

Chrological Seminary.)

PRINCETO

ADDISON

MESSAY II

Case.

Shelf. SCI

Book.

2053

l'allerienden

ì

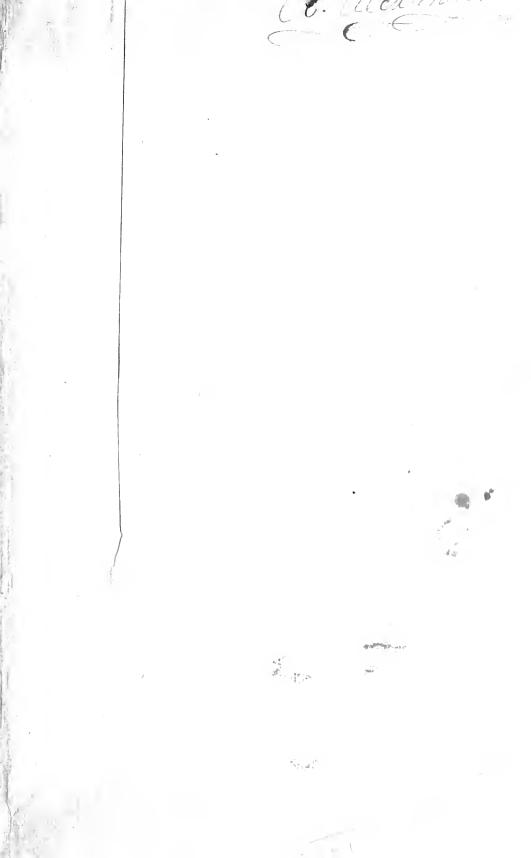

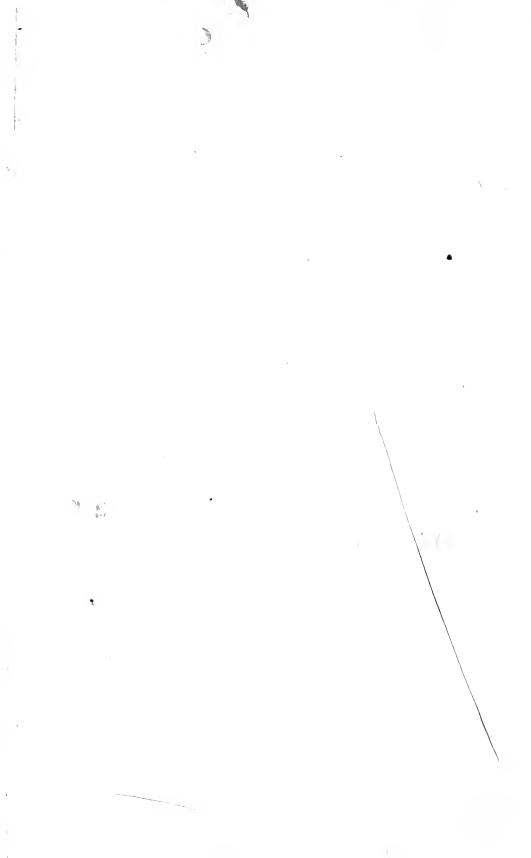

ACTA

# NATIONALIS,

In nomine Domini nostri

Autoritate

ILLVSTR. ET PRÆPOTENTVM

# GENERALIVM FOEDERATI BELGII PROVINCIARVM.

HABITÆ

ANNO CIDIO CXVIII ET CIDIO CXIX.

Accedunt Plenissima, de Quinque Articulis, Theologorum Judicia.



LVGDVNI BATAVORVM,

Typis

Academia Typographi,

Societatis - - - fumptibus,

Cum previlegio Ill. Ord. Generalium.

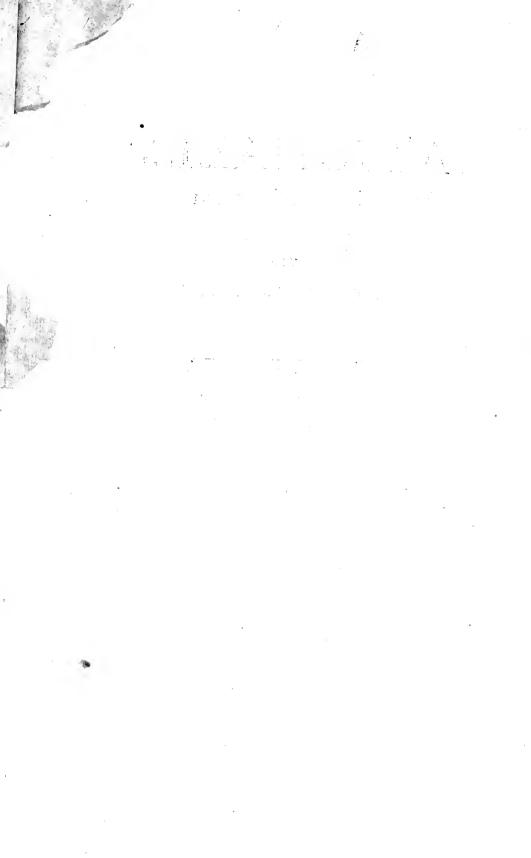

## Serenissimis atque Potentissimis Christiani Orbis

# MONARCHIS

A C

## REGIBVS.

Illustrissimis Celsissimisque

# PRINCIPIBUS, COMITIBUS, CIVITATIBUS,

A C

MAGISTRATIBVS,

# ORDINES FOEDERATARVM BELGII PROVINCIARVM

GENERALES,

In Christo Iesu, omnium nostrům Servatore ac Mediatore vnico, salutem felicitatemque perpetuam.

Vndamentum Reipublicæ huius nostræ celeberrimæ esse Vnionem, Vnionis autem, verum Dei cultum, nemo ignoravit, quamdiu nobis res cum uno ac eodem hoste suit. Simulac sublatus suit metus, ne quid foris detrimenti publica res caperet; generis

† 2 huma-

humani hostis, qui in statione eâdem semper excubat, omnes machinas à mænibus ac muris, in Ecclesiam convertit: qui cuniculi quo minus sentiuntur, (nihil enim homini natu-ra æque adlubescit ac profanitas) eo maius malum ac præsentius creare solent. Quia cum Ecclesia, quamdiu hic vivimus, vix separari possit à Republica; qui dissidia illius aut illudunt, quales semper plurimi fuerunt, aut ad ea non advertunt animum ut debent, ubi simultatum morbi, qui ex ista oriuntur, ad vitalia totius status pervenerunt, suam quoque agi rem intelligunt. Æque enim omnes sentiunt ruinam, etiam qui antea periculum non metuebant. Huius rei Fæderatæ hæ Provinciæ, illustre documentum orbi vniverso hactenus dederunt: quæ cum belli tempore inconcus-sæ atque immotæ, Dei ope, semper steterint, ab adversis animum, à discrimine assumpserint virtutem: inducias, discordia civili, & nisi respexisset idem Deus, proprio interitu exitio-que redemisse videbantur. In horrenda hac calamitate & vindicta, que contemptum aut neglectum cultus Dei semper sequitur in terris, illud erat vel miserrimum, quod remedium concordiæ iam sustulissent, qui discordiam invexerant. Quod, tot votis omnium bonorum & gemitibus, qui publicum conventum tot iam annos suspirabant, in quo fons

fons calamitatis huius serio expenderetur, so-cus amplius non esset. Quod, qui pacem toto pectore ardebant, armis eam denegari publice viderent. quibus non ab hoste, sed à suis, contra veritatem, quam professisemper suerant, in patria obsidebantur. Nos, virtute eius freti, qui hic sedem sibi semel posuit, qui immensis olim beneficijs probavit, non se ita omni populo fecisse, simul ac Rempublicam labantem, cuius cura nobis cœlitus commissa erat, subduxisse in tutum nobis videbamur, Dei vivi causam ac negocium, à cuius Maiestate omnis quæ in terris est autoritas dimanat, magno animo, immensis sumptibus, agendam putavimus. In Vrbe Hollandiæ primaria Dordrechto, Synodum indiximus. Ad eandem, præter Professores nostros ac Ministros Senioresque, exquisitæ eruditionis viros, ex vicinis Regnis, Ditionibus ac Rebuspublicis, quæ Religionem profitentur Reformatam, suasu, inprimis Maximi ac Serenissimi Iacobi I. Dei Gratia Magnæ Britanniæ Regis, & Arausicano Principe in consilium adhibito, celeberrimos Theologos vocavimus. Qui non, quod in rebus cæteris nonnumquam solet, temere aut aliud agendo, sed iurati prius cœli Dominum ac terræ, se non nisi præeunte eius verbo & dictante conscientia, in hoc tam vene-+3

rabili conventu de tam arduis mysterijs sen? tentiam dicturos; admirando ac prope incredibili consensu (prout ex Præclaris, Nobilissimisque viris, Delegatis nostris, quos præesse universæ actioni, ac de omnibus ad nos referre iussimus, nobis indicatum est atque ipsi deprehendimus) tot annorum litem deciderunt. Quam nonnulli, qui damnata pridem innovabant, non de terminis agrorum, stillicidijs, aut aquæductibus, quæ res infra cogitationes nostras esse solent, sed de finibus humanæ voluntatis & Divinæ gratiæ, sub nomine Prædestinationis, quam exosam populo reddebant, Deo intentare ac Collegis cœperant. Vicit vero Dei causa omnium suffragijs, secundum quem pronunciata est hac controversia. Vt in posterum reijciatur omnis homo, qui cum Creatore suo in certamen venit. Hunc consensum Canones iam pridem editi, in quos ad unum omnes convenêrunt, cum subscriptione singulorum, coram toto orbe semper testabuntur: totidem Ecclesiarum scilicet Chirographa. Cxterum eâdem cura, ne quid ad Ecclesiæ tranquillitatem in hac Ditione nostra confirmandam, amplius desiderari pol set, ipsas quoque Vnionis nostræ Formulas, Confessionem nempe, & Catechesin hactenus hic usitatam, ad Divini verbi normam, ab ijsdem recognosci sedulo curavimus. Qui

rem

rem totam ubi diligenter & in Domini timore, cum ardentibus ad Deum precibus, in eodem venerabili conventu expendissent; cum prope ineffabili multorum gaudio, qui bonitatem Dei Israelis in tam suavi tam amico omnium consensu, animo gustabant, iudicarunt: hanc Doctrinam, ita uti in utraque exponeretur, cum Divino Verbo convenire, ideoque ad posteritatem omnem, sine ulla immutatione, esse transmittendam. Quod iudicium, & Nos, ratum esse volumus. Porro omnibus ut constet, quantum vobis

REGES,
PRINCIPES,
COMITES,
CIVITATES,
MAGISTRATVS,

qui in hac tam pia, tam sublimi causa, prompte ac benigne nobis adfuistis, quantum itemeruditioni, pietati, fidei, sinceritati, maximorum, qui à vobis missi sunt, Theologorum, deferamus, sed præsertim, ne quis de consensu nostro in Religione dubitare possit; eorum, qui in venerabili hac Synodo comparuerunt, Acta, prout lecta ibi sunt atque approbata, posteaque iussu nostro ac mandato accurate

rate recensita, sub autoritate nostra, maximorum Principum exemplo, divulgamus. Obtestestamur autem cæteros, inprimis vero eos; qui eodem sædere nobiscum sunt coniuncti; ut de hoc consensu nostro sæpe cogitent, eandem sidem, quæ certissima est animarum salus, amplectantur. Sed præsertim, ut exemplo nostro, regnum Dei propagare in hac vita pergant: cuius Ditionis magnitudo, in sutura apparebit.

Haga Comitis, Anno C13. 13. CXX.

## PRÆFATIO,

### Ad Reformatas

## CHRISTI ECCLESIAS.

In qua Controversiarum Belgicarum , ad quas tollendas hac Synodus potisimum convocata fuit, ortus & progressus breviter fideliterque narrantur.



ATTOWOGE Roxime elapsa astate, divulgata fuit Veneranda Synodi, Dordrechti nuper habitæ, de quibusdam doctrinæ Capitibus, quæ in Ecclesijs Belgicis, maxima cum earundem perturbatione. hactenus disceptata sunt, Sententia, certis quibusdam Canoni-bus comprehensa. Et cum ad tollendas potissimum exortas in Religione controversias, ab Illustr. & Prapotentib. Ordinibus Generalibus, supremo Foederatarum Provinciarum Magistratu, convocata hæc celeberrima Synodus fuisset, satis fore plerique

judicabant, si tantum Synodi de iisdem controversiis Iudicium publicaretur. Sed cum postea constaret, esse plurimos, qui desiderarent insuper, ex ipsis Actis Synodalibus, cognoscere, quidnam præter ista, ac qua ratione cum Pastoribus inprimis Remonstrantibus, in Synodo sit actum; cumque non sit dubium, quin ipsi ad velandam pervicaciam, fide non optima, de hisce rebus quædam sint divulgaturi, placuit Illustr. ac Præpotent. Ordd. Generalibus, ut Synodi eiusdem quoq; Acta, in grariam arque usum Ecclesiarum, ex publicis tabulis sideliter descripta, typis vulgarentur. In quibus cum occurrant passim plurima, quæ ad rerum in Belgicis Ecclessis gestarum historiam pertinent, quæque à Lectoribus rerum harum ignaris, minus commode intelligi aut dijudicari possint, qua de causa etiam Synodus Nationalis (uti in diversis Sessionibus videre est.) Ecclesiarum inprimis Suyd-Hollandicarum Deputatis aliquoties injunxit, ut brevem rerum cum Remonstrantia bus gestarum narrationem conscriberent; visum fuit ex ea quædam, quæ publice gesta sunt, Præsationis loco præmittere, ut Ecclesiæ, præsertim exteræ, semel bona fide intelligerent, quisnam harum Controversiarum ortus ac progressus suerit: & qua occasione, quibusque de causis, Illustr. ac Præpotentes Ordd. Generales, celeberrimam hanc Synodum fumptibus immensis convocarint. Præsertim cum multa à Remonstrantibus in exhibitis arque hic insertis scriptis narrentur, quæ cum rerum gestarum veritate minus consentiant.

In Reformatis Fæderati Belgij Ecclesiis, quanta superiori seculo, in omnibus Orthodoxæ doctrinæ capitibus, inter Ecclesiarum Belgicarum Pastores, Doctoresque viguerit consensio; quantaque insuper in earundem regimine, servata semper fuerit &ταξία arque & χημοσωή, universo orbi Christiano notius est, quam ut necesse sit multis explicari. Amabilem hanc Deoque & piis omnibus gratissimam Ecclesiarum Belgicarum pacem atque harmoniam, perturbare conati sunt olim nonnulli, qui deserto Papismo, sed fermento eius nondum plene expurgato, ad Ecclesias nostras transierant, earundemque Ministerio, in prima illa Ministrorum inopia, admori fucrant; Caspatus Coolhasius Leydæ: Ĥermannus Herbertus Dordrechti & Goudx: ac Cornelius Wiggerus Hornx; effreni quidem audacia, Quippe cum iisdem in locis quosdam Reformatæ sed haud magno successu. Religioni minus faventes nacti essent, quorum patrocinio nitebantur, improba tamen hxc eorumaudacia, tum Supremi Magistratus autoritate, tum vigilanti Pastorum prudentia, justisque Ecclesiarum censuris, mature repressa suit: Coolhasij in Synodo Nationali Middelburgensi: Herberti in Synodis Hollandiæ Australis:

Wiggerl

#### PRÆFATIO

Wiggeri in Synodis Hollandix Borealis. Postea id ipsum magno ausu ac molimino aggressus est lacobus Arminius, celeberrima Ecclesia Amstelodamensis Pastor; vir ingenij quidem excitatioris, verum cui nihil arrideret, nifi quod aliqua novitatis specie se commendaret. Adeo ut pleraque in Reformatis Ecclesiis recepta dogmara, vel hoc iplo nomîne, quod essent recepta, fastidire videretur. Is primum quidem ad hancrem, viam fibi stravit, famam autoritaremq; prestantissimorum EcclefiæReformatæ Doctorum, Calvini, Zanchij, Bezæ, Martyris, & aliotum, publice privatimo; extenuando aro; fugillando, ut per nominis corum ruinam gradum fibi ad gloriam structer. Postea aperte varias opiniones hererodoxas, veterum Pelagianorum erroribus affines, maxime in explicatione Epistolæ ad Romanos, proponere ac disseminare copit. Cæterum venerandi Ecclesiæ illius Presbyterij vigilantia atque autoritate conatibus eius mature obviam fuit itum, ne turbas, quas moliri videbatur, dare in Ecclesia posset. Non desinebar ramen tum apud suos , tum & apud aliarum Ecclefiarum Paftores, Ioannem Vrenbogardum, Adrianum Borrium, aliosque quorum amicitiam communia olim studia ipsi conciliaverant, quibus poterat modis, opiniones fuas propagare, ipfumq: Francifcum Iunium, celeberrimum S. Theol. in Academia Leydensi Professorem, ad collatione superiisdem provocare.

Cumque anno huius seculi secundo, Clariss. Vir D. Iunius, maximo cum Ecclexxviii Aug. fiarum Belgicarum luctu, Academix Leydenfi effet ereptus, Vtenbogardus, qui sententia Arminij jam tum favebat, magno eum studio, Nobiliss. atque Amplits. Academia Leydensis Curatoribus commendabat, ut videlicet D. Junio in S. Theologiæ professione surrogaretur. Quod cum intelligerent Ecclesiarum Deputati, veriti ne viri de heterodoxia tantopere suspecti vocatio, contentionum & schismatum in Eccesiis causam aliquando præberer, rogarunt Nobilis. DD. Curatores, ne temere Ecclesias istis exponerent periculis, sed de asciscendo potius viro alioidoneo, qui ab hac suspicione immunis esser, cogitarent. Vtenbogar dum quoque monucrunt, ut à commendatione hac defifteret. Qui contemptis his monitionibus, non destitit vocationem eo usque urgere, donec eam tandem obtinuisset. Instituta vocatione, Pref byterium Amstelodamense; in dimissionem eius consentire recusabat; hanc potissimum ob causam, quod existimarent prudentiores, ingenium tantopere luxurians ac novaturiens, evidentiori cum perfeulo in Academia, in qua iuventus Ministerio Ecclesiarum consecrata instituitur, maiorque docendi libertas usurpari solet, quam in Ecclesia aliqua particulari, in qua Pres byterij vigilantia atque autoritate intra limites coerceri posset, esse versaturum. Dimissio tamen eius crebris DD. Curatorum, Vtenbogardi, atque ipfius etiam Arminii petitionibus tandem impetrata suit. Hae conditione tamen, ut instituta prius cum D. Francisco Gomaro de pracipuis doctrina capitibus collatione, omnem heterodoxias suspicionem rotunda sententia sua declaratione à se amolitetur: cum prius obtestatione solenni promissset, se opiniones, si quas sorte habetet singulares, numquam cio tociti e le disseminaturum. Instituta suit, coram DD. Curatoribus, præsentibus quoque 6.8.7. Maij. Synodi Deputatis hec collatio. In qua cum profiteretur, se precipua Pelagianorum

dogmata De Gratia naturali, De viribus Liberi Arbitrij, De Peccaro Originali, De Perfectione hominis in hac vita, De Prædestinatione, aliaque diserte damnare, omniaque quæ Augustinus alijq; Patres adversus Pelagianos scripsissent, approbare, quin & judicare se Pelagianos errores recte à Patribus fuisse refutatos acdamnatos, fimulque promitteret, nihil quod à recepta Ecclesiarum doctrina discreparet se docturum; ad Professionem Theologicam admissus est. Cuius initio, modis conabatur omnibus quamlibet heterodoxias à se amoliri suspicionem, adeo ut doctrinam Ecclesiarum Reformatarum, De Satisfactione Christi, De Fide iustifican-

13. Octob.

te, De Iustificatione per fidem, De Perseverantia vere fidelium, De Certitudine salutis, De Imperfectione hominis in hac vita, alijfque doctrina capitibus, quibus postea contradixit, quæque hodie à Discipulis ipsius oppugnantur, contra sententiam suam (uti ingenue Ioannes Arnoldi Corvinus in scripto quodam Belgico fatetur) præfidio ac patrocinio suo in disputationibus publicis defenderet. Cæterum cum iam per annum unum atque alterum in professione hac versatus esset, deprehensum est, pleraque eum in Reformatis Ecclesijs recepta dogmata publice, privatimque fugillare, in dubium vocare,& difcipulis fuspecta reddere: argumenta

#### ECCLESIAS. A D

præcipua, quibus illa ex Dei Verbo adstrui solet, i ssdem enervate exceptionibus, quibus Iesuitæ, Sociniani, alijque Reformatæ Ecclesiæ hostes, uti solent: adversariorum auté argumenta extollere. Tractatus quosdam suos manuscriptos, quibus sententiam fuam complexus fuerat, discipulis privatim describendos dare. Castalionis, Cornhertij, Suarezij, similiumq; scripta discipulis suis inprimis comendare: de Calvini, Beza, Martyris, Zanchij, Vrsini aliorumg; præstantium Ecclesiarum Reformatarum docto. rumscriptis, contemptim loqui. Quinetiam aperte profitebatur, plurimas se habere adversus receptam doctrină considerationes seu animadversiones, quas suo rempore esset patefacturus. Pastores nonnulli, qui ipso familiariter utebantur, se nova prorsus gloriabantur habere Theologiam. Discipuli eius domum ex Academia reversi, aut ad alias Academias dilapsi, disputando, contradicendo, & doctrinam vellicado, proterve Ecclesiis Reformatis insultabant. Hacaliag; cum Hollandica animadverterent Ec. clesia, solicita merito, ne labefactata doctrina Reformata sinceritate, imburag; pravis opinionibus iuventute, quæ in Ecclesiarum spem in hoc seminatio educabatur, res hac tandem in magnam Ecclesiarum pernitiem ac perturbationem erumperet, per Deputatos suos, quibus communis Ecclesiarum cura committi solet, de toto negotio penitius inquirendu duxerunt, quo in proximis Synodis mature dispici posset, ne quid Ecclesia detrimenti pateretur. Hac de causa Ecclesiarum, cum Australis, tum Borcalis Hollandiæ Deputati Arminium accedunt, eig; rumores exponut, qui de ipfo ipfiufg; doctrina passim spargerentur, quantaq; omnes Ecclesias solicitudo teneret, roganto; amice, ut si quid forte in recepta desideraret doctrina, id sincere Fratribus exponeret: quo aut ipsi per amicam collationem satisficri, aut res tota ad Synodu legitime deferri posset. Quibus respondit, numquã illis se rumoribus iustam præbuisse causam : nec confultum videri fibi, cum ijsdem tamquam cum Deputatis, ut qui hac de read Synodum essent relaturi, collatione ullaminstituere. Hanc personamsi deponere vellent, non defugere se, cum ipsis, ut privatis Pastoribus, de doctrina conferre: ca lege, ut si forte inter ipfos minus conveniret, nihil hac de re ad Synodos referrent. Quod cum Deputati iniquum iudicarent, cumq; eiuimodi collatione Ecclesiis folicitudo eximi non posset, re infecta ab eodem discesserunt. Neg; tamen minus ex reliquis S. Theologia Profesioribus intelligebat, varias de Prædestinatione, Libero arbitrio, Perseverantia Sanctorum, alijfq; doctrinæ capitibus quæstiones, inter S. Theologiæstudiosos serio agitari, quales ante Arminij adventum inter illos agitatæ non fuissent.

Monitus quoque fuit ab Ecclesia Leydensi, cuius membrum erat, per Amplissimos Clariffimosque viros Phædonem Brouckhovium, urbis Leydensis Consulem & Paulum Merulam Historiarum Professorem, einsdem Ecclesiæ Seniores, ut de ijs, quæ in recepta doctrina improbaret, cum Collegis suis, coram Presbyter o Ecclesia Leydensis amicam institueret collationem. Ex qua posset constare, an & quibus in dogmatibus cum Collegis reliquifq; Paftoribus , confentiret aut diffentiret. Quibus respondit, se sine Curatorum Academiæ venia, id ipsum facere non posse. Nec videre, quid commodi ex tali collatione ad Ecclesiam redundaturum esset. Instabat iam tempus, quo annuæ Ecclesiarum Hollandiæ utriusq; Synodi celebrari solent, cumq; pro more Ecclesiarum gravamina à singulis Classibus mitterentur; inter cætera & hoc à Classe Dordrechtana transmissum fuit: Quandoquidem rumores audiuntur , in Academia & Ecclesia Leydensi, controversias quasdam circa doctrinam Reformatarum Ecclesiarum exortas esse ; censuit Classis necessarium esse , ut de medys quibus controversia ista commodissime citissimeque componantur, Synodus deliberet, ut schismata omnia & offendicula, qua inde oriri posfent, tempestive amoveantur, conserveturque vino Ecclesiarum Reformatarum contra adverfariorum calumnias. Tulit hoc ægerrime Arminius, fummaq: ope adnifus fuit, ut gravamen hoc revocaretur: quod cum obtinere non posser, Academix Curatorum opera à Collegis obtinuit testimonium, quo declarabatur, plura quidem inter stu- 10. Aug. diosos disputari, quam ipsis esset gratum; inter ipsos vero S. Theologiæ Professores, quantum quidem ipfis conftaret, nullam esse in ipfis fundamentis dissensionem. Paulo post congregata est in Vrbe Roterodamo, Ecclesiarum Suyd-Hollandica- 30. Aug. rum Synodus, quæ cum ex Classis Dordrechtanæ Delegatis multas gravesque intellexisser rationes, ob quas gravamen hoc ab eadem esser transmissum; simulque 🖧 ex Synodi Deputatis , quomodo fe res in Academia Leydenfi haberent, quidque cum Arminio reliquisque S. Theologiæ Professoribus esset actum; post matu--ram deliberationem censuit, gliscenti huic malo tempestive esse occurrendum:

C13. I.CCV. 26.lul.

neque fub incerta Synodi Nationalis spe, remedium eiusdem procrastinandum. Ae proinde deputatis Synodi injunxit, ut diligentiffime inquirerent quibus de Articulis in Academia Leydensi inter Theologiæ studiosos potissimum disceptaretur, rogarentque DD. Curatores, ut S. Theol. Professoribus mandaretur, sentenriam ut suam aperte ac fincere de iifdem declararent: Quo hac ratione de illorum confenfu aut diffentione conflaret, Ecclefiæq:, fi diffentio forte nulla aut non gravis effet, folicitudine liberarentur: aut figravior deprehenderetur, mature de carundem remedio cogitarent. Mandavit quoq: Synodus omnibus Paftoribus, ut teftandi in doctrina confenfus causa, Confessioni harum Ecclesiarum ac Cateches, (quod in multis Classibus à 8. Novemb. quibusdam neglectum, ab aliis negatum suerat:) subscriberent. Deputati Synodire diligenter explorata, novem questiones, de quibus eo tempore potissimum disceptari intellexerant, DD. Curatoribus exhibent:rogantq;, ut S. Theol. Profesioribus, ipsorum autoritate injungeretur, fententiam ut fuam de iifdem plene exponerent. Qui responderunt, aliquam jam Synodi Narionalis brevi obtinendæ spem affulgere; Idcoque judicare cófultius, cas questiones ad candem reservare, quam ulteriori carundem inquisitione dissidio ansampræbere. Pastores quoque Arminij sententiam amplexi, passim in Classibus recusabant, mandato Synodi de subscriptione Confessionis ac Catechescos, morem gerere. Auxit hac res Ecclesiarum solicitudinem, cum viderent, Pastores istos, quorundam favore fretos, autoritatem Synodi plane contemnere, audaciufq: in incepto pergere. Quare cum ista via remedium huic malo adhiberi n**on** posser, Illustr. ac Præporentib. DD. Ordd. Generalibus prolixe exposuerunt, quanto în periculo Ecclefiæ verfarentur,petieruntgs,ut ad tollenda hæc mala, Synodus Nationalis, quæ per multos annos dilata jam fuerat, corundem autoritate dominorum occasione prima convocarerur: Qui declararunt, omnium Provinciarum Ordines in Synodi Nationalis convocationem jam confensisse: Esse tamen inter illos, qui in literis confensus hanc conditionem, seu, ut vocant, clausulam, addidissent ut nempe, in eadem, Confessionis & Catechescos harum Ecclesiarum sieret revisio : ac proinde, Synodi Nationalis convocationem, fine Ordinum huius Provincia prajudicio, nist addita hac claufula, fieri non posse. Cum autem non obscure constaret, quinam ante annos aliquot Illustribus Hollandix Ordinibus autores fuissent, ut hec clausula adderetur, arque etiamnum urgeretur, esfetque metuendum, si illa convocationi Synodi adjungeretur, ne illi, qui mutationibus doctrinæ studebant, cademad institutu suum abuteretur, simulq; eriam, ne/hoc præsertim terum statu) Ecclesiis offensionem haud levem effet præbitura, quafi ipfi llluftr. Ordd.aut Ecclefiæ noftræ, de doctrinæ veritate,in hac Confessione & Catechesi comprehensæ dubitarent, Deputati Ecclesiarum perierunt, ut, convocatio Synodi, confueto antehac more, in generalibus, ut vocant, rerminis, inflitueretur: præsertim cum hæc clausula minus necessaria videretur, cum in Synodis Nationalibus permissum semper effet, si quis adversus aliquem horum foriptorum Articulum, quidquam se habere existimaret, libere idae debite proponere. Declarabant vero Illustr. DD. Ordd. Generales no ita hanc claususam intelligen. dam esse, quasi aliquid in doctrina harum Ecclesiarum ea immutatum vellent, nec enim semper Recognitione immutari, sed nonnunquam quoque confirmari do trinam: non posse tamen illam sine istius Provinciæ præjudicio omitti, quæ eam expres-CID IDC VI se addidisset. Litteras iraq; consensus, quibus ea quoq; inserta erat, Ecclesiarum Deputagis tradiderunt, quas illi ad fingularum Provinciarum Ecclefias transmiserunt. Quibus & fignificarunt, quam dediffent operam,ut ea omitteretur. Ecclefię Belgicæ, acceptis hifce literis, gavifæ quidem funt, post tot annorum expectationem, tandem impetratam effe celebrandæ Synodi Nationalis potestatem:quanquam haud sane parum ista clausula offenderentur. Non quod Confessionem & Carechesin in Synodo Nationali confucto debitoq; modo recognosci nollent, sed quod metuerent, ne illi, qui mutationem doctrinæ moliebantur, eadem audaciores redderentur, tanquam fi hac claufula, publica DD. Ordd. autoritate, quidvis movendi innovandiq; facta ipfis esset potestas: litesq; hæ ac controversiæ abillis non ex innovandi libidine, sed ex studio satisfaciendi Illustrium Ordinum decretis essent profecta. Significabant quoque iisdem literis Illustr. DD. Ordines Generales starutum esse sibi, eruditos pacificosque aliquot ex fingulis Provinciis Theologos convocare, ut de tempore, loco & modo, c1010041, habendæ Synodi Nationalis, cum iifdé deliberarent. Dum hæc aguntur, annua Suyd-

Hollandicarum Ecclesiarum Synodus Gorinchemij celebratur, in qua cum Eccle-

fiarum

26. Nov.

30. Nov.

15. Marr.

#### AD ECCLESIÁS,

starum Deputati retulissent, quidab ipsis in caussa Synodi Nationalis esset actum, & ab Illustr. DD. Ordinibus constitutum, mandare ijsdem visum fuit, ut convocationem Synodi Nationalis diligenter urgerent: Ac quamvis arbitraretur Synodus, Confessionem ac Catechesin, more modoque ante hac consucto, in Synodo Nationali este recognoscendam, voluit tamen cos, qui ad conuentum, in quo de tempore, loco & modo celebrandæ Synodi Nationalis, ab Ordd. Hollandiæ ex Suyd-Hollandia convocandi essent, moneri, ut ab Ordd. Generalibus, nomine harum Ecclesiarum peterent, ut Clausula, de qua antedictum suit ex, literis convocationis, ob caussas ante memoratas, omitteretur, eiufque loco verba alia mitiora, que offensionis minus parerent, usurparentur. Iniunctum quoque in cadem fuit Synodo, omnibus Eccles. Suyd-Hol. Pastoribus, omnibusq: S. Theol. in Acad. Leydensi Professoribus, ut considerationes feu animaduersiones in doctrinam, Confessione & Catechesi comprehensam, quas haberent, (quia haberese quapturimas Arminius & Pastores qui addicti essent ipsi, sapius gloriari solerent) Pastores quidem in Classibus suis, Professores autem Ecclesiarum Deputatis, primo quoque tempore exhiberent, ut exdem legitime ad Synodum Nationalem, si in Classibus satisfieri ipsis non posset, deferrentur Quod cum à Pastoribus Arminio addictis postularetur, easdem proponere in Classibus detrectarunt, quod se nondum paraios esse dicerent: caterum suo & loco & tentpore proposituros. Arminius quoque ab Ecclesiarum Deputatis hac de re monitus, respondit, hoc eo tempore fieri cum adificatione non posse, sed in Synodo Nationali se easdem plene esse patefacturum. Cumque non ita multo post Illustr. Ordd. Generales, ex singulis Provin-cipiocvil. cijs Theologos aliquot convocarent, quibuscum de loco, tempore & modo habendæ 23. May. Synodi Nationalis deliberarent; Ioannem nempe Leonem & Ioannem Fontanum, ex Geldria: Franciscum Gomarum, Iacobum Arminium, Ioannem Vtenbogardum & Ioannem Becium, ex Suyd-Hollandia; Hermannum Fauckelium & Henricum Brandium, ex Zelandia; Euerardum Botium & Henricum Ioannis, ex Provincia vltraiectina; Sibrandum Lubbertum & Joannem Bogermannum, ex Frisia; Thomam Gosvinium, ex Transisulania; Ioannem Acronium & Ioannem Nicasium, ex vrbe Groningensis & Omlandijs. Quaffiones, de quibus in hocconuentu effet deliberandum, ab Illustir. Ordd. Generalibus fuerunt illis proposiæ, declaratumq; fuit consentientibus suffragijs, quod ad tempus, necessarum esse ut Synodus quamprimum ad initium futuræ æstatis. anni millesimi sexcentesimi &octavi, convocaretur. Quod ad locum, commodissimum habendæ Synodo fore ciultatem Vltraječtum. De modo; 1, Gravamina in Synodo pertractanda, à singulis Synodis Provincialibus ad Nationalem esse descrenda. 2. Ex singulis Synodis particularibus, carundem suffragijs, quatuor Pastores cum duobus Senioribus esse deputandos, quorum Seniorum loco deputari quoque posse singularis eruditionis, peritiaque in rebus Theologicis, atque pietatis testimonio ornatos viros, etfi munere Ecclefiaftico non fungerentur. 3. Deputatis hisce potestatem dandam in omnibus rebus, quæ in Synodo pertractandæ estent, non deliberandi tantum, sed definiendi quoque ac decidendi. 4. Normam Indicij in controversiijs omnihus doctrinam & mores spectantibus solum esse Deiverbum scriptum, seu S. Scripturam. 5. Convocandas effe ad Synodum Nationalem non Ecclefias tantum quæ in Fæderaco sunt Belgio, utriusque nempe idiomatis Belgici & Gallici, sed & illas Belgicænationis, quæextra Belgium disperse, sive sub cruce sine alibi colligerentur. 6. Rogandos esse Illustr. ac Prepot. Ordd. Generales, ut Delegatos suos Religionem Reformatam profitentes, ad candem mittere dignarentur, qui ipforum nomine ordini ejus præessent. 7. Vocandos quoque ad candem S. Theologie Professores. In quibus quidem omnibus convenit inter omnes. Quemadmodum in alijs nonnullis convenire inter ipsos non potuit. Arminius enim, Vrenbogardus, & duo Vltraiectini, quosin sententiam suam illi pertraxerant, hæc tria statuebant. 1. Pro definitiva Synodifententia esse habendum, non quod omnium ad Synodum Deputatorum, sed quod omnium quoque Deputantium suffragiiis definitum esset. Synodi enim nomine non Deputatos tantum, sed & ipsos Deputantes intelligi debere. 2. Deputatissemper liberum fore, quotiescunque voluerint, seque in aliqua re gravari Tenferint, confilii capiendi caufa ad suos recedere. 3. Revisionem Confessionis & Catecheseos Belgicæ omnino esse necessariam, ideoque nullas se videre causas ob quas Claufula de revisione istorum scriptorum, convocationis literis nort inser-

inserenda effet. Reliqui Pallores & Professores iudicabant. 1. Pro definitiva Synodi fententia habendum efte gnod vel confentientibus vel pluribus. Deputatorum ad Synodum suffragijs, statutum esset. Synodiautem nomine censeri eos, qui cum iudieandi po estate ad candem legitime deputati convenissent. 2. Licitum quidem fore confilii capiendi caussa ad suos recedere, ita tamen, ne sub hoc prætextu actiones Synodi temere perturbarentur. Quando, quomodo & quibus de caussis recedendum eller, non fingulorum Deputatorum arbitrio, fed totius Synodi judicio effe permittendum. 3. Confeisionem & Catechefin Belgicam, in Synodo recognosci quidem posse, si ob caussas justas, Synodus necessarium hoc judicasiet : omnibus quoque liberum fore, si quid adversus ca scripta se habere existimatent, id ipsum Synodo exammandum & dijudicandum debite proponere. Verum quia Claufula illa de revifione, fi literis convocationis infereretur, alijs offenfionem, alijs innovandi licentiam prabiture videretur, putabant ab Illustr. Ordd. Generalibus perendum esse, ut hac claufula propter Ecclesiarum tranquillitatem in literis convocationis omitteretur. ejusque loco has aut fintilia verba reponcrentur: Synodum nempe ad confirmationeià, confentionem & propagationem pura atque orthodoxa doctrina; pacem atque & Ecclesia servandam ac stabiliendam; ad veram denique pietatem inter harum regionum incolas procurandam, convocari. Atque hoc ipium fe ab Eccletijs suis, at que ipsis quoque Provinciarum suarum Ordinibus, in mandaris habere, plerique oftendebant. Hæc Coassiorum judiciorum que discrepantia, novam Synodo Nationali remoram injecit. Qui enim ejus convocationi hactenus obstiterant, occasionem hanc avide accipientes, omnibus allaborabant modis, ut Synodi, tametsi jam promissæ, convocatio impediretur. In hoc conveniu, Arminius, à reliquis Professoribus ac Pattoribus, summa cum obsestatione rogatus est, ur que adversus doctrinam Confessione & Catechesi expressam, haberet, ea sibi, Symmistis suis, libere fraterneque communicare vellet: addita promissione, daturos se operam, ut ipfi plene fatisfieret, aut ut ipfe cum collegis fuis sub conditionibus honestis conciliari ac deinceps pacifice posset vivere: neque se quicquam eorum, qua esset manifestaturus; extra locum conventus, facta reconciliatione esse eliminaturos. Ille vero, nec consultum sibi hoc esse, nec teneri se dicebat, cum in euin finem conventus iste institutus non esset. Sequenti astate, cum annua Ecclesiarum Suyd-Hollandicarum Synodus Delphis celebraretur, monitus fuit Vtenbogardus, ut Synodo rationes exponeret, ob quas in dandis consilijs, de modo habendæ Synodi Nationalis 3 à reliquis Pattoribus cum Arminio diversum sensisset ac suasisset, ut exdem à Synodo expendi ac dijudicari possent. Respondit, se Illustr. tantum Ordinibus non autem Synodo rationem hujus rei reddere teneri.

Rogatus, it exponeret ea, quæ adversus doctrinam quæ Consessione & Catechesi harum Eeclesiarum contineretur, haberet : respondit, nec consultum sibi hoc in eo conventu videri, neque se paratum esse. Quæssium in hac quoque suit Synodo, an secundum superioris Synodi decretum Considerationes aliquæ seu animadversiones in Consessionem & Catechesin, Classibus exhibitæ essent; sed responsium à singularum Classium delegatis suit, plerosque Pastores in Classibus professo esse; nullas se adversus receptam Doctrinam animadversiones habere; cos vero qui se aliquas habere profiterentur, exponere eas noluisse. Vel quod nondum se paratos esse dicerent, vel quod sibi non consultum esse arbitrarentur. Quare Synodus denuo illis mandandum censuit, ut missis omnibus essugis, tergiversationibus, ac dilationibus, animadversiones omnes, quas adversus receptam doctrinam haberent, Classibus singuli suis quam primum exponerent.

Ostensium quoque Synodo suit, passim in Ecclesis dissensiones quotidie magis magisque augescere: plerosque juvenes ex Academia Leydenti atque Arminis disciplina prodeuntes, ad Ecclesiarum ministerium vocatos, in examinibus quidem sententiam suam ambiguis loquendi modis, occultare, ubi vero ad ministerium admissi essent , novas statim disputationes movere, opiniones propugnare, varia que se adversus doctrinam receptam habere considerationes gloriari. In Classibus & Pres byterijs inter Pastores de plerisque doctrina capitibus dissentiones atque altercationes acerbas oriri. In ipso quoque populo, magna cum Ecclesiarum offensione ac perturbatione disceptationes de doctrina varias au-

#### AD ECCLESIAS.

diri; Quin & schismatum initia conspici. Pastores enim Arminio addictos, conuentus crebros, in quibus de doctrinæ suæ propagatione deliberarent, separa-

tim instituere, populumque in partes magis magisque abire.

Quocirca cum remedium huius mali diutius differri non posse Synodus iudicaret, spesque obtinendæ Nationalis, propter islam consiliorum ac sententiarum diuersitatem admodum incerta esset, statutum à Synodo suit, ex consilio Amplissimorum Delegatorum, ab Illustr. DD. Ordinibus Holland. & VVestsfrisiæ petendum esse, ut ex duabus Synodis Hollandia: Australis & Borealis, una Synodus Provincialis (uti in fimilibus olim difficultatibus factum fuerat) ad hac mala fopienda ac tollenda, occasione prima convocaretur. Deputati vtriusque Synodi, cum Illustr. DD. Ordinibus ingrauescentes hasce Ecclesiarum difficultates prolixe exposuissent, petiisfentque vt ad easdem tollendas Provincialis huius Synodi convocatio primo guoque tempore institui posset, licet ipsis magna ab Amplish. DD. Delegatis spes sacia esset, 14 Septemb. impetrare tamen nondum potuerunt, quia eo tempore de pacificendis cum hoste inducijs agi captum esset, ipsique Illustr. Ordines granissimis illis Reipub.negotijs distenti, vacare rebus hisce Ecclesiasticis non potuissent. Arminius interim, cum cipiocyni. videret Ecclesias urgere, vt legitimis judicijs Ecclesiasticis causta hac componere- 30 april. tur, quo forum declinaret, exhibito Illustr. Ordinibus libello supplice, obtiquit, ut de causa eius ab Amplissimis supremæ Curiæ Consiliarijs, viris politicis, cognosceretur: iuslusque suit Gomarus coram issem, præsentibus Pastoribus, qui nupero conuentui Praparatorio ex Hollandia Australi & Borcali interfuerant, cum Arminio collationem inflituere. Quod cum Ecclefiarum Deputati intellexif. 14. Mayfent, rogarunt denuo, Illustr. Holland. & VVestsrifa: Ordines, ut loco hujus collationis coram suprema curia institutæ, Synodus Provincialis, convocaretur, ut in eadem, de causa hac Ecclessastica, à viris Ecclessasticis harum rerum peritis, & ab Ecclesijs legitime cum iudicandi potestate delegatis, cognosci ac iudicari posset. Responderunt Illustr. Ordines, causa solummodo cognitionem suprema: Curie mandatam esse, iudicium uero eius Synodo vel Provinciali vel Nationali postea commissum iri. In hac collatione de agendi ordine diu disceptatum suit. Arminius contendebat, Gomarum actoris paries suscipere debere, se autem ad defensionem sui tantum teneri: Gomarus autem, hane agendi rationem non minus iniquam quam insolentem esse, præsertim in Ecclesiastica causa, coram Politicis iudicibus, exittimabat. Paratum se quidem coram legitima Synodo probare, Arminium dogmata proposuisse, que cum verbo Dei & Ecclesiarum Belgicarum Confessione & Catechestipugnarent, uerum sine causa præiudicio, isto in loco hoc sieri non posse. Existimabat, Collationem hanc, ut Illustr DD. Ordinum intentioni satisfierer, hac ratione melius institui posse, ut nimirum sine mutuis illis acculationibus, uterque de singulis doctrinæ capitibus, sententiam suam clare & diserte explicaret ac proponeret. Inde enim commodifsime in quibus confentirent aut difsentirent intelligi posse. Quod se attineret, non subtersugere de omnibus doc rinæ capitibus sententiam suam, quantum quidem à quoquam desiderari possit, plene atque aperte explicare. Arminium quoque, si fidi Doctoris partes explere vellet, codem modo sententiam suam declarare debere : neque eiusinodi subterfugijs, diutius hac in re vti. Ille nihilominus in proposito persistere; adeo vt tandem exclamaret, mirari se quandoquidem de Hererodoxia sua varii rumores, omnes iam Ecclesias peruasissent, incendiumque à se suscitatum ipsa Ecclesia tecta superare discretur, neminem reperiri tamen, qui instituere accusationem auderet. Cui iactantiæ ut occurreret Gomarus, probaturum se suscept, de primario fidei nostræ Articulo, de Iustificatione scilicer hominis coram Deo, sententiam eam docuisse, quæ cum verbo divino atque Ecclesiarum Belgicarum Confessione pungnaret. Ad cuius rei probationem, ipfissima eius verba protulit ex ciusdem Arminij autographo descripta, quibus assereret, in hominis coram Deo iustificatione, iustitiam Christi, non imputari in iustitiam, uerum ipsam sidem, seu no Credere, per gratiofam Dei acceptilationem, esse institiam illam nostram qua coram Deo instificamur. Cum se constrictum hic viderer Arminius, ut pote qui hoc ob probationis euidentiam negare non posser, in alterum agendi modum consentire capit, ut sententiam nimirum quisque suam de pracipius Articulis, in quibus dissentio

++

#### PRÆFATIO

existimabatur, the sibus quibus dam comprehensam, uterque scripto consignaret, ad quas postea singuli animadversiones suas vicissim annotabant. Collatione hac sinita, Supremæ Curiæ Confiliarij, Illustrib. Holland. & Westfris. Ordinibus retulerunt, se, quantum ex collatione percipere potuissent, iudicare: Controversias quæ inter duos hofce Professores exortæ essent, haud ita magni momenti esse, versarique porissimum circa subtiliores quasdam de Prædestinatione disputationes, quæ aut omitti, aut mutua tolerantia dissimulari possent. Addebat vero Gomarus, discrepantiam in Sententijs deprehensam, tanti momenti esse, utipse cum sententia Arminij coram Deijudicio comparerenon auderet: ac nili mature remedium adhiberetur, metuendumesse, ne brevi Provincia una adversus alteram, Ecclesia contra Ecclesiam, civitas, contra civitatem, civesque inter se mutuo committerentur. Volebant autem Illustr. Ordines, scripta in hac Collatione utrimque confignata, in fuprema Curia ufque ad Synodum Nationalem affervari, neque ea cuiquam mortalium interea communicari. Neque ramen sollicitudinem Ecclesiis adimebat hæc collatio, sed potius augebat, cum presertim quæ gesta ibi essent, Ecclesias cela-In Arminij enim gratiam hoc fieri, ne opiniones ejus patefierent, haud te-Ecclesiæ interim, per Deputatos suos non desinebant obnixe ab mere iudicabatür. Illustr. Ordd petere, ut Ecclesiastica hæc causa, quæ nisi magno cum Ecclesiarum periculo differri posset, quamprimum in legitimo Synodi vel Provincialis vel Nationalis iudicio examinaretur, ac diiudicaretur. Quod cum Arminius intelligeret, per Utenbogardum, cujus magna tum temporis apud plerosque patrie Proceres erat autoritas, procurabat, ut Illustr. Ordd. ipsas quoque annuas Australis simul & Borealis Hollandiæ Synodos, quarum tempus instabat, differri mandarent. Illudautem, quia fieri fine maximo Ecclesiarum dispendio non posset, denuo Ecclesia expolitis apud Illustr. Ordines difficultatibus suis, petebant, aut utramque liceret, tam in Australi, quam Boreali Hollandia, annuam Synodum pro more celebrare, aut ut ex utraque fimul coniuncta Synodus una Provincialis (uti antehac petitum quoque fuerat) quamprimum convocaretur. Adhane petitionem, declarabant Illustr. Ordines, statutum sibi esse, proximo

28.lun.

esserti derationes suas singuli in Classibus suis patesacerent, ut ecdemad instantem Synodum legitime deserri possent. Illi vero, uti antea, ita nune quoque singuli, consue tis tergiversationibus pariter hoc detrectarunt. Cumque mensis October appropinquater; & Ecclesia convocationem promissa Synodi Provincialis urgerent, ea in duos menses iterum dilata est: permissumque interim Ecclesis suit, Synodos ut annuas particulares, ramiu Australi quam in Boreali Hollandia, celebrarent, ea conditione tamen, ne Arminii caussa in issem tractaretur, quam ad Synodum Provincialem reservari volebant. In Synodo Ecclesiarum Stiyd-Hollandicarum qua Dordrechti habita suit, cum relatum esser, pastores omnes Arminio addictos, Considerationes suas, quas se adversus receptam doctrinam habere dicerent, hactenus Symmistis suis noluisse patesacere, sed Ecclesiarum monitiones ac decreta Synoderum variis tergiversationibus eludere, statutum iterum suit, denuo ipsis serio mandandum esse, ut Considerationes illas suas, intra mensis proximi spatium, postadmo

Octobri, hunc in finem Synodum convocare Provincialem. Quod cum Ecclesiis

13 Octob.

Idem quoqià S. Theologie in Academia Leydensi Professoribus, & Collegii Theologici Regente PetroBertio esse postulandum. Pastores isti cum ant sententiam suam esse patesaciendam, aut censuram Ecclesiasticam subeundam sibi viderent, utrumqueut declinarent, opera Vtenbogardi ab Illustr. D. D. Ordinibus literas obtinuerunt, quibus Pastoribus illis mandabatur, ut Considerationes suas, quas haberent, intra mensis vnius spatium obsignatas, adipsos D.D. Ordines transinitterent, ut ab issem Synodo Provinciali exhibendæ asservarentur. Professores Synodi Deputatis rogati, ut siquas haberent eiusmodi Considerationes, eas ipsis patesacerent; responderunt, Gomarus quidem nihilsein Confessione, aut Catechesi harum Ecclesiarum observasse, quod ut minus Verbo Dei consentaneum, mutatione aut correctione egere existimaret: Arminius vero, se scripto ad hana postula-

nitionem factam, sub pœna Censure Ecclesiastica in contumaces stringenda, pate-

#### AD ECCLESIAS.

postulationem suo tempore responsirum. Cumque se ad sententiæ suæ declarationem ab Eccletijs ita premi videret, Illustr. D.D. Ordinibus in solenni ipsorum conventu prolixa oratione exposuit, quid de Prædestinatione divina, de Gratia Dei & libero hominis arbitrio, de Perseverantia sanctorum de Certifudine salutis, de Persectione l'ominis in hac vita, de Deitate Filij Dei, de Iustificatione hominis coram Deo, alijfque doctrina capitibus sentiret; simulgue Illustr. Ordinibus persuadere conabatur, in Ecclesiis hisce Resormatis, de divina Prædestinatione tradi d'octrinam, quæ cum Dei natura, eius fapienria justitia & bonitate, cum natura hominis, ciutque libero arbitrio, cum opere creationis, cum natura vitæ mortifque æternæ, ac peccati denique, pugnarét: quæq; gratiam divinam tolleret, Dei gloriæ inimica, hominum faluti effet noxia:quæ Deum peccati autorem faceret, triflitiam propter peccatum impediret, piam omnem folicitudinë tolleret, fludium bona preftandi minueret, ardorem precandi extinggeret, timorem tremoreinque in quo falutem nostram operari debemus, auferret, desperationem pareret, Euangelium inverteret, verbi Ministerio obesse, postremo sundamentum non tantum Christianæ sed & omnis omnino Religionis euerseret. Hac cum Gomarus intellexistet, officij fui existimaujt este, cosdem Illustr. DD. Ordines melius erudire, ne forte sinistris 12. Decemba aduerfus doctrinam orthodoxam prajudicija animi ipforum hac ratione præöccuparentur. Petita itaque dicendi venia in codem conuentu prolixe expoluit, quænam genuina esset Arminij sententia de Gratia Dei & libero hominis arbitrio, de instificatione hominis coram Deo, de Perfectione hominis in hac vita, de Prædestinatione, de peccato originis & de Perseverantia sanctorum; quamque instas suspicionum dedisser causas de 🕸 cra quoque scriptura de SS. Trinitate, de Providentia Dei, de satisfactione lesu Christia. de Ecclesia, de Fide, de bonis operibus alij que doctrinæ capitibus, baud recte upsum sentire quibus insuper artibus opiniones suas disseminaret: Publice scilicet ab Eccletijs rogatum, obtestatum que, sententiam suam hactenus occultare, privatim uero Pastoribus, quos in cam pertrahi posse speraret, ac discipulis suis diligenser cam inculcare argumenta nostrorum præcipua, quibus adstrui doctrina Orthodoxa soleret, eneruare; lesuitarum vero aliorum que aduersariorum, quibus doctrinam Ecclesiarum Reformatarum oppugnant, confirmare; varias de Doctrinæ receptæ veritate dubitationes, discipulorum animis ingerere, eandemq: cum Doctrina heterodoxa prius quasi in aquilibrio suspendere, ac deinde prorsus reijcere: nullam hactenus sinceritaris ac consensus in Doctrina, licet fapius ab Ecclesiis amanter, fraterneque rogatum, declarationem edere voluisse: errores ipfius, qui coram fuprema Curia detecti effent, ne Ecclefijs patet erent, om Libus modis allaborasse; atque hoc unum semper spectasse ut dilatione temporis, occasionem haberet plures in sententiam suam pertrahendi, ijsque Ecclesias passim occupandi: Spretis Synodorum, Classium, & Presbyteriorum judicijs ac decretis, ad supremi Magistratus tribunal prima instantia profilijste, ibique querelas atque accusationes suas, aduersus Ecclesiarum doctrinam propoluisse, artibusque aulicis sauorem sibi, Ecclesijs vero odium conciliare diligenter studuisse. Quocirca Illustr. Ordines obtestabatur, quandoquidem S. Theologiæ studiosi in Academia Leydensi, multique passim Pastores ab Orthodoxa Dostrina quotidie magis magisque des cerent, dissidia & contentiones gliscerent, Ecclesiæ turbarentur, ciuesque in partes distraherentur, it promissa Synodus Nationalis quamprimum convocaretur, in qua causis malorum legitime examinatis, remedium tandem idoneum adhiberi posser. Deputati Ecclesiarum idem subinde petebant, sed Vtenbogardialiorumque opera effectum fuit, ut convocatio illa semper differretur.

Monuerunt quoque aliquoties Arminium, ut quod promifisset, considerationer 🤇 ipsis scripto comprehensas mitteret, qui tandem per Epistolam respondit, ne se, hoc à se promissum esse, sed quia intellexisser Illustr. Ordines Pasto... a diffiteri cioicix Libus mandaffe, 4. April. ut Considerationes suas obsignatas ad ipsos mitterent, se consi aunmmutasse, expe-Caturumque dum idem sibi quoque mandaretur. Petrus Bertius, Collegii Theo-Saturumque dum idem insi quoque mandaretti.

Sertius, Collegy i neologici Regens, ab isidem Deputatis monitus, ut quid adversus receptam harum Ecclesirum doctrinam haberet, libere exponeret; sententiam suam de plerisque doctrinæ capitibus sine ulla tergiu riatione aperte declaravit, ostenditque se in Articulis de Iustificatione hominis Coram Deo, de Prædestinatione, de Gratia Dei & libero Arbitrio, de Perseverancia denique vere sidelium, diversum ab Ecclesiarum Belgicarum doctrina sentire. Reddidithoc Ecelesias magis magisque solicitas, cum

#### PRÆFATIO

non tantum Arminium in Academia, fed & Bertium in Collegio Theologico, Hollandicarum Ecclesiarum seminario, iuventuti, sua sidei commisse, Ecclesiarumque Ministerio destinate, heterodoxam proponere doctrinam, camque à doctrina sinceritate abductam, novis opinionibus imbuere intelligerent- Videbant hec Ecclesia & dolebant, legitimumque hisce malis adhibere remedium, tametsi quam maxime optarent ac necessarium judicarent, non potuerunt tamen, Vtenbogardo alijíque quorum magna eo tempore apud quoídam Patriz proceres autoritas erat, per coldem conventus omnes Synodicos iudiciaque Eccletiastica, summa ope impedientibus. Hine audaciores facti Pastores Arminio addicti, opiniones suas Heterodoxas, publice etiam coram populo proponere, receptam doctrinam varijs calumnijs profeindere, & adverfus cam ut horrendam ac detestandam debacchari ceperunt. Inter quos haud postremus fuit quidam Adolphus Venator, Alemarianæ Ecclesiæ in Hollandia Borcali Pastor, qui, præterquam quod vite esset minus probatæ, palam atque haud dislin. slanter, Pelagianos Socinianosque errores, incredibili cum impudentia, publice privatimque spargebat: qua de causa legitimo Ecclessarum Hollandia Borealis iudicio, à docendi munere suspensus suit. Ille contemto Ecclesiarum iudicio, in docendi muncre invitis Ecclesiis persistebat. Pastores Orthodoxi in classe Alemariana, hominem hunc impurum, legitime à Ministerio suspenfum, uti quoque paucos quoídam alios Pastores, quos infententiam suam pertraxerat, quique confensum suum in doctrina Ecclesiarum Reformatarum, Confessionis subscriptione testari prefracte recusabant, in cœtum suum non esse admittendos iudicabant. Qua de re ij apud Illustr. Ordines conquesti, Vtenbogardi opera, mandatum obtinuerunt, quo ipsis hæcadmissio imperabatur. Quod cum per conscientiam Pastores orthodoxi facere non possent, submisse Illustr. Ordines rogatunt, ne istiusmodi mandatis, quibus per conscientiam obtemperare non possent, grauarentur. Deputati Ecclesiarum, cum dissidia & scandala hæc quotidie magis magisque augeri viderent, denuo Illust. Ordines Ecclesiarum nomine obtestati sunt, ut promilla Synodus Provincialis, tollendis hisce malis primo quoque tempore convocariposset. Quo cum animos Illustr. D.D. Ordinum inclinare, Vtenbogardus, Pastoresque reliqui Arminio addicti animadverterent, quo iudicia Ecclesiastica declinarent, per quosdam qui caus ipsorum addictiotes videbantut, esseceruut, ut Provincialis loco Synodi, collatio de controversis inter Gomarum & Arminium Articulis in ipso Illustr. Ordinum Conventu, haberetur: in quasibi uterque quatuor assumeret Pastores, quorum consilijs uti illis liceret. Arminius assumserat Ioannem Vtenbogardum Hagiensis, Adrianum Borrium Leydensis, Nicolaum Grevinchovium Roterodamensis, & prędictum Adolphum Venatorem Alemarianę Ecclesiæ: Gomatus vero, Ruardum Acronium Schiedamensis, Iacobum Rolandum Amstelodamensis, Ioannem Bogardum Harlemensis, & Festum Hommium Leydensis, Ecclesiæ Pastores. Vbi convenissent, Gomarus, Pastoresque qui se illi adjunxerant, duo hæcpe-1.Vt Collatio hac scripto, utrinque exhibendo institueretur: quo hac ratione vanis quibuscunque rumoribus occurreretur. 2.Vt ea scripta postea Synodo Nationali examinanda ac diudicanda traderentur, quo caufe Ecclefiafticæ iudicium, Ecclesijs integrum reservaretur. Illustr. Ordines collationem viva voce institui volebant, ita tamen, ut ad memorię fubfidium, feriptis uti liceret: promittebantque datis in rei hujus fidem literis publicis, caussam hanc, ubi de eadem ex Collatione ista cognovissent, iudicio Provincialis Synodi reservatum iri, eumque in finem omnia que viva ibi voce agerentur, postea scripto consignanda, eaque scripta Synodo mox exhibitem iri.Indignum quoque ijdem putabant, Adolphum Venatorem, qui ob vitam doctrinanque impuram legitimis Ecclesiarum censuris à Ministerio suspensus esfet, ad Collatione talem, magno cum Ecclesiasticarum censurarum adhiberi preiudicio. Quare & postular nt, utillius loco alius assumere tur; quod, vehementer tum re luctante Arminio, impetrari con poterat. Initio disceptatum quoque hic fuit de ordine pertractandorum Articuloru. Arminius enim causæ suæ præsidium in eo collocare videbatur, utab Articulo de Predeamatione fieret initium. Quoniam vero is qui erat de Iustificatione, magis viderette necessarius, ab isto exordiendum Gomarus putabat: quod & Illustr. Ordinibus placus. De hoc Articulo cadem suit controversia, qua antea coram suprema Curia agitata suerat. An scilicet Fides,

#### AD ECCLESIAS.

qua actus est, secundum gratiosam Dei &stimationem, sit ipsa iustitia qua coramDeo inflificamur. Secundo loco actuminit de Predestinationis divina doctrina, quam Arminius, confequentijs iifdem, quas nuper in conventu Illustr. Ordinum propofuerat, odiosam reddere conabatur. Gomarus autem, præcipuum Controversiæ statum premebat, An videlicet fides Electionis causa vel conditio antecedens sit, an Tertia controversia, de Gratia Dei & libero hovero eiusdem fructus seu effectus. minis arbitrio fuit. Arminius profitebatur, omnes fefe gratie divinæ operationes, quecunque possent statui, in conversione hominis agnoscere, modo ne gratia ulla statuatur, quæsit irresistibilis. Gomarus ostendebat, que ambiguiras, ae quis dolus sub ista irresistibilis voce lateret; occultari nimirum sub eadem, damnatam olim Semipelagianorum & Synergistarum opinionem: statuebatque in hominis regeneratione cam Spiritus S. gratiam esse nécessariam, que ita esficaciter operetur, ut superata carnisrelistentia per candem certo atque infallibiliter conuertantur, quicunque gratiæ huius participes fiunt. Denique actum fuit de Perseverantia vere tidelium. Årminius declarabat, se doctrinam de certa vere f de lum Perseverantia, numquam oppugnasse, neque adhuc cam oppugnare velle, quoniam talia pro illa extarent Scripturæ testimonia, ad quæ respondere nondum posser: propositurum itaque tantum ca loca quæ in hoc Articulo scrupulum ac dubitationem, sibi moverent. Gomarus ubi ad ista loca respondisser, doctrinam hanc ex verbo Dei multis euidentibus testimonijs confirmabat. Petractatis hisce, rogati sunt collocutores, utrum plures restarent Articuli; de quibus inter sese dissent. Gomarus esse plures respondit: Articulos videlicet de Peccato Originis, de Providentia Dei, de Autoritate S.Scripture, de Certitudine salutis, de Persectione hominis in hac vita, from ullosque alios; de quibus an hoc loco etiàm agendum effer, se Illustr. Ordinum prudentix permittere; prxfertim cum de illis in Synodo agendum effer denuo. Arminii autem valetudo cum diuturnius ferre colloquium non posse videretur, Illustrib. Ordinibus abrumpi placnit, postquam ad Gomari & Pastorum reliquotum qui se 22. augusti; illi iunxerant, petitionem, promisillent, toram hanc causam in Synodo Provinciali quamprimum convocanda, plenius examinatum ac decifum iri, mandaffentque collocutoribus, ut finguli sententiam cum argumentis suam, & contrariæ resutationem, scripto comprehensam, ipsis intra dierum quatuor decim spatium exhiberent, quo ea scripta usque ad Synodum Provincialem ab ipsis asseruarentur, Gomarus intra prescriptum spatium scripta sua transmisit, que postea Belgice sunt edita. Hac Collatione cum difficultares Ecclefiarum magis auctæ quam fublatæ effent: Ecclefiarum Deputati, ab Illustr. Ordinibus submisse petunt iterum, ut Synodus Provincialis, toties iam ante & in ipla hac Collatione promissa, primo quoque Responsum ijs,quanquam nonnullis refragantibus,sur, tembore convocaretur. convocationem eam tum institutum iri, cum Alemarianæ Classis Pastores, Illustr. Ordinum mandato de Adolpho Venatore & Pastoribus ei addictis; in cœrum suum admittendis paruissent. Ne autem eares Provincialem moraretur Synodum, Deputati Ecclesiarum Alemariam profecti, cum Pastoribus illius Classis de hac admissione egerunt, permoueruntque eos, ut Pastores illos Venatori addictos, sub honestis admittere conditionibus parati essent: Venatorem autem ipsum cur admittere non possent, tam multas gravesque Deputaris exposuerant rationes, ut ipsi iudicarent, hat in parte urgerieos non debere. Quod cum Illustr. Ordinibus relatum esfet, necdum tamen obtineri convocatio Synodi potuit. Pastores quippe Arminio addicti hoc effecerunt ut Alemarianæ Classi denuo iniungeretur, resillos fine ullis etiam conditionibns fimpliciter admitterent; quod cum facere non 300000 possent, convocatio hec denuo impedita fuit. Apud Illustres interim Ordines excusare se per literas Arminius, quodiniunctum sibi scriptum ob unbecillitatem corporispararenon posset. Quæ paulatim ita ingravescebat, ut paulo postex hac vita Atque hec certamina dissidiaque Academiam & Eccletias Bataviæ su- 19 Octob. perstite Arminio exercuerunt. Eo autem è viuis sublato, etsi magnam partem malorum patiter cum ipfo fublatam ac fepultam esse, bonus quilibet speraret, urpote qui omnium contentionum harum dux atque autor extitiflet, tamen cum Pastores pasfim multi in Ecclefijs Hollandicis , in Sententiam ejus concessissient , ab eaque propaganda non desisterent, Ecclesiarum Deputati, urgendam nihilo secius Synodi Pro-

vincialis convocationem putabant; quibus denuo responsum fuit, tum de conventus alicuius Ecclesiastici convocatione dispecturos esle Illustres Ordines, ubi Classis Alemariana mandatis ipforum paruiflet. Interea Pastores Arminio addicti, cum eo rem esse deductam viderent ut impedita Synodi convocatione, à judicijs & censuris Ecclesiasticis parum ipsis metuendum esse videretur, quasi laxaris audacie impudentiegne habenis, in Orthodoxam Reformatarum Ecclesiarum de Electione, Perseverantia sanctorum, Certitudine salutis, alijsque Articulis doctrinam, acerbissimis contumeliofissimisque insectationibus, maxima cum piorum offensione, adversariorum congratulatione, & Ecclefiarum perturbatione publice privatimque invehi ac debacchari, doctrinam Ecclesiarum populo omnibus modis suspectam reddere, animosque inprimis magnatum adversus eam, fidosque eiusdem doctores exacerbare, ceperunt. Nec satis illis suit privatis susuris, publicisque ac tribunitijs concionibus, tum plebis tum ipforum procerum animos concitare; sed publicis quoque scriptis, que magno numero, nec minore scandalo, quotidie in vulgus spargebant, Ecclesiarum Reformatarum doctrinam, ita proscindebant, ut jurati ejusdemadversarij, maiori cum virulentia ac maledicentia facere id vix potuissent. Vtque Magistratuum favorem sibi melius conciliarent, eorumque animos adversus reliquos Pastores magis magisque exacerbarent, per Vtenbogardum, primo quidem oratione in Conventu III. Ordinum habita, deinde publico scripto, persuadere Magistratibus conati sunt, Pastores reliquos, Magistratuum autoritatem imminuereac labefactaro; potestatemque potestati collateralem, seu æqualem, affectaresibique arrogare: Quare Ecclesiarum Deputati denuo adeundos esse Illustr. Ordines censebant à rogandosque ut malis hisce, cum ad summum pervenisse viderentur, emedium legitimum convocata Synodo Provinciali, adhiberetandem dignarentur. Cumque Illustr. Ordines propter summam rei necessitatum facile consenfuros viderent, Paftores Arminii opinionibus addicti, novum illis confilium fuggefferunt, quo hanc convocationem aut plane impediri aut ita institui posse existimabant, ut in tuto ipforum causa esset, si personæ nempe ex quibus convocanda esset Synodus, non ab Ecclesiis (uti equum, atque hacenus usitatum fuerat) delegarengur, fed ab ipsis Ordinibus quidam evocarentur. Facile enim postca se obtenturos, illi tantum ut eligerentur, qui ipforum caufæaut addicti , aut ab ea minus effent alieni. Hanc innovationem etfi nonnullis patrie proceribus iam perfuafifient, prudentiores tamen approbare non potuerunt, qui hanc convocationem consueto more esse instituendam judicabant. Effecerunt nihilominus, ut dum inter Illustr, Ordines de convocationismodo disceptatur, ipsa convocatio (quod inprimis Pastores hi spectabant) non tantum Synodi Provincialis sed & annuarum Synodorum, & quæ ante ordinarie habebantur, hacratione omnino impedita fuerit. Quotiescunque enim de Synodi alicujus convocatione verba illi facerent, qui hee mala hoc legitimo remedio fublata ex Ecclesijs optabant, toties qui Arminio eiusque cause savebant; lites has de convocationis modo renovabant. Quare & Pastores, ejusdem opinionibus addicii cum se rem jam eo usque deduxisse cernerent, utomnis judicij ac cenfurx Ecclefiasticx sublatus videretur metus, audaciores facti, inconsultis atque insciis Ecclesiis suis, sine Magistratus supremi autoritate, magno numero, clam conveniunt. Atque ibi inter se, inita per subscriptionem nominum confæderatione seu conspiratione, corpus, ut vocant, à reliquo Symmystarum suorum corpore separatum efformant, manifestumque in Ecclesiis Reformatis schisma instituunt. Hoc Edita est in tempore Illustribus Hollandix & Westsrissa Ordinibus, libellum supplicem, seu, ur vocant, Remonstrantiam, (à qua postea Remonstrantes vocati sunt) exhibuerunt. In qua dostrinam Ecclefiarum Reformatarum , de divina Prædestinatione , de Gratia Dei & Sanctorum Perseverantia, mala fide, non sine apertis atrocibusque calumniisproponebant; ut hac ratione eam Illustribus Ordinibus exosam redderent: simulque eam, propriæ de iifdem Articulis fententiæ, addebant declarationem, quam ambiguis verborum involucris occultabant, ut imperitioribus haud multum à veritatealiena appareret. Insuperque ab Illustribus Ordinibus adversus omnes Ecclesiarum censuras, in patrocinium ac tutelam recipi petebant. Perculit eares vehementer omnes Belgicas Ecclesias, cum iam in apertum schisma controversias hasce erupisse viderent, dederuntque omnem operam, ut exemplar huius Remonstrantiæ

25. Maij.

In Iunio. Coll Hag.

#### ECCLESIAS. A D

nancifei possent, quo ad ipsorum calumnias responderetur. Cæterum savore eius, qui hæcailervare solet, facile obtinuerunt, ne exemplar ejus ullum in Pastorum reliquorum manus pervenire posser. Huic Ecclesiarum calamitati alia accessit, que solicitudinem earum ac difficultates fupra modum adauxit. Cum enim Iacobo Arminio in Professione Theologica successor que teretur, Ecclesiarum Deputati, Nobilis, atque Amplif. Academiæ Leydenfis Curatores obnixe publico Ecclefiarum noinine rogarunt atque obtestati sunt, ut incius locum virum ab omni heterodoxias suspicione immunem substituerent, quo hacratione controversiæ in Academia Leydensi paulatim cessare, Ecclesisses pax sua restitui posset: atque in eum sinem præstantes aliquot Theologos cum exteros, tum vero Belgicos isidem commendabant, verum irrito fuccessu. Remonstrantes enim, qui quorundam animos preoccupasse videbantur, commendationibus suis effecerunt, ut Conrad. Voistius Professor Steinfurtensis, homo à multis annis de Socinianismo Ecclesijs Reformatis merito suspectus, in Arminis locii adProfessionemTheologicam vocaretur, eaque de causaV renbogardus Steinfurtum ablegaretur. Quod, cum Ecclesiarum Deputati intellexissent, officij sui esse existimarunt Illust. Ord. monere, ne eiusmodi hominem, qui tanquam unguis in ulcere esset, rebus præsertim Ecclesiatum ita perturbatis, ad vocatione hanc admitti temere permitteretur. V tque hoc majori cum fructu fieri ab ipfis postet, à veneranda AcademiæHeidelbergenfis facultate Theologica, cui Vorstius hie intime cognitus erat, per literaspetebant, ut sincere declararet, utrum hunc Vorstium hoc rerum statu, cum fructu,pace,atq; ædificatione Ecclefiarum, juventuti erudiendæ in Academia Leydensi præsici posse existimaret. A qua 82 responsum fuit, recens prodissse 26. August, quendam cius de Deo & Attributis divinis librum, in quo Veterum & recentiorum Theologorum Doctrinam convellerer, doceretque, Deum essentia quantum, magnum, finitum, compositum ex essentia & accidentibus, mutabilem voluntate, passivæ potentiæ obnoxium esse, & similia portenta. Missum ante decennium Heidelbergam fuille, ut coram facultate Theologica, præsente etiam D. Pezelio, à Socinianismo se purgaret, cujus postulabatur ab Ecclesis.

Ac purgasse quidem se tandem, relicta syngrapha. Purgation é vero cam non secisse ratam, contra vero sæpius, multisque modis, magis se suspectum reddidisse, quod portentorum nidum gereret in capite, quibus scholam & juventutem Steinsurtensem inquinasset hactenus. Ad Illustriss. autem Academiam Leydensem si tam suspectæ sidei homo vocaretur, nihil aliudhoc fore, quam incendium oleo restinguere. Hac cum non tantum Ecclefiarum Deputati, fed Amplissimi quoque Mavistratus primariarum Hollandie civitatum, Dordrechtifcilieet, & Amstelodami, DD. Curatoribus ipsisque Illust. Ordd. significarent, rogarentq; ne hac viri illius vocatione, difficultates Eccle-18. Octob. fiarum exasperarent, novarumq; cas, ac majorum turbarum periculo exponerent: Remenstrantes apud coidé omnibus allaborare viribus, ne ab instituta hac vocatione defisterent. Hoe enim cum autoritatis ipsorum dispendio coniunctum fore persuade-Fant. Venit interim in Hollandiam Vorstius. Qui, postquam in conventu Illustr. Ordinum, præsente ex Pastoribus solo Utenbogardo, auditus esset, Steinfurtumredije. 22. Augusts Circa hoc tempus, cum studiosi quidams. Theologie, ad ministerium verbi in diversis 22. Sept. classibus vocati, examini subjiciendi essent, Remonstrantes procurarunt, utab Illust. Ordd. Confiliarijs, Claffibus illis mandaretur, ne a quoquam in Articulo de Predestinatione & annexis ei capitibus, ulterior in examine postularetur declaratio, quam que quinque Remonstrantium, qui una mittebantur Articulis, expressa esserismulque interdiceretur, ne quifquam corum à minuterio arceretur, qui in antedictis Articulis, se cum Remonstrantibus sentire profiterentur. Cui cum Pastores multis de causis assentiri gravarentur, Ecclesiarum Deputati ab ijidem rogati, in proximis Illust. Hollandia & West-Frissa Ordinum Comitijs sua ex ponunt gravamina, simulque declarant, paratos se esse in legitima Synodo, probare istos Remonstrantium Articulos, 21 Novemcum Deivert 0,& Ecclefiarum Belgicarum Confessione ac Catechesi pugnare: rogantque Illett. Ordd. ne Articulos istos heterodoxos, in legitimo Eccletiarum conventu nunquam debite examinatos, Ecclefijs hac ratione obtrudi paterentur. Quin potius Synodum Provincialem toties petitam, imo jamdiu expetitam convocarent, in quo Articuli isti secundum divini verbi normam legitime examinari prius pos-Ment. Oftendunt quoque quanto cum scandalo atque Ecclesiarum detrimento, coniunctum foret, si instituta Vorstij vocatio procederet.

Approinde togant, ut illa Illustr. Ordinum autoritate impediretur. Habita super his deliberatione, flatutum fuit, inflituendam esse proximis Comitijs Hagæ-Comitis, in ipfo Illust. Ordinum conventu, super quinque illis Remonstrantium Articulis Collationem, inter fenos Pastores ab utraque parte eligendos. Remonstrantes pro se Ioannem Utenbogardum, Hagiensis, Adrianum Borrium & Ioannem Arnoldi Corvinum, Levdensis: Nicolaum Greuinchovium, Roterodamensis: Eduardum Poppium, Goudana: & Simonem Epifcopium, Bleyfwicana Ecclefia Paftores, elegerant. Reliqui vero Pastores, per singularum Classium Deputatos, Petrum Plancium, Amstelodamensis; Libertum Fraxinum, Brilanæ; Ruardum Acronium, Schiedamentis; tohannem Beeium, Dordtechtanæ; Iohannem Bogardum, Harlementis; & Festum Hommium, Leydensis; Ecclesia Pastores, sibi legerant. Postquam convenissent, Remonstrantes recusabant cum reliquis illis sex Pastoribus, tanguam cum Classium Hollandia & West-Frisia Deputatis, quales se esse literis Fidei ostendebant, Collationem inflituere, ne Ecclefiarum adversarij viderentur: quin protestabantur re infecta difcessuros, nisi hanc deponerent personam. Qua de re cum diu multumg; difceptatum effet, maluerunt reliqui Pastores importunitati eorum cedere, quam diutius ca de re litigare. Atquij, qui à Classibus erant Deputati antequam ad Collationem accederent, ab Illust. DD. Ordinibus petebant; ut promissio, quæ ante biennium, in Collatione inter Arminium & Gomarum habita, Ecclessis esset facta (juz3. August. dicium videlicet huius causta absoluta Collatione esse Synodo Provinciali vel Nationali permittenduma erefervandum) hic quoque renovaretur. Ordinem agendi hunc placuit servare, ut pars utraq; sententiæ suæ argumenta, seripto comprehenderet : de quibus deinde viva voce collatio institueretur. Antequam ad Articulor examen deventum fuit, Pastores quos iam ante à Classibus fuisse deputatos diximus, ad supplicem Remonstrantium libellum, quius exemplar paulo ante Collationem naclà erant, responsionem exhibuerunt, in qua ostendebant, Remonstrantes pessima fide Ecclesiarum Reformatarum sententiam proposuisse, multaque per calumniana ipsis affanxisse: sed nec suam aperte patefecisse, aut omnes, de quibus esset controvertia, Articulos propofuisse. Cumque plura essent controversa capita, præter ea quæ Quinque illis Articulis explicarentur; demisse se petere, ut autoritate Illustrium Ordinum, Remonstrantibus imperaretur, ut rotunde se atque aperte super reliquis quoque omnibus declararent. Itaque cum primus Remonstrantium Articulus excutiendus effet, quo statuitur Deum ab æterno decrevisse, sideles perseverantes salvos facere, quod nemo Christianus negar, atque hic Articulus ab ipfisita politus esfet, ut qui dostrinam de æterna Dei electione contineret, rogatí Remonstrantes sunt, ut ad sententiæ suæ, hoc articulo expressæ, delarationem duo hac exponerent. Primo, Anstatuerent Articulum hunc continere integrum Prædestinationis Decretum. Secundo, an existimarent, sidem & perseverationem in side, effe causas vel conditiones, que electionem ad falutem precedunt, an vero fru-Etus, qui ex electione prodeunt, & eam consequentur. Postquam aliquamdiu tergiverfati eslent, responderunt tandem; Ad primum quidem, Nullam se aliam Prædestinationem ad salutem agnoscere, quam quæ primo Articulo essetab ipsis expresfa; Ad secundum vero, Fidem in consideratione atque intuitu Dei, priorem esse Electione adfalutem: non caminstar fructus alicuius consequi.Reporebant deinde septem alias, tum de Electione, tum de Reprobatione Quæstiones, ad quas à Pastoribus à Classibus Deputatis responderi volcbant. Quæ cum ad Controversiæ de primo Articulo statum non spectarent, etiammutila atque intricata essent pleraque, eumque in finem ab illis proponerentur, ut hoc modo à præcipuo Controversiæ statusre & aque agendi ratione, in ambages abducerent. Pastores exposita per libellum supplicem Illust. Ord. iniqualiae agenditatione, non quidem deprecatifunt, ne de-Reprobatione sententiam suam manisestarent, (uti Remonstrantes improbe sæpius, iffdem objectarant,) fed diferte fententiam fuam quantum ad Ecclesiarum pacem atq; ædificationem sufficere existimarent, non tantum viva voce, sed & scripto declararunt: se nimirum, cum æternum Electionis singularium personaru Decretum penunt, fimul quog ponere æternum de Reprobatione & rejectione quarundam fingularium personarum Decretum: eum fieri nequeat, ut sit electio, quin simul quoque sit aliqua reprobatio aut derelictio. Difficiles omnes circa hunc Articulum questiones temere, excutere, nihil aliud esse quam inutilibus disputationibus, & nihil profuturis litibus,

Decla-

Ecclesiam replere, eiusque pacem perturbare.

clo lo exi. zr. Martij.

#### AD ECCLESIAS.

Declaratione suam hanc libello supplice expressam, moderatis omnibus pacernes amantibus ingeniis, fulficere debere: credi videlicet ac doceri abipfis, Deum nominem condemnate, imo vero ne statuisse quidem condemnare quenquam, nisi juste propter propria ipfius peccata. Placuit itaque Illustribus Ordinibus, ut miss illis ipinolis quæstionibus, ad Articulorum pertrastationem deveniretur. Pestores ab Ecclefijs Deputati rationes fuas, ob quas fingulos improbarent Articulos, feripto proponebant. Remonstrantes quoque contra argumenta sua, quibus singulos confirmari posse existimabant scripto exhibebant. Super sistee rationibus at que argumentis, in pleno Illust. Ordinum conventu viva voce habitæsiunt duceptationes. Collocutoris partes nomine Pastorum ab Ecclesis Deputatorum obeunte Festo Hommio: nominevero Remonstrantium: primo quidem Adriano Borrio, deinde eidem per vices succedentibus, Nicolao Grevinchovio, Ioanne Arnoldi, & Simone Frisco, io. Dumin hac Collatione occupantur Pastores, redierat ex Westphalia in Hollandiam Conr. Vorstius, quem Ill. Ord. in pleno conventusüo, prasentibus ombibus Collo-cutoribus audiendum este statuebant. Vbi comparuinet; prolixam habuit oratione, qua le ab objectis erroribus purgare conatus est. Rogati deinde sunt ab Illust. Ordin. Collocurores, urrum aliquas haberent confiderationes; ob quas Vorfey ad Professionem Theologică în Academia Leydenfi vocaționem, esse împediendam judicarent. Remonstrantes diferre declararunt, nihil se Edversus Vorstrum habere, nequequidquamin scriptis ejus deprehendisse, quod veritati aut pietau repugnaret. Pastores reliquiscripto rationes exhibuerunt suas, ob quas judicarent, hanc vocationem Vorstij Ecclesiis Hollandicis vehementer noxiam, ac probrosam fore: ostenzieruntque tum ex libro Socini de Autoritate S. Scriptura, edito ab iplo Vortio, atque interpolato, tum vero ex co, quem de Deo divinifque attributis ipfe Vorstius nuper ime cenferiplerat ac divulgaverat, pracipuos illius ervores, super quibus inter ipsum & Festum Hommium in Illust. Ord. conventu, præsentibus Collatoribus per diesaliquot habitafuit Collatio. Qua finita, denuo ab Illust. Ord. rogati sunt utriisque Pastores, ut 6. Maij. sincere & absque ullis affectibus declararent, utrum V orstius responsionibus suis satisfecisse ipsisvideretur. Remonstrantes responderunt, plene à Vorstio sibs esse satisfactum judicare se proinde Ecclessis atque Academie utilissimum fore si hec eius vocatio procederet. Keliqui Paftores feripto declararunt (responsiones Vorsti), tantum abesse ut iptos à priori sententia dimovissent jut i jidem magis magisque in hae sententia fint confirmati. Yocationem ejus nili maximo cum Ecclefiarum atque Academię detrimento, manifesto qua majoris perturbationis periculo promoverinon posse. Cui ne temere hac vocatione Ecclesias exponerent, submisse Illust. Ord. obtestabantur. Dimissio Vorstro, reditum fuit ad Collationem super Quinque Remonstrantium Ar- 11. Maij. tieulis. Que per aliquot dies continuata; atque ad finem tandem perducta cuin esset, Illust. Ord. Collocutoribus urrinque mandatunt, int quæ viva voce acta essent, quæq; præterea ad pleniorem responsionem necessaria judicarent, scripto utrimes comprehensa,per Utenbogardum & Festum, Illust. Ord. exhiberentur. Atque interea neinter le Pastores de victoria, quam alter de altero reportasser, gloriarentur; sed de controversis Articulis cum adificatione moderate docerent, & in pace ac charitate inter se viverent: statuerunt Articulos hosce eodem in statu esse relinquendos; quo ante Collationem habitifuissent: In Vorstij causatuin temporis nihil Decretum fuit, sed cum paulo post Amplissim. Civitatis Dordrechtanæ Magist. per Delegatos suos, viros 16. August. Ampl. D. Hugonem Musium ab Holiy, Pratorem, Jacobum Wittium, Adrianum Repelatium, & Johannem Berkium, Syndicum; Ill. Ord. rogarent, quandoquidem rumores de Vorstigerroribus atque harcsibus indies magis magisquincrebescerent, ut Vocatio eius aut intermitti, aut faltem differri posset: mandarunt Illust. Ord. Academiæ Curatoribus, ne porto in Vocatione eius progrederentur. Cumq; de hae voca- 21. Septemb tione fama ad ipsum quoque Serenissimum ac Potentissimum magnæ Britanniæ Regem Iacobum I. Fidei defensorem pervenisset, qui pro admiranda, in Rege presertim, Theologicis in rebus peritia fua, ac pro lingulari fuo ergaReligion é reformatam zelo, cum Vorstii de Deo tractatum ipse perlegisset, præcipuosque errores sua manu anno-, taffet, Illust. ac Præpot. Ord. Generales, vicinos ac consederatos sinos, tum per literas, transmisso etiam etrorum eius Catalogo, tum per legatum situm vicum Islustr.D. Redolphum Winwodum, monendos censuit, ne hommem tot tantise; erroribus ac blasphemiis infamem, ad publ. in Academia docendi munus admitterent, sed porius t 1 + 2

Enibus ejicerent; ne si ab codem pravisillis atque exsecrandis etrotibus imbueretur iuventus (quandoquidem finceritate doctrinæ Reformatæ, in qua Ecclefiæ Belgicæ hactenus cum Anglicanis amabilem coluiffent confentum, eiufq; confervatione, Reipublicæ etiam falus versaretur) status paulatim labefactaretur. Quod cum differretur, Remonstrantibus contra obnitentibus, atque inprimis Vorstio, varijs Exegesibus, Apologiis, Prodromis, Responsionibus tum Modestis, tum Plenioribus, errores suos excusante atque incrustante, non destitit ramen Serenissima Maiestas Regia, repetitis aliquoties admonitionibus, etiam addita feria protestatione, dimissionem cius urgere. Dum hacaguntur, quidam S. Theologia studiosi, qui ex Vorstij quoque discisciplina atque domo prodificent, in Academia Franckerana, quam Socinianis erroribus inficere iam fatagebant, libellum quendam Fausti Socini de Officio hominis Christiani (quo suadetur, ut omnes, qui animarum suarum saluri consultum volunt, descrtis Reformatarum Ecclesiarum dogmatibus ac cœtibus, Photinianorum, atque Ebionitarum sententiam amplectantur) typis ediderunr, addita præsatione in qua libellum hunc diligenter Ecclesiis commendant. Illustres Frisiæ Ordines de co certiores facti, simulque familiares quasdam horum studiosorum literas nacti, in quibus declarabant, quibus artibus communis Socinianismi causa, quam à Vorstio quoque, Utenbogardo, aliifque in Hollandia agi, non obscure ipsi significabant, occulte tutoque propaganda esfet: cum libelli huius exemplaria pleraque flammis ultricibus curaisent abolenda, istosquestudiosos ex sinibus suis ejecissent, primo quidem per literas, primariarum Hollandiæ civitarum Magistratus, deinde & per Nobilissimum virum Kemponem à Donia ipsos Illustres DD. Ordines monuerunt, rogaruntque, ut quandoquidem Orthodoxus in doctrina Reformata Contensus præcipuum concordiæ atque unionis inter Provincias fæderatas effet vinculum ac fundamentum, ne committerent, ut vocatione hominis unius, de manifestis hæresibusita suspecti, confenfus ifte lab efactaretut, neg; iftiufmodi technis ac fraudibus,quibus iftos homines occulre istud moliri constaret, circumduci se paterentur. Pastores autem Leowardienses, divulgatis supradictis studiosorum literis, cum ne cessariis annotationibus, Ecclesias omnes serio monuerunt, ut ab eiusimodi technis, & dolosis hæreticorum, Vorstigue inprimismolitionibus sibi caverent. Illustr. quoque Ducatus Geldrixac Zutphaniensis Comitatus Ordines, eosdem Illustres Hollandiæ Ordines de eadem re monuerunt. Quiresponderunt, nihil sibi magis cordi curæque suturum, quam ut in communi cum reliquis Provincijs fæderatis Religionis negotio, confensum hunc inviolarum retinerent. De quo ipsorum constanti proposito ut vicini sæderati certi esse vellent, unice rogabant. Interea sese admonitionis huius rationem esse habituros. Mandantque Vorstio, ut ex civitate Leydensi domicilium suum Goudam transferret. ibique ab obiectis erroribus, publicis, quantum posset, scriptis se purgaret. Statuerunt deinde ijdem DD. Ordines, ut Collatores Hagienses utrinque scripto Statum controversix circa quinque Remonstrantium Articulos exhiberent: simulque sua adderent confilia, qua ratione hasce controversias ad Ecclesiarum pacem & Reipublica bonum commodissime componi posse existimarent. Remonstrantes nullam certiorem concordia rationem quam mutuam tolerantiam iniri posse iudicabant, per quam nimirum utrique parti permitteretur suam de hisce articulis sententiam libere docere ac propugnare. Reliqui Paftores declarabant commodiorem fe viam non poffe oftendere, quam ut primo quoque tempore autoritate Illustr. & Præpotent. Ordd. Generalium Synodus Nationalis prima occasione convocaretur, in qua controversijs hisce alijfque omnibus plane expositis atque examinatis, definiretur utra sententia cum Verbo Dei, & communi Ecclesiarum Reformatarum iudicio consentiret, ae proinde publice doceri deberet; ne diffidentium opinionum agitatione veritas læderetur, aut pax Ecclesiarum perturbaretur. Super hisce consilijs variæ suerunt Illustrium Ordinum sententiæ: nonnullis Remonstrantium, alijs reliquorum Pastorum confilium probantibus. Quæ caufa fuit, ut nihil hac in restatueretur, quo finis hisce controver-3. Decemb. sijsimponiposiet. Cæterum cum Islustr. Ordd. intellexissent, preter Quinque hoice Articulos, de multis alijs haud levis momenti controversias moveri, ut sinceritate doctrinæ confulerent, innovationibusq; mature occurrerent, statuerunt, ut doctrina S. Euangelij Do. nostri I. Christi, quam purissime, tum in Eccl. tum in pub. Scholis ha-

rum regionű proponeretur, ac proinde ut in Ecclef. publicifg: Hollandiæ & West-Frisix Scholis, de Persecta Servatoris nostri I. Christi pro peccatis nostris Satisfactione.

de Iusti-

15. Novem.

Extant in Collat. Hagienli.

#### A D ECCLESIAS. de Iustificatione hominis coram Deo, de Fide falvifica; de Peccato originali, de

Certitudine salutis, & de Persectione hominis in hac vita, non aliter doceretur, quam uti passim in Ecclesijs Reformatis traditur, & in hisce Provincijs hactenus traditum fuit. Interea passimin Ecclesijs dissidia, scandala, perturbationes & confusiones, dolendum in modum augescebanr. Remonstrantes enim omnibus allaborabant viribus, ut Pastores qui conatibus ipsorum maxime obsisterent, concitato adversus eos falsis criminationibus Magistratu, non tantum ex ministerijs sed ex ipsis urbibus ejicerentur, utque Ecclesijs passim omnibus quæ Pastoribus destituerentur, erufmodi homines, etiam invitis ac reluctantibus, obtruderent, qui opinionibus eorum essent addicti, exclusis ubicunq; possent omnibus alijs, licer eruditione, pietare, donisque necessarijs optime instructis, atque ab Ecclesia legitime expetitis ac vocatis. Quæ causa fuit, ut Ecclesiæ Orthodoxæ eiusinodi Pastores, qui aut innocentes collegas suos, contra omne jus ac fas ita oppressissentatque eiecissent, ant qui invitis ipsis obtrusi essent, quique Reformatarum Ecclesiarum doctrinam virulentissimis concionibus quotidie horrendum in modum profeindebant, pro legitimis pastoribus suis habere, conciones eorum audire, canam Dominicam cum isse participare non possent, fed in locis vicinis ad orthodoxorum Pastorum conciones accedere mallent, tametsi multis ea de causa convitijs, probris atque iniurijs afficerentur. Atque hæc fuerunt separationum à Remonstrantibus initia atque occasiones. Prima inter omnes Ecclesias fuit Alemariana, quæ eiufinodi separatione instituere coasta est. Adolphus enim Venator, Ecclesiæ Illius Pastor, ab Ecclesijs Hollandiæ Borealis cum ob vitam impuriorem, tum doctrinam impurissimă, à docendi munere suspensus, cum Magistratus illius patrocinio fretus; contemptis Ecclesiarum censuris, nihilominus in docendi munere persisterer, mutatoq; sam Magistratu, uti singulis annis fieri consuevit, tales legitime essent electi, qui partibus illius minus favere viderentur, quorumque patrocinio niti amplius non posset, concitata adversus Magistratum legitimum plebe, esfecit, ut illa correptis per seditionem armis prius nollet conquiescere; quam abdicato Magistratu legitimo, alij quidam homines à Reformata Religione alieni partibulq; Venatoris addicti, eidem substituerentur. Isti simula ein civitatis regimine stabiliti essent, instigante Venatore, primo quidem Seniores & Diaconos à munere suo abire insserunt, deinde & duos Pastores, quorum alter Petrus Cornelij per 1. fere annos Ecclesiæ illi maximacumædificatione præfuerat, quoniam Venatoris erroribus se opposuissent, ministerijs suis privarunt: alterum vero Cornelium Hillenium, integerrimæ sidei & vitæ virum, acertimum que orthodoxæ doctrinæ propugnatorem, urbe pulsum indignissime eiecerunt. Quam separationem Roterodamensis Ecclesia imitari est coacta. Nicolaus enim Grevinchovius cum videret collegam Cornelium Geselium propter singularem pietatem, modestiam, ac sinceritatem, Ecclesiæ Roterodamensi gratissimum, conatibus suis in introductione doctrinæ Remonstrantium vehementer obsiftere, procuravit, ut per Magiftratum eius loci, primo quidem minifterio privaretur, deinde per lictores publicos urbe ejiceretur. Roterodamenfis quoque Classis Pastores, sinceritati doctrina addicti, cum hoc Grevinchovio, aliisque in Remonstrantium sententiam ab ipso pertractis, conventus Classicales habere detrectabant: cum Simonem Episcopium, cui Ecclesia Amstelodamensis, in qua vixerat, testimonium doctrinæ & vitædare negaverat, invitæ Ecclesiæ Bleysvicensi contra potiora Pastorum suffragia, Magistratus Roterodamensis autoritate obtrusisset. Multæ quoque in pagis Ecclesiæ, aut quibus Remonstrantes invitis essent obtrusi, aut quarum Pastores ad Remonstrantes defecerant, quia horrendas illas doctrinæ orthodoxæ infectaționes, quæ in ipforum concionibus quotidie audiebantur, non fine maxima animorum offensione, tristitia ac perturbatione, audire possent, relictis templis suis, aut ad vicinorum Pastorum Orthodoxorum conciones accedebant, aut ubi illæ haberi non poterant, in pagis fuis ab aliis Paftoribus, aut à ministerij candidatis orthodoxis, in conventibus separatis instituebantut. Quod Remonstrantes severis Magistratuum iklorum edictis frustra impedire annisi, haud levem adversus Ecclesias illas persecutionem excitabant. Interea DD. Curatores Academiæ Leydenfis, ex confilio Remonstrantium, ad Professionem Theologicam vocant M. Simonem Episcopium, invito & reluctante Clarissimo Viro D. Ioanne Polyandro, qui in Fr. Gomari locum ad eande Professione vocatus fuerat. Auxit hoc haud parum Ecclesiarum erorem ac solicitudia **†††** 3

1612.

nem; cum ex eo appareret statutum ipsis esse in illa Academia contentiones sovere, Remonstrantiumque doctrinam stabilire. Hæcautem mala, cum jam diurius intra Hollandicarum Ecclefiarum limites vix contineri possent, contagium hoc vicinas quoque, Geldrix inprimis, Ultrajectinx Provincia, & Transisulania Ecclesias, randempervalit. In Ultrajectina diœccli, Pastorum negligentia, Ecclesiasticus ordo collapfus videbatur: fub cuius reftituendi prætextu, Utenbogardus, Paftores aliquot Remonstrantes, atque inter cos Iacobum quendam Taurinum, hominem turbulentum & favum, in Ecclefiam illam introduxit. Qui deinceps operam dederunt strenuam, ut, non tantum in illa urbe, sed in tota hac Provincia, ejectis ubicunque possent 24. August. Pastoribus orthodoxis & in locum corum substitutis Remonstrantibus, sola Remonstrantium doctrina publice obtineret. Ut autem causam suam in eadem stabilirent Provincia, novam conceperunt Regiminis Ecclesiastici Formulam, quæ primo quidem à Synedo, in qua Urenbogardus, Pastor Hagiensis, præsidebat, deinde vero ab ipsis quoque Illustra cius Provinciae Ordinibus, ciusdem opera, approbata suit. In Articulis 4. & 5. cap. 2. tolerantia sententiæ Remonstrantium quam in Hollandia tantopere urgebant, publice stabilita suit: ubi quoque doctrina Ecclesiarum Reformatarum oblique odioseque traducitur. Plurimæ denique novitates in Ecclesiarum regimine, passim in hac formula occurrunt. Ita ut ex eadem appareret, nihil aliud hominibus hisce propositum esse, quam ut omnia, non tantum in doctrina, sed & in Ecclesia riribus ac gubernatione novarent.

Iain vero & in Geldria, Neomagenfis, Bommelienfis & Tilanæ Ecclefiæ Paftores, in partes suas Remonstrantes pertraxerant, qui deinde quoque sux tantum sententix homines vicinarum Ecclesiarum Ministerijs præsiciebant. Utque hoc liberius tutiufque facerent, Utenbogardus, Borrius, & Taurinus, in Geldriam profecti, cum Illustrium ibidem Ordinum comitia celebrarentur, cum reliquis Remonstrantibus hoc effecerunt, ut in illa quoque Provincia, ordinarij atque annui conventus Synodici impedirentur. In Transifulania quoque nonnulli Pastores, in Ecclesia præsertim Campensi & Daventriensi, quorundam opera atq; artibus in sententiam Remonstrantium pertracti, qui illis in locis pacatas Ecclesias novis deinde contentionibus perturbarunt. Cum malum hoc ita in reliquas quoque Provincias serpere ac diffundi Ecclesia Belgica viderent, judicarentque summe necessarium esse, ut ei quamprimum occurretur, neque diutius remedium esse disserendum, communicatis interse confiliss, ex singulis Provincijs binos ad Illustresac Præpotentes Ordines Generales ablegarunt Deputatos: ex Geldria videlicet, Iohannem Fontanum & Guilhelmum Baudartium; ex Hollandia Libertum Fraxinum & Festum Hommium; ex Zeclandia, Hermannum Faukelium & Guilhelmum Telingium (Ultrajectinæ Ecclesia suos mittere recusabant;) ex Frisia Gellium Acronium, & Godefridum Sopingium; ex Transifulania Iohannem Gosmannum, & Iohannem Langium; ex civitate denique Groningensi & Omlandijs, Cornelium Hillenium, & Wolfgangum Agricolam. qui una cum Ecclesiæ Amstelodamensis, quæ Synodalis erat, Deputatis, Petro Plancio, & Iohanne Hallio, expositis prolixe Ecclesiarum difficultatibus ac periculis, tum ipsarum Ecclesiarum, tum etiam plerique Illustrium Provinciarum suarum Ordinum nomine (quorum literas quoque exhibebant) obnixe Illustres ac Præpotentes DD. Ordines rogarunt, atque obtestati sunt, ut afflictissimi Ecclesiarum status miserti, tandem aliquando de horum malorum remedio serio cogitarent, eumque in finem Synodum Nationalem ante annos complures promissam, primo quoque tempore convocarent. Quamvis plerique inter Ordines Generales, hanc Synodi convocationem non esse diutius differendam judicarent, eamque etiam ipse urgerent;tamen quia Ultrajectinæ Provinciæ Delegati abessent, Hollandiæ autem& West-Frisia, se ad rem eam non satis liquidis à suis Delegantibus instructos mandatis esse dicerent, res dilata est, donec omnium Provinciarum Delegati in eam communibus suffragijs consensissent:quod ne sieret, Remonstrantium Hollandorum atq; Ultrajectinorum opera deinceps impeditum fuit. Non destiterunt interimRemonstrates, strenue causam suam agere, Magnatum savorem aucupari, animos Magistratuum occupare, conventus omnes Synodicos Politicis suspectos reddere atque impedire,

Ecclesias vacantes occupare, sententiam suam concionibus & scriptis publicis propa-

27. Sept.

#### ECCLESIAS.

fuas pertrahere,& à Reformatarum Ecclesiarum doctrina magis magisq; abalienare. Hunc in finem certatim magno numero in vulgus spargebant libellos, lingua populari conscriptos, sub titulis, Campanæ incendiariæ, Pressioris declarationis, Viæ directoris, aliifque, quibus non tantum doctrinam fuam propugnabant, Vorstiumque excufabant, fed receptam Ecclefiarum Belgicarum doctrinam, impudentissimis calumnijs, absurdissimisque consequentijs ex eadem male atque improbe deductis, canina eloquentia atrocissime exagitabant. Hinc in populo acerba sunt excitata disputationes altercationesque, quibus omnia loca perstrepebant : animique etiam conjunctiffimorum inter se exacerbati; magno cum charitatis vulnere, Ecclesiarum & tranquillitatis publica perturbatione, ingentique cum piorum rristitia atque offensione, miserandum in modum divellebantur. Cumque in plerisque urbibus Magistratum sibi faventiorem haberent, ac per Iohannem Utenbogardum apud Hollandiæ Advocatum nihilnon possent, Ecclessis & Symmystis suis infolenter infultabant. Interea omnes pij patriæque & Religionis amantes viri, miferrimam hanc Ecclessarum calamitatem dolebant deslebantque: & cum animo satis perspicerent quorsum tandem turbæ hæessent evasuræ, nisi remedium mature adhiberetur, quia publica autoritate id ipfum hactenus fieri non potuisset, annon alia quadam via malum hoc fifti faltem, fi non tolli, posser, serio cogitare coperunt. Inprimis Illustrissimus Nasloviæ Comes, Guilhelmus Ludovicus, Frisiæ Gubernator, pro eximio suo erga Ecclesias & Rempublicam affectu, privatim monuit tum Utenbogardum ab una, tum Festum Hommium ab altera parte, ut quandoquidem & ipse Reip. status contentionibus hisce Ecclesiasticis graviter concuteretur, amice ac fraterne interse despicerent, annon aliqua componendi tristissimi huius dissidij ineundæque concordiæ, via honesta reperiri posser. Festus declarabat, si Remonstrantes in nullis aliis Articulis, quam in illis Quinque de Prædestinatione, annexisque ei capitibus, à reliquis Pastoribus dissentirent, existimare se, viam reperiri posse, qua pax aliqua inter partes stabiliri posset, donec in Synodo Nationali, tota controversia componeretur. Sed quia graves essent causa, ob quas Ecclesia crederent, plerosque Remonstrantes in pluribus majorisque momenti. Articulis à recepta Belgicarum Ecclesiarum do-Arina dissentire; neque fieri posset ut sub prætextu Quinque istorum Articulorum gravissimos errores in easdem invehi permitterent aut paterentur, nullam incundæ cum Remonstrantibus concordiæspem videri, nisisincere declarare vellent, se excepris Quinque istis Articulis, in reliquis omnibus doctrinæ capitibus; cum Reformatis Ecclessis Belgicis sentire. Utenbogardus ad hec rogatus, respondit, quod ad se attineret, preter Quinque illos Articulos, nihil se habere in quo dissentiret; paratumq; semper fore, fincere sententiam suam declarate; neque dubitare, quin plerique Remonstrantes idem facturi essent; nihilque se magis optare, quam ut ca de caussa colloquium inter aliquot moderatioris ingenij Pastores institueretur. Cumque eandem declarationem Festo privatim Leydærepetijsset, convênit inter ipsos, ut uterque apud suos procuratet, ut tres utrimque Pastores deputarentur, qui amice convenirent:serio de commoda pacis via inter se dispecturi, quæ deinceps cum Ecclesiis communicari, atque ab iifdem approbari posset. Illustres Hollandia Ordines, cum hac consilia privatim agitari intelligerent, hoc clo Io xxxx.

illorum studium comprobarunt, publicoque nomine, ut quamprimum istud insti- 21. Ianuaija tueretur colloquium, mandarunt. Convenerunt paulo post hac de causa in urbe Delphenfi, à parte Remonstrantium, Ioannes Utenbogardus, Adrianus Botrius, & Ni- 27. Februare colaus Grevinchovius: à parte reliquorum Pastorum, Ioannes Becius, Iohannes Bogardus, & Festus Hommius. Postquam cos Illustres Ordines per Delegatos suos hortati essent serio, ut sepositis simultatibus atque affectibus pravis, omnes ingenij nervos intenderent, ut inter ipíos commoda aliqua pacis inveniretur via, fimulque quam gratum hoc Deo, Ecclessis, piisque omnibus arque ipsis inprimis Illustr. Ordinibus futurum esset, declarassent; cum singuli quoque Pastores animo se pacis studiosissimo accessisse, omniaque qua abipsis proficisci possent, ad pacem conciliandam allatutos testati essenti habita interipsos amica est collatio. In qua Remonstrantes declarabant, nullam se aliam pacis viam monstrare posse, præter mutuam, ut vocabant, tolerantiam. Ut vidélicet utrique parti fuam de quinque illis Articulis publice in Ecclesiis sententiam docere libere permitteretur, petebantque à reliquis Pastori-

††† 4

bus, ut declararent utrum sententiam suam Articulis illis quinque expressam, eo modo tolerabilem nec ne existimarent. Si existimarent tolerabilem non esse, necesse non esse ut ulterius de pacis via quidquam deliberaretur. Si quidem nulla tum, ipsorum judicio, incunda pacis ratio restaret. Pastores reliqui respondebant, turislimam fibi ac commodissimam pacis viam hanc videri, ut quandoquidem utrique Reformatarum Ecclesiarum Belgicarum Pastores essent, atque haberi vellent, utraque pars causam suam legitimo Ecclesiarum Belgicarum judicio submitteret, eumque in finem serio ac sincere allaboraret, ut Synodus Nationalis Reformatarum Ecclesiarum in Belgio, quam primum, vel proxima, fi fieri posset, æstate, Illustrium ac Præpotentum Ordinum Ĝeneralium autoritate convocaretur, in qua tota causa legitime examinata & discussa, aut defineretur, utra sententia ut Verbo Dei consentanea in Ecclesiis doceri deinceps deberet, aut ejusmodi Tolerantix ratio communibus omnium Ecclesiarum suffragiis iniretur, qualis ex Verbo Dei instituenda videretur. Paratos esse huic Synodi judicio se subjicere: si Remonstrantes idem facere vellent, itapacem confectum iri. Tolerantiam autem nullis circumscriptam legibus, qua hactenus fuissent usi, qualemque petere viderentur, non posse Ecclesiarum paci atque ædificationi servire, si tamen eam honestis paterentur circumscribi conditionibus, de issdem se paratos esse cum ipsis conferre: modo prius sincera arque aperta declaratione Ecclesias vellent certas reddere, se præter quinque illos Articulos, in nullo alio doctrinæ capite à Reformatis hisce Ecclesiis diversum sentire. Quoniam vero Illustr. Ordd. ante biennium, sex doctrinæ capita nominatim expressissent, 3. Decemb. de quibus vetabant aliter doceri, quam hactenus in Ecclesijs Belgicis traditum fuisset; de Perfecta, nimirum, Domini nostri Iesu Christi pro peccatis nostris satissactione; de l'uftificatione hominis coram Deo; de Fide salvifica: de Peccato Originali: de Certitudine salutis. Et, de Persectione hominis in hac vita; inprimis postulabant, ut declararent le sententiam de hisce Articulisin Confessione & Catechesi harum Ecclesiarum expressan, quam certis Thesibus ex issuem scriptis comprehenderant, amplecti: sententiamque contrariam quibusdam antithesibus ex scriptis Arminij, Bertij, Vorstij, Venatoris, aliorumque propositam, rejicere. Remonstrantes ad hxcregesserunt, se nonposse videre, quomodo hæ controversæ per Synodum Nationalempossent sopiri, ac proinde se eo rerum statu, eius convocationem neque approbare, nec postulare. Causam hanc decisionibus Synodalibus juvari non poste. Neque existimare se Hollandiam, in negotio religionis, aliarum se provinciarum decisionibus esse unquam submissuram. De declaratione, que postularetur, se cum reliquis Remonstrantibus, de eadem esse communicaturos. Cumque sententiam suam utrimque paucis scripto comprehendissent, reinfecta discessum est. Illustr. Ordines, ad se postea Utenbogardum & Festum vocarunt, ut exipsis, quid in hac Collatione Delphensiactum esset cognoscerent, quæque ineundæ concordiæspes asfulgeret. Festus, sincere, nudeque quæ gesta essent, retulit, declaravitque, pacis asfulgere spem, modo Remonstrantes suam de traditis Articulis aperte vellent declarare fententiam. Utenbogardus, aftu aulico procuraverar, utfolus, abfente Festo, audiretur; quo liberius quæ instituto suo servire arbitraretur, proponeret. Cumque multis odiose reliquorum Pastorum traduxisset actiones, ut qui postulatione declarationis (quam tamenante Collationem ipse promissistet) novam in Ecclesias minimeque ferendam inquisitionem invehere conarentur, obtinuit ut iisdem interdiceretur, ne declarationem illamà Remonstrantibus amplius postularent. Præterea, ut ijidem simul injungeretur, confilium suum de optima pacis via, deque conditionibus, quibus Tolerantiam circumferibi debere existimarent, prolixius scripto exponere. Quod cum ab ipfis effet præstitum, simulque ostensum, propositas theses, de quibus declaratio postulata suerat, toridem verbis in Confessione & Catechesi Ecclesiarum Belgicarum extare, ipsasque antitheses à multis, eum quibus Remonstrantes magnam haberent communionem, in hisce regionibus, publicis scriptis suisse traditas. Ubi publice prælectum hoc eorum scriptum suisset, per Advocatum essecerunt, ut severe interdiceretur, ne aut typis aut cuiusquam manu expressum, cuiquam mortalium communicaretur. Et quia Ecclesiarum siue Synodorum Deputatos, quibus communis earum cura committi solet, conatibus suis (uti officij ipsorum ratio postulabat) multum obsistere viderent, essecerunt quoq; ut sicutantea omnes

1611.

#### AD ECCLESIAS.

annuæ Synodi essent impeditæ, ita ijsdem quoque interdiceretur, ne posthac quis quam, Deputati Ecclesiarum aut Synodi, nomine uteretur, aut munere fungeretur. Vthacrarione, sublata omni pro Ecclesiarum salute ac pace cura, illi ranto liberius in easdem grassarentur. Qua agendi ratione magis magisque Ecclesiis se sufoctos reddiderunt Remonstantes, cum prudentiores omnes iudicaret, nisi in istis Articulis ab Ecclesiarum doctrina dissentirent, nullam habituros suisse rationem, cur hanc declarationem subterfugerent, cum præsertim ca Ecclesiarum paci atque ipsorum samæ posset consuli. Vr.autem Tolerantiam istam, quam tantopere femper urgebant, utpore cuius beneficio doctrinam fuam paulatim in Ecclefias introducere se posse sperabant, facilius autoritare publica obtinerent, hac arte usi sunt. Scriptum quoddam, quo verus controversiæ status dissimulabatur, per Hugonem Grorium, in Angliam mittunt, addito Epistolæ exemplari, rogantque, vt à Serenissimo Magnæ Britanniæ Rege Iacobo I peteret, quandoquidem causa hæc alia ratione, quam per Tolerantiam, componi non posset, ut Serenissima Maiestas Regia dignaretur, secundum additi exemplaris formam, ad Illustr. ac Præpotentes Ordines Generales, literas dare. Quas ille captata opportunitate surrepticie 6. Martil impetravir, easque ad Illustr. Ordines Generales transmisit. Hic, mirum in mo-Styloveteri, dum exultabant Remonstrantes, seque iam vori compotes sieri posse sperantes, per Advocatum laborabant, ut aliqua Tolerantiæ Formula, (eadem scilicet quæ Arficulo 1 y. & v. cap. 1 i. Regiminis Ecclesiastici Vitraiectini continerur), publica Illustr. Ordinum autoritate stabiliretur, Ecclesifque imperaretur. Quo tamersi multorum animi in Conventu Ordinum inclinarent, prudentiores tamen vehementer obstiterunt; rati iniquum esse, Ecclesiis in Articulis sidei, qui numquam in legitimo Ecclesiastico conventu debite examinati suissent, quique manifestam in doctrina mutationem secum traherent, imperare tolerantiam; neque pacem Ecclesiarum ea obtineri posse, cum metuendum esset, si permitteretur opiniones ita discrepantes, ex eodem suggestu, ijsdem extibus proponi, ne Ecclesiarum pax magis magisque turbaretur, uti hactenus experientia docuisset. Pergebant tamen Remonstrantes, Tolerantiam hanc suam, omni ratione utgere, camque privatim publiceque scriptis ac concionibus commendare: hoc potissimum argumento, quod Articulos de quibus controverteretur, tam levis esse momenti dicerent, ut ad falutis fundamentum, non spectarent. In eius autem generis Articulis, tolerantiam stabiliri & posse & debere. Atque ita tandem effecerunt, ur Decretum de cro to x176 hac Tolerantia, invitis atque reluctantibus nonnullis ex præcipuis ac potentissi-25. Iul. mis Hollandiæ Westfrissæque civitatibus, typis publicaretur; quibusdam scripturx, Patrumque (inter quos & Faustum Regiensem, Semipelagianorum ducem adduxerant) testimonijs confirmatum. Ad quæ cum Iacobus Triglandius, Ecclefix Amstelodamensis Pastor, publico scripto respondisset, Vtenbogardus, prolixe itidem Decreti huius defensionem aggressus est. In qua tum docttinam Ecclesiarum Reformatarum, tum præcipua carundem Iumina, Calvinum, Bezam, Zanchium, aliofque indignis modis traducebar, ac profeindebat. Cui scripto Triglandius ad defensionem honoris, tum doctrina, tum Doctorum Ecclesiarum Resormatarum, accuratam opposuit responsionem. Cumque viderent scripri huius, cui, Decretum Ordinum, nomen fecerant, tantam non esse autoritatem, ut eo obrinere possent', quod intenderent, alia via idem tentandum iudicarunt, eumque in sinem alia quadam Tolerantix formula, fubdolis phrafibus concepta, per nonnullos qui occulte corum parti atque opinionibus faverent, sed pro Remonstrantibus non haberentur, passim per Hollandiam Pastores, rum privatim, tum in conventibus suis, ad formulæ illius subsignationem solicitabant. Cæterum, cum neque hac via negotium ex animi ipforum fententia procederet, cogendos eos, quibus persuadere hoc non poterant, superiorum autoritate, tandemque aliquando perrumpendum, negotiumque hoc plane conficiendum iudicarunt. Quem in finem quoque obtinucrunt, ut Illustr. Ordinum nomine, hoc de mutua Tolerantia 22. Décem? Dectetum, quod superiore anno editum fuerar, ad singulas Classes mitteretur, simulque Pastoribus, ut sine ulla contradictione eidem obtemperarent, mandaretur. Atque ut eos qui partibus suis addicti essent, ad Ecclesiarum ministeria, exclusis alijs, facilius promoverent, effecerunt insuper, ut alterum adiungeretut, quo

#### PRÆFATIO

permittebatur ut in Pastorum vocatione & Seniorum, eo uti ordine liceret qui anno clo. lo. xci. conceptus, sed non approbatus fuerat. Ex præscripto cuius, hæc electio à quatuor è Magistraru, quatuorque alijs è Presbyrerio deputandis institueretur. Hac Decreta cum ad Classes essent transmissa, pleraque Deputatos fuos àd Illustr. Ordines ablegarunt, ut difficultates seu gravamina, quæ ad ea haberent; scripto comprehensa, publice exponerent, atque eorumdem introductionem deprecarentur. Qua de causa Hagam cum venissent, & iam ex primarum Civitatum Delegatis intellexissent, Decreta illa, licet iam transmissa essent, plena tamen solennique omnium Ordinum approbatione nondum esse confirmata, ideog; Legis vim nondum obtinere posse, à proposito, donec ulterius urgerentur, desistendum judicarunt. Posterius autem hoc Decretum, novarum contentionum ac turbarum, multis in locis, præfertim in Ecclesia Harlemensi occasionem dedit. Cum enim Magistratus nonnulli secundum novam hanc formam Ministros vocari vellent, vocarentque, eam autem Ecclesia non approbarent, factum, ut Ministros, hoc vocatos modo, pro legitimis Pastoribus agnoscere, cum issque communionent Ecclesiasticam habere detrectatent: lisdem insuper Decretis factum, ut nonnullæ in Hollandia Classes, quæ cum Remonstrantibus pacis causa unitatem in gubernatione Ecclesiarum hactenus setvassent, jam divellerentur; quod Pastores plerique en approbate non possent: Remonstrantes tamen ex corum præscripto ac lege gubernari Ecclesias vellent, utque hocà Symmystis autoritate extorquerent, in Classicales conventus, politicos quosdam à Reformata Religione plerumque alienos, aut suis addictos partibus, introducerent, dominiumque in Ecclesias inveherent. Pastores enim orthodoxi, contentionum, quæ eum Remonstrantibus hisce de causis quotidie exoriebantut, pertasi, prastare judicabant, seotsim sine iis convenire, Ecclesiasque suas in pace curare, quam perpetuis ipsorum contentionibus fatigari. Vtenbogatdus interim procurat, ut autoritate superiorum collegis ipsius mandatetur, his Decretis quoque; ut motem geterent. Quod cum collega Henricus Rolæus se promittere bona cum conscientia non posse diceret, à docendi munete, eorundum autoritate atque Vtenbogardi sinistra instigatione suspensus est. Vnde Ecclesiæ Hagiensis membra, quæ doctrinæreformatæ sincerifatem amarent, primo quidem in proximo pago Rifvicensi: deinde vero, Pastores commodato ab aliis Ecclesiis nacta cum essent, Haga in separato templo Religionis exercitium continuarunt, ad quod postea primarif quique ex ipsis Ordinibus, Curiarum Confiliariis, aliifque collegiis, atque ipse Illustrissimus Princeps Arauficanus & Generosissimus Comes Guithelmus Ludovicus, relictis Remonstrantium extibus, ut consensum in doctrina orthodoxa, studiumq; erga eandem suum testarentur, accesserunt. Separationem hanc Remonstrantes schissmatis titulo odiose traducebant, modifque omnibus aut impedire aut vindicare conabantur; laborantes interim, ut hæc Decreta pailim, ubi Magistratus favere sibi nossent, executioni mandatentur. Qua de causa cum multi viri pij, bonis, carceribus atque exiliis mulctati, ad fupremum justitiæ tribunal provocarent, opemque adversus vira implorarent, & jam Ampliffimi Curiæ supremæ Senatores, succurrere oppressis conarentur, per Advocatum Hollandiæ obtinuerunt, ut eidem Curiæ, protectione eorum interdiceretur.

©10100 XVI 18. Martij. 24. Aprilis.

Cum autem executioni horum Decretorum, multæ quoque ac primariæ Hollandiæ civitates, interque eas inprimis potentissima Amstelodamensis, obsisterent; esfectum est, ut Hugo Grotius cum quibusdam Amstelodamum mitteretur, quo amplissimo cius Vrbis Senatui, facundia sua eorundem Decretorum approbationem persuaderet. Quod postquam prolixa oratione-tentasset, responsum ab Amplissimo Senatu suit, minime probate se posse, præteritis legitimis convetibus Synodalibus, de rebus Ecclesiasticis in conventu Ordinum deliberari, decerni, decretaque executioni mandars. Propositum sibi esse veram Christianam Religionem, cuius exercitium per quinquaginta annos in hisce regionibus viguisset, tueri; judicate quoque vel minimam eius mutationem Reipublicæ noxiam fore, nisi illa prius per legitimam Synodum mature examinata esset; ac proinde non potuisse diversis Propositionibus Actisque ab anno esto se xi. usque ad xviii. Martij huius anni esto se xvi. sactis, nec postremæ huic Propositioni, assentiri. Neque velle ut

#### ECCLESIAS.

fub nomine Amstelodamensis civitatis (cum ea conventus Ordinum haud infimum fir membrum) ulla Decreta statuerentur, multo minus executioni mandarentur, aut quidquam adverfus eos, qui Reformatam profitentur Religionem decernererur, nisi controversiæ & mutationes in Religione, rebusque Ecclesiasticis, sub autoritate Illustr. Ordinum in legitimis Synodis examinatæ prius atque pertrastatæ essent, Sed nec velle ut Pastores, qui sententia Reformata Religionis, à Contra-Remonstrantibus defensa, addicti essent, à ministerijs interim suis, aut suspenderentur propterea, aut removerentur, quod cum Remonstrantibus Ecclesiasticam colere unitatem per conscientiam non posse declararent; neque ut Ecclesia, quæ eandem sequerentur sententiam, sub prætextu schismatis, aut quod per conscientiam ad Remonstrantium conciones accedere gravarentur, in Divini cultus exercitio impedirentur. Atque hac omnia se statuere, donce autoritate Illustrium Ordinum, legitima Synodus convocaretur, in qua controversiæ ac novariones debite examinari atque pertractari possent. Ita Remonstrancium, corumque qui favebant iplis, labor ac conatus fuit irritus. Præsertim, quia hanc Senatus Amstelodamensis sententiam, Amplishimi civitatis Dordrechtana, Enchusanæ, Edamensis, & Purmerendanæ Magistratus publice approbarent.

Circa hoc rempus Pastores Ecclesia Campensis in Transitulania, Remonstrantium sententiam amplexi, doctissimum & sanæ doctrinæ tenacissimum collegam fuum, Wilhelmum Stephani, S. Theologiæ Doctorem, quod ipforum conatibus oblisteret, magistratus opera ex ministerio ejiciunt, editisque libellis ac publicis concionibus, calumniarum plenis, Religionem Reformatam in plebis odium ad-

ducete conantur.

Ob hasce in doctrina innovationes, quæque easdem consequutæ Ecclesiarum In Martio. atque status perturbationes, cum magis magisque odiosos reddise viderent, secundam Illustribus Ordinibus obtulerunt Remonstrantiam. In qua incredibili cum impudentia, crimen innovationis à se amoliri, Pastoribusque, qui in recepta harum Ecclesiarum doctrina constantissime permanserunt, idem impingere conantur. Extant La-Ad earn reliqui Paftores, prolixam folidamque opposuerunt responsionem, quam rine Lugd.

Batav. apud iisdem quoque Illustribus Ordinibus obtulerunt. Quandoquidem autem diutur-Orlers. næ hæ controversiæ, in Ecclesias haud solum, sed in ipsam quoque Remp. malorum, difficultatum, perturbationum, ac confusionum tantam iam invexissent congeriem, ut quicunque Fæderatarum Provinciarum, Reformatarumque, quæ in iis funt, Ecclefiarum falutem amarent, aut eidem studerent, omnes intelligerent, remedium horum malorum fine manifesto & status & Ecclesiarum periculo differti diutius non posse: in remedii autem genere, Illustr. Ordines consentire 20. Martis. hactenus non potuissent; Potentissimus ac Serenissimus Magnæ Britanniæ Rex Iacobus I. pro fingulari finceroque fuo erga hafce regiones atque Ecclefias affectu, Illustres ac Prapotentes Ordines Generales per literas monendos duxit, ne gangrænam hanc corpus Reipub. depascere diutius paterentur, sed infelicibus illis contentionibus, divisionibus, schismatibus, ac factionibus, que manifestum statui periculum minitarentur, quam primum obviam irent: simulque cos obtestatus est, ut veram veteremg: Reformatam Doctrinam, quam professi semper essent, quaque communi omnium Reformatarum Ecclesiarum consensu confirmata esset, præcipuumq; semper fuisset arctissimæ amicitiæ & consunctionis, quæ inter ipsius Regna atque hasce Provincias tamdiu viguisset, sundamentum ac vinculum, extirpatis erroribus pristinæ sinceritati restituerent: quod omnium commodissime per Synodum Nationalem, qua autoritate ipforum convocanda esset, fieri posse existimabat. Siguidem hoc ipsum esset ordinarium, legitimum, atque essicacistimum remedium, quod ab omni avo apud Christianos in eiusmodi malis esset usurpatum. Sed & ipse Illustrissimus Princeps Arausicanus, Mauritius, Fæderati Belgij Gubernator, ut ante hac sæpe, ita non desinebat quotidie, tum Illustres & Præpotentes Ordines Generales, tum ipsos quoque Illustr. Hollandiæ & West-Frisie Ordines, serio gravirerque obtestari, ut quam chara ipsis esset Reipubl. atque Ecclesiarum salus, ram diligentem darent operam, ur gravissimis hisce malis remedium adhiberi quam primum posser. Quem in finem Synodi quoque Nationalis, ut ordinarij, ac tutislimi remedij, convocationem, inprimis commenda- 10. Maij.

bat, urgebatque. Illustres quoq; Zelandiz Ordines, per Nobilissimos atque Ampliffimos Viros, D. Malderæum, Brouwerum, Pottejum, & Bonificium Iunium, lllustr. Hollandiæ & West-Frssiæ Ordines, in conventu suo solenniter monuerunt, togaruntque, quandoquidem contentiones & dissidia cum maximo Reipuba periculo quotidie ingravescerent, multaque remedia hactenus frustra rentata esfent, ut in convocationem Synodi Nationalis, tanquam, ordinarij eiusmodi malorum remedij à Spiritu sancto propositi, & à Christianis semper usurpati, confentire vellent. Idem quoque deinde cosdem Illustr. Ordd. per Deputatos suos Illustres Geldrix, Frisix, Groningx & Omlandix Ordines amanter rogarunt. Cum autem Remonstrantes viderent, à Regibus, Principibus & Rebuspublicis vicinis ac Fæderatis, quin & à primariis potentissimisque Hollandia & West-Frisia civitatibus, tantostudio convocationem Synodi Nationalis commendari, metuerentque ne Ordines Hollandix & West-Frisix, quorum multi sponte co propendebant, negotiumque hoc diligenter promovebant, ad confensum hanc tandem permoverentur, atque ita sibi coram judicus Ecclesiasticis doctrinæ actionumque ratio aliquando esset reddenda, ut hoc declinarent, primo quidem novam componendarum controversiarum rationem proposuerunt. Vt videlicet, ab Illustribus Hollandia & West-Frisia Ordinibus, viri nonnulli, tum politici tum Ecclefiastici, certo parique numero eligerentur, qui communicatis confiliis, aliquam pacis & concordiæ rationem conciperent, qua ab n'dem Illustr. Ordinibus approbata, Ecclesijs deinde præseriberetur. Cæterum cum hoc non succederet, (quippe cum prudentiores facile præviderent, ex quibus qualibusque personis hie conventus esset instituendus, quidque ab eo expectandum; prærerquam quod in Ecclesijs esset insolens, dirimendisque controversijs Ecclefiasticis doctrinam spectantibus parum idoneus) extrema quavis tentanda potius putabant, quam ad hanc redigi necessitatem. Ac proinde ad desperata consi ia deventum. Quippe quibuídam ex Proceribus persuassum est, Synodi, de qua tuin agebatur Nationalis convocationem, Maiestati, libertatique Provinciarum adverfari. Vnumquamque enim Provinciam supremum habere jus de Religione statuendi, pront ipfi vifum effet. Indignum effe, aliarum Provinciarum judicio, hanc libertatem suam subjicere. Ius hoc Majestatis omnibus modis vel armis quoque esse tutandum. His similibusque tationibus imprudentiorum animi ita concitati, ut nonnullarum civitatum rectores, facta conspiratione decreverint, milites qui nec Prapotentibus Ordinibus Generalibus, nec Illustrissimo Principi Arausicano, fummo militiæ Imperatori, fed fibi tantum juramento obstricti eslent, ad hanc Remonstrantium causam, autoritatemque suam, quam propter candem periculo expotussient, tutandam, conscribere. Factum hoc fuit Vitrajecti, in qua urbe Prapotentes Ordines Generales satis validum habebant adversus tumultus ac seditiones præsidium, Harlemi, Leydæ, Roterodami, ut & Goudæ, Schoonhovæ, Hornæ, alijfque in locis: Remonstrantibus Magistratus civitatum co instigantibus, uti ex diversis illorum literis, que in manus postea pervenerunt, liquido probari potest. Atque ita Remonstrantium dissidia Provincias hasce storentissimas, in belli eriam civilis periculum adduxissent, nisi singulari Præpotentum Ordinum Generalium prudentia, & nunquam fatis deprædicanda Illustrissimi Principis Arauficani vigilantia atque animi fortitudine, mature hic furor repressus Prapotentes Ordines Generales, cum hac ratione Provincias atque Ecclesias in summum discrimen adductas viderent, convocationem Synodi Nationalis haud diutius differendam, fed primo quoque tempore maturandam esse judicarunt prætertim cum illorum Illustr. Celsitudines, Vir Illustrissimus Dudlejus Carlejonus, Serenissimi Magnæ Britanniæ Regis Legatus, gravisima prudentissimaque oratione serio exstimulasset. Quam orationem Remonstrantes postea impudentissimo maledicentissimoque libello, cui titulum secerant Bilaricis, publice profeindere non funt veriti, nulli hominum ordini, non Præpotentibus Ordinibus; non Arauficano Principi, imo ne ipfiquidem Serenissimo Magnæ Britanniæ Regi, lingua maledica parcentes. Libellum hunc Præpotentes Ordines Generales publico Edicto, ut famosum ac seditiosum, condemnarunt; propofitoampliffimo præmio, fi quis autorem defignare posset. Eundem post Io. Casimi-

19. Maii.

21. Maij:

4 Aug.

o. Octob.

#### ΑĎ ECCLESIAS.

rus Iunius, celeberrimi Francisci Iunij filius haud degener, prolixe refutavit. Convocationem itaque Synodi Nationalis, tandem aliquando in nomine Domini esfe instituendam ad Calendas Majas futuri anni,Illustres ac Præpotentes Ordines decernunt: simulque leges quassam statuunt, secundum quas tum convocationem institui, tum ipsam Synodum Nationalem celebrari vellent. Quia autem Remonftrances Ecclefiarum Belgicarum judicium non magni facere viderentur, populoque persuadere conati semper essent se à sententia Reformataru Ecclesiarum non dissentire: visum quoque fuit Illustribus ipsorum Celsitudinibus, ex omnibus vicinorum Regnorum, Principatuum & Rerumpublicarum Ecclesis Reformatis, Theologos aliquet pietate, etuditione, & prudentia præstantes ad hane Synodum invitare, ut judicijs ac confilijs suis Belgicarum Ecclesiarum Deputatis assisterent, atque ita hæ controversiæ, communi quasi omnium Ecclesiarum Reformatarum judicio examinatæ dijudicatæque, tanto certius, felicius, tutius ac majore cum fructu componerentut.

Facto hoc Decreto, Remonstrantes mirum in modum tumultuari, propositis-clo locxyiii. que per eos, qui causa ipsorum addicti crant, varijs conceptibus alijs, illud evertere ac reddere irritum conari. In Hollandia quidem per fautores suos Synodum Provincialem, à qua paulo ante tantopere abhorruetant, ipsi postulabant. Et quia de vocandis Theologis exteris ad Nationalem Synodum agebatur, ad hanc Provincialem quoq; exteros aliquos Theologos, si ita videretur, vocari posse putabant. Responsum autem est, suisse quidem Synodum Provincialem olim ab Ecclesijs Hollandicis postulatam, cum spes nulla obtinendæ Nationalis superesse videretur, cumque controversiæ Hollandicarum tantum Ecclesiarum limitibus includerentur. nune autem, quia decreta esset Synodi Nationalis convocatio, malumque se per omnes diffudisset Provincias, ita ut per unius Provincia Synodum tolli non posset, alienum omnino esse à ratione hoc tempore, de Synodo, ad componendas hasce controversias, Provinciali cogitare. Quia, quemadmoduni in fingulis Provincijs particulares Synodos præcedere Nationale opotteret, ita in Hollandia, tam Australi quam Boreali, particulares quoque Synodos esle præcessuras. Instabant tamen actiter per suos fautores, Remonstrantes, talemque Synodum urgebant: vel quod illam caufæ fuæ minus obfuturam putatent, quia in Hollandia tot Proceres faventes sibi ac Pastores haberent, vel ut hac tergiversatione convocationem Synodi Nationalis plane impedirent. Cumque ipfi viderent, hanc postulationem suam magis esse iniquam, quam ut facile cam persuaderent, ad exceptionem novam confugerunt, volueruntque, ut hæc causa ad Oecumenicam aliquam deferretur Synodum. Responsum illis suit, incertissimum esse, an & quando Synodus Occumenica convocari possit. Mala autem nostra, præfens remedium requirere. Nationalem hanc ab Illustr. & Præpotentibus Ordinibus Generalibus convocandam, quasi Occumenicam & Generalem fore. Cum ex omnibus fere Reformatis Ecclesijs Deputati sint eidem intersuturi. Si talis Synodi iudicio, gravari se existimarent, integrum licitumque ipsis semper fore, ab hac Nationali ad Occumenicam provocare: modo interea Nationalis Synodi judicio obtemperarent. Effecerunt hisce effugijs ac tergiversationibus, vt literæ Convocationis aliquantisper detineri, præstreutumque conventui diem, mutari ac differri necesse fuerit.

Interea vir Illustrissimus Dudleius Carletonus, in Conventu Illustr. ac Præpotentum Ordinum Generalium publice conquestus est; honorem Serenissimi MagnæBritanniæRegis, Domini sui, in famoso Bilancis libello, quem Remonstrantes, etiam post Edicum Illustrium Cellitudinum ipsorum, in linguam quoque Gallicam transfatum denuo recudi curaverant, indignissime atq. impudentissime proscindi; resutatisq; breviter ac solide plerisque Remonstrantium objectionibus, Illustribus ac Præpot. Ordinibus Generalibus exposuit, qua ratione Potentiss. mus Magnæ Britanniæ Rex uti in componendis de Religione, seu Doctrina, controversijs soleret. quæ quia cum Illustr. Ordd. Generalium Decreto consentiret, in hoc fancto proposito Illustres ipsorum Celsitudines magis magisq; confirmavit. Amplissimus quoque civitatis Amstelodamensis Magistratus, communicato prius cum Pastoribus illius Ecclesiæ, aliisque hac de causa convocatis, consilio, multas 23. Martij.

1111

gravilsi-

gravissimasque in conventu Illustr. Ordinum Hollandiæ & Westfrissæ rationes feripto propofuit, quibus evidentissime demonstrabatur, controversias basec, non posse hoc tempore alia ratione, quam per Synodum Nationalem componi, simulque ad omnes Remonstrantium objectiones, omnesque eorum de Synodo Provinciali, itemque Occumenica conceptus, solidissime respondebatur. quoque paulo post Amphssimus civitatis Enchusanæ Magistratus, multis rationibus, scripto quoque exhibitis, comprobavit. Quæ rationes postea in lucem sunt ediræ: ur omnibus constaret, quam inique Remonstrantes, eorumque fautores agerent, quod novis illis conceptibus Nationalis Synodi convocationi, tam præ-Dordrechti, Amsteloda- fracte obsisterent, eiusque judicium subterfugerent.

mı, Enchu-

27. Martij.

In Apolo-

gia civitatű

304.82113.

Illustres Ordines Generales, cum hanc rem tantopere necessariam, justissimis læ, &c. pag. gravissimisque de causis iam decretam propter eiusmodi conceptus, ac tergiversationes, haud esse diurius differendam judicarent, denno decernunt, Convocationem Synodi Nationalis fine ulla mora aut dilatione statim esse instituendam. statuuntque locum conventus fore urbem Dordrechtum, diem autem Calendas Novembris proximas. Huic Decreto cum nonnulli inter Ordines Hollandiæ & West Frisia, Remonstrantium cause faventes, in conventu Illustr. ac Præpotentum Ordinum Generalium se opponerent, qui conquerebantur, Majestati, juri, libertati denique Provincia illius fieri injuriam, Illustres atque Prapotentes Ordines Generales publicis declararunt literis, nihil se hac Synodi Nationalis convocatione de Majestate, jurc aut libertate ullius Provincia detractum aut imminu. tum velle: sed hanc esse Celsitudinum ipsorum sinceram intentionem, ut sine ullo Provinciæ alicuius , etiam iplius unionis leu confæderationis præjudicio , per ordinarium Synodi Nationalis judicium, controversix tantum Ecclesiasticx circa doctrinam, quæ Reformatas omnes Belgicas spectaret Ecclesias, exortæ, legitime ad Dei gloriam Reip, atque Ecclesiarum pacem componerentur. Ad singularum deinde Provinciarum Ordines literas dederunt, quibus declararunt, statutum sibi esse, in nomine Domini, ex omnibus harum Provinciarum Ecclesiis, Synodum Nationalem ad proximas Novembris Calendas convocare, ut hac ratione controversiæ in iisdein Ecclessis exortæ, legitime examinari possent, commodaque (falva femper veritate) via componi. Monebant fimul, ut quamprimum in Provinciis suis Synodum Provincialem consueto modo convocarent. Ex qua sex pija eruditi, pacisque amantissimi Viri, quatuor videlicet aut tres Pastores, cum duobus tribusve aliis Viris idoneis, Religionem Reformatam profitentibus, deputarentur, qui in prædicta Synodo Nationali secundum leges ab ipsis constitutas, quarum exemplar transmittebant, controversias illas examinarent, salvaque veritate tollerent. Ad Ecclesias quoque Gallo-Belgicas, quæ peculiarem inter se con-Airuere solent Synodum, quandoquidem per omnes hasce dispersæessent Provincias, eiufdem exempli literas dederunt. Quibus acceptis, Illustres fingularum Provinciarum Ordines, Provinciales seu particulares Ecclesiarum suarum Synodos convocarunt. In quibus gravamina ad Synodum Nationalem deferenda proponerentur, personæ ad eandem ablegandæ deputarentur, & mandata quibus illæ essent instruenda, communibus Ecclesiarum suffragiis conciperentur. Acta sunt hac in Provinciis fingulis, modo in Reformatis hile Ecclesiis hactenus usitatoa præterquam quod in Hollandia & Provincia VItrajectina ob frequentem Remonftrantium numerum, consucta observari ratio in omnibus non potuerit. enim in Hollandia nonnullis in Classibus separationes factæ essent, ita ut Remonstrantes, suos, alij autem Pastores, suos quoque conventus Classicales seorsina haberent, visum suit Illustrissimis illius Provincia Ordinibus, ut Classes, in quibus non effet facta ciufinodi feparatio, ufitato hactenus more, per plura fuffragia deputarent quatuor, qui cum potestate ordinaria ad Synodum particu-Jarem essent ablegandi: urque in reliquis Classibus, vitandæ confusionis causa, deputarent Remonstrantes, ab una parte binos, & cæteri Pastores similiter binos, qui pari cum porestate ad Synodum particularem mitterentur. In Provincia Vitrajectina, Feelesiæ in certas Classes nondum erant distributæ. Quare placuit Illustrifs, illius Provinciæ Ordinibus, ut omnes Remonstrantes, seorsim in una convenirent Synodo, reliqui autem Pastores,

27. Iunij.

25. Iunij.

#### ECCLESIAS.

qui Remonstrantium sententiam non sequebantur, quorum adhuc haud exiguus supererat numerus, in altera: utq; ab utraque Synodo ac parte, tres ad Synodum Nationalem cum judicandi potestate ablegarentur. Ecclesia autem Ultrajectina, cum distracta esset in partes, quarum altera Remonstrantium sententiam sequeretur, altera improbaret, atque huic recens à Remonstrantium oppressione liberatæ de ordinarijs Pastoribus nondum esset prospectuin, sed ministerio Ioannis Dibetzii, Pastoris Dordrechtani, eo tempore illa uteretur; factum est ut ille à Synodo altera nomine Ecclesiarum Ultrajectinarum, quæ Remonstrantium sententiam non sequebantur, Jegitime deputaretur. Synodus aurem Ecclesiarum Geldricarum & Zutphaniensium, 25 Jun, Arnhemii cum esset congregata, Remonstrantes à Classe Bommeliensi Deputati, reliquis assidere derrectarunt, nisi prius conditiones quædam ipsis essent præstitæ. Quas Synodus cum Illustr. Ordínum Decreto pugnare indicabat. Cumque antehac à Remonstrantibus Classis Neomagensis, Bommeliensis, & Tielensis, Illustr. Geldriæ Ordinibus corundemque Confiliariis, decem oblati essent Articuli, quos à reliquis Pastoribus doceri significabant, iniunctum illis fuit, ut Pastores, qui ista docerent; publice nominarent, quo citari coram Synodo possent, ut legitime anita se res haberet, inquiri posset. Reformatis enim Pastoribus ad invidiam illis apud Supremum Magistratum constandam, Articulos istos à Remonstrantibus per calumniam affictos esse constabat. Neminem autem in tota illa Provincia nominare potuerunt, præter Pastorem Hattemiensem qui se classi abunde purgaverat. Cumque Synodus nihilominus illum citare vellet, ut; coram audiretur, Remonstrantes amplius non utserunt. Henricus certe Arnoldi, Pastor Delphensis, qui nomine Eccles. Zuyd-Hollandicarum præsens aderat; neminem in Zuydr-Hollandia esse declarabat, qui probaret ista aut doceret. Quare Synodus gravirer eos propter hasce tain atroces calumnias reprehendit, simulque declaravir, Ecclesias Geldricas doctrinam illis Articulis comprehensam, prout ab ipsis proponeretur, non amplecti nec probare: tametsi in ijs quædam essent commata, quæseorsim & in commodo sensu sumpta, improbarinon possent. Ibi demum culpam impactæ calumniæ confessi cam deprecati sunt. Forinatus deinde in cadem Synodo fuit status controversiæ inter Remonstrantes & Pastores reliquos, qui postea Synodo Nationali fuit exhibitus. Cumque multi in illa Provincia essent Pastores, quorum alij præter Quinque Remonstrantium Articulos de multis alijs erroribus effent suspecti, alij illegitime in ministerium intrusi, alij denique vitæ profligatæ; horum nonnulli coram Synodo citati, illis de causis (minime vero ob sententiam quing; Remonstrantium Articulis comprehensam, quæ Synodo Nationali refervabatur) à ministerio suspensi sunt. Reliquorum causa, Synodi nomine missa; quibusdam Deputatis, fuit permissa. Quibus Illustres Ordines suos quoque Delegatos adjunxerunt. Hi causis corum in Classibus plene examinatis, nonnullos à ministerio suspenderunt, alios omnino removerunt.

Interea Illustres Ordines Generales, cum aliquoties, Ultrajectinis præfertim, mandassent, ut novos illos milites dimitterent, cosque in hunc quoque finem conscriptos constaret, ut Synodi Nationalis futuræ Decretorum, si forte ea Remonstrantes probare non possent, executio manu armata impediretur, statuerunt omnes istos milites, quorum iam aliquot erant millia; quam primum esse autoritate sua exautorandos arque abdicandos. Quod ipfum cum ab Illustrissimo Principe Arausicano incredibili cum animi fortitudine, prudentia, dexteritate, ac celeritate, fine ulla fanguinis effusione, confectum esset, & primarij corum, qui huicabdicationi vi resistere conatifuerant, custodia essent mandati; Ioannes Utenbogardus, Iacobus Taurinus, & Adolphus Venator, male sibi conscij, desertis Ecclesiis, ex Fæderato Belgio profugiunt: uti quoque paulo post Nicolaus Grevinchovius, à Curia Hollandiæ ad dicendam causam citatus. Cumque in Hollandia Australi Synodus particularis, Delphis esset convocata, plerique Remonstrantes, contempto Illustr, Ordd. præ-In Septemb. dicto Decreto, ad Synodum deputare quenquam recufabant: oblatoque Illust. Hollandiæ & West-Frisiæ sibello supplice petebant, ut loco Synodi Nationalis sam 13. Septemb, indictæ, alius conventus secundum easdem duodecim conditiones, quas Citati in Synodo Nationali poltea repoluerunt, institutus, convocaretur. Illustres Ordines audito super hac postulatione Synodi Delphensis iudicio, (quod Actis hisce quoque insertum est) justerunt, ur ordini constituto, mandatisque Illustres

Ord. obtemperarent: atque infuper, ut sententiam suam super Articulis anno milletimo sexcentesimo & decimo tertio in Collatione Delphensi propositis, scripto comprehensam, Synodo Delphensi plene exponerent, simulque Considerationes omnes fuas adderent, quas in Confessionem & Catechesin harum Ecclesiarum haberent. Illi declarationem sententix sux super prædictis Articulis exhibuerunt, qux postea à Delegatis hujus Synodi in linguam Latinam conversa, Synodo Narionali fuit communicata. Confiderationum autem loco quædem ex nonnullorum doctorum feriptis excerpta, tanquam cum Confessione & Carechesi pugnantia, mittebant. Coram hac Synodo citarifunt Ioannes Utenbogardus, & Nicolaus Grevinchovius, cumque ille prefugus comparere non auderer, hic vero contumaciter recufaret, auditis examinatisque accusationibus contraipsos productis, uterque judicio Synodià Ministerio Ecclesiastico remotus est. Cumque in Zuyd-Hollandia præter hosce duos multi quoque alii effent, quorum plurimi, in his diffidiis, fine legitima vocatione, Ecclesiis invitis essent obtrusi, alij, præter Quinque Articulos, insuper varios Socinianos errores sparsissent, alij actionibus improbis ac turbulentis, Ecclesias graviter offendiflent, alij denique profanam agerent vitam; necessarium fuit judicatum; ut Ecclefie à feandalis illis purgarentur, & collapfa cleri (ut dicitut) difciplina tandem restitueretur, omnes illos Pastores a Canse citari, ut coram Synodo, tum vocationis, tum doctrina, rum criam vita fua rarionem redderent: quod vel ea quoque de causa ante Synodum Nationalem faciendum esse videbatur ; ur si qui forte judicio Synodi aut Deputatorum eius se gravatos existimarent, ad judicium appellare possent. Horum quidam comparuerunt, quorum causisrite examinatis, nonnulli à munere suipenfi, alii prorfus funt remoti. Qui vero ob temporis angustiam citati audirique non poterant, aur qui citatinon comparuerant, de corum causa ut Synodi nomine cognoscerent & judicarent, Deputati sunt Pastores quinque, quibus tres quoque Delegatos suos Illust. Ordines adjunxerunt. Fuit autem hisce Deputatis expresse injunctum, ne propter sententiam Quinque Remonstrantium Articulis expressam, ullam in quemquam stringerent censuram, quando quidem judicium de iisdem Synodo Nationali integrum effet refervandum. Illi vero, tametfi plurimos passim, ob prædictas gravissimasq; causas, eriam durante ipsa Synodo Nationali, à munere docendi partim suspenderint, partim omnino removerint, neminem tamen ob sententiam Quinque Articulorum aliqua censura notarunt, uri ex ipsorum Actis clare ostendi potest. In Hollandia Boreali eodem modo in Synodo Hornana actum fuit, in qua Pastores Hornani Ioannes Valcsius, Ioannes Rodingenus, & Isaacus Welsingius, å docendi munere suspensi, ad Synodum Nationalem appellarunt. Cumque Depueati huius Synodi una cum Illustr. Ordinum Delegatis, in Classe Alemariana causam Iohannis Geystrani, Pastoris Alemariani, eiusdemque fratris Petri Geystrani, Pastoris Egmondani, examinarent, deprehensum fuit, eos blasphemisatque execrandis Socini erroribus plane esse addictos, uti ex ipsorum Confessione constat. Quæ, quia in Synodo Nationali publice cum omnium horrore prælecta fuit, hisce quog; Actis inseritur. Etiam in Ecclesiarum Transssulanarum Synodo nonnulli Remonstrantes, do&rinæsuæ, actionumque rationem reddere iussi sunt. Cumque inter illos, etiam quatuor Eccletiæ Campensis Pastores, Thomas Gosvinius, Assuerus Matthisius, Ioannes Schotlerus, atque inprimis Everardus Vosculius, multorum errorum, variarumque actionum rurbulentarum accufati eflent, caufa examinata, vifum fuit, cam ad Synodum Nationalem refervare. Uti ad eandem postea desata est. In reliquis Provinciis, quia nulli Remonstrantes manifesti reperirebantur, Synodi ibidem habira, minori labore omnia ad Nationalem confueto more, debite præpararunt.

25 Iunij.

Dederant interea Illustres ac Præpotentes Ordines Generales literas ad Serenissimumae Potentissimum Magnæ Britanniæ Regem Iacobum I. ad Ecclesiarum Regni Galliæ Reformatarum Deputatos, ad Serenissimos Electores Palatinum & Brandeburgicum, ad Illustrissimum Hassiæ Landgravium, ad quatuor Reformatas Helvetiæ Refpublicas, Tigurinam, Bernensem, Basileensem & Schaphusianam, ad Illustres & Generosos Correspondentiæ V Vedderavieæ Comites, ad Rempublicam Genevensem, Bremensem, & Emdensem, quibus petebant, ut suos aliquot Theologos, doctrina, pietate, & prudentia excellentes, ad hanc Synodum ablegare dignarentur, qui consilis. Indicijsque suis controversias in hisce Belgicis Ecclesiis exortas componere, pacemque

## AD ECCLESIAS.

lifdem restituere cum reliquis Ecclesiarum Belgicarum Deputatis allaborarent. Hisce omnibus rite præparatis a que confectis, cum ad prastitutum tempus tum Belgicarum Ecclessarum Deputati, tum etiam Theologi exteri, pancis exceptis, Docdreci and advenissent, Synodus ipsa Nationalis, die decimo terrio Novembris, in nomine le mini inchoatafuit. In hac vero Synodo quid iam porro sit gestum, ex ciusdem Actis que 13. Novem. nune, in Reformatarum Eccletiarum gratiam aique ufum, publicantur, prudeas Lector prolixe cognoscer. Placuit autem Actis hisce adjungi, prater alia huic Sylodo exhibita scripta, ipsa quoque Theologorum de Quinque Remonstranzium Articulis ludicia, uti in Synodo proposita fuerunt. quo ex istdem Ecclesia Resormatæ plemus cognoscerent, quibus scripture locis acque rationibus, innitetentur Cancnes. Non eft dubitandum, quin prudens Lector in Iudicijs hifce fymmam admirandamque fir deprehensurus consensionem. Si cui forte in minutioribus diversitas qua dam occurrere videatur; vel hocargumentum crit, debi am in venerando hoc Conventu prophetandijudicandique libertatem viguisse, omnesque nihilominus concordibus fententijs, in doctrinam Canonibus hujus Synodi expressan, (quibus omnes & singuli, ne uno quidem excepto aut tergiversante, ad testandam hanc consensionem subscripserunt) convenisse.

Rogantur autem Ecclesia omnes Reformata, ut doctrinam hanc orthodoxam, tam solenniter in hac Synodo ex verbo Dei explicatam confirmatamque, ampleà is confervare, propagare, atque'adomnem posteritarem ad divina gratiæ gloriam & animarum consolationem salutemque transmittere velint. Ac simul etiam, ut pium & nunquam satis depredicandum Illustr. ac Præpotentum Ordinum Generalium Foederati Belgij pro conservanda Religionis Reformatæ sinceritate zelum ac studium acceptum habere, actot infignium Ecclesiarum Doctorum, qui huic Synodo intersucrunt, operam pietatemque in eadem asserenda, favore suo prosequis atque in primis Deum Opt. Max. ardentibus votis compreçari velint, ut Ecclesias Belgicas, atque adeo omnes alias eandem cum ipsis doctrinam orthodoxam profitentes, in fidei unitate, pace, ac tranquillitate porro benigne conservet, ipsisque Remonstrantibus, atque adeo omnibusalijs in errore versantibus, meliorem mentem inspiret. Spiritusque sui gratia ad veritatis cognitionem tandem aliquando perducat; ad divini nominis fui gloriam, Ecclesiarum ædificationem, atque omnium nostrum salutem. Per Dominum & Service rem nostrum Iesum Christum. Cui cum Patre & Spiritu Sancto, uni, vero, atque immortali Deo, sit laus, honos, & gloria, in æternum. Amen.

32

## AMICE LECTOR.

Cumpluscula errata, în summa sestinacione operarum commissa, à nobis observata sucrint, & iam non pauca annotata, corum outhoylud differemus in extremas totius operis paginas. Interea petimus, ut si qua maioris sint momenti, qualia nonnulla observavimus, ab aquo lectore excusentur.

 $++++\frac{243}{32}$ 

INDEX

#### INDEX

Præcipuarum Rerum quæhis Actis Synodicis continentur.

Perura Synodi. Pagina. 1. Oratio Balthazaris Lydij, Pastoris Dordrechtani. p. 2.

Oratio Ampl. Viri D. Martinij Gregorij, nomine Illust. & Prapot. D. D.

Ordinum Generalium ad Synodum. p. 3.

Literæ fidei & mandati Illust. & Prap. Ord. Gen. ad Synodum. pag. 6.

Nomina Delegatorum Illust. & Pra- ner. Delegatorum Decretum. p. 109. pot. D.D. Gen. ad Synodum. p.7.

Nomina Delegatorum à Synodis Provincialibus ad Synodum. p. 8. 9. 10.

Nomina exterorum Theologorum, Ele- to & quinto Articulo. p. 116. legatorum ad Synodum. p. 11.

dum. p. 12.

Leges habendæ Synodi ab Ill. & Præp. D.D. Ordin. General. prescripta. p. 15. Litera citatoria Remonstrantium Sy-

nodica. p. 19.

rum Citatoria ad cosdem Remonst. p.20.

Modus, quem Theologi Angli, in versione Bibliorum sunt secuti. p. 21.

De persione Bibliorum. p. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

De Catechisatione judicia Theologo- rum Theolog. Iudicia. p. 139. & seq. rum Exterorum. p. 29.6%.

Oratio paranetica D. Iosephi Halli.p.39.

De Catechisatione juniorum & adultorum decretum Synodicum. p. 46.

De candidatis S. Ministery Consilium Theologorum Zelandorum. p. 49.

De Typographia, Judicia Theologo-pareant. p. 163. rum Exterorum. p. 53.

De tollendis Typogr. abusibus, Decretü parere non posse contendunt. p. 166. Ill. & Prap. D.D. Ordd. General. p. 60.

Decretum Gen. & Jll. D.D.Delegato- decreta Exceptio. p. 177. rum de Grevinchovio & Goulartio.p.62.

Scriptum Remonstr. de conditionibus p. 182.

habenda Synodi. p. 68. 69.

Scriptum Remonst.quo negant se pose pa-

De ijsdem conditionibus Gener. & rere Synodicis Decretis. p. 186.

D.D. Delegatorum Sententia. p.83.

De issdem conditionibus Iudicium Synodi Delfensis. p. 85. 86.

Protestatio Remonst. adversus Synodum. p. 95.

De Protestatione Remonst. Theologorum, Exterorum Iudicia.p. 97. & sequent.

De eadem Protestatione Nobil ac Ge-

Scriptum Episcopij quo se defendit.p.110. Theses Remonst. de primo Articulo. 113.

Theses Remonst. de secundo, tertio, quar-

Decretum Ampl. & Illust. Delegatorum Literie Genevensis Ecclesia ad Syno- de considerationibus Remonst. super Catechesi & Confessione. p.127.

> Declaratio Synodi de ordine quem servari vellet in tractatione Articuli de Electione & Reprobatione. p. 130.

Mandatum Ill. D. D. Delegatorum, quo Litera Genev. & Ill. D.D. Delegato- jubentur Remonst. DecretoSynodico parere. p. 130.

> Exceptio Remonst.adversus illud Decretum Synodicum. p. 133.

Explicatio plenior decreti Synod. p. 137. De aquitate decreti Synodici, Extero-

Responsum Remonst. ad superiorem Synodi declarationem. p. 152.

Oratio Parænetica D. Iohannis Polyandri.p. 153.

Decretum Illust. & Prap. D. D. Ordin. General. quo mandatur Citatis, ut Synodo

Scriptum Rem. quo se per conscientiam

Nova Remonst. adversus pracedentia

Decretum Ampl. & Gener. Delegato-Formula Juramenti Synodici. p. 64. rum de Remonst. pertinaci contumacia.

Demodo

De modo examinandi quinque Articulos decretum Synodicum. p. 189.

Decretum Illust. & Prap. D. D. Ordinum Generalium super Remonst. ex Synodo dimissione. p. 191.

Litera Doctoris Parai ad Synod. p. 202.

Remonst. Articulis. p. 204. Ofeq.

Litera Sereniss. Marchionis Brandenburg. ad Illust. & Prep. ordines Gen.p. 235. Canones Synodi de quinque Remonst.

Articulis. p. 241. Or seq.

Sententia Synodi de Remonst. p. 275. Eiusdem sententia Synodica Approbatio, Synodi. p. 328. Illust.& Præp. Ordd.General.p. 278.

Confessio horrenda fratrum Geisterano- p. 336.

rum Remonst. p. 279. & seq.

Præfatio (anonibus præfizenda p. 284. Sententia Petri Molinei de quinque Re- p. 352. monst. Articulis p. 287. & seq.

## Confessio Ecclesiarum Belgicarum, p. 299. ℃ feg.

Catechesis Palatina approbata. p. 318. Iudicium Synodicum de Doctrina Vorftij. p. 319.

Publice preces Presidis, in templo Dor-Sententia Doctoris Parxi de quinque drechtano habita, inpromulgatione Cancпит.р. 320.

> Gratiarum actio eiusdem Presidis.p.323. Gratia habita Theologis Exteris ab Illust. & Seneros. D. D. Delegatis per Ampliss. Martinum Gregorij, p. 327:

Gratie acta Theologis Exteris à Praside

Oratio Iohan. Acronij in causa Campensis

Oratio prima Sim. Episcopij. p. 341. Oracio Parænetica D. Abrahami Scultetis

#### INDEX PARTIS SECUNDA,

## De primo Articulo

Iudicium Theolog. Magnæ Britanniæ. p. 3. Iudicium Theolog. Palatinorum. p. 15. Iudicium Theolog. Haffiacorum. p. 24. Iudicium Theolog. Helvetiorum. p. 35. Iudicium Theolog. VV etteravicorum.p.38. Iudicium Theolog. Genevensium. p. 46. Iudicium Theolog. Bremensium, p. 54. Iudicium Theolog. Emdanorum. p. 60.

## De fecundo Articulo

Iudicium Theol. Magnæ Britanniæ. p.78. Judicium Theolog. Palatinorum. p. 83. Judicium Theolog. Hassiacorum. p. 88. Judicium Theolog. Helvetiorum. p. 94. Judicium Theol. VV etteravicorum. p. 96. Judicium Theolog. Genevensium. p. 100. Iudicium D. Matthia Martinij. p. 103. Iudicium D.Hen.Isselburgij. p. 109. Iudicium. D. Lud. Crocij. p. 117. Judicium Theolog. Emdanorum · p. 118.

## De tertio & quarto Articulis

Indicium Theol. Magna Britannia. p. 127. Iudicium Theol. Palatinorum. p. 136. Indicium Theol. Hassiacorum. p. 146. Iudicium Theol. Helvetiorum. p. 147. Judicium Theol. VV etteravicorum p. 150. Judicium Theol. Genevensium. p. 155. Judicium Theol. Bremensium . p. 161. Judicium Theol. Emdanorum p. 164.

## De quinto Articulo,

Iud:cium Theol. Magna Britannia.p. 188. Indicium Theol. Palatinorum. p. 205. Indicium Theo !: Hassiacorum p. 211. Iudičium Theol. Helvetiorum.p. 219. Indicium Theol. VV etteravicorum p. 221, Indicium Theol Genevensium p•225. Indicium Theol. Bremensium. p. 232. Indicium Theol. Emdanorum p. 239.

# Summa Privilegij.

Rdines Generales Confæderati Belgy, omnibus & singulis Typographis atque incolis pradicti Confæderati Belgy, interdicunt, ne quis ulla Acta aut Actitata qua ullo modo ad Synodum Nationalem nuper Dordrechti habitam spectant, Latine, Belgice aut Gallice, in totum aut ex parte, maiori aut minori forma intra septem annorum spatium, excudant vel divulgent, aut alibi extra Confæderatas Provincias expressa typis venalia, sine consensu Isaci Ioannidis Caniny, & sociorum eius typographorum Dordrechtanorum importent; sub pæna amissionis eiusmodi exemplarium, ac praterea sexcentum slorenorum mulcta, cuius una tertia pars praterea sexcentum slorenorum, tertia item reliqua in commodum pradicti Caniny & sociorum applicabitur, & c. Actum in Conventu Prapotentum DD. Ordinum Generalium, Haga Comitis x1v. May, Anni 1619.

Voochtius v<sup>t</sup>

Ad mandatum Prapotentum DD. Ordinum Generalium, subsignatum

C. Aerssen.

# ACTA SYNODI NATIONALIS ECCLESIARV M

BELGICARVM;

Præsentibus Exterarum Ecclesiarum Delegatis, habitæ

DORDRECHTI

## Sessione Prima.

SESS. I.

XIII. Novembris, Anno CIO IO CXVIII, Die Martis, ante meridiem.



N n o à nativitate Domini & Servatoris nostri I e s v Christi, millesimo, sexcentesimo & decimo octavo, mensis Novembris die decimo tertio, in nomine & timore Domini, in urbe Dordrechto, congregata atque inchoata fuit Synodus Nationalis Reformatarum Ecclesiarum utriusque idiomatis Belgici & Gallici; jussu atque autoritate Illustrium ac Præpotentum Ordinum Generalium Fæderatarum in Belgio Provinciarum: ad controversias & dissensiones in iisdem Ecclesis exortas legi-

time tollendas,convocata. Ad quam, eorundem Illustrium ac Præpotentum Dominorum literis invitati vocatique venerant ex vicinis regnis ac Rebuspublicis Reformatis, plutimi, eruditione, pietate & prudentia præstantes Theologi exteri, ut

eandem confiliis judiciisque suis in hac caussa juvarent.

Ac primo quidem habitæ sunt in publicis templis, frequentissimoque Ecclesiæ Dordrechtanæ cætu, conciones precesque solemnes; Belgice quidem à Balthasare Lydio, Gallice autem à Ieremia Poursio. Quibus finitis, Generosi arque Amplissimi Illustrium ac Præpotentum Ordinum Generalium Delegati, SS. Theologiæ Prosessores, Pastores & Seniores ad Synodum hanc Deputati, ad locum conventui destinatum sese contulerunt; singulique in subsessibilis hunc in sinem præparatis ac dispositis, suo loco & ordine consederunt.

Theologi exteri, à Pastoribus & Senioribus Écclesiarum Belgicarum ad hanc rem delegatis, exædibus suis ad locum conventus solemniter sunt deducti, ibidemque ab Illustr. Ordinum Generalium Delegatis benigne & comiter excepti: habitaque eorum, à quibus missi venerant, dignitatis ratione, in suis singuli subselliis

ordine funt collocati.

Postquam omnes ad hunc modum congregati jam essent, Reverendus vir Balthasat Lydius, Ecclesiæ Dordrechtanæ Pastor, actionem hanc sanctam Latine auspicatus est. Ea enim lingua propter exteros Theologos cuncta peragi placuerat. Qui hoc modo eos est assatus:

Nobiliffi-

A

Consideratione dignissima est, impij catera Regis Achabi sententia: ne glorietur accinstus, aque ac discinstus. Habet enim vices conditio morialium, ut adversa ex secundis, ex adversis secunda nascantur: occultat utrorumque semina Deus, vi plerunque bonorum malorumque causa, sub diversa specie latent. Itaque nulla est sincera voluptas,

Sollicitumque aliquid lætis intervenit,

ornatissimi.

deres.

80.

Cum ergo hodie illuxerit Ecclesijs Belgicis, desiderata toties dies, celebranda atque inchoanda Synodi Nationalis, ut in ea discutiantur & Deo propitio componantur ortæ apud nos in Religione controversiæ, necesse est ut duo inprimis à Domino postulemus: Primo ut omnibus ac singulis Synodi hujus membris largiatur dona, ad tam ardua negotia pertractanda, neceßaria: illuminet quoque singulorum intellectus, sanctificet affectus, ut omnia tanguam ipsius ministri, coram ipsius facie peragamus. Secundo, ut ultima primis respondeant, ac discincti non minus gaudeamus, quam nunc bene speramus accincti. Levemus ergo corda & manus ad Dominum, meque, & mandato ex munere nunc imposito, vobis praeuntem, tacitis votis ac precibus, ita subsequimini: Omnipotens, æterne Deus, fons omnis sapientia, bonitatis, & misericordia, benignissime in Christo Pater, precamur te, ut labia nostra aperias, quo annunciet os nostrum gloriam tuam. Minores sumus omnibus miserationibus tuis, quas in sigmentum tuum & opus manuum tuarum largiter contulisti. Neque enim tantum ad imaginem tuam creasti nos, sed & per peccatum factos ira filios natura, ad imaginem tuam reformasti. Quod si nos totos tibi debeamus, quia nos fecisti; quid reddemus pro eo quod nos ita redemisti? Nam si mirabile & magnum fuit, hominem nasci ad imaginem tuam, longe majus fuit, quod qui rapinam non est arbitratus esse se aqualem Deo, ad imaginem nostram homo fieri dignatus sit, formaque servi suscepta, sactus sit nobis à Deo sapientia, justitia, sanctificatio, & redemptio. Sed his beneficijs non contentus, quia thesaurus non prodest incognitus, nos populum sedentem in tenebris & umbra mortis, sine spe salutis, projectos super faciem terra in abjectione anima nostra, manifestatione Solis justitia & veritatis illuminasti: absque qua fuisset, in erroribus æternum perissemus; ignari viæ, qua ambulandum eßet. Et cum inimicus inter triticum, dormientibus hominibus semmasset zizania, eorumque tenebra paulatim invaluißent; à plus quam Ægyptiacis liberasti nos luce Resormationis. Vineam tuam in his locis plantasti: cujus umbra operuit montes, & arbusta ejus cedros Dei. Ac cum hostis humani generis, Draco ille magnus & rufus, invidens nobis hanc felicitatem, ex ore suo esiceret aquam tanquam flumen, ut illius vorticibus abriperemur, o jam montes aquarum volverentur, atque horrida bella passim contra turturem & unicam tuam excitasset, atque hoc inimici

inimici tui agerent, ut Ecclesiam, tuam in his provincijs deglutirent; animam nostram de laqueo venantium, etiam tum, cum non appareret clypeus aut hasta in Belgio, eripuisti. Nova bella elegisti, portas hostium ipse subvertisti, murus igneus urbībus fuisti, que portas aperuerant, ut intrarct Rex glorie. Postea egressus cum exercitibus nostris, docuisti præliari manus fllustrissimi Principis Arausicani, manumque ejus apprehendens, confregifti vectes portarum inimicarum: dedisti terminis nostris pacem; & adipe frumenti impinguasti nos: coronasti nos benignitate tua: & pedes tui stillarunt pinguedine. Quodque caput beneficiorum tuorum temporalium apud nos est , dedisti Illustribus & Clementissimis Dominis nostris , urgentibus negotiis , turgentibus procellis, cor docile, ut populum tuum, cui eos præfecifti, sapienter judicare poßent , interque bonum & malum disservere . Inspirasti illis consilia salutaria, & mirabiliter ijs benedixisti, & fecisti illes velut silios olei splendoris, qui adsisterent tıbi Dominatorı universæ terræ. Expectasti pro his benesicijs tuis à vinea tua was, & ecce protulit labruscas: exaltasti populum, & ille te sprevit. Propterea etiam merito non pepercisti nobis . Factus es quasi colonus in terra, & quasi viator declinans ad manendum, ut fortis, qui non potest falvare. Confudifii labia nostra, & exteri belli mors, natalis pene fuit domestici. In pace amaritudo Sponsa tua fuit amarissima. Securim ad radicem arboris posuisti, ut ficum infructuosam exscinderes. Hareditas tua facta est, quasi leo in Sylva: dedit contra te vocem. Pastores multi demoliti sunt vineam tuam, conculcaverunt partem tuam, dederunt portionem tuam desiderabilem in desertum solitudinis, posueruntque eam in dissipationem . Neque ubique pax fuit egredienti, & ingredienti , verum terror horrendus, 👉 imago belli plurima: parum enim abfuit,quin juxta minas tuas, ô Domine, gens contra gentem & civitas pugnaret contra civitatem, quia tu conturbabas eas omni angustia. Sed in ira recordatus es miserationum tuarum, inclinasti corda Patrum Patria, & zelo affecisti domus tua, ut serio quarerent, qua ad pacem faciunt Hierusalem. Hunc in finem convocarunt Synodum hanc Nationalem, ut super questionibus motis interrogaretur os Domini , & lex tua lux esset , discutiens omnes errorum caligines . Veruntamen , cum omnia pendeant à benedictione tua, Domine , precamur te ut juxta promissionem tuam (ubi duo aut tres congregati sunt in nomine meo, cum illis futurus sum in medio eorum ) Synodo huic Nationali prasideas San-Eto tuo Spiritu, Spiritu veritatis & pacis. Et cum sacra litera eodem Spiritu, quo inspirata sunt, explicari etiam debeant, tantumque à puris mentibus intelligi possint, precamur te, ut eas primo quidem purifices, deinde illumines, ut verbum tuum sacrosanctum recte intelligamus, religiose tractemus. Effice, ô Deus, ne quenquam fallamus per scripturas, nec fallamur in illis: sed ut veritatem in illis quærentes, eam inveniamus; inventam constanti fide propugnemus. Sanctifica nos in veritate tua: da ut uno ore honorificemus te, ne sint in nobis schismata, sed perfecti in eodem sensu eademque sententia simus. Ne esficiamur inanis gloria cupidi, invicem provocantes, invicem invidentes, sed solicite unitatem Spiritus in vinculo pacis servemus. Fac perpetuo cogitemus, meliorem esse talem pugnam quæ nos Deo (qui est veritas) proximos facit, quam pacem illam qua separat à Deo: duas item esse amicas ac sorores geminas, Veritatem & Pacem: neque ad nos pacem venturam, si sororem ejus veritatem non dilexerimus. Concede nobis, ut sepositis affectibus pravis, questiones propositas non subtilitatum acumine, sed ipsa-

rum rerum soliditate libremus, & convitiorum amarissimam labem, verborum veracium flumine diluamus. Da, ut errantes in viam restam reducantur, neque sint pertinaces, sed cogitent, confessam imperitiam, summam esse prudentiam: & posse in eo, quod homini incredibile, esse verum, & in verisimili mendacium: summamque esse victoriam, triumphare de errore deposito. Et quoniam mandasti nobis ut precemur te pro Regibus & Ducibus, iffque qui in sublimitate positi sunt; rogamus te inter alios, pro ijs, quorum Theologos in hac Panegyri Ecclesiastica conspicimus & expectamus. Pro Serenissimo Magna Britannia Rege Iacobo I. vera Fidei Defensore accrrimo & vigilantissimo. Pro ejusalem genero, Serenissimo Principe Palatino, Romani imperij Septemviro, atque ejusdem nunc imperij Vicario: Pro illufriß. Duce atque Electore Brandeburgico: Pro illustrissimo Landtgravio Hassia: Pro Confæderatis Helvetiorum Cantonibus: Pro generofissimis Comitibus Nasjovicis & VV etteravicis: Pro amplissimo & spectatissimo Senatu Reip. Genevensis, Bremensis, & Emdana. Inprimis vero pro ijs, quos nobis in Reformato Belgio prafecisti. Pro illustribus ac prapotentibus Dominis Ordinibus Generalibus, corumque ad hanc Synodum Delegatis: Pro illustrissimo & fortissimo Principe Arausicano, totaque domo Nasovica: Pro illustribus ac potentibus Ordinibus Hollandia: Pro Consiliarijs utriusque Curix spectatissimis: Pro amplissimo etiam hujus urbis Senatu, Domino Pratore, Consule, Scabinis & Octumviris. Fac ut omnes & singuli serviant tibi in timore, & exultent in tremore. Vt fint & maneant fidi Ecclesiarum in his oris nutricij. Stabilias sceptrum eorum, & thronus ipsorum sit firmus jugiter. Benedic etiam urbis hujus Dordracenæ civibus. Da ut ante omnia quærant regnum Dei & justitiam ejus. Et pro benignitate tua, temporalia illis tanquam superpondium adijcias. Denique fac ut nos omnes in hoc conventu grata tibi & sentiamus & proseramus: ad nominis tui gloriam, & veritatis conservationem, Ecclesia & Reipublica piam tranquillitatem. Audi & exaudi nos per Jesum Christum, Filium tuum, Dominum nostrum . cui tecum & cum Spiritu Sancto fit laus, honor, & gloria,in se-Amen.

Actis Deo gratijs, ad vos me converto Illustrium ac Præpotentum DD. Ordinum Generalium Delegatos Nobilissimos & Generosos, gratiasque Illustribus ipsorum (elsitudinibus, quas possum maximas, nomine Ecclesiarum Belgij Reformatarum ago, quod gemitus, preces, supplicationes, pro impetranda Synodo Nationali non spreverint, sed insistentes vestigijs optimorum Imperatoru, Constantini, utriusque Theodosij, Marciani & similium, catum hunc celeberrimum, minorem quidem numero, quam in Synodis illis quatuor Generalibus fuit, fructu vero, ut speramus, non inferiorem, convocare tam ingentibus sumptibus non fuerint gravati. Quodque vobis, (quos boc opus plurimum gaudemus promovisse) hanc provinciam imposuerint, ut nomine Illustrium ac Prapotentum ipsarum Celsitudinum, Synodo huic celeberrima prasideretis. Quod bono publico & Ecclesia commodo vos sacturos esse, nulli dubitamus. Scimus non deesse, qui sanctissimo decreto convocata hujus Synodi detrahant: sed regium est, ut ille aiebat, bene facere & male audire. Suprema potestates mundo instar solis pralucent, non movetur ille latratibus: obnititur praterea reliquis planetis, 🔊 contrarius orbi evehitur. Macti hoc animo, Illustres ac Prapotentes Domini. Confortamini, & non dissolvantur manus vestra. Erit enim merces operi vestro. Durate, & vosmet rebus servate secundis.

Vobis quoque, Reverendissime D. Prasul, Clarissimi, Doctissimi, & pietate confpicui Theologi Exteri, gratias ago pro serventi zelo, quod super contritione Ioseph condolentes, hoc incommodo anni tempore, & pracipite autumno, posthabitis commoditatibus vestris & familiarum vestrarum, addo & Ecclesiarum vobis à Deo commissarum, nobis succurrere non sueritis gravati: insido mari, & periculossissimis itineribus ves exponentes. Extorsit à charitate vestra hoc officium communio Santorum, & membrorum cum Christo capite unio. Cumque non simus referendo, Deum venerabimur, ut vestrarum Ecclesiarum & familiarum vobis hic pro domo ipsius vigilantibus, rationem habeat. ut reversi salva omnia & ex voto inveniatis. Speranus laborem vestrum non sore inanem in Domino, sed Deum precibus, laboribus, vigilis, & conatibus vestris: ita benedicturum, ut prater tranquillitatem conscientia, paccatarum Ecclesiarum Belgicarum fructum reportetis. Atque ita suscepti itincris nunquam aut Dominos vestros (quos proni veneramur) aut vos ipsos unquam pæniteat. In quo omine sinio.

Restat, ut Viri Nobilissimi, Amplis. Consultis. nomine Illustrium ac Prapotent. DD. Ordinum Generalium Delegati, Synodo huic ea quorum in sequentibus omnibus Sossionibus habenda erit ratio, aut alia qua ipsorum prudentia ex usu, decore, & splendore hujus catus esse judicabunt, exponant, & aporturam Synodi (ut prisca phrasi utar) sacere non graventur.

Cum dicendi finem Lydius fecisset, Amplissimus & Consultissimus Vir D. Martinus Gregorij, Ducatus Geldrix & Comitatus Zutphanix Consiliarius primarius, nomine corum, quos Illustres ac Præpotentes DD. Ordines ad venerandam Synodum hanc delegarant, hac oratione, Synodi, ut vocant, aperturam secit:

Quod Ecclesia ac Respublica felix sit ac faustum, Reverendi, Venerabiles, Clarissimi, vel id inprimis Illustrissimorum atque Prapotentum Fæderatarum Belgij Provinciarum, Dominorum nostrorum honoratissimorum Delegati, maximopere gaudent, quod frequentissimam hanc vestram hodiernam prasentiam conspiciant, eamque ob causam Serenissimo Potentissimoque Principi ac Domino, Domino lacobo, Magna Britannia Regi, felicissimo Fidei Desensori; Celsissimo quoque principi ac Domino, Domino Frederico Electori Serenißimo ; Illustrißimo Principi Landtgravio, Generosis ac Magnificis Helvetiarum Cantonibus Evangelicis; Magnificis ac Spectabilibus Rebuspublicis & Civitatibus, Provincialibus denique Belgij Synodis ; submissas , debitas , decentesque agunt gratias , quod ad rogationem , monitum , ac petitionem Illustrissimorum Dominorum nostrorum, Delegatos suos ad præsentent atque instantem hanc Synodum, pro salute ac concordia Ecclesia sinul & Provinciarum huc ablegarint, frequentesque adesse volucrint. Vobis item Reverendi, Clarıssimi, Doctissimi, Prastantissimique Viri, honorem hunc, pietatem, & promptitudinem anımı adscribimus, quod insuper habita tempestate hac præsente, & aëris incommoditate, prompte & ultro advolastis; dissidenti Ecclesia ac periclitanti, Christianum ac paternum officium ; cognoscendis , examinandis , atque componendis controversijs Ecclesiasticis, exhibituri. Qua cum summo, non Provinciarum modo nostrarum, sed finitimorum quoque ac exterorum morore hactenus percrebuerunt. Cui enim esse ignota possunt infelices disputationes atq; altercationes illa, qua parietibus subsellijsg; Ecclesiæ Leydensis primum inclusæ,mox in vulgus (per imprudentiam an imbecillitatem animi?)disseminata, Ecclesias deinde omnes, urbcs, oppida, postremo E singulas provincias ita pervagata sunt, prorsus ut illa quasi agitantibus ventis diffudisse diffudisse quadam civilis belli incendia ubiq; viderentur: parumque abeset, quin & omnium Ecclesiaru, & hic ipse florentissimus Reipublica nostra status funditus suisset eversus: nisi & summa Dominorum nostrorum vigilantia, cura, ac sollicitudo, pro securitate & salute provinciarum, tum acerrimus ille magni Principis Urania animus, ejusque singularis in conficiendis negotijs dexteritas, sese mutuo complexa fussent. Tandemque hoc ipsum bonis omnibus desideratum, ac inprimis necessarium convocanda Synodi, cujus hodie felicem, & frequentem hic conventum intuemur ac prasentiam, remedium excogitasset. Precamur autem Deum Optimum Maximum. ut sancto suo Spiritu præesse congregationi vestra velit; ut hac ratione cuncta, sine ullis, qua nonnunquam domo adferri solent, prajudicijs, moderate, sobrie, & in timore Domini proposita, cognita, definita, Illustrissimorum Dominorum nostrorum spei, desiderioque omnium provincialium, piorumque respondeant: utque hac acclamatio ab universo populo feliciter exaudiatur: cor Ecclesia credentium & popularium unum ese. Atque in hoc voto, Illustrissimorum Dominorum Ordinum Deputati, nunc finient & acquiescent : & qua porro in rebus Ecclesiasticis agenda, tractanda, aut definienda erunt, sancta huic congregationi Synodoque permittent.

Exhibuerunt deinde Generosi ac Nobilissimi Illustrium ac Præpotentum DD. Ordinum Delegati, sidei ac mandati literas, ab ijsdem Illustribus ac Præpotentibus DD. Ordinibus Generalibus ad hanc Synodum datas, quas à Balthasare Lydio, Ecclessæ Dordrechtanæ Pastore publice prælegi mandarunt. Eæ autem ita se habebant:

Ordines Generales unitarum Belgÿ provinciarum universis & singulis, prasertim Reverendis, Venerabilibus, Clarissimis Pastoribus, Doctoribus & Senioribus Ecclesiarum, tum Belgicarum tum exterarum, ad Synodum Nationalem evocatis, ac delegatis, hasce nostras lecturis & audituris, Salutem:

Quandoquidem nihil nobis magis cura fuit per annos hosce quinquaginta, quibus cum Rege Hispaniarum & Archiducibus Austria, pro Religione Christiana, libertate, & privilegijs Provinciarum asserendis, domi, foris, terra, marique continue ac varie concertatum ac bellum gestum est, quam ut pura Christiana Religionis doctrina, rectulque divinus cultus in omnibus & singulis provincijs nofiris assereretur, conservaretur & propagaretur, atque nos in eam rem omnes nofiras vires, & animorum cogitationes, fine intermissione adjiceremus, Deoque bene juvante, tam feliciter publica promoveremus, ut non modo Ecclesiarum Belzicarum status & consensus, sed & quies Provinciarum asserta esse videretur, pastis cum Hispaniarum Rege & Archiducibus Austria inducijs, subito quasi ex transverso infelices quadam altercationes de quibusdam Religionis capitibus emerserunt, que tam late in vulgus pervagate sunt, ut quedam jam certissima dissensionum, odiorumque initia, imo semina, ac civilis belli incendia, totis Provincijs diffusa viderentur. Nos cum hujusmodi rerum animorumque perturbationibus ac fluctibus, mature obviam eundum esse putaremus, cumque videremus, non alia promptiori, certiori, aut Christiana magis via ac modo, animorum Provincialium tranquillitati consuli, unionem pristinam, & optatam animorum conspirationem reduci ac restauac restaurari posse, quam si promptissime & Christiane per sinitimarum exterarum ac provincialium Ecclesiarum consensum hujusmodi motus componerentur, & oborta controversia soprentur, mhil ultra dubitantes, matura habita deliberatione, consultisque omnium & singularum Provinciarum sententiss, consiliisque, liberam legitimamque Nationalem in urbe Dordraco Synodum, convocare, indicere atque promulzare visum nobis sut; anno hoc prasenti millesimo, sexcentesimo, decimo ostavo, mense Novembri inchoandam. Ad cujus certiorem ordinem, modum, ac progressum, evitandis omnibus impedimentis atque difficultatibus, qua in actuum agendorum celebratione oboriri possent, certo nostro consilio ac deliberatione antehabita, Delegatos nostros ordinavimus, delegavimus, commisimus, hoc ipso ordinamus, delegamus, & committimus Illustrem & Generosum, Nobiles, Clarissimos, & Prudentissimos statui nostro sideles:

Martinum Gregorij, Juris utriulque Doctorem, primarium Curiæ Ducatus Geldriæ, ac comitatus Zutphaniæ Confiharium. Henricum ab Efsen, Curiæ Ducatus Geldriæ ac Comitatus Zutphaniæ Consiliarium. D. Walravum de Brederode, Baronem Vianæ & Ameydæ, Vice-Comitem Vltrajectensem, Dominum in Noordeloos. Hugonem Muys ab Holy, equitem, urbis Dordrechtanæ, tractusque Striensis Prætorem. Vel N. ejustem civitatis pro tempore Consulem. Iacobum Boulenium, urbis Amsterodamensis Consulem. Gerardum de Nieuenburg, Consulem civitatis Alcmarianæ. Rochum vanden Honert, supremæ Čuriæ Hollandiæ, Zeelandiæ, & VVest-Frisiæ Consiliarium primarium, Academiæque Leydensis Curatorem. Nicolaum Cromholtium, Provincialis Curiæ Hollandiæ, Zeelandiæ, & VVest-Frisiæ Consiliarium primarium. Simonem Schottum, J.U. Doctorem, Civitatis Middelburgensi à Secretis. Iacobum de Campe, J. U. Doctorem, Ordinum Zelandiæ Consilia-Fredericum de Zuylen van Nievelt, Dominum Aertsberga, Berckewoude, de Enge. VVilhelmum ab Harrevelt, civitatis Amersfordianæ Consulem. Ernestum ab Aylva, Ordinum Frisiæ Consiliarium, & Grietmannum in Oostdongerdeel. Ernestum ab Harinxma, primarium Curiæ Provincialis Frisiæ Čonsiliarium. Henricum Hagen, Nobilem Vollenhoviæ, ex ordine equestri. Iohannem ab Hemert, Daventriensis Civitatis Confulem, & in Collegio Illustr. Ordd. Generalium Deputatum. Hieronymum Isbrants J. U. D. Etzardum Iacobum Clant, Dominum in Essinga & Sandvver.

Mandantes atque injungentes dictis omnibus singulisque nostris Delegatis, ut sub nomine & autoritate nostra quam citissime, & opportunitate prima, Dordracum se recipiant, Synodum aperiant, nostroque nomine in omnibus ac singulis Sessionibus & Actionibus Synodalibus se sistant, eis adsint, suaque prudentia, consilio, & moderatione singula que ad inspectionem ipsorum spectant atque curam, ita componant, prout dictis nostris Delegatis hoc plenissime committimus, eosdemque peculiariter instruximus, quo optatus tandem, ac desideratus Synodi hujus fructus, ad eterni Dei & Domini nostri Iesu Christi, gloriam atque laudem; ad omnium nostrarum Ecclesiarum, incolarum & popularium salutem, concordiam & pietatem redundare queat. Id quod à Deo misericordia Patre, per Dominum nostrum Iesum

Christum preçamur. In horum omnium sidem & certitudinem, præsentibus hisce literis sigillum nostrum appendi & subscribi à Graphiario nostro jussimus.

Dabantur in frequentissimo nostro conventu, Haga-Comitis, Anno Domini nostri millesimo sexcentesimo, decimo ostavo, die sexto Novembris.

Signatum

A. V. Matheness. Vt.

Infra erat scriptum,

Ad mandatum prædictorum Dominorum Ordinum Generalium

Sublignatum

Aerssens.

Appensum erat sigillum Ordinum Belgij magnum, in cera rubra expressum.

Generosis atque Amplisimis Delegatis, ut à Secretis, ipsis esset, adjungi placuit, Clarissimum virum D. Danielem Heinsum: in Academia Leydensi Historiarum Professorem, ejusdemque Academiæ Bibliothecarium, ac Secretarium, qui & paulo post advenit.

SESS.II.

# Sessione secunda,

XIV Novembris, Die Mercury ante meridiem.

Hac Sessione, suas quoque Synodorum Belgicarum Delegati, Fidei, ut vocant, literas exhibuerunt: cum quibus ad hanc Synodum Nationalem erant ablegati. Ex quibus constabat, à Provincialibus Fœderati Belgij Synodis, ad eandem Pastores hos & Seniores, quorum hic subjiciuntur nomina, suisse delegatos.

Ex Ducatu Geldria, & Comitatu Zutphaniensi,

Gulielmus Stephani, S. Theologiæ Doctor, & Pastor Ecclessæ Arnhemiensis. Eilhardus à Mehen, Ecclessæ Hardrovicenæ Pastor. Sebastianus Dammannus, Ecclessæ Zutphaniensis Pastor. Iohannes Bovilletus, Pastor Warnsfeldensis. Iacobus Verheyden, Rector Scholæ Noviomagensis, ejusdemque Ecclessæ Senior. Henricus ab Hel, Consul Zutphaniensis, & in Collegio Illustr. DD. Ordd. Generalium Deputatus, Ecclessæ Zutphaniensis Senior.

#### Ex Hollandia Australi,

Balthafar Lydius, Paftor Ecclesiæ Dordracenæ. Henricus Arnoldi, Pastor Ecclesiæ Delphensis. Festus Hommius, Pastor Ecclesiæ Leydensis. Gisbertus Voctius, Pastor Ecclesiæ Heusdanæ. Arnoldus Musius ab Holy, Suyd-Hollandiæ Ballivus, & Ecclesiæ Dordrechtanæ Senior. Ioannes Latius, Senior Ecclesiæ Leydensis.

#### Ex Hollandia Boreali,

Iacobus Rolandus, Pastor Ecclesiæ Amstelodamensis. Iacobus Triglandius, Pastor Ecclesiæ Amstelodamensis. Abrahamus à Doreslaer, Pastor Ecclesiæ Enchusanæ. Samuel Bartholdus, Pastor Ecclesiæ Monachodamensis. Theodorus Heyngius, Senior Ecclesiæ Amstelodamensis. Dominicus ab Heemskerck, J. U. D. & Ecclesiæ Amstelodamensis Senior:

#### Ex Zeelandia,

Hermannus Faukelius, Pastor Ecclesse Middelburgensis. Godefridus Vdemannus, Pastor Ecclesse Ziriczeanæ, Cornelius Regius, Pastor Ecclesse Goesanæ, Lambertus de Rijcke, Ecclessæ Bergizomianæ Pastor. Iosias Vosbergius, J. U.D. in Camera Rationum Zeelandiæ Consiliarius, & Ecclesse Middelburgensis Senior. Adrianus Hosserus, Scabinus, & urbis Zirizeæ Consiliarius, ejustdemque Ecclessæ Senior:

## Ex Provincia Vltrajectina.

A parte Ecclesiarum illius Provinciæ, quæ ibidem sequuntur sententiam Contra-Remonstrantium.

Iohannes Dibbezius, Pastor Dordrechtanus, Synodi Orthodoxæ Vltrajectinæ Deputatus. Årnoldus Oortcampius, Ecclesiæ Amersfortianæ Pastor. Lambertus Canterus, civitatis Vltrajectinæ Consiliarius, & Ecclesiæ Vltrajectinæ Senior.

## A parte Ecclesiarum, quæ ibi sententiam Remonstrantium sequuntur.

Isaacus Frederici, Pastor Ecclesiæ Vltrajectinæ. Samuel Næranus, Pastor Ecclesiæ Amersfordianæ. Stephanus ab Heldingen, J.U.D. Curiæ Provinciæ Vltrajectinæ Consiliarius, & Ecclesiæ Senior.

## Ex Frisia,

Iohannes Bogermannus, Pastor Écclesse Leowerdiensis. Florentius Iohannis, Pastor Snecanæ. Philippus Danielis F. Eilschemius, Pastor Ecclesse Harlingensis. Meinhardus ab Itzerda, Ordínum Frissæ Confiliarius, & Ecclesse Leowerdiensis Senior. Kempo ab Harinxma à Donia, Curiæ Provincialis Frissæ Confiliarius, & Ecclesse Leoverdiensis Senior. Ioannes vander Sande, J. U.D. Curiæ provincialis Frissæ Confiliarius, & Écclesse Leoverdiensis Senior.

## Ex Transifulania,

Casparus Sibelius, Pastor Ecclesiæ Daventriens. Hermannus Wiserdingius, Swollanæ Ecclesiæ Pastor. Hieronymus Vogelius, Hasseltanæ Ecclesiæ Pastor; tempore Deputationis inserviens Ecclesiæ Campensi. Iohannes Langius, Ecclesiastes Vollenhovianus. Guilielmus à Broickhusen, Scnior Ecclesiæ Swollanæ. Ioannes à Lauwick, Consul urbis Campensis & Ecclesiæ Senior.

## Ex urbe Groninga & Omlandiis,

Cornelius Hillenius, Pastor Ecclesiæ Groninganæ. Georgius Placius, Pastor Ecclesiæ Appingadammonensis. Wolfgangus Agricola, Pastor Ecclesiæ Bedumanæ. Iohannes Lolingius, Pastor Ecclesi. Noortbrouckanæ. Egbertus Halbes I V.L. Ecclesiæ Groninganæ Senior. Iohannes Rustelaert, Senior Ecclesiæ Stedumanæ.

#### Ex Drentia,

Themo ab Asschenberg, pastor Ecclesiæ Meppelensis. Patroclus Rommelingius, Pastor Ecclesiæ Rhuinensis.

## Ex Ecclesiis Gallo-Belgicis,

Daniel Colonius, Pastor Ecclesiæ Leydensis, & Regens Collegij Gallo-Belgici in Academia Leydensi. Iohannes Crucius, Pastor Harlemensis. Iohannes Doucherius, Pastor Flissinganus. Ieremias Poursius, Gallo-Belgicæ Middelburgensis Ecclesiæ Pastor. Everardus Beckerus, Senior Ecclesiæ Middelburgensis. Petrus Pontanus, Senior Ecclesiæ Amstelodamensis.

Ex horum numero, eligi suffragiis placuit, qui dirigendis atque confignandis Synodi præssent actionibus, Præsidem vnum, Assessores duos, totidemq; Scribas.

Ex Generosis & Amplissimis D.D. Delegatis, rogati sunt Clarissimi atque Amplissimi Viri Martinus Gregorij, & Simon Schotte, ut cum designatis quatuor Senioribus, Arnoldo Musio ab Holy, Iacobo Verheyden, Iosia Vosbergio, & Iohanne Latio, suffragia colligerent. Quorum potiore numero Præses Synodi electus est Iohannes Bogermannus, Ecclesiæ Leoverdiensis Pastor: Assessors, Iacobus Rolandus, Amstelodamensis, & Hermannus Faukelius: Middelburgensis Ecclesiæ Pastores: Scribæautem seu Actuarij, Sebastianus Dammannus Zutphaniensis, & Festus Hommius Leydensis Ecclesiæ Pastores.

Eadem Sessione Reverendi & Clarissimi S. Theologiæ in Académiis & Illustribus Scholis Fæderati Belgij Professores, literas Illustrium Ordinum suarum Provinciarum à quibus missi erant, publice exhibuerunt. Quæ prælectæ probatæque

funt. Quorum hic sequuntur nomina:

## Ab Illustribus Ordinibus Hollandia 🔗 VVestfrissa:

Iohannes Polyander, SS. Theologiæ Doctor & Professor in Academia Leydensi.

Ab Illustribus Ordinibus Groninga & Omlandia:

Franciscus Gomarus, SS. Theologiæ Doctor & Professor in Academia Groningana.

Ab Illustribus Ordinibus Ducatus Geldria & (omitatus Zutphania:

Antonius Thysius, SS. Theologiæ Professor in Illustri Schola Harderwicena.

Ab Illustribus Ordinibus Zeelandia:

Antonius Walzus, Ecclesiz Middelburgensis Pastor, & in Illustri Scholaibidem Professor.

Sessione

# Sessione Tertia,

SESS. III.

## Eodem' Die post meridiem.

Hac Sessione à Pastoribus Ecclesiarum Belgicarum ac Senioribus traditæ, publice præsecæ atque examinatæ sunt side singulorum literæ: quæ & placuerum. In Deputatorum Transisulanorum literis siducialibus observatum suit, mandari iis, ut non modo secundum verbum Dei, sed & sidei analogiam in Confessione & Catechesi harum Ecclesiarum comprehensam, judicarent. Quo cum videri posser, ipsam quoque Catechesin pro norma judicij, de veritate doctrinæ, cum Verbo Dei in pari autoritatis gradu constitui. Deputati Transisulani ad hæc declararunt, se stratesque à quibus essent delegati, solum Dei verbum, vnicam normam, ad quam de doctrinæ veritate judicari debeat, agnoscere; ac secundum eam tantum, ipsos quoque judicaturos esse. Quod autem in literis sidei. Confessionis quoque & Catecheseos mentio sit addita, non voluisse of states Transisulanos significare, se se seripta illa in pati autoritatis gradu cum sacra Scriptura ponere: sed tantum, ea se pro Orthodoxis & cum verbo Dei consentientibus, proque sormulis consensus in doctrina Orthodoxa habere. De quo consensus, si qua moveatur controversia, eam ex istis formulis dijudicandam esse. Qua declaratione Synodo est satisfactum.

Fuerunt quoque in literis sidei, quas Remonstrantium ex provincia Vltrajectina Deputati exhibuerant, hæc tria animadversa: I. Non tribui eis potestatem in illis, aliis de tebus, quam de quinque Articulis Hagiensibus agendi. II. Quod si alia proponerentur, injungi iis, ne de illis agerent, priusquam eadem cum Delegantibus per recessum communicassent. III. Concedi iis tantum potestatem deliberandi, atque Remonstrantium sententiam desendendi, aut, ut loquebantur, accommodandi: non autem desiniendi, aut quidquam decidendi. Has vero observationes Vltrajectini Remonstrantes, scripto comprehensas, una cum literis sidei exhibitis sibi tradi, tempusque de responso deliberandi sibi dari in diem proximum

petierunt. Quod concessium ipsis fuit.

Post hæc Reverendi & Clarissimi Theologi exteri rogati sunt, num & ipsi quoquiteras sidei Synodo exhibendas haberent. Ad quæ, cum a Generosis atque Amplissimis DD. Delegatis, tum ab ipsis exteris Theologis declaratum est: literas sidei ad Illustres ac Præpotentes Ordines Generales attulisse omnes. nonnullos quoque insuper, ad Illustrissimum Principem Arausicanum, quibus delegationem suam issadem probarant. Eorum autem qui missi erant Theologorum, hæc sunt nomina:

## A Serenissimo & Potentissimo Magna Britannia Rege, Iacobo I.

Georgius Episcopus Landavensis. Iosephus Hallus, S. Theologiæ Doctor, Decanus Wigorniensis. Iohannes Davenantius, S. Theologiæ Doctor, & publicus Professorin Academia Cantabrigiensi, Collegiique Reginalis ibidem Præses. Samuel Wardus, S. Theologiæ Doctor, Archidiaconus Fauntonnensis, & Collegii Sidneyani, in Academia Cantabrigiensi Præsectus.

## A Serenissimo Electore Palatino,

Abrahamus Scultetus, S. Theologiæ Doctor & Professor in Academia Heidelbergensi, Aulicusq; Concionator. Paulus Toslanus, S. Theol. Doctor, & in Senatu Ecclesiastico inferioris Palarinatus Consiliarius. Henricus Altingius, S. Theol. Doctor & Professor in Academia Heidelbergensi, & Ephorus Collegij Sapientu.

## Ab Illustrissimo Landgravio Hassia,

Georgius Cruciger, S. Theologiæ Doctor, Professor, & pro tempore Academiæ Marpurgensis Rector. Paulus Steinius, Concionator Aulicus, & S. Theologiæ in Collegio Nobilitatis Adelphico-Mauritiano Professor Cassellis. Daniel Angelocrator, Ecclesse Marpurgensis Pastor, & vicinarum ad Lanum & Æderam Superintendens. Rodolphus Goclenius Senior, Philosophiæ purioris in Academia Marpurgensi Antecessor primarius, & nunc Decanus.

A quatuor

A quatuor Reformatis Helvetia Rebuspublicis.

Iohannes Iacobus Breytingerus, Ecclesiæ Tigurinæ Pastor. Marcus Rutimeyerus, S. Theologiæ Doctor, & Ecclesiæ Bernensis Minister. Sebastianus Beckius, S. Theologiæ Doctor, & Novi Testamenti in Academia Basileensi Professor, ibidéque Facultatis Theologiæ Doctor, Wolfgangus Meyerus, S. Theologiæ Doctor, Ecclesiæ Basileensis Pastor. Iohannes Conradus Kochius, Ecclesiæ Scaphusianæ Minister.

A Repub. & Ecclesia Genevensi.

Ioannes Deodatus, in Ecclesia Genevensi Pastor, & in eadem Schola S. Theologiæ Professor. Theodorus Tronchinus, divini verbi Minister in Ecclesia Genevensi, & ibidem S. Theologiæ Professor.

A Repub. & Ecclesia Bremensi.

Matthias Martinius, Illustris Scholæ Bremensis Rector, & in ea divinarum literarum Professor. Henricus Isselburgius, S. Theologiæ Doctor, in Bremensi Ecclesia ad B. Virginis Iesu Christi servus, & in Schola, Novi Testamenti Professor. Ludovicus Crocius, S. Theologiæ Doctor, Ecclesiæ Bremensis ad S. Martini Pastor, & in Illustri Schola, Veteris Testamenti & Philosophiæ practicæ, Professor.

A Repub. & Ecclesia Emdana.

Daniel Bernardus Eilshemius, Emdanæ Ecclesiæ Pastor Senior. Ritzius Lucas

Grimershemius, Emdanæ Ecclesiæ Pastor.

Theologi Genevenses, alias præterea Synodo inscriptas tradiderunt, quibus Genevensis Ecclesia mærorem ex controversijs Belgicis conceptú testabatur, deq; adhibito nunc ijs remedio gratulabatur: serio deniq; ac diligenter. Synodum ad commodam & fidelem horum malorum cutam adhibendam adhortata, divinam eidem benedictionem comprecabatur. Pro quibus pijs exhortationibus ac coprecationibus, eidem quoq; Ecclesiæ actæ sunt gratiæ. Earú vero literarum hoc est exemplum:

Reverendi & Clarissimi Viri Patres ac Fratres, in Domino Jesu plurimum observandi.

Quantus hactenus fuerit bonorum omnium ex Ecclesiarum in Belgicis Fæderatis Provincijs disidio mæror, quam grave luctuosumque orbi Evangelicam puritatem profitenti, si latius grassetur malum schismatis, discrimen impendeat, pietati vestra, Patres Venerandi, satis superque compertum est. Quare ıllam demum illuxisse diem, omnium votis expetitam, piorumque precibus toties exoptatam, & nos istius mystici corporis pars, etsi minima , aliquantula tamen in millibus Iuda , toto pectore gratulamur.. Qua, sarcienda sanciendaque, ex Domini prascripto, concordia; ccrta fidaque rationes ineantur. Hac spe nempe freti, Christum, qui veritas idemque pax nostra est, sanctis piorum consilijs nunquam defuturum: ut justissima Dei veritas, & animorum in Spiritu Domini conjunctorum charitas, inviolabili fædere coalescat. nec uni temere quicquam adijciatur, alteri contra jus fasque detrahendum: sed dirum istud, quo domus Dei destagrat sopiatur incendium: ruinæ imminenti obviam eatur: & calcatis atque extra Ecclesia pomæria ejectis noxijs & spinosis quastionibus, quibus hodie feracem olim bona frugis agrum occupari & obsideri non sine lachrymis videmus, & non uni tantum provincia lata, sed etiam toti orbi Christiano salutaris lux pacis restituatur. Eo spectare omnium, tum sapientissimorum principum & Christianarum Rerumpublicarum, tum Christi servorum preces & conatus; jam aliquot ab hinc annis exploratum est. fuisse Synodi convacanda, Illustrissimis & Potentissimis Provinciarum Fæderatarum Ordinibus, rationem intelleximus. Ad quam, quando ipsis è nostro cætu nonnullos

nonnullos accersere visum suit, ut collatis studijs, animis, precibus, consilijs, res omnium Deo gratissima, charitas fraterna promoveatur: Nos posthabitis Ecclesia Scholaque nostra commodis, ex ordine nostro delectos fratres RR. VV.D. Johannem Deodatum & D. Theodorum Tronchinum, fideles Christi servos, Ecclesia & Schola nostra columina, & luculentis, qua dostrina, qua pietatis testimonijs . celebres (suffragijs nostris, autoritatis sua pondus apponente Amplissimo civitatis hujus Senatu) ad facram vestram Panegyrin,divina gratia prasidio commendatos, mittimus & delegamus; Deum Opt. Max. precantes, ut ita ipforum, & suscepti laboris causam secundare & concilio vestro (ne vel ipsi, vel alij incassum currant) SpirituS. cuneta moderaturus, interesse & præesse dignetur. Illi autem, qua sit Ecclesia nostra sides, qua preces, quis labor, qua spes, qua sententia, quis sensus, gemitus & suspiria, ingenue vobis exponent. Quis dolor & metus etiam; qua cura nostros animos αδιαλώπως angat & urat. Quem enim non acerbissimo dolore afficiat bellum istud intestinum, quod fortissimas provincias, libertatis 🗢 religionis vinduces, lamentabili exemplo discerpit? Quis non extimescit, ne crescente scissura, fiant novissima pejora prioribus, ne propediem eadem lucs ceteras Ecclesiarum Reformatarum partes invadat? Serpit enim contagio, & ea justo Dei judicio, temporibus nostris incumbit calamitas, ut ingenijs ad nova prurientibus, nihil jam sapiat, nisi quod sidei Sacro Dei verbo nixa caput petit, & centrum concutit, fundamentaque ipsa convellit. Quem non tangant accrrime l'ostium Evangelij, quibus nos facti ludibrium sumus, sarcasmi & sanna? qui cum suam olim immanitatem sanguine nostro payerint, nunc suos istis digladiationilus oculos oblettant. Nempe in sinu gaudent, we Bons & disceptationum tædas, è suorum castris in nostras cohortes injectas; in tantum profecisse, ut nobilisimam Ecclesiarum partem flamma jam depascat. Nam quibus militant, quibus favent isla prælia, quos istæ pugna juvant, quarum exitus non vincenti, quam vieto solet esse latior? Quapropter, Patres & Fratres observandi, flos Ecclesiarum, lectissima eruditorum virorum corona, in id totis animis incumbite, ut horum malorum radices extirpetis: Ifraelis vulnus rite curetis, Judicio Dei gravissimo, in templum & Prophetas divinitus misso, mature occurratis. Furit & faces subdit Satan; nullumque dissidio fratrum, quod Deus execratur, gratius est illi spectaculum. Irrepunt sures, &, ut in incendio susque deque aguntur, feruntur ac diripiuntur omnia; itanunc, quos oportuit immotos, & in bona conscientia thesauro repositos sidei articulos, contentiosis disceptationibus & suspectis novationibus, turbari & concerpi cernimus. Optimorum Dei sirvorum nomina probro; modesiam eruditionem & eruditam simplicitatem vitio; confessiones ex verbo Dei depromptas, tot martyrum sanguine comprobatas damno verti, ingeniorum acies, & stylorum mucrones, adversus veritatis hostes obvertendos, in viscera materna condi; veteres jam olim explosas Arrianorum & Pelagianorum harefes revivifcere; suspicionum, ubi nihil forte metuendum, querclarum, jurgiorum in Ecclesia, in foro, domi forisque plena omnia. Ecquid tandem consily? Jam vero, per vos Eeclesia sua laboranti suppetias laturus, Christus adest, monet, hortatur, & obtesiatur,ut conscientijs consulatis. Nam sicuti olim,cum extiterunt de dogmatibus in Ecclesia dessens ones, inde ab ultimis usque temporibus Synodos coëgerunt Apostoli; idemque postea institutum Principes optimi secuti sunt:ita quoque hoc tempore prasentissimum in sanstissimo Fratrum conventu situm est remedium; qui nibil sibi quarant,

non mundo, non carni, sed uni Christo serviant. Iam plus satis avo nostro, quam triste sit & incivile belli sacri exemplum, in Germanico schismate sumus edocti; quantum offendiculum Evangelio positum; quantum gloria Christi detractum sit;nimium, proh dolor! experti sumus. Agite igitur, per Deum immortalem, Patres Reverendi, ut · electi Dei filij induimini visceribus ipsius Christi; veritati ministrate; paci consulite; diuina adi nitorem restituite; piorum Dei servorum ab atrocibus calumnijs samam vindicate. Hostibus vestra concordia formidinem incutite; lugentibus sanctis gaudium reddite; Ecclesias schismate, bonos dolore, cunctos metu liberate. Nos interea supplices manus ad Deum pacis, pro pace Jerusalem attollimus, ut quemadmodum res ille nostras omnes confecit, hoc opus etiam vere divinum perficere; qui nos servavit, idem etiam nunc sanare, & malis ingruentibus opitulari dignetur. Veniat in templum suum Dominus; filios Levi purget: veritatis sua jubar exerat, ut puro casta religionis ministerio grata deinceps ipsi munera offerantur. Eundemque obnixe rogamus, ut vos, Venerandi Patres, in electos sacerdotes sibi consecret; corda vestra Spiritu suo impleat; ora igne divino sanctificet, quo pretiosum à vili, falsum à vero spirituali ne amelia discernentes, amplissimam consolationis toti Ecclesia referendam segetem in Domino reportetis: regno Christi incrementum Dei nomini, gloria, vobis laudis & salutis futurum argumentum certissi mm præbeatis.

Genevæ vII. Octobris. Anno CIO IO CXVIII. stylo veteri.

## Subscriptum erat

## Vestrarum dignitatum observantissimi Pastores & Professores Ecclesia & Schola Genevensis, eorumque nomine,

Simon Goulartius, S. Ecclesiastes Genevensis. Petrus Prevostius, Genevensis Ecclesiastes. Benedictus Turrettinus, Ecclesiastes, & S. Theologiæ Professor. Daniel Chabreus, Ecclesiastes Genevensis.

E'm γεαφή crat, Reverendis & Clarissimis Viris, fidelibus Christi servis, Orthodoxarum Ecclesiarum Episcopis, Pastoribus & Doctoribus, ad Synodum Dordracenam Delegatis, Dominis, Patribus, ac Fratribus, in Christo plurimum observandis.

Dordracum.

SESS. IV.

# Sessione Quarta

## xv. Decembris, Die Jovis ante meridiem.

V Ltrajectini Remonstrantes ad observata in literis sidei ex scripto responderunt: 1. Datam ipsis esse à Delegantibus potestatem, non tantum de quinque Articulis Hagiensibus, sed de alijs etiam gravaminibus, tam doctrinam, quam ordinem Ecclesiæ spectantibus agendi: nec obseure potestatem definiendi ipsis tribui in literis sidei, voce, judicandi, in illis expressa, quam non vereantur ipsi per verbum desiniendi, vel decidendi interpretari. 2. Se quoque sine Synodi permissione non esse ad suos recessuros. Si tamen sorte sibi necessario recedendum judicarent, id ipsum à Synodo postulaturos, judicioque Synodi, hac in re morem libenter gesturos. Cui declarationi cum affirmassent literas mandati esse conformes, Synodus acquievit.

Exa-

Examinatis literis fidei, cum ad ipfam rem jam esset progrediendum, ut illius ex præseripto Illust. atque Præpotentum DD. Ordd. Generalium institueretur tractatio, placuit Generosis atque Amplissimis Delegatis, ut Leges x 1. Novembris anni superioris, ab ijsdem Illust. DD. Ordinibus statutæ, quibus ratio habendæ Synodi Nationalis, præseripta erat, publice præsegerentur. Quæ ita se habent:

# Articuli de Indictione, Actionibusque Sy-

nodi Nationalis, in Conventu Illustrium ac Præpotentum DD.Ordinum Generalium Fæderatarum Belgij Provinciarum x1. Novemb. Anni c1010 CXVII concepti, ac statuti.

I.

A Nte omnia placuit, dielus quatuor decim, aut tribus ante conventum septimanis, ab Illust. ac Prapotentibus DD. Ordinibus Generalibus, in omnibus Provincijs, communem precum ac jejunij diem indici: quo à Deo Opt. Max. votis ardentibus petatur, ut instanti actioni benedicat: utque tum sua Ecclesia tranquillitas, tum vero civibus mutua inter ipsos ad honorem Dei denuo reddatur ac restituatur concordia.

#### II.

Vt Nationalis Synodi, abipsis Illust. ac Prapotent. DD. Ordinibus Generalibus, inductio siat ac denunciatio: Vtque in issuem literis disertis, quinque Articulorum siat mentio: atque hoc insuper addatur, ut si qua sint Provincia qua alias praterea dissicultates aut gravamina habeant, qua speculiares ad communes Belgica Ecclesias videantur, aut si qua peculiares resient, qua in Synodis Provincialibus commode decidi nequierunt, ut is, qui ad Nationalem hanc Synodum delegabuntur, easdem dissicultates, plane ac dilucide scripto comprehendant, & ad Nationalem hanc Synodum deserant.

#### III.

Vt quo tota actio recte atque ordine procedat, omnisque vitetur confusio, à singulis particularibus, ut vocant, Synodis, sex, qui maxime esse idonei videbuntur, delegentur. Inter quos ad minimum tres divini verbi administri erunt: reliqui tres aut duo spectata sidei ac probitatis, sive Pres byteri, sive alia Ecclesia membra, qua Resormatam prositeantur religionem.

#### IV.

Vt ad Synodum eandem per literas Gallicana, qua sub ditione flustrium ac Prapotentum D D. Ordinum Generalium sunt, Ecclesia vocentur: neque minus qua in Flandria, Brabantia, alisque Belgij Provincijs, sub cruce, utraque lingua Christum nobiscum prositentur: qua sese proxima ac finitima Provinciali Synodo adjungent.

#### $\mathbf{V}$

Vt insuper, tum à Serenissimo ac Potentissimo magna Britannia Rege, tum à Reformatis qua in Gallia sunt Ecclesijs, à Serenissimo item Electore Palatino, Hassiaque Landgravio Mauritio, ut
6 ab Ecclesijs qua puram atque Reformatam in Helvetia prositentur Religionem, quemadmodum 6 à Genevensi, (quo maior in religione consensus stabiliatur ac concordia) postuletur, ut singuli tres,
quatuorve pios, pacificos atque eruditos delegent Theologos: qui
prasentia prudentiaq, sua Synodalibus assistant actionibus: ac subortas quantum in ipsis erit, difficultates seu gravamina, tollere, aut
sopire conentur.

#### VI.

Vt prater illos, Professores Theologia ex Academijs atque Illustribus harum Provinciarum Scholis, ad eandem quoque Synodum vocentur.

#### VII.

Tum verò, ut ex finitimis Reformatis Orientalis Frisia Ecclesis, quemadmodum & ex Bremensi, aliquot eruditi in eandem rem advocentur Theologi.

#### VIII

Erit praterea liberum omnibus ac singulis (prater ipsos Delegatos, quorum jam meminimus) verbi divini Ministris, in eadem Synodo se sistere, impetrataque à Praside aut conventu venia, si quas habent difficultates seu gravamina, proponere: hac lege, ut ses synodi sul ijciant iudicio. Qui tamen confusioni vitanda, ijs qua in Synodo eadem decernentur non intererunt: nisi secus conventui videatur.

#### IX.

In conventu, primo omnium de notissimis quinque Controversis Articulis, deque ortis ex issdem dissicultatibus agetur: ut despiciatur serio, quo pacto salva Ecclesia tranquillitate, (inprimis autem doctrina puritate) commodissime & minimo negotio tolli cx Ecclesis possent. Post quas reliqua postea proponentur, tam communes, quam singula, qua ad Ecclesias spectant difficultates seu gravamina.

#### X.

In quibus omnibus ac singulis, cum nihil prater doctrina spectetur veritatem, cura erit Delegatis, ut debita atque accurata investigatione solum Dei verbum, non autem ulla humana scripta, pro certa atque indubitata sidei regula adhibeatur: quod ut siat, utque liquido appareat, nihil illis prater solam Dei gloriam atque Ecclesia tranquillitatem propositum sore, juramento in hac Synodo sive conventu sese obstringent.

#### XI.

Atque ita, quicquid postea pluribus comprobabitur suffragis, pro conclusione Synodali sive Canone habebitur. Ita tamen ut nec ij qui secus opinati fuerint, eo nomine suspitionem incurrant, reprehendantur, aut ulla ratione propterea graventur.

#### XII.

Quod si ulla incidant controversia, de quibus aut non satis liqueat conventui, aut aliqua suboriatur dubitatio, penes Synodum crit permittere, ut deliberandi causa recedatur: & quidem, de quacunque re visum illi erit, eoque tempore ac ratione, qua consultum ipsa judicabit. Quo facto, sine indictione nova, singuli conventui se sistent.

#### XIII.

Tempus convocationis Synodi, placuit in primum Novembris, Anni C13 13 C XVIII. stylo novo indici.

#### XIV.

Danda quoque erit opera, ut quamprimum ab Illust. & Prapotentibus Ordinibus moneantur Provincia, idemque Gallicis, qua ibidem sunt, Ecclesis significetur. Quo singuli praparanda B3 rei, rei, Synodos Provinciales indicant, convocent, celebrent, ante primum Novembris ad summum.

#### ΧV.

Quod ad locum designatum Synodo, urbs Dordrechtum esto.

#### XVI.

Visum quoque est ex usu fore, ut à singulis Provincijs, duo probi atque ad eam rem idonei nominentur, qui & reformatam prositentur religionem atque Ecclesia sunt membra, quo autoritate plena ab fllust.ac Prapot. Ordinibus instructi, Synodo intersint eidemque adsint continuo, omnesque ejus actiones dirigant ac moderentur; quo hac ratione omnis tollatur atque praveniatur perturbatio ac consusso.

#### XVII.

Vt post Synodi Nationalis conclusionem, ad Illustres ac Prapot. DD. Ordines Generales de singulis actionibus referatur. Vt de ijs, deque ipsis Actis Synodalibus, ubi fuerint exhibita eorumque approbatione, ab ijsdem Illustribus ac Prapotent. DD. Ord. Generalibus, debite ac legitime statuatur.

Quoniam vero nono articulo mandabatur, ut de notis quinque Articulis & difficultatibus inde exortis, primo loco ageretur, ut hoc rite ficri ac debite posset, statutum quoque ex consilio & sententia Delegatorum suit, ut primarij quidam Remonstrantes, qui in causla hac maxime exercitati habebantur, quamprimum vocarentur, atque in rem præsentem citarentur. Vt intra dies, post acceptas literas (citatorias quas vocant,) quatuordecim, coram Synodose sisterent, atque in eadem sententiam suam proponerent, explicarent, & defenderent, quantum possent atque necessarium judicarent: simulque omnes, quas haberent considerationes super dostrina, in Consessione & Catechesi harum Ecclesiarum comprehensa, exhiberent.

Quinam autem, & quot numero, citandi essent, DD. Delegatorum judicio permissum fuit. Quibus visum fuit citari.

## Ex Geldria & ditione Graviensi,

Henricum Leonem, Ecclesiæ Bommeliensis Pastorem. Bernerum Wezekium, Echteltanæ Ecclesiæ Pastorem. Henricum Hollingerum, Graviensis Ecclesiæ Ministrum.

## Ex Hollandia Australi,

M. Simonem Episcopium, S. Theologiæ in Academia Leydensi Professorem. Iohannem Arnoldi Corvinum, Ecclesiæ Leydensis Pastorem. Bernardum Dwinglonium, Ecclesiæ Leydensis Pastorem. Eduardum Poppium, Goudanæ Ecclesiæ Pastorem. Theophilum Rijckwaertium, Brielanæ Pastorem.

## Ex Hollandia Boreali,

Philippum Pynackerum, Ecclesiæ Alemarianæ Pastorem. Dominicum Sapmam, Hornanæ Ecclesiæ Pastorem.

#### Ex Transifulania,

Thomam Gosvvinium, Campensis Ecclesiæ Pastorem. Assuerum Marthisium, Campensis Ecclesiæ Ministrum.

## Ex Ecclesijs Gallo-Belgicis,

Carolum Niellium, Ecclesiæ Ultrajectinæ Pastorem.

Moniti autem omnes Deputati fuerunt, ut interea dum Remonstrantium citandorum adventus expectaretur, scriptorum utriusque partis diligenti lectione ad examen hujus causa praparare se vellent. Rogati autem inprimis sunt Clarissimi Professores Belgici, ut hanc curam sibi sedulo commendatam haberent.

# Sessione Quinta.

SESS. V.

## XVI. Novembris, die Veneris ante meridiem.

PRælectæ atque à Synodo approbatæ sunt citatoriæ, quas vocant, literæ, ad Remonstrantes mittendæ. Quarum exemplum hic subjicitur:

Reverende & Doctissime Vir N. Synodus Nationalis reformatarum Ecclesiarum Belgicarum, in nomine Domini, autoritate, & mandato Illustrium & Prapotentum D.D. Ordd. Generalium Fæderati Belgij, in civitate Dordrechtana legitime congregata, ad controversias in dictis Ecclesijs exortas, examinandas ac tollendas, intelligens hanc ese dictorum Illustrium D. D. voluntatem, vt primo loco examinentur ac dijudicentur quinque articuli Remonstrantium; quandoquidem ex illis ha controversia potissimum sunt exorta; aquum & necessarium judicavit, ex Remonstrantium numero, pratereos, qui huic Synodo intersunt, ex Geldria, Henricum Leonem, Bernerum VV ezekium: ex ditione Graviensi, Henricum Hollingerum: ex Hollandia Australi, M. Simonem Episcopium, Iohannem Arnoldi, Bernardum Dvvinglonium, Eduardum Poppium, & Theophilum Ryckvvaertium: ex Hollandia Boreali, Philippum Pynackerum, & Dominicum Sapmam : ex Provincia Transifulana, Thomam Gosvoinium, & Assuerum Matthisium: & ex Ecclesiis Gallo-Belgicis, Carolum Niellium, vt maxime in hac causa exercitatos, ad hanc Synodum vocare & citare: vt in eadem dictos Articulos libere proponant, explicent, & defendant, quantum possunt & necessarium judicabunt. Ac simul etiam huic Synodo scripto exhibeant omnes, si quas habent, considerationes, super doctrina in Confessione & Catechesi harum Ecclesiarum comprehensa, earundemque considerationum rationes. Vt dicta Synodus, omnibus auditis atque expensis, maturius de fingulis in timore Domini judicare queat. Quapropter dicta Synodus, accedente Generosorum ac Nobiliss. D.D. Delegatorum autoritate & consensu, Te N. per prasentes vocat ac citat, vt ad finem prædictum, in Synodo te prasentem sistas, una cum reliquis ad eundem finem citatis & vocatis, intra quatuordecim dies post acceptionem harum præsentium literarum, sine ulla tergiversatione aut exceptione: ne negligentia aut contumacia culpa in te inveniatur, aut causa vestra defuisse videaris.

Datæ Dordrechti in Synodo Nationali x v 1. Novemb. ftylo novo. Subscripserant nomine dieta Synodi, Prases, Assessor, & Scriba.

B 4

DD. Delegatis

## D.D. Delegatis hasce quoque ad eosdem dare placuit:

Reverende atque eruditissime Vir. Quandoquidem, quod neminem latere potest, Illustres atque Prapotentes harum Unitarum Belgij Provinciarum Generales Ordines, in primum hujus mensis, Nationalem indixerunt Synodum, ad quam celeberrimos quosque è Magna Britannia, Gallia, Palatinatu, Brandenburgo, Hasia, Helvetia, Geneva, Brema, Embda, alijsque qua religionem Reformatam profitentur Ecclesiis, jam pridem advocarunt Theologos; quo tristissima ha, ac cum publice tum privatim noxia in negotio Religionis examinentur controversia; atque hac ratione sua Reip. salus, Ecclesca reddatur tranquillitas, exulcerati utrimque atque exacerbati lensantur animi, omniaque in posterum ad unius Dei smmortalis gloriam, & communis Patria dirigantur incolumitatem; cumque in eo conventu, ad XIII. mensis hujus, rite atque ordine, prasentibus Illustr. ac Prapotent. DD. Ordinum Generalium Delegatis, celebrato primum ac bonis auspicijs inchoato, reliqui etiam exteri, nulla aut molestiarum aut itinerum disficultatis ratione habita, sese stiterint Theologi: soli autem Ultrajectinorum huic actioni intersuerint (vt nunc loquuntur) Remonstrantes; Nos Illustr. & Prapotent. D. D. Ordinum Generalium Delegati, vt omnia ordine, decenter, ac quemadmodum in domo Dominioportet, transigantur, eosdem citari justimus (quemadmodum hocipso R. T. citamus ac vocamus) ac significare, non tantum omnibus, verum etiam singulis ex præcipuis atque eruditissimis, quos stare ex eaparte novimus, & ad quinque, quos vocant, Articulos, de quibus proxime agendum erit, aliquid movere possunt, vt intra diem decimum ab hac insinuatione & quartum, in conventu hoc legitime ac cum plena ab Illustribus & Prapotentibus DD. Ordinibus potestate indicto, sese sistant; uti intimore Domini, sententiam suam de dictis Articulis libere proponant, explicent, & quantum esse necessarium existimabunt, defendant: & si que ulterius habent super doctrina, que in Catechesi & Confessione harum Ecclesiarum conprehenditur, de quibus dubitent, ea earumque rationes scripto comprehendant, vi maturius atque accuratius examinari queant: ne quid sit quod actionem hanc sanctissimam moretur, animos in posterum distrahat, aut Resp. tranquillitatem turbet. Quod ot reliquis, ita & peculiariter. R. T. significare placuit: ne quis ignorantiam inposterum pratexat, aut à nobis quidquam, quod ad pacem & adificationem animorum spectet, pratermissum queratur. Qui autem huic citationi nostra, intra dies decem & quatuor, postquam has acceperit, morem non geßerit, desertionis atque contumacia reus habeatur. Inposterum autem, disputandi, dubitandi, aut aliquid apud ullos cum vulnere & ruina Ecclesia in dubium vocandi, controversias movendi, aut postremo quidquam, quod sacrosansto Dei verbo nititur, per libidinem impugnandi, postquam aliquid legitime constitutum fuerit, ipse sibi ansam præcidat. Vale, Reverende atque eruditissime Vir.

Datum Dordrechti, clo Io exix. Novemb. xvi. Subscript. erat, illusta & Præpot. DD. Ordd. Generalium Deputati, eorumque nomine, Daniel Heynsius.

Literis hisce ad singulos missis, ne interea dum Citatiexpectabantur, medium hoc tempus sine fructu transigeretur, moniti sint rogatique singularum Synodorum Deputati, ut, quæ attulerant gravamina Ecclesiarum, quæ nec doctrinam, nec communem regiminis Ecclesiastici proprie spectarent Ordinem, Præsidi traderent, ut ab ipso, una cum Assessiones & Scribis nonnulla ex ijs seligerentur, de quibus interea commode agi posset.

Existi-

Existimatum quoque suit ex usu, honore atque ædificatione Synodi fore, si in hoc conventu subinde exhortationes quedam publicæ latine instituerentur. Quapropter rogati sunt exteri Theologi, ut huic exercitiosacro per singularum Nationum subsellia continuando, præparare sese dignarentur: de provincialibus autem

Theologis postea deliberandum.

Quoniam vero ex Franckerana Frisiorum Academia, nemo ex Profesioribus S. Theologiæad hanc Synodum venerat; rogati sunt Delegati, ut literis suis Illustres Frisiæ Ordines monere dignarentur, ut Claristimus vir Sibrandus Lubbertus, quam primum ad hanc quoque Synodum ablegaretur. Qui hanc rem sibi curæ sore responderunt.

## Sessione Sexta.

SESS. VI.

XIX. Novembris, Die Luna ante meridiem.

Post folennes à Præside conceptas preces, de nova & accuratiore translatione Bibliorum ex linguis Originalibus in Belgicam instituenda cæpit agi. Quia autem Nobilissimus Philippus Marnixius, S. Aldegondæ Dominus, Clarissimique ac Reverendiviri, Arnoldus Cornelij, & W'ernerus Helmichius, qui diversis temporibus, ab Ecclesijs Belgicis ad novam ex ipsis sontibus versionem adornandam deputati suerant, coque opere vix-dum inchoato, jamdudum è vivis excesserant, tria hæe proposita suerunt:

Primum, an necessarium atque è re Ecclesiæ suturum esset, ut nova Bibliorum

versio in linguam Belgicam institueretur.

Secundum, qua ratione ad Ecclefiarum nostrarum usum atque ædificationem, illa commodissime adornari posset.

Tertium, quot & quibus, labor hie publico Ecclesiarum Belgicarum nomine

committendus esset.

Theologi exteri sententiam suam dicere rogati, responderunt, De necessitate hujus versionis Ecclesias Belgicas optime posse judicare; siquidem illis causæ ejus-

dem melius, quam exteris perspectæ essent.

De commodissima autem operis instituendi ratione, deque eorum, quibus hoc committi posset, necessarijs dotibus ac numero, prudentissima sua explicarunt consilia. Ulterior de hac re, elapsa jam hora in diem sequentem est dilata deliberatio.

# Sessione Septima.

SESS. VII.

## xx. Novembris, Die Martis ante meridiem.

Theologi magnæ Britanniæ scripto explicarunt, quo consilio, quaque ratione negotium accuratissimæ versionis Anglicanæ à Screnissimo Rege Iacobo institutum fuerit, quæ ratio in distribuendo opere fuerit observata: tum quæ leges interpretibus fuerint præscriptæ: ut inde ea, quænobis vsui fore judicarentur, desumi possent. Exemplum ejus scripti hie subjicitur:

Modus quem Theologi Angli in versione Bibliorum sunt secuti.

Theologi magna Britannia, quibus non est visum tanta quastioni subitam & inopinatam responsionem adhibere, ossici sui esse sudicarunt, prematura deliberatione habita, quandoquidem sasta esset honorisica accuratissima translationis Anglicana mentio, à Serenissimo Rege Iacobo magna, cum cura, magnisque sumptibus nuver

nuper edita, notum facere huic celeberrima Synodo, quo confilio, quaque ratione fa-

crum hoc negotium à Serenissima ejus Majestate præstitum suerit.

Primo, in opere distribuendo hanc rationem observari voluit : totum corpus Bibliorum in sex partes suit distributum : cuilibet parti transserendæ destinati sunt septem vel osto viri primarij, Linguarum peritissimi.

Duα partes afsignatα fuerunt Theologis quibufdam Londinenfibus: quatuor vero

partes reliqua divisa sucrunt aqualiter inter utriusque Academia Theologos.

Post peractum à singulis pensum, ex hisce omnibus duodecim selecti viri in unum locum convocati, integrum opus recognoverunt, ac recensuerunt.

Postremo, Reverendissimus Episcopus VV intonicnsis, Bilsonus, una cum Do-Etore Smitho, nunc Episcopo Glocestriensi, viro eximio, A dinitio in toto hoc opere versatissimo, omnibus mature pensitatis & examinatis, extremam manum huic versioni imposuerunt.

## Leges Interpretibus præscriptæs fuerunt hujusmodi:

Primo, cautum est, vt simpliciter nova versio non adornaretur, sed vetus, Ab Ecclesia diu recepta ab omnibus navis & vitijs purgaretur; idque hunc in sinem, ne recederetur ab antiqua translatione, nisi originalis textus veritas, velemphasis postularet.

Secundo, ut nulla annotationes margini apponerentur: sed, tantum loca parallela

notarentur.

Tertio, vt ubi vox Hebraa vel Graca geminum idoneum sensum admittit; alter in ipso contextu, alter in margine exprimeretur. Quod itidem sactum, ubi varia lectio in exemplaribus probatis reperta est.

Quarto , Hebraismi & Gracismi disficiliores in margine repositi sunt.

Quinto, in translatione Tobit & Judithæ, quandoquidem magna d screpantia inter Gracum contextum & veterem vulgatam Latinam editio em reperiatur, Gracum potius contextum secuti sunt.

Sexto, vt qua ad sensum supplendum ubivis necessario fuerunt contextui inter-

serenda, alio, scilicet minusculo, charactere, distinguerentur.

Septimo, vt nova argumenta fingulis libris, & nova periocha fingulis capi-

tibus præfigerentur.

Denique, absolutissima Genealogia & descriptio Terræsanctæ, huic operi conjungeretur.

Clarissimi DD. Professores Academiarum & Illustrium Scholarum Belgicarum, sententiam quoque suam de necessitate, usu, & ratione operis hujus instituendi, prolixe exposuerunt.

Sessione

## Sessione Octava

SES. VIII.

## Eodem Die post meridiem.

PAstores & Seniores Ecclesiarum Belgicarum, suam quoque de propositis quastionibus sententiam dixerunt; suitque, consentientibus omnium suffragijs, judicatum, versionem sacrorum Bibliorum accuratiorem ex ipsis fontibus in linguam Belgicam, non tantum Ecclesijs nostris Belgicis utilem fore, sed & ijsdem plane necessariam: ac proinde, uti in superioribus Synodis Nationalibus antehac judicatumae factum fuit, dandam effe operam, ut hoe opus verfionis novæ, primo quo. que tempore, & ratione quam commodissima ac compendiosissima, institueretur. Confultius etiam suffragijs Synodi judicatum fuit, novam versionem de integro instituere, quam veterem Belgicam recensere aut interpolare: ita tamen, ut ad evitandam offensionem ex nimia mutatione, ex veteri versione omnia illa retineantur, quacunq; falva veritate & fermonis Belgici puritate ac proprietate, fervari possint; in libris præfertim historicis Veteris Testamenti, omnibusque Novi, in quorum versione pauciora reperiuntur animadversione digna. Visum præterea fuit, novam hanc verfionem ex ipsis fontibus seu originalibus SacræScripturælinguis, Hebræa & Grçca, instituendam esse; adhibitis tamen in subsidium & collatis optimis versionibus, commentarijs, & scholijs; doctorum denique virorum in difficilioribus locis, judicio. Placuit postremo, has sequentes leges interpretibus designandis esse præscribendas:

I. Vt originali textui semper religiose inhareant, atque ipsas originalium linguarum phrases, quantum orationis perspicuitas, & sermonis Belgici proprietas permittunt, sollicite retineant. Si vero durior alicubi occurrat Hebraismus aut Hellenismus, quam ut in textuposit servari, eum passim in margine diligenter annotent.

II. Vt ad supplendum hiantis textus sensum, quam paucissima adjungant verba, eaque in textu alio charactere exprimant, & un-

cinulis includant, ut à verbis contextus dignosci possint.

III. Vt singulis libris & capitibus succinéta & accurata argumenta prasigant: passimque in margine locos S. Scriptura parallelos annotent.

IV. Vt adjungant breviaquadam scholia, quibus versionis ratio in obscurioribus locis reddatur: observationes autem doctrinarum addere, nec necessarium, nec consultum suit judicatum.

## Sessione Nona

SESS. IX.

## xx1. Novembris, Die Mercurij ante meridiem.

Quandoquidem libros Apocryphos scripta mere humana esse constat, nonnullos quoq; supposititios, Iudaicis fabulis & commentis aspersos, quales sunt Historiæ Judithæ, Susannæ, Tobithi, Belis, Draconisq; atq; imprimis tertius & quartus Esdræ: nonnullos etiam continere quædam dogmatica & historica, libris Canonicis repugnan-

repugnantia; cumque nec in Iudaica, nec in antiquissima Ecclesia Christiana saero Veteris Testamenti codici fuerint adjuncti, deliberatum fuit: an & illi accuratiori versione digni sint. Tum vero, utrum conveniat, ut cum sacris & Canonicis libris, in uno volumine porto conjungantur: cum præsertim illa conjunctio idem progressu temporis periculum creare possit, quod in Pontificia Ecclesia accidisse videmus, ut scripta hac mere humana tandem pro Canonicis divinisque, ab imperitioribus haberentur. Re diu deliberata rationibusque varijs ac gravislimis utrinque allatis atque explicatis, spatium maturius rationes allatas expendendi, postulatum suit.

SESS. X.

## Sessione Decima.

## XXII. Novembris, die Jovis ante meridiem.

CLarissimi viri Gomarus & Deodatus, nonnullique alij Pastores, de librorum Apocryphorum versione & cum Canonicis conjunctione, quid sentirent, scripto explicarunt. rogatisque cæterorum sententijs, potioribus suffragijs statutum fuir:

Libros Apocryphos, de novo vertendos ex Græco in fermonem Belgicum: opus tamen non videri, ut in versione illorum ea accuratio adhibeatur, quæ in librorum Canonicorum versione requiritur.

Ac quandoquidem, à multis retro seculis, libri hi cum sacris seriptis uno eodemque volumine conjuncti sucrint, atq; hæc conjunctio in Reformaris quoque omnium Nationum Ecclesis etiamnum servetur, cumq; distinctio seu separatio horum librorum à volumine Bibliorum, nec exemplo nec suffragijs aliarum Ecclesiarum Reformatarum sit comprobata, sed occasionem & scandalorum & calumniaru, facile datura sir, quanquam optarent quidem omnes libros hosce Apocryphos, sacris Scripturis nunquam adjunctos suisse; placuit ramen eos hoc tempore sine aliarum Ecclesiarum Reformatarum consensu atque approbatione à corpore voluminis Biblici, non esse segrandos; sed eidem conjungendos, adhibitis ramen hisce cautionibus:

Ut à Libris Canonicis justo aliquo interstitio & peculiari titulo discernantur, in quo discret moneatur, hos libros scripta esse humana: ideoque Apocryphos.

Ut ijs exacta præfigatur præfatio, in qua lectores, tum de autoritate horum

librorum, rum de erroribus quæ illis continentur, accurrate erudiantur.

Ut alijs minoribus typis excudantur: ut in margine annotentur loca omnia, & refutentur, quæ cum veritate Librorum Canonicorum pugnant: atque imprimis illa, quæ à Pontificijs contra veritatem Canonicam ex illis libris producuntur.

Ut præterea peculiari paginarum numero eos Typographi distinguant, ita ut

scorsim quoque possint compingi.

Ac quamvis hactenus libri illi in facri codicis volumine, loco inter libros Ve teris ac Novi Testamenti Canonicos medio inserti fuerint, quia historiæ ratio hunc locum illis assignare videtur, tamen ut populus tanto melius eos à scriptis Canonicis discernere, arque internoscere discat, placuit Belgicis (exteri enim se hic excusari perierunt) ut in nova hujus versionis editione, ad calcem omnium Librorum Canonicorum, eriam Novi Testamenti, rejiciantur.

Perficiendo huie novæ versionis operi, sex Theologorum Belgicorum operam, insigni & rerum Theologicarum & linguarum periria tum pietate præditorum, adhiberi placuit; quorum terni versionem Veteris, terni autem Novi Testamenti, & Apocryphorum, adornent. Ut autem huie operi se totos dare queant, donec ad finem suerit perductum; visum fuir, ut ijdem interpretes interim ab omnibus alijs sunctionibus atque occupationibus vacent, utque in cele-

briorem

briorem aliquam Belgicæ Academiam omnes sese conferant: quo ibidem, quando opus sucrit, consilio atque opera Professorum SS. Theologiæ, & linguarum, atque etiam Bibliothecæ publicæ beneficio uti possint.

Quem in finem nomine Ecclesiarum Belgicarum, Illustres ac Præpotentes Ordines Generales, rogandi crunt, ut auctoritate sua opus hoc sanctum pro-

movere, sumptusque necessarios suppeditare non graventur.

Placuit ctiam, eligendos esse in hac Synodo ex singulis Belgicæ Provincijs recognitores binos; unum Veteris, alterum Novi Testamenti versionis: ad quos interpretes, post aliquem librum jam absolutum, totidem ejusidem exemplaria transmittant; vt Versio ab ijsdem recognoscarur atque examinetur. Et si quæ observaverint, haud satis probe vel commode translata, illa diligenter annotent. Absoluto autem toto jam opere, omnium tum Interpretum tum, Recognitorum indicetur conventus. In quo, observationum collatione sacta, communibus congregatorum suffragijs, omnia de quibus dubitabitur, ita decidantur; ut penes hunc conventum, de nova hac versione extremum suturum sit judicium.

Quod si forte ante absolutum hoc opus, alicui ex interpretibus interea aliquid humanitus acciderit, ut aut è vivis excedar, aut morbo diuturniore detineatur, aut necessitate alia impeditus, progredi in hoc opere cum reliquis non possite; in illius locum is substituetur, qui in electione pluribus suffragijs proxime ad eum accesserit. Si vero ex recognitoribus quis interea mortem obietit, particu-

lares Synodi alium virum idoneum in ejus locum substituent.

# Sessione Vndecima;

SESS.

XXIII Novembris, Die Veneris
ante meridiem

C Larissimus vir Sibrandus Lubbertus S. Theologia D. & in Academia Francrakena professor, in Synodo comparuit, exhibitique Illustrium D.D. Ordinum Frisia literas. Quibus praelectis, & à Synodo probatis, locus ei inter Professores Belgicos in Synodo assignatus est, fuitque ad Synodum admissus.

Quatitum est & illud: Annon tempus certum Interpretibus prafigendum esset, intra quod hac Interpretatio jam antedicta ab ipsis estet absolvenda; ut hac ratione Ecclesiarum expectationi satis sieret; atque ipsi in aecelerando hoc opere ad majorem diligentiam excitarentur. Collatis autem sententijs, declaratum suit, judicari, illud spatio quadriennij absolvi posse; modo debita adhiberetur diligentia atque ut intra hoc tempus absolveretur, omnes optare. Caterum nenimia sestinatione; immaturius in lucem protuderetur, judicatum suit, certum aliquod tempus ipsis prascribendum non esse, sed hoc totum sidei ac diligentia interpretum permittendum. Vt tamen de ipsorum progressu & diligentia Ecclessis constare posset, statutum suit; ut singulis trimestribus, quae ipsis versa essent (tanquam diligentia sus specimina) Illustribus ac prapotentibus D. D. Ordinibus Generalibus ostenderent, & ad Recognitores transmitterent. Quorum officij erit, si sotte eos tardius in opere progredi deprehendant, ad majorem diligentiam serio excitare. Initium autem hujus operis post tres à Synodi hujus dimissione menses, faciendum esse placuit.

Quæfitum etiam fuit, quandoquidem evenire facile posset, ut ex Interpretibus, ante absolutum hoc opus, aliqui morte prævenirentur, annon consultum esset, ut à libris disficilioribus in vertendo inciperent: quo hoc labore saltem frui Ecclesse possint. Sed quia isti incommodo per surrogationem posset succurri, placuit ordiné propterea turbandum non esse: ideoq; visum fuit eo ordine libros S. Scripturæ esse vertendos, quo in sacro extant codice, idque co magis, quod interpretatione librorum

T faci

faciliorum, interpretes ad felicius difficiliora vertenda, magis idonei reddi poffent.

Sess. XII.

# Sessione Duodecima,

## xxiv. Novembris, Die Saturni ante meridiem.

Propositæ sunt quæstiones quædam, ad interpretationem Bibliorum spectantes. Quarum prima suit: An in socis illis omnibus, in quibus sermo de Deohabetur, in persona secunda singularis numeri, ad exemplum Nationum aliarum, per vocem Belgicam, Du, sit exprimendum, itemque verba Belgica secunda personæ singularis numeri eidem respondentia: An vero, magis rationi consentaneum sit, utrecepta soquendi consuctudo resineatur. Argumentis utrinque varijs allatis atque expensis, pluribus suffragiis suit iudicatum, præståre, ut in illis socis, pronomen, Gby, iam vsitatum retineatur, cumidipsum apud Belgas omnes iam vsu inveterato pro singulari usurpetur: atque inprimis, quia verba Belgica, secundæ personæ, singularis numeri, quæ pronomini, Dy, respondent, jamdudum quasi obsoleta sunt, & horridam, ingratam, & desuetam auribus Belgicis, vocem edunt.

Secunda quæstio suit, Quomodo nomen Iehova in Veteri Testamento sit transferendum? Vtrum in Belgico sit retinendum, an vero per vocem Heere, uti hactenus, aut similem exprimendum? Ac consultum suit judicatum, cum alia commoda atque usitata vox Belgica non exstet, qua visissiuis nominis exprimatur, ut interpretes vocem Iehovam transferant per vocem Heere, utque hac vox majusculis literis in textu exprimatur. Vbicumque vero vox Iehovæ emphasin habere videtur peculiarem, ibi ponendum esse afteriscum, & vocem Iehova in margine adscribendam. Monendos quoque esse interpretes, ut ubi vox hæc habet puncta vocis Elohim, dispiciant an illis in locis commodius per vocem God, quam per vocem Heere, transferri non possit.

Tertia questio suit, Vtrum nomina propria Veteris Testamenti exprimenda sint, uti sonantin lingua sancta: an vero retinenda, uti nunc in vulgata versione leguntur. Placuit autemita retinenda esse, uti nunc leguntur; nisi sorte exigua que-

dam mutatio in nonnullis necessaria videatur.

Quarta quæstio suit, An distinctio capitum & versuum accuration in multislocis adhiberinon debeat. Ac statutum fuit, receptam capitum ac versuum distinctionem servandam esse videbitur, quædam necessaria esse videbitur,

eam in margine esse annotandam,

Quæsitum denique suit, Annon expediat novæ huic versioni accuratas aliquas descriptiones Chotographicas locorum, quorum in Veteri & Novo Testamento sit mentio, Chronologiæ item sacræ & Genealogiarum, adjungere. Ac judicatum suit, vtiles quidem ejusmodi descriptiones fore, atque ad calcem sacri codicis adjungi posse, illis vero describendis aut delineandis interpretes occupari non debere. Inprimis autem cavendum esse, ne descriptiones minus accuratæ autincertæ adjungantur: tum ne in descriptionibus Chorographicis, aut in titulis uspiam appingantur imagunculæ, quæ ossensionem præbere possint.

Monendos autem esse interpretes, Vt conficiant, atque huic novæ versioni accuratum rerum & verborum indicem cum exactiore nominum Hebraicorum inter-

pretatione fubjungant.

Item, ut abfentium quoque ratio in deputatione interpretum & recognitorum haberi possit; edita atque annotata nomina absentium fuerunt, qui in singulis provincijs versioni aut recognitioni hujus operis maxime i donei i udicare ntur.

# Sessione Decimatertia.

SESS. XIII.

MXVI. Novembris, Die Luna ante meridiem.

Acta est hac Synodo, Interpretum & Recognitorum Veteris Novique Te stamenti electio. Clarisimis atque Amplishimis viris, D. Martino Gregorij, D. Simone Schotto suffragia colligentibus, pluribus suffragijs ad interpretationem Veteris Testamenti designati sunt, Iohannes Bogermannus Leoverdiens, Guilhelmus Baudartius Zutphaniensis, & Gerson Bucerus Verianae Ecclesiae Pastores. Ad quos pluribus suffragijs proxime accesserunt Antonius Thysius; in illustri Schola Harderwicena S. Theologiae Professor, Iocobus Relandus Amstelodamensis, Hermannus Faukelius, Middelburgensis Ecclesiae Pastores. Ad Novi Testamenti & librorum Apocryphorum versionem, potioribus suffragijs delegati sunt, Iacobus Rolandus Amstelodamensis, Hermannus Faukelius, Middelburgensis, & Petrus Cornelij, Ecclesiae Enclusamae Pastores. Quibus potioribus suffragijs proxime accesserunt, Festus Hommius, Leydensis; Antonius Walaeus, Middelburgensis Ecclesiae Pastores: Iodocus Hoingius, Illustris Scholae Haderwicenae Rector.

Priufquam ad delegationem recognitorum deventum fuit, petierunt Vltrajectini à parte Contra-Remonstrantium delegati, ut Recognitorum ex provincia Vltrajectina delegatio differretur, donec eidem Ecclesia de idoneis Pastoribus prospectum esset. Ad quam petitionem, delegationem illam disserndam esse placuit, donec ab Ecclesis ditionis Vltrajectina in una Synodo communibus suffragijs nominari, & cum interpretum ac Recognitorum consensu aque ap-

probatione eligialiquando possent.

Ad recognitionem autem verfionis Veteris Testamenti, delegati sunt, ex Geldria, Anthonius Thysius: ex Zuyd-Hollandiâ, Iohannes Polyander SS. Theo-

Iogiæ in Academiâ Leydenfi Professor.

Ex Hollandiâ Boreali, Petrus Plantius, Ecclesiæ Amstelodamensis; ex Zelandia Iodocus Larenus Vlissingensis, Pastores: ex Frisia D. Sibrandus Lubberrus, in Academia Franckerana S. Theologiæ Profesior. Ex Transisulania, Iacobus Revius, Ecclesiæ Daventriensis Pastor: ex Greningana Provincia D. Franciscus Gomarus, S. Theologiæ in Academia Groningana Profesior.

Ad Novi Testamenti versionis recognitionem delegati sunt, ex Geldria, Sebastianus Dammannus: ex Hollandia Australi, Festus Hommius: ex Hollandia Boreali Gossumus Geldorpius: ex Zelandia Antonius Walæus: ex Frisia Bernardus Fullenius: ex Transistulania Iohannes Langius: ex Provincia Groningana Vbbo Emmius; Græcæ linguæ in Academia Groningana Professor.

# Sessione Decimaquarta.

Sess. XIV.

XXVII. Novembris, Die Martis ante meridiem.

C Vm institutionis Cathecheticæ in primis religionis Christianæ sundamentis summa sit in Ecclesijs tum utilitas, tum necessitas; & ex multarum Ecclesiarum gravaminibus ac querelis constatet, articulum postremæ Synodi Nationalis sexagesimum primum, quo præcipitur, Vt Passores omnibus lecis ordinarie in pomeridiana concione summam dostrinæ Christianæ in Catechess hoc tempore in Ecclesijs Eelgicis recepta comprehensæ breviter explicent, ut ita singulis annis absolvi possit, cundum

secundum ejusdem Catecheseωs sectiones, eum in sinem distinctas, multis in locis hodie non observaris statutum fuit, hunc articulum inprimis esse renovandum, omnibusone Pastoribus non tantum in urbibus sed & in omnibus pagis serio & sub gravi cenfara Ecclesiastica peena mandandum esse: ut, diebus Dominicis post meridiem semper habeant conciones Catecheticas, in quibus Catechesis Palatina in Ecclesiis nothrisrecepta co ordine explicetur, quo in dicto articulo præferiptum fuit. Nec propter auditorum infrequentiam, quæ in pagis quibufdam obtendi posset; negligendas aut omittendas effe hasce pomeridianas conciones, etiamsi pastores initio coram paucis auditoribus, imo vel coram folis rantum familiis fuis eas habere cogerentur, cum minime dubitandum sit, sipastores exemplo familiæ sux præeant, aliosque, præser tim Religioni Reformatæ addictos, fedulo cohortati fuerint, quin progressu temporis multi satis frequenti numero ad conciones illas tandem sint conventuri. Ne autem populus diebus Dominicis post meridiem, alijs laboribus aut exercitijs profanis distentus, ab hisce pomeridianis concionibus abstrahatur, rogandi erunt Magistratus, ut opera omnia servilia seu quotidiana, atque imprimis lusus, compotationes, aliasque Sabbathi profanationes, quibus tempus pomeridianum diebus Dominicis, maxime in pagis, plerumque transigi solet, severioribus Edi-Etis prohibeant, ut hac quoque ratione ad conciones illas pomeridianas melius adduci possit, atque ita integrum Sabbathi diem sanctificare discat.

Quoniam autem combinationes, seu conjunctiones Ecclesiarum, quæ in agris, multis in Provincijs crebræ sunt, sepe non permittunt, ut ab uno Pastore singulis diebus Dominicis, uno in pago binæ habeantur conciones, allaborandum erit in singulis classibus, ut, si ullo modo sieri possit, combinationes illæ tollantur, atque ut singulæ Ecclesiæ Pastorem suum habeant. Si autem hoc sieri non possitis dabunt operam Pastores illi, qui binis simul inservient Ecclesis, vt alternis saltem vicibus, post meridiem conciones habeant Catecheticas. Vt autem Pastores omnes hac in parte officio suo debite & sedulo sungantur, advigilabunt diligenter Ecclesiarum visitatores, ut si quos sorte deprehendant, huic Synodicæ constitutioni morem non gerere, eos ad classem deserant, quo eorundem negligentia justa censura ferio corrigatur: uti quoque Ecclesiastica censura digni censentur, si qui Religionem Resormatam professi, conciones illas pomeridianas frequentare & samilias suas ad eas addu-

cere detrectabunt.

Cum vero conquerantur quoque Ecclesiæ, atque ipsa testetur experientia, hanc doctrinæ Catecheticæ explicationem in Ecclesis nostris hactenus usitatam, quæpublice in templis e Cathedra instituitur, non sufficere adrudem juventutem in primis Religionis Christianæ sundamentis pro ipsorum captu commode imbuendam, neque adignotantiam ab imperita plebe satis commode tollendam, rogata suit tota Synodus, ut serio de commoda ratione cogitaret, quæ insuper ad juniores atque adultiores, qui nondum in cognitione Religionis Christianæ satis profecissent accuratius instituendos, adhiberi posset.

Sess. XV.

# Sessione Decimaquinta,

XXVIII Novembris, Die Mercurij ante meridiem.

De accuratione ac familiariore juniorum atque adultiorum catechizatione, confilia fua, tum exteri, tum provinciales omnes propofuerunt: monitique funt, qui viua tantum voce fua propofuerant, ut eadem feripto comprehenderent: eaque hora quarta pomeridiana, ad Præfidem deferrent. Quo, collatione eorum à præfide, Affelloribus, & Scribis facta, decretum hac de re Synodicum conciperetur. Confilia autem Exterorum hæc funt:

### Sententia Theologorum Magna Britannia, de Ratione Catechizationis.

N Ecessarium plane esse hoc Catechizandi institutum, & praxis Apostolica & ratio & experientia satis docent, & adversarij nostri exemplo nostro edocti, probe didicerunt. De ratione vero, qua istud commodissime siat, qui ingenium populi vestri norunt, optime omnium statuere possunt.

### Nobis sic videtur:

Duplex efto Catechifinus, unus in usum puerorum breviculus ae facilis, con tinens sundamentalia illa Religionis capita, quæ Symbolo, Oratione Dominica, Decalogo, & Sacramentis comprehenduntur, breviter ac dilucide explicata. Qui quidem etiam à Ludimagistris suis hebdomadatim ab ipsis exigarur. Alter ille sit Palatinus, qui nunc obrinet (non parum enim nocet ista varietas) in suas partes (prout usus feret) distributus. Populus vero cum duplice in classe sit, vel qui juniores, vel provectiores ætate: ut seniores quique, ad publicum hoc (insuetum hactenus) examen vocentur, vix commode posse fieri existimamus, nisi qui forte se huic instituto sponte subjeccerint.

Sed ubi duplex occurrit de Sacris Fidei capitibus agendi opportunitas (una Ordinaria, quæ singulis diebus Dominicis haberi solet; altera Extraordinaria, ubi ad sacram σύναξεν post debitam præparationem acceditut) hanc occasionem arripere possiunt Ministri amice & samiliariter etiam cum provectioribus quibusque de rebus sidei privatim colloquendi. Ordinario vero examini intersint quidem omnium ætatum omnes, soli tamen juniores subjici teneantur. In sacro ergo conventu pomeridiano, certus quidam sit horum numerus (puta duodenarius vel vicenarius) juxta vicorum domorumque ordinem institutus, qui paratus sit statis quæries.

stionibus Catecheticis respondere.

Incertum illis sit, à quibus ipsorum hoc respondendi pensum exigetur. omnes sint paratissimi. Sæpe repetatur eadem quæstio, ut ita frequenti inculcatione memoriæ infigatur. Singulas responsiones quam possir planissime explicet minister; & ubi singulas quasque absolverit, rationem repetat illico à suis Catechumenis eorum quæ dicta funt. Vt ita palam constet, nunquid explicata à se prius satis intellecta fuerint. Quod si ex ipsorum responsis constet, habet ipse in quo acquiescat: sin minus, ad clariorem (si porest sieri) rei explicationem ac repetitionem sese comparare non gravetur. Singulis etiam responsis confirmandis unicum aliquem Scripturæ locum maxime idoneum exigere operæ-prerium erit, ut hanc Catechismi doctrinam in sacris Scripturis fundatam intelligant. Quod vero ad delectum dicendorum attinet, multum prudentiæ Ministrorum necessario relinquendum est. Qui tamen monendi sunt, ut in ijs solis quæ & scitu necessaria & captui populari accommoda fuerint, insistere velint. Quod ad catechizandos; putamus institutum hoc non debere restringi ad ludos literarios, pubemve liberalius & honestius educatam. Omnes animæ æque charæ sunt Deo: sed & quo minus imbuti funt literis, eo magis necesse habent, ut aliquid eis accedat luminis aliunde; ita ut & baptizati omnes fidei illius rationem omnem, cui se voto obstrinxerint, intelligant. Ad Catechizantes vero; conjungant suas operas cum Ministris Ludimagistri; utrique enim prosecto incumbit hac cura, ut piam omnis anima institutionem, quantum possint, promoveant. Vt autem & Catechizandi & Catechizantes suis officijs non desint, oportet interveniat fummi Magistratus autoritas, quæ inultam non ferar vel parentum, vel Ludimagistrorum, vel Ministrorum negligentiam. Quæ etiam sub mulcta pecuniaria injungat senioribus quibusque, ut juniorum Catechizationi publica intersint.

### Iudicium Theologorum Palatinorum, de CatechiZandi ratione.

Ratulamur venerandæ Synodo, quod quæstionem hanc de Catechizandi ratione, quæ inprimis hoc tam solenni conventu digna videtur, excutiendam duxerir. Multum enim interest, qua nam ratione vera Dei agnitio, verusque ejustdem cultus, rudiorum animis instilletur. Neque dubiramus, cur tot hæreses & nova dogmata locum passim inveniant, caussam vel maximam esse, Catechizationis neglectum. Vbi namque solida pietaris sundamenta jacta non sunt, sieri non potest, quin populus quolibet doctrinæ vento huc illuc agitetur.

Itaque de necessitate Catechizationis, non est quod quæramus: De modo potius quæritur cujus si exacta habenda ratio est, auditores Evangelici in certos quos-

dam ordines distinguendi sunt.

In Palatinatu Electorali distinguuntur in tres ordines: puerorum & puella rum, adolescentum & virginum, denique seniorum seu adultorum. Catechizatio puerorum & puellarum sit in Scholis: reliquorum in Templis. Quia vero grandavi Catechizationem disticulter admittunt, juniorum potissima cura & institutio suscipitur.

Est igitur pij Magistratus in eo diligenter laborare, ut non tantum in urbibus; sed eriam in pagis Scholæ puerorum puellarumque instituantur, in quibus utri-

que & legere & scribere & pietatis fundamenta discant.

Qua in re cum nullis pepercerit sumptibus Serenissimus Elector Palatinus, Dominus noster clementissimus, paucorum annorum intervallo sactum est, ut in Palatinatu secundum illud Ioëlis, filij & filiæ prophetent, seniores somnia somnient, & juvenes visiones videant.

Sed præficiendi hujusmodi scholis tales Iudimagistri, qui Catechetica & ipsi reste norint, & aliquam etiam sacultatem habeant ea alijs tradendi & ex-

plicandi.

Deinde Pastores loci frequenter scholas illas visitent oportet. Tum pro varietare puerorum institutio Catechetica quoque varianda est. Pueris igitur lae propinandum est. Hoc est, capita quinque pietaris & quæstiones paucæ ex Catechesi deprompræ quæ summam Religionis contineant.

Qui ærare paululum accreverint, ijs folidior cibus proponendus. Hoc est, quæstiones in Catechesi nostra asteriscis notatæ, quæ parvam quasi Cateche-

lin faciunt.

Grandiorum in Scholis, præsertim oppidanis, alia ratio erit. His enim integra Catechesis ediscenda: cum his per omnes Institutionis Catechesicæ modos, Catechesis ipsa erit exercenda. Qui modi quales sint docebit Catechesis Scholastica Palatina, quam venerandæ Synodo in hunc usum offerimus.

Adultiorum, qui scholas nunquam visitarunt, institutio diebus Dominicis commodissime fiet in templis, idque horis pomeridianis, ubi brevi conciuncula Catechetica habita, Pastor de suggestu descendens, præleget præsentibus tum capita pietatis, tum quæstiones ex Catechesi excerptas, summamque Religionis continentes, & viva voce paucis ea explicabit: & primo quidem verba duntaxat capitum pietatis & quæstionum, deinde vero sensum quoque carundem ab auditoribus exiget.

Er quia nonnulli forte hoc pium & laudabile institutum ita sunt interpretaturi, ac si sub novum jugum Hispanicæ Inquisitionis hac ratione redigendi sint, Pastores frequenter & diligenter auditoribus suis inculcabunt, caussam magnam esse, cur Deo gratias agere debeant, quod à jugo servirutis Hispanicæ sint liberati; sed caussam longe majorem esse, cur Deo gratias agant, quod sub jugum Christi mis-

fi sint. Quod, teste ipso Salvatore, facile est, ac leve.

31

Quoniam etiam usu receptum est in hoc Belgio, ut qui ad communionem primum admittantur, publica Catechizatione prius explorentur, perpendere possiunt Reverendi Domini Pastores Ecclesiarum, an non id quoque ad alios interdum præsentes, slagrantes zelo Dei & prosessionis nominis ipsius, transferri queat: ut ita res paulatim in exemplum trahatur & communis siat.

Magistratus autem in primis rogandus videtur, ut hic juvet laborem ministerij, nec patiatur concionibus Catecheticis licenter nimis & scandalose ex-

patiari populum

Hæc salvis melioribus judicijs,

# Sententia Theologorum Hassiacorum, de CatechiZatione.

T Examina Catechetica legitime & cum fructu juventutis institui & haberi queant, quatuor potissimum observanda censemus.

1. Vt Catechesis habeatur certa, sacris literis non solum consentanea, verum etiam ad captum eorum qui ex ea informandi sunt maxime accommodata.

2. Vt sint qui Catechesin illam alijs tradant & inculcent.

3. Vt sint Catechumeni, qui in doctrina Catechetica informentur.

4. Vt informatio legitima & commodissima ratione siat.

De primo, partim Ecclesiis Belgicis jam tum prospectum est, utpote in quibus hactenus recepta & tradita suit Catechesis Palatina, qua vix alia dari poterit solidior, concinnior, perfectior, & ad captum adultiorum pariter & juniorum accommodatior; partim facillimo negotio prospici deinceps poterit, si candem per quæstiones marginales resolutam & integris scripturæ testimonijs, quæ singulis quæstionibus subjungantur, confirmatam, prout ea ante novennium in Palatinatu edita est, una cum viginti illis quæstionibus quæ in Ecclesiis Palatinis paganis proponisolent, in linguam Belgicam transferant, & sigillatim Typis describendam curent. Omnes vero aliæ Catechese publica autoritate è Scholis eliminabuntur.

De secundo, judicamus officium instituendi Iuventutem in dostrina Catechetica, pertinere, tum ad Ministros verbi divini, tum ad Ludimoderatores, tum denique ad ipsos parentes. Ministris igitur verbi divini, serso injungendum, vtexamina Catechetica statis diebus & horis, ea, qua par est, diligentia, non minus ac ipsas conciones habeant & instituant. In eos, qui hac in parte negligentes deprehensi fuerint animadvertendum.

Ludimoderatores de hac ipsa re commonesaciendi erunt, & simulatque scholasticæ juventuti ad omnem pietatem insormandæ præsiciuntur, sancte, idque subscriptione nominis promittent, se non aliam, quam quæ in his Ecclesijs Belgi-

cis recepta sit, Catechesin juventuti scholastica tradituros.

Parentes tum in publicis Concionibus, tum vero etiam si negligentiores deprehendantur, à Synedrio monendisunt, ut in erudiendis suis liberis & familijs, in doctrina Catechetica debitam diligentiam & fidelitatem adhibeant. Quod ut commodius ab ipsis fieri possit, i psi examinibus Catecheticis publicis intererunt, ut quæ in illis à verbi divini Ministris proponuntur, domi repetere, & suis inculcare queant.

Quodtertio Catechumenos concernit, Eorumnomine præcipue quidem juniores intelligimus, itatamen ut adultos, puta patres & matresfamilias, non ominio abhoc exercitio exclusos velimus. Erunt itaque illi qui in Catechesi instruen-

di funt tum juniores, tum adulti.

Iuniores in tres Ordines distinguimus, quorum primus complectitur hos, qui infra annum atatis circiter octavum primis Christiana Religionis elemen-

tis addiscendis operam navant: Secundus est puerornm, & puellatum: Tertius continet adolescentes & virgines. Statuendum itaque, accedente Magistratus consensu & autoritate, omnibusque & singulis serio, & sub certa mulcta pecuniaria pauperibus numeranda, injungendum erit, Vt non minori frequentia omnes juniores pariter & adulti, hisce examinibus Catecheticis, quam ipsis etiam concionibus intersint audiendis. Quam ad rem, non inutile fore arbitramur, si Pasbores & Seniores Ecclesiarum, præsertim in pagis, ubi minor est auditorum frequentia, certum Catalogum haberent omnium familiarum ad cærus suos pertinentium, easque in certas classes distributas ordine, in examinibus Catecheticis explorarent.

Quartum habet sua distincta membra: 1. Quid ex Catechesi cuilibet Catechumenorum ordini tradendum. 2. Quomodo. 3. Quo tempore & loco.

De primo statuimus, Primæ classis Catechumenis inculcanda esse prima ac nuda Christianæ Religionis capita, Decalogum, Symbolum Apostolicum, Orationem Dominicam, Institutionem Baptismi & Cænæ Dominicæ. Quæ in viginti illis supra dictis quæstionibus breviter enucleantur.

Quas quastiones existimamus à juventute primo septennio vel octennio facili negotio addisci posse: præsertim si ad domesticam institutionem accedat Scholastica & Ecclesiastica. Nec parum ad hoc obtinendum profuerit, si libris Alphabeticis ex quibus pueri fyllabas connectere & legere discunt, quinque illa Christianæ Religionis capita interserantur. Atque in hoc ordine Ministrorum & Ludimagistrorum prima & potissima cura erit, ut juventus textum quinque illorum capitum integre & incorrupte edifcat; seduloque cauendum, ne textum corrumpat; aliena verba, quæ quandoque ineptum & contrarium prorsus sensum gignunt, substituendo. Hoc enim si fiar, adultiores facti, vix ac ne vix quidem ediscere poterunt, quæ in prima sua pueritia male didicere. Dehinc opera danda est, vt sensum singulorum paulatim recte assequantur. Quod ut siat, Ludimoderatores & Ministri. 1. Textum aliquoties clara & distincta voce Catechumenis proponent. 2. Ab ijsdem exigent, & si alicubi errent, eastatim humaniter emendabunt, eaque verba quæ ab alijs male pronunciata, aut reddita fuerunt, semel, bis, terve enunciabunt, & tum à Catechumenis eadem denuo repetent. 3. Voces, quæin textu occurrunt, peregrinas vel obscuras & pueris non statim obvias, quam fieri potest maxime perspicue declarabunt, verbi gratia, In primo præcepto, ut juventus intelligat, quid per captivitatem Ægyptiacam & liberationem ex ca intelligendumsit, historia quæ in Exodo descripta est, quam brevissime juventuti narranda Sic in quarto præcepto vocabulum Sabbathi explicandum, & historia creationis pueris breviter narranda erit. Non abs re quoque futurum esset, si in hoc ordine paucissima Scripturædicta, præsertim ea quibus summa Legis & Euangelij continerur, & utriusque usus describitur, juventuti ediscenda proponantur, nisi forsitan Catechumenorum primi hujus ordinis captus, nondum illud ferre posse videatur.

Infecundo Ordine, superioribus quæstionibus addendæ erunt illæ, quæ in Catechesi Palatina afterisco notatæ sunt. Hæ quæstiones. 1. prout in Catechesi habentur, hujus ordinis Catechumenis proponendæ, & abijstem exigendæ. 2. Per marginales quæstiones & responsiones, primo quidem à Ludimoderatoribus & Ministris præcuntibus clara voce, deinde vero etiam à Catechumenis ipsis, ad marginales quæstiones datis responsionibus resolvendæ erunt. Vbi similiter, ut in superiori classe, opera danda est, ut Catechumeni sensum eorum, quæ didicerunt, percipiant. Id quod siet eo magis, si à Catechetis quæstiones marginales quandoque immutentur. Tumenim ex responsionibus Catechumenorum, quæ ipsæ quoque, ut interrogationibus respondeant, à Catechumenis

immu-

immutandæ erunt, facile apparebit, fatisne quæstionum & responsionum sensium perceperint, nec ne. Vbi aliquis desectus deprehendetur, comiter emendandus erit. Adjicienda insuper, & ab hujus ordinis Catechumenis ediscenda erunt testimonia Scripturæ, saltemea, quæ in summarijs responsionibus, ex adverso quæstionum singularum in margine appositis, sunt notata.

Tertio ordini omnes aliæquæ supersunt quæstiones Catecheticæ proponuntor, & ab ejustdem Catechumenis ediscuntor, una cum Responsionibus ad quæstiones marginales, & dictis scripturæ in summarijs Responsionibus notatis.

Quod si in pagenis Ecclesijs omnes supradicti tres ordines Catechumenorum haberi sub initium hujus exercitij nequeant, sussiciant pro ratione temporis & loci cujusque duo Ordines priores.

Modis Catechizationis juniorum in Scholis & Ecclefijs unus sit idemque, ne diversitate Catechisationis juventus turbetur, & in studio Christianæ Religionis retardetur. Qualis vero esse, & in quolibet ordine observari debeat, ex superioribus liquet.

Tempus examinationibus Catecheticis statum assignator. In scholis paganis, & inferioribus classibus Gymnasiorum singulis diebus duæ horæ, altera antemeridiana, altera pomeridiana huic pietatis exercitio tribuuntor, servata ea de qua superius diximus, pro Catechumenorum diversitate, distincta ratione & modo.

In Ecclesijs Vrbicis tria singulis septimanis examina Catechetica habentor; unum diebus Dominicis; duo diebus profestis. In paganis sufficiat diebus Dominicis horis pomeridianis Catechizationem juventutis, concione Catechetica finita, institui.

Ludimagistri ad hæc examina discipulos suos sistunto: parentes liberos suos, qui scholas non frequentant, ad eadem diebus profestis mittunto; Dominicis vero ipsi adducunto.

Patres & matres-familias, non quidem publice in præsentia domesticorum examinandos esse judicamus, præsertim sub initium hujus noviter instaurandi examinis Catechetici, ne in conspectu suorum pudesiant, & aliquam honoris & dignitatis, qua merito apud suos valere debent, jacturam faciant, neve animi ipsorum ab hoc laudabili & pio instituto alienentur. Nihilominus-tamen eorundem progressus in doctrina Christiana subinde commode explorari posse censenus, si intantes recens sibi natos ad SS. Baptisma adducturi, prius Pastores Ecclesiarum adire, & ab ipsis Baptismi administrationem petere jubeantur. Id quod innostris ecclesijs Hassiacis hactenus non sine fructu usurpatum suisse comperimus. Nec parum ad hanc rem profuturum videretur, si ipsi etiam Propatres & Promatres, uti vocari solent, nomina sua apud Pastores prositerentur. Quod itidem in Ecclesijs nostris sieri consuevit.

Vt vero tam Catechiftis quam Catechumenis aliquod veluti calcar addatur, & utrique ad debitam diligentiam excitentur, 1. Paftoribus Ecclefiarum uniufcujufque loci demandanda erit feholarum infpectio & visitatio ad minimum fingulis mensibus instituenda, in qua ipsi discipulorum progressum in doctrina Catechetica explorabunt; ut, si quos vel in docentibus vel in discentibus desectus deprehenderint, eosdem emendare queant. 2. Cettis quibus dam Pastoribus Metropolitanis iniungetur munus, Ecclesias, præsertim paganas, ad minimum semel quotannis visitandi, & in ista visitatione inter cætera inquirendi in diligentiam, tam Pastorum & ludimagistrorum, quam Catechumenorum.

3. Ad Cœnæ Dominicæ víum, præsertim in pagis, nemo admittetur, nisi qui doetrinam Catecheticam probe teneat, & sidei suæ rationem, coram tota Ecclesia, publice reddat. 4. Sponsi non copulabuntur, nisi privatim Pastoribus, suos in Religione Christiana profectus satis comprobaverint. 5. Autoritas Magistratus imploranda, ut graussime lusibus alissque exetcitis, quibus Sabbathum profanatur, pium hoc institutum impediri potest, interdicat, populumque quibus commode sicri potest rationibus & modis, ad hæc examina Catechetica frequentanda adigat.

Hæcfalvis meliorum judicijs.

# Helvetiorum Theologorum Iudicium de CatechiZandi Ratione.

Amethin Reformatis Ecclefijs' Helveticis, circa Catechifmi exercitium non-nulla fit pro diversitate Rerumpub. diversitas, adhibetur tamen industria peculiaris ubique, certa & graviab amplishimis Magistratibus constituta, negligentioribus seu contumacio ribus pena.

Conciones diebus Dominicis in urbibus & pagis habentur plures, quarum ah-

qua est Catechetica.

Quotannis Catechismi explicatio ad finem perducitur, ut repetitus selicius

hæreat.

Concionibus istis Catecheticis Dominicis interesse tenentur quotquot vel è scholis egressi jam sunt, vel quibus scholæ beneficium non contingit. cujus generia

funt fervi, ancillæ, &c.

Die profesto hebdomadatim habetur Concio Catechetica destinata Schoiassicisutriusque sexus. Hac Catechista, phrasi populari, alias religionis tantum capita, ut sunt, Decalogus, Symbolum, & Oratio Dominica; alias, quassiones Catecheticas ipsas explicat, ac certis diebus Dominicis, publico examine industriam cum ludimagistrorum, tum prosectum puerorum explorat.

Quando Pastori vni concionandum est in pagis duobus aut etiam tribus; con-

ciones Catecheticas Dominicas alternat.

In locis nonnullis, ubi homines ob locorum distantiam utramque concionem Dominicam minus assequi possunt, habetur concio matutina tantum; ea tamen brevior. Qua finita, Ecclesia retinetur: de suggestu pastor descendit: Catechumenos adsese colligir: eos examinat, erudit, & quid deinceps discant, præscribit. Rationem hic habet accuratam non juventutis tantum; sed ætatis omnino omnis. Vtex hac occasione adseniores quoque redundet fructus non pænitendus.

Adornantur quoque Catalogi, quibus non tantum personarum nomina, sed ætas etiam & profectus confignatur. Vt aliorum quidem provehatur industria commendationibus publicis, & nonnunquam sevidensioribus præmijs: aliorum veto negligentia, vel commonesactione, vel autoritate magistratus essendetur.

Non in vrbibus tantum, fed in agro quoque scholæ aperiuntur, in quibus juventus, non tantum legere & scribere docetur; sed inprimis in Catechesi, precationibus & psalmodijs, cruditur. Conciones itidem Catechesicæ Dominicæ, quan-

do juventus in templis a frigore videtur lædi, in ædibus privatis habentur.

In quibus locis hæc Catechizandi ratio primum instituta suit, ut sacilius à plebe tusticana impetraretur obsequium, patres & matres samilias, nonnulli criam ex adultioribus, eximebantur: tantumque iuniores ab initio catechizabantur, done cprogressu temporis plusculum obtineri posset.

Vt discendi desiderium accendatur & soveatur; quicunque matrimonium suum publice consecrari volunt, tenenturse sistere Pastori suo, ut huic suum in caussa Religionis prosectum probent. Estque penes Pastorem, horum vel petitionem admittere vel suspendere, certumque præscribere tempus, intra quod ca addiscant, quæ sine sidei vel morum periculo, ignorare non possunt.

Nemo etiam ex juvenibus ad Cœnæ communionem admittitur, nisi prius examinetur, an mysterium hoc sanctum probe intelligat. Qua ratione, religio-

ni Christianæ addiscendæ, adduntur juventuti calcaria.

Ex junioribus non admittitur testis Baptismi, nisi prius examinetur, an mysterium Baptismi, & quodnam testium sit officium, intelligat.

Denique, Pastorum munus est, ingredi scholas frequenter, suaque præsentia, cum industriam Ludimagistrorum, tum φιλομάβειαν ipsius juventutis, acuere.

## Sententia Ioannis Deodati, & Theodori Tronchini, de Catecheticis exercitys.

Ntanta sententiarum & optimorum, de Catechetica institutione, monitorum copia, paucula, ex uíu & praxi Ecclesiæ Genevensis, sublegemus.

Moneantur diligenter & contente parentes & patresfamilias pro concione, ut prima Religionis Christianæ Elementa, ipsi, vel per se, vel per conductos præceptores, vel in trivialibus Scholis, animis suorum liberorum & famulorum insericurent.

Ante singulas sacræ Cœnæ celebrationes, paulatim instituatur, ut per urbis regiones certis locis in ædibus privatis, vel etiam in templo conveniat plebis minutioris, servitiorum, opificum, juniorum turba: ibique examine familia« ri, autoritate Magistratus, ad edendam sidei suæ & in sacris profectus professionem adigatur: tardiores denique arque imperitiores ad futura examina moneantur, & sancta æmulatione provocentur.

Formula brevis & dilucida pro urbana ejusmodi plebe, villaticisque hominibus, publica Synodi autoritate conscribatur: qua Symbolum Apostolicum, oratio Dominica, Decalogus, De Sacramentis doctrina; per capita, & sectiones suas, perspicue, solide, & ad usum conscientiæ præcipue, explanentur.

In pagis, dux tresve ejusmodi comprehensiones vel tmemata breviores istius Catecheseos, adhibitis uno vel altero Sacræ Scripturælocis infignioribus adargumentum expressis, horis pomeridianis diebus Dominicis enarrentur.

Si à communi vulgo ægre id obtinent passores, ut adsit frequens Catechismo; faltem omni ope atque etiam pro autoritate sua id à iunioribus pueris & puellis exposcant, & obtineant.

Aliquos vel ex suis domesticis, liberisve, vel ex liberalioribus sui gregis seligant, quos institutione privata, ad publice respondendum in templo comparent: atque quamprimum honeste poterint illud exercitium publicum inducant, sanctamque æmulationem inter æquales excitent.

In vrbibus & pagis, quantum fieri poterit, abstineatur perpetua Catechifmi oratoria explicatione. Erotematis potius res peragatur, quibus eliciaturintimus respondentis sensus, audientisque populi consensus: omnesque à teneris addiscant sensus & conceptus veros & germanos de Deo & divinis in animo suo formare, tum rite atque adeo fidenter de illis loqui.

Caveantur quæstiones perplexæ, scholasticæ, curiosæ; solida pieratis doctrina, Theologia conscientiæ & practica, animis infigatur; cum diligenti usus ad omnes vitæ & mortis declaratione.

In Scholis publicis exerceantut, & observentur egregia illa omnia, quæ ab alijs in medium consulta fuere. Vsus vero Catechssimi Heidelbergensis mordicus

retineatur.

Aductiont Theologiæ studiosi Catechetico officio, etiamque ante publicam vocationem ad illud adhibeantur & excirentur: atque sobrietatis, sanctæ prudentiæ, & Religionis leges, ab ipsius populi necessitatibus diseant,

Retractent Synodifutura adeonecessarium sui ordinis caput, & de diligenti

observatione sedulo inquirant.

# Theologorum Bremensium iudicium, de modo CatechetiZandi.

### Necessitas:

r. Catechetica institutio est fundamentum ædisicationis Ecclesiasticæ; adeo ut ea mediocriter formando populo Dei possitsussicere. Etsi tamensedula opera danda sir, ut in tanta luce doctrinæ, ad quandam majorem persectionem feramur: id quod moner Apostolus Heb. 5 & 6. Certe ea est necessitas Catechismi tradendi in Ecclesia, quæ est Locorum communium professionis in scholis Theologicis. Hæc esse debet formas sanorum verborum: ita omnes ad conciones intelligenter & fructuose audiendas præparantur: paulatimque de Religionis controversiis iudicare discunt. Et hæc consuetudo Ecclesiam docendi vna cum doctrinæ puritate nobis disciplinæ quoque formam restituet & servabit.

#### Modus:

2. Triplex autem modus esse potest Catechesis tradendæ: Scholasticus, Ecclesiasticus, & Domesticus.

#### Scholasticus.

3. Scholasticus est, vel in Vernaculis, vel Latina, vel Exoticis linguis.

4. Advernaculas & exoticas scholas deligatur institutor, qui sit Ecclesiæ membrum, doctrinæ Christianægnarus, pius, laboris patiens, & in eo vitæ genere perseveraturus: aut si quis se dignum probet, ad Ecclesiasticum Ministerium transiturus. Is singulis diebus, adminimum unam aut alteram quæstionem discipulis diligenter inculcet, ejusque usum in precatione & vita vniversa urgear.

5. Harum Scholarum Inspectores sint Pastores, & singulis mensions, vbi maxime sunt infrequentiores hominum coetus, discentium profectum & docentium industriam, sidem ac prudentiam explorent: laudent discipulos, & qui melioris sune

exempli, moderate (at cum spelaudis alias auferendæ) arguantignaviores.

6. In Pædagogeo scholænostræservamus hunc morem:

### In Pædagogeo:

Præter ordinarias duas Catecheticas horas, quibus omnes promifeue per hebdomadam examinantur, peculiares funt inflitutiones eorum, qui se ad sacram σύνεξω parant. Trimestri autem ante Cænam illi Catechumeni nomina sua prositentur, totoque medio tempore aliquoties de tota Christiana doctrina audiuntur, quique satisfaciunt examini, solemni cum stipulatione recipiuntur. Domesticus.

Qui scholarum beneficio non urunrur; ij domatim opportunis & statis remporibus, præfentibus patribus familias, audiri possunt: recitaris textibus nudis, & familiariter explorato per quæstiones perspicuas singularium partium sensu.

Maxime autem è re Ecclesiæ erit, ludimoderatores per singulos pagos constitui. Ils vero in retanti momenti, absque qua Ecclesia publicum ministerium sæpe infructuosum erit, honeste pro perpetuis & molestis laboribus prospicien. dum erit. Iidem autem in pagis lectores Ecclesiastici esse possent.

Fcclesiasticus.

Ecclesiasticus Catechizandi usus, erit vel loco secundæ concionis (si ea commode haberi non possit) vel post eam. Vbi de justa doctrinæ parte paulo ante dicta, ij, imprimis examinentur, qui nondum ad cœnam funt admissi.

Prudentia autem hic opus est singulari, ut dispensator mysteriorum Dei dispiciat, quid cujusque loci circumstantia ferant. Ad pudorem corrigendum & universalem ordinem facilius obtinendum, consultum putamus, ut singuli auditores suo loco maneant, & Pastores subsellia obambulent, initio juniores examinent, paulatim etiam adultiores. Si Ecclesia sit amplior, ministri diversi dividant examen, ut alii in superiore, alij inferiore remplo illud obeant. id alicubi utiliter Quid hæ regiones ferre queant judicio Provincialium fraobservari novimus. trum relinquimus expendendum.

Vbi Catechesis plenior docetur (quacunque tandem Belgicis Ecclesiis placeat) longiores responsiones familiariter & prudenter in plures quæstiones

distinguentur peranatomen seu evolutionem ipsarum.

- Proponimus etiam considerandum, utrum præstet pro parvulis & insirmioribus, quasdam præcipuas quæstiones excerpere, quæ integre discantur: an longiores omissis nonnullis verbis contrahere. Illud nos malumus: quia hoc valde turbat memoriam eorum, qui postea pleniores responsiones volent ediscere: Saltem hoc cavendum est, ne ex medijs commatis verba excipiantur. Nam integras periodicas claufulas responsionum in compendio omittere, nulli damno fuerit.
- Qui jam plusculum profecerunt in doctrina, assuesieri possunt, & ad fublimiores quæstiones, & ad earundem probationes, saltem per ea dicta, quæ in V. & N. T. funt illustriora, & in concionibus plebi crebrius inculcantur. Subinde etiam monendi sunt juniores ministri, ut in concionibus omnibus notent, quæ Catechismi partes eisdem præcipue explicentur. Et hoc ad Catechismi commendationem insignem pertinet, si velinitio, vel sub finem in ανακεφαλαιώσ ? propter juniores moneatur, ad quod doctrinæ Catecheticæ caput, exposita do-Arina sit referenda.

Nervus.

14. Nervus ad hos Catechizandi modos erit autoritas Magistratus, paternæ & blandæ Pastorum exhortationes, exempla ab ipsis magistratibus & ministris, senioribus, officiarijs, eorumque uxoribus, liberis & famulițio: id quod ab illustribus quoque personis in Germania alicubi factitatum, magno cum Ecclesiæ bono, confirmare possumus. Etiam singulis semestribus, solemne examen institui potest de toto doctrinæ corpore. Seniores Ecclesiæ, aliique honorati viri plebem ad seinvitabunt, ac tum quisque eos, quos sibi benesicijs devinctos novit, hancad rem pie disponer. Mulcas pecuniarias, carceres, & similes correctiones politicas, in Ecclesiam introduci non arbitramur esse consultum: ut Christianæ mansuctudini contrarium, & quod utriusque testamenti exemplo caret. Etiam noxium esse illud diversarum Ecclesiarum experimento nobis constar, id quod etiam de his regionibus metuimus. Qui matrimonium meditantur eique benedici volunt, privatim occasione prudenter & amice capta (quale apud Augustinum lib. de Carechizandis rudibus est legere) de religione ceu occulre, & quasialiud agatur, audiri possunt. Similiter opportunum erit, Christianum cum eo instituere colloquium, qui infantem suum tingendum offert, aut qui ad Baptismum testis adhibetur. D

Infrimis autem, ad facram Cœnam, nemo fine justa fidei & vitæ exploratione ac religiosa stipulatione est admittendus.

Adulti:

15. Si juniores mature & recte in Catechesi informentur, de adultioribus deinceps non erit magnopere laborandum.

### Ratio Catechiz andi in Ecclesia Emdana.

- 1. Cum ad consequendam salutaris doctrinæ solidam cognitionem, catechizandi ratione nihil magis necessarium, eaque quasi ædificij spiritualis basis & sundamentum sit ab initio reformationis sacto Anno 1520, operam dederunt majores nostri, ut etiam pueris & ætate junioribus prima doctrinæ Christianæ rudimenta traderentur.
- 2. Eum in finem primum habuere Ministri scriptam quandam Catechismi formam, brevem & simplicem, quam junioribus instillare paulisper cœperunt.

 Crescente paulatim eorum numero Emdæ, & in vicinis pagis, qui renunciato Papatu, ad Evangelij prosessionem accedebant, Catechilmum paulo la-

tiorem scripto conceperunt, & auditoribus inculcarunt.

4. Tempore vero D. Ioannis à Lasco, magnus ille & accuratus Catechismus, cujus in præsatione Catechesis præsentis sit mentio, in urbe Embdana & pagis, qui Evangelij doctrinam receperunt, pro Ecclesia suit traditus & explicatus.

5. Deinde 1554. magnus ille Catechismus qui nunc extat in formam brevio-

rem est contractus, ut singulis semestribus, percurri atque explicari possit.

6. Semperautem Ecclesiæ Pastores, Seniores, & Scholarchæ quibus apud nos cura hæc demandata est, in eo, summo conamine, sucrunt, acetiamnum sunt, ut orthodoxos, pios, sideles, & industrios habeant, cum Latinos, tum Germanicos utriusque sexus ludimoderatores.

7. Diversæ Religionis ludimagistri, ut qui non sunt membra Ecclesiæ, nullo

modo admittuntur.

8. Ludimoderatores multis officij sui admoniti, manuum suarum subscriptione sancte se obligant, sese inter cateras muneris sui partes imprimis rationem Catecheseus habituros, eamque discipulis suis indesinenter inculcaturos, utque memoria ab omnibus mandetur, operam daturos.

9. In eum finem Pastores, Seniores, & Scholarchæ, singulis trimestribus scholas visitant, industriamque Præceptorum & prosectum discipulorum, in doctri-

na præsertim Catechetica, explorant.

10. Præceptores singulis diebus Dominicis horis pomeridianis, discipulos suos

magno numero ad templum deducunt.

II. Pueri quinque vel sex annorum, capita doctrinæ Catecheticæ & primas

quastiones recitant.

12. Alij discipuli numero 30. vel 40. singulis vicibus quastiones pro concione explicandas, ex memorià recitant. Hine sit ut pueri annorum 8.9. 10. integram norint à capite ad calcem recitare Catechesin.

13. Postea cum ad alia adhibentur agenda liberi, parentes pij domi, imprimis diebus sestis, sub vesperam, Catechesin cum ijsdem repetunt, & ne oblivioni tra-

datur, recitationem Catecheseos, iterum atque iterum exigunt.

14. Quando virilem ætatem attigerunt adolescentes utriusque sexus, aliique provectæ ætatis homines, cum ad mensam Domini admittuntur, publicè coram facie Ecclesiæ totius ex Catechesi examinantur, eamque memoriter recitant: exceptis tamen nimium meticulosis, quibuscum privatim agitur.

15. Pastores Catechesin explicaturi, post preces susas, capita doctrinæ Christianæ, Decalogum, Symbolum, Institutiones Baptismi, Cænæ & Disciplinæ Ec-

clesiastica, cum Orazione Dominica recitant.

16. Deinde à pueris & puellis, quæstiones Catecheticas tunc explicandas

exigunt.

17. Hinc breviter & populariter recitatas quæstiones exponunt, & pro ratione temporis ad usum applicant, haud secus quam sit in explicatione textuum Bibliorum.

18. Pastores semestrispatio integram Catechesin repetunt & absolvunt.

- 19. Pastores, cum postridie Cona Domini celebranda est, singulis mensibus, binis concionibus integram Catechesin, postquam à novis communicantibus recitata est, synoptice repetunt, ita ut antemeridiana summa Fidei & Operum; pomeridiana, doctrina de sidei Sigillis, item de Disciplina Ecclesiastica & Oratione; qua ad exercitium sidei & bonorum operum necessaria sunt; exponantur.
- 20. Pastores Ecclesia membra domatim semel in anno visitant, parentesque ac sobolem: omnesque domessicos officij, imprimis ad exercitia Catechetica continuanda, exhortantur.

21. Visitatores ægrotorum, cum magno Dei beneficio totis nunc 15. annis à morbis contagiosis liberi fuerimus, sedulo etiam sanos & incolumes visitant, mul-

tosque hac ratione ad ovile Christi adducunt.

22. Pastores, in pagis, etiam paucis præsentibus auditoribus, pomeridianas habent autumnali, brumali, & verno tempore, breves conciones Catecheticas. Prolixioribus enim concionibus pomeridianis auditores ab ijsdem deter-

reri, experientia docet.

23. Pastores agrarij (cum Ecclesiarum visitatio, alijs in locis usitata, summaque cum utilitate introducta, hic haberi nequeat) in cœtu Embdano, ad quem numero plus minus 50. Orthodoxi ministri, æstivo tempore hebdomadatim spontaneo motu excurrunt, quotiescunque censura doctrinæ, ac morum habetur, quod sit singulis annis post sestium Paschatis, ne hanc sui officij partem negligant, serio admonentur.

Hanc in Frisia Orientali, in Ecclesijs ibidem orthodoxis, Catechizandi rationem debite, & submisse, venerandæ Synodo communicamus, si fotte quippiam in Ecclesijs Belgicis quod ad usum revocari possit, in ea inveniatur.

# Sessione Decima-sexta.

SESS.

XXIX. Novembris, die Iovis ante meridiem.

Hallo V Vigorniensi Decano, doctissima arque accuratissima exhortatio Latina, ex Ecclesiastæ Salomonis cap. septimo vers. 16. Nessis justus nimis, neque sis sapiens nimis, &c. Pro qua publice ei gratiæ sunt actæ:

Qua hic exhibetur.

ECCLES. 7. 16.

Ne sis justus nimis, neque sis nimis sapiens.

E justicia mihi hodie, cum bono Deo, & de sapientia sermo erit. Quid vero occurrere potuit opportunius? De susticia coram aquissimis Reipubl. moderatoribus, de sapientia coram amplissima doctissimorum Theologorum Synodo, sed & vice versa, de sapientia in prudentissimorum Ordinum vicariorum consessu; de justicia in sanctissima corona Prophetarum. Necest quod dubitem ne non aure bibula, subentique

D 2

animo

animo excipiantur ista ab utroque vestrum ordine (Nobilissimi Ordinum deputati, Theologi gravissimi) quæ utrung; exæquo spectare videbuntur. Iulficia se vobis offert primulum, deque illa tres miræ profecto clausulæ convenere istic, seque oculis auribusque vestris sponte ingerunt: Justus perit, verl. 15. Ne sis instrus nimis 16. Non est instrus 20. Euge concionatrix anima, quid meditaris? ut è sacro illo ore pugnantes essluant sententiæ, sequeuti Cadmæa proles mutuo perimant : dum negat ultima, quod primaasseruit; secunda vetat sieri, quod ultima posse sieri negat? Si non sit justus, qui poe test perire? Qui potest esse quis justus nimis, si iustus nemo est? Mi homo; amicæ sunt semper Scripturarum lites: utinam tales semper suissent nostræ. Neque hic opus est Mose aliquo Mediatore, qui fraternitatem inculcer. Pulcherrime, scilicet, his in se ultro convenit, ubi tribus claufulis, tria justiciæ genera accommodare libuerit. Iusticia absoduta est: sic nemo justus. Iusticia inchoata, inque suo genere: sic justus perit. iusticia æquivoca: sic ne sis iustus nimis. Ita facile & nimium iustus est, qui justus non est, & qui justus est, perit. Non ergo vel animum adimit iusticiæ asseclis summum iusticiæ exemplar, dum iustum perireait, vel veram justiciam deprimit, dum nimietatem vetat. Facile quidem omnes deterremur à bono, qui vix ullis seu monitorum seu minarum frænis nos à malo divelli patimur. Quam avide alacriter que omnes arripimus hoc quicquid est consiliji Nempe hoc ægre nobis est, ac si quis sebricitanti amico, jamque merum ignem spiranti, poculum frigidæ pleniusculum propinaverit. Perplacet nature nostre libertas, & quicquid hanc sapit, cordi est. Nos quidem onagrorum more (Iobi verbum agnoscitis)per hæc mundi deserta soluti discurrimus, nec jugo assueri, nec frano. Tota religio ligat nobis & mentem & manum. Vnde & nomen illi indidit vetustas, & frænum appinxit in manu inter Theologos nostri seculi Poeta maximus. Nullum non mandatum hami instar est & retinaculi, quo vaga hæc, & in scelus omne solutissima mens coercetur. σκληρος λόγ@ est quicquid jubet. Illud vero imprimis, Estote perfetti, sicut Pater vester. Quod Petrus olim de rituum lege, idem caro & sanguis de lege morum: jugum impar cervicibus & Patrum & nostris. Laxare nunc habenas hasce videtur Salomon, & pro blandis alicujus Mitionis more indulgere aliquid parum flagitiofæ licentiæ: Ne sis justus nimis. Falleris & hic, quisquis es, Parasitæ tui. Perditissimæ huic naturæ ut obblandiri velit sanctus concionator, ut modum imperet veræ sanctimoniæ, improbulum ut esse sinat, ut jubeat! Apage blasphemiami dixisset modo, noli justus esse, haberes profecto, quo petulantem hunc animum demulceres. Sed cum ait, Noli iustus esse nimis, justiciam præcipit, damnat excessum. Excessus justicie justicia non est. Vt desit vocabulu quo hoc exprimatur, res constat. satis instus nemo potest esse, nedum nimis: etiam dum servat justiciæ modum. Molesta quædamanimi pendentis anxietas & dauporla nomen hoc fortean induit, aut opinio iusticiæ. Quot vitia, virtutum titulis infignita vulgo prodeunt, præsertim ubi nota additur excessus? Nimis liberalis prodigus est: nimium fortis audax: frugi nimis, avarus. Potius istic probatur μεσόνης dum ύπερβολή prohibetur. Vt ubi Paulus immo-

immoderatum pro mortuis luctum vetat, moderatum juber. Inprimisergo justus esto. Da operam, ut in te justus sis, ut in Christo.Regula justicie 🦠 lex est, summa legis justicia, Oportet impleri omnem justiciam, inquit verus > 2/2/2000 Melchisedechi. Suum cuique, justus. Visigitur justus esse: da Deo timorem, amorem, fidem. Proximo, & suum semper, & aliquando etiam ipsius tuum. Illi enim & tuum cedit: ubi tibi superfluit, ipsi defit. Tibi, quantum & naturæ sufficiat, & personæ. Vtinam vero hoc unum addiscere possemus aliquando: utinam hac in parte haud parum peccaretur gravius! Non satis justi sumus, qui justiciam profitemur. Quisque sibi feretotum tribuit, proximo parum, minimum Deo: utrique certe horum, quantulum expediat sibi. Vos appello (viri fratres) testes communis hominum vitæ ac morum, quam perierint penitislime justicia & veritas, à silijs hominum. Quippini & vos æque provocem, (viri Magnates) cenfores judicesque facinorum, que oculos plebeculæ vel spectando satigarint. Conqueremini licet omnes cum Beato Martyre Cypriano. Flagrant ubique delicta, & passim multiformi genere peccandi, per improbas mentes nocens virus operatur. Quin & innocentia, nec illicubi defenditur, reservatur. Consensere jura peccatis, & coepit esse licitum, quod publicum est. Sed, o, si possitis in illa sublimi specula constituti, oculos vestros inserere secretis, recludere cubiculorum obductas fores, & ad conscientiam luminum: penetralia occulta reserare; aspicereris profecto ab impudicis geri, quod aspicere non possit frons pudica: videretis, quod crinren sit & videre, turpes Aretinismos libidinum, crudas nauseabundæ ebrietatis reliquias. Filij hominum, usque quo gravi corde, quousque diligitis vanitatem & quaritis mendacium: Estote justi satis. Succurrite vos interim laboranti Reipubl. qui sedetis ad clavum, & date operam sedulo, ut grassantibus hominum vitijs, tempestivis aliquando tandem censuris occurratur. Quin claves manu exerit exercetque Ecclesia, quæ gladium oris libere usque vibraverit? Quin fulminum spiritualium vim omnem ac horrorem sacrum redintegratis, facitisque, ut qui Dei Ministros flocci fecerint, ad lictorum vestrorum fasces contremiscant? Supponitur hoc primum (instrus est: ) sequitur, quod vetatur postmodum, Ne quid numis; seu opinione, seu vero reipsa. Non opinione. Facile qui pauxillum in se habent justiciæ, intestino quodam fermento suæ φιλανώσε efferuntur, jamque se plus nimio abundare autumant. Ita justus erar jactator sui Pharisæus (Gratias tibi Domine, non sum ut alij) non ait, ut aliqui: modeltiæ fuisset istud humique repentis Επήνεφροσύνης. Suntenim aliqui profecto Dæmones, humana specie larvati, ut vere Hieronymus: sed ut alij, universalis naturam sortitur indefinitus enunciandi modus. Parem cum Pompejo ferre non vult, nedum cum Cæsare superiorem. Jungant vero huic manus, (fi volunt) Pontificij Thrasones, homines facerrimi, qui legem fe ex amussi servare, & supererogare demum aliquid se Deo posse jactitant. Ilicet hi veri sunt horum temporum, (quos exprobrare solent alijs ) Puritani. Ingenue (quod solet ) Espensæus, sunt qui hodie, status & homines in perfectione justiciæ tantum non æquent Angelis; novæ veteris Pelagianismi reliquiæ. Qua hæresi, ut nulla vel periculosior vel perniciosior, aut perpetuæ gratiæ Christi necessitati magis contra-

ria, ita nulla vel minus exstincta, vel plus rediviva. Sed & suus deniq; Gratianus, iltos probe fugillat, qui si nome suu (inquit) cognoscere vellent, műdanos se potius quam mundos appellarent. Erigant isti sibi cum Acesio scalam, qua in cælum afcendant, (monitoreHieronymo) ab irato interim omnis superbiæ vindice, in mum barathrum præcipitandi. Mittamus opinionem. Sunt qui reapse nimium ambiant justiciæ, idq; vel publice, vel privatim. Publice, vel qui ipsum legis rigore sectantur paulo severius in judicado, neglecta interim omnis Influéas ratione: pessimi amanuenses, qui leges etiam . lacteas sanguine transscribunt. (arnifices plane legales, qui dum non tam in mentem legislatoris, quamin juris apices intendunt, magistram vitæ, matrem pacis foluberrimam νομοβεσίων in ministram mortis inique convertunt. Quo referri dicerem, qui sic pœnis frui solent, ut in aliorum delicta atrocius animadvertant, nisi illud palam esset, nullo graviore morbo sæculum hoc, quam lenitate nimia laborare. Neq; tam lenientibus, cutimve blande reducentibus linimentis indiget commune improbitatis ulcus, quam'igne & ferro. Etiam virtus ipfa nimia licentia languescit, qua moderata coërcione vires perennat,imo reduplicat. Animolissimus equoru, ni semper laxantur fræni, medio itinere deficit: neg, jam virgæ respondet satis, nec calcaribus. Siquidem vobis publicærci falus curæ sit, eritis quidem hac in parte justiores. Vel qui sacræ legis interpretes ita fe literis ac fyllabis mancipio dare folent, ac fi (contra quod olim Tertullianus) ratio divina non in medulla esset, sed in superficie. Ita Scribæ olim & Pharifæi, cenfore Christo. Ita Origenes, pænam dans merito tot allegoriarum, Eunuchatum plane allegoricum ad literam paulo servilius interpretatus, sibi vim tulit. Qui non minus vim intulerat Scriptura, virg; esse desijt, qui non desijt essemalus interpres. Ita & Monachus ille olim Euangelium ipsum vendidit, à quo jussus est omnia vendere. Vtinam vero Doctores Pontificij immunes se præstarent ab hoc crimine, quibus nimis solenne est cœlum terræ miscere, humanitatē Christi in monstrum, in nihilum redigere potius,quam in sacramétali loquendi forma figură nobiscum admittere velint, qui tamen ipsi multas inibi fateri coguntur. Non infimum est apophthegmat u sapientissimi Regis, quod tamen vulgata Papicolarum versio ridiculum facit, Emulsor lactis educit butyrum: emunctor nasi educit sanguinem. Et quid est hoc aliud, qua (ράλα άδολου) sincerum lac veritatis, ita nimis agitare ut in butyrú congelescat: : naresq; scripturarú adeo graviter comprimere, ut sanguis demum eliciatur. Et horum quidé uterq; nimis justus est, in sententijs seu ferendis seu interpretădis. Quin & huc revocamus illos male cautos justicie divine vindices, qui causam Dei non aliter agendam censent, quam suam. Quasi ille ipse omnis justiciæ & bonitatis fons ac scaturigo immundum fluat, nisi ab istorum puteis humore petat ilicet. Vel qui exaltera parte prodigiosam justiciam, pusq; autibus ne ferendam quidem Deo adfingunt. O homo, ô lutum; sat est: sis tuilli quem te esse voluit: sit tibi ille, quem se fore revelavit. Privatus justicia excessus sequitur, vel & τῷ ἀπέχζυ, vel ὁπέχζυ, ut imitemur Epictetum: sive in evitandis rebus legitimis, quarú nobis ulum libere concellit Deus, live in agendis luscipiendisque, quæ Deus nusquam præscripserit. Illud meticulosæ cujusdam est ac rigidiulculæanxietatis: hoc vero superstitiosænimiumque aftectatæsanctimoniæ.

moniæ. Quæ de utroq; horum meditatus eram, quá multa prudens omitto, ne nimius sim. Cum instituto nostro conjunctior est paulo quæ de sapientia seguitur oratio. (Ne sis sapiens nimis) Qui data optione sapientiam sibi elegir, & lupra quam mortales solent, sortitus est, nimium damnat sapietia; Ecquid melle dulcius, vore Sampson: Ne nimium tamen mellis comedito, prudenter Salomon Ipfe rationis morbus est curiofitas, quo vel ad mortem ufq, laborarunt primi generis humani parentes: nobis quidem ideo hareditarius cognatulog. Eldras ille suppositicius aliud profitetur, aliud præstat. Non proposui mibi (inquit) interrogare de superioribus tuis. Et tamen codem loci, Nunquid plus suturu est quam præterijt? Sed & bonus ille Dionysius, ita de Angelorum ordinibus (uti nostis) disserit, quasi cum Paulo raptus fuisset in cœlum. Imo quæ beatus Apostolus vidit, & conticuit, iste non minus profecto cóticuit, quam vidit. Neq, defuit alter, qui cælestiu spirituum numerum æque certo delignavit. Quin & Matilda, una è minoru gentium Divis, fratris cujuldam rogatu aufa est (nimis quidé familiariter) sciscitari, quid de anima Sampsonis, quid de Salomonis, Trajani, Origenis, demú fieret. Qui ad pedes Christi diutule sederunt Apostoli, ubi de sidei mysteriis sermo inciderat, audiunt illico, vobis datum est nosse: sed ubi de rebus parum necessariis percontantur, (ช่วง ขันลัง ราลีาสา). Absorptus est ab illa voragine Plinius, quam propius penitiusque voluit intueri. Et Bethsemit.e, dum sacram Dei sedem lati perlustrant oculis suis, perière. Scio me jam ulcus tangere hujus ævi, quod tamen faciam levi manu Liceat mihi (fratres Reverendi) coram vobis merito queri, faculu illud prius, nimium ignorantiæ perdidisse. O crudeles plane illorum temporum Scribas & Pharilæos, qui claves calorum sibi servantes, nec intrarint ipsi, nec alios intrare discupientes sustinuerint: nostrum vero hoc nimio perire sapientix. Generosior quidem paulo est iste morbus; sed nihilominus lethalis. Omnes omnia scire volumus; & ne quid forte lateat, etiam in arcanissima Dei consilia temere irruimus ac præcipitamur. Date veniam huic parrhesiæ. Etplebem & Doctores reos perago hujusce mali. Est sane (ne quis nesciar) Theologia duplex, Scholastica & Popularis. Hæcreligionis basin: spectare videtur, illa tectorij ipsius formam & ornamenta respicit. Hæc, quæ sciri debent; illa quæ sciri possunt. Hujus cognitio Christianum sacit, illius disceptatorem. Vel (si quis mavult) & hæc Theologum facere folet, illa polire." Vt omnes utriusque scientiam ex æquo ambiant, periculi plena res est, & quæ vulgo in summa rerum omnium confusione desinat. Nulla profecto ars est, cujus intima ac secretiora mysteria non soleant, peculiari quadam ratione, solis artificibus relinqui. Nemo est quin tantum sibi patrij juris notum esse velir, quantum hæreditati suæ sive adeundæ, sive tutandæinservire posse puter, qui tamen summos juris apiculos sibi parum disquirendos autumet: Hos vero potius consultissimis legum Doctoribus lubentissime remittat. Pari modo sit in medicina Ecquis est, qui non co usque se Æsculapio in disciplinam tradere velit, ut quid corpori suo noxium, quid valetudini accommodum esse soleat, satis intelligat? qui tamen interim omnes Pharmacopolæ pixides, herbarum vires, morborum rationes, medendique methodos, susque deque habeat? Quin & hocidem in artium omnium Domina ac Regina animæ cum Iurispru-

D 4

dentia

dentia tum medicina, sacrosan ctissima Theologia usu venit. Scitu ad salutem necessaria quæque imbibant omnes, & licet & juvat. Saturate animas vestras, quotquot estis Ecclesia filij, sacris hisce deliciis; subtiliores Schola-1um argutias, alio ablegaturi. τί υμῖν κὰι μακροῖς ἀυλοῖς; Quanto minus expedit, ut plebejum quodque ingenium summas cæli arces scandat profano pede, ibique facra Dei penetralia audaci oculo perlustret, deque profundisfimis consilij divini arcanis, judicium ferat?ut quivis è plebe nautarum bajulorumve, de abditifsimaPrædestinationis ratione, ratiocinari præfumat? Regulam Cossicam in Arithmetica dixit nonnemo Prædestinationem in Theologia, de qua doctam quandam ignorantiam fateri non puduit illuminatissimos Ecclesia Doctores. Etiam rapta in cœlum anima clamavit; (Ω Βάθ@-).Nos vero,brevicula intellectus noîtri ulnula, Decreti divini aby ffum metiri audebimus, quæque ipfi Angeli stupent, nos conculcabimus? Neque tam plebem inculo istic, quam Doctores ipsos, qui hæc tam parum tempestive populi auribus animisque oggesserint: imprudenter sane factum, itahæc abstrulissima mysteria è suggestis palam sonuisse, quasi in ijs folis, Christianorum res unica constitisset. Quanquam, ut vere dicam, etiam in causis religionis, nemo tenetur secundum ictum expectare. Ferire non licuit, licuit impetum hosticum propulsare. Sed neque tam imprudentia peccatur istic, quam nimio forsan sapientiæ. Duo sunt, si quid ego animadverti, huic Ecclesiæ admodum infesta, nihil enim mihrest cum malis quorundam Politicorum artibus negotij, nimium acumen, & hinc orta nimia prophetandi libertas. O mutata haud parum Batavorum ingenia, quibus hebescit jam plane orbis reliquus: dignus ilicet, qui vulgaria consectetur. Hinc fit, ut spreta communi principiorum via, altiores quasdam speculationum semitas, de Ordine, de Numero, de Subjecto Decreti divini, de Phyfica moralive inclinatione, de Actuum habituumq; methodo ac discrimine, tanto cum strepitu inire maluistis. Paulo aliter magnus ille Gentium Doctor Paulus, qui profecto si revivisceret, spinosam Iesuitarum ac Dominicanorum Theologiam prorsus non intelligeret. Nihil ille inter suos scire curavit, præter Iesum Christum, eumque crucifixum. Figende sunt hic Scholis ipsis sum meta, quas nefas suerit transiliisse. Quantum nos, mei fratres, à primigenia illa Christianor u simplicitate defleximus? sex tantum capitibus constabat Catechismus Apostolicus. Theologia vero ho-: dierna, quæ hominum curiola mens est, se habet instar quanti, seu Mathematicifeu Physici, divisibilis in semper divisibilia. Illud quidem vere Erasmus, hanc vix finitam quæstionum subinde emergentium decisionumque farraginem, hoc quicquid est turbarum, in Ecclesia Dei concitasse neg; dubitarim ego non neminem Scholasticorum, verbis Festi compellare, unaq, ad Anticyras relegare. Quos nimium eruditionis ad pessimum usq; insaniæ genus redegerit. At nos, mei fratres, edocti melius, sobrie sapiamus. Hoc est, uno verbo, non supra Scriptum, non supra Patres. Nos homuli ut progrediamur porro ubi pedem fixerit Deus? Audi caro & sanguis; Serutator majestatis, opprimetur à gloria. Quindecim sunt (ut ludæi observant) in tota scriptura loci, singularibus quibusdam intentionis notulis insigniti. Quorum ille & unus, & primus est, Secreta Deo. Sinihil quiccôrpo-

quam consilij sui nobis innotescere voluisset Deus, prorsus siluisset : si totum, dilucidius profecto ac plenius rationem illius omnem explicuisset. Iam scire nos ista voluit, sed parcius. Quantum scilicet nostra tenuitatis modulo suæque gloriæ expedire judicavir. Hucusque sapere & sanum & tutum est. Et certe, ut liceat mihi hac de re paulo liberius loqui (quandoquidem nullarum partium homo sum ego, neque adversarium ago, sed monitorem benevolum) judicem esse debere controversiarum omnium Spiritum sanctum in sacra scriptura loquentem, nemo est qui ambigat. Quo nempe recurrant fratres de jure hæreditatis contendentes, nisi ad Patris testamentum? Gratulabor vero hoc confilij Illustrislimis Ordinibus, quorum nos decretum huc pie prudenterque manu duxerit. Neque minus illud constat, ea Scriptura loca, qua quid obscurius, vel transeundo enunciare videntur, ad illustriora, quæque studio rem ipsam tractant exigenda. Sed neque hoc denique à quoquam negari potest, nullum esse paginæ utriusvis locum, qui ægre plene, perspicue, deditave opera disquisierit hocPrædestinationis caput, ac celeberrimus ille, qui habetur ad Romanos nono. Agite ergo (viri judices) si me auditis, jubete, ut pars utraque litigantium, brevem, claram, apertamque, fine fuco fine ambagibus illius loci paraphrafin Sanctæ Synodo, fraterna manu exhibeat. Fieri non potest, quin præeunte hac face divina se veritas, pijs ingenuisque oculis conspiciendam sit præbitura. Non supra Patres, fidissimos Scripturæ interpretes, lucidissima Ecclesiæ sydera. Sed & Rex noster, ferenissimus noster Rex Iacobus, cujus nomine exultare mihi videtur tota Ecclesia Dei; Regum, quos sol unquam vidit, (post unum Salomonem Deodidaxion) fapientissimus, in sua illa aurea Epistola monuit Illustrissimos Ordines, nobifque in mandatis dedit, illud totis viribus urgere, illud unum inculcare, ut receptæ hactenus fidei communique & vestræ & aliarum Ecclesiarum confessioni adhærere usque velitis omnes. Quod si feceritis, O felicem Belgicam! o intemeratam Christi sponsam! o Rempubl. florentissimam! Navigabit profecto in portu demum hec afflictata opinionum undis Ecclesia, tempestatesque à maligno illo excitatas, tuto ridebit ac contemnet. Illud vero ut jam tandem fiat, φιλολμῶσ θε Η΄ συχάζειν. Fratres fumus, fimis & collegæ. "Quid nobis cum illo infami Remonstrantium, Contra-Remonstrantium, Calvinianoru, Arminianorum titulo?Christiani fumus, fimus & ioo்பும் voi. V num corpus fumus, fimus & unanimes. Per tremendum illud omnipotentis Dei nomen, per pium blandumq; communis matris nostræ gremium, per vestras ipsorumanimas, perque sanctissima Ielu Christi servatoris nostri yiscera, pacem ambite fratres, pacem innite. / & ita vos componite, ut seposito omni præjudicio, partininque studio ac malo affectu, in eadem omnes veritate feliciter conspiremus. Apage vero . vesanam illam propherandi libertatem, imò licentiam blasphemandi: ut liceat male feriato cuique Tyroni, prodigiosissima cerebri sui phantasmata in apricum producere, & populo commendare & prælo. Ridente Mauro, nec dolenteludeo. Quidvislicet, modo hoc liceat: in Scholis quidem Philosophicis indultum hoc semper fuit luxuriantibus adolescentum ingenijs, ut liceret se these thesibus, paradoxis, docasticisque argutationibus exercere; sed ut in sacrosancto Theologicæ veritatis negotio istud obtineat, moliri, audaciæ est plane Diabolicæ: equod merito nobis extorqueat illud Prophetæ, Obstupescite cæli, confundere ô terra. Populus meus deseruit me, sontem vrvum, Eesso dit sibicisternas; imo puteos immundos, lutulentos. Nobilistimi viri, vosque sancta Synodus, si quis pudor, si qua pietas, reprimite hanc petulantissimam insaniendi libidinem, modum imperate hominum e linguis e calamis: Etsacite, ut qui vera sentire nolunt, salsa divulgare non ausint. Vt error hæresisve, si denasci non potest, discat tamen latere, e invisum cælo caput tenebris occultare. Ita ut sola veritas lucem adspiciat, regnet sola, vobis salutem, gloriam Ecclesiæ, Reipubl. pacem allatura. Quod utique essiciat ille pacis autor, veritatis Deus, Rex gloriæ, cui trinuni Deo, Patri, Filio, Spiritui sancto, sit omnis laus, honor, gloria; in secula seculorum. Amen.

Sess. XVII.

# Sessione Decima-septima,

XXX. Novembris die V eneris ante meridiem.

Prælecta fuit decreti Synodici formula, de accuratiore juniorum atque adultorum catechizatione, ex omnium tam Exterorum quam Provincialium sententijs

confiliisque scripto exhibitis, hunc in modum collecta ac formata:

Vt juventus Christiana à teneris annis in fundamentis vera Religionis accuratius instituatur, ac vera pietate imbuatur, triplex hac catechizandi ratio observari debet: domestica à parentibus: Scholastica à ludimagistris: & Ecclesiastica à pastoribus, senioribus, & lectoribus, seu agrorum visitatoribus. Vique omnes hi diligenter officium faciant, rogandi crunt magistratus Christiani, vt tam sanctum ac necessarium opus, autoritate sua promoveant: monendique omnes, quibus Ecclesiarum & scholarum inspectio & visitatio demandata est, ut

bujus rei curam inprimis gerant.

Parentum officium est, domi liberos suos totamque adeo samiliam sidei sue commissam, in tyrocinijs Christiane Religionis, quam maxima diligentia pro captu singulorum instituere: serio & diligenter ad timorem Dei & sinceram pietatem adhortari; sanctis precum dome-slicarum exercitijs adhibere & assuciace, ad audiendas conciones secum adducere, auditas, imprimis Catecheticas, cum issuem diligenter repetere, capita quedam S. Scripture presegere, vel presegenda dare: insigniora S. Scripture dicta ediscenda proponere atque inculcare:eademque samiliari quadam & tenere etati accommodataratione explicare, atque ita eos ad scholasticam catechizationem preparare, cumque ad eam pervenerint consirmare, excitare, & pro virili provehere. Hujus officij parentes omnes, apud quos admonitioni locus esse poterit, tum publice in concionibus, tum privatim, tam in ordinaria ante sacram synaxin visitatione, quam alijs temporibus opportunis à passoribus, senioribus, & egrorum visitatoribus sedulo & serio admoneri debent. Si qui parentes religionem reformatam prosessi, in hoc sancto officio negligentiores reperiantur, serijs passorum admonitionibus, & si si res possulaverit, presbyterij reprehensionibus ac censuris, ad esse sum revocabuntur.

Schole, in quibus juventus pictate & fundamentis doctrina Christiana rite imbuatur, non tantum in urbibus, verum & in singulis pagis instituantur, sicubi hactenus nulla institute sucrent: rogandique sunt magistratus Christiani, ut de honestis stipendijs ludimagistris passim prospiciatur, quo viri ad functiones illas idonei adhibeantur, illique alacrius in munere suo versentur. Imprimis autem, ut pauperiorum liberi gratis ab illis erudiri possint, neque illi à scholarum benessicio excludantur. Ad has sunctiones scholasticas, nemo, nisi qui sit Eccles Reformata membrum, ornatusque orthodoxa sidei & probata vita testimonio, atque in doctrina Catechetica probe exercitatus, adhibeatur, quique subscriptione manus sua Confessio.

nem

nem & Catechefin Belgicam approbet, seque secundum hanc Catechizandi rationem, juwentutem sibi commissam in Christiana religionis fundamentis diligenter instituturum, sancte promittat.

Ludimagistrorum horum officium erit, omnes discipulos suos pro atatis & captus ratione, duobus minimum in hebdomade diebus, non in ediscendis tantum, sed intelligendis quoque Catechesews rudimentis exercere. Atque hunc in sinem triplex Catechesews formula, ad

triplicem juventutis conditionem accommodata, in scholis est adhibenda.

Prima erit in usum puerorum, qua contineat Symbolum Apostolicum, Decalogum, Orationem Dominicam, & Sacramentorum ac Disciplina Ecclesiastica institutionem, cum brevilus quibusdam precatiunculis, & quastiunculis simplicissimis, ad tres Catecheseos partes accommodatis. Quibus addi poterunt insigniora quadam S. Scriptura dicta, ad pietatem excitantia.

Secunda erit, compendium breve Catechescus Palatina, in Ecclesis nostris rsitata. In quo porro instituentur y, qui jam aliquo usque in priore profecerint. V traque autem formula, vel ad exemplum Ecclesiarum Palatinatus, vel Ecclesia Middelburgensis, vel vatione ab hac Syno-

do præscripta, concinnabitur.

Tertia erit Catechesis Palatina, ab Ecclesis nostris recepta, in qua provectiores atate oprofectu erudientur. Ecclesia autem Gallo-Belgica, qua Genevensi Catechesi hactenus utuntur, eiusdem usum in Sci. ilis, atque Ecclesis servare poterunt. Alis autem Catechizandi formulis uti Ludimagistris in scholis non licebit. Rogandi vero Magistratus sunt, ut Catechismos omnes Pontificios, aliosque libros omnes erroneos, atque impuros, ex omnibus scholis autoritate sua, plane eliminare velint. Curabunt quoque Ludimagistri: ut discipuli non tantum hasce formulas ediscant; sed & doctrinam issem contentam probe intelligant. Quem in sinem eastem pro singulorum captu dilucide explicabunt, an sensum recete perceperint, diligenter ac sepius examinabunt. Iuventutem scholasticam, disciplina sua commissam, singuli Ludimagistri ad audiendas conciones sacras, imprimis autem Catecheticas, adducent, earumque rationem diligenter exigent.

De fide autem atque industria Praceptorum, simulque & de juventutis profectu ut constet, officium Pastorum erit, adhibito Seniore, &, (si opus crit) aliquot ex magistratu, scholas omnes tam privatas, quam publicas sapissime visitare, praceptorum diligentiam acuere, in ratione Catechizandi praire, atque exemplo suo instituere, juventutem blanda compellatione examinare, sanctique exhortationibus, collaudationibus, & pramiolis à magistratu constituendis, adindustriam & pietatem excitare. Praceptores, si qui negligentiores in officio, autrefractari deprehendantur, à Pastoribus, & (si opus suerit) à Presbyterio, diligenter offici admoneantur. Quod si hisce monitionibus morem non gesserint; rogandus erit Magistratus, ut aut adosficium faciendum auctoritate ipsus constringantur, aut alij magis idonci substituantur. Denique, petendum à Magistratu erit, ne ulle schola, que sancta

hac Catechizationis exercitia, aut non admittunt, aut negligunt, tolerentur.

Pastorum in Ecclesia muneris & prudentia erit, Conciones Catecheticas, eum ad modum publice instituere, ut & breviores, & ad captum non adultorum modo; sed ipsius quoque Iuventutis, quantum ficri poterit, accommodata fint. Laudanda quoque erit Pastorum industria, quibus studium atque otium erit, eafdem in scholis, prasertim ruri, diligenter repetere, quique laborem eum non detrectabunt . 🛮 Vt adultiores autem , 🔗 qui scholarum inslitutione aut nunquam usi fuerunt, aut in ijs non satis profecerunt, in fundamentis Religionis Christiana melius erudiri queant, (quia experientia docet,ordinarias institutiones Ecclesiasticas, tum Catecheticas, tum alias apud multos non sufficere ad eam Religionis Christiana notitiam illis ingenerandam, qua in populo Dei vigere debet; atque usus testetur, maximam esse viva vocis efficaciam; cum perfamiliares, & ad fingulorum captum accommodatas Interrogationes & Responsiones, que optima Catechizandiratio est, Rudimenta Religionis animis imprimuntur) Pastorum officium crit, discendi cupidos accedere, &, adhibito Scniore, vel ad ades privatas,velad locum Confistorij, velalium aliquem huic actioni opportunum,justum aliquem eorum numerum tam ex membris Ecclesia, quam alijs adultioribus singulis septimanis convocare, cum illis amice & familiariter de capitibus Religionis Christiana agere , ac , pro ratione captus, profectus, & ingeniorum, fingulos Catechizare: Conciones Catecheticas cum ijs repetere, omnique studio in id incumbere, ut animos omnium clara & solida Catechescos intelligentia imbuant. Qui

Qui vero nomen Ecclesia dare volunt, tribus, quatuorue septimanis ante Cæna celebrationem, certo in loco sapius & diligenter instituantur, vt ad sidei rationem reddendam, magis ido-

nci atque alacres reddantur.

Prudentia autem à Passoribus hîc erit adhibenda, ut tales ad se erudiendos vocent, quos cum aliquanen pænitendi fructus spe adhiberi posse, quosque de animarum salute solicitos esse constatutque ij simulcodem tempore convertur, quos conditionis paritas ad majonos adliciat.

Conventus hi precibus, & sancta exhortatione inchoandi & finiendi erunt.

Hec omnia, sica, qua omnino convenit, voluptate, alacritate, vigilantia, fide, zelo, & prudentia, à Pastoribus, quibus concrediti sibi gregis aliquando reddenda erit ratio, prastentur, nequaquam dubitandum, quin brevi tempore horum laborum fructus uberrimi, tam in sidei, quam sanctitatis vita profectu, ad honorem Dei & Religionis Christiana propagationem, divina benedictione, ante omnium oculos suturi sint expositi, gratiamque Ecclesis nostris, atque incrementum conciliaturi.

Ad formulas minorum Catechesium concipiendas deputati sunt, Franciscus Gomarus, Iohannes Polyander, Antonius Thysius, Hermannus Faukelius, Balthasar Lydius, & Godefridus Vdemannus: Monitique sunt, vt in concipiendis hisce formulis, quantum sieri potest, majoris Catecheseos verbis inhæreant.

Eadem Sessione quæstionem proposuerunt Noort-Hollandi, à Pastoribus Christianis ex India Otientali transmissam, ad quam petebant ut Synodus primo tempore responderet, quia naves Indiam petituræ, jam paratæ erant, ut prima tempestate solverent. Quæstio autem hæc erat: An pueri ex parentibus Ethnicis nati, jamque à Christianis in familias adsciti, sint baptizandi: si, qui eos offerunt baptizandos, sidejubeant se eos in Religione Christiana educaturos, aut educandos esse curaturos. Rogati sunt singuli, ut de hac quæstione mature cogitarent ac deliberarent: proximaque sessione sententiam suam seripto exhiberent.

Invitata fuit tota Synodus ad deductionem funeris Nobilissimi viri D.Henrici ab Hel, Consulis Zutphaniensis, ejus demque Ecclesia Senioris, & in Concilio Ordinum Generalium deputati; nomine Synodi Geldrica ad hanc Synodum Nationalem delegati. Qui vigesima septima Novembris, placide in Christo diem suum

obierat.

Sess. XVIII.

# Sessione Decima-octava,

### Ipsis Kalend. Decembris, Die Saturni ante meridiem.

Væstio Indica de baptizandis Ethnicorum infantibus aut pueris, à fratribus Noort-Hollandis sul supplicata suit. Nimirum, infantes seu pueros illos, de quibus quæritur, plerumque jam ad aliquam pervenisse ætatem, nec esse à Christianis in filios adoptatos; sed tantum in ipsorum familias loco mancipiorum adscriptos, ab ijs coemi, sæpe invitis parentibus ereptos: qui nonnunquam iterum à Christianorum familijs alienentur, & in Erhnicorum potestatem redeant.

Prælectæ sunt de hac quæstione Theologorum Anglorum, Helvetiorum, Bremensium, S. Theologiæ Professorum Belgicorum, & Synodi Zuyt-Hollandicæ Deputatorum Sententiæ. Reliqui promiserunt, se suas quoque responsiones, proxima

sessione scripto esse exhibituros.

Propositum interea suit gravamen Ecclesiarum de Studiosis S. Theologiæ, atque inprimis sacri ministerij candidatis, ad ministerium Ecclesiasticum accuratius præparandis ac formandis. Zeelandi consilium suum scripto hac de re exhibucrunt: statutumque suit, idem à singulis Synodis describendum esse, ut in diem

diem Lunæ mature, quid addi vel mutari oporteret, deliberari posset. Sic habet autem:

Confilium Fratrum Zelandorum, super questione: Quo modo candidate
S. ministerij, ad sacramillam functionem
sint praparandi.

P Ost deliberationem de Catechizandis rudibus, tam pueris quam adultis, sequitur deliberatio de personis ad Ministerium sacrum idoneis, issemque ad tam excellens munus in Ecclessa informandis. Arque hie primum de electione, deinde de recta illorum institutione deliberandum.

Vt itaque Eccless nunquam idonei Pastores desint, rogandi erunt Illustres D. D. Ordines, ut in singulis Provincijs, ubi id nondumobtinuit, certus sit hujus-modi adolescentum numerus, qui sumptibus publicis ad Ministerium sacrum alantur. Monendi etiam erunt ditiores, ut liberos suos, quos ad hanc rem videbunt idoneos, ad scholas mittant, atque illic erudiendos curent: ut sint seminaria publica, ex quibus ad Pastorum munus obeundum evocentur, quoties opuserit.

Adhanc rem ex scholis trivialibus seligantur adolescentes, ingenuis & honestis parentibus orti, ne sorte probrum aliquod Ministerio accedat, ex generis, aut
parentum infamia: ijdem tam animi quam corporis viribus valeant ad tantum
onus & munus obeundum: quique in scholis trivialibus ea ingenij & eruditionis
specimina ediderint, ex quibus spes certa concipiatur, eos, ubi adoleverint, Ecclesiæin Ministerio sore utiles: denique, in quibus pietatis, probitatis, modessix-

que indicia certa conspiciantur.

Hoc modo selecti, aut à parentibus in hoc studio enutriti, ubi in scholis trivialibus rude donati suerint, ad Academias mittantur, in quibus utile, imo necessarium esset, certa & distincta Provinciarum collegia institui, ubi sub Regentium & inspectorum cura studiosi vivant, ex quorum consilio studia sua instituant, quique illis certam instudijs methodum præscribant, ne in incertum vagentur, & cupientes ex omnibus aliquid, de toto nihil discant. Denique, qui viræ illorum & morum curam gerant. Nimia enim libertas in Academijs, multos perdidit.

Abhis, qui aliquando Ecclesis præsuri sunt, hoc requirirur, ut & ipsi nomen Ecclesse dent, & quam alijs aliquando religionem docturisunt, ipsimet primum profiteantur; concionibus sacris crebro intersint, Cænæ Domini cum Ecclesia communicent, Ecclesiasticæ disciplinæ subijciantur, & Pastorum in illos

fingularis fit inspectio.

Ad folidam autem Philosophiæ & linguarum, in primis vero Theologiæ cognitionem comparandam, non unus aut alter annus requiritur; sed spatium in universum quinque aut sex annorum. Nam ut magna est adolescentum quorundam temeritas, qui vixdum biennio in Academijs peracto, promotionem ad munus pastorale ambire audent; ita nec laudandum illorum consilium, qui totam sere ætatem in Academijs terunt, & sero nimis ad Ministerium sacrum accedunt.

Quamobrem, ut l'uic utrique malo obviam eatur, non inconsultum soret, tempus aliquod præscribere, intra quod studiorum cursum teneantur absolvere, & Ecclesia ipsorum laboribus frui. Vt autem Ecclesiis, Mæcenatibus, & parentibus, deillorum prosectu constet; consultum est, ut singulis annis rationem studiorum prosectu constet; consultum est, ut singulis annis rationem studiorum prosectu constet; consultum est, ut singulis annis rationem studiorum prosectu constet; consultum est, aut singulis annis rationem studiorum prosectus constetutiones.

diorum suorum iisdem reddant.

Absoluto hoc in Academia aliqua studiorum cursu, non inurile esset cos exteras Academias & Ecclesias invisere, ac tam diu in celebrioribus locis subsistere, donec, quid illic laudabile esset, perlustrassent, ac perdidicissent. Vt ita domesticis & exterorum exemplis instructiores adsuos redeant.

Domum reversi, testimonium ab Ecclesiarum Pastoribus, & Academiarum Rectoribus aut Profesioribus, aut facultatum Decanis, Ecclesia & Classi, in qua sunt victuri, exhibeant: vocationem legitimam ad munus Pastorale expectantes.

Et, ut visis hisce testimonijs, nemo nisi præmisto examine præparatorio ad exercitia formandarum concionum admitti debet; ita necesse est, alia etiam exercitia accedere, quibus amplius idonci reddantur, ad sanctam hanc Ministerij sacri functionem.

Hievero non essettinutile, hujusmodi Ministerii candidatos, interdum S. Scripturam publice in templis prælegere. Atque hoc pacto eveniet, ut toti Ecclesiæ innotescant, & coram illius sacie ambulent. Tota Ecclesia, morum, pietatis & probitatis illorum testimonium habeat. Denique illi ita prudenter se gerant, ne quidquam committant, quod vocatione illorum (ad quam se præparant), indignum sit. & sie omnibus innotescant & ab omnibus probentur, qui omnibus prastururi sunt. Deindeista sectione publica, accedet παρρησία quædam, qua assuesient conspectuitotius multitudinis. Vox etiam & elocutio illorum formabitur, ut paratiores accedant ad dicendum coram populo, quodillis post accuratius examen etiam concedi posse iudicamus, modo elassis consensus antecedat.

Deinde expediet illos frequentes adesse Pastoribus, cum ijs de varijs conscientia casibus conferre, cosdemque in visitatione agrorum atque consolatione assistationum comitari, ab ijsque discere, quomodo tales sint compellandi, assistit erigendis denique qua, & quales preces, interdum pro renata, concipienda. Etsi enim ex Scholis exercitati in dicendo ad Ecclesias venire debent; tamen qua didicerunt, ad praxin sunt revocanda; id quod à Pastoribus necesse habent addiscere.

Et quia vocati ad S. Ministerium, regimini Ecclesia aliquando sunt præsiciendis: Ecclesiarum vero regimen in scholis exactenon addiscitur, non abs resoret, si aliquot ante vocationem mensibus, in urbibus celebrioribus potestas illis siat, ut intersint Presibyteriis, item conventibus Diaconorum; sub certis tamen & limitatis conditionibus; atque ira intelligant, quomodo Ecclesia regimen sit instituendum, qua ratio interrogandi & colligendi suffragia, quomodo disciplina exercenda, quid in variis casibus sacto opus sit. Item qua cura sit habenda pauperum. Et, si qua sunt similia, qua usu potius quam praceptis addiscuntur. Quorum omnium magnus illis usus suturus, quando ad Pastorale munus vocabuntur.

Denique, cum hactenus in examinibus ante promotionem, tantum doctrinæ habita fuerit ratio, an nempe orthodoxi essent, quod fatemur esse primarium; deliberari tamen potest; annon etiam expediat examen practicum institui, in quo examinentur, an eriam tenaces sint sermonis illius, qui est secundum pietatem, & idonei ad tradendam Ethicam Christianam, ad mores hominum in omni virtutum genere informandos, Oportet enim Dei hominem perfecte ad omne bonum opus instructum esse, neque tantum ad doctrinam & redargutionem, sed & ad correctionem & institutionem, quæ est in justitia, paratum esse. Ad quam rem optandum esset, utin Collegijs & Academijs adolescentum animi Theologia Practica imbuerentur, & de varijs conscientiarum casibus instruerentur.

Atque hæc quidem melioribus iudicijs subjecta sunto.

### NATIONALIS DORDRECHTANA,

# Sessione Decima-nona,

Sess. XIX.

îż

### 111. Decembris, die Luna ante meridiem.

Hac Sessione tum exterorum, tum Provincialium Theologorum, ad quæstionem indicandam de baptizandis Ethnicorum infantibus, responsiones scripto comprehenfa, prælectæfunt, collatifque omnium fententijs judicatum est, confentientibus fuffragijs, adultiores & institutionis jam capaces, ad sacrum Baptismum admitti non debere, priusquam in religionis Christianæ fundamentis probe sint instituti, fidem profiteantut, eiusdemque rationem aliquam-reddere queant, baptismum ipsi petant, & idonei etiam fidei-jussores adhibeantur, qui cosporto in Christiana religione instituant. Baptizatos autem pari libertatis iure, cum reliquis Christianis, frui iam debere, nec venditione autalia quaquam alienatione ab heris Christianis potestati Ethnicorum iterum tradi. De infantibus quoque Ethnicorum, qui aut propterætatem, aut propter linguæ imperitiam institui à Christianis nequierunt, etsi perassumptionem Christianorum familijs inserantur, iudicatum quoque suit plurium suffragiis, non esse baptizandos, antequam ad cam pervenerint atatem, ut pro illorum captu in primis religionis Christianæ initiis institui possint atque insti-Tum & fidejussores idonci spondeant, se daturos operam, ut perro in tide Christiana plenius instituantur, neque unqu'am permissuros, quantum quidem sieri ab illis potest, ut à familijs, aut communione Christianorum, iterum abalienentur.

Prælectæ sunt Collegiorum, de Zelandorum consilio ad candidatorum S.Ministerij præparationem accuratiorem spectante, sententiæ: idque omnibus placuir, mutatis modo paucis, additisque. Theologi Palatini promiserunt, daturos se operam, ut leges Collegij Sapientiæ, aliaque quædam instituta, quæ SS. Theologiæ studiosos, atque alumnos spectarent, intra paucas septimanas, Synodo hunc in sinem exhiberi possent, quo ex iisdem, quæ ex usu Ecclesiarum Belgicarum fore iudicarentur, excerpi possent. Quapropter statutum suit, decretum de hac candidatorum præparatione, differendum este: donec illa quoque visa atque expensa essent. Rogatusque est D. Assesson, ea ut excerperet, quæque Ecclessis nostris usus fore viderentur, adiungeret, utque accuratam ex omnibus observationibus huius præparationis formulam conciperet, que deinde Synodo exhiberi atque ab eadem probari posset.

Sessione Vigesima,

SESS,

### v. Decembris, die Martisante meridiem.

Eliberatum suit de quibusdam quæstionibus ad præparationem candidatorum ministerii spectantibus. Prima suit: Vtrum S. Theologiæstudiosi & ministerii candidati, ad conciones publicas pro populo habendas admittendi sint. Secunda: An administratio Baptismi eissist permittenda. Tertia: An expediat eos ad conventus presbyteriorum & classium admitti. Quarta: An consultum sit, ut in templis publice in præsegenda S. Scriptura se exerceant,

Rationibus omnibus diligenter expensis, statutum suit: Administrationem Baptismi nemini esse permittendam, nisi qui præeunte examine plenario, ad sacrum ministerium admissus sit. Quod ad reliqua autem exercitia, iudicavit Synodus, esse quidem ea ad eiusmodi præparationem vtilia, verum an, & qui, ad cadem sint admittendi, aut cum ædiscatione admitti possint, prudentiæ & libertati Ecclesiarum, presbyteriorum & classium relinquendum esse existimavit. Sed& placuit, ea on nibus Ecclesiis stricte imperanda non esse sint esse si serio tautum commendentur.

Vltra-

VItrajectini Remonstrantes, quasdam observationes, in statuta Catechizationis formula, ad quas à Præside responsum suit, scripto exhibiterunt.

# Sessione Vigesima-prima,

Sess. XXI.

v. Decembris, Die Mercuriiante meridiem.

R Everendus Vir Wigboldus Homerus, Ecclefiæ Zuyt-Woldanæ Paftor in Synodo comparuit, eique literas fidei exhibuit, quibus in locum Ioannis Lolingij Ecclefiæ Noort-Brouchanæ, qui morbo præpeditus in Synodum venire non poterat, fubfituebatur: auditaque fuper hac fubrogatione Deputatorum Synodi Groninganæ

septentia ac declaratione, pro membro Synodi admissus suit.

Eadem dies, quia Citatorum Remonstrantium comparitioni præstitutus suerat, omnes à Præside publice ac nominatim denuo sunt citati, justique, ut si qui adessent, Synodose sisterent. Cumquenemo compareret, Remonstrantes autem Vltrajecto Delegati testarentur, se non dubitare, quin co die adventuri essent, sus sum advenissent, tum Politico, tum Ecclesiastico Præsidise sisterent, ut jam semel certa

comparitionis hora coram tota Synodo affignari illis posset.

Eadem Sessione propositæ sunt Ecclesiarum de variis gravibusque typographiæ a. busibus, & intoleranda typographoru licentia, querelæ:quæsitumque suit, quanam ratione hæc tum scripturientium, tum typographorum quidvis, magna cum Ecclesiarum & Reip. perturbatione, nec minore cum scandalo, in vulgus spargentium, licentia coerceri posset. Atque hac de re præcedentium Synodorum Nationalium constitutiones sunt prælecæ. Audita itidem super ijs Exterorum ac Provincialium Theologorum consilia. Rogatique singuli sunt, ca ut scripto comprehensa Synodo exhiberent.

Sess. XXII.

# Sessione Vigesima-secunda,

v 1. Decembris, Die Iovis ante meridiem.

Indicatum suit à D. Præside, Remonstrantes citatos advenisse, quatuorque à reliquis missos, ab ipso petijsse, quia nondum de hospitijs prospectum ijs, neque supellex libraria disposita esset, ut in perendinum autsaltem crastinum diem corum disserri posset comparitio. Nobilisse D. Præses Politicus, idem quoque cossem à se petijsse indicavit. Vltraiectini quoque Remonstrantes aiebant, Citatos optare, ut comparitio ipsorum in diem perendinum Saturni, autin diem Lunæ, disserri posset.

De hac dilationis petitione Illust.D.D. Delegatisententiam rogati, responderunt, Quandoquidem hesternus dies comparitioni illorum præstitutus ab illis neglectus esset, mandandum, ut se Synodo nunc sisterent, utque ab ea hanc dilationem peterent, eiusque causas, in cadem publice diiudicandas, proponerent. Cui Illust. D.D. Delegatorum sententiæ acquievit Synodus, missique Vitraiectini Remonstran-

tes funt, qui eos advocarent.

Interim eadem Sessione prælecta sunt de corrigendis typographiæ abusibus, scripto exhibita consilia. Quibus auditis atque expensis, visumest, exillis omnibus, à Præside, Assessione & Scribis, accuratamaliquam constitutionem, à Synodo examinandam & probandam, postea concipiendam esses quæ ut consilium Synodicum, Illustribus ac Præpotentibus Ordinibus Generalibus deinde offerretur atque exhiberetur. Rogandosque esse Ecclesiarum nomine, ut Decreto publico, autoritate ipsorum promulgato, abusius isti omnes tollerentur, atque inposterum præcaverentur. Omnia vero Ecclesiæ membra in quæ Synodus ius præscribendi haberet, constitutioni huic Synodicæ, sub Ecclesiasticæ censuræ pæna, obtemperare

tene-

tenerentur. Cuirei postea ab Illustribus ac Præpotentibus DD. Ordinibus prospe-

# .Judicium Theologorum Anglorum de Typographis.

PVtamus rem esse omnino necessariam & saluberrimam, vtlicentia Typographorum reprimatur: sed quia res hac ad autoritatem Politicam spectat, rogandi sunt Illustrissimi Ordines, ut autoritatem suam interponere velint. In singulis civitatibus, quæ habent prælum, maxime in Academijs necessarium est, ut sint ad hoc negotium deputati viri Ecclesiastici, qui autoritate & iudicio præstant, quibus est hoc oneris imponendum, ut prius legant libros, qui præso offeruntur, & approbatione sua permitant impressionem. Ne quis artem Typographicam exerceat, nisi qui prositeatur religionem reformatam in istis provincijs stabilitam. Sectarios autem omnes removendos censemus. Ne quis liber imprimatur, nissi ad sinem libri manu cuiuspiam exijs qui ad hoc negotium sunt deputati, approbatio scripta compareat. Hæc res diligenter observata, & Remp. & Ecclesiam magna molestia liberabit: quod in nostra Ecclesia magno cum fructu observatur.

### De tollendis Typographiarum abusibus , Monita Theologorum Palatinorum.

I.

Typographiæ certoac definito numero constituantur, per ciuitates & provincias, nec Typographi, nisi iurati recipiantur.

11

Delectulibrorum ante editorum habito, quotquot Socinianorum, Libertinorum, aut Fanaticorum hæresibus polluti, aut bonis moribus perniciosi sunt, aboleantur: qui sani, salutares & idonei pietatis magistri, retineantur; & ubi ad incudem redierint, nova præsatione ornentur; ij pręcipue qui ad captum & usum populi sunt, ut quorum lectioni potissimum vacare debeat, hociudicio intelligere possit.

III.

Caveatur etiam, ne alibi excusi libri impuri, sive hæreticorum, sive Atheorum importentur in Provincias, aut venales prostent.

IV.

Qui ad prælum parantur noviter, non ante excudantur, quam cenforum iudicia fubjerint & calculum meruerint. Rogentur etiam D. D. Ordines, ne libris non approbatis privilegia concedant.

### V.

Censores librorum & inspectores Typographiarum per Civitates sunto Pastorescum Senatore uno, & Seniore Ecclesiæ; per Provincias Delecti sive Professores, ubi Academiæ sunt, sive deputati Classium aut Synodorum, adjunctis Politicis, quoties resposulat.

### VI.

Exemplar librorum qui primum excuduntur, vnum tradatur Ministerio in urbibus, Censorum Collegio in Provincijs, ad quos revocari posteriores editiones possint. Nec enim ipsis inconsultis suscipienda interpolatio aut mutatio.

#### VII.

Imprimis autem providendum est, ne Biblia Sacra quacunque forma aliter quam ex præscripto Synodi imprimantur.

### VIII.

Postremo tum Typographis tum pralorum correctoribus, ponendæ leges sunt autoritate publica, & in omnibus officinis affigendæ, quibus tam nobilem artem moderentur & exerceant, ex usu Ecclesiæ & Reipublicæ.

## Iudicium Fratrum Hassiacorum, de abusibus Typographiarum tollendis.

Quæstio de tollendis abusibus Typographiarum, tanto accuratiorem meretur considerationem & decisionem; quanto ars Typographica majus est Dei donum; & ad honestarum artium ac disciplinarum cognitionem, cumprimis vero cælestem veritatem propagandam accommodatius medium, quantoque periculosius est malum, quod ex præclari hujus Dei muneris abusu in Ecclesiam & Rempub.jam dudum, præsertim in his Fæderatis Provincijs Belgicis, exundavit. Vt vero abusibus istis, quo ad eius sieri potest, obviam eatur; in duo potissimum incumbendum suerit. 1. vt præterita & etiamnum præsentia damna, quæ scripti jam & in lucem editi libri, Ecclesijs & Provincijs Belgicis intulerunt, & adhuc dum inferunt, tollantur; aut certe neslatius serpant, inhibeantur. 2. ut sutrurum malum certis legibus, publica summi Magistratus autoritate consirmatis, de inceps præcaveatur.

De primo censemus; discrimen saciendum esse inter libros blasphemos ac hæreticos. Vt sunt Alcoranus Turcicus, libri Arriani, Samosateniani, Sociniani, Pelagiani, & id genus alij, & inter eos, qui errores quidem, at non usque adeo perniciosos, nec sundamentum Christianismi pe-

nitus convellntes, in se continent.

Prioris generis libri ut quamprimum eliminentur, existimamus esse è digni-

è dignitate summi Magistratus, & ère Ecclesiarum Belgicarum. Vix enim quicquam esse potest Repub. Christiana magis indignum, quam si in ea permittatur licentia, huiusmodi libros palam blasphemos & hæreticos excudendi, divendendi. Fict autem hoc,nostro judicio commodissime; si omnia, quæ apud Typographos & Bibliopolas reperiri possunt, istiusmodi librorum exemplaria supprimantur, & Edicto publico, ne vel palam vel clam distrahantur, severissime prohibeatur. Posterioris generis libros putamus tolerari posse, tantisper, dum ea exemplaria, quæ jam extant, sint divendita: modo caveatur, ne denuo distractis exemplaribus prælo subjiciantur; absque consensu eorum, quibus censura librorum demandabitur.

De secundo existimamus, ne deinceps librorum in publicam lucem editio aliquod pariat hise Ecclesijs & Provincijs Belgicis malum & incommodum; primum quidem coërcendam & certis quasi legum cancellis circumscribendam esse, & scripturientium & Typographorum licentiam. Deinde vero & certos constituendos esse librorum Censores.

Scripturientium cacoethes inhibebitur. '1. Si edictis publicis caveatur à summo Magistratu, ne quis subditus Illustriss. Dn. Ordinum General. præsumat, quicquam Typographis in Fæderatis Provincijs, vel extra eas typis describendum tradere; nisi quod ab ijs, quibus librorum censura demandanda erit, approbatum suerit. 2. si illi qui ad docendum in Ecclesijs & Scholis Belgicis deinceps admittentur, ore ac manu sua teneantur sese obstringere, se quamdiu Ecclesijs ac Scholis Belgicis præsunt, vel in Fæderatis hisce Provincijs versantur, nihil à se aut ab alijs scriptum ulli Typographo imprimendum tradituros, absque antegressa censorum approbatione. Quod ut siat, legibus quibus Scholarum Doctores ac Præceptores & Ecclesiarum Pastores, antequam ad ossicia aut Ecclesiastica aut Scholistica obeunda adhibentur, obstringi solent, hoc statutum de non publicandis libris, absque censorum approbatione, inserendum esse videtur.

Vt Typographorum licentiæ obviam eatur. 1. omnes ac singuli Typographi, solenni iuramento obstringendi esse videntur, ne quicquam sive antehac excusum, sive noviter scriptum, typis describant, aut ut à suis describatur, permittant, nisi quod à censoribus visum, lectum, & approbatum suerit. 2. ijs in locis in quibus sunt Typographea, certis viris idoneis demandandum erit; ut vigiles habeant in operas Typographicas oculos, easque subinde invisant & persustrent, nec permittant, ut quicquam publici juris siat quod à Censoribus probatum & subscriptum non sit. 3. Injungendum erit Typographis serio; ut in imprimendis libris, à Censoribus approbatis; debitam diligentiam & industriam adhibeant, ut ita ex Typographeis libri prodeant, quoad sieri potest, ab erratis & mendis purissimi. 4. Cum primis serio ipsis mandandum esse censemus, ut quotiescunque libros sacros Biblicos impressuri sunt, quam sieri potest maximam curam adhibeant,

E 4 ne quic

ne quid sanctissimis Dei Eloquijs indignum in cosdem irrepat: præsertim vero integrum opus Biblicum nunquam prælo subijcient, nisi de voluntate & consensu censorum, &, si haberi possit, Synodi Provincialis. 5. Bibliopolis graviter, & sub certa pæna interdicendum, ne libros blasphemos & hereticos alibi excusos in provincias hasce Belgicas importent, aut importandos curent, neve cos clam palamve divendant. Cenfores librorum omnino constituendos esse iudicamus. Horum officium erit, libros sibi ab autoribus aut typographis traditos, accurate, five distributis intersele operis, five collegialiter, pro ut rei necessitas postulabit, perlegere, caque quæ in ijs emendanda censent, diligenter annotare; de ijs & inter sese, & cum autoribus', si haberi posfint, & rerum momenta hoc postulent, conferre, & ubi omnia ita concepta & correcta fuerint, ut nihil amplius ijs insit quod receptæ in Ecclesijs Belgicis reformatis sidei Orthodoxæ adversetur, vel pietati, honestati & bonis moribus, publicæque tranquillitati & paci Reipub. officere videatur, manu sua subsignatos & approbatos autoribus vel typographis ad excudendum reddere. Non inconsultum quoque videtur, si censoribus potestas siat nonnullos libros, præsertim Theologicos, quibus Ecclesiam & Rempub. Christianam sine detrimento carere posse existiment, prorsus rejiciendi, & ne imprimantur prohibendi, licet nihil in ijs deprehendatur fidei, sinceritati & bonis moribus adversum. Testatur namque experientia, nimia librorum, quos scripturiens hocseculum protulit, & etiamnum magno numero profert, multitudine sieri, ut optimi quique in omnibus facultatibus tractatus, superiori eruditissimo seculo à præstantissimis quibusque omnium facultatum viris editi, quibuscum plerique recens scripti libri comparandi non sunt, paulatim intercidant, & à studiosorum oculis & manibus amoveantur, non absque magna reiliterariæ jactura. Cui malo ut tandem aliquando occurratur, jamdudum videtur efslagitare summa Reipub, literariæ necessitas.

Cæterum optandum foret, quod hesterno die à Clarissimo D. Deodato bene monitum fuit, hanc censendi libros curam non paucis quibusdam, sed integro plurimorum doctissimorum & in omnifacultatum genere exercitatissimorum virorum. Ecclesiasticorum & Politicorum Collegio committi; ne paucorum incuriam & negligentiam quandoque integræ Regiones & Respub. & omnes sæpenumero Ecclesiæ Resormatæ luere cogantur. Quod si tamen his locis parum id congruere videbitur, demandari poterit hæc librorum in publicam lucem edendorum revisio & censura, in ijs quidem Provincijs, in quibus Academiæ sunt, Doctoribus & Professoribus in sua quibusque facultate; in reliquis vero Provincijs, si libri Theologici fuerint, Deputatis eam ad rem Sypodorum Provincialium; sin reliquarum facultatum, ijs quos quæque Provincia cam ad rem

seliget & deputabit.

Hæc salvis melioribus judicijs.

# De Abusibus Typographiarum cavendis & emendandis, Sententia Helvetiorum.

Artem Typographicam divinitus humano generi concessam, maxime ad propagationem Sacrosanctæ veritatis, nemo ignorat: multiplices & enormes ejus abusus, jam diu pij atque pacifici serio multumque deplorant. Et quidem beneficium omne, quo est divinius, quo utilius, hoc etiam perniciosior est ejus abusus.

Ante omnia igitur hæc ars curæ esse debet Potestati supremæ, quæ possit leges non tantum præscribere, sed eas ctiam exequi.

Typographorum & Typographiarum multitudinem nunquam non Ecclesiæ & Reipub. suisse noxiam, experientia abunde docer. Non igitur omnibus, neque ubique locorum, artem hanc exercere Amplissimi Magistratus nostri permittunt.

Scriptorum genus omnino omne, Confessioni Helveticæ & Basiliensi, pietati aut bonis moribus, concordiæ ac publicæ paci non congruum, nec non Libelli samosi, obscæna Carmina & cantilenæ, Picturæ, item odiosa contentionum somenta, prohibentur severe.

Liber sine Autoris, Typographi, aut loci nomenclatura impressus, nisi id siat graues ob causas, conscio aut jubente Magistratu, supprimitur.

Liber censendus in Academia Basiliensi quidem, Magnisico Rectori primum, deinde pro diversitate argumenti, sacultatum diversarum Decanis: in Scholis Metropolitanis autem Censoribus exhibetur. Si prolizior est, adhibentur Collegæ. Subscriptione randem vel probatur vel improbatur.

Liber sine subscriptione aut permissu editus, supprimitur & aboletur; & reus pro ratione delicti, luit ære, corpore, aut etiam sama.

Tametsi in scripto aliquo erroris aut damni fuerit omnino nihil, orthodoxa & necessaria omnia, si tamen Censorum conscientiam sugerit, id non sit impune:

Censores constituuntur viri autoritatis & potestatis primariæ, ex ordine non minus Politico, quam Ecclesiastico. Horum munus est, non tantum libros edendos inspicere, legere, probare, vel repudiare; verum etiam Typographiarum curam gerere, modisque omnibus providere, ne pax Ecclesiastica vel Respub. per Typographiarum errores detrimentum capiat.

Honorarij sive præmij loco censoribus singulis, nec non Bibliothecæ publicæ libri editi debetur exemplum: alterum ab autore, alterum à Typographo.

Res gravioris momenti Cenfores deferunt ad Senatum.

Si quisex Cenforibus ipfis feripta fua juris vult facere publici, ne vel fuæ potestatis abusus, vel Cenforum reliquorum indulgentia sit res mali exempli, tenetur ipse quoque ca subijeere censuræ Facultatis suæ, vel totius Cellegij.

Non Ecclesiæ membris duntaxat istæ leges præscribuntur, sed reliquis omnino omnibus, quotquot intrasines pij & Christiani Magistratus vi-

vunt, sive indigenæ illi sint, siue alienigenæ.

Non nostris tantum nihil Censoribus inscijs vel invitis excudere licet in Typographijs nostris, sed ne quidem ad Typographos exteros excu-

dendum mittere quicquam, sine censorum nostrorum permissu:

Contra, si que teripta excudenda ad Typographos nostros mittuntur ab exteris, ea non minus Censoribus exhiberi debent, atque scripta Domesticorum. Si secus siat, Typographus luit, & Magistratus autoris illius redditurcertior, atque rogatur, ne suis abuti Typographijs nostris, vel nostras leges violare permittat.

Denique libros adversariorum seu controversiarum per leges nostras advehere quidem atque divendere licet: sitamen liber aliquis aut maniseste in Deum blasphemus est, pietati & bonis moribus aduersarius, aut etiam injurius proximo, Magistratus mature monetur, qui pro re nata

statuit.

Quæ ad leges & ordinem in Typographia observandum, quandoquidem jam pridem leges sunt conscriptæ, ut audio, & ea res ad autoritatem sapientissimorum Magistratuum in his regionibus omnino spectat, ea omnia omitto.

Caveatur tantum in posterum malo atque periculo à licentia, quæ inolevit :constitutis librorum Censoribus per Provincias, vbi Typographia exercetur: quos Censores optamus ex Politico, Ecclesiastico, & Academico ordine esse.

Aliquid indulgeatur gentis & regionis mori; ne grauetur feueriori iugo, libertati, & aliquando amænitatibus addicta gens, ingeniaque; Nihil enim magis irritas facit optimas reformationes, quam absolutus rigor, & nimia omnia simul adducendi contentio.

Reliqua à Fratribus potissimum Zuydthollandis in medium prolata & exhibita, vehementer probo.

Iohannes Deodatus.

De Typographiis Consilium Theol. Bremensium.

Ţ

Typographiarum licentiosa multitudo ad iustum numerum, necessa-rium, aut saltem utilem Ecclesie & Reipub.reuocanda est.

### ΙI.

Typographi nulli sint, nisi publica autoritate Magistratus confirmati & jurati. Ijdem sint Ecclesiæ membra, viri honesti, æqui, satis periti artis, equi ipsi laborent, vel saltem operas à se conductas, vigili oculo lustrent.

### ÌII.

Sub gravi pœna ijs iniungatur, ne quid imprimendum suscipiant, nifi probatum ab eis, quibus Magistratus supremus hanc cognitionem & censuram demandavit.

### IV.

Revisores ad minimum sint tres: unus ex ordine Magistratus; alter ex Prosessoribus aut Magistris doctioribus; tertius ex Pastoribus Ecclesiæ. Intelligimus autem tres istos Censores non susficere omnibus hisce Provincijs, sed singulis esse tres illos dandos.

#### V.

Sit etiam unus faltem Inspector totius rei Typographicæ; qui subin- Inspector. de Typographea invisat, & cum Censoribus consilia communicet.

#### VI.

Certæ Leges conscribantur, quibus Revisorum & Typographorum Leges Communia regantur: quales istæ sint, & similes:

- 1. De quibus Cenfores dubitant; sub consultationem vocent; initio cum Inspectore; deinde si opus sit etiam cum Magistratu, Pastoribus, Professoribus: in rebus gravioribus etiam cum Exteris orthodoxis.
- 2. Libri inutiles, famosi, puritati religionis & recepta Confessioni & concordia alenda inimici, & omnino qui bonis moribus obsint, penitus rejiciantur.
- 3. Libros aliunde mißos vel alibi jam excusos, ne subjiciant prælo, nisi consimiliter de ijs Censores certiores secerint.
  - 4. De picturis idem judicium sit, quod de libris.
- 5. Auctorum & locorum, ubi scripta imprimuntur, nomina omittere, nemini fas sit; nisi caussa Superioribus, in primisque conscio Magistratu, comprobata.
- 6. Libri aliarum, quam religiofarum, rerum, ut Philofophici, Historici, turidici, & exoticis linguis conferipti, censendi mittantur ad eas Academias, ubi à doctis earü rerum viris specialiter ad hoc deputatis, relegi possint; ne quid uspiam sana doctrina aut piis

aut pijs moribus adversum, cum Ecclesia aut politia detrimento occultetur.

7. Correctores sint satis nota fidei & doctrina: ne Ecclesia proditoribus, nostra ar-

Salvo rectius sentientium judicio.

Cæterum, Illustres ac præponentes Ordines Generales, paulo post ad tolleudos Typographiæ abusus, hoc Edictum publicarunt.

Ordines Generales Fæderatarum Belgij Provinciarum, omnibus hafce præfentes Significatum volumus, quandoquidem non obstante visuris aut lecturis, Salutem. pracedente Edicto nostro, VII. July, Anni millesimi, sexcentesimi & decimi quinti, à nobis statuto, atque ubique in pradictis Provincijs publicato, nonnulli curiosi, irrequieti, & turbulenti homines, novitatibus & mutationibus studentes, conati fuerint, atque etiamnum quotidie conentur, pessime loqui, varios Libellos scandali & offensionis plenos, Cantilenas, Ucrsus, Narratiunculas, & similia componere, & scripto aut typis divulgare, atque in vulgus spargere, in quibus non tantum improbe atque indecenter de legitima harum Provinciarum gubernatione cum generali tum particulari, dithitaur, ac indicatur; sed etiam allaboratur, tentaturque, ut inter Provincias, Civitates, earumque incolas & cives, dissidia dissensionesque excitentur, adeo ut simpliciores, imperitiores, & rerum ignari homines, ipsumque inprimis vulgus, hacratione facile in deteriores sensus abripi, ad tumultus & seditiones concitari, & à debito iustoque, quo legitimis suis Magistratibus sunt obstricti, officio abstrahi possent: S quandoquidem etiam nos certo, per fide dignos præmoniti simus, proposuisse nonnullos inter istos homines scripta quadam, Synodo Nationali, qua Dordrechti nunc celebratur, exhibita, aut in eadem posthac exhibenda, vel tota vel eo. rundem partem typis publice divulgare, & populo magno cum Actionum Synodalium contemptu, aut ad vulgi concitationem, communicare; neque expectare velle donec actiones praduta Synodiad finem perducta & conclusa fuerint, prout fieri aquum ac necessarium erat: que omnia cum in Republica bene constituta tolerari nequaquam debeant, sed adversus istiusmodi mala, hoc prasertim tempore, mature prospici, eademque secundum jura, Edicta præcedentia, Leges, & consuetudines Fæderatarum Belgij Provinciarum impediri ac puniri consultum st ac necessarium; Hac de caussa, Nos matura deliberatione confultationeque habita, denuo vetavimus atque interdiximus, vetamus atque interdicimus omnibus ac fingulis, cujuscunq; sint status, nationis, qualitatis & conditionis, de legitima Provinciarum gubernatione, civitatum que Magistratibus sinistre loqui, Libros aut libellos ullos, Cantilenas, Narratiunculas, aut Versus, scandalo aut seditioni ser vientes, aut alia eiusmodi scripta, qualiacunque tandem ea sint, quocunque etiam idiomate aut lingua conscripta, posthac in Fæderatas hasce Belgij Provincias inferre, in ijsdem excudere, eadem velexcusa vel descripta divulgare, divendere, disseminare, aut circumserre; ac nominatim quoque Scripta, Alta, vel Actiones, que jam in predicta Synodotradita, constituta, aut celebrata sunt, aut que in posterum in eadem tradi, constitui, aut celebrari posent, antequam idipsum à nobis publica Constitutione atque autoritate fuerit statutum, permisum, & specialiter indultum: ut hac ratione conventus hujus, tam diu votis expetiti, fructus bono publico perfecte obtineri aliquando possint, utq; Delegati nostri ad eandem Synodum, instituti

instituti sui quod in tota hujus Synodi inspectione habent, compotes sieri queant, ad Dei gloriam, Ecclesiarum bonum, tranquillitatem, ac pacem, & Synodi simulq; Delegatorum laudem atque honorem: sub pæna amissionis talium scriptorum, libellorum, cantilenarum, istiusque generis scriptionum aliarum omnium, ac præterea ducentarum librarum, quarum singula quadraginta valent grossos, prima vice. Secunda autem vice sub pana duplici & correctione arbitraria, atque insuper etiam pana corporali, qua secundum rei circumstantias & necessitatem, cum Author, & Typographus, tum etiam divulgator, distributor, ac divenditor corundem, punientur. Utque hac omnia tanto melius observentur, interdicimus omnibus harum Fæderatarum Beleij Provinciarum Typographis, ne posthac quidquam imprimant aut divulgent, nisi idipsum Provinciarum Delegatis Consiliarijs, seu Deputatis Ordinibus, aut illis, quibus in singulis civitatibus peculiariter hac autoritas demandata erit, prius exhibitum, atque ab ijsdem perspectum permisumque fuerit; ita vt post hanc permissionem, eidem scripto nibil addi vel demi li-Tenebuntur quoque omnes Typographi, sibi servare omnium librorum atque actorum, qua excusa ab illis fuerint, exemplar authenticum, atque illud ipsum ad Delegatos Provinciarum Consiliarios, seu Deputatos Ordines transmittere, antequam libros ullos, ullave acta divulgare aut divendere ipsis lucbit, vt constare queat, quid ijs postea vel additum vel demptum suerit. Adjungent etiam omnes Typographi singulis exemplaribus ab ipsis impressis nomen suum, locum habitationis, & annum in quo excusa erunt, uti quoque nomen Autoris, vel Interpretis, simulque apponent literas Permissionis in secunda primi folij pagina expressas : Sub pæna etiam centum librarum, quarum singulæ quadraginta pendunt grossos, & amissionis omnium exemplarium prima vice. Secunda autem vice, sub pæna ducentarum similium librarum , 🔗 amissionis exemplarium. Tertia vero vice, sub pana trecentarum similium librarum, 🔗 relegationis ex Fæderatis Provincijs per annos decem. Hac omnia quo accuratius observari queant, mandamus omnibus prædictarum Provinciarum Typograpis, vt intra spatium octo dierum, post edicti hujus publicationem, coram Magistratibus locorum, in quibus habitant, renovent juramentum, quo sancte promittant sese in omnibus huic edicto obedientiam ese prastituros; sub pana, vt singulis postea mensibus mulctentur centum libris , quarum singulæ quadraginta pendunt grossos, quam diu in prastando hoc juramento negligentes deprehendentur. Omnium autem harum mulctarum pars tertia cedet Prætori, qui Edictum boc executioni mandabit, altera pars tertia indici, & que supercst pars tertia, Reipublica. Quapropter omnibus Pratoribus & Justitia administratoribus, quorum hoc est munus, injungimus & mandamus, ut diligenter inquirant, quinam Edictum hoc nostrum transgrediantur, eosque sine ulla dissimulatione, secundum Edicti husus nostri formam, puniant, & vt puniantur, curent. Nemo autem vt hujus rei ignorantiam pratendere queat, denunciamus Dominis Ordinibus, Prafectis, Delegatis Consiliarijs, & Deputatis Ordinibus Provinciarum Geldrie, Comitatus Zutphanie, Hollandie & VVest Frisie, Zelandia, Ultrajecti, Frisia, Transifulania, vrbis Groningensis & Omlandiarum, omnibusque alijs justitia administratoribus & Pratoribus harum Faderatarum Belgij Provinciarum, postulamusque, vt hoc Edictum nostrum statim publicari atque affigi curent in omnibus locis, in quibus ejusmodi publicationes atque affixiones fieri solent: vtque adversus transgresores, pradictarum panarum irrogatione, agant, atque agi curent, sine ulla gratia, savore, dissimulatione, aut mora: quoniam Nos bono atque incolumitati Reipublica idipsum expedire judicavimus. Datum Haga-Comitis subsigillo nostro & subsignatione tum nostra, tum etiam Graphiarij nostri, die Vigesimo-secundo mensis Decembris, anni millessimi, sexcentesimi & decimi-octavi. Subsignatum erat Gisbertus à Boetselaer v. paulo inserius scriptum erat, Exmandato sllustrium ac Prapotentum Ordinum Generalium, & signatum C. Aerssen. Sigillum autem eorundem Dominorum Ordinum eidem impressim erat in cera rubra.

Eadem Sessione Remonstrantes Citati in Synodo comparuerunt, quibus à D. Præside exposita est citationis causa, monitique sunt, vt petitæ dilationis rationes Synodo exponerent. Responderunt, se Apostolorum more & exemplo, huic Synodo precari à Deo Patre, & Domino nostro, Iesu Christo, gratiam Spiritus Sancti, vt is confilia, quæturbatæ Ecclesiæ, patriæque essent salutaria, suggerat. Appulisse se hesterna die mandato corum, quorum autoritatem subterfugere non potuerint, vt causam suam, quemadmodum antehac, ita nunc, bona conscientia defenderent. Venisse denique vt intelligerent, quando ad collationem accedendum effet: occupatos adhuc se esse in explicandis cistis, ideoque D. Præsidi indicasse, videri æquum, vt dies unus atque alter concederetur fibi, vt sese interea pararent. Neque tamen hoc postulasse, aut quidquam Synodo præscribere velle, sed Illustrium D D. Delegatorum & Synodi arbitrio permittere. Qui concedendam ipsis dilationem in diem crastinum censucrunt: quod & Synodo placuir. Et quandoquidem collationis instituenda mentionem secissent, diserte ipsis significatum est, non esse cam Illustrium Delegatorum & Synodi mentem, vt solennis, tanquam inter partes, aut Pædagogica quædam institueretur collatio atque disputatio, cum citati essent (quod & Citatoria exprimerent) vt sententiam suam de quinque notis Articulis dilucide proponerent, explicarent, quantumque possent desenderent : ac deinde Synodi de ijs expectarent judiciunt. Monitique sunt, vt in scopum hunc intuerentur, istisque sese terminis continerent.

Citati Remonstrantes publice insuper significarunt, se libello supplice ab Illustribus ac Præpotentibus Ordd. Generalibus petijsse, vt Nicolaus Grevinchovius, & Simon Goulartius, quos acerrimos causa sua patronos & vindices vocabant, in defensione hujus causa, ipsis adjungerentur: hanc petitionem ab Illustribus ac Præpotent. Ordinibus Generalibus ad Synodum remislam esse. Petere itaque obnixe, vt duo illi fupra dicti ipfis adjungi poffint, quos & antea ad eam rem fuisse nominatos intellexerant. Se interim caussam esse aus icaturos, neque se Synodum, dum illos præstolarentur detenturos. Cumque secesfissent, missi sunt ad cos Ultrajectini Remonstrantes, vt libellum illum supplicem cum Responso Illustr. Ordd. Generalium postularent. Qui retulerunt, respondisse ipsos, libellum illum supplicem non esse sibi redditum: neque enim scripto sed verbis ab Illustribus Ordd. Generalibus responsum ipsis suisse. Cumque de hac re ageretur, Zuyt-Hollandi indicarunt Nicolaum Grevinchovium in postrema Synodo Zuyt-Hollandica Delphis habita, à Ministerio suisse remotum. Uti ex sententia illius Synodi, contra ipsum lata, que prælecta suit, patebar. Etiam Gallo-Belgici declararunt, Simonem Goulartium, à Ministerio Ecclesiæ Amstelodamensis, approbante Synodo Gallo-Belgica, remotum jam dudum fuisse. Illustres Delegati, responsum ad hanc petitionem, in diem proximum, differendum esse existimarunt.

# Sessione Vigesima-tertia,

SESS. XXIII.

VII. Decembris, Die Veneris ante meridiem.

Lludres Delegati, sententiam suam de postulatione Remonstrantium,Decreto hoc publico declararunt:

Ad petitionem Remonstrantium, qui Greninchouium ac Goulartium, quorum presentia atque patrocinio, opus sibi esse juduarent, adjungi fibi postularant; Illust ac Prapot. D.D. Ordinum Delegati, cognita abdicationis otriusque sententia, à competentibus judicibus pronuntiata, ac legitime executioni demandata, neque ulla provocatione hactenus, ad superiorem, vel querela ulla, vt loquuntur, suspensa; declararunt, atque hoc ipso publice declarant; sese postulationi corundem Citatorum ac petitioni,ex mandato DD.Ordinum,annuere nee possence debere. It a tamen, out benigne, atque ex favore, eidem Goulartio ac Greninchouio permittant, vti libere ad Synodum veniant, causam Remonstrantium, privatim consilio promoveant ac instruant: ea lege, ut nulla aut dilatio aut mora Synodalibus inyciatur actionibus. Auditis insuper ac plene excusis eorundem Citatorum rationibus; concesserunt, atque hoc ipso concedunt, ot si quid ad explicationem aut defensionem quinque notissimorum Articulorum, vt & ceterorum que ab is dependent, ante Decreti Synodici. promulgationem, deesse existimauerint, quod ad pleniorem corundem atque ulteriorem facere intellectum videatur, impetrata à Synodo venia, lreuiter & modeste id proponant atg; scripto comprehendant, seque Synodi juducio submittant. Quemadmodum censuras omnes ac sententias, que hactenus aduersus cos lata sunt, ratas atque sirmas esse volunt. Quibus mihil beneficio hos suo, deregatum aut detractum eunt. Quin contra, U autoritatem, sicut par est, plenam atque firmam obtinere pergant, aquum esse judicant.

Huic D.D. Delegatorum sententiæ acquiescendum esse, Synodus judicavit. Quia autem Remonstrantibus Ultrajectinis, datum in mandatis sucrat, uti causam Remonstrantium desenderent, ideoque, pro Citatis ad eiusdem caussæ cum reliquis desensionem, essenti habiti, ut ex Citatorijs quoque literis apparet, ipsorumqi eadem, quæ est M. Simonis Episcopij, ratio esse videretur, moniti sunt amice, ut cogitarent, utrum, dum ea res ageretur, inter Iudices sedere, Synodicumqi cum reliquis præstare juramentum vellent: an vero, potius, sese, ut eius dem causæ desensores, Remonstrantibus citatis adjungere deberent. Videri enim authoc esse saciendum, ut surorum Delegantiu mandatis satisfacerent: aut mandata ea ipsis esse deserenda, novaça ab issemente postulanda. Petierunt, ve hec propositio, scripto ipsis exhiberetur, tempusq; deliberandi concederetur. Quanqua autem hoc, neq; moris, neq; necessarium esse videretur, cum ressatis esse manises sa, ve tamé i sis omnino satissieret, aliquoties repetita, ac deinde scripto ipsis essentia concessum.

Comparuerunt cadem hae Sessione Remonstrantes Citati. Quibus indicatum suit, quidad petitionem ipsotum de admissione Grevinchovij & Goulartij esset statutum, eumqs in sinem Illust. Delegatorum Decretum suit præsedum. Ubi consedissent; M.

Simon

Simon Episcopius, S. Theologia in Academia Leydensi Professor, omnium nomine, venia non impetrata, orationem habuit. Qua fignificabant, eos fe este, qui observasse fibi viderentur quædam à nonnullis magni alioquin nominis & famæ Viris, magno afferi molimine, quæ cum gloria sapientiæ, bonitatis, & justitiæ divinæ, Servatoris nostri Φιλαιθρωπία, satisfactione, ac meritis, Verbi, Ministerij S. Sancti natura, Sacrametorum usu, denig; cum officio Christiani hominis, consistere non posse existimarent. Quædeinde cum'ingenti offendiculo bonorum, indelebili Reformationis nostræmacula, incredibili pietatis jactura, conjuncta esse arbitrarentur. Quibus deniq; luculeta adverfarijs nostris Reformationem suggillandi & obtrectandi præberetur materia. Majora hæc fuisse & graviora, quam ut tacite ad ea conniverent. Conatos itaq;hanc injuriam & maculam, ab Ecclesijs nostris amoliri: quamvis hoc propositum non recte ipsis cessisfet. Hanc ob causam male esse habitos, publicamq; invidiam subijsse: ob eandem multisinjurijs fuisse affectos, quas prolixe, multaq; exaggeratione exponebant. Tria hec ab ipsis inprimis acta fuisse: primo, quod aperte se, atque ex professo opponere ijs conati essent, qui nonnulla horrenda & abominanda quorundam Doctorum placita, aut is si se tenere profitebantur, aut pro genuina Ecclesiarum nostrarum sententia, habenda atg; retinenda esse asserent. Alteru, quod abhorruissent, palamq; ijs se opposuissent, qui propter quinq; ip forum articulos, ante ullam Synodi sententiam, secessionem, vel absolute, vel per provisionem, ut loquuntur, posse sieri, aut faciendam esse judicassent, velfilentio, factove ipfo, id se approbare demonstrassent. Tertium, quod eorum rigorem semper improbassent, qui manentibus salvis, veritatis inprimis necessarijs sundamentis, dissentiones sæpe leviculas & non necessarias, in suspicionem atrocissimæ hærescos continuo vocassent. Accessisse quastionem de Iure & autoritate Magistratus circa facra. Hæc tanti fuisse sibi visa, ut muneri suo neutiquam satisfacturos sese crederent, nisi ijs, quantum possent, irent obviam. Synodum deniqi, atque exteros inprimis Theologos, obtestabantur, ut positis præjudiciis, sincere de causa cognoscerent. Se autem ea spe accessisse, ut aut eam, sicut hactenus defenderant, Synodo probatent: aut veritatis victoriam, si illa caderent, reportarent.

Finita oratione, postulavit D. Præses, ut exemplar, ex quo recitata suerat, Synodo exhiberetur. M. Episcopius respondit, aliud se non habere, neque hoc esse nitide descriptum, ac propterea petere, ut describere prius ipsis liceret. Cumque instaret Præses, ut hoc ipsium qualecunq; esse exhiberet, petijt Episcopius, ut vel ipsium autographum vel apographum authenticum sibi redderetur: æquum enim esse ut ipse orationis a se habitæ exemplar haberet. Cæterum cum eadem oratio, nonnulla etiam politica continere videretur, mandarunt Illustr. D.D. Delegati, ut Remonstrantes singuli eam subsignarent. Quod & factum suit. Atquita subsignatam Synodo exhibuerunt. Monuit deinde Præses dictum Episcopium, orationem hane intempestive ac præter ordinem, venia à Synodo non impetrata, ab ipso habitam suisse: cum præsertim nondum ipsis indicatum esse qua de causa eo essentadvocati. Negs decuisse in primo Synodi ingressu, præmeditata oratione & falsis criminationibus adversus symmystas suos

plena, animos præoccupare & exacerbare.

Quoniam vero Illustr. ac Præpotentes DD. Ordines Generales, in legibus, quibus hanc Synodum convocandam & celebrandam decreverant, articulo decimo expresse mandarant, ut omnes ad Synodum depurati, in omnibus illis quæ veritatem concernerent doctrinæ, adhibito iusto plenoq; examine, solum Dei verbum, non autem ulla alia scripta, pro unica veritatis norma haberent, atq; hoc ipsum se facturos, nihilque aliud quam Dei gloriam & Ecclesiarum pacemante oculos esse habituros, juramento obstringerentur; cumq; ad causam doctrinæ, præsentibus iam Remonstrantibus, pertractandam, esse veniendum, monuit Præses, ipsam rem nunc postulare, ut huic Illustrium ac Præpotentum DD. Ordinum Generalium, præseripto satissieret. Atque hunc in sinem ipse, hac concepta formula, præsentibus, etiam citatis, præsivit:

Promitto coram Deo, quem præsentissimum renumque & cordium scrutatorem credo & veneror, me in tota hac Synodali actione, qua instituetur examen, judicium & decisio, tum de notis quinq; Articulis, & difficultatibus inde orientibus, tum de omnibus reliquis doctrinalibus, non

ulla scripta humana; sed solum Dei verbum pro certa ac indubitata sidei regula adhibiturum:mihiq; intota hac causanihil propositum fore, præter Dei gloriam, tranquillitatem Ecclesia, & cum primis conservationem puritatis doctrinæ. Ita propitius mih sit Servator meus Iesus Christus, quem precor ardentissime, ut in hoc proposito Spiritus sui gratia mihi perpetuo adfit.

Reliqui omnes Pastores pariter & Seniores Belgici ad Synodum Delegati, ac deinde omnes exteri Theologi ordine assurgentes, clara voce declararunt singulis idem sese coram Deosancte promittere, ac jurare: testatique sunt, tali se animo ad Synodum venisse: sedisse hactenus in ea: atque in posterum per Dei gratiam esse versaturos.

Remonstrantibus Ultrajectinis, quia nondum declaraverant, utrum reliquis Citatis, tanquam caufæ ejusdem defensores adjuncturi se essent, an vero causæ Remonstrantium defensioni renunciare, atque in posterum non ut defensores, sed ut Iudices, in Synodo sedere vellent; juramentum non fuit delatum.

# Sessione Vigesima-quarta,

SESS. XXIV.

VIII. Decembris, Die Saturni ante meridiem.

Ltrajectini Remonstrantes rogati ut sententiam suam de hesterna propositione declararent, scripto responderunt, paratos se cum reliquis Synodicum præstare juramentum: atque arbitrari, non tam arcte se mandato de desensione caussa Remonstrantium adstrictos teneri, cum præsertim literæ mandati, hanc defensionem liberam permitterent, hoc est, siquidem ipsi eam necessariam existimarent. Se autem iudicare, neceffarium nunc non effe, ut fe Remonstrantibus Citatis ad defensionem huius causæ adjungerent. Qua de re ut constaret, iussi sunt literas mandati, aut earum faltem partem quæ permissionem istam contineret, Præsidi exhibere. Quibus prolatis, ac periodis quibusdam ex issdem publice prælectis, rogata est Synodus, ut declararet, an potestas de hac caussa judicandi satis manifeste illis concederetur, ideoque, utrum, tanquam eius caussa Iudices, sedere in Synodo deberentac possent. Quamvis autem exprælectis istarum literarum periodis liquido constare non posset, judicandi atque decidendi potestatem ipsis esse datam, meliusque facturi essent, si liquidioribus mandaris, quibus desendere hanc causam juberentur, acquiescerent, cum præsertim ideo nulli Remonstrantes ex Provincia Ultrajectina ad eiusdem causæ defensionem essent citati, tamen ne Synodus calumniis exponeretur, quasi excludere eos vellet, declaratum fuit, eos, inter Iudices hisce conditionibus sedere posse: 1. Ut rotunde & sincere declararent, potestatem se habere non accommodandi tantum; sed & decidendi, seu definiendi, non de veritate tantum; sed de falsitate quoque quinque Articulorum: si eos in conscientia falsos esse convicti essent. 2, Nein hac caussa cum Citatis communicarent, neve eliminarent ea, quæ absentibus Citatis in ipsorum caussa agerentur aut dicerentur. 3. Ne dum caussa hæcagitur, importunis interpellationibus, actionem Synodi turbarent. 4. Ut in ordine Iudicum postea manerent, neque liberum ipsis, posthac sese Remonstrantibus, sive desensoribus hujus causæ adjungere, esser. Quinto denique, ut idem Iuramentum Synodicum, quod ab alijs judicibus præstitum suit, ipsi etiam præstarent. Quæ proposita cum essent, petierunt denuo, conditiones has scripto sibi tradi, ac deliberandi de ijs tempus dari. Quorum utrumque illis est concessum: datumque usque in vesperam deliberandi tempus.

Eadem

Eadem Sessione præsecæssiunt literæ, à Deputatis Synodi Hollandiæ Australis, ad Præsidem & Adsessors scriptæ, quibus petebatur, yt Theophilo Ryckvvaert, Eeclesiæ Brielensis Pastori, qui hic inter Citatos Remonstrantes aderat, per triduum ab hac Synodo abesse liceret: yt in classe Brilana, in cujus visitatione versabantur ad accusationes, quæ adversus ipsum multæ gravesque in eadem Classe productæ erant, respondere posset. Illustres Delegati, sententiam de hac petitione rogati, responderunt: Etsi illi qui ad majus tribunal jure evocati sunt, ad minus jure evocari nequeant, tamen permittendum esse arbitrio dicti Theophili, utrum se hoc tempore ibidem elassi nec ne vellet sistere. Cui Nobilissimorum atque Generosorum Delegatorum sententiæ, Synodus acquievit.

Sess. XXV.

# Sessione Vigesima-quinta,

x. Decembris, Die Luna ante meridiem.

 ${f P}^{\rm Oft}$  habitas preces ordinarias, fignificatum est à Præside, Remonstrantes Ultrajectinos propridiana vespera, sibi, Assessorius & Seribis responsium hoc scripto exhibusse, quod & Synodo præsectum suit.

# Responsum Remonstrantium Vltraiestensium ad conditiones ipsis propositas, privatim exhibitum.

Ad conditiones nobis scripto exhibitas hoc in universum respondemus: Causé nihil esse, cur arctioribus & pressioribus conditionibus adstringendi simus nos, quam alia Synodi hujus membra,ante præstitum juramentum adstricta suere. Cum hactenus ad Synodum admissi simus, nec quidquam indignum venerando hoc cætu commissum à nobis sit. Pari cum aliis jure vocati huc accessimus; pari jure suffragium diximus hactenus, pari jure, ut porro quoque huic Synodo interesse liceat, æquislimum putamus: nec hie, indulgentiam ullam agnoseimus. Quod si tamen alia hujus Synodi membra declarent, fe in confeientia existimare, sibi à Peputantibus datam esse potestatem quinque Articulos Remonstrantium non tantum accommodandi ; fed etiam definitive fententiam fuam pronuntiandi , non tantum de veritate, sed etiam de falsitate eorundem, si in conscientia falsos judicaverint, uti habet prima conditio, neque nos gravabimur rotunde ad hoc respondere. Ad secundam conditionem respondebimus tunc, quando Synodus haz Remonstrantes judicaverit omnes partem adversam, cum qua non liceat de his rebus communicare, quæ in Synodo dicuntur aut aguntur. Quod autem de climinatione dicitur, mirum nobis videtur, cum spectante & audiente frequentissimo auditorum theatro, negotia Ecclesiastica hic loci transigantur: quibus omnibus, aut filentium foret imperandum, aut ad hanc Synodum aditus occludendus.

Ad tertiam conditionem, confentimus.

Ad quartam quod attinct, novimus utique, quid modestiam nos ram coram veneranda hac Synodo deceat, nec indecoris interpellationibus alijs Synodimembris molesti crimus, uti neque suimus antehac. Iuramentum vero cujus mentio sit quinta conditione, præstare sumus paratissimi: & ca quidem conscientia, cujus rationem aliquando Deo judici reddendam seimus.

Deinde declaravit Præses, Remonstrantes Ultrajectinos, de conditionum harum sensu & aquitate, melius edoctos, promissis se rem maturius este consideraturos, deque ea deliberaturos, atque eadem vespera responsum categoricum daturos este. Isaacum autem Frederici, & Samuelem Neranum, hoc ipso demum mane responsum hoc exhibitis.

### Responsum eorundem posterius Synodo exhibitum.

Quandoquidem videmus, maximam huius Synodi partem, in ca esse sententia, quod iudicent, nos citatis Remonstranțibus adungere in hac Remonstranțium causia debere; aliquos vero indulgentiam & gratiosam concessionem interpretari, si locus nobis inter Synodi membra concedatur, quem nobis pari cum alijs iure competere arbitramur; & plerisque nostram prasentiam nunc, ubi de Remonstrantium sententia agitur, ingratam esse, & super hac re diu multumque disceptatum sit: nos Ultrajectini Remonstrantes, re în accuratius examen vocata & serio expensa, ne longior super hac re disceptatio Synodalibus actionibus remoram injiciat, nos, Remonstrantium citatorum cœtui in hac causia, salvo principalium nosserorum iure, adiungemus.

Subscriptum erat, 10. Decemb. C10 10 C X V 111. ante meridiem : Isaacus Frederici & Samuel Neranus.

Significavit insuper D. Præses, Consultissimum Virum D. Stephanum Helssling, Ultraiectinæ Ecclesiæ Seniorem, ptomptitudinem suam in præstando debite iuramento ac sinceritatem etiamsuamsibi abunde probasse. Quia autem cum alijs illis duobus se non coniunxerat, neque in Synodo eius negotij caussa comparuerat, deliberatum suit, annon ad Synodum vocandus esset, ut mentem suam eidem coram exponeret. Monuerunt autem Generosi Delegati, ut illius caussa in dies aliquot disservetut.

Reverendi Viri D. Theodotus Tronchinus, & D. Hieremias Poursius, qui iusta & Synodoprobata de caussa, cum iuramentum Synodicum præstaretur, absuissent,

id ipfum hac fessione solemniter præstiterunt.

Eadem fuit monitum, Remonstrantes, ante aliquot dies, cum Dordracum primum appulissent, scriptum quoddam Theologis exteris exhibussile, in quo non nemini in rebus ad historiam pertinentibus iniectus suit scrupulus, rogatumque est, annon esset opere-pretium scriptum hoc Synodo exhiberi. Exteri Theologi declararunt, scriptum tale Apologeticum à Remonstrantibus suisse ipsis ante aliquot dies oblatum, seque eius dem exemplat Synodo libenter communicaturos. Iudicavit autem Synodus, haud recte à Remonstrantibus sactum, quod ad exterorum Theologorum animos præoccupandos, scriptum privatim sparsissent: debuisse cos, si quid ad defensionem sua causa haberent, publice Synodo proponere.

Comparuerunt denuo citati Remonstrantes, quibus duo Ultrajetiini, Isaacus Frederici, & Samuel Neranus sese adjunxerant. Quibus & mandatum suit ut orationi à M. Simone Episcopio nuper habita, una cum reliquis subscriberent. Qui sibi tempus accuratius perlegendi cam atque expendendi petierunt. Quod & concessium

il is fuit.

Monitus eadem sessione fuit M. Episcopius, quia nuper iussus tradere orationis habitæ exemplar, unum modo fe habere dixerat, cum tamen postea compertum effet, bina eum habuisse, aliudque Synodo tradidisse, quam ex quo eam recitasset, ut cum veneranda Synodo candidius inposterum ac sincerius ageret. Respondit, se haud parum fibi gratulari, occasionem dari rumorem huius rei, de qua erat monitus, in vulgus sparsum, diluendi: nunquam se dixisse, unum tantum se exemplar cius habuisse; sed exemplar satis nitide descriptum se non habere. Adjungebat Eduardus Poppius, se reliquosque qui proxime illi assederant, idem testari. Explicatæ sunt deinde Remonstrantibus causlæ; propter quas potissimum citati essent, prout illæbreviter in Citatorijs expressæessent:ut, videlicet,sententiam de quinque Articulis suam ptoponerent, explicarent & defenderent, fimulque quas haberent in Confessionem, & Catechesin harum Ecclesiarum considerationes suas exhiberent. Rogati ergo funt, num præstate id ipsum, nunc parati essent. Petietunt ad hæc illi, ut liceret sibi, antequam ad ipfam rem deveniretur, quædam feripto comprehenfa, quæ omnino judicarent esse præmittenda, Synodo proponere. Responsum suit, licere quidem, modo quæ proponenda essent, non ad personas; sed ad rem ipsam pertinerent. Quæ cum esse talia asseverassent, prælectum ab illis fuit scriptum hoc prolixum:

Nobi-

Nobilissimi, Amplissimi, Domini, Illustrium Ordinum Generalium Delegati, Honorande D. Præses, Reverendissimi, Pijssimi, Doctissimi, Clarissimi Domini, Patres ac Fratres colendissimi.

Nos, Profesor SS. Theologia, & Ecclesiasta reliqui, qui qui dem per literas, tum Delegatorum Illustrium & Prapotentum Ordinum Generalium, tum etiam Ecclesiasticorum, ad Synodum hanc Nationalem vocati & citati sumus (ad quam accedere paratos suisse Remonstrantes, etiam ante factam citationem, paucis retro septimanis supra diclis Delegatis Generalium Ordd. exhibito super hac re libello supplice, liquido probatum suit) & imprasentiarum omnes & singuli, obedientiam nostram summis Potestatibus testaturi prasto sumus, VV. RR. omnibus & singulis pacem & gratiam Domini nostri lesu Christi ex sincero cordis affectu precamur, optantes, & ardentibus votis apud eundem Dominum Jesum Christium contendentes, ut selicibus hac ipsa Synodus auspicijs incipiat, selicioribus procedat, selicissimis desinat, ad veritatis, qua quidem secundum pietatem est conservationem, pacis & concordia (proh dolor!) violata restaurationem, multarum, qua in Ecclesias irrepserunt, corruptelarum averruncationem, Resormata religionis propagationem & divini nominis gloriam. Amen.

(um autem in Ecclesia, qua Domus Dei est, juxta Apostolicam admonitionem, omnia &σχημόνως και &πάκτως fieri debeant, pracipue vero, cum de ijs rebus disceptatur, qua Ecclesiarum plurimarum salutem incolumitatemque concernunt; nos vero ad eam citati simus, ut exorta in negotio religionis controversia examinentur, & exulcerati atque exacerbati utrinque animi leniantur, uti habet Delegatorum Illustrium Ordd Epistola, utque sententiam nostram quoad contro versos articulos libere proponamus, explicemus, defendamus; visum fuit nobis omnibus & singulis, in antecessum totius negotij, conditiones aliquot aquissimas stepulari, ne temeraria 💸 pracipiti agendi ratione, vel veritatis defensionem improvide suscepisse, vel conscientiarum nostrarum rationem minus habuisse videamur. Sunt autem conditiones illa, exdem, quas sibi concedi ab Illustribus Hollandix Ordinibus sex Collationis Hagiensis Collocutores non ita pridem exhibita ipsis Ordinibus Holl. Remonstrantia, sive declaratione, flagitarunt. Quarum quidem prima & præcipua hoc habet: ut quæ inter nos & Synodum erunt transigenda negotia, non apud eam, tanquam legitimum controversiarum nostrarum judicem; sed tanquam partem adversam transsigantur. Neque enim ab animo & conscientia nostra impetrare possumus, ut eos pro causa nostræ aquis judicibus agnoscamus, qui se palam professos nostros adversarios esse, facto à nobis, sive per provisionem, uti loquuntur, sive peremptorie, schismate, ali sque inique agendi modis, testati sunt. Hujus vero schismatis reos habemus maximam partem eorum, qui ad hanc Synodum ex Confæderatis Provincijs convenere, Ecclesiasticorum. Quorum alij schismati formando operam suam commodarunt: alij factum varys in locis foverunt: aly silentio, hoc est, tacita approbatione, venerati funt. Nec non aliquos eorum, qui hos ipfos Ecclefiafticos literis fuis Fiduciarijs ad Synodum delegarunt. Vt his ipsis causa nostra judicium committere nihil aliud soret, quam partem adversam & à nobis separatam, & ulla sacra nobiscum habere communia recufantem, pro judice agnoscere. Exteros tamen Theologos excipimus: à quorum aquitate, fide, & prudentia, meliora speramus. Quod ne à nobis dici tantum putent Vestra Rever. probationes subjungimus; plura addere parati, si res exigat. Quare hac præmissa præfatione, nos Synodum præsentem non agnoscere pro sententiæ nostra legitimo judice (quod de Exterarum Ecclesiarum Theologis dictum nolumus) ad con-

ad conditionum quas à Vestris Rever, stipulamur recitationem progredimur, in quibus ad ea solum attendi petimus, qua rei caput concernunt, neglectis aliquot circumstantijs, qua prasenti tempore (menses enim aliquot effluxere, ex quo illa Illustribus Hollandia Ordinibus exhibita (unt.) minus convenire videbuntur.

Conditiones Synodi legitime instituendæ, quas Remonstrantes Ecclefialtæ primum supplice libello ab Illustrissimis Potentissimisque Hollandiæ & West-Frisiæ Ordinibus, sibi concedi petiverunt; atque etiamnum Remonstrantes, qui speciatim per literas ad Synodum Nationalem vocati sunt, sibi concedi petunt; munitæ testimonijs Reformatorum Doctorum, nec non rationibus perspicuis ac solidis.

r. V T utriusque partis concionatores, Remonstrantes, & Contra-Remonstrantes, Ad Conditiones tanquam partes adversa ad Synodum evocentur Nationalem, concessa non Vindicia eaque Contra-Remonstrantibus solum, sed & Remonstrantibus libertate, eos ex suo cœtu, dos inne sunt, idque iusto numero, delegandi, quos ad presens negotium quam maxime idoncos ju- aut satt, prædicabunt: & quantum particulares Synodos attinet, si ad eas quoque vocare Remon- sape si responsitiones propositum sit, uthine inde quidam delegentur, ex utroq; Hollandiæ tractus section, parim quo pari numero unaquaque parte pro lubitu suo ex hoc vel illo tracu plures paucio- ca que in Prefetore, patim res ve delegante, de negotijs Ecclesiasticis in timore Domini preparatorie deliberent: que in judicis, se u utriusque partis Pastoribus imperetur, unum ut in cætum omnes qui ejusdem sunt in judicis synesententiæ, conveniant, quo libere de ijs, quæ quisque defendenda sibi sumet inter se di Delphenie. conferant, ideoque ut ex tota Synodo duo siant cætus, singuli à suo Præside & Scriba numuu. instructi, quibus quoque cœtibus licitum sit in distincta subinde cubicula ad deliberandum se recipere.

2. Ut falvus conductus omnibus concedatur, qui ad Synodum aut Synodos venturi fiint, five deputati ad eam fuerint, five non, utque fedulo caveatur, ne quispiam

vel verbo, vel facto lædatur.

3. Ut in ipso Synodi limine aurysia universalis omnium offensarum & privatarum

injuriarum, hinc inde fanciatur.

4. Ut folennis & plenaria instituatur renunciatio, primum in conventu præparatorio nomine Synodi particularis (finecessarius is judicabitur) & moxin Nationali Synodo,omnium contractuum, fæderum, condemnationum & prejudiciorum quæ ante Synodi celebrationem inita susceptaque sunt 3 eriam schismatum & secessionum i ide subsecutarum: utque Ecclesiaste hinc inde suas quiq: Ecclesias separatas ad sinem uf que Synodi curantes, tamen pro fratribus in Christo alij alios agnoscant, & pro membris veræ Reformatæ Ecclesiæ habeant, & quatales, in conventu præpararorio & Synodo Nationali compareant, nomen Domini invocent, & ea, quæ incident, negoria tractent.

5. Ne cuiquam molestia facessatur propter observatum jam à controversiarum initio in istum usque diem, five scribendo, sive dicendo, sive Remonstrantias exhibendo, five confilia fummis Magistratibus justu ipsorum subministrando, sive ijs obtemperando, procedendi ac agendi modum, verum ut doctrina ipfa, de qua controvertitur,

examinetur.

6. Ut rite examinata & expensa utriusque partis, quo ad controversias præsentes fententia, rationibufg, non folum inquiratur an ea conveniat, vel non conveniat, cum doârina Reformatarum Ecclesiarum, prout in Confessione & Catechismo expressa forte putabitur; Verum ut primo & ante omnia dispiciatur, an cum Verbo Dei conveniat, utque non minus ad necessitatem, quam veritatem singulorum articulorum attendatur, ideoque quifque fub fide iuramenti coram Deo fancte præstandi, promittat, se non respecturum in hoc negotio ad Confessionem, Catechismum, aut ullum aliud humanæ autoritatis feriptum, feriptoremque; fed ad folamfacram Scripturam, quæ pro fola fidei norma habebitur: nec quidquam propofiturum, nifi quod apud confeientiam fuam iudicat cum ista regula congruere: se Synodo suffragaturum in omnibus, de quibus ex Dei verbo se convictum iudicabit; idcoque hoc ipfo iuramento fe immunem credat ab omnibus aliis iuramentis, promiffis, li-

teris fiduciarijs, mandatis, quæ vel directe vel indirecte huic juramento contravenire queant.

7. Ut utrinque scriptis agatur, nisi sorte consentiatur, sive in totum, sive parte tenus, in collationem viva voce. Qua in re utrique parti instum tempus dabitur, ut scripta debite & prout quisque caussa suita successor judicabit, concinnentur.

8. Ut etiam dispiciatur de revisione Catechismi & Confessionis jam decreta. Quo unicuique liberum sit, suas considerationes ad illa exhibere; citra metum censuræ,

ob exhibitionem carundem.

9. Ut de controversis Articulis non fiat decisios sed accommodation is fudeatur: cujus tamen via & ratio rata non habeatur, nisi accedente utrius que partis consensu. Qua de causa quoque licitum sit singulis partibus cum absentibus deliberare, per modum recessus: utque (si forte inter partes convenire nequear, quod tamen ut siat in timore Domini serio adlaborabitur) Magistratus summus dispiciat, statuat que re utrinque cognita, quem ordinem & modum, tum in docendo, tum alijs, in publicis templis obtinere velit.

10. Ut ijs, qui isti ordini statim obsequi per conscientiam gravabuntur, justum tempus concedatur secum deliberandi & dispiciendi, num expensis & examinatis

omnibus, ei quoque morem gerere possit.

11. Si possit, sit in Ecclesiæ societatem unitatemque admittatur, & co loco habeatur, ac si nulla unquam cum illo controversia Ecclesiastica habita sussice.

12. Sin minus, & propter hoc Ecclefiæ ministerio abdicandus sit, ne ultra vel à Politicis vel Ecclesiasticis adversus ipsum agatur: concessa tamen illi, quæ alijs con-

ceditur in his regionibus, conscientiarum libertate.

Printquiam vero fingularum conditionum æquitatem necessitatemque demonstremus, pro generali illarum confirmatione tenendum est, controversias illas, quibus componendis Synodus vacabit, non este ex carum numero, in quibus Contra-Remonstrantes, duriores nempe isti acrigidiores, à Remonstrantibus, salva fraternitate ac pace Ecclesiarum distentiant, aut de quibus Pastores ac Doctores soli inter se amice disceptent: sed quæ præcipiti & inconsiderato Contra-Remonstrantium quorundam zelo, in vulgus publice & privatim, concionibus & seriptis sparsa, & pro fundamentalibus æstimatæ, ansam schissmati dederunt, plebemque adeo ipsam, hoc est, integras Ecclesias, Hollandicas, Geldricas, Transsitulanas, arque cas quæsiunt diecesseos Vitrajectinæ, vicinis reliquis frigidam susfundentibus, in duas partes distraxerunt. Indicio & argumento sint.

1. Atroces à Contra-Remonstrantibus in Remonstrantes sparse criminationes & calumnia, tanquam in Dei osores, injuriosos, blasphemos, calumniatores, murmuratores, querulos, superbos, gloriosos, malorum inventores, fœdifragos, profanos, abmadane/tes, abominandos, lupos, totius Christianæ religionis irrisores, quin & abnegatores & horribiles sanniones Dei ac Salvatoris nostri Iesu Christis alium scopum & doctrinam habentes, quam in hunc usque diem habuerunt Christus, Apostoli ipsius, & Reformatæ Ecclesiæ: cum quibus licitum non sit, ullos conventus habere.

2. Quod sententia Remonstrantium de Predestinatione cum annexis, in Ecclesis intolerabilis judicata sit à Contra-Remonstrantibus, non audito ares explorato prius Ecclesiæ judicio: Remonstrantes ipsi hæretici proclamati. Quod pacem petentibus, responsium sit illud Apostoli, Quod consortium justitia cum injustitia, que communio luci cum tenebris? Quod operosis voluminibus, summa contentione, plebi inculcatum sit, quinque Articulos Remonstrantium cum annexis, sundamentum salutis evertere arque pessiundare, neque cum side aut salute consistere posse, &c. eo quod perniciosi magis sint, quam hæresis Arriana, Macedoniana, Nestoriana, Eutychiana, &c. Quod Articuli omnes & singuli judicati sint tales, qui gloriæ divinæ derogent, & veram conscientiarum tranquillitatem perturbent ac tollant.

3. Quod, ne Remonstrantium sententia privato huius aut illius judicio solum damnata videretur, ipsi ab Ecclesijs Hollandicis ad Collationem Hagiensem Deputati Pastores sex, candem quinque Articulis comprehensam dostrinam, cum Verbo Dei, Confessione Belgicarum Ecclesiarum & Catechismo, pugnare, in eadem Collatione pronunciaverint: neque inventus suerit hastenus inter Contra-Remonstran-

tes, qui iudicium istud improbaverit, quantum quidem nobis constet.

4. Quod

4. Quod conquisita sint exterorum suffragia in Remonstrantium præjudicium.

5. Quod non pauci Remonstrantium solis quinque Articulis exceptis, cetera confentientes, aut nullius saltem & espossible vel criminis coram Pref byterijs aut Classibus suis postulati, nedum convicti (quod & ordine Ecclesiæ prius sactum oportuit) Ministerijs suis exautorati, alij insuper à sacræ Cænæ communione abstinere, alij Synodis excedere justi: licet aliud quidpiam in multis prætexatur.

6. Quod preces communes cum Remonstrantibus habere recusaverint, idque

de confilio multarum Ecclefiarum Hollandiæ Borcalis.

7. Quod involatum fit in Ecclefias Remonstrantium hactenus integras, & pacem cum Pastoribus suis colentes, templa alibi & suggesta per vim occupata, extrusis & ropulsis à suggestu Remostrantibus, idquinconsulto, quin invito, Magistratu & Classe.

8. Quod conventus partim extraordinarij, partim ordinarij, Pref byteriales, Clafficales, Synodales, feparatim habiti, ac de novo inflituti fint, non invitatis imo reje-

etis Remonstrantibus, si qui accedere vellent.

9. Quod à Contra-Remonstrantibus missi fint, per universam Hollandiam aliosque tractus, aliquot candidati, qui Remonstrantium Ecclesias passim turbarent, at que clandestinos conventus cogendo, à concionibus & sacris corum abstraherent.

10. Quod abijfdem ad vicinas Ecclefias & Synodos Ecclefiarum nomine (quod foli fibi vindicant) inftitutæ fint legationes, in fraudem Remonstrantium, totque Ec-

clesiarum, quibus legitime præsecti sunt.

11. Quod Catechumeni à Remonstrantibus ad S. Canamadmissi, novose exa-

mini Contra-Remonstrantium subjicere justi, aut à S. Cæna abstinere.

12. Quod testimonia Remonstrantium, quibus ex Ecclesiarum consuctudine ornari ac honeste dimitti solent communicantes alio migraturi; à Presbyterijs Contra-Remonstrantium repudiata sint: contra si qui-à Contra-Remonstrantium Ecclesijs ad ca loca migrarent, in quibus suos habent cœtus Remonstrantes, ijs testimonia reddita ca lege, & quidem in ipsis testimonialibus expressa, ut ad Contra-Remonstrantium cœtus privatos accederent, Remonstrantium vero cœtus & facra vitarent.

Ex quibus qui iudicium fecerit, agnoseet (ita prorsus confidimus) Contra-Remonstrantes violata omni sacrorum & conventuum Ecclesiasticorum communione, qua Concionum, qua Sacramentorum, Precum, Pres byteriorum, Classium, &c. (quæ Ecclesiastica unionis symbola sunt ac tessera) secessionem à Remonstrantibus secisle, adeoque non minorem esse inter utrosque divulsionem & schisma, quam est in-

ter Reformatos & Lutheranos.

Neque hoc in una tantum Provincia formatum est schissma, verum in pluribus, Hollandia, Geldria, & iam nuper imminente Synodo Nationali in Ultraiectina ditione & Transisulania, cæteris Contra-Remonstrantibus Zelandis, nempe (qui nos in sua ad exteros Theologos epistola, partem adversam & adversarios suos vocant) & Frissis, operam sedulam commodantibus schismati fovendo. Quin & Ecclesiæ Wallonicæ, sive Gallicæ, harum Provinciarum, unguis in ulcere este maluerunt, quam manum medicam adhibere: suis quoque studiis actionibus que non semel schissmaticorum instituto patrocinantes. Quorum quidem omnium & singulorum probationes, si Synodus estilagitet; in medium adducere, & vel scripto exhibere, vel viva voce proponentaris suis medium adducere.

nere parati fumus.

Quare ut Contra-Remonstrantes huius schissmatis deplorandi, in quo ad perfectum & absolutum schissmanihil desideratur, reos peragamus, en apodixeis istas ex ipsorum principiis & confessione formatas. Prima: Qui ob Controversias sua ipsorum confessione non fundamentales, ne quidem expectato super istis publico Ecclesiarum iudicio, publicam secessionem faciunt, ij schismatici sunt ac novatores. At Contra-Remonstrantes ob controversias sua ipsorum confessione non fundamentales, ne quidem expectato super istis publico Ecclesiarum iudicio, publicam secessionem faciunt. Ergo schissmatici sunt ac novatores. Maior nobis certa est. Minor duo habet membra. Primum est, Confessione præcipuorum Contra-Remonstrantium, Articulos quinque de Prædestinatione & annexis, nen este fundamentales, quories aiunt, primo, illos ferri posse in privatis Ecclesia membris, quorum non alia este potestis des quoad fundamentalia, quam Ecclesia starum. Secundo, in ipsis Pastoribus ferri posse, si silentium promittant, nec cos populo proponant.

Alterum

Alterum membrum est, propter illas controversias, sactam este seccssionem. Quod probatur exvarijs Actis Conventuŭ variorŭ. Acta enim Amstelodamensia ita habent: Intermittere non potuimus, quin hoc ipsoscripto testaremur fratres illos, qui ab istinsmodi Ecclesiarum turbatoribus, cr. se separant iuxta verba Apostoli Rom. 16.17. & 2. Ioh. v. 7.16. 11. Quandoquidem nulla communio esse potest veritatis cum mendacio: & c. Acta Conventus Hagiensis ita sonant: Ipsos Remonstrantes habere pro falsis Doctoribus, & tantummodo Synodum Nationalem expectare, ut in ea fatta à Remonstrantibus secessis legitime & praeunte Ecclesiatico iudicio executioni mandetur. Promittetes, etiamsi Synodus Nationalis primo tempore non procedat, se una cum alijs fratribus, qui jam secessionem secere (quam ipsi judicant gravissimis & sussicientibus de causis sactam) deliberaturos de idonea ratione & modo, universalem & unanimem secessionem faciendi. Videantur quoque Acta conventus Schiedamensis.

Secunda: Quamdiu Remonstrantes à receptis unionis Ecclesiasticæ formulis, puta Confessione & Catechesi recessisse, nullo publico Ecclesiarum judicio pronunciatum fuit, tamdiu non licuit Contra-Remonstrantibus privato judicio, ab eorum societate & sacris recedere, citra culpam schismatis. At vero Remonstrantes à receptis unionis Ecclesiasticæ breviarijs recessisse nullo publico Ecclesiasum judicio pronunciatum suit. Ergo non licuit Contra-Remonstrantibus privato judicio, ab corum, pura Remonstrantium, societare, & sacris recedere, citra culpam schismatis.

Tertia: Qui in issem controversis syncretismum meditantur & pacem offerunt, alijs ad societatem Ecclesiæ reformatæ reducendis, quam negant Remonstrantibus in cius dem Ecclesiæ unitate retinendis, illi causa siunt schismatis inter se & Remonstrantes. At Contra-Remonstrantes in Belgio hoc faciunt, uti probatur ex collatione corum, quæ gesta sunt in Synodo Woerdana, cum Actis conventus Hagiensis, Amstelodamensis, Schiedamensis. In illa enim visum suit invitare ad societatem Lutheranos, quod & Resormati in Germania saciunt Theologi: in his vero sacta à Re-

monstrantibus secessio probata. Ergo.

Quarta: Qui sententiam, sententiæ Remonstrantium de Predestinatione cum annexis contrariam, non tantum ut falsam, sed etiam ut blasphem am atque horrendam condemnarunt, illi ob istam Remonstrantium sententiam, nullo jure secessionem faciunt. At vero, Contra-Remonstrantium pars non contemnenda (reliquis silentio suo quasi annuentibus) sententia sententiæ Remonstrantium de Predestinatione cum annexis contrariam, non tantum ut falsam, sed etiam ut blasphem am atque horrendam condemnarunt. Ergo ob istam Remonstrantium sententiam, nullo iure secessionem faciunt. Minor probatur aperta & solemni protestatione Synodi Geldricæ, adversus decem positiones à Remonstrantibus oblaras.

Qua cum ita sint, nempe Contra-Remonstrantes esse Remonstrantium partem adversam, reamschismatis, alteramque schismatis partem, uti ex jam dictis liquet,

duo colligimus:

Primum: Huic Synodo quæ exfolis Contra-Remonstrantibus, aut eorum sententiæ addictis constat, (Ecclesiastas harum Provinciarum designamus, nec exteros Theologos complectimur) nullo jure judicium de causa Remonstrantiŭ competere.

Secundum: Etiamsi rebus Ecclesiæ integris judicium hoc ipsi aliquo jure com-

petisset, nunc facta secessione prorsus excidisse.

Quibus fundamentis nixi, fequentes conditiones nobis ad Synodum acceffuris concedipetijmus & etiamnum petimus. Quarum omnium & fingularum æquitatem, ne iniqua petijsse videamur, sie porro adstruimus:

#### Vindicia Prima Conditionis.

Prima conditione hoc petimus, ut utriusq; partis concionatores cum Remonstrantes, tum Contra-Remonstrantes, tanquam partes adversæ, ad Synodum Nationalem vocentur, &c. vide supra. Cui sirmandæ hæc sequentia faciunt:

Gravamina Concil. Trident. pag. 7. nullum fugiunt nostri, quod quidem liberum &

neutri parti addictum sit, Concilium.

Admonitio Ncoltad. pag. 420. Maximi est momenti, qui & quales sint ad Synodum liberam vocandi & admittendi. Papa vult tantum sibi iuratos, Theologi Bergenses itidem suos duntaxat complices. Nos vero pracipuum in hoc delectu esse non dubitamus, ut non tantum GermaGermanicarum, & Augustana Confessionis Ecclesiarum; sed omnium Evangelium prositen-

tium, etiam exterarum, e.c. legati convocentur.

Et pag. 437. Conventus, ad cujus judicium provocamus, esse debet legitimus, liber & Christianus: non autem Romanensium aut Bergensium more institui, ex juratis unius partis complicibus, ad condemnandum sine disceptatione & judicio libero partem absentem, aut factionibus oppressam.

Parxus Irenico pag. 23. Etiam Papa Romanus Synodum Tridentinam dedit: fed quomodo aut quorfum? Vt exclusis Euangelicis, Episcopi omnes in Romana sedis sidem jurati, soli sententias dicerent, &c. Pariter isti varios conventus agitarunt, sed quomodo & quorsum? Prorsus ut ibi: ut exclusis, quos vocant, Calvinistis, Pastores omnes in sidem Vbi-

quitatis adigerent.

Pag. 57. Sepe injuriam passa est veritas in Synodis, quia omnes congregati consenserunt codem errore. Atque ita veritas deserta & silentio preterita est. Hic autem dictum est, non ex unas sed ex utraque parte dissidentium esse mittendos.

#### Rationes vero & Argumenta superioris possulati sunto:

1. Quia secus non crit libera Synodus, sed alteri parti obstricta in solidum.

2. Quia neutra pars inaudita judicari debet. Ergo utraque convocari.

3. Quia caussa in Synodo tractanda, ad utramque partem pertinet: quod omnes tangit, id ab omnibus tractari & approbart debet.

4. Quia, si secus fiat, periculum crit, ne veritas injuriam patiatur.

5. Non modo nihil utilitatis; fed plus etiam mali redibit ad omnes Ecclesias

ex conventu & decreto unius partis, excludentis & damnantis alteram.•

Videatur super his D. Paræus Irenici pag. 38.39. At vero in Synodo prasenti solis Contra-Remonstrantibus prasidendi, assidendi, judicandi, e decidendi partes deseruntur, exclusis ab issem actibus Remonstrantibus, uno alterove tantum admiss.

Secundo, hoc habet prima conditio, ut Remonstrantes & Contra-Remonstran-

tes, tanguam partes adversæ, convocentur. Quod sequentibus firmatur:

Gravam. Concil. Trid. pag. 315. Athanasius discessit è Concilio convocato in Tyro à Constantino, quod animadverteret pracipuos Concily viros, judicis & partis munere sun-Huros. Videantur eadem Gravam. pag. 34. & 50. Parxus Irenici pag. 34. Chrysostomus ab amulo Theophylo ad concilium Theodosii mandato convocatum, quater & amplius accersitus, venire noluit, ne eosdem hostes & judices haberet. neque prosecto nos, ad Concilium tale ut quis veniat, autores cuiquam suerimus, voi eosdem habeat adversarios & judices. Beza de pace Ecclesia, Remedium illud unicum superesse videtur, ut utrimque ex ys ipsis, qui inter se dissident, certi judices quam maxime sieri poterit, tum religione, tum prudentia, paribusque conditionibus omnibus deligantur.

Paræus Itenici pag. 50. Si fententiam dicendi deliberativam & decifivam in privatis & publicis congressibus , jus haberent æquale omnes legati Ecclessaftici , Scholastici, Politici, sinc πεοσωποληψία, non tantum Episcopi & Prælati, nulli plus deferretur , quam alteri,

propter ipsorum Principes, Ecclesias, dignitatem.

Æquitas hujus postulati pet se manifesta est omni jure, ne scilicet parti litis partes judicis deferantur. Tali judicio (ajunt Protestantes Gravam. pag. 317.) nec humana committi debent negotia: quanto minus divina, id est, Ecclesiastica.

Et strasio ipsa vetat, ne vel inimicitiarum suspectis, tantunmodo judicium committatur, quanto minus id adverse parti committendum? Gentuletus adversus Concil. Trident.

pag.313.

Rursus, si ipsos confæderatos & socios partium litigantium iudicio abstinere aquum est, quanto iniquius erit ipsos litigantes iudicij potestatem usurpare? Gentiletus, pag.315.

Denique, ex hoc folo, quod Citans odio habet Citatum, dicitur Citatus non fatis tutus

quem omni iure tutum esse necesse est , uti habent Gravam. Concil. Trid. pag. 40.

Quare cum certum sit, Contra-Remonstrantes, qui Synodum istam constituunt, partem alteram esse ex litigantibus, plurimosque adeo in ista Synodo considere professo Remonstrantium adversarios, qui cos inauditos jam ante condemnarunt, exautorarunt, facris omnibus interdixerunt, iniquissimum nobis (salvo meliore judicio) videtur, ut ijdem in hac causa totoque controversiarum inter Remonstrantes & Contra-Remonstrantes negotio, personam judicis sustineant.

Tertio,

Tertio, eadem conditione peritur, ut tam Remonstrantibus, quam Contra-Remonstrantibus libertas concedatur, justo numero ex suo cœtu eos deputandi,

quos quique huic negorio aptos judicabunt.

Suffragatur huic petitioni Gentiletus pag. 322. Canon (inquit) Concily Niceni vetat reum ullius judicis subire judicium, quem non ipse sibi elegerit, vel ab alijs ad causam delegari permiserit, &c. Ex quo Canone inferimus, rationabile ac justum esse ut nostræ religionis homines eligant eos, ex quibus, si non in totum, at una saltem parte libera Synodus formetur.

Suffragatur Paræus Irenici pag. 40. Convenire debent ad conferendum non ab uno velà paucis unius partis aut unius Principis vel Ecclesia Theologis designati; sed delecti & designati à suis Ecclesiis & Magistratibus. Et pag. 57. Non ex una; sed ex utraque parte dissidentium mittendi, aquali jure & libertate in Synodo disputaturi. Sic veritas nec reticebitur, nec destituetur idoneis desensoribus, & pratextus ignorantia non relinquetur.

#### Accedunt hæ rationes.

1. Quia alioquin inæqualis erit partium conditio.

2. Quia ipfa æquitas & ratio postulat, ut quisque designet, quibus res suas committere velit.

3: Secus accidet, ut veritas idoneis defensoribus destituatur.

Ergo nisi Remonstrantibus à Contra-Remonstrantibus concedatur æqua potestas eligendi, ac justo numero delegandi quoscunque causæ suæ defensores maxime idoneos, ipsi judicabunt, atque ex iis pari utrinque conditione Synodus formetur, nequaquam legitimæ Synodi nomine venire potest hæc ipsa Synodus, nec ab istis, qui vel citati, vel sponte sua ad Synodum istam venient, quicquam nisi suo tantum privato, non autem communi Remonstrantium nomine, geri potest.

Quarto petitur, ut singuli sese jungant parti suæ. Adeo ut tota Synodus, in

duos quasi cœtus dividatur.

Admonit. Neostad. pag. 425. Qui de issem capitibus dissentirent ab alis in singulis controversis tractandis, juberentur se conjungere, ut constaret quid quisque tueri vellet, & totius Synodi in duas partes divisio, &c.

#### Ratio est:

1. Quia contradictoriarum sententiarum assertio, talem divisionem necessario secum trahit. Paræus Iren pag. 43.

2. Quia aliter disputationis ordo expeditus & perspicuus conservari non

potest.

Quinto, ut utraque pars suum habeat Præsidem & Scribam.

Aquum hoc esse judicat Admonit. Neostad. pag. 425. & Paræus Iren. pag. 43. Fatta hac Sessione in duas classes, in qualibet controversia utrique injungeretur nomine Principum, ut binos per suffragia eligerent prasides attionum (nist forte Principes ipsi nobis dare mallent) & singulos attores.

Ratio est, quia si nullus erit Præses, quis cœtum moderabitur? Quis agenda proponet? Quis sententias colliget? &c. Si nullus Scriba, quis dicenda aut dica scriptis concipiet, recitabit? Nam hæc quidem utriusque sunt officia. Sin unius classis Præses alteram quoque moderabitur, jam uni parti concedetur jurisdictio in alteram, nec liberæ erunt singularum classium actiones inter se & Concilia.

### Vindicia secunda conditionis.

Secunda conditio habet, ut falvus conductus præstetur omnibus & singulis, qui ad Synodum veniunt-

Hujus conditionis æquitatem operose probare necessarium non arbittamur, eum facile eam nobis concessuri sint, & jam concesseriut Illustrium Ordd, Generalium Delegati. Fuse de ea agunt supra nominati Autores, Paræus, Gentiletus. Admonit. Neostad.

Hoc tantum agatur, ut in urbe Dordracena tutis ac securis à plebis violentia & suroribus nobis esse liceat, quæ cura ad Ampliss. istius urbis Magistratum pertinet.

#### Vindicia tertia Conditionis.

Tertia Conditio est, ut appressa omnium privatarum ossensarum sanciatur.

Gravamina Concilij Trident, pag. 373. De Constantino refert Theodoretus Episcopus, in Nicena Synodi historia, qua gravitate optimus, & religionis amantissimus Imperator episcopos, qui ad Synodum convenerant admonuerit inter catera, ut deposita animorum acerbitate, qua se mutuo lacerassent & risum prabuissent hostibus, hoc inprimis cogitarent, &c. officis eorum esse, ut in tanta Ecclesiarum distractione, principio charitatem inter se redintegrari patiantur, & mutua odia deponant.

Pag. 338. Omnis animorum acerbitas, odia, & offense omnes, utrinque deponi debent inter partes, ut nihil hic, quam gloria Dei & pax atque tranquillitas quasita videatur. Ita recte Gregorius: à Concilio procul absint odia, facinorum nutrimenta, & interna in-

vidia tabescat.

Paræus Ircnic. pag. 29. Adefdumizitur, ô Constantine, Imperator Christianissime, & islos carnales Episcopos, ubi ad Synodum venerint, Imperatoria tua Majestate increpa, mone, jube, ut deposita animorum acerbitate, &c. patiantur principio charitatem inter se redintegrari, mutuaque odia deponant; satyricorum libellorum suorum memoriam aboleant.

#### Rationes funt:

1. Quia hoc quoswis decet Christianos, multo magis in Synodo, ubi veritas investiganda, pictas promovenda, gratia S. Spiritus imploranda, qua se indignos reddunt injuriarum memores.

2. Quia alioquin conventus non erit fraternus.

3. Nec libera erit ac non præjudicata inquisitio veritatis, nec judicium incor-

ruptum animis exacerbatis.

Quare, quousque Contra-Remonstrantes, ut hactenus, ita etiamnum, schisma inchoatum promovent atque dilatant, & durante ipsa Synodo, Ecclesias Pastotibus suis privant, in odium plebis, magis magisque eos adducunt, eousque ut tolerabilior sit Pontificiorum, imo Iudxorum in hisce regionibus, quam nostrorum conditio; aut si quando ab aliis illa ficri videant, sibi displicere publice non testantur; tamdiu citra ullius boni fructus spem in unam Synodum compingentur Remonstrantes, aut idonci sententix nostra judices non erunt Contra-Remonstrantes.

#### Vindicia quarta Conditionis.

Quarta Conditio habet, renunciandum esse, omnibus pactis, obligationibus, condemnationibus, præjudiciis. Vide supra.

Gravamina Concil. Trident. pag. 353. Necessarium fuerit ejusmodi Concilio Occumenico quale dicimus, habendo, ut Pontifex Romanus Episcopos, Prelatos, Antistites Ecclesiarum, quotquot fide data & juris-jurandi vinculis obstrictos & devinctos sibi habet, primo omnium ijs vinculis solutos plane liberet, & juramenti gratiam omnibus plenissime faciat.

Admonit. Neostad. pag. 423. It non sint jurati in ullam Confessionis particularis aut privata formulam, nec autoritati Principum, vel Doctorum suorum, Lutheri, Zvvinglij, Philippi, Calvini, vel aliorum addicti, sed omnes jurent, se nihil prater Scripturam & Symbola Catholica habituros loco fundamenti & sidei regula.

In eandem sententiam loquitur Paræus, Irenico pag. 37.

Et pag. 433. inquit idem: Caveri debet ne impediatur sinceritas judicij factionibus, conspirationibus, pactis, promissis, minis, gratia, autoritate humana, vel simili aliqua caussa; quales omnes abjurari in Synodi principio devent, ut conscientiarum & sententiarum vera sit libertas.

Videantur Gravam. Concil. Trident. pag. 42. & 54. 55. Parxus Irenico pag.

27. & 12. & 36. Gentiletus pag. 20.

#### Rationes hæ funt:

1. Quia secus nec libere, nec sine periculi metu, singuli sententiam suam dicere, aut veritati testimonium perhibere poterunt, non soluto vinculo prioris juramenti aut pacti.

2. Nemo potest judex esse illius rei vel personæ, cui aliquo modo est obstrictus: Iudicii enim actus est juris & potestatis superioris in illud; de quo judicium est

faciendum.

3. Qui ulli alij scripto, quam sacræ Scripturæ estadstrictus, is neque debet, neque potest ex sons Scripturis judicium sacere de doctrinæ veritate alicujus, multo minus potest credi ex puris putis Scripturis judicium secisse, quod tamen sicri necesse est.

Ad hæc habet ista conditio, ut præjudicia cessent.

Sed & hoc perquam necessarium. Quia Synodi est causas cognoscere, at nisi depositis præjudiciis omnia integra Concilio reserventur, non potest causam legitime cognoscere, quia istis via præcluditur ad liberam & minime impeditam Veritatis inquisitionem.

Videantur Gravam. Concil. Trid.pag.42.

Tertio postulatur illa conditione, ut schismati renuncietur. 1. Quia si præjudiciis renuntiandum, multo magis schismati.

2. Quia durante schismate, nec Synodus legitima ex utraque parte formari,

nec abalterutra inter utramque dijudicari potest.

Quarto petitur ut alij alios durante Synodo fratres in Christo & membra vere reformatæ Ecclesiæ agnoscant.

Hocautem etiam suadet ratio, quæ schismati renuntiandum esse probavit. Vt&

hæc, quod Synodus sit cœtus eandem sidem prositentium.

Gravam. advetsus Concil. Trident. pag. 311. Etiam hoc considerandum fuerit in hac caussa, & quidem accuratius, quod Pontifex cum sociis suis & addictis, hos Imperiy Ordines & Status, qui doctrinam sidei Augustana Confessione expositam amplectuntur, neutiquam pro sociis Christiana & Catholica Ecclesia agnoscat; sed pro hareticis.

Prius ergo factæ obligationes, condemnationes, fœdera & præjudicia Contra-Remonstrantium in Remonstrantes rescindantur, schisma tollatur, pax Ecclesis restituatur integra, fraternitas redintegretur; tum vero ranquam socii unius ejusdemque Ecclesiæ inter se conveniant, & dispiciant in communem Ecclesiæ salutem.

#### Vindicia quinta Conditionis.

Éa hæc est: Ne cuiquam molestia facessatur proprer habitum jam à Controversiarum initio in istum usque diem, sive scribendo, sive dicendo, sive Remonstrantias exhibendo, sive consilia subministrando summis Magistranbus justi ipsorum, sive iis obtemperando, procedendi ac agendi modum; verum ut dostrina ipsa de qua controversitur, examinetur.

Ratio

Ratio 1. Quia mutuæ istæ criminationes infinitæ erunt, litemque ex lite serent.

2. Magis animos utrimque concitabunt, atque ineptos reddent controversiis de Doctrina fraterne ac placide examinandis & componendis.

3. Quia de istis ex ordine Ecclesiarum nostrarum prius referri debebat ad pres-

byteria & classes, quam ad Synodum.

4. Quia judicio & censuræ Synodali exempta sunt, quæcunque jussu Magistratus vel corameo dicta, scripta, aut gesta sunt. Aut enim ea approbavit Magistratus, aut improbavit. Si illud, quis Synodo potestatem dedit revocandi illa, aut censura notandi? Sin hoc, gravius quid in reum statuet Synodus, quam ipse Magistratus.

Videantur ca, quæ ad conditionem tertiam de aurysia annotavimus.

Adversus hanc conditionem etiam peccant Contra-Remonstrantes, qui durante Synodo, sub variis prætextibus, exhibitæ Hollandiæ Ordinibus Remonstrantiæ, talium vel talium scriptorum, concionum, dictorum, censuras Ecclesias sicas adversus Remonstrantes hicillic exercent.

#### Vindicia sexta conditionis.

Sexta conditio hæc est: Vt utriusque partis sententia circa id quod controversum est, nec non rationes ejus utrimque rite examinentur. &c.

Prolixam hac de re dissertationem instituit Parxus, Irenic. pag. 51. 52. 53.

\$4.55.56.

Secundo, hac conditione petimus, ne simpliciter inquirarur, quid doctrinæ Ecclesiarum Resormatarum, prout ea Consessione ac Catechismo exptessa putabitur, conveniat, quid non; sed quid Verbo Dei consentaneum sit.

Paræus Irenic. pag. 19. Iudicem supremum & normam absolutam controversiarum si-

dei, nullam esse posse, nisi Scripturam sacram, &c. omnibus Euangelicis constat.

In candem sententiam scribit Gentiletus pag. 20. Videantur quoque Gravam. adversus Concil. Trident.pag. 250. 56. 57. 62. 363. 364. 367.

Neque alia lege hæc ipia Synodus Nationalis indicta est ab Ordd. Generalibus, art. 10. Indictionis, his verbis: In quorum omnium tractatione, quantum ad veritatem doctrina, Deputati, &c. solum Dei verbum, non autem ulla alia scripta pro norma habebunt.

#### Rationes funt:

1. Quia normam judicij infallibilem esse oportet, quæ non datur extra Scri-

pturam facram.

2. Quia in Synodo ipsa quoque scripta Ecclesiastica, puta Confessio & Catechismus, examini subjicienda sunt; non possunt ergo norma esse, ad quam exigantur reliqua.

Tertio petimus, non tantummodo veritatis solius, sed & necessitatis in quovis

articulo rationem haberi.

Approbante Parzo, Iren. pag. 15. 16. Prima (inquit) questio erit, quinam Articuli sint fundamentales, seu in quibus fidei capitibus vere consistat fundamentum salutis. &c. locus est prolixus.

Ratio, quia non tam dissensus circa rem ipsam, quàm opinio necessitatis turbas

istas & schisma dedit Ecclesiis.

Quarto, ut hæc omnia fiant sub side juramenti utrimque præstandi.

Paræus Iren. 41. Diligenter considerandum erit , quibus conditionibus omnes acturi in

Synodo, sint adstringendi. Mox autem recitat Iuramenti formulam.

In Colloquio Noriberg. Principes Germania postularunt, ut quicunque ad illam Synodum convenirent Episcopi, sacramento Papa absolverentur, & novo insuper inreiurando se omnia veritatis caussa locuturos, sacturosque sidem facerent. Vide Sleidanum Anno 1523. lib.4.

Ordines Generales Indictione Synodi Art. 10. Ad quod (nempe ut Dei verbum pro unica habeant norma veritatis, nec alium fibi scopum præfigant, quam Dei gloriam & pacem Ecclesiarum) juramento obstringentur Deputati. &c.

Quinto petitur, ne quisquam quidquam Synodo proponat, quod non in confcientia judicet, huic regulæ, facrarum scilicet Scripturarum, consentaneum

Gentiletus pag. 12. Protestantes desiderarunt, ut omnes qui Concilio adessent cujuscunque ordinis, juramento pollicerentur, se sententias suas libere & sine omni dissimulatione disturos, ad Dei gloriam. Videantur Gravam. Conc. Trid. pag. 358.

1. Ratio, Quia quicquid fit, dubitante conscientia, peccatum est.

2. Quia secus non erit seria inquisitso veritatis; sed Sceptica tantum atque Academica dissertatio.

Sexto, ut quisque Synodo se subjiciat in omnibus, de quorum veritate apud conscientiam suam convictus erit.

Admon. Neost. pag. 424. & Paræus Irenic. pag. 41. Se parituros Synodi sententia in omnibus, de quibus ex verbo Dei suerint convicti: & pag. 36. Paratis animis ad subijciendum se verbo Dei.

Septimo, ut soluti sint omnes à juramentis promissionibusque huic juramento

Synodali contrariis.

Admon. Neost. pag. 424. Liberentur usque ad finem Synodi omnibus alijs juramentis, que huic juramento Synodico obstare possent. Paræus, Irenic. 42.

#### Vindicia septima Conditionis.

Quæ ita se habet: Vt utrimque scriptis agatur, nisi sorte utrimque consentiatur in collationem viva voce. Qua in re utrique parti justum tempus dabitur, ut scripta rite & prout quisque causæ suæ expedire judicabit, concinnentur.

Admonit. Noost. pag. 427. Intra hoc tempus Actores adhibitis in confilium ex suis, quibus vellent, dicenda scripto conciperent, &c. scripta illa recitarentur sine festinatio-

ne &c. ut nihil dictum effet, quod non descriptum daretur adversariis.

Paræus Irenic. pag. 17. Initio pars utraque scripto comprehendat suam sententiam, quosnam articulos arbitretur fundamentales esse vel non esse: tum ex utriusque partis scripto, questiones petantur atque formentur controversia. &c. tertio de questionibus controversis singulis, pars utraque sententiam suam scripto exponat: quarto, pars utraque ad alterius sententiam es argumenta scripto respondeat. &c. Quibus ad hunc modum peractis, ad orale veniatur colloquium.

1. Ratio est, Ne si viva voce tantum instituatur disputatio: altera pars alteri aut non dicta imputet, aut quæ dicta sunt mutilet, aut in επερον sensium detor-

ucar.

2. Quia scripto instituta disputatio tranquillior est, & minus affectibus & tumultibus obnoxia.

Deinde, hoc quoque isto postulato petitur, ut Responsionum extemporalitas

atque præcipitantia vitetur.

Admon. Neostad. pag . 428. Vt nihil extemporale , nihil non meditatum , nihil non omnium sociorum sententia , nihil non seriptum & accurate examinatum prius ; quam dictum audiretur ac probe intelligeretur in eo consessu. Sustragatut Patæus Irenic.pag. 46.

#### Vindicia Conditionis oftava.

Vt libera instituatur revisio, sive examen, Confessionis & Catechismi, citra metum censurx.

Aptari ad hoc potest, quod dicitur Gravam. Concil. Trident. pag. 7. Multis iam annis flagitarunt Protestantes, talem indici Synodum, in qua vera Religio per viros pios, amantes veritatis, minimeque suspectos, ab errorum depravatione, reste vindicata in lucem suam asseretur, & erronea ac falsa dostrina omni exterminata, qua sincera, vera, & incorrupta esset, restitueretur, doceretur, & conservaretur.

Confu-

Consulantur etiam Gravam. pag. 17. 28.360. quæ loca mutatis mutandis, Confessioni & Catechismo, quibus Religionis nostræ summa continetur, optime accommodari possunt.

#### Rationes ha sunt:

r. Quia nisi hoc examen concedatur, non erit Dei Verbo integer suus honor; nempe, solum illud esse omni humano examini exemptum.

2. Quia scripta ista humana sunt, ideoque & errori obnoxia. Dispiciendum igitur, idque ex mandato Dei perpetuo, annon alicubi error lateat corrigendus, tum quoad verba, tum quoad sensum, tum quoad sufficientiam, ordinem, scopum. &c.

3. Ratio: Quia finis Synodi Nationalis est, ut dispiciatur, An Ecclesia harum Regionum bene se liabeat & curetur, nequid detrimenti capiat, qui finis attingi

non potest, nisi per examen doctrinæ.

4. Ob utilitatem hujus Examinis. Autenim in eo corrigentur scripta hæc ab erroribus suis, aut confirmabitur magis corum veritas, rantoque reddetur asse-

clis corum gratior.

5 A temporis huius circumstantia, quæ speciatim Examen hoc postulare videtur: 1. Quia de phrasibus aliquot istorum scriptorum, inter ipsos Verbi divini Ministros contenditur. 2. Quia Doctrina Ecclesiæ Reformatæ nunc autoritate magistratus demum confirmanda videtur; quod bona consejentia à Magistratu sieri nequit, nisi de veritate ejus persuasus suerit, ad quam persuasionem ingenerandam, huiusmodi examen prorsus est necessarium.

Perimus vero ista conditione, ur citra metum censuræ hoc examen instituatur.

Ratio est, Quod in deliberandis rebus serijs, arduis, & gravibus, ut utiliter confulatur, oporteat metum periculi omnem longe abesse ab ijs, qui sententiam dicunt: Metus enim infirmitas est voluntatis, & consilij vulnus. Gravam. Concil. Trid. pag. 327.

Paræus Irenic. pag. 41. Certi sint sibi non fore fraudi, nec apud suos, nec apud alios, libertatem sententiarum, tam ante quam post actionem absolutam. His adde, quod pag. 48.

scribitur Gravam. Conc. Ttid.

Contra vero Contra-Remonstrantes tot jam retro annis, ob decretam ab ipsis Generalibus Ordinibus Confessionis & Catechismi revisionem, litem nobis moverunt. Adhæc Collat. Hagiensis. pag. 15. absurdum atque iniquum existimant, Remonstrantes dubia sua in Confessionem & Catechismum Synodo movere & de issidem judicare velle. Ergo sic isti liberum examen concedut, ut qui dubium solummodo moveat ullum, licet contra Confessionem & Catechismum nihil decernat, eo ipso potestatem judicandi ac jus sustragij amittat, hoc est, censuram non levem incurrat. Quod si inspiciantur singulorum ad hanc Synodum Delegatorum instructiones, quas vocant, atq; aperiantur arcana mandatorum, tum vero aut istas vehementer à consuetis ejusmodi delegationu atq; instructionum formulis recessisse liquido constabit, aut plerosq: cautione ea mandatarijs literis expressa delegatos, ne qua in Confessione aut Catechismo admittatur correctio. Quod si ita se habeat, liberum istatum Formularum examen impeditur.

#### Vindicia nona Conditionis,

Vt de controversis Articulis non siat decisio; sed accommodationi studeatur;

cujus ramen modus ratus non habebitur, nifi utriufq; partis confensu. &c.

Controversias hodiernas de Prædestinatione cum annexis, non decisionibus Synodalibus; sed moderatione ac tolerantia mutua terminandas esse, hactenus judicarunt Doctores Reformati sere omnes; Rex Magnæ Britanniæ, Ordines Hollandiæ, Ultrajecti, Transisulaniæ.

Consensum utriusque partis requirit ipsa natura, ratio, & vis moderationis, quæ tota in hoc versatur, ut partes ad consensum voluntarium inducantur. Secus uni parti in alteram concedetur jurisdictio. Deinde, repugnat naturæ Religionis, sidei G 4 ac chaac cha-

ac charitatis erga proximum, ut parti adversæ obtrudantur conditiones pacis Ec-

clesiastica, citra consensum spontaneum.

In hac autem Synodo lis rota non utriusque partis consensu, nec moderatione mutua concilianda, sed suffragiorum numero, hoc est, arbitrio unius partis prædominantis, scilicet, Contra-Remonstrantium, decidenda & terminanda videtur, ex Indictionis Synodalis Articulis.

Quod de habendo recessu in hoc ipso postulato dicitur, necessarium omnino

1. Quia tam deputantibus Ministris Ecclesia, quam deputatis, aque imposita est necessitas examinandi & dijudicandi. Propheta duo aut tres loquantur, alij dijudicent. Nemo autem Pastor potest hoc munus suum alteri resignare, vel per alium examinare aut dijudicare: nemo potest aut debet alteri homini eousque sidere, ut ipsius judicio in rebus tanti momenti stet, aut cadat.

2. Communis est potestas judicandi.

3. Omnes instructi sunt donis ad judicandum necessarijs, secus ad munus publice docendi admitti non debebant. 1. Tim. 3. Tit. 1.

4. Omnes ex æquo tenentur reddere rationem prò animabus fibi commissis. Hebr. 13. 17.

5. Res in Synodo tractandæ, ad omnes æque spectant citra discrimen.

6. Et ejus sunt naturæ, ut à pluribus rectius examinari & certius dijudicati possint, quam à paucioribus: potest enim sieri ut sequenti revelatum sit, quod ignoret prior. 1. Cor. 14.30.\*

7. Quia Synodus Deputatorum inferior est cœtu deputantium, & tota ab ho-

rum voluntate dependet.

Firmatur hoc ipsum Festi Hommij testimonio, Disputat. 18. De autoritate Concilorum, thesi 4. Decreta (inquit) Conciliorum Ecclesiis non debent proponi aut o'trudi, tanquam edicta quadam pratoria aut decreta Persica; sed mitti debent act. i habiti Concili ad omnes Ecclesias, ut ab iisdem ad amussim Verbi divini examinentur. & si cum ea consentire suerint comperta, approbentur, atque ita tandem ab Ecclesiis approbantibus voluntarie & unanimiter, haud sane invite aut coacte, recipiantur. Ecclesia enim conscientias suas Delegatorum suorum ad Synodum iudicio non alligarunt, neque eis absolutissimam quidvis ipsarum nomine statuendi potessatem concesserunt: sed conscientia soli Verbo Dei semper manent alligatae: c.i. si consormia compererint Delegatorum acta ac decreta, tum demum Ecclesia earata habere atque approbare debent. &c.

At vero hoc ipsum quod nos ad Deputantes quoque Ecclesias, & quidem maxime, pertinere contendimus, totum hujus Synodi arbitrio committitur. Indictionis Synodalis Articulo 11. Hocest, Ecclesiarum conscientiæ (quod salva superiorum pace ac reverentia dictum esto, quia aliter eius Articuli verba interpretari non possumus) alligantur iudicio suorum Delegatorum, atque his conceditur potestas quidvis, quod Delegatis expedire videbitur, earum nomine statuendi. Certe ex ijsdem Indictionis articulis, quiequid plurium Delegatorum suffragijs constitutum suerit, id vim decreti Synodalis habere iubetur, dummodo accedat Illustro Ordd. Generalium approbatio articulo ultimo: non expectato, ac ne tentato qui-

dem examine, nedum consensu Ecclesiarum.

Denique addimus in postulato hoc: ut penes Magistratum summum sit dispositio publici ordinis ac modi docendi quem in publicis templis Ecclesijsque obtinere velit.

Suffragantur Musculus in Loc. Com. De Magistrat. fol. 1371. edit. Hervag. Nos absolge ulla simulatione sic sentimus, quemadmodam penes pium Magistratum superior est Religionis potessas cora, ita penes illum etiam est legum Ecclesissicarum constitutio, & eorum que prolapsa sunt in Religione reformatio. Idem fol. 1373. Paræus in Epistola ad Landegiav. Hassia præsixa Hoseæ: Officium magistratus est, religionis solennem τουτύσωσω de Dottrina & Oeconomia Ecclesissica ad nornam Scripturarum divinarum legitime, ubi deest, sanare.

Pro huius conditionis confirmatione, argumenta cuivis obvia funt in testimonijs allegatis, alijsque in hanc rem editis disputationibns DD. Resormatorum ad-

versus Pontificis potestatem in rebus fidei.

At notissimum est, cam esse plurium Contra-Remonstrantium sententiam, supremam de rebus sacris judicandi potestarem, sub Christo penes Ecclesiam esse,
spiritualia Christi solius esse & Ecclesia in solidum, ut jurissidictiones unaquaque
suorum sunt Magistratuum:potestates istas, puta Ecclesiasticam & Politicam etiam
personis distingui, hocest, non posse simul in unam eandemque personam cadere.
Vtramque potestatem simul oportere consistere ac progredi, tanquam duo brachia sub uno codemque capite.

#### Vindicia decima Conditionis

Ea sic habet: Vt ijs, qui isti ordini statim obsequi per conscientiam gravabuntur, justum tempus concedatur secum deliberandi & dispiciendi, num expensis & examinatis omnibus, ci quoque consentire possint.

Festus Disput. 18. de Concil. autorit. thesi 2. pag. 85. Fundamentum omnis autoritatis Synodalis est convenientia cum ordinatione & veritate divina. De qua prius nobis liquido

constare debet, antequam Synodus aliqua apud nos autoritatem ullam obtineat.

Et thesi 3. Quare, autoritas Conciliorum non est pratoria, neque debet esse tanta, ut decretis corum, tanquam si essent veritatis, infallibilis simpliciter acquiescamus, absque ulteriore examinatione; sed debemus ea prius ad Verbi divini amussim expendere, & si deprehendamus cum ea convenire, sententia & consensui Ecclisia nos conformare: sin vero ab ea dissentire comperiamus, non tantum licet nobis; sed etiam debemus, decretis talibus debite & legitime refragari.

Ratio est, quia vis non inferenda est conscientijs.

#### Vindicia undecima Conditionis.

Qui decretis Synodi post justam deliberarionem acquieverit, ad plenam Ecclefix communionem ac pacem admittatur. &c.

Ratio est, Quia nihil jam superesse videtur, quod ab eadem Ecclesiæ communione ipsum arcere possit.

#### Vindicia ultima Conditionis.

Si non acquiescat, atque ob hanc causam publico Ministerio exautorandus videatur, poterit cedete: dummodo ne ulteriore vel Politica, vel Ecclesiastica pæna gravetur. &c.

Festus præf. ad Specimen . Confessionibus tanquam formulis consensus subscribere debent omnes, qui in Ecclesis illis (quarum scilicet istæ sunt Confessiones) publico docendi

munere fungi volent.

Item. Si quis existimet se in recepta doctrina aliquid observasse, quod sacris literis minus consentancum arbitretur, communi Ecclesiarum judicio expendendum proponere debet, ut si rationes eius Verbo divino congruere comperiantur, communi consilio mutatio instituatur: sin minus, ut aut Ecclesia judicio acquiescat; aut desinat doccre in illis Ecclesiis, quarum doctrinam ipse non approbet.

Vt vero post exautorationem gravius quiddam adversus ipsum statuatur, à ratione & charitate alienum est, cum Ecclesiastico ordini jam exemptus sit, & privatione & charitate alienum est, cum Ecclesiastico ordini jam exemptus sit, & privatione & charitate alienum est, cum Ecclesiastico ordini jam exemptus sit, & privatione & charitate alienum est, cum Ecclesiastico ordini jam exemptus sit, & privatione & charitate alienum est, cum Ecclesiastico ordini jam exemptus situates alienum est.

tam illi, ut & alijs civibus, vitam agere per leges parrix concedatur.

### Reverendisimi Viri,

Hos articulos & conditiones non proponimus, ut Vestris Rever. ex imperio quicquam præscribamus; verum ut in re tanti momenti conscientias nostras, ut Pastores & sideles Iesu Christis servos decet, exolvamus. Si illas imperrare detur, hilari ac læto animo ad negotium, quod agitur, nos accingemus; re ipsa ostensuri, quam nobis cordi sit incolumitas & pax storentissima hujus nostrae patria, totque in ea Ecclesiarum, ac juxta salutaris Veritatis conservatio, & conscientiarum tranquillitas, nec cuiquam cessuri sumus charitatis, humilitatis, mansuetudinis, qua Christianorum tessera sum, ossicios, in omnibus ijs, qua

cum

cum discendo, tum docendo ad pacem sectandam, obtinendam, conservandam-que facere videbuntur. Sin vero cas impetrare non detur, animas nostras optimæ conscientiæ testimonio solabimur, & æquissimas nos conditiones cum præstantissimis religionis Reformatæ Doctoribus petijsse, vestras Rever. non admissfe, judicabimus, & judicabit nobiscum præsens & sutura ætas.

#### Subscripta erant nomina.

Simon Episcopius, SS. Theologiæ Professor. Eduardus Poppius. Ioannes Arnoldus Corvinus. Bernardus Duinglo. Carolus Niellius. Henricus Leo. Philippus Pynacker. Assurus Matthisus. Thomas Goswinius. Dominicus Sapma. Theophilus Ryckewaert. Bernherus Vezekius. Henricus Hollingerus. Samuel

Næranus. Isaacus Frederici.

Ea postquam prælecta essent publice, responsum illis suit, indignum huic Synodo videri, ciratos ludicibus leges præscribere velle, ipsosque hic diversam Synodi formam postulare, ab ea quæ Illustrium ac Præpotentum Ordinum Generalium decretis legibusque convocata & stabilita suit. Hanc Synodi hujus accusatio. nem, non ipfi tantum Synodo, verum ipfis quoque Illustribus & Præpotentibus DD. Ordinibus, qui cam convocarant, tum & omnibus Belgicis Ecclesis, quæ suos ad hanc Synodum Deputatos ablegarant, haut parum esse injuriam. Criminationes enim contra Delegatos Iudices prolatas, in ipíos redundare Delegantes. Non posse Remonstrantes Synodi autoritatem vel subterfugere, vel elevare, sine manifesto & autoritatis politica, & ordinis Ecclesiastici contemptu. Ab Illustribus & Prapotentibus DD. Ordinibus Generalibus, latas esse leges, secundum quas hac Synodus instituta sit & convenerit: eas non debere ab ijs contemni, nec posse à Synodo mutari. Proinde, rectius facturos, si missis ejusmodi essugijs & tergiverfationibus, Illustrium DD. Delegatorum & Synodi mandato morem gerant: quo præsentem hanc Synodum pro legitimo caussæsiuæ judice agnoscere, arque in rem præsentem venire jubentur. Moniti sunt insuper, de Synodo, Sacrosancto juramento jam obstricta, bene ut sperarent: judicium ejus prius expectarent. forte illam conscientijs ipsorū satisfacturam. Quod si siat, caussam cos gratias Deo agendi & acquiescendi habituros: sin minus, tum demum de Synodo conqueri eos merito posse.

De secessionibus earumque causis, suo loco & tempore postea agendum esse. Refponderunt Citati, se Illustribus & Præpotentibus DD. Ordinibus, autoritate suam deserre, Synodumque hanc suo loco relinquere. Posse tamen ejus judicium eodem jure resugere, quo multi olim Patres quorundam Conciliorum priscorum: majores nostri, Concilij Tridentini; nostrique olim, Flaccianorum judicijs se sub-

mittere recusarunt.

Ostensum suit illis, quam dispar hæc esset comparatio. Nos enimeidem subesse Magistratui. Quod si eadem res esset, caussa nihil esse, cur non ipsi quoque, Ecclesiarum Belgicarum ac Reformatarum, membra esse si distiturentur. Ideoq; magnam Synodo ab illis sieri injuriam. Ac deinde, moniti sunt denuo, ambagibus ut missis, ad rem venirent.

Quia autem quædam in postremo hoc scripto, ad ipsam quoque Remp. atque Illustrium ac Præpotentum DD. Ordinum Generalium autoritatem spectare videbantur, Generosi Nobilissimique Delegati, ea se ad ulteriorem cognitionem revocaturos esse, significarunt.

Sessio XXVI.

# Sessione Vigesima-sexta,

### Eodem Die post meridiem.

DE scripto Remonstrantium ante metidiem prælecto, quæsitum suit, tum Illustrium atque Amplissimorum DD. Delegatorum, tum Ecclesiasticorum tam Exterorum, quam Provincialium, judicium. Illustres Delegati sententiam suam hoc publico decreto declararunt:

Excussis

Excussis atque examinatis singulis atque omnibus articulis conditionibusq; quas citati ad hanc Synodum atque evocati Remonstrantes, publice exhibuerunt atque pralegerunt, quasque ab hac Synodo concedi sibi ante ulteriorem rerum inchoationem, dı[quısitionem,ac tractationem petierant; Illustrium ac Præpotentum Ordd.Generalium Delegati diligentius examinata formula, ac legibus, ad quas omnes actiones Synodales & quacunque porro hic agenda sunt institui, ac dirigi, ijdem Ordines mandarunt; declarant semel ac significant, singulis petitionibus, articulis, conditionibusque, ab isslem Illustribus ac Prapotentibus Dominis, abunde jam prospectum ese. Et que porro cumque in hanc rem toto actionis tempore sese offerent, mature à Synodo curari ac decerni posse. Quapropter, ut ne aut mens aut institutum eorundem Illustrium ac Præpotentum Dominorum ullo modo elidatur, aut Synodales actiones porro conturbentur, diutiusque tempus in Reip. atque Ecclesia detrimentum extrahatur,Illustrium ac Præpotentum Ordinum jam ante dieti Delegati, censent adeoque mandant Remonstrantibus Citatis atque imperant, ut citra effueij moram, aut dilationem ullim, ad ulteriora, ac prasertim qua in Synodo agenda sunt, procedant. Tum quacunque à Synodo, hoc fine decernentur, is morem gerant, atque obediant.

Tota quoque Synodus sententiam rogata, conditionum harum postulationem; insolentem, iniquam, intempestivam, atque ex adverso, cum legibus indictionis Synodiab Illustribus & Prapotentibus DD. Ordinibus Generalibus prascriptis, pugnare declaravit: accusationem autem istam, qua eandem Synodum, maxima fui parte ut schismaticam publice proscinderent, simulg; tergiversationem illam, atque exceptionem, qua ejus dem Synodi, tanquam parris adversæ, judicium atque autoritatem declinare conarentur, nulla folida subniti ratione, multisq; modis Synodo injuriam este. Quod ipsum in Illustres ac Præpotentes DD. Ordines Generales redundare, quorum legibus & autoritate ea convocata esset. Quin & in omnes Reformatas Ecclesias Belgicas, quæ Deputatos suos ad eandem legitime ablegassent. Ideoque Citatos'acriter redarguendos & monendos serio, ut inposterum ab exceptionibus ejulmodi fibi temperarent, majore cum reverentia de lummi Magistratus actionibus loquerentur, à tam atrocibus accusationibus, injustisses Synodi criminationibus desisterent, autoritatem ejus non defugerent; sed eandem pro legitimo causæjudice agnoscerent. Ecclesiarum Hollandiæ Australis deputati, paucis exponebant, quibus occasionibus, quasq; ob causas, nonnullæ in Hollandia Australi Ecclesiæ, cum Pastorib Remonstrantibus nullam ulterius communionem habere, essent coactæ. Duodecim illas Conditiones hoc scripto propositas, à Remonstrantibus Hollandis nuper etiam libello supplice, Illustribus Potentibusque Hollandiæ & West-Frissæ Ordinibus, fuisse exhibitas, qui audito super ijsdem Synodi Delfensis circa illud tempus congregatæ judicio, petitionem hanc Remonstrantium rejecerant, illisque imperarant, ut missis ejusmodi tergiversationibus, ordini jam ab Illustribus Ordinum Generalium Celsitudinibus constituto, & in Ecclesijs Reformatis recepto acquiescerent. Et quia criminationes, quibus Remonstrantes in hoc scripto suo Synodum schismatis ream agere conarentur, Zuyr-Hollandicas potissimum tangerent Ecclesias; petere se, ut ad omnes illas respondere sibi permitteretur, publice significabant. Iudicavit autem Synodus, illud eo tempore nec conveniens nec necessarium esse, ne agendi ordo ab Illustr. ac Præpot. DD. Ordinibus Generalibus institutus, turbaretur: cumque essent perfonalía, doctrinalibus, de quibus suo & loco & tempore agendum esset postea, permiscerentur. Vocati sunt deinde Remonstrantes: qui, postquam serio à Præside de omnibus, de quibus eos Synodus reprehendendos esse statuerat, moniti essent rogatique, ut inposterum prudentius agerent, modestius loquerentur, & protervia tam juvenili atque intemperantia animi & linguæ abstinerent, præle-Etum ipsis fuit à Clariss. Viro D. Heinsio, Illustrium DD. Delegatorum in hac caussa decretum, jussique sunt eidem morem gerere, atque ad remomissis ambagibus

bagibus venire. Ac si jam parati essent (uti se paratos fore dixerant) sententiam de quinque articulis suam exponerent: & considerationes quas tam in Confessionem, quam in Catechelin nostram annotatant, exhiberent. M. Episcopius respondit, Qua ab ipsis proposita fuissent, jure meritoque & gravissima de caussa proposita suisse: eaque personalia non esse, quia tota Ecclesia secessionem secissent. Ideoque prolixius hæc à se exposita: quod hæc serio agenda esse existimassent. Non agnoscere, scripto ullam Magistratui summo injuriam esse factam. Ad ipsum scriptum provocare. Non fuisse institutum suum, Illustres DD. Ordines taxare, adeogue ne in mentem quidem sibi venisse. Injuriam sibi sieri, si hoc sibi impingeretur. Respondit Præses, ea ratione injuriam supremo magistratui sieri, si is convocasse Synodum schismaticam, coque illegitimam, dicetetur. Cum præsertim alias leges, aliamque Synodi habendæ formam, quam quæ à supremo magistratu constituta sunt, prascribere vellent. Neque obscure Illustr. Hollandia. Zelandiæ, Vltrajecti, Frissæque Ordines, ut autores schismatum traduci, cum satis constet, autoritate corum Ecclesias, que à Remonstrantibus Pastoribus Hagw. Comitis, VItrajecti, alijsque in locis secessionem secissent, protectas, illisque de idoneis doctoribus prospectum suisse: cosdemque præsentia sua, congregationes illas approbasse.

Carolus Niellius, dictis Episcopij addidit, licuisse semper citatis adversus Iudicis incompetentiam excipere: etiam Ecclesiæ praxin hoc permittere. Iniquum esse, alicujus caussa judicia permitti ijs, qui ante eam condemnassent, ac secessionem jam fecissent. Eos quippe hoc ipso incapaces judicandi sele reddidisse. Quod si hodie D. Pelargus ad Synodum Übiquitariotum vocaretur, jure adversus eam posse excipere: eodemque jure posse se adversus hanc præsentem. Dolere, juvenilem fibi objici proterviam, quorum quidam viginti annos fint in Ministerio versati. Responsum est à Præside: Nunquam praxin hanc Ecclesiarum suisse, ut Pastores, quoties exorientibus erroribus ex officio sese opponerent, propterea jure suffragiorum, aut de Illis ipsis erroribus judicandi potestate exciderent: ita enim omnem everti judiciorum Ecclesiasticorum ordinem, essicique, ne Pastores officio suo fideliter fungi queant. De secessionibus, quo jure & quibus de causis factæ essent, suo loco inquisitumiri, ubi nempe ad personalia deventum esset. Æquum esse, ut eos nunc judices agnoscerent, qui autoritate fummi Magistratus & suffragijs Ecclesiatum dati illis essent. Adversus horum incompetentiam excipere, esse autoritatem supremi Magistratus desugere, ordinemque omnem Ecclesiasticum turbare. Comparationem inter hanc & Ubiquitariorum Synodum, esse admodum iniquam. Quare denuo eos monuit, ut

exceptionibus illis missis, Illustr. DD. Delegatorum dectero parerent.
Nicllius respondit, admonitiones non satisfacere conscientis: esse quidem pe-

nes supremum Magistratum convocandi talem Synodum, prout ei visum esset, potestatem; sed iniquum esse, judicium permitti illis, qui jam ante caussam condemnassent. Posse quidem magistratum agendi modum præscribere; conscientijs aurem imperare, non posse. Habere potestarem loco movendi ministros; sed non animis eorum imperandi. Illustr. Delegati monuerunt, formulam habendæ Synodi ab Illustribus ac Præpotentibus Ordinibus Generalibus præscriptam esse: secundum illam esse agendum, atque ad eam sese ut componerent, serio cos cohortati sunt. Niellius respondit, leges Illustrium & Præpotentum Ordinum Generalium, quibus Synodus indicta fuit, inter alia mandare, ne post eam dubitare ipsis liceat. Ad quæ Delegati denuo mandarunt, ut Decreto morem gererent, atq; exceptiones omnes missas sacerent. Addidit Præses: non abipsis peri ut pronunciarent, quales judices nos esse existimarent; sed ut ordini à supremo Magistratu & Ecclesis constituto sese submitterent. Monuitq;, ut omissis omnibus tergiversationibus, declarationes suas atq; observationes, si paratæ essent, tandem exhiberent. Reponebant Delegati, se ipsorum conscientijs præscribere nihil velle; sed & jus legitime causam defendendi ademptum nolle, aut omnino ulla ex parte imminutum. Verum cum Illustrium ac Præpotentum Ordinum Generalium subditi essent, debere ipsos legibus ac constitutionibus illorum obedire, atque hoc esse quod iterum illis serio mandarent. Respondit Episcopius, Nunquam expectasse se futurum, ut decreto urgerentur; sed sperasse,

sperasse, rationes suas examinatum iri, atque hoc ipsum unice nunc petere. quandoquidem de tranquillandis multis animarum millibus, deque rettituenda Ecclesiarum pace ageretur, non debere parti acerbatæ atque exacerbanti indicium permitti, nec deferri illis, qui jam condemnassent alteram. Sed & conquestus est, Remonstrantes VItrajectinos ex Synodo este ejectos, quia bona conscientia desensionem causa Remonstrantium deserere non possissent. Responsum ei suit, permissum Remonstrantibus Vltrajectinis suisse, ut inter ludices sederent; si mandatum de desendenda Remonstrantium causa deserere, & juramentum Synodicum prastare voluissent. Non fuisse ex Synodo ejectos; verum sua sponte Citatis Remonstrantibus se adjunxisse, ut candem causam pari-Neminem autem posse, in judicio eodem, ejusdem causa defensorem esse pariter & judicem. Moniti sunt iterum, ne tergiversalionibus hisce diutius actiones Synodicas turbarent; sed ut ad rem venirent. Posse quidem aliquando fieri, ut Theologi qui sub diversis Principibus viverent, alij se aliorum judicijs submittere jure detrectarent : nos vero omnes , sub unius summi Magistratus imperio cum simus, cui prasenubus hoc judicium deferre placuerit, non posse Remonstrantes adversus hos judices, tanquam incompetentes excipere, quin se omne legitimum judicium subtersugere ostenderent. Episcopius respondit, Non se subterfugere judicium; sed hoc tantum petere, ne adversa pars sit judex. Rogavit eum Prases, ut quandoquidem hune judicem qui auctoritate supremi Magistratus & Ecclesiarum constitutus esset, rejiceret, quem habere vellet causæ suæ judicem significaret. Respondet Episcopius, collationem inter partes posse institui. Regessit Præses, collationem non esse judicium: de judicio judicibusque quari: rogare se, quorum judicum judicio causam hanc pe mitti velint, libere explicent, aut alios dent judices. Ad hæc Episcopius, de eo nunc non posse respondere: hoc saltem dicere, his judicibus judicium legitime non competere. Et quamvis alium assignare non possir, sufficere hoc ipsis, partem adversam legitimum judicem esse non posse. Interim DD. Delegati aliquoties monuerunt jusseruntque, ut se Illust. DD. Ordinum Generalium subditos esse cogitarent, corumque instituto, legibus, constitutionibusque sese subjicerent. Adjunxit Præses, illud ipsum esse in quæstione, utrum Synodus pro parte adversa debeat haberi, an vero legitimus esse judex possit. Quia Ecclesia nonnulla, quarum ibi essent Deputati, secessionem à Remonstrantibus aut fecissent, aut eandem approbassent. Remonstrantes quidem negare, Synodum legitimum Controversiarum harum esse posse judicem. 1. Quod pars adversa sit. 2. Quod sit schissmatica. Vtrumque illis probandum etse, & à Synodo negari. Hanc controversiam tum ab Illustr. DD. Ordinibus Generalibus decisam esse, cum illis visum fuit, ad dijudicationem hujus caufæ convocare hos judices : tum ab Ecclefijs hifce Belgicis , cum ab issdem ad eundem finem hi legitime missi & deputati essent. Quare denuo monuit, ut exceptiones illas missas facerent, & si jam parati essent, declarationes & confiderationes exhiberent. Illi in craftinum differri, atque exemplar Illustrium Delegatorum Decreti, sibi dari, ut de re tota maturius deliberare possent, postularunt. ludicium autem Synodi Delsensis, quo respondetur ad x11. Conditiones habenda Synodi, a Remonstrantibus propositas, cujus in hac Sessione fit mentio, hoc fuit.

Illustribus ac Potentibus Dominis Ordinibus Hollandiæ ac VVestfrisiæ, DD. suis Clementissimis.

I Llustres ac Potentes Domini, Quandoquidem Potentibus Dominationibusvestris per Deputatos vestros, nobis ad urbem Delphos in Hollandia Australis Synodo congregatis, libellum quendam exhibere placuit, in quo Ministri nonnulli, gravamina sua adversus

versus Petentum Dominationum vestrarum Decretum, de Provincialis aut Nationalis Synedi institutione proponunt, conquerunturque Potentes Dominationes vestras de ejuschem Synedi conventu indicendo quam primum cogitare (quum contra & nos & omnes parter Leclesia sussiones conquerendi causas habere arbitremur, non quidem de Priertitus Dominationibus vestris, sed de illis ipsis qui hunc libellum obtulerunt, quad artitus & machinationibus suis jam integros decem annos non tantum Provincialem, sed & utvamque pa ticularem Hollandia Synodum remorati sint) ideireo nec patumus, nec valumus committere, quin junta Potentum Dominationum vestrarum mandatum, com umni debita reverentia, & submissione Potentibus Dominationibus vestris sententiam nostram de dicto libello exponerenus.

Et quidem ante omnia videtur nebis (salvo vestrarum Potentum Dom. judicio) valde insolens, quod novus hic libellus, ab ijs qui cum obtulerunt, aut qui cum offerri curarunt, selfignatus non sit. Cum prasertim initio hujus quere'a sua nullos sibi titulos tribuant, q am ministrorum infi a scriptorum, quemadmodum excusum quoque exemplar eundem titulum initio prefert. Sed utrum hune novum libellum, soli illi sex suo nomine com feerint ac fablignarint, an vero communi omnium eorum nomine, quorum mandete collatio em illam Hagiensem cum sex alije Ecclesiarum Pastoribus instituerunt, nec dum e anoscere po umus; sicuti quoque necdum pro certo nobis constare potuit, quinam illi sini qui eo dem sex Collocutores ad dictam collationem, & ad omnia illa qua communi nomine ab illis acta sunt, delegarint. Qui nobis agendi modus (salvo meliorijudicio) va de insolens videtur, in Ecclesia Dei. Quod, scilicet nonnulli, dissimulatis nomiribus, fine fiorum fratrum conscientia, hoc pacto, ad communem reformatarum Ecclesiarum doctrinam opprograndum, inter se conspirent, tanto artem hoc magis miramur, qued non elli, quos hactenus pro Remonstrantibus habuimus, & qui aahuc aperte profitentur se quinque Remonstrantium Articulos probare, & verbo Dei consentancos judicare, nobis in hac upla Synodo nostra tellati fint, non tantum fuo confilio aut affensic hunc novum libellum non effe oblatum, sed neque primum omnium in quo quinque Articuli expressi sunt : Imo ne q'idem ulli Remonstrantium conventui se unquam interfuisse, aut Coffragio suo definivisse, quod communi Remonstrantium nomine agendum esset. Quamobrem pli squam aquum esse arbitramur, vt illi, qui ad impugnandam fratrum suorum doctrinam conspi arunt, nomina sua palam prositeantur : quo & illis, quorum doctrinam cal mniantur, certo constare pessit, quibuscum sibi negotum sit, & quinam ipsiscon. tradicant.

Verumenimvero, quandoquidem Potent. Dominat. Vestris visum suit dictum novum libellum responso dignari & eundem ad nos remittere, consist Dominationes Vestras hoc sacturas non susse, vel saltem ulteriorem ejus rationem non esse habituras, prinsquam consist, quinam hujus novi libelli autores sint & oblatores, propterea nos mature & in timore Domini, ex mandato vestro, scripto hoc expenso, illud duo imprimis membra complecti deprehendimus.

Initio enim excipere conantur adversus Synodi tam Nationalis quam Particularis institutionem: nonnullas causas pratexentes quare sese issamments submittere graventur ac recusent. Deinde p oponunt insulitas atque ab omni ratione alienas conditiones, sub quibus in dietis Synodis se comparituros, & causam suam coram issis acturos recipiunt.

Pationum pretextus, quamobrem se judicio Synodi submittere graventur, cumprimis sempri sunt, ab incapacitate, ut loquuntur, personarum, quas existimant ad banc Synodum delegatum iri: Quam incapacitatem seu inhabilitatem conantur ossendere. Primo, qua jam nusli nobis sent Apostoli, aut infallibilis Spiritus Sancti ductus, qualis in Synodo seris sent pesse possit synodos nostras non tam pesse errare, quam musta prisca Synodi etiam legitime cong egata erraverunt. Deinde, quia Ecclisia & Classes hujus provincia in duas partes diversas jam abierunt, quavum una cum altera nuslam Ecclesissicam communionem colit. Quam divisionem Contra-Remonstrantibus conantur imputare, quia ipsi qui Remonstrantes dicuntur, semper optarant, ut altera pars alteram toleraret, potius quam triste hoc schisma admitteret. Contra-Remonstrantes vero erexise separatos cætus. Vnde sactum sucrit, ut non tantum Ecclesias sciderint, sed adversam quoque Remonstrantium partem sese constituerint, ac decreta

ac Decreta condicierint & fublignarint, quibus Remonstrantes tauquam falsos doctores condemnarint, seseque praterea ut corum professos adversarios in omnibus gesserint. Et quandequidem hac animorum alienatio adversus Remonstrantes, nontantum in hac, sed in vicinis quoque Provincijs ac Synodis, tam Belgica quam Gallica Lingua, jam satis sit manifessa, ideireo arbitrantur esusmodi Synodos, quas ex talihus viris constituras probabile est, qui sese jam ipsorum adversarios professi sunt, non posse judicum partes in ipsorum causa subire quum natura id ipsa dictet, quod nemo accusator simul & judex esse possit. Eaces suma cori m qua in hac prima sui scripti parte sitis presexe exponent.

Ad hos rationum pratextus, rogamus Potent. Dom. vestras, ut diligenter attendant, an videlicet in alium sinem ab illis preferri possint, quam ut omni Ecclesiastico judicio sesse subducant, emnemque spem in posterum precidant, qua pax & quies per ullum Synodiconventum Ecclesia aliquando queat restitui. Nam si ha rationes quiequam valerent, nulla unquam Synodus ab Apostolorum tempore, ad controversius ullas componendas, in Ecclesia Dei cum sručiu celebrari potuisset, quum experientia tamen divirsis temperibus contradocuerit, synodales Conventus, sape magno cum sručiu, ad varias hareses, servores, schismata, atque alias dissipultates, qua in Ecclesia Christi exorta erant, tollendas, suisse institutos.

Verum quidem est, nullas Syncaos, quamlibet celebres aut universales, post Apostolorum tempora, extra omne erroris periculum susse, ut ipsarum Decreta pro insulibili Dei verbo haberi possint. Ram soli Apostoli & Evangelista in Novo Testamento ita in omnem veritatem à Spiritu Sancto ducti sunt, ut in doctrina sua errare nequiverint.

Sed hinc non conficitur, quod feculis infecutis nulla. Synodi cum fructu potuerint celebrari. In o vero, contra pot:us ex Apostelica Feclesia exemplo celligi potest, quam neceffarij atque utiles ejusmodi Synodales conventus, ad quas vis controversias & dissensiones ex Ecclesis tollendas, habendi sint.

Si enim upli Apostoli, licet omnes pariter Spiritu Sancto ufque ee donati essent, ut in do-Etrina sua errare non possont, atque unius alicujus eorum tostim onium ad ca qua sidei erant desinienda sufficeret, nibilominus ejusmodi conventus habucrunt; quanto magis hic ordo subsecutus siculis, quum reliqui Pastores in doctrina errare potuerunt, servari debuit, ut eo sacilus errores ab Ecclesia Dei arcerentur.

Et si Paulus ac Barnabas, eodem Spiritu cum reliquis Apostolis praditi, Hierosolymam se ablegari sint passe, ut sententiam reliquorum Apostolicum de controversia, qua in Ecclesia Antiochena exorta erat, intelligerem: quanto aquitus est, ut aus Passores qui Apostoli non sint, see hujusmodi Synodicis Conventibus sibisiciant. Ram Christus Dominus, qui Apostolis promisit Spiritum veritatis, qui ipsos ductum esset in omnem veritatem, Ecclesia quoque sua pollicitus est, se cum ca usque ad sincm saculi mansurum Matth. 28. 20. 6, ubi duo aut tres inissius nomine congregati suerint, se in ecrum medio suturum Matth. 18. 20. Sicuti ergo non sequitur, qua l'ecclesia post Apostolorum tempora nullos Passores habuit, qui in doctrina errare non possint, ideireo externum verbi ministerium infructuosim es inutile esse, quemadmedum Libertini quidam bise extremis seculis contendunt: ita quoque non sequitur, quandoquidem post Apostolorum tempora, nulla Synodi extra erroris periculum suerunt, ideireo nullas Synodos, ad hareses, schismata, ac dissidia ex Ecclesia Dei tollenda, esse celebrandas.

Nam ficuti Deus verbum fuum per Prophetas, Apostolos, & Evangelistus scripto confignari voluit, idemque verbum scriptum miraculose conservavit; utex eo sidi ac py Pastores, per Ecclesiam legitime vocati, possent cognoscere ea, qua in Dei nomine Ecclesis per ipso proponenda essent, ita quoque idem verbum scriptum, tanquam regu'am ac normam, constituit, ad quam in omnibus Ecclesiasticis Conventibus, judicia de sidei doctrina dirigenda sunt.

Quando autem pij ac docti l'astores, ex diversis Ecclesis diversisque regionibus orlis Christiani, in timore Domini conveniunt, ut ex Dei verbo judicent, quid in Ecclesia Dei doceri aut non doceri conveniat: omnino considendum est, Christum, juxta promissionem suam ejusmodi conventui intersuturum, atque eundem Sancto suo Spiritu illustatuvum ac recturum, ut nihil in eo quod ad veritatis ac regni ejus detrimentum vergere pessit, de-

cernatur.

Sed fac aliquid ejulmodi Decretum iri, veritas tamen propterea oppressa non manebit, sed

(no tempore iterum in lucem emerget.

Interim tamen ordo, quees, & pax in Feelelia Christi servari dehet. Nam Deus non est confusionis aut à maglaç Deus, sed pacis ; atque ideo vult omnia in Ecclesia sea, ordine , pacisice, & quiete geri.

Iam vero nullus ordo, nulla pax esse poterit in Ecclesia Dei , si cuilibet quidlibet docere permittatur , nec ad rationem dectrina sua readendam, ac se judicio alicusus Synodici convenius submittendum , obligetur : juxta praceptum Aposloli 1.Cor.14. 29. & 31. 11 judicetur de ijs

que Prophete lequentur, & Prophetarum Spiritus Prophetis subjecti sint.

Ad quod Remonstrantes, eo magis obligantur, quiz in Ministeriorum sucrum aditu scipsos ad hoc obstrinxeru it, quemadmodum in libello suo satentur, cum id ipsum sibi obsiciunt, & ad hanc dissicultatem respondere conantur. Scd quam parum apie ad rem respondeant, ex sequen-

tibus fatis liquebit.

Quod vero velint hoc rerum & temporum statu, apostolicum ordinem servari non posse, quia Ecclesia jam divisa sunt, non minus omni ratione caret, atque illud de quo jam egimus. Quid enim aluud Ecclesias has divisit, quam diversitas doctrina, qua in Ecclesis ex illis auduta est, sin propterea in Synedicis conventibus de doctrina nihil certi statuere liceat, quia Ecclesia per diversas dectrinas divisa sunt & separata, tum sane nullo tempore in Ecclesia turbis & schismatibus synedi erunt convocanda, & ad eundem modum illis, qui in Ecclesiam Dei nova dogmata antehac conati sunt invehere, semper proclive suisset excipere, propter Ecclesia divisionem nullos conventus synedicos esse lebrandos.

Idem olim prætendere potuissent Arriani , Nestoriani , Eutychiani , atque alÿ ejusdem generis sectarÿ , qui multos in Ecclesiis asseclas habuerunt , easdemque sciderunt ac distraxerunt. Ncc tamea eo minus pÿ Imperatores æcumenicas Synodos conscripserunt. In qui-

busde corum doctrina, utrum sc. Dei verbo consentanea esset nec ne, judicatum fuit.

Quod Remonstrantes excipiunt, ijs inter judices de hisce controversijs in Synodo Nationali non esse concedendum locum, qui jam antea prejudicia sua de quinque Articulis ediderunt, sirmitate quoque omni cavet. Nam hinc necessario sequeretur, nullis Orthodoxis Ecclesia Ministris hoc indicium esse committendum, quia iam antea declararunt se Remonstrantium sententiam probave non pesse; atque adeo cos solos in sidi controversiis Iudices esse se constituendos, qui neutri antea parti adsensum prabuissent. Adeumque modum Arrianis alissque olim hereticis adversus orthodoxos Pastores semper licuisset excipere. Quo autem pasto ineiusmodi controversiis pij Pastores se neutros, ut loquntur, prabebunt (quando prasertim tam multi anni intercedunt, priusquam legitimum ac publicum Ecclesia iudicium obtineri potess) quum Deus illis pracipiat, ut serio dostrina sinceritati attendunt.

Quo nam praterea modo, pij Pastores dissimulare potuissent, quantum doctrina & modus procedendi Remonstrantium ipsis displiceret? cum animadverterent eos, opiniones suas novas sub tolerantia pratextu, non solumin Feclesias omni constuintroducere, sed Reformata quoque Ecclesia doctrinam, sine ulla verecundia, quam odiossisme traducere atque exagitare, tum in prima sua Declaratione Anno 1 6 10 Ordinibus exhibita, tum vero etiam magis, in Hagiensi Colloquio, atque omnium maxime in multis subsecutis & calumnarum plenis postea editis scriptis. Cur nobis ergo exprobant nostrum adversus eorum doctrinam, & actiones iudicium, cum

ipsi nos tam odiose condemnarint ac calumniati sint?

Si contendant, nobis, tanquam adverse parti, in Synodo Nationali iudicandi de ipsis potestatem non esse concedendam, nos quod attinet, in hoc negotio aliarum Ecclesiarum, quarum Deputati eidem interfuturi sunt, iudicio nos libenter submittemus, si paria nobiscum facere velint. Tum alia Ecclesiis Resormata iudicare poterunt, utra pars doctrina sana constantius inhascrit.

Ac si hec Remonstrantium exceptio habere locum debeat, nulla Ecclesiastica censura aut disciplina unquam in Ecclesia. Dei exerceri poterit; quia illi, qui in doctrina aut moribus scandalorum autores sunt, semper Censores suos, Consistoria, Classes, & Synodos, ceu partemadversam regient.

Quod contra hec pratendunt, verisimile videri, nullos ex ipsis, aut saltem valde paucos, ad Synodum iri delegatum, ac proinde se suffragys superatum & doctrinam suam condemnatum iri; prasertim cum Contra-Remonstrantes separatos iam antea conventus formaverint,

in qui-

in quilus Remonstrantium dectrinam ut heterodoxam condemnarint, & sese adversus ipsos

conjunxerint, accertorum Articulorum subsignatione se mutuo obstrinxerint.

Ad hic respondenus, Remonstrantes suos fratres ac collegas ad ejusmodi separationem faciendam compulisse: quandoquidom omne ecclesiasticum de doctrina sua judicium recusantes, talem hucusque tes, talem hucusque comprehensas, imo & nonnulli inter eos, multa alia nova dogmata, quinque Articulorum momentum longe excedentia, in Ecclesiam Dei conati sunt introdacere. Qui vero ejusmodi tolerantiam probate non pissent, neque pati ut in Ecclesia Christi hac neva dogmata introducerentur, corum opera ex suntitionilus suis eiesti, Ecclesia sidis suis Pastoribus & Ministris orbata, atque illi qui hac agre ferrent, male muletati sucrunt. Qua causa suit, per quam Ecclesia, qua tales suos Pastores pro sidis veritatis doctorilus & Christi Ministris agnoscebant, ab ejusmodi pravis & perversis operarys se separare sint permota.

Reque hinc tamen sequitur, quod ejusmodi Ecclesia, qua propter causas jam dietas à Remonstrantium communione secesseunt, schismatis causa sint. Nam schismatici in Ecclesia nominori solent, non qui se propter contreversias in desirina exortas segregant abilis, quos à veritate descesse intelligant (alias enim Apostolus Paulus schisma mandasset Rem. 16. vers. 17.) sed illi, qui se ad cum modum segregant, ut communi Ecclesiarum judicio se submittere renuant, aut saltem, qui per novas dostrinas in particularibus Ecclesis, schismatum autores sunt. Cujus rei judicium penes Synodum Nationalem erit; atque hoc judicium Synodi, Ecclesia jam separata, de hoc sacto suo expectare sunt parata.

Quod ergo Remonstrantes dicunt, hoc rerum perturbatarum statu, consuetum Ecclesia ordinem non tosse servari, sicuti relus adhuc integris potuit, hoc perinde est, ac si glorientur, res Ecclesia nunc usque eo à se esse turbatas, ut nullus remedijs resitutui valeant. Nam ipsimet buic Ecclesia perturbationi causam dederunt, quum se Ecclesiarum dottrina in hunc modum opposuerunt, ut omnes censuras Ecclesiassicas adversus ipsos, Magistratuum autoritate, inhiberi curarent.

Nam quandoquidem ipsi omnium primi à fratrilus suis secessionem fecerunt; quum ipsis plane inscus inter se conspirarunt, atque à Magistratu supremo postularunt, ut in suis opinionilus tolerarentur, & adversus quastis Ecclesiasticas censuras, qua contra ipsos institui tossent, defenderentur, interimque omni conatu hoc egerunt, ut numerum suum indies augerent, eoque modo suas opiniones Ecclesiis obtruderent; quidnam aliud quaso ijs restabat, qui conscientia sua testimonio, & vocationis suaratione ad veritatem, adversus eos qui contradicebant, defendendam,urgebantur, quantut in conventibus suis viderent, atque interse deliberarent, quid deinceps facto opus esfet, ad veritatem tuendam, omnemque ulteriorem doctrina corruptelam sistendam, scandalaque arcenda, quum prasertim tot jam continuos annos frustra requisita esset Provincialis Synodus, aut Nationalis, nullaque speseius unquam impetranda humanitus superesset: sed contra omnibus evidenter pateret, quod Remonstrantes per autoritatem Magistratuum, atque illegitimos & cum Dci verbo pugnantesagendi modos, Ministros, qui cum ipsis sentirent, Ecclesiis ubique obtruderent. In quo instituto, si ipsis tantisper progredi licuisset, donec tandem in omnibus, vel plerisque Classibus maximum Ministrorum numerum in partes suas pertraxissent, nulli dubitamus, quin ad Synodum promovendam, promptissimi fuissent: cum certa spe, fore, ut opiniones suas, sub tolerantia pratextu, introducerent. Quemadmodum in Diacesi Vitraiectensi antehac ab illis est

Sed quoniam metuunt, ut causam suamin particulari vel Nationali Synodo, suffragiorum numero obtinere possint, hine est quod divisionem Ecclesiarum & praiudicia adversus sest causentur.

Verum enim vero, quomodo sesse, sub hoc prætextu, omni Reformatarum Ecclesiarum iudicio possum subtrahere, quando quidem pro Reformatæ Ecclesia dostoribus seipsi venditans? Quomodo id cum omni ratione non pugnat, ut illi, qui pro Reformatæ Ecclesiæ dostoribus agnoses volunt, nullius Ecclesia Reformatæ iudicio se velint submittere?

Si Pastores Ecclesiarum huius Provincia pro adversa parte halent, e' causas de eix conquerendi se habere existimant, quia pramature adversus ipsos quadam constituerunt, accusent

eos coram Synodo Nationali.

Sin habeant quod de ijs quoque conquerantur, qui ex alijs Synodis & Provincijs in Synodo Nationali comparchunt, judicium de hac re permittant ijs, qui ex alijs ditionibus & regnis ad Synodum venturi funt.

H 3

Si nec illorum judicium admittant, quod prasentibus & moderantibus à Magistratu supremo Delegatis instituctur, declarent igitur, quarumnam Ecclesiarum Reformatarum judicio se sisiere cupiant.

Si ne hoc quidem facere velint, quomodo se pro Ecclesia Reformata Pastoribus agnosci po-

stulant?

Quod autem hic obtendunt exemplum primorum Ecclesia Reformatorum, qui judicio Sy-

nodi Tridentine se subjicere recusarunt ; illud plane absurdum & alienum est.

Nom Concilium Tridentinum liberum non fuit. Quum Episcopi , Pralati , atque omnia ejus membra, in verba Papa jurati essent: nec quicquam ys liceret decernere , praterquam quod ipsi placeret , & per nuncium suum probaret, quodque cum antecedentium Conciliorum Pontificalium decretis consentinet. Quibus se nonminus quam verbo Dei per juramentum obstritos atque obligatos esse, sentiebant.

Contra autem, quicunque ad Synodum Nationalem vocabuntur ac mittentur: nullis humanis decretis aut scriptis, sed solt Det verbo adstringenter: adeo ut si quicquam in consensus doctrina nostra formulis deprehendatur, quod à verbo Dei dissentit, non tantum illis liceat, sed

etiam necesse sit, ad normam Verbi divini examinare ac corrigere.

Deinde & hoe manifestumest, quod primi Feclesia Reformatores pro Poetoribus Ecclesia Pontificia haberi noluerint, sed contra ab ys secessionem sececint, ac proinde causus justas ha-

buerint, cur judicio Eccle sia Romana se subicere recusarint.

Ad eundem modum in Germania Doctores nostri pacem & fraternitatem Feclesijs Lutheranis quidem obtulerunt; sed eorum Confessionem nunquam receperunt, nec se pro Doctoribus Lutheranis haberi postularunt, nec unquam in hoc consenserunt, ut Lutheranorum opinio in templis suis doceretur; ac propterea Lutheranorum sudicio se submittere non tenebantur.

Quo patto hoc congruit cum co quod fit à Remonstrantibus, qui pro Dottoribus Ecclesia Reformata haberi postulant, pratexentes se à dottrina Reformatarum Ecclesiarum non recessisses.

tamen nulli earundem Ecclesiarum judicio se volunt submittere?

Vnde satis quoque constare potest, quam abs re allegetur exemplum Synodi Nationalis Pontificia, quam Gallia Rex convocare posset; cuiusque judicio Reformata qua ibi sunt Ecclesia, se nollent adstringere. Nam justas hujus satti sui haberent causas, quia ipsi nunquam Ecclesia Pontificia Doctores censeri voluerunt, sicui hi pro Ecclesia Reformata doctoribus haberi cupiunt.

Et quid, obsecro, per hac exempla aliud indicant, quam quod sibi videantur, tam longe à nobis dissentire, quam primi Reformatores ab Ecclesia Romana aissenser nt. Qui mtamen contra test ssecntur, se ab Ecclesia Reformata sententia non recess sele sed, solis quorundam singu-

larium Doctorum opinionibus in Ecclesia se opponere.

Quare igitur judicium de doctrina sua communibus Feclesijs non committunt?

Quod a stem preterea excipiunt adversus nonnullos Ministros, tum in urbibus hujus Provincia, qua per Dei singularem gratiam has turbas & schismata passa non sent, tum eviam in Provincijs vicinis, eosque à judicio de doctrina sua ferendo excludere satagunt, quia se Ministerijs quarundam sepavatarum Ecclesiarum ad tempus adhiberi sunt passi, id ipsum nonminus omni ratione, quam reliqua, caret.

Nam fi Remonstrantes per infolitum procedendi modum novaque dogmata ( qua nonnulii eorum jamantea in alijs condemnarant) Ecclesias non turbassent, & ad seccessionem ab ipsis saciendam, computissent, non fuisset necessarium, ut Pastores illi, cum suo & Ecclesiarum suarum

dispendio, separatis illis Ecclesiis suppetias ferrent.

Qued ipsim tamen ab ijs factum non est, ni si cum consensu Ecclesiarum & Magistratuum quibus suberant. qui arumnas earundem Ecclesiarum respicientes, ut Feclesia illis hoc pacto prospiceretur, operam dederunt, ne Ecclesia is a, qua cum ipsis vera sidei unitatem conservabant, tanquam misera oves, sine pastoribus manere cogerentur.

In vero propierea l'aftore illi non erunt idonei , qui de doctrina judicent? Quomodo ergo ipsi Remorstrantes se ad hoc judicium idoneos censebunt, quandoquidem se fratrum suorum do-

Etrine manifestos adversarios professissunt?

Paflores illi, qui ad hoc faciendum legitime rogati sunt, non potuerunt Ecclesias, que cum

ipsis in doctrina consentiebant, in hoc ipsarum arumnoso statu plane deserere.

Si hic peccarunt, subitciunt hoc factum suum Nationalis Sinodi judicio. Intendant Remonstrantes eis litem, & audiatur quid 1psa Synodus hic sit judicatura.

Imo si aliqui ex Pastoribus illis ad Synodum Nationalem deputati propter hoc factum conveniantur, parati sunt, dum hac ipsor, m caussa agetur, Synodo tantisper cum accusatorious suis excedere, ut is absentibus tanto liberius de hoc ipsorums acto judicetur.

Si Remonstrantes ad cundem modum eidem judicio se velint submittere, aquo animo audientur, caussamque doctrine ac factorum suorum, quantum videbitur, illis agere licebit.

Nam ex duobus alterum est necessirium, nisipro Ecclesia perturbatoribus haberi velint; velut se communium Ecclesiarum judicio submittant, vel ut aperte demonstrent, illud ipsum judicium verbo Dei repugnare.

Pracipue vero oftendunt Remonstrantes, quod nullum Ecclesta judicium agnoscant, quando etiam exterorum doctorum judicium declinare audent, pratexentes, eos, praterquam quod affeetibus duci possint, facile quoque Provincialium suggestioni aures prabituros, perinde acsi

nulla aquitate, ingenio, aut conscientes viri illi futuri sint.

Quid hoc altud sibi vult, nisi, quod nullos plane homines, aut saltem nullos inter eos qui religionem Reformatam profitentur.idoneos existiment, qui de ipsis judicent: ac proinde quod feipsos soli judicare velint, & Ecclesiys reformatis hanc legem imponere, vt quodeunque lu-

bet, docere ipfis concedatur?

Anigiturideireo Ecclesia omnes Resormata errare judicanda sunt, aut esse partes adversa, quia capere non possunt opinionem Remonstrantium verbo Dei esse consentaneam? Aut, an arbitrantur Remonstrantes tot pios doctosque viros quot in Synodo Nationali comparebunt, omni conscientia carituros, nec sincere & absque partium studio, de ipsorum caussa esse iudicaturos; imo & cam ip sam amplexuros, si ex Dei verbo eam demonstrare possint?

An vero Remonstrantes existimant se solos habere Spiritum Dei, ac se magis extra erroris

periculum esse, quam cateros omnes Ecclesia doctores?

Nostro indicio plane al surdum est, quod hi homines, qui nova hac dogmata in Ecclesiam conati funt introducere, omnes reliquos pastores velint suspectos reddere, & tanquam adversarios reficere.

Nam cademplane ratione, omnes olim haretici, iudicium Ecclesia tanquam sibi adversa-

riærejicere potuissent.

Si contendant, se nihil novi conatos esse invehere, quanam ergo difficultas impediat, quo minus scrupulos quos habent, fratribus suis communicare, & expendendos dare audeant?

Aut quid opus fuit, ut à supremo Magistratu in opinionibus suis aduersus omnes Ecclesiasli-

cascensuras protegi peterent?

Caterum, quod attivet accommodationem, ut loquuntur, vel decisionem harum controversiarum, nos cam Synodi Nationalis judicio permittimus. De qua confidimus, sicuti nullam accommodationem probabit, que veritati sit noxia; ita quoque nihildecisuram, de quo non aperte ex Dei verlo, sie facto esse opus, ostendi possit.

Et quandoquidem ipsi Remonstrantes confitentur, varias accommodandi vias posse iniri, licet ip a do Etrina cum veritatis detrimento, non fle Etatur; valde mirum est quod Synodo eiusmodi accommodandi modum velint prascribere, qui ipsis probetur, per quem non minus ipsorum

opinio, quam antiqua Ecclesia sententia tolerari debeat.

Hisce paucis, satis responsum putamus ad primam hujus libelli partem, in qua Remonstrantes caussas proferunt, cur graventur ad Synodum accedere, & ciusdem iudicio se ipsos sub-

mittere.

Tam vero quod attinet duodecim illas conditiones quas proponunt, & fequendas ac fervandas esse sentiunt, ut aqua ac neutri parti addicta Synodus celebretur.

Nos fane iudicamus nonnullas ex illis ut infolitas & inauditas, obfervarinon posse.

Nam quanam illa Synodus futura sit, in qua dua partes adversa conveniant, ipsaque Synodus in duos conventus separetur: quorum quisque proprium Prasidem aliosque actionum directores habeat: in qua conventus uterque seorsimagat, & quidem separatis cubiculis? Quod in primo suo articulo proponunt.

Nobis sanc, eiusmodi Synodum ab Apostolorum tempore ad hunc usque diem convenisse,

non constat.

Et quorfum obfecro hoc tenderet? nifi cum Remonstrantibus non omnia posent concedi qua cuperent, ut deinde reinfectalibere discederent, atque hoc pacto ipsum schisma multoquamantea fuisset, gravius redderetur?

Idipsum quoque pugnaret cum Decreto, quod Prapotentes.D D.Ordines Generales, & Po

tentes Dominationes vestra, de hac re iam antea condiderunt.

H 4

Salvus conductus, seu liberi commeatus diploma, nostro judicio neutri parti est necessarium, quandoquidem nostrarum Provinciarum slatus is est, ut nemini facile metuendum sit, proper sententiam suam de religione, in se gravius quippiam constitutum iri.

Cui quoque difficultati Magistratus urbis, ubi Synodus conveniet, ita providebit; ut inju-

ria ipfi fieret, fi publicus falvus conductus ad idrequireretur.

Nos, Deo sit lans, sub jugo Pontificio, aut conscientiarum Tyrannide non vivimus.

Sipublica fide fibicaveri velint, neminem futurum qui eos verbo fit offensurus, quis hoc illis pressare peterit? quandoquidem iam antea, per infolitos agendimodos,maxima partis populi odiumin se concitarunt.

Adeout hanc conditionem italate intellectam, sicuti & eam qua antecessit, pro mero effu-

gio habeamus; quis per eam stipulantur quod præstart non potest.

Neque ctiam necessariam arbitramur, quam subjiciunt, àpvn5lau, seu omnium privatarum injuriarum abolitionem, sicuti nec omnium antecedentium obligationum renunciationem sufficere putamus, ut dua partes qua de se mutuo conqueruntur, Synodi judicio utrinque se submittant, sanctumque animo propositum concipiant, quo cidem judicio in posterum acquiescant, omnes simultates deponant, & prateritas injurias obliviscantur.

Quod præterea stipulantur, ne quisquam in Synodo cogatur rationem reddere ullius faeti, contra publicum Ecclesia ordinem perpetrati, pugnat etiam cum ipso Ecclesia ordine; qui postulat, ut non tantum de doetrina, sed de faetis quoque Ministrorum & publicis scanda-

lis, legitime in Synodis cognoscatur.

Et plane metuendum est, ne sine debita censura, adversum eos, qui per dottrinam & fatta sua, scandalorum & magnarŭ offensionum autores fuerunt, Ecclesia ad quietem reduci possint.

Quod porro petunt, ne à Synodo inquiratur utrius partis sententia, Remonstrantium, nempe, an Contra-Remonstrantium, cum doctrina Resormata Ecclesia congruat, sicuti ea in Confessione & Catechesi continetur; sed ut ante omnia examinetur, quid cum Dei verbo consentiat; illud non convenit cum eo quod Remonstrantes hactenus sunt gloriatis quod ipsi, videlicet constanter permanserint in antiqua vere Resormatarum Ecclesiarum sententia, qua Confessione & Catechismo exprimitur.

Nam si, ut loquuntur sentiunt, cur illius quoquerei iudicium Ecclesia non permittunt? nisi

quia metuunt, inanem fuisse hanc gloriationem, tum iri deprehensum.

Neg, nos tamen ideireo statuimus satis id fore, side prehendantur adversus veterem Ecclesia sententiem sensisse & docuisse: sed necessarium iudicamus, ut deinde pergatur, & utra sententia cum Dei verbo consentiat, vetus, scilicet, Ecclesia, an nova Remonstrantiŭ, examinetur. Qued omnia volunt scripto peragi, illud Synodi iudicio permittimus.

De Confessionis recognitione, antea satis declaratum est nos non impedire, quo minus Con-

fessio relegatur & recognoscatur, prout antiqua consuetudo postulat.

Et nobis queque placet, utilli nulla censura propter animadversiones suas, quas proferent,

notentur; qui se Synodijudicio submittent, & ordinem hic constituendum sequentur.

Sententia etiam nostra est, Synodo nationali liberum fore, ut decidat, qua secundum Dei verbum decidenda esse judicat, ac porro omnia dispiciat, qua sine detrimento veritatis, cumque Ecclesia adiscatione facere ad pacem possint.

Cui rei , ut confidimus , illi qui ad Synodum Nationalem delegabuntur , unanimi confensu

invigilabunt.

Confidimus quoque Prap. DD. Ordines Generales, quum de veritate atque aquitate conflitutionum Synodalium apud se persuasi fuerint, easdem consensu suoapprobaturos, ac publica autoritate exsecutioni demandaturos.

Quemadmodum etiam censemus, penes judicium & prudentiam tam Synodi, quam supremi Magistratus suturum, quaratione cum ÿs, qui Synodi judicio acquiescent, vel non acquiescent, deinceps agi oporteat.

Hec'funt Nobiles, Potentes, & Clementissimi Domini, qua debita cu reverentia ac submissine ad hunc libellum breviter adnotanda ac Potentibus, DD. vestris proponenda judicavimus.

Multapræterea alia in eodem libello observari possent, qualia cumprimis sunt, quibus Synodi Celdrica & Præsidis ejusdem Synodi actiones sugillant, (de quibus ipse Præses, conventui vostro, Celdrica Synodi nomine adsistens, maximopere conquestus est, & contrarium nobis declaratit) item variæ, iniustæque accusationes, calumnia, & injuriæ, adversus alios quos dam Paseres, tum intra, tum extra hanc Provinciam instituta. Quarum culpam facile probari posser magis residere penes ipsos accusatores, quam penes illos quos apud Potentes Dominationes Vestras conantur traducere: quemadmodum & alia singularia plurima.

Sed ne Potentibus Dominationibus vestris prolixiore responso molesti simus, utque omnia, iuxta mandatum vestrum, qua acerbitatem, perturbationem, aliosof, affectus sapiunt, vitemus, ad singularia illa respondere, aut hujus generis calumnijs atg, occasationibus acrius obviam ire nobis visum non fuit. Interim Potentes Dom. vestras demisse rogamus, ut responsum hoc nostrum boni atque aqui consulatio, deque ipsa re statuatis, quod vobis pro prudentia vestra, ad Patria commune bonum, & Ecclesiarum pacem maxime necessarium videbitur.

Et quandoquidem libelli hujus aucores, circa finem fcripti fui innuunt , fe adverfus quafvis ejusmodi Synodorum (quas hic improbant) citationes, aures suas obturaturos, quod nennulli ex ijs reipfa quoque aufi funt, quum, adverfus iteratum Vestrum mandatum, coram Synodo hac

non comparuerunt.

Rogamus Pot. Dominationes vestras, ut hac ad animum revocent, & autoritate sua procurent, ne quisquam in posterum, qui ad hanc aut ad Nationalem Synodum citatus est aut citabitur,se sistere recuset, quando vide licet in eum finem citabitur ut doctrina atque actionum suarum rationem reddat.

> Actum Delphis in conventu nostro Synodico ad 24 Octobris 1618. P.P. D.D. Vestrarum humillimi Servi, Pastores & Seniores ad Synodum Zuythollandicam deputati, atque omnium nomine Henricus Arnoldi , Prafes. Balthafar Lydius , Affeffor. Ioanues Lamotius,Scriba.

# Sessione Vigesima septima,

S'ESS. XXVII

x1. Decembris, Die Martis ante meridiem.

 $R^{\rm Emonstrantes\,citati\,iterum\,comparuerunt,rogatique\, sunt\,$  , an sententiam suam de quinque Articulis proponere , & Considerationes suas super doctrina in Confessione & Catechesi harum Ecclesiarum comprehensa, quas se habere sæpius professi fuerant, parati estent exhibere, prout in Citatorijs ipsis fuerat mandatum: Responderunt, se scriptum habere paratum quod præmittendum esse judicarent, utque idipsum prælegere sibi liceret, petierunt. Rogati, utrum hoc scriptum explicationem sententiæ ipsorum contineret: non quidem eam continere, sed quasi præambulum quoddam esse scriptum, quod mox secutura essent alia. Quamvis autem scriptis hujusmodi diu detenta esset Synodus, meritoque rejici ea quæ non facerent ad rem potuissent, tamen ne de quo conquererentur haberent, permissum ipsis suit, ut prælegerent: suitque hujusmodi.

### Nobilissimi Illustrium Generalium Ordinum Delegati, Reverende Domine Præses, Reverendissimi, Clarissimi, Doctissimi, pijssimique Patres ac Fratres.

PRudenter monet doctissimus Paraus, Irenici sui pag. 34. se nemini autorem sore, ut ad Concilium accedat, ubi cosdem habeat adversarios & Iudices. Nam ubi pars adversa sola jus dicit, vix sieri potest, quin in alterius prajudicium, condemnationem, & oppressionem,confilia omnia & decreta dirigantur. Hujus vero rei documenta quam plurima, nobis exhibet hac ipsa Synodus. In qua, praterquam quod nobis rigidissime prascribitur, quid dicendum nobis sit, quid non, usque adeo ut non-nisi impetrata precibus & obtestationibus venia, ad scriptorum nostrorum, qua ad sententia & causa nostra patrocinium facere nobis videntur lectionem accedere concedatur; hoc etiam per D. Prasidem agitur, ut modo inmala sidei,

modo in lasa Majestatis crimennos adducat, quasi non sufficerent nobis plurimorum Theologorum ira & odia, ut etiam summa nostra Potestates iniquis agendi modis, in nos concitandes sint.

Hellerna enim Selfione Matutina, suspicionem hane Synodo atque auditoribus quotquot adfunt, injecre conatus fuit D. Prases, ac si mala side à D. M. Episcopio S. Theologia Profesfore actum foret, ut-pote qui post habitam suam orationem petenti orationis exemplar Prafidiresponderit, se non aliud habere exemplar quam unicum illud, quod admanus effet. Cum tamen co ipfo die Secretario Delegatorum Illust.-D. D. Ordd. aliud exemplar sua manu scriptum exhibucrit. Ad quod insum respondit supra dictus Episcopius, sibi insignem hac in parte injuriam à D. Praside sieri, & hallucinari eius Reverentiam : se enim disertis & sormalibus verbis dixisse, non habere se exemplar satis nities descriptum : reliqua vero nec dicla sili, nec cegitata esse. Provocans super hac re ad ipsus Synodi testimonium. D. Fræsidem & D. Episcopium contentioni finis tandem Delegatorum Illust. Ordd. Generatlium intercessione impositus est. His peractis, pomeridiana Sessione aliam in nos invehendi occasionem arripuit, ex scripto quodamnostro antemeridiana Sessione prælecto; & Synodo susa & prolixa Oratione perfuafit, nos cenfura effe notandos, quod aufi fuerimus Illust. Ordd. Generales & particulares, nec non Illustriff. Principem Auriacum schismatis accusare, nec non etiam maximam partem Synodi: quam etiam censuram, suffragante Synodo, paucis exceptising ituit. Ad primum refrondimus & respondenus, alteram nobis hic fiert ab codem Praside injuriam, & in toto nostro scripto nusquam nisi cum reverentia nos de Illustriss. Ordd. Generalibus & corum Delegatis loqui. Et profecto non tam funt honoris fui & De-legantium fuorum exiftimationis, quam in Rep. fartam tectam esse oportet, prodigi, hi ivst, qui prasentes sedent Illustr. Ordinum Generalium Delegati, ut hoc in suas dominationes commission crimen si quidem commission esset , silentio praterire vellent. Quin, vt quod res est appareat, diserte dicimus in Prafatione, nos schismatis reos habere maximam partem corum, qui ex confæderatis Provincijs ad hanc Synodum convenere Ecclefiasticorum. Ecclefiafricos defignamus, ut horum actiones à Politicorum actionibus, dequibus pronunciare nolumns, diffinguamus. Et pag. 3. 4. & 5. suse probatur, hos ipsos Ecclesiasticos (de Magistratibus ne sed quidem) schisma fecisse, idque ijs rationibus, que in Magistratum non quadrant, sed Ecclesiasticos Contra-Remonstrantes solummodo spectant. Accedit, quod cum maximam Synodi partem islius criminis, nempe schismatis, insimulaverimus, Exteris Theologis exceptis, minime Illust. Ordd. Generalium Delegati à nobis taxati sint, ut-pote qui velis so Praside judice, à Synodois sa distinguuntur, sed qui Synodalium actionum directores fint moderatoresque. Nec est profecto moris nostri, Magistratuum nostrorum diquitatem vel directe vel indirecte, nedum publicis scriptis, suggillare, sed uti reverentiam & obedientiamprioribus, ita prafentibus, quoad falva confcientia juxta Dei Verbum fieri poterit, praflahimus semper, etiam Deum pro incolumitate hujus nostra patria, Illust. Ge-Ordd. nec non Illustris. Principis Auriaci salute orantes. Quare istam D. Prasidis criminationem; errorem, achallucinationem non levem interpretamur. Alterum quod attinet, nempe nos Ecclesiasticos plerosque schismatis accusasse; agnoscimus, nec hac in parte quicquam à nobis peccatum arbitramur. Id quod verum est diximus, & testantur idipfom, diremte in duas partes Hollandica, Geldrica, Ultrajectenses, & Transifulania Ecclefia, idque Contra-Remonstrantium studys, uti probatur à nobis in supra dictoscripto rationibus varijs, quibus non justa refutatio, sed Synodalis censura, nec non decretum Illustr. Ordd. Generalium Delegatorum opponitur. Cui decreto refragari, muneris nofri non eft. Cenfuram tamen Synodalem quod attinet, nos eam multiplicis nullitatis arquimus. Primo quod, que veritatis sors esse solet, indigne ferat, nos plerosque Contra-Remonstrantes in Synodo prasentes schismatis reos agere. Hoc enimita se habere, conscientiis nostris persualiffimum eft, quicquid tandem hac de re secus judicaverint, judicent, ac judicabunt ipsi Contra-Remanstrantes. Secundo-quia hac infa confura, in candem schismatis culpam à nobis vocate: Illust. Ordd. Generales, odiose & prater rei veritatem supponit. Tertio, quia juvenilis pretervia ac retulantia accufat eos, quorum aliqui atate & annis non folum multis Synodi r embrissed etian isti D. Prasidi non cedunt. Quarto, quia protervia non est, nec petulantia juvenilis conferi debet, quod prameditati, confulto ac plena animi deliberatione scripsimus, & nt teti orbi Christiano constan et voluimus. Qua porro de judice nostrarum controversiarum, inter no & D. Frasidem disceptata sunt, eo redeunt, quod à conscient y snostris impetrare non possumus

possumus, eos ut judices agnoscamus, qui partem alteram litis nobiscum sustinent, qui schismate facto à nobis secessere, nulla sacra nobiscum communia habere volunt ; sed scriptis suis nos jam ante condemnarunt. Iuris naturalis arbitramur , ne pars adversa judex sit in sua caufa, & adversus juratos etiam Indices, si adversary sint, in re controversa excipi posse. Hxc axiomata practica per se & natura sua nota, altius animis nostris insident, quamut vel ulla Illust. Ordd. Generalium, vel hujus Synodi autoritate nobis eximi queant. Veteris & recentis Ecclesia dictum fuit , respondimus & respondemus, Veteris in convocandis Synodis variam fuisse pro temporum diversitate rationem. Ipse enim Athanasius disceslitex Concilio convocato in Tyro à Constantino, quod animadverteret, pracipios Concily viros, judicis & partis munere functuros. Recentem Ecclesiam quod attinet, non ob aliam causam Reformati Concilium Tridentinum adire detrectarunt, quam quod Pontificios pro parte adversa haberent. Ob eandem caussam ad Flaccianorum Synodos venire detrectarunt nostri sub eodem tamen Magistratu , Duce Saxonia, viventes. Et quid si ad Lutheranam Synodum in Germania alifque locis vocarentur Calviniani, quos vocant, num partem adversam judicem agnoscerent? Nequaquam. Exempla Coolhasij, VV iggeri, Hermanni Herberts , aliena funt. Nam nullum inter hos & alios fielum fuerat schisma , uti nunc inter nos & Contra-Remonstrantes. Nec refert quod juramento adstricta sintomnia Synodimembra, se secundum conscientias ex Verbo Dei judicatura. Nam etiam contra judices juratos excipi, quotidiana docet praxis, si quando in propria causa judicare volunt. Adid quod allegatum fuit à D. Preside, alia ratione heresibus occurri non posse, Respondemus, adrem minus facere, cum nec haretici simus, nec hareseos convicti. Ad id quod quasitum suit à D. Praside, quem vellemus judicem, respondemus, nobis inprasentiarum fufficere, hoc dixisse, hanc saltem Synodum, que jam ad judicandum comparata est, non posse esse maxima sui parte judicem, cum pars adversa sit. Quod si tamen ad hanc Synodum deputati fuissent ex confœderati Belgyprovincys viri pacis amantissimi, que mens fuit Illustr. Generalium Ordd. nec qui se schismati huic faciendo vel promovendo immiscuissent, minus causa nobis foret adversus talem Synodum excipiendi. At nunc ad cam delegati sedent Ec-elessas, quam plurimi compertissimi nostri adversarij : quorum in locum mitti potuissent Viri moderatiores, quique schisma factum improbarunt, licet in Contra-Remonstrantium sint sententia. Qui tamen in deputationibus prateriti sunt. Et frustra alium judicem eligeremus, cum alium nobis dare non decreverint Illustr. Ordd. Generales, & hunc prasentem judicem patienter ut feramus, petatur.

Quamobrem, ne diutius super hac re disceptemus, no somnes & singuli hac solemni & diserta Protestatioue toti huc Synodo & universo orbi Christiano testatum facimus, nos presentem Synodum aut maximamejus partem propter causus supra dietas, & in scripto à nobis exhibito comprehensas, & rationibus munitas, non habere pro legitimo Controversiarum nostrarum judice, ideoque judicium ejus nullum apud nos & Ecclesius nostras habiturum pondus. Qua Protestatione pramissa, adrem prasentem, & propter quamcitatos nos credimus, nos accimpemus. Hoc petentes, ut hoc quoque scriptum nostrum & Protestatio actis Synodalibus inscratur.

### Subscripserant qui ante.

Hoc Scriptum cum suisset præsectum, rogata de codem suit, tum Illust. Delegatorum, tum totius Synodis sententia. Ac primo de criminationibus, quas intendebant: deinde, de Protestatione illa solenni adversus Synodum. Prima criminatiosuit, M. Episcopium immerito à Preside suisse reprehensum, quod cum Synodo in tradendo orationis suæ exemplari haut satis sincerè nuper egisset. Que res, quanquam initio per se omittenda videretur Synodo, quod ad maiora properaret; tamen cum & sidem Prasidis in dubium vocaret, & ad vniversum Conventum provocas set Episcopius, rogata suit tota Synodus à Preside, ut de re tota testimonium veritati perhiberet. Declararunt omnes, in recenti adhuc habere memoria, summam verborum M. Episcopii: nonnulli quoque se formalia ejus verba calamis excepisse, ex quibus aliud intelligere non potuissent, nisi quod M. Episcopius cum habita siperiori die Veneris oratione justus estet exemplar ex quo eam recitasset, Synodo tradère, responderit, aliud se exemplar non habere: ac proinde petiisset, ut liceret prius sibi illud describerer

cumque

cumque urgeretur ut extemplo exhiberet, reposuisset, satis nitide descriptum non esse, fed macularum juffufque, ut nihilominus hoc ipfum qualecunque effet; traderet, ut fibi autautographum ipfum autapographum authenticum redderetur petiisset: æquum enim este, ut cum exemplar præter hoc non haberet aliud, ipse orationis suæ exemplum Qui formalium ejus verborum non meminerant, testa: i tamen sunt omnes, mentem le M. Episcopij non aliter quam Præsidem cepisse. Rogati quoque Illustres Delegati, ut restimonium hac de referre dignarentur, responderunt, M. Episcopium non alia verborum forma usum fuisse, quam ex qua pateret, unum tantum exemplar ipsum habere. Clarissimus vir D. Heinsius eorundem Dominorum Secretarius testimonium dicere rogatus, nonalia verborum forma usum fuisse, testatus est. Ac proinde judicauit Synodus, M. Episcopium jure à Præside hac de re monitum ac reprehensum fuisse, utque postea candidius & sincerius cum Synodo ageret, denuo efse monendum. Secunda criminatio adversus Præsidem instituta hæcerat, QuodRemonstrantes, in odium summi Magistratus immerito adducere conatus fuisset, ut qui in scriptis suis, eidem schismatis crimen impegisset, atque in dignifatem ejusdem & authoritatem injurij fuissent. Ad quam criminationem diluendam, Præses locaquadam ex ipforum scriptis, qua tum Synodo, tum exteris Theologisante ab ipsis fuerant exhibita, prælegit, meritoque cos hac de re fuisse reprehensos, demonstrauit. D. D. Delegati rogati, ut de hac quoque Criminatione fententiam suam diccre dignarentur, responderunt Non potuisse sealiter intelligere, quam quod Remonstrantes de fummo Magistratu non satis reverenter essent locuti, ac proinde reprehensionem illam à Præside merito esse sactam. Idem quoque & Synodus rogata est. Cumque jam fuam Afsefsores, Scribæ atque Exteri Theologi, dixifsent fententiam, quiajam elapfum tempus erat, res in proximam dilata Sessionem est.

SESS. XXVII.

## Sessione Vigesima octava,

### Eodem Die post meridiem.

Mnes tam Exteri, quam Provinciales Theologi reliqui rogati , ut testimonium Omnes tam Exteri, quam i roymemes 21.00.5. fentientibus fuffragijs declararunt, reprehenfionem Remonstrantium quod de summo Magistratu ejusque actionibus non satis reverenter loquuti estent, à Praside, jure merito, empessive, & publica autoritate factum: Quodsi aliqua in parte peccatum ab eo esset, lenitate potius quam nimia severitate modum excessisse. Remonstrantes enim tum fermonibus, tum feripro fuo, partim Synodo, atque exteris Theologis hactenus traditis non tantum Synodi, sed supremi quoque Magistratus, atque Ecclesiarum Reformatarum Belgicarum, dignitatem multis modis læfisse. In primis falsa illa criminatione, qua Conventum : am illustrem ut schismaticum illegitimumque accusarent. Q: æin ipfum fummum Magiftratum, cujus jusfu atque autoritate convocatus esfet, cujulque Delegati iplius nomine huic Synodo interessent, eamque moderarentur, non redundare non posset. Quemadmodum & in ipsas Reformatas Belgicas Ecclesias, quarum D. putati eam Synodum conflituerent : imo in Reges, Principelque & Magistratus Ex cros, qui tot venerandos Theologosad candem ablegassent. in cos ipíos Depu atos Exteros Theologos, qui cidem Synodo interessent. Quocirca visum fuir hanc criminandi in Remonstrantibus licentiam proterviamque, acri reprehensione castigandam denuo, monendosque serio, ut missis ejusmodi falsis atque conquisitis criminationibus, sincerius in posterum modestiusque agerent, neque libertate Synodi ac lenitate abuterentur. Illustrium denique Delegatorum decreto morem gererent, & fine ulla tergiversatione in rem præsentem venirent.

Rogati quoque ipsi Delegati, cum universa Synodo, quid de solenni illa Remon-

ftrantium.

strantium adversus Synodum protestatione, tum de rationibus quibus niterentur sentirent; atque ut de tota caussa melius exactiusque singuli pronuntiare possent, jam ante facta, denuo prælecta & ad calamum dictata est protestatio. Rogatique sunt singuli, ut Sessione proxima, quia tempus jam elapsum erat, sententias suas scripto explicarent:

# Sessione Vigesima-nona.

### XII. Decembris, die Mercuryante meridiem.

A Mplissimus Vir, D. Iosias Vosbergius, qui in Zelandiam profectus abfuerat, eum juramentum in Synodo præstaretur, idem jam reversus præstitit.

Advocati sunt citati Remonstrantes, quo ijsdem, tum in Synodo præsentibus; Theologorum de ipsorum Protestatione judicia prælegerentur. Iudicia hæc fue-

### De Protestatione & duabus Exceptionibus Remonstrantium Sententia Theologorum magnæ Bri-

P Vtamus Ministros Belgicos, etiamsicontrariam sementiam publice docuerint, ac defenderint, posse nihilominus, & (quandoquidem huc legitime vocati sunt) debere iudices sedere in causi Remonstrantium examinanda & diiudicanda; Nec posse Remonstrantes ullo jure illorum in hac Synodo congregatorum autoritatem declinare. Nam quod obtendunt Contra-Remonstrantes eseschisnaticos, id nec verum nobis videtur, nec verisimile.

Primo, quia suprema Ordinum potestate & communibus Ecclesiarum Belgicarum suffraĝijs ad hanc Na:ionalem Synodum celebrandam præ alÿselecti, approbati , & constituti sunt. Schisma• tici ergo si habeantur, eodem schismatis crimine tota hac Ecclesia atque Resp. involvitur.

Secundo, quia constat hec Synodus ex personis nulla Ecclesiastica censura notatis, nullo publico, aut legitimo indicio de schismate convictis unquam, aut condemnatis; Protestatio autem Remon-

strantium facta in contrarium, vim lata sententia habere non debet.

Tertio, quia Professores Delegati ab Ordinibus 🔗 Pastores deputati à Synodis suis provincialibus constituunt corpus reprasentativum totius Ecclesia Belgica. Aratione autem alienum est, ut pars Schismatica & ab integro corpore divulsa censeatur, qua ordinatione & autoritate legitima totum corpus reprasentat, & virtute sua continet.

Quarto, Secessio (si qua olim fuit) ea Magistratiis autoritate, aut tolerata suit pacis causta, donec commodiore aliqua via Ecclefys profici poßet; aut faltem mox emendata 👉 fublata fuit; separatio autem à paucis facta, ad tempus tolerata, jamque sublata, non potest infamem & gene-

ralem schismatis maculam quam plurimis hujus Synodi membris adspergere.

Quinto, quia ipfi Remonstrantes, recedendo à doctrina communiter receptà, initium & caußa hujus separationis extiterunt ; Nam Veritas habetur , quod à primordio in Ecclesia aliqua traditum & receptum fuit; error deputatur, quod postea inducitur, donec habito legitimo examine & judicio, contrarium concludatur. Quo etiam accedit, quod illi dici non possint à doctri-na Remonstrantium recessisse (quod in schismate necessario prasupponendum est) qui illam nunquam receperint; sed ab initiosibi propositam rejecerint, & condemnarint.

Denique quia in confesso fuit apud omnes exteros Principes & Respublicas; qui suos Theologos huc delegarunt, suprema Reip. & Ecclifia Relgica autoritate non conciliabulum schismati-

corum, sed legitimorum Pastorum Synodum fuisse convocatam.

Neque secundo valetad Synodi hujus autoritatem enervandam, quod causantur Remonstrantes maximam Synodi partem constare ex adversarijs suis, neque naturale jus permittere, ut, qui adversariusest, in causa sua iudex sedeat.

Huic sententia refragatur, primo perpetua praxis omnium Ecclesiarum. Nam in Synodis Occumenicis Nicana, Constantinopolitana, Ephesina, Chalcedonens, in Synodis etiam Nationalibils & Provincialibus approbatis, qui antiquitus receptam doctrinam oppugnarum, ab illis, qui eandem sibi traditam admiserunt, & approbarunt, examinati, judicati, & damnati sunt.

Secundo ipfius rei necessitus buc cogii; Nam cum suprema potestas determinandi controversias in qualibet Ecclesia sit penes Synodum Nationalem, legitime convocatam & formatam, sieri non potest, ut nova dogmata in quastionem vocentur & ventilentur, nist ab illis, qui antiquitus tradita dostrina adharescunt. Theològi enim in negotio religionis, neque esse solent tanquam abrasa tabula, neque esse debent. Si igitur soli neutrales possunt esse judices, extra Ec-

clesium, in qua lites enata sunt, semper quærendi essent, & nulla Ecclesia esset ad componendas suas lites idonea.

Tertio, ipfa aquit as hoc suadere videtur. Nam qua ratio reddi potest, cur suffragiorum iure priventuromnes illi pastores, qui ex ossicio receptam Ecclesta doctrinam propugnantes, secus docentibus adversati sunt? Sikoc obtineret, nova dogmata spargentibus nemo obsisteret, ne ipso facto ius omne po Imodum de illis Controversijs sudicandi amitterent.

Quarto, in co erratur, quod Pastores in sua causa hoc modo judices esse prasumuntur. Veritas communis Ecclesia thesaurus est, nec potest ullo paeto sieri peculium singularum personarum, Dei & Ecclesia publica causa est, non sua cuinsque, qua in Synodis agitur. Atque hanc ob causam sacrosaneto iuramento obstringuntur, seposito omni partium studio, & assectibus inordinatis, non tanquam de sua caussa, sed tanquam de caussa Dei, ex verbo divino se iudicaturos.

Denique Iudex non habet eam potestatem in caussa Religionis desinienda, quam habet in rebus externis. In rebus externis, iniqua Iudicis sententia alteri eripit, ad se pertrahit rem alicnam. At qui autoritatem iudiciariam exercent in caussa Fidei, neque sibi adiudicare, neque adpropriare possunt ipsam veritatem, neque alys eripere. Cum igitur supremum tribunal apud cos sit, externum corum iudicium non potest declinari, utpote quod soli Deo subjicitur.

Hafe ob caussas putamus protestationem Remonstrantium instrmis fundamentis nixam, îllosque tam divino, quam humano iure obligatos, ut se huic Synodo subiiciant, & Protestation su tanguam temere factionem fore arbi-

Bramur.

## Sententia Palatinorum,

De quæstione, an Protestatio Remonstrantium de nullitate Synodi valeat, quia Provinciales sint adversa pars, & schismatici?

R Espondemus. Si nos citatorum loco essemus, gratularemur nobis, si eius doctrina, ob quam videremur nobis aliquid passi esse, rationem reddere possemus, inssu summi Magistratus, intam augusto consessu, in tot restium oculis.

Miramur igitur, Citatos adeo reluctari, imo vero totam Synodum reiicere protestatione suaz qua minime admittenda est; quia principes eius causa nulla sunt, quod videlicet maximam Syno-

di partem habeant adversam, & eandem schismaticam.

Ratio prima nullius valoris est. Nam semper membra unius Ecclesie, à corpore ipso, videlicet

Ecclesia, membrorum illorum fuerunt indicata.

In Vitere Testamento Novatores ad summum Sacerdotem, à Sacerdote ad Legem & testimònium rémittebantur. In Ecclesia Novi Testâmenti Arriani, Macedoniani, Eutychiani, Nestôriani, ab ijs indicati sunt, quos illi putabant esse partem sibi adversam. Optatus etiam Milevitanus lib. 5. adversus Parmenianum consulit; Vt oborta inter Christianos controversia non ad Paganos ant indeos recurratur; sed ut inter se fratres ex verbo Dei controversias comtonant.

Mos veteris Ecclesie, ad nostras Reformatas derivatus est.

In Palatinatu meminimus, unum atque alterum Novatorem se patesacere. Monitisunt primum à Classe sua, deinde à Senatu Ecclesastico: Qui refrattary suerunt, dimissi sunt. Triginta anni sunt, quando Samuel Huberus in Helvetia, super issem Controversys que in Beleio Belgio mota funt, litem fuis collegis intendit: & traducerat non paucos in fuas partes. Senatus Bernenfis, ut g'ifcenti ma'o occurreret, benedicha memoria viros Theologos, Theodorum Bezam Geneva, Ichannem Iacobum Grynaum Bajiba, Iohannem Gulielmum Stuckium Tiquro, & qui adhuc viuit venerandum fenem Ioannem Ietzlerum, Scaphusio convocavit. Auditus ab his Huberus & inflituius fuit. Sed cum cedere nollet, dimissus, turbas quidem alibi movit. Ecclesias autem Bernatum tranquillas reliquit.

· Obiicium Citati, Provinciales non poße eße iudices fuos, quia hacterus fua dogmasa impugnaverint; sed sa sa nituntur h-pothesi, pugnante,

- 1. Cum of co Ministrorum Ecclesie, quod jubet cor refellere contradicentes.
- 2. Cum ordine Eccleste, qui est, ut di o'us pluribusve prophetantibus, reliqui dijudicent, & at Spi itus Prophetarum Propheta sint subiceti.

Obiicium rurfum, se à Provincia il us pridem esse damnates. Ressordemus, etiam Alexandrum Episcopum Alexandrinum privatim ante Constitum Nicenum improbasse Arris desenata: sed proprerea pro i legisimo eiusiudice publico non sui se habitum.

Et fac esse, Contra-Remonstrantes aliquirigidiores fuerint in cersura (omnes enimhomines surus) tamen posteaquam iu amentum si cerstatis, charitatis, èr vertiatis prassiterunt, non debent id irco à disudicatione doctrina Synodican emoveri.

Obliciant prateres in Saxonia & Marchia, longe aliam Synodorum rationem fuiße inflatutam.

Respondemus, quod ad Saxoniam attinet, Cassarus Peucerus, Fridericus VV idebramus, Christophorus Pezelius, Cassar Cruciger, Henricus Mullerus, Carissimi Theologi, nihil aque in votis habueruni, quam us publice sidei suarationem edere possent. Sed in Torgensi Synodo, Anno CIDIO LXXIV celebrata, nontatio & exploratio sidei ipsorum; sed substripito & approbatio manifestorum errorum suit possulta.

In Marchia Brandebu-gisa, cum ante quadriennium Super attendentes, numero pane quadraginta, volentefic Serenistimo Electoremiki Sculteto, & alijs ad eam rem designatis, suam de manducatione orali, Vibiguitate, & id genus alijs, sidem explanare, & quantum posent d. sendere deberent, nonilli exceperunt contra nos, tanquam partem adversam, sed alij atatem, alij alia causati, deprecasi sunt illud, & Magistratui suo polli, iti sunt, se deinceps à calumnijs doctrina nosstra sibi temperaturos.

Obiiciunt ultimo Vrsinum & Paraum, qui Concilia ila non adeunda suaferint, in quibus ijdem sunt & accusatores & iudices. Sed f ustra hos viros nobis obiicium, qui contra conciliabula Portificiorum & Lutheranorum scripserunt; qua tantum disserunt ab hac Synodo, quantum cœlum à terra distat. Nam,

- I. In illis decreta heminum, Papaputa & Lutheri; hic decreta Dei audiuntur.
- 2. Ibi praiudicia ad Synodum a feruntur & inde auferuntur: Hic neminem putamus esse, qui nonsit ita animatus, ut si que Remonstrantes ex Dei verbo possint exincere, cupide ca sit arrepturus.
  - 3. Ibi adversarijmanifestichic fratres, & eiusdem Ecclesia socij.
  - 4. Ibi servilia omnia: bic libera omnia, quead fidei pr. fessionem & defersionem.
- 5. Vesinus & Paraus nuspiam do uerunt scripseruntve, ubi in particularis alicuius Ecclesiæ visceribus morbus aliquis subnascitur, illam non in i lius Ecclesia domo curandum.

Nuspiam etiam scripserunt, exortis erroribus non licere sidos Deiministros ijs occurrere: & si hoc faciant, il os iure sussimaticijs de Religione publicis excidisse.

Altera Citatorum ratio pro nullitate Synodi, ducitur à schismate. Sed hic probe observandum est, non tulpandum este, qui secessiinem facit y sed qui alios secessionem facere cogit: Sicut non Maiores nostri zituperandisunt, qui secessionem ab Ecclesia Romana secerunt; sed Papa, qui tyrannide & idolomania siupenda in Ecclesiam investa, ceegit nostros à se secessionem facere. Idem in Belgio videtur fatum: Novatores schisma secerunt à destrina, schisma secerunt ab Olasia. Ecclesiaslica, quando Synodis & censuris Ecclesiasum renuntiarunt. Vi igitur ilii reprehendendi; ita laudandi, qui in societatem noua destrina venire noluerunt.

Deinde , fint Provinciales schismatici , ut hoc ita ponamus , si Citati patriam , si Ecclesiam, si utriusque tranquillitatem amant, erat pietatis eorum hoc agere , ut si andalum schistra is I 2 tolla-

٤

tollatur. Neque enim nunc de refricandis & exasperandis; sed de sanandis Ecclesia vulneribus cogitandum est.

Et quonium hactenus exteros semper exceperunt, ut ut non optime de Domesticis sperarent, debebant tamen hoc tribuere Exteris, illos Provincialibus injusta dicturis, iniqua decreturis, minime patrocinaturos.

Hee & alia gnaviter Citatis inculcanda. Monendique funt,ut, quoniam toties ad Iefum Chrifum hacten as provocarunt, demonstrent huic Synodo, fe non tantum nomen Iefu in ore, fed etiam annorem eius habere in corde.

## Sententia Fratrum Hassiacorum,

De Protestatione Fratrum Remonstrantium, Hesterno die ab ipsis Venerandæ huic Synodo prælecta & exhibita.

D'Vo sunt potissimum in eo Remonstrantium libello, qui hesterno dic ab ipsis publice inhoc Venerando consessiu pralectus suit, de quibus sententia nostra exposcitur. Primum complectituripsiam Remonstrantium Protestationem, qua huic Synodo negant competere jus & potestatem, Controversias, quas ipsi insuis Ecclesios Belgicis moverunt, dijudicandi & decidendi. Altérum concernit nonnullas ipsorum rationes, & quidem duas pracipue, quibus hanc ipsam Protessationem suam fulcire conantur.

Protestationem ipsam quod attinet, videtur ea, quod hesterna vespera bene monitum suit, non tam impetere hanc Synodum quam Illustris. D. D. Ordines Generales, utpote qui Synodum banc convocarunt cidemque potestatem secerunt, controversius, qua has Ecclesias Belgicas turbarunt, cognoscendi, & secundum verbum Dei, seu unicam persettam, & infallihilem sidei rormam ac regulam, diiudicandi. Cum enim Illustris. D. D. Ordines Generales, ipsorum pen onstrantium confessione, ius habeant & potestatem convocandi Synodum; & vero negari non pessit, Synodum hanc ab ipsorum Dominationibus convocatam, & in eadem legitimum modum ac ordinem, quem Dominationes ipsorum prascripserunt, hattenus observatum suisse; haud intelligimus, qui possit huic Synodo ea detrahi potestas, quam Illustris. D. D. Ordines legitime ipsi concesserum; quin simul imminuatur autoritas qua ipsis Generalium Ordd. Dominationibus competit.

Existimamus itaque summe necessarium esse, ut non tantum Synodus, verum etiam ipsi Illuslriss. D. D. Ordd. Generalium Delegati, interposita sua autoritate publice declarent, supradictam Remonstrantium protestationem ipso iure esse nullam. Vt vero Remonstrantium conscientys, si qua sieri possit ratione, consulatur, vel saltem auditorio huic innotescat non inique cum
Remonstrantibus hac in parte agi, necquidquam, quod jus i naturali repugnet, ab ipsis esse sistari, omnino iudicamus utile & consultum, ut simulrationes, quibus usi fuerunt Remonstrantes, solide consutentur, esque consutatio ipsis proponatur & sictis Synodalibus, non minus quam Protestatio ipsorum, inseratur.

Sunt autem dua potissimum rationes, quibus se consicere posse autumant, Synodum hanc, aut maximam eius partem, non esse legitimum Controversiarum ipsorum iudicem. Altera est, quod Synodus hae si pars adversa: Altera, quod rea sit schismatis. Viraque ratione atrocem huic Synodo injuviam sieri putamus. Pro parte adversa (ne quidem quoad fratres Belgico) declarari non potest hae Synodus, quin simul declarentur pro parte adversa omnes ae singula Ecclesia Belgica, a quibus fratres Belgici prasentes ad banc Synodum missi sucrunt. Reprasentant enim illi Ecclesias, quarum Credentialibus instructi in hae Synodo comparuerunt. Quod si omnes ae singulas Ecclesias Belgicas Fratres Remonstrantes pro parte sibi advers adcalarent, jam non amplius carundem Ecclesiarum membra este poterunt; sed necesse est frateantur ab is existe, si secossionem secusse. Necultus ponderis est, quod dicunt omnes fere fratres Belgicos prasentes, jam tum in contravium pronuntiasse, si isorum sententiam se doctrinam sellicuts se erroris arguisse. Nihil enim novi est, sed omnibus temporibus in Ecclesia Dei sieri consuevit, se etiam-

تې

Etiamnum hodie observatur, ut subnascentibus novis controversis, opinionibus & harestbus, sidei Ecclesiarum pasiores sese mature, tam viva voce, quam scriptis opponant; ne malum eundo vires acquirat & per longas moras invalescat, totumque Ecclesia corpus corrumpat; qui tamen Ecclesiarum Doctores & Pastores eo nomine iu publicis Synodis suffragij jure nequaquam exciderunt. Iubeantur Remonstrantes vel unicam Synodum legitimam nominare, in qua non inter sudices consederint viri Theologi, qui jam ante hereses in istis Synodis damnatas, vel viva voce, vel scriptis editis impugnarint. Ecclesia Orthodoxa semper se haresibus opposit, & etiamnum opponit; quam tamen nunquam non pro parte adversa habuerunt, & etiamnum habent, ac in posterum habebunt haretici. Nunquam igitur vel olim institui potuisent, vel hodie & inposterum convocari posent legitime Synodi, siquidem isti Remonstrantium exceptioni locus ese debeat. Arrius, Restorius, Eutyches, & idgenus alij haretici, in Nicano, Ephesino, Chaleedonensi, alijsque legitime congregatis Concilis jure damnari haut potuisent secundum hanc Remonstrantium legem: qua istis Concilis intersucrunt sudices, Episcopi orthodoxi, à doctrina hereticorum alient.

Cum in Ecclesiis Saxonicis primum spargeretur dogma Vbiquitatis & propter vicinum malum aliquid maii paterentur Ecclesie nostra Hassiaca, autoritate Illustrissimorum Principum D. D. D. D. Gulielmi, Ludovici, & Georgy, & Philippi Lantgraviorum Hassia, fratrum felicissima & beatissime recordations, Nationales Synodi distinctis vicibus in patria nostra celebrara, & in ijs decreta facta suerunt de vitandis in doctrina de Persona Christi, & communicatione Idiomatum locutionibus abstractivis, & dogmatibus ex doctrina Vbiquitatis sluentilus, & cumea coharentibus. Nec quidquam tum temporis his decretis Synodalibus faciendis obstitut illa de parte adversa exceptio.

Ante annos circiter undecim, Illustris. noster Princeps ac Dominus, D. Mauritius, Hassie Landigravius, &c. Dominus noster clementissimus, revocaturus Ecclesias inferioris & superioris Hassie suo imperio subiectas, ad prissimum in doctrina consensum, sunanimi totius Hassie Ecclesiarum consensu antehac factorum, observationem, conscripti synodum Hassie Generalem, ad quam citati suerunt illi, qui contra Decreta Synodorum Nationalium Hassiacorum dogma Vbiquitatis, & quod cum eo coharet, oralis manducationis corporis Christi in cana Dominica, propugnabant: & contra hos ipsos exverbo Dei pronuncia:um suit, & Decreta jam ante multos annos, viventibus & approbantitus quatuor principibus Hassie, in Synodis Generalibus Hassiacis sacta, denuo in sucem protracta, & de novo confirmata suerunt, non obstante hac, de parte adversa, exceptione.

Schismaticam hanc Synodum Remonstrantes pronuntiare jure haut posunt, ne quidem quo aa f. atres Felgicos. Profitentur enimilli adhuc dum per Dei gratiam non minus ac Ecclesix Belgice à quibus ad hanc Synodum delegati sunt , éam ipsam doctinam , qua secundum Dei verbum in formulis receptis Confessionis Belgica ac Catechesews continetur, quaque multis ab hinc annis in his provincijs tradita fuit. Remonstrantes contra, quantum nobis hactenus de issis cognos ereticuit, illi issi sunt, qui privatas, & à recepta in his Ecclesis doctrina discrepances opiniones in his provincies disseminarum, non expectate prius & audito Classium vel Synoderum Provincialium (quibus ut suas in Confessionem & Catechismum notas, & animadversiones censendas traderent, nunquam adduci potuerunt) iudicio. Neque vero okieëti fchifmatis nostro iudicio fratres Belgici , Ecclesiarum ad hanc Synodum delegati convinci poterunt, exinde quod nonnullis in locis peculiares & à Remonstrantium Ecclesiys distincti cætus instituti fuerunt. Cumenim, quantum intelleximus, non privata unius vel plurium verbi divini Minyli orum; fed publica Magistratus autoritate ad certum tempus, donec Ecclesijs commodius prospiceretur, ista separationes sacta suerint, immerito culpa schismatis impingitur, vel Magistratibus, vel ipsis etiam Ministris. Magistratibus culpa hae schismatis impingi nequit, cum nthililli fecerim præter fuum officium, cuius maxima ac præcipua pars eft, diligenter vigilare, ne subditi saisa & erronea doctrinaseducantur, operamque dare, ut consensus in sana doctrina conservetur. Ministris ipsis culpa hec schismatis tribut negutt, quonianz iußu Magistratus iverunt, quocumque missi fuerunt: cuius voluntati refragari, adeoque Ecelesias periclitantes sua opera destituere, per conscientiam suam integrum ipsis haut fuit. Atque huius rei rationem non dubitamus tum demum manifestatum iri, cum absolutis dectrinalibus, ad hanc de facto schismate caussam ventum fuerit.

[ 3

Iudicamus itaque utrumque Remonstrantium argumentum, quo Synodi hujus judicium se jure declinare & enervare posse existimant, parum ponderis habere.

Hæc falvis aliorum judicijs.

# Remonstrantium adversus Synodum Nationalem Protestatio.

Os omnes & singuli hac solenni & diserta Protestatione toti huie Synodo, & universo orbi Christiano, testatum facimus, nos presentem Synodum, aut maximamejus partem, propter caussas supradietas, & in scripto à nobis exhibito comprehensas & rationibus munitas, non habere pro legitimo nostrarum Controversiarum judice: ideoque judiciumejus nullum apud nos & Ecclesias nostras habiturum pondus. Rationes huius Protestationis primarie sunt due. 1. Quod Synodus hac sit pars adversa. 2. Quod schismatica.

## Sententia Helvetiorum,

A Protestationem ipsam quod attinct, cam jure ipso nullam & ponderis nullius esse affirmamus: quin & charitatem in Remonstrantibus atque modestiam desideramus vehementer.

Adrationem priorem quedattinet. Nos Synedum hane totam, totam, inquam, non fiatres Belgas minus, quam Theologos exteros, partem non esse adversam; sed motarum Controversarum legitimos judices, à suprema harum Provinciarum Potestate legitime vocatos, ab Ecclesis suis legitime hue deputatos, literis Fiduciarijs authentice ornatos, presentia atque presidio DD. Delegatorum honoratos & comprobatos, ac preinde extra omnem incompe-

tenti.eal.cam.constitutos, sscrimus.

I't Potestus suprema, Christiana tamen orthodoxa & pia, iudicium controversiarum Feelesiasticurum committat Eeclessissis, quos exissimat ad rem hane camprimis idoneos, tametsi ydem illi ante Synodi congregata tempus provatione muneris sui suspectium dottrinam & voce & scriptovedarguissent: Id vero nititur perpetua tum Veteris, tum Recentioris Eeclessa praxi, cui praxi secundum Deum, tranquissitatem suam Eeclessa Bernensis, quamante annos triginta caussa Huberiana turba verat, sese debere lubens meritoque sutetur. Et quidem santissima
bui see praxeus quanta necessitas existeris semper, quantisque perplexitatis us contemptus ciusdem involveret Eeclesiam universam, neque commemorare est opus, neque Remonstrantes ipsi
ignorant.

Alposteriorem quod attinet, Synodum hane à schismatis infamia vindicat indicium Serenistimi Regis Nazne Pritannie, & Illustris. Electorum & Principum Germanie; Illustrissimorum Magistratuum tum nostrorum, tum aliorum. Neguaguam enim hi sipientisismi religiesissimique Electosie autrity, quos nostro seculo bonitas divina consessit, incomparabiles Theolos o suos ad Synodum illegitimam, Synodum schismaticam, Synodum Lestrice, Constanticus,

Tridemine finition mis jourcdendi dicendive funt.

Calerum ut criminalicacerba eft, wenerandam bane Synodum appellare schismaticam; ita intempestiviem nobis wide i non dispitemur, Reminstrantes criminis ejustem, bee quidem tempore, agere reos ér condennare. Est enim weneranda és sancta hee Synodus congregata eum in sinemat à Etrimam Remonstrantium proposam, explicatam des essample audiat, ad Dei werbum proble examines, de ejus wel weritate wel sus situs pronuntiet. En usque igitur sententiam de schismate, consque autoribus suspendendames a sinimus, quandoquidem pars ca, que post examen constitus faccit dustrine erronee, hocipso schismatica quoque tatelligetur, nisi cum corpores a que so se sancta constitus constitus, rursus consecut.

53

Si tamen venerando D. Præsidi, vel cuiquam alij visum suerit, venerandam hanc Synodum de historia motuum horum Feelesiasticorum instrucre breviter & crudire; per nos quidem illud est liberum nec improbabimus.

### De Protestatione Fratrum Remon-

### ftrantium, Sententia Theologorum Genevenfium.

Vandoquidem in omni corpore vel Politico vel Ecclesiastico, necessaria est ad ipsius conservationem petestas aliqua indiciaria, que proportione respondet illi corporis animalis facultatt, qua noxia depessit & execernit, commoda & sibi congruentia asservat, applicat, & assimilat: Omnino illa Potessa est ab omnibus & singulis cinsem corporis partibus & membris agnoscenda: quandoquidem compages corporis constat institut illius potessatio, quo intercepto vel precluso, cessatordo, temperamentum, vita, motus, & ofsiciorum, ad commune corporis bonum, contributio.

In Ecclefia, cuius regimen est forma Aristocratica, penes Synodum legitime convocatam resi-

det, saltem organicos or representative, ius illud supremum indiciale.

In Synodum ipfam nulla dari vel admitti potest legitima exceptio à membris carum Ecclesiarum, que Synodum constituunt: nam nulla est exceptio adversus supremum iudicem, ordinem

publicum & receptum, & leges.

In personas Synodi talis, legitime convocate, in quantum de dogmaticis agitur, nulla exceptio vel recusatio à personalibus petita, admitti potest, nist talis que vel des Etum ordinis arguat, (utpote sedere aliquem sine legitima missione vel vocatione, vel qui malam iamque compertammalitie conscientiam, & pravas de dostrina Christiana sententias soveat) Alioquin qui comparent, con suam caussam agunt, sed publicam Ecclesia um: Persone hie proprie

non indicantur; sed dogmata.

Adde quod onnis exceptio à superiore aliquo debet indicari, sitne admissibilis nec ne, Si excipiens suas rationes non probat, neutiquam equum est, ex libidine issus vel aboleri vel infurmari judicium. Detrectatio pertinax judicij legitimi Ecclesassici, cum ab Ecclesa, que potessateva est dessituta, non possit in ordinem revocari, duo supersunt refugia, qui us caveri potest à Chia, è membrorum ordinis dissipatio: nempe Politica petessas exerens brachium, coastivum: vel exercitium potestatis Ecclesiassicies in separandis è segregandis publico indicioistis, qui ordinem à Deo imperatum violant, nec uno spiritu vel insluxu se regi patiuntur. Intelligimus autem hic insluxum ordinis tautum, non nyssicum è efficacitatis.

Sequior est ratio, eum agitur de corpore ab altero corpo e independente, nec illi subicto ulla Dei lege: vel etim de Persona, vel Personis qua ultro unioni renuncient. Corpus autem est independens vel propter Politiarum & imperiorum diversitatem: vel etiam propter apertam prefisionem divisionis, a iquando legibus in cadem politia vel permissam vel toleratam, ut videre

est in Feelesy's Gallicanis Reformatis.

Ideolucuit noftris protestari adver fus Concilium Conflantienfe , & Teidentinum , quia non prefitemur univnem cum illis, imo illam adfpernamur & averfamur. Ita fecerunt & olim & nuper omnes illi, qui Synodorum autoritatem & cognitionem defugerunt, co ipfo fefe à communione

illarum Ecclefiarum Synodis illis repræfentatarum, al feindebant.

Nullus à Synodi legitime iudicio gravari confitentiam fuam merito potest causari : quande-quidem nulla vis ipsinfertur manendi in corpore, & cum corpore sentiendi vet confintiendi. Populus enim Christi est voluntarius. Separationem autem iliam à corpore Feeleste, non confequitur apud nos more Romanens, proscriptio, persecutio in corporalibus & civilibus, sed tamum privatio illorum bonorum spiritualium, que resident in corporis unione, & perselan singulis membris dispensantur & applicantur.

Ordo denique observatur, qualem Deus sancivit & sanctisteavit exemplo Apostolorum, & omnium etatum Feelesie, consirmavit, reductive ad destum Christi: Die Ecclesiæ, Si Ecclesiam non audiverit. & c. Habuit Vetus quoque Testamentum suum Synedrium magnum septuaginta seniorum de Pseudo-propheta, de falso cultu. & c. indicans.

Quare cum fratres Remonstrantes, fint tintum pars co-poris Ecclesiarum in Belgio Reformata. rum, pars minor, pars nova, in sententia omnino debent stare iudicio corporis reprasentati per

Synodum, logueniem mandato, ore, & ex sensu totius corporis.

Nec licet ipfis co-pus in partes vocare, vel fibi adverfariam fingere, vel fibi ius corporis arrogare, quod ipfis nulla lege permittitur, vel l'actenus à fuprema Potestate permifsum suit.

Deinde ipfi se ut fratres hactenus ferunt, & queruntur, quod schismate illo pratenso non satis pro fratribus habeantur. Quod certe tacitam confessionem includit, ipsos velle adhue com...

munionis legibus subesse.

Adversus personis nihil personale posunt excipere; cum kic agatur de dectrino, & ipsi Remonstrantes sint tantum Patroni, & proprie nihil proprium hic agere debeant: itsi quoque Synodi Deputati sustincant personam suarum Ecclesiarum deputantium ad morem veterum τοποτηρητών in Concilijs, novo sacramento adacti, fratrum omnium, vigilantia mutua, censuris, & correctioni subjecti.

Atque quicquid cius rei sit, tamen rationes sua recusationis probare suprema potestati vel eius

Delegatis prasentibustenerentur, ac postmodum illorum iudicio acquiescere.

In judicijs forensikus iudex inferior emisso voto, ab omni ulterius iudicandi ossicio cessat quidem. Verum hic res secus sehabet: 1. Quia Feclesia istos gradus iudiciorum in dogmaticis non agnoscit: & Synodus ipsa nihil aliud est, quam Conventus fratrum sententiam veram pro corpore toto inquirentium, vel de sententia communi Feclesia & corporis pronunciantium. Deinde liceret etiam in πολιτέα, postquam diversi iudices inferiores, de facto aliquo iudicaverint, ipsis adhibere publica Principis autoritate ad consilium de sancienda lege communi circa factum iam iudicatum. Alqui Illustriss. Ordines convocarunt Synodum, ut communibus suffigagis ressondeatur de iure & lege: non autom de singulari aliquo facto. In singularibus iudicis preteritis gravatus omnis, habuit presto provocationis remedium.

Schifma caufificari nostro iudicio est absurdum: quia hic agitur de dogmatil us pracipuis & forsan fundamentalibus. Schifma autem nullum proprie est in tali & tanta sententiarum duscrepantia. Deinde rationes istius schifmatis pratensiessent examinande, nec possunt alibi quam in Synodo commodius. Fuerunt enimista seccisiones singulariter per diversas Ecclesias fatta & forsan diversis de causis; adeo ut plures de unius fatto rite pronuntiare possint. Denique illa seccisiones sucrunt tantum provisionales, ut vocant, usque ad hanc Synodum qua jam iudicatura est

de causis.

Quare Fratres Remonstrantes, vel abjicere debent protestationem omnem adversus Synodum, & subjicere sua dogmata illius judicio, qua certe nec debet nec vult quidquam supra, vel ulterius in hoc toto negotio tentare, quam quod ab omni Synodo laudata semper fuit observatum: vel certe si manent in protestatione immoti, co ipsossesse declarant, ultro unioni Ecclesiarum Reformatarum Belgicarum renuntiare. Quod si faciant, dispiciat postea summa potestas, quid facto sit osus.

Subscriptum erat
Iohannes Deodatus.
Theodorus Tronchinus.

### Iudicium & Confilium Fratrum Bremensium, De Protestatione Remonstrantium.

Q<sup>V</sup>aritur: An Synodus Protestationem Remonstrantium pessit admittere?
Respondetur, judicamus venerandam Synodum non posse protesiationem, qua extat in clausula gravaminum, à Remonstrantibus exhibitorum, approbare aut tolerare.

ios

Rationes sant ista. 1. Synodus hac à legitimo & summo harum provinciarum Magistratu est convocata, ex eo pio fundamento quod intelligeret & ad animum revocavet, partembanc officique se sum continue est partembanc officique se considerate partembanc of sum est considerate productive est prod

Secundo, Nemo in hanc Synodum venit, nisi à particularibus suis Magistratibus & Ecclesus

delegatus, & hic agnitus atque receptus.

Tertio, Omnes coram Deo & injurati & iurati sunt testati se eundem cum summis havum pro-

vinciarum Magistratibus scopum sibi habere propositum.

Quarto, iusti sumus atque etiam protosium habemus, de quinque samesis Articulis & alijs, nonnist ex verbo Dei secundum informationem nostra conscientia, sententiam dicere atque iudicare.

Quinto, Innullius conscientiam, etiam dum ex nostra conscientia sententiam dicemus, jus nobis sunimus aut usurpamus; sed Deo iudici soli cam subiicimus: & oramus, ut in omnium no-

strorum animis sa'utavem veritatem persuasam reddat.

Sexto, Rullahic velinsidia sirnuntur, velullum periculum intenditura Quin imo securitas

publica omnibus ad accessum, commorationem, & recessum prestatur.

Septimo, Ipsis etjam Potestatibus summis nullum præiudicium adferimus; aut quidquam præscribimus: sed earum pietati, prudentie & equitati distositionem, approbationem, improbatio-

nem & executionem secundum ipfarum conscientiam permittimus.

Octaro, Ita ad audiendum ctram fratres Citatos accedimus, tanquam perpenfuri, an aliquid fint allaturi aut monituri ante à nobis minus observatum, quod ad illustrationem divina veritatis & offendiculorum Ecclesiam Dei urgentium emendationem facere possit, omninoque veriora & meliora docturis cedere parati.

Nono, Huiusmodi Protestationibus nunguam Propheta & Apostoli sunt usi; sed semper parati fuerunt coramomnibus, à quibus interrogabantur, estam Ethnicis, ad rationem reddendam eius

spei que in ipsis erat.

Decimo, praterea etiam ciuscemodi Protestationes liquido nimis adversantur decreto & detrahunt autoritati Illustriss. Ordinum, atque illorum Nobilissimorum & Consultiss. Delegatorum; qui omnino hoc volunt, ut adrem ipsam Citati accedant, & optima, qua poterunt, forma, & ad intelligendum, & si possint persuadendum, vel saltem prosuis viribus probandum, suam, pro qua pu-

gnant, sententiam aggrediantur.

Vndecimo, habenda hic etiam est ratio suturi temporis, neordinarias presbyteriorum & Synodorum conditiones, exemplo dato, subterfugere audeant, qui in censura. Ecclesiasticas sua culpa incurrent. Et sane, si Remonstruntium in morem adversus supremorum Magistratuum Decreta, Ecclesias, & Synodos excipere liceat, omnibus haresibus & settisianua aperietur: omnia Feclesia indicia, ad qua nos ipse Servator noster remisit, subvertentur, & perpetua male seriatorum hominum concertationes, pacem, & tranquillitatem Ecclesiasticam sine sine turbabunt.

Duodecimo, Male audiet hec Synodus una cum Citatis, si hoc tempus inanibus altereationibus

consumere pergamus, quod rebus utilissimis debetur, & in eas collocari potest.

## Solutio Objectionum.

### Objectio Prima.

D'Ars adverfa non potest esse Iudex. Atqui H.ec Synodus, vel certe plerique in ca, sunt pars

💄 adversa. Ergo.

Respondeturad maiorem, Ea habet nonnullas exceptiones inter quas sunt etiamist.e. 1. Pars, qua pars, non est iudex. Potest autem ex Dei ordinatione duplex in unam personam respectus coincidere, ubi divina legatio, autoritas, adiuncta lex & instructio, veluti novam personam fucit. 2. Pars adversa, aut est privata persona vel multitudo aut est publica. Illa non potest esse simul pars & Iudex: hac vero potest. Ita magistratus in sua causa sedet Iudex secundum leges & statuta. 3. Pacto quoque conventum esse potest, no parsosfensa simul habeat iudicatum.

Ad Minorem. 1. Pars non fumus: fed pro modulo Miniferry, confultores & indices. Quaterus à Magifrasu & Ecclefia ad l'oc requisiti, impetrati, & in solemne iuramentum adacti sumus. Deo efficio quem in medum functuri simus Dei cordium cognitoris est vel approbare vel vindicare. 2. Certe villum a ium in finem line cena enimus, quam in fubfidium veritatis & pacis communi Eccles arum bonos nullam aliam Instructionem habentes, quam ut ex Dei verto iudi-

Sed instant: Plerique scripti: & concionibus suis se nobis opposuerunt , & sententiam nostram iam pidem condemnarunt.

Respondetur, Servis Dei competit indicium tum privatum tum publicum de rebus adofficium form persenentibus. Tota enim feriptura clamat, verbi Ministrum non tantum debere esse Modurando, verum etiam potentem ad obtutundum os contradicentibus. Quare respondebunt tum privatim & si eguli, tum publice & cum alijs. Id autem comprimis prastabumt, ubi accedit artoricas & mandatura Magiftratus.

## Objectio Secunda.

S Chifmarici non possunt esse indices in caussa Religionia. Hac Synodus magna sui parte est schif-matria. Ergo.

Respondetur ad Maiorem. De schismate sic forte quidam responderent, de quo tamen non litigabinaus cam quoquam. Schismatici possunt esse iudices bona conscientia, & possunt recta pronunciare. Qui enim in charitatem delinguunt, non i seo hareticas opiniones sectantur. 2. Schismatici sunt, qui vel occasionem dant vel, patiuntur distractionem. De illis non semper, de his autem raro vera est propositio. 3. Schisma aliud est formatum & incheatum, seu ad tempus, cor fusis rebus, tumultuarief Etam: Aliud autem oft firmatum. Quantum ad illud, Maior non admittitur: quantum ad h.c, ordinarijs Ecclesiarum Ministris sub Magistratibus & Ecclesijs suis ius suffagiorum, omnineque iudiciorum manet, cum in nulla parte officij sunt abdicati, seu inhabiles declarati : Ecomnino si bisina non aufert sua iura Magistratui, neque Ecclesiarum Antistitibus, quorum cause Magistratus sive de sure, sive de facto, sive utroque modo patrocinatur.

passim, praser-tim in rebus fa-di lectori confulenda.

Mrc Historia Adminorem Jatu ners est responsam à zuythollaudis sempore pluribus declarabitur, itaque recitata, paucis munc estam publice nota resinquinsus. Ad minorem fatis heri est responsum, recitata rerum in Pelgio gestarum historia: suoque loco 👌 tempore pluribus declarabitur, itaque nos hocillis, quibus ista singulariter sunt explorata, & vero

### Remedia.

Porro, quaritur, quatandem ratione nos ex obiectis impedimentis extricare possimus. Respondenter. L. Ex pradictis & similibut oftendatur, quam iniqua sit illorum Protestatio. 2. Iserato & fraterne inculcetur, merito ijs, qua à D. Praside audiverunt acquiescendum esse; quod videlices, neque ij forum, neque ullius no talis confcientiam fimus obligaturi. 3. Magifiritus autoritus imploretur, f. fortofsis eam tandem fint agnituri & fecuturi. 4. Sin vero præter spem & expetitionem nostrum, in sententia perseverent; tamen institue Findanca miscendam, & nisilominus ad cause principalis disquisi ionem intimore Domini progrediendum censemus. Nam ef o, Synodi kuius iudicum nullum apud cos pondus habeat, tamen quis novit, quem Deus Synedo set la giturus eventum, quamque selicem? Esto, apud eos nullum pondus habeat; 1amen apud alios, idque dubio procul eum corum confusione, habere poterit. 5. Ad extremum, fi omnibus Synodimonitis, & confilijs obluctati fuerint, protestemur, nos conscios nobis esse, quod non allatis domo prain licijs, aut ullis etiam occupati effectibus, admedum in animis nosiris solliestissimus, ne vel setenter, vel inscienter ex alieno relatu ulla vel minima iniuria Fratres Citatos affictamus, nostrifque meditationibus multam adjungamus misericordiam. Itaque procesientur & nos, coram Deo, hac tota congregatione membrorum & spectatorum atque audisorum Synodicorum, totis his regionibus, universo orbe Christiano, & secutura posteritate, per nos non sectisse, quominus hac offendicula in hisce regionibus exorta, plaçid ı, amica, & omnino Christiana ratione componerentur, & Fratrum ipsørum, Ecclesiarumque Saluti & pacı pariter consuleretur.

Hæc salvis aliorummelioribus judicijs.

### De Protestatione Remonstrantium, Emdensis Ecclesiæ Ministrorum, Iudicium.

SI Protestatio nudiustertius venerando huic cætui per Remonstrantes, ut vocant, insinuata, nullis respects audacibus criminationibus, sed nuda & simplex suisset; non admodum eam suissemus morati, eaque parvipensad rem ipsam ventilandam progredicadum esse absque longiori mora, censussemus: Sed cum sundamenta duo, toti huic synodo ignominiosa, quam alternative tangunt, ei substratasint, minime ad ea connivendum, sed macula hac universa huic sancta congregationi adspersa, eluenda esse videtur.

Primum sorum fundamentum boc est: Partem adversam non posse controversia huius judicem

esse. Syllogifraus talis erit, ut rectius de hac re indicari possit.

2 ri pars adversa in aliqua caussa est, non potest in eadem esse index.

At Synodus aut maxims eius pars (funt hac ipsissims illorum verba) sunt pars adversa in hac causa.

Ergo Synodus, aut maxima eius pars, in hac causa non potest esse iudex.

Respondenus primo, ad Maiorem, qua particularis est. Vniversaliter enim sumta non est vera, non in Politicis quidem. Nam esti in propria caussa, qua privatim aliquem concernit, nemo possit esse pars litis & iudex: potest tamen subinde in caussa communi & publica, qualis hac est. Exempli gratia: Duo sedent in uno collegio: alterum alter accusat perduellionia, proditionis, repetundarum. & c. qualia exempla in historijs passim occurrunt, suamque accusationem liquido probat: accusando eum & probando delictum sit pars eius adversa, & tamen potest nihilominus & debet esse iudex. Asoqui perduelles, sures, latrones, & c. adversus sudices suos semper excipere possent, tanquam contra partem adversam, 2. Respondenus, multo minus veram esse in rebus spiritualibus, conscientiam & aternam salutem cencernentibus, probatur id.

1. Ex praxi Veteris Testamenti Ecclesia.

Elias, Micha, Ieremias, Amos, aligque Propheta pars adversa erant Pseudo-Prophetarum, à quibus multa perpessi sunt; num proptereà iudices controversiarum esse non potuerunt? An propterea Bahalitis deserendum suit tudicium de controversis Religionis? Aut alius aliquis in Vatopia querendus neutralis iudex? Nullo modo.

2. Ex praxi Eccleste que fuit temporibus Christi & Apostolorum:

Christus, Apostoli, pars erant adversa summorum Sacerdotum, Phariscorum, Scribarum, Institutiorum, ceremonius Legis, & cirumcissonem urgentsum: an propierea sudices non potuerunt esse in eadem causa: Imosane.

3. Ex praxi Ecclesie tempora Apostolorum secutæ.

Exempla à Reverendo D. Preside alissque Clarissimis viris hesterno die allata sunt Athanasis, Cyrilli, Alexandri, aliorum, qui parsadversa hereticorum sueruni, & tamen propierea sua vota indicendo sententiam nequaquam amiserunt.

4. Ex praxi Ecclesiarum elapsi seculi: Cuius exemplum à Clarissimo D. Sculteto heri allatum

fuit, & possunt plura adferri.

5. Ex pravi particularium Ecclesiarum & consistoriorum ecclesiasticorum. Exempli gratia. Multum nobis nostrisque majoribus negotium suit cum Vbiquitarijs, Anabaptissis, Libertinis, Iudxis, alijs. Fuerunt Ecclesie Ministri & seniores illorum pars adversa. Nunquid propterea votum nullum habuisse censeri debebunt? Contrarium posemus exemplis domesticis, si opus esset. Sane earatione nullam nunc habuissemus Ecclesiam; sed colluviem tantum mixturam variarum setarum; Haut secus quam si quis Archimagirus omnis generis edulia & pulmentain unum coniiceret lebetem, id quod Sathanhisce temporibus molivi videtur.

- 6. Exferia hortatione Pauli, Attor. 20. Attendite vobis-iplis & gregi in quo Spiritus Sanctus vos politit Epilcopos. Hic Epilcopi Ecclesia Ephesina & aliarum pars erant adversa falsorum dottorum, non parcentium gregi. An propterea non potuerunt iudices esse in rebus inter eos controversis? Quo, quasumus, quid absurdum magis? Quorsum enim tam serio cos osficis sui admonusse Apostotus?
- Probatur idem ratione. Nam Ecclesiarum Ministri, nssi serio sese opponerent Pseudo-Doctoribus & Novatoribus επροδοξίων introducentibus, proditores essent Ecclesiarum sua sidei commissarum, & canes muti digni qui, ut sal f.u.um, pedibus conculcarentur.
- 8. Ex ratione alia. Sicenim agendo omnibus Novatoribus quidvis molicndi & conandi janua aperirctur amplissima; id quod multi quarere videntur.

Que ex Irenico D. Parei, in ultimo & penultimo suo scripto protulcrunt Remonstrantes, videlices: Non esse necessum ut ad Concilia quispiam accedat, ubi unus, idemque sit Iudex & actor suurus, illa secundum quid sunt intelligenda, ut supraostensum. Sunt enim hac de Pontisiciorum & Vbiquitariorum Concilis dicta. 2. Non erunt in hac synodo eidem actores & iudices. Posto enim Contra-Remonstrantes, qui ad Synodum hanc deputati sunt, adversam partem esse tamen controversiarum harum solum Dei verbum erit, ad quod juramento coram Deo omnes se obligarunt. 3. Si Doctor Paraus prasens esset, aspectum eius vix serrent, cuius absentis vellicant barbam. 4. Insignis impudentia toties Parai Irenico & Admonitione Neostadiana abuti eos, cum de mente & sententia Vrsini & Parai ipsisoptime constet. Hac ad Maiorem.

Minorem etiam ut falfam negamus; totam Synodum quod attinet. Exteri enim iudicia fua integrafibi fervarunt, & iureiurando fe obstrinxerunt, à verbo Dei minime fe discessuros. Idem prius fratres Belgici prestiterunt, qui propterea non nistradi n, pars adversa dici posunt; minimeque votum suum, ut antea ostensum, in hoc iudicio amiserunt.

Alterum Protestationis fundamentum est, quod Synodus hac, aut maxima eius pars schismatica sit-

### Syllogismus talis erit:

Qui schismatici sunt, non possunt esse controversia huius in Belgio mota, iudices: At Synodus hac, aut maxima eius pars, est schismatica.

Ergo, &c.

Respondetur, Primo ad Maiorem. Qui vere & proprie schismatici sunt, non possunt esse iudices. Sed qui necessario propter Dei gloriam, conscientiarum quietem, & fundamentales in dostrina errores ab Ecclesia mulignantium, ut maiores nostri à Papatu, alij à Novatoribus & imposo síntroducentibus secesserunt, vere schismatici dici non possunt. Ideoque hoc nami sónnow schismate, potestas iudicandi minime eis adimitur.

Secundo ad Minorem; Primo falfissimam esse primam eius partem, in qua de tota Synodo loquuntur. Nunquam enim probabunt, omnia hutus Synodi veneranda membra Schismati obnoxia esse. Hacitaque mera & intoleranda calumnia est, siquidemsic sentiunt, uti loquuntur.

Altera parte assumptionis, Contra-Remonstrantes tangunt, quos aliquòties proterve in omnibus suis declamationibus pro Schismaticis satis insolenter proclamarunt. Nos palam prositemur, nos fratres Belgas, qui Contra-Remonstrantes dici consuevere, pro talibus minime agnostere. De quibus non est nunc opportunum prolixiorem instituere disquisitionem. Fratres Belgici legitima ratione sese procul dubio de sendent, data opportunitate.

Interea omnino necessarium censemus, antequam ulterius procedatur, si nunc quastio de schismate, cum multa personalia complectatur, ex professo tractari non debeat, ut aliquo tamen modo Fratrum Belgarum, quos pro schismaticis, Novatoribus, pacis publica turbatoribus, qui pios, doctos & Eccles si suis charos Pastores suis sedibus exturbarint, eorumque loca rursus occuparint, publice disfamarint, innocentia toti huic cætui & auditoribus magno numero hic prasentibus, inculcetur, ne ex eiusmodi disfamationibus, scrupulus aliquis auditorum animis inherescat.

Caterum quod Synodum hanc legitime indictam, congregatam, in timore Domini celebrari captam, & hucusque magno cum fructu & voluptate continuatam, cum Synodo illa Tyria comparare, impudenter ausi fuerint, ea demum summa est, non solum Ecclesiasticas, sed etiam Po'iticas personas, summumque adeo Magistratum concernens insolentia, quam Synodalium actionum moderatoribus coercendam relinquimus.

Concludentes, Protestationem hanc falsis nixam esse fundamentis publice declarandum & pronuntiandum ; omnia autem hac Synodicis actis inscrenda , & tum ad rem ipsam progredia

endum esse.

### Salvis rectius sentientium iudicijs.

Prælectis de hac Protestatione Remonstrantium, consentientibus hisce Theologorum exterorum judicijs, Nobilissimi ac Generosi Delegati ibi subsistendum judicarunt, sententiamque suam, tum de criminationibus, tum de protestatione Remonstrantium, hoc publico decreto, quod eadem illis insuper prælectum suit, declararunt.

Cum vir Reverendus M. Simon Episcopius SS. Theologia in Academia Lugduno-Batava Professor, à Clarissimo ac Reverendo viro Præside hujus Synodi, Johanne Bogermanno, ex autoritate publica Delegatorum paucis nuper, ac fraterne fuerit admonitus, quod sincere parum cum hac Synodo egiset (quanquam sane maluißent Delegati, dictum Episcopium, reliquosque fratres Remonstrantes, simplici confessione ac candida, delictum de quo omnibus constabat, ne qua dignitati eorum atque muneri hareret labes, deprecatos esse, & confessione, quod ingenuorum est, aut pudenti saltem excusatione crimen diluisse, tandemque aliquando sine ambagibus in rem prasentem veniri) quia tamen, quasi re deliberata, eo ipso die, quo de alijs agendum erat, coram tota Synodo, fine ulla circuitione, Reverendum & Claris. wirum, Dominum Johannem Bogermanum, Synodi Prasidem nulla tot magnorum, tot clarorum, tot honestorum virorum, qui universam vere Resormatam hoc in loco coram Deo reprasentant Ecclesiam, nulla eorum conscientia prasentiaque ratione habita, mendacij accusare non dubitaverit: Illustrium ac Præpotentum DD. Ordinum Delegati, audito prius summo ac unanimi, omnium tum exterorum, tum Provincialium, totius denique veneranda hujus Synodi, & quidem juramento jam obstricta, testimonio, suo quoque addito (inter quos nonnulli sunt, qui verba ipsa exceperunt) graviter, serio, ac pro ea qua hic pollent autoritate, virum Reverendum M. Simonem Episcopium, reliquosque fratres Remonstrantes, monendos esse judicarunt, ut in posterum & ipsius veritatis, que virtutum omnium Ecclefiasticarum norma est & regula, quamque Deus vivus, supremus ille atque unicus scrutator renum cordiumque inspector, qui abyssos maris penetrat, adeoque ipsa veritas est, in veritatis sua interpretibus maxime requirit, rationem habeant: Vique Famillustrem, tam venerandum, tam legitime huc convocatum, Ecclesiarum omnium, que codem sidei vinculo conjuncte sunt, conventum, in quo ipsi Illustrium atque Prapotentum DD. Ordinum Fæderatarum Belgy Provinciarum præsident Delegati, qui supremum representant Magistratum, revereri, nunc saltem, toties jam moniti, addiscant, neque per convocatorum atque Delegatorum latus, quod non semel cum in Synodo hac veneranda, tum & in libello exteris Theologis nuperrime exhibito, clam ab ijs factum est, ipsos Delegantes at que Convocantes, petulanter ac proterve

terve petant: sed postpositis iam tandem criminationibus, decreto iam postremum plenissima cum potestate ab ipsis promulgato morem gerant, non obstante protestatione, quam omnino admittendam non esse censent ac declarant.

M. Episcopius perijt veniam quædam ad ista dicendi, sed quoniam tempus elapsum erat, res in Sessionem pomeridianam est dilata.

S е с т. X X X.

## Sessione Trigesima,

### Eodem die post meridiem.

C Itati in Synodo comparuerunt, monitique sunt, quia jam Theologorum exterorum de Protestationis nullitate sententias, argumentis solidis, & ad tranquillandas conscientias sufficientibus confirmatas, insuper Illustrium D D. Delegatorum, de
eadem decretum audivissent, ut postpositis omnibus criminationibus, exceptionibus, protestationibus, similibus que tergiversationibus, ad rem ipsam venirent: rogatique sunt, Vtrum paratijam essent.

M. Episcopius petijt, quiagravis & atrox in ipsum lata esset censura, quia samæ ipsius haudlevis sacta esset injuria, ut liceret sibi breve aliquod ad desensionem sui

scriptum prælegere.

Illustres Delegati, perlustrato prius scripto, quo constaret ipsis, num fortasse novas, quibus Synodus, ut ante aliquoties iam factum erat, distineri posset, criminationes contineret, permiserunt ut prælegeretur: quanquam decreto, superiori Sessione prælecto, nihil detræctum aut derogatum vellent.

# Illustres ac præpotentes Domini, Honorande Præses, Reverendiss. Clariss. Doctissimi Viri fratres,

E Tsi bona conscientia paradisus sit, & ubi satisfactum est conscientia, sollicita admodum excusatione opus nonsii, nihilominus tamen, cum nemo sama sua negligens aut prodigus esse debeat, imo nihil prius potius ve esse possit homini Christiano, & inprimis publico in Ecclesia Iesu Christimunere fungenti, quam nominis atque existimationis sua integritas, Non potui committere, quin husus etiam seri mei study specimenaliquodin hac augusta Synodo extaret. Cum enim graviter admodum & nullamea caussa vulnerata aclasasti, imprimis hodierna die existimatio mea, tanquam si mendacio a'icui publico non ita pridem in hoc tam celebri & augusto consessu me obstrinxissem; opera pretium duxi ad sama & existimationis mea justissimam defensionem, hac paucula Synodo breviter reprasentare, nihil addubitans, quinst qua sorte suspitio malastidei, animo quorundam haserit, illa nullo negotio evanitura sit, si rem totam aqua lance judii y ponderare, & qua decet sinceritate introspicere non gravabuntur.

Crimen quod mihi impingitur hoc est, postquam orationem austicatoriam in Synodo hac, desententia & consensus frairum meorum recitus em, jususque essen exemplar illius orationis exhibere, vusies sum dicere Reverendo Presidi, & uti jam hodierna die intestexi, plerisque in hac Synodo, aliud me exemplar non habere, quodque id ipsum ira intestigi voluerim, ex eo liquido constituse, quod illudipsum, aut apographum eius, à Preside repeterem. Hac summa accusa-

tionis eft.

Reverendissimi Viri, grave hoc quidem crimen est, si verum; sed eque gravis iniuris si

fallum: ecquid verisimilius sit, queso, expendite.

Fundamentum criminationis est, quod existimetur à me dictum esse, aliud me exemplar non habere. Quod essi verum sit, non est tamen totum id quod dixi, addidi enim non obsenre, imo disertisae sormalibus verbis, satis nitide descriptum. Ex quos itis liquet, aperte me agnovis.

agnovisse elindene exemplar habere & descriptum quidemssed non satis nitide, quod scalicet dignum effet, quod tam augusto Consessui offerretur. Ita enim se res habebat ; descriptum erat exemplar qued habebam, sed sine just is marginibus, minime accurato charactere consignatum, adeoque lituris & mendis non paucis deforme, & quod pracipuum erat, cum ipso principalinon collatum. Pridie enim multa e fera admodum vespera descriptum amanuensis dederat. Hac unica fuit tergiversationis meacausa. Et qua , quaso vos, Reverendi Viri Fratres, causa me movere potuisset, cur aliud mihi exemplar esse negarem? An ut fallerem quenquam, nedum tantum & tam augustum Consessum? Atqui nihilin ca oratione erat, quod non prameditatum, decretum, & jam antea communi consensu Citatorum approbatum sucrat: quin imo omhia eo fine fcripta crant,ut in Synodo & tantum non coram tuto orbe Christiano dicerentur. Deinde, qui potuissem?assidebant juxta non tantum multi tenerrimam conscientiarum suarum rationem habentes viri Fratres , sed ctiam circumquag attentissimi, & oculis in me, in chartam & mensam desixi vultus, quos omnes sallere mihi propositum fuisse, quid habet verisimile? Accedit, quod, simulatque oratio recitata fuit, non tantum id aperte alicui ex me, an aliud exemplar haberem,quarenti,sed nonita multo post , iysis etiam Delegatis Illust. D. D. Ordinum autographum quale quale erat in manus dederim, ut constare posset omnibus, verum esse quod dixeram. Atqui, dicet fortesse quispiam, quorsum itaque petitum apographum? Respondetur. Quia illud ipsum quod obtuleram cum autographo collatum nondum erat, prout eti. imnum ex utriulque collatione constare potest , & con-Hare volui ipfi Illustrium D. D. Ordd. Delegatorum Præsidi, cui exemplaris mei copiam per Secretarium ea ipsa die feci. Non diffiteor quidem Rev: Dominum Presidem, ipsum autographum meum petiisse, sed autographum ipsum dari à me non dubitabam, cum illud ipsum darem quod ab amanuensi meo descriptum , & à me deinde fratribusque meis subsignatum erat, inprimis quia aliud plane non continebat (paucis tamen verbis quibusdam, eo quod collatio facta non esset, exceptis ) quam quod àutographo meo continebatur: puduisset enim me tam augusto Consessui offerre autographum meum, tot lituris, tot maculis, tot mendis refertum. Hac itaesse bona side acta Deus opt. Max. novit. Quod si cui tamen secus sentire lubebit;illi ego non respondebo aliud,quam quod conscientix mex & eorum qui mihi adsederunt testimonijs omni exceptione majoribus nixus, Deo innocentiam meam commendaturus sum, in pace animam meam ac silentio possessurus : quin imo gavisurus ex animo, quod etiam censuram sustinere cogar ob culpam cui me minime affinem esse apud animum meum persuasissimus sum & ero, donec Deus ille cordium scrutator, inter me & eos qui de me male sentiunt judicaturus est. Quod ut Actis Synodalibus inseratur, ctiam atque etiam rogo.

### Subscriptum erat Simon Episcopius, S. S. Theologiæ Professor.

Responsum essumenta. Testimonia testimoniis opponi , atque ipsorum D. D. Delegatorum testimonia. Testimonia testimoniis opponi , opus non esse. Verba, ut loquuntur, formalia, à Synodo adeoque ab ipsis Delegatis , suisse annotata , idque jam totam Synodum testatam esse. Decretum hac in causa factum sufficere debere. M. Episcopius respondit , Quandoquidem fratres Remonstrantes sibi assidentes hac de re non rogarentur , declarare sese cos privatim testatos esse , se quoque hac ejus formalia verba audivisse, non habeo aliud nitide descriptum. Prasse cum monuit, ut acquiesceret, dixitque, non Synodum, qua obiter illius rei mentionem faciendam duxisset, verum hanc molestiam creasse ipsum sibi, qui hanc criminationem sibi, ut ajebar, factam, toti Synodo acerbe objecisset: ac proinde hanc censuram sibi attraxisse. Rogatique denuo Citati sunt, utrum Protestationi jam renunciare vellent , ac inrem prassentem, cujus causa advocati erant recta, venire. Monitique sunt, ut positis suspitionibus sinistris , certo sibi persuaderent , Synodum in causa ipsorum ita esse versaturam , ut suam Deo totique orbi Christiano probatura esse conscientiam.

2 Respon-

Responderunt de scripto quod à M. Episcopio prælectum suit, petere se, ut apographum cenfurarum judiciorumque, de Protestatione, Theologorum Exterorum & Decreti Illust. D. D. Delegatorum sibi traderetur. Vtque justum sibi concederetur tempus, rationes Exterorum, quod confiderationem mereri viderentur, cum precibus ad Deum accuratius expendendi: ne quid temere in re quæ momenti tanti esset, à se fieret : utque bona conscientia Decreto Illust. Delegatorum morem possent gerere. Delegati de petitione hae sententiam rogati, responderunt, censerese, non debere rem sub ullo amplius prætextu differri: mandare itaque, ut in 1em præsentem veniretur: tandemque simpliciter, non sub his vel illis conditionibus, Decreto acquiescerent. Citati petierunt : ur secedere liceret sibi, atque inter se quid esser re-Quod concessum. Ac post aliquam deliberationem reipondendum deliberare. sponderant, Sese salvo suo de hac Synodo judicio, salvaque conscientia, parituros, atque ad rem venturos. Responsum illis suit, tum ab ipsis Delegatis, tum à Synodo, conscientijs ipsorum, nihil imperati, neque imperatum iri, quod gravare eos posfet : privatum quoque unicuique de Synodo liberum relinqui judicium. Quod si vero perjudicium de Synodo, publicam hanc contra candem Protestationem intelligerent, cata ipsis salvam non relingui: sed tum Synodi Decreto, tum & suo, eam & injustam este & nullam, satis declaratum: ideoque iterum mandari atque injungi yt parerent & ad rem venirent. In illa enim Protestatione quamdiu persisterent, tamdiu novam legibus omnibusque tum Synodi tum Illust. Delegatorum Decretis, inobedien-Ideoque iterato sunt moniti, ut in posterum caverent sibi, ne tiam ab illis opponi. autoritatem Synoditam venerandæ, dictis infolentibus aut factis profeinderent vel in dubium vocarent. Inprimis, ne aut voce aut scripto Illust. D. D. Ordd. Generalium autorita: em subdebita censuræ pæna læderent. Responderunt, Se, ut sentirent, ita loqui, & ut loquerentur, ita sensire. Quam responsionem ibi locum non habere demonstratum fuit.

Vt igitur in præsentem rem aliquando veniretur, denuo rogati sunt, an parati essent sent entiam de primo Articulo suam, qui est de Prædestinatione divina, cum rationibus Synodo exhibere. Responderunt, existimasse, viva voce collationem hic esse instituendam. Ad eam se parasse, non ad scripta exhibenda. Habere quidem statum Controversiarum ad manum, cæterum sententiæ suę explicationem scripto nondum confignasse. Ex Citatorijs non potuisse aliud se intelligere, quam quod propositio, explicatio & desensio sententiæ suæ prius viva voce esset in Synodo proponenda, ac deinde instituta collatione scripto comprehendenda. Delegati ipsis indicarunt, dolere sibi, quod Citatoriarum, sensum ( de quo nemo, nisi qui maligne detorquere cum vellet, dubitare possit merito, capere aut non potuissent aut noluissent. Connexionis rationem perspicue ostendere, mentem hanc suisse, ut scripto suam exponerent sententiam. Responderunt Remonstrantes: Neminem ipsorum literas ita intellexisse: omnes, quotquot aderant, ad collationem se parasse. Quod in Citatorijs nomine Illustr. D.D. Deputatorum scriptis, expresse dicerctur; dandam cam operam, utanimi exulcerati lenirentur, quod existimarent sine Collatione vix fieri posse; judicare se, convenientissimum esse, ut Collatio tanquam inter partes institueretur: utque de illa postea supremus Magistratus judicaret. Delegati prælectis publice Citatorijssfuis, mentem fuam clare expresserunt, ac diserte indicarunt, nunquam hane fuiffe, uthiculla pædagogica collatio, aut ulla, tanquam inter partes, inftitueretur disceptatio, sed ut ipsi sententiam suam de quinque Articulis proponerent, explicarent, quantum possent desenderent, ac deinde Synodi, ut legitimi Controversiarum judicis, judicium expectarent. Conquerebantur nimis angustos præscribi sibi limites, siquidem viva voce non liceret sibi agere, suamque tantum sententiam proponere; non contrariam quoque oppugnare. Ad quam oppugnandam inprimis se parassent. Responsum suit, illis permittendum nihilominus esse, ubi sententiam fuam scripto explicationt, ut viva voce, si quæ addenda existimarent, addere liceret. De sententiæ contrariæ oppugnatione postea videndum; ubi suam prius defendisfent. Mandatum denique ipfisfuit, ut sententiam de primo Articulo suam, proximi diei Sessione prima, scripto exhiberent. Rogati quoque sunt: An Considerationes

suas de doctrina in Consessione & Catechesi harum Ecclesiarum comprehensa, jam paratas haberent. Responderunt, se quidem illarum considerationum sylvam aliquam in chartis habere, exterum eas nondum exacte disposuisse neque nitide descripsisse.

## Sessione Trigesima prima,

SESS.

XIII. Decembris, die Iovis, ante meridiem.

CItati sententiam suam de primo Articulo, qui est de Predestinatione divina, decem Articulis seu Thesibus comprehensam, scripto hoc exhibuerunt, quod ab omnibus signatum, ab Episcopio præsectum suit.

## Sententia Remonstrantium

Quam in conscientia sua Verbo Dei consentaneam esse arbitrati sunt hactenus, & etiamnum arbitrantur, circa primum de Prædestinationis Decreto Articulum, hæcest:

1.

Deus non decrevit quenquam ad vitam aternam eligere, aut abeadem reprobare ordine prius, quam eundem creare decreverit, citra ullius obedientia vel inobedientia antecedentis intuitum, probeneplacito suo, ad demonstrandam gloriam misericordia es justitia sua, vel potestatis es domini absoluti.

II.

Cum Decretum Dei , de cujusque hominis tum salute tum exitio , non sit Decretum sinis àbsolute intenti, sequitur neque eidem Decreto subordinata esse media talia, per qua ad sinem destinatum tum Electi tum Reprobi essicaciter atque inevitabiliter perducantur.

HI.

Quare nec Deus hoc confilio creavit in uno Adamo omnes homines in reclo statu, non ordinavit lapsim ejusque permissionem, non subtraxit Adamo gratiam necessariam & sufficientem, non procurat Euangelium pradicari, homines externe vocari, non confert illis ulla dona Spiritus Sanctiut islamedia essent, per qua corum aliquos ad vitam perduceret, alios vita benessicio destitueret. Christus Mediator non est solum executor Electionis, sed upsius Decreti Electionis sundamentum: quod alij efficaciter vocantur, justissicantur, in side perseverant, glorificantur, causa non est, quod absolute ad vitam aternam sint electioneque quod alij in lapsu descrantur, Christus ijs non detur, prossus non, autinessicaciter vocentur, indurentur, damnentur, causa non est, quod à salute aterna absolute sint reprobati.

IV.

Deus non decrevit sine intervenientibus peccatis actualibus multo maximam partem hominum ab omni spe salutis seclusam in lapsu relinquere.

v

Deus ordinavit, ut Christus sit propitiatio prototius mundi peccatis, & vi islius Decreti, statuit credentes in ipsum justificare & salvare, hominibusque media ad sidem necessaria & sufficientia administrare, earatione, quam novit suam sapientiam & justitiam decere. Nequaquam autem destinavit ex vi decreti absoluti solis Electis Christum mediatorem dare,

K 3 eostemque

cosdemque solos per vocationem efficacem fide donare, justificare, in fide conservare ac glorificare.

#### VI.

Nec à vita eterna nec à medÿs ad eam sufficientibus ullus rejecsus est absoluto aliquo antecedaneo Decreto, sic ut meritum Christi, vocatio, omniaque dona Spiritus prodesse ad salutem omnibus possint, & re vera prosint, nist ea ipsi in exitium sibi eorundem abusu vertant; ad incredulitatem autem, impietatem, & peccata, tanquam media & causus damnationis, nemo destinatus est.

#### VII.

Electio singularium personarum peremtoria est, ex consideratione fidei in Iesum Christum & perseverantia; non autem cirtra considerationem fidei & perseverantia in vera fide, tanquam conditionis in eligendo prarequisita.

#### VIII.

Reprobatio à Vita aterna facta est secundum considerationem antecedanea infidelitatis, & perseverantia in infidelitate; non autem citra considerationem antecedanea infidelitatis & perseverantia in infidelitate.

#### 1 X.

Omnes fidelium liberi sunt in Christo sanctificati; ita ut nullus eorum ante usum rationis ex hac vita decedens, pereat. Nequaquam autem in reprobatorum numero censentur etiam nonnulli fidelium liberi, in infantia sua ante ullum actuale peccatum in propria persona commissum ex hac vita discedentes; adeo ut nec B.ptismi lavacrum sacrum, nec preces Ecclesia ipsis ullo modo ad salutem prodesse possint:

#### X

Nulli fidelium liberi bapiizati in nomine Patris, Filij, & Spiritus Santti, in infantia fua flatu viventes absoluto decreto reprobatis adscribuntur.

Reverendissimi Patres & Fratres, Habetis sententia nostra, quoad primum Articulum de Electione & Reprobatione propositionem; quam sententiam propugnare, & ei contrariam, qua Contra-Remonstrantium est, oppugnare parati sumus, & ishac ratione ut eam proponamus & porro explicemus ac desendamus quantum possumus & necessarium judicabimus, veritatis ipsus, gloria divina, conscientia nostra, & adificationis Ecclesiarum interesse putamus. Hie subscripta erantomnium & singulorum citatorum nomina.

Rogati sunt, an singulorum hac communis esset sententia, & an huic declarationi aliquid praterea additum vellent? Responderunt eam communem omnium & singulorum esse sententiam, ut ex subsignatione const.ire poterat, neque habere quod hoc tempore additum vellent. Statutum fuit, ut post meridiem ha Theses à singulis Collegis describerentur, ut tanto maturius deliberari de ijs, & judicari posset. Et quandoquidem in exhibitis Thesibus, quadam & obscuriora & ambigua viderentur, de quibus pressius interrogandi essent; deliberatum quoque fuit ( quia citati corpus, uti vocant, aut Collegium non constituerent; sed singuli ex illis viritim essent citati) annon singuli viritim quoque & vocandi & rogandi essent. Visumque fuit, nec consultum esse neque necesfarium, ut viritim vocarentur; sed ut omnes simul, cum rogandum esset aliquid, pariter se sisterent : aliquando tamen , hunc vel illum posse interrogari : ita tamen , ut liceret ille in sententia sua explicatione, uti quoque reliquorum ope. Declaravit praterea Synodus, displicere sibi, quod Citati in exhibitis Thesibus, magis aliorum sententias rejicerent, quam propriam proponerent: quodque potius quid non sentirent dicerent, quam quid sentirent asseverarent : tum quod multa in hoc primo articulo admiscuissent, que ad sequentes potius perimerent. Ideoque statuit monendos esse Remonstrantes, ut in sequentibus Articulis de istis sibi caverent, & ad Synodi mandatamelius attenderent.

## Sessione Trigesima secunda,

xIV. Decembris, Die Veneris ante meridiem.

Via Articuli quinque de Prædestinatione divina, & adjunctis ei capitibus ita inter se connexi sunt, ut alter sine altero vix tractari recteque percipi possit, placuit Remonstrantibus injungi, ut sententiam quoque de quatuor reliquis Articulis suam seripto comprehenderent, proximoque die Lunæ Synodo exhiberent. Placuit præterea monere citatos, ut Theses suas affirmative potius quam negative conciperent, quo melius de sententia ipsorum judicari posset, cui si postea contrariæ sententiæ rejectionem velint addere, integrum hoc ipsis sore. Vocatis Remonstrantibus injunctum hoc suit. Submonuit & Præses, ut potius quæstionibus illis inhærerent, quæ circa suavem de Electione doctrinam versarentur, quam ut odiose doctrinam de Reprobatione exagitarent. Responderunt, se consideraturos esse a, de quibus à Præside moniti suissent.

## Sessione Trigesima tertia,

x v. Decembris, die Saturni ante meridiem.

R Everendus & Clarissimus Vir D. Abrahamus Schultetus, S. Theologiæ in Aca-Cujus exdemia Heidelbergensi Doctor & Professor, in Consessu Synodico, gravem, diseremplar, quia tamac patheticam Parænesin Latinam ex Psalmo 122. Lator de eo, quod dicitur mihi, nacti nondum sum sensus sens

## Sessione Trigesima quarta,

XVII. Decembris, die Luna ante meridiem.

R Everendi & Claristimi Viri, D. Iohannes Bisterseldius Concionator aulicus & Inspector Sigenensis, & D. Iohannes Henricus Alstedius S.S. Theologiæ in Illustri Schola Herbornensi Prosessor, ab Illustri Correspondentia VVetteravica ad hanc Synodum deputati, in locum consessus solenniter à Scribis sunt introducti, ab Illustribus D.D. Delegatis benigne excepti, atque in subsellijs suo loco atq. ordine collocati. Prælecte sunt ab Illustr. D. D. Delegatis literæ sidei, quas à dicta Correspondentia ad Prepotentes D.D. Ordines Generales attulerant. Quæ & Synodo placuerunt, sactaq; congratulatione, quemadmodum ab alijs, ita & ab ipsis Synodicum juramentum prestitum esta

Citati exhibuerunt scriptum, in quo suam; de reliquis Articulis quatuor, quibusdam Thesibus explicarunt sententiam. Quod & ab ipsis est praelectum. Sententiam suam de secundo Articulo, qui est de Vniversalitate meriti mortis Christi, quatuor; de tertio & quarto, qui est de gratia Dei & Conversione hominis, thesibus duodecim; ac de inde de quinto, qui est de Perseverantia vere sidelium, thesibus seu articulis octo compredenderant. Huic sententiæ sua explicationi, prolixam rationum quarundum declarationem adjunxerant. Quibus hec duo probare conabantur.

I. Æquum esseut sententiam suam non affirmativis tantum, sed & negativis Thessibus exprimerent. II. Non de Electione tantum, una Pradestinationis parte; sed & de altera nimirum Reprobatione, agi debere. In codem præterea scripto declara-

K 4 bant,

bant, illa quæ ab ijs rejiciuntur dogmata, à multis Contra-Remonstrantibus, aut eorum sententiæ addictis tum in his nostris rum alijs regionibus asseri: controversias præsentes, non esse de segmentis unguium aut de levioribus momenti articulis; sed de iis Theologiæ practicæ capitibus, quæ Dei gloriam maxime illustrarent, studiaque pietatis, si de ijs recte sentiretur, promoverent, aut contra, si minus recte, gloriæ divinæ plutimum detraherent, atque pietatis cursum morarentur. Esse & quamplurima Contra-Remonstrantium dogmata, de Reprobatione cjusque annexis, in gloriam Dei injuria, pietati noxia, quæque ab ipsis Resormationis initijs, haud leves turbas in Ecclesiis dederunt.

### Sententia Remonstrantium

De secundo Articulo, qui est de universalitate meriti mortis Christi, hæc est:

T

PRetium Redemptionis quod Christus Deo Patrisuo obtulit, non tantum in se & per se toti generi humano redimendo sufficiens est; sedetiam pro omnibus & singulis hominibus ex Decreto, voluntate, & gratia Dei Patris per solutum est: eoque à participatione fructuum mortis Christi, nemo absoluto & antecedente Dei Decreto pracisc exclusus est.

II.

Christus merito mortis sux Deum Patrem universo generi humano hactenus reconciliavit; ut Pater propter illius meritum salva justitia & veritate sua , novum gratix fædus cum peccatoribus & damnationi obnoxijs hominibus, inire & sancire potuerit & voluerit.

HI.

Etsi Christus omnibus & singulis hominibus reconciliationem cum Deo & remissionem peccatorum promeruerit: Nemo tamen secundū Novi & gratiosi fæderis paëtum aliter quam per fidem benesiciorum morte Christi partorum, reipsa sit particeps : nec peccata hominibus peccatoribus remittuntur, antequam aëtu & vere in Christum credant.

Τv

Christum credere prose mortuum esse ij soli tenentur, pro quibus Christus mortuus est: Reprobi vero quos vocant, pro quibus Christus mortuus non sit, nec ad istam sidem obligari nec propter incredulitatem contrariam juste damnari possunt: quin sitales Reprobi essent, ij credere tenerentur, Christum prose mortuum nonesse.

### Sententia Remonstrantium

Circa tertium & quartum Articulum.

De gratia Dei, & Conversione hominis, hæc est.

ĭ

H Omo falvificam fidem non habet à fe,neque ex liberi fui arbitrij viribus; quandoquidem in statu peccatinihil boni (quod quidem falutare bonum fit, cujulmodi in primis est fides falvifica) ex fe & à fe potest cogitare velle aut facere: sed necesse est, ut à Deo, in Christo per Spiritum ipsius Sanctum regeneretur atque renovetur, intellectu, asfectibus, voluntate, omnibusque viribus, ut falutaria bona recte possit intelligere, meditari, velle sitque persicere.

II.

Gratiam autem Dei statuimus, non tantum esse principium, sed etiam progressum, & complementum omnis boni; adeo ut neipse quidem regenitus absque pracedente sive praveniente ista, excitante, prosequente & cooperante gratia, bonum cogitate, velle aut peragere possit, ullisve ad malum tentationibus resistere: Ita ut

omnia bona opera, actionesque, quas quis cogitando potest assequi, gratia Dei adscribenda sint.

HI.

Nec tamen credimus, zelum omnem, curam & studium ad obtinendam salutem adhibitum, ante ipsam sidem & Spiritum renovationis, vanum atque irritum, quin imo noxium magis homini esse, quam utile & sructuosum; sed contra slatuimus, audire Verbum Dei, dolere de peccato commisso, expetere gratiam salutarem, & Spiritum renovationis, (quorum tamen nihil citra gratiam homo potest) non modo noxium non esse & inutile; sed potius utilissimum, & quam maxime necessarium, ad obtinendam sidem & Spiritum renovationis.

#### IV.

Foluntas in statu lapsus, ante Vocationem, non habet potentiam & libertaiem, ullum bonum, quod salutare sit, volendi. Ideoque libertatem volendi tam bonum salutare quammalum, in omni statu, voluntati adesse negamus.

#### V.

Gratia efficax, qua quus convertitur, non est irrefistibilis; & licet ita voluntatem afficiat verbo & Spiritus sui operatione interna Deus, ut & potentiam credendi, sive vires supernaturales conferat & hominem actu credere faciat; tamen potuit homo ex se gratiam istam adspernari & non credere, eoque etiam sua culpa perire.

#### VI.

Quanquam pro liberrima Dei voluntate, maxima sit gratia divina disparitas; tamen Spiritus S. tantum gratia omnibus & singulis, quibus Verbum Dei pradicatur, consert, aut conserre paratus est; quantum ad promovendam suis gradibus hominum conversionem sufficit: eoque gratia sufficiens ad sidem & conversionem, non tantum is obtingit, quos juxta Decretum absoluta Electionis salvare velle dicitur Deus; verum etiam ijs, qui actu ipso non convertuntur.

#### VII.

Homo per gratiam Spiritus Sancti potest plus boni facere, quam reipsa facit, & plus mali omittere, quam re ipsa omittit: neque credimus Deum simpliciter nolle ut homo plus boni faciat quam facit, & mali omittat, quam omittit: ac ut utrumque sic siat ab aterno pracisc decrevisse.

#### VIII.

Quoscunque Deus vocatad salutem, serio vocat, hoc est cum sincera & minime simulata salvandi intentione ac voluntate: nec eorum assentimur sententia, qui statuunt Deum externe quosdam vocare, quos interne vocare, hoc est, vere conversos nolit: etiam ante rejectam vocationis gratiam.

#### IX.

Non est in Deo voluntas istiusmodi arcana, qua revelata ejustem in Verbo voluntati sic contraveniat,ut secundum cam, arcanam seilicet, nolit conversionem, & salutem maxima partis eorum, quos verbo Euangelij, & revelata voluntate ad sidem & salutem serio vocat & invitat: neque hic,ut quidam loquuntur, sanctam simulationem, aut duplicem personam in Deo agnoscimus.

#### X

Nec credimus Deum reprobos, quos vocant, hos in fines vocare, ut magis induret vel excufationem adimat, ut gravius puniat, ut adwapíar ipforum oftendat : non autem, ut convertantur, credant, falventur.

#### XI.

Verum non est, ex vi & esticacia arcana voluntatis seu Decreti divinì, omnia non bona tantum, sed & mala necessario sieri; adeo ut quicunque peccant, respectu Decreti divini non possint non peccare: Deum velle discernere, procurare hominum peccata, eorumque opera insana, sulta, crudelia, & sacrilegam sui nominis blasphemiam: movere linguas hominum ad blasphemandum, & c.

XII Fallune

### XII.

Faisum quoque & horrendum nobis est: DEVM ad peccata, qua palam prohibet, occulta ratione homines impellere; peccantes non agere contra voluntatem DEI veram proprie dictam; consentaneum este voluntati DEI, quod injustum est, hoc est, quod pracepto sjus contrarium est; quinimo veram & capitalem culpam esse, facere DEI voluntatem.

## Sententia Remonstrantium

Circa Quintum Articulum, qui est de l'erseverantia, hæc est:

I.

 ${f P}$  Erseverantia sidelium in side , non est estectium illius absoluti Decreti , quo DEVS sinagulares personas, nulla conditione obedientia circumscriptas elegisse dicitur.

H.

DEFS verefideles, gratia & viribus supernaturalibus instruit, quantum ad perseverandum, & Diaboli, carnis, ac Mundi tentationes superandum, pro insinita sua sapientia sufficere judicat: nec per DEV M unquam stat, quo minus perseverent.

HI.

Tere fideles possiont à wera fide excidere, & in istiusmodi prolabi peccata, que cum vera & justificante fide consistere non possunt : nec potest hoc tantum fieri; sed. & non raro fit.

IV.

Vere fideles possunt culpa sua inflagitia & scelera atrocia incidere, in issdem perseverare & mori; ac proinde finaliter excedere & perire.

V.

Neque tamen credimus vere fideles, ctiams in gravia & conscientiam vaslantia pecata nonnunquam incidant, protinus omni speresipiscentia excidere; sed sieri posse aenoscimus, ut DEVS secundum multitudinem misericordiarum suarum eos rursum per gratia suam ad respiscentiam revocet; quinimo non infrequenter id evenisse credimus: etiamsi de co quod hoc certe & indubie suturum sit, persuassissimi essenqueant.

77 Î

Itaque hac sequentia dogmata, qua scriptis publicis in vulgus sparguntur indies, ut pietati & bonis morihus noxia, toto animo & corde rejicimus: nempe. 1. Vere sideles non posse deliberato consilio peccare; sed tantum ex ignorantia & insimitate. 2. Vere sideles per nulla peccata à Gratia DEI excidere posse. 3. Mille peccata, imo omnia peccatatotius mundi Electionem irritam facere non posse: cui si addatur, omnes omnino homines teneri credere se electos esse ad salutem, & proinde ex electione illa excidere non posse, quantam illud securitati carnali senss funciona aperiat, cogitandum relinquimus. 4. Fidelibus & electis nulla peccata ut ut magna & gravia esse possint, imputari; quin omnia prasentia & sutura jam remissa esse. 5. Vere sideles in hereses exitiales, in gravia & atrocissima peccata, uti sun aduseria & homicidia prolapso, propter que Ecclesia juxta justificationem Christi cogatur testari se ipsos in externa sua communione non posse tolerare; illosque non habituros partem ullam in regno Christi nisi convertantur, non posse tamenà side totaliter & finaliter excidere.

#### VII.

Vere fidelis, uti pro tempore prafenti de fidei & conscientia sua integritate certus esse potest ; ita & de salute sua, & salutifera DE I erga ipsum benevolentia, pro illo tempore certus esse potest ac debet : & hic Pontificiorum sententiam improbamus.

#### VIII.

Vere fidelis pro tempore futuro, certus quidem esse potest ac debet, se mediantibiss vigilijs, precibus, alysque sanctis exercitijs inverastide perseverare posse, nec ad perseverandum

dum unquam illi defuturam divinam gratiam: sed, quomodo certus esse possit, se officio suo in posterum nunquam defuturum, sed in sidei pietatis, & charitatis actionibus, un sidelem decet, perseveraturum in hac militia Christiana schola non videmus; nec ut hac de recertus sit sidelis, necessarium esse arbitramur.

Reverendissimi Patres ac fratres, Habetis sententia nostra quead religuos quatuor Articulos propesitionem: quam propugnare., & ei contrariam, que quoad maximam Thesium supradicturum partem Contra-Remonstrantium est oppugnare parati sumus, & ista ratione ut eam porro explicemus & defendamus quantum possumus & necessarium judicabimus, veritatis iyhus, gloria divina, confcientia noftra & adificationis Ecclefiarum noftrarum inter-efse

Quandoquidem vero, postrema Sessione à Reverendo D. Preside moniti sumus, ut à negativis enuntiationibus abslineremus, & de Electione potius quam odiosa Reprobationis materia ageremus; nos re in accuratius examen vocata, uti nos facturos promiseramus, quantum fieri potuit affirmative nostram super Articulis supra dictis sententiam enuntiavimus : interdum tamen etiam contrariam, ubi necessitas hoc postulare nobis videbatur, rejicientes. Quod i flum ne fine gravi caussa à nobis factum videatur , Vestris Reuer. rationes aliquot expendendas dabimus; que ut sententiam nostram subinde negative exprimeremus, & non solum de Electione, una Prædestinationis parte ; sed & de altera eius parte Reprobatione ageremus, Sunt autem Rationes ha:

Quia impossibile est, ut sententiam suam perspicue & plene proponant Remonstrantes, saltem circa primum Articulum, nisi per negationem & remotionem aliorum decretorum, que hominem vel anie lapsum vel in lapsu positum spectant. Nam primus Articulus Remonstranium in Collatione Hagiensi admissius est prout iacet; sed quasitum fuit: Annon aliud agnoscerent decretum absolutum & sublimius, quod Electionis decretum dici debeat, quod tum quidem à nostris negatum fuit, & nunc etiam negatur; sive illud sit circa hominem condendum, sive lapsum iam, & in lapsu consideratum.

Quia diserte habent litera Citatoria D.D. Delegatorum Illustr, Ordd. Generalium, ut sententism no Aram de quinque articulis proponamus, exponamus, defendamus, quantum possumus, & necessarium iudicabimus. At iudicamus necessarium esse, ut illam partim negative, partim affermative proponamus.

Quianon potest sententia aliqua rationibus defendi , nisi posita eius contradictoria. caussa est, cur rowal evocas sive principia prima scientiarum, rationibus à priori defendi non posfint, quia illis ut contradicatur vel probabiliter saltem, impedit naturale intellectus & recta rationis lumen.

### IV.

Quia sparsum est in vulgus. Remonstrantes traducere & mala fide proponere sententiam contra-Remonstrantium; quod si verum est, diserte & rotunde nobiscum illa negent Contra-Remonstrantes; que circahos Acticulos à nobis negantur. Putamus enim nos probare abunde posse, contrariam multis supradictis articulis sententiam adstruere Contra-Remonsirantes.

Quia affirmationes negationibus nostris opposita, Ecclesias in his regionibus turbarunt, conscienties multorum indies offendunt, & Reformatam doctrinam suggillandi adversarys omnibus ansam præbent, à quibus nos abhorrere, rotunda durioris & sublimieris istius de Reprobatione negatione, significatum volumus ; idque co mugis,

quia vulgo nobis fententia Contra-Remonstrantium impingitur, eoque nomine publice male audimus.

### VI.

Quia aut vera sunt nostra negationes, aut fassa. Si vera, quid quasumus periculi? Imo cur non nobiscum se sentire pronuntiant Vestra Reuer.? Si fassa, alterutrum faciendum erit: aut enim ostendendum rationes nostras, quibus istas negationes munire parati sumus, vim concludendi non habere; aut oppositis rationibus evertenda erunt, & asserba contraria assirmationes.

#### VII.

Quianuper in Synodis Provincialibus Hollandia, Geldria, & Vltra-jettina ditionis, à Remonstrantibus & Contra-Remonstrantibus formati sunt Controversiarum status, per Theses & Antitheses contradictorias; idque eum in sinem, ut ita formati in Synodo Nationali examinarentur.

#### VIII.

Quia in Epistola ad Exteros Theologos EcclesiastaVV alachri, sententiam suam & nostram subinde affirmative, subinde negative proponunt.

#### IX.

Quia Contra-Remonstrantes non verentur illa que nostris Thesibus hic illic contradicunt, asserver of probare. Quid vetat itaque quominus nobis liceat ad sententie nostre propositionem illa negare?

#### X.

Si maximam partemistarum Thesium negantium probavit Synodus Geldrica, contrariam damnando sententiam, cur nobis non licebit eadem paradoxa dogmata rotunda negatione improbare.

#### XI.

Iniquum omnino videtur, ut prescribatur Citato: quid sit dicturus ad caussa sua patrocinium, quid non, precipue tunc cum iudicium ferendum erit de citati caussa.

#### XII.

Si hoc non concedatur Remonstrantibus, omnino iudicabunt, uti & hactenus iudicarunt: Contra-Remonstrantes latebras quarere, sententiam suam celare velle, aut eius desensioni disfidere, nec aperta & regia via ad veritatis inquisitionem liberam & minime impeditam grassari.

#### XIII.

Quia fieri vix potest ut rectum de Remonstrantium sententia feratur iudicium, eiusque veritas vel falsitas aqua lance expendatur, nisi etiam contraria sententia ad animum revocetur, & exammetur.

#### XIV.

Quiafamiliare est Philosophis & Theologis, in qualtionum controversarum examine καθασκωσικώς, & ἀνασκωσικώς procedere, & modo ex negationibus inferre affirmationes, modo ex affirmationibus, negationes.

#### XV.

Denique quia in tali sententiam proponendi modo, prait nobis sacra scriptura, cum inquit: Nolo mortem peccatoris, non vult Deus ut aliquis percat: quibus phrasibus & e-nunciationibus negativis, suam de salute hominis sententiam proponit sapientissimus Deus.

Causse vero propter quas nostram de Reprobatione quoque sententiam exposuimus , he sunt : Quie Ī.

Quia secundum tenorem literarum Citatoriarum, licuit nobis sententiam nostram proponere, quantum possumus, & necessarium iudicamus. Quod ut à nobis factum esse constet, libere quoque quid de Reprobatione sentiamus, exposuimus.

#### H.

Quia ad gloriam Dei non minus facit, ut recte de eius iustitia vindicatrice, que in Reprobatione declaratur sentiamus, loquamur, scribamus, quam de cius misericordia que in Electione manisest atur.

#### HI.

Quia non minus utiles sunt & necessaria comminationes, ad absterrendos hominum animos à peccatis, que à Reprobationis decreto efficacissime sumuntur, quam utiles & necessaria sunt consolationes, que ab Electione desumuntur, presertim corruptissimo hoc nostro seculo, in quo quamplurimi doctrina gratiose Electionis, ad carnis licentiam & peccandi libertatem, suo exitio abutuntur.

#### IV

Quia imperfecta & hiulca cst tractatio Pradestinationis, omissa eius altera parte, Reprobatione.

#### V.

Quia scrupuli & difficultates, que Remonstrantes & eorum Ecclesias torquent, potissimum sunt circa Reprobationem.

#### VI.

Quia quotquot de Electione agunt Theologi, etiam ex opposito, de Reprobatione agunt; nec hic sententiam suam exponere gravati sunt Viri Clarissimi Iohannes Calvinus, BeZa, Zanchius, Sturmius, Piscator, alique quamplurimi.

#### VII

Quia tractatus pleni horridarum & in Deum contumeliofarum affertionum circa Reprobationem, eiufque annexa în vulgus aliquot jam annis sparsi sunt, non sine bonorum offendiculo, & Reformata Religionis infamia.

Quod si adhac objiciatur, in Collatione Hagiensi aliter positam esse nostram sententiam. Respondemus.

1. Illum qui Haga-Comitis observatus fuit, disputandi modum, nobis iam non prascribere. Alius dies alias curas secum vehit, & discipulus prioris posterior dies. Quin & ingenue fatemur, plurima nos ex eo tempore, quo ad hoc argumentum, didicisse, ideoque ex presentibus potissimum scriptis, non autem ex prioribus tantum, denostra sententia iudicandum crit.

2. In Collatione Hagiensi libello supplice Illust. Hollandia & VVect-Frisia Ordinibus exhibito deprecati sunt Contra-Remonstrantes, no de Reprobatione agerent.

3. Adsunt nunc nobis quamplurimi fratres Geldri, Vltraiectini, Transsalani, qui Collationi isti non intersuere, quibus iam prout ipsi necessarium iudicabunt, sententiam suam efferre licet.

4. Tunc temporis non crat pronuncianda sententia de veritate aut falsitate Articulorum, uti nunc. Quare equissimum est, vt plenaria concedatur Remon; strantibus sententia sua propositio, explicatio, & defenso.

Si dicatur: nos Orthodoxam Ecclesia doctrinam traducere velle, ideoque huic periculum ingensimminere inista agendi ratione. Respondemus. 1. Nos oppositam nostris Articulis sententiam habere pro heterodoxa. 2. Non agnoscere pro Ecclesia doctrina; sed plurimorum Doctorum placitis. 3. Nihil causse esse, cur periculum doctrina sua imminere credant Contra-Remonstrantes, siquidem à partibus inforum stet veritas, qua sibi ipsa sufficit adversus subdolas omnes & speciosissimas licet argumentandi rationes. 4. Hoc unice scire desideramus à Veneranda hac Synodo, num pro sua & Ecclesia doctrina agnoscat ea, qua nostris Thesibus contradicunt, & nominatimilla, qua de Creatione maxima partis ho-

minum

minum ad interitum, Reprobatione infantium ex fidelibus etiam parentibus progenitorum, necessitate lapsus, vocatione ex Dei voluntate inessitate, peccatorum omnium i revital ili necessitate, voluntate Dei arcana & revelata, Dei ad peccati existentiam operationibus & decretis, impossibili sidelium etiam in horrenda scelera lapsorum à side iustisseante desectione, alisque capitibus à multis Contra-Remonstrantibus, & corum sententia addictis, tum in his nostris, tum in alis regionibus asseruntur: à nobis vero in Articulis iam recitatis reiecta & improbata sunt.

Si quis dicat, Confessionem à nobis exigi sententix nostra, camque assirmative non negative enuntiandam esse. Respondemus. 1. A nobis non solum exigi sententia nostra confessionem, sed etiam eius explicationem & desensionem: qua citra reiectionem opposita sententia, recte institui non potest. 2. Nec hoc necessarium est, ut solummodo assirmativa sint confessiones, cum ctiam Ecclesiarum confessiones Catholica, Harmonia Confessionum, quin ipsa nostra Confessio Belgica, adversariorum sententias non raro reiciant, & veras esse

negent.

Agnoscimus cum Rev. D. Praside, Doctrinam Electionis esse suavem, & consolationis plenam; Reprobationis vero ingratam: sed arbitramur eas, qua ex absoluta & inconditionata Electione eliciuntur, consolationes periculi plenas esse, & peccandi commeatum hominibus (si ex sua indole astimentur) facere, & oppositam Reprobationis absoluta doctrinam iure meritoque odiosam esse, quia desperationis plena est, & iustitia divina contraria. Neque id tantum agendum Ecclesia Pastoribus, ut peccatores solentur, verum hoc quoque studium ipsorum esse debet, ut sceleratos & improbos moneant, sugere à ventura illa Reprobationis ira. Habet Ecclesia visibilis silios Dei, habet & mancipia Sathana, licet prosessione filis Dei esse videantur. Vtraque hic doctrina opus, & silis Dei hareditas ab aterno Electione praordinata, annuntianda, & improbis pana quoque ab aterno Reprobationis de-

creto praordinata, denuntianda sunt.

Quamobrem statum sententia nostra iam exhibitum mutilari, imminui, mutari, truncari, ab alijs minime aquum foret. Ipli nos optimi sumus sententia nostra interpretes, ipsi novimus qua parte nos in falebroso & difficili hoc argumento calceus urat, quid animos nostros torqueat, quid Ecclesiis nostris offendiculo sit. Cumque libera hac sit Synodus, & mens sit Illustr. Ordd. Generalium, ut quam possumus plenissime, apertissime, sententiam nostram explicemus, concedi hoc nobis debere, iure arbitramur, parati, fires exigat, plura adhuc addere, & plenius mentem exponere, si quid aut non satis aperte, aut non plene satis à nobis propositum suisse credatur. Potissimum vero, quod nos in toto hoc argumento quam maxime angit & anxie habet, sunt quam plurima in gloriam Dei iniuria, & pietati noxia multorum Contra-Remonstrantium de Reprobatione eique annexis dogmata; que ab ipsis Reformationis initijs, turbas non leves Ecclesiis nostris dederunt. In his ut nobis & Ecelesiis nostris satisfiat, à Vestris Rever. per sacrosanctum Iesu Christi nomen petimus. Vident facile Rever. Vestra, quastiones & controversias prasentes non esse de segmentis unquium, aut levioris momenti rebus; sed de ijs Theologia practica capitibus, qua gloriam Dei quam maxime illustrant, & pietatis studia promovent, si de ijs recte sentiatur; aut contra gloria Dei quam maxime derogant, & pictatis cursum remorantur, si de ijs male sentiatur. Est autem Evangelici Doctoris officium, ea sectari ante omnia, qua ad veritatem , que quidem secundum pietatem est , faciunt. ea vero è Christianorum Scholis & Ecclesiis exterminare dogmata, qua impietati fomenta & alimenta sufficere & subministrare posse creduntur. Si silentio illa dogmata præteribit Veneranda Synodus, iudicabimus & iudicabunt Ecclesia nostra, à Vestris Rever. ea tacito consensu probari. Si probentur, muneris nostri crit, concreditum nobis gregem Iesu Christi sedulo monere, ab istiusmodi ut sibi dogmatibus serio caveat. Si (quod speramus) publica Synodi voce improbabuntur, Deo Opt. Max. gratias agemus, quod Ecclesiam suam ab istiusmodi Zizanijs & erroribus purgare aggressus fuerit.

# His omnes & singuli subscripserunt.

Statutum quoque fuit, ut hoc feriptum post meridiem describeretur, quo accuratius expendi atque examinari posset.

Quia

Sapma,

Quia autemin scripto Citati quoque referebant, primum Articulum suumin Collatione Hagiensia Contra-Remonstrantibus, prout jacet, admislum suisse, cosq; in eadem Collatione exhibito Illustr, Hollandia & West-Frisia Ordinibus libello supplice, deprecatos esfe, ne de Reprobatione agere cogerentur; Scriba Festus Hommius, qui Collationi isti interfuit, paucis exposuit, quam non bona side hec de illis dicerentur. Concessisse quidem Collocutores Contra-Remonstrantes hanc sententiam quæ primo Remonstrantium articulo exprimitur, nimirum, Deum decrevisse fideles perfeverantes falvos facere, cum verbo Del non pugnare, sed quia eam loco doctrinæ de Electione divina possissent, docuissent que cam nihil aliud esse, quam generale illud Dei decretum, quo Deus statuit velle salvos sacete sideles perseverantes; hanc doctrinam eos oppugnasse, arque ostendisse, illam cum Verbo Dei pugnare: sed nec libello fupplice fuisse deprecatos, ne de Reprobatione ageretur. Cæterum, quia Remonstrantes subdole in ipso Collationis initio, septem quastionibus spinosis, ac minime necessarijs, non tantum ad Reprobrationis, sed Electionis quoque doctrinam spectantibus, à recto agendi ordine Contra-Remonstrantes in ambages abducere conarentur, Contra-Remonstrantes libello supplice apud Illust. DD. Ordines de tam iniqua agendi ratione conquestos suisse, atque ut Remonstrantibus mandaretur, ne extra iustam agendi rarionem jam inchoatam evagarentur, petijste. De Reprobatione autem Contra-Remonstrantes, quantum ad ædificationem satis erat, sententiam suam clare ibidem explicasse, uti scriptorum editorum side probari potest. Idem etiam Reverendus & Doctiffimus Vir, D. Iohannes Becius, qui & ipfe huic interfuerat Collationi, suo præsens comprobabattestimonio. Quia autem Remonstrantibus per Citatorias injunctum fuerat, ut considerationes suas de doctrina tam in Confessione, guam in Catechefi harum Ecclefiarum comptehenfa, scripto confignatas Synodo exhiberent, nec dubium esse posset, quin eas aut paratas haberent, aut quam primum parare easpossent, postulatum suit, ut casdem proximo die scripto exhiberent. Refponderunt hane postulationem præter omnem expectationem eis evenire: intellexiffe ex literis Citatorijs has aliquando sibi esse exhibendas, sed existimasse quinque Articulos jam exhibitos prius fuisse explicandos, defendendos arque à Synodo dijudicandos, ac tum demum has confiderationes proponendas esse. Aliud se ex Citatorijs intelligere non potuisse, ac propterea Considerationes illas non parasse, neg, tempore tam brevi parare posse: petere itaque ut Synodo placeret, co, quo coptum etat pede, progredi; utq; harum Considerationum exhibitio, postabsolutam quinque Articulorum tractationem differretur. Responsum illis fuit: Institutum agendi ordinem nihilominus fervandum esse, neque de illis Confiderationibus, nifipost pertractatam quinque Articulorum controversiam agendum esse: postulare preterea Synodum, ut eas primo quoque tempore pararent ac traderent, si forte illustrationi sententiæ ipforum fervire possent. Debuisse illos jam paratos esse, cum ante decennium, præfertim à Synodis particularibus harum exhibitio illis imperata effet, & nupertime Hollandis Australibus ab Illust. DD. Ordinibus Hollandix & West-Frisix injunctum, ut easdem Synodo Delphensi exhiberent. Et quia ante multos annos, eas ipsas ijsdem Illust. Ordinibus Hollandix & West-Frisix obsignatis literis transmississent, sylvamque carundem se paratam nuper habere professi essent, subjecerunt, se ea de re nondum interse contulisse, neque omnes easdem habere Considerationes. Paratam quidem nonnullos earum rerum fylvam aliquam habere, fed Belgice conferiptam, neque hactenus digestam. De sua ex ijs sententia iudicarinon posse. Quia eas non pro sententijs suis, sed pro animadversionibus tantum consideratione dignis haberent: nullas autem se habere considerationes; quas habere pro-sententijs suis vel-Et quidem quas DD. Illust. Ordinibus olim transmississent, in multis nunc mutatas esse, quia dies diem doceret. Deinde viritim singulos rogavit Præses, utrum aliquas haberent Confiderationes. Responderunt, Henricus Leo & Bernerus Vezekius, nullas se habere. Henricus Hollingerus, de Considerationibus se non cogitasse.  ${f V}$ bi fuas  ${f H}$ ollandi propofuiffent, fe quoque de ijs difpe ${f c}$ turum: hoc quidem temporc vix unam habere. Zuyt-Hollandi,se habere suas, quas nondum digessissent. Noort-Hollandi, se co sine Confessionem & Catechesin non legisse, ut Considerationes aliquas in eamannotarent: putare tamen esse in illis quædam consideratione digna: seque ea, modo sibi aliquod concederetur temporis spatium, consignate posse.

Sapma, se vidisse quasdam animadversiones in sylva illa annotatas, quas existimaret esse consideratione dignas. Goswinus, occurrisse sibi quædam in Catechesin explicanti, que consideratione digna esse judicaret: ea autem non habere con-Assuerus Matthisius, se non habere quod addat ad dicta collegæsui Goswini. Carolus Niellius, se non explicare Catechesin Palatinam, sed Genevensem: in ea nihil se observasse quod magni esset ponderis. Habere se nonnulla quæ in Confessione Ecclesiarum nostrarum observasset: ca vero se cum nemine communicasse: spectare autem ea ordinem doctrina potius, quam dogmata Catholica. Ultrajectini Remonstrantes responderunt : se tantum in causa quinque Articulorum sese Remonstrantibus adjunxisse: si quæ præterea haberent, se ea tanquam gravamina postea exhibituros esse. Mandatum illis denique fuit, quia corpus, ut loquuntur, non constituerent, ut singuli seorsim suas quas haberent considerationes, Synodo exhiberent: qui multas haberent, multas, qui paucas, paucas, qui nullas, nullas. idque intra sparium quarridui. Responderunt, se non refragari quin hoc fieret. Posse tamen fieri, vt omnes inter se convenirent, visisque aliorum alij considerationibus, eas esse dignas examine judicarent, atque in eo casu posse eas conjungi. Responsum fuit, licere quidem hoc ipsum, modo ne alius alium inductionibus pravis in partes suas pertrahere conaretur.

Sess. XXXV.

## Sessione Trigesima-quinta,

XVIII. Decembris, Die Martis ante meridiem.

P Ropositum suit, advenisse Resormatæ Ecclesæ Campensis Deputatos, qui non-nulla Synodo haberent proponenda: eosque petere, ut quamprimum audiri possent. Atque in hunc sinem literas commendatitias ab Illustriss. Principe Arausicano attulisse. Placuit sequenti die audiendos esse. Atque examinata suerunt Acta Sessionum aliquot præcedentium.

Sess. XXXVI.

## Sessione Trigesima-sexta,

XIX. Decembris, Die Mercury ante meridiem.

Omparuerunt Deputati Ecclesiæ Reformatæ Campensis, quibus abeadem Ecclesia adjunctus erat Reverendus Vir D. Iohannes Acronius, S. Theologiæ in Academia Franckerana Professor, & Ecclesiæ Campensi ad tempus in Ministerio verbi inserviens. qui scripto duodecim accusationum capita adversus Eduardum Vosculium, Thomam Goswinum, Assuerum Matthisum, & Iohannem Schotlerum, Ecclesiæ Campensis Pastores, proposuerunt: simulque, quanto in periculo ca quæ in recepta doctrina ibidem persisteret Ecclesia, versaretur. Ei scilicet comminationibus partis adversæ quotidie metum incuti, ne ex Templo atque adeo ex Urbe ejiceretur. Quare & obnixe à Synodo petierunt, ut Ecclesiæ huic laboranti quam primum succurri, eiusdemque querelis remedium adhiberi posser.

Deputati Transissulani Synodo exposuerunt, supradictos Ecclesiæ Campensis Pastores, in sua quoque Synodo suisse accusatos. neque corum causam ibidem plene dijudicatam fuisse: cosque nondum à reatu absolutos adhane Synodum Na-

tionalem provocasse, uti ex ijsdem Actis, quæ prælecta sunt, constaret.

Re deliberata, tametsi causa hac ad Personalia potissimum spectare videretur, qua demum absolutis doctrinalibus pertractanda essent, quia tamen Ecclesia Reformata in evidenti periculo versari videretur, & Pastores dicti, de multis etiam doctrina capitibus accusati essent; statutum suit, utreliqui duo Pastores, Vosculius

& Schot-

& Schotlerus, qui inter Citatos non comparerent, quamprimum ad Synodum citarentur. Citationis autem tempus ex sententia Illust D.D. Delegatorum, iudicio & prudentiæ Præsidis & Assessorum permissum fuit, ut explorato penitus Ecclesiæ illius statu, illud maturarent aut disserrent, prout illis necessarium videretur.

Cæterum, ut illius laborantis Ecclesiæ periculo obviam iretur, placuit Amplissimum eius Urbis Magistratum Synodi nomine per literas rogandumesse, ut Ecclesiam jam dictam adversus omnem vim atque omnes injurias auctoritate sua protegere dignaretur: simulque imperare duobus illis Pastoribus, ne in posterum plebem adversus Ecclesiam jam dictam invectivis aut tribunitijs concionibus incirarent; sed pacisice & modeste se in ijs gererent. Illustres Delegati rogati à Synodo, suas quoque literas ad Amplissimum Magistratum Campensem, eundem in sinem addiderunt.

Quia autemeo tempore Festum Natalis D. N. Iesu Christi instabat, propter cujus celebrationem actiones Synodi per aliquot jam dies interrumpendæ estent, Delegati Exteros Theologos i ogarunt, ac Provinciales monuerunt, ut in Urbe omnes propter incertam aëris hyberni tempessatem sese continerent. Quo statim post Festum ad Synodicas singuli actiones redirent. Addidit Præses, Reverendos Seniores à Frisica Synodo Deputatos, gravi de caussa publico nomine domum esse revocates, ideoque fore necessariam illorum per tempus aliquod absentiam. Quæ & à Synodo concessa ipsis suit: monitique sunt, ut quam posset sieri citissime, de reditu cogitarent.

## Sessione Trigesima-septima,

SESS.

## xx. Decembris, Die Jovis ante meridiem.

Omparuit atque in Synodum solemniter introductus suit Clarissimus Vir D. Gualtherus Balcanquallus, S. Theologiæ Baccalaureus, aulæ Pembrochianæ in Academia Cantabrigiensi Socius, à Serenissimo ac Potentissimo Magnæ Britanniæ Rege Iacobo I. Ecclesiarum Scoticarum nominé ad Synodum Deputatus, qui significavit, se Illustr. DD. Ordinibus Generalibus in ipsorum consessu expositisse causas, quare à Serenissimo Magnæ Britanniæ Rege, neque cirius, neque plures nomine Ecclesiarum Scoticarum ad Synodum essent missis Scoticas Ecclesias causæ Ecclesiarum Belgicarum semper favisse, semperque pro carundem salute atque incolumitate cum bello premerentur, publicas preces, posteaque cum dissensionibus turbarentur, privata vota conjunxisse. In issem animis semper persisturas, seque ipsarum nomine in hoc conventu ad Ecclesiarum Belgicarum pacem, consilia sua omnia pro virili directurum. Ac deinde juramentum præstitit Synodicum.

Monitum à Præside suit, quia plura essent dogmata, quam quinque Remonstrantium Articuli, quæ cum recepta Ecclesiarum nostrarum doctrina pugnarent, de quibus inde agendum esset, ut singularum Synodorum Deputati, in tempore omnia gravamina, si quæ haberent, dogmatica, pararent, eaque scripto comprehensa Præsidi exhiberent, ut eorum quorum maxime necessaria videretur pertractario, postea delectus sieret.

Rogati præterea funt finguli, ut fi quid in Thefibus Remonstrantium exhibitis forte observassent, quod non satis plene aut perspicue expositum esset, scripto id

comprehensum Præsidi exhibererur. Quod & à quibusdam est factum.

Quia vero Remonstrantes, aliquoties verba illa Citatoriarum Synodi, quibus jubebantur, ut sententiam suam proponerent, explicarent, ac defenderent, quantum possent, & necessariu judicarent; prout ita interpretati etant, quasi in ijs concessa este ipsis libertas ad eum modum sententiam suam explicandi & proponendi, ipsi necessarium judicarent, atq; huic interpretationi iniquas superstruerent exceptiones; rogata suit Synodus, ut mentem de hisce verbis suam explicaret, ne, cum ad rem esset ventu,

3 Præfe

Præfes à Synodi fententia aberraret, aut Citati Justæ libertatis terminos egrederentur, vel exceptionibus iniquis subterfugia quærerent. Illustr. Delegati sententiam rogati, responderunt, intelligere se comma illud, quantum necessarium judicabunt, non ad propolitionem & explicationem sententiæ; sed tantum ad eiusdem defenfionem referendum esse, idque clare perspici in Citatorijs,quæ ab ipsis ad Citatos essent datæ. In quibus diserte erat scriptum, ut sententiam suam proponant, explicent, & quantum necellarium judicabunt, defendant: adeo, ut ex ijs manifestum fir, illud comma, ad defensionem solam referri: neque posse, nisi quis cavillari velit, ad propolitionem atque explicationem trahi. Quæ non debeat ipforum judicio aut arbitrio permitti, sed ad eum modum ab ipsis institui, quem Synodus necessarium judicaret. Tota quoque Synodus, consentientibus suffragijs declaravit, hane fuam effe fententiam. Quare vifum fuit, hane verborum Synodi in alienum fenfum detorsionem, Remonstrantibus esse indicandam: eosque serio monendos, ut ab eiusmodi cavillis in posterum abstinerent, neque eiusmodi subterfugia deinceps quererent; sed ut se ad sententiam suam plene dilucide que proponendam pararent: non quantum ipsis, sed quantum Synodo ad plenam eiusdem cognitionem justumque examen, sufficere & necessarium videretur. Monitum deinde suit, quia Citati in exhibitis scriptis quam plurimas narrationes, criminationes, & excusationes interferuissent, de quaru fide Synodo toti ac præsertim exteris Theologis non constaret, annon operæ esset pretiu, plenius de hisce rebus erudiri Synodum: placuitq;, ut singularu Synodorum Delegari, inprimis Geldriæ Australis, & Borealis Hollandiæ, ditionis Ultrajectinæ & Transisulaniæ, in quibus potissimum res istæ cum Remonstrantibus effent geftæ, brevem, fidelem, & accuratam de ortu & progresiu hatum Controversiarum & Contentionum, quæ in singulis acciderunt Provincijs, narrationem historicam conscriberent, Synodoque exhiberent. Quod se facturos esse, quantum per occupationes liceret, in se receperunt.

Sess.

## Sessione Trigesima-octava,

### XXI. Decembris, Die Veneris ante meridiem.

R Emonstrantes scripto considerationes suas in Confessionem Ecclesiarum Belgicarum exhibuerunt, excusaruntque se, quod per temporis angustiam, quas in Catechesin hasterent, parare & simul traderenon potuissent. Subsignatæ erant à Citatis ex Hollandia Australi, M. Simone Episcopio, Eduardo Poppio, Ioanne Corvino, & Bernardo Dvinglonio. Reliqui quoque subsignatione declarabant, sese visis hisce fratrum Symmystarum Hollandiæ Australis, quantumque per temporis angustiam licuisset, examinatis atque expensis, considerationibus, dignas judicasse, ad quas in recensione Confessionis in Synodo Nationali aliquando instituenda, serio attenderetur.

Prælecta fuit Præfatio quam his Considerationibus præsixerant, in qua declarabant, qua occasione illæ observatæ atque Illustr. DD. Ordinibus Hollandiæ ac West-Ptissæ literis obsignatis transimissæ olim fuissent. Inter cætera autem, multis de Confessionis atque Catecheseos recensione disserbant. Sed & testabantur in ijs ipsis, nullum se Catholicum dogma in dubium vocare, neque quidquam in ijs desinire, exceptis ijs, quæ in alijs ipsorum scriptis desinita essent. Considerationes in Catechesin, dicebant harum numerum excedere. Eas autem se præ temporis angustia non potuisse parare; sed quam primum exhibituros. De Catecheseos ac Confessionis recensione, itemque de occasione, qua Considerationes istæ, ut vocari ab ijs solent, postulatæ olim suerant à Remonstrantibus, sus ediseruit Festus Hommius, qui & probavit, plurima illa præfatione haud bona side narrari, longeq; aliam, cur & postulatæ essent & exhibitæ, suisse rationem. Quapropter denuo monitum suit, ut sidelis harum controversiarum narratio Historica quamprimu conscriberetur, Synodog; exhiberetur.

Quæsitum porro suit, num à Remonstrantibus ista considerationum exhibitione, Synodi decreto satisfactum esset. Illustres Delegati, de hac exhibitione, quin & de interpretatione illa verborum, quæ in Citatorijs extarent à Remonstrantibus detorta, sententiam suam hoc publico Decreto explicarunt.

6

Cum citatis atque publica autoritate advocatis fratribus Remonstrantibus, ab Illustrium ac Prapotentum DD. Ordinum Delegatis, injunctum, imperatum, ac mandatum sit nuper, Primo, vt considerationes super satechesi & Confessione suas, intra diem quartum exhiberent, (quam quidem tempestatem ipsi sufficere tum judicabant) cum praterea serio graviterque sint moniti, singuli vt exhiberent suas: quanquam inter eos escent, qui habere nullas sese testarentur: nunc autem præter promissum, & bonorum ac piorum expectationem, suas tantum ad Consessionem exhibuerint, non etiam ad Catechesin, issque omnes pariter, etiam qui nullas se habere fuerant testati, subscripferint; ea inve cum sine dubio ipsi intelligant, sese nec promissis suis, nec eorum, qui supremum in hoc loco reprasentant Magistratum, dignitati atque autoritati fecisse satis: mandant, coram toto hoc conventu tam illustri, tam venerando, injungunt, prescribunt atque imperant, Illustrium ac Prepotentum DD. Ordinum Delegati, vt in posterum majorem sui, maximam illorum rationem habeant, quos suprema potestate armavit Deus immortalis: quique contemptum suum, vt meretur, vindicare & possunt, &, judicio omnium, tam sepe provocati, debent. Sumque praterea iterum, in scripto hodie exhibito, Nobilis. ac Generosi Delegati observarint, eos more suo ad mandatum D D. Ordinum atque ad Citatoriarum verba literarum provocare; monitos eos pro autoritate sua volunt, vt in posterum id genus cavillationibus & dictarum formularum interpretationibus abstineant. Cum hoc minime ipsis, sed Illustribus ac Prapotentibus Ordinibus, Dominis suis, eorumque competat Delegatis. Quare jubent, dicti Delegati, atque imperant, vt quas olim ijdem Reverendi Fratres Remonstrantes DD. Ordinibus Hollandiæ, super Catechesi exhibucrunt considerationes, eas nunc iterum, cum alijs, si præterea quas habent, coram toto hoc venerando conventu, & quidem singuli, die Jovis proximo, tanquam coram facie ipsius Dei examinandas, atque excutiendas proponant. Praterea, quod toties jam monitum, vt considerationes tradant suas: cum prasertim Amplissimi Delegati, extra Reformatam Ecclesiam, nullum inter illos, nullum alibi corpus Ecclesia agnoscant.

Tota quoque Synodus judicavit, mandatis Illustrium atque Nobilissimorum Delegatorum, ipfiufque Synodi, à Remonstrantibus non esse satisfactum, atque hac de causa serio este admonendos, issque injungendum, vt ad constitutumab Illust. DD. Delegatis diem, confiderationes singuli super Catechesi suas, carumque rationes, scripto exhiberent. Fuit & Citatis prælectum Delegatorum Decretum, significatumque, idem illis & à Synodo injungi. Responderunt, dolere sibi ex animo, cum officium prestarent, seque satisfecisse arbitrarentur, accusari nihilominus inobedientiæ. Non potuisse plura per temporis angustiam parare. Caussam, cur singuli non exhibuerint suas, hanc esse, quod ante quatuor septimanas, Zuyt-Hollandi, ad mandatum Ordinum Hollandix, suas consignationt, reliquos autem visis illis, judicasse, eas esse consideratione dignas:non enim habendas esse pro Thesibus aut Conclusionibus; sed tantum pro animadversionibus consideratione dignis. Præses rogavit, quandoquidem jam totics negassent, eas se paratas habere, quomodo nunc dicant, sese eas ante septimanas quatuor ad mandatum Ordinum Hollandiæ parasse? Responderunt, Eas se tunc temporis rudi tantum Minerva parasse,& in chartas conjecifie.

Rogati funt, qui ex Zuyt-Hollandia citati erant, an hæ traditæ confiderationes eædem illæ essent, quas ante annos aliquot obsignatas Illustr. D.D. Hollandiæ ac West-Frisiæ Ordinibus tradidissent: M. Episcopius respondit: se ad Illustr. Ordines nullas missifie, cum isto tempore nondum ad Ministerium vocatus esset. Poppius, se quide eo tempore quasilam concepis e, quas tamen non mississet omnes autem

quas tunc conceperat, hisce jam traditis contineri. Iohannes Arnoldi Corvinus, paucas se consignatas missis, casque omnes & plures hisce exhibitis esse insertas. Bernardus Dvvinglonius, se quoque ante annos aliquot quasdam consignasse, & Illustrib. Ordinibus missis: exercum quia tunc temporis co non valeret judicio, quo nunc valeret, plerasque postea delevisse: quod non viderentur ipsi dignæ quæ exhiberentur. Isaacus Frederici, qui co tempore etiam in Hollandia Australi ministerio sungebatur, respondit, se quoque paucas missis, inter cas autem nullas suisse, quæ non istis essent comprehensæ. Etiam rogatis, cui cas, quas transmiserant, tradidissent; respondit Iohannes Arnoldi, sibi hoc excidisse, cæterum arbitrari, ad Collegium Illustr. D.D. Deputatorum se missise. Amplissimus D. Musius, Prætor Dordrechtanus, declaravit, Collegium illud nullas ejusmodi Considerationes unquam accepisse. Dvvinglonius respondit, se illas obsignatas in ædibus Iohannis Utenbogardi reliquisse: ut per illum Illustr. D.D. Ordinibus traderentur. Idem quoque se fecisse dixit Isaacus Frederici, seque nescire cui illas tradidisset.

Quæsitum præterea ex ijs suit, cum plerique in Synodo ante paucos dies professi essent, nullas se habere Considerationes, unde tam multæ ita subito in mentem illis venissent? Responderunt, se visis Zuyt-Hollandorum Considerationibus, & quantum per temporis angustiam licuisset examinatis, judicasse eas accuratione

examine dignas esle.

Rogati præterea, utrum hæ ita ipforum effent, ut fcrupulum illis moverent, (fi enim nullos ipsis moverent scrupulos, non videri necessarium, ut ijs expendendis Synodus detineretur:) Responderunt Zuyt-Hollandi, movere quidem ipsis scrupulos aliquos, non tamen ita ut propterea ipforum fluctuaret fides: verum ita, ut existimarent accuratione dignas esse consideratione, petebantque, vt hi ipsi scru puli sibi à Synodo eximerentur. Henricus Leo respondit, nullas se habere, quas prodire à se vellet, neque has velle haberi pro suis; sed censere dignas tantum quæ examinarentur. Idem respondit Bernerus Vezekius. Henricus Hollingerus respondit, se tantum unicam habere quæ sua sit : quam & scripto tradidisset: reliquas tamen existimare consideratione dignas. Quæstionemillam, utrum sibi scrupulum moverent, magni momenti esse: ad eam non posse ex tempore à se responderi. Neque de eadem exacte cogitasse. Si ad eam respondendum sit, tempus se deliberandi postulare. Philippus Pynakerus, se Confessionem eo fine nunquam legisse, ut ullas in eam considerationes annotaret: cæterum quæ scripto confignatæ essent, eas se legisse: neque tales sibi movisse dubitationes, vt propterea Synodi judicium expetere vellet. Non enim suos esse eos scrupulos. Dominicus Sapma, nec se quidem eo fine Confessionem legisle: Visas quidem sibi consignatas examen mereri, nondum tamen sibi scrupulum hærere. Niellius, habere se suas, etsi non quoad dogmata Catholica: exhibitas non omnes esse ipfius, fed plerasque. Isaacus Frederici & Samuel Næranus, se sententiam suam in earum subsignatione dixisse. In quibusdam sibi scrupulum hærere, non tamen in omnibus. Ubi autem hæreat, suo loco indicaturos. Thomas Gosvinus, expendisse se exhibitas, quantum per angustiam temporis licuisset, seque judicare, attentione accurata dignas esse. Neque tamen penitius inspexisse. Forte enim & sibi scrupulum moveri posse. Assuerus Matthisius, antehac non fuisse sibi scrupulum motum, sed perlectis nunc exhibitis, in quibusdam mo-

Denique rogati sunt, an præter hasce nunc exhibitas, alias præterea in Confessionem haberent. Plerique responderunt, se ingenue sateri, alias se non habere: alij, nunc sibi alias non occurrere.

Visum ergo fuit, ut quæ jam exhibitæab illis essent, describerentur. Quo accuratius à singulis expendi possent.

352

## Sessione Trigesima-nona,

Sess.

XXVIII. Decembris, Die Iovis ante meridiem.

Hac Sessione Remonstrantes, suas, ut vocabant, in Catechesin harum Ecclesiarum Considerationes exhibuerunt: conjunctim quidem ab Episcopio, Poppio, Corvino, Duinglonio, Pynackero, Sapma, Nærano, & Hollingero subsignatas: seorsim vero suas tradiderunt singuli, Niellius, Gosvinus, Matthisus, & Isaacus Frederici. Ryckvvacrt & Vezekius, nullas se, quas exhiberent, habere profitebantur.

Rogati funt, an hæ quoque eædem essent, quas jam olim Illustribus Hollandiæ & VVest-Frisiæ Ordinibus exhibuissent: tum, an præter hasce alias haberent. Responderunt, has eastdem esse illas, quas olim Illustr. D.D. Ordinibus tradidissent, quantum meminisse poterant: etsi jam multo plures essent addiæ;

seque alias præter hascenullas habere.

Theologi Palatini declararunt, sese à Serenissimo Electore Palatino, in mandatis habere, ut si quid forte adversus Catechesin Palatinam adserretur, diligenter caverent, ne in prajudicium Ecclesiarum Palatinarum quidquam statueretur. Quare, petere se, ut Considerationes ista sibi traderentur: ut examinatis ijs, responsum ad eas pararent, quod deinde Synodi judicio permitrerent. Pro-

missumque ipsis fuit, nihil in ipsorum præjudicium actum iri.

Quandoquidem traditis jam Considerationibus omnibus, ad ipsam porro quinque Articulorum pertractationem atque examen esset veniendum, cumque Remonstrantes in Thesibus exhibitis, sententiam suam nondum satis plene ac plane proposuisse viderentur, moniti ac rogati sunt, mentem vt suam ad interrogata quædam Synodi rotundius & plenius explicarent. Responderunt, hunc agendimodum nec probare se nec sequi posse. Et quia Citatorijs permissium ipsis erat, ut fententiam suam proponerent, explicarent, & defenderent, quantum ipsi necessarium judicarent, se in causa sua defensione uti hac libertate velle, eamque ita proponere arque explicare, prout ipsi necessarium judicarent. Declaratum ipsis fuit, de hac Citatoriarum interpretatione, quam & ante adhibuissent, rogatam fuisse Synodum, eamque declarasse, liberratem illam tantum ad defensionem fententiæ-in Citatoriis extendi; non autem ad declarationem & propositionem sententiæ esse detorquendam. Ideoque modum declarationis, Synodi arbitrio & judicio esse relinquendum. Atque ira declarationem esse instituendam, non quantum ipsis; sed quantum Synodo ad sententiæ ipsorum plenam cognitionem justumque examen sufficere ac necessarium esse videretur.

Ad hæc responderunt; se ita semper Citatorias intellexisse, uti eas sunt interpretati: seque eo animo atque ca spe accessisse, ut eo modo ageretur, utque ea libertate fruerentur. Causam suam hunc agendi modum postulare: nisi eam vellent prodere, agere aliter non posse: necesse esse ut primo loco in omnibus Articulis atque argumentis de Reprobatione ageretur: cumin illo Articulo præcipuus totius controversiæ cardo versaretur; circa illum præcipui hærerent scopuli, atque ex illo præcipuæ exortæ essent contentiones. Quare, non posse se ab animo impetrare, ut alium agendi sequerentur modum, præter illum, quem ad desensionem causæ suæ ipsi commodissimum esse judiçarent. In agendi modo, omne causæ suæ præsidium esse positum: ac proinde malle se ab actione Synodica desistere atque urbe cedere, nisi ipsis debita in antecessum concederetur ac permitteretur agendi libertas, prout ipsi caussæ suæ

conducere, & necessarium esse judicarent.

Delegati monuerunt, ut mandatis Synodi obtemperarent, meliusque, quid ab animo suo impetrare possent, expenderent. Se enim operam daturos, ut autoritas Synodi & Illustrissimorum D. D. Ordinum Generalium.,

quorum locum hic tenerent, sarta atque tecta contra ipsorum exceptiones atque tergiversationes maneret. Rogata suit, de eadem Remonstrantium tergiversatione, Synodi sententia, reque diligenter expensa, quo ipsis, quantum fieri posset, in hac re obviam iretur, atque omnis conquerendi ansa præcideretur, statutum suit hunc in modum:

Quoniam Remonstrantes aliquoties professi sunt, se per conscientiam in Synodo subsistere ulterius non posse, nist prius caveatur ipsis, fore vt de Electione & Reprobatione ea ratione, quam in Thesibus & scriptis suis hactenus exhibitis proposuerunt, in posterum agatur: Synodus, quo magis ipsis fiat satis, publice ac coram omnibus declarat, statuisse sese ac statuere, sententiam ipsorum, non de Ele-Etione modo, verum etiam de Reprobatione, expendere atque examinare. Quantum, nempe, in conscientia, ad Dei gloriam, adificationem & tranquillitatem Ecclesia, omnumque conscientiarum, posse ac debere satis ese, ipsa judicaret. Ad agendi vero modum, qui hic est servandus, & ordinem quod attinet; suum esse de eo dispicere, non autem Fratrum Remonstrantium qui huc sunt Citati, quicquam prascribere existimat. Eosdemque frustra conscientiam obtendere, cum nihil quod cum verbo Dei pugnet, vel à Delegatis, vel à Synodo, ijs hactenus injunctum sit, atque hic de re agatur, que non conscientias, sed methodum agendi atque modum spectat. Ideoque, si quam debent, conscientia habere rationem velint, optime facturos si aquissimis summarum Potestatum imperijs judicioque Synodi, qua parest sesereverentia submittant.

Decretum hoc Synodi Remonstrantibus prælectum suit, rogatique sunt, utrum ei vellent acquiescere. Responderunt, se per conscientiam non posse. Cumque monerentur, ut de tota re maturius deliberarent, eique rei tempus deli-

berandi offerretur, illi ulteriore sibi deliberatione opus esse negarunt.

Statutum sibi satis ac deliberatum, istum agendi modum non sequi. Delegati monuerunt serio, ut sub contumacia, atque, ut loquuntur, arbitraria Politica correctionis pæna, obloqui cessarent, Decretoque Synodi acquiescerent. Illi nihilo minus in proposito persistebant, eodemque modo respondebant, se per conscientiam Synodi Decreto, atque his Delegatorum mandatis, obtemperare non posse.

Sess. XL.

## Sessione Quadragesima,

XXIIX. Decembris, Die Veneris ante meridiem.

Indicatum fuit à Præside, Remonstrantes ea ipsa hora curasse scriptum satis prolixum deferri, rogatum que fuit, utrum esset præsegendum. Placuit Illustribus Delegatis, nondum præsegi; sed ut prius sese sistement Citati. Quibus, ubi jam comparuissent, hoc Decretum suum præsegi mandarunt.

fllustrium ac Præpotentum Ordinum Delegati, post jam toties & suam, & Venerandæ huius Synodi interpositam autoritatem, postque tot Decreta hoc in loco promulgata, quæ contempta, insuperque à Citatis habita, ægerrime, pro eo ac debent, serunt, denuo issem imperandum serio existi-

marunt, ac jam imperant, ne quis posthac simili temeritate ijs sese opponere audeat, sed præscripto Synodi iam ante præsecto, quod vim plenam, sicut æquum est, ac robur suum obtinere volunt, prompte & sine detrectatione pareat: neque idem illud, vel silentio vel discesu suo insirmare audeat; sub pæna contumaciæ, aliaque arbitraria, etiam Politica, adversus delinquentes statuenda.

Rogatifunt, an tandem Delegatorum Decreto morem gesturi essent. Responderunt, mentem suam sese in scripto Prassidi tradito expositisse, ac propterea rogare, vi hoc legeretur. Delegati denuo mandarunt, ne ulterius jam moras necerent; sed ad rem venirent, candideque responderent. idque his verbis:

Generosi ac Nobiles Illustrium ac Prapotent. D'D. Ordinum Delegati, pro autoritate summa, qua hic pollent, vetant denuo atque interdicunt, ne quid hoc in loco pralegatur, quod hesterno postremoque Synodico Decreto ulla ratione adversetur, vel autoritati eius detrahat: quemadmodum o procadem mandant, iubent Remonstrantibus Citatis atque indicunt, ne silentio aut discessu, quem pratendunt, suo, venerando atque augusto huic Conventui, moram in posterum iniciant, sed in rem prasentem protinus se sissant atque ad interrogata candide ac sincere respondeant.

M. Episcopius respondit, ut hesterno die declararant, sie & co die declarate, se per conscientiam parere non posse: nisi plena sibi libertas permitteretur, eo modo causam suam proponendi, explicandi, & defendendi, prout ipsi necessarium judicarent. Declaratum suit, æquam, justam, atque Christianam libertatem ipsis plenarie concedi. verum absolutam, & quæ nullis circumscripta esset Synodi legibus, concedi ipsis neque posse neque æquum esse. Conscientiam huic inobedientiæ srustra obtendi, cum præsertim nihil imponeretur ipsis quod cum Verbo Dei pugnaret, cumque ca res tantum esset ordinis, ideoque per se media. Haud levem Delegatis totique Synodo sieri injuriam, quoties æquissimis illorum Decretis, conscientias suas opponerent: quasi aliquid iniqui, aut divino Verbo contrarium, sea continerent.

Ut autem postpositis tergiversationibus, ad remtandem ipsam aliquando veniretur, rogati funt, utrum Articulos à Remonstrantibus propositos ac defensos, pro suis agnoscerent, justique ut singuli viritim responderent. Episcopius respondit, non posse se decreto acquiescere, quo juberentur ad ejusmodi quasita respondere: aquum esse, quam postularint, concedi sibi libertatem: Citatos esse, ut causam communem desenderent: petere itaque, concedi sibi libertatem in omnibus argumentis & articulis, ita eam proponendi explicandi & defendendi, non vt Synodus, sed ut ipsi judicarent esse necessarium. Moniti sunt denuo à Præside, cogitatent saltem se non esse Iudices qui agendi legem debeant præscribere, sed Citatos, quorum sit sese ordini à Iudicibus constituto subjicere. Debere ipsos memores conditionis sux esse. Quod si membra Ecclesiarum Reformatarum Belgicarum censeri vellent, judicio eorum, qui has repræsentant, se subjicere debere. Insolens & inauditum esse, Ecclesiarum Reformatarum Pastores, earundem Synodi judicio fubmittere se nolle. Hujus dettectationis causam non effe aliam, nisi quod non assuevissent leges accipere, sed dare: cogitarent nunc, quæ facta esset rerum mutatio, & quo essent loco: ideoque qui essent agnoscerent, seque ut Citatos ordini à Iudice præscripto subjicerent. Respondit M. Episcopius,quicquid facerent, hoc conscientiam dictare sibi: neque intelligere se posse, justam sibilibertaté hactenus concessam esse. Ea autem nisi concedatur, malle se tacere. Henricus Leo rogatus, ut ad propolitam quæstion é responderet, dixit; D. Præsidem

in co esse totum, vt in odium supremarum potestatum ipsos adduceret. Quia hoc agendi modo veritas supprimeretur, cedere se malle ministerio & publico, quam hanc legem pati. Nolle quidem refragari Magistratui; non posse tamen isti Decreto acquiescere: semel se examini suisse subjectum, nolle iterum examinari. Præfes reprehendit eum, quod in re tam levi & quæ tantum ordinem spe-Staret, ministerio abire vellet: rogavitque, utrum bona conscientia id possit sacere? Ille petiit, vt ex scripto sibi liceret respondere. Bernerus Wesekius idem rogatus, respondit, immorari se scripto exhibito, se quoque semel examinatum; nolle se iterum examen subire : respondere non posse nisi plena ipsis libertas relinqueretur: caussam communem esse: nihil se nisi cum reliquis facturum. Hollingerus dixit, ea fe accessisse fiducia, yt hic sua libere eoque modo quem conducere existimarent causæ suæ, agerent. Legem Illustrium Delegatorum cum aquitate pugnare, ac proinde se non posse respondere: neque cuiusvis esse, ad interrogata omnia publice respondere. Iohannes Corvinus respondit, nisi permitteretur ea libertas quam postularent, & quam æquam censerent esse, ulterius se pergere non posse. Poppius, petere se, vt scriptum Præsidi exhibitum prælegeretur. Præses respondit, D.D. Delegatorum Decreto, ne id fieret, præscriptum esse: mandatumque vt responderent singuli, se itaque rogare eum, Utrum ad propositam quæstionem responsurus esser. Atque ille, nisi libertas, quam petierant, concederetur sibi, parere se non posse. Quidvis autem malle pati. Bernardus Dyvinglonius, eandem sibi quoque mentem esse quæ Poppio: non posse illum agendi modum ingredi, nisi postulata concederetur libertas. Philippus Pynakerus se idem respondere. Dominicus Sapma, se non posse per conscientiam. Theophilus Ryckvvaert, caussam suam communem, communibus viribus agendam este: se non este ea animi præsentia, vt ad omnia interrogata respondere posset, neque quidquam tam bene dici posse, quod non sape in deteriorem partem rapiatur: paulo ante se ludibrio exceptos, ac proinde malle silere. Respondit Præses, nullo quenquam illorum ludibrio affectum esse, sed insolentem illam Episcopij vocem, qua significabat, eam sese libertarem petere, non quam Synodus, sed ipse judicaret necessariam, non sine offensione audiri potuisse. Carolus Niellius, se quoque non esse ea animi præsentia, neque ca in sermone Latino promptitudine, vt ex tempore ad singula quasita respondere posset. Esse intolerabilem legem, si Synodo liceat quemcunque velit eligere quem interroget, cuique ad interrogata necessario sit respondendum:iniquissimum esse, si quis ex judicio adversa partis, causam suam agere cogatur: nullam esse tam bonam & æquam, quæ perverti sic non posset. Ac proinde, se huic decreto acquiescere non posse. Fateri quidem, Magistratibus obediendum esse, sed & legem debere ab ijs approbari, à quibus obsequium postulatur. Responsum ei fuit, satis ostendere ipsum, non deesse ipsi nec animi præsentiam, nec sermonis Latini promptitudinem: non esse hic prolixe disputandum aut perorandum: postulari tantum, vt doctrinæ ejus singuli rationem redderent, quam in hisce Ecclesijs docuissene. Nuper exterorum suffragijs evidentissime ostensum ac comprobatum fuisse, Synodum pro parte adversa haberi non posse: ac proinde illud toties ab illis reponendum non esse. Regessit, non licuisse ipsis rationes illas expendere, neque datam fuisse operam, vt ipsorum conscientiis satisfierer. Responsium illi fuit, satis distincte illas suisse prælectas. Habuisse tempus eas expendendi, proinde debuisse eas conscientijs abunde satisfacere. Verum eos nihil aliud egisse hactenus, quam ve tempus protraheretur, sumptusque in immensum crescerent. Assuerus Matthisius respondit, non posse se à sententia in scripto expressa discedere: petere itaque, ne hoc vitio vertatur sibi. Thomas Gosvinius, nihil se habere, quod responso collegæ adderer. Samuel Næranus, petere se, vt scriptum exhibitum legatur, rationes expendantur, ac refutentur. Quod nisi fiat, non posse se per conscientiam à petitione recedere. Præsertim cum hanc petitam libertatem illis citatoriæ concedant. Responsum suit, eas talem ipsis libertatem non concedere, quæ soli illorum arbitrio relicta esset, nullisque Synodi adstricta legibus. Haacus Frederici membrum Synodi se esse, neque eo animo conjunxisse se Remonstrantibus, yt viritim interrogarentur : sed

vt pariter

ut pariter communem causam defenderent. Ac proinde petere, ut in hac re prætereatur: quia alium eventum videret, quam cogitasset. Se in silentio malle expectare, quid sibi eventurum esset. Ac privatim potius victurum, quam ut disputationibus & interrogationibus obnoxius esse velit. Responsum suit tum à Praside, tum à Daniele Heinsio Delegatorum nomine, ipsos corpus aliquod seu cœtum non constituere, quemadmodum jam sæpius hoc inculcatum esset. Viritim enim eo vocatos esse, ut doctrinæ suæ rationem singuli redderent. Concedi quidem ut conjunctim inter se deliberarent, & si inter eos convenires, respondere posse, hanc communem esse omnium sententiam. Interim etiom singulos à Synodo rogatos, doctring sugrationem reddere teneri: neque hoc iniquum este, cum ipsi quoq; in declaratione scripto exhibita, testarentur, plurima à tempore Collationis Hagiensis didicisse se, ac proinde non tantum ex prioribus scriptis judicari velle. Necesse esse igitur, ut Synodo de sententia in qua nune versarentur constaret. Cum præsertim iam examen ejus fit instituendum. Id non posse fieri, nisi ad quæsira Synodi diserte responderent. Denique rogati omnes simul sunt, utrum in responssionibus jam ante datis perfisterent. Ad quæomnes pariter & singuli, in iis se persistere, atque arbitrari, causam communem, communiter agi debere, responderunt. Atque ita omnes secesserunt. Placuit Delegatis eos revocari denuo, monerio;, ut rem maturius perpenderent. Concessumque illis suit in horam pomeridianam quartam deliberandi spatium. Monitique sunt, ut totam accurate rem expenderent, utq; ad obedientiam se componerent. Responderunt, non opus sibi esse uramplius deliberarent: Se quod ante dixerant etiamnum dicere, atque in sententia persistere. Non posse in communi causa sigillatim respondere se, nisi in antecessum libertas illa concederetür fibi, ut, quemadmodum judicarent ipfi necessarium, causam suam agerent. Atque ita secesserunt.

Placuit Generolis Delegatis, secundo eos vocari. Cumque rediissent, ab iisdem Delegatis serio ipsis imperatum suit, ut Decreto Synodi atque ipsorum mandatis morem tandem aliquando gererent. Et quando quidem contumaces esse persiste

rent, mandarunt insuper, ne, non impetrata potestate, urbe abirent.

## Sessione Quadragesima-prima.

### Eodem Die post meridiem.

Vandoquidem Remonstrantes, pertinaci proposito sententiam suam de quinque Articulis, ad interrogata Synodi plenius exponere recusarent, deliberatum suit, quid in hoc negotio jam porro agendum esset. Placuit prius esse prælegendum Remonstrantium scriptum ante meridiem exhibitum, quod ita habebat:

Nobilissimi Illustr: Ordd. Generalium Delegati, Honorande Præses, Reverendiss. Clariss. Doctissimi Viri Patres ac Fratres,

Quantum voluptatis & gaudij cepimus ex eo, quod ad Synodum hanc Nationalem citatos nos intelligeremus, idque eum in finem, ut fententiam nostram de controversis quinque Articulis libere proponeremus, explicaremus ac desenderemus, quoad possemus ipsi & necessarium judicaremus: tantum prosecto doloris & tristitia concepimus ex eo, quod ubi ad sententia nostra pertractationem deventum esset, eos nobis in illius desensone limites prascribere visum sit veneranda huic Synodo, quibus ut circumscribi nos patiamur, non patitur rei ipsius aquitas, veritatis, de qua agitur, causa, & optimis susfultarationibus conscientia nostra, ad qua tamen tanquam ad actionum omnium cynosuram sideles Iesu Christi servos & incorruptos veritatis assertores respicere perpetuo oportet. Quanquam enim nec ij simus, qui leges ipsi Synodo prascribere aut possimus aut debeamus, sed qui probe sciamus nos Citatos esse ipsi Synodo prascribere aut possimus aut debeamus, sed qui probe sciamus nos Citatos esse ipsi profecto per Dei gratiam sumus, qui vel deliberato animi

proposito;

proposito, vel per inconsultam temeritatem, vel per supinam negligentiam, aut alijs de causs eam agendi in presenti negotio rationem inire in animum induxerimus, que Ministerij nostri ad quod vocati sumus, scopo, edisicationi, nempe, Ecclesiarum nostrarum in veritate & pieta-

te, addite etiam, si libet, Citationis ad hanc Synodum fini, prorsus repugnet.

Maledictionem illi denuntiat Scriptura, qui opus Domini fegniter ac negligenter facit, nec dignus ille regno cœlorum judicatur, qui admota femel ad aratrum manu, retrospicit, hoc est, à fancto sito & in timore Domini suscepto opere ac proposito, sola rerum terrenarum, gratic aut periculi, doloris aut laboris, consideratione se abduci patitur. Novimus utiq, optimam alias & justissimam certissimamg, causam prajudiciis quă maximis gravari, speciose traduci, & aperta licet sit, intricari tamen posse, si de capro arbitrio ac libitu disponendi & pronuntiandi potestas omnis sit penes partem adversam; Contra vero nullam esse usque adeo à veritatis, innocentia, aquitatis presidiis destitutam, cui non aliquis color & schema recti obduci queat ab is, qui adversa parti cam oppugnandi & in lucem protrahendi, copiam facere detrectant.

Nos, Reverendi Viri Patres ac Fratres, hoc solum nobis dari petymus, & etiamnum petimus, ut non solum quid de toto Predestinationis negotio, Electione pariter & Reprobatione (de ordine solo hic contendere necanimus nobis, nec mens est.) sentiamus, credamus, doceamus, nobis in hac Synodo proponere, explicare, & desendere concedatur: verum etiam pari jure ac equali libertate contrariam oppugnandi, prout necessarium ipsi judicabimus, potestas nobis siat. Si enim is hujus Synodi, tantis impensis convocata, scopus est, ut exacerbati utrimque animi lenianiur, ut pax sua Ecclesiis & Reip. restituatur, omnino necessum erit in causas inquiri, qua tranquillos antea animos exacerbarunt; & etiamnum indies magis magisque exacerbant. Sunt autem causa, quamplurima dogmata & assertiones, non tam circa Electionis, quam pracipue circa Reprobationis doctrinam; qua magnorum licet Ecclesia Doctorum autoritate sulta in Ecclesias harum provinciarum non sine gravissimo multorum indies offendiculo, nominis Divini ignominia, & reformationis labe introducuntur. In quibus si conscientiis nostris, si tot tamque storentibus Belgij Ecclesiis, quibus prasecti sumus, Vestris Rever: satissat, plana ad concordiam & dissidentium animorum reconciliationem sternetur via.

Et quid, quesumus, Vos Fratres, equius est, quam ut nos, de quorum honore, existimatione, Ministeriis, ne quid gravius dicamus, jam agitur, semel patiamini in sinum vestrum, hoc est ejusdem Ministerij consortium & concorporum fratrum ea effundere, qua nos angunt & sollicitos habent, & in quibus cum spiritu mansuetudinis erudiri à Vestris Rev: humiliter & serio flagitamus; cedere parati unicuique meliora docenti. Multa Thesibus nostris ut falsa horrenda damnamus, nec temere, sed gravissimis de causis, quia ilia ipsa doceri, in vulgus indies spargi, imo, qua quorundam vel inscitia vel perversitas est, nobis quotidie impingi videmus, audivimus, & cum damno nostro persentiscimus. Hac ipsaitaque ut à cervicibus nostris amoliamur, ut Dei Verbo contraria esse probemus, ut pietati noxia esse doceamus, qua lex, qua ratio prohibet, imo qua non potius lex & ratio pracipit? Sane, si intra istas leges tacendi & loquendi, que tacere vel loqui, nos vellent, nos coercerent quotquot de rebus Religionis nobiscum disceptant Adversarij, sane de injuria conquereremur quam maxime & merito. Accedit quod prastantissimi Reformata religionis Doctores, uti suam de Pradestinatione sententiam desendendi leges prascribi sibi nunquam passi sunt, ita nec adversariis unquam eam oppugnandi & refutandi leges prascribere aut potuerint, aut voluerint. Expendite, que sumus, Viri Patres ac Fratres, rationes, Vestris Reverentiis à nobis exhibitas, quibus ut sententiam nostram de utroque Pradestinationis decreto tum Affirmative, tum Negative proponere ac propugnare adversus dissentientes & disceptantes Contra-Remonstrantium sententias, nobis potestas concedatur, aquissimum & necessarium esse probavimus.

Si illas solidas esse judicatis, annuite aquisima nostra petitioni, si minus solidas, rationes vestras opponite, quibus redarqui ac refutari eus posse creditis. Cogitate & nobis aliquando coram Deo nostro & Iesu Christo summo Ecclesiarum Pastore reddendam rationem villicationis nostra, & nobis non minus quam Vestris Revihanc ante omnia curam incumbere, ut, quod in nobis est, gloriam Dei nostriac Salvatoris Iesu Christi, cui devoti ac consecrati sumus vindicemus ac propugnemus. At qui hoc in nobis siet, si grassantibus hac tempestate impune tot erroribus (si modo errores solum dici debeat) quos Ecclesia Catholica vel damnavit olim, vel pro suis nunquam agnovit eos ubi commodum & quammaxime opportunum est, nempe in hac ipsa Synodo, refutare non liceat & spargente illa 19sa per agrum Domini zizania maligno

Miritu,

nequa-

sfiritu, olicsi & quasi rerum omnium securi agricole dormitemus. Si unquam alias, nunc ecrte q'irix divinx & Ecclesiarum Reformatarum interest, eas ab ijs dogmatis purgari, qi osum non inc peffime hactenus apud totum Christianum Orbem audiverunt: qualiahac sunt: Deum maximam nominum partem exitio eterno destinasse, citra previsionem peccett; homis e creasse ut laboretus luplos quamplurimos externe vocare felum, quos interne conver fos o falvos fiert no lispeccata ipla predefinitife, decreviffe ut finit, pro urare ctiam, omnia tum bona quam mala necessis inficres ettam aliquet fidelium liberos in irfantia morientes aterna damnation adjudierri; B. prifinum nou in omnibus rite baptizatis infantibus fecundum rei Peritatem , ren af ienem Teccatorum & Spiritum regenerationis olfigna esFideles in horrenda f.elera p. ol. Hos gratiamInfificationis no i amistere, or que plura funt The fibus roftris rejecta dogmata. Ad que perfecto pere non pietatis forcis sed impletatis summe: non prudenties, sed irreligiose tiend tatis ac socondie: non facilitatis 🕝 moderationis Christiane: sed in Dei ac Christi glorian cruelelitatis maxime. Muneris nost, i est nihil celare, quod ad promovendum pietatis studia facit, & muncris sui esse putatet Aposo us Paulus, non subter sugere quaminus omne Dei confilum anuntiaret. Qui veri a em inquit Augustinus occuitat, or qui prodit mendacium uterque cus en illequia prodesse non vultuse quia rocere desiderat. Quoi sum ergo hes circumcifa & anva not is um agendi ratio? Cur de Electione suse disputare, de Reprobatione vix loqui, aut non nifia l'alierum prefer iptum es demenfum robis lirebit? Cur non minus hec à peccatis absterrent pane formidine, quam illa offici noft i nos commonefacit, & folatija: gumenta efficacissima submini, rat? Nec est nobi, in hac Synodo negocium cum infirmio ibusqui latte egeant, quos gravioribus queflios it as excreen non e pedus fed cum Viris eruditisimis, quique exercitatos in S. Scripturi sensos habent, qui us (un nos quidem judicamius) be diffritationes excusse septes funt, in o in succum & singui icon jam abigie videri debent. Apud quos quin utiliter de hos argumento differtatio institui pesse, miname dubitamus. Quare ut hicaus fixatium, aut sententiam defendendi limites nobis p escribi patiamur, à contraria sententhe affectionibus, non permittit carfa noffra, que hoc fotificient noveme apud confidentias neftrus commendatur, & porro apud Christi mos quofeus, a leoque posteri atem ipsim commendabitur, anod supradictorum dogmatum nobis consej nonsir us, sed ea toto animo & corde de testemur. De Electione que moventur Disputationes no tro judicio micus periculi habent, sed quad Reprodutionis caput attinet, resecunda his sunt multa, que sanam docti inam welut gangrana depaseunt, & peccatoribus multis desperationis metum incutiunt. Cumque de Electione in Collatione Hagierfi liberaliter disputation sit, or que nostra super hoc capite sit sententia, Vestris Rev. constare possite v dicta Collatione, epissoia ad Exteres Theologismissa, et ex contraria Declaratione, in qua sententiam nostram à novitatis crimine a indicavimus, minus necessarium arbitràmur, de ea solum operosam denuo instituere dissertationem. Verum cum de Reprobatione absoluta & incondicionata, unde omnis in Ecclesias calamitas defluxit, actum nondam sit, necessarium quam maxime erit ad tranquilland is Ecclesias, ut de hoc dogmate, quaque ei annexa funt propius dispiciatur, & nobis, si que commodaratione sieri poterit, sirupuli eximantur, qui nos in hunc usque diem torserunt, & à Contra-Remonstrantibus dissentiends causam non levem prebuerunt. Accesistis, Fi i Patres, & Fratres, ad Synodum hanc ut judicium rectum indicetis, & post serium ac rigidum veritatis examen, de Veritate aut fussitate sententiæ nostra pronuncietis. Nostis enim ignorantiam Indicis plerumque esse calamitatem innocentis. At quomodo pronuntiabitis plena animi persuasione de sententianostra, si eam, nec plene perceperitis prout cam proponere at defendere in animo habemus, nec cam que nostra contraria est, appuanarià nobis libere patiamini? Nec est prof. Eto, quod hicodium Vestra Rev. sententia sua, aut scandalum Ecclesiys creatum iri metuant. Si de l'eritare necessaria & ad potistem utili, fandalum sumitur, utilius permittitur nasi seandalum, quam Veritas relinquatur. Etsi veritatemà vestris partibus stare creditis, cur tivatationibus, restrictionibus & cautelis luc opus? Est ea veritatis, presertim divine, indoles, ut sit ipsem nuaquam pudeat; sed nudam se omnibus conspiciendam praberi amat. Non possimus adversus veritatem quicquam, sed pro veritate, ut eum Apostolo Paulo loquamur: & sieut nibil est ad desendendum puritate tutius, ita mbil ad dicendum veritaie facilius, inquit Hieronymus. Nulius hoftis, nullus reprehenfor formidandus est amatori Veritatis. Aut enim merito reprehendet, aut immerito. Si merito, audiendussi immerito, screndus est. Nec satisfit nobis, si dicatur, Synodum permissuram,ut nostram de Reprobatione fententiam tractemus, quod illa ipfa ad gloriam Det, Felefiarum ædificationem, 🚱 tranquillustem confeientiarum, necessarium fore judicabit. Nam hae is sarestrictione nobis præcidirur libertus, & plenaria sententia nostra defensio & contraria impugnatio, praterquam quod non levis suspicandi data sit nobis occasio, Synodum ubi nos de l'ectione differentes audiverit,

nequaquam permissur Contra-Remonstrantiu, & corum, quos illi pro Orthodoxis habent, de Reprobatione sententiam, prout necessariu judicabimus, ad incudem revocari. Nam jam ante in Collatione Hagiensi judicarut Contra-remonstrantes, hoc spectare ad prejudicium illoru, qui in hoc argumento ali er sentire possent: Ecclesias; magis conturbandas & inquietandas.

Quamobrem responsionis nostre hesterne summa suit : nobis Citatis Remonstrantibus, non esse prescribendum, quomedo sententiam nostram de toto hoc Prædestinationis negotio enuntiare, & contrariam impugnare debeamus, sed nobis in hac Synodo que libera vocatur, in qua per consequens veritatis disquisitio libera & minime impedita insitui debebat, liberam esse concedendam sententia nostra cum adversa impugnatione, propositionem, explicationem, defensionem. Et in hac Responsione etiamnum omnes & singuli persissimus:rationen contumaciam hanc esse & pertinaciams sed in bono proposito & pracipuo cause nostra asylo perseverantiam. Nec ob aliam causam hac matutina Sessione ad horam solitam in Synodo nos non sistimus, quam ne nova super hac ipsa causa disceptationes forte cum Nobilis. Delegatorum indignatione, Synodi quog offensa & Auditorum tadio moverentur, nobis utpote in hac nostra scritentia etiamnum persistentibus, & obnixerogantibus, ne ulterius nos Vestra Rev. in hoc negotio constringere, urgere, ac gravare velint. Interes non est quod VV. DD. & RR. hoc nostrum propositum, inobedientism interpretentur: cum & is si Contra-Remonstrantes, cum in Collatione Hagiensi jussi essent ad interrogata quadamnostra de Peprobatione respondere, Magistratui morem gerere gravati fuerint,usque adeo ut collationem cæptam abrumpere se malle profiterentur, quam ut summarum potestatum imperio se constringi paterentur: nihil aliud conscientia sua pratexentes, quam quod Ecelesia adificationi obfuturam eam agendi rationem judicarent. Quare cum res ipsa loquatur, (Contra-I emonfrantium verbis utemur, non posse nos bona conscientia in arenam hac descendere, hac lege, ex qua jam ante liquido videmus, nonnisi majorem rerum confusionem, conturbationem Ecclesiarum, animorum exacerbationem, inquietationem Reip. & veri ipsius implicationen: atque el terebrationem oborituram; confidimus etia hanc detrectationem nostram prosegno ir obedientia, aut tergivet stionis, apud aquos rerum astimatores habitum non iri. Quod si tamen V encranda haic Synodo sua stet sententia, bono conscientia testimonio nos solabimur, & animas nosivas in patientia pusidentes, & eventum Deo commendantes, cum alis expectabimus, quid de tota hac re Synodus judicatura sit, ut si illud comperiamus Terbo divir o consentaneum, suffragio nostro lati & cum gratiarum actione con probemus, sin minus, patienter istud, rout Christi serves decet, seramus; parati deinceps, ita nos componere, utillasa semper atque intemerata obedientia éa quam superioribus nostris juxta Dei verbum deberi intelligimus, nos, actionesg, notras Deo, proximo,& conscientijs nostrus, approbemus: Subtcripta erant fingulorum nomina.

Scripto hoc prælecto & diligenter expenso, quæsitű suit, an propter has rationes à Remonstrantibus propositas, in Synodico Decretoaliquid mutari oporteret: auditisq; super eare omnium tam exterorum quam Provincialium Theologotu sententijs,declaratum fuit confentientibus fuffragijs,tantam Remonstrantibus libertatem ad defensione causæsuæ concessam esse, quanta ex ratione & dignitate Synodi, Citatis concedi posset. Ac proinde nullam esse causam, cur Synodicum Decretu mutandum videretur, aut eur Remonstrantes querelam instituerent, vel autoritaté huius Synodi subterfugerent. Nihil illis esse imperatu, quod ullo modo conscientias ipforu gravare posset. Ac proinde, conscientix velu frustra pervicacixobtendi. Abunde ijs, omnibusq; modis satisfactū iam esse. Absolutam illam, nullisq; circumscriptam limitibus libertate, quam petunt, à Synodo concedi ipsis non posse. Æquum esse ut certis sese leg bus submittant, quibus si exorbitent, coërceantur. Cu honore Synodi & ædificatione, majorem ipsis concedi sibertatem non posse, quam quæ decreto eius iam concessa esset. Caterum, ut de aquitate toti constaret mundo, atque ut Remonstrantes ad officium faciendum tandem aliquando permoverentur, aut si in tergiversatione has perstarent, magis magisq; iniquitatis convincementur, atque inexcusabiles redderentur, statutum fuit, ut Decretum hoc Synodicum, paulo prolixiori explicatione extenderetur, utq; libertas ante à Synodo concessa, non sententiam fantum suam defendendi, sed & contrariam oppugnandi, disertis verbis exprimeretur. Ne conquerendi causam haberent ullam, quod mentem Synodi non fatis aflequuti essent. Vtq; hæc fusior Decreti declaratio proximo ipsis die iterum prelegeretur, serioque denuo admonerentur, ut æquiffimis tandem Synodi Decretis morem gererent,& ab ciusmodi tergiversationibus desisterent.

## Sessione Quadragesima-secunda,

xxix. Decembris, Die Saturni ante meridiem.

Prælecta fuir Synodo atque approbata prolixior ac plenior superioris Decreti Synodici explicatio, in hunc modum concepta:

 $\mathbf{R}$  Emonstrantes rogati ut sententiam suam tum Thesibus , tum Scriptis exhibitis propositam , ac primo quidem loco de Elestione divina , per rotundas atque apertas, ad interrogata à Synodo ipsis proponenda, responsiones, dilucidius pleniusque explicarent; illi ea ratione, eandem penitius exponere recufarunt, petieruntq; explicandi modum sibi liberum relinqui, prout ipsi necessarium & causa sua utile sudicarent, non autem prout videretur Synodo. Professi sunt praterea, sibi agendi modum à Synodo prescriptum iniquum videri. Sibi permitti velle, non tantum primo loco, sed & circa omnes Articulos & Theses, singulaque argumenta de sententia Contra-Remonstrantium 👉 eorum quos illi pro Orthodóxis habent, quoad Reprobationem agere, quia in hoc argumento calceus illos maxime urgeat: îndignum esse, ut illi qui in Ministerio tamdiu sunt versati, denuo quasi examini subijeiantur; inprimis si in causa communi singuli viritim interrogentur, cum non omnes sint eadem animi præsentia & promptitudine priediti: hac ratione leges loquendi & tacendi ipsis priescribi, libertatemque, que in legitima Synodo requiritur, precidi. Rationem cause non permittere, ut defensoribus limites ab ijs prescribantur, qui contrarie sententie sunt addicti. Quare testati sunt, se cum bona conscientia hanc agendi rationem segui non posse, aut in Synodo diutius subsistere, si hac ipsis praseribenda sit: malle se publico Ministerio discedere, & quidvis pati, quam huic agendi modo se subjicere. Declaratum ipsis à Synodo suit, non esse Citatorum, Iudicibus modum agendi præscribere, sed præscriptum à Iudicibus sequi. In hac agendi ratione nihil esse injustum; nihil à Iudicis officio alienum, nibil quod conscientias ipsorum gravare posit. Justam ac Christianam libertatem, sententiam suam explicandi, ac postea candem desendendi ipsis concedi & relinqui: sed ne illa in protervam quidvis sine causa, fructu, atque adificatione proponendi, disputandi 🔗 cavillandi licentiam abeat, Synodi esse prudenter dispicere ac cavere. Petitionem Remonstrantium pugnare cum jure & praxi omnium Synodorum legitimarum, penes quas semper suit modum atque ordinem agendi Citatis prascribere, non autem ab ijsdem accipere. Libertatem eiusmodi qua nullis, nec Illustrium DD.Delegatorum , nec Synodi legibus sit ĉircumscripta , qualem hic petunt, nec illos petere debere, nec Synodum concedere posse, cum ipsa hac Synodus legibus suis adstricta sit. Diserte hoc ipsis à Synodo indicari & promitti, non tantum de Electione divina, verum etiam ubi ille Articulus explicatus 🔗 absolutus fuerit, immediate postea de Reprobatione esse agendum, quantum ad Dei gloriam, Synod: informationem, adificationem & tranquillitatem Ecclesia, omniumque conscientiarum posse & debere satis esse à Synodo judicaretur. Naturam rei & doctrina, exemplum Apostolorum,& praxin omnium Doctorum, postulare, ut prius de divina Electione, quam de Reprobatione agatur, uti quoque ipsi in articulis Hagiensibus egerunt. Et quia sententiam suam in multis non satis persoicue & plene proposuerunt,

non esse commodiorem penitius de ipsorum sententia cognoscendi viam, quam per responsiones ipsorum ad interrogata proposita. Sic in judicijs examen causa institui usitatissimum esse. Sapius suise illis ab Illustr. & Prapot. Ordel. Generalium Delegatis in. dicatum, non constitucre ipsos corpus aliquod, sed singulos pro se viritim citatos esse. Licere quidem hacin caussainter se communicare, verum & singulos sententia & do-Etrina sua rationem reddere debere, ubi hoc necessarium esse Synodus judica verit. Si qui forte sint interipsos, quibus non sit ea animi prasentia aut promptitudo ad respondendii, eam à Synodo moderationem adhibitum iri, ut inprimis rogentur illi qui maxime inter ipsos in hac caussa exercitati habentur. Quibus an reliqui assentiantur paucis significari ab ipsis posse. Si vero existiment se probare posse, in Ecclesijs hisce Belgicis ab earunde Pastoribus aut Doctoribus doceri dogmata quædam gloriæ Dei inimica , veræq; pietati noxia, aut que à recepta & in Formulis consensus explicata harum Ecclesiarum doctrina dißentiant, uti jam sæpius objectarunt, non arbitrarium ipsis sore, sed à Synodo insuper injunctum iri, ut ea quoq; post explicatam ac defensam sententiam suam, ea qua decet modestia producant, atq; oppugnent; ut Ecclesia Belgica à tam gravibus objectis criminibus liberentur: & aut accusati, si convincantur erroris, in viam reduci queant, aut patefacta illorum innocentia, accusantiu iniquitas toti Ecclesia & mundo patesiat. ıda; ad Deigloriam, & Reip. Christiana tranquillitatem. Synodum deniq; non tantu permittere, sed & optare ut rogati liberrime ad quasita respondeant. Frustra eos conscientiam hic contra obtendere, quandoquidem nikil quod cum Dei verbo pugnet, ijs ab Illustr. Ordd. Generalium Delegatis, aut à Synodo hastenus injunctum aut propositum sit, agaturg; hic de re que conscientias non tangit, sed ad methodum tantum 💸 agendi modum spectat: quin potius si conscientia sua, quam debent, rationem habebere velint, eos ad obtemperandum aquissimis supremarum potestatum mandatis, huiusque Synodi ordini & judicio acquiescendum, teneri.

Vocati funt Remonstrantes, fuitq; hæc illis prælecta explicatio, rogatiq; funt, an Decreto Synodi, uti nunc explicatum est, parere vellent. Illi explicationis huius apographum sibi tradi, pariterque tempus deliberandi petierunt. Delegati indicarunt, statutum ipsis esse, si in tergiversando persisterent, aliquos ex suis eo ipso die Hagam ablegare, ut ad Illustr. & Præpot. DD. Ordd. Generales, totam hanc rem referrent, quo illorum fententiam fuper ea re intelligerent. Ideoque tempus non permittere, ut diutius deliberatent. Ne tamen rem præcipitari conquereretur, mandatum ipfis fuit, ut accepto declarationis huius autographo in proximum conclave fecederent, ibiq: interse deliberarent, quo sententiam mox suam Synodo rotunde exponerent. Communicatis consilijs reversi tesponderunt, Quanto propius remin deliberationem vocarent, tanto magis sibi necessariu videri ut longius deliberandi tempus sibi concederetur: multa enim in hac declaratione contineri, quæ hactenus tam dilucide proposita non suissent. Velle se libenter scripto respondere, ut quantu posset fieri, tum Illustr. DD. Delegatorum mandatis, tum & conscientijs suis satisfacerent, ac proinde iterum amplius deliberandi tempus petere. Addebant, nunqua mentem suam fuisse ut de ordine aut methodo agendi controversiam moverent. Tantum hoc dicere, iniquum esse, si ad libitu adversa partis respondere tenerentur. Petere se eam libertatem, quam Citatoriæ promitterent, hoc est, ut sententiam de Controversijs suam, quantum ips necessarium judicarent, proponerent atq; explicarent. Responsim ijs fuit, Synodum non esse partem adversam, neg; illa verba Citatoriarum ad propositionem atq; explicationem, sed ad defensionem tantum esse referenda: hæc jam sæpius ipsis publice explicata & probata suisse. Non decete hæc totics reponi:mentem Synodi expressiori hac explicatione satis clare nunc illis perspectam este, atq; exilla intelligi facile posse, libertatem illis justam, satisq; ampla concedi. Posse itaq; & debere in re tam perspicua extempore respondere. Rogati

funt denuo utru missis subterfugijs desistere à petitione illa, & decreto acquiescere vellent. Responderunt iterum, se deliberandi tempus petere. Vt autem ab hac pertinacia omnibus rationibus dimoveri possent, consultum suir judicatum, ut sententiæ Theologorum exterorum de hoc ipso corum subterfugio, ipsis præsentibus de scripto presentur, si carum forte rationibus ad obediendum permoveri possent.

Prælecæ itaque sunt illis Exterorum omnium sententiæ; rationum pondere & numero abunde munitæ. Qui consentientibus declarabant sussensis, ab omni ratione & methodo esse alienum id quod Remonstrantes peterent, ut prius de Reprobatione quam de Electione agere sibi liceret. Decretum Synodi justissimis rationibus subnixum esse mandata Delegatorum æquissima esse, neque usquam Dei verbo contraria. Quare privata iis judicia opponition posse, neque corum conscientias ullo modo iis gravaritae proinde posse ac debere Remonstrantes iis parere: libertatem illis justam esse concessam; tantamque, quanta in legitima Synodo (quæ suis quoque legibus adstricta esset) requiri, aut concedi posset.

### Sententia Theologorum Magnæ Britanniæ,

De aquitate Decreti Synodici, cui refragantur fratres Remonstrantes.

QFoniam veneranda hec Synodus rogavit, ut Exteri suam de aquitate Decreti sententiam, & facto fratrum Remonstrantium, qui hactenus huic Decreto morem gerere recusarunt, exponant, officij nostri esse duximus, breviter quid de tota hac re sentiamus, explicare.

Quod multis argumentis contendunt Remonstrantes, sententiam suam quandoque exprimendam negative, quodo, ctiam urgent expédire, ut non solum de Electione, verum etiam de Reprobatione agatur, idiotum is subenter concedimus. Quod vero ultra sibi concedi postulant, ut de suis negativis Thesibus, & controversia Reprobationis primo in loco dispiciatur, idque pracise earatione, qua ipsim Thesibus exhibitis usi sunt, hoc nobis videtur minime contedendum.

Nam I. Ipfa rei natura docet, ab affirmatione esse ordiendum, non à negatione; quia omnis negatio in aliqua prævia affirmatione fundatur; non poterit ergo doctrina non Ele-Etionis & Reprobationis clare intelligi, nisi prius Electionis ratio dilucide explicetur.

II. Reclamat omnium Theologorum exemplum, quorum nemo à spinosis illis negativis suam tractationem exorsus est, sed singuli ab Electionis doctrina initium capientes, posteriori

semper loco & parcius de Reprobatione disputarunt.

III. Si hac esset expeditissima & facilima procedendi via, quam nobis delinearunt Remonstrantes, tamen nec illis, nec nobis est integrum ea insistere. Non illis, quia iussi sunt primo in loco suam quam probani & docent sententiam Synodo exhibere, & rationibus constrmare, non contrariam, quam improbant exagitare. Non nobis, quia ordinem à suprema potestate constitutum pro libitu immutare, temerarium agnoscimus, & à nostro officio alienum.

Ratio confeientia propter quam Remonstrantes affirmant, se non posse ab ordine in Thesibus observato discedere, videtur nobis invalida. I. Quia methodus, sive ordo procedendi, in huiusmodi negotiis, est libera circumstantia, neque pertingit ad conscientiam cuiusquam. Est igitur gravis error & periculosus, malitiam moralem in illis rebus ponere, quas Lex divina non damnavit, sed libertati nostra permist.

II. Quia praceptum Magistratus, prasertim supremi, obligat ad obedientiam, quando non contrariatur pracepto divino. Nullum autem mandatum divinum proferri potest, quod vetat ab Electione incipere, aut quod constringat de Reprobatione ad prascriptum à

Remonstrantibus ordinem agere.

III. Quia in adiaphoris supremus Magistratus vice Dei ostendit quid expedit & deces. Si igitur ille statuerit expedire, ut hoc tempore & ordine de una re agatur, & also tempore de alia; in huiusmodi rebus privatorum iudicia opponere Magistratui; est omnem eius autoritatem enervare, & conscientia pratextu consusionem inducere. Iam quod ex adverso Synodus requirit, ut penes ipsam sit ordinem & modum in Synodicis actionibus prascribere, & non penes Remonstrantes, id aquissimum est, & omnium Synodorum praxi consentaneum. Nam 1. Sicitati Leges prascriberent Synodo in hisce rebus, ipsi in eam excrevent potestatem,

M = quans

quam inferior in superiorem habere non debet. 2. Ipsa Synodi membra non possint sibi hoc arregare, ut quo ordine ipsi velint, & quantum ipsi necessarium iudicabunt, de qualibet re proposia loquantur: quanto minus debent citati Remonstrantes hoc sibi vindicare. 3. Synodus lege obstricta est, hasce controversias examinare, quantum iudicabit ad Dei gloriam, Ecclesia adisticationem & tranquillitatem conscientiarum sucere: at Remonstrantes co modo obstricti non sunt. Est itaque multo magis metuendum, ne illi excurrant in quastiones minime necessarias, quam ut Synodus de industria necessarias pratermittat.

Quanquam ne ullus locus detur illorum suspicionibus, iudicamus non abs re fore, ut Remonstrantibus diserte promittatur, non modo tractandam fore doctrinam Reprobationis; sed singulus etiam eorum Theses, quus probare possunt in Eccusiis hise Belgicis, suisse à Contra-Remon-

strantibus, quos vocant, defensas.

### Sententia Palatinorum.

Tim graves subesse caussas opericat, cur Subditus à summo Magistratu suo iussus , rationem I fidei sua contra Divi Apostoli Petri monitum reddere nolit: & vero fratres Remonstrantes Illustrissimorum Dominorum suorum iussu in legitima hac Synodo Ecclesia roganti, sidei sua rationem exponere recusent, nec aliud quidquam pratendant, quam libertati conscientiarum Suarum non satis esse cautum; merito queritur, An Synodus arctioribus, quam par est, finibus, Remonstrantium in dicendo libertatem circumscripscrit, & an maioremillis libertatem concedere potuerit aut debuerit? Nos rein omnem partem diligenter excussa; statuimus, libertati conscientiarum Remonstrantium in proponenda, declaranda, defendenda sententia sua, plus quam satis cautum esse: dum toties dictum, promissum & adravim usque illis inculcaium est, non so'um de Electione, sed etiam de Reprobatione cum illis actum iri, & liberum illis fore, exposita sententia sua contrariam modeste rejicere, & scrupulos de Reprobatione suos expromere: daturamque operam Synodum, ut iu illi eximantur. AFquum autem ese ; ut de Electione prius, de Reprobatione posterius agatur, vel ipsi non diffitebuntur, si perpenderint, morem hunc & Scripture & nature, & scholis Theologicis esse convenientissimum, siquidem Scriptura de Electione frequenter, absque ulla Reprobationis mentione disserit; & Nature ordo postulat, ut dottrina Electionis dottrinam Reprobationis precedat: nec ullus est Theologorum, qui in horum Articulorum pertractatione tali methodo sit usus, qualem Remonstrantes desiderant. Necessarium quoque esse ita procedere inde patet, quia hic ordo à summo Magistratu Synodo prascriptus est : & Remonstrantes tolerantiam doctrina sua , non Reformata Ecclesia petiverunt : qua tolerantia nulla illis ratione concedi potest, nisi prius constiterit, an doctrina illa sit tolerabilis: constare autem hoc non potest nisi Synodi iudicio subjiciatur. Et mirum est, Fratres Remonstrantes tantopere laborare de Reprobis, cum Scriptura ipsu parcius de istis, fusius de Electis soleat loqui. Iniquum queque esse illos propter indicia Dei in Reprobos, turbare conscientias Electorum; & i.a agere causam Reproborum, acsi ad patrocinium hominum iusto Dei iudicio reiectorum suscipiendum, certo sint sipendio conducti. Profanum est porro, in tam profundo mysterio promiscue questiones curio-Las vel movere vel admittere, cum Apostolus ipse curiositatem illam comprinat, aiens, O homo! tu quis es qui responsas Deo? Postremo, cum fratrum Remonstrantium poriculo coniuncta foret ista, quam postulant, agendi ratio : quando nec fratres Belgas, nec Theologos exteros, reos poterunt peragere illarum blasphemiarum, quibus doctrinam Orthodoxam hactenus impune onerarunt.

Obtendunt generatim , modum istum interrogandi & respondendi sibi displicere ; sed memimisse debebant , Christianis Veteribus gloriosum suise sidei sua rationem , etiam coram insideli-

bus, reddere posse; quocumque id etiam modo fieret.

Obtendunt speciatim. 1. Talem modum esse padagogicum: se semel examinatos nolle examinari amplius. Nos vero modum issum profitendi Christianum esse agnoscimus, qui in Ecclesia Palatina magno cum fructu pridem est usurpatus, hodieque usurpatur. Neque enim quisquim peregrinus in illa ad sunctiones sacrus admittitur, nisi prius ad quasita de side sua responderit, etiamsi decies alti issue examinatus. Itaque non resugerunt hujusmodi examen Clarissimi Wittebergensis & Lipsensis Academia Theologi, cum Anno 1592. distuncto Electore Saxonia Christiano I. Heidelbergam venissent; Pierius, Gundermannus, Calaminus, Majus, Auleander, Salmuthus, & alij.

Obten-

Obtendunt II. Improbari sibi modum capitatim singulos rogandi, causanturque alij lingule Latine, alij disputandi imperitiam. Sedo servatum fisit, expedicissime illum locutum suisse, qui videri volebat illius lingule non sque adeo gnalus. Responsum etiam illis rectissime suit à Reverendo Preside, non hic disputationes subtrees, sed sincerus tantum responsiones ad questiones ex ipsolummet scriptis petitus requiri. Quanquam, ut hec excusativillis adimatur, un facilius inveniri poterit, si duo tresve ex corpheis illorum, reliquis prateritis, interrogentur, és si que dissicultus obtendutur, spatium deitherandi detur.

Obtendunt 111. Se non posse sententiam suam explicare; & demonstrare, niscontrariam oppugnent. Atqui si vera est illorum sententia, quod sides & perseverantia pravisa sint, causa Electionis, utique ex proprys principis, hoc est, ex Scripturus Sanctis sufficienter illam probare poterant, etiars si contrariarum sententiarum ne mentio quidem sicret: nec mirari satis potumus, quendam ex Remonstrantibus dicere, prasidium causa sua nisto agendi modo situm esse, ut prius

de Reprobatione quam de Electione dicatur,

Cum igitur quicquid objiciunt, non just a causa sed sieti pratentus rationem habeat, existimamus, Synodum nec peffe nec debere majorem liberiatem frairilus Remonstrantibus permitiere, nisi fummi Magistrasus Decretum violare, autoritatem saam prostituere, Orthodoxam denig, de Prædestinatione sententiam publice exagitandam ijs objecte velit Indican wautem debere Synodum fratribus Remonstrant las insuper hoc beneficiu, ut geaviter eos moneat, ut vel tandem secum perpendent, quid agant cogitent q, quam grave Diorationem sint reddituri, qui ad sananda Eccle-Jia vulnera huc vocati, imprudenti discejju suo, ea majora reddere non dubitent, qui contra omnia omnium Conciniorum exempla Synodo leges agendi praficibere non ab el accipere velinisqui (quod inaudi:um est) conscientiam nam ladi dreant, si quod Scriptura O Natus a volunt, de Electrone prius, quam Reprobatione differature & interim conficientiam fram minime vulnerari putant, fi Magifiratui fummo in rebus Dei volumari non ade erfancibus fint immorigeri. Cogicent, quid omnes beni prudentes, & cordati viri, de ipfis judicaruri fint, quando audierint Remonstrantes ad edendam; fidei fue, non alienæ, prof. Jionë citatos, maluiffe occupari in exagitanda fententia aliena, qua defendenda fua cogitent 10,00 cmo, quale judicium Ecclefici u quibus inferviunt futuru fit, ubi andierent feo: Papores, magis de infidelibus bircis, qua de fidelibus ovibus effe follicitos, & malle illos à cura Electarum ovium recedere, quam Magistratui & Synodo in re aquissima morem gerere.

## Sententia Hassiacorum;

De hesterna Remonstrantium de claratione: Se ex hac Synodo discessuros potius, quam Decreto DD. Delegatorum & sententia Veneranda Synodi, de modo agendin sententia insertura declaratione, & probatione observando, parituros esse & c.

olemus ex animo, DD. Fratres Remonstrantes ita obstrmasse suum animum , ut hesterno die declararint, malle se ex hoc tam augusto Consessu discedere, causag sua declarationem ac defensionem coramt eneranda hac Synodo descrere, quam aquissimis superioru Decretis, tottes iteratis parere, & justissimum, optimque rei, de qua tractandum est, natura accommodatissimum agendi modum, qui ab Illust. DD. Ordinibus Generalibus, corumque Illust. ac Nobil. ad hane Synodum Delegatis prescripius totique huic Synodo probatus suit, inire. Ponam tamen de ipsis, seltem plerisg, ipforum, spem concipionus, fore, ut re pensius considerata mentem suam mutaturi, & ad sententia Jua declarationem & proba ionem circa quing, Articulos, secundum DD. Delegatorum voluntatem fint accessuri. Iudicamus itaque serio, ipsis ad animum revocandum esse, quam ipsi nullam, ac ne ijs quidem, qui cause ipsorum favent probabilem rationem habeant, Synodo se subducendi, & causa sina actionem tam intempositive abrumpendi. Decreti DD. Delegatorum & sententia synodicainiquitatem, jure obiendere, & si obtendant, probare nulla ratione poterunt. Contenderunt & probare instituerunt, DD. Fratres Remonstrantes, multis adductis rationibus, declarationi sua sententia, circa secundum tertium quartum & quintum Articulos, annevis, se iure merito in sententia sue circa primum Articulum declaratione, tam de Reprobationis quam de Electionis materia egisse; idque non solum assirmative suam circa hunc Articulum sententiam exprimendo; verum etiam negative aliorum sententias quas ipsi indicent verbo Dei contrari is esse, regciendo. At ve o utrumq, quod probe à fratribus Remonstrantibus observari velimus apsis largiter consessum fuit ab hac venerad. Synodo, ut & contrarias sententias ubi suam prius declararint & probarint, rejeiant, & suam de Reprobatione non minus ac de Electione sententia proponant:ut

ita omnes ipforum rationes adducta, nihil contra Synodum hanc Tenerandam concludant. Infuper, ne ulla iylis dubitandi caufa effet reliqua, promiffum fuit aliquotics, omnino in hac Synodo agendum etiam effe de Reprobatione . Solummodo diffensio fuit, & ctiamnum effe videtur, in duobus.

Primum: An initium tractations de primo Articulo fieri debeat ut qui dam ex Remonfrantibus dixerunt, à Reprobatione: É inde deveniri ad Electionem. Vel, ut aly voluerunt, utriufque Electionis É Reprobationis tractatio in propositione É declaratione sententia opsorum, É opsis citam rationibus É argumentis omnibus conjungs? An vero, primo loco de Electione: É secundo, de Reprobatione agendum sit.

Alterum: An fratribus Remonstrantibus permittendum sit, ut auspicentur causa sua tractationem, declarationem & desensionem, à resutatione sententia contraria. An vero monendi & urgendi sint, ut inchoent actionem à sua sententia propositione, declaratione & desensione; & hac expedita, progrediantur ad sententia contraria resectionem & resutationem?

Prius judica ent Synodus, aquum es nature rei conveniens effe: posterius, Pemonstrantes. Sententia Synodi de primo, quod videlicet de Electione agendu sit prius quam de Reprobatione; nititur sirmissimis rationibus, quas probe velimus à DD. Fratribus Remonstr. considerari.

1. Sacre litere in ÿs locis, ubi ex professo de Predestinatione tractant, aut de Electione tantum agunt, ut Eph.1. Aut de Electione prius agunt, de Reprobatione posterius & quidem parcius, ut Rom. 9. Nolle igitur islum à DD. Ordd.corumg, Delegatis prescriptum & demandatum, & àveneranda hac Synodo probatum ordinem sequi, quid queso aliud est, quam insarum Sacrarum literarum ordinem in hac ipsa Predestinationis materia, à Spiritu sancto observatum, instringere?

2. Omnes, quotquot unquam de Prædeslinatione scripserunt, Theologi, Pontificij, Lutherani, Orthodoxi, hunc scrvarunt ordinem, ut primo loco de Electione, secundo de Reprobatione agerent. Nec quisquam inventus fuit hactenus, qui ita desipuerit, ut primo loco de Reproba-

tione, secundo vero, de Electione tractandum esse statuerit.

3. Ipse naturalis ordo hoc suadet. Cŭ enim Reprobatio non possit intelligi facta fuisse,nisialiquorŭ Electio præcesseritsomnino de Electione prius, de Reprobatione posterius agedum fucrit.

4. Vt Iurisconsultis, qui recti ordinis sunt observantes, absurdum forct, si quis contendat, prius agendum esse de exharedationis materia quam de haredum institutione: Ita pariter ab-

furdum est, asserere, prius de Reprobatione, posterius de Electione tractandum esse.

Nec minori laborat abfurditate quod quidam ex fratribus Remonstrantibus sibi concedi petierunt, ut simul in propositionibus, declarationibus, rationibus, & argumentis suis omnibus, liceret sibi agere & de Electione & de Reprobatione. Præterguam enim, quod magna exinde consustione este earum rerum, quæ distincte tractandæ forent, insuper vix sieri posse videtur, ut uno eodemy, argumento plano, simplici ac perspicuo, concludatur & Electionis doctrina & Reprobationis, quæ Electioni contraria est materia, nis in unum eundemque Syllogismum velint fratres Remonstrantes infarcire & congercre plures rationes, atque adeo ea quæ diligenti & debita distinctione clure & perspicue doceri possent, facta consustione, data opera, involvere & obscura reddere.

Sententia Synodica de Secundo, Ese primo loco affirmative Remonstrantibus suam sententiam proponendam, declarandam, desendendam, deinde vero ad contraria sententia rejectio-

nem & impugnationem accedendum; itidem suis nititur sirmis rationibus.

1. Omnis mensura prior est mensurato. Iam vero affirmatio mensura est negationis, non contranegatio affirmationis. Posita affirmative sententia vera, statim apparet, qua sententia sint false: non contra, rejecta una alteraque sententia falsa, ilico apparet, quid verum sit. Est enim Veritas una & simplex, error vero & falsitas, multiplex.

2. Ipsa commoda institutionis & doctrina ratio suadet, ut veritas proponatur, declaretur & consirmetur prius quam falsitas reviciatur & impugnetur. Solet quidem nonnunquam à negationibus sieri progressus ad assirmationem, sed oratorium magis hoc est, quam Logicum

& accuratum docendi genus.

3. Comprobant hocomnia legitima, non aliarum tantum disciplinarum, verum ipsius etiam Theologia systemata, in quibus ab affirmatione & consirmatione sententia vera sit progres-

sus, ad improbationem & impugnationem sententiarum falfarum.

4. Eadem methodus observatur in receptis Symbolis & Consessionihus Feelesiarum, utpote in quibus primo loco, & quidem potissimum, non, quid non credendum, sed quid credendum sit de Fidei articulis, traditur; subjectis nonnunquam, si quando opus sit, contrariarum sentiarum improbationibus.

Nec

Nec est, quod statres Remonstrantes se gravari putent isla Decreti limitatione; Synodu ipsorum sententiam ctiam de Reprobatione expendere, & considerare velle, quantum in conscientia indicabit ipfa ad Dei gloriam, ir formationem, adificationem, & tranquillitatem Ecclesiarum, oraniuma, conscientiarum posse & debere satis esse. Nec enimiudicamus hac limitatione quidquam praiudicari libertati Remonstrantium, in proponenda & defendenda sua de Reprobatione sententia, tam in antithesi suotempore, quam Thesi: sed hanc limitationem, pront verba iacet, existimamus pertinere tantum ad expensionem & considerationem sententia Remonstrantiu, qua conside. ratio non fratrum Remonstrantium est sed potius huius Synodi. Nec debitamus, quin veneranda hae Synodus facile hoc sit largitura ipsis, ut declarata & probata in Thesi sua sententia, progrediantur etiam suo tempore ad antithesin, earumq, adductis rationibus, confirment, modo non studio moras nimis longus nectant, & actiones Synodifine causa protrahant, ipsig vicissim Synodi permittant libertati, ea ipfa qua adducturi funt ad contravia fententia impugnationem, cognoscendi, duudicandi , & an e.e., quas for sitan contraria senienti a impacturi sunt , absurditates unquam in his Ecclefijs Belgicis , quarum caufa Synodus kæc inftituta eft, doctæfuerint , an potius calumniæ ipforum fint , pronuntiandi. Neg, est , ut conquerantur dicto Decreto sibi immerito adimi potestatem pro suo libitu agendi & à negatione ad a f. rmationem, à Reprobatione ad Electionem proarediendi. Hec enim potestas ipsis nee concessa suit unquam à Syxedo, nec iure eam sibi vendicare possunt. Concessa ipsis nunquam fuit hec posestas à Synodo: Verba enimilla literarum Citatorierum, qua inprimis in suis rationibus urgent, of quibus hane sibi potestatem tributam esse opi-W natur, ut lententiam suam proponant, declatent, & quantum possint, & necessarium judicent, defendant; tantum ad defensionem; non vero ad propositionem, & declarationem referri, vel sola particula, ET, docere ipsos poterat. Vi taceamus, ad modum & ordinem agendi, ista verba nequaquam pertinere. Iure quog, ipsis hac libertas haut competit. Nam

1. Iniquum foret, si citatus ad iudicium Reus audeat ponere Iudici leges, quo modo es ordine in ipso examinando es causa eius cognoscenda es dijudicanda progredi debeat. At DD. Fratres Remonstrantes sunt citati Rei, Synodus vero potestate iudicandi ipsorum causam à summo Magistratu instructa est. Abstineant igitur ab hac licentia ponendi huic Synodo legem de agendi modo. Non prascribitur ipsis à Synodo, quoà invidiose ratione sua undecima ponum, quid ad càusa sua patrocinium dicere debeant. Dicant ad sententia sua desensonem quid es quantum possunt; memores tamen cius, quam summo Magistratui, es venerando huic Consessum Decretum, es synodi sententiam affirmative, quid ipsi statuant, antequam reiettionem es impugnationem sen-

tentiarum contrariarum instituant, idá de Electione prius, de Reprobatione posterius.

2. Oftendant Remonstrantes vel unicum exemplum ullius Concily, seu Cecumenici, seu particularis, in qua permissa fuerit citatis Reis, quorum causa cognoscenda & dijudicanda fuit, ista libertas & potestas incundi rationem & modum agendi, quem ipsi iudicaverint suc causa convenientissimum, eumq, obtrudendi Concilio.

3. Ipsa in foro coram Politico iudice agendi ratio fratribus Remonstrantibus obstat. Nec enim à citato Reo judex patietur sibi prascribi aut obtrudi agendi modum. Quin potius ipse suum inikit agendi ordinem & modum, quem plene cognoscenda citati causa iudicabit esse ac-

commodatifimum.

Denig, quod Fratrum Remonstrantium per certa interrogatoria ipsis proponenda examen concernit, quod nec etati, nec Ministerio suo convenire, quidam ex istis existimant: indicamus, ipsos iure examen illud detrectare nec posse, nec debere. Nec enim aliud ex ipsis, nostro indicio quaretur, quam quod ad declarationem sententia ipsorum in exhibitis propositiombus comprehensa, o ad terminorum ac phrasium nonnullarum explicationem pertinere videbitur. Iamvero quilibet, cuijus ung sit etatis vel dignitatis, cumprimis Vir Theologus secundum prescriptum Apostolicum, tenetur rationem reddere sidei o spei, qua in ipso est, cuivis interroganti: prasertim, si hoc stat publica autoritate, qua Synodum hanc venerandam à summo harum provinciarum Magistratim munitam esse strates Remonstrantes haud ignorant. Quod si molestum o grave ipsis suerit viritim respondere ad quesita singulos, forsitan ab hac Synodo impetruri poterit, ut qui inter ipsos sant promptiores o expeditiores, interrogentur primum o à reliquis deinceps, numnam datam ipsorum Responsionem o declarationem approbent, quaratur: sic nullam habebunt causam, vel sum balbutiem, vel timorem, vel aliud quid eiusmodi obtendendi:

Existimamus itaque fratribus Remonstrantibus hac omnid & id genus alia serio inculcanda, ipsosque per sacro-sanctum Iesu Christi nomen , Ecclesia salutem , & suam ipsorum conscientiam orandos , monendos , obtestandos esse, ut probe , quid sibi hac in re facto spus sit, perpendant, nec ob causam tam levem, contra summarum Potestatum decretum, & veneranda huius Synodi fententiam, caussa sua actionem abrumpant. - Cogitent illi, magisne suam conscientiam fint gravaturi, si secundum sententiam huius Synodi, prascriptum summi sui Magistratus, toties ipsis repetitum, primo de Electione, deinde vero de Reprobatione sententiam suam declirent, idque in Thefi prius, in Antithefi posterius; an vero, si summo Magistratui, cui, si vel maxime infidelis sit, nihilominus Apostolus obediendum esse pracipit, propter conscientiam. sche hac in parte opponere pergant : Perpendant sicum diligenter, quam hutus sua causa, siquidem bonam eam esse in conscientijs suis persuasisint, descritionis rationem Deo & Ecclesijs suis sint reddituri. Cognent in quantam sufficionem (quasi sententia sue affi matre in Thesi proposite probationi & desensioni ipsi distidant) se & causam suam apud amnes, qui iudicio pollent, fint adducturi. Considerent, in quantum periculum se, suos, & Ecclesis suas sint conicturi .idque sine omni, qua vel minimam speciem habeant, causa & ratione. Attendant, quid de hac ipsorum desertione dicturi & indicaturi sint aly, non dico sententia Orthodoxa Reformatarum nostravum Ecclesiarum addicti, sed Pontificy, & quos causa sia existimant se habere faventes, Lutherani, ipsique Remonstrantes prudentiores. Certo statuant, neminem inter infer fore sino indicio predium, cui quidem de tota buius rei ratione plene & vere con iterit, quin dicturus sit is so, imprudenter & temere, nulla urgente satis gravi ratione, causam suam deseruisse, Ecclesiarum suarum salutem neglexisse, seque & suos in prasentissimum periculum coniccisse. Oramus ardentissimis nostris votis Deum Opt. Max. qui solus corda heminum inclinat, quo vult, ut fratrum Remonstrantium voluntatem flectat, ad maiorem nominis sui Sacro-sincti reverentiam, debitamque summis potestatibus obedientiam, ut quid sit sui muneris & officy, quid è re sua & Ecclesiarum suarum sit, pensius assiment, & in id unice deinceps incumbant, ut Det gloriam & Ecclesiarum salutem, pacem, & tranquillitatem, sibi vere cordi & cura esse omnibus pijs contestatum faciant.

An Domini Remonstrantes Illustrissimorum, & Præpotentum DD. Ordinum Delegatorum Decretis, & Venerandæ Synodi Nationalis judicio, de proponenda, explicanda, defendendaque sententia sua, salva conscientia acquiescere possint vel debeant?

### Sententia Helvetiorum.

P Recamur ex animo, ut DD. Remonstrantes, fratres in Domino nobis dilecti, Decretorum hactenus promulgatorum aquitatem illustrem, Synodimentem sinceram, & consiliorum Synodicorum sinem pyssimum, modum item agendi rei ipsi convenientissimum, plene perspicere,

decenter agnoscere, & secure in istis acquiescere possini.

Ad nos quod attinet, Synodi huius mentem eam effe perfuafifumus, secundum quam DD. Remonstrantibus concedatur, suam de Prædestinationi, membro utroque, nen de Reprobatione minus quam de Electione, sententiam proponere plene, explicare libere, defendere sufficienter, adeo ut serupulus ipsis nultus, nisi ipsimet forte sibi ipsis hic desint, non expediatur. Modo hoc unum à sese impetrari permittant, ut de Electione quam de Reprobatione agatur prius, eo ordine, qui Synodo ad Dei gloriam & tranquillitatem insirmorum necessarius esse videbitur.

Oranus igitur DD. Remonstrantes, ea humanitate & piciate qua par est, ut expendant accurate, num salva piciate & conscientia ordinem eum, quem in tremendo hoc Prædestinationis mysterio nobis Spiritus Sanctus ipse commendavit, sancta industria beatorum Apostolorum accurate expressit, cæteriy, omnes quotquot hoc unquam dogma tr. ctarunt, religiose sunt initati, num,

inquam, ipfi primi & soli hunc ordinem violare, aut det ectare possint?

Oramus ipfos porro, viros non vulgari erudicione prafiantes, probe difquirant, num crimine vet suspicione saltem carere possi, conscienciam itentidem opponere Decretis verbo divino nequaquam adversis; à potestate profectis suprema, legicima, sideli, cumprimis ea, cuius ipsi Remonstrantes liberalitate, cuius salvo conductu fruuntur; cui potestati Resormatus pene Orbis secundum Deum salutem suam liberaliter lubensque debet. Viique huius potestatis iussu Christianus omnino omnis, nedum subditus, aut quod primarium est, Ecclesia Minister, rationem reddere spei sua iure divino atque humano tenetur.

2110d

Quod si hoc à sese DD. Remonstrantes impetrari permiserint, eos de nobis persuasos esse volumus, nos ipsorum causa nihil non velle, quod à fratribus, à viris più & probis expectari fus est. Contra vero, si spem nostră fulant; certe nos, an conscientia sincera hactenus ad Dei xapõio yvis u tribunal provocaverint; an serio seralium motuŭ, funestissimis, dissidissinem quasiverint; an Ecclesie, quam acquisivit sanguine suo Deus, pacem incolumitaterins, privata gloriola praposuerint; an tot piarum animarum anxietates & gemitus cordi habuerint; an non alio sine conscientiam, quam ne conscientiam nudare cogantur, pratenderint; vel inviti dubitare suspicaris, cogemur.

### Iudicium VVetteravicorum.

Reverende D. Preses, Nihil consignavimus, nec opus ese indicavimus. Decretum ost aquum, planum & Christianum. Remonstrantibus eorum os obiceto rationilus, satis & abundanter mulioties est responsum. Novi nihil attulerunt, nec novis ideo responsionilus opus est. Quoniam vero Decreti Synodici extensio heri ab Amplis. DD. Delegatis est permissa, & à maxima Synodi parte approbata; eam adhuc approbamus, ea tamen lege ex conditione. 1. Vi impetrata quorundam precibus, expresse à D. Preside pramittatur. 11. Ad extensionem Decreti quod attinet, duo adhucipsis dari posse videntur. 1. Paradoxa, que vocant, de Reprobatione quo gexamina da. 2. Ipsis sorte posse concedi, ut prius suam edant declarationem, postea, si opus fuerit, ad interrogata deveniatur.

Subscriptum erat:

VVetteravici.

### Sententia Genevensium

De Remonstrantium Exceptione adversus Synodicum Decretum

De ordine agendi in Articulo primo De Electione.

Rimo, non possumus non gravissime affici, & pessime de tot qualitis cuntitationibus sentire, quibus toti Eclesia; suspensa & suspiranti ad dissidiorum istorum compositionem, & veritatis apertam manifestationem, tam longa temporis spatia; arte, & pervicacitate paucorum pereant: & ingenuis ille & plane paternus candor, sides, patientia, aquitas; ad cuius summum cumulum hactenus nihil reliqui secit Synodiu, nihil de hostili, insidioso, suspicacissimog, Remonstrantium affecturemisses sed magis illum exasperasse & efferasse videtur. Quod ut nobis perinsolens,
& à Virorum fratrum; quales se ferunt; & omnium Ecclesiarum Dei noribus alienissimum in conscientius nostris, probe excussis ad Dei verbum & timorem, videtur, ita protestamur nos, & apud
Ecclesiam nostram, & ubivis gentium sideliter exposituros, qui verì authores sint vel dilata, vel
elusa spei de tam venerando consessu concepta.

Si fedet 19sis animis, illa invicta perpetuo statutis Synodicis adversandi sententia , larvam deponant tandem, separent se, nec fratru ementito nomine , amplius nobis illudant : agant ut prosessi

adversary: ipsis ad candorem, Ecclesia omni ad securitatem erit convenientius.

Pessimi litigatoris est, vel tempus eximere, & sententi e dictionem protelare, vel omnia sus de ga agere, ferre, vertère, ad involvendam perpetuis tenebris causam. Iudicis vero probi est, ordinem agendi moderari, ad capita & fontes suos revocare ambagibus ludentes; acerrime venari

veritatem, qua δικαιοπράγημα etiam influm evadat.

Ad hanc formam fefe componit, & ad hunc finem collimat Synodus; nulla calliditate, nulli: insidiù, nulla iniuria; sed accurato studio veritatem sententia. Quasitiù expistandi , & ordine omnia agendi.

N

Est enim hic caussa Ecclesia, non Remonstrantium propria: quidque Ecclesia expediat, est sy-

nodi iudicare: accedente DD. Delegatorum autoritate.

Conscientia nomen & dictamen, quoties ad eussmodi circumstantias pratenditur, profanari & deteri nobis videtur: cum potius utendum esset, vocibus abundantia sensus propris, placte, arbitrij, & independentis licentia.

Quis tulerit in iudicio conscientia privata, in propria caussa, adversus publicum legitimum-

que ordinem, exceptionem?

Indicis legitimi sententia omnisest parendum, ubi peccatum non imperatur, quantumvis conficientia indicium proprium reclamet, vel errasse indicio, vel peccasse affectu Indicem: caveat quisg, nostrum à peccato suo, aliena Deo relinquat. Si in hoc facto conscientia aliqua laditur, certe non Remonstrantium: quandoquidem nullum peccatum includit decretum Synodi. Si vel per somnium assingi isti decreto possiti aliquod vitium, ladetur tantum conscientia Synodi, non ipsorum, quibus integerrimi relinquuntur, & illibati sui intimi sensus.

Aí vero inculpatissimis omnium nostrum conscientis s contumeliam inferri querimur, quastin conscientias aliquid designetur: cum hac accusatio tum demum locum habeat, ubi violatur lex omnium conscientiarum, & sensuum privatorum, non cum sensibus privatis, ratione & autori-

tate relistitur.

Interrogationes finceras & candid es adhibitas feimus in omnibus Synodis , ufurpari in iudicijs quibufvis admisfas fusse ab Apostolis , Martyribus ,Confessorium ,ctiam ad infestissima tribunalia

stantibus.

Si tantopere gravari se sentiant istis interrogationibus, candide & plene sententiam suam exponăt, adeo ut Synodus idonee informetur, & excludatur emnis legitima suspitio & falsum dogma: & Synodum sublevabunt labore interrogationum, qua eo potissimu suspituntur, ut ex ignoratione facti, nulla illis siat iniuria, vel Ecclesia, cuius causa hic agitur. Synodus ipsi no detrectabut vicissim ipsos instruere, sires tulerit, de communi Ecclesiarum sententia, si illa 1910 retur, vel detorqueatur.

Illud ex literis Citatorijs arreptum & toties decantatum, quantum necestatium iudica-bunt, defendant: non spectat ad ordinem agendi sed ad probasionum copiam & vim: cui tamen benigne monuerunt pont à recto iudicio, & à vei tysius necessitate modum, ne persultetur & pererretur campo aperto, nullis repagulis vel sinibus. Modestam autem illam monitionem, si usus exegerit, etiam autoritate adstringendam aquissimum iudicamus. An enim plus iuris est citatis, quam ipsis Synodi membris sedentibus, quibus ordo agendi & dicendi modus, Synodi iudicio, DD. Delegatorum mandatis, D. Prasidis prudentia & autoritate temperatur?

Reivero ipfa natura clamat, incipiendum esse ab Electionis doctrina constitutione certa: quia veritas illius, mensura est veritatis de Reprobatione: peculium & proprium Ecclesie, Electio: Seriptura illiam amplissime & frequentissime proponit, raro Reprobationem: in Electionis negotio manifessa omnia, & explanata Ecclesie, nec aquum est inferritenebras, & ignorantiam apertis, exoccultorum prasumptione. Nec vero ullus ipsorummet Remonstrantium in tractatione Theologica banc praposteritatem admiserit, vt Reprobationis argumentum pramittat Electioni, vel ullus laudatus Theologus, id exemplum unquam usurpavit.

Quod si in doctrina Reprobationis nimium forte temere & irreligiose ab ipsis tractata, scrupulos atiquos offendunt, vel quærunt; annon & Ecclesia licebii arguere sententiam ipsorum de side prævisa plurium absurdorum, & ab illis velle liberari, priusquam convellatur sententia communis : ipsorum autem, ut recentiorum, esset sua sententia agrum islis absurdorum sentibus prius expurgare.

Cor Ecclesia est doctrina de gratia Dei absolutissima : hic fuit primus gradus restituta & redi-

viva Ecclesia ex Papatu, qua Pelagianismum & Semi-Pelagianismum totum combiberat.

Quare illa doctrina primum omnium est in medio foro, & luce ponenda, & ex illa luce omnis

absurdorum nebula dispellenda.

Et vero, cum hic Remonstrantes sententiam Ecclesia de Electione non absolute negent, sed temperamento tantum aliquo molliant, & suo iudicio emendent: certe aquisimum est, ut dennos de illa & retunde pronuncient; nec ses e illatebrent sentectis quassitarum absorditatum. Si consentiant cum Ecclesia in Flectione facillimum erit solvere nodos absurdarum consequentiarum, & Synodus procul dubio, Palladio gratia Dei absoluta discrimini erepto, facilio & aquissima erit in horridiorum & crudorum fententiarum explanatione, & quicquid exside licebit, charitati dabitur.

Sed abfurdis ultro conquifitis, doctrinam receptam ex folarevelatione Dei, nonratiocinatione humana flantem, petere, eft ex ipfis tenebris lucem Soli fænerare, eft ex columnaignis Ifraclitis

pravia, columnam nubis, & caliginis AEgyptios diflurbantis & profligantis, facere.

Peripateticis relinquatur, in tanta Natura & causarum naturalium ignorantia, à remotione magis absurdorum, èmuywy) ad verisimilitudinem: quam sides nixa solo Dei verbo,

plane abjudicat, & habet pro spectro, & fætu carnis plane adulterino.

Denique unica fax veritatis & regula esto nobis Verbum Dei, in manifestis liquido & clare loquens: unicus color veritatis in cordibus & frontibus nostris esto, simplicitas. Agatur de manifestis, utilibus, & necesarijs, manifeste, manifestis Scriptura probationibus. Et tum, si occulta à manifestis tantam lucemmutuari possunt, ut citra prasumptionem mysteria ista non amplius carnis το Φρόνημω, satigent, tum & nobis hanc accessionem sactam gratulabimur: si secus, adigemur & ipsi nos ad veras illas & adorabundas, & coërcitus voces, & confessiones, sludicia tua, Domine, abyslus magna: ω βάθω! ô homo! quis estu qui responsas Deo? ἐμβατεύων εἰς ὰ μὴ ἐωρακας.

Quare Decretum Amplissimorum DD. Delegatorum, & Synodicum, nobis omni justitia, prudentia, equitate munitum videtur: nec convellendum ulla ex parte: magisque roborandum Illustris. Ordinum autoritate, ad quos totu hoc negotium referri necessarum judicamus:

 $\frac{354}{32}$ 

#### RESPONSIO

#### Theologorum Bremensium ad quæstionem,

An Fratres Remonstrantes morem gerere possint ac debeant Decreto Synodico, de re & modo explicandi Controversias in presentiarum trastandas?

Omnino possunt ac debent. Nam 1 Nihil est in illo Decreto, quod velnaturali aquitati vel verbo Dei repugnet.

2. Profectum & consirmatum est à Magistratu, cui non tantum propter timorem, sed etiam conscientiam obtemperandum est.

3. Agnoscent Ecclesia & eius Ministerio deberi reverentiam, non tantum ab auditoribus, verum etiam à symmystis.

4. Decretum itaconceptum est, ut non unius tantum partis, sed omnium conscientiis serio consultum velit, ad illibatam Dei gloriam & informationem atque adisticationem totius Ecclesia Dei.

5. Paulus etiam coram infidelibus aliquot , cum gaudio fidei confessionem edidit , & interrogantibus respondit.

6. Quod petunt de tractanda Reprobatione ; id eis, quantum ad rem & substantiam, non

negatur, sed suo loco largiter satis conceditur. 7. Si in trastatione Electionis videatur ipsis argumentum à Reprobatione petendum

esse; neque hoc negatur, modo extra institutum non fiat evagatio.

8. Quod autem volumus ab Electione fieri initium; in eoservabitur ille ipse ordo quem in fuis Thesibus habent. Nam primo de Electione septem Thesibus, & deinceps tribus de Reprobatione agunt.

9. Tractatio de Electione, lucem adferet illi, qua est de Reprobatione.

10. Si huic judicio non parebunt; cogitent, quam male ipsi consulant sama sua: ut qui vocabuntur in suspicionem, quasi quarant occasionem se avellendi à Synodo, & captent essuja.

II. Confiderandum eis subijcimus, quid, tum Ecclesia Belgica, tum alia sint judicatura de ipsis, & corum actionibus, quod ob rem indisferentem, & Synodico judicio astimatam, hanc

legitimam congregationem turbare volucrint.

12. Si Synodo excedant, nihil lucrabuntur. Nam nihilominus de ipforum sententia ex scriptis editis, & jam apud Synodum depositis Thesibus & considerationibus duplicibus, cognitio suscipietur, & in Dei timore absolvetur.

13. Et de causa sua, & de affectu in eam suo, sinistra judicia in animis & sermonibus multorum partim confirmabunt, partim excitabunt: quasi absque ulla justa & sufficiente causa Ecclesias inquietaverint.

14. In nulla Synodo unquam propter huiusmodi causulam , judicium legitimum suit de-

clinatum.

#### Ad Objectiones

DD. Fratrum Remonstrantium hunc in modum respondemus.

#### Objectio I.

Conscientia non patitur obsequium.

Respondetur, Conscientia proprie non violatur, nisi alicujus divini mandati transgressione: hic autem nullum tale est. Imo Magistratus præseribit hunc ordinem, cui non potest obsequium hac in re negari.

#### II. Object.

Nostræ conscientiæ non habetur ratio, sed tantum vestræ.

Respondetur, Er nostræ & vestræ. Vtrique enim sie obtemperamus Magistratui in re media & per se licita.

III. Object.

Negatur nobis libertas proponendi nostram sententiam.

Respondetur, Non negatur: sed intra legitimum modum regitur. Vt & nostra ex Magistratus præscripto ad Ecclesiæædisicationem accommodata.

#### IV. Object.

Tantum agitur edictis & autoritate: mallemus autem rationibus.

Respondetur, 1. Mandata fundantur in rationibus, & ea autoritate, quam axioma officij & vocatio divina Magistratus postulat. 2. Quam multæ jam sæpenumero rationes, preces, monitiones, cautiones fraternæ, paternæ sunt conjunctæ!

#### V. Object.

Videtur hoc agi, ut pædagogice examinemur. id quod non decet officium & ætatem nostram.

Respondetur, 1. Imo reverenter & fraterne cum viris doctis conferre statuimus, ut occasio sit vobis vestram, nobis nostram Confessionem declarandi in commune bonum gregis nobis commissi. 2. Nos interrogando scrupulos nostros vobis proponimus: & promissum est, nos vobis ad vestros esse responsuros & satisfacturos pro modulo nostro.

#### VI. Object.

Qui minus apti sumus ad loquendum in publico, non debemus hic confundi.

Respondetur, 1. Loquatur communi nomine, & in communi causa, cui id maxime datum est. 2. Si quid arduum occurrat, meditatio non negabitur, & potestas siet de scripto, sicut & nobis licebit. 3. Interim non gravabuntur exteri, sium vel consensum vel dissensum ubi opus crit, testari.

#### VII. Object.

In reprobationis argumento, positum est præcipuum præsidium causæ nostræ.

Respondetur, 1. Sed videndum est, an & quousque hoc argumento merito gravarentur Belgicarum Ecclesiarum Doctores. 2. Licebir etiam de Reprobatione agere, tum in forma quæstionis suo loco, tum in argumentis ubi commodum videbitut.

#### VIII. Object.

Ob Reprobationis doctrinam coeptæ sunt Controversiæ eæ, quæ hactenus Belgium turbarunt.

Respondetur, 1. At hic in timore Domini perpendatur, quinam primum cœperint contra Confessionem & receptam in his Ecclesiis doctrinam docere.

2. Pieta-

2. Pietatis esse judicamus, ut omnes coram Deo, culpam nostram, licet cum optimo proposito conjunctam, agnoscamus, & emendare studeamus.

3. Confessio autem & Catechesis, nullam dederunt occasionem, nostram do-

Arinam odiosius exagitandi.

#### 1X. Object.

Scrupuli inprimis magni & multi occurrunt in hoc argumento.

Respondetur, li eximentur, quoad ejus sieri potest, salvis Scripturarum principiis. Nam aut erunt quædam secus scripta quam vellemus, sive in vereribus, sive in recentioribus, sive in nostris, sive in alus scriptoribus. Quæ si non possumus vel probare vel juste excusare: vitati suadebimus, laudata interim pietate austorum, quatenus omnem salutis nostræ laudemDeo asserte laborant. Aut erunt quædam recte dicta, quæ immerito alios ossendant, eaque tuenda. Aut erunt quædam bene intellecta, sed incommodius dicta, quæ commoda explicatione adjuvare & explicare, veritatis & charitatis esse arbitramur. Id autem nostri muneris esse omnes intelligimus, ut non modo verum salso, sed & clarius obscuro, utilius minus utili & rectius tolerabili anteponamus, & ad perfectionem majorem sti dies in sentiendo, loquendo & agendo proficiamus.

#### X. Object.

Ordo nobis præscribitur : quod est indignum.

Respondetur, 1. Ordinem & vobis & nobis præseripsit idem Magistratus. 2. Ot-do qui exigitur est, naturæ rei consentiens. 3. Maxime pertinet ad eum pium & laudabile sinem, quem sibi Magistratus & Synodus ex ejus jussiu habet propositum.

#### XI. Objest.

Metuimus, ne similiter tempus nunc Electionis negotio extrahatur, & ne Reprobationis doctrina maxime tractatu necessaria prætereatur.

Respondetur, 1. Id non posse sieri, quia statim ad primum Articulum de Reprobatione est agendum. 2. Diserte promissum est, ita sactum iri. 3. Agnoscimus ipsi, æque propter Dei justitiam de Reprobatione, at que propter misericordiam de Electione, ad gloriam Dei nostri disserendum esse.

#### XII. Object.

Nostra mutilantur, quia non licet nobis, tam negative, quam assirmative agere.

Respondetur, 1. Vtrumque licet per Synodum; primo vestra assere, deinde aliena improbare, sed intra modum, ne magis necessaria per minus necessaria excludantur. 2. Fides est assirvorum magis quam negativorum. Hicautemin-primis de vestra side agitur.

Hæc salvis aliorum melioribas judiciis.

# Judicium Embdanorum.

Fratres Remonstrantes quos vocant, in Synodi judicio, Illustrium DD. Ordinum Generalium, Amplisimorum Delegatorum Decreto jam confirmato, acquiescere merito debere censemus.

Ratio i. Quia Magistratui morem gerere oportet in omnibus que non sunt contra Deum. At rationem reddere sidei sue cuivis interroganti, inprimis Magistratui pio hoc mandanti; irem methodum in agendo à Magistratui prescriptam observare; non est contra Deum, sed sacris literis consonum, & à Spiritu S. mandatum. 1. Pet. 3. & alibi. Ergo. & c.

2. Quia Synodo legirime summi Magistratus autoritate convocata, & coram

Deo juratæ, obsecundareæquum est. Attalis est hæc Synodus. Ergo. &c.

i 3. Quia

3. Quia eiusmodi Synodis morem gerere detrectantibus, male semper cessit, quod historiæ testantur.

4. Quia citatorum & reorum non est rationé præscribere in agendo judicibus, in ullo aut Ecclesiastico aut Politico judicio. At DD. Remonstr. citati sunt. Ergo, &c.

5. Quia quibus potestas permittitur quod peruntagendi, non debent se difficiles in eo ipso agendo præbere. At Remonstrantibus potestas, etsi limitata, permittitur, etiam de Reprobatione agendi, sed suo loco & tempore. Ergo, &c.

6. Quia Spiritui S. morem gerere nos decet, primo loco & multis ac copiose de Electione agenti in S. Scriptura; parce autem admodum de Reprobatione. Quin

itaque eius premunt vestigia?

7. Quia malam, nisi hoc agant, conscientiam inde referent. Vt qui neque Deo methodum de hac doctrina in verbo suo monstranti, neque Magistratui suo, neque Synodo legitime obedire sustinent.

8. Quia hic multa falso & per calumniã Contra-Remonstrantibus impinguntur, quæ nunquã probabunt ita doceri. Hoc auté viros bonos & sinceros minime decet.

9. Quia fibi-ipfis multas creabunt & inexplicabiles moleftias, nifi obtemperent. Id quod prudenter, ut funt viri prudentes, expendere debebant.

10. Quia Ecclesias afflictas in Belgio, aliasque Orthodoxas anxie exitum ex hisce difficultatibus desiderantes & expectantes, in suspenso tenent.

11. Quia Exteros Theologos necessario quod domi agant habentes, præter sas

sic procrastinando, æquo diutius detinent.

12. Quia bene, fraterne, imo paterne monentibus morem gerere oportet, quales quales fint. Iob fervi fui, Naaman Syrus ancillæ confilium, non adspernantur. Ergo nec fratres Remonstrantes, fidas Synodi monitiones spernere debent.

13. Quia gaudium explebunt omnium non tantum in hae Synodo præfentium, fed in locis longe diffitis degétium, quod legitimæ Synodo obtemperatint,& pacis bonigs publici potius curà habere, quam privatis affectibus obfecundare maluerint.

14. Quia Episcopius ipse dixit, si scrupulus in doctrina Reprobationis et eximi possit, in exteris non fore magnam difficultatem. Et Niellius, nisi doctrina de Reprobatione ipsum detineret, se velle in alteram partem concedere. Nihil itaq; aut parum restare videtur præter Reprobationis doctrinam, in quo non possit iniri consensus. An autem æquum sit propter sola de Reprobatione doctrinam, carni & rationi execu odiosam, intellectu difficilem, parce in scriptura tractatam, tot slorentes Ecclesias, tam multos vere sideles in suspenso teneri, ipsi Fratres viderint.

15. Quid? quod parati simus de Reprobatione non aliter loqui, quam loquitur

ipsa Scriptura, & rationi incomprehensibilia Deo nostro committere.

16. Quia Remonstrantium in speciem absurdis, nullo tamen sundamento nixis, possunt ex illorum doctrina, alia absurda, Deoque ignominiosa opponi magno numero. Si autem in iis quæ rationi absurda videntur cumulandis semper fatigabimur, quis, quandoque finis erit contentionum?

17. Quia hic est captivanda ratio & cum Paulo exclamandum, O altitudo!

18. Quia fuarum confeientiarum paci & Ecclefrarum tranquillitati fic confulent: Exteras etiam Ecclefias exhilarabunt: fpci de ipfis conceptæ multorum bonorum ipfos ut Fratres diligentium fatisfacient.

19. Denique, quia nifi bene nos monentes audiant, in labyrinthos inextricabiles fefe conjicient, & fero tandem fuo & Ecclefiarum malo, fapere difcent.

Quibus & fimilibus rationibus moti, judicamus femel adliuc & ex superabundanti monendos, hortandos, & obsecrandos esse fratres Remonstrantes per Deum, per Salvatorem nostrum Iesum Christum, corá cujus tribunali omnes nos comparere oportebit, per amorem Ecclesiarum Belgicarum, tam misere núc dissipatarum, per propriam ipsorum cum animorum, tum corporum salutem, & si quæ alia & amplioraddi obrestatio potest, ut bene monentes audiant, ac affectus suos compescant, Spiritus S. in verbo suo nobis præcuntis exemplar imitentur, Synodog; minime partiali causam sua dijudicandam libere, sincere, placide, benevole permittant. Moneantur etiam iterum, ne toties provocent ad suam coscientiam: Nam & nobis nostra est conscientia, eaqstenera admodú. Quam sancillæsam servare, & in nullius hominis gratiá inquietare volumus. Si adhue auscultare nolint, protestamur nos, qui ipsis

optime

optime volumus, ab ipsorum damno & incommodo, quod hine ipsis oriri posset, liberos esse velle, & per nos minime stetisse, quominus in restam viam reducerentur. Quam ob causam noctu diug; precibus nostris (novit hoc cordium scrutator) Deum nostrum solicitavimus ac etiannum satigamus. Neq; ægre serent fratres Remonstrantes, si in posterum veritatis patrocinium advetsus quosvis eins adversatios, pro viribus nostris una serio susceptamus. Dominus largiatur eis mentem meliorem; quod ex animo eis exoptamus.

Sic sentimus Embdana Ecclesia ministri ad hanc Synodum Deputati.

Hisce sententijs auditis, iterum moniti sunt Remonstrantes, ut exceptionibus omnibus missis, Synodi Decreto tandem aliquando acquiescerent, bene & quemadmodu oporteret, de Syhodo sentirent, si quid forte iniqui imperari sibi existimarent, tum demum tempus conquerendi fore: hactenus iniqui nihil esse ab ipsis postulatum Responderunt, dolere sibi, sententiam suam à Theologis exteris non recte fuisse perceptam, negi chim unquam eam fuisse sibi mentem, ut de ordine contenderent, neque sollicitos esse, sive de Electione sive de Reprobatione prius ageretur; modo ipsis iusta, ita causam suam agendi concederetur libertas, prout ipsi necessarium indicarent. Conscientias suas Synodi indicio subjici iniquum esse: talem libertatem le postulare, que conscientijs ipsorum satisfaceret, & qualem conscientie ipforum necessariam esse dictatent. Ostenditipsis Præses hoc cum magna omnium admiratione audiri, quod corum que dixissent ipsi que q; à tot venerandis viris excepta effent, & ad quæ ab omnibus etiam Exteris Theologis, tamfolide responsum esset, ipsi se dixisse non meminissent: suisse enim inter ipsos, qui diserte prius de Reprobatione agi, qua de Electione voluissent. Sed & in exhibito scripto idem iplos îndicare. Dicere enim, de folo Ordine fe non contendere. Vnde fatis constet, etia de ordine, etti non de folo, contendisse. Hac ratione omnem Synodi ordinem, autoriratem & libertatem à conscientijs & arbittio Citatorum suspendi, quod ipsum omni rationi & ordini repugnaret. Iniquissimum esse postulare sibertarem, nullis nec Illust. DD. Delegatorum mandatis, nec Synodi legibus circunscriptam. Cumq; hæc & similia quæ ad obedientiamillos permovere possent frustra essent proposita, mandarunt Delegati, ut iam saltem responderent Categorice: Vtrum Synodi Decreto parituri essent, nec ne? Quare singuli rogati monitiq; sunt, ut diserte responderent. M. Episcopius, quod maximi mometi res esset, ut de scripto sibi respondere liceret, petift, dixitg; se non incircumscriptain petere libertatem, talem tamen quæ non impediret; quominus causam suam, quantum ipsi necessarium iudicarent, agere liceret. Respondit Præses, de imminuta libertate susta nondum illos posse queri. figuidem ad rem nondum effet ventum. Epifeopius regessit, libertatem hanc in antecessum, & antequam ad rem veniretur, concedi sibi debere: futurum alias, ut lege semel lata postea constringerentur: neq; enim integrum futurum tum tergiversari. Poppius respondit, varia à Theologis exteris esse proposira quæ expendi diligentet mererentur:ad cam rem tépore opus esse, neq; posse se ad eam quæstionem ex tempore tespondere. Iohannes Arnoldi ad ea, quæ à Poppio iam dicta essent, se nihil addere: Duinglonius, rationes plurimas consideratione dignas à Theologis exteris este propositas, tum vero eam Synodi explicationem quadam continere, quæ expressa in Decreto non suissent. Ea omnia esse expendenda, ideoque petere deliberandi tempus. non posse simpliciter promittere, se pariturum. Nolle potestatibus supremis obluctari, malleq: se à Synodo abesse, ut quid porro sibi sir agendum dispiceret. Etiam Ryckwaertius deliberadi spatium petijt. Isaacus itidem exemplar explicationis & deliberandi spatium. Leo respondit, Perpetuo se hoc dilemmate urgeti: An patete, nec ne velint? si tergiversentur, accusari statim contumaciæ; Si pareant, prodere æquitatem cauíæ. In utroque Contra-remonstrantes certam habere victoriam: se malle publico cedere, quam istis implicari, Petere itaque ut de scripto respondere liceat. Hollingerus quastionem hanc esse dissiciliorem, quam ut ex tempore ad eam respondere posset. Petere se, ut sibi spatium amplius deliberandi, minimum quatuor horarum concederetur. Gofwinus æquum effe, spatium deliberandi dari. Assuerus idem se petere, & Decreto DD. Delegatorum nolle refragari. Sapma perere ut allatas à

Theologis Exteris rationes perpédere liceret. Pynackerus, quia certum esset leges errare posse, non posse conscientias ijs simpliciter submitti, ac proinde se quoque nondum constituere posse, an hisce Synodi decretis parere posse. Næranus, se rogare, ut DD. Delegati spatium deliberandi indulgerent. Vezekius, nihilse habere quod adderet. Auditis his responsis, de ijssem, absentibus Remonstrantibus, suit deliberatum, cognitaque de ijs Illustr. DD. Delegatorum sententia, statutum suir, quo omnibus modis Remonstrantibus satissieret, danda illis tum Decreti Synodici, tum prolixioris eius explicationis apographa. Concedendum quoq: in horam sextam vespertinam deliberandi tempus: injungendumq;, ut (perlecto diligenter hoc Decreto atque eius explicatione) categorice tandem responderent, An parere nec ne vellent: utque hanc responsionem proprijs manibus sub Decreti forma conssignarent. Quod ipsum ijs denuo vocatis indicatum atque injunctum suit.

## Sessione Quadragesima-tertia,

Eodem Die post meridiem, ab hora sexta ad decimam vespertinam.

R Emonstrantes hora sexta vespertina comparuerunt. Qui responsum suum ad superiorem Synodi postulationem scripto comprehensum, omniumque manibus sub Decreti forma consignatum, in hune modum exhibuerunt:

Si per Synodum nobis non nist Categorica responsione Decreto huic etusg, explicationi subscribere liccat, simpliciter dicimus: Nos in responsione hesterna die scripto exhibita, citamnum

persistere.

Si vero, quod omnino nobis concedi debere arbitramur, mentem no fram plenius nobis explica-

re permittitur, ita breviter responden us:

Scripto exponemus piene ac plane sententiam nestram de singulis Articulis, ac primum quidem de Electione, inde vero de Reprobatione, eamg, codem modo de sendemus, & contrariam sintériam Contra-Remonstrantium, & corum, quos illi pro Orthodoxis habent, in singulis Articulis plane propostam resutabimus. Quod si quid in explicatione, aut desensione deesse iudicabitur, ittem séripto respondebimus ad quastiones à Rev. D. Prasside proponendas. Aut si res patiatur, vir a noce per cos, quos maxime idoncos ipsi iudicabimus. Reliqui quid sentiant mox paucis significabunt. At g. ne hac libertas videatur illimitata, promittimus eam nos in agendo rationem servaturos, qua à proterva quidvis sine causa, fructu, & adisticatione proponendi, disputandi & cavillandi licentia, longissime absu. Ne vero ultra iustum debitum q tempus actiones protrahantur, Nobilis. DD. Delegatorum crit statuere. Quos tamen pro sua aquitate, discretione, & prudentia, iustum nobis ad concinnandi scripta nostra, tempus concessuros speramus. Quibus quog, ut noster agendi modus probetur, operam dabimus.

Singuli subscripserant.

Quia autem in hoc responso Contra-Remonstrantium & eorum quos illi pro Orthodoxis habent, sententia resutare se velle dixerant, rogati sunt, quos intelligerent per illos, quos Contra-remonstrantes pro Orthodoxis habere, quorumq; sententia oppugnare velle dicerent. Responderunt, se illos tunc esse nominaturos, cum eos allegarent. Cumq: Præses nonnullos, quorum sententias scriptis suis hactenus exagitarant, nominasset, quæreretq; an illos intelligerent; mhil responderunt. Er cum' exire justi estent, iterum quæsitum est, utrum Kemonstrantes Synodi Decreto hac responsione tradita satisfecissent? Responsum ab omntbus atque judicatum fuit, Synodi Decreto hac responsione minime esse satisfactum. Remonstrantes in superioribus responsis suis faris manifeste persistere, neq; hactenus, ut oportebat, mentem explicatie. Ideoq; indignos videri poste, cũ quibus diutius de hac re ageretur. Cum præsertim plane nunc pateret, obsirmatam pertinaciam ipsorum, nullis rationibus aut modis expugnari poste. Iterum ergo Remonstrantes sunt vocati quibus Synodi de exhibita ipsorum Responsione judicium diserte indicatum suit. Sunt & denuo rogati aliquoties, monitique ferio, ut tandem aliquando clare, aperte, & categorice,an morem Synodo gesturi estent, declararent. Omnes in data atque exhibita Responsione perstiterunt. Cumqi illos totics frustra rogari appareret, declararunt tandem

tandem Delegati, statutum sibi esse, omnem rem ad Illustrissimos & Præpotentes DD. Generales Ordines per Deputatos referte: ut ab ijs de personis pariter & rebus ipsorum, quod è re tore videretur, semel statueretur. Mandatumque iterum Remonstrantibus ne urbe excederent; præsertim ad habendas in vicinis locis conciones. Placuit Illustribus Delegatorum Deputatis, ex Synodo, D. Hermannum Faukelium Assessor, & D. Sebastianum Dammannum Scribam adjungi.

## Sessione Quadragesima-quarta,

XXXI. Decembris Die Lune ante Meridiem.

H Abita suit à Rev. & Doctiss. Viro, D. Iohanne Polyandro, Doctore ac Professiore S. Theologiæ in Academia Leydensi, docta, accurata, & pathetica parænesis Latina, ex Esaiæ cap. 52. vers. 7. Quam amæns sunt super issis montibus pedes. &c. Quæ hic subjectur:

Jllustres, Generosi, Amplissimi ac Consultissimi Jllustrissimorum ac Præpotentum DD. Ordinum Generalium Delegati, Præses nostræ Synodi Venerande, Præsul Ordinis nostri Theologici Reverendissime, cæterique Doctores, Pastores, ac Presbyteri clarissimi, doctissimi, vigilantissimi.

Cum Reverendo D. Præsidi nuper mihi iniungere placuerit, ut Cl. Virorum, Doctoris Halli ac Doctoris Sculteti vestigijs insistens, concionem ex hoc loco haberem, measque in aliquem sacri Codicis contextum
meditationes expromerem; non alia in limine excusatione utar, quam
quod Præsidis autoritati obtemperare, officij mei esse duxerim, vosque
pro singulari vestra erga me benevolentia animique benignitate, qua
Deus Opt. Max. inter tot dotes præclaras vos exornavit, hoc meum institutum, ac publicum obedientiæ meæ testimonium, iudicio vestro esse
approbaturos, certo mihi persuaserim. Qua fretus siducia, priusquam
concionem meam exordiar, auxilium Domini qui secit cælum & terram,
hac mea precatione implorabo: vos unice rogans, ut me voce præeuntem, porrecta ad Deum mente sequamini.

Omnipotens ac clementissime Deus, Pater Domini ac Salvatoris nostri Jesu Christi, qui sons es omnis sapientia ac dostrina, quandoquidem hic in tuo ac Filij tui dilecti nomine congregati sumus, ut de sacrosanctis, arduis atque abstrusis Regni tui mysterijs nobis in Verbo tuo revelatis, pie, placide sancteque disseramis, rogamus te ut in hoc sacrosancto exercitio Majestati tua divina gratissimo nobisque inprimis salutari, non tantum linguas, sed etiam aures ac singulas nostras cogitationes ad solam legis tua divina normam dirigas, oculos mentis nostra summa ac tristissima caligine laborantes Spiritus tui radijs illumines, animos nostros magis ac magis in omnem veritatem introducas, nostraque pectora sincero pietatis ac charitatis fraterna studio accendas; ad Nominis tui gloriam, Ecclesia tua adiscationem, coanimarum nostrarum salutem. Amen.

Verbum Domini, qua decet reverentia atque animi demissione mecum audite, olim per Prophetam Esaiam pronunciatum ac literis consignatum, Prophetiæ ipsius cap. 52. vers. 7. Quam speciosi sunt super istos montes pedes evangelizantis, pronunciantis pacem, evangelizantis bonum, pronunciantis salutem, dicentis Sioni, regnat Deus tuus. Quod in genere de præclaris scientijs, heroicis conatibus & amplis muneribus, trito Græcorum Proverbio dicitur, τὰ καλὰ,δύσκολα, id est, difficilia qua pulchra, idipsum speciatim ad munus Ecclesiasticum posse accommodari, tum sacra Scriptura, tum ipsa experientia abunde attestatur. Sacram Scripturam si inspicimus, Apostolus Paulus docet, 1. Tim. 3. illos qui Episcopatum appetunt, opus præclarum desiderare : opus, ob functionis istius difficultatem, praclarum, ob eius dignitatem. Experientiam si consulimus, hac varijs ab omni avo exemplis demonstrat, non minus arduam ac laboriosam, quam laudabilem atque honorificam esse Verbi divini administrationem, qua universa populi multitudo unius hominis lingua in communi sacrae Religionis vinculo, atque in mutuo veritatis pacisque studio, leniter fovetur ac retinetur. Quo respiciens Propheta Elaias, merito exclamat: Quam speciosi sunt super istos montes pedes evangelizantis, pronunciantis pacem, evangelizantis bonum, pronunciantis salutem, dicentis Sioni, regnat Deus tuus! Quo epiphonemate vates ille eximius affeverat, nullos illustriore apud Dei populum legatione defungi, nullos pijs suis laboribus de populo Dei melius mereri, quam Verbi divini præcones, qui nomine Dei Regis omnium supremi, pacem inquietis, bonum miseris, salutem perditis, libertatem captivis annunciant. Occasionem huius epiphonematis quilibet ex versibus præcedentibus mecum facile animadvertet : in quibus Esaias, ipsam Dei promissionem de Messiæ venturi redemptione, & præcurforum eius mislione, priscæ Ecclesiæ sub typo liberationis ex servitute Babylonica adumbrare voluit, ut in hanc lætissimam exclamationem erumperet, qua partim legatis pacem Sioni annunciaturis, Spiritu prophetico acclamat, partim Sioni, de exoptato illorum advetu, gratulatur. Qua gratulatione præcones istos triplici nomine commendat: ab ipsorum, scilicet, dignitate, industria, & doctrinæ suavitate. Dignitatem ipsorum, designat figurata locutione, à pedum speciosorum pulchritudine & rectitudine desumpta. Qua & splendidam ipsorum legationem, & honestam coram hominibus conversationem denotat, ut eos à Pseudoprophetis, non tam ex vultu atque oris professione, quam ex legitima vocatione morumque elegantia, dignosci posse ostendat. Industriam corum, non solum ab antiquis Prophetarum moribus describit, qui olim à Deo ad Iudwos missi, montes regionis Palestinæ conscendere, atque ex ijs apud populum concionari solebant, ut ab omnibus clarius longiusque exaudirentur: sed etiam similitudine, vel à Pastoribus, ut nonnulli volunt, vel, ut alij malunt, à speculatoribus montanis desumpta: quorum illi ovibus montes oberrantibus pascendis ac deducendis; hi ex loco aliquo edito excubantes, vicinis suis, aut de hostium, aut de prædonum adventu, aut de alio aliquo periculo pramonendis, invigilabant. Nos, utramque fimilicu-

fimilitudinem, Euangelij præconibus adaptari posse arbitramur, propterea quod utroque Pastorum & speculatorum titulo passim in sacris literis insigniantur. Vt pauca è multis eligam, quis nescit verbi divini administros, apud Ezechielem cap. 34. Pastores vocari, quorum fidei ac curæ Deus oves suas commiserit, ut pereuntes requirant, depulsas reducant, fractas obligent, & ægrotas confirment. Quis nescit eosdem Ezechielis 3. Speculatores nominari, à Deo quasi in monte, velturri collocatos, ut tanquam ex loco eminentiore populum sibi concreditum intuentes, singulas ipsius actiones observent, & de periculis ipsi, si officio suo desit, imminentibus, mature ac tempestive commonefaciant? Id certe Deus Ezechieli hoc suo alloquio expresse doclarat, cap. 3. & 33. Fili hominis, speculatorem te dedi domui Ifraelis, ut audias ex ore meo verbum, & admoneas eos à me. Quum dixero improbo, utique moriturus es, tu autem non admonueris eum, neque alloquutus fueris, ut admoneas impium, revocans ipsum à via sua improbissima, ut serves eum; iste improbus in sua iniquitate morietur, sed sanguinem ejus è manu tua reposcam. Tu vero cum admonueris improbum, & non reversus suerit ab improbitate (ua , & à via illa fua peßima , iste in iniquitate fua morietur , & tu animam tuam eripies. Apostolus Paulus Presbyteris Ecclesiæ Ephesinæ hac sua gravissima exhortatione, Act. 20. idem inculcat, ut animum, & sibimet ipsis attendant, & toti gregi in quo Spiritus sanctus ipsos constituerat Fpiscopos, ad Ecclesiam Dei pascendam, & lupos ab ea arcendos. Ad Esaiam nostrum ut revertamur, pedes ait Pastorum super montes, ac proinde quasi in medio inter Deum & homines loco esse positos. Vnde tota ipsorum conversatio ab omnibus, illinc, nempe, à Deo altissimo, hinc à Gentibus ad Sionem confluentibus, facile conspici possit. Atque hæc de Legatorum Euangelicorum dignitate & industria dicta sufficiant. Ad suavitation doctrinæ ipsorum ut progrediamur, ea tum ex notatione, tum ex fructibus Euangelij, cognosci potest. Illorum etenim doetrina hic Euangelium nuncupatur, quod κατ' ἐξοχων significat, bonam, lætam ac saustam annunciationem de Deo Patre nobiscum reconciliato in Christo Immanuele, nobis nato & à Patre dato, ut sit omnia nobis omnibus; sapientia ignorantibus, via errantibus, veritas dubitantibus, justitia reis, sanctificatio peccato pollutis, redemptio carni, mundo ac principi huius mundi mancipatis, vita aterna mortalibus, panis vitæ esurientibus. Fructus huius dulcissimæ doctrinæ quatuor à nostro Vate enumerantur, nimirum, pax, bonum, salus, ac regnum Dein qui fru-Etus tanquam nexu individuo fibi invicem annexi & innexi, hoc loco inter se recte copulantur. Vbi enim ex singulari Dei benedictione semen Euangelij disseminatur, ibi pax viget: & ubi pax viget, ibi pariter bonum & salus animarum & regnum Dei efflorescit. Ideo pax Dei ab Apostolis in salutationibus epistolicis perpetuo, vel cum Dei gratia, vel cum eius misericordia, vel cum utraque conjungitur. Ideo eadem pax ab Angelis in Cantico gratulatorio, quod in honorem infantis nobis nati, ac Filij nobis dati, coram pastoribus Bethlehemiticis decantarunt, media inter Dei gloriam ac benevolentiam erga homines colloPacis huius nomine Propheta, omne genus benedictionum, tam corporalium, quam spiritualium complectitur, quæ omnibus hominibus Euangelium fidei obedientia recipientibus, in facris literis promittuntur. Hæ multiplices Dei benedictiones pacis nomine designatæ, tum in mutua Dei nobiscum in Christo, & nostri cum proximo nostro ob Christum conjunctione, tum in conscientiæ tranquillitate, ex utraque illa conjunctione in cordibus nostris nascente atque accrescente, præcipue consistunt. Hac pace tanquam arcta quadam catena, Reges, Principes & Magistratus, cum suis subditis, Pastores cum suis Ecclesiis, Patresfamiliæ cum suis domesticis, Deus in caliscum Angelis, in terris cum hominibus, homines cum Deo in Christo per Spiritum S. devinciuntur. Vnde Prophetæ, spiritu prophetico rapti in cælum, Angeli missi in terram, Christus è terra in cælum ad Patrem suum revertens, hanc pacem Ecclesiæ suæ promisit, promulgavit, dedit, reliquit, atque unice commendavit. Bonum quod ex hac pace proficiscitur, hic idem denotat quod apud Philosophos Græcos & δαιμονία, & Latinos, beatitudo. Quicquid enim est rectum, jucundu, pulchrum, perfectum & omnibus modis expetendum, illud in facra Scriptura bonum appellatur. Quamvis Philosophi hoc bonum diversis vestigiis indagaverint; nunquam tamen illud invenire potuerunt, quoniam luce Euangelijatque oculis fidei destituti, nec summum bonum hæreditaris æternæ Christi sanguine acquisitum, nec lepram suam originalem, nec reatum mortis æternæ, duo præcipua mala isti summo bono opposita in se agnoscere, nec verum utriusque mali remedium extrase in Christi sacrificio expiatorio pro nostris peccatis investigare, nedum reperire potuerunt. Quocirca cum Christus sit unicum veræ sapientiæ, virtutis, pacis & beatitatis sundamentum ac complementum, non mirum nobis videri debet, quod insulsi de sapientia, vitiosi de virtutibus, perturbati de pace, ac miseri de beatitudine tam inepte disputaverint. Sed illis valere justis, ad Prophetam nostrum Esaiam redeamus, qui bonum supremum in his tribus constituit, Primo, scilicet, in pace, de qua jam disseruimus: Secundo, in animarum nostrarum salute: tertio, in regni Dei in nobis instauratione. De quibus paucis est agendum. Salus hic soli Deo regnanti tanquam proprio suo auctori attribuitur, ut ex eo colligamus falutem esse ex solo Deo, perditionem vero ab hominibus, hosque omnes in ista perditione immersos permanere, donec prædicatione euangelica, quæ est potentia Dei ad salutem omni credenri, ex regno tenebrarum in regnum lucis translari, sub salutare obedientiæ Deo præstandæ jugum redigantur. Hæc salus cum pace & bono conjuncta Regno Dei subordinatur. Vt tria hæc dona cælestia, tanquam varia: unius caulæ fupremæ effecta, ab uno Rege supremo ac Capite Ecclesiæ univerfali Ielu Christo, in omnia & singula ipsius membra profluere persuasum habeamus. Et sane, nulla extra Dei regnum pax certa, nulluin bonum solidum ac perfectum proprie sic dictum, nulla vera salus animarum esse, aut percipi potest. Hine Apostolus Paulus, ha c & consimilia beneficia saluta ria, folius regni divini finibus includit, Rom. 14. ubi docet. Regnum Dei effe justitiam & pacem, & gaudium per Spiritum S. Nec omittendum est, quod Regni divini

divini Evangelium, tantummodo Sioni, idest, ccetui eorum cum quibus Deus fædus suum gratuitum sancivit, à Propheta promittatur, cum afferit, Dei legatos Sioni nunciaturos, Regnat Deus tuus. Vt statum foederatorum Dei, ab alienorum statu secernat. Vtrosque, electos, scilicet, & reprobos, Deus quidem communi Providentiæ sua regimine potenter gubernat. At inter Sionis filios, secundum peculiarem gratiæ suæ eworopian, seu dispensationem, regnum erigit salutis ac beatitatis æternæ. Ideo vere dictum à Davide Psalmo, 105. O semen Abrahami, servi Iehova! ô electi ejus! ô filij Iacobi! Hic Iehova, est Deus noster, tametsi judicia ejus sint in tota terra. Et ab Apostolo Paulo in epistola ad Romanos cap. 9. Israelitarum fuisse adoptionem, & gloriam, & sædera, & legis constitutionem, & promissiones. Ob quæ singularia privilegia, licet Deus Rex cœli & terræ inter ipsos Israelitas sub vetere Testamento peculiariter regnasse verissime dicatur, hujus tamen vaticinij complementum ad Christianos novi Testamenti potissimum spectat. In vetere etenim Testamento, Deus populo suo per suos tantum subditos ac meros homines, Mosem, nimirum, & Prophetas, naturæ humanæ infirmitatibus alijs pares imperavit: in novo autem, Deus Ecclesiæ suæ, per proprium suum Filium, in carne manifestatum, verum Deum, ipsi ratione Deitatis coxqualem, regni sui statuta præscripsit ac revelavit. Non permittit horæ brevitas, nec singularis vestra eruditio, ut operosiore hujus argumenti explicatione vos diutius detineam: cui unicum tantummodo porisma, de tribus sincerorum Pastorum notis adjungam, quibus à mercenarijs discerni possint. Harum prima ex diversa vocationis eorum forma internoscitur. Fidi enim Pastores, non nisi à Deo missi, Evangelium salutis ac pacis alijs prædicant, sicuti Apostolus Paulus Rom. 10. ex hoc loco argumentatur. Mercenarij vero nequaquam à Deo missi, sponte currunt. Quemadmodum Deus, de ijs conqueritur apud Ieremiam, cap. 23. vel, ut Christus utrosque graphice depingit, Ioh. 10. illi per januam rectam in caulam ovium, hialiunde in eamingrediuntur. Secunda nota ex diverso conversationis ipsorum indicio eruitur. Probi enim Pastores, pedibus speciosis, rectis ac candidis ambulantes, digne suo Evangelio, ac suz vocationi congruenter, in hac vita versantur. ac proinde duplici face, puræ, scilicet, doctrinæ, ac vitæ inculpatæ; populo Dei præeunt. Improbi vero, pedibus atris, obliquis & indecoris incedentes, speciosam suam institutionem, improbis atque impuris suis moribus deturpant. nota, ex dissimili docendi modo colligitur. Boni enim pastores, unum idemque Evangelium, à primarijs Dei legatis, Prophetis & Apostolis sibi traditum, ex ore Dei ac mente Sacræ Scripturæ enarrant. Mali autem, aut aliud Evangelium Ecclesiæ proponunt, aut idem ex proprio suo corde ac sensu exponunt. Hactenus me, verba Esaiæ explicantem, atque unum ex ijs porisma elicientem, audivistis. ut ad nostros Ecclesiastas nunc breviter applicem, quemadmodum Quintilianus olim à sui sæculi præceptoribus desiderabat, ut, aut plane eruditi essent, aut se non esse eruditos scirent: sic hodie

opto, ut Ecclesiarum nostrarum Pastores, aut plane sint Euangelistæ, aut se non esse Evangelistas agnoscant. Vtinam nonnulli Ecclesiastarumtitulo gaudentes, hac mente se esse affectos ostenderent. Minus, profecto errorum, contentionum ac perturbationum, plus veritatis, concordia ac tranquillitatis, in nostris Ecclesijs haberemus. Ast nunc, quorundam vitio, qui partes potius agunt male disputantium, quam bene evangelizantium, iuitissimoque Dei judicio adversus communem nostră azaezsian seu ingratitudinem ac nauseam puri Evangelij, nobis ab annis quadraginta fideliter prædicati, res nostræ sunt adeo perturbatæac permutatæ, ut nostræ Ecclesiæ, quæ domus quondam fuerunt quietis, pacis ac libertatis, ad quas peregrini atque exteri, tam remoti quam vicini, ab hostibus veritatis sua statione expulsi, tanquam ad tutissimum asylum adversus irruentes exterorum inimicorum oppressiones confugerunt, jam sint domus tempestatum, publica dissidiorum intestinorum, & quidem maximorum, theatra, nimix que qualibet dogmata asserendi licentiæ spectacula. Pastores qui ante has concertationes Madianiticas, pacem, bonum, salutem, & regnum Dei slorentissimum, magno cum bonorum gaudio & applausu annunciarunt, nunc, proh dolor! iurgia, schismata, animorum divortia & scandala recensent, non sine gravi infirmorum offendiculo, nec sine summo amicorum nostrorum mærore, & inimicorum oblectamento. Quis vestum, Fratres venerandi, ob hanc tristissimam Ecclesiarum nostrarum faciem, uel potius horrendam faciei earum metamorphosin, mecum non ingemiscat, ob quam totus orbis Christianus nobiscum Reformatus obstupescit: ob quam cælum & terra horrescunt, ob quam Angeli de Cælo adinos assidue descendentes, summa tristitia afficiuntur: ob quam nostrarum denique Ecclesiarum atque Academiarum fuggesta, pulpita, & scamna, contremiscunt ac vehementer desolantur? Quis vestrum hoc Esaix oraculum, de Legatis pacis ac salutis ad populum Sionis mittendis quod Apostolus Paulus ad novi Testamenti præcones referendum esse affirmat Rom.10. quis, inquam, vestrum hoc oraculum, mecum animo suoperpendens, in hanc lamentationem non erumpar, Vbi est, ô Esaia, tua pollicitatio de jucundissimo Pastorum, pacem, bonum, salutem & regnum Dei evangelizantium, adventu? V binam sunt pedes corum candidi, recti, decori, radijs Evangelicæ veritatis, perspicua legitimæ vocationis demonstratione, inculpatæque conversationis splendore coram Deo ac populo ipsius resplendentes? Nonne è contrario quamplurimorum pedes, atti, obliqui & indecori conspiciuntur : qui non missià Deo, sed in Christi ovile aliunde, quam per veram ianuam ingressi, pravisque moribus contaminati, sua potius placita, quam Christi Evangelium; suas potius disceptationes perniciosas, quam Christi pacem salutarem; suaque potius, vel aliorum hominum, decreta, quam Dei statuta, Ecclesia ipsius proponunt? Hac nostra tempora, hos mores, quotiescunque cum præcedentium annorum moribus mecum confero, non possum eorum deplorationem intra animi mei

ribus mecum confero, non possum eorum deplorationem intra animi præcordia continere, quin totus exclamem, O tempora exitialia, quæ præstantissimos nostros quondam Doctores ac Pastores, veritatis ac pacis studiosissimos, præmatura morte nobis eripuistis, aliosque in corum locum Theologos, alios mores, alia studia, alia consilia, nobis produxistis! Quam beatæ sunt animæ Iunij, Trelcatiorum, & aliorum nostrorum antecessorum, quorum nomina nunc silentio prætereo, quos Deus ex hac valle miseriarum in requiem suam æternam transtulit, ne fundi nostri calamitatem nobiscum intuerentur ! Nos vero miseros, qui segetes puræ doctrinæ continuis controversiarum nimbis ac procellis, proh dolor! depressas prostratasque indies contemplamur, quique ob turbulentas nostras divisiones, quotidie acerbissimas inimicorum nostrorum sannas & exprobrationes, exaudimus! Quam mean lamentationem in eam partem arripi nolim, quasi aliorum nævos observans, meos non animadvertam. Non sum adeo mearum infirmitatum ignarus, ut me ex corum numero eximere audeam, qui suis peccatis iram Dei adversus Rempublicam nostram provocarunt. Nec adeo duro sum corde, ut publicas, easque gravissimas peccatorum nostrorum pænas ac castigationes, passim in nostris Ecclesijs percipiens; mihi possim temperare, quin meas querimonias pectore meo erumpentes, in sinum vestrum fraternum esfundam, vosque orem, ut miseranda hæc dissertationum nostrarum incommoda, mecum apud Deum Patrem misericordiarum deplorantes, ardentissimas nostrarum contentionum, ipsam etiam Dei iram accendentium flammas, lachrymarum vestrarum undis ad cœlum usque surgentibus mecum extinguere festinetis: nenimianostra procrastinatione hæc Dei vinea, proprijs vestris manibus plantata, aquisque saluberrimis ex signato sacræ Scripturæ sonte deductis, toties rigata, tot rantisque ex peculiari Dei benedictione ramis aucta atque exornata, ut ipsos in ultimas quoque terræ marisque oras extenderit, ne hæc, inquam, Dei vinea, hoc continuo disiidiorum nostrorum incendio, tandem in fumum & cineres vertatur: mæstaque nostra posteritas, infelicissimas hujus vineæ ruinas adspiciens, eas nobis quoque hac sua querela merito exprobret: O vinea, Deo quondam dilecta! o rami dulcissimorum quondam racemorum feraces! quonam maiorum nostrorum vitio ac torpore eccidistis? Cujus periculi, vos, Symmysta venerandi, nunc commonefacio, non quod de vestra industria ac sollicitudine res nostras collapsas in pristinum statum restituendi, aut de prospero hujus nostræ Synodi successu addubitem, nequaquam, Domini ac fratres in Christo plurimum observandi. Quotiescumque enim candelabrum puræ veritatis in plerisque nostrarum Ecclesiarum cathedris singulari Dei erga nos favore hactenus confervatum, atque hanc Synodum vix à nobis expectatam extraordinario arque admirabili Dei beneficio in hac urbe congregatam, tanquam duo salutaris Dei gratiæ symbola ac bonæ speifigna intueor: quotiefcunque præcedentium vestrarum vigiliarum ac curarum recordor, quibus unitatem fidei in Deum per charitatem erga ho-

O 2 mines

mines operantis, in vestris Ecclesijs alere studuistis: quotiescunque clarissimos ac reverendos Theologos exteros Europæ nostræ Sydera spectatislima, nostræque inprimis Synodi decus atque auxilium non vulgare adspicio & suspicio: quotiescunque denique Generosos, Nobilissimos atque Amplifsimos viros Politicos Illustriss. DD. Ordinum Delegatos, nullis ad nos excitandos monitis, nullis ad nos juvandos confilijs & fubfidijs parcentes contemplor: toties magna & præclara beneficia ab hac Synodo mihi polliceor, eosdemque ab ea fructus exopto, spero, expecto, quos omnes Christiani nobiscum reformati, per totum orbem terrarum dispersi, ab ipsa exoptant, sperant, & expectant. Quos omnes ac singulos in hoc loco tanquam in specula constitutus, hic animis suis præsentes apud me considerans, videor mihi videre ipsos Reges, Principes, Magistratus, Ecclesiastas, caterosq; ejusdem nobiscum sidei domesticos, prasertim eos quorum Delegatos hic præsentes habemus, ob Synodi hujus convocationem eximio gaudio gestientes, sua monita, suffragia, consilia, per suos Delegatos nobifcum assidue communicantes, suaque præterea vota, suspiria ac preces pro felici hujus Synodi eventu, ad Deum effundentes. Quorum pio exemplo instigatus, vos quoque pro meo officio non possum nonadhortari, ne mora longiore zizania errorum, litium ac dissidiorum, furtivis ac clandestinis Satanæ artificijs, bono semini Euangelico in nostro Belgio paulatim adspersa, longius latiusque propagari patiamini, sed de apto remedio nostrarum Ecclesiarum vulneribus adhibendo, mature ac serio mecum cogitantes, in hoc, quibuscunque poteritis rationibus, incumbatis, uttantæ omnium piarum animarum nobiscum eandem Religionem profitentium expectationi, tot Dominorum ac Delegantium vestrorum inandatis ac postulatis, tot denique omnium sanctorum votis, commonitionibus ac comprecationibus vos pares exhibeatis:ac fanam nostrarú Ecclesiarum Reformatarum doctrinam, superiorum temporum iniquitate in his præsertim oris contumeliose accusatam ac prope ream, ab iniquis nonnullorum ipsi contradicentium criminationibus, quam primum vindicetis, motafque controversias, non ex proprio vestro cerebro, sed ex mente Spiritus sancti nobis in Verbo ipfius facrofancto revelata; absque præjudicio sinistrove affectu, dijudicetis ac dirimatis. Non possum denique, Auditores Prastantissimi, vos non obtestari per nomen venerandum sacrosancta Trinitatis, quod indies mecum adoratis, per communem nostram fidem in Salvatorem nostrum Iesum Christum, ac per communem Ecclesiarum fidei nostræ commissarum procurationem, ut, qua estis erga Deum pietate atque erga Ecclesias vestras misere laceratas dilectione ac commiseratione, expulsis hisce tribus Principis Averni administris atque emissarijs, quibus hactenus eas perturbavit acpene evertit, nimirum, falsa hominum Traditione, Difcordia, & quidlibet pro cuiuslibet arbitratu docendi ac statuendi Licentia, tres Religionis forores atq; alumnas, Veritatem, scilicet, Pacem, & Libertatem, sacris Verbi divini legibus adstrictam, in pristina suam dignitate passim restituere conemini. Quo vestro conatu, præterquam quod vos Deo, Magiftratibus atque Ecclesijs vestris, quorum nomine hic estis congregati, ve**f**tram

folenni juramento obstrictam, apud omnes pios atque æquos actionum vestrarum æstimatores liberabitis; magnam quoque laudem ac gratiam apud omnes Sanctos; tam triumphantes in colis, quam in his terris militantes, invenietis. Vobis enim ab hac Synodo ad fedes vestras redeuntibus, tum universa hujus Senatus & plebis Dordracenæ multitudo, tum vestri Proceres, Collegæ, concives & fatres in Christo, de re tantæ molis, tantique momenti, tam præclare gesta, communi applausu gratulabuntur: vobis Ecclefiarum Batavicarum fautores, veftri officij ad eas reftaurandas in hac Synodo præstiti, probe conscij, undique occurrentes, his Esaiæ verbis acciamabunt, Quam speciosi sunt pedes, pacem, salutem ac beatam tranquillitatem Regni Jesu Christi Belgicis Ecclesijs restitutam nobis Enangelizantium! Benedictus sit hoc nomine Rex noster Iesus Christus, nunc in Belgio triumphans. Benedicti estote Iesu Christi legati, huius Euangelij præcones exoptati. Vos denique ex hac Synodo polt hanc vitam ad Conventum universalem primogenitorum qui conscripti sunt in calis, commigrantes, Dominus noster Iesus Christus, Pastorum Princeps, hujusque Congregationis Præses supremus, coram Angelis, suis Delegatis; Prophetis & Apostolis, suis Assessoribus, osculo amplexuque suo gratulabundus excipiet, arque in æternam justorum consummatorum concionem, in qua nulla erit disputatio, nulla æmulatio, nulla accusatio, nulla condemnatio, manu sua propria deducturus, vos omnes ac singulos in perpetuum functionis vestræ laudabiliter peractæ testimonium, hac voce incomparabilis confolationis plena beabit, Bene est serve bone & fidelis, in exiguo fuisti fidelis: supra multa te constituam. Ingredere in gaudium Domini. Idiplum, Iesu Christe, nobis omnibus ac singulis, hic coram facie tua fedentibus, laborantibus ac lacrymantibus, in extremo tui judicij die largire, hujusque tuæ remunerationis certitudinem Spiritus, tui digito, imis nostris sensibus ad sempiternam animarum nostrarum pacem inscribe. Quod te cum tota hac selectissima servorum tuorum corona, supplex precor hac mea oratione, qua & Patrem tuum, cum quo unus es Deus, in tuo nomine per Spirirum tuum sic invoco:

Omnipotens ac clementissime Deus, Pater Domini ac Salvatoris nostri lesu Christi, Pater luminum, à quo omnis bona donatio & omne donum perfectum proficiscitur, Pater noster in Filio tua dilectionis nobis ex immensa tua misericordia nato ac dato, nos servotui genua nostra coram adoranda tua Majestate stectentes, te rogamus, ut ovilis tui misertus, preces nostras auribus tuis recipias, potentiam tuam excites, & ad plenam salutem nobis adserendam ad nos accedas. O Deus! restitue nos & sac ut super nos luceat facies tua, atque ita servabimur. Iehova, Deus exercituum, quousque excandesces, ac sumaturus es contra populi tui supplicationes. Nos vicinis nossiris exponis contentioni, ideoque nostri inimici nossubsannant. Vitem tuam ex vicinis regionibus in nostram translulisti! Eam per servos tuos excultam rore ac pluvia tua exelesti rigasti, ut profundas ageret radices, ac ramos suos usque ad ipsos Indos & ultimas terre marisque oras extenderet. In hac turrim speculatoribus populi exstruxisti. Torcular quoque disciplina in ea excidisti. Eandem protectionis tua macerie vestivisti ac lapidibus purgasti. Ast hac vinea loco uvarum dulcissimarum, acerbissimas labruscas

rixa invidiaque produxit. Nosque illius cultores, triste inter te & nos iniquitatibus nostris divortium fecimus. Hine nostra lacryma sunt nobis pani ac poi in quotidiano. Restitue nos, o Deus, nosque non amplius ira, sed benignitatis oculis intuere. atque ita servabimur. Adsis filijs tua dextera: quorum prasidio hanc nostram vineam in medijs nimbis ac procellis miraculose conservasti, ac maceria tua ruptiones multis in locis consolidasti. Adsis inprimis Spiritu consilij ac fortitudinis Illustr. ac Prapotentibus Dominis Ordinibus Generalibus harum Provinciarum Confæderatarum, Dominis nostris clementissimis. Adsis Illustrissimo Principi ac Magnanimo Heroi Mauritio Principi Arauficano, nec non Illustribus Generosis ac Nobilisimis Illust. DD. Ordinum Delegatis: Amplissimo ac Prudentissimo Senatiu hujus benedicta civitatis Dordracena. Adfis quoque exteris Regibus, Principibus ac Magistratibus, nominatim ijs qui prastantisimos suos Theologos ad nostri subsiduum huc transmiserunt. Commendamus tibi speciatim Serenisimum ac Magnum Magna Britannia Regem, Jacobum vera fidei defensorem: Illustriss. ac Serenissimum Principem atque Electorem Palatinum Fridericum Quintum, pricedentium atque inprimis Friderici Secundi, Principis vere Pij, nunquam fine causa ab Orthodoxis laudati, sed sine fine laudandi, legitimum hæredem ac verum successorem: Illustrifs. ac prudentissimum Lantgravium Hassia, Principum Germanorum ocellum: prudentissimos ac maxime cordatos Helvetia Proceres: Generosissimos ac fortissimos Comites Nassovicos ac VV eteravicos: Magnificos orthodoxæ Religionis defensores Syndicos ac Senatores Reipublica Genevensis: Amplissimos consultissimos nobisque conjunctissimos Magistratus, Bremensem & Emdensem. Acsis nobis quoque bic in nomine tuo congregatis Spiritus tui prasidio, nostrisque captis ac consultis salutifera gratic tuc aura fic adspira, ut Regni tui cœlestis veritas falutaris, & tranquillitas beata, in nostris Ecclesis iterum vigeant atque efstorescant; ad Nominis tui gloriam, & fanctorum tuorum coagmentationem. Audi nos & exaudi, per & propter Salvatorem nostrum atque Immanuelem Jesum (bristum : cui tecum & cum spiritu sancto, sit honos & gloria in aternum. Amen.

Sess. XLV.

# Sessione Quadragesima-quinta,

Anno Domini nostri Iesu Christi, Millesimo, Sexcentesimo & decimo-nono, secunda Ianuarij, Die Mercurij ante meridiem.

PRælectæ funt literæ Ampliss. Magistratus Bommeliensis, quibus petebatur, ut Henricus Leo, Ecclessæ Bommeliensis Pastor, qui ad hanc Synodum citatus erat, ad Ecclessam remitteretur, quo instante ibidem sesto Nativitatis D.N, Iesu Christi, muncre suo in docendo, ac Dominicam Cænam administrando, sungi posset. Synodus audita super hac re Illust. DD. Delegatorum sententia, cognitoque ex Deputatis Geldriæ Ecclesæ illius statu, cum intelligeret, præsentiam Leonis non esse einecessariam, & Ecclessæ isti per vicinos Pastores prospectum iri atque porro prospici posse; judicavit Henrico Leoni, cum reliquis Remonstrantibus subsistendum esse, neque dimittendum saltem, ante DD. Deputatorum, ad Illustres DD. Ordines Generales Legatorum reditum, atque hoc Ampliss. Maginares

stratui Bommeliensi per literas significandum esse. Quibus suas quoque Generosi DD. Delegatiadditurosfe significabant. . Moniti denuo sunt singularum Provinciarum Deputati, ut de gravaminibus ad doctrinam spectantibus mature præparandis ferio cogitarent: atque ut inter extera diligenter ad doctrinam in Difputationibus M. Episcopij nuper editis, comprehensam attenderent. Sunt & præleeta quædam Synodi Suyt-Hollandicæ gravamina, ad reformationem Academiarum spectantia. De quibus quia postea in Synodo agendum esset, resque momenti esset maximi, moniti sunt singuli, ut mature & serio ea de re cogitarent : quo Illust. Provinciarum Ordines salubribus Synodi consilijs hac in re juvari, atque in posterum Academix omnes Belgicx ita institui & gubernari possent, ne qua novain posterum ex ijs nasceretur calamitas, qualis hactenus ex quibusdam maximo cum Ecclesia damno exorta esset sed ut debitos optatosque ex illis Seminarijs Resp. pariter & Ecclesia perciperet fructus.

## Sessione quadragesima-sexta.

SESS. XLVL

111. Ianuary, Die Iovis ante meridiem.

Via ab İllust. & Præpot. DD. Ordinibus Generalibus, DD. Delegatorum & Synodi Deputati, jamreversi erant, placuit citari Remonstrantes, ut issidem eorundem Illustriss. atque Præpot. D.D. sententia significaretur. Comparuerunt Citatiomnes, exceptis Isaaco Frederici, & Henrico Leone. Prælectum illis fuit Illust.& Præpot. DD. Ordinum Generalium in caussa ipsorum Decretum, & quidemprius Belgice, ac deinde propter Exteros Theologos, in Latinam linguam hunc in modum conuerium:

Generales Fæderatarum Belgij Provinciarum Ordines, auditis ipso hoc die, in Illustrium ac Prapotentum Celsetudinum suarum conventu, qua coram à Nobilibus, summa eruditionis atque ampla dignitatis viris, Henrico ab Essen in Ducatu Geldrix atq, Comitatu Zutphaniensi Consiliario, Hugone Musio ab Holy, Equi te, Pratore Dordracensi, ac Striensis ditionis Ballivo, & Iohanne van Hemert, Consule Daventriensi, praterque eos, Reverendo Hermanno Faukelio Assessore, Sebafiano item Dammanno Scriba, Middelburgensis ac Zutphaniensis Ecclesia Ministris, missis pariter à DD. Politicis, quos ad Nationalem, que Dordrechti nunc habetur, Synodum, ipsorum delegarant Celsitudines, suse exposita suerunt, de quibusdam potissimum difficultatibus, seu gravaminibus, ex nonnullis dictis actionibusque Remonstrantium, ad eandem Synodum publica autoritate Citatorum, coortis, ut de iis plene Illustrissimorum eorundem atque Prapotentum Dominorum mentem intelligerent ac voluntatem, auditis itidem & pralectis Actis omnibusoriginalibus Decretifq, tam Politicorum quam Ecclefiasticorum nomine ibidem promulgatis, omnibusque Citatorum Remonstrantium partim scripto exhibitis, partim viva voce redditis in eadem Synodo responsis (pracipue à die Veneris, mensis hujus vigesimo & tertio, ante meridiem; usque ad diem Sabbati nonum & vicesimum eiusdem mensis huius Decembris, vesperi, post horam decimam, ut loquuntur, inclusive) audito autem inprimis tam Politico Decreto quam Ecclesiastico; vigesimo & ses timo esusdem mensis ante meridiem, eiuschemque mensis vigesimo octavo itidem ante meri liem pronuntiato; nec non & responso, die vigesimo & nono à jam aute commemoratis Remonstrantibus Citatis, post meridiem, & quidem in scriptis

exhibito; sicut & ils, que ab ipsis coram addita sucrunt: cumque ex Actis ante iam commemoratis, omnibusque appareat Decretis, Reverendos atque exquisita cruditionis Dominos exteros Theologos, partim scriptis partim wiva voce unanimiter testatos esse, eossem Remonstrantes Citatos, ante-dictis Decretis, quotics ad earesponderunt; neutiquam nec scripto neque voce hactenus fecisse satis: ideirco Illustres atque Prapotentes Domini, accurate omnibus ac serio ex consilio atque in præsentia Illustrissimi ac Generosissimi Principis ac Domini, Principis Auraici & c. Generosissimi item Domini (omitis Gulielmi Ludovici à Nassau, Locum tenentis, &c. excussis atque expensis; cum imprimis corundem Dominorum Ordinum Illustres ac Prapot: Celsitudines hoc agant, ut in Nationali ea, qua nunc celebratur Synodo, omnia co dirigantur, ut ad optatum, cuius caussa institutus hic conventus est, devematur finem ( que est gloria divina propagatio, atque religionis vera Christiana, que in hisce hactenus obtinuit Provincijs, conservatio, utque porro quam maxime ideius potest fieri, bene sit Reipublica, pariterque quies atque pax Ecclesia, optimorumque incolarum procuretur concordia) declararunt & hoc ipso declarant, ante dictatam à Politicis quam ab Ecclesiassicis sancita atque promulgata Acta ac Decreta, cum optimo inflituto suo ac mente ipsisque Decretis, Mandatis, ac Commissionibus, quas super Nationali hac Synodo eius. que moderatione conceperunt aut dederunt, prorfus convenire. Ideoque Illustres atque Prapotentes corum Celsitudines, ca Acta ac Decreta approbant hoc ipso, omnibusque denunciant, Citatorum Remonstrantium fuisse, issdem Actis ac Decretis, morem gerere evessigio, issque se subiscere. Quemadmodum ijdem Prapotentes Domini, ut inposterum id faciant, vique similibus pareant Decretis, mandant ipsis ac edicunt. Quod ut facere animum inducant, hortandos censent, atque graviter monendos. Seeus enim, hoc est, nisi morem gerant, fore, ut non modo Ecclesiastica in eos censura, verum & Politica stringatur; prout agi cum ijs solet, qui supremam publicamque contempserunt atque conculcarunt autoritatem. Ita tamen, ut sam dielos Dominos Politicos ad eandem Synodum jam Delegatos, pracipuas ejustem actiones, prout habent concepti de indictione Synodi Articuli, ex vi sommissionum, uti vocant, atque Instru-Etionum, que pridem ipsis date, & secundum ea, que ijdem Illustres atque Propotentes Domini iam decreverunt, omni industria atque diligentia, exequi ac moderari velint. Quod si forte usu veniat, ut Citati Remonstrantes in eadem pergant atque perseverent inobedientia, placet, ut ex scriptis eorum publicis, tum corum explicationibus, partim scripto partim viva voce, tam in Nationali hac quam in reliquis Provincialibus Synodis, ab ijs ante exprefsis, iporum de religione opiniones excutiantur, examinentur, & secundum Dei verbum decidantur.

Mandatur autem nihilominus Citatis Remonstrantibus, uti intraurbem Dordrechtum sese contineant, neque ex ea nisi scripto, à Politicis, hanc peculiariter in rem impetrato, se subducant. Vt interea, quoties vocantur, sincere, rotunde, ac sine ullo essigno aut tergiversatione, respondeant, mentemque suam categorice, aut verbis aut scripto scripto, prout illis à Politicis iniunctum fuerit, ac prout ifsdem videbitur Politicis, ad interrogata Synodi explicent. Quod quidem placitum, voluntatem, atque mentis sux explicationem, in ipso Synodico conventu, ipsis presentibus atque audientibus Citatis Remonstrantibus, pralegi publice atque recitari mandarunt. Actum in conventu flustrissimorum atque Prapotentum Dominorum Ordinum Generalium, sub corum sigillo ac subsignatione, nec non es subscriptione Graphiarij corundem. Haga-Comitis ipsis Ianuarij Calendis Anno MDCXIX.

Sublignatum

Magnus vidit.

Inferius.

Exmandato Illust. ac Præpot. DD. Ordd. Generalium

C. Aerssens.

Prælecto publice hoc Decreto, ferio monitifunt Remonstrantes, ut quandoquidemillis jam de voluntate & sententia supremi Magistratus, cujus auroritatem subterfugere, nec possint nec debeant, satis constaret, ut tandem aliquando justissimis; non tantum Synodi & Illust. DD. Delegatorum, qui eam moderarentur, sed & ipfius fupremi Magiferatus, decretis morem gererent: rogatique iterum funt finguli , utrum id facturi essent. Atque hunc in finem proposita hacillis sur quastio: Vtrum quinque Articulos Hagienses pro suis agnoscerent : nominatim primum, qui prælectus illis eset. Illuft.Delegati mandarunt, ut eorum finguli concepris & ad calamum dictatis verbis responderer. Episcopius respondit: Omnibus in timore Domini expensis, &, adjunctis etiam serijs ad Deum precibus, examinatis, non possumimpetrare ab animo meo, ut aliam agendi rationem fequar, quam eam quæ ultimo responso nostro exhibita est. Iohannes Arnoldi Corvinus: responsum Clariss. D. Episcopij eriam meum esse volo. Bernardus Duinglonius: Idem respondeo, quod D. Episcopius. Carolus Niellius: Nihil habeo quod addam: in cadem fum sentenria. Philippus Pynakerus: Respondeo, ut supra præcedentes fratres Remonstrantes. Affuerus Matthisus: Non possum à conscientia mea imperrare, utaliter respondes m quàmnune responfumest, nec spero hocinobedientiæ crimen ab Amy list. D.D. Ordinibus reputatum iri. Thomas Gosvvinius: Quod Collega meus Matthisius respondit, idem & ego respondeo. Theophilus Rijckyvaert: Persisto in illa responsione, quæ die Sabbathi a nobis Venerandæ huic Synodo exhibita fuit. Henricus Hollingerus: Respondeo me non posse recedere àresponso, quod exhibuimus die Sabbathi, nec posse eam recipere legem, eamque ingredi viam, quam prævideo certo certius tendere ad melioris causa & ipsius, quam profitemur, voritatis subversionem atque oppressionem; quin graviter sauciem conscientiam, offendam Deum, & Ecclesiae, atque innumeris pijs Christi cultoribus dem scandalum irreparabile, eoque gravem Dei iram in me concitem. Imirabor exemplum Christ: silebo, & omnem eventum commendabo illi, qui venturus est adjudicandum vivos & mortuos. Dixi. Rogatus à D,D. Delegaris, annon ex calore quodam animi hac diceret, respondit, se ista prameditato diu ac sedato animo proser-Dominicus Sapma: Responso clariss. D. Episcopij, nihil habeo quod addam. Bernerus Wezekius: Neque ego possum aliter respondere, quam antea respondimus scripto exhibito die Sabbathi. Samuel Næranus: Non possum per confcientiam (validis ut videtur milii fuffultam rationibus, quas hodie in fcripto nostro ad Ampliff. & Nobiliff. D.D.Delegatos Illuft. ac Præpot. Ordinum Generalium exhibuimus atque expressimus) recedere a sententia proxime superiori die exhibito.Eduarta. Eduardus Poppius: Cum debita erga summas potestates reverentia, respondeo, me invocato sepissime, acserio sanctissimo Deinomine & retota etiam atque etiam expensa apud animum meum, non posse desistere ab ultimo meo responso Rationes hodie exhibuimus Nobilist. D.D. Delegantis Illust. D.D. Ordinum Generalium, in quibus etiamnum conscientia mea acquiescit; certo persuasa id quod facio, Deo. Opt. Max, & Domino Meo Christo Iesu probatum iri.

Præses secundo hane illis proposuit quæstionera: Vtrum statuerent Decretum de salvandis sidelibus perseverantibus esse integrum Decretum de Prædestinatione ad salutem, nullamque aliam Prædestinationem ad salutem in Evangelio esse revelatam? Atque hanc esse sundamentum salutis & certitudinis de salute? Monuit porro, ut singuli ad eam responderent. Episcopius respondit: Persisto in responsione mea. Iohannes Arnoldi: Idem sacio. Duinglonius: Persisto in responsione data. Niellius: Et ego persisto. Pynakerus: Idem & ego respondeo. Matchisius: Et ego. Thomas Gostvinius: & ego. Wesekius: & ego maneo in responsione mea. Hollingerus: Dixi. Sapma: idem & ego. Næranus: & ego. Poppius: quia conscientiæ meæ non habetur ratio à Synodo, non expecto ab illa institutionem in veritate, ideoque consultumnon est respondere.

Deinde Præses, tertiam hanc quæstionem proposuit, jussitque ut ad eam responderent: An hec, videlicet, ipforum esfet sententia; In Decreto Predestinationis tantum contineri Electionem qualitatis salvandorum, sive ordinationem sidei in conditionem communicanda falutis: non autem hominum ad falutem: seu esse tantum ordinationem qualitatis, qua westitus esse debet, qui salvandus erit? Responderunt: Episcopius: Dico quodan-Poppius: Quia conscientiæ satisfacere non licet desensione veritatis & confutatione falsitatis, satius est silere, quam respondendo veritati & bonæ causæ detrimentum adferre. Iohannes Arnoldi: Persisto in responsione jam dicta-Duinglonius: Non habeo, quod priori responsioni addam. Niellius: Nec ego habeo quod addam. Matthifius: Non haheo quod addam refponfo D. Poppij. Thomas Gofvvinius: Non habeo quod addam superiori meæ responsioni. Pynakerus: necegò. Rijckyvaert: Idem dico, quod antea dixi. Hollingerus: opinor per hunc agendi modum vim inferri veritati & conscientijs nostris, quemad modum apparet ex scripto hodie Nobilist. DD. Delegatis exhibito. Sapma: idem respondeo quod D. Poppius. Wesekius: Ego persisto in responsione mea antea data. Næranus: Si liceat nobis de Reprobatione & Contra-Remonstrantium sententia fuper ea agere, quantum nobis Conscientia nostra, & Ecclesiarum nostrarum ædificatio persuadebit sufficere, & hocin antecessum promittatur, libenter ad quasità respondebo: sin minus, silere malo. In hisceresponsionibus quia sæpe ad scriptum quoddam suum Illust. DD. Delegatis exhibitum provocarant, quo se harum Responsionum rationes reddidisse testabantur, placuit is sdem Ampliss. DD. ut hoe toti Synodò ptælegeretur, quo eidem quoque de his rationibus constàret:

> Nobilissimis Amplissimis DD. DD. Illust. ac Præpot. Generalium Ordinum Delegatis.

Vanquam magnasit, Illust. ac Nobilisimi DD.imo summa sub Deo VV. DD. in nos subditos potestas; cui non solum propter iram; sed & propter conscientiam obedire & morem gerere tenemur, tamen is illam limitibus circumscripsit Rex. Regum & Dominus dominantium, ut nihil, quod velrecta rationi, vel expressa in Scripturis voluntati divina contraveniat, subditis suis imperare ac prascribere possit aut debeat. Rectaratio imaginis divina scintilla est, & tacita aterni numinis voluntas. Scriptura altera Dei vox est, & pleniorem voluntatis divina significationem continet. Vtraque Conscientiarum omnium & astionum canon est, mensura, & regula, ut si forte summa potestates per ignorantiam

aut humanam imbecillitatem (que Magistratibus etiam prudentissimis & maxime circumspectis accidere potest') aliquid ijs repugnams imperent, conscientias subditorum Mandatis suis gravare merito videri debeant. Gloria nostra, inquit Apostolus, testimonium est conscientia, à qua non oportet quenquam, nedum Christianum & Iesu Christiscrvum, in omni vita sua vel transversum unquem discedere. Sed ut nibil est facilius, quam conscientiam obtendere: ita nihil necessarium magis, quam ut, si quando illa gravari se conqueritur, apertis & evidentibus testimonijs probetur, aliquid ipsi prascribi, quod cum naturali aquitate, aut expresso Dei verbo pugnet. Hoc si fiat, libera est ab humanis imperus conscientia, utpote soli Deo devincta. Si non fiat, obedientiam debet, nisi rebellis ac refractaria haberi velit. Date veniam, Illustr. ac Nobiles DD. ut in prasenti, quod agitur, negotio, ubi conscientiis nostris opponuntur conscientia aliorum, Vestris Dom. significemus, quanam sit Dei voluntas, quam segui & nos, & Vestras Dom. oportet. Muneris nostri est, non populum solum, sed & Reges & Principes terra erudire, ne si subditis suis onus imponant, quod conscientias ipsorum torqueat, causam ipsis ingemiscendi apud Deum prabeant. Vocati sumus vestra autoritate, Illustres Domini, ad Synodum hanc Nationalem, ut de arduis religionis Christianæ mysterijs, quibus de salute ac aterna damnatione hominum pronuntiatur, sententiam nostram dicamus , explicemus , defendamus. Verum sententia nostra , verita-tis nostro judicio sententia est , & quidem ejus , qua gloria divini nominis ac meritorum Icsu Christi quam maxime illustrari, & pietas quam maxime promoveri potest. Volunt Vestra Dominationes, vult veneranda hac Synodus, ut in hac Veritatis professione & defensione, eam agendi ineamus rationem, ut nobis à Synodo, quam maxima sui parte nobis adversam esse apud conscientias nostras judicamus, prascribantur limites hujus professionis & defensionis, & quidem tales, quibus veritas ipsa aut mutilabitur, aut celabitur, aut tenebris & labyrinthis inextricabilibus involvetur, aut insigne saltem aliquod damnum reportabit. Fiet enim hoc, si libere sententiam nostram exponere, & contrarios errores Deo & pietati inimicos pari libertate refutare, eosque ex illis autoribus citare & producere, quos eorum patronos & assertores pracipuos esse novimus, quosque ipsi in sententia sua defensione allegare solent Contra-Remonstrantes, & super horum consensu gloriari, quique clarissime & evidentissime illam proposuisse nobis videbuntur, nobis non licebit; & si institutis ante susceptam à nobis Veritatis defensionem, questionibus, idque per capita singulorum extemporaneis & non prameditatis responsionibus Veritas non in lucem protrahatur, sed cavillationibus, & inutili responsionum inter se commissione obscuretur, & ludibrio exponatur; denique si à parte adversa leges nobis & modum desendenda veritatis & oppugnanda falsitatis, cum manifesto veritatis prejudicio prescribi concedamus. Hoc ut fiat , casum conscientia interpretamur , quia & recta rationi hoc insum & Sacra scriptura repugnat. Suadet recta ratio, ne à parte adversa leges accipiat pars adversa circa ipsum dissensionis argumentum, utpote qua imperium in illam non habet. Iuris naturalis est, ne quis in propria causa sit accusator, testis, & judex. At in hac Synodo, maximam Ecclesiasticorum partem sispectes, ijdem sunt accusatores nostri, ijdem testes, ijdem judices. Sed ipsius Dei per Mosen loquentis vocem audite: Iudices & moderatores constituito tibi in singulis portis tuis, quas Ichova Deus tuus dat tibi per tribus tuas : qui judicent populum judicio justo. Ne pervertito judicium, ne accipito personam. Verum, quam speciem recti, justi ac non perverso judicij habebit illorum in hac Synodo judicium, quorum alij jam ante scriptis concionibus, & facto à nobis schismate nos condemnarunt : aly ita de nobis publice in ipso Synodi consessu pronuntiant, ut qui indigni simus, cum quibus Synodus agat : qui nec Deum nec supremas Potestates, nec Ecclesias suspiciamus, qui audaciam pro muro, & impudentiam pro scuto habeamus, in quorum dictis, factis, gestibus quidquam pietatis observari non possit: qui non bona; sed mala, imo perdita conscientia agamur. Qui numero & qualitatibus (En προσωπληψίαν) modici simus, & qua quamplarima sunt aliorum åsoeya & plena inclementiæ judicia, quæ animum partium studio non leviter abreptum, ideoque ad judicandum judicio justo minime idoneum, manifeste arguunt. Iudices iniqui errant à veritate sententia, dum intendunt qualitatem persona, inquit Isodorus, libro 3. de Summo Bono. Paulus Apostolus, vivum & absolutissimum EpisActor. 25.

copi & Doctoris Evangelici exemplar , usque ad eo à summorum Sacerdo tum hoc est, partis sibi ex professo adversa, judicio abhorruit, utrogatus à Fesio, an vellet Hierosolymam prosicisci , & super controversis de Religio ne inter ipsum & Indaos quastionil·usistic judicari , maluerit ad Cafaris tribural provocare, quam in Ecclefiastico Iudaorum confessu caussam dicere, aut corum judicio se submittere. Monet Scriptura, serio & cum maledictionis interminatione, ne quis epus Domini segniter facial. Ierem. 48. At si Vestra Dominationes DDes velint, ne in lucem protrabantur, prout rei necessitas exiget, Contra-Remonstran-tium, & corum quos illi pro Orthodoxis habent, errores crassi & noxij, volent profecto, ut causam Dei & veritatis segniter ac negligenter agamus, Itaque, nisi in Dei maledictionem incurrere velimus, per conscientium parcre non tossumus.

Paulus Apostolus in Epist. ad Titum cap. 1. inter alia officia boni Ductoris & hoc requirit, ut sit idoncus ad convincendos contradicentes. Redarguito cos (inquit) ut saní fint in fide. Idem Timotheum suum monet, ut erudiat eos, qui contrario animo sunt affecti, ecquando det eis Deus, ut resipiscentes agnoscant veritaiem, cum Scriptura divinitus inspirata sit non solum ad doctrinam ; sed ctiam ad redargutionem , wis theyxov. Quare, per Conscientiam hanc muneris nostri partem intermittere, aut ut de ea pro arbitito suo dispenset pars dissidens & contradicens permittere, nobis non licet, & quidem tune, cum sententia rostra confessionem edere solemniter jubemur. Vult Scriptura passim ut glorificemus Deum, ut omnia ad gloriam eius faciamus.

2. Cor. 4.

Quamobrem, cum lasam à multis arbitremur gloriam misericordia, iustitia & sanctitatis divina cius certe vindicationem per conscientiam negligere , aut ad placitum aliorum suscipere, tunc. cummaxime oportunum est cam asseri, non deben us. Fult Scriptura, ut I celesta Pastor & E-Cor, 6. 6.0. piscopus testimonium habeat quod sarus sit in dettrina, & abrenuncians pudendis latebris, non cum calliditate ambulet, neque fa set sermonem Dei; sed declaratione veritatis commendet seipsum apud omnem conscientiam hominum in conspectu Dei. Neguaquam ergo hoc tempore, quo fama & existimatio nostra proscindutur hoc nomine, qued qua Contra-Remon-Arantium est, nostra esse credatur sententia, ab huius criminis & suspicionis abstersione supersedendum nobiscrit, nisi contra disertam Spiritus S. admonitionem, apud sidei nostra domessicos & extraneos male audire & pro non sanis in doctrina habert velimus. Vraet serio Apostolus, ut attendamus ad nos ipsos, ad doctrinam, ad gregem Domini, in quo constituti sumus Episcopi & Passores. Menet Timo: heum, & in eius persona nos queque, ut miniflery nostri plenam sidem faciamus, sinem quoque nostri ministery vult esse adificationem corforis Christi. Verum si unquam, nunc tempus est, ut ad nos, ad dectrinam sermonis sidei, ad gregem nobis concreditum, ciufque adificationem attendamus, utpote cui Centra-Remonstrantium & cerum quos illi pro Orthodoxis habent, contraria nostris Thesibus dogmata effendiculummaximum prabucrunt. Quanamitaque illa degmatafint, quique corum effertores, silentio praterire, ubi ad causa tractationem ventumerit, citra conscientia lassonem non pos-

Actor. 20. Tit t. 2 Tim.4. Epin. 4 ..

> Exigit à nobis prudentise Christianse infallibilis Doctor Christus, simplicitatem columbinam, & serpentinam prudentiam. Sed contra hancerit, si a partenedversa nobis prascribi linimus istiusmodi leges, que, cause no tra sive veritatis, defensioni, quam maxime praeudicant. Estote, inquit Scriptura, imitatores Dei, & Christi, & ad Corinthios scribit Aposlolus: Estore imitatores mei, sicut eriam ego sum Christi. Quod fuere conscientia bona, & pectoris Christiani officium est. At quid familiarius Deo, quam per Prophet, sinvehi, in errores P feudo-Prophetarum? Quid familiarius Chriflo, quam quavis occasione vindic**are** à corruptelis Phaviscorum, Legem Domini? Quid familiarius Paulo, quam tempestive & intempestive resutare Indeorum de Instissione ex operibus sententiam? Nullos hie sibi limites à Indais vel Gentilibus, aut quoquam mortalium prafigi passi sunt Apostoli : sed vbi & quando opportunum erat, & quod necessarium judicabant 19st, in vertiate defendenda, & falsitate oppugnanda, persiterum intrepidi ad mortem usque. Neccum Petro non recto pede incedenti, in os refisteret Paulus, co quod condemnandus effet, filendi aut loquendi leges à Petro sibi poni passus est. Vult Scriptura , ut in Ecclesia Dei omnia 2007 puòrus rai 2014xtws fiant. Quo Scriptura loco, ordinis Ecclesi estici necessitatem probant Orthodoxi omnes.

Sedin

1 Cor. 11.

Galatiz.

Sed indecens profecto crit, ut divina veritas, quam sanguine suo consirmavit Dei silius, limites desendendi sui & averruncandi errores accipiat ab ijs, qui isti veritati è diametro contradicunt. Indecens crit, ut nondum instituta à nobis Thesium nostrarum desconsine & explicatione talis instituatur per Quastiones & Responsiones Veri inquisitio, ex qua ronnisi maior consessio & rerum tractandarum perturbatio, certissime consequetur. Estque hoc contra ordinem Ecclesia & Lunov plane, ut in Synodo qua ad componendas Ecclesia turbas convocata est, de ijs rebus agendi libertas nobis pracidatur, qua motuum & dissidiorum in Ecclesia, causa pracipua & principalis sunt.

Vident Domin. Vestra, rem non esse adiaphoram de qua controvertitur, sed à recta ratione, manifestis Scriptura locis, Dei, Christi, Apostolorum exemplis desinitam & circumscriptam esse, ut quotquot mysterium sidei cum pura conscientia tenere volunt, alio pede incedere non debeant, nec si muneris sui rationem habere velint, possint. Si Vestrarum Dominationum, si Synodi conscientia secus statuant, nihil nos ijs imperare, quod contrarium suadeat, volumus, quia homines sumus: nihil ijs imperare, quod contrarium suadeat, possumis, quia citati & imbelles sumus. Verum cum conscientia nostra aliter judicent, quarum side, integritate, innocentia, nihil quoque nobis carius est; humiliter Vestras Dominationes rogamus, ut rationes nostra & Synodi prius examinentur, & inter nostram & Synodi conscientiam sequestra intercedant. Si Synodus edocere queat, casum hunc conscientia casum non esse iniqua nos postulare, cedemus libenter: Si nos edoceamus, casum hunc, conscientia casum esse iniqua nos postulare, tandem petitioni annuite.

Hoc vero quamdiu tentatum non est, rogamus Vestras Dominationes ne conscientias nostras porro in hoc negotio à Synodo torqueri sinant, ne vel nobis imponere videantur necessitatem contra conscientia dictamen agendi, quod irreligiosum foret, & veritatis causam adversariorum arbitrio permittendi; vel sibi necessitatem imponant, sub specie de titulo inobedientia & contumacia in Magistratus nostros, in innocentes animas, dessideles Iesu Christi servos & obsequentissimos subditos, durius quiddam, prater meritum nostrum, statuendi. Quod tamen patienter ferre malumus, quam ut causa Dei & Christi, per negligentiam nostram desugisse videamur, & contra conscientiam agentes, toties execratum in Scripturis hypocriseos crimen committamus, & iram Dei Opt. Max. qui corpus & animam nostram in gehennam conjicere potest, in nos concitemus.

Quapropter plena animi & conscientia fiducia in responsione nostra postrema acquiescimus, parati ad rei tractationem accedere, siquidem isto pede liceat. Cumque (quod notari petimus) Synodus iudicet casum hunc, conscientia casum non esse, nos vero gravius rem omnem ponderemus, utique hac in re nobis gratisicari salva sua conscientia poterit.

Hac quoque Vestras Dominationes scire voluimus, ne quidquam quod ad instruendum Vestras Dominationes in re gravissima, qua nonleviores circumstantias, sed Dei gloriam, muneris nostri fidem, Ecclesia adisticationem & ipsam veritatis causam concernit, intermissse videamur.

Subscripta erant omnium nomina.

Illustres D.D. Delegati Synodo declararunt, quid ab ipsis ad hoc scriptum esset responsum. Nimirum, existimare se, totum tribus potissimmm niti sundamentis. Primum esse, quod conquererentur nimis arctis sententiæ suæ explicationem constringi limitibus. Ad hoc respondisse, latiorem sententiæ ipsorum explicationem Decreto Synodico ipsis, ubi ad interrogata respondissent,

plene concessam, quo & contraria sententia oppugnationem, non tantum permissum, sed & imperatum iri significatum suit: adeo ut de imminuta sententiam suam declarandi & defendendi libertate, conqueri nullo jure queant. Secundum, spectare qualitatem Synodi, cuius autoritatem subterfugere hac criminatione conarentur, quod adversa pars esset. Eam autem criminationem Exterorum suffragijs soli disque jugulatam ac resutatam esse rationibus. tium esse, quod conscientias suas Decretis tum Synodi, tum Illust. DD. Ordinum, eorundemque Deputatorum Decretis opponerent. Responsum illis fuisse, Decretis illis nihil mandari, quod ipsorum conscientias jure merito gravare posset. Nec debere eos tantum suis tribuere conscientijs, ne nullam conscientiarum DD. Delegatorum, & totius Synodi, quæ profecto multo minus conscientijs ipsorum alligari posset, habuisse rationem viderentur. non minus aquum esse, ut suarum quoque Delegati & Synodus haberent rationem: ac proinde denuo mandasse ipsis, quia Illustrium & Præpotentum DD. Ordinum Generalium voluntas ex decreto hoc fatis perspecta ipsis esset, ut se ei submitterent.

Præses quartam hanc quæstionem Remonstrantibus proposuit, Quandoquidem in exhibitis Thesibus dixissent, Deum elegisse cum intuitu antecedentis obedientie, quid per hanc obedientiam intelligerent. Responderunt: Episcopius: non habeo causam cur à sententia mea recedam. Niss Deum revererer, non facerem Iohannes Arnoldi: Perfifto in responsione data. Poppius: Nusquam in scriptura legi Pastoribus aut seorsim aut congregatis, permissum esse, ut ita cum conservis suis agerent. Conscientiam allegavi, neque quisquam satisfacit conscientiæ mex. Respondit ei Præses: totum orbem Christianum judicaturum esse. Pastoribus in Verbo Dei potestatem esse concessam rogandi de conservorum sententia: in Ecclesia Dei debere esse inspectores, qui de Doctorum in Ecclesia doctrina & moribus judicarent. Rogavitque eum: An disciplinam illam, quam Christus & Apostoli instituerunt, ex Ecclesia eliminatam Poppius respondit: Ei qui conscientiam suam allegat, nihil esse imperandum, nisi opera prius detur, ut conscientiæ ejus satisfiat. Se sincere coram Deo loqui, & rogare Synodum, ne quid tale in se committeret. Dolere se vicem Synodi, quod ita secum ageret: Non autoritate agi debere, sed rationibus confeientijs esse satisfaciendum. Præses ostendit, hoc responsum sapere supercilium. Illos liberrime judicare de Decretis Illust. DD. Ordinum & Synodi, neque pati ut de ipsis eorumque factis judicetur : ipsorum conscientijs jam satis superque debuisse esse satisfactum. Libertatem non tantum suam sententiam defendendi; sed & contrariam oppugnandi Decreto Synodico satis amplam iam concessam ipsis esse, modo iustis illa legibus circumscripta manear. Synodum ipsam suis esse circumscriptam legibus. Iniquum esse, quod in agendi ratione non supremi Magistratus Decretum, sed præconceptam à se opinionem ve-Iint fequi. Nihil dum iniquum ab ipfis postulatum. rectius facturos, si querelas hasce, donec aliquid iniquiab ipsis peteretut, differrent. Cum in antecessum enim (ficut loquebantur ipfi) istaurgerent, nihil facere aliud, quam quod Synodum accusarent, quasi certum sit, illam aliquid iniqui ipsis præscripturam. Respondit Poppius: Rationes se propositisse, de quibus judicatura esset posteritas. Dyvinglonius rogatus respondit: nullam video caussam, quare à sententia discedere debeam: persisto in sententia mea. Niellius: si non licet autores allegare, non video, quorsum ulterius pergere debeamus. Responsum ei suit: concessum illis esse Decreto Synodico, sententiam contrariam oppugnare. verum libertatem illam non debere esse illimitatam, ut prolibitu Doctorum Ecclesiarum Reformatarum fententias exagitarent, & eorum quafi fepulchra refoderent, atque animas ventilarent: simodeste, uti decet, agere hoc vellent, Synodum reluctaturam non esse, cum ad eam rem deventum esset. Niellius reposuit, Non petere se illimitatam libertatem, neque animum sibi esse Doctorum Reformatæ Ecclesiæ sepulchra refodere; sed illorum de Reprobatione fententiam, quantum necessarium iudicarent, impugnare velle. Respondit ei Præses, vt de Reprobatione aliquando agerent, non permissum tantum este, sed iniunctum iri. Ita ut de libertate illa dubitare non possent.

Ille

Ille regessit: Intelligere se, quorsum hac tendant, ac proinde non posse respondere. Illustres DD. Delegati interfati significabant: Non dubitare se, meminisse Remonstrantes, in exhibito scripto provocasse ad sequestram DD. Delegatorum operam. Eam ipsos non posse non interponere, ac proinde hoc significare, existimare se per Decretum Synodicum abunde ipsis esse satisfactum, seque ijs denuo injungere ut huic faltem acquiescant, neque hanc cunctationum serram toties reciprocent. Reliqui porro moniti fuerunt, ut ad propositam quastionem responderent. Matthisius respondit: Non possum aliter respondere quam respondi. Pynackerus: Persisto in responsione Die Sabbathi data, quamdiu rationes nostrænon impugnantur. Goswinus: & ego persisto. Ryckwaert: Non habeo quod addam. Hollingerus: detur nobis facultas agendi scripto libere, plene, & quantum judicamus necessarium ad veritatis manifestationem ac defensionem, sublatis cautelis & circum (criptionibus, promittimus vobis, daturos nos esse operam, ut nihil quod æquum & justum est, innobis desiderari possit. Sapma: non habeo quod addam priori responsioni. Wezekius: Necego. Næranus: Quandoquidem Synodus interpretetur non esse conscientiæ casum; posse ac debere hanc ipsorum infirmitatem ferri à Synodo: non egressuros limites modestizin refutatione, modo libere refutare liceret. Ne protervi haberentur, munivisse se responsum suum rationibus. Qua si forte infirmæsint, ijs tamen se moveri, ut aliter agere non possint: paratos esse respondere, modo ne limites refutandi sibi præscriberentur: nihil se malle quam sententiam suam sussissime explicare, modo libertas, portentosa quædam & hominum f.luti noxia, dogmata refutandi, quantum ipfi necessarium judicarent, concederetur. Responsum ei suit, Rationes illas inscripto expressas satis esse resutatas. Meratantum illos subterfugia querere, ne sententiam suam manifestare cogerentur: Libertatem refutandi justam, satis plene ipsis Decreto Synodico esse concessam, atque adhuc concedi: modo illa justis Synodi legibus constringeretur. Ne forte ea agerent, quæ per conscientiam Synodus admittere non posset. M. Episcopius subjunvit: Nihil se aliud petere, quam ut scriptum inspiciatur, sibique concedatur Contra-Remonstrantium, & eorum quos illi pro Orthodoxis habent, sententiam, quantum ipsi necessarium judicarent, refutare. Responderunt Delegati, Scriptum illud à se lectum & expensum esse: Si existimarint, se eam sententiam, quæ pro Orthodoxa hactenus esfet habita, erroris & falsitatis posse convincere, ipsis esse permittendum, ut hoc facerent, modo judicium de modo agendi non tantum penes ipsos, fed & penes fe & Synodummaneat. Et quia toties objectum ab illis fuerat, in Ecclesiis nostris portentosa quædam tradi dogmata, gloriæ Dei & hominum saluti inimica, quæsitum est à Præside: Si existimarent talia esse, quæ in hisce hactenus Ecclessis suissent tradita, quanam conscientia utriusq; partis tolerantiam antehac ur gere potuissent? Eo enim tempore, cum tolerantiam urgerent, declarasse ipsos, dogmata quæ Controversa haberentur, levis admodum momenti esse, nec salutis fundamentum attingere. Nunc contra horis fingulis ingeminare, tam horrenda ea esse, ut conscientijs suis satisfacere non possent, nisi ea oppugnarent & everterent. Quanam ratione hæc conciliari possint? Videri esse temporis filios, qui ex circumstantia illius, gravitatem dogmatum, aut levitatem metirentur. Responderunt, Nunquam se ursisse tolerantiam, nisi quæ legibus circumscripta esset. poris nondum habuisse scripta Piscatoris & quorundam aliorum. Quæsi habuissent, non fuisse istam tolerantiam ursuros. Imperatum ipsis denuo est à Delegatis, quia mens & voluntas Illust. DD. Ordd. Generalium satis perspecta ipsis esser, ut ad obedientiam sese componerent, neque ex urbe sine venia ipsorum discederent. Petebant Remonstrantes, ut Decreti huius Illustr. DD. Ordd. Generalium apographum concederetur sibi. Responderunt Delegati, iustas esse caussas, quare id sieri non Si quid tamen aut obscurum, aut quod non satis recte ipsi intelligerent, esse videretur, bis terve prælectum illis iri. Cui responso acquieverunt.

355

Sess. XLVII.

## Sessione Quadragesima-septima,

#### IV. Januarij, Die Veneris ante meridiem.

HEnricus Leo, qui superiori die, quo reliquis Remonstrantibus Decretum Illust. & Præpotent. D D. Ordd. Generalium prælectum esset, præsens non fuerat, solus vocarus suir, & comparuit: prælectumque ei dictum Decretum, rogatusque est, utrum hisce Illust. & Prapotent. D.D. Ordd. Generalium mandatis morem gesturus esset. Respondit, se sententiam suam scripto comprehendisse: quod & tradidit, petijtque ut prælegeretur. Significavit illi Præses, reliquis Remonstrantibus propositam suisse hanc quæstionem. Vtrum quinque Hagiensis Colloquij Articulos, pro suis agnoscerent, obtestatusque est eum, per Dominum Iesum Christum, & per afflictarum Ecclesiarum pacem, ut ad hanc quastionem sincere, simpliciter, & candide responderet. Qui subjecit, se, si sibi constitusse ca ratione actum in Synodo iri, ad eam venturum non fuisse. Hagiensi Collationi non interfuisse se: Articulos illos hactenus suos esse, quatenus ijs postea assensum suum adhibuisset. Si libertas postulata concedererur, fidi Pastoris officio se non defuturum, neque vagam & prophanam postulare licentiam, tantum petere debitam sibi concedi libertatem. Et quandoquidem judicium hic ferendum esset, cum periculo conjunctum esse ad omnia interrogata Præsidis respondere. Non posse se causam suam, eorum judicio, à quibus condemnata jam esset, permittere, neq; se de omnibus loqui, sed Provinciales maxima sui parte adversarios esse, quibus committi iudicium non posset. Esse in Ecclesijs hisce Reformatis, qui secessionem ab ijs fecissent: illos agnoscere Iudices iniquum videri: Non posse se ad quæstionem propositam respondere, nisi concessa libertate postulata. Responsum ei suit, non tantum ei sore liberum, sententiam contrariam oppugnare, sed & hoc, quod toties iam dictum esset, sponte injunctum illis iri. Liberum etiam illi esle, ut si mentem suam ad interrogata Synodi non satis plene explicare posser, capostea adderet, quæ ad explicationem pleniorem addenda viderentur, modo ordine hoc fieret. Nihil delinqui, si ad quæstionem hanc responderet. Quare salva conscientia respondere posse: maiorem se in ipso quam in reliquis æquitatem agnoscere, & proinde gratias habere, quod & libere & candide illud quod reliqui allegare noluissent, profiteretur (quæ tamen vera & præcipua tergiversationis causa esset) Synodum nimirum pro parte adversa ab ipsis haberi, ac propterea causam suam eius judicio ac directioni permittere nolle. Rogavit eum Præses, An-non sese in Synodo Geldrica, Nationali subjecisset? Respondit, se hoc non negare. Addiderunt D D. Delegati, ut sententiam contrariam refutarent, non modo liberum illis fore, sed & imperatum iri: permitti iustam libertatem sententiam suam explicandi atque defendendi, modo non illimitata sit. Ad Delegatorum sequestram operam provocasse ipsos: Quare bona omnia debere ab ijs expectare, ad quos provocarant. Proposita jam ipsis Illustr. DD. Ordd. Generalium mandata, quibus conscientiæ ipsorum minime gravarentur. Arbitrarium non esse, supremi Magistratus autoriesse ut ijs morem gererent. tati legitimæ refragari. Iniquum esse, Citatos Iudicibus leges præscribere, & quasi manus ligare velle: Synodi judicium non posse ipsos subrersugere. Spiritus Prophetarum Prophetis subjectos esse. Qui membra Ecclesiarum Reformatarum esse vellent se istorum Ordinisubjicere, cosque Iudices agnoscere deberc, qui ab ijs essent Delegati. Rogarunt eum denique, ut quandoquidem hoc iudicium declinaret, neque hos Iudices agnosceret, quodnam igitur Iudicium, & quos Iudices in causa sua postularer? Respondit, secundum Remonstrantium sententiam, supremum Magistratum esse legitimum Controversiarum Ecclesiasticarum judicem;

iudicem: se autem arbitrari hoc Iudicium Ecclesiæ magis competere. Illam vero, aquiores judices quam funt isti, & suspectos minus, dare debuisse. Rogarus ab Illust. D D. Delegatis, quid in his Iudicibus desideraret, respondit, esle in hoe Consessu tales, qui pro legitimis agnosci non possent: dubitare præterea, utrum omnes legitime unt deputati. Demonstratum ei fuit, Judicem legitimum ad rei exceptionem recufari semper non posse. De Rei seu Citati exceptione ipsos Iudicare debere Iudices: Si Iudex segitimus minus idoneis conditionibus instructus videatur, non solere cum rejici propterea, sed adjungi ci aliquem. Hisce Ecclesiasticis Iudicibus addiros esse ipsos Delegatos, qui diligenter essent curaturi, nequid fieret iniqui. Respondit Léo, non putare se ullum extare Canonem, quo statutum sit, partem adversam posse esse Iudicem: Synodum autem maxima fui parte adversariam esle, cum in ea multi sint, qui partibus jain faveant, scriptisque suis causain Remonstrantium jam condemnarint. Rogavit eum Præses, guandoquidem dixisser, omnes qui sententiam de hisce controversijs dixissent pro adversa parte habendos esse, annon hac eadem ratione Illust. Ordines pro parte adversa habendi essent, siquidem declarassent, se Contra-Remonstrantium sententiam pro ca habere, que cum Reformatis Ecclesijs consentirer. Leo respondit, non constare sibi Illust. Ordines hoc declaravisse: carerum, si illi declararent, sententiam, quam Contra-Remonstrantes docent, Reformatam religionem esse, nolle se esse inembrum istarum Ecclesiarum in quibus ista docerentur. Responderunt Delegati Geldrici, si existimaret tam blasphema à Contra-Remonstrantibus doceri dogmata, cursea in Geldrica non adduxisset Synodo: cum præsertim hoc ab ipso postulatum esset. Respondit, postremum ipsorum scriptum non fuisse præsectum, sed suppressum. Idem D.D. Delegati responderunt, ipsos noluisse ut prælegeretur: non enim Synodo inscriptum fuisse. Quæsivit postea Leo, An ergo Synodus hæc ipsis plenam permitteret libertatem? Responsum ei fuit, cam ipsis dudum permissam esse, atque ut de eo constarét, denuo Decreti explicatio prælecta suit. Respondit, satis quidem plenam ibi libertatem permitti videri: sed, fortasse, ubi ad Reprobationem & ad sententiam Contra-Remonstrantium de ea perventum esset, silentium sibi impositum iri. Petijt denique ut scriptum paulo ante à se exhibitum prælegeretur. Quod prælectum quoque suit. In quo declarabat, statuisse se huic Conventui non interesse, sed citatum comparere voluisse: idque ea spe, ut Collatio amica super quinque Articulis, atque in primis rigida de Reprobatione quorundam doctrina, institueretur. Quod si visum essetilla ratione secum agere, malle se à publico tecedere. Expectaturum quidem Synodi judicium, idque si verbo Dei consentire deprehenderet, ei se assensum præbiturum: sin minus, Ministerio cessurum. Quo si privaretur, quia partis se adversa judicio non submitteret, orbem de co iudicaturum esse. Præses iterum rogavit, An ad quæstionem jam propositam responsurus esset. Respondit, se citatum ut propriam opinionem, quantum, necessarium esse iudicaret, explicaret & defenderet: ea lege se velle, ea cessante, se non posse, sed iudicium Synodi de Persona & Doctrina sua expectaturum esse. Cumque omnino respondere detrectaret, cum hoc DD. Delegatorum mandato dimissus est: ne sine inforum venia urbe excederet.

Quandoquidem Citati, tum Synodi tum ipforum Illustr. & Prapotent. DD. Ordinum Decretis ac mandatis parere, sententiamque suam ad interrogata Synodi plenius exponere detrectarent, cumque ab ipsis Generalibus Ordinisus, publico Decreto iam statutum esset, ut nisi morem gererent, Remonstrantium sententia ex ipsorum scriptis examinaretur, deliberatum suit, qua ratione id ipsum commodissime institui posset. Praese propositit, Annon videretur consultum, ut prius ex ipsorum scriptis quadam, ut vocantur, interrogatoria conciperentur, quas aliquo modo parata habere dicebate; atque ut ex ijs postea These quadam formarentur quibus Remonstrantium sententia breviter, perspicue & sidestrer comprehenderetur atque explicaretur? Placuit Synodo hanc agendi rationem experiri.

Balthasar Lydius, Ecclessa Dordrechtanæ Pastor indicavit, die proximo Dominico sacram Cænam in ea urbe eclebratum iri, gratissimumque Ecclessa isti P 3 fore,

fore, si Venerandæ Synodo placeret tum sirmandæ sidei suæ, tum testandi in side consensus caussa, sacram σίναξιν cum ca'celebrare: decretum esse à Pres byterio, ne qua oriretur confusio, ut quicunque accessurus esser, id ipsum prius alicui ex illius Ecclessæ Pastoribus significaret. Idem Ieremias Poursius Gallo-Belgicæ Ecclessæ nomine Synodo indicavit, idemque ab eadem petijt.

Sess. XLVIII.

### Sessione Quadragesima-octava,

v. Januarij, Die Saturni ante meridiem.

PRoposita sunt Synodo à Præside Interrogatoria nonnulla, ad pleniorem sententiæ Remonstrantium circa primum Articulum explicationem. Monitique sunt Exteri Theologi, ut amanuenses post meridiem, ad describendum statum controversiarum in Synodo Geldrica formatum, & in ipsorum gratiam in Latinam linguam conversum, mitterent.

Sess. XLIX.

## Sessione Quadragesima-nona,

vii. Ianuary, Die Luna ante meridiem.

Pareire indicavit Isaacum Welfingium, Pastorem Hornanum à Synodi Noort-Hollandicæ judicio ad Nationale in causa suspensionis à munere docendi appellasse, literasque ab Illust. Principe Arausicano, quibus causa ejus Synodo commendabatur, attulisse. Quæ & prælectæ sunt. Exhibitæ quoque & prælectæ sunt literæ Ioannis Arnoldi Rodingeni illius Ecclesæ Pastoris, scholæque in eadem urbe Rectoris, in simili suspensionis causa ad Synodum appellantis. Statutum suit, ad hasce appellationes, literasque attendendum esse, ubi ad tractationem Controversiatum Personalium deventum esset, atque hoc ipsis tempori significandum esse.

Perrexit Præses in dictandis Interrogatorijs ad explicationem primi Articuli, ex

scriptis Remonstrantium ab ipso excerptis.

SESS. L.

## Sessione Quinquagesima,

Eodem Die post meridiem.

PRælecta atque examinata sunt præcedentium aliquot Sessionum Acta. Eademque occasione denuo moniti sunt Synodorum Geldriæ, Hollandiæ Australis & Borealis, Ultrajectinæ & Transisulaniæ Deputati, ut rerum cum Remonstrantibus in Provincijs suis gestarum, brevem & sidelem historicam conscriberent narrationem, eamque quam primum posset sieri, Synodo exhiberent.

Propositum quoque suit, annon expediret, ut à Remonstrantibus, præter jam exhibita, considerationes sive animadversiones ipsorum, in λετερρίων & Ecclesiasticum harum Ecclesiarum regimen, exigerentur. Cum non esset dubium, quin in ista suas quoque haberent considerationes. Verum dilata suit hæc deliberatio.

### Sessione Quinquagesima-prima,

SESS. LI.

VIII. Ianuary, Die Martis ante meridiem.

PRopositæ sunt à D. Præside Theses quædam, ab ipso ex Remonstrantium scriptis collectæ, quæ ad explicationem primi Remonstrantium Articuli, que est de Prædestinatione divina, spectarent. Prælectæ quoque sunt carundem Thesium ex Remonstrantium scriptis probationes. Quo sacto moniti sunt singuli, vt diligenter attenderent, utrum mens Remonstrantium issdem probe expressa esser aliquid addendum, demendum vel immutandum in iis videretur, utque ea de re sententias suas proxima Sessione per Collegia (si sieri posset) exponerent: simulque Consilia sua de modo, quo in hoc negotio porro procedendum, adjungerent.

Sessio proxima, ex petitione Clariss. DD. Professorum, in diem perendinum

dilata fuit.

### Sessione Quinquagesima-secunda,

SESS.LII.

x. Ianuary, Die Iovis ante meridiem.

Paresta sunt singulorum Collegiorum considerationes in Theses à Præside propositas, suitque judicatum, issem Remonstrantium sententiam probe satisac sideliter expressam esse. Quo nomine & Præsidi pro hoc labore gratiæ sunt actæ. Observata quædam à nonnullis suerant, quæ commodius mutari, aut dici possent. Iudicarunt plerique aliquanto fore consultius si hæ Theses in pauciores contraherentur: utque inprimis sundamentales maximeque necessariæ servarentur, eæque à Consectaris distinguerentur. Cujus rei specimina à magnæ Britanniæ Theologis, Zuyt-Hollandis, & à Scriba Festo Hommio, Synodo exhibita sunt.

Consilia de modo in hac caussa porro procedendi à plerisque addita non suerant. Quare de eo statui eo tempore nihil potuit.

## Sessione Quinquagesima-tertia,

SESS.LIII,

#### Eodem Die post meridiem.

PRælecta sunt reliquorum Collegiorum de modo in hac causa procedendi confilia, quibus collatis, potioribus suffragiis statutum suit, explicationem Remonstrantium sententiæ, eadem hac ratione, qua in primo Articulo sactum sucrat, in reliquis potro quatuor esse eruendam, Thesibusque certis includendam, priusquam ad examen & judicium primi Articuli deveniretur. De quo tamen singuli ut serio cogitatent, eumque diligenter expenderent, sunt moniti.

Eadem Seffione quædam a Præside dictata sunt, quæ ex observationibus in Theses, quas paulo ante conceperat, mutanda, aut addenda collegerat. Ac præterea præcipua quædam capita, ad quæ in Controversia de primo Articulo inprimis attendendum esse iudicabat. In quibus hoc præcipue spectandum monebat, utrum Remonstrantium sententia recte satis ac sideliter expressa esset. Rogavit quoque Synodum, annon consultum esse judicaret, ut Citati se sisterent,
corumque de dictis Articulis sententia audiretur. Cæterum, placuit proximo

P 4 ab hoc

ab hoc die eos advocari, atque ex isidem Articulis interrogatoria quædam à Præside proponi, mandarique illis, ut ad pleniorem sententiæ suæ declarationem ingenue & aperte responderent.

SESS. LIV.

## Sessione Quinquagesima-quarta,

#### x 1. Ianuary, Die Veneris ante meridiem.

R Emonstrantes vocati comparuerunt. Et quia Isaacus Frederici præsens non fuerat, cum reliquis Edictum Illustriss. ac Præpotent. Ordd. Generalium superioribus diebus prælegeretur, ut ipsi quoque de corundem D.D. Ordd. voluntate constaret, denuo idipsum præsentibus cæteris omnibus præsectum est. Significatum est insuper à Præside Remonstrantibus, cognitum ipsis esse, huie Synodo non tantum ab Ecclefijs hifce Reformatis, sed & Illustriss. & Prapotent. Ordd. Generalium præscripto injunctum esle, ut ipsorum Remonstrantium quinque Articulos primo loco examinarent. Quod ut sincera conseientia fieret, irastitum elle à lingulis juramentum, se hac in causa nihil spectaturos; quam gloriæ Dei propagationem, veritatis confirmationem, & Ecclefiarum adificationem, atque in ferendo judicio; folius Dei verbum, non autem alia humana feripta pro eiusdem norma habituros. In hujus causæ discussione necessarium fore, ut ante omnia recte cognoscerent Remonstrantium sententiam atque examinarent. In hoc fingulos Synodo fincera declaratione infervire debere. Ipfos quidem aliquam sententia sua declarationem super quinque Articulis tradidisse. Caterum judicalle Synodum, necessarium esle, ut mentem suam latius declararent. Eum in finem postulatum ab ipsis aliquoties fuisse, ut cam ad interrogata quadam latius explicarent. Ipsos vero detrectasse hactenus ad ea responde, re, nisi ipsis in antecessium sententiam suam explicandi, & contrariam refutandi libertas concederetur, quantum ipfi necessarium judicarent. Hinc contentionem inter ipsos & Synodum esse exortam. Hinc ad nauscam usque toties illis inculcatum, æquam ac plenam ipsis concessam esse libertatem, non cantum sententiam suam explicandi & defendendi : sed & contrariam rationibus oppugnandi; modo interim sit Synodi dispicere, ne illa libertate abutan-Varia super hac re ultro citroque suisse dicta ac scripta, tandemque Illustriss. & Prapotent. D D. Ordinum Generalium intervenisse autoritatem. Quorum Decrero parere recufarint, neque hactenus ad interrogata Synodi respondere voluisse. Vocatos esse sterum eandem ob causam. Synodum denuo periculum facturam, utrum tandem aliquando responsuri essent. Moneri itaque ac rogari scrio, ut ingenue ac sincere ad quastiones à Synodo proponendas responderent. Ac primo, Num adhuc sententiæ suæ declarationem & defensionem quæ in Hagienss Collatione contineretur probarent. Hujuş quæstionis rationem non esse obscuram, quia antehac professi essent, se ab co tempore multa didicisse, neque velle ex prioribus illis scriptis de sententia sua judicium ferri, quia dies diem doceret. M. Episcopius rogatus, ex scripto prolixe respondit : sperasse se conscientia sua satisfactum iri, quod ne quidem leviter tentatum sit. Leges se nolle Synodo præseribere, sed neque ab ea quassibet accipere. Petere se cam libertatem, quam & jura, & Citatoriæ diserte concederent. Non se subterfugia quærere, neque metuere ne dogmata gloriæ Dei inimica & faluti hominum noxia, ex ipforum Confessionibus exsculperentur. Qualia se in Contra-Remonstrantium sententia ostendere posse existimarent. Tantum abesse, ut subterfugia quarerent, ut parati essent sententiam suam, quantum ipsi necessarium judicarent, proponete, explicare ac defendere. Permittere se, cum sententiam suam ita propofussient, si quid Synodo quærere placeret, ut hoc sieret. Se ad propositas quæ iones vel sexcentas vel millenas responsuros esse: sive viva voce, sive per eos, quos maxime huic rei idoneos judicarent. Mandatum ex sententia Delegatorum suit, ut hoc scriptum omnium manibus subsignatum traderent. Quod & sacum suit. Fuit autem tale:

Honorande Domine Prases, meminit dubio procul abunde satis Reverentia Tua, quid Sessione ultima à nobis omnibus & singulis unanimiter & concordibus sententijs atque animis ad quastiones propositas responsum sit. Speraveramus equidem futurum, ut conscientiarum nostrarum, &, quibus illas subnixas esse demonstravimus, fundamentorum, ratio haberetur ab hac Synodo, cui id maxime curæ esse oportet, ut conscientias Fratrum ac symmystarum suorum vel rectius instruat, melioribusque rationibus edoceat, sicubi errent; vel si infirmiores fuc-rint, Spiritu mansuetudinis sublevet atque suffulciat. Nihilque agat, quod aliud quid quam Christianum huiusmodi & benevolentia plenum animum atque affectum in omnibus actionibus spiret. Hac spe freti expectaveramus, vt rationes nobis & argumenta proponerentur, qua vi & efficacia sua suaderent nobis, ut à proposito nostro discederemus. Et sane postulabat id tum Charitas Christiana, que conscientiis proximi, qua potest, optima ratione sponte & ultro succurrere & consulere gaudet; tum Naturalis ipsa aquitas, qua alteri facere nos inbet, quod ipsi nobis fieri optaremus, & cuperemus. Sed prob dolor! nihil horum omnium vel tentari leviter videmus; sed per eandem rursus lineam, codem mandato atque imperio nos gravari sentimus, tanquam si conscientias nostras eo tantum fine hactenus obtendissemus, ut quia nulla solida ratione teeti atque muniti videbamur, sub earum obtentu quidlibet diceremus ac faceremus, leges ac Decreta summarum potestatum insuper haberemus, & quod pracipuum crimen est, ulteriorem causa totius disquisitionem declinaremus: A quibus omnibus quam longissime nos abesse persuasissimi Sumus.

Leges nullas Synodo prascribimus, sed nec quaslibet accipimus aut admittimus. Eam enim libertatem in libera Synodo dari, & concedi nobis postulamus, quam Citatis omnibus ad causam suam dicendam, jura omnia, divina pariter ac humana, concedunt, quamque literis Citatorijs plena manu concessam nobis esse arbitramur. Subterfugia nulla querere in animo habemus. Neque enim causa ulla est cur ea nobis quarenda esse existimemus. Nihil habet sententia nostra, cuius nos pudere debeat, quod occultatum, fucatum aut incrustatum cupiamus. Plana in ea omnia sunt atque facilia: nulla salebra, nulla ambages, nulla ambiguitates quas non planissime expositas, explicatas & detectas ex animo velimus: non metuimus ut quisquam ex ea expiscetur atque exsculpat eiusmodi dogmata, qua divina gloria iujuria, pictati noxia & in totam Religionem Christianam contumeliofa funt, qualia non pauca habet Contra-Remonstrantium sententia , quos propterca subterfugia quærere majori jure dicere liceret. Quinimo uti hactenus semper, ita in-presentiarum aperte iterum atque ingenue profitemur, tantum abesse, ut sententiam nostram occultatam cupiamus, aut ulla subtersugia quaramus, ut contra ideo nobis plenariam potestatem concedi petamus, explicandi & defendendi sententiam nostram, quantum possumus, & necesarium judicamus, ne quisquam deinde sit qui iure aliquid ultra à nobis desiderare possit, quod ad exactam totius causa cognitionem facere ulla ratione videatur. Quod ipsum ut serio atque omnino nobis propositum esse Consessus universus intelligat, iterum promittimus, prout responsione nostra ultima seripto huic Synodo exhibita promisimus, si quid deinde in explicatione & defensione sententia nostra, ac contraria impugnatione Synodo huic ad pleniorem intelligentiam quarere placebit, nos non tantum ad propositas hactenus quastiones, sed etiam si vel sexcenta aut millena alia forent, ad omnes & singulas ultro ac liberter responsuros ese, vel scripto, vel si res patitur viva voce, per eos, quos ei rei maxime idoneos judicabimus. Quod tanto ardentius

ardentius petimus; quia nihil dubitamus, quin in explicatione & defensione sententia nostra contrariaque impugnatione, alia multa, quam qua quastionibus continebuntur, allaturi simus; qua multum ponderis atque momenti ad cause totius cognitionem allatura sum, & sine quorum intelligentia haud facile crit negotium totum, prout meretur, pertractare & dijudicare. Quod si impetrare non liceat, nulla causa est, cur ab instituto nostro discedamus, aut ad propositas quastiones respondeamus. Nos contra justissimas causas nos habere arbitramur, cur in proposito persistendum sit. Ne, videlicet, causa nostra optima defuise & veritatis plenariam defensionem, contrariaque falsitatis impugnationem neglectui habuisse, aut non ex oficio & conscientia suscepise ulla ratione videamur.

#### Subscripta erant omnium nomina.

Responsum autem fuit, non videri necessarium ut prolixe resutaretur, cum omnibus de aquitate Decretorum tum Illustr. & Prapotent. Ordd. Generalium, eorumque Deputatorum, tum & Synodi plus satis constaret. Quæ in hac caussa, ea conscientia, aquirate & integritate egisset, ut si eo quoque tempore iniqui aliquid mandatum à se esse depræhenderet, quo ipsorum conscientiæ merito gravari possent, omnes Synodicos melius edoctos errorem suum agnituros, petiturosque, ut in meliorem ea partem acciperent. In Synodo omnes æquitatis leges esse observatas. Iustam ipsis libertatem toties permissam & concessam esse, ut vel juramenti loco hoc promissum esse posset. Nihil autempeti à Synodo, nissut penes se sit potestas cam legibus honestis intra terminos coërcendi, si eosdem forte excederent. Declaravit Episcopius, nullam aliam se petiisse libertatem, quam quæ æqua sit, quæque omnibus Citatis concedi & soleat & debeat. Responsum fuit, talem libertarem ipsis à Synodo concessam esse, quin & amplius concessum iri, modo Synodi prudentiæ atque autoritati committatur, ut prospiciat ne quando ejus limites transgrederentur. Si existimarent Synodum aut Delegatos libertatem eam imminutam aut ademptam velle, magnam fieri ab ipsis Synodo & Delegatis injuriam. Quare Præses iterum amice & fraterne eos cohortatus est, ut pie & sincere agerent : utque ad interrogata Synodi tandem responderent; neque in subtersugiis ulterius progrederentur: pollicitusque eis est solemniter & quidem Synodi totius nomine, libertatem plenam quæ Citatis jure merito debetur, tributum iri. Episcopius respondit, si concedatur nobis mentem nostram de singulis explicare articulis, ac primum quidem de Electione, inde vero & de Reprobatione, camque codem modo defendere, & contrariam sententiam Contra-Remonstrantium, eorumque quos illi pro Orthodoxis habent, in singulis articulis plane propositam resutare, si quid tum in Explicatione aur Defensione deesse judicaretur, se ad quæstiones proponendas, sive scripto, sive viva voce, per eos, quos maxime idoneos ipsi existimarent, responsuros. Circumstantias temporis & similes arbitrio Delegatorum se permittere. Hæc libertas si concederetur sibi, ad propositas quæstiones responsuros esse. Præses dixir, in scripto tamen exhibito eos declarare, si categorice ipsis ad Synodi Decretum sir respondendum, persistere se in priori responso. Toties inculcatum esse illis in hoc rei cardinem versari. Libertatem ipsos petere non sententiam tantum suam defendendi, sed & aliorum, quantum ipsi judicarent necessarium, exagitandi. Ad quæ multi simul voce parirer sublata, hoc nequaquam à se peti. Exagitandi verbum non agnoscere, neque eo usos esse. Cumque multi testarentur ea voce usos esse, responderunt, hanc non esse mentem suam. Aliquem fortasse inter ipsos ea voce usum esse, nec idcirco æquum esse, ut quod unus forte aliquis dixisset, omnes luerent. Etiam Episcopius, ea usum se negabar. Quam tamen multi in Synodo audivisse se testabantur. Cumque reprehensi essent obiter, quod omnes simul extra ordinem clamarent pariter aut loquerentur, denuo illis declaratum fuit, Illustres atque Præpotentes Ordines, ipsamque Synodum, libertatem ipsis non sententiam modo suam defendendi, sed contrariam quoque oppugnandi permififfe:

sisse: modo ipsi liberratis hujus moderamen relinquatur. Neque tantum hoc permitti, sed injunctum iri insuper à Synodo, ut si, quod jam sæpe objecerant, dogmata ulla gloriæ divinæ ininica, aut faluti hominum noxia, horrenda, aut blasphema in Ecclesiis hisce doceri crederent, in medium proferrent, atque oppugnarent. Negationem justa libertatis, veram hujus subterfugij non esse causam, sed propterea responsionem cos detrectare, quia Synodum hane pro legitimo caussæ suæ Iudice agnoscere nolint. Respondit Episcopius, Nos quidem ita sentimus, verum ut sentimus itanobis pronuntiare non licet. Præses iterum atg iterum amice eos monuit, ut desisterent tergiversari: nondum enim quiequam is quod iniquum esset propositum fuisse. Si quid tale in progressu forte eveniret, tum ejusmodi querelis locum fore. Rogavit ergo rursus Episcopium, num senrentiam in Collatione Hagiensi propositam ac defensam agnosceret pro sua ? Qui respondit, se ad eam quæstionem tum responsurum, ubi postulara sibi liberras concederetur. Rogatus porro, An doctrinam in scripto centra Walachros explicatam pro sua agnosceret; posse se progredi negavir, nisi prius ad ipsorum rationes, quas exhibuissent nuper scripto, responderetur. Adeandem quastionem Eduardus Poppius respondit, Nihil se habere, quod responsioni datæ adderet. Si libertas postulata concederetur, sese responsurum. Dictum ei fuit, eam toties concessam & promissam jam esse. Eam nempe, quæ & justa, Synodique legibus esset circumscripta. Non debere ita tergiversari sub prætextu conditionis concessa & decreta. Illustres D.D. Delegati per Amplissimum & Clarissimum virum, D. Rochum Honardum declararunt, hanc rem diu sapiusque jam tracta. tam esse. Velle sese finem ei aliquando jam imponi, neque eandem serram to ties reciprocari. Ad justam causæ disquisitionem, nullam illis libertatem defuturam. Delegatos polliceri, fese operam daturos, ut nec locus ipsis, neque tempus plene agendi causam suam negaretur. Mandare itaque, ne diutius, quod toties jam dictum esset, subtersugerent, sed ut tandem aliquando ejusmodi tergiversationibus finem imponerent. Perpetuo enim filentio veritatem nec inquiri, nec defendi. Episcopius respondit, si quod peterent promitteretur, sese parituros. Et paratos jam declarationem sententia sua de primo Articulo exhibere: hac lege se libenter eam tradituros, siquidem id DD. Delegaris videretur. Præses eos obtestatus est per conscientias suas, ut ostenderent, quid in eo sit peccatum, si ex Illustriss. D'D. Ordd. Generalium mandato, ad propositam quæstionem responderent. Si in hisce interrogatoriis, ad justam declarationem quidquam deesset, pleniorem eos posse tradere. Sufficere debere, eam concedi ipsis libertatem, quæ Citaris deberetur. In antecessum aliam velle postulare, supervacaneum esse, neque aliud, quam subtersugium hoc loco intempestivum. Querimoniam illam de libertate non satis plena ipsis concessa, esse injustam: cum tot præcedentibus Sessionibus toties contrarium propofitum illis esset ac promissum: iniquum esse & alienum de non data loquendi libertate conqueri, ubi aliquis jubetur loqui. Poppius denuo rogatus, ut ad propolitam quæltionem responderet, dixit, Se tum responsurum, ubi ea quam pererent libertas concessa esset. Nolle se quidquampræscribere, hoc enim ad Illust. DD. Delegatos pertinere, ac proinde nolle se falcem suam in alienam mittere messem : non esse tutum ad omnia proposita ex tempore respondere : tum fortasse se responsurum, cum libertas illa jam concessa esset. Ioannes Arnoldi Corvinus idem rogatus, respondit: In responsione, nempe jam & ante data, se persistere. Dvvinglonius: si declaretur, hanc esse Synodi mentem, concedi ipsis eam, quam petunt, libertatem, se paratum esse ad respondendum. Si vero non concedatur, libere se profiteri, non posse se à data responsione discedere. Præses monuit, illos nunquam Categorice, sed per SI conditionale semper respondere: rotunde & Cate, gorice esse respondendum. Dyvinglonius respondit, Candide ipsos agere, neque velle decipere, ac propterea ita respondere. DD. Delegati monuerunt, causa nihil esle, quare ipsi de candore quoque D D. Delegatorum, totiusque Synodi dubirarent. Præses subjunxit, Synodum loqui plane: ipsosaurem obscure: à Synodo enim enm libertatem, quam omnia jura divina & humana Citatis concedunt, diferte ipfis promitri: non iraque opus effe,ut fub ambigua illa & obfeura loquutione fubterfugia quarerent, Synodumq: legibus, quas admittere nec debeat, neopoffit, adftringerent,

ftringerent. M. Episcopius, ostedi sibi petist, quidnam in responsis suis merito desiderari posset? Ad quæ Præses, satishoc jam dictum esse, quod nimirum Synodiautoritatem non agnoscant, neg; justis, ubi opus sit, illius velint coërceri legibus. Remesse inauditam, citatos judicibus agendi modum velle præfcribere, & de eodemillis controversiam movere. Poppius dixit, Liceat nobis illa, quam petimus, frui liberta-Quicquid Illust. DD. Delegati nobismandaturi sunt, aut facienius, aut patienter feremus. Respondit Præses: Decreta Illust. DD. Ordinum Generalium & Synodi, sufficere ir sis debere: illa esse clara & æqua: exceptiones autem quas adferrent, ambiguas esse & nullius momenti. Niellius rogatus, utrum ad propositam quæstionem respondere vellet: dixit, Quæstionem esse intricatam. Non posse se ex tempore respondere. Se reipsa nunc experiri, eam libertatem, quæ asqua sit, ipsis non concedi. Cum enim suspicio nuper tantum esset, futurum, ut Perkinfij, Piscatoris, aliorumque errores, qui à multis aliis in his quoque regionibus condemnantur, producerentur, statim præcisam sibi suisse hanc liberratem. Adeo ut crimen sit vel nominare eos, quos errare facile probari possit. Responsum ei suit, non vere, sed per calumniam ista dici. Rogatusque denuo, num respondere vellet, negavit se, nisi prius resutatis suis rationibus, respondere posse. Henricus Leo idem rogatus, dixir, se citatum esse, ut suam proponeret ac defenderet sententiam, non, ut ad scriptum responderet : velle se suam proponere, non alienam. Sed & judicari non ex aliena, fed ex sua velle. Rogatus denuo, Annon sententia in Collatione Hagiensi proposita ipsius esset, respondit, se nondum accurate perpendisse: rogare se, ut suam sibi proponere liceret, neque cogeretur declarare quid de aliena sentiret. Vezekius idem rogatus respondit, in eadem se responsione persistere. Hollingerus, se uti nuper, ita nunc respondere. Nimis anxium præscribi agendi modum, neque opus esse hæc Pædagogica interrogatione. Isaacus Frederici, se non perpendisse Hagiensem Collationem. Petere, ut permittatur sibi libertas sententiam suam proponendi. Desiderare se, ut ad omnes rationes suas respondeatur. Ryckyvaert, si liceat sibi cam quam peterent agendi rationem sequi, se non habere, quod adderer. Næranus, assentiri se Collegæ suo Isaaco Frederici: paratum se ad omnia interrogatoria respondere juxta tenorem Citatoriarum: non interfuisse se Collationi Hagiensi, neque isto tempore functum esse ministerio. Esse remexigui momenti, si primo loco permitteretur suam explicare sententiam ac mox respondere. Præstare autem illud, quia forte in eius explicatione, in multis satisfacturi essent, de quibus postea non esset opus interrogare. Non posse quædam ab ipsis plene explicari si interrogationum limitibus circumscribantur. Responsum ei fuit, codem rem redire, sive primo loco, ad interrogata responderent, sive primo loco sententiam suam scripto explicarent. Et quandoquidem à Synodo decretum jam esset, atque injunctum, ut ad ca, quæ proponerentur, primo loco responderent, non debere ipsos de hoc ordine adeo præfracte contendere. Neque enim interrogationum limitibus ita circumscriptum iri, quemadmodum existimarent: liberum enim ipsis fore, postea ad hanc declarationem semper addere & exponere quæcunque ipsis ad pleniorem sententiæ declarationem addenda viderentur: cumque urgeretur ut responderet', dixit, Citatoriis se inharere. Ostendit ei Prases, eas non permittere ipsis libertatem non circumscriptam, nec per eas prohiberi, quominus Synodo interrogare eos Respondit, Interrogatoria illa fore supervacua, si in antecessum sententiam suam plene declararent. Significavit Præses, Decretum jam esse ut prius adinterrogata responderent. Si ea ad plenam totius sententiæ ipsorum explicationem non sufficerent, licere eandem postea plenius explicare. Næranus addidit, vidisse ipsos aliquod istorum interrogatoriorum specimen, ex quo facile colligerent, per illa non permitti plenam libertatem explicandi quid sentirent. Responsum suit, Si hoc forte sieret, permissum ipsis iri, ut eam postea, quod & ante dictum fuerat, plene explicarent. Rogavit Næranus, eur ergo negotium sibi facesseretur, & à Citatoriis discederetur? Responsum ei est, negotium ipsos sibi & Synodo facessere. Sæpius fuisse explicatum, à Citatoriis non discedi. Synodi esse agendi ordinem præscribere. hune nune esse à Synodo constitutum, ut ad interrogatoria sententiam suam explicarent:si quidad uberiorem explicationem postea deesse existimarent, posse hoc illos indicare, causaque sua nondum esse satisfa ctum dicere. Semper enim libertatem, plenius se declarandi, concessum ipsis iri. Quare moniti sunt, iterum & quidem serio, Synodo honorem istum exhiberent, ut jam salrem aliquando ad illius interrogata responderent. Addiderunt, sua quoque monita & justiones Delegati:multisque, ut antea, probatum suit, non esse Citatorum leges Iudicibus præscribere; aut prosuo arbitrio tempus extrahere. M. Episcopius respondit, se hoc non facere, neque hoc agere, ut protrahere tur tempus, fed in scripto suo petere, ut ab Illust. Delegatis spatium præfigeretur sibi. Non esse egressuros limites, sed para tos esse Decretis parere, modo justa ipsis concederetur libertas. Illust. Delegati responderunt, toties nunc justam libertatem esse promissam, toties jam ipsis imperatum esse, ut Synodo parerent. Velle ac jubere ipsorum Amplitudines, ut judiciale hoc eloquium, fidem & obedientiam apud ipfos tandem aliquando iuveniret. Præfes addidit, cum sit charitatis omnia sperare, debere ipsos quoque bona omnia de tam Veneranda fratrum Congregatione sperare, præsertim cum ab eadem, justa & æqua libertas toties permissa nunc esset. Non debere existimare ipsos, nullamesse æquam libertatem; nısı sub certis conditionibus promitteretur. Episcopius regessit, eandem chara tatem postulare ut ab igsis bona omnia expessarentur, addiditque, modo sibi postulata concederetur libertas, & exhiberentur quaftiones, effe sead eas responsuros. Responfum fuit, quod de concedenda libertate diceretur, odiofum effe ac tædiofum toties in hac Synodo repeti, cum præsertim justa libertas tamprolixe & toties concessa & promissa ipsis esset. Interrogatoria autem ut exhiberentur ipsis, neque opus esse, neque Episcopius reposuit: Quid sit moris in hac rese nescire, salusitatum in judicijs. tem videri sibi hoc aquissimum. Pynackerus rogatus, ut ad propositam quastionem responderet, dixit: Quia contentio tantum de ordine esse videretur, si interrogata exhiberentur fibi, liberumque esset eo pede, quo jam postulassent, respondere, recusaturum se non esse: Ex tempore se non posse respondere: Æquum esse, ur longioris temporis spatium sibi concederetur. Declaravit Præses, interrogationes obscuras non fore, sed ad eas ex tempore facile responderi posse, modo vellent. Quod si forte quæstiones non satis recte aut clare proponi ipsis viderentur, posse ipsos hoc oftendere, & Synodum juvare, ut de ipsorum mente perspicue constare posser. Episcopius addidit, se paratos esse omnia, que ad ipsorum & nostram salutem sufficere putarent, proponere & declarare. Dixit Præses, Peti, ut hoc fieret, imo imperari iptis, neque minus tamen cos conqueri & adhuc cunctari. Sapma idem rogatus, respondit, se non esse leges accepturos ab ijs, quos in conscientia sua pro parte adversa haberent. Candorem hujus responsionis dilaudavit Prases, atque hancesse veram hujus tergiversationis causam ostendit, quod Synodum pro Iudice legitimo non agnosecrent, ideoque respondere nolle, ne si responderent, pro Iudice eam agnoscere viderentur. Gos vvinus interrogatus dixit; Responsio mea, inscripto nostro est exhibita. Assuerus Matthisius, responsurum se esse, si libertas postulato concederetur, & interrogandæ quæstiones exhiberentur. Quumque omnes decla rassent alia conditione parere & respondere se nolle, exire justisunt.

Dimissis Remonstrantibus, deliberatum suit, quid in hac causa, jam porro agendum esset, ut Illust. & Præpot. D. D. Ordd. Generalium mandatis, & Ecclesiarum expectationi satisficret. Præsertim cum profess jam essent Remonstrantes; se non velle tantum ex scriptis suis judicari, sed ex sententiasua quam nunc habent, eamque ad quæsita Synodi declarare detrectarent. Quæsitum suit, annou tempus esset, ut sepositis præsertissique hujus aut illius, quas peculiarites haberent, sententijs, eæ præcipue examinarentur, quas in scriptis suis proposuissent, & publicassent Remonstrantes hactenus, quia istis Belgicæ Ecclesiæ potissimum jam essent conturbatæ. Illust. D. D. Delegati, deliberationem in horam quintam pomeri dianam disserti voluerunt, rogatique sunt omnes Synodici, ut sententias suas, si id seri posset, per Collegia, vel scripto vel viva voce, exponerent.

SESS. Lv.

### Sessione Quinquagesima quinta,

#### Eodem die post Meridiem.

R. Ogatum fuit Synodijudicium, de antemeridianis Remonstrantium responsionibus atque actionibus; deliberatumque fuit, quid porro tum cum illis, tum in illorum causa esser agendum. Nonnullis quidem, inter Exteros prasertim Theologos, visi fuerant Remonstrantes, aliqua ratione propius ad Illust. DD. Delegatorum & Synodi voluntatem accedere, qui proinde existimabant, exhibenda ipsis esse interrogatoria, ac mandandum, ut rorunde & perspicue ad ea responderent. Quo hae ratione Synodus labore inquirendi ipsorum ex scriptis sententiam, sublevaretur, temporisque sieret compendium. Sed potioribus suffragijs judicatum fuit, si declarationes ipsorum penitus inspicerentur, nihil aliud ipsos respondisse, quam quod antehac rotics respondissent, neque advoluntatem Synodi propins se accommodare, sed adhuc in consucta & toties repetita tergiversatione ac contumacia palam persistere, ideoque dignos esse, qui propter hanc pertinacem & invincibilem contumaciam, censura Ecclesiastica notarentur. Quant Synodus suo tempore irrogandam sibi reservaret. Et quia toties tentata jam corum esser pervicacia, pateretque maniseste, eam nullis rationibus, justionibus, aut monitis vinci posse; placuit, Remonstrantes hac in re non esse amplius urgendos aut monendos; fed in caufæ examine pergendum. Quare ex confilio mandatoque DD. Ordinum, ex ipforum scriptis, cum communibus, tum singulorum, examen doctrina esse instituendum. Illustres Delegati hac de re sententiam rogati, Remonstrantes advocari jusserunt, ijsque præsentibus suam hoc Decreto sententiam explicarunt. Quod & prælegi jusserunt.

Quandoquidem Amplissimi atque Generosi Delegati cum mærore hactenus observarunt, huc citatos publica autoritate Remonstrantes, etiam post recitatum hoc in loco Illustrissimorum atque Prapotentum Dominorum Ordinum Decretum, in eadem pertinacia ac contumacia persistere, placuit ijsdem Generosis Nobilissimique Dominis, stare atque inharere promulgato pridem Illustrissimorum atque Prapotentum D.D. Ordinum Decreto, eaque, qua hoc ipso Vtque in scriptis Remonstrantium, qua publice ab omnicontinetur pana. bus leguntur, eorumque examine pergatur; ex issque tota, quantum potest sieri, doctrina, quam tuentur hactenus, ac sententia, eliciatur. Mandant insuper & quidem pro autoritate Remonstrantibus, pracipue post declarationem, toties, atque ctiam hoc ipso die, tum à Delegatis, tum à Veneranda hujus Synodi Praside, tanto repetitam cum labore ac molistia, ut si qua ad explicationem aut defensionem eorum qua ab ipsis sunt edita, aut habent, aut adserre possint, ea exhibeant. Ita tamen, ut potestas illis concedatur, cogitandi, an Synodicis Decretis pridem promulgatis, die Luna, Equidem ante meridiem, morem se gesturos, declarare vellent. Dordrechtixi. I ANVARII. ANNO

DOMINI, M.D.C. XIX.

Prælecto hoc Decreto postularunt Remonstrantes, apographum ejus sibi concedi. Responsum illis suit ab Illustr. D. D. Delegatis, apographum ipsis dari non posse, sed permittere, ut ipsis hoc iterum arque iterum relegeretur. Fuitque ad illorum petitionem iterum distincte prælectum. Mandarunt etiam Delegati, quia Episcopius ante Meridiem dixisset, paracos se exhibere pleniorem primi Articuli explicationem, ut omnia, qua parata haberent, Synodo exhiberent. Respondit Episcopius, se non dixisse, paratos se jam esse, sed paratos brevi fore. Præses eum monuit, ne hoc negaret: neque enim à quoquam aliter suisse intel-Atque hoc eo confirmari, quod scriptum aliquod in manibus habuerit, porrexerit, atque oftenderit, cum ista diceret: tanquam si hoc esset illud paratum scriptum. Ille nihilominus, in ista negatione persistebat.

### Sessione Quinquagesima sexta,

SES S LVI.

XII. Ianuary, Die Saturni ante meridiem.

Hac Sessione lectæ sunt binæ Amplis. Magistratus Campensis literæ. Quarum prioribus ad Synodicas respondebatur: quibus significabant, daturos se operam, ne Ecclesia Reformata in illa civitate, quæ addicta esset Contra-Remonstrantium sententiæ, ulla, à parte adversa, injuria aut ignominia adficere-Monuisse etiam serio Ministros Remonstrantes, ne in concionibus suis plebemadyersus Ecclesiam illam concitarent. Alteris à Synodo petebant, quandoquidem duo Ministri, Voskulius & Schotlerus, ad hanc quoque Synodum citati essent, & Ecclesia Campensis omnium Pastorum suorum simul opera carere non posset; ut aut capita accusationum ad Voskulium & Schotlerum mitterentur, quo ijs scripto respondere & apud Ecclesiam suam manere possent, aut si omnino illis sit comparendum, ut interim Gosvvinus & Matthisius, qui in Synodo inter Citatos Remonstrantes comparerent, ad Ecclesiam illam remitterentur. Prælectæ quoque sunt literæ Presbyterij Campensis, tum Remonstrantium, quibus idem petebatur : tum Contra-Remonstrantium ; quibus se excusabat, quod propter adversæ parrisabsentiam, ad præscriptum diem nullos missiset.

De petitione Magistratus Campensis & Presbyterij Remonstrantium, deliberatum aliquandiu fuit. Omnibusque accurate expensis, potioribus suffragijs statutum, duos Pastores illos Campenses denuo citandos esse, tempusque comparitionis, Præsidis & Adsessorum prudentiæ & curæ esse relinguendum. Monitum deinde fuit, ut à meridie ex singulis Collegijs aliqui ad describendum declaratio-

nes Synodales Vltraiectinas convenirent.

## Sessione Quinquagesima-septima,

SESS. LVIL

XIV. Ianuary, Die Lune ante meridiem.

Llustres Delegati indicarunt Synodo, uti antea sæpe laboraverant ut Ciratis Remonstrantibus satisfacerent, ita die Saturni superiore extremam adhibuisse manu, to tumq; pomeridianum tempus infumpfiffe monendo, obteftando atq: imperando, ut de notis quinq; Articulis, quibus Ecclesiar. nostrarum status hactenus suisset perturbatus,

fenien-

sententiam suam expenerent, explicarent, quantumque judicarent necessarium, defenderent :Sed & permifific ipfis libertatem, ut de Reprobatione non tantum propriam exponerent desenderen que, verum & contrariam quoque impugnarent, mod penes Synodum relinqueretur, ut si forte ilia libertate abuterentur, justis eam legibusceercerer. Etiam in le recepisse, sese, nimptis plane hac in re à Synodo & plene satissiscret, prospecturos ne querendi causam haberent. Fruttra samen hæc omnia illis propofila funte, neque quidquam apud cos profecifie. Respondiste illos scripto belgico, quod paucis muia is denno a Delega is propolitum iplis fuille: , montrolque omnes effe, ut ei subscriberent cum existimarent, ne ipsorum quidem judicio posse amplius peti, quam paulo ante ipfi petijstent. Conditiones enim quas proposuistent, pane iffdem verbis reddidiffe iptis. Nequeramen paullo post revertos, poruisse adduci, utillis subscriberent: provocasse enim denno ad clausulam, Vigetimo & Nono Decembris, ab ipsis proposiram: quænon tantum sæpe antea à Delegatis, sed & nuperrimo ipforum D. D. Ordinum rescripto penitus rejecta effet; Manifelta cavillatione & ludibrio corum, qua toto fere pomeridiano tempore cum ipfi effentada. Vr igitur tergiversationibus illis finis aliquando impone etur & ad rem veniretur, postulare ipsos Delegaros ut significaret Synodus, annon hisce officijs decreto Illustr. ac Prapot. Ordd. Generalium fatisfactum esset. Quod si ita judicaret Synodus, arbitrari se, vocandos esse Remonstrantes ae postremojam monendos, un Decresis Illustr. D.D. Ordd. Generalium, corundem Deputatorum, & ipsius Synedi raserent. Sententiam fuam ad Synodi interrogata explicarent, feriptumque ad declarationem primi Articuli, quod paratum se habere dixissent exhiberent. Iudicare autem, in ordine agendi Synodo pergendum esse deinceps, quemadmodum Decreso Illust. ce Prapot. Ordd. Generalium constitutum esset. Vt autem Synodo constaret, quas conditiones Remonstrantibus proposuissent, scripta illa recitari publice mandarunt. Prius scriptum Belgieum hunc exprimebat sensum, de verboad verbum Latine redditum:

Unifres, Nobiles, Prapotentes Demini: Nos adjungimus ad pracedentia responsa nostra, & oblationes, quas obtulimus, & scripto exhibutmus, viges mo nono Decembris proxime praterito, & undecimo Ianuarij, nos paratos esse ad interrogata qua à R. D. Praside proposita sunt, & porro saper singulis ex quinque Articulis proponi poterunt, persone & absolute respondere, & responsa nostra simul cum explicatione nostra super singulis Articulis, quemadmodum antea à nobis propositi & exhibitisant, intra tempus justim Synodo exhibere.

In quibus verbis cum manifesta lareret ambiguitas, utpote cum iterum ad responsium suum vigesimo nono Decembris exhibitum provocarent, Illustres Domini Deputati quod subsequitur conceperunt, dictisque Remonstrantibus ut ipsi subscriberent exhibuerunt:

Nos fubscripti declaramus, paratos nos esse ad interrogata, que à R. D. Preside Synodi nobis propesita sint, & porro poterunt proponi, ex notis quinque articulis & difficultatibus ex is ortis, perspicuc & absolute scripto aut voce pro occasione rei respondere & responsa nostra simul cum explicatione nostra, & sententia, intra tempus justum Synodo exhibere.

# Actum fub nostra fublignatione &c.

Qui pro subsignatione, quam Illustres corum Amplitudines expectabant, cum prope singula corum verba, & promissa contineret, haciterum verba scripto exhibucrunt.

Vt appareat nos de ordine noncontendere, præcedens Decretum subsignamus: ealege, ne nobis reliquæconditiones in responso nostro; vigesimo nono Decembris scripto exhibito; expressa, denegentur.

De hoc Remonstrantium responso, D. D. Delegati petierunt, ut Synodus sententiam suam declararet, simulque, utrum Remonstrantibus non abunde satisfadum effet. Quod fi fatisfactum effe existimarer, annon judicaret jn examine hujus caussa, ex ipsorum scriptis secundum Decretum Illust. ac Præpot. Ordd. Generalium pergendum este: denique, annon Remonstrantes denuo ad Synodum vocandi essent. Re diligenter & mature expensa, Assessores, Scribæ, & Exteri Theologi, consentientibus suffragijs unanimiter declararunt, existimare se, Remonstrantes in eadem etiamnum pertinacia, contumacia atque inobedientia perfiftere: omnibus modis satis superque indultum ijs, imo plus æquo concessum: Delegatorum aquanimitate, totiusque adeo Synodi patientia, diu multumque abusosesse. Satis apparere, pertinaciam corum nulla ratione posse frangi. Bona illos conscientia & potuisse & debuisse aquissimis Illustr. & Prapot. D. D. Ordinum Generalium. corumque Delegatorum & Synodi Decretis morem gerere. Libertatem ipfis pleniorem concedi non potuisse, quam que toties à Synodo oblata & permissa fuit. Fuisse quidem visos superiore die Veneris paulo propius ad Synodi voluntatem se accommodare. Quam ob caussam etiam nonnulli inter Exteros Theologos existimassent, quastiones interrogandas ipsis esse dandas, ut ad eas responderent: sed ex hac postrema ipsorum responsione nunc intelligere, se ambiguis ipsorum promissionibus deceptos suisse : ac proinde quia apparet nullam superesse spem eos ad meliorem mentem reducendi, arbitrari missos esse faciendos, & à piæsentia Synodi amovendos. Vocandos iterum in Synodum esse, ut hæc ipsis indicentur. eæterum paucissimis cum ijs esse agendum, ne novis cavillationibus tempus iterum protraherent, ac deinde folemniter ex Synodo esse dimittendos. Ordinem vero agendi, Decreto Illust. D. D. Ordinum Generalium præscriptum, in hujus causæ examine, porto sequendum esse. Auditis Exterorum Theologorum suffragijs, judicarunt D. D. Delegati, necessarium non esse, ut in perquirendis Provincialium suffragijs pergeretur. Voluerunt tamen Remonstrantes advocari, ac postremo Delegatorumac Synodi nomine ipsis imperari, ut vel jam salrem responderent Categorice: an simpliciter acsine ista, quam jam toties adjunxerant, conditione, Decreto Illust. & Præpot. OrdinumGeneralium, hujusque Synodi, parere, acin sem præsentem venire vellent. Vocati Remonstrantes comparuerunt, jussique sunt simpliciter & Categorice, ad superiorem quæstionem respondere. Qui & Synodo scriptum obtulerunt. Quo significabant, etiam ad cam quastionem jam responsumesse. Iufferunt Illust. Delegati, ut singuli viva voce pro se responderent. Qui dixerunt, singulos huic scripto subscripsisse, atque in co ad propositam quastionem Categorice responderi. D.D. Delegati denuo monuerunt, ut singuli viva voce responderent: habere caussas suas, quare ita responsum velint. Illi perstiterunt in priori responso, dixeruntque, Omnium responsum planum atque apertum scripto contineri, omniumque manu illud esse signatum. Præses iterum rogavit singulos, an respondere vellent, jussitque ut simpliciter per Ita & Non responderent. Dixerunt, in libera Synodo semper licuisse de scripto respondere. Iusserunt tandem Delegati, ut hoc scriptum ipsis traderent. Illi petierunt, ut liceret sibi suum publice prælegere. Quod cum non permitteretur, tandem ipsis Delegatis tradiderunt. Qui mandarunt, ut secederent. Atque interim altera illius pars est prælecta; quæ responsionem ad Illustr. D. D. Delegatorum atque Synodi petitionem continebat. Cui prolixa Thesium de primo ipsorum Articulo adjuncta erat explicatio. Scriptum autem erat hujusmodi.

#### Nobilissimi D. D. Delegati, Honorande D. Præses, Reverendissimi, Clarissimi, Doctissimi Viri, Patres ac Fratres.

Vanquam inviti denuo in hanc contentionis & disceptationis cum Veneranda Synodo arenam protrahimur; in qua, aut causse nostra & veritatis quam ex sententia nostra desendendam susceptimus, ultronei & inconsulti proditores audiemus, si illi morem geramus; aut si renuamus, Synodi & publica autoritatis contemptores audiemus; Tamen quia inprasentiarum respondendi necessitas rursum imposita est, existimamus nos gemino nostro responso, quorum prius vigesimo nono Decembris scripto exhibuimus, posterius undecimo hujus mensis Ianuarij, in ipso quoque Synodi consessu prasegimus, & ad postulatum R. D. Prasidis Rever. vestris tradidimus, officio nostro & omnibus, qui scriptorum istorum argumentum penitius excutere volent, abunde satusfecisse.

Quippe in quibus sincere ac candide obtulimus, nos plene ac plane ea qua decet modestia explicaturos scripto scntentiam nostram, eandemque eodemmodo defensuros, & contrariam sententiam Contra-Remonstrantium; & eorum quos illi pro Orthodoxis habent , scripto quoque ( neque enim ad justam collationem ac disputationem venire nobis datur ) refutaturos , quantum possumus & necessarium esse judicabimus : Quin etiam si quid in explicatione vel defensione desiderabitur, ad quastiones omnes si vel sexcenta, vel millena forent, citra ullam tergiversationem, vel scripto, vel si res patiatur, viva voce, per eos, quos maxime idoneos judicabimus, responsuros, relicta Illust. ac Nobiliss. D.D. Delegatis de tempore dispiciendi potestate. Quia tamen Synodus in his nostris responsis iteratis, jam aliquoties non acquievit, & post pralectum nobis Illustr. ac Prapot. Ordd. Generalium Decretum , ipsis denuo D. D. Delegatis visum fuit, superiore die Veneris Sessione vespertina, novo Decreto nobis mentem suam & voluntatem significare ( licet plerosque Clarissimorum Theologorum Exterorum suffragijs suis scripto exhibitis petitionem nostram non prorsus improbasse intelligamus, quo nomine nobis gratulamur) nos uti hactenus summarum potestatum reverentes fuimus, ita neque nunc quicquam, quod Nobilissimos D. D. Delegatos jure meritoque offendere possit, aut debeat, ad supra dictum Decretum, quoad ejus tenorem ex sola recitatione percipere licuit (neque enim placuit ipsorum Dominationibus, apographum nobis concedere) respondebimus. Alterutrum ex mente & voluntate istius Decreti nobis incumbere videmus; aut ut faciamus, quod nobis injungitur : aut ni faciamus, pænam incurramus, quæ

Quod faciendum prascribitur, illud est, ut morem geramus Synodicis Decretis. Verum hoc nos non posse per conscientiam, jam sepius significavimus, quin Synodi mandatum ab aquitate naturali recedere, & nobis ea, qua divina voluntati contraveniunt, prascribere, suse satis jam ante probavimus, atque ideireo etiamnum in illa sententia persistimus: nequaquam tamen ijs Synodi Decretis refragaturi, qua apud conscientias nostras judicabimus recta rationi & Dei Verbo consentanea esse. Quod si vero ob hoc, pæna cum Ecclesassica tum Politica digni censebimur, ad patientiam & mansuetudinem, quod Christianorum est, nos componemus, atque bic praeslaro isso Hilarij dieto nos solabimur: Ecclesia dum contemnitur, proficit: dum læditur, vincit: dum arguitur, intelligit: tunc stat, cum superari videtur.

Interim judicent aquiores, annon à praxi Ecclessa alienum sit & alienissimum esse debeat, ut illis, qui ad causam libere dicendam in foro Ecclessassico (ubi res Religionis qua conscientiam spectant, examinantur) citati venerunt, politica etiam pæna supplicia intententur, aut intentata mox insignantur. Idque ob hoc, quod legibus in manifessum causa sua superare propter conscientiam, additis rationibus luijus sui sactiono possint.

Illud

Illud insuper hic serio Vestris Rever. inculcatum volumus, nos de ordine, qui in Responsione ad questiones à R. D. Preside propenendas & sententie nostre explicatione observari debeat, non contendere; quin die Sabbathi iam proxime elapso Nobilis. DD. Delegatis hunc scrupulum exemisse, & responsione brevi scripto comprehensa significasse; nos simul & Responsionem ad questiones iam dietas, & explicationem sententie nostre synodo exhibituros esse, salvis manentibus alijs conditionibus responso nostro xxix. Decembris & xi. huius mensis exhibito expressis.

Cæterum quandoquidem DD. Delegatis visum fuit, eodem suo Decreto nobis imperare, ut Synodo de sententia nostra ex publicis scriptis antehac eduis iudicium latura, ea insuper tradamus, qua scriptis illis ad pleniorem explicationem & desensionem sententia nostra addenda putabimus, En inprasentiarum Vestris Rever. offerimus explicationem sententia nostra circa primum Articulum de Pradestinatione, quem nuper decem Thesibus comprehensim Synodo exhibumus. Quas iustum tempus natit rationibus ex Verbo Dei & rectaratione petitis munire actueri parati sumus, atque hoc pede in reliquorum Articulorum pertrastatione procedere.

## Subscripta erant omnium nomina.

Terum vocati Remonstrantes sunt, iterumque singuli rogati, an in hoc refponso scripto jam exhibito persisterent? Responderunt ad unum omnes, se in eo perfittere, justique sunt singuli, ut isti quoque scripti illius parti, quæ responsionem istam continebat, subscriberent. Quod & factum est. Quia vero in prælecto quoque scripto declarabant intellexisse se, plerosque Clarissimorum Theologorum exterorum suffragijs suis scripto exhibitis, petitionem ipsorum non prorsus improbasse, quo nomine sibi gratularentur; Præses indicavit ijs, posse illos ex ijsdem auditoribus intelligere, cosdem illos Theologos exteros postremis suffragijs suis declarasse, deceptos se à Remonstrantibus superiori illa declaratione, quam ipfi, quia ab illimitata illa libertate videbantur recedere, fecundum Christianam charitatem, sinceram arbitrati essent, nune autem intelligere, eos in eadem postulanda persistere, atque in usitata pertinacia atque inobedientia perseverare. Ac proinde existimare se, indignos esse cos, qui in Synodo dintius audiren ur. Fuisse inter ipsos, qui sidelem proposuerint narrationem historicam, qua ostendebatur, istiusmodi agendi ratione ab ipso comparitionis initio. ad hunc usque diem, fuisse usos. Causam hujus pertinaciæ hancelse primariam, uti in prioribus scriptis declarassent, quod pro legitimo harum controversiarum judice Synodum non agnoscerent, sed pro parte adversa haberent : ac proinde flatim eos ab initio contra cam esse protestatos. Theses exhibitas carratione non conscripsisse, qua à Synodo injunctum ipsis suisset : Æquissima tum IIlust. DD. Delegatorum, tum Synodi Decreta sæpius contempsisse, cum sententiam fuam justi essent ad interrogata Synodi plenius declarare; hoc sæpius ipsos detrectasse, nisi in antecessum illimitata ipsis concederetur libertas: hoc est, quæ non justis Synodi legibus, sed ipsorum tantum circumscripta esset arbitrio, quanique Synodus concedere illis non potuisset. Hac arrepta occasione, Sy-Et quamvis totics Illustissi. DD. Delegatorum mannodum diu detinuisse. datis atque etiam Illustriss. D.D. Ordinum Generalium decreto imperatum illis fuisset, it ab eadem desisterent, tamen in ea pertinaciter perstitisse. Presfos tandem penitius vifos non tam libertati illi inhærere amplius, quam ordini: An nimirum prius ad interrogata responsuri, an vero potius declarationem suam tradituri essent. Hanc ob causam quosdam inter exteros Theologos, adeoque ipfos Delegatos sperasse, tandem aliquando in rem præsentem venturos. Declarasse Illustriss, ipsorum Amplitudines, multis rationibus allaboratum ab ipfis fuifse,ut ad faciendum officium permoverentur:fed conditiones illas,quas proposuissent, prius de illimitata libertate iterasse; Idemque in scripto jam postremum exhibito fecifse.

Quo بي

Quo facto manifeste debitum Decretis Illustriss. Delegatorum ac Synodi obsesequium detrectasse. Æquitati, lenitati, mansuetudini corundem, ut & Synodi, nihil præterartes, fraudes, ac mendacia opposuisse. Adeo, ut inter Exteros Theo. logos non nemo esset, qui pronuntiarit publice, desinere illos co modo quo cœpissent. Fraudibus cœpisse ac mendacijs, mendacijs & fraudibus desinere. cum hoc clogio dimittendos. Quippe Episcopium, quemadmodum initio actionis negaverat, aliud se exemplar orationis sua habere, cum postea tamen compertum fuerit, bina habuisse: sie postrema Sessione iterum negasse à se dictum, ad exhibendum declarationem primi articuli paratos se esse; cum tamen id diferte dixerit, & porrecta manu scriptum ostenderit. Dev m inspectorem cordium artes illas omnes videre, & Synodi finceritatem cognitam habere: eampatienter diuque obedientiam illorum expectasse, Deumque pro ipsis orasse, ut aliter agerent, sed omnes illorum actiones plenas semper artium, fraudinm. & illusionum suisse: ac propierea, cum Synodo per ipsos incepiam cum illis actionem continuare & tranquille ac sedate agere, propter corum præsentiam non licuerit, ex Synodo eos dimitti. Quotiescunque vero Synodus aliquid ab ipsis postulare vellet, indicatum hoc ipsis iri. Et quandoquidem ab ipsis contra Synodi atque ipfius fummi Magistratus jussa ac Decreta multiplex commissa esset pertinacia, Synodum toti orbi Christiano patesacturam, spiritualia sibi non deesse arma, quibus illam vindicare possit, justissimamque suo tempore censuram illis irrogatum iri. cujus xquitatem quin toti Christiano orbi probatura sit, Synodum non dubitare. Hæc cum illis dicta à Præside essent, surrexerunt, atque ex Synodo discesserunt. Episcopius inter discedendum adjecit, Ad haccum Servatore nostro lesu Christo silebimius, qui judicabit aliquando de fraudibusac mendacijs nostris. Næranus, Provocamus ad judicium Dei, in quo illi qui nunc sedent ut judices, tunc judicandi stabunt. Alijs de illata sibi injuria protestantibus. Illustres DD. Delegati denuo ipsis imperarunt, Ne quisquam illorum sine sua venia urbe discederet.

Sess. Lviii.

## Sessione Quinquagesima octava,

#### Eodem Die post meridiem.

Via Remonstrantes ante meridiem scriptum admodum prolixum ad declarationem primi Articuli exhibuissent; quæsitum suit, qua ratione illud cum omnibus commodissime communicari posset, ut tanto accuratior eius à tota Synodo haberi posset ratio: Visumque suit, esse describendum ab amanuensibus, ne descriptione ejus, Synodiactiones interrumperentur. Atque hanc scriptionem, die sequenti ante meridiem esse inchoandam.

Et quandoquidem ijdem Remonstrantes sententiam suam ad interroganda & Synodo explicare omnino tune detrectassent, ac propterea dimissi essent, deliberatum suit, qua ratione & ordine porro in examine hujus causæ ex ipsorum seriptis procedendum esset: ut plene & debite causæ satissieret, viaque quam brevissima negotium expediretur. Assessores, Scribæ, & plerique Exterorum Theologorum, sententiam declararunt. Sed quia elapsum erat tempus, ita ut totius Synodi judicium 10gari non posset, dilata est in diem crastinum hæc deliberatio.

### Sessione Quinquagesima nona,

SESS.

xv. Ianuary, Die Martis ante meridiem.

H Ac Sessione, præcedentium aliquot Sessionum Aca examinata atque approbata

#### Sessione Sexagesima,

Sess,

#### Eodem die post Meridiem.

R Ogata funt suffragia reliquorum de modo in examine quinque Articulorum post hac servando: auditisque singulorum judicijs, & Illust. DD. Delegatorum consilijs, statutum est, exillis omnibus Decretum unum esse formandum, quod postea Synodo prælegeretur, atque ab eadem approbaretur.

### Sessione Sexagesima-prima,

SESS.

xv1. Ianuary, Die Mercury ante meridiem.

P Ropositæ sunt à Præside Theses quædam, quibus Remonstrantium de Articulo secundo sententia explicabatur.

Prælectum fuit Decretum, de modo in examine quinque Articulorum posthac servando: ex potioribus suffragijs hunc in modum formatum:

Collatis diligenter per Præsidem Assessores & Scribas, ex præscripto Illust. DD. Delegatorum, suffragijs omnibus, tum scripto, tum viva voce superioribus diebus in Veneranda hac Synodo dictis, super modo agendi circa examen & judicium quinque, quos vocant, Articulorum, compertum est plurimis placere, ut singula quampr mum Collegia, ad examen illud instituendum, judiciumque formandum serio se accingerent. Ac primo quidem loco primum Articulum in manus sumerent. In cujus examine (ut & deinceps in caterorum) ad interrogatoria & Theses à Praside d.El atus (ut & postea dictandas) quilibet inprimis attenderent. Si quis tamen plura que adsententiam Remonstrantium proponendam atque explicandam facere possent, que sorte in Thesibus aut interrozatorijs istis indicata non essent, addere vellet & posset, id cui que liberum relinqueretur. Et ut privatim singula Collegia ante meridiem de hoc examine cogitarent, ita post meridiem, ne Synodus intermissa ac nulla Auditorum frectatorumque ex omnibus passim oris quotidie accurrentium ratio haberi videretur, publicus (nisi omnino res ipsaaliud postularet) celebraretur con-In quo potissima Remonstrantium argumenta, maxime ex Scripturis d'Survivi, a contique adeo ad contraria sententia rationes, maxime ex ijsdem Scripturis

Scripturis petitas responsa proponerentur atque excuterentur; præcuntibus D. D. Doctoribus ac Professoribus, tum Nostratibus, tum Exteris, ad denominationem Præsidis: Relieta interim singulis libertate, dietis addendi, suamque de propositis argumentis sententiam dicendi. Quare necesse quoque esse, ut quilibet serio de argumentis istis & responsionibus apud se cogitaret ac meditaretur. Daturum autem operam singulis sessionibus Præsidem, ut de quibus proxima sessione agendum esset, universe Synodo constaret. Ac si quis esset, qui de re aliqua, de qua forte à Præside monitum non esset, judicium Synodi audire, sua vel aliorum causa, desideraret; ejus si privatim Præsidem compellaret, rationem habitum iri, prout ipse adhibito consilio Adsessorum & Scribarum, ac si opus esset etiam plurium, ex usu Synodi, aut ejus rei, de qua ageretur, esse existimaret. Iudicium de quolibet Articulo formatum, additis rationibus, quibus subnixum esset, Præsidi privatim exhibendum, donce de omnibus Articulis judicium formatum, & similiter exhibitum esset.

Rogata fuit Synodus, utrum hæc agendi ratio Decreto expressa placeret. Fuitque pluribus suffragijs approbata. Illustres D. D. Delegati, idem rogati, sibi quoque non displicere testati sunt. Ac statutum suit, primi Articuli examen, proxima die eadem ratione inchoandum.

SESS.

### Sessione Sexagesima-secunda.

XVII. Ianuary, Die Iovis ante meridiem.

Omparuit, atque in Synodum solemniter suit introductus Reverendus & Claris. simus Vir. D. Thomas Goadus, S. Theologiæ Doctor, à Serenis. Magnæ Britanniæ Rege missus, & in locum D. D. Iosephi Halli, qui propter valetudinem, parriam repetere cogebatur, suffectus. Cujus, quanquam absentis, scriptum publice lectum est, quo idem Doctor Hallus, suculenter sane atque humanissime, toti Synodo valedicebat.

Visumque est eidem, à Præside, uno Assessore & Scriba, vicissim valedicendum. Præsesæ quoque sunt Illust. & Præpot. D. D. Ordinum Generalium literæ, que de hacsurrogatione testabantur. Habitaque insigni ad conventum oratione, acpræssito ab ipso Iuramento Synodico, inter membra hujus Synodi admissusest.

Clarissimus Vir. Doctor Sibrandus Lubbertus publice Quæstionem hanc explicavir, Vtrum ex hisce Scripturæ locis, loh. 3. 36. & 6. 40, Heb. 11. 6. & 1. Cor. 1. 21. probari possit, Decretum de salvandis sidelibus, esse integrum de prædestinatione ad salutem Decretum.

Deputati Ecclesiæ Campensis, scripto summam Ecclesiæ istius necessitatem indicatunt, petieruntque, ut eidem quam primum succurreretur. Visum suit, die Lunæ proximo, privatim, à quibusdam, quos sibi adjungeret Præses, audiendos esse. Rogatique sunt Illust. D. D. Delegati, vt & ipsi quosdam ad cognitionem hujus causæ exiptorum numero adjungere dignarentur.

Sessione

### Sessione sexagesima-tertia,

Sess. Lxiii.

xv111. Ianuary, Die Veneris post meridiem.

Larissimus Doctor Franciscus Gomarus, publice de genuina significatione vocum, Eligere, electio, & electi, disseruit, probavit que; neque ex hisce vocibus, neque ex locis Eph. 1. 4. 5. 6. quos accurate explicuit, probari posse, subjectum electionis esse Fideles perseverantes. Habitaque sucre super eadem quassione amica or grands & dissertationes.

## Sessione sexagesima-quartà.

SESS:

xx1. Ianuary, die Luna ante Meridiem.

PRælectum publice utraque lingua Belgica & Latina, Decretum seu Declaratio, Illust. & Præpot. D. D. Ordd. Generalium, super Remonstrantium ex hac Synodo dimissione: quod ita habebat.

#### DECRETVM.

Rdines sœderatarum Belgij Provinciarum Generales, auditis die hesterno in Illustrium atque Præpotentum Celfitudinum fuarum conventu, quæ præfentes ipsis exposuerunt Generosissimus D. VV alravius, Dominus de Brederode, Baro Viana & Ameyda, Burchgravius Vltrajecti, Noordelosia Dominus, & Dominus item Hugo Musius ab Holij, Eques, Prator Dordracenus & Striensis ditionis Ballivus, præterque eos Reverendus Hermannus Faukelius Assessor, Festus item Hommius Nationalis Synodi Scriba; Middelburgensis ac Leydensis Ecclesia Ministri, pariter à Dominis Politicis, quos ad Nationalem, que Dordrechti nunc habetur Synodum, ıllorum Illustrissima ac Prapotentes delegarunt Celsitudines, Delegatiat que missi, ut ex ijs plene i dem fllustrissimi ac Præpotentes intelligerent Domini, quacunque in eadem Synodo, post Decretum suum primo fanuaris datum, ijsque quos eo tempore jam antedicti Domini Politici itidem delegarant, traditum, acta atque gesta sunt; auditis item ac pralectis Actis omnibus originalibus Decretisque tam Politicorum quam Ecclesiasticorum nomine ibidem promulgatis, omnibusque Citatorum Remonstrantium à die Iovis, mensis hujus tertio, usque ad diem Lunæ ejusdem mensis hujus Ianuarij decimum 🔗 quartum, inclusive, ut loquuntur, partim scripto exhibitis, partim viva voce redditis in eadem Synodo responsis, imprimis autem eo quod die Veneris Januarij undecimo ante meridiem ijdem Citati Remonstrantes, in eadem Synodo, scripto exhibuerunt responso, ut & Reverendorum D. D. Exterorum ac Provincialium Theologorum judicijs, atque eorundem D. D. Politicorum Decreto, quod postea promulgatum est; inprimis autem & peculiariter audito ( quemadmodum ante-dicti Domini scripto coram exposuerunt) qualem quantamque operam ijdem Domini Politici

die Saturni lanuarij XII. ab hora circiter tertia ad horam circiter octavam navivorint, ut jamante dictos Remonstrantes Citatos eo adduccient, ut plusquam equis justifque tum Illustrium atque Prapotentum ipsorum Celsitudinum primo Ianuary exhibitis, tum dictorum Dominorum Politicorum postmodum secutis obedirent atque morem gercrent Decretis, auditis insuper que scripto ijdem Domini Politici die Luna, decimo & quarto Ianuarij ante meridiem, super omnibus jam ante dictis declararunt atque exposuerunt; intelligentes prasertim Citatos eosdem Remonstrantes, quorum fuerat rotunde, sincere, ac sine ulla tergiversatione respondere, mentemque suam categorice, prout illis ab Illustrissimis atque Prapotentibus ipforum Celsitudinibus suerat injunctum, ad propositas ab Ecclesiastico Praside interrogationes explicare, loco responsi scriptum exhibuise, insorum de primo Articulo sententia prafixum, quod & ipsum in Illustri earundem Celsit. Conventu est prælectum, ex quo tantum non manifeste apparet, jamante dictos Citatos, nullo prorsus modo, ad ullam sese obedientiam Decretis antedictis debitam composuisse, sed ut publica autoritatis contemptores, in omni tergiversationum, effugiorum ac fallaciarum genere, perstitisse. Vt hac ratione, bonum ac felicem hujus tam diu exoptata Synodi eventum eluderent, atque infruetuosum redderent: postremo autem audito quoque atque intellecto, Reverendissimos Dominos Exteros Theologos, unanimiter paribusque suffragijs atque sententijs judicasse, indignos esse eosdem (itatos, qui in posterum in Synodo audirentur, cum prasertim plene ijs eßet satisfactum, neque ulla omnino appareret spes, fore ut ad officium redirent, ideoque ex ipfa Synodo esse dimittendos, ut in posterum ex præscripto antedicti Decreti, primo Ianuarij ab Illustrissimis atque Prapotentibus Celsitudinibus ipsorum promulgato procederetur, utque ex scriptis eorum publicis atque explicationibus, partim scripto, partim viva voce, tam in Nationali hac, quam in reliquis Provincialibus Synodis & alibi ab ipsis ante expressis, eorum de doctrina opiniones excuterentur, examinarentur, & secundum Dei verbum deciderentur.

Post que omnia Reverendus Prases Ecclesiasticus eosdem Citatos ijs verbis ex synodo dimisit, que & ipsa in eodem Illustri Celsitudinum ipsorum sonventu recitata sunt. Idcirco Illustres atque Prapotentes Domini, accurate ac serio ex consilio atque in presentia Illustrissimi ac Generosissimi Principis ac Domini Principis Auraici, &c. Illustris item Domini Comitis Gulielmi Ludovici à Nassau Locum tenentis &c.excussis atque expensis omnibus, in primis autem hoc etiamnum agentes, in ut Nationali ea que nunc celebratur Synodo, omnia referantur eo atque dirigantur ut ad exoptatum cui, instituta est deveniatur sincm (que est glorie divine propagatio, ac Religionis vere Christiana, qua in hisce hastenus obtinuit Provinciis, conservatio, utque porro quammaxime id ejus potest sieri, bene sit Reip. pariterque quies, atque pax Ecclesie optimorumque incolurum procuretur concordia ) declararunt & hocipso declarant, ante dictatam à Politicis quam ab Ecclesiasticis sancita, atque promulgata Acta ac Decreta, cum optimo ipsorum instituto, etiameo, quod nuperrime Calendis Ianuarijs ab ipsorum Celsitudine est conceptum, manifeste expresso convenire. Quamobrem 🔗 Illustrissima atque Prapotentes eorum Celsitudines, ea Acta & decreta approbant hoc ipso; sicut & hoc ipsum, quod Citati Remonstrantes, post hac Synodo exire funt jussi. Quibus & mandant, ut & in posterum extra eam se contineant, tineant, & in wrbe Dordrechtana maneant: donec ipsis à jam ante dictis D.D. Politicis, aut ab ipfa Synodo, aliud præscriptum suerit. Illud quoque insuper illorum Illustrissima atque Prapotentes sanciunt Celsitudines, ut hac Synodus, pracipua, quorum causa indicta est, negotia, secundum illud dirigat Decretum, quod salendis hujus mensis Ianuarij ab ijs promulgatum est; quie ad ordinem in istis observandum spectant, is ipsis committentes, prout eum maxime idoneum, & ad rei hujus optimum progressum maxime conferre existimabunt. Injungentes insuper, ut hoc bonum inhitutum luum, placitum, voluntas atque mentis lux denunciatio, sicut & superior Calendis huius mensis exhibita, publice in ipsa pralegatur Synodo.

Actum in Conventu Illustrissimorum atque Prapotentum D. D. Ordinum Generalium, sub eorundem sigillo ac subsignatione, nec non & subscriptione eorundem Haga somitis, XVIII Ianuary, CID. 1D. CXIX. Graphiary.

> Sublignatum erat: Nanninx vidir

Inferius.

Ex mandato Illust. ac Prapot. D. D. Ordd. Generalium C. Aerssens.

Larissimus Vir. Antonius Thysius, publice de duabus hisce quastionibus disseruit. Primo, An Decretum Dei de salvandis sidelibus, sit totu & integrum Decretu Prædestinationis ad falutem? Secundo, An fides sit conditio in eligendis prærequisita. Invitatusest totus Consessus, ad funus Reverendi & Clariss. Viri D. Iohannis Bisterfeldij, sequenti die prosequendum.

### Sessione Sexagesima quinta,

SESSI LXV.

xx11. Ianuary, Die Martis post meridiem.

Instituta suit on (n' mous super quæstionibus, quæ à Clariss. D.D. Prosessoribus pertra-letatæ suerant, atque in primis illa, Quomodo intelligenda sit phrasis hæc, cum Scriptura dicit, Eph. i. 4. Nos effe electos in Christo: atque etiam, Quomodo Christus fundamentum Electionis dici possit.

## Sessione Sexagesima sexta,

Srss. Lxv1:

x x 1 v. Ianuary, die Iovis post Meridiem.

Larissimus Vir, Doctor Iohannes Polyander, publice explicavit hac loca, Philip. C4.3. Apoc.21.27. Luc. 10. 20. In quibus agitur de inscriptione nominum in libro vitæ:Rom. 8.29. Quos pradestinavit, eos vocavit, justificavit, &c. & 2. Tim2. 19. Firmum stat fundamentum Dei,&c.

Reverendus Vir, Antonius V Valæus, disseruit de locis, Actor. 13.48. Crediderunt quotquot erant ordinati ad vitam aternam. Rom.9.11. Nondum enim natis pueris,&c. Qua occasione, etiam, brevem totius illius capitisanalysin proposuit. Et Rom. 11.5.

Reliquia secundum electionem gratia, facta sunt.

Sessione

R

SESS. LXVII.

## Sessione Sexagesima-septima,

XXV. Ianuary, Die Veneris post meridiem.

Larissimus Vir Doctor Iohannes Davenantius, publice hanc quæstionem tra-ctavit: An electio divina sit unica, an multiplex. Atque hac occasione explicuit. 1. Quale sit genuinum Prædestinationis Decretum. 2. Qualia Decreta Remonstrantes pro Decretis Electionis statuant. 3. Quales distinctiones ex ijs deducant. Fuitque deinceps de hisce quæstionibus multisque alijs postea instituta συζήτησις, in qua Clarissimus quoque Doctor Samuel V Vardus, prolixe ad nonum Remonstrantium argumentum respondir. Quo probare conantur, Decretum de falyandis fidelibus effe ipfiffimam Electionem ad falutem, quia ejus fundamentum est Christus. Clarissimus Philosophus Rudolphus Goclenius Senior, accurate ex principiis Logicis refutavit palmarium Remonstrantium Syllogismum, ab executione Prædestinationis desumptum. Clarissimus Matthias Martinius, paucis explicationem, quomodo vel quatenus Christus Electionis fundamentum dici possit, repetijt.

SESS. LXVIII.

#### Sessione Sexagesima octava,

R Everendus & Clarissimus Vir , D. D. Abrahamus Scultetus publice de sen-fu Electionis ejusque certitudine peroravit : habitaque fuit de eadem quæstione collatio, in qua Reve endus Senex Daniel Eilshemius, declarabat, se istam de Electionis ac falutis certitudine doctrinam, quæ à Clarissimo D. Sculteto explicata fuerat, per integros quadraginta quatuor annos in Ecclefia Emdenfi, magno cum Collegarum confensu & Ecclesiæ insigni ædificatione, docuisse.

SESS. LXIX.

#### Sessione Sexagesima nona,

xx 1x. Ianuarij, Die Martis post meridiem.

C Larissimus D. Doctor Henricus Altingias, plublice doctrinam de Reprobatione, atque inprimis Reformatæ Ecclesiæ de eadem sententiam, & causam ostendit, addiditque explicationem trium hypothesium: 1. Quod per hanc doetrinam, Deus non statuatur Autor peccati. 2. Quod peccata, essistatuantur Reprobationis consequentia, ramen ex natura hominis corrupta, ut unica eorum causa, 3. Quod induratio & excacatio justa sint Dei judicia, atque hac ratione Deo attribui possint.

SESS. LXX.

## Sessione Septuagesima,

xxx. Ianuary, Die Mercurij post meridiem.

P Ropofuit Præses, esse interfratres Synodicos nonnullos, qui, hunc agendi modum in examine primi Articuli hactenus observatum, in compendiosiorem & commodiorem posse mutati existimarent. Propterea rogare se Synodum, ut declarare velit, utrum cœpto modo, nec ne pergendum esset. Plurium sustragijs ftatutum fuit, in cœpto hocagendi ordine pergendum videri. Quod judicium Illust. 200 - 1 20

quoque

quoque ac Generofi Delegati approbarunt, qui monuerunt, ne Decretum, hoc eft, Canones, ni fi omnia prius publice probeque examinata ac difeuffa effent, formaretur.

### Sessione Septuagesima-prima,

XXXI. Januarij, Die Jovis ante meridiem. SESS. LXXI:

PRæses Synodo probationes quassam Thesium ante à se conceptarum proposuit. Eadem quoque Sessione, examinatæ Theses sunt, ab ipso de sententia Remonstrantium, circa secundum Articulum, propositæ.

## Sessione Septuagesima-secunda,

Calend. February, Die Veneris post meridiem.

Larissimus Vir, D. Gualtherus Balcanquallus, publice tractavit hanc quastionem: An voluntas Patris Filium in mortem tradentis, & Filij, mortem subcuntis, fuerit, omnibus & singulis hominibus falutem conferre. Atque hac occasione etiam prolixe de Remonstrantium distinctione inter impetrationem & applicationem reconciliationis & remissionis peccatorum, disservit.

Clarissimus D. Doctor Georgius Cruciger, publice hanc quæstionem, An impetratio reconciliationis & cjustem applicatio æque lates extendant, explicavit, simulque præcipua Remonstrantium argumenta, quibus reconciliationem multis impetratam suisse contendunt, quibus tamen non suerit; applicata, examinavit.

## Sessione Septuagesima-tertia,

ı v. Februarÿ , Die Luna ante meridiem.

Presectæsiunt literæ à Johanne Schotlero, Pastore Campensi, ad Synodum citato, scripte. Quibus excusabat se, quod per morbum, ad diem præstitutum adesse non posset. D. Langius, Synodo exposuit, quomodo se Schotleri hujus res haberent: ipsum nimirum, cum reliquis Pastoribus Campensibus, a Synodo Transssulana, ob varias accusationes, in reatu teneri: causamque ejus ad hane Synodum dilatam esse.

Deliberatum fuit, de quibusdam scriptis, quæ Ecclesijs nostris usui sore existimabantur: suntque nonnulli rogati, ut de ijs, quantum per Synodicas occupationes sieri posset, quam primum conficiendis, serio cogitarent.

SESS. LXXIV.

## Sessione Septuagesimaquarta,

V. Februarij, die Martis post meridiem.

E Xaminatæ sunt Theses à Præside, de sententia Remonstrantium circa secundum Articulum propositæ: habitæque sunt σιζητήσης, de distinctione sufficientiæ potissimum & essicaciæ meriti mortis Christi: & an, seu, quatenus, Christus dici possit, sufficienter mortuus esse pro omnibus.

SESS. LXXV.

## Sessione Septuagesimaquinta,

VI. February, Die Mercury post meridiem.

Larissimus Doctor Steinius, de gratia Dei, per quam homo regeneratur, deque ejus in regenerationis opere perficiendo operandi modo, publice disseruit: simulque explicavit quastionem maxime hic controversam, An gratia hac Dei sit resistibilis, an vero irresistibilis. Habita deinde suit on Zimous, de Remonstrantium genuina circa Articulum secundum sententia.

S E S S. LXXVI.

## Sessione Septuagesimasexta,

VII. Februarij, Die Iovis ante meridiem.

Ontinuata est Collatio de Remonstrantium circa secundum Articulum sententia. Præses indicavit, Remonstrantes exhibuisse ingens volumen, continens probationem primi ipsorum Articuli: cum sententiæ contrariæ resutatione. Probationemitem Articuli Secundi. Significatumque est, jussos esse ab Illust. DD. Delegatis, ut reliqua scripta quam primum etiam pararent & intra octiduum exhiberent.

S E S S. LXXVII.

\*d)

## Sessione Septuagesimaseptima,

VIII. Februarij, Die Veneris post meridiem.

 $P_{Quartum\ Articulum,\ concept\alpha.}^{Roposit\alpha\ funt\ a\ D.Pr\alpha\ fide\ Theses,de\ sententia\ Remonstrantium,\ circa\ Tertium\ \&$ 

### Sessione Septuagesima octavá,

Sess. LXXVIII.

#### x 1. Februarij, Die Luna post Meridiem.

Larissimus Vir Doctor Sebastianus Beckius, ad omnia Remonstrantium argumenta, quæ in Collatione Hagiensi adversus essicacitatem gratiæ Dei in hominis conversione, & pro gratia resistibili adducuntur, publice respondit. Deliberatum suit de prolixis Remonstrantium scriptis, nuperrime exhibitis, publice ne prælegenda essent. DD. Delegati judicabant prælegenda esse omnia illa, quæ desensionem causæ Remonstrantium spectarent: reliqua privatim legi per deputatos posse.

#### x11. Februarij, Die Martis ante meridiem.

A Cta fuit causa Campensis in conventu privato. Cui intersuerunt ex singulis Collegijs singuli; cum quibusdam ex Illust. DD. Delegatorum collegio.

## Sessione Septuagesima nona,

Sess: LXXIX:

#### XII. February, Die Martis post Meridiem.

Institutà suit originose de quibusdam quastionibus, ad explicationem Tertij & Quarti Articuli spectantibus. Inprimis vero, quousque homo per lumen natura, aut per verbum externum, pervenire queat. Quomodo item Deus Conversionem efficaciter suam in homine operetur, eamque nihilominus ab homine exigere jure possit.

## Sessione Octuagesima,

SESS.

#### x111. Februarij, Die Mercurij post Meridiem.

Ontinuata si méranous, de Tertio & Quarto Articulis. Atque inprimis de liberate Arbitrij humani: de libera Voluntatis determinatione: de gratia Dei ad conversionem hominis necessaria: An, & quomodo, homo in prima Conversione se habeat, mere ne passive? Item, de cooperatione liberi arbitrij cum giatia divina, alijsque nonnullis quastionibus.

Sess. LXXXI.

## Sessione Octuagesima prima,

#### xv. February, Die Veneris post meridiem.

Obilissimus Vir, Tacitus ab Aysma, Ecclessæ Higtumanæ in classe Bolsvverdiana Senior, in Synodo comparuit, Literasque fidei ab Illustriss. DD.
Ordinibus Frissæ, simulque à Synodi Frissæ Deputatis exhibuit. Ex quibus testabatur, se in locum Nobilissimi P. M. viri D. Meinhardi ab Itzerda, nuper destuncti, legitime surrogatum esse. Quæ literæ prælectæ Synodo placuerunt, præstitoque ab ipso solenniter juramento Synodico, pro membro Synodi admissus est.

Clarissimus Vir D. Ioannes Henricus Alstedius, publice responsiones Remonstrantium contra Tertium & Quartum Articulum examinavit. Atquehac occasione, de gratia quoque resistibili, atque irresistibili disseruit.

Ex consilio Illust. DD. Delegatorum, statutum suit, scriptum Remonstrantium nuper exhibitum, ad probationem Primi & explicationem Secundi Articuli, in Synodo legendum esse.

Eadem Sessione prælectæ sunt Everhardi Vosculij, & Iohannis Schotleri, passorum Campensium ad hanc Synodum citatorum, literæ. Quibus signisticabant se ad iter præparatos suisse, ut coram Synodo comparerent: Sed ab Ecclesia volentes nolentes retentos esse. Petebantque, ut liceret sibi causam suam per Collegas suos Gosvinium & Matthisum, qui ad Synodum citati essent, agere. Quam ipsorum patrocinio omnino permitterent, coque se staturos aut casuros addebant.

Prælectæ quoque sint Presbyterij Campensis Remonstrantium literæ, quibus obnixe petebant, ut Vosculio & Schotlero, causam suam per Collegas, qui in Synodo Dordrechtana comparerent, agere liceret: testabanturque ipsos, quod ad doctrinamattinet, sententiam à Remonstrantibus in Collatione Hagiensi desensam tutari, corumque vitam omnibus, apud quos vixerant, approbari.

Denique prælectum suit, Scriptum Deputatorum Ecclesiæ Resormatæ Campensis, quæ adversus Vosculium & Schotlerum, accusationem instituit. Quo ad omnes rationes, quibus illi absentiam suam excusabant, respondebatur. Petebant item, ut quia toties citati non comparuissent, contumaciæ à Synodo condennarentur.

Rogati sunt Illustris. Delegati, ut quandoquidem Iuris-Consulti casum contumaciae optime intelligerent, consilio suo Synodum in hac causa juvarent. Qui responderunt: Citatos hosce Pastores, non obstantibus excusationibus productis, contumaciae reos merito condemnari posse, ac propter candem à munere suo suspendi. Iudicare tamen se, concedendum ipsis esse, quatuordecim dierum à literarum acceptione spatium. Quod si intercea non comparerent, tune ut nune, & nune ut tune, ut loquuntur, pro suspensis à munere & ministerio Ecclesia-stico haberi debere.

### Sessione Octuagesima secunda,

SESS.

xvIII. February, Die Luna ante meridiem.

Ac Sessione scriptum Remonstrantium ad desensionem primi & explicationem Secundi Articuli, prælectum suit.

### Sessione Octuagesima-tertia,

Sess. LXXXIII:

Eodem Die post meridiem.

R Ogata fuit Synodi, de contumacia Citatorum pastorum Campensium, Vosculij & Schoileri, sententia: pluriumque suffragijs judicatum suit, in sententia Illustris. DD. Delegatorum esse acquiescendum; atque hoc ipsum tum citatis, tum Ampliss. Magistratui Campensi esse significandum.

## Sessione Octuagesima quarta,

SESS. LXXXIV:

xix. February, Die Martis antemeridiem.

PRælectum fuit scriptum Remonstrantium, ad declarationem Tertij & Quarti Articuli, Synodo exhibitum.

### Sessione Octuagesima quinta,

SESS. LXXXV:

Eodem Die post meridiem.

Deputatis Ecclesiæ Campensis pra lecta est Synodi de contumacia pastorum Campensium, Vosculij & Schotleri, sententia Qui & apographum ejus petierunt : simulque, ut de hac re quamprimum ad Ampliss Magistra um Campensem scriberetur.

Inter Profesores Belgicos & Theologos Bremenses, habita est de varijs quastionibus ad explicationem Tertij & Quarti Arriculi, disceptatio. Tum de Philosophiæ & terminorum Philosophicorum, in controversijs Theologicis, usu, aut abusu.

## Sessione Octuagesima-sexta,

Sess. LXXXVI.

xx. Februarij, Die Mercurij ante meridiem.

H Ac Sessione ad finem perducta est declarationis Remonstrantium, de Terrio, quarto, & Quinto Articulo, prælectio.

R 4

Scilione

1.1.1

Sess. LXXXVII

## Sessione Octuagesima septima,

Eodem Die post meridiem.

Larissimus Vir D. VVolgangus Meierus, doctrinam de Perseverantia Sanctorum publice explicuit. Habitæque sunt de Tertio & Quarto Articulo a Larissimo de Contra de Cont

SESS.

### Sessione Octuagesima octava,

xx1. Februarij, Die Jovis ante meridiem.

Ontinuata fuit desensionis Remonstrantium, super Primo Articulo, prælectio.

SESS. LXXXIX.

## Sessione Octuagesima nona,

xx11. February, Die Veneris ante meridiem.

HAc quoque Sessione in defensionis Articuli Primi Remonstrantium prælectione, Synodus perrexit.

SESS. XC.

## Sessione Nonagesima,

Eodem Die post meridiem.

P Rofessores Belgici, publice argumenta Remonstrantium in Collatione Hagiensi producta adversus Perseverantiam Sanctorum examinarunt: ostenderuntque, doctrinam de certa vere sidelium perseverantia, non esse pietati noxiam, nec cum promissionibus & comminationibus divinis pugnare: Sed nec solicitudinem piam vitandi peccata, nec ardorem precanditollere.

SESS. XCI.

## Sessione Nonagesima prima,

xxv. February, Die Luna ante Meridiem.

Ontinuata suit super Tertio & Quarto Articulo de hisce potissimum quassionibus or zna sara Scriptura sensus, sine supernaturali lumine, possit intelligere omnes Sacra Scriptura sensus, ad salutem creditu necessarios? Et, An homo possit plus boni facere, quam facit, & plus mali omittere, quam omittit.

Propo-

Propositæ deinde sunt à Præside Theses quædam, sententiam Remonstrantium circa Quintum Articulum continentes, ex corum seriptis excerptæ. Assure Matthisio & Thomæ Gosvinio, Pastoribus Campensibus, missa sunt accusationum capita, adversus ipsos Synodo tradita, utque ad illa quamprimum responsionem adornarent, injunctum illis suit.

### Sessione Nonagesima secunda,

SESS.

xx v1. February, Die Martis ante meridiem.

P Rælectum fuit Scriptum Remonstrantium, ad defensionem Secundi Articuli de Vniversalitate meriti mortis Christi.

#### Sessione Nonagesima tertia,

SESS.

xxv 111. Februarij, Die Mercurij ante meridiem.

Ontinuata fuit ejusdem Remonstrantium Scripti prælectio.

### Sessione Nonagesima quarta,

SESS. XCIV.

Eodem Die post meridiem.

R Everendus & Clarissimus Vir D. Theodorus Tronchinus, publice argumenta quædam, pro Perseverantia vere sidelium, proposuit & examinavit.

## Sessione Nonagesima quinta,

SESS.

xxv111. February, Die Iowis ante meridiem.

E Tiam hac, continuata est desensionis Remonstrantium Secundi Articuli prælectio.

### Sessione Nonagesima sexta,

SESS. XCVI.

Eodem Die post meridiem.

H Abitæ sunt variæ super Articulo de Perseverantia Sanctorum Collationes. Explicatæ sunt item variæ, quæ ad hunc Articulum pertinerent, quæssiones.

Sessione

Sess. XCVIII.

## Sessione Nonagesima septima,

1. Martij, Die Veneris post meridiem.

Ontinuatæ funt de codem quinto Articulo collationes.

Sess. XCVII.

### Sessione Nonagesima octava,

1 v. Martij, Die Luna post meridiem.

E Tiam hac Seffione variarum quæstionum atque observationum circa Articulum de Perseverantia Sanctorum, disquisitiones continuatæsunt.

Significatum est, perseriptum ab Amplis. Magistratu Campensi suisse: Eum in judicio Synodi de suspensione à munere docendi duorum Pastorum Campensium Vosculij & Schotleri acquiescere: daturumque operam, ut sunctiones Ministerij ibidem ad tempus per Pastores Zuollanæ Ecclesia administrarentur.

Claristimus Vir D. Henricus Altingius, Synodo exhibuit literas, cum adjuncto scripto Reverendi senis & Clarist. Theologi, Doctoris Davidis Parai: cu-jus litera, quibus absentiam suam ab hac Synodo propter atatem excusabat, camque hoc scripto compensare voluisse testabatur, publice praesca sunt.

# Salutem & benedictionem à Domino.

Nobilissimi ac Reverendissimi Domini, Patres & Fratres, in Synodo Dordracena congregati,

Vantis lachrymis infelix schisma vestrum, à bonis omnibus domi forisque deploratum hactenus fuit : tantis nunc gratulationibus Synodum vestram in Spiritu Sancto congregatam, ab ijsdem excipi, non est quod dubitetis. Etenim, slagrante schismatis incendio, Ecclesias nuper arctissimo pacis & unitatis vinculo colligatas, misere, In sectas invisa Deo lacerabat Erinnys. Respub. vestras sancti sæderis glutine prius conjunctas, dissociabat animorum & armorum infesta collisso: suspirabant boni: clam gesticbant improbi: nobis vicini Babylony, calumniarum & sarcasmorum gladys ignem discordia sodicabant: vobis vicinus hostis, exitio vestro invigilabat.

Nunc posiquam custos Israelis, Deus pacis, dedit in corda vestra, ut vulneribus vestris medicinam ordinariam faciendam esse, necessarium judicaveritis, ad eademque sananda, sancta congregatione, in Christi nomine, concorditer convenistis: En omnium (quicquid improbi faciant) animi ingentem in spem crecti, intestinorum malorum salutarem clausulam expectant, votisque intimis Patrem miscricordiarum vobiscum invocant, ut Spiritus sui giratia, secundum verbum suum, consilia & actiones vestras dirigere ad sancti nominis sui gloriam dignetur: quo erroribus latentibus & apertis, cum charitate detectis & eliminatis, ignem dissidi extinguere, Orthodoxa sidei synceritatem, Ecclesse siclaica unitatem, Reip, sæderata cum securitate tranquillitatem; publice denique & privatim sanctam illam pacis salutisque conservatricem Concordiam, restituere satagatis & valeatis.

Vtinam

Vtinam vero, utinam mihi fanctissimam vestram congregationem, coram intueri, & vel in extrema harenti exedra, pacis consilia vobiscum juvare, votisque vestris MM EN addere datum esset! Sed enim, hanc mihi desideratam frustra felicitatem, sencetutis, loci, temporisque intemperies negavit.

Etsi autem charissimi mei in Domino Collega, qui vobiscum sunt, & me excusabunt, & vicem prastabunt satis : ne tamen totus abessem, en meam circa quinque illa πολυθρύλλη ω μήλα τ΄ Ε΄ ελδω ύμῶν, decumanam, ut arbitror, Synodica actionis materiam futuram (si forte desideretis) sententiam mittere, vestroque sudicio submittere visum fuit.

Cothurnos, deceptionum fontes, & contradictionum nodos latentes retexere cum primis studium suit. Quippe in quorum detectione disceptantium meta præcipue sistitur.

Subtilitates de objecto Prædestinationis, deque Reprobationis causa, si minus attigisse videbor, consulto sactum putetis velim. Certe enim; sapiendum est circa hæc mysleria, atque prædicandum ita, ut ne apud tardioris intelligentiæ multitudinem, redargui quodammodo, ipsa sua prædicatione videantur, uti Augustinus alicubi monuit.

De objecto autem, tuto ac vere dici posse arbitror, DEVM tale genus humanum pradestrasse, quale propagare, vocare, justificare, glorificare decreverat, ex doctrina Apostoli, Rom. 8:30.lapsu, nimirum, suo miserabile. Vnde per se cadit odiosa illa, de Reprobationis causa, disceptatio. Neque revera D. Calvini diversa est aliquot locis, ubi rem apertuus explicavit, sententia: prasertim lib. 3. Institut. c. 23. §. 3. & Comm. ad Rom. 9. 11. ubi propinguam Reprobationis causam diserte dicit esse, vitiositatem per totum genus humanum dissi primam vero, DEI beneplacitum.

De mortis seu λύτρε Christi sufficientia & efficacia vulgatam distinctionem sic me retinere videbitis, at ctiam cum ad aternum DEI Patris consilium, & Servatoris intentionem extenditur, maneat vera: & ad Massilianos contradictionis vinculo innodandos accommoda.

Barbarismum resistibilis sive indisserentis gratia, sui, quaso, autoribus donate: ex vestris vero Ecclesis scholisque procul eliminate. Prater enim absurda innumera; quomodo quaso verum, DEO omnia esse possibilia (id quod nuper auditorio meo explicandum fuit) siquidem gratia resistibili, impossibile est hominem convertere, donec homo non velit, hoc est, pulvis Creatori, vas sigulo cedere nolit? Denique Articulum de Perseverantia, scipsum jugulare, totus mundus jam videt.

Isti igitur deceptory Articuli, cum aquivoco hoc prophetandi genere non ita pridem apud vos invecto, facite quaso, ne simpliciorum animos, oculosque prastringant, cathedrasve vestras perturbent diutius. Orthodoxa autem Fidei synceritatem, sua integritati restituite sa VI & discriminis nostri, atque salutis gloria integra, soli divina tribuatur gratia; &, consolatio Christiana, in hac ipsa gratia sola sirma sixaque in vita & in morte consistat instauretur publicus Orthodoxorum consensus, storeat, vigeatque in Ecclesia & Republica vestra, postliminio reparata Pax atque Consordia.

Quem ad finem ubi fancta hac Synodus perducta fucrit, ingens, aternoque dignum praconio laboris, opera, impensaque pretium, vobis & posteritati, quin V niversa Orthodoxa Ecclesia, consecutos vos esse statuatis.

Valete in Domino: qui ut Spiritus sui Numine ac lumine consilis actionibusque vestris ipse prasidium prastet, iterum iterumque supplex precor. Heidelberga, prid. Cal. Nov. stylo Iul. 1618.

Vester in Domino.

D. Pareus, minimus Christiservus, Septuagenarius.

Sess.

### Sessione Nonagesimanona,

v. Marty, die Martis ante meridiem.

PRelectum fuit Scriptum Reverendi & Clarissimi Doctoris Davidis Parei, quo prolixe atque accurate sententiam suam de quinque Remonstrantium Articulis, iudiciumque suum de precipuis eorum argumentis, declarabat; quod hic subjungitur.

#### Quinque Articuli Remonstrantium,

Cum Examine.

#### PRIMVS ARTICVLVS.

Eum aterno, immutabili decreto, in Iesu Christo silio suo ante jactum mundi sundamentum statuisse, ex lapso, peccatis obnoxio humano genere, illos in Christo, propter Christum, & per Christum, servare, qui Spiritus Sancti gratia, in eundem ejus Filium credunt, & in ea, sideique obedientia, per eandem gratiam in sinem perseverant: Contra vero, eos qui non convertuntur, & infideles, in peccato & irasubjectos relinquere, & condemnare tanquam à Christo alienos: secundum illud Euangely Ioh 3 36. Qui credit in silium, habet vitam æternam: qui vero silio nonassentitur, non videbit vitam æternam: sed iras Dei manet supereum.

#### EXAMEN.

Hic Articulus, primafronte nihil incommodi vel quæstionis habere videtur, sed summam Euangelij tradere, quales homines, quibus medijs Deus. ab æterno statuerit servare, nempe, credentes in Filium Dei, & in side sideique obedientia, per gratiam Spiritus Sanctiin sinem, perseverantes: quales contra statuerit condemnare, nempe, non conversos, & insideles; à Christo alienos: quorum utrumque Euangelio docetur.

Sic multi boni, præsertim Politici, de hoc Articulo judicant, neque controversiam altiorem movendam censent: pratertim, cum onnia salutis media, Deo, & Christo, & gratia, luculenter adscribere videatur. Et revera, nulla hic quastio effet, si autores hoc solum vellent, Articulo hoc explicari popularem doctri-

nam de qualitatibus falvandorum & damnandorum.

Quoniam vero in Collatione profitentur, hunc Arriculum continere totam Collat.Hage doctrinam de Prædeftinatione ad falutem: negant vero qualitates falvandorum, pag-85. Fidem & Perseverantiam ex Prædestinatione, tanquam ex fonte descendere; sed contendunt eas Prædestinatione, seu Electione priores esse; nec obscure ab hominis voluntate suspendunt (unde necesse est, Deum solida salutis nostræ gloria spoliari; hominem superbia inflari, consolationem Christianam in vita & morte labefactari, justificationem gratuitam & salutis certitudinem abnegari, quicquid in contrarium verborum phalaris prætexatur) idcirco Articulus hic simpliciter probari non potest: estque plenus æquivocationibus, sive cothurnis periculofis, sub quibus Pelagianismus occulte in Ecclesiam invehitur. Quæ fraus ut lateret magis, vocabulo Prædestinationis, consulto abstinuerunt.

Fuit autem Pelagianismus, Augustini temporibus hæresis talis:

1. Peccatum Adami, nemini nocuisse nisi usi: nec deteriorem hominem nunc nasci,quam fuerat conditius.

2. Christum fuisse missum & mortuum ad expianda omnia peccata, imitatione Adami

commilla.

3. Salutem in Christo ita in medio propositam esse omnibus, ut quicunque ad sidem &

baptismum accedere voluerint, salvi esse possint.

4. Qui vero credituri, bene operaturi, & in fide per Dei gratiam juvanda mansuri essent, prescisse Deum ante mundi constitutionem, & cos predestinasse in regnum suum, quos gratis vocatos, pra alijs credituros, & dignos futuros Electione, deque hac vita bono fine excelluros, praviderit.

5. Gratiam Dei omnibus dari ex merito; pro bono usu liberi Arbitrij.

6. Et quidem dari in tantum, ut homo in hac vita fine omni peccato esse possit, si velit.

Adversus hanc hæresin Hieronymus & Augustinus multum disputarunt, & Augustinus quidem ad tria capita in Opusculis suis, tomo 7. omnia revocavit. 1. De peccato Originis. 2. De Gratia & causa Prædestinationis. 3. De Persectione justitiæ. Pelagius in Synodo Palæstina damnatus, revocavit Errorem in tantum, ut diceret: Anathema, qui vel sentit, vel dicit, gratiam Dei, qua Christus venit in hunc mun- Verba Pedum, peccatores salvos facere, non solum per singulas horas, aut per singula momenta, sed lagy apud August. de étiam per singulos actus nostros, non esse necessariam: & qui hanc conantur auferre, pænas grat. Christic solutions. Quis Pelagium liic non absolvisset? Sed sucum & fraudem sect cap.2.

Palæstinis Episcopis cothurno gratia, ut Augustinus ostendit.

Reliquit post se discipulos duos pracipue, acris ingenij juvenes, Cælestium & Iulianum: quibuscum multum Augustino fuit negotij in Africa. Transvolavit hæc pestis tandem Mediterraneum mare, in Siciliam & Galliam Massiliensem; non quidem integra, sed quantum ad caput de Gratia & Prædestinatione & Morte Christi, cuius proinde assertores vocabantur Semi-Pelagiani, & Pelagianorum reliquiæ: de quibus extant Prosperi Aquitani & Hilarij Arelatensis Epistolæ ad Augustinum; & huius erudita duobus sibris de Prædestinatione Sanctorum, & de Bono Perseverantix, atque etiam tertio de Correptione & Gratia, comprehensa responsio. Qua si Articulorum autores hodie stare vellent, uti stare possent ac deberent (est enim tota Paulina) res iudicata iam haberetur. Revera enim Massiliensium & Syracusanorum causam nonniliil interpolatam Arminius cum sequacibus hodie reassumpsit. Neque is ignorare id potuit : unde parum ingenua tergiversatione scripsit in Articulis: Se nec Semi-pelagianismum sibi obiectum, nec dodrantem, nec quincuncem, nec trientem eins agnoscere.

Ad Articulum ut revertamur, æquivocationes variæ lie patent:

I. Cothurnus primus latet in immutabili Dei decreto. luxta Scriptutas: Immutabile Dei decretum est, quod absolute non mutatur, nec à Creaturis mutati potest. Sic enim Deus pronuntiat, se immutabilem, & consilium suum immuta-Malach.3.6. bile. Ego Deus, & non mutor: Confilium meun flabit, & omnem meam voluntatem fa- Esa.+6.10.

ciam. Illi vero intelligunt, Deum decreto immutabili quidem statuisse servare credentes, quoad speciem, hoc est, non-nisi credentes: sed non omnino immurabili, quoad individua, hunc vel illum credentem, nifi sub conditione, si hic vel ille credens mutationem non inducat. Sentiunt enim (ut liquet Art. 5.) cos, qui hodie funt vere credentes, cras posse fieri plane incredulos, rursusque ex incredulis fieri credentes. Confequenter igitut fentiunt, Deum eos, quos heri credentes immutabili decreto sub conditione statuerat servare, hodie mutata conditione rurfus statuere non servare; perendie rurfus mutata conditione rurfus statuere sefvare. Quodan sit Dei immutabile Decretum statuere, ipsi viderint. Certe vertibilis umbra non magis mutabilis erit tali Decreto: quod Scriptura negat.

Jac.1.17.

Matt. 11. 21.

€ 23.37.

Epha. 5.

Tale Decretum in Deo ponunt Remonstrantes, dum negant, à Deo ad falutem invitari quenquam, cui salutem omnino non dare decreverit. Hocvero posico, dicendum est, Deum civitatibus Galilææ & Iudææ, quas Christus prædicans ad falutem invitabat, falutem omnino dare decreviffe. Atqui cum non crederent, falutem iis non dedit. Ergo vel falutem iis dare prius non decreverat, vel

II. Alius Cothurnus, isque præcipuus, fundamentum reliquorum, fummam

postea decretum mutavit.

totius cauta, differentiamque utriusque partis continens, subest verbo statuisse. Hoc nobis juxra Scripturas fignificar, Deum eos, qui in tempore-credunt & perfeve2 rant & tervantur, ab oterno non folum tervare flatuifle, fed etiam in Christo elegisse, & ad salutem prædestinasse, & qualitates ad salutem requisitas, puta sidem, convertionem & Perfeverantiam per Verbum & Gratiam Spiritus S. in eis efficere decrevisse, ut infallibiliter serventur: idque ad laudem gloriosa sua graria declarandam. Contra vero cos, qui in tempore non credunt, neque perseverant, neque servantur, ab æterno statuisse non servare, neque in Christo elegisse, neque ad vitam æternam ordinasse, neque sidem & perseverantiam eis dare, sed in cœcitate vel infidelitate originali eos relinquere, & propter peccata damnare decrevisse: idque ad ostendendam in eis iram, & notam faciendam potentiam suam. Vtrumque divini huius statuti membrum ex Scripturis & perperua mundi histo-

ria atque experientia, manifestum est. Prius membrum (quod Electio & Prædestinatio sanctorum ad gloriam vocatur) traditur Rom 8.30. Eph.1.3. Act.13. 48. Philip. 2.13. 1. Thef. 1.4. 2. Thef. 2.13. Matth. 24.24. &c. Posterius membrum

Rom. 0.22.

Fulgent lib. / quod Reprobationem & Prædestinationem malorum ad pænam, Theologi vo-LadMonim. cant) Matth.11.25. Ioh. 10.26. Rom. 9.21. & 22. Proverb. 16.4. 1. Pet. 2.8. Iud. 4. & c. Testatur etiam perpetua mundi historia & experientia, Deum subinde sic discriminasse populos, ut unum dignaretur gratia sæderis sui & vocationis per Verbum, alium non: discriminasse etiam vocatorum individua, ut unum donaret efficace gratia, fide, conversione, perseverantia & salute, alterum non: idque nullo populorum, vel individuorum merito, aut præstantiæ ingemorum rationehabita: Comnia enim invenit pariter à bono cœlesti aversa: emplaque pariter flectere & dirigere ad se potuit, si voluisset) sed mero beneplacito & bonitate. Sic Israëliticum populum elegit peculium, Gentibus alus reprobatis. Pfal. 147. 19. Annuntiat judicia sua Israeli, non fecit taliter ullinationi. Esa. 41.9. Elegi te, & non reprobavi to. Cur autem? Deut. 7.7. Non quia plures effetis pra omnibus populis, amovit vos Iehova & elegit vos, sed quia diligebat vos Iehova, &c. Rursus ex vocatis Ifraelitis fubinde alios elegit, alios reprobavit: Iacob dilexit, Esan odio habuit, &c. idque non ex operibus, sed ut propositum electionis firmum maneret. Et hoc nostro sacu-1), nos Christianos solos dignarur vocare per verbum Euangelij: Turcas, Paganos,&c. non dignatur. Ex Christianis eriam vocatis, alios donat vera fide, con-

Rom. 9.11.

pocrifi relinquir. Neque potest hac populorum & personarum discriminatio, divina providen. tiæ derogari, & ingenijs hominum adferibi, citra blafphemiam; fecus pro diferiminatione nostri per vocationem & adoptionem præ alijs, nullis opus foret ad Deum precibus, nec Deo deberemus gratias, nec staret illud Apostoli: Quis te discrevit? Quid habes, quod non accepisti? Quod si accepisti, qu'd gloriaris, quasi non acceperis? Staret vero Atheilmus, quem Pelagiana hærefis invexit: Ego medifere-

vi: habeo quod non accepi. Quod est barathrum inferni.

versiones, erseverantia, & aterna salute: alios non donat, sed in ignorantia, vel hy-

1.Cor.4.7.

Est autem in Theologia indubitabilis regula, nitens Sacra Scriptura autoritate: Quicquid Deus in tempore facit, id eum ab aterno facere decrevisse, cum Ador. 15.18.
in Deum cadere nulla possit mutatio. Quare discriminationem illam Electo Ephes. 15.18.
rum & non Electorum, sed Reproborum, salvandorum & non salvandorum, sed propter peccata damnandorum, quam videmus Deum secisse, & facere in tempore, eum ab aterno sic facere decrevisse, indubitabile Christianis esse debet:

Spoliaius enim Deus (verba Lutheri sunt) virtute & sapientia eligendi, quid erit nissido. Luth. de sertum sortuna, cuius numine omnia temere sium? Et tandem eo venictur, int homines salvi stant vo Arb. cap. & damnentur, ignorante Deo, ut qui non discreverit certa electione salvandos & damnandos, & oblata omnitus generali lenitate, tolerante & indurante, tum misericordia corripiente & puniente, hominibus reliquerit, utri velint salvi sieri, aut damnari: ipse interim sorte ad convivium Asthiopum prosectus, ut Homerus dicit. Atque hac est Orthodoxa de Pradestinatione doctrina summa: sicque verbum stanisse, in Articulo-est iuxta Scripturas & experientiam prossus intelligendum.

Illis vero longe aliter fignificat, Deum eos, qui in tempote credunt, & perfeverant, ab æterno quidem statuisse servare, sub conditione si crederent & perseverarent. Caterum nec ad salutem cos magis, quam alios omnes ordinasse, nec in Christo elegisse, nisi eventualiter, quatenus illi præ alijs in Christum crederent & perseverarent: (fidem enim & perseverantiam Electione priorem faciunt) ut vero illi potius, quam alij crederent & perseverarent, non statuisse Deum singulari aliqua gratia in illis efficere : sed decrevisse omnibus homini. bus universalem quandam, excitantem quidem & prævenientem, sed indifferentem & resistibilem gratiam offerte, cui qui non resistunt, sed bono usu liberi arbitrij assentiuntur & cooperantur, ad sidem concipiendam & perseverantiam in finem usque præstandam; illi sint in Christo electi & prædestinati, & hos proinde Deum ab æterno eventualiter ex fide & perseverantia prævisa elegisse in Christo, atque ad salutem prædestinasse, seu servare statuisse: Qui vero eidem resistunt, vel non cooperari ad fidem & perseverantiam volunt, illi non sint in Christo cle-Ai & prædestinati,& hos proinde Deum ab æterno eventualiter ex prævisa infidelitate, ad damnationem prædestinasse, sive, damnare statuisse.

Hanc esse proprijssimam illorum sententiam, omnes eorum declarationes ostendunt. Eandem vero fuisse Semi-Pelagianorum Massiliensium & Syracusanorum sententiam; legat apud Augustinum locis prius dictis, qui non credit, vel dubitat. Manifestum autem est, quod secundum eam neque sides, conversio, perseverantia & salus nostra, neque discriminatio nostri ab alijs, gratiz Dei in solidum, sed nostræ voluntati atque cooperationi debeatur. Quando enim, exempli causa, in una civitate ex pluribus candem concionem audientibus, candemque gratiam excitantem habentibus, hic credit, illenon credit, hic perseverat, alter deficit, si Paulus Apostolus quærat ex credente & perseverante, Quis te discrevit? Quid habes quod non accepisti? Respondebit ille: Ego me discrevi, quia gratiæ excitanti cooperari volui:voluntatem cooperandi habui,non accepi. Quo blaiphemo mendacio, nonne homo se cum Diabolo in infernum præcipitabit? Si autem fides & perseverantia, & salus nostra nostræ voluntati superædificatur, quomodo stabit Iustificatio gratuita? Et cum voluntate humana nihil sit mutabilius, nonne tota salus nostrastabit super arena, omnisque certitudo & consolatio Christiana, redibit in nihilum? De altero Cothurno fatis.

III. Est & æquivocatio in verbis, ex lapso peccatis obnoxio genere humano: lapsum genus humanum Scriptuta & Catechesis intelligit, ex lapsu Adæ peccato originali perditum, hoc est, non solum in peccatis mortuum, sed & adeo pravum, Gen.8.21. ut ad bene agendum, prorsus non sit idoneum: & ad omne malum proclive, Eph.2.1. donec per Spiritum S. regeneretur; quale Deus propagare, ex quali etiam sicut Catechesis in tempore sibi colligit, sic abæterno sibi colligere decrevit, hoc est, in Chri-4.8. sto elegit æternam Ecclesiam. Isti intelligunt quidem lapsum, sive originali (de quo varie loquuntur) sive actualibus peccatis obnoxium: non vero ita depravatum, quin possit libera voluntate velle & eligere bonum vel malum: Deum vocantem audire: pussanti aperite: gratiæ excitanti resistere, vel as-

1. Cor. 4.7. 2.Cor.3.5. Ront.8.7.

sentiri & cooperari: qui sensus repugnat Scriptura & veritati: Quis te discrevit? Non sumus ex nobis idonei, &c. Prudentia carnis, est inimicitia adversus Deum.

IV. Est quoque notabilis Cothurnus in relativo illos: quod nos cum Apostolo Romanor. 8. 30. intelligimus de hominibus certis in individuo, de Petro, Paulo, &c. prædestinatis à Deo, non modo ad salutem & gloriam, sed etiam ad antecedentia media falutis, & ad qualitates in falvandis requifitas, vocationem exrernam & internam, ad fidem & Iustificationem, ad conversionem & perseverantiam in finem: juxta sententiam Apostoli: Quos pradestinavit, hos ovocavit; quos vocavit, hos & justificavit; quos justificavit, hos & glorificavit.

De corrept. Quorum (inquit Augustinus) ita est certus numerus, ut nec addatur eis quisquam, & grat. cap. nec minuatur ex iis. Quibus etiam solis datur infallibiliter, ut credant & perseverent, & perire non possint: sicut dicitur: Crediderunt quotquot erant ordinati Actor.13.480 ad vitam eternam, hoc est, interprete Chrysostomo, predestinati à Deo. Et: Chryfott. Qui capit in vobis opus bonum, perficiet in diem usque Iesu Christi. Et, impossibile est Homil. 30.

seduci electos. Philip.z.o.

Illi intelligunt, homines non cettos, sed quoscunque, eventualiter creditu-Matt. 24.24. ros: vel, certos quidem, sed tantum in specie, non in individuo credentes ante electionem: prædestinatos non ad fidem & perseverantiam, sed post fidem ad falutem eventualitet, si perseverent. Brevius, Nos intelligimus illos, quos Electio seu Prædestinatio facit credentes & perseverantes; Illi, quos electio invenit credentes & perseverantes : Brevissime : Nos intelligimus credituros & credentes consequenter, seu post electionem : Illi credituros & credentes antecedenter, seu ordine ante Electionem: quomodo nimirum, currus trahit equos. Si enim fides non potest esse ante vocationem, que est electione & predestinatione posterior: quomodo potest esse ante Electionem? Atqui Apostolus contra: Elegit nos ut essemus sancti; non cum essemus sancti. Sanctificationis vero no-

stræ principium fides est; Actor.15.9.

V. Non dissimilis cothurnus latet in verbis; in Christo. Nos intelligimus cum Apostolo; Deum ante jacta mundi fundamenta nos elegisse in Christo consequenter, hoc est, ut fide & Spiritu insereremur Christo, tanquam membra capiti, essemusque in Christo post electionem: mox enim declarat Apostolus. vers. 4. Trædestinavit nos in adoptionem per Iesum Christum: adoptio vero sit per sidem. Iohan. 1.12. Illi intelligunt Deum nos elegisse in Christo antecedenter, hoc est, ante electionem existentes in Christo per prævisam sidem. Vnde vero Electis Fides ordine ante electionem? Num ex gratia Dei? Non certe. Gratiam cnim facit Apostolus electione & prædestinatione posteriorem, dicens: Elegit nos, & pradesinavit ad laudem gloriusa Gratia sua. Num igitur ex libero arbittio? hoc cum Pelagio statuant necesse est. Videatur Augustinus de Prædestinat, sanctor. cap. 19.

VI. In verbis Per Christum & propter Christum, dubitari potest, annon etiam lateat Cothurnus. Nos simpliciter intelligimus, per & propter Christi λύτρον satisfactorium. Illi de Satisfactione Christi dissimiliter sentiunt & loquuntur. Constat enim Vorstium, cum quo eundem funem trabunt, de satisfactione Christi vel nulla, vel semiplena, nec necessaria jam pridem multa ex Socino Samosateniano, scandalose disputasse.

VII. Cothurnus infignis latet in vocabulo, GRATIE: quod licet alias vas

rie fignificet : in quæftione tamen de caufa Fidei, convertionis, perfeverantiæ & falutis nostræ; Gratia proprie est essicax motus & tractus misericordiæ Dei in mentibus & cordibus Electorum; fidem, conversionem & perseverantiam inesfabili modo operantis: de qua Christus, Nemo potest venire ad me, nisi Pater, qui Et Augustinus: Legant & intelligant, intueantur atque misit me, traxerit eum. Christi cap, fateantur Pelagiani, non lege atque doctrina forinsecus insonante, sed interna atque occulta, admirabili ac ineffabili potestate operari Deum in cordibus hominum, non solum novas revelationes, sed etiam BONAS VOLVNTATES. Illi intelligunt Gratiam, tum externæ vocationis per Verbum: tum internæ suasionis moralis per Spiritum, sed indisferentis, quam penes liberum hominis Arbi-

Rom. 11.7.

Eph. 1.4.

100.6.44. De grat. 24.

trium

trium sit bene vel male determinare, recipere vel respuere. Ideo Resistibilem vocant, ut patebit Art. 4. Que opinio & gloriæ Dei derogat, & hominem suo reti sacrificare, hoc est, contra Deum superbire facit, & certitudinem salutis, atque consolationem nostram, in vita & in morte convellit. Vt ostensum Cothurno secundo.

VIII. Etiam in verbo Credere & nomine Fidei haud dubie luditur. Nobis Credere est, non tantum omni verbo Dei assentini, sed præcipue & proprie promissioni Evangelij de gratia & remissione peccarorum propter Christi sanguinem considere: Crede tantummodo, pro; conside. Et hunc sensum præsertim habet in Marc.5.28, phrasi, Credere in Deum, in Christum. &c.: Si creditis in Deum; etiam in me credite: pro 10b.14.1. considere: consolatur enim ibi Apostolos. Domine quis est, ut credum in eum? pro, 10h.9.36, ut considam in eo. Fides salvissica nobis est coniuncta cum siducia promissionis Evangelij, seu promissa miseticordiæ Dei de remissione peccatorum propter Christi sanguinem: ut cum dicimur side iustissicari, sides siduciam significat: &, side Rom.3.28. iustissicari, est siducia meriti Christi à peccatis absolvi: Quem sensum Apostolus tradit, cum dicit: quem propositi Deus placamentum per sidem i sanguine suo, ad Rom.3.25: declarandam iustisiam suam per remissionem peccaso um præcedentum: ubi, sides in sanguine suo, non potest nisi siduciam sanguinis Christi, significare.

Illi vero quod fidem tantum de assensu, credere tantum pro assensiri intelligant; cum alia multa, tum lubrica ipsorum de Fide disputationes docent; quibus plerumque fiduciam remissionis peccatorum in fide non requirunt: & fidem iustificare, seu ad iustitiam imputari volunt, non quia Christi meritum sibi applicat; sed quia ipse fidei actus pro impletione legis reputatur; qua Alberij Triuncuriani

deplorati hominis fuit opinio.

Cum igitur tot æquivocationibus depravet veram, occultet falsam de Prædestinatione doctrinam, hie Articulus, utique approbari simpliciter non potest.

# An Articulus (seposita Pradestinatione) fusficere & tolerari possit?

Vid vero, inquies, de Prædestinatione adeo est disputandum? Nonne ad salutem sufficit, tenere summam Evangelij Articulo hoc traditam? Qui credit in sistum Dei, habet vitam aternam: Qui non credit, super eo manet ira Dei. Et,

Annon hactenus tolerari possit Articulus?

Scio sic quossam iudicate, imo scripserunt viri, alias eruditi & pij, de Prædestinatione non esse dispurandum in Evangelio, sed tantum prædicandum de promissionibus universalibus gratiæ. Verum boni isti non observarunt, sic scribendo se contradicere Spiritui Sancto, qui certe in Evangelio doctrinam de prædestinatione tradictit, ut supra Cothurno 2. locis allegatis videre est. Videntur autem vel hoc prætextu imprudentes ipsi fundamentum sidei & consolationis nostræ labesactare, vel ab alijs labesactari non observare: illud igitur sive Am-Lib.r. de brosij sive Prosperi pijssime dictum, hic tenendum de Prædestinatione: Qua Deus Vocat. gent, occulta esse volait, non sunt scrutanda, qua autem maniscista secti, non sunt neganda: ne in cap.7. illis illucite curiosi, & inistis damnabilistr videamur ingrati. Sicut igitur illicita est curiositas, non revelata in Evangelio de Prædestinatione, velle scrutari: sic damnabilis est ingratitudo, quæ de Prædestinatione Deus in Evangelio revelavit, velle negare vel opprimere. Ad quæstitum vero sic respondetur.

Sufficientiam quod attinet, perinde quæras in Écclesia, Annon sufficiat ad salutem doctrina Catechetica de miseria hominis; de liberatione per Christum; deque Gratitudine? Quorsum igitur sectio Bibliotum; & sublimior Theologia?

In Logica, Annon sufficiat tenere tot esse significant syllogismorum & tot modos? Quorsum igitur Organo Aristotelico opus in scholis? In Politica, Annon sufficiat popularis scienta iuris & æqui ad Rempubl. gubernandam? Quorsum

igiti

igitur tantus legum apparatus, tam operofa Iurif-prudentia? In Mathematica. Annon sufficiat nosse triangulum habere tres duobus, &c. diametrum ad circumferentiam esse in subtripla proportione super-partiente unam septimam? Quorsum igitur tam ardux & intricatæ demonstrationes Euclidis? Ad talia nemo non facile respondendum videt, aliquibus quidem prima istarum disciplinarum Elementa; cognitionemque & on satis esse posse; sed non omnibus. Catechumenis in Ecclesia sufficere ad salutem possunt, rudimenta Catechetica falutis: figut lac infantibus fufficit pro nutrimento: non fufficit vero adultiotibus in fide, qui cibum folidiorem requirunt: non Doctoribus Scholarum, Pastoribus Ecclesiarum, quibus ex officio & conscientia uberior Theologicarum rerum scienria est necessaria: Tyronibus classicis in Logica, ad syllogizandum sufficit tot figurarum & modorum cognitio. Philosophis est necessaria & Mon Organo Aristotelico tradita scientia, unde, & cur tot sint, plures vero esse nequeant. Pedaneo judici vel Notario: elementa juris & justitiz sufficere possunt: Iuris Profesioti, causarum Advocato, vel Cancellario. &c. legum fontes necessario cognoscendi sunt. Mechanico illud no la de Trigono & circulo, sufficiet ad opificium. Mathematum Doctor vel fludiosus, demonstrationum & Mon scientiam desiderat.

Pari ratione dicendum, Articulum hunc (femotis hunc æquivocationibus) Catechumenis & Idiotis, mysteriorum sublimiorum non capacibus, sussicere ad falutem posse; satisque esse illud non, quales se esse, quibusque uti mediis ad salutem consequendam oporteat: Credentes nempe in Christum, inque fide & obedientia fidei: d finem usque perseverantes, per verbi & Sacramentorum ministerium, & per huic cooperantem gratiam. Adultioribus vero in fide, inprimisque Scholarum & Ecclesiarum Doctoribus qui nihil præterea necessarium dixerit, jejunus profecto, & imperitus rerum aftimator erit. Quinimo juvat oportetque hos altius scrutari Sc ipturas, penitiusque cognoscere, ipsum do-Etrinæ prædictæ no Mon, hoc est, sontem & causam primam Scripturis revelatam: unde qualitates illæ, mediaque falutis cum gratia & falute ipfa, originaliter in nos descendant; unde etiam descendat ista, quam videmus, populorum & individuorum salvandorum a reliqua pereuntium multitudine discriminatio: ne forte (quod ignorato, vel derelicto fontenecesse est fieri) cisternas confractas, aquas non continentes, nobis effodiamus: Ierem. 2.13. hoc est, vocationem, fidem, perseverantiam, falutem nostram, vel ingeniis, viribus, & meritis humanis, vel gratiæ quidem, sed indisserenti & libero arbitrio nostro ex parte vel in totum, cum Dei contumelia nostroque exitio adscribamus.

Hic vero fons, hæcque caufa fuprema & prima, non est nist æterna Dei prædestinatio, hoc est, æternum de nobis, præ alijs in Christo servandis confilium. Ex hoc enim fonte fluit salvandorum omnium Vocatio externa & interna ad fidem in Christum: fluit fides & resipiscentia: fluit justificatio, obedientia & perseverentia fidei: fluit tota salus & glorificatio nostra: quod perspicue docet & confirmat Scriptura his & similibus dictis: Quos prædestinavit, hos & vocavit; quos vocavit, hos & justificavit. Item: Electio assecuta est, reliqui occalluerunt. Item: Crediderunt, quotquot ordinati erant ad vitam aternam Item: Elegit n s in Christo ante jacta mundi fundamenta, ut essemus sancti & inculpati coram eo in dilectione : quos pradestinavit in adoptionem per Iesum Christum ad laudem gloriose gratia sue. &c. Confirmat idem Augustinus dicens: Hac Pradesinatio sanctorum nihil aliud est quam praparatio benessiciorum Dei quibus certisime liberantur illi, quicunque liberantur. Confirmat etiam Lutherus valde emphatice his verbis: Ex aterna Dei pradestinatione, utrumque fluit, & suam originem habet; quis scilicet crediturus; quis non crediturus sit; ques à peccato absolvendus, quis non: ut id omne sit extra nostram potestatem, & in solius Dei manu quod justificamur.

Hunc igitur fontem Theologis cumprimis & quotquot in fide & Consolatione juvat fieri confirmatiores, probe cognoscendum, Ecclesiaque & Scholis perspicue & sobrie explicandum esse, quis dubitet? Idque duas potissimum ob causas:

Rom. 11.7. Rom. 8.30. Actor. 13.48. Eph. 1.3.4.

De Bono Persevera cap. 14.

Præfat. ad Rom.

I. Propter gloriam Dei: ut scientes media, causasque & qualitates salutis & falutem ipsam, non ex nostro ingenio, sed ex solo Dei beneplacito descendere, non nobis, sed divinæ misericordiæ, in solidum salutem nostram acceptam se-

II. Propter Consolationem nostram, ut sirmiter statuentes sidem, perseverantiam, & salutem nostram, non viribus vel arbitrio nostro niti, sed in arcino immurabilique Dei confilio fundari, eandem certam atque immobilem fore confidamus, & hac frett fiducia, precibus assiduis, bontsque operibus, vocationem & 2. Pet.: 5.

electionem nostram, sirmam nobis reddere saragamus.

Atqui fontem hunc limpidissimum, como aquivocationum conspurcat obstruitque penitus hic articulus. Negat enim (videatur Collario) fidem & perseverantiam nostram, ex æternæ Electionis sonte tanquam essectum ex causa prima descendere: utramque, in speciem gratiæ Dei, revera, humanæ voluntati adscribit: quia voluntatem humanam, gratiæ Dei resistibilis Dominam facit: liberum arbitrium gratia Dei relistibili fortius & potentius constituit, totumque salvandorum & damnandorum discrimen, ab hominum voluntatibus suspendit. Qua ratione gloriam falutis humanæ, Deo in folidum tribui non posse, sed necesfario derogariamanifestum est.

Hinc & certitudinem gratia, fidei, justificationis, perseverantia, totiusque salutis, proinde & unicæ confolationis nostræ, in vita & in morte funditus convellit. Cum gratia enim resistibili, & voluntate hominis resistente, vel resistere valente, tanquam cum duobus principijs vel repugnantibus, vel in horas variantibus, quis non intelligat, certam fiduciam gratiæ, justificationis, perseverantiæ, faluris, folidamque in vita & in morte consolationem, consistere nullo modo

posfe?

- Hinc de tolerantia quid statuendum sit manifestum quoque est. Articulum enim tam aquivocum, tamque periculosis captiosum cothurnis, quis tolerabilem dixerit? Saccarum occulto tinctum veneno, quis sciens volens emerit vel comederit? Quis μῆλου ε΄ριδ& Ecclesijs objiciendum, perpetuarum litium materiam futuram, utile duxerit? Num Medici in scholis serent, Empyricos pathologica doctrina adulterantes vel negantes? Mathematici Mechanicorum ψουδογραφήμαζα, quibus verbi gratia, tetragoni finum falfum pro vero inducunt, fontesque scientia convellunt, num tolerare possint? Longe minus in Ecclesia, toleranda sunt dogmata æquivoca; quibus prætextu gratiæ gratia negatur: principium salutis in homine collocatur, divine voluntati voluntas hominis prefertur, nt ideo quis adiuvetur, quia voluit: Prosper ton ideo quia adiuvatur, velit: originaliter malus receptionem boni, non afummo bono, fed August. à semet-ipso inchoare creditur: aliunde denique Deo placeri nistex eo, quod ipse donaverit,

Hxc de xquivocationibus primi Articuli. Quomodo vero is recte intelligi, expleri & formari possir, Cothurno secundo est explicatum.

### Articulus Secundus

PRoinde Iesum Christum mundi Servatorem pro omnibus & singulis mortuum esse, atque id ita quidem, ut omnibus per mortem Christi reconciliationem & peccatorum remissionem impetraverit: ea tamen conditione, ut nemo illa remissione peccatorum reipsa fruatur prater hominem fidelem : & hoc quoque secundum Evangelium Ioh. 3.16. Sic Deus dilexit mundum ut filium suum unigenitum dederit, ut quisquis credit in eum non pereat, sed. habeat vitam æternam. Et 1. Ioh. 2.2. Et ipse est propitiatio pro Peccatis nostris: nec pro nostris solum, sed & pro totius mundi Peccatis.

#### Examen.

guſti⊷

Rem non novam agunt Remonstrantes hoc Articulo. Olim enim Semi-Pelagiani Massilia & Syracusis, eundem tuebantur his verbis: Pro universo genere hupist. ad Au-mano, mortuum esse Dominum nostrum Iesum Christum, & neminem prorsus à redemptione sanguinis eius exceptum; etiamsi omnem hanc vitam alienissima ab eo mente transigat : quia ad omnes homines pertineat misericordia sacramentum : quo ideo plurimi non renoventur, quia quod nec renovari utile habeant, pranoscantur. quantum ad Deum pertinct, omnibus paratam vitam aternam: quantum autem ad arbitry libertatem, ab his eam apprehendi, qui Deo sponte crediderint, & auxilium gratic

merito credulitatis acceperint:

Quo Articulo etsi in speciem Dei gratiam & Christi redemptionem amplificabant: re vera tamen utramque minuebant, Deo gratiam indifferentem, Christo redemptionismeritum, libero arbitrio efficaciam utriusque tribuentes, & dum vellent doctrinam de Prædestinatione, quam ex Apostolo tuebatur Augustinus; evertere, re vera totum Euangelium convellebant, causam sidei & perseverantiæ, proindeque salutis humanæ, Deo & Christo indisferenter, ingenio & arbitrio humano determinative adscribentes : quod quale sit, à Deo docti intelligunt. Vbi enim illud Apostoli, Quis te discrevit ? quid habes quod non accepisti? quod si accepisti, quid gloriaris quasi non acceperis? Maledictus qui ponit carnem brachium funm.

1. Cor. 4. 7. ler. 17.5.

> Similiter isti dum articulo hoc de universali reconciliationis omnium hominum cum Deo per mortem Christi impetratione, in speciem gratiam mortis Christi amplificant, revera idem, quod illi agebant, agunt, & dum cogitant Apostolicam Dei Prædestinationem, discernentem salvandos à non salvandis convellere : contra suam Prædestinationem eventualem sponte credentium & perseverantium. seu ad fidem & perseverantiam se ipsos determinantium, fide & perseverantia posteriorem (quæ revera post destinatio non prædestinatio dicenda esser) inducere: humanam voluntatem gratiæ resistibilis Dominam saciendo, & reconciliationem per Christi mortem hominum voluntati exponendo, sidem gratiæ evacuant, consolationem ex morte Christi enervant.

Sed ipsum Articulum inspiciamus. Habet is quatuor membra:

I. Propositionem: Quod Christus sit mortuus pro omnibus & singulis: quæ est ambigua.

2. Glossam: Quod omnibus reconciliationem & remissionem peccatorum im-

petraverit: quæ est æquivoca & falsa.

3. Conditionem: Quod nemo nisi homo sidelis reipsa fruatur reconciliatione: quæ

est vera, & propositionem limitat, glossam vero evertit.

4. Probationem: Per duo allegata Scripturæ: quæ nihil ad propositionem directe: in neutro enim allegato sit mortis Christi pro omnibus & singulis aliqua mentio: ut mirandum sit, autoribus aptiora non succurrisse: prioris vero posterius membrum, cogit etiam propositionem limitare & Glossam refellit.

Miscentur igitur vera quædam ambigue distis, vel falsis.

Hoh.3.36.

Verum, inquam, est, quod nemo peccatorum remissione reipsa fruatur, prater hominem fidelem. Qui enim non credic, super eum maner ira Dei, non remissio vel reconciliatio: nisi quod verbis, reipsa fruatur, subesse videtur Cothurnus de duplici fruitione remissionis peccatorum, seu reconciliationis: Vna reali per sidem, sidelibus solis propria, quæ sola vera est: Altera non reali sine side, omnibus etiam infidelibus communi, quæ est fictiria & nulla.

Hinc vero conficitur, Christum proprie pro omnibus & solis sidelibus, pro nullis infidelibus; & ficnon abfolute pro omnibus & fingulis hominibus, mortuum esse. Nam mori pro aliquo proprie est, morte sua aliquem à morte liberare, seu mori alicuius loco, ut ipfe vivat: quod liquet, ex 2. Sam. 18. 33. V tina mortuus essem pro te, hoc est, loco tuo, ut tu viveres. Et de Christo, Rom. 5.6.8. Mortuus est pro nobis, sum impij & peccatores essemus, hoc est, nostro loco, ut nos à peccato & morte libe-

rati, iustitiæ vivamus, seu vitam æternam habeamus. Sic, 2. Cor, 5. 15. 1. Ioh-3.16. 1. loh. 4.9. loh. 15.13. &c.

Ambigua ex imperfectione est propositio, Iesum Christum Servatorem pro omnibus & singulis mortuum esse. Si addas, credentibus; perspicua & vera erit propositio. Si, hominibus; maner ambigua. Potest enim accipi, vel de amplitudine meriti mortis Christi, omnibus hominibus ad reconciliationem sufficientissimi: vel de essicacia eiusdem, omnes homines reconciliante.

Priore sensu, vera etiam est Propositio. Mors Christi enim ratione amplitudinis atque potentiæ suæ remedium est peccatis omnium & singulorum hominum expiandis sufficientissimum: neque ad realem reconciliationem deest quicquam omnibus & singulis eam fide accipientibus. Hoc sensu Christus pro omnibus & singulis hominibus mortuus esse dici potest: eodemque dica Scripturx, ubi Christus dicitur mortuus esse pro omnibus. 1. Tim. 2. 6. gustasse mortem pro omnibus. Heb. 2.9. propitiatio esse pro peccatis totius mundi. 1. Ioh. 2.2. vulgo non incommode intelliguntur: licet etiam strictius accipi possint.

Posteriore sensu de remedij sufficientissimi fructu seu esticacia, que est realis cum Deo reconciliatio, & ex morte in vitam restitutio, salsa est propositio. Dicere enim Christum pro omnibus & singulis sic mortuum esse, ut omnes & singulos promiscue, sideles & insideles, qui Christum vel nesciunt, vel oppugnant, Deo reconciliaverit : repugnat Evangelio, quod magno consensu essicaiam mortis Christi solis & omnibus credentibus vendicat. Cui probando, vel una Servatoris Christi sententia, in Articulo allegara, Ioh. 3, 16. ut emnis. &c. sufficit. Non dicit enim ut omnes & singuli homines habeant vitam aternam; sed ut omnis qui credit in eum non pereat, sed habeat vitam aternam: prout realis fruitio remissionis peccatorum in Articulo etiam limitatur. Vnde & in dictis præallegaris. 1. Tim. 2.6. Heb. 2.9. 1. loh. 2.2. &c. cum de efficacia mortis Christi intelliguntur, universalis omnes necessario ad universitatem credenrium & Electorum adstringenda est: de qua universitate seite seribens Prosper: In electus, inquit, atque ab omnium generalitate discretis specialis quadam censciur Lib.i.de vouniversitas, ut de toto mundo totus mundus liberatus, & de omnibus hominibus omnes homines cat. Gent.

videantur aßumpti. cap.3.

Duabus hisce Veritatibus Remonstrantes evidentissime constringuntur:

Primo: Christum quoad sufficientiam λύτεν & meriti sui pro omnibus & singulis mortuum esse & mori voluisse.

Secundo: Quoad fructum & efficaciam mortis suz, hoc est, realem cum Deo reconciliationem ac restitutionem, non pro omnibus & singulis, sed pro solis & omnibus credentibus mortuum esse & mori voluisse.

Priorem Veritatem in Collatione nusquam quidem leguntut diserte probate: fed nec palam negare: neque possunt negare nult insufficientiam meritisstatuere velint.

Posteriorem concedunt quoad eventum, non omnes homines à Christo esse reipsa re- Collat. Hag. flauratos, & in flatum gratia reflitutos: negant vero quoad intentionem Servatoris pag. 497. & confilium Patris: quo quid abfurdius & falfius? Quos enim Deus per mor- 498. tem filij sui non reipsa instaurat in tempore: eos nec reipsa instaurare decrevir ab aterno: certe enim Deus noster omnia qua voluit. fecit. Pfalm. 115.3. Quidquid igitur non fecit, vel facit in tempore, id nec voluit ab æterno. Quos etiam Christus morte sua reipsa non instaurat, cos nec instaurare voluit, nec iuxta consilium Patris debuit. At, farentibus illis, non omnes homines Christus reipsa instaurat, & in statum gratiæ restituit : Ergo Christum non omnes homines reipsa instaurare, & in statum gratiæ restituere voluisse, vel ex consilio Patris debuisse, fateautur necesse est: secus dicant Christum aliquid non facere, quod facere omni modo voluit, & ita negent non omnipotentiam:

Matt. 23.37.

vel quod ex confilio Patris facere debuit, & negent obedientiam. Si adhæc objiciant: Voluisse Christum congregare filios Ierusalem; nectamen fecisse: dicant etiam, Christum omni modo voluisse eos congregare, non solum externa vocatione & in. vitatione ad relipifcentiam, per Prophetarum, & fuam, atque Apostolorum prædicationem, sed etiam internæ gratiæ ac potentiæ suæ tractione: nec quidquam tamen profecisse: viderint vero quo pacto omnipotentem Dei filium impotentiæ non accusent, scipsos blasphemix crimine non alligent.

Vtraque igitur Veritate, velint nolint, constricti, consensim cum Orthodoxis ingenue fateantur oportet, vel non. Si fatentur consensum, quomodo non seipsos persidiæ damnant, quod inanibus logomachiis Ecclesias unitas lacerent, Remp. tranquillam perturbent? Si negant consensum in priore, quomodo non blasphemant mortem Filij Dei, quasi insusficiens λύτρου? Si in posteriore, quomodo non manifesta contradictione se involvunt? Si enim negant Christium quoad efficaciam & fructum mortis suæ, non pro omnibus & singulis hominibus, sed prosolis credentibus mortuum esse, utique assirment necesse est; Christum, quoad fructum & efficaciam mortis suæ pro omnibus & singulis hominibus, non pro solis credentibus mortuum esse, hoc est, omnes & singulos homines (non folos credentes) Deo reconciliasse, seu, quod idem est, omnes & singulos homines remissione peccatorum reipsa frui secisse. Atqui hanc affirmationem diserte negant limitatione Articuli, dicendo, neminem peccatorum remissione re-Collat. pag. ipsa frui prater fidelem hominem: & disertius in Collatione, dicendo: non ornnes homines à Christo reipsa restauratos, & in statum gratia restitutos esse. Hac igitut Contradictione tenentur: Omnes reipla reconciliatos seu restitutos: &: Non omnes reipsa restitutos esse.

497.

Examen gloffæ propolitioni additæ.

Hic vero receptum parabunt ad Glossam propositionis: ita Christum pro omnibus & singulis mortuum esse, ut Omnibus morte sua reconciliationem & peccatorum remissionem impetraverit : quasi hic sit tertius sensus, quo Christus præter fufficientia & efficacia mortis fua respectum pro omnibus mortuus esse dici possit, & ita distinctio superior cludatur: quia omnibus morte sua reconciliationem impetraverit.

Col.1.10.11. 2. Cor.5.19.

Job.12.47.

Eoh.17.23.

Sed dicant, quæso, nobis, quid sibi hic cothurnus velit, quo responsiones Fratrum in Collatione plus decies elusisse leguntur. Nusquam sic Scriptura loquitur, Christum impetrasse omnibus reconciliationem : sed aperte dicit, Deumin Christo sibi reconciliasse omnia in cœlo & in terra: reconciliasse sibi mundum: Christum reconciliasse omnia per sanguinem suum: significans Christum reipsa restituisse in statum gratix mundum synecdochice, hoc est, omnes in mundo credentes: sicut in illis: Non veni condemnare mundum, sed servare mundum: ut mundus cognoscat me à te missum esse: Vbi Mundus non potest nisi de Mundo electorum intelligi. Item, Omnia, hoc est, Omnes fide justificatos, ut patet, Rom. 5. versu 11.

Hoc sensu si volunt Christum omnibus reconciliationem impetrasse, pro, omnes reipsa reconciliasse, Cur non aperte loquuntur? &, cur non exprimunt quibus omnibus impetraverit? Si omnibus credentibus, quid litigant? Si omnibus hominibus promifeue, dicant quomodo impetraverit? Meriti amplitudine, an etiam efficacia? Si Meriti amplitudine, rurlus quid litigant? Si & efficacia, dicant; absolute & sine fide, an sub conditione fidei? Si absolute omnibus etiam sine fide, quomodo non rursus contradictione se implicant, ex limitatione sua conditionata; Neminem reipsa frui reconciliatione preter hominem fidelem? Si sub conditione fidei, quomodo non sic etiam nodo contradictionis constringuntur? Si enim omnibus impetravit sub conditione Fidei; destitutis igitur conditione fidei non impetravit. At conditione fidei destituti, hoc est, infideles, funt plurimi; crgo plurimis his non impetravit. Hæc vero nonne rursus contradicentia sunt : omnibus impetravit; & plurimis non impetravit? Quomodocunque igitur cothurnum vertant, vel logomachi tutbatores deprehenduntur, vel contradictione aperta involvuntur.

Videtur autem Cothurnus hie aliquanto accuratius excutiendus, ut quam sit utrique pedi aptus, hoc est, verum & falsum sensum occultet, ex verborum significatione appareat.

Reconciliatio est diffidentium in gratiam restitutio vel reditio. Active Deo &

Christo, passive nobis tribuitur.

Verbum Impetrare æquivocum est, varie significans, modo exorare, modo præparare, procurate, mereri, acquirere, obtinere, conferre. &c. Phrasis igitur, Christum impetrasse omnibus reconciliationem, valde æquivoca sit, oportet. Atqui æquivocationibus ludere, non est Theologorum, sed Sophistarum, qui fallere

Non potest tamen phrasis nisi triplicem habere sensum; vel, quod Christus morte sua reconciliationem omnibus impetraverit, quadam metalepsi, merendo feu procurando materiam reconciliationis omnibus fufficientissimam: Vel, quod reconciliationem omnibus impetraverit proprie, eandem conferendo omnibus, hoc est, omnes reipsa reconciliaverit: idque vel absolute sine conditione; quomodo, verbi gratia, Ioab in intercessione mulieris Tekounæ Absolomo parrici-2.Sam. 14.223 dæ apud Davidem impetravit reconciliationem abfolute; ut fine conditione reduceretur in confpectum Regis, & Pater ofcularetur filium: quomodo etiam Esther Iudais impetrasse legitur securitatem absolute sine conditione: Vel sub Estb.7.23. conditione sidei in omnibus ponenda, ut si omnes credant in Filium sint reipsa reconciliati; si non credant, reconciliationis expertes sint: quomodo, verbi caufa, Adonia seditioso apud Salomonem impetrata suit impunitas, sub conditione innocentia: Si suerit filius virtuis, non cadet capillus de capite eius; si vero malum in co fuerit deprehensum, morietur.

Dicam brevius: Christus impetravit reconciliationem omnibus, vel quoad amplitudinem meriti pro omnium reconciliatione sufficientissimi: vel insuper, quoad efficientiam reconciliationis omnium: idque vel absolute, sive eredant, sive non; vel conditionaliter, si omnes credant. Neque dars potest quartus Cothurni fenfus.

Quem enim Remonstrantes in Collarione adferunt, Christum impetrasse continuous reconciliationem, hoc est, esfecisse, ut Deus homini peccatori ianuam 172. iterum aperuetit gratiæ suæ: quamvis nemo ad illius gratiæ communionem sit îngressurus, nisi per sidem: vel est novus Cothurnus, seu schema æquivocum, limitatione rursus aufferens; quod prius posuit: (quomodo enim omnibus impetravit reipfa reconciliationem, qui effecit, ut princeps seditiosis aperiat ianuam arcis sux, quam tamen nemo ingressurus, nisi per mille slorenos; quibus sidei conditio longe est præstantior) vel si est impetratio reconciliationis dicenda, ad conditionalem impetrationis modum Tertium pertinet.

Manent igitur tres tantum impetratæ reconciliationis modi, quorum aliquo Christum omnibus reconciliationem impetrasse dicendum illis est.

Si primo, consentiunt Orthodoxis: Quid igitur Ecclesias & Rempubl. turbant?

si secundo, contradictione se involvunt, assirmantes, Christum omnibus absolutam reconciliarionem impetrasse, hoc est, omnes reipsa in statum gratiæ restituisse; quomodo Ioab Absolomo reconciliationem cum Patre absolute impetravit, hoc est, in gratiam Patris eum restituit : Contra vero limitatione Articuli, sicut & in Collatione, diserte negantes, omnes à Christo reipsa restauratos, & in gratiæ statum restitutos. Quæ contradictio non minus aperta est, quam fi dicerent, Ioabum Absolomo gratiam Patris absolute impetrasse; & non absolure impetrafic: feu, eum in gratiam Patris reipfa restituisse, & non reipfa restituisse.

Si tertio, contradictionis scopulo rursus alliduntur. Si enim Christus intentione sua omnibus reconciliationem sub conditione sidei in omnibus ponenda impetravit: nullis igitur fine conditione fidei seu fide destitutis, in quibus neque à Deo (qui fidem non dat omnibus, sed quibus vult,) neque à Libero Arbitrio, ( auod Deo non vivificante mortuum oft in peccato ) eventualiter fuit ponenda vel ponitur, hoc est, infidelibus impetravit. Infideles autem semper fuerunt & funt plurimi. Nonne igitur hic ctiam manifestus conflictus? Omnibus impetravit; & plurimis non impetravit. Quomodocunque igitur le habeat cothurnus, velidem cum Orthodoxis æquivocationibus suis sibi volunt, & sic λογομάχοι Ecclesia & Reip. turbatores iuveniuntur: vel Contradictionibus manisestis irreviti tenentur: vel denique (quicquid tergiversentur) in Massiliensium Semi-Pelagi.morum caftra, universalem omnium eriam sine agnitione & fide Christi vitam hanc pertranseuntium reconciliationem tuentium, ab Hubero nuper in Germania renovatam, concedere coguntur. Arque huc profecto omnia fere eorum argumenta ab Huberianis mutuata col-

limant: hinc Christum non sidelium tantum sed & totius mundi, hoc est infidelium quoque Collat. pag. reconciliatorem vocant. Hac hypothefi nituntur Classica absurda, quibus Ortho-141,142,143. doxos gravare solent: quod alioqui increduli, nisi & his reconciliationem impetrarit, nihil haberent quod crederent, aut fi crederent mendacium crederent; quæ sunt fallissima. Licet enim Christus non sit mortuus pro omnibus, quoad efficaciam mortis suz: est ramen mortuus pro omnibus quantum ad susticientiam meriti fui. Hoc habent omnes etiam infideles, quod credant in Evangelio Christum pro totius mundi peccatis sufficientissime luisse, omnesque in iplum credentes Deo reconciliasse; proinde se quoque meriti & reconciliai onis huius participes fore, siquidem ex incredulis sideles siant & in Christum credant. Hoc vero statuentes & credentes, nequaquam mendacium credunt. Mendacium vero crederent infideles, si statuere vellent, vel docerentur, sibi etiam in infidelitate manentibus per Christum reconciliationem impetratam esse. Mendacium enim hoc est, non veritas, Christum omnibus etiam infidelibus qua tales funt & manent, reconciliationem impetraffe.

Rom. 8.3.4.

Etiam supponunt, multos pro quibus omni modo mortuus est Christus, da-Id fallum esse Apostoli exclamatio argait : Quis condemnabit? Christus est qui mortuus est. Rom. 8. 34. Hæc enim consolatio Apostolica vana esset, nisi supponeretur universalis : neminem pro quo Christus mortuus est condemnari. Ad hanc enim pix mentes firmiter subsumere poslunt: Pro me Christus est mortuus: & concludere: Ergo non condemnabor. Hac est Christiana consolatio ex Christi morte. Hanc vero isti destruunt, pro universali particularem supponentes: Aliqui pro quibus Christus mortuus est non condemnantur. puris enim particularibus quæ esset consecutio? quæ consolatio?

Collat. pag. 172.

Frustra vero impetrationis corhurno & Massilianismo prætexunt verba Catechismi, dicentes: si quis omnino vult, impetrare idem esse, quod restituere in statum gratie, quid fiet Catechismo, qui Responsione 37. codem verbo utitur.

Primo falsum est, quod Carechismus codem verbo utarur. Non dicit enim, ut gratiam Dei, justitiam & vitam æternam impetraret, sed ut acqui-

Deinde, si eodem verbo impetraret uteretur, nihil id faceret pro cothurno: Non enim dicit, ut omnibus, sed ut nobis, nempe credentibus, (de quibus est Attor.20.28. quæf 10 : Quid credis, cum dicis passius est?) gratiam &c. acquireret, seu impetraret. Quin Catechismus evidenter eos contradictione constringit: loquitur cuim de reali acquisitione gratiæ seu restitutione in statum gratiæ, quali Christus dicitur Collat.pag. Ecclesiam Dei proprio sanguine acquisivisse, hoc est, in statum gratia restituisse. Si igitur acquissit idem est quod impetravit, sequitur impetrare idem esse quod restituere in stum gratie; quod negant: & omnibus impetrare reconciliationem idem esse quod reffituere omnes in statum gratiæ; quod negando in Collatione, nodo con-

497.

dictionis denuo se induunt.

Neque se hoc nodo exsosvunt objiciendo, quod eadem Responsione Christus iram Dei adversus peccatum universi generis humani sustanuisse dicitur. Hæc enim verba non pariuntur se ita glossari vel torqueri, Christum universum genus humanum morte sua reconciliasse, vel universo generi humano reconciliationem & remissionem peccatorum impetrasse (quibus enim hanc acquisoverit, sive ut loquuntur,

impetraverit, sequentia demum verba docent: ut sua passione &c.) sed declarant atque amplificant, caussam & materiam passionis, suisse nimirum hanc, sensum sive sustinentiam ira Dei, peccato non aliquorum hominum: sed universi generis humani concitatæ. Vnde universitas quidem peccati & iræ Dei adversus illud à Christo toleratæ efficitur. Vniversitas vero reconciliationis impetratæ vel restitutæ omnibus, minime. Reconciliationis enim impetratio seu restitutio, sinem & stuctum passionis declarat: verba vero illa non de fine & fructu sed de efficiente & materia passionis loqui manifestum est. Manet igitur nodus: & frustra prætextum cothutno suo in Catechismo quærunt.

Vnam denique in Collatione reperio stropham, ad contradictionis nodum eludendum excogitatam, ubi scribunt: Passionem & mortem Christi antecedere ordine ip- Collat.p.178 sam fidem, & infidelitatem. Itaque Remonstrantes absurdum dietu existimare, Christum pro fidelibus velinfidelibus (qua talibus) mortuum esse: assentiri vero, mortuum esse pro omnibus hominibus, quorum postea quidam infideles, quidam fideles fiant. Difernere enim illos inter statum hominis peccatoris ante infidelitatem & in illa. Sie videntur fatis cavisse contradictioni huic:

Christus pro omnibus & singulis hominibus est mortuus:

Christus pro infidelibus hominibus, qui sunt plurimi, non est mortuus.

Verum-enim-vero his argutijs & novis cothurnis nodum minime folvunt. Occultum vero animi ulcus, & novæ prophetiæ myfterium produnt. Singula igitur excutienda diligentius.

Primo, passionem & mortem Christiantecedere ordine sidem. Esto: Antecedere ordine infidelitatem, fallum eft. Infidelitas enim ordine antecedit impietatem & inimicitiam hominis adversus Deum, sicut caussa ordine antecedit esfectum. Impietas vero & inimicitia hominis adversus Deum, ordine antecedit passionem & mortemChristi,teste Apostolo:*Christus enim cum adhuc nullis viribus essemus,suo tempore pro* impijs mortuus est. Item, cum adhue peccatores & inimici essemus, reconciliati fuimus per mortem filij eius. &c. Ergo infidelitas etiam passionem & mortem Christi antecedit.

Deinde, nulla est consecutio: Mors Christi ordine antecedit sidem & insidelitatem: Ergo absurdum dictu est, Christum pro sidelibus & insidelibus (quatalibus) mortuum esse. Luditur enim fallacianon causa: Quoniam, quidquid sir de ordine stdei vel intidelitatis ad mortem Chrishi, verissimum dietu est: Christum pro sidelibus vel infidelibus (qua talibus ) mortuum efie : æquivocationibus, quæ fubfunt, te-

De infide ibus oftensum est Apostoli testimonio. Si enim verissime dicitur, Christum mortuum esse pro impijs & inimicis (qua talibus) nempe antecedenter, hoc est, qui ordine ante mortem Christi erant impij & inimici: etiam verissime dicitur, Christum mortuum esle pro insidelibus (qua talibus)nempe antecedenter, hoc est, qui ordine ante mortem Christi erant insideles; posteaper sidem, impij, inimici, insideles, esse desierunt.

De fidelibus idem est verissimum: idque sive mors Christi absolute in se, sive relate ad intentionem Servatoris& confilium Patris, confideretur.

Abfalute mortem Christi considerando, ex eo quod mors Christi ordine antecedit fidem, conficitur quidem absurdum dictu esle, Christum esle mortuum pro fidelibus (qua talibus) antecedenter, hoc est, quorum sides ordine antecederet τὸ πιτον, hocelt, fides effet prior re credita, quod est absurdum; cum in talibus relatis, fides sit In Category posterior re credita: sicut scientia scibili, sensus sensili est posterior juxta Aristotelis cap. z. doctrinam: minime vero conficitur, abfurdum dictu effe, Chriftum effe mortuum profidelibus (quatalibus) consequenter, hoc est, quorum sides mortem Christiantuens sibique applicans, fructum ejus atque estectum consequetetur. Hoc enim sen-su Christus servator aperte dicit, se rogare atque sanctisseare se pro credituris in se se ponere sob 17.19.20. vitam pro amicis, & pro ovibus suis: nempe consequenter, qui ordine post mortem 106.15.13. Christi creditam, suturi essent sideles, amici & oves.

Relate vero ad intentionem Servatoris & confilium Patris, mortem Christi

æstiman-

æstimando, proutrevera in hac quæstione æstimari debet. Et phrasin mori pro aliquo, proprie intelligendo (ut supra est declaratum) verissimum est dictu, Christum mortuum este æmori voluisse ac debuisse tantum pro sidelibus (quatalibus) hoc est ijs, qui side mortem ejus suam facerent: non pro insidelibus (quatalibus) hoc est ijs qui insidelitate mortem ejus negligerent vel contemnerent: Contra est absurdum dictu: Christum (proprio illo sensu) non mortuum esse, nec mori voluisse ædebuisse tantum pro sidelibus; sed etiam mortuum esse æmori voluisse ac debuisse pro insidelibus (quatalibus.) Hoc enim, quod non modo Scripturæsacræ æeventui (ex quibus de voluntate Scrvatoris æconsilio Patris judicari oportet) reclamet, sed æmanisestam contradictionem implicet, Remonstrantibus conscientia sua dictabit.

Tertio: quod assentiuntur: Christum mortuum esse pro omnibus hominibus de magnitudine pretij mortis Christi pro omnibus hominibus sufficientissimi, bene habet. De fructu & essecia ejus omnibus hominibus impetratavel acquisita, etiamsi omnem hane vitam alienissima à Christo mente pertranseant, non Scripturæsacrænce eventui, sed Scmi-Pelagiano Massiliensium errori assentiuntur.

Quarto quod ex omnibus hominibus ordine postmortem Christi quidam fiant sideles, recte est: Quod ordine postmortem Christi quidam fiant insideles, falsum est. Omnes enim Christus moriturus ordine invenit in impietate, in peccato, in inimicitia. Rom. 5.6.8.9. Omnes igitur invenit in insidelitate.

Quod denique norunt discernere inter statum hominis peccatoris ante insidelitatem, & in illa: sane notitiam hane ex Scriptura sacra non hauserunt, qua statum peccati, seu hominis peccatoris ante insidelitatem, & sine insidelitate ignorat: Omnes vero homines silios ira, & silios incredulitatis atque contumacia nasci testatur. Hoc est igitur illud varanova prophetia mysterium & necesta verdo, cui Articuli quinque & plures ali, confessi, vel occulti, sunt superstructi, hominem nasci sine insidelitate, necessie insidelitatem, nisi cum homo adultus Evangelium repellit: & hine peccatum originis, si quod sit, param esse non culpam: & hine: hominem anunalem habere liberum arbitrium ad bonum & malum: secus injuria postulari sidem ab eo, qui facultatem credendinon habeat: hine prædestinatio & electio ex side prævisa: hine impetratio universalis reconciliationis ex Christi morte: hine gratia resistibilis seu indisferens: hine apostasia sanctorum, perseverantia incerta, salus dubia, & alia occulta, quae dies manisestabit.

Exhisomnibus duo habentur manifesta: \*Vnum\*, hac stropha de ordine sidei ad mortem Christi minime expediri, vel eludi contradictionem, qua se hoc articulo implicare coguntur: Christum absolute pro omnibus & singulis mortuum esse, omnibus que reconciliationem impetrasses tamen pro insidelibus qui plurimi sunt, mortuum non esse neque his reconciliationem impetrasse: quod malæ causæest evidens argumentum. Quando enimadversarius ad contradictoria concedenda adigitur, victus est. \*Alterum\*: hunc proinde Articulum, quia æquivocationibus & contradictionibus Ecclesiam turbat, seque ipsum clidit, in Ecclesia ferendum non esse.

### Articulus Tertius.

Hominem vero, salutarem fidem à se ipso non habere, nec vi liberi sui arbitry, quandoquidem in statu desectionis & peccati nihil boni, quod quidem vere bonum est, quale quid est sides salutaris, ex se possit cogitare, vel facere: sed necessarium esse eum à Deo in Christo per Spiritum eius sanctum regigni & renovari mente, affectibus,

Rem.11.32. 17hef.2.2.& 5.6. Coll.3.6. fectibus, seu voluntate & omnibus facultatibus, ut aliquid boni possitintelligere, cogitare, velle, & perficere: secundum illud Christi Ioh.15. 5. Sine me nihil potestis facere.

# Articulus Quartus.

Hanc Dei gratiam esse initium, progressum ac persectionem omnis boni, atque id eo quidem usque ut ipse homo regenitus absque hac pracedanea seu adventitia excitante, consequente & cooperante gratia, neque boni quid cogitare, velle, aut facere possit, neque etiam ulli mala tentationi resistere. Adeo quidem ut omnia bona opera, que excogitare possumus, Dei gratiz in Christo tribuenda sint. Quoad vero modum operationis illius gratia, illa non est Irrefistibilis: De multis enim dicitur eos Spiritui sancto restitisse, Actor. 7. & alibi multis locis.

#### Examen.

Quanquam hi duo Articuli aliquatenus differunt: quod Tertius est de causa operante fidem & Conversionem in homine non renato. Quartus priore parte est de caussa operante progressum, incrementa & perfectionem omnis boni in homine renato; posteriore parte, est de modo quo causailla, tum sidem & Conversionem in non Renatis, tum progressim, incrementa, & perfectionem in renatis operatur: tamen omnino colrerent; ideoque a partibus conferentibus in Collatione conjun-Eti fuerunt; imo & Quintus qui est de Perseverantia Sanctorum cum Quarto conne- Coll.pag. 210. xus est, eo, quod modus operationis gratia tam ad perfectionem, qua perfeveran- 225.237.208.

tia obtinetur, quam ad initium & progressum refertur.

Tertius non eget multo examine. Si enim nativum verborum fensum fequamur, utraque parte est Sacris literis consentaneus. 1. Quod causa procreans sidem salutarem în homine, non sit ipse, vel liberum ejus arbitrium: eo, quod in statu peccati homo non est idoneus ad aliquid boni ex se cogitandum, vel faciendum: juxta Scripeuras, Eph.2.9. 2. Cor.3.5.&c. 2. Quod necesse sit hominem à Deo in Christo per gratiam Spiritus sancti regenerari, seu illuminari mente, renovari voluntate, affe-Aibus, &c. ad bonum intelligendum, cogitandum, volendum, perficiendum, juxta allegarum, Ioh. 15. 16.

Quartus quoque priore parte juxta superficiem verborum verus est, & Deo gloriofus: quia initium, progressum, & perfectionem omnis boni hominis regeniti Deo feu gratiæ adferibit, juxta dieta, Iac.1.7. Eph.2.9. Philip.1.6. &c. neque in Collatione Orthodoxi aliquid liorum reprehendere voluerunt , modo iuxra Scripturæ

Sacræmentem intelligerentur. Sed in cauda venenum.

Claufula de modo operationis illius grátix, quod prius datum est, totum auffert. Modum hunc operationis negant esse irresistibilem: in Collatione vocant resissibi-

lem: hi termini ipso sono sunt horridi & barbari, imo solœci.

Barbari sunt, quia nec Scriptoribus Latinis, quod sciam; nec divinis literis noti: Scholis etiam Orthodoxorum , nefcio an & Iefuirarum inauditi. Iefuitas omnes non legi; Bellarminus omninm Antesignanus, auxilij generalis & specialis, woxionis & gratiæ indifferentis, vel non indifferentis accuratifsimus difputaror in libris de Gratia & Libero Arbitrio, nusqua habet, quod meminerim: ut videatur pars Arminij cothurnű irrefiftibilis gratia, in magnű caulæ fue compendiű excogitafle, ad conflandam

veritati

Veritati invidiam, quafi, nimirum, Orthodoxi gratiam coactivam, vel coactionem docerent. Etiam fensis seu significatione barbari & solœci sunt termini. Irrestflibile enim, cui non possit resisti : Resistibile, cui possit resisti, quo, quæso, autore patilive dici probabunt? Quidni active potius Irrefiftibile, quod non refistere; Resistibile, quod resistere possit, significabit? Multa quidem Verbalia in bilis ab activis ducca patlive fignificant, amabilis, placabilis, vifibilis, &c. Sed nec pauca à Neutris descendentia, non passivæ, sed neutrius significationis sunt, rissbilis, hinnibilis, latrabilis, peccabilis, conducibilis, habilis, &c. pro co qui ridere, hinnire, latrare, peccare, conducere, habere vel capere aliquid poteit. Sic & stabilis, quod haut dubie fequitur refistibilis à resiste, quod est gradum siste; est etiam repugno: Vt igitur stabilis & repugnabilis non est passive, cui diu stari (barbare) vel repugnari potest: sed neutraliter, qui din stare, & repugnare potest: ita resistibilis non est, cui resisti, sed qui resistere potest. Sic gratia resistibilis erit, pro valde refishens: ficut Echo resonabilis apud Sabinum, pro valde resonans. Quo sensu clausula cum utroque Articulo dubio careret; non vero ex mente Remonstrantium. De ufu igitur tam barbaræ & ambiguæ vocis, prius Grammaticos confuluissent, quam Ecclesiam cadem turbarent.

Sed sit sane barbarus ille terminus passiva significatione Latinus, sit, inquam, operatio gratia refiftibilis, vel irrefiftibilis, cui à voluntate hominis refifti poteft, vel non potest: seu qualibero Arbitrio impediri potest, vel non potest. De hac quid statuendum fit quæritur; Sitne gratia operans hæc omnia, quæ utroque Atticulo gratiæ tribuuntur, resistibilis an Irresistabilis dicenda?

Collat. p.217. 238.239.

Remonstrantes prius affirmant : posterius negant. Orthodoxi in Collatione vocem barbaram & ambiguam non agnofcunt: rem tamen quod attinet, prius negant, posterius contra affirmant: Si, inquiunt, per resistere intelligitur, Dei operationem penitus impedire & expugnare, fatemur à nobis in hominis conversione talem gratia operationem statui, qua hac significatione est irresistibilis, id est, qua non potest impediri, neque expugnari per voluntatem hominis repugnantem: idque quoniani gratia Dei in Christo illam repugnantiam tandem expugnat, impedit & tollit. Haneque tententiam decem Scripturæ facræ argumentis firmiter probant: Remonstrantes, contra fuam novem rationibus oftendere conantur, plerifque æquivocis, ex ambiguo Gratia vocabulo: quo pracipue nititur ista sententiarum atque Argumentorum collifio. Ad quam proinde facilius expediendam, & statum quæstionis rectius percipiendum, distinctione est opus triplicis gratix, juxta triplicem voluntatis humanæ statum.

Collat. p. 218. Collat.p.226.

> Eft enim humana voluntas confideranda, quid possit, vel faciat ante conversionem; quid in ipia Conversione, quid post conversionem. Sic triplex gratia est: Prima, vocans feu vocationis externæ, primo starui : Altera, operans feu motionis internæ, secundo statui: Tertia, cooperans, motionis quoque internæ, tertio statui voluntatis conveniens.

> Gratia vocans, seu vecationis externæest, qua Deus homines nondum renatos,toris dignatur vocare, feu invitare ad fidem, obedientiam, & falutem, per vocem legis: Andi Israel, &c. in praceptis meis ambulate, &c. hac facite, &c. & per Conciones Euangelij: Ventte ad me omnes. &c. Resipiscite & credite Euangelio.

Matt.11.28. M.trc.1.15.

Hac gratia (quæ prima, præveniens, præcedanea, excitans, invitans,& fuadens vocari folet) Deus in Veteri Testamento non dignatus suit, quosvis populos, Pfal. 147.19. fed folos Ifraelitas: Iuxta illud: Statuta fua annunciat Ifraeli, non fecit fic ulli Nationi: ficut in novo Testamento non quosvis hodie populos, sed solos Christianos dignatur.

De hae gratia ad quæfitum refpondetur , quod minime fit irrefiftibilis, fed Collat.p.217. nimis refistibilis: imo quod Voluntas non renata nihil possit, nisi gratiæ vocanti resisfere: quandoquidem prudentia carnis est inimicitia adversus Deum: & Legi Deinon f bycitur ac ne potest quidem. Hinc querela Dei & Prophetarum, & Christi, Rom. 8.6. & Apostolorum in utroque Testamento, de vocatorum resistentia & contumacia:

Locutus

Locutus sum vobis, mane surgendo & loquendo, & non audivistis: Vocavi vos & non lerem.7.13. Locatus sum vobis, mane surgendo & loquendo, & non audivijes: Vocavi vos & nun respondistis: Viinam populus meus obtemperaset mihi: Israel in vijs meis ambulasset! Matth.23.37. Quoties volui te congregare & noluisti! Vos semper resistitis Spiritui Sancto, &c. Actor. 7.51. Hanc & non aliam resistibilitatem gratix, probant Remonstrantes argumento Collat.p.2273 suo secundo, tertio, quarto, quinto, sexto, septimo, octavo. Nonne igitur tanto conatu filiquas, quod dicitur, triturant? Neque enim de hujus gratiæ refishibilitate quæstio, vel dubium est.

Gratia cooperans (de hac prius dicendum) quæ & subsequens, ab istis consequens dicitur, est, qua Deus bona voluntati hominis regeniti intus cooperatur, quaque homo renatus, în statu gratia corroboratur: De liac dicitur, Misericordia Domini subse-Lerem. 32.14. quetur me omnibus diebus vita mea. Dabo timorem meum in corda eorum, ut non recedant Psul. 143 10. ame. Spiritus tuus rectus ducat me in via recta. Deus confirmabit vos in finem usque invulpa- 1. Cor. 1. 8. tos. Hanc Paulus precatur Ecclesiis in omnium Epistolarum clausulis.

2. Thef. 3.18.

De hac eriam proprie non est quæstio. Etsi enim Deus eam regeneratis (juxta promissiones suas & preces eorum) nunquam rotaliter & finaliter subducit: tamen ita eam pro fapientia fua moderatur, ut fubinde ad eos, vel explorandos, vel humiliandos, vel excitandos, vel castigandos luctam quandam Spiritus & carnis in cis relinquat : qua modo Spiritus à carne, vicissim caro à Spiritu superatur, id quod lapfus & gemitus & querelx Sanctorum testantur. Et Apostolus confirmat: Caro concupiscit adversus Spiritum, Spiritus autem adversus carnem. Hanc igi-Gal.5.17. tur facile patimur eriam vocari resistibilem; non simpliciter tamen, sed secundum quid. Neque enim hæc, five resistibilitas, sive resistentia est (ut prior) inter voluntatem & gratiam: sed inter sensualitatem, seu carnem in sanctis reliquam; & inter gratiam; testante Apostolo; Non quod volo, hoc ago, sed quod odi, Rom. 7. 15.10, hoc facio. Non enim facio bonum, quod volo, sed malum, quod nolo, hoc ago: & ita quidem ut caro à Spiritu, sensualitas à bona voluntate, concupiscentia à gratia tandem superetur.

Denique Gratia Operans (quæ cum duabus prioribus ab his confunditur) est motus misericordia Dei (ut vocatur ab Augustino) quo intus in mentibus, voluntatibus vel cordibus nondum regenitorum operatur ea, quæ ad conversionem hominis pertinent. Hac gratia seu motio Dei proprieest, qua in quastionem venit, nec tota tamen. Testante enim Scriptura & experientia, sunt hujus gratia tres distincti gradus. Aliquorum enim Deus miscretur usque ad bonum illuminationis & fidei historicæ: aliquorum usque ad bonum fidei temporariæ, & alicujus lætitiæ: aliquorum denique, ufque ad bonum fidei falvificæ & regenerationis.

Primum gradum ne ipfi quidem Remonstrantes negant esse irresistibilem. Collipag. 273. Quando enim, inquiunt, Deus voluntatem suam patefacit, irresistibilem Spiritus San-Eti virtutem in mente nostra agnoscimus: quoniam mens nostra, ipsum scire, non potest effugere. & in animo nostro, quando illum pulsat: quia, velimus nolimus, cogimur illud sentire:

De secundi gradus, resistibilitate non est laborandum. Illuminationem horum irresistibilem quoque esse non negant illi. De motione ad assensum & lætitiam aliqualem per nos sentire eis licet, quod volent. Si resistibilem dicunt, quia motio voluntatem non omnino efficaciter afficit, nihil hoc ad quæsitum. Resissibilitatem, quin & resistenciam finalem, Scriptura & exempla probant : Cum gaudio accipiunt sermonem, sedradicem non habent, qui ad tempus credunt, & tempore tentationis de1. Tim.1.19. ficiunt. Ex co multi discipulorum discesserunt ab co. Nonnulli naufragium sidei secerunt. Discedent quidam à side : abnegantes Dominum qui eos mercatus est: recedunt à sancta do- 1.Tim.4.1. Etrina eis tradita.

De Tertij gradus operatione (quæ Vocatio interna dicitur,) totum quælitum Irrefistibilem hanc Dei motionem esse, sirmissime probarunt Orthocſt. doxí:

Quia Deus eos, quos efficaciter convertere intendit, ficut irrefiftibiliter Collut.p.218. Illuminat; fic irrefistibiliter non folum potentia sed & actu credendi donar.

Philip.

Philipp. 1.29. 2.13. Proinde efficacia motionis sua, non solum resistentiam, sed & resistibilitatemine is tollit. Quod objicitur, Vobis datum, pro Christo pati; non ad operantem, sed ad cooperantem gratiam pertinet, de cujus lucta modo dictum: proinde nihilad rem.

Coll.s. 218. p. 229.

II. Quia Deus convertendo nos, dat cor novum, Spiritum novum, auffert cor lapideum; & dat carneum, facit que nos ambulare in præceptis suis. At, cor novum, & spiritum novum, & actum ambulandi in præceptis Domini, singere cum resistentia vel resistibilitate, absurdum est. Ier. 31. 18. Deut. 29. 4. Ezech. 36. 26. Contra quod nihil solidia flertur, licet multa dicantur.

111. Quia hominis animalis, in peccatis mortui vivificatio, regeneratio, conversio, nova creatio, cum resistibilitate non minus absurde, quam prima hominis Creatio, vel quotidiana generatio, vel ultima resuscitatio, cogitatur vel singitur. Collat. à pag. Ioh. 3. 3. & 5. 25. Eph. 2. 5. &c. Quæ ratio verbositate nequidquam elu-

295.ad p.309. ditur.

1V. Quia gratia operans conversionem cum resistibilitate, non differret à persuasione oratoria, vel illicio morali ad sidem : quali vivisicationem hominis in peccatis mortui, sieri est impossibile. Que contra dicuntur, est en catis mortui.

V. Quia gratia operans fidem & conversionem, efficacia sua omnem hominum & rerum creatarum virtutem superat, coque nec depravata voluntate humana est superabilis. Eph.1.18.19. Col.2.12.13. 2. Thes. 1.11. 2. Pet. 1.3. &c. Cujus rationis Major minime infirma est. Viscnim pravæ voluntati humanæ insuperabilis, certe eidem est irresistibilis.

Collut.p. 220. VI. Quia si gratia regenerationis esset resissibilis, foret ea communis multis non renatis. At Scriptura eam propriam filiorum Dei facit. Rom. 8. 14. & 30. 1. Cor. 1: Collut.p.317. 23. 24. Ioh. 14. 17. Ioh. 6.36. 45. 1. Ioh. 4.17. Quaratio, non solum pro irresissentia, utprætenditur, sed etiam de irresissibilitate concludit.

Collat. p. 221.

VII. Quia tractus Patris, fine quo nemo venit ad Christum. Iob. 6. 44. irresisti-Collat. p. 322. bilitatem gratiæ supponit: secus nemo etiam tractus veniret. Nec ideo tamen trahimur à Patre inviti (quod obijcitur) magis, quam inviti illuminamur.

VIII. Quia donum fidei & refipiscentiæ à Spiritu Dei dari dicitur, non solum collat.p.327. quod voluntati offertur resistibiliter, sed quod cordibus inditur, sive infunditut, irresistibiliter. Ioh. 6.65. Eph.2.8. Philipp. 1.19. 2. Tim.2.25. Rom.5.5. Cavilli concollat.p.222. trarij prorsus 2θεόλογοι sunt.

IX. Quia refistibilitas gratia, si debeat fieri conversio, supponit bonam involuncollat.p. 331. tate non renata facultatem non refistendi. Hanc vero negat universa Scriptura. Hac ratio an nihiladversus hac concludat, denuo considerabunt Remonstrantes.

X. Quia posita resissibilitate gratia, præcipuum opus nostræ saluti necessarium, ipcollat. p.223. sum nempe credere & resipiscere, in hominis arbitrio, tanquam in proxima causa
poneretur: discriminis quoque ratio, cur ex duobus non renatis, audito Euangelio,
unus credat, alternon credat, ex homine estet: quod unus gratiæ non resistere, alter resistere voluit. contra illud: Quis te discrevit: quid habes, quod non accepissi: Quod
non modo respectu insidelium (ut singitur) sed & respectu gratiæ dicitur. Si enim
in duobus insidelibus gratia pariter resistibilis ponitur, utique non resistens gratiæ,
sed recipiens cam, & credens, poterit non solum resistenti, & non credenti, sed &
gratiæ ac Deo respondere, Fgo me discrevi: quod mendacium à Remonstrantibus
approbatur, non sine blasphemia.

Collat. p.336. XI. Addatur hisce ratio alia ex dicto Iohannis 15.5. Sine me nihil potessiis fucere. Si enim gratia convertens estresistibilis: poterit is qui non resistit gratia. Dominum resutare ac dicere: Eccesine te non resistit gratia. Nec poterit dicere: Ex te non resistit quia cum exhypothesi, gratia eadem ponatur in resistente, dicere debuit: Illeex te

DeCorrept. & restitit: quod est blasphemum. gr.at. Cap. 14. XII. Addatur & Augustini ratio: 2"i habet humanorum cordium, quo placet,

placet, inclinandorum omnipotentissimam potestatem, & de ipsis hominum volun- Degrat, Chritatibus quod vult facit, & magis habet in potestate voluntates hominum quam ipsi suas. si.cup. 24. Quique interna atque occulta; mirabili atque ineffabili potestate operatur in cordibus hominum, non solum novas revelationes, sed ctiam bonas voluntates: & quidem hoc non facir nisi per ipsorum hominum voluntares: is gratia sua fidem & conversionem in cordibus hominum, non refiftibili operatione; fed prorfus irrefiftibili, neccoactivatamen; operatur. Atqui Deus habet omnipotentissimam potescatem in voluntates hominum, & in eadem operatur, prout dictum. Ergo.

Major habet evidentissimam veritatem ex nexu caussa propriæ cum suo esse-

Au, vt negari nulla ratione possit.

Assumptionem Augustinus docet exemplis duobus. Prius est ex 1. Sam. 10. 26. de Saule, cui cum Deus vellet dare regnum, Ifraëlitarum vero voluntates poffent se ei subdere vel resistere: Deus tetigit eorum corda, ut nec vellent nec posfent refiftere: idque fecit per ipforum voluntates. Posterius ex 1. Paralip. 11. & 12. de Davide: quem cum Deus in regnnm successu prosperiore constituere vellet, Spiritus Domini induit Abisaï principem inter triginra, ut diceret: Tui sumus David & tecum futuri filij Iesse. Nunquid, inquit Augustinus, ille posset adversari voluntati Dei, & non potius ejus facere voluntatem, qui in ejus corde operatus est per Spiritum suum quo indutus est, ut hoc vellet, diceret & faceret? Ac per hos Dominus omnipotens, qui erat cum illo, adduxit istos, ut eum regem constituerent. Nunquid corporalibus ullis vinculis alligavit? Intus egit, corda tenutt, corda movit, cofque volun-

tatibus eorum, quas ipse in illis operatus est, traxit.

Conclusionem denique pramittit his verbis: Deo volenti salvum facere nullum hominum resistit arbitrium, sic enim velle & nolle in volentis aut nolentis est potestate, nt divinam voluntatem non impediat, nec impediat potestatem. Ac ne quis excipiat, Deum resistentiam quidem, sed non resistibilitatem auferre dicit porro : Non est itaque dubitandum, voluntati Dei, qui in celo & terra omnia quecunque voluit, fecit, & qui etiamilla qua futura sunt, fecit, humanas voluntates non posse resistere, quo minus ipse faciat quod vult, quandoquidem etiam de ipsis hominum voluntatibus, quod wult, facit. Apertissimum est igitur, Sanctum hunc Patrem, non solum in hominis conversione atque falute, sed in aliarum quoque actionum arduarum, qualis est regum electio, directione, gratize divinze operationem irresistibilem fortiter asserere, idque propter gloriam Dei, prætextus vero resistibilitatis & coactionis, tanguam inanes elidere.

XIII. Denique, si gratia operans sidem & conversionem, non est dicto modo irresistibilis, sed resistibilis, ut ab hominum voluntatibus impediri possit vel non, fequitur inanes verborum fumos esse, quicquid tertio & quarto Articulo gratiæ Dei ab istis magnifice tribuitur, neque effectus illos, quos prædicant, gratiæ Dei, nisi indisferenter & remote; voluntatibus vero hominum non resistentium, speci-

fice & proxime vindicandos esse: quod sic patet:

Esfectus causæ operantis resistibiliter, hoc est, ita ut ejus productio vel inhibitio ab alia non relistente vel resistente caussa pendeat, si producatur, indifferenter quidem & remote operanti, specifice vero & proxime non resistenti, sed admittenti; contra si impediatur, specifice & proxime resistenti, seu admittere nolenti, inhibitio ejus debetur : V. G. Princeps subditis plurimis proponit bravium refissibiliter, ut qui certare voluerit, habeat; qui noluerit, non habeat bravium. Actio principis indifferenter se habet ad plures; volens certare specificabit eam bene; quia erit acceptio bravij: nolens certare specificabit male, quia erit ei carenria bravij. Quis non videat tam hanc quam illam volenti certare vel non, specifice & proxime; Principi, non nisi indisferenter & remote, deberi? Addamaliud, quo gratiam resistibilem declarari ipse aliquando audivi. Pater carillum obsonijs plenum in media mensa assidentibus ex æquo proponit retistibiliter, ut volens capere habeat, nolens non habeat obsonia. ratio indifferens est omnibus; volentes capere specificant eam bene; nolentes male. Quis rursus non videat, obsonia capientibus, specifice & proxime; patri, non nisi indisserenter & remote deberi? Talis est resistibilis operatio gratiæ, quam isti docent.

Ea vero si sic est, illusoria vel falsa sint necesse est omnia gratia esfecta, qua magnifice commemorant. r. Illusorium vel falsum, quod homo sidem à seipso, seu vi liberi arbitrij non habeat:habebit enimà se specificationem operationis gratiz:quia nolendo resistere gratia, discrevit se ab alijs. 2. Quod non possit ex se aliquid boni cogitare, velle, facere. Nam ex se bene specificare operationem resistibilem, indisterentem, bonum est. 3. Quod Deus per Spiritum S. nos regignat, & reno: Deus enim per Spiritum S. non nisi resistibiliter, indisferenter ac remote, coque improprie: nos specifice, proxime & proprie, nosmet regignemus, & re-4. Quod hac gratia sit initium, (de progressiu & perfectione circa hanc gratiam non quæritur) omnis boni. Initium enim bonæ specificationis, resistibilis & indifferentis operationis; gratiæ bonum est; ex nostra nonresisten-Quid porro? A Deononnisi resistibilisatque indisferens gratiz operatio petenda erit; nec nisi pro hac, gratiæ Deo debitæ: nostræ voluntatis & virtutis erit; non refistentia & specificatio bona gratiæ. Hinc nonne Deus gloria sua spoliatur? Homo retifuo haber quod facrificet, ut infletur superbia in Deum, dicatque: Ego me discrevi. Hoc est, cum Satana in barathrum præcipitetur. Si vero ex nobis resistibili gratiæ non resistimus, oblatam accipimus; indisferentem specificamus (quæ cum clausula Articuli quarti necessario cohærent) nonne stat liberi arbitrij idolum ? iacet & euanescir peccatum originis ? nativaque hominis animalis αδιωαμία, corruptio, pravitas, de qua adeo queriturin Scripturis Deus, queruntur Prophetæ & Apostoli, queruntur ipsi Sancti? V bi vero Catechesis, quod natura simus propensiad odium Dei & proximi, quod adco corrupti, ut ad bene agendum prorsus nonsimus idonei? Nimirum hoc est, quod resistibilis gratia it prosligatum.

Articulo.t. Coth.7.

Ex quibus omnibus manifestum est, Remonstrantes, utroque articulo, præsertim claufula quarti, vel æquivocatione vocis Gratiæ fupra explicata abuti, operationem gratiz vocantis, fuadentis, excitantis (quam isti vocant adventitiam, prazi cedaneam) refistibilem asserendo, quam talem esse orthodoxi minime inficiantur: ficque inanibus rixis Ecclesias & Remp. turbare: vel operationem gratiæ operantis fidem & conversionem intelligendo, doctrinam gratiz cum Pelagio periculose depravare: vel denique contradictionis vinculo, rursus se innodare; gratix operanti foli fidem & regenerationem tribuentes: eandem vero relistibilem, hoc est, ab hominis voluntate indifferenter suspensam statuentes: rursus sidem merum Dei do-Collat.p. 502. num profitentes: candem vero resistibiliter à voluntatis assensu suspendentes: quæ

Quando vero (utsupra) adversarius contradinulla sophistica conciliari possunt.

Collut.p.226, ctoria inducere cogitur, victus esse cognoscitur. Negant, gratiam (seu resistibilem seu non ) ex absoluto Dei decreto descendere. Hoc enim cane pejus & angue oderunt. Atquifatis est, testari hoc Apostolum, ubi vocationem, non externam tantum, sed proprijssime internam illam, justificationis prima, connectit.

Rom. 8.30.

fidei effectricem immediate cum Prædestinatione, tanquam effectum cum caussa Quicquidvero hujus sit, nihil in remillorum. Fac nullam esse in cœlo Prædestinationem, nullam Electionem. Manet nihilominus firmissimum Scripturæ principium, ab Augustino locis allegatis assertum; Deum omnipotentem,omnipotentissimam potestatem in hominum voluntates habere ; ipsasque voluntates, sicut vult, velmalas relinquere & inclinare, vel bonas, hoc est, gratia sua non repugnabiles efficere: cum quo principio, illa quæ fingitur gratiæ relistibilitas, hoc est ad fidem, & conversionem efficiendam imbecillitas atque indifferentia, & voluntatum ad gratia, Deo ipfi in homine operanti rebellandum porentia, fi stare posset; nec Deum in cœlo omnipotentem fore, necullius unquam hominis ad Deum conversionem & regenerationem futuram esse, tam est evidens, ut nulla in æternum Sophistica con-

Arque hæc de Articulo Tertio & Quarto satis: de quibus, quam sint tolerabi-

les, liquet.

## Articulus Quintus.

VI fesu Christo per veram sidem sunt insiti, ac proinde Spiritus ejus vivisicantis participes, eos abunde habere facultatum, quibus contra Satanam, peccatum, mundum, & propriam suam carnem pugnent, & victoriam obtineant; veruntamen per gratik Spiritus S. Jubsidium : Fesum Christum vero illis Spiritu suo in omnibus tentationibus adesse, manum porrigere: & modo sint ad certamen prompti, & eius auxilium petant, neque officio (vo d sint, eosconfirmare; atque id adeo quidem, ut nulla Satana fraude aut vi seduci, vel è manibus Christi cripi possint, secundum illud, Ioh. 10 Nemo illos è manu mea eripiet. Sed an illi-ipsi negligentia sua ini-1106.3 6.14. tium sui esse in Christo, deserere non possint, & prasentem mundum 2. vect. 1.0. iterum amplecti, à sancta doctrina ipsis semel tradita desicere, con-i. Imilit. scientia naufragium facere, agratia excidere: penitius ex S. Scriptura esset expendendum, antequam illud cum plena animi tranquillitate & πληροφοεία docere possent.

#### Examen.

Cum hoc Articulo, doctrinam de perseverantia Sanctorum in fide, se tradese in Collatione profiteantur Remonstrantes, mirari subeathaud immerito, cur vocem perse verantie vel verbum perse verandi exprimere adeo caveant: ac multo magis, cur ne Deum quidem femel nominare aufint : nisi quia adversativa clausula produnt, fe & nomen & remab Ecclesia exterminatum ire stam impij vero conatus auspicem Collat. p. 2072 Deumhaudquaquam habere se, conscientia ijs dictavit : adeo ut ne ferre quidem possint perseverantiam, donum Dei appellari: sed male sie diei, seribere non erubescanr. Atqui si verum fatendum est, proterviam cum inscitia sic nimis produnt. Negare enim donum Dei recte dici, quod Deus ipse in Scriptura sidelibus se daturum toties verbo iuo promittit, quodque Sancti à Deo fibi dari inftanter flatigant, nonne protervum est: nonne inscitia : negare perseverantiam esse donum & quidem infusum? nec cogitare perseverantiam nihil esse nisi ipsam sidem perseverantemin finemulque? Iplavero fides nunquid non Dei donum infulum? nonne eam merum donum Dei fatentur ipfi? Atqui haudquaquam fugere cos potest Augusti- Collat. p.502, num donum perseverantiæ adversus Pelagianorum reliquias peculiari afferuisse libro, cui de bono Perseverantiætitulum fecit. Ejus argumentum non est aliud quam hoc ipsum : Perseverantiam in side ad sinem usque, esse donum Dei, à Deo petendum, darique certo omnibus fecundum propofitum Dei vocatis atque prede-Hæc est sententia Augustini. Isti per totam Collationem, ut apparet, ferre possunt perseverantiam Sanctorum: minime vero, ut ea ex prædestinatione, tanquam effectus ex causa defluere, coque certa esse, adstruatur: quandoquidem omnes quinque articulorum machinæ, ad subvertendum divinæ prædestinationis discretiva confilium; contraque ad erigendum autezzoias idolum, directa funt. Sed præsentis articuli verba ponderentur.

Quintus quarto respondet. Vt enim tertius cum quarto in extollenda gratia liberaliflimus, quæ erat largitus, extrema tandem claufula rurfus abftulit: ita ifte facultatibus & fecuritati falutis fidelium, membris tribus prioribus (quadrimembris enim

videtur liberaliter cavet.

 Quod abunde habeant facultatum ad Satanam & peccatum debellandum per gratiæfubfidium.

- Quod Iesus Christus in omnibus tentationibus eis adsit, manumque por-
- Quod adeo eos confirmet, ut nulla Satanæ fraude vel vi seduci, vel è manibus Christi eripi possint. Tam luculentis privilegijs, perseverantiz nonne sat

Sed enim: ut prius, in cauda venenum. Adversativa appendice, quæ dederant, in dubium revocant: in Collatione palam auferunt: non tamen absque cothurnis; sed quibus eadem quæ prius, incommodaincurrunt, ut velæquivocos sese turbatores prodant, vel contradictionibus irretiant? qua sic patent.

In appendice dicunt: Sed an illi qui Iesu Christo vera side sunt insiti, ac proindespiritus eius vivificantis participes , non possint initium sui esse in Christo deserere, à fide desicere, à gratia excidere, penitius expendendum est ex Scriptura, ante quam id cum ωληροφος λω docere possint, hocest, se dubitare utrum sit verum.

Atqui si prius verum dixerunt, dubitare de hoc non possunt. Si enim illi vera fide in Christo insiti, abunde virium habent ad victoriam de Satana & carne. & c. & Christus in omnibus tentationibus illis adest, manumque porrigit: & ut nulla Satana fraude, vel vi Satana possint seduci, & exmanibus Christi eripi, cos consirmat: quomodo, quxso, dubium esse potest? Quin illi & facultatibus à Christo sibi datis, & ejusdem assistentia, confirmationeque, præsertim in defectionis tentatione adjuti ac freti, initium sui esse in Christo, nunquam sint deserturi, nunquam à side desecturi, nunquam à gratia distituendi? Revocando igitur in dubium, quod prius asseruerunt, & quidem verissime, nonne secum ipsi consligunt?

Excipient: affertionem suam non esse categoricam, sed conditionatam; Christum vera fide sibi insitis, Spiritu suo adesse, manum porrigere, eosque confirmare,&c. Si modo fint ad certamen parati, & ejus auxilium petant, neque officio fuo de-

fint, &c. Hanc vero conditionem à mulris non poni seu præstari; non igitur sequi conflictum. Sed qualem, quæso, Deum (quem tacite hinc excludunt)qualem Christum, qualem Spiritum singunt? Talem, nimirum, qui vera side Christo insitos, facultatibus gratiæ resistibilis quidem instruat: ad certamen vero in tentationibus paratos non reddat: fic stertere finat, ut auxilium ejus non petant, ut officio suo desint. Atqui promissiones atque assertiones divinæ longe diversum tradunt. Quantumvis enim conditio certaminis, precum; & vigilantiæ quam requirunt, omnino sit necessaria ad perseverantiam: cam tamen non tam poni à fidelibus (quod folum isti volunt) quam Spiritu Dei effici in fidelibus, do q cent hac & similia testimonia. Circumcidet Iehova Deus tuius cor tuum, & corse-Iteem.32.40. minis tui, vt diligas Iehovam Deum tuum toto corde. Timorem meum dabo in corda eorum, ut non recedant à me. Quod citans Augustinus, pro bono perseverantiæ Tantus erit timor meus, quem daho in cor eorum, ut mihi perseveranter persev.ca.2. explicat. Etech.36.27: adhæreant: Spiritum meum daboin medio vestri ; efficiamque ut in pr.eceptis meis am-Esais 59.21. buletis, & judicia mea custodiatis & faciatis illa. Hoc erit fædus meum cum istus, ait Ichova, Spiritus meus qui est in te, & verba mea qua posui in ore tuo non recedent ab Effundam super domum David & super habitatores Ierusalem, spiritum gratie & precum, &respicient ad me quem confixerunt, &c. Deus confirmabit vos usque in finem. Qui capit in vobis opus bonum, idem perficiet usque ad diem Icsu Christi. Qui virtute Dei custodimur per sidem ad salutem, &c. Hæ vel vanæ sunt pollicitationes, quod absit, vel salsa est assumptio, à multis vera side Christo insitis, conditionem non poni seu præstari:

Deut. 30.6. De bono

Zach.12.10. 1. Cor.1. 8. Philip. 1.6. 1.Pct.1. 5.

> Neque contra faciunt cavilli : promissiones non esse absolutas, sed intelligendas cum conditione à fidelibus præstanda: stricte intellectas excludere etiam minima fanctorum peccata : conditionem præcipi non promitti,&c. Quæ funt inania effugia. Promissiones enim de ipsa conditione sidei, precum, perseverantiæ, in fidelibus per Spiritum Dei efficienda, diserte loquuntur. Nec fequitor ejus effectionem non promitti, quia præcipitur & exigitur à fidelibus. ètiam præcipitur, ut tinreant Deum, ut ambulent in præceptis Dei, &c. &

tamen promittit Deus: Dabo timorem meum, &c. Efficiam ut ambulent in præceptis meis. Præcipitur autem non quod possint, sed quod debeant præstare, ut & agnita sua imbecillitate, sciant quid à Deopetere debeant; ideo enim dicit Au-Degrat.& gustinus, Densinbet aliqua, que non possumus; ut noverimus quid ab illo petere debea- lib.arb.c.16. mus. Audientes igitur præceptum, petunt dari, quod præcipitur, dicentes cum Augustino: Da, quod inbes, & inbe quod vis : que mea verba, inquitidem, Pelagius Roma cum à fratre quodam Coëpiscopo meo fuissent co presente commemorata, serre non potuit, & contradicens aliquanto commotius, pene cum meo, qui illa commemorabat, litigavit. Quod & orthodoxis hodie cum istis accidit. Nec tamen promissiones illa, Sanctorum lapfus & peccata, magna vel parva, excludunt, fed lapfos à ruina erigunt. Nam etiam ad labentes quandoque justos, promissiones disette extenduntur: Iustus si ceciderit non collidetur, quia Dominus supponit manum. Si deresi-Psal. 37.24. querint filijeius legem meam, & c. Visitabo virga prevaricationemeorum: Misericordiam autem meam non auferam ab eo.

Si igitur articulus hic tribus prioribus membris est verus & certus, ut est verissimus & certifimus: nonpotest per conditionem incertam excusari, ab hoc manifesto conflictu & contradictione adversativa appendicis. Omnes vera fide Christo infitos ac proinde Spiritus eius vivificantis participes, à Christo sic confirmari, ut nulla Satanæ fraude, velvi possint seduci, velè manibus eripi, est verum & certum: Et, omnes vera fide Christo insitos sic confirmari, ut non possint seduci, Christo cripi, non est verum & certum, sed dubium & incertum, penitius ex Sacra Scriptura expendendum. Qui conflictus iterum est mala causa & conscientia apertum argumentum. Neque vero conflictum eludunt, sed nodum adstringunt, negando, se caput Doctrinæ de perseverantia Sanctorum trahere in dubium, sed petere tantum amplius institui. Ita enim tota Collatione de Perseverantia Sanctorum disputant & institui petunt, ut inter varias tergiversationes idipsum, quod prioribus articuli membris, ut verum & certum asseruerunt, revera non dubium vel incertum, sed aperte falsum & impium esse contendant.

Porro in eadem Collatione passim, sive ad evitandum hunc conslictum, sive ad conflandam Orthodoxis invidiam, mutato sophistice articuli subjecto scribunt, Orthodoxos docere: Qui semel crediderunt eos nunquam posse labi, neque la suros, sed 404.353.354. persuasum sibi habere, quicquid peccent, se nunquam posse sidem amittere & gratia ex-355.372. cidere, sed inevitabiliter perseveraturos & salvos suturos. Atque hoc solum dogma de Perseverantia, seu hunc perseverantia modum, tantum sese in dubium vocare feu improbare.

Ad hoc igitur dogma expugnandum & refutandum, machinæ septem argumentorum, quibus sententiam Orthodoxorum oppugnant, proprie directx

- Quia ex se vera pietati & bonis operibus obsit, seu quia eius pradicatio sit Collat. p. 353. scandalosa, sides licentiosa.
  - Quia media hortationum, promissionum, minarum tollat.

- Quia præmonitiones & commoncfactiones Spiritus Sancti, de fraudibus Pag. 359. Satanæ cavendis, inefficaces reddat.
- 4. Quia multos, qui crediderunt, à fide totaliter & finaliter defecisse exmpla Pag. 360, testentur.
- 5. Quia multi fideles graviter lapsi legantur, ut opera carnis, & turpia flagi- Collat. D.36 L tia commiserint, cum quibus fides stare non possit.
- 6. Quia eo posito, omnes baptizati infantes fidelibus parentibus nati, serva-Pag.362. rentur.
- 7. Quia multi fideles flagitiis se eousque contaminant, ut sint excommuni-Pag. 363. candi, & à Ministris Ecclesiæ excommunicentur.

Verumenimvero fi hoc folum & totum est, quod in dubium vocant & oppugnant : Næ illi vel inanes fe vitilitigatores , ne dicam , temerarios Ecclefíæ & Reip. perturbatores, rurfus produnt, qui de dogmare lites tantas moverunt, quod

non minus Orthodoxi, quam ipsi, non modo ut dubium penitius expendendum & Scripturis judicant, fed ut palam fallum & feandalofum improbant, oppugnant, exq; Ecclesijs eliminandum censent: vel certe Orthodoxos insigniter calumniantur, affingentes eis dogma, quod illi pro suo minime agnoscunt. Vnde & septemillæ argumentorum machinæ, nonnifi falfum illud dogma feriunt, Orthodoxorum fen-Collet, p. 358, tentiam nihil prorfus lædunt, prout in Collatione demonstratum habetur. Calumniæ vero sie patent.

usque 398.

Prima est în subjecto: Qui semel crediderunt. Neque enim de his omnibus affirmant Orthodoxi perseverantiam: cum etiam hypocritæ & persuaputemporarij, Collat. p.3.41. non perseverantes, credere ¿μωνύμως dicantur, sed de iis solis, qui per veram sidem

Christo sunt insiti, & vivisici eius Spiritus participes.

Altera calumnia est in primo attributo: eos nunquam posse labi, net lapsuros. Nam etiam vera fide Christo insitos & fanctos perseveraturos (cum homines maneant à quibus nihil humani alienum) per carnis imbecillitatem in magna & parva peccata non modo labi posse, sed sape lapsos esse, Scriptura sacra & experientia testantur, Orthodoxi sentiunt ac docent.

Tertia est in attributo altero : fideles quiequid peccent, de perseverantia persuasos esse posse ac debere : hocque absurdum, doctrinam de Perseverantia sanctorum includere. Hxc vero, non minus aperta & stolida est Sophistica accidentis, quam si dicant: Quia homines fani eurrere & laborare,&c. poflunt & debent; etiam ægros febre vel podagra, currere & laborare posse ac debere. Atqui, sicut morbidiassectus ex accidenti impediuntactiones vitales corporis; sie infirmitates carnis ex accidentis

impediunt operationes spirituales sidei & spiritus.

Quarta calumnia est, in attributo tertio: fideles nunquam posse fidem amittere, ant gratia excidere. Hoc enim istis sonat absolutam impossibilitatem. Orthodoxi vero intelligunt limitatam: non posse hoe sieri, quantum ad gratiosas Dei promisfiones; fidelem Spiritus Sanct, custodiam & immutabile Dei consilium de Prædestinatis salvandis: idque ex ore Servatoris, Matth. 24. 24. Iohan. 10. 28. Quantum vero ad fraudes Satanæ & vires, imo infirmitates fidelium, fi fibi relinquerentur, quovis momento posse & nimis posse eos à Satana & carne sua supplantari, excidere atque perire, palam fatentur.

Quinta cst in eodem attributo: fidem amittere, gratia excidere. Quod rursus isti intelligent absolute. Orthodoxi vero dicunt limitate, quod non possint amittere fidem, excidere gratia, penitus seu totaliter: ita nimirum, ut ex fidelibus fiant infideles & inimici Dei, ficut non renati peccantes : quod Scriptura & experientia

testante est falsum.

Sexta est in attributo quarto: fed inevitabiliter perseveratures. Hoc enim istis est, qualescunque etiam carnaliter securos, & velinvitos perseveraturos, quod est à candore & Orthodoxotum mente alienum.

Sic vero cothurnis explicatis, & calumniis remotis, Orthodoxorum doctrina de perseverantia Sanctorum in fide, quod sit vera & salutaris, decem scripturæ sacræar-

gumentis in Collatione demonstratur.

De bono perfev. c. 2. Cill. st. p. 3-43.

Bell irin.de

Coll.p.342.

Coll.p.355.

1. Quia Deus in verbo suo promisit fidelibus, Christo insitis, totalem & finalem perfeverantiam. Ier.32.40.Pfal.125.1. Iohan. 10. 28.&c. Ergo & præftat: quia mentiri nequit: hoc fuit primu Augustini argumentum pro bono perseverantiæ.

Quia Apostoli testantur, Deum promissiones suas de custodia corum in side, fideliter præstare & præstiturum. 1. Corinth. 1. 8. & 10. 13. Philipp. 1.6.,

1. Thefl. 5. 23. &c.

Collat.p 3+3. 3. Quia ex doctrina Apostoli Rom. 8. vers. 30. perseverantia vocatorum secundum propositnm, est proprius essectus Prædestinationis, adeo, utetiam Bellarminus, gracia indifferentis seu resissibilis summus patronus, diserte fateatur, perseverantiam effe Prædestinationis maxime proprium effectum: adeo, ut sine perseve-

Tuitif. c. 12. rantia Prædestinatio impleri non possit. 4. Quia Christus pro persevetantia non solius Petri, sed & omnium, qui per Collat.p. 4. fermonem Apostolorum erant credituri in irsum, oravit & orat.

tem filium semper exaudit: Luc. 22. 32. Iohann. 17. vers. 20. Ioh. 11. 42. &c. 5. Quia Christo vera side insiti, indesinenter orant pro sua perseverantia:

Collat.p.3+4+ quicquid quicquid vero ex fide orant, à Deo impetrant. Hoc erat secundum Augustini, pro bono perseverantia argumentum.

6. Quia Christo per fidem vere insiti; fideliter Dei virtute in side ad sinem us- Coll.st.p. 345 que perseverante custodiuntur. 1. Pet. 1.5.

7. Quia vera fide Christo infiti, arrhabone Spiritus S. in cordibus suis obsignan- collat.p. 345: tur de sua salute. Proinde ctiam de side & perseverantia. 2. Cor. 1.21. Eph. 1.13.

8. Quia vere fideles sunt velut arbor non arescens : vir prudens ædificans su- collat. p. 3.46. per petra: semen jactum in terram bonam. &c. juxta Scripturas.

9. Quia vere fideles difeernuntur à temporarijs defectoribus, eo, quod illorum Collat. p. 2465 fides est radicata in cordibus: horum vero radicem non habet.

10. Quia Scriptura expresse confirmat, vere fideles nunquam penitus deficere, collat.p.347. vel defecturos. Rom. 6. 2. 8. 9. 10. 11. 1. Ioh. 3. 9. Ioh. 5. 4.

Adversus hac, qua verbosissime in Collatione à pagina 454, tisque ad paginam 459. differentur, universa redeunt ad unum punctum, conditionis in sidelibus requisita; quam exceptionem infirmam esse, & promissionibus ipsis elidi prius osten-Omnia vero adunam hanc folidam invictamque demonstrationem, à politione causarum sufficientium, ad positionem esfectus revocantur hoc modo:

Quibus Deus perseverantiam in fide certo dare promisit, & qui virtute Dei custodiuntur in fide usque in finem; & pro quorum perseverantia Christus oravit & orat: & qui indefinenter ipfipro eademorant: & quotum denique perseverantia in æterna Dei prædesbinatione fundata est: eorum perseverantia in vera side ad finem nfg; non eft dubia, fed cerra fecundum Scripturas. Omnes vera fide Chrifto infiti funt tales, quibus Deus perseverantiam dare promisit. Ier.32.40. Psal.125.1. quique virtute Dei custodiuntur per fidem ad salutem: 1. Pet. 1.5. & pro quorum perseverantia Chriflus oravit & orat. Ioh.17. 20. Rom. 8. 34. quique pro eadem quotidie Deum in precatione Dominica invocant: quorum deniq; perseverantia in aterna Dei prædestinatione fundatur. Matt. 24. 24. Rom. 8.30. Eph. 1.11.14. 2. Thef. 2.13.14. Omnium igitur vera fide Christo insitorum perseverantia, non est dubia, sed certa secundu Scripturas.

Non minus firmam demonstrationem præbet causa proxima, procreans veram sidem, in renatissemper manens, ex duabus Scripturæsententijs simul junctis. 1. Pet. 1. 23. Renatiestis nonex semine mortali, sedex immortali per verbum Domini, quod manet in aternum: & 1. Ioh.3,9. qui ex Deo natus est, peccatum non facit, quoniam semen Dei manet in eo: nec potest peccare, quia ex Deonatus est. Hinc ita:

Qui sunt renati ex semine immortali verbi Dei, & in quibus hoc semen immortale, (non obstantibus corum infirmitatibus) manet, in ijs manet etiam, nec unquam deficit fides penitus, proinde & perseverantia: quæ est ipsa fides non deficiens, sed manens & perseverans. Ratio hujus est, nexus individuus causa & estectus: quia semen immortale verbi Deinon manet (in quibus manet) nisi per sidem. Omnes vera fide Christo insiti; sunt renati exsemine immortali Verbi Dei, teste Apostolo Petro, & in ijs manet hoc femen immortale (non obstanribus corum infirmitatibus) teste Iohanne Apostolo: in omnibus igitur Christo vera fide insitis manet, nec unquam penitus deficit fides. Proinde & perseverantia.

Quid multis? Si dubia est Sanctorum perseverantia, nec certo datur à Deo omnibus cam quotidie petentibus, toto corde orando: Santtificetur nomen tuuin, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, ficut in cœlo, fic & in terra, ne inducas nos in tentationem; sed libera nos à malo quibus petitionibus perseverantiã à Deo peti & impetrari erudite & sancte docent Cyprianus & Augustinus : inanis præter alias hæc Dei promissio est: Cyprianus Audite domus Iacob, qui portamini à me ab utero usque ad sencetam. Ego vobiscum sum, & de orat. Auusque ad canitiem: ego portabo vos: ego seci: ego seram: ego quoque portabo & cruam. Inanis gust. de bocrit cordatissima Apostoli persualio, fiducia & pollicitatio: Persuasum habeo hor ipsum, no persev. fore ut qui capit in vobis opus bonum, perficiat in dicmusque Iesu Christi. Nammihi persuasum cap. 2. 3. 6. est, neque vitam, neque mortem, posse nos separare à dilectione Dei in Christo Iesu: Deus con-Philip. 1.6. firmabit vos usque ad finem inculpatos in diem Domini nestri Iesu Christi. Inanis critpre-Rom. 8.38. catio & fiducia fanctorum precantium cum Davide , 1 sque in senium & in canitiem 1. Cor. 1. 8. Deus ne derelinquas me: Oflendifi mihi anguftias multas & magnas: reverfas vivificaftime. Pfd. 71.18. Inanis erit fides justificans, seu fiducia remissionis peccatorum in præsenti: quia qui dubitat de promissione Dei in futurum: mentitur se credere promissioni de præsenti:

Pfal.71.18. Efa.43.25. quia connexa est una: Ego portavi vos: ego quoque portabo vos usque in senium. Ego, ego sum, qui deleo iniquitates tuas propter me: & peccatorum tuorum non recordabor amplius. Inanis denique sides vita aterna & salutis: quia cui dubia est perseverantia in side, sine qua vita aterna non obtinetur: quomodo de vita aterna certo considere potest? Qui enim incertus haret de gratia & vita crassina, quomodo certus erit de aterna? Si pro side inducetur sallax opinatios regnabit in conscientijs hasitatio, dubitatio, formido, anxietas: sidem, siduciam & consolationem Christianam omnem labesastans atque evertens: hos revera fructus negatio perseverantia progenerat. Atqui omnes sunt salsi, impij, blasphemi. Contra omnes igitur stat sanctorum perseverantia.

Nihil vero argumentishis officit cavillum de conditione promissionibus anne-

xa, ut est ostensum.

Nihil etiam perseverantiam Sanctorum lædit calumnia de prædicatione scandalosa & de side licentiosa perseverantiæ: Secus scandalose prædicassent eam etiam Apostoli; licentiose credidissent Ecclesiæ.

Nihil paralogifmus non caufæ, de neglectu vel annihilatione mediorum & præmonitionum,&c.His ipfis enim Spiritus S. certitudinemperfeverantiæ in cordibus

fanctorum operatur atque fustentat.

Nihil exempla hypocritarum vel apostatarum quartæ machinæ, de qualibus etiam, quinque marginalia Articuli loquuntur. Hi enim cum vere sidelibus nihil, præter nomen sidei commune obtinent: de quibus proinde omnibus dicitur: Ex nobis egressissant, qui ex nobis non erant. Nam si suisent ex nobis, mansissent utique nobis

cum; verum ut manifestum sieret, quod ex nobis non esent, ideo egressi su t.

Nihil Moss, Aatonis, Davidis, Salomonis, Petri, Iudæ, & aliorum lapsus graves & atroces. Si quid enim contra facerent, totalem saltem, minime finalem perseverantiam labefactarent. Namillos omnes, quos obijeere solent perseverantiæ hostes, vel non suisse vere sideles, sed hypocritas, vel sinaliter resipuisse doceri potest. Sed neque totalis horum perseverantia labefactari hine potest, quin promissiones divinæ simul labefactentur: quas prætensæ objectionis exceptione labefactari, est impossibile.

Sunt autem (ut obiter hoc moneatur) lapfus sanctorum, non morose hic exagitandi ab ijs, qui in sanctorum censulaberi volunt: sed verezze, ex charitatis regula der lorandi magis, quam judicandi: considerata tum Dei Patris, qui filios peccanderata 
tes judicare habet, tum filiorum, qui Deo Patri peccant, ratione.

Pari crimine quandoque implicatur filius & servus in domo, imo filius gravius quam servus: tamen pater terrenus servum ejicit domo, filium nen exharedat, sed castigat ad emendationem. Peccatum igitur filij juvenili stultitia admissum, sicut odium filij in patrem non invexit, ita gratiam patris in filium non extinxit. David proditorie occidit Vriam: Ioab, Amasam: Petrus Christum ter perside negavit: Iudas semel prodidit. Sepone eventum; gravius ille quam iste peccasse videtur. Christus tamen illum, non istum respexit. Adsint jam censores, & Petrum, pro cujus side ne desiceret Christus oravit, ex metu negando, sidem senitus amissis contendant.

Ad lapsos vero quod artinet, sicut morbis acutioribus vita hominis periclitatur, donec subveniat medicus: non mox tota exringuitur: ita lapsibus gravioribus sanctorum concutitur sides & infirmatur: non mox penitus excutitur, emoriturque: quia medicus cœlestis, gratia inessabili semen immortale illud Dei (de quo suit) in cordibus sustentat, supponit que manum justis quando cadunt, ne collidantur. 1. Ioh. 3. 9. Psal. 37. 24. Hae nulla manda humana, nedum pietas Christiana, ulla specie

expugnabit.

Niĥil denique duo postremi ineptissimi paralogismi perseverantiam sanctorum lædere postumt, si velscholastice examinentut. V terque enim, ut quod debet, hoc est, contradictoriam perseverantiæ: aliquos vere & actualiter credentes atque regenitos, sidem & spiritum regenerationis penitus amittere, directe conficiat: necesse habet, vel (ne præmissarum altera sit salsa) ex puris particularibus inepte concludere: prior quidem hoc modo: Aliqui sidelium parentum liberi baptizati, penitus amittunt sidem & Spiritum regenerationis: Ratio, quia aliqui omnes (nullo exce-

E. Ioh. 2.19.

tur. Aliqui fidelium parentum liberi baptizati, vere & actualiter credunt & regenerantur. Igitur, aliqui vere & actualiter credentes & regenerati penitus amictunt fidem & Spiritum regenerationis. Posterior vero hoc modo: Aliqui propter flaginia excommunicati, penitus amittunt fidem, &c. Aliqui propter flagitia excommunicata funt vere credentes & regenerati: Aliqui igitur vere credentes & regenerati, penitus amittunt fidem. Vel cum hæ ineptiæ ineptæ sint (ut consequentiæ corrigantur) prior Minorem universalem falsam assumere: posterior Majorem universalem falsam itidem supponere: ut prior sie se habeat in Disamis (aliter enim concludi nequit: nisi & majorem universalem salsam malint.) Aliqui sidelium parentum liberi baptizati, penitus amittunt fidem & regenerationem. Omnes fidelium parentum liberi baptizati vere & actualiter credunt atque regenerantur. Igitur aliqui vere & actualiter credentes ac regenerati, penitus amittunt fidem & regenerationem. Hie Assumptionem universalem (niss facramentaliter intelligatur, quomodo rur- Aug. iib. 40 fus vacillaret consecutio) esse falsam, nec ipsi Remonstrantes negabunt. Exsen- de Baptisa tentia enim Augustini, (quam Ecclesia orthodoxa sequuntur) sicut in Isaac, qui mo.c. 24. octavo die circumcifus est, pracessit signaculum justitia sidei: & quoniam patris sidem imitatus est, secuta est in crescente ipsa iustitia, cuius signaculum in infante praceserat : ita & in baptizatis infantibus pracedit regenerationis sacramentum : & si Christianam tenucrint pietatem, sequitur etiam in corde conversio, cuius mysterium pracessit in corpore. Neque ad Assumptionis universalis falla probationem verba Catecheseos p. 74. quicquam

Posterior Majore universali in Datist, vel Minore conversa in Dary (aliter enim concludi nequit.) fic crit: Omnes propter flagitia excommunicati veram fidem & Spiritum fanctum penitus amittunt. Aliqui propter Flagitia excommunicati funt vere fideles & regenerati. Aliqui igitur vere fideles & regenerati fidem & Spiri-tun S penitus amittunt. Hic majorem universalem, esse fassam, ab orthodoxis in Collatione recte responsium est; ab alteris vero non resutatum. Possunt enim ex Ecclesia & regno Christi excludi qui nunquam verc in gratia steterunt, sed semper fuerunt hypocritæstide vera & Spiritu Dei destituti. Sie igitur veritatem orthodoxam de Perleverantia Sanctorum in fide-à machinis istorum omni ex parte illæfam confiftere demonstratum est.

Hæcque de Articulo quinto etiam sufficiant.

# Sessione Centesima,

#### Eodem Die post meridiem.

C Larissimus vir D. Matthias Martinius, publice doctrinam orthodoxam de Per-tona Domini nostri Iesu Christi, & utraque ejus natura, divina arque humana, explicuit. Qui quæstiones quasdam à Vorstio contra doctrinam de Omnipræsentia essentiæ divinæ, deque argumentis quæ ad æternam Christi deitatem confirmandam, à Creatione mundi & à nomine Iehovæ desumi solent, propositas, accurate discussit.

# Sessione Centesima prima,

SES37

## VI. Martij, Die Mercurij ante meridiens.

n Ontinuata fuit prælectio judicij clarislimi D. Paræi, de tertio, quarto & quin-C to Remonstrantium Articulis: statutumque suit, pro codem ad Synodum transmisso, gratias ei esse agendas.

Quan-

V

dis. ing

Quandoquidem omnia Collegiorum fingulorum judicia de quinque Remonstrantium Articulis, jam formata & tradita essent, deliberatum suit; An ea publice essent admisso promiscuo auditorio prælegenda. Rationibus utrinque examinatis, rogatum suit consilium judiciumque Illustrium DD. Delegatorum, qui deliberationem hanc in Sessionem pomeridianam differri voluerunt.

Sess. CII.

## Sessione Centesima Secunda,

#### Eodem Die post meridiem.

I Llustres DD. Delegati responderunt, consultius videri sibi, ut cum singulorum Collegiorum suffragia & iudicia prelegerentur, nulli omnino auditores admitterentur. Cui consilio Synodus acquievit.

Inchoata fuit deinde judiciorum prælectione: ac primo quidem Clarissimotum Magnæ Britanniæ & Palatinorum Theologorum de primo Remonstrantium Arti-

culo.

SESS.

## Sessione Centesima Tertia,

VII. Martij, Die Iovis ante meridiem.

P Rælecta funt de primo Articulo Theologorum Hafliacorum, Helveticorum, & Wetteravicorum judicia.

Sess. CIV.

# Sessione Centesima Quarta,

Eodem Die post meridiem.

 $\mathbf{P}^{\mathrm{Ratecta}}_{\mathrm{Theologorum}}$  iudicia.

Sess. CV.

## Sessione Centesima Quinta,

v 111. Martij, Die Veneris ante meridiem.

Ontinuata est hac Sessione iudicij Theologorum Emdensium, & Clarissimorum S. Theologiæ Prosessorum Belgicorum inchoata prælectio.

SESS.

## Sessione Centesima Sexta,

### Eodem Die post meridiem.

Carissimus Vir Iohannes Deodatus, publice de Perseuerantia Sanctorum disseruit: Et inprimis questiones hasce excussit: Quousque sepe procedat spiritus Dei agens in Ecclesia in corde hominis reprobi: Et quousque electi & vere regeniti aliquando prolabantur: simulque, Queduam & quale sit discrimen inter sidem instissicantem & temoprariam.

Sessione

# Sessione Centesima Septima,

SESS. CVII.

#### x 1. Marty, Die Luna ante meridiems

Omparuit àtque in Synodum folemniter introductus suit Reverendus & Doctissimus vir D. Georgius Fabricius, Pastor & inspector Windeccensis in Comitatu Hannovico, ab Illustri Correspondentia Wetteravica in loco D. Ioliannis Bisterfeldij p. m. substitutus, atque ad Synodum deputatus: præsectis Illustrium ac Præpotentum D D. Ordinum Generalium literis, quæ de hac substitutione testabantur. Qui & præstito cadem Sessione juramento Synodico, procius dem membro admissius est.

Continuata est cadem Sessione judiciorum Clarissimorum Professorum Belgicorum, D. Polyandri, D. Thysij, & D. Walzi, prælectio. Quorum etiam judicio, D. Sibrandus Lubbertus subscripserat.

D. Gomarus, publice testabatur, se quoque ipsorum judicium approbare in omnibus, excepto Articulo de objecto Prædestinationis, quod putabat statuendum esse, non tantum hominem lapsum, sed etiam ante lapsum, in Prædestinatione à Deo consideratum.

Prælecum etiam fuit judicium D. Sibrandi Lubberti; cui D. Polyander, D. Thysius vicissim & D. VValæus subscripserant. Idem quoque approbare se testabatur D. Gomarus, excepto dicto Articulo.

Denique prælectum fuit D. Gomari judicium, cui se quoque assentiri, excepto hoc eodem Articulo, reliqui Professores restabantur.

## Sessione Centesima Octava,

SESS.

#### Eodem Die post meridiem.

Homas Gosvvinius & Assuerus Matthisius Præsidi scriptum Ecclesiæ Campensis remiserant, quod accusationum capita adversus ipsos producta continebat, cui & suum adiunxerant: quo se excusabant, quod consignandis Synodicis occupati scriptis, ad hasee accusationes respondere non potuissent. Sed & declarabant, neque necessarium sibi, neque consultum videri, ut ad illas responderent.

Prælectum quoque fuit partis adversæ scriptum, quo ostendebatur, debuisse illos ad institutam emposidacias in Ecclesiam Campensem invectæ accusationem respondere. Cæterum illos esfugia quærere, & iudicium declinare, simulque petebatur, ut ad reddendam doctrinæ suæ rationem autoritate Synodi constringerentur.

Aliud insuper scriptum eiusdem Ecclesiæ prælectum suit, quo Ecclesiæ illius status afflictus declarabatur, petebaturque, ut Gosvvinius & Matthisius, quia ad accusationes respondere detrectabant, à Ministerio suspenderentur.

In negotio Gosvinii & Matthisij, propter certas causas, nihil eo tempore ulterius agi potuit. Vosculij autem & Schotleri à Ministerio suspensio, denuo confirmata suit.

Prælecta funt Geldrorum, Zuyt-Hollandorum, Noort-Hollandorum, & Zee-Iandorum, de Primo Remonstrantium Articulo judicia.

Sess. CIX.

### Sessione Centesima Nona,

xi1. Marty, Die Martis ante meridiem.

 $\mathbf{P}^{ ext{R}lpha$ lecta funt de codem Articulo Ultrajectinorum, Fri $ext{fiorum}$ , Tranfifulanorum & Groningenfium judicia.

SESS.

## Sessione Centesima Decima,

Eodem Die post meridiem.

PRælecta funt Drentanorum & Gallo-Belgarum de eodem primo Articulo judicia.

Deinde Theologorum Magnæ Britanniæ, Palatinorum, Hassiacorum, & Helvetiorum de secundo Remonstrantium Articulo judicia.

Sess. CXI.

## Sessione Centesima Vndecima,

XIII. Martij, Die Mercury ante meridiem.

 $\mathbf{P}^{\mathrm{Raclecta}}_{\mathrm{Geneven fium}}$ , Embdenfium & Bremenfium judicia.

SESS.

## Sessione Centesima Duodecima,

Eodem Dic post meridiem.

R Everendus & Clarissimus Vir, D. Doctor Henricus Isselburgius, publice Doctrinam Orthodoxam de Satisfactione Domini nostri Iesu Christi, pro peccatis nostris, contra Socinianos & Vorstium, explicuit.

SESS.

## Sessione Centesima Decima-tertia,

XIV. Martij, Die Iovis ante meridiem.

PRælecta funt Professorum Belgicorum, Geldrorum, Zuyt-Hollandorum & Noort-Hollandorum de secundo Remonstrantium Articulo judicia.

SESS. CXIV.

## Sessione Centesima Decima-quarta.

Eodem Die post meridiem.

 $\mathbf{P}^{\text{Rælecta funt de codem}}_{\text{Transifulanorum}}$  & Groningensium judicia.

Sessione

# Sessione Centesima Decima-quinta,

SESS.'

xv. Martij, Die Veneris ante meridiem.

P Rælecta funt de eodem fecundo Articulo Drentanorum, & Gallo-Belgicorum judicia. Ac deinceps, quæ de tertio & quarto Remonstrantium Articulo Magnæ Britanniæ ac Palatini Theologi tradiderunt.

### Sessione Centesima Decima-sexta,

SESS. CXVI.

Eodem Die post meridiem.

P Rælecta funt de tertio & quarto Articulo, Hassiacorum, Helvetiorum, Wetteravicorum, Genevensium, Bremensium judicia, & ex parte Embdensium.

## Sessione Centesima Decima-septima,

SESS. CXVII.

xvi. Marty, Die Saturni ante meridiem.

Ontinuata est judicij Emdensium de tertio & quarto Articulis prælectio: simulque prælecta sunt de ijsdem Articulis Professorum Belgicorum & Geldrorum judicia.

#### Sessione Centesima Decima-octava,

SESS.

xvIII. Marty, Die Luna ante meridiem.

Llustres ac Præpotentes Ordines Generales, literas ad Synodum transmiserant, à Serenissimo Marchione Brandenburgico ad ipsos datas: quas in Synodo prælegi, ejusdemque actis inseri voluerunt: Quarum hoc exemplum est:

#### Salutem & benevolentiam nostram.

Rapotentes Domini, multumque dilecti amici ac vicini. Non sine gravi causa latere Dominat. Vestras nolumus, cum sub initium mensis Octobris proximi, stylo novo, ad Serenissimum multumque dilectum Dominum ac parentem nostrum Electorem Brandeburgicum, Prussia, fluia, Clivia, Montium, esc. Ducem, Vestrarum Dominat. de mittendis nonnullis, ad indictam Dordraci Synodum, Celsitudinis ipsius Theologis, litera in Ducatum Prussia perlata essent, Celsitudinem ipsius illico Reverendos ac Doctissimos nobis dilectos sideles D. Christophorum Pelargum, & Johannem Bergium, SS. Theologia Doctores, & suarum singulos Ecclesiarum superattendentes Generales, ac Verbi Divini in Ecclesia Francosurti ad Oderam Ministros, utrumque Prosessorem Academia eiusdem loci delegasse,

4 ac per

ac per literas ipsis significasse ut ad iter hoc suscipien dum se pararent, debitoque ac constituto tempore, in viam se darent, ut in Synodo Dordraci celebranda se sisterent. Verum illi, cum nonnulla prater expectationem obiecta illis essent, (ac inprimis D. Dostoris Pelargi, cuius potissimum ob atatem multarumque rerum experientiam habita suit ratio, adversa, valetudo) prater omnem spem suere prapediti. Ita ut iter tam longinquum suscipere ac absolvere omnino neque tum, neque etiamnum possent. Quapropter, quanquam Celsitudo eius, Dominat. Vestrarum satisfacere petitioni voluerit: tamen etiamnum, rei huic iniecta est remora. Ac, ctiamsi Domini Parentis nostri selsitudo, alius in eorum locum substituere voluerit, ca tamen ipsi, in recenti adeo, v, ut omnibus est notum, ante paucos annos inchoata Ecclesiarum ac Religionis reformatione, talium virorum non est copia. Eorum inprimis, qui ob longum usum atque experientiam, Colloquis Actionibusque Synodi istiusmodi, cum laude v frustu adhiberi posint.

Atque hinc futurum speramus, vt Dominat. Vestra dicti Domini Parentis nostri selsitudinem hac in re, excusatam habeant, neque de consensu atque una nimi in omnibus religionis Articulis iuxta antiquissimam, Catholicam, indubitatam ac Christianam fidem nostram, consensione dubitent : cum ipsius Celsitudo fuam fidei Confessionem, (qua eidem, quam universa Reformata Ecclesia agnoscit, conformis plane ac uniformis est, & ad cuius normam Celsitudo eius in Electoratus sui Scholis ac templis, doceri atque prædicari, juventutemque & Ecclesias institui diligenter curavit, publice typis evulgaverit. Cumque ab omni dubio procul sit, Synodi (onclusionem, eidem fidei Catholica Confessioni conformem atque uniformem futuram; ex usu fore arbitratur Celsitudo eius, si ca ipsa juxta Dominat: Vestrarum aut Synodi judicium ac placitum, ad subscribendum transmitti, atque ita Celsitudinis ipsius Theologi visis Syodicis Actis, Decretum illud subscriptionibus suis approbarent: cumque valetudine alijsque impedimentis prapediti suerint, absentiam suam necessariam supplerent quasi, atque compensarent. Interim autem Dominat. Vestris, pariterque unitis Belgij Provincijs, eum Synodi istius successium atque exitum serio precamur, ut omnia, ad Altissimi gloriam, divinæ veritatis, fideique Christiana conservationem atque propagationem; errorum contra ac dissensionum omnium in religione extirpationem, pacem tranquillitatem ac concordiam, perpetuam denique inconcussamque tum Regionum istarum, tum incolarum, vicinorumque omnium prosperitatem, vergant ac cedant. Interim & benevolentiam studiaque nostra, Dominat: Vestris oblata voluimus. Colonia ad Spream. x. Januarij C 10 10 C X I X.

#### Subscriptum,

Dei gratia Georgius Wilhelmus, Marchio Brandenburgicus; Prusliæ, Iuliæ, Cliviæ, Montium, &c., Dux.

#### Et paulo infra:

Dominat: Vestrarum Semper promptus Amicus & Vicinus, Georg. VVilhelm. Marchio. Prælecta etiam funt de tertio & quarto Articulo Zuyt-Hollandorum, Noort-Hollandorum, Zeelandorum & Vltrajectenfium judicia.

# Sessione Centesima Decima-nona,

SESS.

Eodem Die post meridiem.

Ontinuata fuit prælectio judiciorum de isfdem Articulis Frisiorum, Transisfulat norum, Groninganorum, Drentanorum, & Gallo-Belgicorum:

# Sessione Centesima Vigesima,

Sess; CXX;

xix. Marty, Die Martis ante meridiem.

P Rælecta funt de quinto Remonstrantium Articulo , Theologorum Magnæ Britannià & Palatinorum judicia;

# Sessione Centesima Vigesima-prima,

SESS.

Eodem Die post meridiem.

Heologorum Helveticorum, Hassiacorum, Wetteravicorum, Genevensium &; Bremensium, de eodem Articulo prælocta sunt judicia.

# Sessione Centesima Vigesima-secunda,

SESS.

xx. Martij, Die Mercurij ante meridiem.

H Ac Sessione de eodem Articulo, Theologorum Embdensium, Professorum item Belgicorum, Geldrorum & Zuyt-Hollandorum, absoluta sunt judicia:

# Sessione Centesima Vigesima-tertia,

SESS! CXXIII;

Eodem Die post meridiem:

Cariffimus Vir, D. Doctor Ludovicus Crocius, publice explicavit doctrinam Orthodoxam de Iustificatione hominis coram Deo, atque inprimis quæstionem hance. An sides ipsa in justificatione à Deo acceptetur pro omni justifica, quam nos secundum legem præstare tenebamur.

SESS. CXXIV.

# Sessione Centesima Vigesima-quarta,

XXI. Martij, Die Iovis ante meridiem.

I Udicia de codem quinto Articulo, Noort-Hollandorum, Zeelandorum, Ultm-jectenfium, & Frisiorum, prælecta sunt.

Sess. CXXV.

# Sessione Centesima Vigesima quinta,

#### Eodem Die post meridiem.

PRatecta funt similiter de codem Articulo, Transidulanorum, Groninganorum,

Drentanorum, & Gallo-Belgicorum judicia.

Absoluta judiciorum omnium de quinque Remonstrantium Articulis prælectione, Præses Deo egit gratias, pro summo omnium Collegiorumin Dogmatibus conscensu: monuirque, restare nunc, ut ex omnibus collatis inter se iudicijs, Synodica fententia formetur, eumque in finem it dicavit iam à se conceptos esse atque confectos ex his iudicijs Canones quoldam: petijtque ut ex Collegijs linguli postero die adessent, qui Canones exciperent ac describerent, postcaque cum Collegijs com-Si quid in ijs observatum esser, quod addendum, demendum, aut mutandum videretur, de eo ipse, cum Assessoribus consuleretur. Observationibus diligenter confideratis, de mutationibus, si quæ necessariæ iudicarentur, ad Synodum referretur, posteaque singuli breviter sententiam suam dicerent.

SESS. CXXVI

# Sessione Centesima Vigesima-sexta,

xxii. Marty, Die Veneris ante meridiem.

P Ræses proposuit Canones, de primo Remonstrantium Articulo conceptos.

SESS. CXXVII

# Sessione Centesima Vigesima-septima,

Eodem Die post meridiem.

PRæses Canones de secundo Remonstrantium Articulo conceptos, proposuit; in-dicavirque, ut si qui sorte in ijsdem aliquid, cuius explicationem aut mutationem desiderarent, observassent, illud ad se & ad Assessores referrent.

SESS. CXXVIII

# Sessione Centesima Vigesima-octava,

xxv. Martij, Die Luna ante meridiem.

¬ Um fuperior agendi ratio nonnullis non fatis commoda videretur,Illuft.Deleg, I monuerunt confultum fibi videri, ut ad formandos Canones Synodicos , præter Præfidem

239

Ptæsidem & Assessor, justus aliquis Theologorum tam Exterorum, quam Provincialiem delegaretur numerus. Quo restanti momenti eo accuratius conficeretur.

Gratias interim pro labore hoc præparatorio Præsidi agentes. Quem rogarunt insuper, ut enm reliquis in eo pergeret. Consilium hoc Illustrium Delegatorum Synodo probatum suit, atque ad hanc rem potioribus suffragijs deputati sunt ex Theologis Exteris, Reverendus D. Episcopus Landavensis, D. Doctor Scultetus, D. Deodatus, & ex Provincialibus, D. Doctor Polyander, D. Walkus, & D. Triglandius.

## Sessione Centesima Vigesima-nona,

SESS.

xv1. Aprilis, Die Martis post meridiem.

Anones de primo Remonstrantium à Deputatis Articulo formati, privatimque examinati in Synodo, lecti atque approbati sunt.

Prælecti quoque sunt Canones de secundo Articulo: de quibuş in proxima Sessione amplius de liberandum Synodus censuit.

# Sessione Centesima Trigesima,

Sess. CXXX

xv111. Aprilis, Die Iovis ante meridiem.

H Ac Sessione de Canonibus secundi Articuli instituta suit collatio. habitaque de nonnullis disquisitione, paucisque immutatis, ijdem Canones ab omnibus approbati sunt.

## Sessione Centesima Trigesima-prima,

SESS.

Eodem Die post meridiem.

 ${
m P}^{
m Rlpha lecti funt}$  Canones de tertio & quarto Articulo , atque ab omnibus approbati.

Prælecti quoque atque approbati funt Canones de quinto Articulo.

Deliberatum denique fuit, Annon expediret ijsdem Canonibus addi rejectionem aliquam calumniarum præcipuarum, quibus Orthodoxa doctrina de æterna Dei Prædestinatione ab eiusdem adversarijs proscindi soleret. Quod cum Synodo probaretur, prælecta fuit eiusmodi rejectionis formula huncin finem concepta.

# Sessione Centesima Trigesima-secunda,

SESS. CXXXII.

XIX. Aprilis, Die Veneris ante meridiem.

E Xaminata fuit concepta rejectionis calumniarum formula: cui addendam quoque exiftimabant nonnulli rejectionem duriorum quarundam & incommodiorum loquutionum, quæ in nonnullis reformatorum Doctorum feriptis reperirentur. Quæ infirmioribus offensionem, adversarijs calumniandi ansam præberent. Quem in finem rationes quædam in utramque partem à Theologis Magnæ Britanniæ, Hassiacis, & Bremensibus, alijsque propositæsium. Quibus utrinque diligenter expensis, visium fuit potioribus susfragijs rejectionem incommodiorum locutionum esse omittendam: ne calumniari possent adversarij, rejectione phrasium incommodarum, etiam doctrinam Orthodoxam, quam professi essent illi,qui in eius expli-

explicatione ciusmodi phrasibus durius, aut imprudentius usi videntur, pariter damnari. Cum præsertim manisestum esset, nonnullos ex ijs loquendi modisesse, quibus ipse Spiritus S. usus esset in nonnullos quoque, quos sano sensu ipsi Remonstrantes admissisent: longe autem plurimos, qui dextre ac commode, modo charitas adhiberetur, explicari possent.

ŚE SS. Cxxxiii.

# Ŝessione Centesima Trigesima-tertia,

#### Eodem Die post meridiem.

I Terum prælecta est, rejectionis calumniarum formula, ex observationibus propositis reformata. Auditisque de ea singulorum Collegiorum iudicijs, eum ista nonnihil variarent, rogati quoque sunt Illust. Delegati, quid sentirent. Quibus placuit, deliberationem hanc, in diem Lunæ disservi.

Sess. Cxxxiv.

## Sessione Centesima Trigesima-quarta,

XXII. Aprilis, Die Lunaante meridiem.

 $P^{\text{Rælecta}}_{\text{ctio:}}$  regatifque de eadem fingulorum Collegiorum iudicijs, tandem paucis quibufdam immutatis approbata fuit.

Sess. Cxxxv.

# Sessione Centelima Trigesima-quinta,

XXIII. Aprilis, Die Martis ante meridiem.

PRælecti denuo funt Canones de primo Articulo nitide descripti, qui & singulorum tam Exterorum, quam Provincialium Theologorum manibus sunt sub-signati.

Sess. Cxxxvi.

# Sessione Centesima Trigesima-sexta,

Eodem Die post meridiem.

 $\mathbf{P}_{to}$ , & quinto Articulis. Prælecta quoque & subsignata suit calumniarum rejectio. Quam cum ipsis Canonibus, singulorumque ad singulos subscriptionibus, hic exhibemus.

362

PRI-

#### PRIMVM DOCTRINÆ CAPVT

DE

# DIVINA

#### PRÆDESTINATIONE

#### Articulus primus.

V м'omnes homines in Adamo peccaverint, & rei fint facti maledictionis & mortis æternæ, Deus nemini fecisset inju-🐒 riam, fi univerfum genus humanum in peccato & maledi-🗲 ctione relinquere, ac propter peccatum damnare voluisset, juxta illa Apostoli, Totus mundus est obnoxius condemnationi Dei. Rom. 3. 19. Omnes peccaverunt & destituuntur gloria Dei. vers. 23. Et, Stipendium peccati mors est. Rom. 6. 23.

Verum in hoc manifestata est charitas Dei, quod Filium suum unigenitum in mundum misit, ut omnis qui credit in eum, non pereat, sed habeat vitam æternam. 1. Iohan. 4. 2. Iohan. 3. 16.

Vtautem homines ad fidem adducantur, Deus clementer lætissimi hujus nuntij præcones mittit, ad quos vult & quando vult, quorum ministerio homines ad resipiscentiam, & sidem in Christum crucifixum vocantur. Quomodo enim credent in eum, de quo non audierint? quomodo autem audient absque pradicante? quomodo pradicabunt, nisi fuerint miss? Rom.10. 14.15.

Qui huic Euangelio non credunt, super eos manetira Dei. Qui vero illud recipiunt, & Servatorem Ielum vera ac viva fide amplectuntur, illi per ipsum ab ira Dei & interitu liberantur, ac vita æterna donantur,

Incredulitatis istius, ut & omnium aliorum peccatorum, causa seu culpa neutiquam est in Deo, sed in homine. Fides autem in Iesum Christum, & falus per ipfum, est gratuitum Dei donum, ficut scriptum est, Gratia salvati estis per fidem, & hoc non ex vobis. Dei donum est. Ephel. 2.8. Item, Gratis datum est vobis in Christum credere. Phil. 1. 29.

Quod autem aliqui in tempore fide à Deo donantur, aliqui non donantur, id ab æterno ipsius decreto provenit; Omnia enim opera sua novit ab aterno: Act. 15.18. Eph. 1.11. secundum quod decretum electorum

corda, quantumvis dura, gratiose emollit, & ad credendum inflectit, non electos autem justo judicio suæ malitiæ & duritiæ relinquit. Atque hic potissimum sese nobis aperit profunda, misericors pariter & justa, hominum æqualiter perditorum discretio; sive Decretum illud Electionis & Reprobationis in verbo Dei revelatum. Quod ut perversi, impuri, & parum stabiles in suum detorquent exitium, ita sanctis & religiosis animabus inestabile præstat solatium.

#### VII.

Est autem Electio immutabile Dei propositum, quo ante jacta mundi fundamenta ex universo genere humano, ex primava integritate in peccatum & exitium sua culpa prolapso, secundum liberrimum voluntatis suæ beneplacitum, ex mera gratia, certam quorundam hominum multitudineni, alijs nec meliorum, nec digniorum, fed in communi miferia cum alijs jacentium, ad salutem elegit in Christo, quem etiam ab æterno Mediatorem & omnium Electorum Caput, salutisque sundamentum constituit, atque ita cos ipsi salvandos dare & ad ejus communionem per verbum & Spiritum suum essecciter vocare ac trahere, seu vera inipsum fide donare, justificare, sanctificare, & potenter in Filijsui communione custoditos tandem glorificare decrevit, ad demonstrationem suæ misericordiæ, & laudem divitiarum gloriosæ suæ gratiæ: sicut scriptum ost, Elegit nos Deus in Christo, ante jacta mundi fundamenta, ut essemus sancti & inculpati in conspectuejus, cum charitate; qui prædestinavit nos quos adoptaret in filios, per Jesum Christum, in sese, pro beneplacito voluntatis sua, ad laudem cloriosa sua gratia, qua nos gratis sibi acceptos fecit in illo Dilecto. Ephel. 1. 4.5. 6. Et alibi, Quos predestinavit, eos ctiam vocavit, & quos vocavit, eos etiam justificavit, quos autem justificavit, eos etiam glorificavit. Rom. 8.30.

#### VIII.

Hæc Electionon est multiplex, sed una & eadem omnium salvandorum in Vetere & Novo Testamento, quandoquidem Scriptura unicum prædicat beneplacitum, propositum & consilium voluntatis Dei, quo nos abæterno elegit & ad gratiam, & ad gloriam, & ad salutem, & ad viam salutis, quam præparavit, ut in ea ambulemus.

#### IX.

Eadem hæc Electio facta est non ex prævisa side, sideique obedientia, sanctitate, aut alia aliqua bona qualitate & dispositione, tanquam causa seu conditione in homine eligendo prærequisita, sed ad sidem, sideique obedientiam, sanctitatem, &c. Ac proinde Electio est sons omnis salutaris boni: unde sides, sanctitas & reliqua dona salvissica, ipsa denique vita æterna, ut fructus & essectus ejus prosluunt, secundum illud Apostoli, Elegit nos [non quia eramus, sed] ut essemus sancti, so inculpatiin conspectu eius in charitate. Ephes. 1. 4.

#### X.

Causa vero hujus gratuitæ Electionis, est solum Dei beneplacitum, non in eo consistens, quod certas qualitates seu actiones humanas, ex omnibus possibilibus, in salutis conditionem elegit; sed in eo, quod certas quasdam personas ex communi peccatorum multitudine sibi in peculium adscivit, sicut scriptum est, Nondum natis pueris, cum neque boni quippiam secissent, neque mali, &c. dictum est, (nempe Rebeccæ) maior serviet minori, secut scriptum est, Iacob dilexi, Esau odio habui. Rom. 9. 11. 12. 13. Et, Crediderune quot quot erant ordinati ad vitam aternam. Act. 13. 48.

#### XI

Atque ut Deus ipse est sapientissimus, immutabilis, omniscius & omnipotens: ita Electio ab ipso sacta, nec interrumpi, nec mutari, revocari, aut ab umpi, nec Electiabjici, nec numerus corum minui potest.

### XII.

De hac æterna & immutabili sui ad salutem Electione, Electi suo tempore, varijs licet gradibus & dispari mensura, certiores redduntur, non quidem arcana & profunditates Dei curiose scrutando, sed fructus Electionis infallibiles, in V | bo Dei designatos, ut sunt vera in Christum sides, filialis Dei timor, dolor de peccatis secundum Deum, esuries & sitis justitiæ, &c. in sesecum spirituali gaudio & sancta voluptate observando.

#### XIII.

Ex hujus Electionis sensu & certitudine, filis Dei majorem indies sese coram Deo humiliandi, abyssum misericordiarum ejus adorandi, seipsos purificandi, & eum, qui ipsos prior tantopere dilexit, vicissim ardenter diligendi, materiam desumunt: tantum abest, ut hac Electionis doctrina atque ejus meditatione in mandatorum divinorum observatione segniores, aut carnaliter securi, reddantur. Quod ijs justo Dei judicio solet accidere, qui de Electionis gratia, vel temere præsumentes, vel otiose & proterve fabulantes, in vijs electorum ambulare nolunt.

#### XIV.

Vt autem hæc de divina Electione doctrina, sapientissimo Dei consilio, per Prophetas, Christum ipsum, atque Apostolos, sub Veteri æque atque sub Novo Testamento, est prædicata, & sacrarum deinde literarum monumentis commendata: ita & hodie in Ecclesia Dei, cui ca peculiariter est destinata, cum spiritu discretionis, religiose & sancte, suo loco & tempore, missa omni curiosa viarum Altissimi scrutatione, est proponenda, idque ad sanctissimi nominis Divini gloriam, et vividum populi ipsius solatium.

 $X_2$ 

#### XV.

Cæterum æternam & gratuitam hanc Electionis nostri gratiam eo vel maxime illustrat, nobisque commendat Scriptura sacra, quod porro testatur non omnes homines esse electos, sed quosdam non electos, sive in æterna Dei Electione præteritos; quos, scilicet, Deus ex liberrimo, justissimo, irreprehensibili, & immutabili beneplacito decrevit in communi misseria, in quam se sua culpa præcipitarunt, relinquere, nec salvisica side & conversionis gratia donare, sed in vijs suis, & sub justo judicio, relictos, tandem non tantum propter insidelitatem; sed etiam cætera omnia peccata, ad declarationem justitiæ suæ damnare & æternum punire. Atque hoc est decretum Reprobationis, quod Deum neutiquam peccati autorem (quod cogitatu blasphemum est) sed tremendum, irreprehensibilem, & justum judicem ac vindicem constituit.

#### XVI.

Qui vivam in Christum sidem, seu certam cordis siduciam, pacem conficientiæ, studium filialis obedientiæ, gloriationem in Deo per Christum, in se nondum esticaciter sentiunt, medijs tamen, per quæ Deus ista se in nobis operaturum promisit, utuntur, ij ad Reprobationis mentionem non consternari, nec se Reprobis accensere, sed in usu mediorum diligenter pergere, ac horam uberioris gratiæ ardenter desiderare, & reverenter humiliterque expectare debent. Multo autem minus doctrina de Reprobatione terreri debent ij, qui cum serio ad Deum converti, ei unice placere, & è corpore mortis eripi desiderant, in via tamen pietatis & sidei eousque, quo volunt, pervenire nondum possunt; siquidem linum sumigans se non extincturum, & arundinem quassaram se non fracturum, promisit misericors Deus. Ijs autem hæc Doctrinamerito terrori est, qui Dei & Servatoris Iesu Christi obliti, mundi curis, & carnis voluptatibus se totos manciparunt, quamdiu ad Deum serio non convertuntur.

#### XVII.

Quandoquidem de voluntate Dei ex verbo ipsius nobis est judicandum, quod testatur liberos fidelium esse sanctos, non quidem natura, sed beneficio sederis gratuiti, in quo illi cum parentibus comprehenduntur, pij parentes de Electione & salute suorum liberorum, quos Deus in infantia ex hac vita evocat, dubitare non debent.

#### XVIII.

Adversus hanc gratuitæ Electionis gratiam, & justæ Reprobationis severitatem obmurmuranti, opponimus hoc Apostolicum, O homo! tu quis es, qui ex adverso responsas Deo? Rom. 9. 20. Et illud Servatoris nostri, Annon licet mihi quod volo sacere in meis? Mat. 20.15. Nos vero hæc mysteria religiose adorantes, cum Apostolo exclamamus: O prosunditatem di vitiarum, tum sapientus, tum cognitionis Dei! Quam imperserutabilia sunt Dei judicia, E ejus via impervessiga.

3

vestigabiles! Quis enim cognovit mentem Domini? Aut quis suit ci à consiliis? Aut quis prior dedit ei, ut reddatur ci? Nam ex eo, & per cum, & in cum sunt omnia. Ipsi sit gloria in secula. Amen. Rom. 11. 33. 34. 35. 36.

## R E I E C T I O

Errorum, quibus Ecclesia Belgica sunt aliquamdiu perturbata.

Exposita doctrina Orthodoxa de Electione & Reprobatione, Synodus rejicit Errores corum,

T.

VI docent, Voluntatem Dei de servandis credituris, & in side sideique obedientia perseveraturis, esse totum & integrum Electionis ad salutem Decretum, nec quicquam aliud de hoc Decreto in verbo Dei esse revelatum. Hi enim simplicioribus imponunt, & Scripturæ Sacræ manifeste contradicunt, testanti, Deum non tantum servare velle credituros, sed etiam certos quosdam homines ab æterno elegisse, quos præ alijs, in tempore, side in Christum & perseverantia donaret, sicut scriptum est, Manssessum secinomen tuum hominibus, quos dedisti mihi. Iohan. 17. 6. Item, Crediderunt quot quot ordinati erant ad vitam æternam. Actor. 13. 48. Et, Elegit nos ante jasta mundi sundamenta, ut essemus sansti, &c. Ephes. 1. 4.

11

Qui docent, Electionem Dei ad vitam æternam, esse multiplicem; aliam generalem or indefinitam; aliam singularem or desinitam, or hanc rursum vel incompletam, revocabilem, non peremptoriam, sive conditionatam: Vel completam, rerevocabilem, peremptoriam, seu absolutam. Item, Aliam Electionem esse ad sidem, aliam ad sulutem. ita ut Electio ad sidem justificantem, absque Electione peremptoria ad salutem, esse possit.

Hoc enim est humani cerebri commentum extra Scripturas excogitatum, doctrinam de Electione corrumpens, & auream hanc salutis catenam dissolvens: Quos pradestinavit, cos etiam vocavit, & quos vocavit, eos etiam justificavit, quos autem justificavit, cos etiam glorisficavit. Rom. 8.30.

#### TIT

Qui docent, Dei beneplacitum ac propositum, cujus Scriptura meminit in do-Etrina Electionis, non consistere in eo, quod Deus certos quosdam homines præ alijs elegerit, sed in eo, quod Deus ex omnibus possibilibus conditionibus [inter quas etiam sunt opera legis] sive ex omnium rerum ordine, actum sidei, in sese ignobilem, & obedientiam sidei impersectam, in salutis conditionem elegerit; eamque gratiese pro persecta obedientia reputare, & vitæ æternæ præmio dignam censere voluerit. Hoc enim errore pernicioso, beneplacitum Dei & meritum Christi enervatur, & homines inutilibus quæstionibus à veritate justissicationis gratuitæ, &

X = 3

fimpli-

fimplicitate Scripturarum avocantur, illudque Apostoli falsi arguitur, Deus nos vocavit vocatione sancta: Non ex operibus, sed ex suo proposito & gratia, qua data est nobis in Christo Iesu ante tempora seculorum. 2. Timoth. 1. 9.

#### IV.

Qui docent, In Electione ad fidem hanc conditionem prerequiri, ut homo lumine natura recte utatur, sit probus, parvus, humilis, & ad vitam aternam dispositus, quasi ab istis Electio aliquatenus pendeat. Pelagium enim sapiunt, & minime obscure fassi insimulant Apostolum scribentem: Versati sumus olim in cupiditatibus carnis nostra, facientes qua carni & cogitationil us libebant, eramusque natura filij ira, ut & reliqui. Sed Deus, qui dives est misericordia, propter multam charitatem suam, qua dilexit nos, Etiam nos cum in offensis mortui essemus, una vivisficavit cum Christo, cuisus gratia estis servati, unaque suscitavit, unaque collocavit in calis in Christo Iesu: ut ostenderet in seculis supervenientibus supereminentes illas opes sua gratia, pro sua erga nos benignitate in Christo Iesu. Gratia enim estis servati per sidem, (& hoc non ex volis, Dei donum est) non ex operibus, ut ne quis glorietur. Eph. 2.3.4.5.6.7.8.9.

#### V.

Qui docent, Electionem singularium personarum ad salutem incompletam & non peremptoriam factam esse ex pravisa fide, resipiscentia, sanctitate & pietate inchoata, aut aliquamdiu continuata: completam vero & peremptoriam ex pravisa fidei, resipiscentia, sanctitatis & pietatis finali perseverantia: Et hanc esse gratiosam & Euangelicam dignitatem, propter quam qui eligitur, dignior sit illo qui non eligitur: ac proinde Fidem, Fidei Obedientiam, Sanctitatem, Pietatem & Perseverantiam non esse fructus sive esse esse esse conditiones, & causas sine quibus non, in eligendis complete prarequisitas, & pravisas, tanquam prastitas. Id quod toti Scriptura repugnat, qua hac & alia dicta passim auribus & cordibus nostris ingerit: Electio non est ex operibus, sed ex vocante. Rom. 9. vers. 11. Credebant quotquot ordinati erant ad vitam aternam. Actor. 13. 48. Elegit nos in semetipso ut sancti essemus. Pphes. 1. 4. Non vos me elegistis, sed ego elegi vos. Iohann. 15. 16. Si ex gratia, non ex operibus. Rom. 11. vers. 6. In hoc est Charitas, non quod nos dilexerimus Deum, sed quod ipse dilexit nos, & misit Filium suum. 1. Iohan. 4. 10.

#### V T

Qui docent, Non omnem Electionem ad salutem immutabilem esse, sed quosdam electos, nullo Dei Decreto obstante, perire posse & aternum perire. Quo crasso errore & Deum mutabilem faciunt, & consolationem piorum de Electionis sua constantia subvertunt, & Scripturis sacris contradicunt docentibus, Electos non posse seduci: Matth. 24. vers. 24. Christum datos sibi à Patre non perdere: Iohann. 6. vers. 39. Deum quos pradestinavit, vocavit & instissicavit, eos etiam glorisicare. Rom. 8. vers. 30.

#### VII.

Qui docent, Electionis immutabilis ad gloriam nullum in hac vita effe fructum, nullum sensum, nullum certitudinem, nisi ex conditione mutabili & contingente. Præterquam enim quod absurdum sit ponere certitudinem incertam, adversantur hæc experientiæ Sanctorum, qui cum Apostolo ex sensu Electionis sui exultant, Deique hoc beneficium celebrant, qui gaudent, cum Discipulis, secundum Christi admonitionem, quod nomina sua scripta sunt in calis, Luc. 10. 20. qui sensum denique Electionis ignitis tentationum Diabolicarum telis opponunt, quarentes, Quis intentabit crimina adversus Electos Dei? Rom. 8.33.

#### VIII.

Qui docent, Deum neminem ex mera justa sua voluntate decrevisse in lapsis Ada & in communi peccati & damnationis statu relinquere, aut in gratia ad sidem & conversionem necessarie communicatione praterire. Stat enim illud, Quorum vult, miseretur, quos vult, indurat. Rom. 9. vers. 18. Et illud, Vobis datumest nosse mysteria regnicalorum, illis autem non est datum. Matth. 13. vers. 11. Item, Glorifico te, Pater, Domine cœli & terræ, quod hæc occultaveris sapientibus & intelligentibus, & ea detexeris infantibus: Etiam, Pater, quia ita placuit tibi. Matth. 11.25.26.

Qui docent, Causam cur Deus ad hanc potius, quam ad aliam gentem Euangelium mittat, non esse merum & solum Dei beneplacitum, sed quod hac gens melior & dignior sit ea, cui Evangelium non communicatur. Reclamat enim Moses, populum Israëliticum sic alloquens, Et Jehova Dei tui sunt eali, & cali cœlorum, terra & quicquid est in ea; Tantum in majores tuos propensus suit amore Jehova diligendo eos: unde selegit semen eorum post eos, vos, inquam, præ omnibus populis, sicut est hodie. Deut. 10. 14. 15. Et Christus: Va tibi Chorazin, va tibi Bethsaida, quia si in Tyro & Sidone facta essent virtutes illa, qua in vobis facta sunt, in sacco & cinere olim pænitentiam egissent. Matth. 11. 21.

## Ita nos sentire & judicare, manuum nostrarum subscriptione testamur,

Iohannes Bogermannus, Pastor Ecclesia Leoverdiensis, & Synodi Prases. Iacobus Rolandus, Pastor Ecclesia Amstelodamensis,& Prasidis Assessor. Hermannus Fankelius, Pastor Ecclefia Middelburgenfis, & Prafidis Affeffor. Sebastianus Damman, Paftor Ecclefia Zutphaniensis, & Synodi Scriba. Festus Hommius, Pastor Ecclesia Leydensis, & Synodi Scriba.

### MAGNA BRITANNIA,

Georgius, Episcopus Landavensis. Iohannes Davenantius, Presbyter: Doctor ac Sacre Theologia publicus Professor in Academia Cantabrigiensi, & Collegy Reginalis ibidem Prascs. Samuel IV ardus, Pref byter : SS. Theologia Doctor, Archidiaconus Tauntonenfis,& Collegif Sydneiani in Academia Cantabrigiensi Prafectus. Thomas Goadus , Presbyter: SS. Theolegia Doctor, Cathedralis Ecclesia Paulina Londinensis Pracentor. Gualterus Balcanquallus, Scoto-Britannus, Presbyter, S. Theologia Baccalaureus. EXX 4

# EXELECTORALI PALATINATV,

Abrahamus Scultetus, S. Theologia Doctor, & Professor in Academia Heydelbergensi. Paulus Tossanus, S. Theologia Doctor, & Consiliarius in Senatu Ecclesiastico inferioris Palatinatus. Henricus Alting. S. Theologia Doctor, & Professor in Academia Heydelbergensi.

## EX HASSIA,

Georgius Cruciger, S. Theologia Doeter, Professor, & pro tempore Rettor Academia Marpurgenss. Paulus Steinius, Concionator Aulicus & S. Theologia in Collegio Nobilitatis Adelphico Mauritiano Professor, Cassellis. Daniel Angelocrator, Ecclesia Marpurgenss Pastor, & vicinarum ad Lanum & AEderam Superintendens. Rodolphus Goelenius, Senior Philosophia purioris in Academia Marpurgenss Antecessor primarius, & nunc Decanus.

## EX HELVETIA,

Iohannes Iacobus Breytingerus, Ecclesia Tigurina Pastor. Marcus Rutimeyerus, S.Theologia Dottor, & Ecclesia Bernensis Minister. Sebastianus Beckius, SS. Theologia Dottor, & Novi Testamenti Profesor in Academia Basiliensi, ibidemque Facultatis Theologica Decanus. VVolsgangus Mayerus, SS. Theologia Dottor, Ecclesia Basileensis Pastor. Iohannes Conradus Kochius, Ecclesia Scaphusiana Minister.

# A CORRESPONDENTIA WEDDERAVICA,

Iohannes-Henricus Alftedius, in Illuftri Schola Nassovica, qua est Herborna, Professor ordinarius. Georgius Fabricius, Ecclesia VV indeccensis in Comitatu Hannovico Pastor, & vicinarum Inspector.

## EX REPVBLICA ET ECCLESIA GENEVENSI,

Iohannes Deodatus, in Ecclefia Genevensi Pastor, & in cadem Schola SS. Theologia Professor. Theodorus Tronchinus, divini verbi Minister in Ecclesia Genevensi, & ibi...em .. S. Theologia Professor.

## EX REPVBLICA ET ECCLESIA BREMENSI,

Matthias Martinius, Illustris Schole Bremensis Rector, & in ea Divinarum literarum Professor. Henricus Iselburg. SS. Theologie Doctor, in Bremensi Ecclesia ad B. Virginis Icsu Christi servus, & in Schola Novi Testamenti Professor. Ludovicus Crocius, S. Theologie Doctor, Ecclesia Bremensis ad S. Martini Pastor, & in Illustri Schola Veteris Testamenti & Philosophie practice Professor.

# EX REPVBLICA ET ECCLESIA EMDANA,

Daniel Bernardus Eilfhemius, Emdana Ecclesia Pastor Senior. Ritzius Lucas Grimershemius, Emdana Ecclesia Pastor.

## SS. THEOLOGIÆ PROFESSO-RES BELGICI,

Iohannes Polyander, S.S. Theologia Doctor, atque in Academia Leydensi Professor, Sibrandus Lubbertus, S.S. Theologia Doctor, & Professor in Academia Frisiorum. Franciscus Gomarus, Sacrosantia Theologia Doctor, & Professor in Academia Groninga & Omlandia. Antonius Tysius, sacra Theologia in Illustri Schola Geldro-Velavica, qua est Hardervici, Professor. Antonius VV alaus, Pastor Ecclesia Widdelburgensis, & exciusdem urbis Illustri Scholainter Theologos ad Synodumevocatus.

# EXDVCATV GELDRIÆ ET COMITATV ZVTPHANIENSI,

Gulielmus Stephani, S. S. Theologia Doctor, & Arnhemiensis Ecclesia Pastor. Ellardus à Mehen, Ecclesia Hardrovicena Pastor. Iohannes Bouillet, Pastor Ecclesia VV arnsfeldensis. Iacobus Verheyden, Senior Ecclesia Noviomagensis, & Schola Rector.

## EX HOLLANDIA AVSTRALI, 13

Balthasar Lydius, M. F. Pastor Ecclesia Dei in urbe Dordrechto. Henricus Arnoldi, Ecclesiastes Delphensis. Gisbertus Voetius, Ecclesia Heusdana Pastor. Arnoldus Musius ab Holy, Baillivus Suyd-Hollandia, Senior Ecclesia Dordrechtana. Iohannes de Laet, Senior Ecclesia Leydensis.

## EX HOLLANDIA BOREALI,

Iacobus Triglandius, Pastor Ecclesia Amstelodamensis. Abrahamus à Dorcslaer, Pastor Ecclesia Enchusana. Samuel Bartholdus, Pastor Ecclesia Monachodamensis. Theodorus Heyngius, Senior Ecclesia Amstelodamensis. Dominicus ab Heemskerck, Senior Ecclesia Amstelodamensis.

## EXZELANDIA,

Godefridus V demannus, Pastor Ecclesia ZiricZeana. Cornelius Regius, Ecclesia Goesana Pastor. Lambertus de Rijcke, Ecclesia BergiZomiana Pastor. Iosias Vos bergius, Senior Ecclesia Middelburgensis. Adrianus Hosferus, vrbis ZiriZaa Senator, & Ecclesia ibidem Senior.

## EX PROVINCIA VLTRAIECTINA,

Iohannes Dibbezius, Pastor Dordracenus, Synodi Orthodoxæ I ltrajectinæ Deputatus. Arnoldus Oortcampius,Ecclesíæ Amersfortianæ Pastor.

## EXFRISIA.

Florentius Iohannis, Iesu Christicrucifixi Servus in Ecclesia Snecana. Philippus Danielis Eilshemius, Pastor Ecclesia Harlingensis. Kempo Harinxma à Donia, Senior Ecclesia Leoverdiensis. Tacitus ab Aysma, Senior Ecclesia in Buirgirdt, Hichtum, & Hartvvardt.

## EXTRANSISVLANIA,

Casparus Sibelius, Pastor Ecclesia Daventriensis. Hermannus VViserding. Ecclesia Svvollana in Evangelio Christi Minister. Hieronymus Vogelius, Hasseltana Ecclesia Pastor, tempore deputationis inserviens Ecclesia Orthodoxa Campensi. Iohannes Langius, Ecclesiastes Vollenhovianus. VVilhelmus à Broickhussen ten Doerne, tanquam Senior deputatus. Iohannes à Lauvvick, tanquam Senior deputatus.

FX

## EX CIVITATE GRONIN-GENSIET OMLANDIIS,

Cornelius Hillenius, Scrvus Iefu Christi in Ecclesia Groningana. Georgius Placius, Pastor Ecclesia Appingadammonensis. VVolsgangus Agricola, Pastor Ecclesia Bedumana. IV 1gholdus Homerus, Ecclesia Midwooldana Pastor. Egbertus Halbes, Ecclesia Groningana Scnior. Iohannes Ruselesert, Senior Ecclesia Stedumana.

#### EX DRENTIA.

Themo ab Asscheberg, Pastor Ecclesia Meppelensis. Patroclus Romelingius, Pastor Ecclesia Rhuinensis.

## EX ECCLESIIS GALLO-BELGICIS,

Daniel Colonius, Pastor Ecclesia Leydensis, & Regens Collegij Gallo-Belgici in Academia Leydensi. Iohannes Crucius, Pastor Ecclesia Hacrlemensis. Iohannes Doucher, Pastor Ecclesia Flissingana. Icremias de Pours, Ecclesia Gallo-Belgica Middelburgensis Pastor. Everdus Beckerus, Senior Ecclesia Gallo-Belgica Middelburgensis. Petrus Pontanus, Senior Ecclesia Amstelodamensis.

362

### SECVNDVM DOCTRINÆ CAPVT

DE

## MORTE CHRISTI

82

## HOMINVM PER EAM REDEMPTIONE,

## Articulus primus.

Evs non tantum est summe misericors, sed etiam summe justus. Postulat autem ejus justitia sprout se in verbo revelavit sut peccata nostra, adversus infinitam ejus Majestatem commissa, non tantum temporalibus, sed etiam æternis, tum animi, tum corporis pænis, puniantur: quas pænas essugere non possumus, nisi justitiæ Dei satissiat.

II.

Cum vero ipsi satisfacere, & ab ira Dei nos liberare non possimus, Deus ex immensa misericordia Filium suum unigenitum nobis sponsorem dedit, qui, ut pro nobis satisfaceret, peccatum & maledictio in cruce pro nobis, seu vice nostra, factus est.

#### III.

Hæc Mors Filij Dei est unica & perfectissima pro peccatis victima & satisfactio, infiniti valoris & pretij, abunde sussiciens ad totius mundi peccata expianda.

#### IV.

Ideo autem hæc Mors tanti est valoris & pretij, quia persona, quæ cam subijt, non tantum est verus & persecte sanctus homo, sed etiam unigenitus Dei Filius, ejusdem æternæ & infinitæ cum Patre & Spiritu S. est sentiæ, qualem nostrum Servatorem esse oportebat. Deinde, quia mors ipsius suit conjuncta cum sensu iræ Dei & maledictionis, quam nos peccatis nostris eramus commeriti.

#### V.

Cæterum promissio Evangelij est, ut quisquis credit in Christum crucifixum, non pereat, sed habeat vitam æternam. Quæ promissio omnibus populis & hominibus, ad quos Deus pro suo beneplacito mittit Evangelium, promiscue & indiscriminatim annunciari & proponi debet cum resip scentiæ & sidei mandato.

#### VI.

'Quod autem multi per Evangelium vocati non relipiscunt, nec in Christum credunt, sed in insidelitate pereunt, non sit hostiæ Christi in cruce oblatæ desectu, vel insufficientia, sed propria ipsorum culpa.

#### VII.

Quotquot autem vere credunt, & per mortem Christi à peccatis & interitu liberantur ac servantur, illis hoc beneficium, ex sola Dei gratia, quam nemini debet, ab aterno ipsis in Christo data, obtingit.

#### VIII.

Fuit enim hoc Dei Patris liberrimum consilium, & gratiosissima voluntas atque intentio, ut mortis pretiosissima Filij sui vivisica & salvisica esticacia sese exereret in omnibus electis, ad eos solos side justificante donandos, & per cam ad salutem infallibiliter perducendos: hoc est, voluit Deus, ut Christus per sanguinem crucis [quo novum sædus confirmavit] ex omni populo, tribu, gente, & lingua, eos omnes & solos, qui ab æterno ad salutem electi, & a Patre ipsi dati sunt, essicaciter redimeret, side [quam, ut & alia Spiritus sancti salvissica dona, ipsis morte sua acquissivit] donaret, ab omnibus peccatis, tum originali, tum actualibus, tam post, quam ante sidem commissis sanguine suo mundaret, ad sinem usque sideliter custodiret, tandemque absque omni labe & macula gloriosos coram se sisteret.

#### IX.

Hoc confilium, ex æterno erga electos amore profectum ab initio mundi in præfens usque tempús, frustra obnitentibus inferorum portis, potenter impletum suit, & deinceps quoque implebitur: ita quidem ut electi suis temporibus in unum colligantur, & semper sit aliqua credentium Ecclesia in sanguine Christi sundata, quæ illum Servatorem suum, qui pro ea, tanquam sponsus pro sponsa, animam suam in cruce exposuit, constanter diligat, perseveranter colat, atque hic & in omnem æternitatem celebret.

### REIECTIO ERRORVM.

Exposita doctrina Orthodoxa rejicit Synodus Errores corum.

I

VI docent, Quod Deus Pater Filium suum in mortem crucis destinaverit, sine certo ac desinito consilio quenquam nominatim sulvandi, adeo ut impetrationi mortis Christi sua necessitas, utilitas, dignitas surta tecta, & numeris suis persecta, completa atque integra constare potuisset, etiamsi impetrata redemptio nulli individuo unquamactu ipso suisset applicata. Hac enim assertio, in Dei Patris sapientiam meritumque Iesu Christi contumeliosa, & Scriptura contraria est. Sic enim ait Scrvator: Ego animam pono pro ovibus, & agnosco eas. Iohan. 10. vers. 15. 27. Et de Servatore, Esaias Propheta: sum posuerit se sacrificium pro reatu, videbit scmen, prolongabit dies, & voluntas Iehova in manu esus prosperabitur. Esai. 33. 10. Denique, Articulum Fidei, quo Ecclesiam credimus, evertit.

TT.

Qui docent, Non fuisse hunc finem mortis Christi, ut novum gratia sædus suo sanguine reipsa sanciret, sed tantum, ut nudum jus Patri acquireret, quodeumque sædus, vel gratia, vel operum, cum hominibus denuo incundi. Hoc enim repugnat Scriptura, quæ docet, Christium melioris, id est, novi sæderis sponsorem mediatorem satum esse. Hebr. 7. 22. Et, Testamentum in mortuis demum ratum esse. Hebr. 9.15.17.

#### III.

Qui docent, Christum per suam satissattionem, nullis certo meruisse ipsam salutem of sidem, qua hac Christi satissattio ad salutem essicaciter applicatur, sed tantum Patri acquissivisse potestatem vel plenariam voluntatem, de novo cum hominibus agendi, on ovas quascumque vellet conditiones prascribendi, quarum prastatio à libero hominis arbitrio pendeat, atque ideo sieri potuisse, ut vel nemo, vel omnes eas implerent. Hi enim de morte Christi nimis abjecte sentiunt, primarium fructum seu benesicium per eam partum, nullatenus agnoscunt, & Pelagianum errorem ab inferis revocant.

#### ΙV

Qui docent, Fædus illud novum Gratiæ, quod Deus Pater, per mortis Christi interventum cum hominibus pepigit, non in eo consistere, quod per sidem quatenus meritum Christi apprehendit, coram Deo justissicemur & salvemur; sed in hoc, quod Deus abrogata persecta obedientia legalis exactione, sidem ipsam & sideu obedientiam impersectam, pro persecta Legis obedientia reputet, with aterna pramio gratiose dignam censeat. Hi enim contradicunt Scriptura, sustissicantur gratis, eius gratia, per redemptionem sactam in Iesu Christo, quem proposuit Deus placamentum per sidem in sanguine eius. Rom. 3. vers. 24. 25. Et cum impio Socino, novam & peregrinam hominis coram Deo Iustissicationem, contra totius Ecclesia consensum, inducunt.

#### $\mathbf{v}$

Qui docent, Omnes homines in statum reconciliationis & gratiam sæderis esse assumptos, ita ut nemo propter peccatum originale sit damnationi obnoxius aut damnandus, sed omnes abistius peccati reatu sint immunes. Hæc enim sententia repugnat Scripturæ assirmanti, nos natura esse fishos iræ.

#### VI.

Qui impetrationis & applicationis distinctionem usurpant, ut incautis & imperitis hanc opinionem instillent: Deum, quantum ad se attinet, omnibus hominibus ex æquo ea beneficia voluisse conferre, quæ per mortem Christi acquiruntur, quod autem quidam præaliis participes siant remissionis peccatorum, & vitææternæ, discrimen illud pendere ex libero eorum arbitrio se ad gratiam indisferenter oblatam applicante, non autem ex singulari misericordiæ dono essicaciter in illis operante, ut præalijs gratiam illam sibi applicent. Namisti, dum simulant se distinctionem hanc sano sensu proponere, populo perniciosum Pelagianismi venenum conantur propinare.

#### VII.

Qui docent, Christum Pro ijs quos Deus summe dilexit & ad vitam æternamelegit, mori nec potuisse, nec debuisse, nec mortuum esse, cum talibus morte shristi non sit opus. Contradicunt enim Apostolo dicenti: Christus dilexit me, & tradidit seipsum pro me. Galat. 2. vers. 20. Item, Quis est, qui crimina intentet adversus Electos Dei? Deus est is, qui iustificat. Quis est qui condemnet? Christus est, qui mortuus est, Romanorum 8. vers. 33. nimirum, pro illis. Et Salvatori assevetanti, Ego pono animam meam pro ovibus meis. Iohann. 10. vers. 15. Et, Hoc est præceptum meum, ut diligatis alij alios, sicut ego dilexi vos; Maiorem dilectionem nemo habet, quamut ponat animam suam pro amicis. Iohann. 15. vers. 12. 13.

## Ita nos fentire & judicare, manuum nostrarum subscriptione testamur,

Iohannes Bogermannus, Pastor Ecclesia Leoverdiensis, & Synodi Prases. Iacobus Rolandus, Pastor Ecclesia Amstelodamensis, & Prasidis Assessor. Hermannus Faukelius, Pastor Y Ecclesia

Ecclesse-Middelburgensis, & Presidis Assession. Sebastianus Damman, Pastor Ecclesse Zutphaniensis, & Synodi Seriba. Festus Hommius, Pastor Ecclesse Leydensis, & Synodi Seriba.

## EX MAGNA BRITANNIA,

Georgius, Episcopus Landavensis. Iohannes Davenantius, Presbyter: Dostor ac Sacra Theologie publicus Prosessin Academia Cantabrigiensi, & Collegy Reginalis ibidem Prases. Samuel IV ardus, Presbyter: SS. Theologie Dostor, Archidiaconus Fauntonnensis, & Collegy Sidneyani in Academia Cantabrigiensi Prasectus. Thomas Goadus, Presbyter: SS. Theologie Dostor, Cathedralis Ecclesie Pauline Londinensis Pracentor. Gualterus Balcanquallus, Scoto-Britannus, Presbyter, S. Theologie Baccalaureus.

## EX PALATINATV ELECTORALI,

Abrahamus Scultetus, S. Theologia Doctor & Profesor in Academia Heydelbergensia Paulus Tossanus, S. Theologia Doctor, & Consiliarius in Scnatu Ecclesia Stico inferioris Palatinatus. Henricus Alting, S. Theologia Doctor, & Professor in Academia Lieydelbergensi.

## EX HASSIA,

Georgius Cruciger, S. Theologia Doctor, Professor, & profempore Rector Academie Marpurgensis. Paulus Steinius, Concionator Aulicus & S. Theologia in Collegio Nobilitatis Adelphico Mauritiano Professor Cassellis. Daniel Angelocrator, Ecclesia Marpurgensis Pastor & vicinarum ad Lanum & AEderam Superintendens. Rodolphus Goclenius, Senior, Philosophia Purioris in Academia Marpurgensi Antecessor primarius, & nunc Decanus.

## EX HELVETIA,

Ioannes Iacobus Breytingerus, Ecclesia Tigurina Pastor. Marcus Rutimeyerus, S. Theologia Doctor & Ecclesia Bernensis Minister. Schastianus Beckius, S. S. Theologia Doctor, Novi Testamenti Prosessor in Academia Bastilensi, ibidemque Facultatis Theologica Decanus. VI olgangus Mayerus, S. S. Theologia Doctor, Ecclesia Bastileensis Pastor. Iohannes Conradus Kochias Ecclesia Scaphusiana Minister.

## A CORRESPONDENTIA, WEDDERAVICA,

Iohannes Henricus Alstedius, in Illustri Schola Nassovica, que est Herborna, Professor-dinarius. Georgius Fabricius, Ecclesie VV indeccensis in Comitatu Hannovico Pastor & vicinarum Inspector.

## EX REPVBLICA ET ECCLE-SIA GENEVENSI,

Ioannes Deodatus, in Ecclesia Genevensi Pastor, & in eadem Schola S. S. Theologia Professor. Theodorus Tronchinus, divini verbi Minister in Ecclesia Genevensi, & ibidem-S. Theologia Professor.

## EX REPUBLICA ET ECCLESIA BREMENSI,

Matthias Martinius, Illustris Schole Bremensis Rector, & in ca Divinarum litterarum Professor. Henricus Isfelburgh, S. Theologie Doctor, in Bremensis Ecclesia ad B. Virginis, Iesu Christis fervus, in Schole Novi Testamenti Professor. Ludovicus Crocius, S. Theologie Doctor, Ecclesia Bremensia ad S. Martini Pastor, & in Illustri Schola Veteris Testamenti & Philosophia practice Professor.

EX

## EX REPUBLICA ET ECCLESIA EM DANA

Daniel Bernardus Eilshemius, Emdana Ecclesia Pastor Senior. Ritzius Lucas Grimershemius, Embdana Ecclesia Pastor.

## SS. THEOLOGIÆ PROFESSO-RES BELGICI

Iohannes Polyander, S.S. Theologia Doctor, atque in Academia Leydensi Profesor' Sibrandus Lubbertus, S.S. Theologia Doctor, & Professor in Academia Frissorum. Franciscus Gomarus, Sacrosaneta Theologia Doctor, & Professor in Academia Groninga & Omlandia. Antonius Thysius, sacra Theologia in Illustri Schola Geldro-Velavica, qua est Hardervici, Professor. Antonius VV alaus, Pastor Ecclesia Middelburgensis, & excustem urbis Illustri Schola inter Theologos ad Synodum evocatus.

# EX DVCATV GELDRIÆ ET COMITATV ZVTPHANIENSI,

Gulielmus Stephani, S.S. Theologia Dottor, & Arnhemiensis Ecclesia Pastor. Ellardus à Mehen, Ecclesia Hardrovicena Pastor. Iohannes Bouillet, Pastor Ecclesia VV arnsfeldensis. Iacobus Verheyden, Serior Ecclesia Noviomagensis, & Schola Rettor.

## EX HOLLANDIA AVSTRALI,

Balthafar Lydiús, M. F. Paftor Ecclesia Dei in urbe Dordrechto. Heñricus Arnoldi, Ecclesiastes Delphensis. Gisbertus Voetius, Ecclesia Heusdana Pastor. Arnoldus Musius ab Holy, Baillivus Suyd-Hollandia, Senior Ecclesia Dordrechtana. Iohannes de Laet, Senior Ecclesia Leydensis.

## EX HOLLANDIA BOREALI,

Iacobus Triglandius, Pastor Ecclesia Amstelodamensis. Abrahamus à Doreslaer, Pastor Ecclesia Enchusana. Samuel Bartholdus, Pastor Ecclesia Monachodamensis. Theodorus Heyngius, Senior Ecclesia Amstelodamensis. Dominicus ab Heemskerck, Senior Ecclesia Amstelodamensis.

## EXZELANDIA,

Godefridus Tdemannus, Pastor Ecclesia Ziriczeana. Cornelius Regius, Ecclesia Goefana Pastor. Lambértus de Rýcke, Ecclesia Bergizomiana Pastor. Iosias Vos bergius, Senior Ecclesia Middelbürgensis. Adrianus Hosferus, virbis Zirizaa Senator; & Ecclesia ibidem Senior.

## EX PROVINCIA VLTRAIECTINA,

' Iohannes Dibbezius , Pastor Dordracenus , Synodi Orthodoxæ Yltrajectinæ Deputatus. Arnoldus Oortcampuus,Ecclesiæ Amersfortianæ Pastor.

## EXFRISIA.

Florentius Iohannis, Iesu Christicrucifixi Servus in Ecclesia Snecana. Philippus Danielis Eilshemius, Pastor Ecclesia Harlingensis. Kempo Harinxma'à Donia, Senior Ecclesia Leoverdiensis. Tacitus ab Aysma, Senior Ecclesia in Buirgirdt, Hichtum, & Hartvvardt.

## EX TRANSISVLANIA,

Casparus Sibelius, Pastor Ecclesia Daventriensis. Hermannus VV iferding, Ecclesia Svvollana in Evangelio Christi Minister. Hieronymus Vogelius, Hasseltana Ecclesia Pastor, tempore deputationes inserviens Ecclesia Orthodoxa Campensi. Iohannes Langius, Eccle-T 2 fiastes Follenhovianus. IV ilhelmus à Broickhuysen ten Doerne, tanquam Senior deputatus. Iohannes à Lauvvick, tanquam Senior deputatus.

## EX CIVITATE GRONINGENSI ET OMLANDIIS,

Cornclus Hillenius, Servus Icfu Christi in Ecclefia Groningana. Georgius Placius, Paflor Ecclefia Appingadammonenfis. VV olfgangus Agricola, Paftor Ecclefia Bedumana. VV igboldus Homerus, Ecclefia Midvvoldana Pastor. Egbertus Halbes, Ecclefia Groningana Senior, Iohannes Rufelaert, Senior Ecclefia Stedumana.

#### EX DRENTIA,

Themo ab Asscheberg, Pastor Ecclesia Meppelensis. Patroclus Romelingius, Pastor Ecclesia Rhumensis.

#### EX ECCLESIIS GALLO-BELGICIS,

Daniel Colonius, Pastor Ecclesia Leydensis, & Regens Collegij Gallo-Belgici in Academia Leydensi. Ioannes Crucius, Pastor Feelesia Haerlemensis. Ioannes Doucher, Pastor Feelesia Flissingana. Ieremias de Pours, Feelesia Gallo-Belgica Middelburgensis Pastor. Everardus Beckerus, Senior Feelesia Gallo-Belgica Middelburgensis. Petrus Pontanus, Senior Ecclesia Amstelodamensis.

# TERTIVM ET QVARTVM DOCTRINÆ CAPVT DE HOMINIS

# CORRVERSIONE

ad Deum, ejusque modo.

#### Articulus Primus.

Toris & rerum spiritualium notitia in mente, & justicia in voluntate & corde, puritate in omnibus affectibus exornarus, adeoque totus sanctus suit: sed diaboli instinctu, & libera sua voluntate à Deo desciscens, eximijs istis donis seipsum orbavit: atque è contrario e orum loco cocitatem, horribiles tenebras, vanitatem ac perversitatem judicij in mente, malitiam, rebellionem, ac duritiem in voluntate, & corde, impuritatem denique in omnibus affectibus contraxit.

#### 1 I.

Qualis autem post lapsum suit homo, tales & liberos procreavit, corruptus nempe corruptos: corruptione ab Adamo in omnes posteros, solo Christo excepto, non per imitation e (quod Pelagiani olim voluerunt) sed per vitio-se nature propagationem, justo Dei judicio, derivata.

#### ΪII.

Itaque omnes homines in peccato concipiuntur, & filij irænascuntur, ineptiad omne bonum salutare, propensiad malum, in peccatis mortui, & peccatis ervi & absque Spiritus Sancti regenerantis gratia, ad Deum redire, naturam depravatam corrigere, vel ad ejus correctionem se disponere nec volunt, nec posiunt.

Residuum

## I V.

Residuum quidem est post lapsum in homine lumen aliquod naturæ, cujus beneficio ille notitias quasdam de Deo, de rebus naturalibus, de discrimine honestorum & turpium retinet, & aliquod virtutis ac disciplinæ externæ studium ostendit: Sed tantum abest ut hoc naturæ lumine ad salutarem Dei cognitionem pervenire, & ad eum se convertere possit, ut ne quidem eo in naturalibus ac civilibus recte utatur. Quinimo qualecunque id demum sit, id totum varijs modis contaminet, atque in injustitia detineat. Quod dum facit, coram Deo inexcusabilis redditur.

#### V.

Quæ luminis naturæ, cadem hic Decalogi per Mosen à Deo Iudæis peculiariter traditi est ratio. Cum enim is magnitudinem quidem peccati retegat, ejusque hominem magis ac magis reum peragat, sed nec remedium exhibeat, nec vires emergendi ex miseria conferat, adeoque per carnem infirmatus transgressorem in maledictione relinquat, non potest homo per eum salutarem gratiam obtinere.

#### VI.

Quod igitur nec lumen naturæ, nec lex potest, id Spiritus sancti virtuzte præstat Deus, per sermonem, sive ministerium reconciliationis, quod est Euangelium de Messia, per quod placuit Deo homines credentes, tam in Veteri quam in Novo Testamento, servare.

#### VII

Hoc voluntatis sux mysterium Deus in Veteri Testamento paucioridus patesecit; in Novo Testamento pluribus, sublato jam populorum discrimine, manifestat. Cujus dispensationis caussa, non in gentis unius præalia dignitate, aut meliore luminis naturæ usu, sed in liberrimo beneplacito, & gratuita dilectione Dei est collocanda. Vnde illi, quibus præter & contra omne meritum tanta sit gratia, eam humili & grato corde agnoscere; in reliquis autem, quibus ea gratia non sit, severitatem & justitiam judiciorum Dei cum Apostolo adorare, nequaquam vero curiose scrutari debent.

#### VIII.

Quotquot autem per Euangelium vocantur, serio vocantur. Serio enim & verissime ostendit Deus verbo suo, quid sibi gratum sit. nimirum, ut vocati ad se veniant. Serio etiam omnibus ad se venientibus & credentibus requiem animarum & vitamæternam promittit.

#### IX.

Quod multi per Ministerium Euangelij vocati, non veniunt & non convertuntur, hujus culpa non estin Euangelio, nec in Christo per Euangelium oblato, nec in Deo per Euangelium vocante, & dona etiam varia ijs conserente, sed in vocatis ipsis, quorum aliqui verbum vitæ non admit-

tunt securi, alij admittunt quidem, sed non in cor immittunt: ideoque post evanidum sidei temporariæ gaudium resiliunt; alij spinis curarum & voluptatibus sæculi semen verbi sussocant, fructusque nullos proferunt. Quod Servator noster seminis parabola docet, Marth.cap.13.

#### X.

Quod autem alij, per ministerium Euangelij vocati veniunt & convertuntur, id non est adscribendum homini, tanquam seipsum per liberum arbitrium abaliis pari vel sufficiente gratia ad sidem & conversionem instructis discernenti, (quod superba Pelagij hæresis statuit) sed Deo; qui ut suos ab æterno in Christo elegit, ita eosdem in tempore essicative vocar, side & resipiscentia donat, & è potestate tenebrarum erutos in Filij sui regnum transfert; ut virtutes ejus, qui ipsos è tenebris in admirandam hanc sucem vocavit, prædicent, & non in se, sed in Domino, glorientur, Scriptura Apostolica passimid testante.

#### ΧÍ.

Cæterum, quando Deus hoc suum beneplacitum in electis exequitur, seu veram in ijs conversionem operatur, non tantum Euangelium illis externe prædicari curat, & mentem corum per Spiritum sanctum potenter illuminat, ut recte intelligant & dijudicent quæ sunt Spiritus Dei; sed ejustem etiam Spiritus regenerantis essicacia ad intima hominis penetrat, cot clausum aperit, durum emollit, præputiatum circumcidir, voluntati novas qualitates infundit, sacitque eam ex mortua vivam, ex mala bonam, ex nolente volentem, ex restactaria morigeram, agitque & roborat eam, ut cou arbor bona, fructus bonarum actionum proferre possit.

#### XII;

Atque hæc est illatantopere in Scripturis prædicata regeneratio, nova treatio, suscitatio è mortuis, & vivisicatio, quam Deus sine nobis, in nobis operatur. Ea autem neutiquam sit per solam forinsecus insonantem doctrinam, moralem suasionem, vel talem operandi rationem; ut post Dei (quoad ipsum) operationem, in hominis potestate maneat regenerati vel non regenerari, converti vel non converti; sed est plane supernaturalis, potentissima simul & suavissima, mirabilis, arcana, & inestabilis operatio, virtute sua, secundum Scripturam (que ab Authore hujus operationis est inspirata) nec creatione, nec mortuorum resuscitatione minor, aut inserior, adeo ut omnes illi, in quorum cordibus admirando hoc modo Deus operatur, certo, infallibiliter, & esticaciter regenerentur, & actu credant. Atque tum voluntas jam renovata, non tantum agitur & moveturà Deo, sed à Deo acta, agit & ipsa. Quamobrem etiam homo ipse per gratiam istam acceptam, credere & resipiscere, recte dicitur.

#### YIII

Modum hujus operationis fideles in hac vita plene comprehendere non possunt; in eo interim acquiescentes, quod per istam Dei gratiam, se corde credere, & Servatorem suum diligere, sciantac sentiant.

#### XIV.

Sic ergo sides Dei donum est, non eo quod à Deo hominis arbitrio offeratur, sed quod homini reipsa conferatur, inspiretur, & insundatur. Non etiam quod Deus potentiam credendi tantum conferat, consensum vero seu actum credendi ab hominis deinde arbitrio expectet, sed quod & velle credere, & ipsum credere in homine is efficiat, qui operatur & velle & sacere, adeoque omnia operatur in omnibus.

#### XV.

Hanc gratiam Deus nemini debet, Quid enim debeat ei, qui prior dare nihil potelt, ut ei retribuatur? Imo quid debeat ei, qui de suo nihil habet, præter peccatum & mendacium? Qui ergo gratiam illam accipit, soli Deo æternas debet & agit gratias; Qui illam non accipit, is aut hæc spiritualia omnino noncurat, & in suo sibi placet: aut securus se habere inaniter gloriatur, quod non habet. Porro de ijs, qui externe sidem prositentur, & vitam emendant, optime secundum exemplum Apostolorum judicandum & loquendum est: penetralia enim cordium nobis sunt incomperta. Pro alijs autem qui nondum sunt vocati, orandus est Deus, qui, quæ non sunt, vocat tanquam sint. Neutiquam vero adversus eos est superbiendum, ac si nosmetipsos discrevissemus.

## XVI.

Sicuti verò per lapsum homo non desijt esse homo, intellectu & voluntate præditus, nec peccatum, quod universum genus humanum pervasit, naturam generis humani sustulit, sed depravavit, & spititualiter occidit: ita etiam hæc divina regenerationis gratia, non agit in hominibus tanquam truncis & stipitibus, nec voluntatem ejusque proprietates tollit, aut invitam violenter cogit, sed spiritualiter vivissicat, sanat, corrigit, suaviter simula ac potenter slectit: ut ubi antea plene dominabatur carnis rebellio & resistentia, nunc regnare incipiat prompta, ac sincera Spiritus obedientia; in quo vera & spiritualis nostræ voluntatis instauratio & libertas consistit. Qua ratione, nisi admirabilis ille omnis boni opisex nobiscum ageret, nulla spes esse slet homini surgendi è lapsu per liberum arbitrium, per quod se, cum staret, præcipitavitin exitium.

## xvii.

Quemadmodum etiam omnipotens illa Dei operatio, qua vitam hance nostram naturalem producit & sustentat, non excludit, sed requirit usum mediorum, per quæ Deus pro infinita sua sapientia & bonitate virtutem istam suam exercere voluit: ita & hæc prædicta supernaturalis Dei operatio, qua nos regenerat, neutiquam excludit, aut evertit usum Euangelij, quod sapientissimus Deus in semen regenerationis, & cibum animæ ordinavit. Quare, ut Apostoli, & qui eos secuti sunt Doctores, de gratia hac Dei ad ejus gloriam, & omnis superbiæ Y 4

depressionem, pie populum docuerunt, neque tamen interim sanctis Evangelij monitis, sub Verbi, Sacramentorum, & Disciplinæ exercitio, eum continere neglexerunt: sic etiamnum, absit, ut docentes aut discentes in Ecclesia Deum tentare præsumant, ea separando, quæ Deus pro suo beneplacito voluit esse conjunctissima: Per monita enim confertur gratia, & quo nos officium nostrum facimus promptius; hoc ipso Dei in nobis operantis beneficium solet esse illustrius, rectissimeque ejus opus procedit, cui soli omnis, & mediorum, & salutaris eorum fructus atque essicaciæ debetur gloria in secula. Amen.

## REIECTIO ERRORVM.

## Exposita doctrina Orthodoxa, Synodus

rejicit Errores eorum,

Í.

Il I docent, Proprie dici non posse, quod peccatum originis per se sufficiate toti generi humano condemnando, aut temporales & aternas panas promerendo. Contradicunt enim Apostolo, dicenti Rom. 5. vers. 12. Per unum hominem peccatum in mundum introijt, ac per peccatum mors, & ita in omnes homines mors transist, in quo omnes peccaverunt. Et vers. 16. Reatus ex uno introijt ad condemnationem. Item, Rom. 6. vers. 23. Peccati stipendium mors est.

#### Ì Ť.

Qui docent, Dona spiritualia, sive habitus bonos, & virtutes, ut sunt bonttus, sanctitas, sustitia, in voluntate hominis, cum primum crearetur, locum habere non potuisse, ac proinde necin lapsu ab ea separari. Pugnat enim hoc cum descriptione imaginis Dei, quam Apostolus ponit Ephes. 4. vers. 24. ubi illam describit ex justitia & sanctitate, quæ omnino in voluntate locum habent.

#### III.

Qui docent, Donaspiritualia nonesse in morte spiritualiab hominis voluntate separata, cum ea in sese nunquam corrupta suerit, sed tantum per tenebras mentis, o affectuum inordinationem impedita: quibus impedimentis sublatis, liberam suam facultatem sibi insitam exercre, id est, quodvis bonum sibi propositum, ex se aut velle, sive cligere; aut non velle, sive non eligere posse. Novum hoc & erroneum est, atque eo facit ut extollantur vires liberi arbitrij, contra Ieremia Propheta dictum Cap. 17. vers. 9. Fraudulentum est cor insum supra omnia o perversum: Et Apostoli, Ephes. 2.3. Inter quos (homines contumaces) o nos omnes conversati sumus olim in cupiditatibus carnis nostra, facientes voluntates carnis accogitationum.

the second of the second

Qui docent, Hominem irregenitum non esse proprie, nec totaliter in peccatis mortuum, aut omnibus ad bonum spirituale viribus destitutum, sed posse sustitiam vel vitam esurire ac sitire, sacrificiumque Spiritus contriti, & contribulati, quod Deo acceptum est, offerre: Adverlantur enim hac apertis Scriptura testimoniis, Ephef. 2. 1.3. Eratis mortui in offensis & peccatis. &, Genef. 6.5. & 8.21. Imaginatio cozitationum cordis hominis, tantúmmodo mala est omni die. Adhac liberationem ex miseria & vitam esurire ac sitire, Deoque sacrificium Spiritus contriti offerre, regenitorum est, & corum qui beati dicuntur. Psal. 51. 19. & Matth. 5.6.

Cui docent, Hominem corruptum & animalem gratia communi, qua ipsis est lumen natura, sive donis post lapsum relictis, tam recte uti posse, ut bono isto usu majorem gratiam, puta Euangelicam, sive salutarem, & salutem ipsam gradatim obtinere posit. Et hac ratione Deum se ex parte sua paratum ostendere, ad Christum omnibus revelandum, quandoquidem media ad Christi revelationem, sidem, & resipiscentiam necessaria, omnibus sufficienter & efficaciter administret: Falsum enim hoc esse, præter omnium temporum experientiam, Scriptura testatur. Psal. 147. 19. 20.Indicat verba sua l'acobo, statuta sua & jura sua Israeli, non fecit ita ulli genti, Gjura ista non noverunt. Actor. 14.16. Deus sivit preteritis etatibus, omnes gentes suis ipsarum vijs incedere. Actor. 16.6.7. Prohibiti sunt (Paulus cum suis) à Spiritu Sancto loqui sermonem Dei in Asia. Et, Quum venissent in Mysiam, tentabant ire versus Bithyniam, sed non permisit eis Spiritus.

Qui docent, In vera hominis conversione, non posse novas qualitates, habitus, seu dona in voluntatem ejus à Deoinfundi, atque adeo fidem, qua primum convertimur, & à qua fideles nominamur, non esse qualitatem seu donum à Deo infusum; sed tantum actum hominis, neque aliter donum dici posse, quam respectu potestatis ad ipsim perveniendi. Contradicunt enim hac Sacris Literis, qua testantur Deum novas qualitates fidei, obedientiæ, ac sensus amoris sui, cordibus nostris infundere. Ierem.31.33. Indam legem meam menti eorum, ac cordi eoruminscribam eam. Esa. 44. vcrs. 3. Effundam aquas super sitientem, & fluenta super aridam; effundam Spiritum meum super semen tuum. Rom.5.5. Charitas Dei effusa est in cordibus nostris per Spiritum Sanctum, qui datus est nobis: Repugnant etiam continuæ praxi Ecclesie, sic apud Prophetam orantis, Con verte mê Domine, & convertar, Icrcm.31. verl.18.

#### VII

Qui docent, Gratiam, qua convertimur ad Deum, nihil aliud esse quam lenem suasionem; seu (ut alij explicant) nobilissimum agendi modum in conversione hominis, & natura humana convenientissimum ese, qui siat suasionibus; fuasionibus; nihilque obstare quo minus evel sola moralis gratia, homines animales reddat Spirituales; imo Deum non aliter quam morali ratione consensum voluntatis producere: atque in eo consistere operationis divina essicam, qua Satana operationem superet, quod Deus aterna bona, Satan autem temporaria promittat. Omnino enim hoc Pelagianum est: & universa Scriptura contrarium, qua præter hunc etiam alium, & longe essicaciorem ac diviniorem Spiritus Sancti agendi modum, inhominis conversione agnoscit. Ezech. 36. 26. Dabo vobis cor novum, & Spiritum novum dabo inmedio vestri, & auseram cor lapideum, daboque cor carneum.

#### VIII.

Qui docent, Deum in hominis regeneratione eas sue omnipotentie vires non adhibere, quibus voluntatem eius ad sidem & conversionem potenter & infallibiliter sleetat; Sed positis omnibus gratue operationibus, quibus Deus ad hominem convertendum utitur, hominem tamen Deo, & Spiritui regenerationem eius intendenti, & regenerare ipsum volenti, ita posse resistere, & actu ipso seperesistere, ut su regenerationem prorsus impediat, atque adeo in ipsus manere potestate, ut regeneretur vel non regeneretur. Hoc enim nihil aliud est, quam tollere omnem essicaciam gratiæ Dei in nostri Conversione, & actionem Dei omnipotentis subjicere voluntati hominis, idque contra Apostolos qui docent: Nos credere pro essicacitate sortis roboris Dei. Ephes. 1. 19. Et, Deum bonitatis sue gratuitam benevolentiam & opus sidei potenter in nobis complere. 2. Thes. 11. Item. Divinam ipsus vim omnia nobis donasse, qua ad vitam & pietatem pertinent. 2. Pet. 1.3.

#### IX.

Qui docent, Gratiam & liberum arbitrium ese caussas partiales simul concurrentes ad sonversionis initium; nec gratiam ordine causalitatis, efficientiam voluntatis antecedere; idest, Deum non prius hominis voluntatem essicaciter iuvare ad Conversionem, quam voluntas ipsa hominis se movet ac determinat. Hoc enim dogma Ecclesia prisca in Pelagianis jam olim condemnavit, ex Apostolo Rom. 9.16. Non est volentis nec currentis, sed Dei miserentis. &, 1. Cor. 4.7. Quis te discernit? &, Quidhabes quod non acceperis? Item, Philip. 2.13. Deus est qui in vobis operatur ipsum velle & persieere pro suo beneplacito.

## Ita nos fentire & judicare, manuum nostrarum subscriptione testamur,

Iohannes Bogermannus, Pastor Ecclefie Leoverdienfis, & Synodi Prefes. Iacobus Rolandus, Pastor Ecclefie Amftelodamenfis, & Prefidis Affesfor. Hermannus Faukelius, Pastor Ecclefie Middelburgenfis, & Presidis Affesfor. Sebastianus Damman, Pastor Ecclefie Zutphaniensis, & Synodi Scriba. Festus Hommius, Pastor Ecclesie Leydensis, & Synodi Scriba.

### EX MAGNA BRITANNIA. -- .

Georgius Fpiscopus Landavensis. Ioannes Davenantius., Presbyter, Dettor ac Sacre Theodogie publicus Profigior in Aademia Cantabrigiers & Collegij Reginalis il idem Prases. Summel I Vardus, Presbyter., S. Theologie Dottor, Archidiaconus Fauntonnessis. & Callegy Sidneyani in Aademia Cantabrigiensi Prosectus. Thomas Geadus., Presbyter. S. Theologie Dottor, Cathedralis Ecclesia Pauline Landinensis Pracentor. Gualte us Baltanquallus Scotom Britannus, Presbyter, S. Theologie Baccalaureus.

## EXPALATINATV, ELECTORALI

Abrahamus Scultetus, S. Theologie Doctor & Professor in Academia He delbergenst. Paulus Tosanus, S. Theologie Doctor, & Consilvarius in Senatu Ecclesissico inferioris Paulinatus, Henricus Alting. S. Theologia Doctor, & Professor in Academia Hezdelbergensi.

## EX HASSIA,

Georgius Cruciger, S. Theologia Dector, Proféssor, & protempore Rector Andemia Marpuragensis, Paulus Steinius, Concionator Auti us & S. Theologia in Collegus Nobilitatis, Ad. phico Mauritius Professor Cassellas. Daniel A gelocrator, Freiesta Marpurgensis Pustor & cirinarum ad Lanum & AEderum Superintendens. Rodolphus Geolei ius, Senio, Phitosophia purior in Academia Mai purgensi hatteessor primarius, & nunc Decunus.

## EX HELVETIA,

Ibhannes I colus Brevi i gerus, Ecclefic Tigurine Pastor. Marcus Rueimeverus, S. Theologic Dector & Teclefic B. r. censis Minister. S. bashanus Beckius, SS. Theologic I cetor, & Now Testamenti Professor in Meadernia Fastleensis, il idemque Facultatis Theologic e Deca us. VIolgangus Minerus, SS. Theologic Dector, Ecclesia Iastleensis Pastor. Ichannes Conradus Konchus, Ecclesia Saphustana Minister.

## A CORRESPONDENTIA WEDDERAVICA,

Iohannes-Een icus A'steduu în Illustri Schola Nassovica, que est Herborne, P. ofessor ordinariva. Georgius Fab. 111118 Esclose VV indeces sis în Comitatu Hannovico Passor en vicinarum Inspector.

## EX REPUBLICA ET ECCLE-SIA GENEVENSI,

Ioannes Deodatus, in Ecclesia Genevensi Passor, & in cadem Schola SS. Theologie Professor. Theologie Tronchinus divini verbi Minister in Ecclesia Genevensi, & sludem SS. Theologia Professor.

## EX REPVBLICA ET EC-CLESIA BREMENSI,

Matthias Martinius, Illustris Schole Brenzessis Rector, Ein ca Divinarum literarum Pref son. Henricus Isselbung S. Theologia Dictir, in Bremensi Ecclessia ad B. Pinginis I su Chistiferens, Ein Schola Novi Testamenti Presegue. Ludovicus Crocius S. Ticologia Doctor, Filessa Bremeissia d.S. Mattni Pasor, Ein Illustri Schola Veteris Testamenti Espirar lustri practica Prof son:

## EX REPUBLICA ET ECCLESIA E M D A N A.

Daniel Bernardus Eilshemius, Emdana Ecclesia Pastor Senior. Ritzius Lucas Grimer shemius, Embdana Ecclesia Pastor.

## SS. THEOLOGIÆ PROFESSO-RES BELGICI,

Iohannes Polyander, S.S. Theologia Dottor, atque in Academia Leydensi Profesor, Sibrandus Lubbertus, S.S. Theologia Dottor, & Professor in Academia Frisiorum. Franciscus Gomarus, Sacrosantta Theologia Dottor, & Professor in Academia Groninga & Omlandia. Antonius Tysius, sacra Theologia in Illustri Schola Geldro-Velavica, qua est Hardervici, Professor. Antonius VV alaus, Pastor Ecclesia Middelburgensis, & exciusdem urbis Illustri Schola inter Theologos ad Synodumevocatus.

# EX DVCATV GELDRIÆ ET COMITATY ZVTPHANIENSI,

Gulielmus Stephani, S.S. Theologia Doctor, & Arnhemiensis Ecclesia Pastor. Ellardus à Mehen, Ecclesia Hardrovicena Pastor. Iohannes Bouillet, Pastor Ecclesia VV arnsfeldensis. Iacobus Verheyden, Senior Ecclesia Noviomagensis, & Schola Rector.

## EX HOLLANDIA AVSTRALI,

Balthasar Lydius, M. F. Pastor Ecclesia Dei in urbe Dordrechto. Henricus Arnoldi, Ecclesiastes Delphensis. Gis bertus Voetius, Ecclesia Heusdana Pastor. Arnoldus Musus ab Holy, Baillivus Suyd-Hollandia, Senior Ecclesia Dordrechtana. Iohannes de Laet, Senior Ecclesia Leydensis.

## EX HOLLANDIA BOREALI,

Iacobus Triglandius, Pastor Ecclesia Amstelodamensis. Abrahamus à Doreslaer, Pastor Ecclesia Enchusana. Samuel Bartholdus, Pastor Ecclesia Monachodamensis. Theodorus Heyngius, Senior Ecclesia Amstelodamensis. Dominicus ab Heemskerck, Senior Ecclesia Amstelodamensis.

## EXZELANDIA,

Godefridus V demannus, Pastor Ecclesia Ziriczeana. Cornelius Regius, Ecclesia Goesana Pastor. I ambertus de Rücke, Ecclesia Bergizomiana Pastor. Iosias V of bergius, Scnior Ecclesia Middelburgensis. Adrianus Hosservis zirizaa Senator, & Ecclesia ibidem Senior.

## EX PROVINCIA VLTRAIECTINA,

Iohannes DibbeZius, Pastor Dordracenus, Synodi Orthodoxa Fltrajectina Deputatus. Arnoldus Oortcampius,Ecclesia Amersfortiana Pastor.

## EXFRISIA.

Florentius Iohannis, Iesu Christicrucifixi Servus in Ecclesia Snecana. Philippus Danielis Eilshemius, Pastor Ecclesia Harlingensis. Kempo Harinxma à Donia, Senior Ecclesia Leoverdiensis. Tacitus ab Aysma, Senior Ecclesia in Buirgirdt, Hichtum, & Hartvvardt.

## EX TRANSIŚVLANIA,

Casparus Sibelius, Pastor Ecclesia Daventriensis. Hermannus VViserding, Ecclesia Svvollana in Evangelio Christi Minister. Hieronymus Vogelius, Hasseltana Ecclesia Pastor, tempore deputationis inserviens Ecclesia Orthodoxa Campensi. Iohannes Langius, Ecclesia Stess Vollenhovianus. VVilhelmus à Broickhuysen ten Doerne, tanquam Senior deputatus. Iohannes à Lauvvick, tanquam Senior deputatus.

## EX CIVITATE GRONINGENSI ET OMLANDIIS,

Cornelius Hillenius, Servus Iesu Christi in Ecclesia Groningana. Georgius Placius, Pastor Ecclesia Appingadammonensis. VV olfgangus Agricola, Pastor Ecclesia Bedumana. VV igboldus Homerus, Ecclesia Midvvoldana Pastor. Egbertus Halbes, Ecclesia Groningana Senior. Iohannes Rufelaert, Senior Ecclesia Stedumana.

## EX DRENTIA,

Themo ab Asscheberg, Pastor Ecclesia Meppelensis. Patroclus Romelingius, Pastor Ecclesia. Rhuinensis.

## EX ECCLESIIS GALLO-BELGICIS,

Daniel Colonius, Pastor Ecclesia Leydensis, & Regens Collegij Gallo-Belgici in Academia Leydensi. Ioannes Crucius, Pastor Ecclesia Harlemensis. Ioannes Doucherus, Pastor Ecclesia Flissingana. Ieremias de Pours, Ecclesia Gallo-Belgica Middelburgensis Pastor. Everardus Beckerus, Senior Ecclesia Gallo-Belgica Middelburgensis. Petrus Pontanus, Senior Ecclesia Amsteledamensis.

## QVINTVM DOCTRINÆ CAPVT

n B

## PERSEVERANTIA SANCTORVM.

ĺ.

Uos Deus secundum propositum suum, ad communionem Filij sui Domini nostri Iesu Christi, vocat, & per Spiritum Sanctum regenerat, eos quidem & à peccati dominio & servitute, non autem à carne, & corpore peccati, penitus in hac vita liberat.

11.

Hinc quotidiana infirmitatis peccata oriuntur, & optimis etiam Sanctorum operibus nævi adhærescunt: quæ illis perpetuam sese coram Deo humiliandi, ad Christum crucisixum consugiendi, carnem magis ac magis, per Spiritum precum & sancta pietatis exercitia, mortisicandi, & ad persectionis metam suspirandi, materiam suggerunt: tantisper dum hoc mortis corpore soluti, cum Agno Dei in cælis regnent.

#### Hİ.

Propteristas peccati inhabitantis reliquias, & mundi insuper ac Satanæ rentationes, non possent conversi in ista gratia perstare, si suis viribus permitterentur. Sed sidelis est Deus, qui ipsos in gratia semel collata misericorditer confirmat, & in eadem usque ad sinem potenter conservat.

#### IV.

Etsi autem illa potentia Dei, vere sideles in gratia consistmentis & conservantis, maior est, quam qua à carne superari possit; non sempertamen conversi ita à Deo aguntur & meventur, ut non possint in quibusdam actionibus particularibus à ductu gratia, suo vitio, recedere, & à carnis concupiscentiis seduci, sisque obsequi. Quapropter ipsis perpetuo est vigilandum & orandum, ne in tentationes inducantur. Quod cum non faciunt, non solum à carne, mundo, & Satàna, in peccata etiam gravia & atrocia abripi possunt, verum etiam interdumiusta Dei permissione abripiuntur. Quod tristes Davidis, Petri, aliorumque Sanctorum lapsus, in sacra Scriptura descripti, demonstrant.

#### V.

Talibus autem enormibus peccatis Deum valde offendunt, reatum mortis incurrunt, Spiritum S. contristant, sidei exercitium interrumpunt, conscientiam gravislime vulnerant, sensum gratiæ nonnunquam ad tempus amittunt: donec per seriam resipiscentiam in viam revertentibus paternus Dei vultus russum affulgeat.

#### VI.

Deus enim, qui dives est misericordia, ex immutabili electionis proposito, Spiritum Sanctum, etiam in tristibus lapsibus, à suis non prorsus aufert; nec eousq; cos prolabi sinit, ut gratia Adoptionis, ac Iustificationis statu excidant, aut peccatum ad mortem, sive in Spiritum Sanctum committant, & ab co penitus deserti, in exitium æternum sese præcipitent.

#### VII

Primo enimin istis lapsibus conservatin illis semen illud suum immortale, ex quo regeniti sunt, ne illud pereat aut excutiatur. Deinde per verbum & Spiritum suum, cos certo & essicaciter renovat ad pœnitentiam, ut de admissis peccatis ex animo & secundum Deum doleant, remissionem in sanguine Mediatoris, per sidem, contrito corde, expetant, & obtineant, gratiam Dei reconciliati iterum sentiant, miserationes per sidem cius adorent, ac deinceps salutem suam cum timore & tremore studiosius operentur.

#### VIII.

Ita non suis meritis, aut viribus; sed ex gratuita Dei misericordia id ob-

id obtinent, ut nec totaliter fide & gratia excidant, necfinaliter in lapfibus maneant aut pereant. Quod quoad iplos, non tantum facile fieri posset, sed & indubie sieret, respectuautem Dei, sieri omnino non potest: cum nec confilium ipfius mutari, promissio excidere, vocatio secundum propositum revocari, Christi meritum, intercessio, & custodia irrita reddi, nec Spiritus Sancti oblignatio frustranea sieri, aut deleri possit.

De hac electorum ad salutem custodia, vereque sidelium in side perseverantia, ipfi fideles certi effe possunt, & sunt, pro mensurafidei, qua certo credunt se esse perpetuo mansuros vera & viva Ecclesia membra, habere remissionem peccatorum, & vitam æternam.

Ac proindehæc certitudo non est ex peculiari quadam revelatione, præter autextra Verbu facta, sed ex side promissionum Dei, quas in Verbo fuo copiolissime in nostrum solatium revelavit:ex testimonio Spiritus San-Eti testantis cum Spiritu nostro nos esse Dei filios & haredes. Rom. 8. 16. Denique ex serio & sancto bonz conscientiz & bonorum operum studio. hoc folido obtinendæ victoriæ folatio,& infallibili æternæ gloriæ arrha, fi in hoc mundo Electi Dei destituerentur, omnium hominum essent miser-

#### XI.

Interim testatur Scriptura fideles in hac vita cum variis carnis dubitationibus conflictari, & in gravi tentatione constitutos, hanc fidei plerophoriam, ac perseverantiæ certitudinem, non semper sentire. V crum Deus, Pater omnis consolationis, supra vires tentari cos nonsinit, sed cum tentatione prastat evasionem. 1. Cor. 10.13. ac per Spiritum Sanctum peiseverantiæ certitudinem in fildem rurlum excitat.

#### XII.

Tantum autem abelt, ut hæc perseverantiæ certitudo, vere sideles superbos,& carnaliter securos reddat, ut è contrario humilitatis, filialis reverentiæ, veræ pietatis, patientiæ in omni lucta, precum ardentium,constantiæ in cruce & veritatis confessione, solidique in Deo gaudij vera sit radix: & consideratio istius beneficij sit stimulus ad serium & continuum gratitudinis & bonorum operum exercitium; ut ex Scripturæ testimoniis & Sabctorum exemplis constat.

#### XIII.

Neque etiàm in iis, qui à lapfu instaurantur, lasciviam aut pietatis incuriam procreatrediviva perseverantiæ fiducia; sed multo majorem curam, de viis Domini follicite custodiendis, quæ præparatæ sunt, ut in illis ambulando perseverantiæ suæ certitudinem retineant, ne propter

paternæ benignitatis abusum propitij Dei sacies, (cujus contemplatio pijs vita dulcior, subductio morte acerbior) denuo ab ipsis avertatur, & sic in graviores animi cruciatus incidant.

#### XIV.

Quemadmodum autem Deo placuit, opus hoc suum gratiæ per prædicationem Euangelij in nobis inchoare, ita per ejusdem auditum, lectionem, meditationem, adhortationes, minas, promissa, nec non per usum Sacramentorum, illud conservat, continuat, & persicit.

#### XV.

Hanc de vere credentium ac Sanctorum Perseverantia, ejusque certitudine, doctrinam, quam Deus ad nominis sui gloriam, & piarum animarum solatium in verbo suo abundantissime revelavit, cordibusque sidelium imprimit, caro quidem non capit, Satanas odit, mundus ridet, imperiti & hypocritæ in abusum rapiunt, Spiritusque erronei oppugnant; sed Sponsa Christi, ut inæstimabilis pretij thesaurum, tenerrime semper dilexit, & constanter propugnavit: quod ut porro faciat procurabit Deus, adversus quem nec consilium valere, nec robur ullum prævalere potest. Cui soli Deo, Patri, Filio, & Spiritui Sancto, sit honos & gloria in sempiternum. Amen.

## REIECTIO ERRORVM. CIRCA

 $\mathcal{D} \ o \ \mathcal{E} \ T \ R \ I \ N \ A \ M$ 

DΕ

## PERSEVERANTIA SANCTORVM.

## Exposita doctrina Orthodoxa, Synodus

rejicit Errores corum,

T.

Vi docent, Perseverantiam vere sidelium, non esse essettum Electionis, aut donum Dei, morte Christi partum, sed esse conditionem novi sæderis, ab homine ante sui Electionem ac Iustiscationem (utipsi loquuntur) peremtoriam, ubera voluntate pressandam. Nam Sacra Scriptura testatur, eam ex Electione sequi, & vi mortis, resurrectionis & intercessionis Christi Electis donari. Rom. 11.7. Electio assecuta est, reliqui occalluerunt. item Rom. 8.32. Qui proprio Filio non pepercit, sed pro omnibus nobis tradidit ipsum, quomodo non cum eo nobis omnia donabit? Quis intentabit crimina adversus Electos Dei? Deus est, qui ussissionente est qui condemnet? Christus is est, qui mortuus est, imo qui etiam resurrexit, qui etiam sedetad dexteram Dei, qui etiam intercedit pro nobis. Quis nos separabit à dilectione Christi?

11.

Qui docent, Deum quidem hominem fidelem sufficientibus ad perseverandum viribus instruere, ac paratum esse cas in ipso conservare, si officium faciat: positis positis tamen illis omnibus, quæ ad perseverandum in side necessaria sunt, quæque Deus ad conservandam sidem adhibere vult, pendere semper à voluntatis arbitrio, ut perseveret, vel non perseveret. Hæc enim sententia manisestum Pclagianismum continet: & homines, dum vult sacere liberos, facit sacrilegos, contraperpetuum Euangelicæ doctrinæ consensum, quæ omnem gloriandi materiam homini adimit; & huius benesicij laudem soli divinæ gratiæ transcribit: & contra Apostolum testantem: Deum esse qui consirmabit nos usque in sineminculpatos in die Domini nostri sesu Christi. 1. Cor. 1. 8.

### TT.

Qui docent, Vere credentes & regenitos non tantum posse à fide lustificante, item gratia & salute totaliter & finaliter excidere, sed etiam reipsa non raro exis excidere, atque in aternum perire. Nam hac opinio ipsam sulfificationis ac regenerationis gratiam, & perpetuam Christi custodiam irritam reddit, contra diserta Apostoli Pauli verba, Rom. 5. 9. Si Christus pro nobis mortuus est, quum adhuc essemus peccatores, melto igitur magis, iam justificati in sanguine eius, servabimur per ipsum abira. Et contra Apostolum Johannem, loh. 3. 9. Omnis qui natus est ex Deo, non dat operam peccato: quia semen eius in eo manet, nec potest peccare, quia ex Deo genitus est. Nec non contra verba Iesu Christi, Ioha. 10. 28. 29. Ego vitam aternam do ovibus meis, & non peribunt in aternum, nec rapiet eas quisquam de manu mea; Pater meus, qui mihi eas dedit, maior est omnibus, nec ullus potest eas rapere de manu Patris mei.

#### IV.

Qui docent, Vere sideles acregenitos posse peccare peccato ad mortem, vel in Spiritum Sanctum, Quum idem Apostolus Iohan. cap. 5. postquam vers. 16. 17. peccantium ad mortem meminisset, & pro iis orare vetuisset, statim vers. 18. subiungat: Scimus quod quisquis natus est ex Deo, non peccat (nempe illo peccati genere) sed qui genitus est ex Deo, conservat seissum, & malignus ille non tangit eum.

### v.

Qui docent, Nullam certitudinem sutura perseverantia haberi posse in hac vita, absque speciali revelatione. Per hanc enim doctrinam vere sidelium solida consolatio in hac vita tollitur, & Pontificiorum dubitatio in Ecclesiam reducitur. Sacra vero Scriptura passim hanc certitudinem, non ex speciali & extraordinaria revelatione, sed ex proprijs siliorum Dei signis, & constantissimis Dei promissionibus petit. Imprimis Apostolus Paulus, Ro. 8. 39. Nulla res creata potest nos separare à charitate Dei, qua est in Christo Jesu, Domino nostro. Et Iohannes, Epist. 1. cap. 3. 34. Qui servat mandata eius, in eo manet, & ille in eo: & per hoc novimus ipsum in nobis manere, ex Spiritu, quem dedit nobis.

#### VI.

Qui docent, Doctrinam de perseverantia acsalutis certitudine, ex natura o indole sua, esse carnis pulvinar, o pietati, bonis moribus, precibus alissque sanctis exercitis noxiam: (ontra vero de ea dubitare, esse laudabile. Hi cnim demon-

strant se esticaciam divinæ gratiæ, & inhabitantis Spiritus S. operationem ignorare: & contradicunt Apostolo Iohanni contrarium disertis verbis assirmanti, Epist. 1. Cap. 3. 2. 3. Disecti mei, nunc silij Dei sumus, sednondum patesastum est id quod erimus. Scimus autem fore, ut quum ipse patesastus suerit, similes ei simus, quoniam videbimus eum, sicuti est. Et quisquis habet hanc spem in eo, purificat seipsum, sicut ville purus est. Hi præterca Sanctorum tam Veteris quam Novi Testamenti exemplis redarguuntur, qui licet de sua perseverantia & salute essentici, in precibus tamen, alijsque pietatis exercitijs, assidui suerunt.

### VII.

Qui docent, Fidem temporariorum à justificante & salvisica side non differre, nist sola duratione. Nam Christus ipse Matth. 13. 20. & Luc. 8. 13. ac deinceps, triplex prætereainter temporarios & veros sideles discrimen manifesto constituit, quum illos dicit semen recipere in terra petrosa, hos in terra bona, seu corde bono: illos carere radice, hos sadicem sirmam habere: illos fructibus esse vacuos, hos fructum suum diversa mensura, constanter seu perseveranter, proferre.

## VIII

Qui docent, Konesse absurdum, hominem priore regeneratione extincta, itevato, imo sepius renasci. Hienim per hanc doctrinam negant seminis Dei, per quod renascimur, incorruptibilitatem: adversus testimonium Apostoli Petri, Epist. 1. cap. 1. 23. Renati non ex semine corruptibili, sed incorruptibili.

#### IX.

Qui docent, Christum nunquam rogasse pro infallibili credentium in side Perferentia. Contradicunt enimipsi Christo, dicenti, Luc. 22.32. Ego rogazi pro te, Petre, ne desciat sides tua: Et Euangelistæ Iohanni, testanti, Ioh. 17. 20. Christum non tantum pro Apostolis, sed etiam pro omnibus, per sermonemipsorum credituris, orasse: vers. 11. Pater Sanste, conserva eos in nomine tuo: Et vers. 15, Non oro ut cos tollas è mundo, sed ut conserves eos à malo.

## CONCLVSIO.

Atque hæc est perspicus, simplex, & ingenta Orthodoxæ de quinque Articulis in Belgio controversis doctrinæ declaratio; & Errorum, quibus Ecclesiæ Belgicæ aliquamdiu sunt perturbatæ, reiectio. quam Synodus ex verbo Dei desumptam, & Confessionibus Reformatarum Ecclesiarum consentaneam esse judicat. Unde liquido apparet cos, quos id minime decuit, citra omnem veritatem, æquitatem, & charitatem, populo inculcatum voluisse,

Doctrinam Ecclesiarum Reformatarum de Prædestinatione & annexis ei capitibus, proprio quodam genio atque impulsa, animos hominum ab omni pietate & religione abducerc. Esse carnis & Diaboli pulvinar, arcemque Satanæ, exqua omnibus insidietur, plurimos sauciet, & multos tum desperationis, tum securitatis jaculis

Jaculis lethaliter configat: Eandem facere Deum autorem peccati, injustum, Tyrannum, Hypocritam, nec alund effe quam interpolatum Stoicismum, Manicheismum, Libertinismum, Turcismum: Eandem reddere homines carnaliter securos, quippe ex ea persuasos Electorum saluti, quomodocunque vivant, non obesse, ideoque eos secure atrocissima quaque scelera posse perpetrare: Reprobis ad salutem non prodesse; si vel omnia Sanctorum opera vere fecerint: Eadem doceri Deum nudo puroque voluntatis arbitrio, absque omni ullius peccati respectu, vel intuitu, maximam mundi partem ad aternam damnationem prædestinaße & creaße: Eodem modo, quo electio est fons & caussa sidei ac bonorum operum, reprobationem esse caussam infidelitatis & impietatis: Multos fidelium infantes ab uberibus matrum innoxios abripi & tyrannice in gehennam pracipitari, adeo ut ijs nec Baptismus, nec Ecclesia in eorum Baptismo preces, prodesse queant. Et quæ eius genetis sunt alia plurima, quæ Ecclesiæ Reformatæ non solum non agnoscunt, sed etiam toto pectore detestantur. Quare quotquot nomen Servatoris nostri Iesu Christi pie invocant, eos Synodus hæc Dordrechtana per nomen Domini obtestatur, ut de Ecclesiarum Reformatarum side, non ex coacervatis hinc inde calumniis, vel etiam privatis nonnulloru, tum Veterum, tum Recentium Doctorum dictis, supe etiam aut mala side citatis, aut corruptis, & in alienum sensum detortis, sed ex publicis ipsarum Ecclesiarum Confessionibus, & ex hac Orthodoxæ doctrinæ declaratione, unanimi omnium & fingulorum totius Synodi membrorum consensu sirmata, judicent. Calumniatores deinde ipsos serio monet, viderint quam grave Dei judicium sint subituri, qui contratot Ecclesiarum Confessiones, falsum testimonium dicunt, conscientias infirmorum turbant, multisque vere fidelium societatem suspectam reddere satagunt.

Postremo hortatur hæc Synodus omnes in Euangelio Christi Symmy-stas, ut in hujus doctrine pertractione, in Scholis atq; in Ecclesiis, pie & religiose versentur, eam tum lingua, tumcalamo, ad divini nominis gloriam, vitæ sanctiratem, & consternatorum animorum solatium accommodent, cum Scriptura secundum sidei analogiam non solum sentiant, sed etiam loquantur; à phrasibus denique ijs omnibus abstineant, quæ præscriptos nobis genuini Sanctarum Scripturarum sensus limites excedunt, & protervis sophistis justam ansam præbere possint, doctrinam Ecclesiarum Reformatarum sugillandi, aut etiam calumniandi. Filius Dei Iesus Christus, qui ad dextram Patris sedens dat dona hominibus, sanctificet nos in veritate, eos qui errant adducat ad veritatem, calumniatoribus sanæ doctrinæ ora obstruat, & sidos verbi sui Ministros Spiritu Sapientiæ & discretionis instruat, ut omnia ipsorum eloquia ad gloriam Dei, & ædisicationem auditorum, cedant. Amen.

Ita nos sentire & judicare, manuum nostrarum subscriptione testamur,

Ichannes Bogermannus, Pastor Ecclefia Leoverdienfis, & Synodi Prafes. Iacobus Rolandus, Pastor Ecclefia Amftelodamenfis, & Prafidis Affeffor. Hermannus Faukelius, Paftor Z 4 Ecclefia Ecclefic Middelburgensis, & Prasidis Assessor. Sebastianus Damman, Pastor Ecclesia Zur. phaniensis, & Synodi Scriba. Festus Hommius, Pastor Ecclesia Lcydensis, & Synodi Scriba.

## EX MAGNA BRITANNIA,

Georgius, Episcopus Landavensis. Iohannes Davenantius, Presbyter: Doctor ac Sacra Theologic publicus Prosessorin Academia Cantabrigiensi, & Collegy Reginalis ibidem Prases, Samuel Frardus, Presbyter: SS. Theologic Doctor, Archidiaconus Fauntonnensis, & Collegy Sidneyani in Academia Cantabrigiensi Prasectus. Thomas Goadus, Presbyter: SS. Theologic Doctor, Cathedralis Ecclesic Paulina Londinensis Pracentor. Gualterus Balcanquallus, Scoto-Britannus, Presbyter, S. Theologic Baccalaureus.

# EX PALATINATV

Abrahamus Scultetius, S. Theologia Doctor & Professor in Academia Heydelbergenst: Saulus Tossanus, S. Theologia Doctor, & Consiliarius in Senatu Ecclesiastico inferioris Palatinatus. Henricus Alting, S. Theologia Doctor, & Professor in Academia Heydelbergenst.

## EX HASSIA,

Georgius Cruciger, S. Theologia Doctor, Profesor, & protempore Rector Academia Marpurgensis. Paulus Steinius, Concionator Aulicus & S. Theologia in Collegio Nobilitatis Adelphico Mauritiano Profesor Cassellis. Daniel Angelocrator, Ecclesia Marpurgensis Pastor & vicinarum ad Lanum & AEderam Superintendens. Rodolphus Goclenius, Senior, Philosophia Purioris in Academia Marpurgensi Antecessor primarius, & nunc Deranus.

## EX HELVETIA,

Ioannes Iacobus Breytingerus, Ecclefie Tigurine Pastor. Marcus Rutimeyerus, S. Theologie Doctor & Ecclefie Bernensis Minister. Sebastianus Beckius, S. S. Theologie Doctor, & Novi Testamenti Prosesor in Academia Basiliensi, ibidemque Facultatis Theologica Decanus. IVolgangus Mayerus, S. S. Theologie Doctor, Ecclesia Basilcensis Pastor. Iohannes Conradus Kochius Ecclesia Scaphusiana Minister.

## A CORRESPONDENTIA, WEDDERAVICA,

Iohannes Henricus Alfredius, in Illustri Schola Nassovica, que est Herborne, Professorori dinarius. Georgius Fabricius, Ecçlesie VV indeccensis in Cornitatu Hannovico Pastor & vicinarum Inspector.

## EX REPVBLICA ET ECCLE-SIA GENEVENSI,

Ioannes Deodatus, in Ecclesia Genevensi Pastor, & in eadem Schola SS. Theologia Professor. Theodorus Tronchinus, drvini verbi Minister in Ecclesia Genevensi, & ibidem. SS. Theologia Profesor.

## EX REPUBLICA ET ECCLESIA B R E M E N S I,

Matthias Martinius, Illustris Schole Bremensis Rector, & in ea' Divinarum litterarum
Professor. Henricus Isselburgh, S. Theologie Doctor, in Bremensi Ecclesia ad B. Virginis, tesu
Christi servus, in Schola Novi Testamenti Professor. Ludovicus Crocius, S. Theologie Doctor,
Ecclesia Bremenss ad S. Martini Passor, & in Illustri Schola Veteris Testamenti & Philosophia
practica Professor.

EX

## EX REPUBLICA ET ECCLESIA EMDANA,

Daniel Bernardus Eilshemius, Emdana Ecclesia Pastor Senior. Ritzius Lucas Grimershemius, Embdana Ecclesia Pastor.

## SS. THEOLOGIÆ PROFESSO-RES BELGICI,

Iohannes Polyander, S.S. Theologie Doctor, atque in Academia Leydensi Professor, Sibrandus Lubbertus, S.S. Theologie Doctor, & Professor in Academia Frisiorum. Franciscus Gomarus, Sacrosancte Theologie Doctor, & Professor in Academia Groninge & Omlandie. Antonius Thysius, sacre Theologie in Illustri Schola Geldro-Velavica, que est Hardervici, Professor. Antonius VV aleus, Pastor Ecclesie Middelburgensis, & exeiusdem urbis Illustri Scholainter Theologos ad Synodum evocatus.

# EX DVCATV GELDRIÆ ET COMITATV ZVTPHANIENSI,

Gulielmus Stephani, S.S. Theologia Doctor, & Arnhemiensis Ecclesiae Pastor. Ellardus à Mehen, Ecclesiae Hardrovicena Pastor. Iohannes Bouillet, Pastor Ecclesiae VV arnsfeldensis. Iacobus Verheyden, Senior Ecclesiae Noviomagensis, & Scholae Rector.

## EX HOLLANDIA AVSTRALI,

Balthafar Lydius, M. F. Paftor Ecclefix Dei in urbe Dordrechto. Henricus Arnoldi, Ecclefiastes Delphenfis. Giftertus Voctius, Ecclefix Heufdanz Paftor. Arnoldus Mufius ab Holy, Paillivus Suyd-Hollandix, Senior Ecclefix Dordrechtanz. Iohannes de Laet, Senior Ecclefix Leydenfis.

## EX HOLLANDIA BOREALI,

Iacobus Triglandius, Pastor Ecclesie Amstelodamensis. Abrahamus à Doreslaer, Pastor Ecclesie Enchusane. Samuel Bartholdus, Pastor Ecclesie Monachodamensis. Theodorus Heyngius, Senior Ecclesie Amstelodamensis. Dominicus ab Heemskerck, Senior Ecclesie Amstelodamensis.

## EXZELANDIA,

Godefridus V demannus, Pastor Ecclesia Ziriczeana. Cornelius Regius, Ecclesia Goesana Pastor. Lambertus de Rycke, Ecclesia Bergizomiana Pastor. Iosias Vos bergius, Senior Ecelesia Middelburgensis. Adrianus Hosserus, vrbis Ziriczaa Senator, & Ecclesia ibidem Senior.

## EX PROVINCIA VLTRAIECTINA,

Iohannes DibbeZius, Pastor Dordracenus, Synodi Orthodoxa Vltrajectina Deputatus. Arnoldus Oorteampius,Ecclefia Amersfortiana Pastor.

## EX FRISIA,

Ellfhemius Iohannis, Iefu Christi crucifixi Servus in Ecclefia Snecana. Philippus Danielis Eilfhemius, Paftor Ecclefia Harlingenfis. Kempo Harinxma à Donia, Sentor Ecclefia Leoverdienfis. Tacitus ab Ayfma, Sentor Ecclefie in Buirgirdt, Hichtum, & Hartvvardt.

## EXTRANSISVLANIA,

Casparus Sibelius, Pastor Ecclesia Daventriensis. Hermannus VF iferding, Ecclesia Svvollana in Evangelio Christi Minister. Hieronymus Vogelius, Hasseltana Ecclesia Pastor, tempore deputationis inserviens Ectlesia Orthodoxa Campensi. Iohannes Langius, Ecclestastes stastes Vollenhovianus. VV ilhelmus à Broickhuysen ten Doerne, tanquam Senior, deputation. Iohannes à Lauvvick, tanquam Senior deputatus.

## EX CIVITATE GRONINGENSI ET OMLANDIIS,

Cornelius Hillenius, Servus Iefu Christi in Ecclesia Groningana. Georgius Placius, Pas flor Ecclesia Appingadammonensis. IV olfgangus Agricola, Pastor Ecclesia Bedumana. IV igboldus Homerus, Ecclesia Midwooldana Pastor. Egbertus Halbes, Ecclesia Groningana Seniora Iohannes Rufelaert, Senior Ecclesia Stedumana.

#### EX DRENTIA,

Themo ab Asserberg, Pastor Ecclesia Meppelensis. Patroclus Romelingius, Pastor Ecclesia. Rhuinensis.

### EX ECCLESIIS GALLO-BELGICIS,

Daniel Colonius, Pastor Ecclesia Leydensis, & Regens Collegis Gallo-Belgici în Academia Leydensi. Ioannes Crucius, Pastor Ecclesia Haerlemensis. Ioannes Doucher, Pastor Feclesia Flissingana. Ieremias de Pours, Ecclesia Gallo-Belgica Middelburgensis Pastor. Everardus Beckerus, Senior Ecclesia Gallo-Belgica Middelburgensis. Petrus Pontanus, Senior Ecclesia Amstelodamensis.

Hac omnia de Quinque Dostrina Capitibus Controversis supra conprehensis, ita essegesta, testamur, Illustrissimorum ac Prapotentum, D.D. Ordinum Generalium ad hanc Synodum Deputati, manuum nostrarum subsignatione.

#### EX GELDRIA,

Martinus Gregorij, D. Confiliarius Ducatus Geldric, & Comitatus Zutphania. Henricus wan Esfen, Coustiarius Ducatus Geldric, & Comitatus Zutphania.

## EX HOLLÁNDIA,

IV alravus de Brederode. Hugo Muys van Holy. Iacobus Boelius. Gerardus de Nieuz burch.

## EX ZELANDIA,

Symon Scotte Confiliarius & Secretarius Civitatis Middelburgenfis. Iacobus Campe, Or, dinum Zelandia Confilarius.

## EX PROVINCIA ULTRAIECTINA,

Frederisus van Zuylen van Nyevelt. I Vilhelmus van Hardevelt,

### EX FRISIA,

Ernestus ab Aylua, Ordinum Friste Consiliarius, Orientalis Dongrie Grietmannus. Ernestus ab Harinxma Consiliarius primarius in Curia Provinciali Friste.

## EX TRANSISVLANIA,

Henricus Hagen.

## EX CIVITATE GRONINGENSI ET OMLANDIIS,

Hieronymus Isbrants. I.V.D. Edzardus Iacobus Clantà Stedum.

Et Illustribus ac Amplissimis D.D. Delegatis à Secretis, Daniel Heynfius,

## Sessione Centesima Trigesima septima,

SESS.
CXXXVII.

xxiv. Aprilis, Die Mercurij ante meridiem.

A Bsolutis hunc in modum ijs quæ spectarent ad doctrinam, prælecta est judicij Sylnodici de Remonstrantibus sormula: Eorum inprimis, qui ad hanc Synodum Citati contumaciæ crimine se toties obstrinxerant. Qua de re audita sunt judicia.

## Sessione Centesima Trigesima octava,

Sess. Cxxxviii;

Eodem Die post meridiem.

 $\label{eq:tandemque} To mula fuperior ex fingulorum fuffragiis paululum immutata, denuo prælecta, tandemque omnibus estapprobata: nili quod inter exteros essent, qui quæstiones illas personales, extra jurisdictionem suam esse, existimarent. Cujus formulæ hog est exemplar:$ 

## SENTENTIA

SYNODI,

D E

## Remonstrantibus,

E Xplicata hactenus, & asserta, per Dei gratiam, veritate, erroribus rejectis, & damnatis, abstersis iniquis calumniis; Synodus hac Dordrechtana (quaipsi porro cura superest) serio, obnixe, & pro autoritate, quam ex Dei verbo in omnia suarum Ecclesiarum membra obtinet, in Christi nomine rogat, hortatur, monet, atque injungit omnibus & singulis in Fæderato Belgio Ecclesiarum Pastoribus, Academiarum, & Scholarum Doctoribus, Rectoribus, & Magistris, atque adeo omnibus in universum, quibus vel animarum cura, vel iuventutis disciplina est demandata, ut missis quinque notis Remonstrantium Articulis,

Articulis, qui & crronci funt, & mera errotum latibula, hanc fanam veritatis falutaris doctrinam, ex purisimis verbi divini fontibus haustam, sinceram & inviolatam, pro viribus & munere suo, conservent: illam populo & juventuti sidelirer & prudenter proponant & explicent: usumq; eius suavissimum atque utilissimum, tum in vita, tum in morte, diligenter declarent: errantes ex grege, secus sentientes, & opinionum novitate abreptos, veritatis evidentia mansuete erudiant, si quando det ipsis Deus resipiscentiam, ad agnoscendam veritatem: ut saniori menti redditi, uno Spiritu, ore, side, Charitate, Ecclesia Dei, & Sanctorum communioni, denuo accedant; atque tandem coalescat vulnus Ecclesia & siat omnium eius membrorum cor unum & anima una in Domino.

At vero, quia nonnulli è nobis egressi, sub titulo Remonstrantium, (quod nomen Remonstrantium ut & Contra Remonstrantium, Synodus perpetua oblivione delendum censet) studijs & consilijs privatis, modis illegitimis, disciplina & ordine Ecclesiæ violato, atque Fratrum suorum monitionibus & judicijs contemptis, Belgicas Ecclesias antea storentislimas, in side & charitate conjunctissimas, in his Doctrinæ capitibus, graviter & periculose admodum turbarunt: errores noxios & veteres revocarunt, & novos procuderunt, publice & privatim, voce ac scriptis, in vulgus sparserunt, & acerrime propugnatunt: Doctrinam, hactenus in Ecclesijs recepram, calumnijs & contumelijs enormibus insectandi, nec modum, nec finem fecerunt: scandalis, dissidijs, conscientiarum scrupulis, & exagitationibus, omnia passim compleverunt: quæ certe gravia in fidem, in charitatem, in bonos mores, in Ecclesia unitatem & pacem, peccata, cum in nullo homine tolerari iuste possint, in Pastoribus censura severissima ab omniævo in Ecclesia usurpata, necessario animadverti debent, Synodus, invocato Dei sancto nomine, sua autoritatis ex verbo Dei probe conscia, omnium legitimarum, tum Veteru, tum Recentium Synodorum vestigijs infiftens, & Illustrissimorum DD. Ordinum Generalium autoritate munita, Declarat arque Iudicat, Pastores illos, qui partium in Ecclesia ductores, & errorum doctores sese præbuerunt, corruptæreligionis, scissæ Ecclesiæ unitatis, & gravissimorum scandalorum; Citatos vero ad hanc Synodum, intolerandæ insuper adversus supremi Magistratus in hac Synodo publicata decreta, ipsamque hanc venerandam Synodum pervicaciæ reos & convictos teneri. Quas ob causas, primo Synodus prædictis Citatis omni Ecclesiastico munere interdicit, eosque ab officiis suis abdicat, & Academicis functionibus criam indignos esse judicar, donec per seriam resipiscentiam, dictis, factis, studiis contrariis abunde conprobatam, Ecclesia satisfaciant, & cum eadem vere & plene reconcilientur, atque ad eius communionem recipiantur:quod nos in ipforum bonum,& totius Ecclesiæ gaudium unice in Christo Domino nostro exoptamus. Reliquos autem, quorum cognitio ad Synodum hanc Nationalem non devenit, Synodis Provincialibus, Classibus, & Presbyteriis, ex ordine recepto, committit: quæ omni studio procurent ne quid Ecclesia detrimenti vel in præsens capere, vel in posterum metuere possit. Errorum istorum sectatores spiritu prudentiæ discri-

discriminent: refractarios, clamosos, factiosos, turbatores, quam primum officijs Ecclesiasticis, & Scholasticis, quæ sunt suæ cognitionis & curæ, abdicent: eoque nomine monentur, ut nulla interjecta mora; post acceptum hujus Synodi Nationalis Iudicium, imperrata ad hoc Magistratus autoritate, conveniant, nelentitudine malum invalescat & roboretur. Exinfirmitate, & vitio temporum lapsos, vel abreptos, & in levioribus forte hæstrantes, aut etiam dissentientes, modestos tamen, sedatos, vitæ inculpatæ, dociles, omni lenitate, charitatis officiis, patientia, veram atque pérfectain concordiam cum Ecclesia, provocent : ita tamen, ut diligenter fibi caveant, ne quemquam ad facrum Ministerium admittant, qui doctrina hisce Synodicis constitutionibus declarata subscribere, eamque docere reculet : neminem etiam retineant; cujus manifesta dissensione, doctrina in hac Synodo tanto consensu comprobata violari, & Pastorum concordia, Ecclesiarumque tranquilliras denuo turbari queat. Præterea Veneranda hæc Synodus ferio monet Ecclefiafticos omnes cœtus, ut invigilent diligentissime in greges sibi commissos, omnibus subnascentibus in Ecclesia novitatibus mature obviameant; easque tanquam zizania ex agro Domini evellant: attendant Scholis & Scholarum Moderatoribus, ne qua ex privatis sententijs & pravis opinionibus juventuti instillatis, postmodum Ecclesia & Reipubl. pernicies denuo creetur. Denique Illustrissimis & Præpotentibus D.D. Fæderati Belgij Ordinibus Generalibus, gratijs reverenter actis, quod tam necessario & opportuno tempore, afflictis & labentibus Ecclesiæ rebus, Synodi remedio clementer succurrerint, probos & fideles Dei servos in suam tutelam receperint, pignus omnis benedictionis & præsentiæ divinæ, Verbi nempe ipsius veritatem; in suis ditionibus sancte & religiose conservatam voluerint: nulli labori, nullis sumptibus ad tantum opus promovendum & perficiendum pepercerint: pro quibus eximijs officijs largissimam à Domino & publice & prinatim, & spiritualem & temporalem, remunerationem toto pectore Synodus comprecatur. Eosdem porro Dominos clementiffimos obnixe & demisse rogat, ut hanc salutarem doctrinam, fidelissimo ad verbum Dei & Reformatarum Ecclesiarum consensum à Synodo expressam, in suis Regionibus solam & publice audiri velint & jubeant: arceant suborientes omnes hæreses & errores, spiritus inquietos & turbulentos compescant: veros & benignos Ecclesiæ nutritios ac turores sese probare pergant: in personas supradictas sententiam, pro jure Ecclesiastico, patrijs legibus confirmato, ratam esse velint, & autoritatis sua adjectocalculo, Synodicas constitutiones immotas & perpetuas reddant.

#### NOMINE ET IVSSV SYNODI.

Sebastianus Damman,Synodi Scriba. Festus Hommius Eccles: Leydensis Pastor, & Synodi Nat. Actuarius. In testimonium Actorum, Daniel Heinsius. Atque hanc quidem sententiam Synodicam Illustriss. ac Præpotentes DD. Ordines Generales postea approbarunt in hunc modum:

## APPROBATIO

Illustrissimorum ac Præpotentum Dominorum Ordinum Generalium.

Rdines Generales Fæderati Belgij, Omnibus, qui hasce visuri aut lecturi Junt, Salutem. Notum facimus, Quum ad tollendas triftes & noxias illas controversias, que aliquot abbinc annis cum magno Reipubl. detrimento, & pacis Ecclesiarum perturbatione, exorta sunt super quinque notis Doctrina Christiana Capitibus, eorumque appendicibus, visum nobis fuerit, ex ordine in Ecclesia Dei, ipsaque adeo Belgica, antehac usitato, Dordrechtum convocare Synodum Nationalem omnium Ecclesiarum Fæderati Belgij ; utque illa maximo cum fructu & Reipubl. emolumento celebrari posset, non sine gravi molestia, magnisque impensis, ad eandem expetiverimus & impetraverimus complures prastantissimos, doctissimos, & celeberrimos Reformatæ Ecclesiæ Theologos exteros, uti ex prædictæ Synodi Decretorum subscriptione, post singula doctrina Capita videre est: Delegatis insuper ex singulis Provincijs ad ejusdem directionem nostris Deputatis, qui in eadem ab initio usque ad finem præsentes curam gererent, ut omnia ibidem in timore Dei, & recto ordine, ex solo Dei verbo, sincera nostra intentioni congruenter, possent pertractari. Cumque pradicta hac Synodus singulari Dei benedictione, tanto omnium & singulorum, tam exterorum, quam Belgicorum, consensu, de prædictis quinque Doctrina Capitibus, eorumque doctoribus jam judicarit, nobisque consultis & consentientibus sexto Maij proxime praterito, Decreta & sententiam hisce prasixa promulgarit: Nos, ut exoptati fructus ex magno & Sancto hoc opere (quale nunquam antehac Ecclesia Reformata viderunt,) ad Ecclesias harum regionum redundare queant, quandoquem nihil nobis aque cordi & cura eft, quam eloria Sanstissimi Nominis Divini, quam conservatio & propagatio vera Reformata shristiana Religionis (qua fundamentum est prosperitatis & vinculum unionia Fæderati Belgij) quam concordia, tranquillitas, & pax Ecclesiarum; itemque conservatio concordia & communionis Ecclesiarum, qua sunt in hisce regionibus, cum omnibus exteris Reformatis Ecclesis, à quibus nos separare nec debuimus, nec potuimus, Visis, cognitis, & mature examinatis atque expensis, prædicto fudicio & Sententia Synodi, ista plene in omnibus approbavimus, confirmavimus, & rata habuimus, approbamus, confirmamus, & rata habemus per præsentes: Volentes ac statuentes, ut nulla alia Doctrina de quinque prædictis doctrina Capitibus in Ecclefijs harum regionum doceatur aut propagetur, prater hanc, qua pradicto Iudicio sit conformis atque consentanea; Mandantes atque imperantes omnibus Ecclesiaflicis catibus, Ecclesiarum Ministris, Sacrosantta Theologia Prosessoribus & Doctoribus, Collegiorum Regentibus, omnibusque in universum & singulis, quos hac aliquatenus

quaterus concernere queant aut attingere, ut in suorum Ministeriorum & functionum exercitio eadem in omnibus sideliter & sincere sequantur, isque convenienter sese gerant. Vtque bona nostra intentioni plene ac per omnia ubique possit saissieri, denunciamus & mandamus Ordinibus, Gubernatoribus, Deputatis Ordinum, Consiliarijs & Ordinibus Deputatis Provinciarum Geldria, & Comitatus Zutphania, Hollandia & VVestsrissa, Zelandia, Vltrajesti, Frisia, Transisulania, Civitatis Groninga & Omlandiarum, omnibusque alijs Ossiciarijs, Iudicibus, & Iussitarijs, ut pradisti Judicij Synodici, corumque qua inde dependent, observationem promoveant & tucantur, ac promovere & tucri faciant, adeo ut nullam in hise mutationem aut ipsi faciant, aut ab alijs ullo modo sieri permittant: Quoniam ad promovendam Dei gloriam, securitatem & salutem status harum Regionum, tranquillitatem & pacem Ecclesia, ita sieri debere judicamus. Actum sub nostro Sigillo, Signatione Prasidis, & subscriptione nostri Graphiarij, Haga Comitis, secundo Julij, Anno millesimo, sexcentesimo & decumo nono, Signatum erat.

A. Ploos. vt

Et inferius,

Ex mandato prædictorum, Præpotentum Dominorum Ordinum Generalium

Subscriptum: C. Aerssen

Eratque spatio impressum pradictum Sigilium in cera rubra.

Eadem Sessione Confession duorum fratrum Iohannis Geysterani, & Petri Geysterani, Ministrorum Remonstrantium, quorum alter Alemarianæ, altet Egmondana: Ecclesiæ Pastorem nuper egerat, Deputatis Synodi Noort-Hollandiæ seripro exab ta, & ad Synodim transmissa, prælecta suit, & cum summa detestatione ab omnibus rejecta, atque improbata, cum ex illa manisestissime appareret illos sub nomine Remonstrantium, & sub prætextu quinque Articulorum, horrendas arque exsecrandas Socini & Anabaptistarum blasphemias sovere, & in Ecclesias suas conatos esse introducere. Ea sic habet:

# Confessio Iohannis Geysterani Ecclesiæ Alemariæ nuper Pastoris.

#### De Deitate Christi.

D Eclarat quadam de hoc Articulo doceri, qua vera este sibi persuadere non possit.

Dominum Icsum ab aterno Deum frisse, sese intelligere non posse.

In Scriptura S. inventre se non posse, illud ad salutem creditu necessarium esse.

Se perpensis in qua ab aliquibus de isso Articulo scribuntur, talia ea deprehendisse, qua hominem tantum abest ut consirment, ut potius in contrariam sententiam abripiant.

Christum non esse Seruatoram ex sese, sed ex Patre.

Aa 2 Christum

Christum utramque naturam suam accepisse à Patre.

Deum ab aterno Deum esse, agnoscere, an autem ab aterno fuerit Pater, igno-

Quod Christus Pater aternitatis appelletur; an non sit consideratione dignum, ideo hoc

dici, quia aternam vitam donat.

Neque aliter se intelligere, quam Christum, suam quam habet divinitatem, à Patre in tempore accepisse.

Capere se non posse, Christum ab aterno Deum fuisse, aut illud creditu ad salutem

necessarium esse.

### De Spiritu sancto.

Fateri ipsum ese aterni Dei aternum Spiritum , sed an proprie sit aternus Deus , perci-

pere non pose.

Declarat, aliud sibi non constare, quam essentiam & personam in Deo; unum idemque esse, secundum fundamenta eorum, qui isthac ita defendunt. Vereri propterea, ne si ponat tres personas, simul ponat tres essentias, aut tres Deos.

Spiritum S. esse substantiam, per quam Deus operatur, & tamen ab operatione di-

versum.

# Rogatus, an Spiritus fanctus sit Subsissentia, que Sapiens sit, o que voluntatem habeat, Gc.

Respondit, Spiritui S. in Scriptura asscribi, quod scrutetur, quod contristetur, & c. Verum an hac proprie de ipso dicantur, statuere sese non posse.

Porro rogatus, an non crederet Spiritum S. esse tertiam in Deitate Personam, eiusdem cum Patre & Filio essentia, persona distinctum,

Declarat, se hanc materiam tam profunde penetrare non audere.

Declarat insuper, baptizare in nomine Spiritus S. esse, ad mandatum, & autoritate Spiritus S. baptizare.

## De Attributis Dei.

Interrogatus , an Deus non sit omnipotens , ubique præsens , summe sapiens , bonus , longanimis , & c.

Respondit, se verbis S. Scriptura debere interrogari.

Inprimis à D. Plancio rogatus, an crederet, Potentiam Dei infinitam esse in sese; Itema,

An Deus per esentiam ubique prasens sit?

Respondit, se de attributis Dei docere quantum ad salutem sufficeret: Potentem esse plene salvare eos qui ipsi serviunt atque obediunt, & in aternum punire, qui ipsi non obtemperant.

Quoad essentiam Dei, ignorare se, an Deus secundum eam ubique prasens sit; etiamin

hoc Mundo &c. neque tam horrendam opinionem ese, ita non sentire.

#### De Animæ immortalitate.

Rogatus, an Anima post mortem hominis maneat essentia immortalis?

Declarat, Animas esse in manu Dei Patrus; verum quomodo, vivane an mortua, mortales an immortales ; quandoquidem de modo, quo ibi sint quaritur ; satetur se id ignorare,

#### De Resurrectione.

De Resurrectione declarat, corpus esse resurrecturum aliud corpus, quam jam sit: sed an eadem corpora quoad substantiam sint resurrectura, dicit se nescire.

Christum quidem in eodem corpore resurrexisse; verum in corpore eius, quod ascendit in calum, aliquam mutationem quoad substantiam videri factam.

De Officio

#### De Officio Magistratus.

Christiano Magistratui non licere ad defendendos bonos & puniendos malos gladium gestare. Quinimo nemini, quicunque tandem sit, gladio in illum sinem uti licere.

#### De Veteri Testamento.

Fatetur totum Vetus Testamentum à Christo esse sublatum, atque penitas abolitum.

Ea solummodo precepta Veteris Testamenti nos obligare, que Christus in Novo mandavit; caque obligare nos, non quatenus aut quia in Veteri Testamento aut Lege habentur; verum quatenus à Christo in Novo Testamento sunt mandata,

#### De Justificatione.

Iustificari nos per fidem in Christum Icsum, ex gratia & misericordia Dei, propier Iesum Christum.

Non bona opera & gratiam pugnare: verum, opera Legis & gratiam inter se pugnare,

Fides einsmodi est, ut cam Deus in homine videre velit, antequamillam justificet.

Sub Fide se bona opera comprehendere.

Bona opera esse conditionem que justificationem antecedat; infamque justificationem etiam consequi. Impios, de quibus Paul. ad Rom. 4. agit, tales esse impios, qualis erat qui islam Epistolam scribebat, tum cum scribebat; in quem sinem allegavit verba Pauli 1. Tim. 1.15. Fidem ipsam imputari in justitiam.

Se nusquam in Scriptura invenire, Christi justitiam nobis in justitiam imputari.

Deum propter Christum & in Christo, ex gratia sidem nobis in justitiam imputare.

P bi cum Papistis disputatur, non disquirendum , an per bona opera justificemur , sed per que opera.

#### De Perfectione hominis in hac vira.

Posse aliquem persette santtum esse, omniaque Christi pracepta custodire, ac per illud posse & debere salvum sieri, & sore.

# De Baptismo Infantium,

## Rogatus, an infantes eorum qui in fædere continentur debeant baptizari?

Declarat, ejusmodi infantes baptizari, non speciali aliquo Dei mandato de infantibila baptizandis, sed ad scandalum evitandum.

Addens insuper, se majoris facere baptismum adultorum, quam infantium.

## De Peccato Originali.

Nequaquam intelligere, effe aliquod peccatum agnatum.

Peccatum Adami, solummodo temporalem mortem, omnibus hominibus produxisse.

Infantes quidem inde à pueritia corruptos esse, verum in peccato non nasci.

Deum qui repugnantiam homini indidit adversus Legem, etiam vires contulisse, quibus inclinationi isti resisteret. Ita ut èam tam custodire, quameidem adversari possit.

In Christo fuisse naturam; in qua fuerit affectio, repugnans voluntati Dei, sed qua non fuerit peccatum, eo quod nen sit assensus aut voluntas subsecuta. Conventus Classicus, examinatis diligenter omnibus, quæ de Ioanne Geysterano constabant, in timore Domini, consentientibus Amplist. DD. Delegatis, & Synodi nostræ Deputatis, statuir: Quandoquidem maniseste patuit, Ioannem Geysteranum, illegitime ad ministerium promotum esse, atque ex propria Consessione, quam & pro arbitrio correxit, deprehensum fuit, illum à doctrina in Reformata Ecclesia inde à principio Reformationis, in hisce provincijs recepta & prædicara, co usque discessifise, vt pro Doctore prædicæ Ecclesia haberi nec possit, nec debeat, quin imo Reipubl. admodum permiciosus sit; Ideir co visum, illi in posterum, ab omni functione Ecclesiastica abstinendum, nec non illegitimis ejus Senioribus ac Diaconis, donec aliter ab Illustr. & Potentib. DD. Ordinib. Holl. & Westfrist aut à Synodo Nationali, constitutum sucrit.

## Confessio Petri Geisterani, nuper in utraque Egmonda Concionatoris.

Scrio monitus, vi siquid prater quinque notos Articulos adversus Resormatam religionem haberet, id rotunde declara et; Significavit, se in genere ad istam questionem respondere non posse.

Viterius i ogativ, quid sentiret de Trinitate? Petyt sil i ostendi, qui firetus unquam ad

pictatem inde provenerint, quod tres vnus fint.

Denuo 105a:us , Annon idem de S. Trinitale cum Reformata Ecclefia fentirei ; Reffondit , fe fententiam illius non negare, fed non intelligere.

Deum esse omnipotentem, sapientem, omnia perssicientem, & virtute sua penetrantem, & potentia sua vbique prasentem: Verum an secundum essentiam vbique prasens sit, id se nescire.

Deum appellari l'airem respectu fidelium, asque ci am filusti. Nescire tamense, an Christus ab avera o Dei si iussit; aut Deus ab aterno. Veruntamen issum ad auguam divinam poventiam exectum esse.

Spiritum Sar Etum effe Spiritum Dei, & aternum Spiritum.

Non d prehendere in Scriptura, vnius essentia esse cum Patre & Filio.

Neque invenisse in Scriptura, illum aternum esse Deum.

Fateri Spiritum S. esse ab eterno, & ante omnem eternitatem.

Iesum Christum fuisse verum hominem cum in terra viveret . nescire tamen an adhuc ta!issit, quoad substantiam.

Ignorare fe, an Christus ex dual us subsistat naturis, divina nempe & humana. Neque putare Christo divinam naturam datam fuisse, ante cressionem mundi.

Nos per opera, que Christus nobis in Novo Testamento injunxit, coram Deoius isficari; quibus se opus quoque sidei annumerare.

Ignorare se, An Christus fuerit sub Veteri Testamento.

Christum suo sacrificio meruisse, vt nobis peccatoribus observatio praceptorum, & sides in jusitiam imputaretur, secundum verba Perri, 1. Pet. 2. v. 22. & c.

Se in illa Sententia esse , hominem Christianum mandata Christi persecte pesse implere in hac

vita.

Necessarium esse, omnia Christi præcepta custodire vt skluemur Itatamen, vt, non obsit nonnunguam in hoc aut illo delinguere; qued de actibus, non de habitu intelligi velit.

Magis proclivem effe in allam sententiam, eadem corpora resurrectura, quoad substan-

tiam.

Quod ad illud, An hec nostra corpora quoad substantiam sint in gloriam atque aternum gaudium ingressura; Respondit, mortale superinduct immortalitatem. Pressus rogatus, quomodo verba s'auxi intelligenda essent, de substantia, an de modo enegavit se aliter respondere aut pesse aut relie.

Neminem gladium gestare posse , ne quidem Magistratum, ctiam adversus koslem.

Homicidam non esceladio a quoquam puniendum.

Adobicctionem ex Cap. 13. ad Rom. v. 15. Respondit, duplicem esse Dei constitutionem, vnam cui omnes, quansum ad nos pertinet, pareretenemur: alteram, quam voluntus hominis antecedit. In hunc finem adducens exemplum Asur, qui virga ira divina nominatur.

Fateri se, ese in pueris propensionem ad peccandum, & carnales cupiditates.

Infantes in peccatis concipi & nasci, in S. Scriptura non legiste.

Adami lapfum, temporalem folummodo mertem omnibus hominibus produxisfe. Deum qui repugnantiam homini indidit adversus Legem , ctiam virés contulisse quibus propensioni isti resisteres.

. Ita ut eam tam observare , quam eidem reluctari possit : quod de Christianis se posse affir...

mare profitetur.

**aut à** Synodo Nationali, fecus statuatur.

Infantes baptizari, non ex speciali Dei mandato , sed ad scandalum evitandum'. Baptismum adultorum , magis adisicare quam infantium.

Cum Petrus Geisteranus in hunc modum esset auditus, esque esse concessum, ut Confessionem suam pro arbitrio corrigerer; in timore Dei post maturam deliberationem, omnibusque difficultatibus probe expensis, à conventu, cum consensu Amplis. DD. Delegatorum, & Deputatorum Synodi, statutum est: Quandoquidem ex Petri Geisterani propria Confessione, qua ab ipso suit dictata, quamque pro arbitrio suo corrigendam curaverat, manifeste patuit, illum à doc rina Reformatæ Ecclesia ab initio Resormationis in hisce provinciis practicata & suscepta, eousque desecisse, un pro Doctore practical a Ecclesia habert minime possit, um Reipub. perniciosus sit, judicamus eundem imposterum ab omni sunctione Ecclesiastica atcendum, donec ab Illust. ac Potentib. DD. Ordinib. Holl. & Weststis.

Descriptum ex authentico exemplari Actorum Classicalium, in Conventu Illustr. & Prapotent. DD. Ordin. Holl. & VVestsis. exhibito; cum de hac causa prasentibus corundem Illustr. DD. Delegatis Classicalis conventus habitus fuisset mense Martio an. C1010CXIX: cum quo collatum, per omnia convenire, depresibensum est. Haga vi Martis, Ann. C1010CXX.

Tell:

Duijck.

# Sessione Centesima Trigesimanona,

x xv. Aprilis, Die Iovis ante Meridiem.

ACTA est particularis causa, quæ ex Frisa ad Synodum transmissa erat.

Prælectum suit & examinatum Proæmium quod Canonibus Synodicis, de quinque Remonstrantium Articulis, præsigendum putabatur.

# Sessione Centesima Quadragesima.

Eodem Die post Meridiem.

Eadem Sessione præsectum suit brevius Procemium quod jisdem Canonibus præsigeretur, idemque mutatis nonnullis, quæ in illo observata sucrant, à Synodo est approbatum: quod hic subjectur.

# PRÆFATIO

In nomine Domini & Servatoris nostri Iesu Christi, Amen.

I Nter plurima, qua Dominus & Servator noster Jesus Chri-stus militanti sua Ecclesia in hac arumnosa peregrinacion dedet solatia, merito celebratur illud, quod ei, ad Patrem suum in caleste sanctuarium abiturus, reliquit: Ego, inquiens, sum vobiscum omnibus diebus vsquead consummationem seculi. Huius suauisima promissionis veritas elucet en omnium temporum Ecclesia: qua quum non solum aperta inimicorum violentia & Hareticorum impietate, sed etiam operta seductorum astutia inde ab initio fuerit oppugnata sane h Unquam salutari promissa sua prasentia prasidio eam destituiset Dominus, pridem aut vi Tyrannorum fußet oppressa, aut fraude impostorum in exitium seducta. Sed bonus ille Pastor, qui gregem luum, pro quo animam luam poluit, constantisime diligit, persecutorum rabiem tempestine semper & exserta sape dextera, miraculose repressit, & seductorum viastortuosas acconsilia fraudulenta detexit atque dissipauit : utroque se in Ecclesia sua prastantissimmen esse demonstrans. Huius rei illustre documentum exstat in Historijs piorum Imperatorum, Regum & Principum, quos Filius Desin Subsidium Ecclese sua toties excitavit, sancto domus sua Telo accendit, eorumque operanon tantum Tyrannorum furores compesciait, sed etiam Esclesia cum falsis Doctoribus, Religionem varie adulterantibus conflictanti, sanctarum Synodorum remedia procui auit, in quibus fideles Christi servi coniunctis precibus, consiins & laboribus, pro Ecclesia & veritate Desfortitir seterunt, Satane ministres, licet in Angelos lucis se transformantibus, intrepide se opposucrusit, eorum & discordia semina sustulerunt, Ecclesiam in Religionis pura concordia conservarunt, & sincerum Dei cultum ad posteritatem illibatum transmiserunt.

Simili beneficio fidelis noster Seruator Ecclesia Belgica, annos aliquam multos assistissima, gratiosam suam prasentiam hoc tempore testatus est. Hanc enim Ecclesiam à Romani Antickristis Tyrannide & horribili Papatus idololatria potenti Dei manu condicatam, inbelli diuturni periculis totics miraculose custo ditam, & in cura Dostrina atque disciplina concordia ad Dei sui laudem, admirabile

Respub.

Reipub.incrementum, totiusque Reformati Orbes gandum efflorescentem, Jacobus Arminius eiusque sectatores, nomen Remonstrantium prase ferentes, varys tam veteribus quam novis erroribus, primum tecte, deinde aperte tentarunt, & scandalosis dissensiomibus ac schismatibus pertinaciter turbatam, in tantum discrimen adduxerunt, ut florentissima Ecclesia, msi Servatoris nostri miseratio opportune intervenisset, horribili dissidiorum & schismatum incendio tandem conflagrassent. Benedictus autem sit in secula Dominus, qui postquam ad momentum faciem suam à nobis (qui multis modis iram & indignationem eius provocaveramus) abscondisset, universo Orbitestatum fecit, se sæderis sui non obluusci, 🕒 suspiria suorum non spernere. Cum enim vix olla remedij spes humanitus appareret, Illustr simis & Prapotentibus Belgij Fæderati Ordinibus Generalibus hanc mentem inspirauit, ut, consilio & dwestione Illustrissimi & Fortissimi Principis Arausicani, legitimis medijs, qua ipsorum Apostolorum, &, qua eos secuta, Ecclesia Christiana exemplis longo temporum decursu sunt comprobata, & magno cum fructu in Ecclesia etiam Belgica antehac usurpata, sevientibus hisce malis obuiam ire decreuerint, Synodumque, ex omnibus, quibus prasunt, Provincijs, authoritate sua, Dordrechtum conuocarint, expetitis ad earn & fauore Serenisimi ac Potentissimi Magna Britannia Regis Jacobi, & Illustrissimorum Principum, Comitum, & Revumpublicarum, impetratis plurimis graujsimis Theologis, ut communi tot Reformate Ecclesia Theologorum iudicio, ista Armini, cjusque sectatorum, dogmata accurate, & ex solo Dei verbo, dijudicaventur, vera Doetrinastabiliretur, & falsareijceretur, Ecclesiisque Belgicis concordia, pax & tranquillitas, divina benedictione, restitueretur. Hoc est illud Dei beneficium, in quo exultant Ecclesia Belgica, & fideles Seruatoris sui miserationes humiliter agnosiunt, ac grate pradicant.

Hac igitur veneranda Synodus (prauia per summi Magistratus autoritatem in omnibus Belgicis Écclessis, ad ira Dei deprecationem & gratiosi auxilij implorationem, precum & sejunij indictione & celebratione) in nomine Domini, Dordrechti congregata, divini Numinis & Salutis Ecclessia accensa amore, & post inuocatum Dei nomen, sancto iuramento obstricta, se solam Seripturam sacram projudicij norma habituram, & in causta hujus cognitione & judicio, bona integraque conscientia versaturam esse, hoc egit sedulo;

magnag

magnaque patientia, ut pracipuos horum Dogmatum Patronos, cor am le citatos induceret ad sententiam suam de Quinque notis doctrina Capitibus, sententiaque vationes plenius exponendas. Sed cum Synodi iudicium repudiarent, atque ad interrogatoria, co, quo aquum erat, modorespondere detrectarent, neque Synodi monitiones, nec Generosorum atque Amplisimorum Ördinum Generalium Delegatorum mandata, imo ne ipsorum quidem Illustrisimorum & Prapotentum DD. Ordinum Generalium imperia, quicquam apudillos proficerent, aliam viam eorundem Dominorum justu, & ex consuetudine jam olim in Synodis antiquis recepta, ingredi coacta fuit; atque ex Scriptis, Confessionibus ac Declarationibus, partim antea editis, partim etiam huic Synodo exhibitis, examen illorum Quinque Dogmatum institutum est. Quod cum jam per singularem Dei gratiam, maxima diligentia, fide, ac conscientia, omnum & singulorum consensu absolutum sit: Synodus hac ad Dei glariam, Gut veritatus (alutaris integritati, conscientiarum tranquidicati, 🗲 paci ac saluti Ecclesia Belgica consulatur, sequens fuciciu n, quo & vera, verboque Dei consentanea, de predictis Chinque Do-Etrina Capitibus, sententia exponitur, & falsa verboque Dei diffentanca reijcitur, statuit promulgandum.

# Sessione Centesima Quadragesima-prima,

XXVI. Aprilis, Die Veneris ante meridiem.

Acta fuit eadem causa particularis Frisica.

# Sessione Centesima Quadragesima-secunda,

Eodem Die post meridiem.

Hac Sessione causa eadem Frisica continuata est-

# Sessione Centesima Quadragesima-tertia,

XXVII. Aprilis, Die Saturni ante meridiem.

Clarissimus vir D. Petrus Molinæus Ecclesiæ Parissensis Pastor, per D. Deodatum Synodo iudicium suum de quinque Remonstrantium Articulis exhibuit. Quod & publice prælectum suit. Est autem illud:

Petri Molinai Pastoris Ecclesia Parisiensis Confessio, super Controversiis, qua in Belgio agitantur. Quam Sacro Cætui Reverendissimorum Patrum Synodi Generalis Dordracena, examinandam proponit.

PRædestinatio est decretum Dei , per quod in salutis negotio, Deus constituit, quid de unoquoque hómine sacturus sit.

Huius Prædestinationis duæ sunt partes: Electio, & Reprobatio.

Electio est decretum grerium, eoque immutabile, quo Deus ex genere humano lapso & corrupto, decrevit certos quosdam homines, ex mera sua gratia per Christium, servare, & sidein cateraque media eis dare, per qua ad salutem perveniant.

Certum essenum Electorum, non modo in Dei præscientia, sed etiam exeius Decreto & voluntate, eredo & prositeor. Alioqui enim, qui equid Scriptura dicit, de librovitæ, qui nihil est aliud quam Album Electorum; & de numero fratrum nondum impleto, & de ovibus Christo datis, etiam ante conversionem, sob. 10. ev. nesceret. Quaproprer damno Arminium, ejusque sectarios, negantes numetum Electorum, Dei voluntate, & Decreto, esse desinitum.

Credo & profitcor electos non posse reprobari: nec reprobos salvari: sic enim resigerentur certa Dei Decreta & immutabilia. Arminij scholam secus sentien-

tem, damno & abominor.

Electionem Generalem & Conditionalem; nullam agnosco; qua Arminiani volunt, omnes homines electos esse ad salutem conditionaliter: id est, dummodo credant. Per hanc enim Electionem, Simon Perrus, & Simon Magus pariter Electi sunt. Non potest dici Electio, qua ad omnes extenditur: Is demum eligit, qui aliquos cateris prafert.

Credo unicum esse Decretum Electionis, quo Deus decrevit, non tantum quales, sed & quinam servandi sint: nec tantum constituit credentes esse salvandos,

fed etiam, quinam & quot, suo dono & beneficio, sint credituri.

Tota illa dissertatio Pauli, quæ est à versu 6. capitis 9. ad Romanos, usque ad versum 29. agit de Electione & Reprobatione singulorum, non vero (ut volunt Arminiani) de Electione tantum, aut reprobatione. Qualium, id est, credentium aut non credentium. Id evincunt exempla singulorum: Isaaci & Ismaëlis, Iacobi & Esaui. Tum illa verba, Miserebor, cuius misertus suero, aperte agunt de certis quibus dam personis; non vero de qualibus: alioqui Paulus dixisset, miserebor qualium misertus suero, non vero cuius, aut quorum.

Scopus Apostolinon est, agere tantum de Electione ad justitiam: sed de Electione ad salutem. Non opponit opera, justificationi per sidem, sed Deo vocanti, idq;

ex Electione secundum propositum, & ex mera gratia:

Isaacum & Ismaelem, quemadmodum & Iacobum & Esau, nego ibi proponi, ut typos eorum, qui justificantur per sidem, & eorum qui volunt justificari per opera. Nulla enim esser convenientia inter typum & rem typo adumbratam: cum Esau & Ismael talem justifican nunquam assectaverint: nec ibi de justificatione sermo sit.

Electionem ex fide prævisa, nullam agnosco: sive prævisa fides ponatur ut causa Electionis, sive ut conditio præcedens. Deus non eligit nos ex fide, sed ad fidem. Nec nos invenit bonos, sed facit. Nec quicquam in nobis prævistit boni, nisi quod ipse facturus est. Deus enim nos elegit in Christo, ante jæsta mundi fundamenta, ut essemus sancti; Ephes. 1.3. Non ergo, quia suturi eramus sancti. Fides enim pars est istius sanctitatis. utpote qua sanctiscamur non tantum essicienter; sed & formaliter. Deus nos prædestinavit, quos adoptaret in silios per Iesum Christum vers. 4. Quos autem prædestinavit ad adoptionem, necesse est prædestinaverit ad ad Spiritum adoptionis eis dandum: quia testimonium, quod Spiritus adoptionis in nobis per hibet, est ipsissima fides.

Confonant hæc loca. Mifericordiam confecutus fum à Domino,ut, esfejin fidelis .1. Cor. 7.

Non ergo quia futurus eram fidelis. Et Actor. 22. vers. 14. Deus te elegit, ut cognesceres cius voluntatem. Hac autem cognitio pars est fidei. Quocirca Paulus ad Titum cap. 1. vers. 1. cum posset dicere electionem esse fidelium, maluit dicere, sidem esse Electorum: nempe quia sides electis peculiaris est, & ab Electione fluens. Nam sidei voce, doctrinam Evangelij non posse hic intelligi, hinc patet, quia doctrina Evangelij etiam reprobis proponitur, nec Electis peculiaris est.

Concinit Lucas Act. 13. v. 48. dicens, credidisse, quotiquot erant ad τίταη τε συρεδίοι, ordinati: Vbi qui per τε συρείνες intelligunt διακθμενες, dispositos seu bene astectos, vocem Græcam depravant, & sensu Lucæ excidunt. Quod si Deus non elegit quemquam, ex prævissone operum, (ut fatentur Arminiani) sanc nec ex prævissone sidei, & recti usus gratiæ, quandoquidem hic usus gratiæ, & obsequium si-

dei, opus est quoddam, idque longe præcipuum:

Neque vero sine summo scelere dicipotest, Decretum Electionis, dum hic vivinus, non esse peremptorium & irrevocabile: Cum scriptura dicat: Solidum sundamentum Dei stat, habens hoc sigillum: Novit Dominus qui sunt sui. 2. Timoth. 2.19. Et, ut propositum Dei quod est secundum Electionem, sirmum maneret. Rom. 9.11. Et, Do ovibus meis vitam aternam, non peribunt in aternum: non rapiet eos quisquam de manu mea. 10h. 10. Et, Quicquid Pater dedit mihi, ad me veniet. Ioh.cap. 6.

Quicunque asserunt, Deum in Electione considerare sidem & perseverantiam in side, ut rem iam præstitam, non vero ut præstandam; cum alijs multis de causis, tum hoc solo nomine erroris arguuntur, quod hoc pacto statuunt, neminem eligi, nisi consideratum iam ut mortuum, aut certe ut constitutum in extremo puncto, quod est vitæ mortisque confinium. Non enim censetur perseverasse,

nısı qui cursum absolvit.

Multus est in eam rem Iohannes: Apud eum cap. 6. Christus sic loquitur, Qricquid dat mihi Pater, veniet ad me. Ergo prius dati sumus Christo, quam ad eum veniamus: venire autem est credere, ut docetur vers. 35. & cap. 8. vers. 47. Propterea non auditis, quia ex Deonon estis. Ergo ex Deo sumus, entequam audiamus. Et cap. 10. vers. 25. Vos non creditis, quia non estis ex ovis us meis: Ergo qui credunt, ideo credunt, quia sunt ex ovibus Christi: Non ut Atminius, qui ideo vult aliquem este ex ovibus Christi, quia credit. Enimvero ovium nomine hic censentur, non modo credentes, verum & qui nondum eredunt, sed qui benesicio Dei sunt credituri: ut diserte docetur vers. 16. Non absimile est illud Iohannis cap. 17. vers. 6. Pateseci nomen tuum illis quos dedissi mihi. Ergo prius erant dati, ac proinde esecti, antequam Christus eis nomen Dei patesecistet. Non enim hic agi de solis Apostolis, ut singunt sectarij, indicant verba sequentia, vers. 20. Non tantum pro iis rozo, sed & pro iis qui per sermonem eorum sunt credituri. Idem patet ex eo quod Apostoli ibidem opponuntur mundo, ut è mundo selecti. Quod sane ad solos Apostolos non potest pertinere.

Quicunque prædestinatus est ad vitæ sanctitatem & charitatem, necessario prædestinatus quoque est ad sidem, à qua hæc sanctitas slutt, & quæ per charitatem operatur. At Paulus ad Romanos 8. vers. 28. dum dicit nos prædestinatos esse ad sanctitatem. Ergo etiam dicit, nos prædestinatos ad sidem. Essi autem Paulus hæc dicit ad consolationem afflictorum, eos tamen solatur consolationibus, quæ ad omnes sideles pertinent. Inter quos multissunt, quos Deus habet indulgentius, & ærumnis eximit. Id vero evincunt verba sequentia: \*\*Dros prædestinavit, vocanit, quos vocavit, instificavit, quo: instificavit, giorissiavit. Quæ series concatenata donorum Dei, eum ad omnes sideles pertineat, non potest conformitas cum Christo, ad conformitatem crucis restringi, utpote à qua multi sideles excipiuntur.

Præcipui ponderis est, quod ibi Apostolus docet nos esse prædestinatos ad vocationem, & per vocationem ad justificationem. Quod si prædestinati sumus ad

justificationem: ergo & ad sidem per quam justificamur.

Mitto quod Arminiani evertunt illud Apostoli, quos instificavit, glorificavit. Quippe qui docent multos, sustificatos esse, qui fide excidunt, ac per id damnantur. Idem evincit totum caput 9, ad Romanos, ubi inter alia Iacob dicitur amatus à

Deo,

Deo antequam quicquam fecisset boni aut mali. Ergo & antequam credidifset, & recte usus esset gratia. Tum illud falsum esset, non est volentis, neque currentis; sed miserentis Dei; Si ex side prævisa Deus hominum misereretur. Actus enim credendi, sectarij nolunt gratiam solam esse causam, sed partim gratiam, partim liberum arbitrium, penes quod sit gratia uti vel non uti, camque vel admittere vel respuere.

Neque vero consentaneum est, Christum, qua homo, alia ratione esse prædestinatum, quam ejus membra. Eum autem esse prædestinatum ad tantum culmen

gloriæ ex prævisa ulla virtute, ne sectarij quidem assirmare audeant.

Immo nec Electio, ex fide prævifa, poteft vocari Electio, fed potius admissio seu receptio eius, qui ultro venit ad Chtistum, & qui prius Deum elegit in quo fiduciam poneret, quam à Deo eligeretur.

Quid quod hac ratione omnes infantes immatura morte prærepti, ab Electio-

ne excluduntur. Quippe qui non possunt dici electi ex prævisa side.

Denique, si Electi sumus ex pravisa perseverantia in side, nemo potest, nec debet credere se electum esse: Sic enum crederet tem, quæ nondum est, & quæ ordine posterior est side, & perseverantia in side: sed debet, juxta Arminium, sic secum loqui. Si perseveravero in fide, ero Electus.

Quod adtexturam illam quatuor Decretorum, quibus Arminius totam doctrinam de prædestinatione comprehendit; Quorum primum est, Decretum de mittendo Christo, & morti tradendo: Secundum, de salvandis credentibus & perseverantibus. Tertium, de dando omnibus vires sufficiétes ad credendum. Quartum, de salvandis singulis, quos Deus pravidit credituros; Credo & pertendo hac Decreta digesta esse ordine non probo, & hac Decretorum perturbatione;

Euangelium quoque everti.

Secundum enim Decretum, cum includat mandatum Dei de credendo ad falurem, non porest esse Decretum Electionis: nam per prædestinationem Deus decrevit, quid de nobis ipse velit facere, non vero quid nos facere jubeat. Accedit quod hac feries Decretorum, Electionem singulorum à voluntate humana suspendit. Tum sic siunt dux Electiones; una generalis qux eligit non quos, sed quales; altera particularis, que eligit singulos: cum tamen Scriptura unam tantum Electionem ad falutem agnoscat, eamque singulorum. Tum illud gravissimum, quod Electio singulorum, sit posterior morte Christi: quæ opinio Arminianos transversos agit, & præcipitat in multa absurda. Docent enim, Christum non esse mortuum pro ovibus quas pater ei dedit, sed ut omnes homines sierent oves Christi. Neć Christum in morte plus sibi salutem Petri quam Iudæ proposuisse. Cum tamen Christus dicat, se mortem oppetere pro amicis, se animam tradere pro ovibus, & 10h. 150 pro iis quos Pater ei dedit. Quæ si vera sunt, oportet, ut prius consider et ur ut oves, Ioh. 10. & ut à Deo amati, & Christo dati, quam Christus mortem pro iis passus sit.

Nec potest ulla esse capitalior oratio, aut in Christum contumeliosior, quam velle, ut Christus per mortem sit constitutus caput Ecclesia, antequam Deus constituisset, que sutura essent cius membra. Et cum caput Ecclesie esset certum, corpus tamen fuisse incertum. Imo vero ex Arminij doctrina, sequitur Christum potuisse esse caput sine corpore. Cum enim censeat, nullum esse Electum qui non possit reprobari; & rectum usum gratix prævenientis & comitantis pendere ex libero arbitrio hominis, ideoq; numerum Electorum Dei voluntate non esse certum; poterat fieri ut omnes gratiam istam respuerent, & sic Deus suo sine in mittendo Filio, & Christus fructu mortis sux, privaretur. Tutius est, Decretum Dei de Electione, non concidere scrupulose in frusta, nec scrutari momenta & ordinem divinarum cogitationum. Ad Electionem enim unum Dei Decretum sufficit, quo etiam statuuntur media, per quæ Deus ad finem destinatum nos perducit. Decretum enim de fine, includit Decretum de mediis ad finem: non secus ac uno eodemque Decreto Deus decrevit dare homini vitam, & media ad vitam, puta respirationem, & cibum &c. Sic Deus uno eodemque Decreto, quos prædestinavit ad salutem, prædestinavit ad sidem.

Illud Pauli ad Ephel. cap. 1. Elegit nos in Christo; Sic interpretor: Destinavit nos ad falutem

ad salutem in Christo, seu, per Christum, adipiscendam. Non pugnant, Eligere ad salu-

tem non credentem ut credar, & velle salvare credentem.

Etsi Deus magis amat iustitiam suam, quam salutem hominis, non tamen plus amat executionem iustitiæ suæ, qua punit nostra peccata in Christo, quam executionem suæ misericordiæ qua homines salvat : nam ob idipsum voluit Christum luere nostra peccata, ve servaremur.

Quanquam Deus prius dat fidem quam falutem, non ideireo Decretum de fide danda, prius est Decreto de salute conserenda. Deus enim prius intendit sinem quam media, & finis semper intentione prior est. Salutem igitur Deus prius in-

rendit, quam fidem, quia fides est medium ad salutem.

Per doctrinam de Electione præcisa, non tardatur pius conatus sidelium, nec languescit industria. Nam quid obstat, quo minus gnaviter incumbatur labori, cuius eventus à Deo definitus est? Christus probe norat vitæ suæ in tertis terminum ; nihilo fecius tamen virabar pericula , & manibus Iudžorum non femel elapsus est, Ezechias recreatus ex morbo, sciebat vitam sibi ad annos 15. esse prorogatam. Quo tempore tamen non est dubium, quin ederit & biberit. Paulus certus incolumitatis vectorum, & evasionis ex naufragio, nautas tamen hortabatur ad laborem. Nihil tam æquum est, quam ut Decreto Dei sive noto sive ignoto,

fubserviat piorum labor, & industria.

Ad Quæstionem qua quæri soler, Vtrum Christus sit Electionis sundamentum, fic censco respondendum. Christum, quatenus est homo & mediator, esse caput Electorum, sed non causam electionis, cum ipse, qua homo, sit electus. Est quidem causa meritoria salutis, & λύτρον. Sed non est causa, cur de duobus pariter peccaroribus, alter alteri præferatur. Causa quærenda est in Dei beneplacito, & amore gratuiro, qui ordine antecedit intercessionem Filij, quandoquidem Pater missit Filium, & dedit redemptorem. Nihil detrahitur de magnitudine pretij redemptionis, cum voluntas ejus, qui pretium hoc obtulit, dicitur antecessisse. Id Christus ipse docet Ioh.3. 16. Sie Deus dilexit mundum, ut dederit Filium, &c. Ergo prius nos amavit Deus, quam Filium pro nobis dederit. Qua dilectione dum Arminiani dicunt, Deum non voluisse nobis vitam æternam, perinde agunt ac si dicerent, Deum isto amore voluisse nos in morte relinquere: Et Deum quando decrevit date Filium pro nobis, nondum constituisse an per eum nos salvaturus esset. Profecto Christus non est causa amoris, per quem pater voluit mittere filium: Nec ulla fit Christo injuria cum dicitur esse medium, per quod, & in quo nobis Deus confert falutem.

Nec vero dum volumus amorem Patris, per quem nos elegir, ordine antegredi intercessionem Filij, per hoc volumus, Electos esse à Deo amatos extra Christum. Nam eth amor Patris antecedit missionem Filij, nunquam tamen nos amavit sine consideratione Filij; nec unquam voluit Electis bonum ullum largiri, nisi per Chriftum & in Christo. Prioritas ordinis potest esse inrer duas res inseparabiles : præcipue inter decreta Dei, quæ pariter funt æterna. Sic in Dei cogitatione prius fuit velle creare hominem, quam velle eum imbuere iustitia & luce: non tamen inde sequitur, Deum unquam voluisse creare hominem sine justicia & luce. Sic plane dicimus, Deum nunquam nos amasse extra Christum, criamsi ejus amor antecedat ordine intercessionem Christi.

Quosdam esse reprobos, ipsa vox escationis arguit: non enim essent aliqui electi, nisi cæteri essent posthabiti.

Reproborum mentionem facit Scriptura. 1. Petri 2.8. & Iudæ v.4. Hi in Apo-

calypsi designantur per eos, quorum nomina non sunt scripta in libro vitæ.

Reprobatio est decretum, quo Deus ab æterno statuir, certis hominibus, non dare gratiam, qua ab insita pravitate & debita maledictione, liberentur, cosque ad justas & commeritas pœnas ob peccarum destinavir.

Reprobos posse salvari, dogma est Arminianum, Christianis auribus insolens.

Porro etfi peccatum fit causa meritoria destinationis ad pænam, non est tamen causa voluntatis, per quam Deus ponir discrimen inter electos & reprobos. Sint enim duo fontes, rei ejufdem criminis; placeat autem Regi hunc damnare, illum absolvere: peccatum quidem causa est, curille plectatur capite; at non est causa cur

Rex aliter sit assectus erga unum, quam erga alterum, cum par vtrobiq; sit culpa. Causa discriminis est, quod aliquid intercessit, quod ab uno horum pænam avertir. Quod quidem in Prædestinationis negotio, est mera Dei & doxia, qua ei visum est, hos donare Christo: cæteros vero, in insita corruptione & commerita maledictione, relinquere. Super quo delectu, nefas est Deo litem intendere, aut eum vocaread calculos. Sed usurpandum illud Pauli, O homo, quistu es? &c. Hoc unum ster mentibus nostris infixum, Deum his dare gratiam indebitam; illis, irrogare pernam debitam : ut illi habeant quo laudent eins bonitarem : hi non habeant, quod conquerantur de eius justiria.

Quamvis autem corruptio naturalis fit caussa sufficiens ad reprobationem, non secus ac serpentes rupto ovo recens in lucem editi merito necantur, quamvis neminem adhuc infecerint veneno; non est ramen dubium, quin ob quam causam Deus damnat, ob eandem damnare decrevetir. Damnat autem Reprobos ob peccata actu commissa: luunt enim pænas in Inferno non solum peccati Originalis, sed & actualium omnium: unde & inæqualitas pæharum. Ergo & Deus eos damnare decrevit, ob eadem peccata. Nihil enim obstar, quo minus Deus considerans hominem jacentem in corruptione & pravitate naturali, eundem quoque confideret pollutum iis peccatis, que per istam pravitatem naturalem est commissurus.

Inter peccata, ob quæ aliquis destinatur ad pæna, sine dubio est incredulitas & rejectio Euangelij. Nam hac ipia rejectione peccatur in legem moralem, per quam Deus homines judicaturus est. Lex enim juber Deum amari toto corde, eig: in omnibus & fine exceptione more geri: ac proinde & credi loquenti, & jubenti credere obtemperari, quod cunque tandem illud fuerit, quod Deus vel jubebit, vel dicet.

Vt reprobetur ob rejectum Euangehum, & gratiam Christi spretam, is, cui Euangelium nunquam est revelatum, nulla ratio patitur. Sed quem Euangelium non servat, sub lege relinquit, ut per eam judicetur. Que tum demum aftringit hominem ad credendum in Christum, cum Christus annunciarur : Nec est pædagogus ad Christium, nisi quibus Christi cognoscendi facta est copia.

Deum quemquam destinasse ad pænam æternam, sine consideratione impæni-

tentiæ aut incredulitatis, nec dicimus, nec fentimus.

Neque vero si prædestinavit Deus electos ad sidem, ideirco prædestinavit reprobos ad incredulitatem. Distinguenda enim sunt media, quæ Deus in homine invenit ab eis quæipse facit. Invenit Deus in homine corrupto media ad damnationem, nempe incredulitatem. At fidem non invent, sed iple facit. Inde est quod prædestinat quidem ad fidem, at non ad incredulitatem. Adid enim demum Deus prædestinat, quod facere decrevir. Denique impænirentia antecedit ordine Re-

probationem: at fides posterior est electione, quippe electionis effectum.

Enodatio Quæstionis; An Christus pro omnibus mortuus sit, hoc est, an Christus omnibus & singulis imperraverir, & acquisiverir reconciliatione, & remissionem peccatorum, pendet ab alia, videlicet, an justum sit ut reconcilientur Deo, ijsque remittantur peccata, qui Christi gratiam respuunt, & in insidelitate ac impænitentia perseverant. Non convenire cum Dei justitia, ut ad tales reconciliatio pet Christum pertineat, nemo non agnoscit, nisi qui de Deo male sentit. Cum enim hanc legem Deus fixerit, ut nemo servetur, insi qui in Christum credit, planum est, idà Deo esse statutum; quia scit ita aquum esse, & consentions cum norma justitiæ. Nec iane par est, ut morte Christi reconcilierur Deo, qui mortem Christi abnegat. Hoc polito, hujus Quæltionis solutio est in promptu. Quærere enim, an mors Christisit sufficiens ad servandos omnes incredulos & impænitentes, nihilest aliud, quam quærere, an fit fufficiens, adaliquid injusti impetrandum, & ad faciendum aliquid, quod Dei justitiæ adversetur.

Christum ergo, pro omnibus esse mortuum, hocsensu verum est, nempe Christi mortem sufficiente esse, ad servandos quossibet credentes: imo & abunde suffecturam ad servandos omnes homines, si quotquot sunt in toto orbe homines, in eum crederent. Quod auté omnes non servantur, causam esse, non in insufficientia mortis Christi, sed in hominis pravitate & incredulirate. Deniq; codé modo potest dici, Christum morte sua reconciliare omnes homines Deo, quo dicimus, solem illustrare oculos omnium hominum, quamvis multi sint exei, multi dormientes, multi

ВЬ

in tenebris abditi. Nempe, quia , si omnes & singuli essent oculati , & vigilantes;

& positi in media luce, sufficeret lux solaris ad eos illustrandos.

Hac de causa Scriptura sacra, quæ interdum ait, Christum mortuum esse pro omnibus, eo sensu quem dixi, frequenter generalem illam locutionem coarctat, & restringit: dicens, Christum animam suam tradere pro ovibus suis, Ioh.10.11. & pro Ecclesia sua. Ephes. 5.25. Et sanguinem ejus essum esse pro multis. Matth. 26.28. Et silium hominis venisse, ut daret animam suam in redemptionem pro multis. Matth. 20. 28. Et, oblatum esse semelad tollenda peccatamultorum. Hebr. 9.28.

Contra hac Scétarij pertendunt, Christum morte sua omnibus & singulis impetravisse reconciliationem & remissionem peccatorum. Quod sane tam multis urgetur incommodis, & tam multa trahit impia & absurda, ut mirum sit cos pos-

se contra obniti.

Principio, morte Christi, Iudæ esse impetratam reconciliationem, cum ipsä mors Christi esse ejus crimen, eumq; ad laqueum adegerit, non est consentaneum.

Cumque co ipso tempore, quo Christus mortem oppetebat, multi jam cruciarentur in inferno, oporret sit vacui capitis, qui censet morte Christi eis reconci-

liationem impetratam esse.

Tum hac doctrina Deo aperte illuditur. Fingitur enim Deus concedere Filio reconciliationem hominis, quem ab æterno damnare decrevit, eique largiri rem, quam scit non profuturam. Enimvero, si Christus pro Pharaone & Iuda impetravit reconciliationem, satis sciebat istam impetrationem ipsorum bono & utilitati non cessuram. Inducitur ergo Christus sic rogans Patrem, obsero te, recipe in gratiam eos, quos scio te nunquam recepturum in gratiam. Nempe hi homines id videntur dare operam, ut Religio Christiana ridenda propinetur.

Nec solum Deo sie illuditur, sed & ipse Deus singitur illudere generi humano. Constat enim usu, & omnium sæculorum experientia, Euangelium vix decimo cuique annunciari, & nomen Christi maximæ parti orbis esse ignotum. Quod quidem sieri, Dei providentia sie dispensante, nemo negabit; nisi qui res susque deque ferri, & temere suere putat. Quod si Deus omnes homines sibi reconciliavit per Christum, cur hoc benesicium non promulgat per totum orbem? Cur pati-

tur hanc reconciliationem, maximæ parti generis humani esse ignotam?

Cum vero dicunt, Christum pro omnibus esse mortuum, quodad impetrationem reconciliationis; non vero, quod ad applicationem: plane fatentur Christum non impetravisse, ut hæc reconciliatio omnibus applicaretur. Vnde sit, ut inanis sit hæc impetratio, & ridicula.

Perinde enim loquuntur, ac si dicerent, alicui impetratam esse liberationem, sed non ut liberetur: aut alicui cibum esse impetratum, sed non esse impetratum,

ut hoc cibo vescatur.

Non minus ineptiunt, cum fatentur quidem, fructum resurrectionis ad solos credentes pertinere, at fructum mortis, id est, reconciliationem & remissionem peccatorum, ad omnes & singulos extendunt: perinde ac si dicerent, Christum mortuum esse pro aliquibus, pro quibus non superavit mortem. Et ad omnes quidem pertinere fructum pugnæ, at non victoriæ. Et erunt aliqui, pro quibus cum se obtulerit in cruce, non tamen pro iis se offert in cælo. At Scriptura hæc nectit, ut indivussa & inseparabilia; mortuum esse pro nobis, & resurrexisse pro nobis, Rom. 8.34. Christus is est, qui mortuus, imo qui etiam resurrexit: qui etiam est ad dexteram Dei, postulans pro nobis. Et 2. ad Corinth, 5.15. ut qui vivunt, posthac non sibi vivant, sed ei qui pro ipsis mortuus est, & resurrexit. Nimirum, quia fructus mortis Christi nemo sit particeps, nisi per resurrectionem.

Quid, quod si hae generalis impetratio reconciliationis totius generis humani admittitur, necesse est infantes omnes, nascentes extra sædus, esse reconciliatos, & peccatum eis esse remissum. Vnde sit, ut non also majore benesicio possint affici, quam si quis eos elementi crudelitate in cunis jugulaverit. Nam si in hoc statu reconciliationis moriuntur, certa est eorum salus. At ijdem vivi & superstites

educabuntur in Paganismo, quæ est certissima via ad damnationem.

His adde, quod hie reconciliatio cum applicatione confunditur. Cum enim nemo possit servati, nisi cui reconciliatio impetrata, applicata quoque suerit, apparet in his infantibus impetrationem nihil differre ab applicatione. Siquidem infantes in hoc statu reconciliationis mortui, per hanc solam reconciliationem salvanatur, si his creditur:) ac proinde hæc impetratio reconciliationis, in eis vicem applicationis obtinet.

Quod si hæc duo inter se conferantur, impetrare inimicis reconciliationem ut serventur, & salutem eis iam reconciliatis conferre, non dubium est, quin longe maioris sit amoris, mori ad reconciliandos inimicos, quam dare salutem iam reconciliatis. Id diserte docet Apostolus ad Rom. 5. 10. 3i cum inimici essemus, reconciliati sumus Deo per mortem filis cius, multo magis reconviliati servabimur per vitam cius. Nempe, si Paulo creditur; res est longe facilior & probabilior, servare reconciliatum, quam reconciliare inimicum, moriendo pro eo Cum ergo, quod est longe maximum, & summi amoris recupiquo, Christus pro omnibus præsticerit, (si sides Arminio) divendum erit, Christum mortem oppetendo pro nobis, non minus Pitatum, Judam, Saulem, Pharaonem, quam Petrum & Iohannem amaviste. Vt autem Christus summo amore amaverit, quos Pater ab æterno odit, & quos scit à Patre ab æterno destinatos ad pænam, nemo à se impetrabit ut credat, nisi qui vult decipi.

Quod si Christis moriendo suit vas & λύτρον pro omnibus, etiam pro damnatis, Deo inuretur nota injusticiæ, qui duas pænas pro uno peccato sumpserit, cum prior satisfactio sufficerer, & bis in idem iudicaverit. Semel enim hi damnati, mortui sunt in Christo, quando Christus in cruce eoru personam sustinuit: & tamen ijdem ipsi in sua persona moriuntur morte æterna. Enimvero de ijs omnibus pro quibus Christis est mortuus, dici potest, quod dicit Apostolus 2. Cor. 5. Siunia pro omnibus est mortuus, nempe omnes sunt mortui. At reprobos cum Christo, aut in Christo esse mortuus; nempe omnes sunt mortui. At reprobos cum Christo, aut in Christo esse mortuus; nempe omnes sunt mortui est dicere. Ac profecto sequentia verba Apostoli arguunt, cum loqui de omnibus, ad quos pertinet fructus resurrectionis, & qui sunt novæ creaturæ.

Idem Apostolus ad Rom. 5. 11. docet reconciliationem ad solos sideles pertinere. Glersamur, inquit, in Deo per Dominum nostrum Iesum Christum, per quem nunc reconciliationem assecuti sumus. An Paulus tantopere gloriaretut benesicio quod ipsi cum Iuda & Herode commune esset? Sic cap. 5. 25. Deus Christum proposuit placamentum per sidem in sanguine ipsius. Non est ergo placamentum sine side, at proinde, nec reconciliatio.

Quoscumque Christus reconciliavit, & quibus imperat remissionem peccatorum, pro ijsdem intercedit: hæc enim duo Scriptura coniungit, mosi pro aliquo, & pro eo intercedere Rom. 8. 34, & 1. Ioh. 2. 1. 2. At Christus pro mundo non intercedit, sed pro solis sidelibus, ut dicit ipse Christus Ioh. 17. 9. Ego pro ijs rogo, non rogo pro mando, sed pro cis quos dedisti mihi, quia tui sunt. Ergo Christus mundum non reconciliavit, nec ci impetravit remissionem peccatorum.

Arminiani κρησφύγεπν hic adhibent, & distinctiunculam. Faciunt enim duplicem intercessionem Christi, unam generalem, quæ sit pro omnibus: alteram particulatem, quæ pro solis credentibus. Quo dicto ipsi se implicant, & orsa à se detexunt. Nam universalis ista intercessio sine particulari plane est supervacance; strustra enim impetratur reconciliatio, si salus non impetratur. Quod se universali ista intercessione Christus petijt salurem Pilati, ludæ, denique omnium hominum, strustra petijt, & repulsam passius est. Cum tamen ipse dicat Ioh. 11.42. se semper à Patre exaudiri. Quod si petijt solam reconciliationem sine salure, inanis suit eius intercessio. An fortasse Christus petijt salurem omnium hominum; sed sub conditione, nempe si crederent, & ea lege ut credant? Hoc si tia est, rum planum est, eum non intercessisse pro omnibus. Quod enim petitur sub conditione, sublata conditione sion petitur. Tum hæc petitio est appositiones sin eo, qui petit aliquid sub conditione, quam ipse scit non implendam, neque este possibilem. Satis enim sciebat Christus moriens, non posse omnes credere nec servari, cum iam ram multi essent damnati.

Sed operæpretiú est cognoscere, quæ si illa particularis intercessio Christi Ich. 17.& quid perea Christus petat. Pater (inquit) conserva cos Et paulo post, rogo te, uo servos

B b 3 ee.

eos à maligno vers. 15. Si hæc intercessio est peculiaris sidelibus, non video quid supersit intercessioni generali. Nam sine his omnis intercessio inanis est. Cum autem in oratione Dominica, hæc duo simul & iunctim petantur, remissio peccatorum & liberatio à maligno; quis ferat tam audax sigmentum, quo sectarij hæc divellunt, & volunt Christum impetrare omnibus remissionem peccatorum, at non liberationem à maligno?

Quod si Christus orar pro omnibus, orar etiam pro ijs, quos scit peccare pec-

cato ad mortem, pro quibus Iohannes ne quidem patitur nos orare. 1.Ioh.5.16.

Non inficiot, Chtistum orasse pro crucifigentibus eum. At non pro ijs omnibus oravit, sed pro ijs tantum, qui id faciebant per ignorantiam. Dicit enim. Pater remitte eis, nesciunt enim quod faciunt. Quos paulo post ad Christi sidem esse

conversos, testatur Lucas, Act. 2. & cap. 3.17.

Cum ergo Scriptura dicit Deum tique adeo dilexise mundum, ut dederit Filium Ioh. 3, 16. Et, Christum esse propitiationem pro peccatis totius mundi. 1. Ioh. 2, 2. Etse concederemus per Mundum, totum genus humanum in solidum intelligi; non tamen inde sequeretur, Christum omnibus & singulis impetravisse remssionem peccatotum. Nam reconciliatio quorundam hominum abunde testatur genus humanum à Deo diligi. Christus est propitiatio pro peccatis totius mundi, quia in toto mundo nemini remittuntur peccata nisi per eum. Eodem plane modo, quo 1, ad Cor. 15, 22. Paulus dicit, In Christo omnes vivisicari, quia nemo nisi per eum vivisicatur.

Speciose ostentant locum, 1: ad Tim. cap. 2. 6. Christus semetissum dedit pretium redemptionis pro omnibus. Tum illud ad Titum cap. 2. Illuxit gratia Dei salutaris omnibus hominibus. Sed hic, per Omnes intelligi Quosovis, & cuiuslibet conditionis homines, loci texrura evincit. Priori loco, Paulus vult otari pro Regibus: posteriori iubet servos esse fidos, & nihil νοσφίζειν. Huius exhortationis αὐπολοχία hae est: quia etiam ad Reges, quantumvis tunc temporis alienos à Christo, & ad servos quantumvis sortis abjecta, pertinet promissio salutis; nec ulla conditio hominum à salute excluditur.

Nihilo plus ad rem facit locus ad Rom. cap. 14.15. Ne esca tua illum perdito, pro quo Christus est mortuus. Ibi enim perdere, non est damnare, sed scandalo percellere, & conscientiam alicuius offendere, & sic, quantum in nobis est, trahere in ruinam. Nam absolute quemquam perdere aut damnare, non est in nostra potestate.

Secunda Petri cap. 2. vers. 1. Christus dicitur redemisse pseudopropheras qui eum abnegant. At ibi non agitur de redemptione à morte æterna, sed de liberatione ab ignorantia & errore, ac tenebris sæculi per lucem Evangelij, quod isti pravæ doctrinæ admissione corrumpebant.

Eadem Epist. cap. 3. vers. 9. idem Apostolus dicit Deum nolle quemquam perire. Nempe quia non est causa perditionis cuiusquam: omnes enim hortaur ad pernitentiam. Sed non tenetur omnibus dare sidem & dona Spiritus sancti, nec restituere homini vires, quas culpa sua amisit. Non est autem dubium, quin lapsu Adami amissa sint vires credendi in Christum, quia hoc sapsu amissa sunt vires amandi Deum, & obsequendi eius verbo. Cum enim Adam ante sapsum tenetetur credere omni Dei verbo, quodeunque tandem illud suturum esset, non dubium quin hac obligatio ad posteros transferit.

Inculcant sectarijad nauseam, & nullibi non ingerunt hoc argumentum, Quod tenentur omnes credere, id verum est. At Christum pro se esse mortuum, omnes tenentur credere,

ergo id verum est.

Hujus Syllogismi minor est salsa: namijs, quibus Christus non est annunciatus, non tenentur credere Christum pro ipsis esse mortuum; qui tamen sunt pars generis humani longe maxima. Sed neque ij quibus Christus annunciatur, tenentur credere absolute & sine conditione, Christum pro ij sis esse mortuum, sed sub hac demum conditione, si convertantur. Nam si in impænitentia perseveraverint, tenentur credere, mortem Christi ad se nihil pertinere.

Damascenus lib. 2. Orthodoxæ sidei cap 29. & post eum Arminius, duas saciunt Dei voluntates, vnam antecedentem, alteram consequentem. Eorum mens non est afferere, inter Dei voluntates seu potius volitiones, alias alijs esse priores: hoc enim est extra controversiam. sed voluntatem antecedentem eam esse volunt, quæ præcedit humanam voluntatem: consequentem vero, quæ posterior est humana voluntate. Voluntate antecedente multos vocari ad nuprias, qui consequente declarantur indigni ob corum pervicaciam Matth.22. Antecedente voluntate Deum velle omnes homines servare, sed consequente, aliquos tantum: nempe eos quos prævidit credituros. In hanc latebram se proripiunt Arminiani, quando se sentiunt urgeti. Dicunt autem, voluntati Dei antecedenti resisti posse, & Deum posse frustrari suo voto & intentione, ac desiderio naturali (sic enim loquuntur) at voluntati consequenti non posse resisti.

Hæc doctrina, si quæ alia, in Deum est contumeliosa, eumque accusat instepientiæ, & humanis affectibus induit, eique affingit imbecillia vota, & desiderium inessicax, ac si Deum sic inducerent loquentem: Vellem vos servare, si velletiss sed cum per vos frustrer mea intentione, mutabo consilium, & aliorsum slexa voluntate, vos perdam in æternum. Hoc pacto Deus voluntatem suam antecedentem & desiderium naturale, quod est longe optimum, precario tantum obtinet, & quantum licet per humanum arbitrium; Vt sit quod doleamus vicem Dei, qui desiderio suo naturali & longe optimo fraudatur.

Tum illud absurdum, Deum cui omnia ab æterno sunt non tantum prævisa, sed etiam provisa; aliquid intendete, quod seit ab æterno se non assecuturum. Nec minus est absurdum velle, ut sirmitas voluntatis divinæ de servandis hominibus, pendeat ab hominis voluntate. Illud vero longe pessimum, quod Deus inducitur secum pugnans, quippe qui omnes cupit servare voluntate antecedente, quossam vero vult perdere voluntate consequente. Ergo cupit, quod non vult.

Causam cur Deus se patiatur frustrari voluntate sua antecedente, & desiderio, quo serio cupit, omues homines servari, Arminius hanc esse dicit: quia si in convertendo homine exerceret suam omnipotentiam, vim inferrer libero arbitrio, & cogeret hominis voluntatem. Qua in re vir bonus plurimum hallucinatur. Poteste enim Deus, sine coactione sic slectere voluntatem, vt sponte sequatur. Sine coactione subito immutavit animum Esau. Gen.33. Et Saulis, 1. Sam.cap.19. v. 23. Et Ægyptiorum, Psal. 105. 25. Et Regum, Prov. 21. 1. Hanc immutationem voluntatis, illibata libertate humani arbitrij, si Deus facit in improbis, quanto magis in probis & sidelibus? Christus vim non intusti cordi latronis in cruce. Nec trahuntur inviti, sed vitro sequuntur, quibus datur cor carneum ex lapideo. Ezech. 36. vers. 26. Etsi certo & infallibiliter convertuntur.

Quid quod irresistibilitatem nemo magis statuit, quam Arminiani. Censent enim intellectum irresistibiliter à Deo luce veritatis imbui. Censent vires ad credendum irresistibiliter dari. Censent morali & efficaci suasione affectus trahi. At his positis, necessarium est vevoluntas sequatur. Nam voi mens sirmam persuasionem imbibit, & affectus voluntatem extrimulant cum mente conspirantes, impossibile est, quin voluntas corsum se moveat, quo dictat mens à Deo imbura, quando appetitus eodem impellit. Fixe enim sola sunt incitamenta voluntatis, nec villo alio movetur impulsu. Nec dubium est, quin Deus, qui pernovit texturam facultatum anima, & arcana momenta motionum internarum, possit suasionem moralem tam claram & vehementem imprimere menti, & affectus sicaccendere, vet voluntas non possit non velle, & vitro se movere, ad id, quod mens suadet & suggerit affectus.

His adde, quod Arminius censet Electos trahi à Deo gratia efficaci, cujus esseus est cettissimus & infallibilis: quia (inquit) Deus eos trahit tempore & modo congruo; quo qui trahuntur, certissimo sequuntur, quantumvis possint resisteres exteros vero trahit modo non congtuo, quo qui trahuntur, nunquam sequuntur vocantem. Frustra igitur irresistibilitatem exagitant, quam ipsi tam sirmiter stabiliunt: & inconditam vocem & barbatam in medium producunt, ut speciosius certitudini, & infallibilitati Electorum illudant. Nempe hoc est quod Christus docet Ioh. 6. 37. Quicquid Pater mihi dedut, ad me venier. Et versu 45. Quicunque andira. À

Bb 4 Paire

patre & didicit; veniet. Et cap. 10. 16. Habeo alias oves quas oportet me adducere, & audient vocemmeam.

Instant tamen, & obijciunt illud Matth. 23. vers. 37. & dicunt, Christum voluntate antecedente voluisse congregare Iudxos, ut gallina pullos; consequente vero voluisse spargere per nationes. At ego pertendo, hos pullos actu & revera esse congregatos; quanquam reclamantibus Hierosolymis. Nam per Hierosolyma, primores, sacerdotes, & Scribæ intelliguntur; per pullos vero populus, cujus Deus misertus est. Tum illud, *Quoties volui*, male intelligunt de voluntate antecedente, quæ est Decretum Dei; Cum velle hie nihil aliud sit, quam invitare & jubere.

Quod si Deus serio intenderet, & cupetet omnes servare, ut loquuntur sectarij; esticeret ut omnibus Evangelium innotesceret, sine quo nemo servatur.

Frustra causatur Arminius multis non annuntiari Evangelium, quia in proavis aut tritavis gratiam oblatam repudiaverunt, quo actu posteri meruerunt à Deo deseri. Sane sic loqui, nihil est aliud, quam assignare causam, cur Deus nonserio velit salutem omnium & singulorum; & sic secum ipse pugnare. Quanquam ne quidem causa hac est idonea. Hoc enim adversatur regulæ justitiæ Dei; quæ habetur Ezech. cap. 18. Anima que peccaverit, morietur, silius non seret iniquitatem patrà. Et cum in lege iniquitas patrum dicitur visitari in silijs, hac pæna non vitra tertiam aut quartam generationem extenditur. Ac plane vera est & sine exceptione sententia Pauli 2. ad Cor, cap. 5. 10. ubi ait, vnumquemque reportaturum quod in corpore suo secrit, sive bonum, sive malum. Non ergo quod secerit in alieno cor-

Neque vero, si peccatum Adami imputatur posteris, ideireo sequitur peccata proavorum pronepotibus imputari. Caulæ discriminis hæsunt. 1. Quia peccato Adami puritatem originalem amisimus, peccatis proavorum non amisimus. 2. Adam acceperat dona quæ ad nos transmitteret, quod de nostris proavis dici non potest. 3. Accedit quod mei proavi peccatum erat mere personale, quod de Adami peccato dici non potest. 4. Nec esset compos mentis, qui diceret, Solomonem in Davide Vriam occidisse, quemadmodum nos peccavimus in Adamo. 5. Mitto absurda infinita in quæ se præcipitant. Potest enim fieri, ut alicujus paternus avus Evangelium respuerit, maternus receperit. 6. Cum genti integræ offertur aut aufertur Evangelium, in qua tamen diversi sunt diversis majoribus orti, pijs, impijs, bonis, malis. 7. Quid quod experimento constat, pefsimorum majorum pessimam & profligatissimæ improbitatis prosapiam, ad sidem esse conversam? Et (ut ait Apostolus) ubi abundavit peccatum, ibi abundasse gratiam? Quid deterius Romana urbe, in quam ex toto orbe rapina erant congestæ? Quid erat Corinthus, nisi lupanar totius Græciæ, & sædissimarum libidinum emporium? Nihilominus ramen in istis urbibus erexit Deus trophæa Christi, insuper habitis multis populis barbaris, quorum stolida feritas videbatur dignior commiseratione, si res non ex arcano Dei consilio, sed ex humana ratione gereretur.

Non ergo omnium hominum salutem Deus æqualiter cupit, sed vocatio tum externa, tum interna, secundum arcana divinæ prædestinationis dispensarur, ut non sit volentis neque currentis, sed miserentis Dei.

Exclusus temporis angustijs non potui de alijs quæstionibus agere pertrastate. De quibus tamen quid sentiam, sie breviter expono.

Gratiam vniversalem datam omnibus hominibus, quæ vel mediate ver immitadiate sufficiat ad perveniendum ad salutem, nussam agnosco.

Credo, nullam gratiam posse dicisusficientem, sine cognitione Christi.

Sententiam Arminianorum dicentium, Deum teneri dare omnibus vires credendi, repudio ut falsam & temerariam.

Discrimen inter vocationem externam & internam agnosco, & assero vocatiomem externam posse esse sine interna Spiritus essicacia.

Credo

Credo, Deum non modo dare vires credendi, sed & ipsum actum credendi-Quem actum qui dicunt partim esse à gratia, partim à libero arbitrio, merito Scmipelagianis accenfentur. Etsi homo libere credit & sponte, totum tamen illud quod facit, est donum Dei.

Credo fidem justificantem esse donum Dei, Electis peculiare.

Credo Electos, quamvis subinde cespitent. & sides eorum vacillet, non posse tamen finaliter excidere.

Porro, etfi dubitatio de salute pijs subinde obrepat, Deus tamen in Verbo jubet nos esse certos de ea. Ad quam certitudinem totis viribus contendendum est. Nec dubium est, quin ad hanc certitudinem multi perveniant, enm Scriptura plena fit his exemplis.

Quisquis autem certus est sux salutis, oportet etiam certus sit se nunquam à

Deo desertum iri, ac proinde se perseveraturum ad finem.

PETRYS MOLINÆVS

hoc credo , hoc profiteor.

# Sessione Centesima Quadragesima-Quarta,

SESS. CXLIV:

xxix. Aprilis, Die Luna post Meridiem.

Ontinuata fuit judicij D. Molinzi przelectio, statutumque est pro accuratissimo eo judicio, & consensu in doctrina, gratias ei agendas.

Amplissimi DD. Delegati monuerunt, se Illustribus ac Præpotentibus DD. Ordinibus Generalibus, quibusdam è collegio suo Hagam missis, renunciasse, quid hactenus in Synodo actum esset. Formatum nempe tandem esse unanimi consensu ac subsignatum Synodicum de quinque Remonstrantium Articulis judicium: gratum id imprimis fuisse ijsdem Illustr. DD. Qui & eo nomine singulares Deo gratias agerent: eumque tum Exterorum Theologorum, tum Provincialium laborem, acceptissimum ipsis suisse. Monere autem, ut quæ restarent agenda, quam celerrime fieri posser, ad finem perducerentur. Hanc quoque inprimis esse Illust. DD. Ordinum voluntatem, ut Confessio sidei Reformatarum Ecclesiarum Belgicarum ex more in Synodis Nationalibus usitato, præsentibus Theologis Exteris relegeretur atque examinaretur. V tque à singulis Synodi membris, tam Exteris quam Provincialibus, libere declararetur, si quæ in Confessione ista ab ijs observata essent, quæ ad dogmata & doctrinæ essentiam pertinerent, quæque veritari in Verbo Dei revelatæ, aut aliarum Reformatarum Ecclesiarum Confessionibus minus consentanea viderentur. Quæ autem methodum aut phraseologiam spectarent, quaque ad Regimen atque ordinem Ecclesia pertinerent, ea postea à solis Provincialibus penitius examinatum iri. Monitum proinde suit eo tempore, Articulum trigesimum primum & secundum, non esse examinandum, quia in utroque, de ordine Ecclesiastico, quem Exteri nonnulli à nostro diverfum habent, ageretur.

Cum de exemplaribus Confessionis Belgicæ prius esset prospectum, prælecti funt ordine omnes Confessionis huius Articuli. Rogatique sunt singuli, ut rigide probeque issdem examinatis, libere deinceps ac sincere declararent, utrum in dogmatibus Confessione ista comprehensis, quidquam observassent, quod cum verbo Dei minus conveniret, ac proinde necessario mutandum esse iu-

dicarent.

Statutum fuit ex Illustrium Delegatorum consilio, die Lunæ proximo, Synodicum de quinque articulis judicium, publice pronuntiandum esse.

Sellione

298

Sess. CXLV.

# Sessione Centesima Quadragesima-

xxx. Aprilis, Die Martis ante meridiem.

Eclararunt Clarissimi Magnæ Britanniæ Theologi, se Consessionem Belgicam diligenter examinasse, nihilq, in ea deprehendisse, quod ad sidei quidem dogmata attineret, quod verbo Dei non consentiret: nihil obstantibus Remonstrantium considerationibus: quas se una opera examinasse testabantur, casque tales esse plerasque, quæ in omnibus reformatarum Ecclesiarum Consessionibus notari possent.

Invitatus fuit universus cœtus ad sunus Nobilissimi Amplissimiq; viri D. Lamberti Canteri, Reipublicæ Vltrajectinæ Consiliarij, eiusdemque Ecclesiæ Senioris ad Synodum Deputati, qui xxIV. Aprilis diem suum placide in Domino obierat.

Sess. CXLVI.

# Sessione Centesima Quadragesimasexta,

Eodem Die post meridiem.

R Eliquorum tam Exterorum quam Provincialium Theologorum, de doctrina in Confessione Belgica comprehensa, rogata sunt iudicia: fuitque declaratu ab omnibus & singulis, consentientibus suffragijs, indicare se, nullum in hac Confessione dogma contineri, quod veritati in sacris Scripturis expressa repugnaret: contra vero omnia cidem veritati & Confessionibus Ecclesiarum aliarum reformatarum consentire. Moniti præterea serio ab Exteris Theologis sunt Provinciales, ut in hac Orthodoxa; pia, & fimplici fidei confessione constanter perseverarent, camque posteris intemeratam relinquerent, atque in adventum Domini nostri Iesu Christi conservarent. Vnanimiter quoque declararunt Provinciales, staturum sibi esse, in hujus doctrinæ Orthodoxæ professione constanter perseverare, eamque in hisce Belgicis provincijs pure docere, sedulo propugnare, atque incorruptam porro per benignitatem Dei conservare. Cui & pro amabili illo in doctrina tam Externorum quam Provincialium consensu gratias egerunt, rogaruntq; Illustres Delegatos, ut Ecclesiarum Belgicarum nomine, apud Illustriss. ac Præpotentes DD. Ordines Generales, intercedere dignarentur, ut ijsdem Illustribus Dominis placeret Orthoxam hanc doctrinam in Belgicis Ecclesijs sartam porro ac tectam autoritate sua tueri ac stabilire.

Monuerunt Ecclesiarum Gallo-Belgicarum Deputati, eandem Belgicam Confessionem, in Nationali Ecclesiarum Gallicarum Synodo, quæ in urbe Vitriacensi, anno Glolo exxxiii suit habita, solemniter suisse approbatam. Quod & ipsum,

ex Actis eiusdem Synodi confirmabant.

## Acta Synodi Vitriacensis?

Nos Pastores & Seniores, in urbe Vitriacensi, ad habendam Synodum Nationalem congregati, eoque nomine ab omnibus Ecclesis Gallicis delegati; ad postulationem fratrum, qui ab Ecclesis Resormatis Belgicis ad nos misi suerant, huic Confessioni sidei prædictarum Ecclesiarum, ad mutuam dostrinæ unionem testandam, subscripsimus: prout articulo ad hanc rem consignato, plenius declaratum est. Actum Vitriaci ad 25. Maÿ, 1683.

P. Merlinus Præses. M. Vitellus. &c.

## Articulus sic habet.

Quod ad Confessionem fidei & Disciplinam Ecclesiasticam, quas fratres Ecclefiarum Belgicarum nobis exhibucrunt, Synodus, hac pro summo consensu & unio-

ne, qua

ne, que inter Belgicas & huius regni Ecclesias, in utraque intercedit, summas Deo gratias egit. Nec gravata est issdem subscribere: petistque, ut predicti fratres Deputati vicisim Gallicarum Ecclesiarum Confessioni & Discipline Ecclesiastice, subscribant. Quod à predictis fratribus est factum.

Petrus Merlinus. Mattheus Virellus: electi Synodi Præsides.

Hanc autem Confessionem, prout in Synodo recognita & approbata est, hic subiungimus.

# ECCLESIAR VM BELGICAR VM Christiana atq; Orthodoxa Confessio,

Summam doctrina de Deo ,& aterna animarum salute, complectens.

### ARTICVLYS I.

Orde credimus; & ore confitemur omnes, unicam esse & simplicem essentiam spiritualem, quam Deum vocamus; eumque æternum, incomprehensibilem, invisibilem, immutabilem, infinitum, omnipotentem, summe sapientem, justum, & bonum, omniumque bonorum sontem uberrimum.

#### II.

Duobus autem modis eum cognoscimus: primo, per creationem, conservationem, atque totius mundi gubernationem: quandoquidem is, coram oculis nostris est, instar libri pulcherrimi, in quo creatura omnes, magna minoresque, loco characterum sunt, qui nobis Dei invisibilia contemplanda exhibent; aternam nempe ejus potentiam & divinitatem, ut Paulus Apostolus loquitur, Rom. 1. 20. Qua omnia ad convincendos, & inexcusabiles reddendos homines, sufficiunt. Secundo, ipse ses nobis longe manifestius & plenius in sacro & divino suo Verbo cognoscendum prebet, quantum quidem id, ad gloriam ipsius, nostramque, in hac vita salutem, necessarium est.

#### 1 I I.

Confitemur, hoc Dei verbum, non humana voluntate allatum, traditumque fuisse; sed sanctos Dei viros divino assartum Spiritu, locutos esse, ut beatus Petrus ait. Postea vero Deus, pro singulari cura, quam de nobis nostraque salute gerit, servis suis Prophetis & Apostolis mandavit, ut sua illa oracula scriptis consignarent. Quin & ipse, duas tabulas legis, digito suo exaravit. Atque hanc ob causam, scripta hujusmodi, Sacras & Divinas Scripturas appellamus.

IV. Sacram

#### l V.

Sacram autem Scripturam, duobus voluminibus, Veteris nimirum & Novi Testamenti, complectimur:qui sunt libri Canonici. Quibus, nihil opponi potest. Eorum in Dei Ecclesia hic est Catalogus. Veteris quidem Testamenti, Quinque Libri Moss; nempe, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium: Liber Iosuæ, Iudicum, Ruth, duo Libri Samuelis, & duo Regum, duo Libri Chronicorum, qui Paralipomenon dicuntur, primus Esdræ, Nehemias, Esther. Item Iob, Psalmi Davidis, Tres Libri Salomonis; videlicet Proverbia, Ecclesiastes & Canticum Canticorum: Quatuor Prophetæ Majores, Esaias, Ieremias, cum ejusdem Threnis, Ezechiel & Daniel: inde reliqui duodecim Minores Prophetæ; nembe, Oseas, Ioel, Amos, Abdias, Ionas, Micheas, Nahum, Habacuc, Zophonias, Aggæus, Zacharias & Malachias. Novivero Testamenti; Quatuor Evangelistæ; Sanctus scilicet Matthæus, Marcus, Lucas & Iohannes; Acta Apostolorum: Quatuordecim Epistolæ S. Pauli, quæ sunt, ad Romanos, ad Corinthios dux, Galatas, Ephelios, Philippenles, Colossenles, ad Theffalonicenses dux, ad Timotheum dux; ad Titum, Philemonem, Hebraos: & septem epistolæ reliquorum Apostolorum; nempe Iacobi, Petri duæ, Iohannis tres, Iudæ: Apocalypsis denique S. Ioannis Apostoli.

#### V.

Hosce omnes libros solos pro Sacris & Canonicis recipimus, ut ad eos, veluti ad regulam, sides nostra exigatur: ijsq; tanquam sundamento, innitatur, & stabiliatur. Eaque omnia, quæ illis continentur, absque omni dubitatione credimus: idque non tam, quod Ecclesia eos pro hujusmodi recipiat & approbet, quam inprimis, quod Spiritus Sanctus in cordibus nostris testetur à Deo prosectos esse, comprobationemque eius in se ipsis habeant: quum vel ipsi cæci ea, quæ in illis prædicta suerunt, evenire, ipso quasi contactu deprehendant.

#### V L

Differentiam porro constituimus inter libros hosce Sacros, & Apocryphos, qui sunt, Tertius & Quartus Esdræ: Libri Tobiæ, Judith, Sapientiæ, Ecclesiastici; Baruch cú epistola Ieremiæ, Adjectiones ad Estherem, Canticum in fornace trium puerorum, Historia Susannæ, Idoli Belis, & Draconis: Oratio Manassis, duo præterea libri Machabeorum: quos quidem Ecclesia legere, & ex ijs documenta de rebus cum libris Canonicis consentientibus, desumere potest. At nequaquam ea ipsorum vis & autoritas est, ut ex ullo testimonio ipsorum aliquod dogma de side aut Religione Christiana, certo constitui possit: tantum abest, ut divinorum illorum librorum autoritatem imminuere valeant.

VII. Credi-

#### VII.

Credimus Sacram hanc Scripturam, Dei voluntatem perfecte coiriplecti, & quodcunque ab hominibus, ut salutem consequantur, credi necesso, est, in illa sufficien teredoceri. Nam quum illic omnis divini cultus ratio quem Deus à nobis exigit, fusissime descripta sit, nulli hominum, ne Apo-Itolis quidem, fas est aliter docere, quam iampridem in Sacris literis edocti sumus; imo vero, etiamsi è cœlo Angelus foret, vr ait Apostolus Paulus. Quum enim vetitum sit, ne quis Dei verbo quicquam addat aut detrahat, satis eo ipso demonstratur, doctrinam illius perfectissimam omnibusque modis consummatam esse. Sed nec cum divinis issdem scripturis; vlla hominum, quantavis sanctitate præditorum scripta, neque vlla confuetudo, cum divina veritate, (veritas enim rebus omnibus antecellit) neque multitudo, neque antiquitas, neque temporum, personarumque Successio, neque Concilia, Decreta, aut Statuta, comparari possunt. Omnes enim homines mendaces ex seipsis sunt, ipsaque vanitate vaniores. Idcirco, toto animo rejicimus quicquid cum certissima hac regulanon convenit, quemadmodum edocti ab Apostolis sumus, cum dicunt, Probate Spiritus an ex Deo sint. Item, si quis venit ad vos & hanc doctrinam nor adfert, ne recipite eum in domum vestram.

#### V III. -

Secundum hanc veritatem & Dei verbu credimus, in vnum Deum, qui est vnica essentia, in qua tres sunt persona, incommunicabilibus proprietatibus ab æterno revera ac reipsa distinctæ, nempe Pater, Filius & Spiritus Sanctus. Pater, omnium rerum tam visibilium quam invisibilium causa, origo atque principium est: Filius est verbum, sapientia, & imago Patris: Spiritus Sanctus, virtus & potentia æterna, à Patre filioque procedens. Veruntamen hæc distinctio non efficit; vt Deus in tres sit divisus; quandoquidem Scriptura nos docet, Patrem, Filium & Spiritum Sanctum, singulos distinctam habere suis proprietatibus hypostasin. Ita tamen, vt tres hæ Personæ, tantum sint vnus & solus ille Deus. Manifestum itaque est, Patrem non esse Filium, neque Filium esse Patrem; similiter, Spiritum Sanctum, necPatrem neque Filium esse. Interim Personæ illæ, ita distinctæ, non sunt divisæ; neque inter se consusæ aut permixtæ. Non enim Pater carnem assumpsit, vt nec Spiritus Sanctus, sed solus Filius. Pater nunquam sine Filio suo, nec sine Spiritu suo Sancto suit. Quia tres hi în vna cademque essentia, æternitate sunt æquales. Nihil hic prius est aut posterius, quum omnes tres vnum sint, tum veritate & potentia, tum bonitate & misericordia.

IX.

Hæc vero omnia cognoscimus, tam ex sacræ Scripturæ testimonijs, quam ipfarum Personarum effectis; ijsque potissimum, quæ in nobismeriplis percipimus. Et sacræ quidem Scripturæ testimonia, quæ nos docent Sanctam hanc Trinitatem credere, in compluribus vereris Testamenti Locis exstant; quæ non tam numeranda, quam seligenda discernendaque sunt. Libro Geneseos dicit Deus, Faciamus hominem, ad imaginem nostram, & secundum similitudinem nostram &c. Deus itaque creavit hominem ad imaginem suam: marem & sæminam creavit cos. Item, Ecce Adam factus est, tanquam vnus è nobis. Ex co quod ait, faciamus hominem ad imaginem nostram, plures esse in Deitate Personas apparet: Cum vero inquit, Deus creauit, vnitatem indicat. Verum id quidem est, ibidem non exprimi quot sint personæ, sed quod nobis in Testamento Veteri paulo est obscurius, id perspicuum est admodum in Novo. Nam quum Dominus noster in Iordane baptizaretur, Patris vox audita fuit, dicentis, Hic est Filius meus dilectus: Filius, in aquis visus est: Spiritus Sanctus, sub specie columbæ apparuit. Quin etiam in omnium fidelium Baptilmo hæc formula à Christo præscripta fuit, Baptizate omnes gentes in nomine Patris, & Filij, & Spiritus Sancti. In Euangelio S. Luca, Angelus Gabriel Mariam matrem Domini nostri ita alloquitur, Spiritus Sanctus superveniet in te,& virtus altissimi obumbrabit te: propterea id etiam quod nascetur ex te Sanctum, Filius Dei vocabitur. Item, Gratia Domini nostri Iesu Christi, & charitas Dei, & communicatio Spiritus sancti, sit vobiscum. Et, Tres sunt qui testificantur in cœlo; Pater, Sermo, & Spiritus Sanctus; atque hi tres, vnum sunt. Quibus omnibus Locis, plenedocemur, tres esfe in unica Dei essentia, Perso-Quamvis autem hæc doctrina, omnem humani ingenij captum longe excedat; nihilominus illam ex Dei verbo nunc quidem credimus; expectamus vero perfectam eius notitiam fruitionemque in cælis. Notanda funt porro etiam, fingularia trium harum Personarum erga nos officia & effecta. Pater vocatur, noster Creator, virtute sua; Filius noster est Servator & Redemptor, sanguine suo; Spiritus autem Sanctus noster sanctificator, sua in cordibus nostris inhabitatione. Atque hac Sancta Trinitatis doctrina, iam inde ab Apostolorum ætate, in hunc vsque diem, in vera Ecclesia semper asserta & conservata suit, adversus Iudxos. Mahumeranos, atque quosdam pseudochristianos hæreticosque, vtpote Marcionem, Manetem, Praxeam, Sabellium, Samosatenum, Arrium, & fimiles alios, qui iure meritoque ab Orthodoxis Patribus, condemnati fuerunt. Ideirco in hoc negocio, lubenter recipimus, tria illa Symbola; Apostolorum scilicer, Nicænum & Athanasij: similiterque ca, quæ à Vetcxibus patribus juxtaillorum Symbolorum sententiam statuta sunt.

X.

Credimus, Iesum Christum, secundum naturam suam divinam, unigenitum Dei silium esse; abæterno genitum, non sactum aut creatum (ita enim foret creatura) sed eius dem cum Patre essentia, coæternum, expressam imaginem hypostascos Patris, & splendorem gloriæ ipsius, in omnibus illiæqualem. Qui quidem Dei filius est, non tantum ab eo tempore quo nostram naturam assumpsit, sed ab omniæternitate, vt hæc testimonia inter sese collata, nos docent. Moyses ait, Deum mundum creasse: Sanctus vero Iohannes, Omnia per Sermonem sacta suisse, quem & Deum vocat: Et Apostolus, Deum secula secisse per Filium sum. Item, Deum creasse omnia per Iesum Christum. Necesse itaque cum, qui Deus, Sermo, Filius & Iesus Christus nominatur, iam tum exstitisse, quum ab ipso omnia crearentur. Jdeoque Propheta Micheas inquit, Exitus eius ab initio, à diebus æternitatis. Et Apostolus, Est absque initio dierum, & absque sine vite. Est igitur verus & æternus ille Deus, atque omnipotens, quem invocamus, adoramus & colimus.

#### XI.

Credimus præterea & confitemut, Spiritum Sanctum, à Patre & Filio ab æterno procedere: non itaque factum, nec creatum, neque etiam genitum; sed solummodo, ab viroque procedentem: qui ordine terria in Trinitate persona est, eiusdem essensiæ, majestatis & gloriæ cum Patre Filioque: adeoque verus & æternus Deus, vi nos sacra Scriptura docet.

#### XII

Credimus Patrem per verbum, hoc est, Filium suum, cælum & terram cæterasque creaturas omnes, quando ipsi visum suit, ex nihilo creasse; illisque singulis suam essentiam, formam, & figuram, variaque officia tribuiste, vt creatori suo inservirent: eumque eriam nunc eas omnes, pro æterna sua Providentia, & immensa sua virtute, sustentare & regere: idque, ut illæ quidem homini, homo vero Deo suo inserviat. Creavit prætetea Angelos, eosque bonos, vt nuncij eius essent, electis eius ministrarent: quorum alij, ab excellentia, in qua eos Deus creaverat, in perditionem æternam prolapsi sunt; alij, divina gratia, in primo illo statu suo perstiterunt, atque permanserunt. Diaboli autem & cacodamones ita corrupti sunt, vt Dei omnisque boni sint hostes, qui omnibus viribus, Ecclesiæ ac singulis eius membris, veluti predones, in sidiantur, vt imposturis suis omnia destruant perdantque: Ideoque propria sua malitia, æterne condemnationi adiudicati, horrenda tormenta indies expectant. Ac proinde

detestamur Sadducæorum errorem, qui Spiritus & Angelos vllos esse negant: itemque & Manichæorum, qui asserunt, Diabolos ex seipsis originem suam ducere, & ex propria sua natura absque sui corruptione malos esse.

#### XIII.

Credimus benignum illum Deum, postquam res omnes creasset, minime eas casui aut fortunæ permissse, sed secundum sanctam suam voluntatem eum in modum regere & gubernare, venihil in hoc mundo absque ipsius ordinatione eveniat : quamvis tamen Deus peccatorum quæ fiunt neque autor neque reus sit. Tanta enim tamque incomprehensibilis ipsius potentia & bonitas, vt opus suum optime justissiineque ordinet & exsequatur, etiam quum & Diabolus & impij iniuste agunt. Quæ vero ita agit, ut humanum excedant sensum, in ea nolumus curiose vltra quam fert captus noster inquirere. Quinimo omni animi submissione & reverentia, occulta nobis Dei iudicia, adoramus: sufficitque nobis, Christi esse discipulos, vt ea duntaxat discamus quæ ipse verbo suo nos docet, ut ne usquam hosce limites transiliamus. Hæc doctrina, inessabilem nobis adsert consolationem, dum ea erudimur, nihil nobis fortuito, nec sine optimi Patris nostri & calestis voluntate, evenire posse. Qui pro nobis cura vere paterna excubat, omnesque sibi creaturas ita subditas habet; ut ne capillus quidem capitis nostri, qui omnes numerati sunt, imo nec passetculus vllus humi cadere, fine Patris nostri voluntate, possit. In quo quidem toti conquiescimus: persuasi, eum Diabolos omnesque inimicos nostros veluti habenis continere, ut sine eius permissione & voluntate, nobis nocere nequeant. Eoque rejicimus detestandum Epicureorum errorem, qui dicunt, nihil Deum curare, omniaque fortunæ permittere.

#### XIV.

Credimus, Deum ex terræ pulvere, hominem creasse, & ad suam imaginem & similitudinem secisse atque esformasse, bonum nempe, justum, & sanctum. Qui suo sese arbitrio ad divinamvoluntatem per omnia componere posset. Verum, cum in honore esset, idipsum non intellexit, nece excellentiam suam cognovit, sed seipsum, verbis Diaboli aurem præbens, peccato, ac proinde morti & maledictioni, volens subjecit. Nam mandatum vitæ quod acceperat, transgressus est: seseque à Deo, qui vera ips sus erat vita, peccato suo, penitus divulsit, totamque naturam suam corruptit. Quo se morti corporeæ & spirituali obnoxium reddidit. Atque ita improbus perversusque essectus, & in vijs studijsque suis corruptus, præclara illa omnia dona, quæ à Deo acceperat, amisst. Adeo vi ipsi tantum exigua quedam illorum vestigia remanserint: quæ tamen ad reddendum

eum inexcusabilem sufficiant; quoniam, quicquid in nobis est lucis, in tenebras versum est, ut Scriptura nos docet; dicens, Lux in tenebris lucet, & tenebræ eam non comprehenderunt. Vbi S. Iohannes, homines tenebras appellat. Idcirco rejicimus, quæcunque cum his pugnantia de libero hominis arbitrio docentur, vipote qui tantum servus est peccati, neque quidquam ex se habere potest, nisi datum sit illi cœlitus. Quis enim jactare audeat, se boni quidquam, tanquam ex seipso, præstare posse, quum Iesus Christus dicat, Nemo potest venire ad me, nisi Pater meus, qui me misit, traxerit eum. Quis voluntatem suam ostentet, qui intelligat, Assectionem carnis, inimicitiam esse adversus Deum? Quis de intelligentia vel hiscere audeat, qui sciat; Hominem animalem non esse capacem eorum, quæ sunt Spiritus Dei? In summa, Quis vel ullam cogitationem in medium proferat, cum intelligat; Nos non esse idoneos ex nobis ipsis ad cogitandum quidquam, veluti ex nobis ipsis, sed quod idonei simus, ex Deo esse? Firmum erga & ratum merito manere oportet, dictum illud Apostoli, Deum elle qui efficit in nobis & ipfum velle, & perficere, pro fuo benepiacito. Nulla enim intelligentia, nec voluntas conformis est divinæ, nisi quam Christus in illis fuerit operatus. Quod nos docet cum ait, Sine me nihil potestis facere.

#### XV.

Credimus, Adami inobedientia peccatum Originis in totum genus humanum diffusum suisse: quod est totius naturæ corruptio, & virium hæreditarium: quo & ipsi infantes in matris suæ utero polluti sunt, quodque veluti radix, omne peccatorum genus in homine producit; ideoque ita sædum & execrabile est coram Deo, ut ad generis humani condemnationem sufficiat. Neque vero hoc ipsum, per Baptismum estam penitus aboletur, aut radicitus evellitur: quandoquidem assidue veluti equa ebulliens, ex ea tanquam ex infausta scaturigine, peccatum esmanet: quamvis Dei Filijs in condemnationem id non imputetur, verum gratia & misericordia eius condonetur. Non tamen ut secure peccato in dormiant, sed ut corruptionis huius sensus crebriores gemitus in sidelibus excitet, qui desiderant, ab hoc corpore mortis liberari. Quaproptet rejicimus Pelagianorum errorem, qui asserunt, hoc peccatum, tantum ex imitatione esse.

#### XVL

Credimus, posteaquam tota Adami progenies sic in perditionem & exitium, primi hominis culpa, præcipitata suit, Deum se talem demonstrasse, qualis est; nimirum, misericordem & justum. Misericordem quidem, cos ab hac perditione liberando & servando, quos æterno & immutabili suo consilio, progratuita sua bonitate in Iesu Christo Domino nostro elegit & selegit, absque ullo operum corum respectu: Justum vero, reliquos in lapsu & perditione, in quam sese præcipitaverant, relinquendo.

C c 3 Credimus

#### XVII.

Credimus benignissimum illum Deum nostrum, cum cerneret hominem sesse ita in mortem tam corporalem, quam Spiritualem præcipitem dedisse, prorsusque miserum essectum; ipsummet pro admirabili sua sapientia & bonitate, eum, cum ab ipso totus tremebundus sugeret, quæsivisse ac consolatum esse; promissione illi sacta de donando Filio suo, ex muliere nascituro, qui serpentis caput contereret, atque illum beatum redderet.

#### XVIII.

Confitemur itaque, Deum promissionem veteribus patribus, per os fanctorum Prophetarum factam, implevisse, quum constituto tempore, Filium illum suum proprium, unigenitum, & æternum, in mundum misir: qui forma servi accepta, similis hominibus factus est, & veram naturam humanam cum omnibus ipsius infirmitatibus, excepto peccato, vere assumpsit, conceptus in utero beatæ virginis Mariæ, idque virtute Spiritus sancti, absque viri opera. Quin & non solum naturam humanam quoadcorpus assumpsit, sed & veram hominisanimam, ut verus esset homo. Nam cum anima non minus quam corpus perdita esser, necesse fuit illum utrumque assumere, ut utrumque simul servaret. profitemur contra Anabaptistarum hæresin, negantium Christum carnem humanam ex matre sua assumplisse, Christum carnis & sanguinis puerorum participem factum, fructum esse lumborum Davidis secundum carnem, factum esse ex semine Davidis secundum carnem, fructum ureri virginis Mariæ, factum ex muliere, germen Davidis, surculum ex radice Iesse, ortum è Iuda atque è Iudæis secundum carnem progenitum, ex femine Abrahami, siquidem semen Abrahæ assumpsit, fratribus suis per omnia factus similis, excepto peccaro. Adeo, ut hoc modo, revera sit noster Emmanuel, id est, Deus nobiscum.

#### XIX.

Credimus, hac Conceptione, Personam Filij, unitam atque conjunctam suisse inseparabiliter cum humana natura. Ita, ut non sint duo Filij Dei, nec duæ Personæ, sed duæ naturæ in unam Personam unitæ, quarum utraque proprietates suas distinctas retineat. Adeo, ut sicut natura divina sempet increata personalisti absque initio dierum & vitæ sine, cœlum & terram implensisse humana natura, propietates suas non amiserit, sed creatura remanserit, initium dierum & naturam sinitam habens, of mniaque, quæ vero corpori conveniunt, retinens. Et quamvis eidem naturæ, immortalitatem resirrectione sua dederit, nihilominus veritatem eius

non commutavit: siquidem salus & resurrectio nostra, etiam à veritate ejus corporis dependet. Cæterum naturæ istæ duæ, in persona una ita sunt unite, ut ne morte quidem ipsius separate suerint. Quod igitur Patri suo moriens commendavit, is verus erat Spiritus humanus, è corpore ejus egrediens: at interim, divina natura semper humanæ unita permansir; etiam cum in sepulchro jaceret: neque Deitas tum desinebat esse in ipso (sicuti & in ipso erat cum instans esset) essi ad exiguum tempus sese ita non exereret. Quapropter consitemur ipsum verum Deum & verum hominem esse: verum quidem Deum, ut mortem sua potentia vinceret: verum autem hominem, ut secundum carnem suam insirmam, pro nobis mori posset.

#### XX.

Credimus, Deum, qui perfectissime misericors & justus est, filium suum mississe, ut naturam eam, in qua inobedientia perpetrata erat, assumeret, qui in ea ipsa satissaceret, poenas peccatis debitas acerbissima passione sua & morte expiaret. Deus igitur justitiam suam erga Filium suum, quem peccatis nostris onerarat, declaravit, & bonitatem atque misericordiam suam in nos reos & condemnatione dignos essuit, dum filium suum ex summa dilectione pronobis in mortem dedit, & èmortuis excitavit ad nostri justificationem; ut immortalitatem & vitam æternam per eum consequeremur.

#### XXI.

Credimus, Ielum Christum summum sacerdotem esse in æternum jurejurando constitutum, secundum ordinem Melchisedech. Qui se nostro nomine cotam Patre stitit, ad iram ipsius plena satisfactione sua placandu, offerens se ipsum in ligno crucis, pretiosumque sanguine suum ad purgationem peccatorum nostrorum effundens, prout Propheræ prædixerant. Scriptum enim est, Castigationem pacis nostræ Dei Filio impositam, & vibicibus ejus nos fanatos effe: ipfum tanquam ovem ad mortem ductum, inter sceleratos reputatum, & à Pontio Pilato, tanquã maleficum, códemnatum: etsi illum priusinnocente pronunciasset. Qua ergo non rapuerat persolvit, & justus pro injustis, tum in corpore tum in anima sua passus est, ita ut horribiles illas pænas, peccatis nostris debitas sentiens, grumos quasi sanguinisinterram defluentes, sudaverit, tandemque exclamaverit, Deus mi, Deus mi, quare me dereliquisti? Atque hæc omnia pro remissione peccatorum nostrorum pertulit. Quamobrem merito cum Apostolo Paulo dicimus, Nos nihil aliud scire, quam Christum eumque crucifixum. Quin omnia pro-stercoribus ducimus, propter excellentiam cognitionis Ielu Christi Domini nostri: In cujus vulneribus omnem consolationem reperimus. 'Neque necesse habemus, ut rationes ullas alias quæramus, autexcogitemus, quibus Deoreconciliemur, preter hanc solam & unicam oblationem, semel peractam, qua fideles in perperuum consum-Arque hæc ipsa causa est, quod ab Angelo Dei, Iesus, id est, Ee 4

Servator, vocatus sit, quod populum suum à peccatis ejus servaturus esset.

#### XXII.

Credimus, ut hujus magnimysterij veram cognitionem adipiscamur, Spiritum Sanctum, veram in cordibus nostris sidem accendere: quæ Iesum Christum cum omnibus suis meritis amplectitur, eumque suum ac sibi proprium esticit, nihilque amplius extra eum quærit. Necessarium est enim, aut omnia quæ ad salutem nostram requiruntur in Iesu Christo non esse, aut si in eo sunt omnia, tumeum qui side lesum Christum possidet, totam salutem habere. Asserce itaque, lesum Christum minime sufficere, sed alijs quoque præter illum opus esse; horrenda omnino in Deum blasphemiaest. Naminde sequeretur, Iesum Christumex parte tantum servatorem esse. Merito igitur cum Paulo dicimus, Nos sola side justificari, seu, fide absque operibus. Interim proprie loquendo, nequaquam intelligimus, ipsam fidem esse, quæ nos justificat, ut quæ sit duntaxat instrumentum, quo Christum justitiam nostram, apprehendimus:sed Jesus Christus nobis imputas omnia sua merita, & ram multa sancta opera quæ præstitit pro nobis ac nostro loco, est nostra justitia. Fides autem est instrumentum, quo noscum illo in communione omnium bonorum ejus retinemur. quæ cum nostra facta sint, plus quam satis nobis sunt, ad nos à peccatis nostris absolvendos.

#### XXIII.

Credimus nostram beatitudinem sitam esse, in peccatorum nostrorum, propter lesum Christum, remissione, atque in ea justitiam nostram coram Deo contineri, ut David & Paulus docent, pronunciantes, Beatum hominem, cui Deus justitiam absque operibus imputat. Sed & idem Apostolus air, Nos gratis aut gratia justificari, per redemptionem quæ est in Christo Jesu. Ac propterea, hoc fundamentum sirmum perpetuo retinemus, omnemque gloriam Deo tribuimus, nosque coram eo humiliamus, ac qui qualesque simus, recognoscimus, nec de nobismet ipsis meritisque nostris quidquam præsumimus, sed sola Jesu Christi crucifixi obedientia innitimur, in eaque acquiescimus. Quæ quidem nostra est, cum Hæc sufficit ad omnes iniquitates nostras obtegenin eum credimus. das, & ut fiduciam nobis faciat accedendi ad Deum, à conscientis metum, horrorem, formidinem removens, ne imitemur primi illius nostri Parentis exemplum, qui tremebundus siculneis sese folijs obtegere conatus est. Et revera, si nobis ipsis aut ulli creaturæ vel tantillum innirentes, coram Deo nos sistere oporterer (eheu!) statim absorberemur. Ideireo cum Davide singulis nobis potius est precandum, Domine ne intres in judicium cum servo tuo, quia non justificabitur in conspectu tuo ullus vivens.

#### XXIV.

Credimus veram hanc fidem per auditum verbi Dei, & Spiritus S. operationem, homini instram, eum regenerare, novumque hominem efficere, adeoque ad novam vitam vivendam excitare, & à peccatorum servitute liberum reddere. Tantum ergo abest, ut sides hæc justissicans, homines in recta sanctaque vita tepidiores efficiat, ut prorsus è contrario, fine illa ipfa, nemo unquam quidquam ex amore Dei, fed amore tantum sui, vel condemnationis metu effecturus sit. Fieri itaque non potest, ut sancta hæc fides in homine otiosa sit: siquidem non loquimur de fide vana, sed de ea quæ in scriptura dicitur, Fides per charitatem esticax. Quæ inducit hominem, ut illis operibus, quæ Deus verbo suo præcepit, sese excerceat. Atque hæc opera quæ à bona sidei radice proficiscuntur, coram Deo bona, eique accepta sunt. Quo niam omnia, per illius gratiam sanctificantur. Veruntamen ad nos justificandos, in censum rationemque non veniunt. Fide utique in Chri-Rum justificamur, & quidem priusquam bona opera præstiterimus. lias bona opera esse non possent, non magis quam arboris fructus bonus esse potest, priusquam arbor bona suerit. Facimus igitur bona quidem opera, sed neutiquam ut ijs promereamur, (quid enim mereamur?) imo potius, ob bona opera quæ facimus, obstricti Deo sumus, non autem Deus nobis. Si quidem ipse est, qui efficit in nobis ut & velimus, & ut perficia. mus proprio ejus bene placito. Habita ratione ejus quod scriptum est, Cum feceritis omnia quæ præcepta funt vobis, dicite, fervi inutiles fumus; nam quod debuimus facere, hoc fecimus. Interim tamen non negamus, Deum bona opera remunerari, verum gratiæ esse dicimus, quod coronetsua do-Cæterum, quamvis bona opera faciamus, non tamen falutis nostræ fundamentum in ijs collocamus. Nullum enim opus facere possumus, quod non sit carnis vitio pollutum, ac proinde pœnis dignum. Et quamvis vel unum ejusmodi opus proferre possemus, unius tamen peccati recordatio ad illud rejiciendum coram Deo sufficeret. Proinde semper in dubio, & fine ulla certitudine hincillic fluctuaremus, miseræque nostræconscientix perpetuo torquerentur, nisi in unico merito mortis & passioriis Servatoris nostri conquiescerent.

#### $\mathbb{Z}_{1}=\mathbb{Z}_{2}$ . Let $\mathbf{X}\mathbf{X}\mathbf{V}^{j-1}$

Credimus ceremonias & figuras Legis, Christi adventu cessasse, omnesque umbras sinem accepisse: ideoque earum usum, inter Christianos aboleri debere. Ita tamen, ut nobis illarum veritas & substantia in Iesu Christo maneat, in quo suum complementum habent. Atque interea, etiam è Lege & Prophetis deductis testimonijs adhuc utimur, ut nos in Evangelij doctrina confirmemus, vitamque nostram, cum omni honestate, ad Dei gloriam, juxta ipsius voluntatem, componamus.

#### XXVI.

Credimus nos nullum accessum habere ad Deum, nisi per unicum Mediatorem & Advocatum Iesum Christum, justum illum, qui ideo factus est homo, unita humana natura cum divina, idque, ut nobis hominibus aditus ad divinam majestatem patesieret, qui nobis alioquinerat prœclusus. Verum tamen hic Mediator, quem Pater inter se & nos constituit, sua majestate haudquaquam nos terrere debet, ut ad alium, pro arbitratu nostro quarendum, ideo impellat. Nemo enim neque in cœlo, neque in terra inter creaturas est, qui nos impensius amet, quam Iesus Christus, qui, quamvis esset in forma Dei, seipsum exinanivit, forma hominis ac servi pro nobis accepta, & per omnia similis factus est fratribus suis. Quod si igitur nobis alius intercessor, qui bene erga nos assectus sit, quærendus foret, quem, quæso, inveniremus, qui nos magis diligat, quam eum ipsum, qui pro nobis, etiam cum adhuc inimici ejus essemus, vitam suam exposuit? Si porro quærendus aliquis est, qui autoritate & potentia valeat, quis est ille qui tanta polleat, atque is, qui ad Dei Patris dexteram sedet, quique omnem potestatem habet in cœlo & in terra? Et quis facilius exaudietur, quam proprius & unice dilectus filius Dei? Sola igitur disfidentia, morem hunc invexit, ut sanctos ignominia honoris loco afficiant: dum id agunt, quod illi nunquam fecerunt; nec sibi deferri postularunt; sed constanter & pro officio suo rejecerunt, sicutex scriptis corum patet. Neque hic nostra indignitas prætexenda est. hic quæritur de precibus nostra dignitate Deo, sed sola Domini nostri Iesu Christi excellentia & dignitate offerendis; Cujus justitia nostra est per fidem. Unde merito Apostolus, ut nobis ineptum timorem, aut potius disfidentiam excutiat, Christum ait, per omnia fratribus suis similem factum suisse, ut misericors esset & sidelis pontifex, ad expianda peccata populi. Nam ex co quod perpessus suit, quum tentatus est, potest & ijs qui tentantur succurrere: & insuper, ut animos majores nobis addat, ad Deum accedendi, dicit: Habentes igitur Pontificem magnum Iesum Filium Dei qui penetravit cœlos, teneamus hancprofessionem. Non enim habemus Pontificem magnum, qui non possit affici sensu infirmitatum nostrarum, sed tentatum similiter in omnibus excepto peccato. Accedamus igitur cum fiducia ad thronum gratiæ, ut consequamut misericordiam & gratiam inveniamus, ad oppor-Idem Apostolus ait, Nos habere libertarem ingretunum auxilium. diendi sacrarium per sanguinem lesu. Accedamus igitur (inquit) cum certa persuasione fidei, &c. Item, Christus perpetuum habet sacetdoțium: Vnde & servare potesteos, qui per ipsum accedunt ad Deum, semper vivens, ut interpellet pro cis. Quid amplius requiri potest? Cum Christus ipse pronuntiet, Egosum via, veritas & vita: Nemo venit ad Patrem, nisiper me. Cur, quæso, alium nobis advocatum quæramus? Quandoquidem Deo placuit, filium suum advocatum nobis dare, ne hoc dereliderelicto assumanus alium: aut quæramus potius, quem nusquam alibi inveniamus. Sciebat enim probe Deus, cum hunc nobis daret, peccatores nos esse. Proinde secundum mandatum Christi, Patrem cælestem per Christum unicum Mediatorem nostrum invocamus, quemadmodum in Oratione Dominica edocti sumus: certo persuasi, nos ea omnia impetraturos, quæ à Patre in nomine ipsus petierimus.

#### XXVII.

Credimus & confitemur, unicam Ecclesiam Catholicam seu Vniversalem, que est congregatio sancta, seu cœtus omnium vere sidelium Christianorum, qui totam suam Salutem in uno Iesu Christo expectant, sanguine ipsius abluti, & per Spiritum ejus sanctificati atque obsignati. Hæc porro Ecclesia, & ab initio mundi fuit, & usque ad ejus sinem perdurabiti utex eo apparet, quod Christus rexæternus est, qui sine subditis esse nequit. Atque hanc Sanctam Ecclesiam Deus contra totius mundi surorem defendit, quamvis ad aliquod tempus exiguasit, & quasi extincta in hominú conspectu, appareat: Quemadmodum durante periculosissimo illo Achabi tempore, Deus septem millia virorum sibi reservarat, qui coram Baal genu non slexerant. Præterea sancta hæc Ecclesia certo in loco non est sita, vel limitata, aut ad certas singulares que personas alligata, sed per totum mundum sparsa atque dissus. Quamvis corde ac voluntate, in uno eodemque Spiritu, virtute sidei, conjuncta unitaque sit.

#### XXVIII.

Credimus, quod cum Sanctus hic cœtus & congregatio, servandorum sit cœtus, atque extra eam nulla sit salus, neminem cujuscunque ordinis aut dignitatis suerit, sese a subducere debere, ut seipso contentus separatim degat: sed omnes pariter teneri huic se adjungere, eique uniri, Ecclesiæ unitatem conservare, seseque illius doctrinæ & disciplinæ subjicere, collum Iesu Christi jugo submittere, & tanquam communia ejusdem corporis membra, fratrum edificationi inservire, prout Deus unicuique sua dona suericlargitus. Ut porro melius hoc observetur, omnium sidelium officium est, sese secundum Dei verbum, ab ijs omnibus qui extra Ecclesiam sunt, disjungere, ut huic se congregationi adjungant, ubicunque illam Deus constituerit: quamvis Magistratus Principumque Edictis adversantibus, quinimo, licet mors aut qualiscunque corporis pæna subeunda esset. Quicunque igitur à vera illa Ecclesia recedunt, aut seilli non aggregant, Dei mandato repugnant.

#### XXIX.

Credimus, inprimis diligenter ac circumspecte ex verbo Dei discernendum esse, quanam verasit Ecclesia, siquidem omnes sectas, quotquot hodie in mundo sunt; Ecclesia nomen pratexunt. Nequaquam vero

hic de hypocritarum cœtu loquimur, qui quanquam bonisin Ecclesia per mixti sint, de Ecclesia ramen non sint, etiamsi corpore in ea sint: Ecclesia vera corpus & communionem ejus ab omnibus alijs sectis, que sedictitant Ecclesiam, distinguimus. Notæ quibus vera Ecclesia cognoscitur, hæ sunt : Si Ecclesia pura Evangelij prædicatione, si sincera Sacramentorum, ex Christi præscripto, administratione, utatur: si disciplina Ecclesiastica, ut vitia corrigantur, obtineat. In summa, si adnormam Verbi divini omnia exigantur; ac quæcunque huic repugnant, reijciantur. Iesus Christus denique, unicum caput agnoscatur. Atque hinc vera Ecclesia certo dignosci potest, à qua fas non est quenquam se dissungere. Quantum autem eos attinet, qui Ecclesia membra sunt, ij ex Christianorum notis cognosci possunt, ex side scilicet, & quando lesu Christo, ut unico Servatore, recepto, peccatum fugiunt, jultitiam consectantur, verum Deum ac proximos suos diligunt, neque ad dexteram aut sinistram deflectunt; carnemque suam, cum ejus operibus crucifigunt. id quidem quasi magna in illis non supersit infirmitas, sed quod adverfus illam, per omne vite tempus, Spiritu depugnent, ac perpetuo ad fanguinem, mortem, passionem, & obedientiam D. Iesu resugiant, per quem remissionem peccatorum suorum side in ipsum habent. sam vero attinet ecclesiam, ea sibi, suisque institutis plus autoritatis, quam verbo Dei attribuit; Christi jugo se subjicere recusat; neque Sacramenta, prout Christus in verbo suo præscripsit, administrat; sed illis pro arbitrio addit, detrahitque; hominibus plus quam Iesu Christo nititur; & cos qui sancte secundum Dei verbum vivunt, quique vitia illius, veluti avaritiam & Idololatriam reprehendunt, persequitur. Ex his igitur facile est utramque Ecclesiam cognoscere, & unam abaltera discernere,

## XXX.

Credimus, veram hanc Ecclesiam, Spirituali illa politia, quam nos Deus verbo suo docuit gubernari debere: ut, videlicet, Ministri seu Pastores sint, qui verbum Dei annuncient, & Sacramenta administrent: Seniores quoque sint & Diaconi, qui cum Pastoribus, Senatum quasi Ecclesiæ constituant: ut hac ratione vera religio conservati, veraque doctrina passim propagari possit, quin & homines vitiosi, spiritualiter corripiantur, atque restrænentur: pauperibus item & assistis, auxilio & consolatione, pro cujusque necessitate, succurratur. Hac quidem ratione, rite omnia & ordine gerentur in Ecclesia, cum viri sideles eligentur, juxta regulam ab Apostolo Paulo in sua ad Timotheum Epistola, præscriptam.

#### XXXI.

Credimus Ministros divini verbi, Seniores & Diaconos, ad functiones suas legitima Ecclesia electione, cum nominis divini invocatione, eoque ordine qui verbo Dei docetur, eligi debere. Quilibet itaque cavere debet, ne illicitis medijs sese ingerat, sed expectet tempus, quo à Deo vocetur, ut habeat vocationis sua testimonium, quo certus & persuasus sit eam à Domino esse. Quantum vero attinet divini verbi Ministros, ubicumque locorum sint, candem illi potestatem & autoritatem habent, ut qui omnes sint Christi, unici illius Episcopi universalis, vnicique capitis Ecclesia, Ministri. Insuper ne sancta hac Dei ordinatio violetur, aut in contemptum abeat, dicimus teneri omnes, ut verbi divini Ministros & Seniores Ecclesia, propter opus cui incumbunt, omni honore prosequantur, cumque illis, sine obmurmuratione, rixis & contentionibus, quantum quidem ejus potest sieri, pacem colant.

#### XXXII.

Credimus interea, quamvis utile & bonum sit, Gubernatores Ecclesiæ, ordinem aliquem certum interse, ad conservationem corporis Ecclesiæ instituere & stabilire: deberetamen eos studiose cavere, ne abijs deslectant, quæ Christus unicus Magister noster instituit. Quapropter, rejicimus omnia inventa humana, omnesque leges quæ pro cultu Dei, à quocunque introduci possunt, ut ijsdem conscientiæ ullo omnino modo devinciantur atque constringantur. Illud itaque solum suscipimus, quod ad conservandam & alendam concordiam atque vnitatem, omnesque in Dei obedientia retinendos, idoneum est. Ad id vero inprimis requiritura Excommunicatio, juxta verbum Dei, cum reliquis eius appendicibus usur pata.

#### XXXIII.

Credimus, benignum illum Deum nostrum, habita hebetudinis & infirmitatis nostræ ratione, Sacramenta nobis instituisse, ut promissa sua in nobis obsignaret, utque divinæ erga nos benevolentiæ ac gratiæ, essent pignora. Quin etiam ad sidem nostram sovendam & sustentandam. Quæ quidem verbo Euangelij addidit, ut essecius sensibus nostris externis exhiberet, tam ea quæ nobis externe verbo suo declarat, quá quæ in cordibus nostris interne operatur; ut eo magis ratam in nobis faciat salutem, quam nobis communicat. Sunt enim Symbola & sigilla visibilia, rei internæ & invisibilis, per quæ, ceu media, Deus virtute Spiritus Sancti, in nobis operatur. Signa itaque minime vana sunt & vacua, aut nos decipiendos ac strustandos instituta. Iesum Christum enim pro sua veritate habent, sine quo, nullius prorsus essent momenti. Præterea sussicit nobis, is Sacramentorum numetus, quem Christus, Magister noster, instituit: que duo duntaxat sunt, nimirum Sacramentum Baptismi, & S. Cænæ Iesu Christi.

D d Credi-

#### XXXIV.

Credimus & confitemur Iesum Christum, qui finis legis est, suo sanguine effuso, omni alij sanguinis effusioni, sinem imposuiste, quam ad peccatorum propitiationem aut satisfactionem quisquam adhibere possit, aut velit: & abolita circumcisione, quæ per sanguinem siebat; Baptismi Sacramentum illius loco instituisse; quo in Dei Ecclesiam recipimur, & à cunctis alijs gentibus, ac peregrinis omnibus religionibus, segrega-Vt illi toti consecremur, cuius characterem & insignia gestamus. Estque nobis testimonio, illum perpetuo Deum nostrum & patrem propitium fore. Mandavit itaque, ut omnes qui sui sunt, in nomine Patris, & Filij, & Spiritus S. pura puta aqua baptizentur: ut co fignificet, quod sicuti aqua in nos esfusa, & super corpus baptizati conspicua, ipsumque aspergens, sordes corporis abluit: sic & sanguis Christi per Spiritum Sanctum idem præstatinterne in anima, adspergens cam & à peccatis suis mundans, nosque ex filijs iræ in filios Dei regenerans. Non quod aqua materialis id efficiat, sed adspersio preciosi sanguinis filij Dei: qui nobis est, ceu mare illud rubrum, per quod transeundum est, ut è tyrannidePharaonis, idest, Diaboli, egredi, & in Spiritualem terram Canaan, ingredipossimus. Ac proinde, Ministri quidem, quantum ad se attinet, præbent nobis Sacramentum & rem visibilem, Dominus vero noster, donat id, quod Sacramento significatur: dona nempe & invisibilem gratiam, abluens, purgans, mundaníque nostras animas, à cunctis fordibus & iniquitatibus; renovans item corda nostra, eaque omni consolatione replens; veram fiduciam paternæ suæ benegnitatis nobis largiens, novoque homine nos induens: vetere autem, cum omnibus factis eius, exuens. Hanc ob caussam credimus, omnem hominem, qui id satagit, ut vitam æternam consequatur, semel unico baptismo illo qui in posterum non iteretur, baptizari debere: cum ne nasci quidem bis possimus. Neque tamen hic Baptismus tunc duntaxat prodett, cum aqua super nos effunditur & à nobis suscipitur, cum Illius vsus sese ad totum vitæ nostræ Anabaptistarum itaque errorem detestamur, curriculum extendat. qui unico & semel suscepto baptismo contenti non sunt: ac præterea, baptismum infantium sidelibus parentibus natorum, damnant: quos baptizandos & fœderis signo obsignandos esse credimus, sicuti olim infantes circumcidebantur in lîraele, propter easdem promissiones infantibus nostris factas. Quin etiam revera Christus non minus sanguinem suum profudit, ut fidelium infantes, quam ut adultos, ablueret; ideoque signum seu Sacramentum eius, quod Christus pro eis prestitit suscipere debent: quemadmodum in Lege jubebat Dominus, ut Sacramentum mortis & passionis Christi, pueris recens natis communicaretur: offerendo pro ipsis agnum, qui Jesu Christi Sacramentum erat. Preterea quod circumcisso præstabat populo Iudaico, id pueris nostris prestat baptismus. Atque hec caussa est, cur Paulus, baptismum vocet circumcisionem Christi. Credi-

#### XXXV.

Credimus & confitemur Iesum Christum Servatorem nostrum, sanctæ Cænæ Sacramentum ordinasse & instituisse, ut ea nutriat & sustentet cos, quos jam regeneravit, & in familiam suam, nempe Ecclesiam, insevit. Qui porro regeniti sunt, duplicem in se vitam habent, unam quidem corporalem & temporariam, quam secum à prima sua nativitate attulerunt, quæque omnibus communis est. Alteram vero spiritualem & cœlestem, quæ altera nativitate sua illis donatur, & per verbum Euangelij in communione corporis Christi essicitur. Atque hæc vita non nisi Electis Dei communis est. Similiter nobis Deus panem terrenum & materialem, ad vitæ corporalis & terrenæ conservationem idoneum attribuit, qui omnibus, ficuti & vita ipsa, communis est. At vero, ad conservationem vitæ Spiritualis & cœlestis, quam sideles iam habent, Deus illis panem vivificum misit, qui è cœlo descendit, nempe Iefum Christum, qui manducatus, id est, si applicetur & recipiatur, spiritu per fidem, vitam fidelium spiritualem nutrit & sustenrat. Vt autem panem hunc Spiritualem & cœlestem, Christus nobis repræsentaret, panem terrestrem ac visibilem, in Sacramentum corporis sui, vinumque in sanguinis sui Sacramentum instituit, ut ijs ipsis testificetur, nos, quam vere hoc Sacramentum manibus nostris accipimus & tenemus, illudque ore comedimus & bibimus, unde postmodum vita nostra sustentatur; tam vere, etiam nos side (quæ animæ nostræ & manus & os est) in animis nostris recipere verum corpus, & verum sanguinem Christi, unici servatoris nostri, ad vitam nostram spiritualem. Certissimum porro est Christum non frustra Sacramenta sua nobis commendasse. Quapropter, omne id in nobis efficit, quodcumque sacris suis signis nobis repræsentat; quamvis modus ipse, mentis nostræ captum superet, nobisque sit incomprehensibilis; ficut & operatio Spiritus Dei occulta & incomprehensibilis est. terea vero nequaquam erraverimus, dicentes, id quod comeditur, esse proprium & naturale corpus Christi, idque quod bibitur proprium ejus sanguinem. At manducandi modus talis est, ut non fiat ore corporis, sed Spiritu per fidem. Atque ita Christus ad dexteram Patris sui in cœlis perpetuo sedet, neque eo minus se nobis per fidem communicat. Convivium hoc, mensa est Spiritualis, in qua Christus seipsum nobis cum omnibus bonis suis communicat, efficirque ut in illa tam ipsomet, quam passionis mortisque ipsius merito fruamur: miseram nostram animam, omnique solatio destitutam, carnis suæ esu nutriens, corroborans & consolans, sanguinisque sui potu reficiens ac recreans. Præterea, etiamsi Sacramenta conjuncta sint rei significatæ, utrumque tamen simul ab omnibus non accipitur. Impius enim recipit Dd 2 quidem

quidem Sacramentum in suam condemnationem: sed veritatem Sacramenti non recipit: veluti Judas & Simon magus, acceperunt quidem uterque Sacramentum, sed non etiam Christum, qui illo significabatur, qui folummodo fidelibus communicatur. Postremo sanctum hoc Sacramentum in cœtu populi Dei cum sub missione animi ac reuerentia sumimus: memoriam mortis Christi servatoris nostri cum gratiarum actione sancte celebrantes: ibidemq, fidei & religionis Christianæconfessionem edimus. Nemo itaque ad hanc mensam se sistere debet, qui prius sese recte non probaverit, ne de hoc pane edens, & de hoc poculo bibens, judicium sibi edat & bibat. In summa, usu hujusSacramenti ad flagrantem Dei & proximi nostri amorem commonemur. Quare omnes mixturas & damnanda commenta, quæ homines Sacramentis addiderunt, & admiscuerunt, ut corum prophantiones reijcimus: atque affirmamus, contentos nos esse debere eo ordine, quem Christus & eius Apostoli nos docuerunt: eodemque modo de ijs loquendum esse, quo & ipsi loquuti funt.

#### XXXVI.

Credimus, benignum illum Deum nostrum, ob generis humani depravationem, Reges, Principes, & Magistratus constituisse; ac velle ut mundus legibus & certa politia gubernetur, ad confusionem hominum coërcendam; utque omnia inter homines recto ordine gerantur. Eum in finem Magistratui gladium commisir; puniendis quidem sceleratis, bonis vero defendendis. Horum autem officium est, ut non modo curam gerant & pro conservanda politia excubent, verum ctiam ut sacrum tueantur Ministerium, omnemq, idololatriam, & adulterinum Dei cultum submoveant & evertant: regnum Antichristi diruant, Christi vero regnum promoveant, operamque dent, ut verbum Evangelij ubique prædicetur, quo Deus ab unoquoque, prout verbo suo exigit, honoretur & colatur. Præterea quilibet, cujuscunque ordinis, conditionis ac status sit, Magistratibus subjici, tributa ei pendere, honorem & reverentiam deferre, issque obedire in omnibus quæ verbo Dei non adversantur, debet; pro ijsdem in precibus suis orare, ut eos Deus in omnibus ipsorum actionibus regere ac dirigere velir, utque uitam quietam & tranquillam, in omni pierate & honestate, ducamus. Quamobrem Anabaptistas aliosque homines seditiosos detestamur, atque in universum omnes eos, qui supremas Dominationes & Magistratus rejiciunt: justitiam evertunt: bonorum communionem inducunt: atque honestatem, quam Deus inter homines stabilivit, confundunt.

#### XXXVII.

Postremo ex Dei verbo credimus: Vbi tempus a Domino præstitutum, omnibus autem creaturis ignotum, advenerit, numerusque Electorum sucrit completus, Dominum nostrum Iesum Christum è cœlo, corporalites

raliter & visibiliter, sicuti adscendit, magna cum gloria & majestate, venturum, ut se vivorum atque mortuorum declaret iudicem : vetere mundo igne & flamma succenso, ut expurget eum. Tunc vero omnes homines, tam viri, quam mulieres & infantes, quotquot jam inde ab initio mundiusque ad finem fuerunt, coram summo hoc judice comparebunt; voce Archangeli, & clangore tubæ divinæ eo citati. Omnes enim antea mortui, è tetra resurgent; Spiritu cum corpore proprio, in quo vixerat, conjuncto atque unito. Quod vero eos attinct qui tunc superstites erunt, non ut reliqui morientut, verum ictu oculi à corruptione in incorruptionem mutabuntur. Tunc aperientur libri (id est conscientiæ cujusque) & mortui judicabuntur, secundum ea quæ in hoc mundo egerint, sive bona sive mala. Quinimo, omnes de omnibus verbis otiosis que loquuti suerint, rationem reddent, (que quidem mundus nunc pro ludo reputat & ioco:) omniaque tunc hominum abdita, omnisque hypocrisis, palam coram omnibus retegetur. Ac proinde merito judicij istius memoria, iniquis & sceleratis horribilis & formidabilis est: bonis vero & electis, summe exoptanda & immensæ consolationis plena: quoniam totalis ipforum redemptio tunc plane perficietur; laborumque istic & dolorum suorum, quos pertulerunt, fructus percipient. Innocentia ipsorum aperte ab omnibus agnoscetur, & horrendam quam Deus de improbis sumet, qui tyrannice exercuerunt eos, afflixerunt, & excruciarunt in hoc mundo, vindictam conspicient. Qui quidem proprio conscientiz suz testimonio convicti, immortales quidem reddentur, ita tamen, ut in igne æterno, qui Diabolo & Angelis eius paratus est; crucientur. Contra vero fideles & electi, corona gloria & honore coronabuntur, filiulque Dei eorum nomina coram Deo patre & electis Angelis profitebitur. Abstergenturomnes lachrymæ ab oculis eorum, ipsorumg; causa quæ in præsentia à judicibus & Magistratibus quamplurimis, veluti hæretica & impia condemnatur, causa filij Dei esse tunc agnoscetur. pro gratuita remuneratione Dominus illos in tantæ gloriæ possessionem mittet, quantam nemo hominum animo concipere possit. Magnum ergo illum Diem maximo desiderio expectamus, ut promissis Dei in Chris sto Domino nostro, plene perfruamur. Amen.

> Apocalyps. 22. 20. Etiam veni, Domine Jesu.

# Sessione Centesima Quadragesima-septima. Sess.

Calendis May, Die Mercurij ante merideem.

Llustres Delegati declararunt, hanc quoque esse Illust. DD. Ordinum Generalium voluntaté, ut Catechesis Palatina jam olimab Ecclesijs Belgicis recepta, atq; in ijsde Dd 3 hactenus hactenus tradita, eundem in modum recognosceretur atque examinaretur: utque singuli declararent, num quid in hac Catechesi tradi existimarent, quod verbo Dei non consentire videretur. Hunc in sinem omnes quæstiones & responsiones ejusdem relectæ sucrunt, rogatique sunt singuli, ut sententiam suam de doctrina in eadem contenta, sincere declararent.

#### Šess. Cxtviii,

## Sessione Centesima Quadragesima-octava,

## Eodem Die post meridiem.

DEclaratum fuit consentientibus omnium tam Exterorum, quam Belgicorum Theologorum suffragijs, doctrinam in Catechesi Palatina comprehensam, Verbo Dei in omnibus esse consentientem, neque ea quidquam contineri, quod ut minus eidem consentaneum mutari aut corrigi debere videretur, ipsamque hanc Catechesin, esse admodum accuratum Orthodoxæ doctrinæ Christianæ compendium; singulari prudencia non tantumad teneræadolescentiæ captum, verum etiam corum qui adultiores jam essent, commodam institutionem accommodatum. Ac proinde eam in Ecclesijs Belgicis magna cum ædisicatione doceri posse, atque omnino retineri debere.

## SESS.

## Sessione Centesima Quadragesima-nona,

## 11. May, Die Iovis ante meridiem.

M Onderunt præterea Illustres Delegati, petere Illustriss. ac Præpotentes DD. Ordines Generales, ut veneranda Synodus ex Doctoris Conradi Vorstij scriptis inquireret ac judicaret, an Theologia ejus seu doctrina in Ecclesijs Reformatis salva veritate atque ædificatione doceri, aut tolerari posset. Iudicasse preterea eosdem Illustrissimos Ordines, ne tempus contestationibus ac disceptationibus inutiliter protraheretur, nihil esse opusipsium citari, aut coram Synodo comparere: cum præfertim sententiam suam, tot Apologeticis scriptis plenissime jamdudum declarasset.

Prælecta est deinde eiusdem Vorstij scripra ad Synodum Epistola, qua eandem monebat atque obtestabatur, ut in dijudicatione causæsuæ, æquitatem, charitatem, ac lenitatem adhiberet: simulq; declarabat, si Apologetica à se scripta non satisfacerent, nescire se qua ratione orthodoxiam suam melius comprobare posset. Paratum se ad amicam συζήτησω, cum exteris Theologis instituendam, & ad resutationem Socini conscribendam, si hoc sibi à Synodo imponeretur.

Prælecta quoque sunt quædam einsdem Vorstij dogmata, ex ipsius scriptis ex-

cerpta.

## SESS.

## Sessione Centesima Quinquagesima,

## 111. May, Die Veneris ante meridiem.

S Ingula Collegia judicia fua de doctrina Conradi Vorstij scripto exhibuerunt, quæ & præsecta sunt. Statutumque suit, cum omnes inter se consentirent, unum aliquod iudicium, quod Illustrissimis DD·Ordinibus Generalibus exhiberetur, formandum esse.

# Sessione Centesima Quinquagesima-prima, Sessa CLI, 1v. Mai, Die Saturni ante meridiem.

I Vdicium Synodicum de doctrina Conradi Vorstij, extraditis & prælectis Collegiorum judicijs formatum, prælectum, & à Theologis Exteris examinatum suit:

## Sessione Centesima Quinquagesima-secunda, Sessi

## Eodem Die post meridiem.

Dem judicium à Provincialibus quoque examinatum fuit, mutatisque ijs quæ observata sucrant, ac mutanda videbantur, communi tandem omnium & sin-

gulorum consensu atque approbatione, hunc in modum formatum est:

Quandoquidem Illustrissimis ac Prapotentibus D.D. Ordinibus Generalibus placuit, per Generosos atque Amplissimos Delegatos suos, huic Synodo injungere, ut sententiam suam de Theologia , seu doctrina (onradi Vorstij, SS. Theologia Do-Etoris, in scriptis ipsius proposita, summatim exponat & simul declaret, an ea in Reformatis Ecclesijs & Scholis cum fructu & ædificatione salutariter doceri, aut in ijsdem pie tolerari possit: Veneranda hac Synodus, omnibus in timore Dei recte expensis atque examinatis, consentientibus suffragijs declaravit, & per hanc prasentem declarat, Dictum Conradum Vorstium in scriptis suis posterioribus, prasertim vero in tractatu de Deo & attributis ejus, (præterquam quod rejectos in hac Synodo Remonstrantium de quinque Articulis errores, propugnet ac tueatur; non tantum de uno atque altero Religionis Reformatæ Articulo, sed de plerisque e us capitibus primarijs; qualia sunt de Trinitate personarum in essentia divina, de essentia divina simplicitate, infinitate, immensitate, omni prasentia essentiali, omniscientia, omnipotentia, sapientia, & immutabilitate, de creatione, de providentia Dei, de unione hypostatica duarum naturarum in Christo, de plena & persecta satisfactione Christi pro peccatis nostris, de justificatione hominis coram Deo per sidem , alijsque quamplurimis; tum à Serenissimo ac Potentissimo Rege Magnæ Britannia, tum à Theologis nonnullis publice commonstratis, in scriptis suis partim multa in dubium vocare, quorum certam & determinatam veritatem,omnes Ecclesia Resormata ex Verbo Dei iam dudum obtinuerunt & professa sunt : partim etiam plurima diserte assercre, que veritati divine in S. Scripturis revelate, & Confessionibus omnium Ecclesiarum Reformatarum plane sunt contraria, gloria Dei inimica, pietati 🔗 faluti hominum noxia, & infausti illius Socini blasphemijs aut plane consona , aut admodum affinia. Quin etiam argumenta pracipua, tam à veneranda antiquitate, quam à recentioribus Doctoribus reformatis pro Orthodoxa doctrina atque inprimis pro aterna Domini nostri lesu Christi Deitate, ex verbo Dei recte producta atque usurpata, paßim periculosissime enervare, nullis alijs quibus veritatis doctrina fortius afferatur, repositis. Sophismata quibus veritas implicatur, studiose Dd 4

studiose proponere, & operose urgere, eorumque solutionem, ne quidem aggredi, sed ea integra relinquere, ut lectorum suorum animis inhærcant: adeo ut manifeste appareat apsum callide viam sternere voluisse ad impias Socini aliorumque hareses clanculum instillandas, & sub inquirendi specie sedulo agere negotium seducendi. Frustra etium hactenus conatum cum fuisse hac omnia varijs distinctionibus ineptis, excusationibus frivolis, tergiversationibus miseris & dissimulationibus fraudulentis, tegere atque incrustare. Ac proinde ton tantum dissolutam hanc illius de præcipuis Chrisliana religionis capitibus sceptice disputandi licentiam, & lubricam, ambiquam, ac tortuosam docendirationem, Ecclesia Dei esse perniciosam, rebus tam sanctis atque arduis minime convenientem, adeoque orthodoxo Doctore indignissimam; sed inprimis etiam dostrinam ejus de quamplurimis maximi momenti dogmatibus,ut Verbo divino & Confessionibus Ecclesiarum Reformatarum contrariam, impiam, blasphemam, & in divinam majestatem ac veritatem multis modis contunctiosam, in Ecclesiis & scholis Reformatis nequaquam tolerandam; sed ex issuem cum detestatione penitus esse eliminandam atque extirpandam. Ipsum vero Conradum Vorstium, qui de erroribus suis nihil hactenus remisit, omnesque admonitiones & judicia Resormatorum Principum, Doctorum, Academiarum & Ecclesiarum, præfracte contempsit, nec scandalum quod scriptis suis concitavit, debite reparare curavit, Professoris aut Do-Horis orthodoxi in Ecclesiis Reformatis, & munere, & nomine, prorsus indignum esse declarat. Denique serio atque obnixe rogat hac Synodus Illustrisimos ac Prapotentes Dominos Ordines Generales, ut scandalum hoc autoritate sua ex Ecclesijs Reformatis mature tollere dignentur, ac simul etiam procurare, ne Ecclesia Belgica diu. tius hac labe atque ejusmodi hæresibus & blasphemis dogmatibus inficiantur. Vtque eum in finem scripta hujus Vorstij & similium, quanta fieri poterit cautione, supprimantur. Deum vero ipsum presatur, ut Ecclesias Reformatas Belgicas adversus huiusmodi prophanas hæreses, ex issque ortas contentiones ac confusiones, in pace atque orthodoxa doctrina professione, magis magisque conservet, ac stabiliat, & per Spiritum (uum Sanctum hunc (onradum Vorstium, atque omnes qui cum 1pso errant, clementer illuminet, ac in viam veritatis pacifque revocet, ut Ecclesia potius de ipsorum conversione, quam coffusione, lætari possit.

Picnius quoque hac Sessione examinata, & amice transacta suit causa Frisica.

# Sessione Centesima Quinquagesima-tertia,

vi. May, Die Luna ante meridiem.

E X confilio & voluntate Illustrium Dominorum Delegatorum statutum suit, ut Iudicium de quinque Remonstrantium Articulis Synodicum, eiusdemque Synodi de Remonstrantibus, in primis ad hanc Synodium Citatis, sententia, in magno Urbis Dordrechtanæ templo publice pronunciarentur, ac promulgarentur. Quem in sinem Conventus Synodicus ordine ad templum processit. cumque ibidem in subsellijs consedissent, Præses solennibus, quæ hie sequuntur, Precibus, toti Conventui præivit.

Omnipotens Deus, & misericors Pater noster in Filio tuo dilecto Domino nostro Issu Christo: Quan magrum est nomen tuum, Domine, in universa terra, quam formic bilo in populis, quam amabile in cœtu timentium te! Magnus es tu, & laudasus valde: n.ira-

C ,

Sess.

CLIII,

1/14

bilia facis solus. Auribus nostris audivimus & patres nostri navraverunt nobis opus quod operatus es temporibus eorum. Invenisti eos in squalore & ululatu desertos, solitarios, & acerbissimo servitutis Anti Christica ac tyrannidis jugo pressos. Iu misertus corum, exerta falutis manu jugum illud confregisii, contrivisti: Patres vero nostros plantasti; tanquam ursus & leo occurristi exactoribus corum, cosquemalo affecisti; populum vero tuum collecasii in tuto & propagasti. Non gladius, non brachium Patribus nostris silutem dedit: sed dexiri qua, brachium tuum, & lux faciei tua, quia benevolus eras eis. Notam eis fecisti viam salutis, arcanum fæderis tui revelasti. Splendentes fecistiipsorum tenebras, & sublatis abominandis idolis , vexill un gratic & solium glorie in medio eorum crexisti ; unigenitum & dilectum tuum filium in Evangelio pacis l.eta fide complectendum eisexhibuisti, & Spi 11u 1uo intelligentes eos reddidisti, ut exultarint in luce tua, qui in umbra mortis sederant. Sicut aquila pullis suis incubat, expandit super eosalas suas, eisque portat cos, ita tu cos portafti, fovisti, duxifti, & tanquam oculi pupillam custodivisti. Gaudium crant totius terra, quia pinquedine bonitatis tua satiabas eos. Osores eorum increpabas, contentionem corum contendebas: instrumentis contra cos formatis maledicebas, linguam adversus cos in jus insurgentem condemnabas. Nomen Messe tui erat inter eos & singuine ijus asperferant conscientias suas : ideo gratas habuisti preces eorum & angelus excisor non tetigit eos.

Propter hac omnia benedicit tibi anima nostra, Domine, & intestina nostra nomini tuo fancto: ossanostra dicunt: Domine quis par tibi? Tu diligis portas Sionis & benevolentia velut scuto, circumdas populum tuum.

Diebus istis uno corde servaverunt fædus tuum, & coluerunt te redempti tui, quamdiu prolongarunt dies qui adspexerant opera manuum tuarum, mirabilia dextera tua.

Verum (ah Domine) surrexit post eosatas altera postquam saginati sumus & in pace collocati, clatus est animus noster, obliti sumus tui, & recalcitravimus. Nos Domine, nos in terra optima in valle pinguedinis calestium & terrenorum bonorum affluentia abs te ditati. Nos , quos pra omni natione religiosissimos esse decuit , morum pracoptorum custodes, facti sumus gens peccatrix, populus iniquitate gravis, peccavimus contrate, retrorsum recessimus, pedes nostros non cohibuimus, à vijs tuis sanctis desseximus, charitatem primam dimissimus, priora operanon fecimus. Quibus omnikus justifsimam & gravissimam than indignationem & iram in nos provocavimus. Patiens es, Domine, tardus ad iram, & longanimis: attamen meritissime tandem in nos exarsisti; & terribilis nobis apparuissi , ut anima tua velut miserendo & parcendo satigata nos jam spernere & fastidire videretur. Lux nostra conversa est in tenebras, in pace nostra ecce amaritudo amarissima & terror : curationem à te expectabamus , sed ut peregrinus in terra visus es : propter excandescentiam tuam terra fuit obscurata, populus suit tanquam ignis, pabulum, frater fratri non pepercit, à planta pedis usque ad verticem summum nihil fuit in corpore nostro integri : omnia vulneribus , plagis , & livore plena. Amici tam longinqui quam vicini mala nostra cum mærore & stupore ad-Latabatur autem de nobis inimica nostra, cecidisse nos, & nunquam resurrecturos rata. Et vero dissidiorum ac turbarum mole in exitium serebaniur pra-

Tremendus es Domine & juste judicas orbem, etiam siliorum tuorum transgressiones virgis visitas & plagis iniquitates eorum.

Interea mæsti & atrati coram oculis nostris incedebant in suspirijs & gemitibus coram te jacebant, quotquot revererentur nomen tuum: non tanum Belgicarum Ecclesiarum ante storentissimarum miserandam faciem dolenter intuentes: sed vel imprimis corda lacerantes, co quod viderent adorandam tuam majestatem, & sanctissimum tuum nomen proterve vellicari, & impie blasphemari, dostrinam tuam quovis auro purgatissimo puriorem ac pretiosiorem vilipendi, depravari, contaminari, servos tuos de domo tua optime meritos, ipsamque adeo dilectam tuam Sponsam contumelijs & probris detestandum in modum exagitari: hareses damnatas ab inferis revocari, & nova arte sucatas reponi, populum à calesti, tam care nobis comparata, veritate misere seduci, & in emnis religionis contemptum abripi, denique in crimine poni, si quis remedia ab ipso

Dei spiritu probata malis nostris applicanda legitime commonstraret aut applicaret.

Tulimus hanc indignationem, Domine, quia peccavimus in te, speculantes tamen & expectantes, ecquando tandem è cœlis esses adspecturus, & perfecto opere, consummataque indignatione ac judicio tuo in Sione causam tui populi, tua veritatis adeoque & nominis tui acturus, veritati pristinum splendorem, servis tuis latitiam, Ecclesia tua exoptatissimam pacem & nomini tuo daturus gluriam. Memores suinus horum taorum eloquiorum:

Bonus est Iehova expectantibus ipsum, anima requirenti ipsum. Bene agitur cum eo qui silet Iehova & expectat salutem ejus : nam non rejicit in saculum Dominus : sed cum afficit mastitia, rursum miscretur pro amplitudine benignitatum suarum: neque enim populum suum deserit, nec possessionem suam derelinquit.

Atque hac est admiranda illa tua bonitas & sides , quam experti sumus & pradicamus in hoc tempore , in angustijs agnovimus peccata nostra , quasivimus & invocavimus te , tandem respondens collocasti nos in lato. Adspexisti adsuctionem nostram & agnovisti angores anima nostra. Vivisicasti animam nostram & consolatus es populum tuum, dedisti nobis desideria cordis nostri, & pronunciatum labiorum nostrorum non aver-

tisti à nobis.

Cum autem tibi pro immensa tua bonitate & sapientia ad docendum & regendum populum tuum placeat uti opera, ministerio, communione & cætibus sanctorum tuorum servorum, quos gregi tuo dedisti pastores & inspectores, assidue & ardentissime supplicavimus tibi,ut in gravissimis istis Belgicarum Ecclesiarum calamitatibus hoc nos aliquando beares solatio, ut Pastorum & Doctorum populi tui conjunctis precibus, communicatis donis & studys, salutare aliquod remedium agrata ac pone desperata Ecclesia Belgica ex sancto tuo Verbo adhiberetur , rejecta & pulsa errorum caligine , lumen veritatis in cande-labro omnibus exponeretur , errantibus ad reditum , distractis ad unionem,pax praferretur, inquieti & perturbati ad tranquillitatem revocentur, & pax gratissima restoresceres in amænissimo hoc nostro Belgio. Ecce quod petivimus dedisti nobis , & qui-dem longe illustrius atque unquam sperare fuimus ausi. Testatur id prasens augusta corona tot eximiorum Christi servorum, quos ut spiritualem exercitum in subsidium affli-Etissima nostra Ecclesia ex varys non solum vicinis, sed etiam longe dissitis regnis & regionibus, divina tua manu in unum coegisti, ut singulari malo singulare responderet solatium. Flagitavimus insuper, ut quandoquidem sine tua benedictione omnis corum labor foret irritus in omnia & singula sancti hujus cœtus membra spiritualium donorum copiam effundere velles, eorumque corda & actiones sic gubernare, ut sancto tui nominis timore, compositis & sedatis animis omnia ad verbi tui normam sideliter examinarent, tandemque sincera & serena conscientia in unicam salutarem veritatem consentirent, & concordibus suffragijs ea statuerent, que ad nominis tui gloriam, regni Christi propagationem, Ecclesia Belgica concordiam & conscientiarum tranquillitatem quam maxime expedirent. Neque hoc desideratissimum bonum nobis denegavisti, Domine, ut tanta omnium, & singulorum in salutari doctrina consensione ab uno veritatis Spiritu inspirata, sanctus hic labor noster pijs omnibus eo esset gratior, insirmisque imperitis & errantibus tanto redderetur fructuosior. Hujus consensus testes sumus omnes, qui hoc in loco coram te sedemus, & manibus nostris divina huic veritati ex Scriptura sana declarata subscripsimus. Sic conspicuum est opus tuum in servis tuis, sic formidabilis es in consilio fanctiorum, fic exhilarasti nos secundum dies quibus afstixisti nos, secundum annos quibus experti sumus malum.

Hec omnia nobis confecit tua mifericordia, qua profequeris populum tuum. Hoc novo & illustri benignitatis tua miraculo, omnium (qua tot edidifti in Belgio) veterum memorium nobis refricas. Cum itaque gustemus, Domine, & videamus, quam bonus sis erga nos, & quantopere diligas Ecclesiam Belgicam, leti sumus & exultamus in te, sidem tuam in congregatione sancta celebramus, beatamque illam pradicamus gentem, cujus tu Deus es, beatum illum populum quem eligis in hareditatem tibi.

Nunc ergo Domine obsecramus in nomine dilecti tui filij Hoscianna , serva nunc , propera spera nunc Domine, opus manuum tuarum in nobis persice, da robur populo tuo & benedic ei <mark>cum</mark> pacc, ut rejuvenescentes novis viribus ascendant, velut aquila, currant, neque desatigentu**r, am**bulent neque delassentur.

Renedic porro laboribus servorum tuorum, & luceat lux saciei tua super populum tuum. Emitte Spiritum tuum ex alto, illumina hominum mentes, prapara & aperi corda, ut splenderem simplicissima tua veritatis videant, eam cum voluptate & corde bono recipiant, in ea perpetuo acquiesiant, fructusque ea dignos constanter & abunde

proferant.

Aberrantes, de Pastor optime, ad gregem tuum clementer reduc, sleete & emolli corda dura, ut agnoscant extensam manum tuam & robore tuo prehenso, pacem tecum ineant, neque collo duro veritati diutius obluttentur, dissipatos in unum recollige, vulneratos sana, lapsos erige & consirma, mortuos vivisica. Tolle è medio nostri schismata, compesce Satanam, compone animos omnium ad tranquillitatem, ut populus tuus uno humero tibi serviat, uno corde & ore te colat & celebret, cantentque Angeli in cælis, & homines in terris, Pacem in eo qui spes pax & salus nostra est sessio Filio tuo unigenito, qui tecum & cum Spiritu Sancto Vivit & regnatin sweula, Anen.

His habitis, Scribæ, ex ambone in frequentissima Comitum, Baronum, vitorum Nobilium, Amplissimi Magistratus Dordraceni, Pastorum, populique undequaque confluentis, panegyri, Canones, Iudiciumque venerandæ Synodi, cum subsignatione singulorum rum Ecclesiasticorum rum Politicorum, præsegerunt publice ac promulgarunt. Quos deinde subsecutus Præses, publice itidem significavit, doctrinam in Confessione & Catechesi harum Ecclesiarum comprehensam in Synodo relectam atque examinatam, & consentientibus omnium, tam Exterorum, quam Provincialium Theologorum judicijs, ut orthodoxam & verbo Dei consentientem susse approbaram. Tandemque hac gratiarum actione, celeberrimum, augustissimumque Conventum dimistr. Ea autem hæc suit:

Celebrate Dominum quia bonus est, quia in saculum benignitas ejus: Dicat nunc Ecclesia Belgica, esse in seculum benignitatem ejus: Dicantinunc servi fehova, qui perstant in atris domusejus, esse in saculum benignitatem ejus : Benedicat animanostra Domino nec obliviscatur ullius beneficiorum ejus: Qui propitius est omni iniquitati nostra, qui medetur omnibus morbis nostris, qui coronat nos benignitate & miserationibus. Qui satiat nos bonis, qui nos renovat ut siamus tanquam aquila, tanquam pucritia nostra. Magnifica effecit Jehova erga nos, exercet benignitatem erga unctos suos ; notas facit nobis vias suas , & arcanum suum revelat timentibus nomen ejus. Facit ut mansueti incedant in jure, & ducit eos in orbitis justitia. Eripit nos à contentionibus : vivat Dominus, & benedicta sit rupes nostra: exaltetur Deus salutis nostra: in caulis herbidis sacit ut recubemus: secundum aquas lenes deducit nos: graviter impulsi fuimus ut caderemus, sed Dominus fuit auxilio nobis: severe nos castigavit Deus, sed morti non tradidit nos: solvit silicium nostrum, & accinxit nos latitia. Vox cantus & salutis sit in tentorijs justorum, dicens: Non moriemur, sed vivemus, ut enarremus opera Domini. Multi dolores sunt improbo, sed qui fiduciam habet in Jehova, benignitas exundabit eum. Latamini ergo justi in Jehova, & cantate nomen ejus, qui praditi estis recto corde: nam amænum hoc est & rectos decet. dete quam gratiosus & misericors est Dominus, quam longanimis & mulius benignitate: non secundum peccata nostra facit nobis, neque secundum iniquitates nostras retribuit nobis, sed quam alti sunt cœli supra terram, prævalet benignitas ejus erganos: quam longe abest Oriens ab Occidente, tam longe amovet à nobis transgressiones nostras, ut miseretur Pater filiorum, itain prosentiarum miseretur nostri Dominus. Hic diesest à Jehova, & est mirabilis in oculis nostris: hunc diem nobis esfècit Jehova, quare latemur & exultemus in ea.

Omnipotens, aterne, misericors Deus & pater noster in Vnigenito & dilecto tuo Filio Domino & Servatore nostro Jesu Christo, quam admiranda & imperscrutabilis est hec tua charitas & misericordia erganos, nostra culpa miserrimos & perditissimos peccatores, quod nos ante jasta mundi fundamenta in dilecto tuo Filio ad aternamillam gloriam 🗇 animarum nostrarum salutem , non ex prævisa ulla bonæ qualitatis vel actionis nostra dignitate, sedex mero gratuita dilectionis beneplacito elegeris: quod Christum nobis in caput & pastorem, nosque ipsi in membra, & oves ipsi inserendos & abeo pascendos destinaveris & dederis : quodeidem dilecto & proprio tuo Filio non peperceris, sed in acerbissimam & maledictam illam crucis mortempro nobis cum inimicitui essemus tradideris, ut pretioso bujus immaculati tui agni sanguine ab omnibus nostris peccatis mundaremur, & tibi reconciliaremur: quod per Evangelium, Spiritusque tui admirabilem & arcanam virtutem, nos in peccatis mortuos vivificaveris, regeneraveris, & adbeatam filij tui communionem efficaciter perduxeris, ad vita novitatem excitaveris, novisque & sanctis viribus superne do naveris ad tibi scrviendum in sanctitate & justitia omnibus diebus vita nostra; quod in ejusdem filij tui Servatoris nostri communione, nos secundum aternum propositum & fæderis gratuiti promissa, ad versus tot mundi illecebras, carnis tentationes, Sathana infultus, ipfasque inferorum portas tam fideliter & potenter custodias; tam solida gaudia 🔗 certa solatia timidis nostris conscientijs prastes eaque per Spiritum illum adoptionis, hareditatis nostra arrhabonem cordibus nostris imprimas & obsignes ; quod denique post patienter confectum arumnosa hujus vita peregrinationem in aterna nos tabernacula certo sis recepturus, ut semper simus cum capite & Domino nostro gloriamque illius conspciamus. quales fuimus, aut etiamnum sumus nos, ut ipsum dilectionis tux sontem in nos velut effundas. Da, ô Domine, & Deus noster, ut hæc beneficianobis præter 🗇 contra omne nostrum meritum destinata, collata, & conferenda, omnem nostrum adeoque ipsorum Angelorum, qui in hac gestiunt introspicere, captumlongissime superantia, humili & grato corde agnoscamus, eorumque assidua & sancta meditatione accendamur ad finceram & filialem tui dilectionem, fervidam gratitudinem, patientiam & constantiam in omni cruce & lusta, fidamque & letam hujus gratic adversus Satana & impostorum corruptelas & contradictiones professionem & assertionem. Quod antebac fecisii, fac porro ut sancta & pura de his tuis beneficijs doctrina, quam ex purissimis Israelis sontibus depromptam populo tuo exhibemus, in omnibus tuis Ecclesijs sonet ad nominis tui gloriam, vera pietatis propagationem & solidam omnium electorum tuorum in vita & morte consolationem. Da servis tuis omnibus spiritum veritatis, sapientia, prudentia, mansuetudidinis & constantie, ut doctrinam hancintrepide asserant, sancte acreligiose pertra-Etent, suoque exemplo ostendant, quam suaves & indole sua dignos fructus proferat in ijs, in quorum cordibus hac ineffabilis Dei charitas per spiritum Sanctum efsusa est. Quorum corda bujus gratia sensu nondum imbuta sunt, essice quasumus Domine, secundum infinitam tuam misericordiam, ut coelestis bujus Manna dulcedinem gustent & reipsu percipiant. Canes & porcos arce ab his margaritis, ne impuris illas pedibus proculcent. Qui insanas & infinitas carnis ratiocinationes

tiones sectantur, falsoque nominata scientia suco & prasligiis falluntur & fallunt, miserere illorum Pater Clementissime, & eodem quo nos Spiritus tractu & ductu ad sacrosancta tua veritatis obsequium eos inflecte, ut incomparabilis bujus thesauri pretium aliquando condigne nobifcum astiment, & omni vana ac stolida de viribus, meritis, & virtutibus suis prasumptione ac gloriatione in aternum abnegata, se vere coram te humilient, tibique soli omnem omnis boni cloriam sine ullis verborum ant phrasium involucris aperte & sincere cum toto Electorum, tum Angelorum tum hominum choro, in folidum tribuant. Omnes autem tuas Ecclesias per universum orbem dispersas in sidei unitate per unum illum qui totum Christi corpus regit & vegetat Spiritum custodi: omnes Satana adversus eas molitiones dissipa & perde. Da illis & nobis ut crescamus in fide vera , spe viva , & charitate non ficta, donec promissa illa persectionis beatitate omnes in cælis persruamur. Porro cum hac voluntas tuasit, ut omnes sideles, tam publice quam privation tibi supplicent pro omnibus in eminentia constitutis, prasertim ijs, quos Ecclesia tua dedistinutritios, agnoscimus idnobis in hoc augusto & venerando catu congregatis omnino incumbere, ut ardentissimis votis & flagrantissimis precibus tibi commendemus illos, quorum cura, benevolentia, ac mandato hanc Synodum celebramus. Quanta igitur possumus animi intentione ac devotione, commendamus tibi Illustres ac Prapotentes Belgica hujus confæderatæ Ordines Generales, Dominos nostros benignissimos. Velis, ô Pater, beneficium illud inprimis, quod calamitoso & miserando boc seculo in populum tuum conferunt, amplißimarum benedictionum cumulo gratiose remunerari. Præside assiduo in ipsorum conventu, Spiritu sapientia, prudentia, ac fortitudinis. Inspira ipsis salutaria consilia, successiumque ijs & eventum sacilem & selicem præsta: in zelo gloria, domus & veritatis tua ipfos confirma. Da ipfis regimen pacatum ac stabile, subditosque sidos & obedientes. Robora dextras ipforum adversus omnes, qui domi forisve, clam vel palam disipationem, interitum, & occasum bujus Reipub.machinantur. Effice ut sancta eaque perpetua inter se concordia maneant colligati, qua adversus malitiosas inprimis Antichristi blanditias, ipsosque inserorum dolos, fallacias ac prastigias, rupis instar inconcussa subsistant. (oncilia ipsis benevolentiam vicinorum & longinquorum. Daut perpetui sint populi tui nutritii, regnique filij tui & veritatis ex verbo tuo in hoc conventu promulgata propagatores indefeßi, & Satana regnidestructores imperterriti, tandemque cum omnibus sanctis aternum beentur.

Illustrißimum vero & fortißimum illum Heroa, Principem Auriacum Mauritium, quem vera Religionis ac Libertatis vindicem illorum Dominationibus adjunxisti, hactenusque animi & corporis robore valentem nobis servasti, inque organitua erga nos beneficentia peculiariter selegisti & conservastis: hunc, Pater benignissime, umbraculo alarum tuarum assiduo resocilla ac protege: da ut eo quam diutisime sulvo hac Respub fruatur. Neu permitte ut scelerata sanguinariorum manus Unctum tuum attingat, capitisve illius capillum ladat Emitte e throno tuo exercitus calestes, qui castris suis ipsum circumcludant. Instrueillum prudentia & sortitudinis donis, ut ad custodiam & prosperitatem nostram alacriter porro advigilet. Largire, ut dulcissimos immensi istius, o sidelissimi pro pace nostra exantlati laboris fructus cum gaudio adspiciat, issque, annis exsatietur quamplurimis. Imbue & exorna illum omnibus virtutibus Christiano principe dignis, quibus magis ac magis in populo tuo emineat,

cique praluceat, tandemque cum sanctis Israelis heroibus recipiatur in aterna

Oramus quoque te pro Generosis Nobilissimis & Consultissimis Ordinum Gevieralium ad hanc Synodum Delegatis, qui pia prudentique opera, moderatione, ac directione, sancte huic congregationi prompte & indefesse commodarunt, eoque nomme de populo tuo universo adeo praclare sunt meriti. [ustodi,rege, & conforta eos, Domine, per spiritum tuum,ut opus hoc sanctum cum voluptate perficiant, fructusque inde uberrimos cum adificatione conscientiarum & animarum aterna salute re-Nec permitte, benigne Pater, ut quidquam à servis tuis proficiscatur, quod molestiam illis exhibere, illosve contristare possit. Quin petius (uti ha-Etenus gratiose fecisti ) effice porro ut fideli omnium ac singulorum ministerio san-Etisque exemplis corda ipsorum in salutari tua veritate & nominis tui timore adificentur, Dominisque suis hac, qua in presentiarum peragimus, fausta, aliaque omnia exoptata cum gaudio renuntient. Oramus preterca pro Magnifico Amplissimoque Civitatis bujus Dordracena Magistratu, Pratore, Consule, reliquisque Spectatissimi Senatus membris. Aperi Domine thesaurum bomitatis tua, benedictionesque tam corporales quam spirituales in ipsos, totam hanc civitatem, omnes ejus incolas, inprimis Ecclesiam hujus loci, effunde, ut nostrarum precum, & sancta nostra in Domino conversationis suavissimos fructus percipiendo, in beneficio & recordatione huius Synodi exultent, a. ternumque sibi de ea gratulentur. Fac Domine ut sancta hac veritas quam servorum tuorum ministerio in hac urbe ex tuis eloquijs depromi, illustrari, stabiliri, & conspirantibus per eundem veritatis Spiritum animis, modo promulgari, Ecclesiaque tua universa exhiberi tam benigne volussi, in eadem constanter protegatur, religiose prædicetur, sancte credatur, fructuumque in sincera pietate abundantia alijs commendetur, sitque hec urbs instar luminaris in edito positi, quod vicinam suam clarissima luce collustret. Denique quandoquidem in hoc celeberrimo conventu, tot exterorum principum Magistratuum & Ecclestarum deputatos coram cernimus, viva totidem paterna tua erga nos misericordia & Christianaipsorum erga nos benevolentia documenta, absit à nobis hac ingratitudo, ut illorum non recordemur coram te. Quocirca toto pe-Etore tibi supplicamus, pro Serenissimo ac Potentissimo Rege Facobo, Rege Magnæ Britannia, cuius pientissimo zelo, ardentissima commiseratione, operaque vere regia, toties nos in malis nostris recreasti: pro Illustrissimis Germania principibus, veris Ecclesia tua nutritijs, Electore Palatino & Landgravio Hassia, proque Illustrilus, Magnificis & Spectatissimis Tiguri, Berna, Basilea, Scaphufia, Geneva, denique Brema & Embda Magistratibus, Ecclefiis & Rebuspub. Recordare omnium, ô Domine, secundum cam benevolentiam qua prosequeris populum tuum. Da ut fruantur salute & gaudio ele-Etorum tuorum. Pro sancta sympathia jucundissimoque hoc beneficio, quo mæstas harum regionum Ecclesias adeo blande, prompte, & benevole sunt consolati, duplum in sinum ipsorum refunde. (oncede illis pacem & prosperitatem perpetuam. Tenebras illorum illumina, in angustijs ac difficultatibus omnibus prafentißımumıllis efto fubfidium.Benedic omnum& fingulorum regimini,ut tibi fit gloriofum, subditis gratum & utile, totiq; Christiano orbi, ornamento atque emolumento. Postremo Postremo & hocne deneganobis, Domine, expectationi, votis, desideris que insorum, tetius que adeo populitus factum, vt sit satis, gratiose procura. Ne laboris & studis pro pace Ecclesia tua suscepti & prastiti insos unquam pæniteat.

Exaudi nos in histo omnibus, ò Pater miscrationum in sacie unigeniti ac dilecti filij tui Domini ac Servatoris nostri, cui tecum ac cum Spiritu Sancto uni vero, immortali, aternoque Deo sit laus, honor, gloria in sacula saculorum. Amen, Amen.

# Sessione Centesima Quinquagesima-quarta. Sess. CLIV.

1x. Maij, Die Iovis ante meridiem.

TAc Sessione, postquam omnes tum Politici, tum vero Exteri ac Provinciales converissent Theologi, suoque quisque loco ac Ordine, singuli jam consedissent, Consultissimus Clarissimus que Vir Martinus Gregorij, nomine Amplissimorum ac Nobilissimorum Delegatorum, gratias solenniter, Exteris præsertim Theologis, his verbis egit:

#### Rev. Ven. Clar. & Doctiff.

Vero,ctiam pio,quisquis tandem dixit sensu: δων το πρμα την χάρμν διδέ Θεβ. Nomine igitur popul Belgici, versus culum attolimus oculos & manus nostras, actibi, Deus Pater, qui nos creafti, tibi, Iefu Christe, Fili Dei, qui nos pretiofissimo tuo sanguine redemisti 📌 tibi Spiritus Sancte, qui nos virtute tua vivificasti & sanctificasti ut uni, soli, & immortali Deo, gratias ex intimo corde nostro agimus quam maximas, quod dissidentibus provincialium animis, in hisce diuturnis super veritate doctrina in verbo tuo nobis revelata, perturbationibus, Ecclesiam tuam ad feriam & legitimam eloquiorum tuorum confiderationem in hac Synodo excitare voluisti eique tam clementer l'enedixisti ac prasuisti, ut tandem per unanimem & consentientem Intentiam veritas tua (ô Deus) vindicata sit ab errore & vertigine que populum tuum, populique tui Pastores hactenus occupaverat, Ecclesiamque tuam tam graviter afflixerat & fere proferaverat: quod cam Ecclesiam tuam reduxisti in veritatis tua semitam, qua in hoc sita est, quod beneplacitum voluntaria Voluntatis tua in vocatione nostri, in & per silium tuum, in & permortem Christi Salvatoris nostri, per fidem fola efficaci tua gratia citra arbitrium nostrum nobis oftendisti, inque hanc vivam, letam & certam spem nos erexisti, quod in hac vita etiam prasentiscere nos faciat, qued posthac in domo tua, ò lehova, habitabimus in perpetuitates aternas. Non nokis Demine, sed nomini tuo damus hanc gloriam, cui etiam vindicias hafce meritiffmo & gratifsimo animo adferibimus. O Pastor Ifraelis anfeulta, vitem tuam quemplantasti in l'isce provincips, clementer porroconserva, circumvalla cam muro forti, & macerianova circumduc eam, ut ne aper Sylvestris denuoingrediatur & devastet eam. Nos refugimus à facie tua & verbo tuo, ideoque in opprobrium vicinorum & in subsannationem inimicorum nostrorum facti. Tu vero, ô Deus, revertere ad nos. Et vero reversus es. Respexistienim de monte tuo sancto Sion: & lucere fecistifaciem tuam super nos : & servati fumus ut vivamus. Vivamus autemdigne, vocatione nostra qua nos vocasti. Itaque eructabit tibi cor nostrum canticum novum, & pfallemus tiki gratias in choro piorum, in medio Ecclesia tua. Deus noster spes sfortitudo, & dextera nostra benefac porro pro voluntate tua Sioni, instaura muros Ierufalem ferruminatione verbi tui fancti & Spiritus tui confolida hoc corpus Ecclesia & populi Belgici. It omnes te uno ore & corde adorent; teque celebrent omnes generationes per omnia secula seculorum. Imen.

Porro, Reverendi, Venerabiles, Clarifsimi & Doctifsimi Viri Theologi Exteri, ab Illustrifsimis Ordinibus Generalibus, Fæderatarum Belgy Provinciarum Dominis nostris benignifsimis justi sumus Reverentijs vestris, omnibus & singulis, magnas E e 2 agere

agere gratias: quod per semestre hoc spatium & quod excurrit amplius, tanto labore vigilantia & assiduitate, accuratis vestris, doctis, ac pijs consilijs iudicijsque Synodum hanc Nationalem adjutum iveritis, idque in gravissimis causis & controversiis qua Ecclesiam hanc Belgicam tam varie & misere hattenus exercuerunt: quod satisfeceritis votis & pijs iplafarum Dominationum desideriis, qua in hoc solum incubuerunt, ut & purus Dei cultus, & orthodox.e. religionis professio in hisce Provincijs àmaioribus accept.e.publice obtineretur, conservarctur, c' ad posteritatem transmitteretnr. Hanc R R.VV. publice exhibitam animi ingenuque promptitudinem, hoc officium & beneficium, Illustrissimi nostri Domini Ordines Generales erga Sereni simam Regiam Maiestatem Magna Britannia, Sereni simas & Illustri simas Celsîtudines Flectoris Palatini, Împerij Vicarij, & Landtgravij Hassie, erga Magnificentissimos Helveticorum Magistratus & Cantones, Generosos Comites VV etteravicos, Spectabiles & Amplissimos Magistratus Genevensem, Bremensem & Embdanum,omni submissorum servitiorum, officiorum & studiorum genere si non exequare, attamen quavis oblata occasione gratisime demereri conabuntur. Petuntque idem Illustrisimi DD. Ordines R.R. V.V. per Delegatos suos prasentes, ut Serenisima sua Maiestati, Celsitudinibus, Generositatibus, & Magnificentijs suis, presentem huius Ecclesie simul ex Reipubl. statum de meliori nota commendare velitis, ifque renuntiare, nihil Illustrisimos Ordines Generales prius habere, quam ut reipfa significare & declarare possint, delegationes hasce vestrum omnium & singulorum, ipsis Ordinibus honorificas, & Ecclesia Belgica perquam salutares fuisse & gratas.

Vt vero hanc prolixam Dominationum ipfarum benignitatem, ac voluntatem præfentes ipsi experiri possitis, rogatas Reverentias Vestras volumus, ipsis vt omnibus uno statoque die Haga-Comitis adesse, & in Consessu Dominationum ipsarum ab ipsismet dimissorias accipere placeat. Quod quia sine diverticulo posse sieri existimamus, neque deviam suturam esse hanc viam, facilenos à Reverentijs Vestris imperaturos, confidimus.

Quam gratiarum Actionem, Synodi ipfius nomine, hunc in modum, 3 excepit Præses:

Illustres, Generosi, Nobiles, Amplissimi, Consultissimi, Illustrissimorum Ordinum Genn. Delegati, Reverendissime Domine Episcope, caterique omnes venerandi, celeberrimi, doctifsimi, Patres & Fratres in Domino dilecti.

Cant. 6.

cap. 8.

Hexam: 4. P Ulchre Ambrosius, Sapientem in Canticis imitatus, Ecclesiam cum Luna comparat: Ecclesia, inquiens, sicut Luna desectus habet & ortus frequentes: sed defectibus suis crevit, & his meruit ampliari, dum persecutionibus minuitur & Confessorum martyrijs coronatur. Hæc est vera Luna, quæ de fratris sui luce perpetua lumen sibi immortalitatis & gratiæ mutuatur. Fulget enim Ecclésia non suo sed Christi lumine, & splendorem sibi arcessit à Sole justitiæ.

> Egregie equidem hac imagine, varia Ecclesia in hoc mundo militantis conditio nobis depingitur. Quemadmodum enim Luna sua habet incrementa & decrementa, & nunc pleno orbe nobis affulget, nunc aspectui nostro omne lumen subtrabit, prout, scilicet à Sole illuminatur, cuius tamen radijs nunquam est destituta: Sic Ecclesia nunc rara in terris apparet, nunc frequentior: Nunc cruce pressa, procellis agitata & latens in occulto; nunc halcyonijs suis recreata, in pace florens & odorem

odorem bona fragrantia circumquaque diffundens, libere procedens & conspicua in ag minibus suis, omniaque longe & late splendore suo collustrans. Et hac quidem omnia Ecclesia accidunt ex sapientissima justissima simul ac benignissima Filij Dei gubernatione, quares Ecclesia sua omnino omnes dirigit ad suam gloriam, Ecclesia multiplex bonum, & hostium, Satara inprimis, confusionem. Verum quacunq, tandem Ecclesia sit conditio, manet ille semper sponso suo tenerrime diletta : utut nigra foris appa- Cant. 1. reat, decora tamen intus est, Dominique sus peculium, & totius mundi veluti Psal.45. Cor, ad quod Vniversi Imperator perpetuo atque unice respicit. Benignitate enim Fsa.54. fempiterna miseretur eius Iehova, & desponsavit sibi eam in seculum: Tan- Hose. 2. tumque abest, ut in cruce curam dilecta sue deponat Dominus; ut è contrario tum vel maxime sponsi sui sidem & amorem conjugalem illa experiatur. Primo enim dilecta est qua castigatur, & qua slagellatur pro silia agnoscitur. Deinde quam varie, provide, benigne, ac potenter, custodit, solatur, sustentat, ducit, corrigit & erigit eam Dominus in cruce? ut mirabile sit in oculis nostris, eam necignis flam- Esa. 43. ma consumi, nec aquarum fluentis suffocari, quoque magis calamitatum fumo ac fuligine maculatur, eo indies candidiorem coram Deo apparere. Quibus omnibus ut dilectionis sux constantiam Ecclesia testatam facit Dominus, ita ab ípsa etiam Ecclesia , in summis licet angustijs constituta , inde vult colligi , quod diligatur à dilecto suo. Quem in finem non solum verbum gratiæ illi administrat, (ed Spiritum 409101014, tanquam arrhamsfonsalitiam ei indit, ut suavissimo amoris & favoris sui sensu imbuta, in omnibus adversis se roboret & fulciat. Nowit enim Dominus permagni interesse Ecclesia, ut sciat & sentiat se ab ipso diligi. Hoc vero illud est quod adversarium nostrum habet agerrime, qui nisi fidemillam, qua Sponso nostro (ıd est, ipsi vita) agglutinamur, pectoribus excutiat, incassum se laborasse apprime intelligit. Quare tanguam in rabiem versus omnia sursum deorsum volvit, procellis incumbit, opprobria malignantium undique accumulat, carnemque via multiplici tentat, ut Ecclesiam crucis tædio fra-Etam de fiducia depellat, evincatque illud: orbis Domino dilectam non esse, cui totus orbis infensus videatur. Atque hactentatio sane non è minimis est, Ecclesiamque, quippe carnis infirmitate laborantem & transgressionum conscientia gravată, acerrime pungit & fauciat .adeo ut fluctuans & fatigata ad impatientiæ murmura nonnunquam declinet, nihilque pene absit, quin effundantur eius gressus, & in despera tionis barathrum abripiatur à maligno. Tunc è profundis quivitatur: Mutata est Ex- 1/sl. 73. 74. celsi dextera: Oblitus est mei Dominus: Dereliquit me. Quousque Do- 77.80.89. mine? quare rejicis in æternum? Vtique inaniter purifico animum, & frustralavo in munditie manus meas. Revertere tandem & aspice! An fastidit anima tua Sionem? Cujusmodi querimonia passim in Scripturis sanctis extant. Ad hac omnia non dormit Hraelis ille custos, qui sapienti quidem & justo confilio dilectam fuam probat, exercet, humiliat,& flagello grutia ad fervida vera pænitentia exercitia revocat, sed crucis interim momenta ponderat, horamque suam habet in numerato, exspectans, donec, consummato in monte Sionis judicio suo, tempus sit ejus miserendi, causamque cius agendi ad versus Inimicam. Interim Ecclesia in cinere jacet & cilicio, indignationem Jehova ferens, quia fe in ipsum peccasse agnoscit, Spirituque contrito gratiam & remissionem identidem implorat, & secundum fæderis promissa impetrat, quo unico in media cruce vivis cata in Deo reconciliato exultat, sannisque & opprobrijs oppressorum, qui hareditati Domini

Pfal.74.41.

mini insultant, nomenque esus quotidie irritant, plurimum satura insurgere porro audet adversus eos, & precaricum Sione: Surge Deus, age causam tuam: recordare opprobrij stulti & inimici populi: libera me propter observatores meos: effice signum erga me quod bono sit, ut videntes osores mei pudefiant, cum tu adjuveris me, & consolatus fueris me: Etiam hac re cognoscam, quod delectaris me; quod inimicus meus non jubilet de me. Quamvis enim propitium sibi Dominum & credat & experiatur Ecclesia in cruce, ut tamen idem publice ad Dei gloriam & lascivientis inimice confusionem innotescat, optare utplurimum solet, & contentione mazna flagitare. Et audit ista adcoque exaudit Orbis judex, qui dum filios castigando se Patrem probat in domo sua, minacibus interim oculis intuetur catervam Edomaam, qua blasphemia, irrisonis ac violentia nec modum facit nec finem. Ad hanc judicandam cum se accingit Dominus, solet ex ordine à se instituto sibi viam prius sternere per suorum illus preces, quas preparando huic judicio dilectis suis inspirat. Atque hinc existunt tot improvise, admiranda & improbis inexspectata prorsus atque incredibiles rerum metamorphoses, quas via impervestigabili, nunc mediate, nunc immediate, plarumque autem miraculose, inchoat, & perficit Dominus exercituum. Absque miraculo enim qui, obsecro, pusillus ille grex adversus inserorum portas subsistat, imotriumphet? Tunc demum Lunamillam nostram (Ecclesiam, inquam) gratioso Solis sui lumine persusam, post varias desectuum, quos passa, vicissitudines, coruscantem videas in Tunc rejuvenescit illa Christi sponsa, & justus procedit, ut juvenis Leo, coram quo cecidit improbus. Tunc dilatantur Piorum corda, & metunt cum cantu, qui seminarant cum lachrymis, persolventes vota liberatori, canticumque canentes novum & adorantes:

Pfal,77.71. 68.72.102. Quis Deus fortis magnus est, uttu Deus? Tu Deus fortis mirifice, quia facis res magnas. Deus, quis est par tibi? Qui mortuos vitæ restituis, & ex abyssis terræ nos facis ascendere. Apud te exitus sunt contra mortem. Benedictus sit Iehova Deus, qui facit mirabilia solus. Conscribatur hoc in generationem posteram, ut populus recreatus laudet ipsum.

Exemplorum plena est Ecclesia tam Veteris quam Novi Testamenti historia. Et hujus generis est beneficium hoc, Illustres, Amplissimique Domini, Patres & Fratres reverendi, quod post magnum illud reformationis opus superiori seculo Patrum nostrorum memoria patratum, Ecclesia Belgica à Domino accipit, agnoscit & pradicat in hoc tempore; & nos documentum ejus illustre, partemque adeo maximam & longe suavissimam percepimus in hac Synodo. Opus vere admirandum, ad quod contremiscunt inseri, & amici simul atque inimici obstupescunt, neutri hunc calamitatum nostrarum exitum prasagientes. Enimvero si malorum illorum, quæ tot nunc annos nos exercuerunt, initia, incrementa, abditos recessus & rationes omnes, remedia item tot totiesque incassum tentata, Synodum tot annos flagitatam, negatam, impeditam, tandem supra spem humanam, eo, qui viam in invijs invenit & complanat, procurante, concessam; si denique hujus Synodi (qualem quis unquam sperare ausus in Belgio? ) initia, progressum, molestias, curas, labores, exitumque inprimis longe exoptatissimum, quemnos coram conspicamur, piorum vero in Belgio cœtus cum incredibili voluptate indies resciscunt, mentibus nostris, uti par est, recolamus, cordibus nostris ingeritur illud. Digitus Dei hicest. Reveraiam

Exod.S,

Luna nostra Belgica ex densissimis miseriarum umbris emergens, quasi novo Solis sui recepto lumine, splendescit, porro frementibus nequicquam inseris, splendebit, clarius omnino, quam unquam, antea. Adeo verum est Domini illud promissum: Etiamsi jacueritis inter duas strues lapideas, sive, habitaveri-15d.68. tis inter ollas (id est in maximis angustis, sordibus squalore) eritis posthae Fsa.54-sicut penne columbe, argento obducte, cujus ale sunt ex sulvo auro purissimo salibi: O assista, tempestatibus acta, consolatione destituta: sternam lapides tuos cum ornamento, & sundabo te Saphiris. Felicem igitur istam Ecclesia Belgica crucem iure pradico, qua tanta occasionem prabut gratie. Inscrutabiles sunt via Alcissim, cui solenne est è tenebris lucem educere.

Horum veritas cum in Suspiciendo hoc consessu, eiusque laudabilibus actis & gestis, qua ad umbilicum modo perducta, vehementer utique gaudemus omnes, se quasi manibus nostris palpandam oculisque conspiciendam offerat, absit, ut nunc obliviscamur officij nostri, de quo partim divina pracepta, partim Eccleste simili benesicio affeste exempli, paulo ante in medium allata, nos cumulatissime erudiunt. Illud ego in duolus potissimum (quantum quidem ad prasens nostrum institutum attinet ) consistere arbitror. Primo ad tanti bujus beneficij, omnisque adeo boni authorem Deum, assiduo nobis respiciendum est, eique, quantas insirmitas nostra concipere potest, gratia humili 🔗 adorabundo corde oppido lubenter sunt persolvenda: in quo quidem officio prastando nunquam sibi piæ mentes satisfaciunt. (um vero id ipsum toto hujus Synodi decursu, & nuper admodum in solenni ılla judıcij Synodalis promulgatione publice set factum, presensque conventus paulo post gratiarum actione ad Deum sit dimittendus, non immorabor in eo diutius, prasertim cum omne id, quod dicendum restat, argumento huic affine sit, & ex eo, tanquam rivus è suo fonte, profluat. Alterum igitur officij nostri genus est, ut causas administras, seu media & instrumenta illa, quorum ministerium in procurando nobis hoc gaudio intervenire voluit Dominus, circumspiciamus, issque etiam debita gratitudinis, laudis, & observantia officia solvamus. Nam & hoc Sanctos decere, acceptumque esse coram Deo nostro inde manifesto colligitur, quod ipse Spiritus Sanctus hanc viam nobis praiverit in exemplis Sanctorum, qua passim in Verbo Dei occurrunt; ubi diligenter & operose celebratos legimus eos, quos multum in Domino & in bonum Ecclesia laborasse constabat; Rom. 16. quorum memoria etiamnum viget in domo Dei , & cum Evangelio prædica- $\hat{b}$ itur in orbe ufque ad feculi confummationem , fecundum nobile illud Domini effatum: Honorantes me honorabo. Instrumenta vero pro ratione ne- 1. Sam. 2. cessitatis nostra Dominus adhibuit varia, eaque partim domestica, partim externa. Quantum Illustrissimis & Prapotentibus Ordinibus Generalibus, Dominis nostris benignissimis, quantum Illustrissimo & laudatissimo illi Heroi, Mauritio Principi Auriaco, nec non Illustri & Generoso Domino, Gulielmo Ludovico, Comiti Nassovio, particularium etiam Provinciarum plarisque Ordinibus, quantum denique Vestris, qui Ordinum Generalium ad Synodum hanc estis Delegati, Dominationibus debeat hac Nationalis Synodus, debeant Ecclesia omnes Belgica, inprimis illa, qua morbo Ee 4 diuturno

diuturno jam intabescentes curationem omnem humanitus desperabant. De hoc dicendi alias locus erit. Et hic laude sua nequaquam excludi debent Theologi domestici, tum absentes, tum in hac Synodo presentes, quos reliquiarum instar, difficillimis, hisce temporibus sibireservavit Dominus. Sed his in præsentia missis transeundum nobis est adsubsidia externa, cui argumento conventus hic potissimum destinatus est. Nec vero existimandum est ea , que hactenus de Ecclesia Dei in genere, & de nostra Belgica in specie, ciusque calamitatibus & liberatione dicta sunt, ab hoc instituto tam aliena esse, quam prima fronte sortasse videri queat. Quecumque enim de prateriti temporis angustijs & prasentis temporis gratia dicta modo sunt, & dici multo plura poßent, ea omnia ad laudem eorum, quorum opera tantum hanc gratiam nobis administrat Dominus, augendam & amplificandam, gratitudinisque modum nobis delineandum pertinere, res, opinor, ipsa satis evidenter docet. Quare ad vos hic me converto, Reverendissime D. Prælul, vosque omnes & singuli, doctissimi, clarissimi, pijssimi Domini, Theologi Exteri, Fratres in Domino venerandi, quorum lectissimam coronam quoties intueor, toties ter beatam & Deo dile-Ham agnosco Ecclesiam Belgicam; in cuius scil. gratiam tot pios Principes, tot Illuftres Respub. & Ecclesias commovit, ut sancto commiserationis zelo accensi prastans hoc & neutiquam contemnendum Eccles: a Reformata membrum, tam periculose laborans, pristina integritati vestro auxilio restitutum, totius corporis adisecationi & commodis servarent. Effuse quidem hic exultat animus, & cogitata sermone gestit exprimere, sed quantopere adnitar, infra rem animus, & infra animum, remque multo m vois ipsim, dicendi vires subsidere ultro prositeor; neque illud tam rei amplitudinem, quam meam, qui me in hac palastra inexercitatum ingenue agnosco, infirmitatem probe candideque consideranti, mirum videri potest. Dicentem tamen pro mea tennuitate, quantum Dominus hoc tempore concedet, charitate vestra benigne sustinebitis.

Primariamigitur, adeoque & primam in his Serenissimi Magnæ Britanniæ Regis, Iacobi (in cuius, scilicet, tempora nostras hasce calamitates incidere voluit Dominus) operam demisse agnoscimus; operam, inquam, vere Regiam, tanto Rege, sidei desensore, dignissimam, ad cuius plurima & præclara in nos & universam huius seculi Ecclesiam merita, in laudis cumulum & hoc accedere debuit, ut exemplo suo Regio, in causa tam gravi & sancta, totam Resormati corporis compaginem attingente, cæteris præluceret, suisque iteratis indesesse monitis, hortationibus, obtestationibus, ipso denique facto ad extremum usque præiret; utique Serenis. eius Majestatis deputatos gravissimos Theologos, iamiam dimittendos in hac ser vorum Dei corona etiamnum nobiscum considentes coram cernimus.

Sercniß. eius Majestatis vestigia prexime sequuntur duo ista Germania Lumina, & Imperij Principes Illustrissimi, Palatinus Elector, & Lantgrauius Hasia: Illustres deinde, Generosi & Magnisici, Spectatissimique Domini, comites & Magistratus, Helvetici (Tigurini, scilicet, Bernenses, Basileenses, Scasshusiani) Nassovici item & Wetterauici, Geneuenses denique, Bremenses, & Embdani. Horisnornium Sereniß. Regis, Principum, Dominorum, Rerumpub. & Ecclesiarum delegantium pisssimis mandatis VV. RR. omnes & singulas ex transmarinis, longin-

longinguis & vicinis, regno, & regionibus, posthabita Ecclesiarum, Scholarum & familiarum vestrarum cura, dissiciliore anni tempore, superatis itinerum molestijs alacriter, pro illarum pietate & sancto zelo, in hanc urbem Dordrechtum, tanquam communi restinguendo incendio, advolantes, & nobiscum una coeuntes magna cum voluptate conspeximus: hospites sane Ecclesia Belgica gratissimos, exspestatissimos! Quamvis autem de pia & propensa VV. RR.erga nos voluntate ex illarum adventu illo satis constiterit, ejusque beneficij nomine nos illis, & illarum Dominis Delegantibus, merito devinctos intelligamus; perexiguum tamen hoc est, si comparetur cum reliquis istis beneficijs, qua à VV. RR. sex deinde menses continuos accepimus multo maxima. Quanta promtitudine, assiduitate, fide, conscientia, in controversijs illis, inter socras maxime arduis, probe cognoscendis, ponderandis, examinandis, dijudicandis, versati sitis: Quanta insuper patientia immensos illos labores sustinueritis, tot morarum tædia devoraveritis, tot ex improviso injectas difficultates superavcritis, tot Sessionum hyberno tempore continuationes molestissimas, rei bene capta seliciter perficienda desiderio & siducia perculeritis, vidimus omnes oculati testes, & non injuria sumus admirati; vel ex hoc indicio Dei bonitatem erza nos testatissimam non solum sentientes, verum etiam optatum hunc labo. rum sanctorum exitum non abs re prasentientes. Pracipuum denique & longe maximum hoc VV. RR. in nos & Ecclesias nostras meritum jure pradicamus, quod praclarissimas illas animi dotes, quibus eas Filius Dei exornavit, adeo benigne, liberaliter & indefesse, in conventibus tam publicis quam privatis, Ecclesia nestra impenderint: Scientiam, inquam, rerum sacrarum eximiam, variam illam, suspiciendam ac sublimem eruditionem, matura, solida & exquisita de controversijs Theologicis judicia, illam cruci Christi ancillantem eloquentiam, salutaris veritatis & pietatis zelum, pacis denique, tranquillitatis & sancta concordia studium. Quorum omnium laude licet RR. VV. pridem cumulatissime & in Ecclesia meritissime suerint celebrata, tam illustria tamen in hac Synodo in nostrum & Ecclesiarum nostrarum solatium & communem adificaionem dedere specimina, ut, si me his omnibus minunutatim, & quidem ex vero, commemorandis, nedum prædicandis, imparem agnoscam, nihil me VV. RR. gratia dare, sed quod res est sincere proloqui conscientia mihi mea attestetur. Dignissima quidem esse isthac omnia, qua prolixa, veni sta, & meditatissima oratione dilaudentur equidem non diffiteor, sed cum talis à me, & quidem in tanta occupationum multitudine exspectari minime debeat, & vero res 1 fa, me tacente, per se loquatur; quod reliquum est, quam potero paucissimis expediam. Principio quidem VV. R.R. omnes & singulas studiose oro, ne ullum laboris aut molestiarum tædium, fastidium, pænitentiave ulla, illarum animos unquam subeat. Quin potius cogitate, Reverendissimi Fratres, vos rem (non dico jam Delegantibus, sed quod rei caput est) Deo vestro, cui Spiritu servitis in Euangelio Filij ejus, fecisse gratissimam. Si enim uni è parvis istis potum frigi- Mat. 10. da solum, nomine discipuli, prabentem, mercedem suam non perditurum esse Servator juramento confirmat: si quod uni è minimis Christi fratribus sit, ipsi sit Christo, qui se id ipsum in die judicij agniturum pradixit; quanta quaso, merces reposita est bene merenti de pluribus, de Ecclesia aliqua, eaque afflicta, & quidem graviter? Mat. 25, Vos avtem Domini & Fratres Honoratissimi, Charissimi, adeo praclare meriti estis de uni versa Ecclesia Belgica, tot particulares Ecclesias, tantum fidelium numerum

numerum in se continente, & ca quidem annos plurimos afflictissima, vestraque opis sitientissima. Quanti illius instauratio ad totius Ecclesia Reformata incolumitatem & tranquillitatem sit momenti VV. RR. pro sua prudentia intelligunt optime. Quam diletta Christo sit hac sponsa, initio diximus. Dubitare igitur non potestis, quin, qui Sponsa benefecistis, ipsi Sponso gratum prastiteritis officium. Denique E membra eiuschem nobiscum corporis vos esse prositemini. Qui ergo concorpores nobis estis, communi corpori, quod fecistis, factum reputate, cuius etiam fructum in eodem corpore ipsi percipietis. In recenti etiam est memoria, quoties RR. VV. ea gratiosa Dei prasentia in medis laboribus judicia nobiscum observarint, è quibus & id quod agebatur Deo gratum esse intellexerunt, & in gravissimis deliberationibus incunda senserunt levamina: quorum recordatio quin etiamnum voluptatem non mediocrem VV. RR. adferat nullus dubito. Hoc ergo illis esto solatium, Filium Dei, quod tanta fidelium & fratrum suorum multitudini prastitum est, largissima benedictionis mercede gratiose remuneraturum. Ad nos quod attinet, cum tamis vestris meritis paria rependere nequeamus, quod possumus saltem meritissimis reserimus. Vestris, scilicet, Reverentijs omnibus & singulis. Tibi Reverendissime D. Præful, Vobis, Cæteri doctiffimi, graviffimi, præftantifsimi Magnæ Butannia, Electoralis Palatinatus, Hassiaci, Tigurini, Bernenses, Basileenses, Schafhusiani, Nassovici, & Wetteravici, Genevenses, Bremenses, Embdani Theologi, Doctores, Pastores, Patres, Fratres plurimum venerandi, qui Apostoli estis Ecclesiarum & gloria Chricti, omnibus, inquam & fingulis, pro omni sudio, labore, officio, beneficio, auxilio, charitate, benevolentia, humanitate nomine omnium & singulorum Reverendorum, Clarissimorum, Do-Etissimorum Fratrum & Collegarum Provincialium maximas gratias ago, Ecclesiarumque adeo omnium Belgicarum nomine; humili & sincero affectu prolixioris & comti sermonis loco (quod remunerationis genus pios maxime oblectat) cor pie gratum testor, offero & voveo, quacunque etiam à nobis & universa nostra Ecclesia officiorum genera, & charitatis observantiaque ministeria, unquam omni occasione proficifci poterunt, Spondeo; inprimis vota precesque pro vobis & vestris assiduas & ardentes, memoriam denique vestri in Ecclesijs nostris sanctam, perpetuam 🗹 immortalem. Et de hac fincera gratitudinis nostra coram Deo, sanctis eius Angel is, venerandoque hoc (onsessu, publica testificatione uti ad vestros delegantes (quibus omnibus & fingulis quantum nos debere sentiamus, vel ex hoc ipso colligere promtum est) omnes & singuli studiose referre non gravemini, obnixe peto, ut beneficium se in gratos collocasse intelligant.

Praterea, quicquid à Reverendis DD. Assessoribus & Scribis, à reliquis itemomnibus Rev. Clariss. & Doctissimis Fratribus Provincialibus pro mensura donorum, qua in ipsorum RR. large effudit Dominus, in Synodicis laboribus prastitum, in commune consultum & collatum est, id ut VV. RR. boni consulturas, gratumque & acceptum habituras in Domino plane consido; ita ut id ipsum pro sua pietate facere non dedignentur officiose rogo. De me ipso, huic tam ardua tamque laboriosa sunctioni imparem me, & in servis Domini, quos selecta hac, quam cernitis, copia Ecclesia Belgica ad hanc Synodum deputarunt, minimum ab initio coram Domino agnovi & publice prosessis sum. Quandoquidem vero ei, qui suo nostra regit arbitrio, mea infirmitate uti visum est, in Sancta ejus voluntate acquievi,

fretus

fretus divino eius presidio & VV.RR. pietate, charitate, humanitate, equitate. Vt autem limatissimis tot gravissimorum Theologorum iudicijs usquequaque satissacerem, id RR.VV. pro ipsarum prudentia à mea tenuitate neutiquam exspectasse satis scio, meque tale quid consecutum esse absitut in animum inducam. Prassiti quod pro gratia mihi à Domino concessa modulo in tanta curarum, molestiarum, laborum, occupationum undique se accumulantium mole in hac corporis imbecillitate prassare potui. Vt conatus, sludia, laborem, & in his sidem atque conscientiam, Deo, VV. RR. & toti Synodo probare, nihilque hac in parte ab aquitate vestra in me desiderari paterer, hic mihi scopus suit. Quod autem RR.VV. labores & conatus meos pro singulari illarum benignitate tam amanter, fraterne & patienter sublevarint, eo nomine illis omnibus peculiares ex animo gratias ago, instrintatesque & desestus meos, ut (quod ipsas sacere persuasum habeo) pro suspictate benigne interpretentur vehementer etiam atque etiam rogo.

Quod superest, cum laboribus communibus ad optatum sinem iam, Deo è cœlis benedicente, perductis, RR. VV. ad suos singula reditum parent, & vero, licet sancta buius modi Synodica conversatione, quam beatæ & cælestis istius quasi præludium quoddam ese sentio, nihil in hac ærumnosa vita suavius optabiliusque nobis accidere queat, rebus tamen utrinque sic serentibus, eas in pace & charitate dimitti, longe st æquissimum; Primo omnes nos & Ecclestas nostras Belgicas Sanctis RR. VV. precibus studiosissime commendo. Deinde eundem Deum Opt. Max, qui VV. RR. Angelorum suorum ministerio salvas & incolumes ad nos adduxit, maxima animi contentione veneror, ut eodem comitatu omnes & singulas incolumes & illessas domum reducat, annos ijs ad sui nominis gloriam & Ecclesta ædiscationem quam diutissime proroget, hilari eas & serena conscientia reliquo peregrinationis tempore & in ipsa morte consoletur, omniaque ijs salutaria, grata & optata, quam largissime largiatur.

Benedicat insuper Dominus è Sione, Sereniß. Regi Magnæ Britanniæ, Electori Palatino & Lantgravio Hassiæ, Dominis & Magistratibus Tigurinis, Bernensibus, Basileensibus, Schaf husianis, Comitibus & Dominis Nassovicis, VV etteravicis, Dominis & Magistratibus Genevensibus, Bremensibus, Embdanis. Benedicat horum populis, & inprimis &celesijs ac scholis, quæ sub ipsorum alis storent & conquiescunt in pace: Benedicat, inquam, illis omnibus Dominus, salute, pace & gaudio populi sui.

Idem ille clementissimus noster Deus, omnes nos, corporibus licet paulo post disiungendos, animis, studijs & ministerijs in sancta illa omnium & singulorum pulcherrima consensione & everbo Dei in hac Synodo declarata & promulgata veritate, charitate etiam, votis & precibus, ad extremum usque Spiritum semper servet conjunctissimos, donec in cælestem & beatissimam illam Synodum omnes transferamur, ibique cum omnibus Electis aterna quiete & gloria perfruamur, & nunquam disiungendi semper simus una, & cum Domino. Amen atque etiam Amen.

Tum vero à singulis, postquam affectum suum erga Ecclesias nostras prolixe essent testati, ossiciaque sua issdem porro, propensissimis detulissent animis, actis gratijs iunctisque fraternæ communionis dexteris, cum mutuis amplexibus, non sine lachrymis, discessum est.

#### ORATIO

## IOHANNIS ACRONII,

quam nomine Ecclesiæ Reformatæ Campensis habuitin Synodo: de qua mentio sit Sessionetrigesima Sexta.

Nobiliss. Ampliss. Consultiss. Dominorum Ord. Illustr. Deputati. Reverendiss. Prasul, ac Rev. Patres, Dostores Clariss. & Fratres Observandi.

Vod in augustissimo Consessu vestro, locum dicendi, petentibus nobis, concedere voluistis, id nos quidem ingentis beneficij loco profus accipimus, ac Vestris Dom. & Rever. maximas idcirco gratias agimus. Caussam vero non privatam in hoc theatro afferimus, sed Ecclesia Reformata Campensis, in Transisulania, publicam; quam, ne forsan abuti vestra patientia videamur, in medium quam brevissime proferemus. Enixe rogantes, illam intento benignoque studio cognoscere velitis.

Est civitas Campensis, è tribus Transsulanicis pracipuis, haud insima, qua primum Religione syncera, (quam vulgo Reformatam vocamus) postabdicatas Papatus idolomanias, ab annis plus minus 40, laudabiliter estloruit, indeque Civium concordia, & pace tranquillitateque Ecclesia, celebris omnino, toto isthoc, quo sita est, Belgij tractu suit; advenis etiam

pijs in eam hospitio grato susceptis.

Hanc pauculis ab annis, turbata Religionis concordia, distractisque in partes civium animis, & affinium quoque cognatorumque amicitijs hic illic dissociatis; haud solum acerbis odijs misere sluctuare; sed & plurimos in ea pios insigniter offendi, statum Ecclesiæ duriter concuti vastarique, & Reformatæ religioni constanter adhærescentes, indignis modis afsligi,

premique, non fine gravi dolore conspeximus.

Eius vero mali causam certissime dedisse Pastores in civitate Campensi modernos, Thomam Goswinum, Everhardum Vosculium, Assuerum Matthisum, & Iohannem Schotlerum, Ecclesia Reformata Campensis adserit, ac verissime conqueritur: idque ipsum huic Synodo Nationali laudatissimæ, quæ nunc Dordraci celebratur, per nos Deputatos suos, huc idcirco missos, aperte demonstrari, testatumque reddicupit. Ac licet huius rei documenta plurima, Pastorum assidua praxis exhibeat, hæc tamen paucula Synodo nunc expendenda, cum submissione debita, suppeditamus.

1. Primum, quia præceptum in Dei verbo sat Ecclesia novit, ut abillis, qui spargunt aliena dogmata, se disigenter abjungat; corumque consortio, quilibet etiam homo pius, abstineat, qui scandalorum ac dissidiorum, præter doctrinam, quam didicimus, autores sunt; ideo sane maximo jure plurimum hanc offendit Ecclesiam, quod prædicti pastores, ab aliquot jam annis, in haccivitate, dogmata nova, priusque eidem inaudita, & à recepto doctrinæ genere prorsus aliena, sparserint, & invexerint. Quod quidem

initio

initioThomas,&Vofkuliusaggressi suntadversus Collegam suum Danielem Sauterium, acerbis contentionibus, hæc infulfa dogmata propugnantes: Quod Christus pro omnibus & singulis hominibus absque discrimine, neuno quidem excepto, revera mortuus sit. Quod peccatum Adamosemel condonatum, indeque nullum jam in infantibus Originale peccatum fit. Quod vires sufficientes omnibus hominibus Deus contulerit, amplexandi salutem, etiamque Indis, Diabolum adorantibus; quorum item cordibus inscripta Naturæ Lex, ipsis ad salutem dux esse possit, modo sequi ductum istum, & collata gratia recte uti velint. Quodque oves Christi vere hædi fieri, acà salute desciscere possent. Quod nequaquam Deus condiderit decretum reprobandi quempiam, sed omnes ad salutem vocet, omnibus illam velit, ac promittat. Quæ quidem assidue Voskulins crepare solitus est: ac Thomas itidem, coram honorando quodam viro testibusque alijs audientibus, adserere non dubitavit: Deum habere suos, tam intereos, qui verbo ejus carent, quam qui illud audiunt. Et latronem in cruce pendentem absque verbo salvatum esse. Omnes item audientes verbum Dei ea gratia donatos, ut recipere prædicatum verbum, & credere possint. Deum enim esse paratissimum omnibus donare sidem, qui modo volunt, illamque cupiunt. Eundem nil hominibus præcipere, quod non etiam ab omnibus vere fieri velit; præcipere autem omnibus ut credant, ac simuleis vires ad credendum dare: Hominesque tamen Spiritui S. regignere ipsos volenti, resistere posse. Hæc aliaque similia dogmata contentiole, quoties occasio ferebat, hominibus ab hisce pastoribus ingesta, pijs scandalumingens, atque in Ecclesia hac schisma triste concitarunt, ut ejus permagna pars illos pro veris pastoribus agnoscere nequeat, ac ministerij eorundem uti communione, jam dudum detrectet.

2. Auxitetiam hoc offendiculum quod prædicti Pastores, hanc innovationem doctrinæ in urbe Campensi, sunt moliti, non (sicut sas suerat) ordine debito, sive per approbationem legitimam Classium & Synodorum, sive etiam per Provincialem resolutionem, sed autoritate tantum propria, proque lubitu suo privato, magna quoque consistorij sui parte penitus refragante. Quapropter Ecclesia merito novas istas opiniones, ausu tantum duorum Pastorum, haud adeo bonis literis excultorum, sane per quam temerario, sinc legitimo Ecclesiæ judicio, vel causæ cognitione sussticienti, in theatrum productas, haudquaquam admittendas, suscipiendas, tolerandas censuit. Quin eo magis eidem hæ novationes suspectæ, quod subinde Pastores hi non obscure declararint, quanti Classium, & Synodorum, ipsiusque etiam Nationalis Synodi jus atque autoritatem faciant.

3. Accessit insuper estrenis, & violenta publicæ pacis in Ecclesia Campensi, proculcatio, per hosce pastores insolentissime facta, cum tribunitijs suis concionibus exagitare veram Religionem, horrendisque illam gravare calumnijs, & hoc modo Civium animos inter se mutuis imbuere discordijs, odijs, exacerbationibus, ac eo rem deducere tandem non cessarunt, ut in vijs publicis honestissimæ matronæ lapidibus, cæno, putridisque ovis, & pomis contumeliose petitæ, Cives honesti, non sane sicut par erar,

Ff ⊤ra€

tractati fuerint, ac denique maleferiatis, animi tum ad lædendos concives, tum & ad improperia fummis Capitibus inferenda, fint exasperati. Qualis certe tranquillæ Communitatis perturbatio minimePastores pios decet, qui potius concordiæ sarciendæ maximo studio ducuntur. At hi Pastores Campenses, istis suis pravis machinationibus alienatos abs sesebonos haud unquam reconciliare sibi, quovis debito medio sunt conati; sic utique palam declarantes, se amissa nequaquam requirere, sed potius dissipandi, quæ rectecongregata suerant, sibi curam inesse, seque adeo tristem hanc

dissipationem, in Campensi Civitate causasse.

4. Neque hocsateis esse potuit, sed insuper Orthodoxam Religionem nostram, quam cum Anglicis, Gallicis, Palatinis, Helvetijs, & Hassiacis Ecclesijs unisormiter profitemur, atrocibus convitijs, ut abominationum plenam, cujus pudere nos oporteat, proterve coram imperita plebe proscindere, cunctosque ab ea, sub æterni exitij interminatione deterrere non verentur. Quod non ore tantum proclamant, sed Articulorum quoque complurium formulis, in vulgus sparsis, ipsoquasi sacto, de Religione nostra reformata, cunctorum oculis ingereri satagunt. Ipsis denique piorum Ecclesiæ Doctorum, per Angliam, Galliam, Germaniam, tam vivorum, quam mortuorum nominibus, ignominiose præsixis quibussibet abs se plurimum consictis blasphemijs, quam sint avidi calumniarum, & quanto samæ Clarissimorum hominum maledicendæ studio teneantur, sat produnt.

5. Quinut ipsam doctrinam universam Ecclesiarum nostrarum, imperitorum odijs exponerent, hi Pastores Campenses, imprimisque Voskulius, Aphorismos 12 mutilos & mendaces, per domos privatim deferre, manibusque omnium ingerere toties solitus, ijs turbare simplices conscientias & Orthodoxam Religionem improbis onerare calumnijs, ingenti piorum cum scandalo, quam frequentissime studuit. Obtulitque idem se, in Synodo Zuollensi, ad Articulorum istorum patrocinium, sed quod nullum adhuc ab ipso præstitum esse cognovimus. Saltem igitur

ex adjuncta manu, quis Author corum sit, inquiratur.

6. Vidit etiam Ecclesia Campensis, haud exiguo cum dolore, quantas contentiones, de varijs doctrinæ Capitibus, Thomas & Vos kulius cum Collega suo Orthodoxo, Daniele Sauterio dudum exercuerint: ita quidem, ut cedere tandem hicillorum pertinaciæ, bonisque invitis, ad Harlemenses hinc abire compulsus sit. Antequam vero discederet, die quodam Dominico, Daniel hic, in Templo, post Concionem, ex composito, ut videbatur, à nebulonibus aliquot impetitus, supradictorum duorum Collegarum affectus erga se persensit. Nam adductis eorum aliquot, imperio Magistratus, in carcerem, Vos kulius, postridie, ductis secum in Curiam, è sece plebis, centum plus minus comitibus, Magistratum Campensem ad relaxandos captivos adegit. Quod quantopere tunc displicuerit Amplissimo Senatui, testari possunt ij, qui sanguinarij ausus istius consecij sunt. Nec obscurum item est, quali patrocinio Collegam istum suum Thomas quoque tunc sit tutatus.

7. Similiratione duo prædicti Pastores, in Clarifs. virum D. Guilhel-

mum Stephani S. Theol. Doctorem, ad pacificandam Ecclesiam Campensem à Magistratu pariter & Ecclesia vocatum, insurrexerunt. Nam ad
pacem à Magistratu commoniti, tamen in Concionibus inculcare nova
dogmata non desinebant: nunc Christum pro omnibus hominibus esse
mortuum clamantes, & Christi mortem eousque impijs conducere, quod
ea peccatum Originale suisset ab ijs ablatum: nunc universalem gratiam
urgentes; unde subinferebant, omnes infidelium, Turcarum, Iudaorum
infantes salvari, vel si hoc non sieret, Deum crudelius cum ijs, quam cum
ipsis Diabolis agere, &c. nunc etiam Essentiam Dei tantum in cælis, ac
nequaquam omnipræsentem in terris esse contendebant. Quibus ex officio renitens D. Stephanus, tandem ingenti piorum cum gemitu repulsus;
etiam à causa sua dicenda, loco suo motus est.

- 8. Norunt præterea Pastores ipsi, quoties honestis civibus injuriam intulerint, ad placitum ipsis non adulantibus. Lubbertum Hardenbergium èsuo Consistorio propulerunt, quod in Classe vel Synodo se probaturum reciperet, Vos kulium novis & alienis dogmatibus Ecclesiam offendere: Quid alijs honestis Civibus acciderit, hie brevitatis causa non attingemus. Saltem ipsi coram Deo suas explorent conscientias, quot quantisque molestijs, optimos cives & incolas Campenses, immerito sæpius affecerint.

9. Nec Ecclesiasticam quoque Iurisdictionem ad se sigillatim rapere, contra Leges, non sunt veriti; cum ex Classibus, ad judicium Consistorij sni pertraxerunt, Danielem Pipardum, Gallicum; Georgium Goyckerum, Wilsensem; Elohannem Petri, Yselmudensem, Pastores: cumque in Classem Steinwicensem, invita, refraganteque eadem, suos intrudere conarentur. De quo videantur Gravam. Steinvvicensia.

10. Ultque omnino nulla quies Ecclesijs esser, ac eorum honori macula gravior aspergeretut, etiam his Pastoribus in Lucem edere libuit famosum quendam libellum, sub titulo, Oprecht ende claer bericht der Predicanten tot Campen, in quo, præter decautatos, Articulos, adhuc alia dogmata, in the atrum proferunt, ac, sub inscriptione fallaci Veritatis antiqua, rudioribus divendunt. Atque quod majus est, Optimos ac pientissimos quosque Ecclesiæ hujus ævi Doctores, Orbi palam, ut Falsa docentes, ignominiose proponunt. Cujus libelli vanitates, errores, calumnias, ineptias, quandocunque postulabitur, omnibus juvante Deo, monstrare parati su-Atque quidnam de hoc libello, nupera Synodus Provincionalis Transysulanica statuerit, ab hac illustri Synodo, cognosci percupimus, ex Actis ejus, Articul.10.11.12.14. & 24.25.26. Ubi tandem bis sub reatu relinquuntur. Cumque læsa plurimum & offensa sit Ecclesia nostra turpisfimo isto libello, rogamus, ut Synodus, quatuor istos Pastores qui nomina eidem sua subsignatunt, hic publice, ad dicendam de eo causam, idoneo tempore sistat, ac nos etiam super eo tunc audire dignetur.

11. Cumque item in Geldria nuper famosa quædam Tabella sparsa suerit, in qua Religio nostra Resormata cum Mahometica consertur; in cujus propagatorem Illustris Curia Geldrica serio quoque animadvertit, illamque (ut intelleximus) igne concremavit; eadem tamen Tabella Cam-

Ff 2 pis post-

pis postmodum de novo, typis, in forma præsenti procusa, quotidieque vendenda & spectanda proponitur. Hoc Pastores apud suum typographum non modo non impediverunt, sed & probabitur, ipsorum non nullos, eodem tempore, quo excudebatur egregium hoc scriptum, subinde ad Typographum cursitasse. Rogamus autem, ut ad veritatem patesaciendam, ecquisnam scilicet ei Tabulæ hujus excudendæ suerit autor, à Typographo quæratur: utque super eam judicium Synodi Transisulanicæ, Artic. 23. executioni mandetur.

12. Adextremum, Pastores Campenses tres illegitime locum in Ecclesiastico Ministerio tenere dicimus. Nam qua ratione Everhardus Voskulius adhuc in munere suo versetur, disquiri propius ab hac Synodo cuperemus. Iohannem quoque Schotlerum ultima Synodus Provincia Transsisulanica, Artic. 20. in functionem Campensem illegitime irrepsisse pronunciat. Assuero autem Matthisio, per Gravamina Classium accusato, quod illegitime Campense Ministerium invaserit, eadem Transisulanica nupera Synodus injunxit, uttestimonium doctrina & vita, simul & discessus ab Ecclesia Daventriensisui, referat à Daventriensibus: quod forte

nunquam vel postulabit, vel obtinebit.

Equibus omnibus Illustris hæc Synodus aperte cognoscit quam juste Campensis Ecclesia reformata, Pastores istos supra dictos. 4. nempe Thomam Gosvinium, Everhardum Voskulium, Assuerum Matthisium, & Iohannem Schotlerum repudiet, eorumque Ministerio uti detrectet. Quare quo tandem istius assistictæ Ecclesiæ saluti consulatur, rogat eadem ipsa, ut ab ossicio suo, in urbe Campensi semoveantur hi Pastores, utque tum Amplissimo Senatui, tum Civium toti communitati notum reddatur, quam id justisæquisque de causis siat. Cumque non desinant Pastores, qui Campis adhuc sunt, interdiu noctuque instigare, cohortari, omnibusque modis, apud quosvisid agere, ut à nobis illos avertant; ut subinde quoque palam exaudiantur diræ nonnullorum voces, velle se nos, & è Templo rursus, & è Civitate quoque ipsa violenter eijcere, rogamus, ut huic malo, totique adeo negotio nostro modum, amplissima Synodus, hoc etiam tempore benigne ponere velit. Dordraci, Peroratum in Synodo Nationali xix. Decembr. An. 1618.

Johannes Acronius, nomine ac iussus Deputatorum Ecclesia reformata Campensis,

Subscripsit,m.pp.

## ORATIO M. SIM. EPISCOPII

Habita Sessione xxIII. VII. Decembris elo. Io. e xvIII.

Illustres ac Prapotentes Domini, Reverendissimi, Clarissimi, Doctissimi, prudentissimique Viri Fratres:

On possumus, quin in ipso, quod ajunt, limine atque aditu, ante omnia Inscreda est Apostolorum exemplo, & prout Christianos decet, vobis omnibus ac Sess. xx111. singulis precemur à Deo Patre & Domino nostro Jesu Christo, gratiam & in qua cum pacem, Santtique inprimis Spiritus communionem : Ut ille ejusmodi vobis con- rur, ad quæ silia suggerat atque inspiret, que Ecclesie lesu Christimoste atque afflicte, Reip. tu in Presaac Patrie nostre, nimium, proh dolor! turbate, utilia & salutaria esse queant. tione opcri

Hoc voto, hac prece ex animo usi ne prorsus aird recipis simus, pauculis si sim alijs in ita placet, vos adfabimur, obnixe rogantes, ut exigui, & pauxilli temporis usuram Actis hisce concedere nobis non gravemini.

Inter omnes curas, que multe ac varie mortales ab omni retro evo, ho- inprimis vedieque exercent, nullo prior potiorve esse debet homini Christiano, quamea, que Extetorum de Religione recta & salutari promovenda suscipitur. Caterarum enim omnium de Remoncurarum ea est ratio, ut aut infra dignitatem hominis, inprimis Christiani, lon-strancia Proge positæ sint, aut eidem cum illis etiam animantibus communes, quibus ani-testatione.& ma, quod dicitur, pro sale data est. Sola Religionis pietatisque cura hominem di pelphensis terris brutisque eximit, adeoque ei propria est, ut non tam ratione à seris bru-Sessate, plene tisque, quippe cujus lineamenta ac vestigia quadam ijs ipsis impressa sunt, quam respondenti; ad ea aquus Religione secerni videatur, &, quod caput rei est, hujus unius opera dique auxilio lector remit aditum sibi faciat ad beatam immortalitatem & æternitatem.

Quare reste atque ordine facere judicandi sunt, non ij tantum, quos alia est, quin ex nulla, quam sui ipsius cura sere exercere solet, sed Principes inprimis Rectoresque diligéti colpopulorum & Ecclesiarum Ephori & Antistites, quibus id negotis ab Abrissimo latione, mul datum est, ut non suis tantum, sed aliorum etiam multorum commodis & utili-pluta confitatibus inserviant atque invigilent, qui in hanc pra cateris omnibus curam toti ac denter, pluproniincumbunt, ut se ipsos, populosque sibi subjectos ac concreditos, Deo & Filio salso abijo di ipsius lesu Christo, sistere possint quam religiosissimos. Alijs enim rebus omnibus ci, facile sit exigua & perfunctoria cura sufficit: Husus unius rei cura totum integrumque bominem sibi iure quodam suo ac merito vindicat.

Hæccausa fuit, Reverendi, Clarissimi, Doctissimiq; Domini, cur nos etiam, quibus non nostri tantu sed Ecclesiarum etiam nostrarum cura à Domino nostro Iesu Christo demandata atq; imposita est, officij nostri semper esse crediderimus, ut hanc quam nacti eramusSparta ornaremus, diligenterq; adeo & accurate provideremis, ne fancta atq; immaculata Servatoris nostri Religio per nostram culpam detrimenti aliquid caperet,

fa,tum pafscriptis, quæ

inferta funt, titur.Neque

idest, ne ejusmodi quadam auditorum nostrorum animis insererentur atque instillarentur dogmata, qua indole atque ingenio suo, sanctissima religionis amori paulatim eximendo aut labesactando, aptanata videbantur.

Religionem cum dicimus , rectum de Deo (bristoque Mediatore sensum , & qu.e sensui inedificatur, legitimum ac genuinum utriusque cultum atque obsequium in-Vt enimalter sine altero esse nequit, ita utriusque simul cura ministris Jesu Christi imposita est, etsi non pari necesstate. Etenim cultus vix ignorantiam aut vitium ullum admittit, quia necessum est, ut occasione alterutrius obsequij ipsius sinceritas violetur, id est, in mandatum ipsum impingatur, cui vita aterna promıssio adjunctu est. Sensus errorem 👽 ignorantiam aliquam ferre potest: qua cultui atque obsequio prorsus nibil officiunt. Enimvero sensus quidam ejus sunt natura atque indolis, ut ad cultum ipsum nec necessarij sint, nec per se utiles. Et in hisce quidem ignorantiam simplicem, aut errorem purum putum si quis calumniari voluerit & odiose traducere, næ ille convitium mortalitati saciat necesse est. Hallucinamur enim & hasitamus omnes ex facili in rebus illis divinis atque cœlestibus, alij gravia, alij leviora. neque quisquam unquam tam subducta ratione fuit ad omne verum, ut non aliquando eum quippiam aut effugerit aut fefellerit. Ex altera vero parte alij quidam fensius sunt, quibus veluti fulcris quibusclam ac sundamentis cultus universus innititur atque sussentatur, aut saltem qui ad cultum ipsum persuadendum, confirmandum, & stabiliendum, per se non parum ponderis ac momenti habent, quos convelli atque labefactari aquo animo non potest, nec debet ferre is, cui sacrosaneta Servatoris nostri Religio cura ac cordi est: tenerrime enim afficitur (bristianus animus oculi instar, cui minimus etiam pulvisculus officere solet, quique eundem protenus cum dolore impactum sibi sentit & excutere satagit.

Vt intelligatis quorsum hac dicantur, Viri Clarissimi, Nos ij sumus qui videre nobis videbamur ejusmodi quadam placita à nonnullis, magni alioquin nominis & fama viris, quos eruditio atque autoritas sua in excelso jure meritoque collocaverat, magno molimine adseri, at que asseverari, que cum gloria sapientiæ, bonitatis, ac justitia divina, salvatoris nostri Φιλανθρωπα, satisfactione ac meritis, verbi ministerique sacrosaneti natura, Sacramentorum usu, denigne cum officio Christiani hominis, consistere nonposse videntur. Deinde qua cum ingenti bonorum offendiculo, indelebili Reformationis nostra macula, incredibili pietatis jactura, conjuncta esse videbantur: denique qua adversarijs nostris ad unum quaqua versum omnibus, luculentam materiam præbere videbamus suggillandi & obtrectandi laudabilem illam, & felicibus adeo auspicijs institutam Reformationem. Neque hoc tantum, sed quod omnium maximum est, ea omnia doctorum placita tanquam confessa atque indubitata Ecclesiarum nostrarum axiomata ab adversarijs illis nostris traduci atque impeti ; in illis veluti in proprijs & genuinis Ecclesiarum nostrarum ulceribus, unques, dentes, linguas, calamos omnium passim hostium imprimi atque infigi.

Qua res cum male nos haberet, enixissime pro se quisque conati sumus, injuriam istam corporitotitemere impattam ab Ecclesis amoliri neque permittere ut labes of macula ista, pulcherrima ac nitidissima Ecclesiarum faciei inurcretur, quaque peculiaria tantum quorundam in Ecclesia dottorum placita erant, ea toti atq; universa Ecclesia impingerentur. Sed proh dolor! male admodum atq; inseliciter cessit nobis

hac

hoc pium propositum atque institutum nostrum: dum enim bene mereri de Ecclesia voluimus, sensimus ea parte nos applicuisse medicinam acremedium, qua veluti in affecto corpore sieri solet, humores omnes sunditus, & nimium quam vehementer exacerbati & perturbati sunt, adeout inde corpori toti tantum non lethalis paroxysmus obortus sit, & incubucrit.

Invitis profecto ac nolentibus, imo non opinantibus nobis hac res accidit, nullo proinde merito ac culpa nostra. Quid enim criminis ac non potius laudis in eo este poterat, quod Ecclesiis nostris suam existimationem salvam, A criminibus temere of sinc caussaimpattis, sartam tectam cuperemus? Vitione quisquam vertet, aut crimini dabit sideli Iesu Christi scrvo, quod pro virili sua adnitatur, ne Ecclesia tota ob paucorum quorundam peculiaria placita male audiat? Equidem, si quis hanc rem exaquo es bono putabit, iniquitatem es injuriam temporum, non nos in culpam vocaturus est.

Nos vero tantum abest, ut capti institutique nostri propterea paniteat, ut pulchrum gloriosumque duxerimus tam praclara de causa invidiam saculi nostri sustinere, ossicijque nostriese putaverimus, nisi trans suga ac desertores bona causa haberi vellemus à Domino nostro Iesu Christo, in laudabili proposito persistere ac perseverare: Etenim est aliquid, etiam magnis or per se pulchris ausibus excidere, cout non succedat quod consulis, velle tamen consulere quod in rem Ecclesia est, remediaque necessaria ac utilia, etiam sine successi, tentare saltem atque experiri.

Neque vero causa, aut ratio nulla erat, cur aliter agendum putaremus. Majora enim & graviora erant, qua amoliri cupiebamus, quam ut adeatacite conniveremus. Neque enim existimare debetis, verum ese id quod hactenus in vulgus magno cum causa nostra prajudicio sparsum est, denihilo sere, & unguium retrimentis, aut segmentis, à nobis litem ese motam, magnis & celebratis illis nominibus. Ne sirit unquam Deus ille, cui nos in Spiritu servimus, ut in negotijs Religionis de rebus frivolis, minutis, ac pane nihili, controversiam alicui temere moveamus, aut volupe ducamus, de lana, quod ajunt, caprina rixari, & serram contentionis reciprocare. Enimvero seria, augusta, solida, & qua pondus ac momentum habent, curat vere Christianus animus: minuta infra se putat, & procul ac post habet, leviculis etiam non adficitur. Prudentis viri est, de umbra, quod ajunt, asini, non nisi cum molestia posse digladiari; boni viri, etiam digladiari nolle. De alijs quam necessarijs aut apprime ad salutem utilibus, contendere opera pretium non est.

Quare cum hæc sententia imis animis nostris sederet, incidimus in duram admodum & quam minime meriti eramus sortem, id est, in publicum sere omnium odium atque invidiam. Adeo dissicile est opinionibus inveteratis & inolitis, inprimis quas excellentis atque egrezij alicujus Viri auttoritas stabilit, manum adhibere, & malum bene aut potius diu sirmiterque positum, loco movere.

Quidenim? Exinde non aliter in nos tanquam in professos Religionis ac Reformationis hosses, veritatis inimicos, tranquillitatis publica perturbatores, patria perduelles, novatores, haresium omnium fautores ac patronos (utar duro vocabulo) sevitum est: urna omnes convitiorum, o atrocissimarum criminationum mota sunt ac concussa: in famam existimationem nostram quasitis e ad odium compositis vocibus ac scriptis incursum est; tantis animis, tanto molimine, tantis conatibus, at ver-

f 4 bis Apo-

bis Apostoli dicam, weidynua i nadappa Freorus facti simus. Non opus est, ut commonstremus, verum ese id quod per decennium integrum teste cælo & universo orbe Notet Le- Belgico geslum est, neminemque latere potest. Ipsi templorum parietes, ambones, ctor, cos, qui pulpita, porticus, fora, compita, convivia, non loquuntur, sed clamant: lippis, quod has quas pa-ajunt, & tonforibus notissimum est. Etenim principio clancularijs suspicionibus, vecatas invene luti cuniculis, & suffossionibus, animi plerorumque alioquin minime malorum, prærunt, mille nouitatibus occupati & circum venti sunt, ut ab ijs, quos antea præ corde suo dilexerant, alieniores fierent. Venenum enim amicitiæ primum suspitio est. Inde manisestarijs & aturbarunt, maledictis maiculeus & calumnis pertis criminationibus, licet vanis & falfis , veluti pestisero quodam balitu asslaonerarunt, ta mentes, in odia irasque exarserunt; accedentibus vero tandem tribunitijs concionourratum nibus, veluti flabellis ac follibus quibusdam, adeo inflammatæ sunt & accensæ, ut · nouitatum tum, maledi-in convitia, scommata, opprobria, maledicta, aliaque odij excrementa efferbuectorum & rint: donec tandem ruptis omnibus honestatis, aquitatis, & modestia repagulis, malefactorumaccusare quisque id omne, quod animo suo collibitum esset, in nos veluti publici odis victicos, qui con-mas, impune effutiret & evomeret. Bone Jesu! Quid non intentari nobis imstanter Re-merentibus & innoxijs, de throno tuo vidisti & audivisti! Quoties ascenderunt gemitus & suspiria nostra ad te in cœlum usque! Quam crebro, quam arligioni ad hæserunt. & denter effudimus animas nostras coram te, cui uni innocentiam nostram perspemendum il- étam eße sciebamus! Testamur Te, Domine lesu, qui judicaturus es vivos & mortuos, si unquam cuiquam justam causam tantarum irarum, querelarum, offenlud Iesu Christinomen vsurpa-sionum, injuriarum, & criminationum dedimus. Neque tamen, Viri Clarissimi, re: ad quem hac ita à nobis dici existimetis, tanquam si à nobis nihil prorsus in calore hoc conten-(quod fine tionis designatum, dictum, scriptum, gestumve esset perperam, quodque aliquam horrore coreprehensionem mereretur. Absit. Etsi enim de cause opsius bonitate, aquitate, ac gitari non Porest) pro-veritate prorsus apud animum nostrum persuasissimi sumus, novimus tamen, quam nocare ausit difficile in tantis animorum motibus ac tempestatibus, clavum recte semper tenere, dent. & mentem prorfus aquam, atque ab omni vitio integram sustinere. Homines sumus: humani nihil alienum à nobis esse putamus. Sed id tantum volumus, nihil nobis propositum suise, nihil nos cupivisse, nihil optasse, nihil tentasse, quod odium huiusmodi publicum mereretur.

Quare etiam cum hunc confiliorum studiorumque omnium nostrorum scopum ob oculos haberemus, in alteram priori succedaneam curam omnibus etiam viribus incubuimus, obnitentibus licet & obluctantibus non paucis, ne florentissima Ecclesiæ nostræ compages, sanctumque illud Domini nostri Jesu Christi corpus, quod post tot sudores, post tot labores, inter tot difficilia bella, in medijs Reipublicæ motibus,inter innocentissimorum hominum cades ac lanienas, ex sanguine & cruore martyrum quasi coaluerat novo schismate dehonestaretur ac disolveretur, sunestoque & lachry-

mabili divortio, inter ipsa fere incunabula in partes distraheretur.

Fatemur lubentes, in hoc steterunt & quasi trabali clavo sixa suerunt diu admodum cura, cogitationes, consilia, preces, & supplicia nostra apud Deum Opt. Max. quicquid potuimus una cum heroibus patriænostræ, eo industriam sere omnem & operam nostram contulimus, ne vulnus novum Ecclesiis insligeretur, cui deinde medendo nullus sufficeret Hippocrates. Docuerant quippe nos multa præteritorum temporum, omnisque adeo prisci & nostri avi exempla, le vi brachio, nulloque negotio vulnera infligi posse, insticta vero dissicilime curari, quoque diutius hiant labia, eo agrius, nec nisi cum fæda cicatrice conglutinari & coalescere, imo non raro super omnia remedia ire ac Huis consistere.

Huic itaque malo, ut quantum in nobis erat, occurreremus, aliquoties repræsentavimus Patria nostra proceribus, ut unum horum trium concedere nobis dignarentur, vel ut Synodus ea, qua ab ipsis statutum erat lege, indiceretur & convocaretur, vel si id ex re Reipub. esse videretur, propter nimios recentesque animorum motus, qui judicij sinceritatem turbare & vitiare solent, mutua ad tempus sanciretur tolerantia, id est, sua cuique sententia in hisce capitibus controversis, certis tamen reverentia, modessia, es pietatis limitibus circumscripta, salva relinqueretur, usque dum aliter constitutum sort: vel, si nec id consultum videretur, neque Reip. sua tranquillitas & incolumitas, nisi nobis ejectis, constare posset, cedere juberemur functionibus, publicisque locis, resque nostras nobis habere. Malle nos damno nostro redimere patria nostra pacem, quam committere, ut propter nos, publicorumque templorum usum, vel minimum aliquod incommodum ad Remp. o patriam nostram rediret.

Obtestamur vos, Amplis. Reverendis. Claris. Doctissimi Viri Fratres, potuitne quippiam aut rectius, aut utilius, aut optatius salubrius ve isto rerum statu à nobis fieri? Ut cederemus sententijs nostris, liberaque illarum professione, non sinebat nobis conscientia nostra: ut ministeriis nostris abiremus injusti, desertionis mercenariæ crimen habuisset: Vt Synodus indiceretur non permittebant ij , qui clausulam revisionis sive resumptionis Confessionis & Catechesos Rescripto Ordinum insertam approbare gravabantur. Quid restabat aliud, quam tolerantiæ mutuæ consilium? Enimvero qui per nos stetisse affirmant, quo minus multos ante annos Synodus convocaretur, na illi magnam nostro nomini injuriam faciunt. Nos en ij fuimus, qui Rescriptum D.D. Ordinum tum Hollandia & VVestfrisia, tum Generalium deinde omnium laudavimus, probavimus, & commendavimus, nihilque prius aut antiquius duximus, quam ut ista lege Synodus convocari posset, & eo quidem tempore, quo animi à contentionibis & rixis nondum incaluerant, quo judicia nondum erant perturbata, quo sola tantum sententiarum bella ac divortia erant, ad tristes vero has & deplorandas animorum dividias, quaque ex illis nasci solent factiones, schismata, & secessiones nondum ventum erat. Sed cum isto tempore Synodum remorarentur ij, quos id minime, nostro quidem judicio, decebat, quiq; causam nullam gravem ac justam habere nobis videbantur; in tolerantia mutua proposito stetimus, nihil dudubitantes, quin ubi animi à contentionum calore ac vehementia nonnihil deferbuissent, commotæque ac turbatæ judiciorum faces tractu temporis resedissent, concordia & conjunctioni iterum litari facile posset. Et suadebant nobis hoc ipsum exempla non maximorum tantum virorum, qui de Reformatione nostra optime meriti erant : sed integrarum etiam aliquot Ecclesiarum , qua jura fraternitatis & communionis mutux, in maxima harum aliarumque multo plurium sententiarum diversitate, salva atque illasa non sine magno Ecclesiarum emolumento 🖙 incremento conservarent: quin imo non à Theodoro Beza tantum, Jacobo Andrea, sed & à nobis ipsis concordia fraternitatisque dextera & tessera Lutheranis oblata. Denique Serenissimi Regis Mazna Britannia consilium, aliaque Clarissimorum hujus nostri api Doctorum & Pastorum judicia. Sed nec hac via successit res, quin imo quanto benignius placidiusque à nobis pro tolerantia mutua actum laboratum que est, tanto acrius animosius que contra itum est. Sparsum quippe protinus in vulgus est, & Panegyricis concionibus, libellis famosis adsidue populo

inculcatum, tolerantiam, wegarow tantum & larvam effe, que incautiorum oculis veluti χλαύκωμα aliquod obduceretur; ne viderent, quid post siparium agerent, & in linu foverent Remonstrantes: eos, quorundam Politicorum instar,sententias suas veluti navioia quadam ex tempestate Reipublica moderari, & prout ventus ex alto flat, ita vela vertere. Conscientia illos sua imperare quidquid welint. Quo crimine atrocius nihil, graviusque dici aut scribi potuit. Nec tamen ullam justam tanta criminationi causam unquam dederamus. Sed hac ratione fax contentionum multo magis ventilata est, & oleum, quod dicitur, camino additum: usque adeo enim animi plerorumque, qui hactenus extra partium studia sese continuerant, abalienati sunt; ut tandem post omnia frustra tentata à nobis remedia, res in nervum eruperit, idest, publicum atque apertum schisma, quasi dato signo 🔊 manu facta in Ecclesiam introductum sit; secessionesque in pagis, oppidis, & civitatibus passim, invitis & nequidquam reclamantibus, & resistentibus Patric pacisque amantibus Proceribus facta sint, & ne privata quorundam autoritate atque arque arbitrio ea geri viderentur, advocati ex omnibus fere Provincijs pracipui, qui schismata illa autoritate 🔗 opera sua tanguam publico quodam suffragio stabilirent & confirmarent. Verum enimvero, ne quis vestrum existimet hac populo tantum autore facta esse, fædera, consociationes inita & congressus clandestini habiti funt, in quibus fide & tesera data, sese non pauci pastores obstrinxerunt, eo quod omnes & singulos Remonstrantium articulos, divina gloria & vera conscientiarum tranquillitati noxios esse judicarent, ad secessionem hanc faciendum, 🗢 quidem ea mente atque animo, ut secessio ista in hac ipsa Synodo nationali, commu-

ni totius Synodi consensu autoraretur. Et certe si rem recta ratione assimare vehæc absq, limus, non capit tam ingentes motus promiscua plebs & vulgus hominum, nisi causa fue- sint, qui autoritate & exemplo suo calcar subdant, incitent atque impellant, marint dicta, ris instar, quod nisi venti commoveant atque conturbent, tranquillum, ac plapræter ce-tera docu-cidum stare solet. Nec leve judicium huiusce rei illud suit, quod nunquam sere menta que quisquam eorum, quibus hac agendi ratio displicere videbatur, Schisma autoresalibi ex- que Schismatis, aut publice reprenderit, aut censura ulla notare sustinuerit. Sed tant lector qui prudentiores paululum videri volebant, alium hunc tam sædo operi colorem conigere poterit ex quærendum esse putaverunt. Et sane quærentibus non dessut : scilicet persuaconfessio- dendum erat populo, alia adhuc latere, quam que in controversiam publice vocane geistran ta essent, horrenda, videlicet, & damnata olim dogmata, veteres omnes harenorum in- ses novo paxillo suspendi, & quidquid uspiam errorum sere pessisferorum suit, id serta Sesomne veluti postliminio in lucem revocari. Hinc protinus in formulas loquendi fioni 138. ac phrases cujusque inquisitum est; de periodis & periodorum sape lacinijs tantum atque ex non comitia habita & in confilium itum est; ad minutas quasque controversias declaratione Ec- & dissensiones veluti ad ingentes scopulos hasitatum est, post singulas, praruptos erclesiæ rores & hareses infandas abscondi, sub phrasibus singulis veluti sub saxis serpentes Campenfis hanco-latere, aliaque id genus plura, imo dicta, indicta, colloquia privata conquisita, corrationem rasa & convectata sunt, ut que mole ac pondere suo levia erant, ea numero gravia viderentur. Sie ubi forte vel silerent Remonstrantes, vel moderatius sentirent ac proxime anteceloquerentur, in suspicionem id protenus & calumniam vocatum est odiosam; hydente. perbola exageratum: nolite nobis credere viri Amplis. Reverendis. Clariss. utroque tantum oculo legite specimen illud controversiarum nuperum, qua parse Remonstrantes tangit, aut nos vehementer fallimur, aut palpare poteritis

verum

verum esse quod dicimus, & dies ipsa aliquando clarius docebit. Interim id persuadeatis vobis, certum esse, fucum & fascinum tantum esse, quicquidillud est quod obtenditur & præsertur. Enimvero sidenter dicimus, lustrate, lustrate scripta omnium nostra, privata, publica, nuspiam nec volam, nec vestigium reperietis, cui tam dira & acerba criminatio superstrui possit. Ecquis nostrum est, qui Theologiæ ipsius axpessiva veldigito attigit, nedum labefactare & convellere sustinuit? Immota, incussa sieterunt nobis hactenus ea omnia, quæ Catholico (onsensu approbata sunt. Credite nobis, commenta tantum hæc quorundam inquietorum ingeniorum sunt, eo sine adinventa, ne Schismati color deesset:

Neque tamen diffitemur, ut sorte que huius criminationis species suerit intelligatis, ita nos fere semper judicasse, de magnis arduisque Theologia capitibus longe supra rationem positis, sive de veris Religionis nostra mysterijs, tutissime logui eum, qui non nisi sobrie ac parce, quantumque sieri potest cum Scriptura loquitur; rati id quod res est, proclivem in tam arduis rationem ac naturam transcuntibus, abstrusis abditisque rebus errorem esse, & leviculim sepe hallucinationem, maximo errori ansam prabuisse. Disputationes de ijsdem exprofesso vitavimus, quippe experiundo didiceramus, nonnulla tutius certiusque credi non ventilata, quam excussa. Mysteria summa, non nisi reverenter trastanda esse; evanescere & deteri eorum augustam Majestatem, si levibus rationum subtilitatibus tanguam purpurisa E caromate aliqua incrustentur, ut augustorum mysteriorum quali speciem habere videantur, simplicitate sua se magis illa commendare, quam coloribus ascititijs. Et plerunque fieri, ut ratio ubi semel in consilium adhibitaest, luxuriare gaudeat ac nuspiam fere subsistere, adeo ut nihil fere credendum deinde putetur, cuius ratio aliqua dari non possit. Et hinc insana illa quastionum variarum circa hac mysteria moles ac farragines nata sunt, quibus adeo indultum est, ut si quis in eas incidat, in totidem labyrinthos, flexus, gyros, ac mæandros sese tanquam per naufragium aliquod delatum crederedebeat.

Prater hac, si qua alia aliquando mota sunt, ea talia suerunt, de quibus varie semper sine periculo aut damno sulutis jam pridem arbitrati sunt eruditiores, aut suo saltem jure, in Academijs scholisque imprimis publicis, ubi quastiones in acie novacula, quod dicitur, collocanda semper sunt, arbitrari potucrunt. Enimvero iniquum esse putavimus, in omnibus minutijs er apicibus, ipsisque adeo phrasibus omnimodum consensum postulare. Arciis eiusmodi vinculis ac compedibus iudiciorum libertatem ac varietatem adstringi non posse, quin jejunum plerunque ac frigidum esse, quicquid ad arbitrium er placitum alterius creditur ac desenditur: sufficere debere, si capita ipsa religionis integra atque illesa maneant.

Neque vero etiam ullum unquam tam felix, tam beatum fuit saculum, in quo judiciorum sententiarum que discrepantia locum non habuerit. Si à primis orbis Christiani incunabulis à beatissimis illis Patrum saculis, is sque ad hac nostra decurrere liberet, varia prosecto, salvis societatis Christiana legibus varie credita, desensa adserta fuisse, ostendi posset. Vix unus est, qui ab altero non dissenserit in multis varissque. Sed ne longe abeamus. Testamur te, Anglia, Gallia, Germania, imo te ipsum Belgium nostrum o quicquid uspiam sere locorum est, ubi, ubi, inquam, angulus ullus est, in quo omnes per omnia consentiant? Certe in tanta rerum varietate, judiciorum diversitate, quastionum perplexitate omnia ingenia ac judicia in unam eandemq; sententiam com-

pingers

pingere velle, tantundem profecto est, atque cum Nerone Isthmum perfodere velle. Quin imo dicendum quod res est, cum (larissimo Pareo; Majorem tam veterum beresium, quam presentium dissidiorum partem in Ecclesia bine precipue natam suisse este, quod Concilia, Episcopi, Doctores Ecclesia, nullo discrimine, quavis scholarum dogmata & Cathedrarum placita pro articulis sidei Catholica venditarint, parique ad salutem necessitate credenda conscientis imposuerint: ex quavis vero interpretationis scripturarum discrepantia, nimis sacile hereses vel schismata seccrint. Vinde sieri necesse est id quod Hilarius ad Constantem Imperatorem ait, Dum in verbis pugna est, dum de nominibus quæstio, dum de ambiguis occasio est, dum deautoribus querela est, dum de studijs certamen est, dum in consensu dissipuis est, dum alter alteri Anathema esse incipit, nemo Christistic.

Omnia bac eo spettant, Reverendi & Clarissimi viri, ut intelligatis immerito gravatos nos susse battenus atrocibus illis suspitionibus, quasi sur sum vorsum omnia movere, miscellam Religionem adornare, Pyrrhoniam & scepticam Theologiam revocare, & temerarium quidlibet pro arbitrio & ex privato sensu innovandi & effutiendi licentiam sub specie libertatis prophetandi introducere in animo habuissemus. Absit: Nihilspectavimus, nihil optavimus, nihil quasivimus, quam auream illam, aucinter servitutem & licentiam media interest, libertatem. Sicut enim ij non sumus, quibus hasitatio, tergiversatioque ex omni occasione placet, ita non minus aversamur eos, qui serviliter alijs sese mancipant, eorumque judicijs veluti hirudines per omnia pertinaciter adharent, tanquam si piaculum secessione piandum soret, wel latum unguem ab illorum placitis recedere, qui profetto non tam ex suo, quam aliorum ingenio ac judicio sapiunt, imo bubalorum, atque vrsorum instar, naso circumducuntur ad aliorum arbitrium.

Hac animi fiducia rectique conscientia freti, sustinuimus hactenus quicquid nobis ingestum est calumniarum es injuriarum, raticum Augustino, Non opus esse ut satisfiat calumnia, ubi satisfactum est conscientia. Hac eadem sustilità atque innixi buc accessimus ante aliquot dies, non citati, non vocati; sed sponte nostra, atque ultro: ego vero etiam jussu esrum, quorum imperium detrectare religio mihi erat. Indrasentiarum ctiam rursus comparemus, citati ne, an secus, jam non moramur, dum modo bona side agatur, es non tam victoria quam veritas ipsa quaratur.

Et sane fiduciam nobis non exiguam addidit hoc unum, quod scircmus adesse jam es ex omni fere Christiani orbis parte confluxise, quos aquiores es benigniores causa totius cognitores suturos sperare licebit, quam eos qui hastenus nullo pracedente judicio Ecclesia, suopte Marte ac consilio nomina nostra ex albo Ecclesia sua expunxerunt, es secusivament anobis manifestariam secerunt. Ita enim sere sit: aquiora es benigniora fere solent esse examina eorum, qui extra partes partiumque studia positi, integros se judicio conservarunt, quam qui liti, es partibus sese ferevide immiscuerunt, imo qui de lite tota in alteram partem pridem aliquid statuerunt ac pronunciarunt. Quisquis enim alterutri partium impensius savet, certaque ac destinata alicui sententia, ita addictus es consecratus est, ut cum contraria nihil se commune habere velle prositeatur; hic iudex non est duarum; sed vel autor sua vel sestator alterius pracuntis.

Quod cum ita fit, non poßumus etiam,quin vos,Reverendi viri Fratres,quotquot ex remotis disfitisque locis ad hunc consessum celebrandum & consilijs,studijs, ac suffragijs

fragijs vestris pijs & prudentibus juvandum, accedere non estis gravati, obtestemur & obsecremus per viscera Servatoris nostri Iesu Christi; per sanctum illud & venerandum nomen, quod super nobis omnibus invocatum est, per si quid unquam anima vestra carum suit, per communia fraternitatis & societatis Christiana jura ac fædera, ut de nobis alud nihil, quam id quod inpræsentiarum professi sumus, sentiatis aut flatuatis. Si quid ab hoc aut illo, hac illave occasione, dictum, scriptum, factumve perperam est, ejus culpam præstare nostrum non est. Quisquis de re ipsa recte judicare vult, nonin circumstantiarum supersicie hærere solet; sed in rem ipsam totam, reique totius scopum ac finem descendat ac penetret necesse est. principali linea aberraverit , id extra causam 🗇 rem ese credendum est. Eorum autem qua professi sumus summa, in compendio ad hac tria capita redit : Primum est, quod aperte atque ex professo nos opponere conatisumus illis, qui horrida, uti ipsi loquuntur, & nuper Geldri, abominanda Doctorum quorundam placita circa Prædestinationem, or annexa, aut ipsi tantum se tenere prositebantur, aut quod magis est ea pro genuina Ecclesiarum nostrarum sententia habenda & retinenda esse adserebant. Alterum cst: quod toto animo abborruerimus , 🖙 palam ijs nos opposuerimus semper, qui propter quinque nostros quos vocant articulos, ante ullam Synodi legitima latam sententiam, aut decretum propria autoritate schisma & secessionem vel absolute, vel per provisione fieri posse, aut faciendam esse judicarent, aut silentio, factove ipso id se approbare demonstrarunt. Tertium est, quod eorum semper rigorem improbaverimus, qui salvis manentibus veritatis inprimis necessaria fundamentis, dissensiones sapeleviculas on non necessarias in suspitionem statim atrocissima hareseos vocant, perinde acsi societate, sinon Christiana, saltem Reformata, protenus indignus fieret is, qui vel hilum ab his illifve Doctorum placitis discreparet. Accessit ad hac, occasione fere harum conversiarum innata, Quastio, de jure & autoritate Magistratus circa sacra, nobis, supremam ac summam mngistratui in publico, sub Deo & Verbo divino, de Religionis sontroversijs, judicio asignantibus: alijs vero non paucis id juris magistratui derogantibus, & cœcam nescio quam approbationem decretorum Ecclesiasticorum, ei tribuentibus. Hac ea fuerunt, que proposita nobis habuimus, que nos tanti momenti ese putavimus, 🔊 etiamnum putamus, ut muneri nostro nos neutiquam satisfacturos crederemus, nisi ijs, quantum in nobis erat, obviam iremus. Fidelium enim servorum Iesu Christi esse credidimus, procurare inter catera hac inprimis duo: Ne sanctissima Religio Christi, ea parte ladatur & vulneretur, qua sanctimonia & pietati detrimentum aliquod inserri potest. Deinde ne quamlibet ob causam, sive ob leviculam, aut leviculas dissensines, secessio statim & schisma fiat in Ecclesia. Pro hisce duolus capitil us velis remisque contendimus : pro hisce stetimus, tanquam pro salutaribus & cælo delapsis ancilibus : certi & perfuafi, falvis auspicijs, Deoque favente omnia ea geri, que pro sanctimonia vera, & necessaria pacis incolumitate geruntur: Si alijs suspicionibus aut criminationibus gravati sumus apud R.R. & D.D.VV. etiam atq; etiam oramus, ut side ijs deferre tantisper supersedeaiis, donec alteram parte audiveritis, & tota causam perdidiceritis. Date nobis aliud nihil, quam quod vobis ipsis plena manu dare cupercris, si loco nostro essetis, id est, animum à prajudicijs vacuum: Si accusatio sufficiat, quis erit innocens? Non prenfavimus vos, non ambivimus gratiam favoremq, vestrum, nec ambimus etiamnum. Nec enim causa nostra savore cujusquam desiderat, nec savor homi-ทนี conscientijs nostris ullatenus sufficere potest. Dei nostri unius, cui tanquam sumo judicisstamus ac cadimus, favore quærimus, & hoc agimus, ut innocentiam nostram si no

adversarijs, aquis saltem hominibus approbemus, & bonorum conscientijs manisesti stamus. Scimus cui iudici sistendi aliquando sumus, qui occulta cordium novit, e ea aliquando in lucem producturus est.

Nolite, quasumus vos, respicere ad hunc quem videtis exiguum numerum: bona causa vel unus patronus sufficit: mala, ne quidem infiniti. Sed ncc deesset nobis justus ad Synodum numerus, sinumero contendere Christianum vel gloriosum soret: Aut si aquo & pari Marte, congredi licuisset. Sed quibus artibus, quibus machinis, quibus studijs id procuratum sit, ut ne id sieret, Deus novit. Nobis id certum est, ut numero multo inferiores redderemur, Schismata & secessiones passim factas esse ad arbitrium sepe paucorum, muneribus atque Ecclesis suis sidissimos & Ecclesis suis acceptissimos pastores ejectos paulo ante Synodum, ut veluti Rei sine suffragij jurc accederent. Reliquos deputationibus sere exclusos, ut vel nulli adesse possent, vel qui accederent, numerum ferme non facerent. Sicubi numerum maximum facerent Remonstrantes, ut in Vltrajectina Diæcesi nuper accidit, & pax atque concordia cum ijs à Contra-Remonstrantibus semper culta atque observata susset, in ipso Synodi limine secessiones despitantes ad Synodum hanc ex provincia illa accederent, quam Remonstrantes.

Sed & hac insuper habuimus. Vnicum tantum & quidem pracipuum est, de quo non possumus non conqueri apud vos, & coram toto mundo conqueri non desinemus. Antesignanos, primi-pilos, & ordinis nostri ductores, apud quos aquile nostra hactenus steterunt, (non qui munere isto inter nos functi sunt; sed quorum atas, prudentia, & eruditio illud nomen merentur) exautoratos esse, & nobis quasi ademptos. Si quaritis, quando? paulo ante Synodum, pridie cius diei, quo decretum hoc factum est, ut ad Synodum vocaremur, cum jam in procinctu staremus, cum de summa rei agendum esset, & manus quasi conserende. Quam ob caussam? Nescimus, imo si qua est, alianulla est, quam ea qua jam in disceptationem hacipsa in Synodo ventura est. Addimus amplius, dum ipsa causa disceptabitur, passim adhuc à Deputatis Synodi particularis exautorantur, censuris Ecclesiaflicis gravantur ij, qui à partibus nostris stant, & sub alijs quidem pratextibus, & uti nos credimus, prætextibus tantum. Cæteri omnes, tanquam, scilicet, nullius prorsus culpa rei, immunes sunt ab omni censura. Sed ne hac tamen tam importuna, ne quid gravius dicam, agendi ratio, permovere nos potuit, ut hastam abjiceremus: Ita enim decrevimus, prout Christianos decet, non numero, sed rebus contenderc. Sola Scriptura & quæ ei juncta est, veluti pedissequa, recta ratio, pro nobis agmen du-Etura est, quibus quamdiu aliud quid quam scriptura aut ratio solidior opponetur, pedem non movebimus, nec centumviralia judicia, nec cistas nongentorum, quodajunt, reformidaturi. Sapiens enim non movetur numero judicantium, sed judiciorum pondere. Et, quod pracipuum est, conscientia suffragijs non acquicscit; sed quibus suffragia inniti debent, rerum ponderibus ac momentis. Fieri enim potest, ut recte ait Seneca, ut argumentum pessimi turba sit : certare debet ratio cum ratione, causa cum causa, res cum re, ubi veritatis cognitio quaritur.

Hoc si siat, quod sieri aquissimum esse V.V.R.R. norunt, erit profesto quod nobis atque ecclesis nostris gratulemur, occasionem nobis datam esse luculentam, qua cum cruditissimis, dostissimisque viris examinare, atque inquirere dabitur, pro qua parte veritas ac ratio potissimum militet. Alterum enim duorum consecuturos nos speramus, ut aut probemus cause nostra, quam hastenus desendimus, innocentiam, aut illa cadente, reportemus veritatis vistoriam. Tam enim accessimus parati vinci, quam vincere: utrum enim ceciderit, sine frustu non erit: nec enim vinci pudet eum, qui pro damno erronea sententia veritatis lucrum quarit, nihilque aliud sibi propositum habet, quam ex veritatis consecutione, conscientia saa solidam pacemac tranquillitatem. Quisquis enim non eo animo accedit, ut quibus minime savet, possit absolvere, va quos unice amat condemnare, na ille indignus est, qui in hoc consesso usuffragium serat.

Amicus debet esse Plato, amicus Socrates, amica Synodus, sed magis amica veritas.

Subscripserant, Simon Episcopius S. S. Theologiæ Professor, Eduardus Poppius, Ioannes Arnoldus, Bernardus Dwinglo, Carolus Niellius, Henricus Leo, Phillippus Pynaker, Assuerus Matthisius, Thomas Goswinius, Dominicus Sapma, Theophilus Rijckewaert. Bernerus Vezekius, Henricus Hollingerus.



# PARÆNESIS

# Reverendissimi & Clarissimi Viri

# D. ABRAHAMI SCHVLTETI

Ad Synodum Dordracenam ex Psalmo cxx11. Dicta

I Llustrissimorum ac Præpotentum fæderati Belgij Ordinum, fllustres, Nobilissimi, Consultissimi, Delegati, Venerande Synodi Præses, Reverendissime Præsul, celeberrim Ecclesiarum Antistites, Academiarum Prosessores, vosquercliqui Audito-

res omnium Ordinum Speltatissimi, Ornatissimi:

Quod unicum erat votum Screnissimi & Potentissimi Magnæ Britanniæ Regis Iacobi, Serenissimi & Cessissimi Imperij Electoris Frederici v. Comitis Palatini, Ducis Bavariæ, Domini mei Clementissimi, mustcorum item aliorum piorum Principum, Comitum, Baronum, Equitum, Civium, in Germania, extra Germaniam: Vt quæ Ecclesias Belgicas aliquot annos fatigarunt Controversiæ, de ijs in legitima plurimarum Ecclesiarum Reformatarum Synodo pie cognosceretur, eius & illos & nos sub anni huius decursum damnari, non possum, quin publica voce prositear, mein Domino Deo meo animitus lætari.

Itaque, ad te conversus, Æterne, vere, vive Deus, qui te patesecisti immensa bonitate, misso Filio & essus Spiritu Sancto in Apostolos, gratias tibi ardenti pectore ago, quod Illustrissimorum & Præpotentum Fæderati Belgij Ordinum, Illustrissimi item fortissimique Herois Mauritij Principis Auraici consilijs ex alto benedicens, ad bene de assista Reipublicæ, ad bene de assista Ecclesiæ Belgicæ tranquillitate sperandum, tam illustre signum sustulisti: idemque te supplicibus votis veneror, quam benesiciorum tuorum telam clementer exorsus sesam gratiose pertexas: Vt exultent cæli & lætetur terra: & dicat omnis populus, Belgarum Deus æternum laudetur, celebretur.

Quoniam autem cum pastore illo Maroniano, frustra hic sessuri essemus, meliora Deum omnia poscentes, nisi adsauciæ Ecclesiæ vulnera medicas manus ipsi adhiberemus; & vero post Clarissimum Theologum, Doctorem Iosephum Hallum, Decanum Wigorniensem meritissimum, dicenci in hoc loco partes publica venerandi Præsidis autoritate ad me sunt devolutæ; decretum mihi est, exsuscitare animos nostros ad sanctum hoc opus, quod agimus, strenue peragendum, idque enarratione eius Psalmi, qui in ordine Centesimus Vigesimus Secundus numeratur. Hoc ut fructuose siar, Cælestis Patris gratiamijs implorabimus verbis, quæ dilectus ipsius Filius, servator noster unicus nobis præivit.

Pater noster &c.

# TEXTVS. PS. CXXII.

- 1. Letatus sum cum his, qui dicunt mihi, In domum Iehova ibimus.
- 2. Stantes erunt pedes nostri in atrijs tuis Ierusalem.

3. Ferusalem ædificata est ut civitas: quæ consociata est simul.

- 4. Vt illuc ascendant tribus, tribus Dei, in testimonium Israelis ad celebrandum nomen Iehova.
  - 5. Quia illic sedent solia ad Judicium, solia domus David.
  - 6. Precamini pacem Jerusalem: prosperentur diligentes te.
  - 7. Sit pax in munitione tua: prosperitas in turribus tuis.
  - S. Propter fratres meos & propinguos meos: loquar nunc pacem in te.
  - 9. Propter domum Jehova Dei nostri, quaram bonum tibi.

#### EXPLICATIO.

M. Tullius, Auditores, sapientissimus librorum censor, cum Euripidis, poëtæ Græci, versus legisset, mirifice illos commendaturus, singuli, scribit ad Tyronem, versus, sunt singula oracula. Hoc ego Elogium si ab Euripide ad Davidem, à versibus illius ad Canticum hoc Psalmicum transtulero, nullius me credo reprehensionem incursurum, qui pauculis verbis prælectis, quanta rerum subsit magnitudo, perspecerit.

Nam ut summam eorum animis subjiciam vestris, docet hic Psaltes,

Quod hominis Christiani summum in hac vita debeat esse gaudium? Nempe si videat storere Ecclesiam & verum Dei cultum in illa.

#### Docet:

Quod summum hominis Christiani votum esse debeat in hac vita? Nempe ut maneat Ecclesia in illo slore, & in eodem verus Dei cultus.

#### Docet:

Quod summum hominis Christianistudium esse debeat in hac vita? Nempe ut & ipse suo loco, sive maximis, sive minimis, sive medioxumis accenseatur, procuret ea, qua ad Ecclesiam ornandam, ad verum Dei cultum conservandum, pertinere videntur.

De his magnis rebus agit Rex noster. De his magnis rebus acturus sum ego. Te Sancte Deus rogo, quæ ego insono auribus, ea imprime cordibus, ut Davidis gaudium siat nostrum gaudium, ut Davidis votum siat nostrum votum, ut Davidis studium siat nostrum studium. Quod ubi obtinuerimus, næ ego nos in ipsis huius vitæ miserijs, tamen terque quaterque beatos pronunciare non dubitabo.

#### I,

# Summum hominis gaudium.

Ergo tripudium cordis sui aperturus Psaltes, Latatus sum, inquit, in his, qua dieta sunt mihi, in domum Domini ibimus.

Stantes erunt pedes nostri in atrijs tuis, Ierusalem.

Sanctissimum hunc & viro Dei dignissimum affectum historia reddit lucidiorem. Arca fœderis divinum illud gratiosæ Dei in populo præsentiæ monumentum nullo certo loco constiterat hactenus, quin & ab hostibus sub Heli fuerat capta.

Territi isto casu & arcæ peregrinationibus Iudæi, nihil æquein votis habebant, quam ut fixa in terra sua sedes illi destinaretur. Ecce autem dum ista secreto cogitant, publice optant, Hierosolymam illa deportatur, in monte Sione collocatur, editurque à Deo memorabile illud oraculum: Elegi Sionem, in Sione æternum habitabo. Persusi ob id Spirituali gaudio Iudæi, in mutuos amplexus irruunt, junctisque dextris soror sororem, frater fratrem alloquens, agite, inquiunt, in domum Domini eamus. Venite ascendamus in montem Jehovæ, in domum Dei Iacobi, ut doceat nos de vijs suis, & ambulemus in itineribus eius. Tandem passer invenit domum, & hirundo nidum, in quo reponat pullos. O dilecta tabernacula Jehovæ! In his stabimus nos, in his consistent liberi nostri, & nati natorum & qui nascentur abillis.

Verum omnia omnium gaudia superabat lætitia Davidis, qui dum videt, sincerum Dei cultum esse restitutum, dum subditorum ad sacra se cohortantium audit voces, non potest sibi temperare, quin jubilum animi sui & ipse prodar, dicens: Lætatus sum in his quæ dicta sunt mihi, in domum Domini ibimus. Beatam diem, exoptatam horam, qua concentum hunc animorum Musicum audio, de adeunda domo Domini, de celebrando nomine mei Dei. Erant Regi uxores venustissimæ, erant liberi pulcherrimi, assumabat opibus, assumabat honoribus. At nec in opibus, nec in honoribus, nec in liberis, nec in uxoribus, sed in eo, unice lætabatur, quod Deus in populo suo recte agnosceretur & pie coleretur.

Et nimirum hoc illud est, quod à Psalte nostro primo loco diximus hic doceri, summum hominis gaudium fluere ex intuitu floridæ Ecclesiæ & incontaminati Dei cultus in illa.

Hoc gaudio delibutus Rex noster, diem unam in atrijs Domini melio-

rem esse prædicat, quam vel mille alias extra illa atria. Hoc gaudió exhilaratus subditorum amicas ad summi Numinis vene-

Hoc gaudió exhilaratus subditorum amicas ad summi Numinis venerationem invitationes pluris facit, quam omnes totius regni delitias.

Gaudeant igitur huius mundi cives: Alij super frumenti, alij super vini, alij super olei copia. Nos cœli cives tum lætemur, quando Hierosolymæ nostræ muros salvos esse cernimus. Neque id vero sine causa. Uix enim verbis expresserim, quantis coronetur bonis is populus, cuius aures incorrupta vox Euangelij quotidie personat. Uiget apud illum, Concordia in domo, Pietas in templo, Justitia in foro. Testem omni side digniorem, cito Regium nostrum vatem, qui Hierosolymam, veram tum Ecclessæ sedem, his decoratam virtutibus celebrat:

Ierusalem ædissicata est ut ciuitas quæ consociata est simul, vel ut alij, quæ plane coagmentata est inter se pariter.

O amabile bonum! Civitatem, Provinciam, Regionem consociatam esse simul, coagmentatam esse pariter. Hoc bonum sluit ex rivulis benedictæ illius congregationis, quæ intemeratam Orthodoxæ sidei regulam tuetur.

Apostolorum mihi cœtum vide: Manent in unitate sidei, manent & in unitate animorum. Multitudinis enim eorum qui crediderunt, erat cor & anima una, referente D. Luca. Rumpe unitatem sidei, rumpes & unitatem animorum. Hinc primo simultates, mox obtrestationes, postremo odia, &

tanto quidem illa acerbiora, quanto animi primo fuerunt conjunctiores. Ut enim ex corrupto generolissimo vino acerbissimum nascitur acetum; ita ubi fratru dirimuntur amores acerba odia subsequuntur. Vultis exempla vetera? Ifraelitæ & Moabitæ ab eodem fanguine descenderant. At ubi hi adidolorum cultum desciverant, nullos Israelitæ infestiores hostes habuerunt, quam hos ipsos. Donatistæ in Ecclesiæ orthodoxæ gremio delituerant. Hoc ubi deseruere, tanta animorum facta est dissociatio, ut in nonnullis omnes non dico pietatis, sed congenitæ etiam nobis humanitatis venæ viderentur exaruisse. Nolim mihi fidem habeatis, Auditores: Optato Milevitano Clarissimo veteris Ecclesiæ scriptori habete. Sic enim ille ad Donatistas: Nullus vestrum est, qui non convitia nostra suis tractatibus misceat. Lectiones dominicas incipitis, & tractatus vestros ad nostras iniurias explicatis. Profertis Evangelium, & facitis absenti fratri convitium. Auditorum animis infigitis odia, inimicitias suadendo, docendo suadetis: Et pau-Aliqui vestrum in perfunctoria salutatione oscula denegatis solita: & docentur multi, ne AVE dicant cuiquam nostrum. Vultis exempla nupera?In superioremGermaniam mecum ite,schisma ubiquitarium quot in Ecclesiam importarit detrimenta, considerate. Tristis est querela Ifaiæ vatis: Singuli carnem brachij sui comedunt, Manasse Ephraim, Ephraim Manassen. Quibus verbis Judaicum populum comparat ijs, quos horrendorum scelerum reos peractos Magistratus same necandos Carceri inclu-Hi post aliquot dierum jejunia tandem quasi in rabiem acti, in sua ipsorum viscera dentium morsu grassantur. Hanc querelem ingeminant, qui orta ex schismate ubiquitario in Ecclesijs Germanicis dissidia non fine gemitu intuentur. Officinæ librariæ scriptis Eristicis, scripta Eristica venenatis fratrum morsibus, sarcasmis, convitijs sunt referta. Staut in pulpitis hinc inde, qui licet cum Reformatis habeant unum& eundem generationis Spiritualis patré Sp.S.unam & eandem matrem Ecclesiam Evangelicam, unum & eundem servatorem Iesum, unum & idem animæ pabulum, carnem Christi in mortem traditam: una & eandem spem beatæ immortalitatis:tamë ita reproború causam agunt in negotio Eucharistico, ut propter infideles sideles rejiciant, & Pontificiorum potius idololatrica quam Reformatorum purissima sacra adeunda clamitent. Sunt alij, quos nulla unquam amoris divini scintilla calefecit, qui audacter tamen & petulanter eos æternæ morti adiudicant, qui pro veritate Evangelica vitam profundere & hostium filij Dei crudelitatem vel sanguine suo abluere non sunt veriti. Rident salse adversarij communes, dolent acriter, quotquot contritionem Josephi lugent. Et hi scilicet sunt fructus disruptæ fidei unitatis.

Felices igitur vos Belgas, iterum dico, Felices vos Belgas, quibus confimile quid hactenus expertis, defideratum mali remedium Deus commonstravit, venerandam hanc Synodum, à qua tota Ecclesia ea expectat, quæ à tam augusta Clarissimorum Theologorum corona expectari & possunt & debent, nimirum ut nullis præpedita carnis affectibus, nulliusque hominis, solius autem Dei astricta imperio de controversis motis secundum scripturas sanctas liberrime pronunciet, & instar si-

Gg 4 dissima

dissimæ matris membra Ecclesiæ disiecta colligat, depressa erigat, languida resocillet, putrida resecet, saucia sanet, sana à suturis morbis præservet: Ut totum hoc Belgium sit consociatum simul, & slorentissmæ hæ provinciæ sint coagmentatæ pariter, in Fide, veritate & unitate: quod præsentibus videre, absentibus audire, summum utique erit gaudium, præsertim cum amabili nexu concordiæ in domo pietas quoque in templo erit necessario copulata. Dico necessario. Vera enim & sincera religio ubi ubi instauratur, ibi sieri non potest, quin verus Dei cultus quasi de novo essentibus calcat. Docet hoc porro Psaltes, aiens:

Illuc ascendunt tribus, tribus Domini, ad testimonium Israelitarum, ut celebrent nomen Domini.

Mens Prophetæ: Posteaquam Domino Deo placuit Hierosolymis Ecclesiæ suæ sedem erigere: consuit omnis caro ad arcam testimonij (quæ hic testimonium Israelitarum dicitur) invocatura, laudatura & celebratura Deum vivum. Non fic, non fic temporibus Saulis, quando ad Reip. clavum sedebant homines and, quibus omnis religio ludus erat & jocus, qui sincerum Dei cultorem Davidem sannis excipiebant, & ex ipsa religionum confusione turpem quærebant questum. Quam deplorandam Israeliticæ Ecclesiæ sortem miseratus Regius Propheta Deum sidenter adit Psalmo 7. v.7.8. & Exurge, ait, Iehova in iratua, & exaltare contra furores inimicorum meorum; & restitue mihi judicium,quod mandasti.Vt Synagoga populorum circundet te:& propier hanc in altum regredere. V crum non concordia folum in domo, non pietas tantú in templo, sed justitia quoq; in foro dominatur, ubi vera dominatur religio. Illicenim sedent solia ad judicandum, solia domus David, hocest, eriguntur ibi solia, in quibus sedent Iustitiæ Præsides, qui jus ex equo, pauperi, diviti, honorato, inhonorato dicunt, & virtuti præmia, sceleribus pænas decernunt. Ubi enim Deus recte agnoscitur, ibi & propter Deum judicia utplurimum recte administrantur: instaurat veram religionem Samuel: instaurat idem & justitie civilis cultum. Purgat Ecclesiam Iosaphatus: idem mox constitutis per singulas civitates judicibus edicit, in oculis Iehove ut judi-

Et non lætabimur, Auditores, super flore Ecclesse, quandoquidem illius slos slorem concordiæ in domos privatas, slorem pietatis in templa & cætus publicos, slorem justitiæ in Regum aulas, judicum consiliariorum-que subsellia infert. Anni sunt centum vigintitres quando in Comitijs VVormatiensibus, quæ Maximilianus Caroli v. avus prima celebravit, Saxoniæ duces ad cænam vocarunt Palatinum, Bavarum, VVirtebergicum duces, & cum singuli suarum regionum ornamenta, adeoque summa animorum suorum gaudia prædicarent. Erant qui venis metallicis, erant qui splendidis urbibus, erant qui proventu generosissimi vini & frumenti se jastarent, At VVirtenbergicus ornamentum suum maximum hoc esse prositebatur, quod securus in medio æstu in campo, & solus in gremio cujuslibet suorum civium dormire posset. Magna quidem hæc erat gloriatio VVirtenbergici, sed nihil ad gloriationem Regis Davidis, qui urbes, qui arces, qui Palatia, qui subditos suos hoc nomine

nomine commendat, Psalmo quadragesimo octavo, quod Deus in ijs notus esset: nihil ad gloriationem Imperatoris Theodosij, qui moriturus beato Ambrosio fassus est, mags se gaudere quod Ecclesiæ veræ civis, quam quod Imperator esset. Hæc igitur, Fratres, & nostra sit gloriatio summa, hoc & nostrum gaudium sit summum in hac vita.

#### TT.

#### Summum hominis votum.

Jam votum summum hominis Christiani quod erit? Si carnem & sanguinem consuluerimus, obijcient nobis-ab una parte honorum dignitates, ab altera carnis voluptates, ab alia splendidas hujus mundi divitias: et hæc optanda, ad hæc omnibus aspirandum votis suadebunt. Sed apage carnem & sanguinem. loquentem in Davide Spiritum Dei audiamus. Quid ille?

Precamini pacem ferusalem.

Sit pax in munitione tua: Prosperitas in turribus tuis.

Hoc, hoc sit omnium Christi amantium unum & summum votum, ut Ecclesia denno instraurata in flore & honore maneat. Ut conjunctis manibus & cordibus Deus vivus invocetur, prædicetur: Ut munitiones nostras pax, palatia nostra tranquillitas circundet, ut denique à cætibus nostris exulent, quotquot oderunt pacem Ierusalem.

Hoc fuit votum piorum Israelitarum. Hoc fuit votum Sanctorum Apo-stolorum, qui toties pacem Ecclesis suis precati sunt. Et quid dico de Israelitis, de Apostolis? Jpse Israelitarum & Apostolorum Dominus hoc voto vitam suam in his terris clausit, quando paulo ante agonem patri supplex

factus oravit, ut omnes sibi à patre dati unum essent.

Vel hinc ergo intelligitis, quæ animorum nostrorum desideria, quæ vota esse debeant hodie: Non alia, quam ut Deus sanctos cœtus, quos sibi per vocem verbi & Spiritum Sanctum in diversis mundi locis colligit, pacis suæ bonis & donis beet: Vt mittat ad cos sidos operarios: ut abigat ab alveolis eorum omnes sucos, denique diversarum gentium animos glutine sidei salvi sicæ & sinceræ charitatis compactos ita aduniat, ut quam credimus vere sit sanctorum per orbem terrarum communio. Inprimis autem Belgicæ Ecclesiæ pacem & tranquillitatem precibus nostris Deo commendemus, ut quæ per Dei gratiam nunc quasi restorescit, per ejustem bonitatem nova deinceps luce splendescat. Salva enim Ecclesia, salva erit Respublica: salva Republica, salva totius populi erit salva.

Neque vero frustra precabimur pacem nostræ Hierosolymæ: Sed quam nos ei votis nostris impetrabimus benedictionem, in ejus societate & ipsi veniemus. Hoc enim & no aliud sibi volút cordialia illa verba: Prosperentur diligentes. Qui rem tuam strenue agunt, ô Ecclesia, qui pro te vigilant, pro te orant, omnibus postremo studijs & officijs conservationem veræ doctrinæ juvant: illorum causam vicissim aget Deus, pro ijs vicissim vigilabit Deus, audiet eos orantes, allevabit assistantictos, solabitur anxios, sacietque, ut ijs seliciter & prospere omnia succedant, in hac vita ornatis cœlesti

gratia, in futura decorandis cœlesti gloria.

# Summum hominis studium.

Audivimus de summo hominis Chtistiani gaudio, de summo itenzejusdem voto. Restat expediendum illud, ecquodnam summum Christiani studium esse debeat in hac vita? Non præterit Psaltes, sed, procurabo, inquit, bonum tibi. Perinde mihi vir Sanctus videtur agere, ac strenuus aliquis militiæ dux, qui arcem occupaturus, ubi ad virtutem suos est cohortatus, scalas primus conscendit, exemploque alios ad insequendum animat. Ita noster Et ego, ait, procurabo bonum tibi, O Ecclesia. Quo ipso innuit, non solum gaudendum super Ecclesia flore, non solum Deo commendandam votis nostris constantem Ecclesiæ prosperitatem, sed cuique etiam suo loco in co esse laborandum, ut & ipse aliqua & dicat & faciat, quæ Deo grata, Ecclesiæsint salutaria. Scire vultis, Auditores, quæ tacitacordis mei sint desideria? Libere dicam: Huc feruntur vota mea: ut quotquot Christum sincere amant & pie invocant, Davidica hæc verba, Et ego procurabo bonum Hierosolyme, intimis cordium suorum sibris infixa ubique secum locorum circumferant. Erit igitur Illustrissimorum sæderati Belgij Ordinum quotidianum hocpropolitum: Nos procurabimus bonum Hierosolymæ Belgica. Erit hoc Illustrissimi & Fortissimi Herois, Mauritij Principis Auraici meditatio quotidiana, Ego procurabo bonum tibi Hierofolyma. Erunt he Nobilishimorum, Amplishimorum, Consultishimorum Delegatorum voces quotidianæ: Et nos juvabimus, ornabimus, promovebimus studia orthodoxiam docentium, discentium, in Ecclesijs, in Scholis. Quanquam non est, cur vel in Illustrissimis Ordinibus, vel in Fortissimo Heroe Mauritio, vel in Nobilissimis Delegatis hicaliquid desideremus. Illustrissimi Ordines & Fortissimus Princeps Mauritius, quanto Zelo rem Christi cupiant promotam, tam luculentis alijs argumetis, tum Venerandæ hujus Synodi convocatione Orbi Christiano demonstrarunt. Nec aliud loquitur honorifica Nobilissimorum Dominorum Delegatorum eaque quotidianain hac Synodo præsentia, quá studium insigne veritatis cælestis, & ex hac prosluentis amabilis concordiæin Ecclesijs Belgicis sirmandæ: Me, Me, & vos, Patres & Fratres, quotquot velab exteris Regnis, Principatibus, Rebuspublicis, velà florentissmis harum regionum provincijs missi hic convenistis, me inquam, & vos exfuícito, exhortor, exstimulo: operam demus, hac optata occasione ut recte utamur, Dei gratiam precibus advocado, fratres dubitantes confirmando, errantes in viam reducendo, quæstiones inutiles præscindendo, denique meditando, dicendo, sanciendo, quæ ad veram Dei agnitioné mentibus, ad verumDei cultum cordibus ingenerandum,omnium sanctorum consensu judicantur esse utilia. Postulant hocà nobis fratres in terris, postulat Deus in cœlis. Propter fratres & propinguos meos loquar nunc paceminte, ait Rex noster. Sensus est. Dicam & faciam qua Hierofolymæ bene cedant, nullus dubitans, pacem hujus urbis redundaturam in fratres & amicos, hocest, in reliquas urbes, in quibus habitant fratres & cognati nostri, ejusdem sanguinis, fidei & religionis socij.

Non sum vates, Auditores. Jta tamen voveo: Pacem Ecclesiæ Belgicæ plurimarum Ecclesiarum aliarum pacem suturam: Firmata orthodoxia in

Belgio

Belgio eandem in pluribus alijs locis caput exerturam. Itaque propter fratres, propteramicos, in orbe terrarum dispersos, enitamur, ut veritas & concordia in omnibus Belgij locis se mutuo amplexentur, quandoquidem in unius Ecclesiæ salute tot Ecclesiarum salus inclusa est. Atg; esto, fratres in terris hanc operam & curam à nobis non postulare, postulat tamé eam à nobis habitans in cœlis Deus. Pfalten audite: Propter domum Iehova Dei nostri, procurabo bonum tibi. Tu sancte Deus, inquit vates, dignatus nos es hac gratia, ut præteritis tot gentibus nos tibi in peculium felegeris, & inter nos domiciliŭ quodammodo præfentis tuæ gratiæ fixeris. Video igitur, quid à me gratitudo exigat, hoc videlicet, ut quicquid addomus hujus ornatum, quicquid ad Domini Domus hujus laudem pertinet, id omni studio procurem. Et vero procurabo. Avertite, Auditores, mentem ab Hierosolyma, convertite eandem in Belgium. In clarifsima Evangelij luce fe Deus Belgio patefecit, ministerio Sanctorum Martyrum & Clarissimoru Theologorum, quorum animæ sunt in fasciculo viventium. Habitavit hic gratiose per spiritum, verbum & sacramenta, possumusque paucis immutatis de Belgio quoque dicere, quod olim [udæa accinebatur: Non fecittaliter pluribus alijs nationibus, & judicia sua tam clare non manifestavit eis. Agnoscimus impensam gratiam? Agnoscamus & debitam gratiæ gratitudinem. Igitur propter gloriam domus Dei, imo vero propter gloriam ipsius Dei curam in eo omnem locemus, ut in vera pietate instituantur juniores, in eadem confirmentur seniores: Sic erit & manebit, ut olim super Hierofolymam Davidicam, ita super Ecclesiam Belgicam miseratio Patris, benedictio Filij, & gratia Spiritus Sancti. Habetis, Auditores, brevem & succin-Etam Pfalmi centefimi vigefimi secundi enarrationem. Documenta pauca funt sed illustria, de summo hominis gaudio, voto, studio. Gaudium in orthodoxæ Ecclesiæ slore, votum in continuato sloris honore, studium in conservando perpetuo eius virore occupatur. Agite ergo, Patres & Fratres, hunc Dei virum ad imitandum nobis proponamus: gaudia mundi, vota mundi, studia mundi, mundo immundo relinquamus. Gaudium Davidis, votum Davidis, studium Davidis, sit nostrum gaudium, votu, studium, in hoc præsertim tempore, quo ad deliberationes quam Deo gratas, tam Diabolo & ministris eius invisas quotidie covenimus. Confirmo vobis, si non defuerimus Ecclesiæ nostra cura, Deum non defuturum nobis sua gratia:si dictis factis & consilijs veritatis ac pacis glorificaverimus Deŭ in hacSynodo,iplum vicissim nos glorificaturu in magna & illustri illa Synodo, quando amabilis ille Sanctorum Patriarcharum, Regum, Prophetarum, Apostolorum, omniumque credentium chorus inamænissimis Dordrechti cœlestis spacijs conveniet, & post primam contemplationem æternæ gloriæ, post primum gustum æterni gaudij exultabundus canet: Lætatus sum, lætatus sum super his, quæ à Domino Iesu nobis dicta sunt: Ite in domum Patris mei à seculis vobis paratam: Quæ concupivimus in terra, ea sentimus in cœlo, plenam Dei agnitionem in mente, perfectum Dei & proximi amoremin corde: De quibus mortales audivimus, ea immortales facti videmus, Patrem in Filio, Filium in Patre, Sp.S. in utroque, lucem in luce, vitamin vita, gaudium in gaudio, gloriamin gloria: luce irradiati & ipfi æterna, vita donati, & ipfi eterna, gaudio perfusi & ipfi æterno, gloria decorati & ipfiæterna. O atria domus Dei adamata! Quam dulce hic vivere, quam jucundum morari! In his atrijs stabimus, in his atrijs sedebimus, in his atrijs deambulabimus, glorificaturi Patrem, qui pro nobis dedit Filium suum, glorificaturi Filium, qui pro nobis dedit vitam suam, glorificaturi Spiritum S. qui spei nostræ & salutis indubitatum suit pignus. Omnes cœli pleni sint gloria Creatoris Patris, gloria Redemptoris Filij, gloria Sanctificatoris Sp. S. in æternitatum æternitates. Amen, Amen.

#### PRECATIO.

AEterne, vere, vive Deus, qui te patefecisti immensa bonitate, misso Filio & effuso Sp.S. in Apostolos, Gratias tibi agimus, quod nos nontantum ad brevem usuram lucis huius vita ex parentibus nostris nasci, sed etiam ad spem beata immortalitatis Sp.S. renasci volueris. Imprimis glorisicamus nomen tuum, quod hanc nobis gratiam largiris, ut sub umbra alarum tuarum in celebri hac urbe quotidie convenire, & de tranquillandis Ecclessis afflictis consultare possimus. Rogamus te, Sancte Deus, rege, guberna, dirige Sp.S tuo quotquot hic adsumus, ut puris & defecatis animis hac subscilla occupemus, & quasi in oculis tuis Sedentes, ea cogitemus, dicamus; saciamus, statuamus, qua ad sirmandam in verbo tuo revelatam veritatem, ad eliminandam exosumtibi salsitatem, adeoque ad amplisicandam nominis tui venerandi laudem unice spectant.

Dirige oculo gratia, defende manu potentia tua, Illustres saderati Belgij Ordines: ut quod agunt, diu agant, e qui nunc sunt etiam post mortem audiant, sincera Religionis in Ecclessa e Iusticia in Rep. constantes patroni. Tuere ut pupillam oculi tui, charum calo e terra caput Ill. Fortiss. Mauritium Principem Auraicum, cobibe manus sunguinariorum, ne animam turturis tui unquam attingant: Benedic Illustrib. Provinciarum singularum Ordinib. ad hanc Synodum delegatis: Pratori, item (onsuli, Senatui, Civibus Reip. denique inclyta huic urbi Dordrechto, qua Synodihujus membris tam grata prabet hospitia, largire hanc gratiam, ut quemadmodum olim Sancti Hierosolymam vel pratereuntes vel ingredientes canebant; sit pax in muris tuis, e tranquillitas in palatijs tuis; ita quot quot boni deinceps Dordrechtum vel pratervehentur, velt ingredientur, ijs eam vocibus salutent, qua porta nova inscuplta leguntur:

O slos nobilis urbium,

Semper te bona pax amet, Et te semper amantibus (edant omnia reste.

Renova ut aquile, annos Serenissimi & Potentissimi Regis magnæ Britanniæ: Confervain slore & honore Ocellum Germaniæ, Fridericum V. Electorem, Comitem Palatinum, Ducem Bayariæ: Literatissimi item Principem Mauritium, Hassiæ Landgravium, & slorentissimas Rosp. Helvetiam, Genevensem, Bremensem, Embdanam.

Fllumina etiam, calestis Pater, mentes Fratum nostrorum, qui sidei sua confessionem huic Synodo examinandam offerunt, ut pari nobiscum studio quarant bonum Ecclesa Belgica, ut tot hominum conscientia qua interistos disputationum Theologicarum motus sluctuarunt, vel tandem tranquillentur. Deniq, da, ut quotquot in hac Synodo concordibus animis sumus congregati, in beata optata illa Synodo lati rursum conjungamur, te benignum Patrem cum Filio & Sp. S. aternum laudaturi, celebraturi.

# IVDICIA

# THEOLOGORVM

# EXTERORVM,

 $\mathcal{D}E$ 

Quinque Controversis Remonstrantium Articulis,

STNODO DORDRECHTANE exhibita.

Anno M D C XIX.

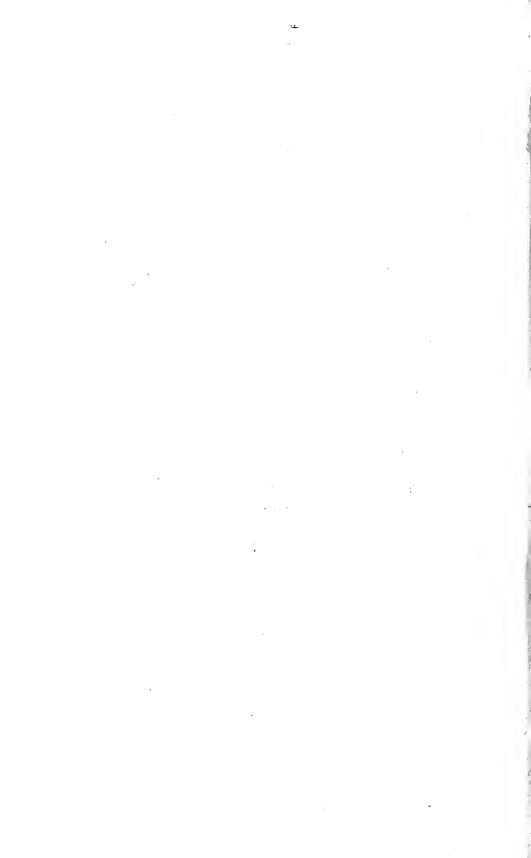

# THEOLOGORVM MAGNÆ BRITANNIÆ SENTENTIA,

De primo Articulo:

nempe de  ${Elettione, \atop Reprobatione,}$ 

I. De Electione Theses { Orthodoxa, quas ponimus, & confirmemus. Heterodoxa, quas rejicimus, & refutamus.

#### ORTHODOXA THESIS I.

Ecretum Electionis, seu Prædestinationis ad salutem, est esticax voluntas Dei, qua pro suo beneplacito, ad demonstrationem suæ misericordiæ, salutem hominis lapsi intendit, eique media talia præparavit, quibus electos ad istum sinem, esticaciter & insallibiliter perducere voluit.

# Explicatio & Consirmatio,

Efficax decretum Efficacem voluntatem appellamus hoc decretum electionis: quia respicit non nudum ordinem ad vitam, relinquens hominem sic ordinatum in manu arbitrij sui, sicuti Adam suit ad beatitudinem ordinatus, sed respicit atque decrenit ipsum eventum ordinis. Est enim voluntas hæc cum potentia Dei conjunca; Ephes. 1. 11. Isai. XIVII. 14. Dominus exercituum decrevit, & quis potest insimare? Psalm. CXIII. Omnia, quacunque voluit, secit. In quem locum vide Aug. Enchirid. Cap. 75. Rom. VIII. 30. Quos predessimavit, glorissicavit. Ioh. VI. 39. Hac est voluntas ejus, qui misit me, ut nihil perdam ex eo, quod dedit mihi. Et vers. 37. Quicquid dat mihi Pater; veniet ad me.

Hujus voluntatis causam motivam non agnoscimus aliam, præter merum Dei beneplacitum. Rom. 9. 18. Cuius vult miseretur. Ephes 1. 11. Prædestinati secundum propositum cius, qui omnia efficit secundum consilium voluntatis sue, Rom. 9. 11. Nondum natis pueris, cum nihil fecissent boni aut mali, ut propositum Dei secundum electionem maneret. Agit autem hoc speciali modo Deus cum certis hominibus, ad relucentiam sux misericordix, Rom. 9. 23. Vt notas faceret divitias gloria sue erga vasa misericordix; issuem que in lapsus statu consideratis, utpote è massa perditionis liberandis. Eph. 14.

In iple

3

In ipfo (Christo) elegit nos. 1. Tim. 1.15. Venit autem Christus peccatores salvos facere. Denique ne ab æterna intentione discrepet operatio temporalis, qui efficaciter electos ad falutem destinavit, media illis administrat prædicte intentioni consentanea; hoc est, ca quæ Deus novit fore illis de facto salutifera. 2. Tiin. 1.9. Servavit nos vocatione sancta. 2. Thessal. 2. 13. Elegit vos Deus ad salutem in sanctificatione Spiritus, & in fide veritatis; ad quod & vocavit vos per Evangelium nostrum. Eph. 1.4. Elegit nos ut Sancti simus & immaculati. Matth. 13. 11. Vobis datum est nosse mysieria regnicalorum. Ex quibus Scripturæ oraculis constat Deum ex prævio electionis decreto illa omnia, nempe Evangelij cognitionem, vocationem, fidem, justificationem, sanctificationem, perseverantiam saluti destinatæ adipiscendæ subordinasse.

Ex multis Patrum dictis pauca delibemus. Cum nos pradestinavit, opus suum prasci-

vit, qui nos sanctos & immaculatos facit.

Deo volenti salvum sacere nullum hominum resistit arbitrium. Sic enim velle aut nolle in volentis aut nolentis est potestate, ut divinam voluntatem non impediat, nec superet po-

Sic docet eos, qui secundum propositum vocati sunt, simul donans, & quod agant scire, &

quod sciunt agere.

Quamvis magna pars hominum falvantis gratiam aut repellat aut negligat, in electis tamen, & prascitis, atque ab omnium generalitate discretis, specialis quadam censetur universitas, ut de toto Mundo totus Mundus liberatus videatur.

Est pars quadam generis humani qua merito sidei divinitus inspirata ad si mmam atque

aternam salutem specialibus beneficijs provehitur.

# THESIS II.

Hristus est caput & sundamentum Electorum: adeoque omnia be-nesicia salutisera in Decreto Electionis præparata, nonniss propter Christum, per Christum & in Christo, conferuntur electis.

In personarum singularium electione æterna, Deus uno eodemque actu, & Chriftum ijsdem caput assignat, simulque eos pro beneplacito suo membra Christi constituat: quo ex proposito Deus eos, etiam ante temporaneam vocationem, ut Christo datos, Jacin codem electos, fibique acceptos, intuetur. Ephef. 1. 3. Benedixit nos in omni benedictione spirituali in Christo. vers. 4. Elegit nos in ipso. vers. 7, In eo habemus redemptionem per sanguinem cius, & remissionem peccatorum.vers. 13. In eo obsignati sumus. Quicquid electis intenditur ab æterno, quasi conclusum tenetur in voluntate divina, nec nobis immediate communicatur, nisi propter Christum, per Christum & in Christo. Coloss. 11: 3. In quo sunt omnes thesauri sapientia & scientia absconditi.vers. 7. Radicamur & superædificamur in ipso. vers. 10. In ipso completi sumus. Denique fons est, à quo omnes gratix salutaris rivuli ad nos emanant, Ioan. 1. 16. De eius plenitudine omnes accepimus gratiam pro gratia. 2. Tim. 1.9. Vocamur vocatione fancta, secundum propositum (Dei) & gratiam qua data est nobis in Christo Iesu ante tempora sacularia.

Sicut pradestinatus est ille unus, ut caput nostrum esset, ita multi pradestinati sumus,

dest. Sanct. ut membra cius essemus.

Vocat Deus pradesiinatos multos silios suos, ut eos faciat membra pradestinati unici

Aug. de Bo-no Per-Post casum hominis non nisi ad gratiam suam Deus voluit pertinere,ut homo accedat ad illum. Hanc gratiam pofutt in illo , in quo fortem confequuti fumus pradestinati secundum propositum.

THESIS

August. de præd.Sanct. cap.19.

Aug. de Correp. & gratia. cap. 14.

August. de Grat. Christ. cap.13. Prosp. de

Vocat. lib.1. cap.9. De Vocat. lib. 2. c. 31.

Aug.dePræ-

Ibid. c.16.

c.15.

fev.cap.7.

#### THESIS III.

Ides, perseverantia, omniaque gratiæ dona ad salutem perducentia, funt fructus & effecta electionis.

Agnoscimus in nonnullis quædam dona gratiæ, quæ ad communem Dei providentiam supernaturalem sunt reducenda: sed ea dona, quæ habent infallibilem connexionem cum gloria, & operantur efficaciter ad ejus consecutionem (sicut facit fides justificans & perseverans) sunt æternæ electionis ipsissima esfecta. Actor.13.48. Crediderunt quotquot ordinati sunt ad vitam aternam. Tit. 1. 1. Fides Electorum Dei. 1. Pet. 1. 5. In Dei potentia custodimur per fidem in salutem.

Per hanc Pradestinationem propositi Dei sideles sunt, qui praordinati sunt ad vitam Prosp.epist.

sternam.

Pradestinatio Dei, qua in bono est, gratia est praparatio, gratia vero est ipsius pradesti- Aug. de nationis effectus. Quando ergo promisit Deus Abraha in semine eius sidem gentium, non Pradest. de nostra voluntatis potestate, sed de sua pradestinatione promisit. Promisit enim quod i se Sanctor. facturus erat, non quod homines.

Nunquid dixit, Nonex operibus, sed ex credente? Prorsus etiam hoc abstulit homini, lbid.cap, 16,

ut totum daret Deo.

Intelligamus vocationem, qua fiunt electi, non qui eliguntur quia crediderunt, fed qui eliguntur, ut credant. Nam si propterea electi erant quoniam crediderunt, ipsi eum prius cap. 17. utique elegerant, credendo in eum, ut eligi mererentur.

Hac dona Dei dantur electis fecundum Dei propofitum vocatis, in quibus est & incipere Ibid.

credere, & in fide ad bujus vita terminum perseverare.

#### THESIS IV.

Lectionis decretum est definitum, inconditionatum, completum, irrevocabile, immutabile: ita ut clectorum numerus nec augeri poffit, nec minui.

In Prædestinatione media salutis non minus absolute decreta sunt, quam salus ipfa. Nam licet falus in exequutione pendeat ex conditionato usu mediorum, tamen Dei ad salutem eligentis voluntas non est conditionata, incompleta, aut mutabilis: quia absolute statuit dare electis vim & voluntatem implendi ipsas conditiones, scilicet resipiscentia, fidei, obedientia, & perseverantia. Dei enim pradestinantis decretum non in hanc formam concipitur, Ego Petrum, si contigerit eum credere, & perseverare, eligam ad vitam æternam: sed potius hoc modo, Ego eligo Petrum ad vitam æternam, quam ut infallibiliter consequatur, ego ei dabo fidem perseverantem. 2. Tim. 2. 19. Firmum stat fundamentum Dei, Deus novit qui sunt sui. Rom. 9. 11. Vt secundum electionem propositum Dei maneret. Rom. 11. 28. 29. Secundum electionem dilecti. Sine pænitentia enim dona & vocatio Dei.

Hac filiorum Dei adoptio, hac gentium plenitudo prascita, & pradestinata in Christo, Prosp. ad qua ab initio usque in finem lapidibus vivis & electis adiscatur. De his lapidibus nihil Capit.

ejicitur, nihil minuitur, nihil rapitur.

Gallor. resp. 8.

#### THESES HETERODOXÆ

D E

# ELECTIONES

quas rejicimus.

#### THESIS I.

Din Christo, per Christum, & propter Christum salvare, totum esse & integrum decretum prædestinationis ad salutem.

Est quidem Decretum hoc annunciativum salutis omnibus ex æquo & indiscriminatim promulgandum, modumque præscribens, quo electisunt adsalutem perducendi. At in hoc non explicatur tota sabrica prædestinationis divinæ in Sacris Scripturis descriptæ. Decretum quippe prædestinationis infert singulares quasdam personas prædestinatas, Deo notas ac ab alijs ipso electionis decreto segregatas, Matth. 20. 16. Multi vocati, pancielecti. Rom, 11.5. Reservatio secundum electionum. 2 Tim. 2.9. Deus novit qui sunt sui. Supra dictum veto decretum neminem de sacto prædestinat, neminem segregat, neminem libro Vitæ inscribit; illo stante, poterunt nihilominus omnes mortales prorsus reprobari, poterit nulla in terris manere, nulla omnino suisse, aut fore Dei Ecclesia: quo absurdo non modo vacillat decretum illud promissorium Matth.vlt.20. vobiscum sum omnibus diebus usque ad consumationem seculi: sed universa tollitur Scriptura, quæ necessario supponit Ecclesiam, cui & propter quam consignata est.

Denique, si non essetaliud, quam hoc Prædestinationis Decretum, Christus ipse non statueretur ex ullo decreto divino prævio caput Ecclesiæ certo suturum; utpote cui nulla infallibiliter assignentur membra: nec posset Christus dici infallibiliter æesto en ut Rex, nisi ci dentur ex decreto divino positivo subditi certo extituri; cum tamen Scriptura non minus certum ac incondicionatum innuat Dei decretum de Christo capite ac Rege constituendo, quam de eodem incarnando, ac passuro. Ephes. 1. Enarrato redemptionis mysterio, premissæ Christi passioni, resurrectioni, ascensioni, subjungit statim Apostolus vers. 22. (ut ex eodem decreto emanans) Et ipsum dedit caput super omnia Ecclesiæ, quæ est corpus ejus. Luc. 1.33. Regni eius non

crit finis. Actor. 2.36. Dominum eum fecit Deus.

Aug. de Bono Perfev.cap.14.

Hec Predestinatio Sanctorum nihil aliud est , quam prescientia & preparatio beneficiorum Dei, quibus certissime liberantur, quicunque liberantur.

## THESIS II.

Lectionem fingularium personarum peremptoriam, esse ex prævisione & consideratione sidei in Christum, & in eadem side perseverantiæ, tanquam conditionis in eligendo prærequisitæ.

Prævisa fides, & perseverantia in fide, sequuntur decretum vocationis secundum propositum. At talis vocatio pendet ab antecedaneo prædestinationis decreto, Rom. 8.30. Quos prædestinavit, hos & vocavit. Actor. 13.48. Crediderunt quot quot ordinati ad vitam eternam.

Deus neminem prævidet ut in fide & sanctitate ad extremum usque halitum perfeverantem, nisi quem voluntate antecedanea decrevit ita custodire, nisi quem operatione & protectione singulari à prædicta voluntate manante reapse per totum viræ

curricu-

curriculum gubernat, & in via falutis confervat. Ioh. 10. 28. 29. Oves men non peribunt in aternum, Necrapiet eas quisquam è manu mea. Nec quisquam potest rapere eas è manu Patris mei. Matth. 24.24. I't in errorem inducantur, si fieri posset, etiam electi. Cum igitur perseverantia in fide funderur in Electione Dei, electionon potest esse ex prærequisita conditione perseverantis fidei.

Porro Decretum conferendi gloriam & falutem perfeveranter credentibus in exitu huius vitæ, ut præmium fidei, obedientiæque præftitæ, est actus justitiæ, vel saltem fidelitatis aut veritatis. Ar juxta Scripturas electio estactus gratuitus, indebitus, gratiofus, actus amoris & mifericordiæ specialis, fundatus in mero beneplacito divino. Luc. 12.32. Complacuit Patri vestro dare vobis regnum. Ephel. 1. 11. Pradesiinati

secundum propositum eius, qui operatur omnia secundum consilium voluntatis sua.

Pari ratione ab electione excludenda est prævisa sides, qua prævisa opera. Æque scilicet dici poterit Deus elegisse sanctos propter conditionem sanctification is annexam, ac credentes propter conditionem fidei. Neg; enim obscurum est fidem hanc prævifam penitus transire in naturam operis: quod apertius constat ex adjecta conditione perseverantia, qua certe nil aliud quam obedientia, sanctimonia, ac bonorum operum segetem complectitur.

Denique data hac electione prævisionali, sequitur Christum prius à nobis ele- August. de ctum, quam nos à Christo, contra illud Ioan. 15. 16. Non vos me elegistis, sed ego elegi prad. Sanct,

vos. Quod oraculum sæpe ab Augustino est inculcatum.

Electionem, quam significat Dominus, dicens, Non vos me elegistis, sed cgo vos elegi, nec ipfa fides pracedit. Non enim quia credidimus, sed ut credamus, elegit nos, ne priores eum

elegiße dicamur.

Electionem gratia nulla humana merita pracedunt: & fides, unde incipiunt omnia merita, Prosp. ad donum Dei est, ne gratia non sit gratia, si aliquid eam, propter quod tribuitur, antevenit.

Excerp. Genevent. Resp. 1.

#### III. Thesis.

F Idem & perseverantiam in fide non esse fructus, sive essecta, electionis ad salutem.

Si Deus, qui solus dator est sidei perseverantis, priusquam sidem talem det, aut decernat dare, intelligat eam fore ipfo facto recipienti falutiferam, tum proculdubio dat quoque illam ex animo & absoluta intentione, ut sit salutifera. At sic dare est dare ex prævia intentione fervandi infallibiliter: quod idem est atque dare ex decreto electionis. Fides igitur perfeverans est fructus huius Decreti, vel gratia specialis in hocDecreto præparata. Vnde appellatur fides electorumDei. Tit. 1. 1. Ephef. 1.5. Pradestinati sumus in adoptionem siliorum. Atqui in actualem statum hujus filiationis admittimur pet fidem. Ioan. 1. 22. Dedit is potestatem filios Dei sieri, his qui credunt in nomine eius. Ergo Fides ipsa emergit ex Prædestinatione.

# Thesis IV.

Lectionem ad salutem non esse unicam, sed aliam indefinitam, aliam L definitam; atque hanc vel incompletam , revocabilem , mutabilem; vel completam, irrevocabilem, immutabilem.

Tametli divinæ electionis varij funt actus aflignabiles ratione variorum objectorum, finis scil. & mediorum, Scriptura tamen nusquam meminit vel diversorum graduum, vel specierum, electionis. Nam electio est quædam infallibilis ordinatio fingularium perfonarum ad falutem, in mente ac voluntate divina. Indefinita

igitur

agitur quæ fingitur electio, non est vera electio: quia nullam singularem personam ordinat ad salutem: sed tantum modum perveniendi ad salutem promiscue omnibus

ostendit, & præseribit.

Præterea, cum electio unico actu perficiatur, ac ex natura rei fit in eorum numero, quæ non per incrementa gradatim succrescunt, ut, sanctificatio, mortificatio, &c. sed quæ (ut loquuntur) in indivisibili consistunt, ut, sanctificatio, sive à peccatis absolutios certe singi non potest intentionis aut remissionis capax, adeoq; complementum successivum nullo modo admittit, ut hodie incompleta, cras completa censeatur. Multo minus poterit manca hæc semi-electio pro Electione haberi; quæ nempe non ordinat ad salutem infallibiliter, sed solummodo disponit per qualitatem aut actum contingentem, quæ cum vita æterna connexionem necessariam (ex eorum sententia) non habet.

Denique quæ revocabilis & mutabilis statuitur, non est veri nominis electio. Siquidem electio denotat propositum firmum, & consilium immutabile Dei; electos ad beatitudinem ordinantis. Hebr. v1. 17. τὸ ἀμεπίθερον τῆς βαλῆς. Deus ostendit pollicitationis hæredibus immutabilitatem consilii sui.

Prædestinationem duo sequuntur, suppeditatio auxilij ad consequendum sinem, & sinis cen-

Aquin. Præd Quæst. disp. secutio.

de Prædest.

cap. Gall. Resp. 8. Qui dispensationes Dei ex liberi arbitrij vult mutabilitate variari, prositetur sibi scruta-

Art. 1. bilia judicia Dei, Prosp. ad

THESIS V.

Objectum electionis peremptoriæ & completæ esse hominem non nisi in exitu hujus vitæ consideratum.

In ipso exitu hujus vitæ sidelis consideratur, non ut eligendus, sed ut introducendus in regnum paratum ei ante jacta mundi fundamenta, 2. Tim. 1v. 7. Cursum consummavi. Quod superest, reposita est mihi corona, quam reddet mihi in illa die Dominus justus judex. Non dixit Apostolus, quod superest, jam eliget me Deus ad coronam vitæ

æternæ, sed jam illam reddet.

Porro, si Electio inciperet ab exitu tantum hujus vitæ, ratio Prædestinationis sive electionis, nihil omnino posset conferre sidelibus ad eursum suum in side ac pietate consummandum. At Prædestinatio tam ad media in via, quam ad sinem in vitætermino se extendit, ac per infallibilia media ad præstitutum scopum electos quasi transmittit. Rom. viii. 30. Quos prædestinavit, hos vocavit; quos vocavit, hos justificavit; quos vocavit, hos glorissicavit. Quod si objectum electionis completæ esset homo in extremo vitæ momento positus, ca omnia invertenda essenthoc modo. Quos vo-

cavit, hos justificabit; quos justificavit, hos (in futuro) prædestinabit.

Porro 2. Tim. 1.9. Vocati sumus vocatione santta ex Dei proposito & gratia, que data est nobis in Iesu Christo ante tempora secularia. Propositum hoc Dei cum sanctam vocationem præcedat, eique sundamentum præsternat, hominem certe considerat, ut sirmæ secundum hoc propositum electionis subjectum, non in vitæ huius exitu positum, sed ante ipsius vitæ initia, imo ante tempora sæcularia ad completissimam electionem consilio divino destinatum. Nec poterit quidem ulla sigi electio desinita ad gratiam essicacem, ad sidem, ad adoptionem (Ephes. 1.5. &c.) si hæc considerentur ut pendula: nec perstitura erit à Deo sutura electi perseverantia, sed prævisa tantum in homine eligendo. Adeoque hic actus Dei erit tantummodo subsequens approbatio, qualis etiam ab homine futurorum nescio præstari poterit, nen prævia & operosa electio, qualem omnem electionem esse ratio ipsa & vis nominis cogit.

Denique Ioan. x. 16. Gentes nondum vocatas, multo magis nondum in finali Aug. contra perfeverantia constitutas Christus oves suas appellat, nempe prævio integræ & com-

Epistolas pletæ electionis signaculo segregatas.

Pelag.l.4.c.6 Qui facit oves homines, ipse adobedientiam pietatis humanas liberat voluntares: sed quare

ifos

istos homines oves facit, apud quem non est acceptio personarum? O homo! quis tu es &c. Ibid. lib. 2, Fos dicitis, exfuturis operibus, qua Deus illum facturum esse prasciebat, Iacob fuise dile- C.7. ctum; atque ita contradicitis Apostolo dicenti, Non ex operibus: quasi non posset diccre, non ex prasentibus, sed ex futuris operibus.

Electi sunt ante Mundi constitutionem ea prædestinatione, in qua Deus sua futura facta ldem de prascivit: electisunt de Mundo en vocatione, qua Deus id, quod pradestinavit, implevit. Præd.Sanch

#### VI. THESIS

TVllum esse fructum, aut sensum sux electionis à quoquam in hac vita perceptibilem, nisi conditionatum.

Adoptio filialis est fructus electionis proprius, genuinus, ac inseparabilis, estque ab clectis in hac vita perceptibilis, hoc ipforum cordibus revelante spiritu adoptionis. Gal. 4.6. Quoniam estis fili, misit Deus Spiritum fili, in corda vestra clamantem Abba Pater. Quod si filius, hares Dei. Rom. 8. 15. &c. Accepistis Spiritum adoptionis filiorum, in quo clamamus Abba Pater : Ipfe enim Spiritus testimonium reddit Spiritui nostro, quod sumus fily Dei &c. Ephes. 1. 14. Signati estis spiritu promissionis Sancto, qui est arrhabo hareditatis nostra. Arrhabonem dicit hareditatis nostra, certum indicium, nos nunquam exharedandos, sed tandem istam hareditatem consequituros. Rom. 5.2. Gloriamur sub spe gloria Dei, & vets. 5. spes hac non confundit (vel, pudefacit). Huic folida paci conscientia, gloriationi piorum, & spei infusa, non subest falsum: quia & à Deo immittuntur electis, & co fine corum animis infiguntur, ut fint certa immutabilis electionis πκμήρια.

Fatemur electionem nostram à priori nobis non esse perceptibilem, sed proprij ejusdem esfectus percipi possunt, & ab esfectu proprio ad causam valet argumentatio. Fatemur insuper in ipsis Dei filijs certitudinem electionis suænon adeo semper firmam & continuam manere, quin subinde per tentationes concutiatur, ac ad tempus supprimatur, adeo ut non solum certitudinis gradus minuatur, sed & ipsa electio, quoad electorum sensum & apprehensionem, videatur incerta &

evanidă.

Fatemur denique electos iustificatos, cum in gravia peccara incidunt, ijsdemque adhærent, non modo hoe electionis suæ præsenti gustu privari, sed etiam magnam concipere formidinem contrarii, nempe iræ divinæ, vindicisque iustitiæ. Et merito: cum Sp. Sanctus non dignetur hanc cæleftem & fuavem folatii Mannam communicare conscientiæ contaminatæ ac in sordibus suis adhue volutanti, sed solummodo animæ purgatiori ac fider, pænitentiæ, fanctitatifque studia exercenti: Animos autem fidelium experrectos, ac è fordibus refurgentes putamus denuo refici à Deo, ac subinde suavi vitææternæ, ante iacta mundi fundamenta illis præparatæ ac debito tempore infallibiliter conferendæ, sensu recreari. Sed de his aptius in 5. Articulo.

Vir sidelis per sidem accepit, id quod est incertum alijs, & κρατεί της επαγγελίας, ipso Clemens promisso potitur.

Vt certum esset nos esse filios Dei, misit spiritum suum in corda nostra clamantem, Ab- Stromat.

Iustus quis est, nist, qui amanti se Deo vicem rependit amoris? quod non sit, nist revelante Bernard. Espiritu per sidem homini aternum Dei propositum super sua salute sutura: qua sane revelatio non est aliud, quam infusio gratia Spiritualis, per quam dum facta carnis mortificantur, homo ad regnum praparatur, quod caro & sanguis non possidet, simul accipiens in uno spiritu & unde se presumat amatum, & unde redamet, ne gratis amatus sit. (i. c. frustra.)

Alexandr. Tertull. ad

#### THESIS VII.

P Arvulorum ante usum rationis morientium, nullam esse electionem.

Dato uno heterodoxo, cumulanturalia. Hoc seilicet ex eo emergit, quod in omni electione sidem, cui superfundetur, prævisam requirant: quæ certe in infantibus prævideri nequit. Nos autem contra demonstramus hæc esse à 320,000.

Quorum datur in tempore introductio in vitam atternam, corum proculdubio, ante tempora facularia fuit electio ad vitam atternam. Alioqui numerus glorificatorum excederet numerum pradestinatorum. Atqui illud reciproce & adaquate ponendum, Quos pradestinavit, hos glorificavit: Hos nempe, & non alios, ut ha-

ber August. de Præd. Sanctor. Cap. 27.

Scrij tura supponit, aliquorum parvulorum nomina scripta esse in libro vitæ, cosque sistendos coram tribunali Dei. Apoc. xx. 12. ac admittendos in novam Hierusalem, Apoc. xx1. 27. Item, Luc. xv111. 16. Talium est regnum celorum. Porro qui ex mera gratia admittuntur in regnum celorum, illi gratuito beneplacito sucrunt ante cledi ad regnum celorum. At quotquot ex infantibus celum ingrediuntur, illis vita eterna charisma est per Iesum Christum, Rom. v1. 23. Ergo ad illud electi fuerunt in Christo.

Sin hic fit hujus Theseos sensus, Non esse electionem infantium, hoc est, inter infantes unius præalio, quasi omnes promiscue salventur, certe nec ullis sundamentis nititur ipsa hypothesis; nec ea concessa, inde Thesis prædicta consequetur. Nam adrationem electionis divinæsive poneudam seu tollendam, circumstantia ætatis est quiddam impertinens, & nihil prorfus operatur. Fac igitur omnes infantes servari, ne uno quidem præterito, tamen, quia electio & præteritio respicit massam, non ætatem, licet non è numero infantium, tamen è communi massa hominum peccatorum segregati sunt: quod ad electionis rationem constituendam sufficit.

Effuderunt se divitie bouitatis Dei in ipsa quorundam primordia parvulorum, in quibus

nec pracedens nec futura eligitur devotio.

Parvuli nullas adhuc habentes voluntates, nullas proprias actiones, non sine Dei iudicio

Prosper Ep. secernuntur: aly assumuntur hæredes & aly transeunt debitores.

Parvulis quibus vult, etiam non volentibus neque currentibus fubvenit, quos ante consti-

Aug. de bo- tutionem mundi elegit in Christo, no Perley.

Prosp. de

Liber, Ar-

ad Aug.

Cap. 11.

## THESIS VIII.

B Eneplacitum Dei, quo ex multis conditionibus possibilibus, statuir solam sidem eligere, & acceptare in condicionem communicandæ salutis, esse illud solum, vel præcipuum beneplacitum de quo Scriptura loquitur: &, ex quo personæ singulares eliguntur.

Non negamus esse ciusimodi beneplacitum Dei in Euangelio patesactum, quo statuit sidem eligere in conditionem conferenda salutis: id est, quo actualem salutis adeptionem, saltem respectuadultorum, ex sidei pracedentis conditione suspensames evoluit. Atq. hic latus est ille salutarisque nuncius, universis gentibus nomine Christi promulgandus. Sed hoc non est Decretum ipsum Electionis, appropriate sumptum, ac tantopere celebratum ab Apostolo. Namillud decretum est practicum, particulares personas ordinans ad salutem, non res, vel rerum connexionem in ordine ad salutem disponens. & ad ipsas creaturas terminatur, non ad qualitates. Ephes. 1. 4. Elegit nos. scil. homines. Rom. viii. Quos pracestinauit nempe homines. Matth. xx. Pauci electi. nempe, homines. At qualitas ipsa sidei hoc sensu non electa dicitur, sed electis pracseripta & donata, acab aterno praparata. Nam est una ex primarijs spiritualibus benedictionibus, quas universas in Christo electi accipiunt. Ephes. 1.

Postremo

Postremo, nen recte affirmatur ex hoc beneplacito quo sides sola statuitur in condicionem communicandæ salutis, eligi homines singulares. Nam, eligi, est, præteritisalijs, ad vitam æternam destinari. At in prædicto decreto nulla fingularis persona eligitur, nulla præteritur; sed omnes pari eademque condicione ad salutem ex æquo vocantur & defignantur.

In sua, que falli mutarique non potest, prescientia, futura opera disponere, id omnino, Aug. de bonec aliud quicquam, est pradestinare.

Cap. 16.

# II. DE REPROBATIONE.

#### THESIS ORTHODOXA I.

D Eprobatio proprie dicta, seu non-electio, est xternum Dei decre-K tum, quo statuit, pro liberrima sua voluntate, quarundam personarum in Adamo lapfarum, non usque eo misereri, ut easper Christum eshcaciter eripiat è statu miseriæ, & infallibiliter ad beatitudinem perducat.

Reprobationis actus proprios, qua Electioni opponitur, non alios esse putamus, quam negationem ejusdem gloriæ, ejusdemque gratiæ, quæ in electione sihjs Dei præparantur. Præparantur autem illis in decreto electionis gloria, & gratia efficax, & eaintentione, ut fit efficax: ideft, ut ad dictam gloriam per talem gratiam infallibiliter perveniant. Hujusmodi gratiam & gloriam, reprobatis præparari negamus.

Hanc non-electionem in liberrima Dei voluntate fundari dicimus, Rom. 1x. 11. Vt propositum Dei secundum electionem maneret, non ex operibus, sed ex vocante, dictum est, Iacobum dilexi, Esau autem odio habui: i. c. non ita dilexi, ut per gratiam ad gloriam certo perducerem. Item vers. 15. &c. Miserebor, cuius miserebor. &c. Cujus vult miserctur, & quem vult, indurat. Et vers. 21. An non habet potestatem figulus luti ex eadem masa facere aliud quidem vas in honorem, aliud vero in contumeliam? Ich. x. 26. Vos non creditis, quia non estis ex ovibus meis.

Porro gloria cælestis nemini debetur, sed est χάρμσμα F Jr 8. Rom. 6.21. donum gratuitum Dei. Ergo Deus pro liberrima sua voluntate potest quem vult eligere ad gloriam,& quem vult non eligere, seu preterire, idque sine omni injustitiæ, aut inclementiæ aspersione, cum in gratuitis conferendis nullus supersit locus injustitiæ; nec ulla inclementia sit, nedum crudelitas, negare alicui, quod illi nullo modo debeatur; præsertimubi maximum in persona oblata reperitur demeritum quod non modo beneficia gratuita non exfpectat, sed supplicia sagitat justissima: qualis est totus humani generis status, Deo electuro vel relicturo repræsentatus. Quod autem hic de gloriæ donatione dictum; idem plane de gratiæ efficacis indulgentia dicendum.

Ecce misericordia,& judicium:misericordia in electione, judicium in eos,qui excacati sunt. Aug. do Qui non pertinent ad certissimum & felicissimum numerum Prædestinatorum, dimit-præd. S.a. tuntur libero arbitrio.

Qui Dei altiore judicio à perditionis massa non sunt gratia Prædestinationis discreti, de Cons ipsis non adhibentur dicta divina vel facta, per que possent credere, si'audirent talia, vel & graci viderent.

de Bono perfey. a.

#### THESIS II.

T Æc non-electio, five præteritio, non præsupponit in homine præ-I terito aliquam qualitatem, vel conditionem aliam, quam qua in electo reperta est, & quæ toti massæ corruptæ sit communis.

Deus ex misericordia eligens, invenit electum in massa corrupta, eadem miseria obrutum, qua cæteri, & ex sua præsenti conditione morti obnoxium. Rom. 9.15. Misereborenius miferebor. Et vers. 23. Vt ostenderet divitias glorie sue in vasu misericordie,

que

que preparavit in gloriam. Verlu autem 22. de reprobatis. Folens Deus ostendere iram, notam facere potentiam suam. Ita objectis aqualibus propositis, Deus, cur quosdam liberarit, non omnes, cur hos potius, quam illos, rationem non petit ex ulla ipforum inter te disparitate, sed tantum ex liberrimo suo beneplacito de manifestanda hine ditissima gloria, illinc justislima irasua, cum facit hos, quales non erant, vasa misericordiæ, illos, quales in proximo erant, vafa ira: Ejus rei typus extat Ezechiel 16. ubi impuritas omnium naturalis describitur, vers. 4. Et Dei seligentis benignitas vers. 6. Cum Aug. de Bon. esses in sanguine tuo dixitibi, viue, dixi, inquam, tibi: reliquis nempe relictis in impurita-

Perfev.

Qui liberatur, gratiam diligat; qui non liberatur, debitum agnoscat.

Cap. 8. Duanevis omnes ex eadom massa perditionis & damnationis secundum duritiem cordis sui; Aug. contr. Iulianum quantum ad ipfos pertinet, thefaurizent fibi iram; Deus tamen inde alios per mifericordem Lib.s.Cap.3. bonitatem adducit ad pantientiam, alios secundum instum indicium non adducit. Prosp. de

Exnequissimis in ipso vita exitu gratia invenit quos adoptet, cum multiqui minus no-

Vocat.gent. centes videantur, doni huius alieni sunt. Lib.i.c. 17.

#### THESIS III.

Vando Deus salutiserum Evangelium quibusdam concedit nationibus, non hoc facit ex consideratione specialis alicuius dignitatis in ijfdem. Quando negat hoc beneficium alijs, est semper in illis concomitans indignitas, quibus negatur. Mera tamen voluntas Dei causa est, cur nolit hisce cam misericordiam exhibere, quam alijs non minus indignis pro suo beneplacito exhibuit.

Deut. 9. 4. No dicas in corde tuo, Propter iustitiam meam introduxit me Dominus, ut terram hanc possiderem, cum propter impietates suas ista deleta sint nationes, &c. vers. 5. Et ut compleret verbum suum Dominus, quod sub iuramento pollicitus est Patribus tuis.

Pari ratione semper invenit Deus ubique cur Euangelium non det prædicandum, vel datum auferat. Quibus autem indulget, non propter ipforum justitiam, vel minorem, quam alibi reperitur, improbitatem, id largitur quasi ex congruo, sed propter beneplacitum suum, & libertatem spiritus, qui spirat ubi vult, & quamdiu vult.

Prosp. de L.1. c.15.

Si hoc voluntatum meritis voluerimus afferibere, ut malos neglexisfe gratia, bonos autem vocat. gent. elegisse videatur, resistet nobis innumerabilium causa populorum, quibus per tot sacula calestis doctrina annunciatio non corufcavit. Nec meliores fuisse eorum posteros possumus dicere, qui bus scriptum est, Gentium populus, qui sedebat in tenebris, lucem vidit magnam.

#### IV. THESIS

Corum quibus illuxit Evangelium nonnulli, etsi multis gratiæ donis imbuantur, libere tamen simulque infallibiliter in ea peccata, permittente Deo, incidunt, in quibus derelicti, atque in eisdem ad mortem perfe verantes, justa: damnationi se reddunt obnoxios.

Hos, etsi non Electos, percipere tamen multa gratiz divine essecta, nonnegamus. Qualia funt , que commemorantur Hebr. 6. 4. Illuminatio , gustus doni calestis, Verbi, & virtutum futuri seculi. Que omnia vertunt sibi in gravius exitium; suo scil. arbitrio relicti, & secundum Decretum electionis in Christo minime fundati. Rom 11.7. Electio consequuta est , reliqui occalluerunt.

Prosp. ad cap. Gall. Resp. Aug.de cor-

Qui recidit à Christo, & alienus à gratia finit hanc vitam, propter postrema crimina morte afficietur. Quod quia Dei prascientiam nec latuit nec fefellit, sine dubio talem nunquam elegit, nunquam prædeftinavit, & periturum, nunquam ab æterna morte diferevit.

Aliqui gratiam Dei suscipiunt, sed temporales sunt, nec perseverant; deserunt, & dese-

& grat. c. 13. runtur: dimissi enim sunt libero arbitrio.

#### THESIS. V.

Deus neminem damnat, aut damnationi destinat, nisi ex consideratiòne peccati.

Deus bona gratiæ dispensat pro liberrima sua voluntate. Matth. 20.15. Annon licet mihi facere quod lubet de meo : mala tamen poene non decernit, nisi pro hominum prævio demerito, Rom.3.9. Indai & Graci omnes sub peccato sunt. vers.19. Vt omne osobstruatur, & obnoxius fiat totus mundus Deo. Rom. 2.9. Tribulatio & angustia in omnem animam hominis operantis malum.

Porro damnatio est actus justitiæ punitivæ. Culpam igitur præcedentem sup-

Non-prædestinatus perit insidelitate voluntaria "non coacta. Non casus ruentium, nec ma- cap. Gall. lignitatem iniquorum, neque cupiditates peccantium predestination and aut excitavit, aut idemad cap. fuasit, ant impulit, sed prædestinavit judicium suum, quo unicuique retributurus est pro- Gall.resp.10. ut gessit.

#### THESES HETERODOXÆ

#### THESIS I.

Decretum quo Deusab æterno, & irrevocabiliter statuit, ex lapso genere humano non nisi impænitentes & incredulos, in peccato & sub ira Dei relinquere, tanquam à Christo alienos, esse totum & integrum decretum Reprobationis.

Negatur i obrationes allatas contra Thesin 3, hetérodoxam de Electione. Hot etiam decreto non continetur specialis Deivoluntas non miscrendi cujus vult, in qua decretum Reprobationis, quatenus opponitur electioni, formaliter continetur. Adde, quod stante hoc decreto, fieri possit, ut nemo prætereatur, sed omnino omnes ad vitam æternam eligantur , & perducantur.

#### THESES IL

Reprobationem à falute, non effe unicam, fedaliam indefinitam, vel generalem : aliam, definitam, seu singularem. Esseque hanc, vel incompletam, revocabilem, mutabilem, vel completam, irrevocabilem, immutabilem.

Reprobatio, qua est Electionis negatio, ponit immutabilem Dei voluntatem de non miferatione talis perfonæ præteritæ, quoad ipfam donationem vitæ çternæ.Hæcautem Dei voluntas non admittit mutabilitatem ullam, Isai. 46.10. Consilium meum flabit. Malach 3. 6. Ego Deus, non mutor. Vide etiam quæ fupra diximus ad Thefin 4. orthodoxam & 4. heterodoxam de Electione.

Omnes adoptionis filis, priusquam mundus conderetur, electi fueruntsin qua electione quic- Prosp. de quid hominum in Christo precognitum non est , nulla eidem ratione sociabitur.

vocat. gent. lib.2.cap.33.

#### THESIS III.

Pominem post lapsum mera Dei voluntate præteritum esse; sed reprobationem omnem singularium personarum sactam esse secundum considerationem antecedaneæ infidelitatis,& in eadem perseuerantiæ finalis.

Deum ab omni æternitate præseire præteritos, ut moriturosin sua infidelitate, sertumest. Sed hanc prævisam infidelitatem, esse causam non-electionis, falsum est: quia omnes ad vnum homines prævidentur, ut perseveraturi in infidelitate, qui ad perseverantem sidem non eligunrur. Et, nemo prævidetur in infidelitate certo moriturus, nisi quem Deus in destinatione esse gratiæ, decreto antecedaneo præterivit. Ioan. 10.16. Vos non creditis, quia non essi ex ovibus meis. 1. Ioan. 2.19. Si fuissent ex nobis, permansissent utique nobiscum. Apostolus præteritionem, seu non-electionem, arcessit à mera Dei voluntate. Vt constat ex locis citatis ad 1. Thesin Orthodoxam de Reprob. & ad Thesin 2. heterodoxam de Electione.

Denique si ponamus, neminem reprobari, nisi ob prævisam impænitentiam & incredulitatem finalem, nihil esset mysterij in decreto Reprobationis, nihil ait ξερούνητου & impervestigabile. Contra illud Apostoli Rom. 11.33. O altitudo! &c. Et il-

lud Rom.9.20. Quis es tu, o homo, qui ex adverso respondes Deo?

Aug.Epist. 107. ibidem. Scimus gratiam non omnibus hominibus dari, É quibus datur, non folum fecundum meria ta operum non dari, fed nec fecundum merita voluntatis eorum, quibus datur. Multinon falvantur: Non quod ipfi nolunt, fed quia Deus non vult.

#### THESIS IV.

Neminem nisi in ipso mortis articulo considerari à Deo, ut reprobatum, præteritum, seu non-electum.

Maniscstès fassa. Quia hujus præteritionis consequentia, ostenduntui erga preteritos etiam in hac vita. Qualia sunt, quæ in sacris litteris occurrunt. Non vocari secundum propositum: permitti homines in suis vijs ambulare; corda dura non emolliri. Quibuscum Deus hoc modo agit, illos considerat, ut prius præteritos, seu non-electos. Rom. 9. Deus Esau odio habuit, antequam quicquam boni velmali serisset. Matth.13. Aliquibus non est datum nosse mysteria regni calorum. Quem vult, indurat. &c.

# Subscripserant.

Georgius Landaven; Ioannes Davenantius. Samuel VV ardus. Thomas Goadus. Gualterus Balcanquallus.

371

#### DE ARTICVLO PRIMO

# Distinctis propositionibus explicato, fudicium Theologorum Palatinovum.

PROPOSITIO PRIMA.

Dв

# ELECTIONE

Voluntas Dei de servandis sidelibus, in Fide ejusque obedientia ad sinem perseverantibus, est totum decretum Prædestinationis ad vitam.

Collat. Hag. pag. 66. & feq. Epist. ad VV alachr. pag. 32,33.

#### IV DICIV M.

Dubium non est, necesse potest homini Christiano, quod Deus credentes, & in fide ad finem ufque perseverantes servare velit, atque etiam immutabili consilio servare decreverit. Est hoe ipsius Christiesfatum, qui voluntatem Patrissui & plenissime intellerit, & planissime nobis revelauit. Sie enim ille apud Ioann. Cap. 6.40. Hecest voluntas ejus, qui mist me un uniquis conspicit Filium, & credit in eum, habeat vitam aternam. Et alibi, Qui perseveraverit ad sinem usque, is servabitur, Matth. 24. 13. Quod vero voluntas illa fit tota Dei voluntas de hominum falute in Euangelio patefacta, ut aliam nec quarere, nec asserce fas sit, id vero merito negatur ab ijs, qui fensus in Scriptura exercitationes habent. Certe actus complures alij voluntatis divinæ de nostra falute inibi nobis proponuntur, unico isto, ut ordine, sic operatione, priores. Estenim & hac Dei voluntas, quod ex genere humano lapío mifereri quorundam ad falutem decrevit: quæ phrafi Scripturis ufitatissima; Electio ad falutem vocatur. Marc. 13. 20. Ioh. 13.17.18. Ephes. 1.4. Est praterea alia, qua constituit electos redimendos dare Christo Mediatori, ejusque languine peccata iplorum expiare. De qua iple Christus Ioh. 17.6. Patefect nomen tuum hominibus quos dedisti mihi selectos è mundo ; tui erant , & mihi eos dedisti. Et Apostol. Ephcs. 1.4.7. Elegit nos in Christo, in quo habemus redemptionem persanguinem ipfius Hac etiam Dei voluntas revelatur nobis in Euangelio, quod electis fuis Fidemin Christum gratificari decrevit, quam aliis negat; Fobis, inquit, Servator noster Matth.13.11. datum est nosse mysteria regni calorum: illis non est datum. Et 11. 25.26. gratias agit Patri, quod pro & donia sua mysteria illa occultavit sapientibus, revelauit infantibus. Ex quibus planum est, voluntatem Dei de servandis sidelibus perseverantibus totum decretum Prædestinationis ad vitam negesse, nee dici posse. Cæterumnec partem esse huius decreti liquido apparebit, si sententiam Remonstrantium; quam sanorum verborum sormulis insidiose occulunt, cum explicatione Seriptura contulerimus. Scriptura cum credentes perseverantes servatum iri pronunciat, exaterno ac immutabili Dei confilio, credentes perseverantes inrelligit consequenter; qui post sui Electionem, & ex gratia Electionis fide ac perseverantia donati credunt, perseuerant: ut est Actor. 13.48. Rom. 8.29.30. Remonstrantes contra, credentes perseuerantes singunt antecedenter, qui crediderint & perseveraverint antequam æternæ faluti destinarentur à Deo. Quod nihil aliud est, quam pervertere seriem causarum salutis, & ex Prædestinatione sacere Postdestinationem. Rursum, Scriptum decretum Dei de servandis credentibus perseverantibus, interpretatur definite & individualirer de certis perfonis , Petro , Iohanne , Paulo : ficut dicitur , Crediderunt , quotquot

erant ordinati ad vitam aternam. Actor. 13.48. Ques pracognovit, hos pradestinavit, Rom. 8.29. Non de omnibus vobis loquor, scio quos elegerim, Ioh. 13.17.18. Remonstrantes contra, conceptu nimis Platonico, idem decretum indefinitum esse volunt, nullo personarum singularium intuitu, aut alisaid circumscriptum, usque adco, ut salva hac Dei electione condemnari universum genus humanum potuerit. missa mutila hac, ambigua & falsa Prædestinationis definitione, nos plenam, planam ac certamaliam damus ex dictis Apostolicis, Rom. 8.29.30. Ephes. 1.4.5.6. inque locum ejus substituimus:

Voluntas Dei, qua pro beneplacito suo statuit, quorundam ex genere humano lapso misereri, eosdemque Christo silio suo servandos dare, fide in ipsum donare, atque ita justificare, sanctificare, & glorificare, ad laudem gloriosæ gratiæ suæ, est totum decretum Prædestinationis ad gratiam & gloriam.

# PROPOSITIO SECVNDA.

Electio ad la lutem non unica, sed i multiplex est; b indefinita & definita, egeneralis & particularis five fingularis: & hæc iterum d incompleta; e non peremptoria, revocabilis, & completa, peremptoria, irrevocabilis: alia fitem V.alia N.Testamenti:

a. Declarat exhibita.

b. Remonstr. Geldrain Synod. Provinciali.

c. Epift. ad Walachr, pag. 38.39. d. Grevinch. pag. 133.& leque.

e. Grevinch. pag.137. & patet ex re ipsa. f. Theses Episcop. pag.35.38. & seq.

#### IVDICIVM.

Nobis vero non varia aut multiplex, fed unica tantum est ad salutem Electio : sicut tunica est Dei σοβεσις, unica σογνωσις, unica ευδοκία Rom. 8.28.29. & 9.11. 2 Tim. 1.9. Ephel.1.5. qua & eandem salutem omnibus electis intendit, & eadem salutis media preordinavitac praparavit Rom 8.29.30. Epheli. 4.5. Hinc, quod Electionem attinet, ciusdem ordinis ac census apud Deum sunt omnes electi, Ioh. 10. 16. & 11. 52. omnes funt primogeniti in cælis conscripti, candem panegyrim & Ecclesiam constituentes, Heb. 12.22. Facessant ergo portenta illa novorum terminorum, quibus nova & falsa doctrina in Ecclesiam invehitur.

Electio indefinita, & generalis nulla est, nisi conceptu humano; electio Dei tantum circa personas singulares occupatur. Nam quos pracognovit, hos pradestinavit, Rom. 8.29. Novit Dominus suos sigillatim 2. Tim. 11.19. & vocat eos nominatim Ioh. 10.3.

Nec est electio incompleta, sed completa ratione finis & mediorum. Nam benedixit nobis Deus omni benedictione spirituali in Christo, Ephes. 1.3. Et quos praeognovit, hos prædestinauit, vocanit, justificanit, glorisicavit, Rom. 8.29.30.

Non etiam revocabilis aut non-peremptoria, si terminum forensem ad sublimia hac Dei mysteria transferre libeat. Quia solidum stat Dei fundamentum, de nostra salute, 2. Tim. 11. 19. & dona Dei, ejusque vocatio, que est name wei geow, apelapinas

funt, Rom. 11. 29.

Denique non alia V. alia N. Testamenti statuenda aut dicenda est electio, quandoquidem cadem utrobique falutis ratio obtinet, tum quoad fontem falutis, qui gratuita Dei electione continetur, tum quoad omnia cius media præcife necessaria. Quare dictis & exemplis V.T. cumprimis firmatur, & illustratur hoc caput doctriax Rom. 9.

Explota

Explosa igitur Electionis ad salutem multiplicitate ac varietate, unicam, certam, sibique conformem in V. ac N. T. Electionem κατ' ανίθεστιν constituimus,

#### PROPOSITIO TERTIA.

Ausa Electionis est beneplacitum Dei, quo ex multis conditionibus possibilibus placuit ipsi Fidem eligere in conditionem communicanda: salutis.

Grevinch. pag. 105. 106. Epist. ad VValach. pag. 38. 39.

#### IVDICIVM.

Beneplacitum Dei, prout in Decreto Electionis strictius sumitur, non est electio Fidei in conditionem communicandæ saluris. Fides enim non eligitur, sed eligendo præparatur, ac tandem datur: sicut Christus eam dari docet ex Patris ¿¿doxía Matth. 11. 25. 26. Neque etiam fertur in objectum indesinitum, vagum. Nam Scriptura circa personas singulares ex Dei misericordia servandas, eam docet occupari, Ephes. 1. 5. 9. Est vero beneplacitum secundum Scripturam, liberrimus ac benevolentissimus actus divinæ voluntatis, quo horum præillis misereri voluit ad salurem, his præillis Christum Mediatorem, ac sidem in ipsum gratisscari. Cujus interpretationis Christus Matth. 11. 25. 26. & 13. 11. & 20. 15. & Paulus Rom. 9. 15. 16. 18. Ephes. 1. 5. 9. præcipui nobis magistri sunt. Proinde optimo jure thesi heterodoxæ orthodoxam hanc opponimus.

Causa electionis est beneplacitum Dei, quo nemini quicquam debens; liberrima voluntate ac gratia hujus præillo misereri, in Christo servandi; hunc præillo in side & sanctitate ad salutem donare decrevit.

# PROPOSITIO QVARTA.

Ausa sine qua non electionis, sive prærequisita ejus conditio, est Fides, nec non Fidei obedientia, & in utraque perseverantia.

Coll. Hag. pag, 66. & feq. The fib. & Declarat. exhibitis.

#### I V D I C I V M.

Non contendemus nunc de co, an Remonstrantes Fidem faciant causam proprie dictam Electionis, sive meritoriam, sive instrumentalem, uti quidem facere multis videntur. Satis nobis est, quod causam, sine qua non, sive conditionem in objecto eligibili prærequisitam esse aperte & constanter profitentur. Quæ sententia verbis licet emollita, non magis quam altera illa cum veritate Scripturæ potest conciliari. Ea siquidem sidem, obedientiam, perseverantiam, ut essecta, Electioni subordinat, non substernit ut antecedancas conditiones.

Fidem; Actor. 13. 48. Crediderunt quotquot ordinati erant ad vitam aternam; hoc est, præordinati, prædestinati, ut recte exponit Chrysostomus. Eodem sensu veterem Ecclesiam vocem Ordinati, accepisse testis est versio vulgata, quæ habet præordinati. Sic Ephes. 1. 5. prædestinati dicimur eis ήθηκοίων, ήθηκοίω autem per sidem obtinetur Ioh. 1. 12. Denique vocatio essica, quæ Fidei donatio est, non modo sequitur Electionem, sed etiam ut fructus ex ea dependet. Rom. 8. 29. 30. & 11. 25.

Obedientiam; quia electi sumus in Christo, ut essemus sancti & inculpati in charitate Ephes 1.4. Et quos pro suis novit Deus, ij ωτοργώστως hujus essicacia discedunt ab omni injusticia, studioque, bonorum operum Electionem pariter acvocationem suam firmam reddunt, ut est 2. Tim. 11.19. 2. Pet. 1.20.

Perseverantiam: nam quos præcognovir, prædettinavir, hos vocavit, justificavit, glorificavit, ut nihil eos teparare possit à charitate Dei, quæ est in Christo Iesu, Rom. 8. 29 30.39. & qui in electis cœpit bonum opus, idem persicit in diem usque I.Christi.

Phil.1.6.

Qua cum ita fint, rejecta thesi falsa, veram hanc antithesin ex Scripturis statuimus & ttabilimus:

Fides in Christum, obedientia sidei, & in utraque perseverantia, fructus & essectus sunt Electionis, Eelectorum proprij.

## PROPOSITIO QVINTA.

E Lectio immutabilis non est, ut quæ ipsorum electorum apostasia interrumpi & abrumpi potest.

Grevinch. pag. 127. Episcop. in Thesib. pag. 65. & alij passim.

#### IV DICIV M.

Tlectio Dei prorsus immutabilis est, tum ad gloriam, tanquam sinem, quia dabitur regnum ijs, quibus paratum est Matth. 20.23. tum ad gratiam ut medium, quia quos præcognovit, prædestinavit, eosdem, non alios, vocavit, justificavit. Vnde & dona Dei ἀμεθμέλη. Rom. 11.29. & sons corum æterna electio, solidum Dei sundamentum vocatur. 2.Tim. 11.19. Lapsus & desectus Sanctorum haudquaquam interrumpunt, aut abrumpunt ipsorum Electionem. Nec enim ipsi Deum, sed Deus ipsos elegit, Ioh. 15.16. perpetua dilectione gratis complectendos, Ierem. 31. Ideoque vel stantes consistant, ne labantur; vel labantes sudentat, ne collidantur, vel lapsos erigit, ne perpetuo succumbant: omnes autem virtus suæ præsidio ad salutent custodit. E quibus hanc antithesin essormamus salsæ thesi oppositam:

Electio ad salutem immutabilis est: nec desectibus aut lapsibus electorum, etiam gravioribus interrumpitur, aut abrumpitur.

#### PROPOSITIO SEXTA.

S Ensus ac certitudo Electionis nulla est in hac vita.

Grevinch. pag. 138. Et patet ex re ipsa.

#### IV DICIV M.

Sensum & certitudinem Electionis in hac vita negare, est ipsam Electionem electis in hac vita reddere inutilem, quin imo cam abolere, tum quoad gratiam, tum etiam quoad gloriam; cujus hic initia præsentiscunt electi. Scripturæ aliud judicium est, quæ utrumque fructum, sensum videlicet ac certitudinem eriam in hac vita, vendicat electis vocatis; gradu licet dispari. Sensum: nam ex sonte Electionis in ipsos derivat solatium contra peccatum Rom. 8. 33. Quis intentabit crimina adversus electos Dei? contra infirmitatem sidei. 2.Tim. 11. 19. Solidum stat Dei sundamentum. item, gaudium supra mundum & mundana omnia. Luc. 10.20. Gaudete, qued nomina vestra scripta sunt in calis. Tripudium quoque contra omnes hostes, Rom. 8. 35. Quis nos separabit à caritate Christie et e. Certitudinem: quia

per

per Fidem noverunt Electionem sui à Deo, ut est 1. Thess. 1.4. & studio bonorum operum eandem firmam efficiunt in cordibus suis. 2. Pet. 1.10. Nec enim Spiritum mundi accipiunt, sed Spiritum ex Deo, ut sciant, quæ Deus æterna electione ipsis sit gratificatus. 1. Cor. 11.12. Quare Thesin illam ut impiam, nec minus in Deum eligentem, quam in ipsos electos injuriam damnamus & explodimus: contra stabilimus doctrinam yeram & salutarem hac Antithesi:

Sensus ac certitudo electionis, non minus quam vocationis, aut justificationis, electis etiam in hac vita constat.

#### DE REPROBATIONE.

PROPOSITIO PRIMA.

Voluntas Dei de infidelibus perseverantibus subira relinquendis, & æternum condemnandis, est totum decretum Reprobationis ad mortem.

Coll. Hag. pag.66. & seq. Epist.ad V Valach pag.32.33.

#### IVDICIVM.

Contrariorum cadem ratio, cadem scientia est. Ex ijs igitur, quæde Electione supra dicta sunt, de opposita Reprobatione, eiusque descriptione, quid statuendum videatur, haud difficile est pronunciare. Summa huc redit: Nec actus omnes Dei reprobantis hic notari, ut totum Reprobationis decretum dici queat : Nec qui notantur, ita explicari, ut decreti hujus veritas possit agnosci. Extra controversiam est, quod Deus velit infideles, & in infidelitate contumaces sub ira relinquere, acæternum damnare. Est hac vox ipsius Christia pud Ioh. 3.18.36. Qui non credit, jam condemnatus est, & ira Dei manet super eum: item apud Marc. 16. 16. Qui non crediderit, condemnabitur. Sed præter actum illum Dei, incredulos ad mortem destinantis, alij plures in Scriptura exprimuntur, hic autem omittuntur. Verbigr. Quod quorundam nolit misereri ad salurem, Rom 9 16, 18. Quod non omnes dederit redimendos Filio suo, quemadmodum ipse testatur, loh. 17.9. Non pro mundo rogo, sed pro ijs rogo, quos dedisti mihi, quia tri sunt. item, Quod non omnibus fidem in Christum gratificari statuerit, qua tarigh ex ipfius folum donatione obtinetur, utest Matth. 13.11. Illis non est datum: imo, quod n'ultis ne externæ quidem vocationis gratiam indulgere decreverit, quos finit incedere in vijs suis. Actor. 14.16. Præterea utut verbis Scripture hic mantur, à sensu ramen ejus ac veritate longe deviant. Scriptura infideles, hoc est, contumaces gratiæ Euangelice contemtores eos vocat, qui post sui reprobationem gratiam Euangelij rejiciunt, contemnunt: sicut dicitur, Electi assecuti sunt, reliqui, reprobi, occalluerunt: dedit enim cis Deus Spiritum soporis. Rom. 11.7.8. Remonstrantes autem eos intelligunt, qui jam ante sui reprobationem, respuere gratiam Euangelicam, eoque reprobationem illam apud Deum promeruere. Scriptura Reprobationem factam docet circa personas fingulares, Efavum, Pharaonem. Rom. 9.11.17. Iudam. Ioh. 17.12. Quod & Christus indicat his verbis Ioh. 13.17,18. Non de omnibus vobis loquor, Scio, quos elegerim: & Cap. 10.26. Vos non estis ex ovibus meis. Contra, Remonstrantes indefinitum, vagum, ac generale decretum fomniant, à conditione ac determinatione personarum singularium feclusium. Quamobrem missa mutila illa, falsa ac ambigua Reprobationis descriptione, veram & perfectam hanc damus ex Scriptura.

Oluntas Dei, qua pro beneplacito suo statuit quorundam ex genese humano lapso non misereri in Christo, sed eos in peccatis relinquere, & tandem propter illa damnare, ad declarationem justitia sua, est totum Decretum Reprobationis ad mortem.

# PROPOSITIO SECVNDA.

Reprobatio non unica, sed multiplex est, indefinita & definita, generalis & particularis sive singularis: & hæciterum incompleta, non peremptoria, revocabilis, & completa, peremptoria, irrevocabilis; alia item V. alia N. Testamenti.

Plana hæcsunt ex allegatis ad Propositum II. de Electione.

#### I V D I C I V M.

Vt unicam Electionem ad vitam supra docuimus ex Scriptura, ita unicam ad mortem Reprobationem eadem magistra agnoscimus, prostemur. Vno codemqne odio aversatur Deus omnes reprobos, Rom. 9.12.13. uno codemque decreto omnes præseripsi ad damnationem Iud. 4. eundem etiam ignem æsernum omnibus præparavit. Matth. 25.42. Ideoque omnibus reprobis commune est, quod hypocritis Christi nomen aliquando profesis dicitur Matth. 7.23. Nunquam novi vos: & quod Christus ait Iudæis Ioh. 10.26. Fos non estis ex ovibus meis. Corruunt ergo uno velut concisæ ictu omnes novarum distinctionum captiones, quibus irretire simpliciores, & eludere maniscstissima Scripturæ testimonia consueverunt.

Nulla est Reprobatio indefinita,, generalis; quia decretum Dei est depersonis singularibus, jam olim addamnationem præseriptis, Esavo, Pharaone, Iuda, Iud.4. Rom.9.

11.17. Ioh.17.12.

Nulla item Reprobatio incompleta: fiquidem Deus immutabili decreto Reprobos non minus in praparatione falutaris gratiæ, quam in destinatione cœlestis gloriæ præterijt, Rom.9.18.& 11.7.8. Iud.vers.4.

Nec est Reprobatio revocabilis, aut non peremptoria; quia firmum manet Dei propositum, non minus κατ' ἐκπδύκησιν, quam κατ' ἐκπδοχήν, tam circa Esavum, quam circa

Iacobum Rom.9.11.

Denique non alia ejus ratio in N.T. quam olim fuit in V. quod vel fola Pauli disputatione, quæ est Rom. 9. evincitur: ubi distis & exemplis V.T. Reprobationem confirmat, & transitu ab hypothesi ad the sin illustrat.

Rejicimus igitur propositionem secundam Remonstrantium de Reprobatione, hujusque unitatem acconformitatem in utroque Testamento cum Scriptura agnosci-

mus, & ex ea profitemur.

# PROPOSITIO TERTIA.

C Ausa Reprobationis meritoria est infidelitas adversus Euangelium, & perseverantia in ea.

Thesi exhibita vIII. & addita eius Declarat.

#### I V D I C I V M.

Causam damnationis meritoriam proprie dictam esse infidelitatem & contumaciam adversus Euangelium, clarum est ex verbis Christi Ioh. 3.18. Marc. 16.16. supra allegatis, & apud nos in confesso: Reprobationis autem causa meritoria salva veritate Scripturædici nequit. Nam cur alijs detur sides, aliis non detur, Christus ad o'doniav Patris Matth. 13. v, 11. Paulus ad liberrimam eius voluntatem refert, qua aliorum miseretur, dando ipsis sidem, alios indurat eam negando. Rom. 9.18. Ioh. 12.12.39.40.

Si teste

Si telle eodem Apoltolo firmum jam erat Dei propolitum quoad Reprobationem. cum necdum mali quicquam fecissent reprobi, quo reprobationem sui præalijs mercrentur, quomodo propter incredulitatem dici possunt reprobati fuisse? Omnes natura fumus cæci mente & duri cordead credendum, nec quifquam credit, aut credere potest, nisi Deo mentem eius illuminante, cor emolliente & flectente in obsequium Euangelij. Si igitur infidelitas caufa esset Reprobationis, onnes pariter fuissent reprobati. Sed Deus corruptione pares discrevit suo beneplacito, & illis fide donatis. hos liberrima ac justissima voluntate reliquit in peccato & morte, ut veritas dicto fieret, Miseretur cuius vult,& indurat quem vult, Rom. 9.18.Hic vero duo se produnt novæ Theologia mysteria. Vnum; neminem reprobari, nisi post contemptam gratiam Euangelicam. Quid ergo de iis factum, qui nunquam audiverunt Euangelium, sed quos Deus fivit suis ipsorum vijs ingredi? Psalm. 147. vers. 19. Actor. 14. 16. Hi certe stante illa hypothefi, in electorum catalogum referendi funt, vel faltem in medio quodam hominum genere ponendi, quod neque ad electos, neque ad reprobos pertineat. Alterum neminem damnari, nifi ob peccata adverfus Euangelium commissa. Negatur ergo reatus ad condemnationem sufficiens, atque ctiam efficax, ex peccato originali, contra Apostol. 1. Cor. 15. 22. In Adamo omnes moriuntur. Ephes. 11.3. Eramus natura filijira. Negari item videtur reatus ad daninationem 'ex actuali legis, saltemnaturalis, transgressione contractus ante promulgatum Euangelium; contra eundem Apostolum Rom.2.12. Quicunque sine lege (scripta scil.) peccaverunt, sine lege quoque peribunt. Proinde de causa Reprobationis hanc antithesin ponimus:

Causa Reprobationis, cur quibusdam gratiose electis cæteros præterierit, est beneplacitum Dei, sive liberrima ac justissima eius voluntas. Causa autem damnationis est peccatum tum originale, tum actualia adversus Legem & Euangelium admissa.

# PROPOSITIO QVARTA.

Vod Deus nonnullos præterit gratia prædicationis Euangelij, ejuš causa est indignitas in ipsis hominibus latens.

Epist. ad Walachr.pag.44.45.

## I V D I C I V M.

Hanc este præteritionis illius caussam Scriptura magistra non didicimus. Nam Christus Matth. 11. vocatos verbo Euangelij & miraculis indigniores, neglectos digniores diserte testatur: ut & apud Ezech. 2. ipse Deus. Apostolus eriam pronunciare non dubitat, Gentes, quæ non sectabantur justitiam, apprehendisse justitiam: Israelem vero sectando justitiam, ad eam non pervenisse Rom. 9. 30. & 10. 20. ait, Deum inventum abijs, qui ipsum non quærebant. Alia igitur præteritionis hujus causa nobis quærenda est; quam Christus Matth. 11.26. in Dei beneplacito proponit his verbis, Etiam, Pater, quia ita placuit tibi: & Moses Deut. 7. & alibi. Israelitis operose & pathetice inculcat. Sitigitur hæcantithesis.

Quod Deus nonnullos præterit gratia prædicationis Euangelii, eius causa est idem beneplacitum, sive eadem liberrima ac justissima eius voluntas.

# Modus docendi populariter doctrinam de Pradestinatione.

Ì.

#### DE ELECTIONE.

L Xaminata & rejecta doctrina heterodoxa de Prædestinatione, illud porro videndum est, ut verbi Dei Ministri de populari & fructuosa cam docendi ratione eru diantur: quam, salvo aliorum judicio, nos hanc este arbitramur.

# Docendus est populus.

7, Deum post horrendum lapsum primorum parentum, homines æque, ac qui peccarunt Angelos, igni æterno adjudicare potuisse. Verum id non secisse: sed suam hominibus gratiam pollicitum suisse. Quam ut salvajustitia sua præstare illis postet, unigenitum Filium suum promisisse Mediatorem, qui pro peccatis nostris victima sieret; & morte sua nos abæterna morte liberaret.

2. Hung Filium, in Verbo pradicato Deum hominbus offerre, ferioque mandare,

ut quotquot Evangelium audiunt, ad Christum se convertant.

3. Sed hominem per lapsum propter peccata, ita corruptum esse, ut concionem Evangelii nec intelligere, nec si intelligat, admittere possit, nisi Deus illum per Spiritum trahat, & cor ejus, ut Lydiæ, aperiat, Christique ei amorem inspiret.

4. Itaque non folunt Evangelium este singulare Dei donum, non oninibus populis commune, seut scriptum est Psal. 147. vers. ult. Actor. 16.7. Sed etiam intelligentiam et obedientiam Evangelis, vel, ut verbo dicam, Fidem este singulare Dei donum, sicut scriptum est Ephes. 2. 8. 2. Thess. 3. 2.

5: Nec posse quenquam hominum mereri, ut sibi hocdonum à Deo detur: siquidem onnes sunt peccatores, Rom. 3. 23. Quin tantum abesse, ut homo increri sidem possit, ut nec disponere se ad credendum, nec boni spiritualis vel minimi cupiditatem habere queat, quippe in peccato mortuus. Ephes. 2.1. adeoque omni veri boni sensu destitutus.

6. Deum igitur ex mera gratia, donum fidei dare cui vult: sicut scriptum cit,

Rom. 9. 18,

7. Enndem Denin, ab atterno fibi ex genere humano lapfo, certos homines, quafi in peculium futum, elegiffe, quos vellet per fidem Christo servandos dare: ficut seriptum est Ioh. 17. 6. Tui erant quos dedisti mibi è mundo.

Vinde clarum fit, Fidem electionis fructum esse, Sicut scriptum est, Electio assecuta est, reliqui occallucrunt, Rom. 11. 7. Et, Crediderunt quot quot ordinati erant ad vitam eternam.

Actor. 13. 48.

Clarum item, caussam electionis esse beneplacitum Dei, qui nemini quicquant debens, liberrima voluntate ac gratia hujus pra illo misereri, cumque Christo per sidem servandum dare decrevit: sicut scriptumess Matth. 9, Friam Pater, quiaita placuit tibi.

8. Hanc Electionem ita firmam esse, ut quamlibet gravitet sepe labantur Sancti, tamen nec desectibus nec lapsibus illorum interrumpi, multo minus abrumpi possit. S. cut scriptum est; Solidum stat sundamentum Det, habens segulum hoc, Dominus novit, qui

fint fui. 2. Tim. 2.19.

- 9. Cæterum de Electionis suæ certitudine quemque Christianum certum esse debere. Vt autem certus esse possit, non esse, cur in abditos divinæ sapientie recessus conetur perrumpere, ut intelligat, quid de se sit constitutum in cælis (hoc enim & vetitum & impossibile est, siquidem liber vitæ est obsignatus. 2. Tim. 2.) sed firmiter adhærescendum verbo Dei patesacto. Quod docet, Deum nos elegisse in Christo. Ephes: 1.4. Hoc est, non aliter decrevisse salvare, nisi per Christum: & severe mandat, ut resipissamus, & credamus in propositum nobis Servatorem. Quod qui facit, is certissimums electionis suæ habet testimonium.
- 10. Ideireo autem hoe, & non alio modo, Deum Electionis nostræ certitudinem nobis paresacere velle, ne in securitatem carnalem prosabamur, sedeum timore ac tremore salutem nostram operemur, securpaçcipit Apost. Philip. 2. 12.

11. Cum

XI. Cum hoctimoreac tremore certo conjunctam esse consolationem illam, sidelem esse Deum, qui non patiatur nos tentari supra vires,1. Cor. 10.13.nec frangat arundinem quassatam, aut linum sumigans extinguat, Esaiæ 42. 3. Cum hoc timore & tremore, conjunctam fore illam omnis consolationis plenissimam Theologia practicæ logicam, etiam in maximis animi angoribus exercendam; Electi non feducentur: Ego electus fum: Igitur nunquain feducar. Item: Oves Christi nemo gapiet de ipsius manu. Ego Christi Ovis sum novi enim pastorem meum, huncamo, huic credo, huic vivam, huic moriar. Igitur fecurus, & lætus fum in Deo meo, & ingemino illud Paulis Quis me separabit à caritate Christi?

#### II.

#### RETROBATIONE.

1. Cum manifestum sit, esse electionem certorum hominum ad vitam, de Reprobatione certorum hominum ad mortem, nemo fanus dubitare potest.

II. Est autem Ministrorum Ecclesiæ prudenter dispicere, quando & quomodo de

Reprobatione ad populum dicendum sit.

III. Docendum de Reprobatione est, cum textum aliquem ex professo de ca agentem explanamus: alias raro & parce: id quod Prophetas, & Apostolos, & Christum ipsum observasse videmus.

IV. Modum docendi populum de Reprobatione, gubernabunt fequentes regulæ.

Prima: Doceatur, non decere nos inquirere in arcanailla, cur Deus hunc elegerit. illum reprobarit? nec decerenos inquirere in voluntatem Dei occultam, fed Infiftere

voluntati in verbo patefacta.

Secunda: Doceatur, ad ipfam mentionem reproborum, nostrum esse gratias agere Deo, qui cum in cadem peccati massa cum reprobis hæreremus, misericordi Deivoluntate ex ea per Christum sumus extracti : sic David Psalm. C. celebrat gratiam Doi, quod nos fecerit oves pascuæ suæ : sie Paul. Ephes. 1. Dei gratiam prædicat, per quam nos in Christo elegit. Vterque parum de reprobis, multum de graticudine, ab electis Deo debita; eft sollicitus.

Tertia: Doceatur, nosetiam in hac vita aliquo modo intelligere, propter multo-

rum hominum Reprobationem, Deum minime iniustitiæ accusari posse.

Nam primo, Deus neminem damnat, nifi propter peccata. Neminem igitur etiam damnare decrevit, nifi propter peccata.

Secundo, quod non omnes peccatores reprobat, & damnationi addicit, fed aliquos eligit, aliquos reprobat, id ideo facit, teste Apostolo Rom. 9. 22.23. ut in electismifericordiam, in reprobis justitiam suam ostendat. Non est autemulla hic Dei iniquitas, aut personarum acceptio: siquidem damnatis quidem debita redditur pæna, liberatis indebita confertut gratia:

Tettio, quod vero in his potius, puta Efavo, Iuda, quam in illis, puta Iacobo; Petro, iram & justitiam suam manifestare velit, facit propotestate ea, quam ha ber figulus in lutum. Itaque, fi quis obmurmuraret, illico audiet illud, Annon licet mihi, quod volo focere in meis? Matth. 20. & illud Matth. 11. Etiam Pater ; quia ita

placuit tibi. Itaque nec hic aliquid est iniustitie.

Expositimus nostrum de Primo Articulo Remonstrantium sudicium: modum de Prædestinatione populariter concionandi descripsimus. In utroque eam de Electione & Reprobatione doctrinam professis sumus, breviterque confirmauimus, quæ cum in alijs Ecclesijs Reformatis, tum imprimis in Ecclesia Palatina, per Dei gratiam hactenus sonuit. Qua cum totum salutis negocium non in lubrica hominis, sed in constanti Dei voluntate reponat, & nullam homini, omnem Deo gloriam vindicer. carnalem fecuritatem excutiat , confolationem folidam in vita.& morte electis Dei filijs fuggerat: Rogamus benigniffimum Deum nostrum, ita regat & jllustriss. Ordd. & venerandæ Synodi confilia, ut explosis novitatibus à tota Scriptura alienissimis, Apostolicam hanc doctrinam sibi unice commendaram habeant, eamque autoritate fua ad posteros quoque propagent:

# Theologorum Hassiacorum

DΕ

Primo Articulo Remonstrantium, & eorundem circa illum sententia.

T legitime ac diftine e do arina Remonstrantium de Prædestinatione examinari, & secundum Verbum Dei dijudicari queat; accurate distinguendum esse judicamus, inter primum ipsorum Articulum, quem in Remonstrantia sua, antehac Illust. Hollandiæ & VVestsrissa Ordinibus oblata, posuerum; & declarationem hujus Articuli, ipsorumque circa cum sententiam; quam in scriptis suis tum publicis

tum privatis tradiderunt.

Articulus ita habet: Deum æterno & immutabili decreto in Christo Iesu Filio suo ante jata mundi fundamenta statuisse, ex genere humano in peccatum prolapso, cos in Christo, propter Christum, & per Christum salvare, qui per gra iam Sp. Sanviin eundem Filium suum lesum credituri, inque ea ipsa fide, & obedientia i dei, per eandem gratiam ufque ad finem effent perfeveraturi: Contra vero contumaces & incredulos sub peccato & ira relinquere & condemnare, tanquam a Christo alienos: juxta verbum Euangelij Ioh. 3. 36. Qui credit in finum, hahet vitam æternam; qui vero Filio non obtemperat, non videbit vitam, sed ira Dei manet super ipso. Cui alia quoque disa Scriptura respondent. Hac primi Articuli Verba nihil continent à Sacris literis alienum, nifi forfiran Remonstrantes aliquid occultent in vocabulo Obedientiæ, Fidel, & Indant ambiguitate vocis Gratiæ. Quo de, fuo loco, in examme Articuli 3. & 4. dicetur. Ratio, qua huius Articuli in fe speciati veritas probauir, hac est: Quacunque Deus in tempore facit, ea abaterno ante jacta mundi fundamenta decrevit facere. Nota enim sunt Deo omnia sua opera à seculo. Actor: 15:16. At Deus in tempore ex genere humano lapío, cos in Christo per & propier Christum alvat, qui per gratiam Spiritus Sansti in eundein credunt, & in ea ipla fide ad finem ufque perleyerant. Ergo, tales etiam falvare decrevit ab eterno, ante ja ra mundi fundamenta.

Caterum, si hujus Articusi declaratio, & Remonstrantium circa eum tententia, quam tum in Collat. Hag. tumvero etiam in alijs seriptis tam publicis quam privatis, proposuerunt, attentius considerētus; apparabit, à facratissimo divinarum literatum codice cam sie 210 au Con distere, quim & secum ipsam consistere nulla ratione posses In Coll. Hag. de hoc Articulo duo asseruerunt. 1. Decretum illud, de salvandis in Christum perseveranter credentibus, este totum & integrum divinar Pradestinationis a solutem, seu electionis, decretum, nullamque aliam, prater hane, pradestinationem ad salutem nobis in Euangelio este revelatam. 2. Fidem & perseverantiam in side este conditionem prarequisitam in eligendo, adoque in consideratione divina pracedere

ipsom electionem ad vitam æternam, nec ejus esse fructum, vel essectum.

Primam affertionem nec cum 8. Scriptura, nec cum altera affertione, alijíque Remonstrantium essatis convenire, ex sequentibus judicamus luculentissime consta-

re poste.

1. Decretum Elegionis ad vitam æternam (quale in Scripturis S. describitur., & hactenus in Ecclesiis traditum suit) tria complectitut: primo, Propositum Dei certagum quarundam singularium personarum ex lapsogenere humano.quarum numerus soli Deo notus est, pro benevolo affectu voluntatis siie, in laudem gloriose sue gratie, miserendi casque è communi miseria, in quam sese pracipites egerant, eripiendi. Sie enim Scriptura meminit certi numeri electorum Matsh. 20. 16. & 22.14. Multi sunt vocati, Pauci vero Elesti. Quo etiam pertinent illa Scriptura dista, qua mentionem saciunt libri vita, cui à Deo inscripta sunt omnium & singulorum electorum nomina, Luc. 10. 20. Philip. 4. 3. Apocal. 21. 27. Atque hic Electorum numerus dubio procul reprasentatur per illa 144000 signatorum. Apocal. 7. 4. Esse autem hunc Electorum numerum Deo notum, apparet ex Iohan. 10. 3. ubi Christus dicitur, oves suas vocare Nominatim. Et 13. 18. ubi Christus ait, Egoscio, quos elegerim. Atque huc pertinét illud Apostoli 2. Tim. 11. 19. Novit Deus, qui sint sui.

II. Ele.

II. Electio complectitur destinationem illarum certarum & singularium personarum ad summam beatitudinem & felicitatem, videlicet ad vitam aternam.

Actor. 13. 48. ad gloriam, Rom. 8. 29. 30. ad falutem, 2. Thef. 2. 13.

III. Complectitur ordinationem & dispositionem certorum mediorum, per que ad sinem intentum perveniendum est, & decretum, media illa esticaciter electis conferendi, cosque per illa infallibiliter ad eternam beatitudinem perducendi. Atque hec media sunt, 1. Christus Mediator 1. Pet. 1. 20. qui summum locum tenet, cui reliqua omnia media, ipsaque adeo salus veluti innituntur & inediscantur (quo sensu etiam non immerito dicitur, Fundamentum electionis, quatenus scilicet Electio accipitur pro ordinatione mediorum ad vitam eternam tendentium, in quo electi sumus, Ephes. 1. 4.) 2. Vocatio scilicet essicas & salutaris Rom. 8.30. 3. Tides Evangely, Actor. 13. 48. Tit. 1. 1. 4. Adoptio sacta in Christo Ephes. 1.5. 5. Instissectio & santtissectio, Rom. 8.30. 1. Pet. 1.3. Et denique 6. Perseverantia, 1. Pet. 1.5.

Iam vero Decretum, quo Deus statuit, credentes in Christum, & in illa side per-

severantes servare, non complectitur ista tria.

Primo namque non exprimit, Propositum Dei, certarum & singularium quarundam personarum è lapso genere humano miserendi. Nec enim declarat Quos è genere humano lapfo, sed Quales servare velit, scilicet credentes, adeoque Decretum illud exprimit potius Fidei ordinationem in conditionem Salvandorum, quam electionem & segregationem Personarum cerrarum & singularium, quibus inevitabiliter falutem æternam, & media ad eam perducentia, efficacirer Atque hoc ipsum agnoscunt Remonstrantes non solum conferre decreverit. in privatis suis scriptis, ut videre est apud loannem Arnoldi contra Tilenum pag. 59. ubi Decretum, quo Deus statuit fideles servare in Christo, dicit esse Decretum, quo fidei ad falutem necessiras ordinatur; & apud Grevinchovium contra Amesium pag. 105, 106. ubi dicit, Decretum, quo Deus statuit servare sideles, esse decretum Dei, quo visum fuit purx purx gratiosx eius voluntati, actum hunc ignobilem (puta Fidem) præscribere in conditionem communicandæ salutis; verum ctiam in publicis, quæ communi ipforum nomine edita funt, ipfaque nuper Synodo exhibita declaratione fententiæ fuæ circa 1. Articulum . Verba declarationis ita habent. Cum de Prædestinatione agunt Remonstrantes, dupliciter fere eam accipere folent.

1. Vr fignificer, Decretum illud divinum generale, quo constituit liberrimo suo arbitratu, credentes servare, incredulos reprobare, id est, ex multis conditionibus possibilibus unam certam quandam rationem in mente sua designare & statuere,

secundum quam falvare velit & damnare. &c.

2. Decretum de salvandis in Christum credentibus, non complectitur destinationem certarum & singularium quarundam Personarum ad vitam æternam. Meminit quidem salutis. At destinationis certarum & singularium personarum ad salutem seu ad vitam æternam, mentionem sacit nullam. Id quod ipsi etiam Remonstrantes satentur, dum prætet decretum illud generale de salvandis in Christum credentibus, cuius in Thesi 5. exhibita meminerunt, aliud insuper decretum ponunt, de certis & singularibus personis, verbi gratia, Petro, Paulo, Iohanne salvandis; quod Dei decretum ipsi singunt inniti præscientiæ Dei de ipsorum in Christum side, & in illa side perseverantia. Quod decretum Electionis appellant valde æxiques peremtorium, & à priori illo decreto generali distinguunt, ut videre est Thesi 7. exhibita.

3. Decretum de salvandis in Christum credentibus, non complectitur ordinationem omnium mediorum, per quæ Deo placuit electos suos ad sinem intentum, hoc est, æternam salutem perducere. Meminit enim solum Fidei in Christum, quæ unum tantum est electionis exequendæ medium inter quamplurima. At vero decreti de Christo Mediatore mittendo & in mortem tradendo, de electis interne simul & externe vocandis, deq; side illa, per quam salus obtinetur, essicaciter ijs conferenda, ne quidem unico verbulo mentionem sacit. Ex quibus omnibus evidentis sime concluditur: Decretum illud, quo Deus statuit è genere humano sapso cre-

dentes in Christum salvare, non esse totum & integrum Electionis decretum.

II. Scriptu-

II. Scriptura Sacra tale Electionis Decretum nobis describit, quo posito, necessario & infallibiliter quidam homines salvantur, nimirum, quotquot ad vitam externam electi sunt. Ita enim Christus Ioh. 6.39. dicit, hanc esse Patris sui voluntatem, (quam utiq: ipse implet) ut quicquid ipsi dederit, non perdat ex eo; Et Ioh. 10. hegat posse sieri, ut oves eripiantur è manu sua & Patris sui. Et Matth. 24. 24. Impossibile esse dicit, esectos seduci, scilicet sinaliter in errorem, sundamentum salutis conveilentem. Vnde & D. Apost. 2. Tim. 2. 19. Firmum, inquit, stat fundamentum Dei, babens sigislum hoc: Deus novit, qui sint sai.

At posito decreto, quo Deus statuit salvare credentes & in side perseverantes, seu, quo Deus fidem ordinavit in conditionem communicandæ salutis, non necessario & infallibiliter quidam salvantur, sed sieri nihilominus potest, ut nemo hominum salvetur. Fac enim ( quod ex natura hominis nimis cheu possibile, quinimo necessarium est) neminem in Christum credere, vel ( quod Remonstrantes, falso licet, possibile esse statuunt) omnes vere in Christum credentes, iterum à fide deficere; & nullus omnino salvabitur. Firmum tamen nihilominus & solidum stabit hoc Dei Destetum, quod velit salvate omnes in Christum credentes. Atg: hoc ipfum Remonstrantes, non solum de dicto decreto, verum etiam de altero decreto administrandi media ad salutem obtinendam necessaria & sufficientia, satentur in exhibita sententiæ suæ declaratione, dicentes: Quia media, per quæ ad gloriam perveniri potest, tespui & rejici possunt, hinc est, quod posita huiusmodi electione ad gloriam, non ponatur necessario gloria & salutis aterna collatio. Et clarius in cadem declaratione: Postta decreti de administrandis medijs ad sidem necessarijs (quod præsupponit decretum de salvandis credentibus) necessitate, sieri nihilominus potest (etsi Deus per sapientiam suam noverit aliter suturum) ur nemo credar, & omnes omnino infideles maneant. Ergo.

III. Pugnat hæc Remonstrantium affertio (Decretum de salvandis in Christum credentibus, & in illa side perseverantibus, esse totum & integrum electionis Decretum) cum altera ipsorum affertione in Coll. Hag. posita, videlicet sidem in consideratione divina Electionem ad salutem præcedere, & non ut fructum, eam sequi.

Si namque Decretum, quo Deus statuit salvare in Christum credentes, ch ordinatio Fidei, in conditionem communicandæ salutis, & idem illud Decretum est totum atque integrum electionis Decretum (quod utrumq; Remonstrantes dicunt) quomodo sides in consideratione Dei eligentis potest habere rationem conditionis, electionem antecedentis, & non potius rationem habet consequentis este dia fructus. An enim sides in consideratione divina prior suit decreto, de side ordinanda in conditionem communicandæ salutis? Alterutrum igitur, necesse est, sateantur Remonstrantes, aut decretum illud de salvandis in Christum credentibus, non este totum & integrum electionis decretum, aut side in consideratione & mente Dei eligentis non antecedere ipsum electionis decretum, sed potius cossequens, estectum & fructum eius este. Id quod Remonstrantes agnoscunt in responsione adversus Walachros, pag. 44. expresse dicentes; Agnoscimus, sidem, consequens, estectum & fructum dici posse decreti illius generalioris de sidelibus salvandis, insidelibus damnandis.

IV. Repugnar hac Remonstrantium affertio alijs ipsorum estatis, cumprimis illis, quibus prater decretum illud, quo Deus statuit credentes in Christum salvare, adhuc tria alia ponunt decreta, quorum primum de mitten lo Christo mediatore, dictum decretum antecedit; reliqua duo de administrandis medijs ad sidem & resipiscentiam necessarijs, itemque de salvandis personis singularibus, hoc, illo, isto, decretum illud consequuntur. Vnde colligimus aut tria ista decreta non esse de salvare hominis (quod absordum foret dictu) aut decretum de salvandis credentibus, quod à tribus istis decretis aliud est & distinctum, non esse totam voluntatem Dei de salute hominis in Evangelio patesactam, seu (quod Remonstrantibus idem est) non esse totum & integrum Prædestinationis ad salutem seu Electionis Decretum.

Alteram Remonstrantium assertionem, quam in Coll. Hag, posuerunt (videlicet Fidem non esse consequens, essectum & fructum electionis, sed conditionem prærequisitam in eligendo, adeoque in consideratione divina præcedere ipsam

electio.

electionem ad vitam æternam) cum Scriptura Sacra pugnate, & se ipsam everte-

re, ex sequentibus liquere poterit.

I. Nihil quod à Deo homini in tempore gratiose confertur, causa vel conditio sine qua non, esse potest actionis Dei ætetnæ: At Fides à Deo homini gratiose confertur in tempore: electio vero sacta est à Deo ab æterno: Ergo, Fides non est causa vel conditio sine qua non, electionis. Maior probatur, quia impossibile est, Causam esse posteriorem suo estectu. Id vero quod in tempore homini confertur, posterius est eo, quod à Deo sactum suit ab æterno. Minoris primum membrum probatur: Quia homo tum primum credit, cum Deus per Sp. Sancti gratiam, non solum externe per prædicationem Verbi, verum etiam interne & esse citer ipsum vocat, cor cius aperit, sidemque in co accendit. Actor. 16.14. Eph. 11.8. Phil. 11.19. Nequaquam vero dici potest homo credidisse ab æterno, quippe qui ab æterno non suit: Electio vero Dei, est actio Dei sacta ab æterno.

Posterius membrum probatur Eph. 1. 4. ubi dicitur Deus elegisse nos ante iacta

mundi fundamenta, id est, ab ærcrno, vide Tit. 1.9. 2. Thess. 11.13. 2. Tim. 1.9.

Nec est, cur Remonstrantes excipiant, ut maxime sides hominis ipso actu & quoad realem suam existentia non suerit ab æterno, nihilominus tamen eam sussile abæterno, in Dei eligentis mente & præscientia, adeoq; Deumprius prævidisse hominis sidem, quam ipsum elegerit ad vitam æternam. Nam homo ex se & viribus suis naturalibus in Christum credere, aut ad ipsum accedere nulla ratione potest: Sed Deus est, qui sidem per Sp. Sancti gratiam in homine operatur. Vnde sides dicitur esse Dei opus loh. 6. 29. Dei donum Ephes. 11. 8. Non itaque quia Deus prævidit in aliquibus sidem, ideo eos ad vitam æternam elegit, sed contra, quia cos

elegit, adeoq; fidem ipsis dare decrevit, ideo eam in ipsis prævidit.

II. Idem ex discrimine, quod est inter Iustificationem & Electionem, satis luculenter apparet: Justificatio sit in tempore per sidem, ita ut nemo iustificari dicatur, nisi qui actu in Christum credit, eiusque satisfactionem vera side apprehendut. Sic Abraham nec suit nec dici potuit iustificatus, antequam actu ipso in Christum crederet. At decretum Electionis non sit in tempore per sidem, sed ab zerono ante iacta mundi sundamenta sactum suit. Ephes. 1. 4. adeo ut Abraham, & quotquot unquam vitam zernam consecuti suerunt, vel deinceps etiam consequentur, non tum demum inceperint, aut incepturi sint sieri Electi, cum ipso actu crediderunt aut credent: sed quotquot unquam salvati suerunt, aut deinceps salvabuntur zernum, inde ab zerno electi suerunt, etiam antequam actu crediderunt, aut credent.

III. Atque hoc ipsum luculentius apparet ex illis Scripturæ dictis, quibus etiam ij, qui nondum actu credunt, electi & populus Dei dicuntur. Christus Ioh. 10. 16. quosidam ex gentilibus, qui nondum ad fidem conversi erant, nihilominus oves suas appellat: Alias etiam oves habeo, qua non sunt ex hac caula, illas quoque me oportet adducere. Et Actor. 18. 10. Deus, antequam Evangelium Corinthijs esset annunciatum, multum sibi in ista urbe Corintho populum, id est, multos electos esse dixit. Vnde liquido constat, Dei silios, non tum demum, cum credere incipiunt, sieri electos, seu ad vitam æternam eligi, sed antequam credunt, inde ab

ærerno vere electos fuisse.

IV. Atque hinc est, quod Scriptura dicit, nos electos esse, non quia eramus sancti, aut quia Deus prævidebat nos fore sanctos, sed ut essemus sancti & inculpati, in conspectu eius, cum caritate, Ephes. 1. 4. (scilicet pet sidem, qua corda sanctiscantur & puriscantur. Actor. 15 9.) Et Actor. 13. 48. non dicuntur ordinati suisse ad vitam æternam, quotquot credebant, vel credituri erant; sed contra, eredidise dicuntur, quotquot erant ordinati ad vitam æternam. Et Rom. 8. 29. Non dicitur Deus, quos vocavit, scilicet esseaciter, & side donavit, ac per sidem instisseauit, cosdem etiam præcognovisse & prædestinasse; sed contra, quos præcognovis & prædestinavit, eosdem etiam vocasse, hoc est, vera & salvissea side donasse, & per illam ipsam sidem instisseaste. Similiter Christus Ioan. 15. 16. dicit, se elegisse suos, non quia fructum faciebant, sed ut fructum facerent. Fides itaque non antecedens & conditio prærequista in eligendo, adeoque electione prior, sed contra, consequens, fructus, & esse cus Electionis.

Si

V. Si Fides per Spiritus S. gratiam (ut Remonstrantes insidiose loquuntur) in corde hominis accendenda, est conditio in eligendo prætequisita, adeoq; in consideratione divina Electionem præcedit; sequitur, Electionem non esse primum sontem & scaturiginem omnium spiritualium bonorum & donorum, quæ Deus in nos consert. Ratio est: quoniam Electio, cum sit side (quæ bonum & donum est spirituale) posterior, non potest side esse scaturigo; sed necesse est sidem ex

alio fonte promahare.

At Consequens est absurdum. Scriptura enim electionem nostri ad vitam æternam testatur esse scauriginem, unde omnes benedictiones spirituales, quas Deus in nos consert, derivantur. Sie enim Div. Apostolus Rom. 8. 29. ex præcognitione & prædestinatione deducit vocationem scisicet essicacem, seu sidei donationem, justificationem, ipsamq; eriam glorificationem. Et Ephes. 1. ubi ex professo locus de Electione tractatur, D. Apostolus benedictiones spirituales, quibus Deus nobis benedixit, ordine enumeraturus, primo loco ceu sundamentum ponit electionem nostri ad vitam æternam vers. 4,5, indeque reliqua omnia Dei beneficia spiritualia, quæin nos consert, ipsamq; etiam Euangelij paresactionem & sidem derivar, verssib. seq. 6,7,8,9,10,11,12,13. Ergo Fides non est conditio in eligendo prærequisita, adeoque electionem in consideratione divina non antecedit; sed contra electionis est consequens, esse sus est consequens, esse sus est consequens.

VI. Si Electio facta est non tantum ad salutem, tanquam sinem, verum etiam ad sidem tanquam medium, per quod salus obtinetur, sides non porest esse conditio in eligendo prærequisita, sed potius est fructus & essectionis. At Electio sacta est non tantum ad salutem, ut sinem, verum etiam ad sidem, ut medium, per quod salus obtinetur. Ita enim Apostolus Ephes. 1.5. ait: Deus pradestinavit nos es sionarem sidem adoptionem filiorum, seu quos adoptavit in silios. Hæe vero adoptionom sit nissi per sidem Ioh. 1.12. Et Apost. 1. Petr. 1. 2. dicir: Electis es anasolus nos samples responsable nos samples sampl

VII. Idem comprobatur ex Remonstrantium hypothesi, licet fassa: Dieunt enim illiin Collat. Hag. Decretum generale, quo Deus statuit in Christum perseveranter eredentes salvare, esse unicum, totum, & integru decretum electionis ad salutem. At Fides est consequens, esse est unicum, & fructus decreti illius generalioris de salvandis sidelibus, inquiunci jidem Remonstrantes in scripto advers. Walach. pag. 44. Ergo Fides est consequens, esse cum, & fructus decreti electionis ad salutem.

Atque hæc de duabus Remonstrantium circa primum Articulum assertionibus

fallis, quas in Collar. Hag. propugnare conati fuerant.

Reliqua ipforum feripta tam publica quam privata si evolvantur, multo plura occurrent in iis de Prædestinatione utraque tam ad salutem quam ad exitium dogmata, & à S. Literis, ac Reformatarum Ecclesiarum ex iis hausta doctrina orthodoxa discrepantia, & secum ctiam pugnantia. Quod ut manifestum siat, ordine considerabimus,

1. Quid de Prædestinatione ad salutem seu Electione in dictis suis scriptis tradant.

2. Quid de Prædestinatione ad exitium seu Reprobatione doceant.

Heterodox Remonstrantium assertiones de Electione, præter duas superius dictas, & in Coll. Hag. pro virili propugnatas, quatuor potissimum in ipsorum scriptis occurrunt. Prima est: Electionem ad salutem non esse unicam sed multiplicem, Generalem (quam & indefinitam quidam ipsorum appellant) qua Deus statuit in genere omnes in Christum perseveranter credentes salvare: & Particularem seu Singularem (quam & Definitam vocant) qua statuit hunc, illum, istum, videlicet Petrum, Paulum, Iohannem, quos prævidit credituros, servare: Et hanc iterum esse duplicem, incompletam & non-peremptoriam, quæ interrumpi & revocari, seu irrita sieri possit, ut cum quis vera & salvisica side præditus, adeoq; vere justificatus, & per Spiritum S. renovatus, sidem & Spiritum S. penitus amitrit, & in illa magasia sinaliter persistit, inq; ea moritur: & completam seu peremptoriam, quæ in side

in fide vera & salvifica perseverantium, inque ea morientium, adeoque immutabilis & irrevocabilis est.

Huic assertioni contraria est Reformatatum Ecclesiarum è Sacris literis hausta doctrina; Electionem videlicet ad vitam æternam esse unicam tantum: nimirum (ut supra diximus) propositum Dei pro beneplacito voluntatis suæ ex mera gratia, certarum & singularium quarundam personatum è genere humano lapso milerendi, easque è communi miseria peccati & damnationis liberandi, æternumque beandi, idqs per certa & drdinata ad eam rem media, videlicet Christi mediatoris satisfactionem, veram in ipsum Fidem & Sp. Sancti renovationem, mq; vera side & sanctimonia ad sinem usqs vitæ perseverantiam, quæ media essicaciter electis suis ipse conserre, cosque per illa ad salutem æternam, ut sinem intentum, certo & inevitabiliter perducere velit, adco, ut omnes qui ad vitam æternam electi sunt, complete ad eam electi sint ab æterno, & per media illa ad eam etiam in tempore necessario & infallibiliter perducantur.

Rationes quibus salsa Remonstrantium assertio impugnatur, &, quæ ei contraria est, vera Resormatarum Ecclesiaium sententia confirmatur, sunt se-

quentes.

I. Scriptura Sacia unius tantum Elèctionis ad vitam æternam meminit, videlicet eius, quæ à nobis supra descripta, & quoad omnia sua membra, testimonijs
divinarum literarum probata suit, quæque & destinationem ad sinem, hoc est,
vitam æternam (quæ diei solet Electio ad gloriam) & ordinationem ad media, hoc
est, sidem in Christum, instissicationem; sanctificationem, & perseverantiam sinalem (quæ vocari solet Electio ad gratiam) complectitur. Atque hæc Electio noti
est indesinita quorundam (quicunque, tandem illi sint,) sed desinita certorum
& singularium hominum, huius, illius, istius, quorum omnium humerus Deo notus est, ut supra probavimus. Neque est incompleta sed completa & persecta,
inde ab æterno ante iacta mundi sundamenta sucta, licet executioni mandetur
per distinctos gradus & media, per quæ Deus electos suos ad salutem æterna perducit. Videatur caput 9. Rom. & Ephes aquibus duobus locis doctrina de Prædestinatione ex prosesso ante actatur.

II. Nulla Dei actio immanents potest dici incompleta. Ratio, quia actiones Dei immanentes sunt individux, imo sunt ipse Deus, qui est persectissimus. Electio ad salutem est actio Dei immanens, videlicet propositum vel decretum eius, de certorum & singularium quorundam hominum salute acterna. Vnde etiam sacta dicitur electio ab acterno ante iacta mundi sundamenta Ephes.

1.4. Ergo.

Nec est, ut Remonstrantes dicant, se per Electionem intelligere actualem segregationem à reliqua hominum turba, & vocationem ad participationem bod norum Evangelij, ipsamque adeo Iustificationem & Sanctificationem, que omnia fiant in tempore. Nam 1. vocabulum Electionis, cum de electione ad eternam salutem sermo est, in Sacris literis accipitut pro decreto eterno, singulares & certos quossam homines salvandi per certa media. Quod Decretum Dei imperfectum & incompletum nulla ratione dici potest. 2. Segregatio videsicet illa à reliqua hominum turba, & vocatio ad participationem Evangelij, sidei donatio, iustificatio, sanctificatio; que siunt in tempore, non sunt exercium decretum electionis, sed media, per que Deus electionem exequitur, & electos suos in tempore ad intentum & propositum sinem, videlicet ad vitam exernam perducit; quemadmodum ex aurea salutis catena, Rom. 3, 29, 30, alissque supra à nobis allegatis Scripture dictis apparet.

- Confusio itaque hac Electionis, qua facta est ab atterno, & executionis eius-

dem, quæ fit in tempore, est protsus άθωλογ ...

111. Hanc ipsam Remonstrantium assertionem de Electione incompleta, solide convellunt ea Scriptura dicta, qua docet, Media Electionis propria (per qua Deus Electos suos ad salutem aternam, ut sinem intentum, deducit) & cum electione & salute, ut sine intento, & inter se necessario colarrere, ita utijis, qui ad salutem aternam electi sunt, necessario etiam media illa omnia conferantur, ipsaq; criam salus aterna obtingat; & vicissim, quibus media illa conferuncur, ip ad salutem

aternam certo sint Electi, & ad eam infallibiter perducendi. Sic enim D. Paulus Rom. 8. 29. 30. Quos pracognovit, scilicet Deus, eos etiam pradestinavit conformandos imagini Filis sui, ut is sit primogenitus inter multos fratres. Quos vero pradestinavit, eos etiam vocavit; quos autem vocavit, eos etiam instissicanit: quos autem iussissicavit, eos etiam glorificavit. Quibus verbis D. Apostolus media falutis, vocationem esticacem seu sidei donationem, iustissicationem & sanctissicationem (qua vel sub iustissicatione, vel sub glorificatione comprehenditur) & inter se, & cum Pradestinatione ad salutem, & denique eriam eum ipsa salute, qua glorificationis vocabulo signatur, connectit. Vnde liquido constat, eos, qui pradestinati sunt ad salutem, necessario quoque vocari, seilicet essicaciter, seu side donari, iustissicari, glorificari; & qui essicaciter vocantur seu side donantut, necessario quoque iustissicari, & qui iustissicantur, necessario quoque glorificari, id est, sanctissicari & aternum salvari. Falsum igitur est, in Christum credentes & iustissicatos, esse quidem electos, sed incomplete & revocabiliter: tum demum vero, cum in side moriuntur, complete & irrevocabiliter eligi ad vitam aternam.

IV. Atque hoc ipsum etiam ex illis Scripturæ testimonijs satis evidenter apparet, quæ electos totaliter & finaliter in errores fundamentum evertentes seduci, & è manu Dei eripi posse negant, Matth. 24. 24. Excitabuntur Pseudochristi & Pseudopropheta, & edent signa magna & miracula; ita ut seducant (si fieri possit) etiam electos. Ioh. 10. 28. 29. Oves meas nemo rapiet è manu mea. Pater ille meus, qui mihi dedit eas, maior omnibus est: Neque quisquam poterit eas eripere è manu Patris mei. Quæ Scripturæ testimonia non de ijs, qui in fide perseverarunt, & in ca mottui funt ( quos Remonstrantes complete, adeoque immutabiliter & irrevocabiliter electos esse dicunt) sed de ijs, qui adhuc in his terris vivunt, credentibus (quos incomplete electos vocant) intelligenda esse, luce meridiana clarius apparet. Loquitur enim Christus de ijs clectis, qui in his tertis signa & miracula Pseudochristorum & Pseudo-propherarum vident, & de illis ovibus, quæ vocem ipsius in Ecclesia militante audiunt, ipsumque seguuntur, quibus se vitam æternam daturum promittit. Ex quibus omnibus concluditur, nullam dari Electionem incompletam, sed esse eam unicam, completam & μονοειδη, ita ut electi à Deo ab æterno infallibiter ad falutem per certa & ordinita media perducan-

Secunda Remonstrantium heterodoxa de Electione assertio, que à proxima superiori pendet, & ex ea suit, hec est : Dari aliquam electionem mutabilem & revocabilem, scilicet eorum, qui vere quidem in Christum credunt, adeoquetiam instificati sunt, attamen à side iterum dessicunt, & in apostasia moriuntur. Contra, Ecclesia Resormata docent, Electionem ad vitam eternam esse immutabilem & irrevocabilem, adeo, ut omnes, quotquot ad vitam eternam electi sunt, & soli (non plures nec pauciores) salventur eternum.

Affertionis huius Remonstrantium falsitas, & contrariæ Reformatarum Écelesiarum Sententiæ veritas, tum ex superius allatis argumentis, quibus electio incom-

pleta refutata fuit, tum vero etiam ex sequentibus elucescit.

I. Scriptura Sacra testatur, Electionis fundamentum esse simmotum, sa, ut à salute æterna desicere non possint illi, quos Deus ad salutem æternam ante jacta mundi fundamenta ordinavit, 2. Tim. 2.19. Firmum stat Dei sundamentum, habens sigillum hoc; Dominus novit, qui sur: sui. Rom. 8.33,34,35,36,37,38,39. Quis intentabit crimina adversus electos Dei? Deus est, qui iustisse cat. &c. Quis nos separabit à charitate Chrissi? Num affictio? num angustia? Imo in his omnibus amplius quam victores sumus, per ipsum, qui dilexit nos. Nam mihi persuasum est, neque mortem, neque vitam, neque Angelos, neque principatus, neque postestates, neque prasentia, neque futura, neque sublimitatem, neque profunditatem, neque ullam rem aliam conditam, posse nos separare à charitate Dei, qua est in Iesu Chrissio Domino nostro. Rom. 9.11. Vt propositum Dei, quod est secundum Electionem, sirmum maneret. Rom. 11.29. Dona & vocatio Dei ciusmodi sunt, ut ipsorum ipsum pænitere non possit. Electio itaque non est mutabilis & revocabilis, sed immutabilis & irrevocabilis.

II. Ipsa Dei immutabilitas loc evincit necessario. Vt enim Deus immutabilis est natura & essentia sua, ita etiam immutabilis est voluntate, adeoque sieri non potest, ut consilium ipsius mutetur. Esai. 46.10. Consilium meum stabit, & omnis voluntas mea sier. Psalm. 33.11. Consilium Iehova in seculum consistit. Malach. 3.6. Ego Iehova, & non mutor: Ideo vos silij Iacobi non consumpti estis.

Quoscunqi igitur Deus ab æterno decrevit è communi peccati & damnationis miseria eripere, side in Christum donare, & per sidem justissicare, æternumque salvare, eos etiam inevitabiliter & necessario è miseria illa liberat, side donat, justis-

ficat, & falvat.

III. Ipa Remonstrantium hypotheses hanc ipsorum assertionem convellunt In Thesibus namque exhibitis (quibus dubio procul suam de Prædestinatione sententiam persecte proposucrunt) mentionem faciunt raitum duorum Decretorum; qui quidem ipsi nomine Prædestinationis ad salutem seu Electionis hactenus indigitarunt:

1. Decreti Generalis, quo Deus statuit salvare omnes in Christum perseveranter credituros, Thesi 5. 2. Electionis peremptoria, (ut nove loquuntur,) qua Deus statuit singulares personas, quas prævidit in Christum perseveranter credituras æternum salvare, Thesi 7. Præter hæc duo decreta, nullam aliam in Thesibus suis posuerunt Electionem ad vitam æternam. At neutrum horum decretorum est Electio revocabilis & mutabilis. Non primum: Deus enim hoc suum decretum desalvandis in Christum perseveranter credituris, neutiquam tevocat, sed sirmum & immotum illud manet, si vel maxime nemo in Christum credat & salvetur.

Non secundum: hoc enim decretum de salvandis personis singularibus, cum secundum Remonstrantium sententiam pro objecto habeat hominem in side perseverantem, inque ea morientem vel mortuum, revocari & mutari nulla ratione poterit: nisi eos, qui jam tum æternam beatitudinem ipso actu consecuti sunt, iterum ea privari, & è statu beatorum in æternam damnationem præcipitari posse assertatur. Nulla itaq; datur ad vitam æterna electio mutabilis & revocabilis.

Tertia Remonstrantium assertio heterodoxa, quæ extra Coll. Hag, in aliis ipsorum scriptis occurrit, hæc est: Christus est causa meritoria Electionis, ita quidem, ut quemadmodum nemo justificatur, nisi per & propter satisfactionem & meritum Christi vera side apprehensum, ita etiam nemo dicatur electus, nisi per idem

Christi meritum vera side apprehensum.

Contra Ecclesia Reformata docent, Christum esse electionis (non decernenda, sed exequenda) medium, & quidem ese upaluro, id est, primum ac pracipuum, cui reliqua omnia media, puta sides, justificatio, sanctificatio, ipsaq; eriam salus innitantut, ita quidem, ut decretum de Christo mirtendo, & in ignominiosam crucis mortem tradendo, ordine sit posterius decreto Electionis seu Electione.

Rationes, quibus hæc falsa Remonstrantium assertio impugnatur, & orthodoxa

Reformatarum Ecclesiarum sententia stabilitur, sunt sequentes:

I. Scriptura facra missionem Filij Dei & ejus in mortem traditionem, ipsiusque eriam Christi spontaneam passionem & mortem deducit ex amore Dei Patris, ipfiusq; Filij fingulari erga electos feu Ecclesiam, tanquam effectum exsua causa. Ita enim Christus Ioh. 3. 16. air: Sic, id est, tam ardentet, Deus dilexit Mundum, ut Filium suum unigenitum daret, ut omnis qui credit in eum, non pereat, sed habeat vitam aternam. 1. lohan. 4.9. Per koc manifesta facta est charitas Dei in nos, quod Filium illum suum unigeritam misit Deus in mundum, ut nos vivamus per eum. Rom. 5. 8. Commendat suam erga nos charitatem Deus, quod cum adhuc essemus peccatores, Christus pro nobis mortuus sit . Iohan. 15.13. Majorem charitatem nullus habet, quam islam, ut quispiam ant. mam suam deponat pro amicis suis. Ephes, 5.25. Christus dilexit Ecclesism suam, & semetipsum exponit pro ea. 1. Iohan. 3. 16. Per hoc novimus charitatem citis, quod ille animam Quibus verbis Scriptura ineffabilem Dei Patris amorem fuam pro nobis deposuit. erga electos suos prædicar, eumque ex missione Filij, ejusque in mortem traditione ranquam ex effectu clare illuxisse testatur, secus quam Remonstrantes volunt, qui in declaratione sententiæ suæ exhibitæ negant, Dei misericordiam in actum exire, priusquam justitiæ ipsius satisfiat. Quali scilicet hoe non sic, Dei erga nos misericordiam in actum prodire, quod Filio suo unico non pepercerit, sed eum pro nobis omnibus tradit, Rom. 8. 32. Hie vero Dei amor singularis nihil est aliud, quam benevolus voluntatis ipsius affectus, secundum quem noluit totum genus humanum in peccato æternaque maledictione & damnatione relinquere (quod facere jure poterat) sed certorum & singularium quorundam è lapso genere humano, pro liberrimo suo beneplacito, misereri, cosque Christo redimendos tradere, decrevit. Ergo missio Christi, eiusque in mortem traditio, non est prior, sed posterior decreto Electionis.

II. Idem liquido apparet Ephef. 1. 4. ubi D. Apostolus Electionem, ut fundamentum omnium benedictionum spiritualium, primo loco ponit, vers. 4. & redemptionem per Christum sactam, demum electioni subjungit, ut medium executioni ejusdem inserviens, vers. 7. Est igitur Electio prior, redemptio per Christum sacta

posterior.

III. Ex Hypothesi Remonstrantium, licet salsa, benesieia, quæ Christus suit promeritus; pariter ad omnes & singulos homines, nullo excepto, pertinent. Electio ad salutem, non ad omnes & singulos homines pertinet. Sunt enim multi vocati, pauci vero electi, Matth. 20.16. & 22.14. Ergo Christus Electionem nostri ad sa-

lutem non fuit promeritus.

Quarta Remonstrantium assertio heterodoxa hac est: Neminem, quamdiu in hoc mundo vivit, sine speciali Dei revelatione puta extra verbum Euangelij pate-sactum) certum esse posse de Electione sui ad vitam aternam. Contra Ecclesia Reformata ex Verbo Dei docent; ut maxime à priori, videlicet serutatione arcani consilij Dei, sine revelatione verbi & Spiritus, à nemine cognosei posse; an sit exelectorum numero, posse tamen nihilominus omnes & singulos credentes certos esse de sui ad vitam aternam electione, à posteriori, id est, ex revelatione Verbi & testimonio interno Spiritus sancti in ipsis habitantis, & ex essectis seu fructibus electionis, quos credentes in se deprehendunt.

I. Nam. Quicunque certus esse porest de sui vocatione essicace, side in Christum, justificatione & sanctificatione, is certus etiam esse potest de sui ad vitam externam electione. Ratio est: Quia vocatio esse si ficas, sides in Christum, justificatio & sanctificatio, & interse, & cum electione necessario coherent. Rom. 8.29.30.

Actor. 13, 48. Ephel 1.4.

At quilibet vere fidelis certus esse potest de sui vocatione essicace, fide in Chri-

stum, justificatione, sanctificatione, 2. Cor. 13. 5. Ergo, &c.

11. Idipsum Scriptura testatur, cum dicit, credentes habere vitam aternam. Ioh. 3.36. A morte ad vitam transisse. Ioh. 5.24. Emorte ad vitam translatos esse. 1. Ioh. 3.14. Insuperque addit, ipsos scire, quod vitam aternam habeant. 1. Ioh. 5.13. Quicunque vero vitam aternam habet, à morte ad vitam transsitus est, & hoc ipsum scit, is de sua ad vitam aternam electione cerrus esse potest. Nec enim quisqua vitam aternam habet, nissi qui ab aterno ad e a pradestinatus est.

III. Arque hanc certitudinem D. Apostolus Rom. 8. à vers. 31. ad finem capieris, non solum de se verum eriam de omnibus electis prædicat. Locus insignis est,

qui vel folus refutendæ huic Remonstrantium affertioni suffecerit.

IV. Pertinent huc etiam ea Scripturæ dicta, quibus credentes dicuntur habere arrhabonem hæreditatis cæsessis, Spiritum S. qui ipsos confirmat in Christum. Ephes. 11.13. 2. Cor. 1. 22. Et qui testimonium reddit Spiritui nostro, quod simus silij & hæredes Dei, ac cohæredes Domininostri Iesu Christi, Rom. 8.16.

Arque hæde Remonstrantium fassissesserionibus circa materiam de Electione. Proximum nunc est, ut quid de dogmaris ipsorum circa materiam Reprobationis statuendum, & ex Verbo Dei judicandum sit, aperiamus. Id quod facturi sumus quam brevissime, cum exis, quæ de Électione prolixius diximus, facile, quid de Reprobatione sentiendum sit, intelligi queat.

Quod iraque Remonstrantium sententiam de Reprobatione concernit, tres

funt potissimum ipsorum de hac materia assertiones heterodoxæ.

Prima est: Deum non decrevisse ab æterno, pro libera sua voluntate, ad demonstrationem suæ justitiæ, quosdam è genere humano lapso, in peccatis & miseria relinquere, mediaque ad fidem & conversionem necessaria, ils non conferre. Contra Ecclesie Reformatæ ex divinis Literis docet, Deum decrevisse ab æterno ex genere humano humano lapfo (quod totum, nemine excepto, iure merito in miferia fira, in quamfe sponte sua pracipitaverat, relinquere, & ob peccatum damnare poterat) quosdam pro suo beneplacito in lapsu & miseria relinguere, & media ad fidem & conversionem, ipsamque etiam salutem obtinendam necessaria eis non conferre, sed eos propter sua peccata, in que lapsi erant, eternum damnare: idque hoc fine, ut, quemadmodum in electis gloriam misericordiæ suæ ostendit, ita in his gloriam iustitiæ suæ peccata vindicantis declaret.

Reformatarum Ecclesiarum sententiam veram; & contrariam Remonstran-

tium affertionem falfam effe, ex fegg. fit manifestum.

I. Quicquid Deus in tempore facit, id ab æterno facere decrevit. At Deus in tempore quosdam è genere humano lapso derelinquit in sua miseria, nec media ad fidem & conversionem, ipsamque etiam salutem obtinendam, necessaria eis confert; sed potius ob sua peccata eos æternum damnat: idque pro liberrima fua voluntate, ad declarandam fuam iustitiam. Ergo.

Minor probatur per sua distincta membra.

1. Deus in tempore quosdam è genere humano lapso derelinquit in miseria. Testatur namg; præter Sacram Scripturam ipsa Experientia, homines quam plurimos in peccatis fuis relinqui, inque ijs perire, & propter ea aternum damnari. Vide

Matth. 25. 32, 41, 46,

2. Deus media ad fidem & conversionem, ipsamque etiam salutem obtinendam necessària, quibusdam è genere humano lapso non confert. Semper enim suerunt quam plurimægentes, quibus Verbum Dei, sine quo sides & salus obtineri non potest, prædicatum non fuit. Psalm. 147. 20. Actor. 14. 16. Et 16. 6. 7 9. Et inter cos, quibus Evangelium annunciatur, quique illud externe autibus fuis corporeis audiunt, semper reperiuntur plurimi; quibus Deus non aperit cor & intelligentiam, & in quibus fidem non operatur. Vide Matth. 13. 11. Luc. 8. 10. Ioh. 12, 39. Esai 6.9. Actor. 28.26. 27. 2. Thess. 2.2.

3. Deus hoc facit pro liberrima sua voluntate, seu pro suo beneplacito. Sic enim ipse Christus causam, cur Evangelium quibusdam non revelerur, transfert ad Dei Patris & Boxías, Matt. 11.25.26. Vide etiam Rom. 9.11.12.13.17. & 18. Eph. 1.11.

4. Deus hoc facit ad declarandam fuam iustitiam. Hanc enim causam fina-

lem affert D. Apostolus Rom. 9. 22.

II. Eandem Reprobationis doctrinam Scriptura S. tradit, cum dicit, iam olim, id est, ab aterno; quosdam ad damnationem esse descriptos, Inda vers. 3. ad iram positos, 1. Thef.5.9. adaptatos ad interitum, Rom.9.22. factos à Deo ad diem malum, Proverb. 16.4

III. Idem apparet ex doctrina Electionis; que Reprobationi est contraria. Si enim Deus ab æterno quosdam tantum ex genere humano lapso, ad vitam æternam elegit, eosdemque decrevit è miseria sua per Christum Mediatorem liberare, fide in ipsum donare, & per illam ipsam fidem instificare, Sp. suo Sancto renovare, randemque etiam glorificare; consequitur necessario; Deum reliquos 6mnes è genere humano laplo, quos in electione præterijt, statuisse in lapsu & miferia sua relinquere, nec media eis ad fidem & conversionem, ipsamque æternam falutem necessaria, conferre. At prius est verum, ut supra à nobis probatum fuit; Ergo & posterius.

Secunda Remonstrantium assertio falsa de Reprobatione, hæc est: Causa meritoria Reprobationis, seu cur Deus quibusdam è genere humano lapso ab æterno electis, reliquos reprobaverit, esse horum impænitentiam & incredulitatem finalem; seu, quod Deus prævidit, eos non acturos pænitentiam, nec credituros in Christum, & in ista sua imponitentia & incredulitate ad finem usque vita sua,

perseveraturos.

Contra, Ecclesia Reformata docent: Causam, car Deus, quibusdam gratiose electis, reliquos præterierit, non esse corum impænitentiam & incredulitatem, sed solam Dei d'donían; licet interim peccata, tum originale, tum actualia, ipsaque etiam incredulitas vera causa sint, ob quam Deus decreverit Reprobos ætermis corporis & animæ supplicijs afficere, & vere etiam in tempore afficiat. Accurare enim Theologi Reformatarŭ Ecclefiarum distinguendum cesent inter duos Reprobationis actus, quorum prior est negativus, vid. propositum Dei non miserendi, seu

prætereundi: posterior vero est assirmativus, vid. propositum damnandi, & ordi-

natio ad exitium, ut justam pænam.

Prioris actus, folam causam dicunt esse Patris & onicus; posterioris, causam dicunt esse, partim in Dei voluntate, partim vero etiam in peccatis Reproborum, tam originali, quam actualibus. Sententiæ Ecclesiarum Reformatarum veritas, & contrariæ Remonstrantium assertionis falsitas, ex seqq. apparebit.

Impœnitentiam & incredulitatem finalem, non esse causam præteritionis quorundam in electione, seu, cur Deus, quibusdam electis, reliquos præterierit, se-

quentia docere poterunt argumenta.

I. Si impenitentia & incredulitas est causa, cur Deus è lapso genere humano quossam præterierir-seu quorundam non-misereri decreverit; omnes omnino homines, nullo excepto, suissent prætereundi: Ratio est; quia omnes omnino homines in peccatum prolapsi, in Dei præscientia, ex se, & inse, suerunt pari prossus conditione, ita, ut ex viribus naturalibus è lapsu resurgere, pænitentiam agere, & in Christum credere haud potuerint; Sola vero Dei gratia inter eos secit discrimé, dum ipse constituit, quossam ex iis convertere, side in Christum donare, inque ea conservare. At consequens est absurdum. Ergos antecedens.

Divus Apostolus Rom. 9. 11. 12. 13. inquit; Nondum natis pueris, cum nibil fecissent boni velmali, ut propositum Dei, quod est secundum ipsius electionem, id est, non ex operibus, sed ex vocante, sirmum maneret, dictum est ei, Major serviet minori, sicut scriptum est, sacob dilexi, Esavum autem odio habui. Quibus verbis D. Apostolus, non tantum à dilectione seu electione sacobi bona opera, verum etiam ab odio, seu Reprobatione Esaui, mala ipsius opera excludit. Peccata vero, tam originale, quam actualia, adeoque ipsam etiam impenitentiam & incredulitatem esse causam, cur Deus

reprobos destinaverit ad exitium æternum, ex sequentibus liquet.

1. Propter quod Deus in tempore aliquos damnat, propter idetiam eosdem ad damnationem ab æterno destinavit. Nec enim justus judex aliam decernendæ, aliam exequendæ in reum justæ pænæ, sed eandem urriusq; causam habet. At Deus propter peccata, tum originale, tum actualia, in tempore aliquos damnat, teste universa Scriptura sacra. Ergo, &c.

II. Ad justam pænam nemo ordinatur, nisi propter peccata. At exitium æternum, seu mors & damnatio æterna est justa pæna. Ergo, reprobi ad eam non

ordinantur, nisi propter peccata.

· III. Idem arguit vocabulum IRE, quo D. Apostol. Rom. 9. 22. in materia Reprobationis utitut, inquiens: Quod si vero volens ostendere IRAM & notam fucere potentiam suam, pertulit multa lenitate vasa IRE, compatta ad interitum. Ita enim Dei semper respicit peccatum. Rom. 1.18. Manssestatur ira Dei è calo adversus omnem

impictatem & injustitiam hominum.

Tertia Remonstrantium assertio fassa, circa doctrinam Reprobationis, hæceste Causa, cur Deus quibusdam per Euangelij prædicationem vocatis, aliis illud non curat annunciandu, non est absoluta & libetrima Dei voluntas seu beneplacitum, sed ipsorum hominum, quos Euangelij prædicatione præterit, indignitas. Contra Ecclesiæ Reformatæ docent: Causam, cur Deus Euangelium, cujus prædicatione quossdam gratiose dignatur, aliis non item annunciandum curet, esse Dei Eddonse & beneplacitum: quanquam interim non negant, Deum quandoque in subtractione verbi sui, etiam respicere ad hominum ingratitudinem & peccata.

Sententiæ nostræ veritas, & contrariæ Remonstrantium assertionis falsitas ex

lequentibus patet :

I. Iple Christus Matth. 11. 25. 26. inquit: Gratias tibi ago, Pater, Domine cœli & terra, quod hac mysteria (Euangelij) absconderis à sapientibus & intelligentibus, & ca manifestaris infantibus: Etiam, Pater, quia ita placuit tibi.

II. Idem probarur exinde, quod Deus Expenumero ingratifimo populo, verbum fuum curavit prædicandum, preteritis aliis, qui, fi verbum Dei habuiffent, co/quantum ad caufas fecundas) flecti potuiffent ad pænitentiā, vide Ezech. 3, 5. Matth. 11. 21.

III. Si Deus ad nostram respicere velit dignitatem vel indignitatem, quoad hanc prædicationis Verbi sui gratiam; nemini mortalium ea contingeret. Omnes enimex nobis ipsis tanta gratia sumus indigni. Atq; hinc est, quod Scriptura sacra causam

NATIONALIS DORDRECHTANA:

causam hujus discriminis, quod Deus quibusdam Verbum suum manisestavit, reliquis præteritis, referat ad solum Dei amorem, gratiam & miscricordiam, qua unum populum præ alio secundum beneplacitum suum suit complexus. Vide insignem locum Deutr. 7.6.7.8. Psalm. 147.19,20.

Atque hac breviter etiam de iis, qua Remonstrantes circa Reprobationis do-

Arinam afferunt, dicta funto.

# De Prædestinatione

Sententia

# HELVETIORVM.

I.

De se eterno & immutabili decreto, secundum liberrimum, merum & gratuitum voluntatis sue beneplacitum, certos quosdam homines è communi miseria per Christum liberandos, ad vitam eternam elegit, reliquos in exitio sponte attracto relinquere, & justo judicio propter peccata damnare statuit, tut notas faceret supereminentes illas opes gratie sue erga vasa misericordie sue, que preparavit ad gloriam; potentie item atque justissime sue erga vasa ire, que coagmentata sunt ad intertime.

### † T.

Tameth verissimum sit, Deum fideles perseverantes salvare, insideles contra & converti nescios in peccatis relinquere velle, tamen his verbis exprimi Prædestinationis decretum totum & plene, negamus. Omittitur enim causa prædestinationis suprema & unica; & videlicet, sive Dei liberrima illa voluntas s Personas item electas certas & per sidem certo salvandas non attingit. Denique, quia verba hæe: sideles & insideles, credentes & non credentes, sunt ambigua; Etenim modo de side prævisa; ut conditione electionis antecedanea; modo, de side, ut fructu electionem consequente, explicantur.

### I I I

Præter Donian, sive libertimam, & in intima Dei erga nos disectione sundatam voluntatem illam, causam electionis aliam agnosemus nullam, sed hance humillime veneramur, eeu unicam, supremam, causas alias omnes antegredientem, ut nemo dicere posser, cur sic agat Deus, & non alitet: cur placuerit huic gratis donare sidem, alium in eæcitate natura & sponte attracta relinquere. De electis enim, quod Deus cos prædestinaverit, quos adoptaret in solicis per Icsim Christum in sese probance affectu voluntatis sue, testatur Paulus. De reprobis, & occultandis ab ipsorum notitia regni mysteriis, quod Patri ita placuerit, pronunciat Dominus. De utrisque tandem dicitur: Cujus vult miscretur; & quem vult, indurat.

### - İV.

Christum Mediatorem, quem ex suprema sua & inessabili disectione Deus mundo dare decrevit, electionis exequenda fundamentum sie elle credimus, ut benedictiones spirituales, cujusmodi est adoptio, esticax vocatio, justificatio, sanctificatio, glorificatio, ad electos redundent nulla, nisi per Christum & propter Christum, extra quem nulla est salus, in quo nulla damnatio. Arque hoe sensu in Christo dicimur electi, quod Christo nos dederit Pater, per Christum redimen-

redimendos, per fidem Ieiu justificandos, tandem per Christum & cum Christo glorificandos. Etsi autem electio respectum habeat ad Christum Mediatorem, in quo omnes ad salutem & gratiam eligimur, tamen nos elegit Deus, non velut existentes in illo priusquam eligeremur, sed elegit ut essemus in illo, perque eum servaremur.

### ٧.

Fidem, fidei obedientiam, & in utraque perseverantiam, tanquam causam aut conditionem postulatam à Deo ab homine præstitam, in mente Dei eligentis præcessisse, Deumque ad electionis decretum movisse; aut propter hanc sidem prævisam, hunc illo electione digniorem vel indigniorem suisse, negamus. Contra vero sidem, resipiscentiam; justificationem, sanctificationem, quæ homini ante sinem vitæ obveniunt, electionis gratuitæ & liberæ fructus este docemus, ita quidem, ut non aliter Deus quenquam elegerit, quam ut eundem per sidem Iesu Christi, veluti per medium subordinatum, ad gloriam immutabiliter atque infallibiliter perduceret. Neque enim Deus elegit; quod sciret credituros, sed elegit, ut crederent. Nec quiequam boni Deus in homine prævidit, nisi quod bonus ipse misero dare decrevit. Consequitur perseverans & viva sides electionem, insidelitas reprobationem: illa misericorditer & efficienter, hæe juste & permittenter; utraque inessabiliter & sapienter.

### VI.

Tametli in homine aliquo aut integra aliqua gente, mala latere multa nimis, Deoque judiciorum suorum omnium cum universalium tum singularium causas & justas & certas in homine etiam ipso, aut gente ipsa, patere plurimas non inficiamur; cur tamen Deus hune præ illo, aut hane gentem præ illa per Euangelium vocet, vel non vocet; eur indicaverit verbum suum Jacobo, statuta & jura sua Israeli, nec ita fecerit ulli genti, quin-etiam atatibus præteritis suis ipsarum viis incedere siverit omnes gentes, letenti alicui malitix, ceu caulx, propter quam alius præ alio Euangelij prædicatione lit dignus vel indignus, tribuere non poslumus. Neque meliorem communioris gratize usum, nisi eum, qui fluit exipsa gratia, agnoscimus. Sumus enim natura filij iræ omnes, ficut reliqui: & fola nos distinguit indebita gratia. Et vero, quanam erit aut esse potest in homine vel genre durities tanta, tantaque malignitas, quæ ab incomprehensibili & exundantissima gratia illa tegi aut frangi non possit, si velit misereri Deus? Deus utique, qui misericordia dives est, vocavit eos, quorum guttur, lingua, labium, os, pedes, via, omnia denique erant longe miserrima, quemadmodum Paulus criminatur ludæos & Græcos. Vocavit Deus, abluit, justificavit, fanctificavit flagitiofissimos, quales Corinthiorum nonnullos fuisse, Apostolus idem testatur. Verissimum enim est illud Pauli: ubi & amplificatum pereatum, ibi superabundavit gratia.

### VII.

Quemadmodum suit præcognitus ante jasta mundi sundamenta Mediator, non indefinitus aliquis, qui sorte sortuna occurreret, sed singularis & certus, Dominus noster Iesus Christus; ita Deum certos & singulares homines, hunc videlicet & illum, elegisle credimus. Dilexit utique nominatim Iacobum, segregavit ab utero Paulum. Et ut quisque sidelium vere dicere potest; Fivo ego per sidem Filij Dei, qui dilexit me, & semetipsum tradidit pro me, sic quoque vere dicere potest, Deus elegis me.

### VIII.

Infantium, non minus quam adultorum electionem & reprobationem effe, adversus Deum, qui nondum natos amat misericorditer, & odit inculpabiliter, negare non possumus. Ad infantes autem sidelium quod attinet, cum Deus vi sederis gratuiti ipsorum sit Deus; illosque ex parente sideli, altero saltem, sancos appellet Paulus; & eosdem renunciet regni exlessis haredes, exsorum Dominus; si moriantur in infantia ante annos discretionis, optime de illis speramus: Nec dubitamus infantium talium Angelos, ministratorios illos & tenella ætatis illus amantissimos spiritus, quibus faciem siam Deus nunquam non exhibet, propter hos ipsos emitti vel maxime, suoque osseio promptissime sunçi,

# İX.

Electionem aliam generalem, universilem, indefinitam: similiter completam & incompletam, peremptoriam, & non-peremptoriam, revocabilem & irrevocabilem, velut temeraria curiositatis audax inventum, dicimus Deo ignominiosum; & inimicum confolationi fidelium esse. Illud quidem; quia Dei prastitutum, quod secundum electionem est, manet sirmum, neque Deum vocationis donorumque pænitet: hoc vero, quia prædestinatos nos esse latamur secundum propositum ejus, qui agit omnia ex confisio voluntatis sua potentis.

### X.

Electorum definitus est certusque numerus, qui nee augeri nee minui, neque ex electo reprobus aut ex reprobo electus fieri potest. Stat enim, teste Paulo, sels dum Dei sundamentum, habens sigillum hoc, Novet veus, qui sint sii. Cumque absurdum sit existimare divina consilia moveri casu, aut pilorum passerumve curam Deo majorem esse quam hominum, temerarium quoque est electorum numerum certum negate.

### XI.

Deus qui electis suis benedicit benedictione spirituali omni, quos dilexit ante jacta mundi sundamenta inimicos, diligitque reconciliatos per Christum magis, prosecto filiis suis jam vocatis, conversis, justificatis & sanctificatis, electionis ipsorum atque sutura glorue sensum gustumque in mortali hac vita non invidet; sed charitatem suam in corda ipsorum large essundit; spiritu adoptunis ipsos de peccatorum remissione, & parta per Christum salute ita certos reddit, ut in hujus vita miseriis sirmam & inconcussam consolationem habere, imo in afflictionibus etiam sub spe gloriar Dei gloriari possint. Quia tamen electorum officium est non esserri, aut carnali securitate dissucre; contra potius studere, ut vocationem & electionem suam sirmam reddant, suamque operentur cum timore & tremore salutem, sensus illius ac cerritudinis mensum Deus largitur quantam, & quomodo, cum gloria sua, tum ipsis quoque electic expedire optime unus omnium novit.

### XII.

Quis decretorum divinorum sit ordo & numerus, quandoquidem viæ Des non sunt sicut viæ nostræ, & cogirationes Dei non sunt, sicut cogirationes nostræ, nec quisquam ipsi à consilio suit, nos ssta ei uni & soli permittimus, cujus intelligentiæ, teste Psalmista, non est numerus. Quia tamen prædestmare includit & sinem & media ad sinem, nos housinem uno eodemque actu primum ad gloriam, deinde ad gratiam; ad salutem nempe & ad vocationem, sidem, justide de sicationem

ficationem & sanctificationem esse destinarum credimus. Crediderunt enim quotquot orginati erant ad vitam æternam.

### XIII.

Reprobationem & damnationem ipsi quoque distinguimus. Cur hunc præ illo Deus reprobaverit, extra Dei ¿ lam, causam nullam admittimus. Quem enim vult, indurat. Cur vero hunc vel illum damnet, propter peccatum sieri, & per ossensas reatum in hominem ad damnationem venisse, magistro Apostolo, didicimus. Et revera, ut Deus non damnat nisi propter peccatum, sie damnare non decrevit, nisi propter peccatum.

### XIV.

Damnationis causam propriam igitur, & proximam, intra impios ipsos quarere, ecclesias nostra sidei commissa docemus, peccatum videlicet, sive hareditarium illud, sive adversus Legem, aut Euangelium pravaricatio sit. Quoties item de causis damnationis facienda est mentio, non tam ad causam supremam & arcanam, justamque Dei voluntatem, quam ad hominis impij peccatum & culpam attendendum esse monemus, ut palam constet, nihil damnatis prater meritum evenire. Deum autem ad peccandum quempiam cogere, vel peccati esse autorem, plane horremus. Nam Deus noster non delectatur ulla injustitia, & odit omnes, qui operam dant iniquitati.

Subscripserant,

tob. Iacobus Breitingerus, Tigurinus. Marcus Rutimejerus, Bernensis. Sebastianus Beckius, Bastliensis. VV olfgangus Mayerus, Bastliensis Eccles. administer; Iohannes Conradus Kochius, Scaphusianus.

# Judicium

#### Dε

# PRIMO ARTICVLO,

Nomine Orthodoxarum Ecclesiarum Nassovio-VVetteravicarum.

# DE ELECTIONE.

Sententia falfa, qua passim in Belgio est disseminata. Sententia vera, que hactenus in Eccelefis Belgicis fonuit.

Į.

Voluntas Dei, qua vult fideles perseverantes salvare, est totum electionis decretum.

1.

Confilium Dei, quo ab æterno decrevit, quorundam de universitate generis humani miseri pro suo beneplacito misereri, eosque ex statumiseriæ in statum gratiæ translatos side in Christum donare, indeq; in statum gloriæ traducere, ad laudé glorie gratie suæ, est totum electionis decretum. Rom. 8.29.30. Eph. 1.4,5.

11. Electio-

II.

Electionis ad salutem duo sunt actus. non remporis, sed naturæ ordine distincti: unus de fine, alter de mediis. Ioh. 6. 40. Ephes. 1. per totum. Et in his mediis primum obtinet locum Christus mediator, cui Deus electos dedit, ut fide in ipsum gratis servarentur, quotquot servantur. Ephes. 1.3.4. Iohan. 3. 16. & legg.

### İΠ.

Electio ad salutem est tantum unica, Rom. 9. per totum. Eademque est ratio electionis in V. & N. Testamento, Rom.9.11.16.

### IV.

Causa impulsiva electionis est purum putum Dei beneplacitum, quo complacuit ipfi dare regnum electis suis, Luc.12. 32. iisdemque revelare mysteria falutis, Matth.11.26. Confer Rom.9.10. Ephel.1.verl.5:

### V:

Electio ad salutem est immutabilis. Rom. 9.11. 2. Tim. 2. 19. ac proinde numerus electorum apud Deum ita est certus, ut nec augeri nec minui possit. Luc.10.20. Apoc.21.27.

Fides per charitatem efficax, est fru-Aus electionis: Deus enim nos elegit, ut essemus sancti & impolluti, Ephes. 1. 4. Confer 1. Iohan. 4. 10. 19. & Ioh. 15. 26.

### VII.

Homo electus in hac vita certus esse potest de sui electione: quippe quam

### II.

Quatuor distincta decreta consideranda sunt in electione ad salutem. Primum est, quo Deus decrevit Filium suum piacularem victimam hominibus dare : secundum, quo decrevit credentes falvare: tertium, quo media ad fidem necessaria conferre proposuit: quartum, quo decrevit stgillarim eos salvare, quos in fide ad finem perseveraturos prævidit.

### III.

Electio ad salutem est indefinita vel definita, generalis vel fingularis, & hæc rursus incompleta vel completa; revocabilis vel irrevocabilis, non peremtoria vel peremtoria. Et alia est ratio electionis in Vereri & Novo Testamento:

### IV.

Decretum electionis universale, de salvandis sidelibus, est absolutæ voluntatis Dei, illiusque causa impulsiva est solum Dei beneplacitum; sed Decretum electionis singulare, de singularium salure, revera est conditionatum; quippe innixum fidei, tanquam conditioni prævisæ, sine qua non placuit Deo hunc vel illum eligere.

### V.

Electio incompleta & non-peremptoria potest interrumpi, atque interdum interrumpitur, ita ut in-complete electi possint, seri reprobi, numerusque illorum augeri & minui.

#### VI.

Fides, fideique obedientia, est conditio antecedens electionem; quæ, ut gratiosa & Euangelica dignitas, movit Deum ad electionis præmium his præ aliis destinandum.

### VII.

22000 2000 Electionis ad gloriam fensus certus non est in hac vita.

2

1

DΕ

ex testimonio Spirirus sancti, & infallibilibus mediis saluris, puta side, sidei sensu, sidei lucta cum dubitationibus, spe denique viva & charitate non sucata, per gratiam Spiritus sancti infallibiliter cognoscere potest ac debet.

# DE REPROBATIONE.

Sententia falfa, que passimin Belgio est disseminata.

Sententia vera, que hactenus in Ecclesiis Belgicis obtinuit.

Ť.

Voluntas Dei, qua vultinfideles perfeverantes fub ira relinquere, est totum Reprobationis decretum. Ī.

Confilium Dei, quo ab æterno sapienter, libere & immurabiliter decrevit, quosdam de universitate generis humani miseri non-eligere, & illos juste propter peccatum damnare, est totum Reprobationis decretum. Matth. 7.23. Rom. 9. 21,22. 1. Thess. 9: Iud. 4. Apocal. 17. 8.

Ϋ́Ι.

Reprobationis decretum est univerfale vel singulare. Illud de insidelibus perseverantibus reprobandis:hoc de singularium hominum damnatione. H.

Reprobationis actus duo sunt, præteritio sive non-electio singularium hominum, & damnatio, scu præparatio pænæ. Illa in Scripturis dicitur non-inscriptio in librum vitæ, Apocalyps. 17. 8. ista coagmentatio ad interitum, Rom. 9.22.

III.

Decretum damnationis universale, est absolutum; singulare, condicionatum, quippe innixum insidelitati & perseverantiæ in illa, tanquam conditionià Deo præscitæ,

III.

Causa impulsiva præteritionis est placitum seu voluntas Des libertima, Matth. 11. 25, 26. Roman. 9. 11. 18. 27. Damnationis autem causa est respectus certus ad peccarum. Nam quia Deus in tempore non damnat reprobos nis proprer peccatum, abæterno non nis proprer peccarum illos damnare destinavit. Matth. 25. 41. Roman.

ĮV.

Reprobatio est universalis vel singulatis: & hæc incompleta, revocabilis, & non-peremptoria, vel completa, irrevocabilis & peremptoria. IV.

Reprobatio est unica: eademquo ipsius ratio est in Veteri & Novo Testamento, Rom. 9.

2 at a a direction co.cli

V

Quod Deus homines quosdam præterit gratia prædicationis Euangelij, ejus rei causa est sola Dei voluntas. Deuter. 7.6.7. Matth. 11. 25, 26.

V.

Quod Deus homines quos dam Euangelij præconio ad falutis participationem non invitat, solius est beneplaciti, non absoluri, sed talis, quo homines istos ob insigne aliquod peccatum Euangelij sui annunciatione destitui cupit.

### COROLLARIV M.

Tametsi Deus ob peccarum originis infantes damnare potest: Christiani tamen parentes de falute suorum infantulorum minime dubitare debent: quia ipsis & liberis ipsorum facta est promissio Genes. 7, 7. Marc. 10, 16. Actor. 2, 39.

Infantium nec electio est, nec reprobatio.

# Judicium

# DE PRIMO ARTICVLO, qui est,

# DE PRÆDESTINATIONIS DECRETO:

Exhibitum nomine Orthodoxarum Ecclesiarum Nassovio-VV etteravicarum.

# DE ELECTIONE.

Sententia vera qua in Ecclesiis Belgicis hactenus sonuit.

### THES. I.

Confilium Dei, quo ab æterno decrevit quorundam de univerfitate generis humani miseri pro suo beneplacito misereri, eosque ex statu miseriæ in statum gratiæ transsatos side in Christum donare, indeque in statum gloriæ perducere, ad laudem gloriosæ gratiæ suæ, est totum electionis decretum. Sententia falfa, que passim in Belgio est disseminata.

### THES. I.

Voluntas Dei, qua vult fideles perfeverantes falvare, est totum electionis decretum.

# Consirmatio vera sententia.

Augustinus cum alibi, tum in libro de Corrept. & Grat, recte docet, doctrinam de Prædestinatione publice esse proponendam, quod Christus & Apostoli eam prædicarint; quod ea faciat, utin Deo gloriemur, non aurem innobis; quodque in veritate & pietate contra falsitatem & impietatem fideles muniar. Quæ omnia tum demum consequimur, quando hanc doctrinam proponimus, & sobrie,

& reverenter, & prudenter, & denique plane. Quod postremum non observarunt Remonstrantes, quando voluntatem Dei, qua vult fideles perseverantes servare, dixerunt esse totum electionis decretum. Nam Scriptura aliquid amphus nobis proponit de decreto Electionis: esse nimirum beneplacitum Dei, quo ille decrevit certos quoídam homines ex communi interitu per gratiam exemtos, fideque in Christum donatos, xternum glorificare. Rom 8. 29,30. Ephes. 1. 4,5,9. Rom. 9. 11. ex quibus locis colligitur, Deum ab æterno decrevisse, certis quibusdam hominibus fidem donare. Quando igitur dicimus, Deum elegifie credentes, exprimimus terminum ad quem, adeoque fidem intelligimus consequenter. E contrario exprimimus terminum à quo, quando dicimus, Deum elegisse Quem utrumque terminum Scriptura nos inimicos suos, adeoque miseros. passim conjungit, quando negotium salutis nostræ nobis ob oculos ponit. vide Roman. 7. 17. 18. Cxterum tale objicitur Deo eligenti humanum genus, quale vocat & justificat, nempe miserabile. Executio siquidem (ur haber Maxima Theologica) est speculum decreti. Et vero misericordia ibi locum habet, ubi miseria. Hinc ipse Deus in hoc argumento dicit; Miserebor, cujus misertus fuero: & commiserabor, quem commiseratus suero. Rom. 9.15.

# Thesis vera 11.

Electionis ad falutem duo funt actus, non temporis, sed naturæ ordine distincti: unus de fine, alter de mediis: Et in mediis primum locum obtinet Christus Mediator:

# Thesis falsa 11.

Quatuor distincta decreta in electione ad falutem funt confideran-Primum est, quo Deus decrevit Filium fuum piacularem victimam hominibus dare: Secundum, quo decrevit credentes falvare: Tertium, quo media ad fidem necessaria conferre proposuir: Quartum, quo decrevit sigillarim eos falvare, quos in fide ad finem perseveraturos prævidit.

# Confirmatio veræ Sententiæ.

Actus divini beneplaciti in Deo est simplex: sed quoad nostrum intelligendi modum, duas habet veluti distinctas præordinationes & quasi partes; unam de fine, alteram de mediis. Quam docendi rationem in hoc argumento & natura & Scriptura nobis suppeditat. Natura enim docet, sapientem in omni actione fua & finem fibi præstituere, & media ad finem constituere. Cum igitur Deus sit ipsa sapientia, hosce duos actus in omnibus ejus actionibus ut conjungere, fic quoque distinguere, magnum est operaprerium. Deinde sacra Scriptura hos ipsos actus conjungit in compendio Euangelij, Iohan. 3. 16. & in aurea salutis catena, Roman. 8. quando vitam æternam & fidem, glorificationem & justificationem, seu gloriam & gratiam simul nominat. Porro in mediis istis primum locum obtinet, adeoque reliquorum mediorum fundamentum est Christus mediator, cui Deus electos dedit, ut side in ipsum servarentur gratis, quotquot servantur, Ephes. 1.3.4. Iohan. 3. 16. & seqq. Nimirum in Christo eligimur, ut adoptionem in illo consequamur. Et Deus ideo donat nobis Chriftum, & nos Christo, quia elegit nos dilectos prosua gratia. unde liquet seriem decretorum, quam Remonstrantes constituunt, pugnare cum Scriptura, imo eriam cum ipsa natura, quæ docet, remedium esse posterius morbo, naturæ ordine.

# Thesis vera 111.

Electio ad salutem est tantum unica: eademque est ratio electionis in Veteri & Novo Testamento.

# Thesis salsa III.

Electio ad salutem est indefinita & definita, generalis & fingularis, & hæc rursus incompleta vel completa, revo-

cabilis

cabilis vel irrevocabilis, non peremptoria vel peremtoria. Et alia est ratio Electionis in V. & N. T.

# Confirmatio verz Sententia.

Apostolus Rom. 9. & Ephes. 1. unicam duntaxat tradit Electionem, eam nempe, qua Deus ab æterno proposuit in sese, de universitate generis humani miseri, certos aliquos gratiæ & gloriæ suæ participes esticere in Christo, ad laudem suám & salutem ipsorum. Proinde distinctiones electionis à Remonstrantibus consiètæ, non conveniunt sapientiæ & immutabilitati Dei. Nam neque sapientis est, temere aliquid sibi proponere: neque constantis, in singula pene momenta mutare suum propositum. Ad Electionem in V.T. quod attinet, illius eadem est ratio, quæ electionis in N.T. cum eadem sit ratio sæderis gratuiti sub V. & sub N. T. Quotquot enim à principio mundi suerunt salvi sacti, ij omnes per meritum Agni mactati ab origine mundi; perque sidem & Spiritum ipsis essicaciter applicantem λύτρε Christi ενέργειων, servati sunt. Heb. 11. & 13. 8.

# Thesis Orthodoxa IV.

Thesis Heterodoxa IV.

Causa impulsiva electionis est purum purum Dei beneplacitum, quo complacuit ipsi dare regnum electis suis, issdemque revelate mysteria salutis,

Decretum electionis universale de salvandis sidelibus, est absolutæ voluintatis Dei, illiusque causa impulsiva est solum Dei beneplacitum. Sed decretum electionis singulare, de singularium salute, revera est conditionatum, utpote nixum conditione sidei prævisæ.

# Confirmatio vera Doctrina,

Prævisa fides non potest esse causa electionis: quia electi sumus, ut credamus: non vero credimus, ut eligamur. Ephef. 1. 4. 5. Quæ sententia adeo clara est, ut etiam in Cimmerijs Papatus tenebris, Scholastici renebriones non potuerine ipsius lucem effugere. Diserte enim docuerunt, amorem communicationis seu benevolentiæ, quo Deus diligit etiam hostes suos, non nisi à Dei voluntate pendere: amorem vero complacentiz seu concupiscentiz, przssupponere amabilitatem : objecti. Quo pertinet illud, quod de duplici dilectione tradi solet. Nimirum diligimus aliquem vel ut sit bonus, vel quod sit bonus. Deus ab æterno nos dilexit, ut essemus sancti, non quod essemus sancti: & nos eligendo, dignos secit, non autem dignos invenit. Sola igitur Dei & oxía est electionis causa impellens, juxta illud Christi, Luc. 12. 32. Ne time parve gren: Nam placuit Patri vestro dare vobis regnum illud. Vbi verbo &donav fignificatur, ex gratuito misericordiæ sonte fluere vitam æternam. Quod ipsum docet Apostolus Rom. 9. 15. 16. Nam Mosi dicit: Miserebor, cuius misertus fuero; & commiserabor, quem commiseratus fuero. Nempe igitur electio non est eius , qui velit ; neque eius , qui currat , sed eius qui miserctur , nempe DEI.

# Thesis Orthodoxa V.

Thesis Heterodoxa V.

Electio ad falutem est immutabilis: ac proinde numerus electorum apud Deum ita certus est, ut nec augeri, nec minui possit.

Electio incompleta & non-peremptoria potest interrumpi atque interrumpitur, ita ut incomplete electi possint sieri reprobi, numerusque illorum augeri & minui.

# Confirmatio vera sententia.

Adco firmum est Electionis decretum, ut quam non potest mutari Deus, tam non possit infringi illius decretum de servandis electis. Dona siquidem Dei sunt cipes april 11. 29. Estimum manet propositum Dei, quod est secundum electionem. Rom. 9. 11. Solidumque stat sundamentum Dei, habens hoc sigillum, Novit Dominus cos, qui sunt sui. 2. Tim. 2. 19. Quare cum nomina electorum sint scripta in cœlis Luc. 10. 20. & in libro vitæ Apoc. 21. 27. sieri non potest, ut numerus illorum augeatur vel minuatur.

Thesis Orthodoxa VI.

Thesis Heterodoxa VI.

Fides per charitatem essicax, est fru-Aus electionis. Fides, fideique obedientia est conditio antecedens electionem, quæ ut gratiosa & evangelica dignitas mouit Deŭ ad electionis præmium, his præ alijs destinandum.

### Confirmatio vera Sententia.

Deus nos elegit, ut essemus sancti & impolluti, Ephes. 1. 4. Et in hoc est charitas; non quod nos dilexerimus Deum, sed qued ipse dilexerit nos, 1. Ioh. 4.10. nosque diligimus Deum, quoniam ipse prior dilexit nos. Ibid. vers. 19. Confer hanc Thesin cum superiori quarta.

Thesis Orthodoxa VII.

Thesis Heterodoxa VII.

Homo electus in hac vita certus esse potest de sui electione. Electionis ad gloriam fensus certus non est in hac vita.

# Confirmatio vera Sententia.

Certitudo electionis non tantum nobis spectanda est in Deo, sed etiam in ipsis electis; quos oportet de sui electione certos esse, tum ut sint grati erga Deum, tum ut in rebus adversis consugiant ad inexpugnabilem Prædestinationis arcem. Potest autem homo sidelis electionem sui colligere ex testimonio Spiritus Sancti, & infallibilibus medijs salutis, puta side, sensu & lucta sidei, spe denique viva, & charitate non sucata. Nam Spiritus Sanctus testatur una cum Spiritu nostro, quod simus silij Dei, Rom. 8. 16. & vera sides est anapologia negimens, Roman, 4. 22. Ephes, 3. 12. ideoque repugnat ipsi dissidentia. Fides præterea luctatur cum dubitationibus, Rom. 4, 18. extinguir ignita tela Satanæ, Ephes. 6. 16. & profert opera charitatis erga Deum & proximum Iacob. 2. 17. Rom. 6. 12. 13. Quæ omnia sunt munique electionis ad salutem, omni exceptione maiora. Atque hæc Methodus vere Analytica observanda est in praxi huius doctrinæ, ut ab essectio assurgamus ad causas.

# DE REPROBATIONE.

Thesis Orthodoxa I.

Thesis Heterodoxa 1.

Confilium Dei, quo ab xterno sapienter, libere & immutabiliter decrevit quosdam de universitate generis humani miseri non eligere, & illos iuste Voluntas Dei, qua vult infideses perfeverantes sub ira relinquere, est totum Reprobationis decretum. propter peccatum damnare, est totum reprobationis decretum.

# Confirmatio vera Sententia.

Proposita reprobationis definitio confirmatur ex Matth. 7. 27. Rom. 9. 21. 223 1. Thess. 5, vers. 9. Iud. vers. 4. & Apoc. 17. 8. Lucemque accipit ex Thess prima de Electione.

# Thesis Orthodoxa II.

Thesis Heterodoxa II.

Reprobationis actus duo funt, præteritio seu non-electio singularium hominum, & damnatio seu præparatio pænæ.

Reprobationis decretum est univerfale, vel singulare. Illud de insidelibus perseverantibus: hoc de singularium hominum damnatione.

# Confirmatio vera Sententia,

Præteritio seu non-electio, in Scripturis dicitur non-inscriptio in librum vitæ, Apoc. 17.8. est que actus negativus, quo Deus statuit quorundam hominum non misereri. Damnatio in Scripturis dicitur, coagmentatio ad interitum, Rom. 9. 22. & descriptio ad damnationem. Iud. vers. 4. est que actus positivus, quo Deus statuit quosdam homines propter peccatum damnare.

### Thesis Orthodoxa III.

Thesis Heterodoxa III.

Causa impulsiva præteritionis est voluntas Dei liberrima: damnationis autem causa est respectus certus ad peccatum.

Decretum damnationis universale est absolutum; singulare, conditionatum, quippe innixum instellitati, e perfeverantia in illa, tanquam conditioni à Deo prascita.

# Confirmatio veræ Sententiæ.

Deus habet jus absolutum in suas creaturas & homines, multo magis quam figulus habet absolutum ius in lutum & vasa sua, formandi & ordinandi ea ad decus vel ad dedecus, absq; iniustitia prout voluerit, Rom. 9.20.21. 22. Ex hoc igitur fure absolute, Deus omnes homines ordinare poterat ad interitum, si voluisser. Sed quia se non tantum absolutum Dominum, sed & sustum iudicem declarare voluit, absoluto suo iure in ordinandis aliquibus ad interitunon est usus, sed usus est iure ordinato & revelato in lege, qua dicit; Anima qua peccaverit, morietur. Ezech. 18, 20, hoc est, ordinavit ad damnationis pænam, non utique innocentes, fed peccatores in Adamo. In Adami enim corrupta perditionis massa ( ut vocat Augustinus Epist. 106.) omnes intuitus, quos non elegit in Christo, nec ordinavit ad gratiam & gloriam indebitam ex misericordia, eos reprobavit ad iram, hoc est, ad pænam peccato debitam, ex institia. Prioris actus, quo decrevit Deus quosdam non-eligere, causa est voluntas Dei liberrima, Matth. 11. 25. 26. Rom. 9-II. 18. 21. posterioris, quo decrevit cosdem damnare, causa est respectus peccati. Nam quia Deus in tempore non damnat reprobos nisi propter peccatum, ab æterno non nisi propter peccatum illos damnare decrevit. Manet enim immota regula : quicquid Deus in tempore facit, ab aterno facere decrevit. Et hoc vult Apostolus, quando Rom. 9. 21. 22. electos vocat vasa mitericordiæ parara ad gloriam: reprobos vasairæ: adaptara ad interitum: ita enim supponit poccatum, quia Deus non irascitur creatura, nisi ob peccatum. ira quippe est pæna, quam ex ordine iustitiæ nulli irrógat Deus nisi ob peccatum. Ad itam igitur, hoc est, ad pænam, neminem ordinavit, nec ordinat nisi ob peccatum. Nequetamen in peccato oportet hic sublistere, sed assurgere ad obdoxious, que est causa presertionis, seu non-electionis.

Thefis

Thesis Orthodoxa IV.

Thesis Heterodoxa 1 V.

Quod Deus homines quossam præterit gratia prædicationis Evangelij, eius rei causa est iusta & libera eius voluntas.

Quod Deus homines quossam Evangelij præconio, ad salutis participatione non invitat, solius est beneplaciti, non absoluti, sed talis, quo homines istos, ob insigne aliquod peccatum, Evangelij sui annunciatione dessitui cupit.

# Confirmatio vera sententia.

Hie nobis sufficere potest illud Christi, Matth. 11. 25. 26. Gloriam tibi tribuo, Pater, Domine cœli & terra, quod hac occultaveris à sapientibus & intelligentibus, & ea retexeris infantibus. Etiam Pater, quia ita placuit tibi. Quo ctiam pertinet locus Deut. 7. 6. 7.

# DE PRIMO ARTICVLO,

qui est

de

# Electione ad vitam æternam

# Sententia & Suffragium Genevensium:

### THESIS L

DEus ab æterno, ex mero beneplacito voluntatis suæ, certas personas, ex semine & posteris Adæ, in, & cum eodem lapsas, reas & corruptas, decrevit in Christo per & propter Christum, ex eadem & donie in hune sinemipsis singulariter à Patre destinatum, gratiose & efficaciter vocare, side donare, iustificare, per Spiritum regenerationis sanctificare, & per hæc, & post hæc omnia, tandem in æternum glorisicare.

# Hæc Thesis probatur ex manifestis istis locis.

Ephel. 1. 4. Elegit nos in iplo, ante iacta mundi fundamenta, ut esemus sancti & inculpaticoram iplo in charitate: Postquam nos pradestinavit in adoptionem per Iesum Christum in sese, secundum beneplacitum voluntatis sua. In laudem gloria gratia ipsius, qua nobis gratiosus fuit in dilecto. Et vers. 11. In ipso sumus sortem adepti, pradessinati secundum propositum illius, qui operatur omnia secundum constitum voluntatis sua, ut simus nos in laudem gloria ipsius.

Ephes. 3. 10. Ad manifestandam per Ecclesiam multifariam sapientiam Dei , secundum

propositum aternum, quod fecit in Christo Iesu Domino nostro.

2. Tim. 1.9. Servavit nos, & far. Eta vocatione vocavit, non fecundum opera nostra, sed secundum proprium propositum & gratiam, qua data nobis fuit in Christo Iesu ante tempora secularia.

Tit. 1. 2. In spem vita aterna, quam Deus, qui mentiri non potest promisit, ante tempora

Secularia.

Rom. 9.11. Nondum natis pueris, cum nondum boni vel mali quicquam fecissent, at propositum Dis, quod est fecundum electionem, sirmum maneret, non ex operibus, sed ex vocanies, Dictum est ei, Maior serviet minori.

Malach. 1. 2. An non erat Esau frater Iacobi? inquit Dominus. Iacobum autem dileni,

Esavum vero odio habui.

Rom. 9. 18. Miseretur cuius vult, & quem vult, indurat.

Ich. 13. 18. Non dico de vobis omnibus, scio quos elegerim.

2. Thes. 2. 13. Nos autem debemus perpesuo agere gratias de volis, fratres dilecti in Domino, quod Deus vos elegit à principio ad falutem, in fanctificatione Spiritus, & fide veritatis.

Rom. 3. 4. Quid igitur precellimus? nequaquam: ante enim evicimus & Iudeos & Gen-

tiles omnes esse sub peccato.

Et vetl. 14. Omne os obturetur, & obnoxius fint têtus mundus iudicio Dei. Et 12. Non est distinctio, quandoquidem omnes peccauerunt, & destituuntur gloria Dei.

Rom. 5. 12. Per unum hominem peccatum in Mundum introjt, & per peccatum Mors; &

ita in omnes homines mors transijt, in illo, in quo omnes peccaverunt.

Galat. 3. 22. Scriptura conclusii omnia sub peccato , ut promissio per sidem Iesu Christi daretur credentibus. Ideo vasa msericordia appellantur.

1. Pet. 1. 20. Christus preordinatus anteracta mundi fundamenta, & manifestatus ultimis

temporibus propter vos, qui per eum creditis in Deum.

Ich. 17.10. Omniamea tua funt, & tua funt mea, & in ipsis glorificor; oro pro illis, quos dedisti mint, quia tui sunt.

Isa. 9.5. Filius nobis natus, nobis dutus.

Roth. 8. 28.32. Scimus omnia cooperari in bonum is qui diligunt Deum, nempe iis qui funt voesti secundum ipsius propositum: Nam quos prassivit, id est, pravordinavit, eos etiam pradesinavit seri conformes imagini si y sui, ut set primogenitus inter multos si artes; quos autem pradessinavit, etiam vocavit: Quos vo avit, etiam sussissivit; & quos iustissivit, cos etiam glorificavit. Qui nosis omnibus dedit silium, quomodo non & omnia cum ipso nobis daret? Quis accusabit electos Dei? Deus est, qui iustissicat.

1. Pet. 1. 2. Electi secundum zegyvwow praordinationem Dei Patris, in fanctissicatione

Spiritus, ad obedientiam, & afpersionem sanguinis Christi.

1. Petr. 2. 9. Vos estis genus electum, regium sacerdotium, gens sancta, & populus peculiaris.

Apocal. 7.14. Qui sunt cum Agno, sunt vocati, electi & fideles.

Apocal. 21. 27. Non intrabit in ipsam guicquam immundum, nec qui facit abominatios nem, & dat operam mendacio: sed ij qui scripti sunt in Libro vit.e Agni.

1. Pet. 1. 22. Animas vestiras purificastis, auscultando veritais per Spiritum,

### THESIS II.

Ex eadem mera & donia, & voluntatis in sele proposito discrevit istas personas ab alijs, in eadem massa, & sub codem reatu existentes, nec ulla dignitate, qualitate, dispositione alijs præcellentes.

Rom. 3.9. Quid igitur precellimus. &c. Et 22. Non est distinctio.

i. Cot. 4.7. Quis te discernit? Ecquid habes quod non acceperis? Quod si accepisti, cur

gloriaris, &c.?

Ephel. 2.3. Eramus filij ira ut & alij. Et verl. 8. Servati estis ex gratia per sidem; hoe non est ex vobis: est donum Dei, non ex operilus, ne quis glorietur. Lege qux ibid. susius habentur.

Rom. 5. 10. Eramus inimici; tit & ad Titum 3. 3. Eramus & nos quondam infenfati, rebelles, errantes, fervientes varijs cupiditatibus, & voluptatibus, vitam agentes in malitia & invidia, odiofi & odio invicem habentes.

Ephel. 2. 12. Mementote vos quondam Gentes, in carne, fuisse absque Christo, extraneos à

pactus promissionis, spem non habentes, & sine Deo in mundo.

1. Ioh. 4. 10. In hoc est charitus, non quod nos Deum dilexerimus, sed quod ille dilexit

Et vers. 14. Nos Deum amamus, quia ille prior amavit nos.

Ich. 15. 16. Vos non me elegistis, sed ego elegi vos.

Rom. 4. 7. Deus vocat que non sunt, tanquam si essent.

### THESIS III.

Omnis qualitas vel conditio laudabilis in homine, qua ad vitam æternam aptus est, est posterior illo actu &donias, imo illius verum & germanum essectum: potissimum sides, nobilissimum & eminentissimum opus spiritus Regenerantis.

Eph. 1. 23: Que oft corpus ipsius, & ωλήρωμα illius, qui implet omnia in omnibus.

1. Cor. 12.6. Deus qui operatur omnia in omnibus est unus.

Iacob. 1.18. Ipse voluntate sua genuit nos.
1. Pet. 1.22. Per spiritum veritati obedimus.

2. Cor. 3. 5. Non quod simus apti ex nobismetipsis, vel ad cogitandum quicquam, sed ommis nostra est à Deo.

Philip. 2., 13. Deus operatur in vobis & velle & perficere, wie mis Conías.

Philip. 1. 29. Pobis exapídn, gratiose concessum est pro Christo, non tantum in ipsum credere, sed & pro ipso pati.

Ephef. 6. 23. Pax fratribus, & charitas cum Fide à Deo Patre, & à Domino nofro Iesu

Christo.

Heb. 13. 20. Deus pacis aptet vos in omni bono opere, ad faciendam voluntatem ipsus, faciens ipse in volis quod acceptum est coram eo, per Christum Iesum.

Ephel. 1.11. Deus operatur omnia secundum consilium voluntatis sua. Galat. 4.9. Quum Deum cognoveritis : imo magis cogniti fueritis ab ipso.

### THESIS IV.

Vocatio esticax per Evangelium, & sides cordibus insusa & impressa, sunt media ad istius decreti sinem obtinendum à Deo ordinata: atque ab ipsomet in tempore, cum eadem, qua ab æterno decrevit, personarum distinctione, dispensata.

Ioh.17. 6. Manifestavi nomen tuum hominibus quos dedisti mihi de mundo: tui erant, & tu mihi illos dedisti, & ipsi ebservarunt verbum tuum: Dedisti ipsis verbatua, que dedisti nili i,&

ipsi receperunt ea.

Actor. 13. 48. Crediderunt quotquot erant ordinati ad vitam aternam.

1. Pct. 1. 4. Heredit as immarcessibi is & incontaminata, pro nobis in calis conservata, qui in virtute Det per sidem custodimur in sulutem, que parata est revelari in ultimo tempore, verbi gratia, Obtinentes sinem sidei vestre, sulutem a rimarum.

Pfal. 147. 19. Declarat verba sua Lacobo, statuta sua & iudicia sua Ifraeli: Non sic fecit omnè

genti; iudicia non norunt.

Tit. I.I. Fides electorum Dei.

Rom. 8.30. Quos pradestinavit, eos etiam vocauit, quos vocavit, eos etiam iustificauit. Matth. 13.11. Vobis datum est cognescere mysteria regni cœ'orum, ipsis autem non est datum: Beati vestri oculi, quia vident, & aures vestra, quia audiunt.

H.bemi dabitur, scilicet, gratia pro gratia, loh. 1.15. Gratia pabuli, pro gratia vitæ.

2. Thes. 3. 2. Fides non est omnium.

Luc. 10. 21. Iesus exultavit Spiritu, & divit, Benedico tibi Pater, Domine cali & terre, quod ista absonderis sapientibus & intelligentibus, & revelaveris ea parvulis. Ita Pater, quia sic complacitum est tibi. Nemo novit Filium, nisi Pater, neque Patrem, nisi Filius, & is cui Filius revelare volucrit.

Ich. 6.65. Nemo poiest venire ad me, nist ei datum faerit à Patre meo, & vers. 45. Qui-

sunque audivit à l'atre & didicit, venit ad me.

Ioh. 9.39. Veni in hunc mundum ad exercendum indicium, ut qui non vident, videant,

& qui vident, caci fiant

Ioh. 10. 37. Quamvis tot signa fecisset coram ipsis, non tamen credebant in ipsum, ut impleretur verbum Prepheta Isaa, quod dixit, Domine, quis credidit pradicationi nostra? ut cui revelatum fuit brachium Domini? Propterea non poterant credere, quia etiam dixit Isaias, Excacauit ipsorum oculos, & induravit cor ipsorum. C.

1. Petr.

I. Petr. 1. 20. Christus manifestatus ultimis temporibus propter vos, qui per eum crediti; in Deum.

Rom. 11. 9. Electio obtinuit, reliqui indurati fuerunt.

Ioh. 10.16. Habeo etiam alias oves, que non funt ex hoc ovili, illas etiam oportet me adducere, & audient vocem meam.

Actor. 18.10. Est mihi populus multus in hac civitate,

### THESIS V.

Decretum hoc apud Deum stat firmum & immotum, adeo ut quicunque electus est, semper ad finem gloriæ, sed non niss per media à Deo instituta, & inviolabilia perveniat ; nec unquam electus ficri potest reprobus.

Rom. 9.11. Vt propositum Dei, quod est secundum electionem, sirmum maneret, non ex ope-

ribus, sed ex vocame.

2. Tim. 2.19. Fundamentum Dei stat sirmum, habens hoc sigillum, Deus novit suos. Et,

Recedat ab iniquitate, quicunque nominat nomen Christi.

Rom. 8.30. Quos pradestinavit, eos & vocauit, quos vocavit, &c. Quis criminabitur electos Dei? Deus est, qui instisseat. Et vers.37. In omnibus sumus victores per eum qui dilexit nos.

Isaix 65. 22. Electi mei facient veterascere opus manuum suarum.

Rom. 11. 29. Dona & vocatio Dei sunt aus aus Ansa.

Rom. 8. 39. Neque vita, neque mors, neque presentia, neque futura, poterunt nos separare ab amore Dei, qui est in Christo Iesu Domino nostro.

2. The fl. 2.13. Vos elegit à principio in sanctificatione Spiritus, & fide in veritatem.

Rom. 8.9. Qui non habet spiritum Christi, non est ipsius.

1. Pet. 1. 2. Electi secundum prædessinationem Dei Patris in sanctificatione Spiritus adobedientiam, & aspersionem sanguinis Christi.

Hebr. 6. 13. Deus volens magis oftendere immutabilitatem constili sui, hæredibus promissio-

nis fideiusit iureiurando.

Pfalm. 138.8. Dominus implebit pro me, Domine, benignit as tua in perpetuum, non deseres opus manuum tuarum. Isaix 41.9. Tu es servus meus, elegi te, neque reieci.

Rom. is. i. An reject Deus populum suum? Abst: nam & ego sum îsraelita. Et vers. 28; Sunt hostes, quoad Evangelium propter vos, sed sunt dil cti, quoad electionem propter patres.

Rom. 11.5. Reliquia secundum electionem gratia remanserunt in hoc tempore.

Matth. 24. 24. Exurgent Pseudochristi & Pseudoprophete, & facient signa & miracula magna, adeo ut seducturi essent, si fieri posset, ipsos electos. Et vers. 31. Angeli colligent electos ex quatuor ventis.

2. Thess. 2. 11: Mittet Deus ipsis efficaciam erroris, ut credant mendacio: & iudicentur omnes, qui non crediderunt veritati, sed delectati sunt iniquitate: sed debemus perpetuo gratias

agere de vobis Deo, fratres dilecti quod elegit vos Deus ab initio ad falutem, & c.

Apoc. 13. 8. Adorabunt bestiam omnes illi incola terra, quorum nomina non sunt scripta

in libro vitæagni.

Ioh. 10. 27. Oves mea vocem meam audiunt, & ego cognosco eas, & ipsa me seguuntur. Et ego do cis vitam eternam, neque unquam in eternum peribunt, & nullus rapiet eas de mara mea: Pater meus, qui mihi illus dedit maior est omnibus, & nemo potest rapere illus de manu Patris mei.

1. Ioh. 2. 19, Egressi sunt ex nobis, sed non erant de nobis; nam si fuissent de nobis, utique mansissent inter nos; scilicct hoc accidit, ut manifestum steret, non omnes esse de nobis.

# THESIS VI.

Notitiam, sensum, certitudinem istius decreti Deus electis in hac vita largitur, modo, mensura, tempore, quo ipsi placet. Nec ullus est electus, qui qui ætate rationis capace, non ante mortem, certissimam istius decreti persuasionem per Spiritum Sanctum accipiat.

1. Cor. 2. 9. Que auris non audivit, oculus non vidit, neque unquam ascendit in cor hominis, illa sunt, que Deus praparazit illis, qui ipsum diligunt: Deus revelavit illa nobis per Spiritum suum, qui Spiritus investigat omnia, etiam profunda Dei: Non accepinus Spiritum mundi, sed Spiritum, qui est à Deo, ut cognoscamus ea, que nobis data sunt à Deo.

Atqui 2. Tim. 1.9. Propositum & gratia Dei nobis data est in Christo ante tempora sacularia.

1. loh. 2. 20. Habetis unctionem à Sancto, & nostis omnia.

Luc. 10. 20. Gaudete, quod nomina vestra scripta sunt in calis.

Psalm. 25, 14. Arcanum Domini est pro timentibus ipsum, & fædus ipsus, ut notum faciat ipsis.

Apoc. 2.17. Vincenti dabo calculum album, & super illum calculum, novum nomen scri-

ptum, quod nemo novit, nisi ille qui accepit.

1. Thef. 1.4. Scientes, Fratres dilecti, à Domino, vestram electionem.

Rom. 8. 33. Quis accusabit electos Dei? Deus est, qui institucta. Atqui conscientia accusat: Habeant ergo necesse est sensum, & certitudinem certitudini conscientiæ oppositam: nempe, sidem electionis.

Ephel. 1. 13. Obsignati estis Spiritu Sancto promissionis, qui est arrhabo hareditatis vestra

ad redemptionem acquisitionis &c.

2. Cor. 1. 21. Is qui confirmat nos vehifeum in Christo, & qui etiam unxit nos, est Deus, qui

etiam obsignavit nos, & dedit arrhabonem Spiri ius in cordibus nostris.

2. Cot. 4.13 Habentes eundem Spiritum fidei, ut dictum est, Crodidi, & propterea locutus sum; nos etiam credimus, & propterea etiam loquimur: Loquitur autem ex hoc Spiritu Apostolus, Rom. 8.38. in sua & totius Ecclesiæ persona, Nihil nos separabit ab anore Dei, qui est in Chrisso sesu.

2. Pet. 1. 10. Studete vocationem vestram, & electionem sirmam sucere. Ergo observato hoc præcepto, potest haberi certitudo, quia inquit, 1. Ioh. 3. 19. Per charitatem, nempe per signum infallibile, agnoscimus nos esse ex veritate, & corda nostra certiorabimus coram ipso.

1. Ioh. 3. 29. & 4. 13. Ex hoc cognoscimus nos manere in ipso, & ipsum in nobis, quia dedit

nobis de Spiritu suo.

Rom. 8. 16. Spiritus adoptionis per quem clamamus, Abba, Pater, ipse testatur cum Spirisu nostro nos esse filios Dei. Quod si filij, ergo haredes, coharedes Christi, si modo cum ipso patimur, ut cum ipso glorificemur.

Psalm. 27.13. Va mihi, nisi credidissem videre bona Dei in terra viventium.

Psalm. 16.7. Benedicam Domino, qui mihi etiam de nocte dat confilium, renes mei instituunt me, Latatum est cor meum, & gloria mea latata est, etiam caro mea habitabit in securitate, notas mihi facies semitas vita.

2. Tim. 1.12. Scio cui crediderim, & sum certus illum esse potentem ad servandum deposi-

zum meum in diem illum.

#### THESIS VII.

Electio Patrum sub V. Testamento suit ab eodem sonte, ad eundem sinem, per eadem media principalia, atque in Novo; Id est, ex mero beneplacito, Dei, in Christo, per sidem ad salutem aternam suerunt ordinati.

Galat. 3. 8. Evangelizatum fuit Abrahamo, justificari gentes per sidem: Ii qui sunt ex side, sunt benedicti cum sideli Abrahamo. Benedictio Abrahami obtigit gentibus

in Christo lesu, ut per fidem accipiant promissiones spiritus.

Rom. 11.16. Si primitia saieta, tota etiam massa sancta: si radix sancta, etiam rami sancti: Iudæi appellantur rami naturales, qui in propriam oleam olim inserentur denuo. & sie pet totum capur.

Heb. 11.9. Abraham, & reliqui coharedes promissionum, expectabant civitatem qua habet fundamentum, cuius architectus & faber est Deus. Et vers. 16. Optant patriam

meliorem

meliorem, nempe coelestem; propierea Deus non crubescii vocari ipsorum Deus, quando-

quidem præparavit ipfis civitatem.

Hebr. 6.13. Deus fecir promissiones Abrahæ, quas confirmauit jurejurando per semetipsium. Et 17. Volens Deus amplius ostendere haredibus promissionis immutabilitatem consilis sui, intervenit jurejurando

Matth. 22.32. Deus est Deus Abraha, Isaaci & Iacobi; Deus non est Deus mortuorum sed

viventium.

Pfal. 47.5. Elegis nobishereditatem nostram, magnificentiam Iacobi, quem diligit.

1. Cor. 10. 2. 3. Patres omnes baptizati fuerunt, comederunt candem escam, & biberunt eundem potum spiritualem.

Hebr. 12. 23. Vocati sumus ad Ecclesiam primegenitorum descriptorum in calis, & ad

spiritus iustorum consummatorum.

Pialm. 65.5, Beatus ille, quem tu elegifit, quem ad te accedere facies, ut habitet in atrijs tuis, fatiabimur bonis domustus & templi tui.

Matth 8. 11. Multi venient ex oriente & occidente, & accumbent cum Abrahamo,

Isaco & Iacobo in regno cœ'orum.

Rom. 4. 16. Hareditas est per fidem, u sit ex gratia, ut sirma sit promissio toti semini, non solum illi, quod est secundum varnem, verum e et quod est ex side Abrahami Patris omnium nostrum.

### THESIS VIII.

Vocati in Ecclesiam, & in Christo vivisicati, ut nihil ad sui electionem æternam contulerunt, vel conferre potuerunt; ita omni studio, cura, ope, possunt ac debent illius certitudinem apud se explorare ab essectis & τεκμηρίοις infallibilibus, & illam sollicite tueri, sovere & augere.

2. Pet. 1. 10. Potius studete vocationem & electionem vestram firmam facere, hoc enim si feceritis, nunquam impingetis.

2. Cor. 13.5. Vos ipsos probate, an sitis in side, vos ipsos explorate, annon agnoscitis vosmet-

ipsos? Iesum Christum in vobis ese, nisi reicetanci estis.

Hebt. 6. 11. Cupimus autem ut unusquisque vestrum idem studium ad finemusque ostendat, ad plenam sidei certiorationem, ut ne situs segnes; sed imitatores eorum, qui per sidem & patientiam hareditaruni promissionem.

Hebr. 3. 14. Facti sum us participes Christi, modo firmiter retineamus usque ad finem;

principium &πεκουως.

Et vers. 6. Christus est sidelis, ut filius super domum suam, cuisus domus sumus nos, medo firmam retineamus ad sinem usque libertatem, & gloriationem spei.

# DE REPROBATIONE.

# THESIS I.

Deus ab æterno, liberrima sua voluntate, aliquas certas personas, in & cum Adamo lapsas, reas & corruptas, statuit apud sese, in statu peccati, & corruptionis suæ propriæ relinquere, nec erga illas remedium gratiæ esticacis, & salutaris in Christo adhibere.

Matth. 7. 23. Tum protestabor ipsis; Nunquam novi vos.

Apoc. 13.8. Adorabunt bestiam omnes illi incola terra, quorum nomina non sunt scriptes in libro vita Agni occisi, inde à iactis mundi fundamentis.

Matth. 22. 14. Multi vocati, pauci electi.

Rom. 11. 7. Electio obtinuit, reliqui indurati funt.

Rom. 10. 19. Provocabo vos ad amulationem per gentem qua non est gens.

Rom. 9. 6. Non omnes qui sunt ex Israele, sunt Israel: filij promissionis, id est, ex gratia & potente Dei operatione nati per fidem.

Rom. 4. 21. Reputantur in progeniem.

Rom. 9. 13. Iacobum amavi, Efavum autem odio habui.

Et vetí. 18. Otiferetur, cuius miseretur; & quem vult, indurat. Et vetí decimo nono, Dices creo mihi, quid amplius queritur? quis resistere potest ipsus voluntati? Imo, o homo, quis tu es qui responsas Deo? An dicet sigmentum sictori, quare me sic fecisti? An non habet potestatem sigulus in lutum, ad faciendum ex eadem massa do honorem, & alterum ad dedecus? Et verí. 25. Vocabo populum illum, qui non est meus, populum meum, & dilectam illam que non est dilecta.

Deut. 10. 14. Ecce cæli, & cæli cælorum funt Domini Dei tui: etiam terra, & quicquid in ea continetur. Sed Dominus complacuit fibi in Patribus tuis tantum, ad amandum eos, & elegit

progemem ipforum post cos, nempe vos ex omnibus populis.

Deut. 7. 6. Dominus Deus te elegit, ut sis ipsi in populum peculij, inter omnes populos, qui suu super suiem terra.

Matth. 13.13. Omnis planta, quam non plantavit Pater meus, eradicabitur.

Actor. 14. 16. Deus atatibus pracedentibus sivit ire omnes gentes vias suas. Píalm. 147. 20. Non sic fectt omni genti, & non cognoscunt iudicia.

Ioh. 10. 26. Vos nos creditis, quia non estis ex ovibus meis.

1. Ioh. 4. 6. Nos sumus à Deo. qui novit Deum, audit nos, qui non est à Deo, non audit nos.

### THESIS II.

Easdem personas in tempore, ex eodem placito voluntatis, vel non vocat, vel vocatas in Ecclesiam, spiritu Regenerationis non renovat penitissime, non inserit Christo mystice, non justificat, neque unquam glorisicabit.

Prater locos antea citatos, isti ad hanc Thesin faciunt.

Ioh. 3. 8. Ventus flat quo vult, neque scis unde veniat, vel quo vadat; sic est, quisquis natus est ex Spiritu.

Matth. 11. 25. Gloriam tibi tribuo, Pater, Domine cœli & terra, quod hac abscondissi à sapien-

tibus o intelligentibus, o revelasti ea parvulis. Ita, Pater, quia sic complacitum est tibi.

Matth. 13.10. Discipuli dixerunt, quare loqueris ad ipsos in parabolis? Et Iesus respondit, quia vobis datum est cognoscere mysteria regni colorum, ipsis autemnon est datum. Ioh. 12.39.40. Cui revelatum suit brachium Domini? Propterca non poterant credere, quia dixit Isaias, Execeavit oculos eorum, & induravit cor eorum, ut non videant, neque intelligant corde, neque convertantur, neque sant corde, neque convertantur, neque sant corde.

Ioh. 17. 9. Oro pro ipsis, non oro pro mundo; sed pro ijs, quos dedisti mihi, quia tui sunt:

Et vers. 25. Mundus te non novir. At isti cognoverunt quod tu missisti me: Et ego notum ipsis seci nomen tuum, & notum faciam magis, ut amor quo me amasti sit in ipsis, & ego in ipsis.

Matth. 13. 38. Is qui ferit bonum femen, est filius hominis: ager est mundus: bonum semen

funt filij Regni : 212 ania, sunt fily maligni: & hostis qui sevit illa, est Diabolus.

1. Ioh. 3. 12. Non ut Cain, qui erat ex maligno, & occidit fratrem suum.

Ioh. 14. 17. Pater dabit vobis alium consolatorem, Spiritum veritatis, quem mundus non potest recipere, quia non videt nec novit ipsim, sed vos cognoscitis, quia manet apud vos, éreit in vobis. Ére.

2. Cor. 4.3. Si Evangelium nostrum absconditum est, est absconditum inter eos, qui pereunt: inter quos Deus huius sacüli excacauit mentes incredulorum, ut non resplendeat ipsis lux Evangelij gloria Christi, qui est imago invisibilis Dei.

Matth. 11. 21. 23. Si in Tyro & Sidone fact a fuisent virtutes, qua fact a fuerunt in te, iam olim resipuissent in sacco & cinere. Si in Sodomis fact a fuissent, mansissent usque ad diem hanc.

Luc. 2.24. Ille positus est in resurrectionem & ruinam multorum in Israel, in signum cut contradiceiur, ut multorum cogitationes patesiant.

### THESIS III.

Præteritio ista, non est causa peccati, nec damnationis, multo minus creationis.

Hos. 13.9. Perditio tua ex te Ifrael, sed ex me auxilium tuum.

Rom. 9, 22. Foçantur vasa ira, id est, obnoxij per peccatum, & rei mortis.

Rom. 11. 22. Vide benignitatem & severitatem Dei, severitatem in illos qui ceciderunt; benignitatem in te, si perseveras in benignitate.

Ioh. 8. 21. Moriemini in peccatis veftris: vos estis ex hoc mando: Ego non sum de mundo, propterea dixi vobis, vos morituros in peccatis vestris.

### THESIS IV.

Hoc decretum præteritionis habet etiam suam immutabilitatem & infallibilitatem: adeo ut nullus reprobus sieri possit electus.

Inc. 1. 17. Apud Deum non est mutatio, vel conversionis obumbratio.

lob. 12. 14. Si claudit super quopiam, non aperietur.

Iob. 23.13. Estne in aliqua sententia? quis avertet ipsum? facit, quod anima sua cupivit. Perficiet id, quod de me statuit: Et plura huiusmodi sunt apud illum.

Matth. 15. 13. Omnis planta, quam non plantavit Pater meus, eradicabitur.

### THESIS V.

Electio ad gratiam Evangelij externam, per vocationem & cooptationem in corpus Ecclesiæ, & reprobatio ab eadem, possunt esse ad tempus, & mutabiles.

De istis videtur nobis loqui Christus Ioh. 15. 1. Pater aufert omnem palmitem, qui in me nonfert fructus; si quis non manet in me, foras eycitur ut sarmentum, & exarescit. Oc.

Rom. 11. 21. Si Deus non pepercit ramis naturalibus , caue ne & tibi non parcat : persevera in benignitate, alioquin & tu recideris.

Rami naturales inferentur denuo in propriam oleam. i. Coz. 9, 27. Macero corpus meum, ne, cum alijs prædicavero, ipfe fixm reprobus.

Isai. 14. 1. Zach. 11. 12. Eliget adhuc Iacobum, eliget adhuc Ierusalem.

# Sententiam diversam & adversariam hanc reÿcimus.

# THESIS I.

Lectio singularium personarum sacta est ex attenta à Deo, & considerata illarum side, sidei obedientia, resipiscentia & sanctitate : vel, Electio est personarum istis qualitatibus in Dei præscientia vestitarum.

### ΪÍ.

Beneplacitum toties in Scriptura celebratum est, quod sidem potius elegerit, quam ullum aliud medium possibile.

### III.

Electus, stricte acceptus, potest sieri reprobus, & contra.

Non est fructus vel sensus electionis cum certitudine ante obitum. sine speciali revelatione perseverantiæ.

Generali voluntate Deus omnium falutem defiderat: omnibus Mediatorem dedit: omnes ad salutem ex fide obtinendam ordinat, omnibus eam offert: mediaque necessaria & sufficientia administrat.

### VI.

Communioris gratiæ melior usus vel abusus, vel ulla alia causa latens, efficit, ut Deus his Euangelium annunciari curet, illis non.

### VII.

Multiplicationes decretorum & distinctionum, cum ad suffulcienda ifthec iregodoga tantum inventæ sint, & Scripturæ sacræ vel plane non innitantur, vel adversentur, à nobis rejiciuntur.

Hæc est simplex & fidelis sententia nostra, sides Ecclesiæ nostræ, arque adeo, ut certo asseverare non dubitamus, ominium Ecclesiarum Gallicanarum, quæ Confessioni Gallicæ adhærent: quam, ut syncerissimam veritatem & paratisumus, Deo juvante, in Ecclesia nostrà, tueri; & in Ecclesiis Belgicis inviolatam conservari, ac citra additamenta importuna, & anxia humanarum quæstionum & subtilitatum, prædicari optamus.

# Ad primum Articulum

# PRÆDESTINATIONE. DOCTRINA.

VERA.

FALSA.

Decretum Electionis divinæ proprie

dicta, est illa Dei voluntas, qua ipse an-

te jactum mundi fundamentum, five

ab æterno, non ex respectu ullius dignitatis, quæ effet in homine, sed ex

mero suo beneplacito, statuit, ad sin-

gularem mifericordiæ & gloriæ fuæ de-

monstrationem, ex corrupta per lapsum

I. Itaque regcimus.

Ephel. 1.4. 1. Tim. 1.9.

Ephes. 1. 5.6. Rom.g.23.

Ephes. 1.7.

Exod.33.19.

2. Tim.1.9.

Ephef. 1. 4,5.

primorum parentum nostrorum (Adami & Evæ ) generis humani maisa, cer-Rom. 9. 15, 16. torum hominum mifereri, eosque ad participationem gratiæ suæ essicaciter Rom.8. 29,30. vocare, justificare, & glorificare: propter Christum, per Christum, & in eo. Atque hoc est decretum electionis definitum, completum, integrum atque

unicum: ad Vetus & Novum Testamentum simul spectans.

Quod electio proprie dicta, sit decretum, respectu alicujus boni in nobis prævisi, factum, aut à conditione vel qualitate aliqua humana fuspensum,

Quodque beneplacitum illud Dei, in eo non confistar, quod pro liberrima sua voluntate & gratia, ex lapso genere humano hunc elegerit, illum non elegerit: five, hunc præillo fide & sanctitate ad salutem donare decreverit : fed tantum in hoc, quod Deo visum fuerit, ignobilem fidei actum præscribere, in conditionem communicadæ salutis, seu fideles facere falvos, non operarios vel alios, ubi potuerat falutem dare fub quacung; vellet conditione.

Irem, quod aliqua electio sit indefinita, incompleta.

Præterea.

Præterea, quod alia sit etiam generalior electio, extra Christum, illorum incredulorum, quibus Evangelium non est communicatum, quiq; gratia communiore corriguitur; vel sidem aliquam in Deum sine Christi & meriti esus notitia concipiunt.

Ad hæb, quod totum electionis decretum explicetur per voluntatem Dei de servandis fidelibus, in fide eiusgs obedientia ad finem vitæ per severantibus.

Postremo; quod alia sit electio in V. Testamento, & alia sub Novo.

# Veræ doctrinæ confirmatio ex Scriptura.

Ephel. 1. 4. Elegit (Deus) nos in ipso (Christo) ante iactum mundi fundamentum, vers. 5. Qui prædestinavit nos, quos adoptaret infilios, per Iesum Christum in sese, pro benevolo esfectu voluntatis sue.

Ephel. 1. 6. Ad laudem gloriofe sue gratie, qua nos gratis sibi acceptos fecit in illo disecto, vers. 7. In quo habemus redemptionem per sanguinem ipsius, remissionem, inquam, lapsuum ex divite tysius gratia.

Exodi 33.19. Gratiosus ero, cui fuero gratiosus; & miserchor, cuius misertus fuero.

Rom. 9. 15. 16. Most dicit Deus, Miserebor, cuius misertus suero, & commiserabor, quem commiseratus suero. Nempe igitur electio non est eius, qui veiit, neque eius, qui currat, sed eius, qui miseretur, nempe Dei.

Rom. 9. 23. Et ut notas faceret divitisas gloria sua erga vasa misericordia, qua praparavit ad gloriam. &c.,

Rom. 8.29.30. Quos presciuit, etiam predestinavit conformandos imagini Filij sui: ut is sit primogenitus intermultos fratres. Quos vero predestinavit, eos etiam vocavit, & quos vocavit, eos etiam instisticavit: quos autem instissicavit, eos etiam glorisicavit.

2. Tim.1.9. Qui (Deus) ferravit nos, & rocavit vocatione fantta: non ex operibus nostris, sed ex suo proposito, & gratia, que data quidem est nobis in Icsu Christo, ante remporasacularia;

# ÌÏ.

Præterea, hoc decretum est liberrimum, quatenus Deus miseretur cuius vult; est iustissimum, utpote sactum in Christo Mediatore, iræ Dei placatore & hominum reconciliatore; benignissimum, ut simul dandæ salutisseæ gratiæ & gloriæ propositum.

Rom.g.11.6

Rom. 3.25.

Rom.3.23.

# Confirmatio.

Rom. 9.11. Nondum natù pueris, quum nitil fecissent beni wel mali, ut prestitutum Dei, quod est secundum ipsius electionem, hoc est, non ex operibus, sed ex vocante sirmum maneret, dictum est ci, Maior servici minori.

verl. 14. Quid igitur dicemes? Num iniustitia est apud Deum? absit. Nam Most dicit, Miserebor, cuius misertus suero, & commiserabor, quem commiseratus suero, & c.

Rom. 3. 23. 24. 25. Omnes destituuntur gloria Dei, ut qui iustificentur gratis, id est, eins gratia, per redemptionem suttam in Iesu Christo. Quem prastituit Deus, ut esset placamentum per sidem in sanguine ipsius, ad demonstrationem iustitia sua. &c. Ephel. 1. vers. 4. Rom. 5. vers. 1.

1. Pct. 1. 2. Electis ex præcognitione Dei Patris, ad fanctificationem Spiritus, per obedientiam & aspersionem sanguinis Iesu Christi, gratia vobis & pax mustiplicetar, Rom. 9. 23. 2. Thesi. 2. 13. 14.

III. Fides

### Hİ.

### III. Reijcimus.

Rom.8. 30.

Fides salvifica, & perseverantia in ea, est electionis hujus gratios fructus: quam Deus dar omnibus & solis illis, quos tanquam membra Christi capitis sactos, ad glotiam actu deducere statuit.

Quod fides profluat ex singulati aliqua hominis dispositione, in eligendo prærequisita: qua Deus moveatur ad eligendum, quaque homini talis dignitas accedat, ut fiat dignior electione; quam alius: non autem quod fides sit electionis illius gratiosæ fructus.

# Doctrine vera Confirmatio.

Rom. 8.30. Quos prædestinavit (Deus) eos etiam vocavit, eos etiam justificavit. Actor. 13. 48. Gentes autem hæc audientes, gavisa sunt & c. & crediderunt, quotquot erant ordinati ad vitam æternam.

### IV.

IV. Reycimus.

Efa.48.9.10. Malach.3.6. z.Tim.2.19. Ioh.6.39. Rom.9.11. Hæc electio est semper certa & immutabilis; quia Deus veraciter & esticaciter implebit, quod apud se constitutum habuit facere.

Quod nemo sit in hac vita aut dici possit certo electus: quodque electio mutari aut revocari, ex electo reprobus sieri; ac proinde electorum numerus augeri & minui queat:

# Doctrina vera Confirmatio.

Esai. 46. 9,10. Recordamini priorum inde à sæculo, me esse Deum, &c. judicantem à principio sinem, & ab antiquitate que nondum facta sunt, dicentem, Consilium meum stabit, & omnem delectationem meam facturus sum.

Malach. 3. 6. Quia ego Dominus non mutor, ideo vos, filij tacobi, non confumti estis. Ioh. 6. 39. Hac est autem voluntas ejus, qui misit n.e., id est., Patris, ut., qui equid mihi

dederit, non perdam ex eo, sed suscitem illud in ultimo ilio die.

Rom. 9. 11. Nondum natis pueris, quum nihil fecissent bont a el mali, ut prastitutum Dei, quod est secundum ipsius electronem, id est, non ex operibus, sed ex vocante, firmum maneret, dictum est ei,&c.

 T<sub>1</sub>m.11.19. Solidum fundamentum Dei stat, habens sigillum hoc; Novit Dominus eos, qui sunt sui.

V.

### V. Reijcimus.

Rom.8. 29-30. 1.Cor.1.26. 1.Ioh.4.12. Hæc Electio nobis patesit in tempore, quum per Verbum & Spiritum Dei regeneramur, seu essicaciter vocamur, ut in Christum credamus, sancte viva-

Quod in hac vita nemo, nisi per extraordinariam & specialem revelationem, de sui electione certus esse possis.

Rom. 8. 15. mus, & spemæternægloriæcertam concipiamus.

# Doctrina vera Confirmatio.

Rom. 8. 29.30. viđe supr. thesi 1.

Cor.1.26.&c. Cernitis vocationem vestram fratres:vos videlicet non esse multos sapientes secundum carnem,&c. verum que siulta sunt mundo, clegit Deus, ut pudefaciat sapientes.

verl.30. Ex ipfo vos estis in Christo Iesu ; qui factus est nobis sapientia à Deo.justitiag. & sanctificatio & redemtio,ut siat, sicut scriptum est: qui gloriatur, sin Domino gloriator.

i.Ioh.4.12,13. Deum nemo conspexit unquam : si diligamus alijalios, Deus in nobis habitat, & charitas ejus adimpleta est innobis. Per hoc cognoscimus, nos in eo habitare, & ipsum in nobis, quod de Spiritu suo dedit nobis. Rom. S. NATIONALIS DORDRECHTANA.

Rom.8.15. Non accepiftis Spiritum servitutis rursum ad metum, sed accepistis Spiritum adoptionis, per quem clamamus Abba, id est, Pater. Et ipse Spiritus testatur una cum spiritu nostro, nos esse Filios Dei. Quod si Filij, etiam hæredes: hæredes quidem Dei, cohæredes autem Christi.

VI. Reijcimus.

THES. VI. VERA.

Quod nec sensus hujus electionis certus, nec fructus ullus sit in hac vita, sed Deus relinquat nos suspensos, ita, ut nemo certus esse possit de favore Dei in præsens & de sutura gloria.

Hujus electionis fructus in hac vita 2. Corr. 20.
est certus & magnus, quem post voca- & siqq.
tionem & justificationem in nobis sen- Esii 43.17,
timus (nempe, pax & gaudium in Spiri- & siqq.
tu S. sincera dilectio Dei & proximi, & rom.5.1.
certa ac patiens expectatio x ternx bea. Rom.8.38.
titudinis) arque ita solidum in vita hac 2.Thess. 2.
x rumnosa solatium; major post mortem; 10,172.
maximus & consummatus post gloriosam resurrectionem.

# Doctrina vera confirmatio.

2. Corinth. 1: 20. leqq. Quotquot sunt promissiones Dei, in ipso sunt etiam, & in ipso sunt, Amen, ad Dei gloriam per nos. Porro, qui nos consirmat vobiscum in Christum: & qui unxit nos, Deus est. Qui etiam obsignavit nos, indiditque arrhabonem Spiritus cordibus nostris.

Esai. 43.17. & seqq. Effundam Spiritum meum super semen tuum, & c. Hic dicet, Domini sum, & is se vocabit nomine Iacobi: ille vero scribet manu sua, sum Domini, & de

nomine Israelis se cognominabit.

Rom.5.1. Iustificati ex fide, pacem habemuserga Deum per Dominum Iesum Christum.
(2) per quem etiam side adducti suimus in hanc gratiam, per quam stamus, & gloriamur, sub spe gloria Dei.

Rom.8.38. Aihi persuasum est, neque mortem, neque vitam, &c. neque ullam aliam rem conditam,posse nos separare à caritate Dei, qua est in Christo Iesu Domino nostro.

2. Thest. 2.16,17. Ipse Dominus noster Iesus Christus, & Deus ac Pater noster, qui dilexit nos, & dedit consolationem aternam & spem bonam per gratiam; consoletur co; da vestra, & stabiliat vos in omni sermone & opere bono.

1. Ioh. 3. 2. Dilecti, nunc Fily Dei sumus, sed nondum patefactum est, quod erimus. Scimus autem sore, ut, quum ipse sactus suerit manifestus, similes ei simus; quoniam

videbimus eum sicuti est.

VII. Reijcimus.

VII.

Quod liceat electis & de falute sua certis,pro arbitrio vivere, & quod etiam hoc eis impune sit suturum. Hæc gratia, nullo modo à nobis promerita, nos merito inflammabir, ad Deŭ ardenter redamandum, ut fancti & inculpati coram eo esse in caritate, & contra carnem, mundum ac satanam constratta mulitare studeamus.

# Doctrina vera confirmatio.

Deuter.10.12. Nunc itaque Ifrael, quid Dominus Deus tuus petit abs te,nifi, ut timeas Dominum Deum tuum, ambules inomnibus viis ejus, & diligas eum, & colas Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, & ex toto animo tuo?

Mich. 6.8. Indicat tibi, ô homo! quid sit bonum. Ecquid Dominus requisivit abs te,nist, ut exercens jus, & ames benignitatem, & modeste ambules cum Dco tuo?

Ephel.1. 4. Elegit nos &c. ut simus sancti & inculpati in conspectu cius, cum caritate.

Ephcs.2.10.

Ephes. 2. 10. Ipsius sumus opus , conditi in Christo Iesu ad opera bona, qua praparavit Deus, ut in eis ambulemus.

Rom. 8. 12. Fratres, debitores sumus, non carnis, ut secundum carnem vivamus.

Rom. 6.22. Nunc liberati à peccato, scrvi autem facti Deo, habebitis fructum vestrum in sanctimoniam : finem autem vitam aternam.

Marc.10. 14.

De solis fidelium infantibus, qui ante Matth.19.14. atarem doctrina capacem, demoriuntur, statuimus eos à Deo diligi & servari ex eodem Dei beneplacito, propter Christum, per Christum, & in Christo, quo adulti: unde ex relatione fœderis sanctisunt. Cujus rei confirmandæ gratia, baptismo sacro initiantur & Christum induunt.

Genes.17. 7. Actor. 2. 39:

1.Cor.7.14.

Matth.19.13, 14. Obtulerunt ei (Iesu) parvules, ut tangeret eos; discipuli vero objurgabant. Iesus vero ait eis, Sinite parvulos, & nolite eos prohibere ad me venire: talium est enim regnum cælorum.

Genes. 17.7. Stabilio fœdus meum inter me & te, ac semen tuum post te per etates suas,

ut fædus sit perpetuum, me esse tibi Deum, & semini tuo post te. Actor. 2.39. Vobis facta est promissio de liberis vestris, de omnibus longe post futuris,

quoscunque videlicet advocaverit Dominus Deus noster. 1. Cor.7.14. Maritus infidelis sanctificatus est in uxore &c. alioqui certe liberi vestri

#### REPROBATIONE DE

# Doctrina.

VERA.

FALSA.

Ŧ.

impuri essent : nunc autem, sancti sunt.

Í. Itaque reijcimus:

Rom.9.19. ∫eqq.

Rom.9. 12.

Deus ad illustrandam gloriam justitix ac potentix sux, statuit pro liberrima potestate sua abæterno, quod certorum quorundam ex genere humano lapsorum non vellet misereri in Christo ad falutem, sed cos sub ipsorum peccato & ira sua relinquere ac damnare,

Rom.9.11.

Et hoc est decretum æternum, immutabile, completum, unicum & integrum, reprobationis proprie dictæ; tempus utriusque Testamenti respiciens.

Quod Deus citra confiderationem peccatorum homines reprobaverit seu damnare decreverit.

Item, quod in hominibus ipsis sit caufa aur qualitas, aut conditio aliqua alia, quam quæ toti massæ corruptæ est communis, quare alium præ alio Deus, gratia sua salutari præterire voluerit, aut debuerit.

Item, quod non sit certus numerus reprobatorum apud Deum. Adhæc, Quod Reprobatio aliqua fit incompleta, mutabilis ac revocabilis, ita ut incomplete (vere tamen) reprobati sieri queant electiac servari, numerusque illorum possit augeri minuiv**e.** 

Item, quod alia sit respectu hominum sub Veteri, alia sub Novo Testa-

mento.

# Doctrina vera Confirmatio.

Rom. 9.11. seqq. Nondum natis, quum nihil fecissent boni velmali, ut prastitutum Dei, quod est secundum electionem, non ex operibus, sed ex vocante maneret, dictum est et, Major serviet minori: sicut scriptum est; Iacobum dilexi, Esavum autem odio habui.

Vers. 18. Itaque cujus vult, miseretur, quem autem vult, indurat.

Verf. 19. Dices ergo mihi, quid adhuc fuccenfet? Nam ejus voluntati quis obsistit?

Verl. 20. Imo vero, ô homo, tu quis es, qui ex adverso responsas Deo? Num dicit sigmentum sictori, cur me tale secisti?

Verl. 21. An non habet potestatem figulus in lutum, ut ex eadem massa, aliud quidem var faciat ad decus, aliud vero ad dedecus.

Vers.22. Quid si vero volens ostendere iram & notam facere potentiam suam, pertulit multa cum lenitate vasa ira, compacta ad interstum?

### Ħ.

### II. reijeimus.

Ideoque quicunque damhantur, illi Quod culpa, cur plurimi homines omnes justissime propter peccata dapereant, sit in Deo; morantur.

# Dostrina vera Confirmatio.

Matth. 7. 23. Tune profiteboreis: Certe nunquam novi vos, discedite à me, qui operam datis transgressioni legis:

### III.

### III. Rejicimus.

Quare autem Deus ex patiter indignis, certos aliquos, per prædicarionem Euangelij sui vocet; causa est, liberrima ejus miserentis voluntas. Qui vero non vocantur, illos ex justo judicio & pro liberrima sua voluntate præterire decrevit.

Quod, quare Deus, aliis præteritis, alios vocet, sit certa quædam hominum dignitas, sive singulare aliquid in illis latens, præter id, quod tott massæ humanæ corruptæ est commune.

# Doctrina vera confirmatio.

Roman.9.16. Non est ejus qui velit, neque ejus qui currat, sed ejus, qui miseretur, Dei.

Vers. 25. Vt etiam apud Oseam dicit, vocabo populum, qui meus non erat, populum meum, & eam, qua dilecta non erat, dilectam.

Verf. 26. Et erit in loco, ubi dictum fuerat eis , Non populus meus vos , illic vocabuntur fili viventis Dei.

Verl. 29. Et, sicut prius dixit Isais. Nisi Dominus Sabaoth reliquisset nobis semen; facti fuissemus ut Sodoma, & Gomorrhasimiles facti fuissemus.

Deuter. 4. 34. &c.

Ioh. 24. 2. &c.

Subscriptum erat,

Theologi Bremenses:

ACTA SYNODI

and Pilahim Grimershem

Roin.g.21.

# De æterna Dei Prædestinatione

#### EMBDANORVM SENTENTIA;

# Primo Articulo Remonstrantium opposita; una cum examine quastionum controversarum.

I. PRædestinatio est æternum, liberrimum, immutabile, justissimumque Dei decretum, quo apud semetipsum constituit, ex genere humano integre quidem condito, propria tamen culpa, Deo id permittente, in peccatum & mortem lapfo, quosdam pro beneplacito suo ad vitam æternam eligere, cæteros vero in exitio relinguere: & utrofq; per certa justaque media ab æterno ad id præparata, ad suos fines perducere: ad declarandam fummam misericordiam, & severissimum judicium fuum; ut inde in perpetuum gloria fua esset manifesta.

II. Causa prædestinationis efficiens est a Deus ipse, in quo, & à quo prædestinaa Erod 33.19. tionis actus est, ut à mente suprema & liberrima, à qua omnia ordinata sunt ad Malach 1.3. Rom. 9.11.18. fuos fines, & à quo media ad destinatos fines ducentia sunt præparata, b idque anb Eph.1.4.5.

te jacta mundi fundamenta.

111. Objectum seu materia circa quam Prædestinationis decretum versatur, est totum genus humanum integre conditum, & propria culpa in peccatum & mortem prolapsum. Dicit enim Apostolus: An non habet potestatem figulus in lutum, ut ex eadem massa faciat aliud quidem vas ad decus, aliud verò ad dedecus?

1V. Finis decreti supremus est c Dei gloria, non quidem in ipsomet Deo, cui c Ephef.1.6. Proverb. 16.4. nihil addi nec detrahi potest, considerata, sed quatenus in rebus ab ipso conditis & in earum administratione patesit.

V. Vt autem Dominus confilium istud suum sic exequeretur, ne ipse esset peccati in hominibus, corundemque damnationis autor, sed omnis gratiæ qua electi fervantur, dator & effector, pro infinita fua fapientia, quandam inter ipfum decretum, & decreti finem viam intermediam abæterno fic fibi fubstravit, ut inde salutis electorum causa in solo Deo, reproborum vero damnationis causa tantum in ipsis deprehendatur.

VI. Sunt itaque Prædestinationis species dux: Electio & Reprobatio. Tamets enim vox Prædestinationis, frequentius sonare prædestinationem sanctorum, in multis Scripturæ dictis videatur , nonnunquam tamen generalius capitur. Actor.

4. 18. Rom. 9. 13. 18. 21.

VII. Electio ad falutem, de qua hic agimus, est æternum Dei decretum, ex mere gratuito ipfius amore & beneplacito profectum, de certis hominibus quos ipfi libuit, ex genere humano, peccato & maledictioni obnoxio, eligendis, in quorum

æterna falute, fummam fuam bonitateni & mifericordiam declararet.

VIII. Causa Electionis efficiens impulsiva una & absoluta, est solum divinæ vod Rom. 8.28. luntatis d propositum gratuitum, e exclusa omni dignitate, præparatione, apti-Rem.g. 18.21. tudine & qualitate nostra, vel prævisa, vel præsente, vel futura, sive interna sive externa, quod contra Pelagianos, Semipelagianos & Remonstrantes, probe est obfervandum.

IX. Materia feu objectum electionis, non est universum genus humanuth, f sed funt certi homines, quos Deus ex toto hominu genere, ab æterno ad vitam electos, in Christo salvare constituit. Qui enimomnia accipit, nihil eligit: & qui eligit quippia ex duobus vel pluribus, necessario dicitur, quænon eligit, rejicere seu reprobare.

X. Explodendi funt igitur, qui Pelagianos furores hodie renovant, de promiscua omnium hominum electione ad falurem, & quod populus Dei sit universus Matth.20.16. mundus: quod nihil est aliud, quam filios Dei & Diaboli, imo Deum & Diabolum in unum conflare.

XI. Via, inter Electionis decretum,& decreti finem intermedia,qua Deus ex mera gratia peculiariter electos ad falutem provehit, est 1. Christus: 2. Vocatio ad Rem. 8. 20.30. Christum esticax: 3. Fides. 4. Instificatio per sidem: 5. Glorisicatio.

XII. Christus

Ephef.1.5. c Rom.g.11. Rom. 11.5.6. 2.Tim. 1.9. Tit.3.5. 2, 3.

f Malach. r. Rom.9. 18. 21. 22.23.

Ioan. 13.18.

12. Christus merito primo loco collocatur. Sicut enim Deus in a Adamo genus hu- a. Rom. 5. 19. manum, sua sponte lapsurum, condere decrevit: Sic ab arterno alterum veluti 1. Cor. 15. 22. Adamum constituere decrevit, in quo electos omnes per inesfabilem misericordiam Ephest. 4. servaret b. Hinc illa æterni Filij ab æterno Patre ante omne tempus predestinata incarnatio c, & ad munus Mediatoris ordinatio d, ut cos quos Filio dedit ab exitio ereptos, b. 1. Cor. 2.7. e ad finem præstitutum, nempe, vitamæternam adduceret.

c. Actor .17.31.

13. Secundum medium est, gratuita electorum à morte in vitam traducendorum 10h. 17. 2. per Euangelium ad Christum f vocatio: quæ fit, quando vox Dei per suos ministros d. 10h. 6. 37. externe sicauribus corporis insonat, gut simul interne Dei Spirmus audientis animum 39 toh.17.24. ad intelligendi facultatem aptet, & voluntatem ad affentiendum efficaciter dif- e.Rom. 8. 29.

14. Tertium est, h Fides vera, quando videlicet ex vocatione efficaci, salutis intel- $\frac{Ioh}{C}$ . 17. 24. lesta notitia nascitur, & hanc rursus notitiam assensio sequitur, caque talis, qua 2.Tim.i.o. Euangelij promissionem ad propriam credentis conscientiam applicat: i quæ sides est g. Astor. 16.14 gratuitum Dei donum, k electis peculiare, eisi alijs citius, alijs tardius concedatur.

f: Rom. 8. 30. h.Actor.13.48

15. Quartum & quintum sunt verç Fidei in electis effecta. l. Iustificatio, id est, re- i. Ephes. 2.8. missio peccatorum, & imputatio justitia Christia. Sanctificatio, id est, corrupta no- l. Rom. 8. 30. thræ naturæ per Dei Spiritum inchoata restauratio, ex qua n bona opera tanquam fru - Tit. 3.5. Aus sequentur; o Perseverantia in utraque ad finem vitæ.

m. 1. Cor.1.30. Ephel. 1.4.

16. Atque hæc est via, quam Dominus electis suis ad salutem perducendis ab æter- n. Ephes. 2.10. no præordinavit, quam ut corum quisque suo tempore à Deo efficaciter vocatus in- o. Ierem.30. greditur, in eadem constanter progreditur, donec salutem ipsam & gloriam conse- 40-

17. Hinc sequitur, electos omnes vere ac reipsa tandem in hac vita, suo tamen tempore, de sua ad vitam & gloriam æternam electione, certos fieri & esse: quam certitudinem non ab illa profundissima decreti divini abysso petunt, sed ex esse electionis, quæ Deus in solis electis operatur, indubitato colligunt.

- 18. Nam sicut Deus ex alto per causas medias ad nos descendit: ita nos ex effectis ad ipfum afcendimus. Ab effectis Regenerationis, ad justificationem: à justificatione ad fidem: à Fide vera ad vocationem efficacem: à vocatione denique efficaci, ad æternum ipsum de nobis servandis Dei decretum, in quo defixa anchora, spe subvecti, tandem superatis omnibus tentationum tempestatibus, per Spiritum Dei in portum glorificationis evadimus.
- 19. Hæc primum contra Scholasticos, hanc certitudinem ordinarie cuique electo obtingere negantes: deinde adversus Remonstrantes, qui affirmant, quod nullus sensus aut fructus sux electionis à quoquam in hac vita sit perceptibilis, niss tantum conditionatus; diligenter funt observanda.
- 20. Hactenus de Electione diximus; nunc de Reprobatione agemus. Reprobationem, dicimus esse aternum Dei decrerum, quo apud se proliberrima voluntate sua constituit, eos quos non elegit, inpeccato &ira, in que per lapsum sunt præcipitati, relinquere, atque in corum justissima simul & severissima, quam proprijs ctiam peccatis meruerunt, condemnatione, summum illud suum adversus omne peccatum odium, fumma cum fua gloria, declarare.

21. Non ignoramus equidem, do rinam de Reprobatione multis admodum esse b. Rom. 11.1. odiosam, adeo quidem, utnonnulli totam propterea de Prædestinat. doctrinam pror- c. Rom. 9.22. fus refugiant. Sed cum eam nobis Scriptura cognoscendam proponat: & Electionis d. Rom. 9.8. decretum fine Reprobatione stabiliri non possit, omitti sane ista non debet, nisi quis e. Proverb. Sp. San Stum temeritatis coarguere, & filmul fidei nostræbafin, electionem videlicet, 16.6. evertere velit.

22. Scriptura enim dicit: a Quod Deus Iacobum dilexerit, Esavum oderit: b quod Rom. 9.18. Deus repulerit populum sium, quem non præcognovit: c quod pertulerit vasa iræ h. 1. Petr. 2.8. coagmentata ad interitum: d quod ipsos (scil: reprobos) indurarit: e quod impium i. 2. Petr. 2.12. creaverit ad diem malum: f quod exexcet: g Reprobi dicuntur filij perditionis: h con- k.t. The β.5.9. stituti ad inobedientiam: i facti ad eum finem, ut capti intereant k, positi ad iram: l l. iud. vers. 4. proferipti adjudicium.

f.1/ai.6. 10.

....

23. Porro, ficut prius exposuimus, quibus causis seu medijs Deus eternu electionis propositum in clesis exequitur: ita quibus medijs ij, qui in suo exitio sunt relicti, fine ulla Dei culpa, æterno Dei judicio aditum ex fefe patefaciant, explicabimus.

24. Prima & summa corum exicij causa est, primorum parentum corruptio, spontanea Adami voluntate in ipsum primum introducta, ac deinceps justo Dei judicio in fingulos ipfius posteros propagata: in qua si Deus omnes relinqueret, nemini

injuriam faceret, ut qui nemini sit debitor.

25. Secunda eft, quod Deus reprobos, aut nulla prorfus externa per Euangelium vocatione dignetur: aut quosdam corum per vocem Euangelij quidem externa, sine tamen adjuncta interna spirituali efficacia vocet: aut in nonnullis eriam quendam affenfum, & fidei quandam fpeciem gignat: ita tamen, ut omnes tandem excitate & corruptione voluntaria gaudentes derelinquat, & salvifica sua gratia non di-

26. Tertia causa est, induratio r eproborum, quæ insligitur quidem à Deo, sed ita utillam non efficiat. Indurat enim Deus, partim Satane partim ipsorum concupiscentijs juste illos ut judex tradens. Indurat autem Satan tentans, & malas cogitationes in ipsis ciens. Indurant denique seipsos sua corrupta mera spontanea voluntate,

quæ propria est voluntariarum omnium actionum hominis principium.

27. Quarta, funt indurationis reproborum effecta, quæ funt quorumlibet fine difcrimine & pudore vitiorum & flagitiorum, ex mera impietate, perpetratio: eorundemque, tum à fese tum ab alijs commissorum, patrocinatio: denique in ijsdem ad sinem vitæ perseverantia.

28. His omnibus ad hunc modum ordine explicatis, confiderandum venit justum

Dei, tum de electis, tum de reprobis, judicium.

29.. Deus cum sit ipsamet justitia, par est, ut justos servet: injustos condemnet. Atque ij solum ex hominibus justi sunt, qui side Christo uniti, & per eum justificati & sanctificati sunt. Quare vita, cui destinati sunt, sure quodam ad eos solos pertinet. Contra vero, qui in Adamo spontanea pollutione & morte manent, merito funt Deo exoli, ut ab iplo damnentur.

30. Quare tandem Deus, quos ab æterno in Christo elegit, atque inpeccatum & mortem sponte præcipitatos per eum redemit, per Euangelium vocavit, hde donavit; justificavit, fanctificavit; in vita eterna quoque glorificat & coronat, ut ipsius majestatem coram intucantur, & incnarrabili gaudio perfruantur, quod est ipsis ab æterno destinatum. Atque hac est gloria & salus electorum.

31. Contra vero reprobos quos ab eterno non elegit, in peccato & morte per vofuntariam defectionem deprehensos, natos, educatos, mortuos, ut justus judex damnans, in atternum illum ignem, Diabolo & ipfius Angelis praparatum abjicit Et hec

justa damnatio reproborum.

32. Hac igitur duplici ratione, eaque plane diversa, ultimus ille judiciorum Dei exitus a gloriam ipfius omnibus patefaciet: ut nimirum immensa ejus, in electis suis per Iesum Christum gratis à peccato & morte liberatis & glorificatis, misericordia; & feverá ejus in reprobis, propter peccatum sponte attractum & consummatum, abje-Proverb. 16.4. Clis & damnatis, b justitia appareat.

a Rom. 9.23. Eph. 1. 6. ibid. 11. 12. b Rom. 9.22.

and the design of

| 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Table 8 gutting -                                                |               |             |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|
| 10r:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |               |             | Examen       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $\pi = \pi + \mu m_{\pi} + \pi$                                  |               |             | ·            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | in the Latino High                                               | -             |             | 111          |
| .of.e.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . Julit 🖫 at soon 1.00a                                          |               |             |              |
| 144.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | amilian i musicoat ye                                            | ٠٠٠٠          | **          | 1372<br>2    |
| property of the state of the state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | the war to be emporated) with                                    |               | : 6:        | 394.T<br>599 |
| ngangah ya ketimbah kalendari<br>Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | r elde Reproblem om som aldere.<br>La anne al alles of eldere de | r vallen, igr | es empah ke | in pro-      |
| English to the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the sta | of the second second second                                      | se waste      | in imposon. |              |
| as.Pone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                                |               |             |              |

Examen breve questionum potissimarum inter Contra-Remonstrantes & Remonstrantes controversarum, sirca primum Articulum,

DE

# PRÆDESTINATIONE

Et primo qui dem de Electione.

A Noca illa Scripturæ Ioh. 3. 16. Ioh. 6. 40. Hebr. 11. 6. 1. Cor. 1. 21. contineant Quaft. 1. totum & integrum Prædestinationis sive electionis decretum. Vel, an decretum prædestinationis totum, hoc sit, quod Deus decrevit credentes salvos sacere. Affirmant Remonstrantes; Negamus nos, & ponimus hanc Thesin.

Totum electionis decretum hoc est, quo Deus constituit ab æterno, primo ex genere humano lapso quossam eligere, quorundam misereri, eosque gratis à reliquis separare, & sidem eis gratuito donare, ac tum demum vera ac viva side donatos salvos facere; probamus.

Rom. 9. 17. Miserebor, cuirscunque misertus fuero, commiserabor, quemcunque commiseratus fuero. Item v. 17. Non est volentis neque currentis, sed Dei miserentis. Et antea v.6. Nonomnes qui sunt ex Ifrael, sunt Ifraelita: Neque omnes, qui sunt semen Abraha, sunt cius fily. Et verl. 13. Iacobum dilevi, Esavum odio habui. Deutr. 32. 8. Cum divideret Aitissimus gentes & separaret filios Adam: pars Iehova factus est populus cius, & Iacob funiculus hareditatis eius. Pialm. 147: 19 Indicat verbum (uum Iacobo, & iura (ua Ifrael, Non fecit ita ulli genti. Matth. 11. 25. Abscondisti ea à sapientibus, revelasti parvulis, quia ita placuit tibi. Matth. 13. Vobis datum est, tosse mysteria regni calorum. Ex quibus colligitur, Deum zterno suo decreto certos homines ab alijs segregasse, quibus sidem darer, antequam cosdem per fidem salvaret. Loca Scripturæ à Remonstrantibus allata, non probant contrarium. Agunt enim omnes de exequitione decreti electionis, non de decreto iplo. Que duo nisi distincte in hocnegotio considerentur, multas confusiones pariunt. 1. Locus Ioh. 3. agit non de decreto in se, sed de medio, quo tendit prima causad finem destinatum, quod medium est sides. 2. Deinde, cum hic expresse dicatur dile&ionem esse causam dationis Christi & fidei: sequitur inde, nequeChristum, Christique meritum, nequesidemesse vel causam vel conditionem prerequisitam dilectionis, beneplaciti, & electionis divina, sed contra esse ejus essecta. Quamvis locus hic rite explicatus, totum falutis nostra negotium continere recte dici possit. Dilexit enim Deus nos dilectione perpetua. Ex gratuito itaque amore ab æterno quofdam abalijs separavit; ex eodem amore ijsdem dedit Filium unigenitum; ex eodem fides in Iesum Christum emanat; ex eodem denique dat vitam æternam. Hæc explicatione veritati nihil decedit, neque hac concessione Remonstratium sententiæ quicquam accedit. Ioh 6. 40. agitur de voluntate servandi sideles, quæ pertinet ad decreti electionis exequationem. De alia Dei voluntate (fic loquimur nostri respectu, cum revera una tantum sit Dei voluntas eaque simplicissima,) loquitur versu antecedente 39. ex qua voluntate voluit ab æterno i de in tempore donandos, ab alijs primo separare, & ad vitam æternam eligere, eosque Christo salvandos dare. Hebr. 11. 6. loquitur de ea fide, qua est inausoulpier imocaois, & per quam testimonium consecuti sunt veteres, quamque illi varijs modis per bona opera declararunt, ideoque per illam Deo placuerunt. Hæc autem f des actu fuit ipso. Si autem ex hac fideelegit eos, quorum ibi fit mentio, sequitur electionem

fieri in tempore, quod pugnat cum doctrina Pauli ad Eph. 1. 4. ante mundi constitutionem. Deinde aliud est per fidem placere Deo, aliud per fidem eligi. Illud enim Seriptura dicit, hoc autem nullibi: Nam possumus sine fide eligi, sed reconciliari Deo, justificari, à reatu absolvi sine fide non possumus.

Deinde placemus Deo dupliciter, 1. cum adhuc fumus inimici, quorum tamen ex mera gratia Deus vult mifereri. 2. quando fide in Christum re ipfajustificamur.

Locus I. Cor. 1.21. non facit ad rem. Docet enim illic Paulus, non quos Deus velit eligere, fed quos velit falvos facere, nimirum, qui credunt Euangelio, quod profani homines pro stultiula habent. Etiamsi autem Deo placuerit per stultam prædicationem credentes servare: placuit tamen eidem etiam antea aliquos ab æterno discernere, quibus in tempore sidem daret, sicuti supra ostensum.

Quast. II. An electio sit una tantum, an vero multiplex. Respondemus hac Thesi Scriptura ubique unius tantum electionis mentionem facit, qua Deus nos elegit in Christo ante jacta mundi fundamenta. Ephes. I. Rom. 9. 11. propositum secundum electionem. Rom. 11. 7. Electio assecuta esi & passim alibi 2. si electio quadam est incompleta, in definita, revocabilis, sequitur electionem non este αμεθαμένητα lam autem Scriptura testatur, omnia Dei dona este αμεθαμένητα Ergo & electio. 3. Item sequitur, nos bis este electos, semelita, ut non possimus fieri reprobi, cum nimirum in side morimur. Alteravice, revocabili, & non peremptoria electione &c. quod absurdissimum est. Itaque figmentum illud de completa & incompleta, indefinita & definita Geldrorum Remonstrantium: Item, de absoluta & condicionata, universali & singulari responsorum adversus VValachros; peremptoria, thesi exhibita 7. Revocabili, Grevinchovij; plane repudiamus, ut quod Deum gloria sua, homines vera consolatione in vita & in morte spoliat, omnem cerritudinem in Doctrina religionis tollit, viam denique amplamad Pelagianismum aperit, imo nihil aliud est, quamipse Pelagianismus.

Quæst. III. An Fides, sideique perseverantia obedientia &c. sint conditiones in eligendo prærequisite, ac antecedaneæ, & qualitates in electioneà Deo considerate, ut loquuntur
Remonstrantes Vltraiectini ad 1. & 11. Articulum.

# Thesis contraria.

Sola Dei & densa & propositum in gratuita ejus dilectione & misericordia sundatum est causa electionis, tum ad salutem, tum ad media eo ducentia,

Matth. 11. 26 & to exércto & Socia e pare Sér os Luc. 12. 32. Ne time pufille grex, quia placuit Patri tibi regnum dare. Rom. 9. 11. ut propositum secundum electionem firmum maneret. Rom. 11. 5, Ephes. 1. 5. pradestinavit nos, secundum propositum voluntatis sua. & vers. 11. pradestinavit secundum propositum eius, qui operatur omnia secundum consilium voluntatis sua. Deutr. 7. 7. 8. Non quod plures essetis reliquis populis, selegit vos Deus, sed eo, quod diligit vos Ichovah. Deus Iacobum secundum beneplacitum suum elegit. Rom. 9. cum nihil boni aut mali secissent; Ergo etiamalios.

Cum eligimur, sumus filij iræ, in peccatis mortui, hostes Dei, vide Rom. 3. Ergo non ex previsa fide, aut alia aliqua qualitate eligimur ad vitam, neque agnitio peccatorum, pænitentia, humilitas &c: sunt conditiones prærequisitæ decreti electionis ad fidem.

Conditiones itaque illas Remonstrantium prærequisitas, ut humani cerebri somnia omnino rejicimus. Ratio.

- 1. Quia Deus in homine nihil boni prævidit, quod non antea decreverit ipse in eo efficere. Ergo elegit primum, deinde in electo suo statuit aliquid boni operari.
- 11. Quia hac ratione Dei propositum, consilium, beneplacitum prorsus tollerentur: si enim electio est ex side previsa, non manet sirmum Dei propositum ex vocante, sed manet sirmum ex vocante hoc est, ex sola vocantis eddoxía. Ergo non ex side previsa.
- 3. Quia sic Deus non posser corum misereri, quorum vult, sed corum, qui credunt & perseverant.

4. Quia

IV. Quia sic Deus non esset liberrimum agens, neque posset de suo statuete quod vult, utsupremus omnium Dominus, neque haberet potestatem innos, quam habet sigulus in lutum, quod aperte Paulus ad Rom. 9. asserti.

V. Quia sic electio ab homine in side perseverante, non à Deo solo penderer, at-

que ita quod folius Dei est, homini tribueretur.

VI. Quia Deus neminem eligit dignum, sed eligendo dignum facit, ut loquitur Augustinus contra Iulianum. Et non eliguntur qui credunt, sed ut credant.

VII. Sic initium falutis fit ab eo qui fervatur, non ab eo qui fervat.

VIII. Sic omnis electionis certitudo tollitur, cum homo certus elle non possit an in side ad sinem constans sit suturus nec ne, ut loquuntur illi.

IX. In tota Scriptura de ejuímodi conditionibus prærequifitis nihil reperitur. Nuíquam enim dicit, electionem effe ex credente, fed ex vocante & ex gratia. Rom. 9.11.

Sed objiciunt

1. Ex Epist. ad Ephes. 1.4. Sicut nos elegit in ipso. Hincsic argumentantur.

Electio, qua Deus nos elegit in Christo, est tantum sidelium.

Electio facta ante jactum mundi fundamentum, facta est in Christo.

Ergo illa tantum est sidelium.

Major est manisesta exeo, quod nemo potest esse electus, quam qui est in Christo,

quales funt foli fideles.

Resp. Concedimus totum recte intellectum. Nullos enim Deus, nisi ab æterno electos, side in tempore donat. Sed secundum corun mentem ambiguitas est in majore. Potest enim verborum duplex este sensus aut enim qui eliguntur jam sideles sunt prævisione divina, quod volunt Remonstrantes: aut qui eliguntur in Christo, futuri sunt suo tempore sideles, ut per sidem, tanquam per divinitus ordinatum medium ad sinem, quæ est salus æterna, perducantur, quæ est Orthodoxorum sentenria. Omnino enim aliud est in Christo eligi, aliud in Christo esse; quæ duo Remonstrantes confundunt, cum in probatione majoris dicunt, neminem in Christo, eligi, qui non sit in Christo. Nam hæc duo distincte considerari debere, inde liquet, quot ante jacta mundifundamenta simus electi in Christo, ut loquitur Apostolus sed non ante iacta mundi sundamenta simus in Christo: sed tum demum quo tempore per sidem Christo inserimur.

Sed objiciunt, Dei mentem etiam futurorum contingentium præsciam prævidisse, quinam credituri essent, &c. Fatemur. Sed cum nihil Deus boni in quoquam prævidere potuerit, nisi quod ipse in homine operaturus esset, necessario sequitur, Deum primo novisse cos ut electos suos, quibus sidem daturus esset. Vnde colligitur, electionem esse fidepriorem. Sanè, si quod ore profitentur, corde sentiant, Deum esse sidei datorem, cumque non dare omnibus sidem, sed aliquibus tanrum, necessario inde colligitur, Deum primo juxta beneplacitum suum secrevisse homines, quibus sidem dare vellet, quibus non. Atque propterea primo gratuito savore nouisse suos

& exalijs elegisse, velabalijs separasse, quos in tempore side donare vellet.

Summa hæcest, Si Fides est donum Dei (quod ò utinam verè sentirent) nouit utique is, cui ab omni evo opera sua nota sunt, quibus hoc donum communicare vellet. Atque ita, nolint velint, fateri cogentur, electionem in Christo esse side in

Christum priorem.

Pro solutione atgumenti hujus in Coll. Hag. prolata, etiamsi analoga sidei esse possit, nimirum in Christo electum esse, idem significare, quod per Christum esse electum, quemadmodum per eum sumus conditi, malumus (ne coacta videatur loci interpretatio) simpliciter dicere, nos in Christo 9 των θεώπω tanquamin capite electos esse, Nisi enim & Deus & homo suisset, non potuissemus in eo eligi. Hoc tamen non de decreto infese, sed de exsequutione intelligi volumus.

Secundus locus est ex codem Capite vers. 5.6. Vnde sie argumentantur.

Quos Deus prædestinavit in adoptionem filiorum, & in Christo, uti dilecto suo acceptos sibi feeit, considerantur ut sideles.

At quos ad salutem elegit, eos prædestinauit in adoptionem filiorum per Iesum

Christum, & sibi acceptos fecit in Christo.

Quos ergo elegit ad falutem, confideranit utfideles.

Ioh. 1. 12.

Major est maniscsta, nulla enimest adoptio in filios, nisi per sidem Ioh. 1. 12. Ga-

Resp. Posset concedi & hoc argumentum juxta analogiam sidei explicatum. Quoscunque enim Deus elegit ad salutem, eos consideravit ut sideles: tales scilicet, non qui sidem haberent, qua moveri posset ad eligendum cos, sed quibus ille ut nudis, egenis, omnt bono destitutis sidem suo tempore daturus esset. si ita sentirent, salva res esset. Sed cum Deum considerasse ita sideles sentiant, ut sidem corum, tanquam conditionem prærequissiam præuiderit, atque inde ad eligendum motus sit, possunt sancex hoc ipso loco, quem ad erroneam suam opinionem stabiliendam adserunt, perspicue resutari. Nam.

1. Deus dicitur nos predestinasse, in, vel; ad adoptionem, vel quos adoptaret in silios. Vnde colligitur, prædestinationem esse adoptione, ac proinde ctiam side priorem. Nam tum demum ήθησός nostræ certitudinem consequimur, quando in tempore side acu donamur. Adoptio itaque nostra & sides predestinationis consequentia sunt & essecta, minime vero conditiones prærequissæ & prævisæ.

2. Dicit Apostolus, Deum nos prædestinasse in sese. Quo innuit, eum in eligendo nihil extra se, ac proinde neque sidem, neque perseverantiam in ca, neque obedien-

tiam confiderasse.

3. Secundum beneplacitum voluntatis suæ; ubi hec εδδοκία 9ελήμα] © 9εε locum habet, ibi prævisa hominis sides locum habere nequit. Est enim beneplacitum Dei, ex quo sidem dat side prius, ac proinde sides causa ejus movens nullo modo esse potest.

4. Ad laudem gloriosæ suægratiæ, Heegratia omni modo gratuita esse non posser, si aliquid in hominesoret, quo ad gratiam hanc homini conserendam moveretur Deus.

Neque solius Dei hacratione gloria esse posset.

5. Vt essemus sancti & inculpati. Fides itaque cum sanctitate àlijsque fructibus suis posterior est electione, ejusque essectus, ac proinde conditio prævisa & prerequisita nullo modo esse potest. Elegit enimnos ut crederemus, non quod credimus. Nam sides naturæ ordine sequitur gratiam, ut essectus causam. August de Præd. Sanct. c. 16.

Tertium illorum argumentum sumitur ex voce, elicitus, que sepenumero in sacris

literis occurrit. Argumentum tale est:

Dictio Electi in S. Scriptura, quando agitur de falute, accipitur pastim pro sidelibus.

Nulla est igitur electio ad salutem, nisi sidelium.

Resp. 1. Electos omnes sideles sieri tempore divinitus ipsis præstituto, neque ante illud tempus sideles este. Prius itaque electi sunt, quam sium sideles. Exemplo Pauli hoc manifestum sit, Actor. 9. qui vas electum dicitur, antequam sidelis esset. Ideoque ad Gal. 1.15 dicit se segregatum esse abutero matris, ut Christum gentibus Euangelizaret. Fuit itaque primo divinitus segregatus antequam sidem consequeretur. Res hec luce meridiana clarior est.

Resp. 2. Consequens esse ambiguum. Sano sensu acceptum, amplectimur illud, nimirum nullos à Deo electos esse, qui non suo tempore side donentur, quo salutem consequantur. De side electionem antecedente, & ut prarequisita in eligendo con-

ditione, faltum est consequens, ut aliquoties nunc ostensum.

Quartum argumentum sumitur ex locis Rom. 9. 22. Ephes. 1.5. sic:

Predeffinatio, qua Deus in his oftendit fuam mifericordiam, in illis feverítatem, eft vera & unica predeffinatio.

Atqui decretum de servandis fidelibus hine, & damnandis infidelibus illine, est predestinatio, qua Deus hine ostendit misericordiam, illine severitatem suam:

Illud ergo decretum est unica & vera Predestinatio.

Resp. peccari hie ignoratione Elenchi. Conclusio enim non contradicit Thesi que oppugnatur, que hac est, Fidem non esse conditionem in eligendo, insidelitatem in reprobando prerequisitam. Hoc probent, & missas faciant ambiguitates illas insuis argumentis, quibus jam nimis, diu afflictas Ecclesias satigarunt. Argumentum hoc revera contra nos non est, sed pro nobis facit. Si enim Deus decreverit ostendere in his misericordiam, in illis justitiam suam, sequitur, sane illum antea omnes ut miseros & peccatores considerasse, illosque ab hise separasse, ut in illis side donatis misericordiam, in hise juste derelictis suam justitiam declararet.

Refp.

Resp. 2. Majorem, Remonstrautium sensu acceptam, salsam esse. Non enim est hæc unica Prædestinatio, sed unicus tautum prædestinationis actus, quo Deus in aliquibus vuit declarare misericordiam, in alijs justitiam suam. Alius actus est, quo per certa media cosdem ad salutem perducere decrevit Deus.

Quintum argumentum ab exequatione decreti, quæ fit in tempore, defumitur;

hoc modo.

Quos & quales Deus in tempore servat & perdit, cos & tales ab æterno decrevit fervare & perdere.

Atqui Deus folos fideles perseverantes, qua tales, servat in tempore, sed infideles qua tales perdit.

Deus ergo decrevit ab æterno folos eos & tales fervare & perdere.

- Resp. 1. Remonstrantes suomet ipsorum se hic jugulare gladio. Apertum enim hic ipsi discrimen saciumt, inter decretum quod suit abatterno, & exequutionem decreti, qua sit in tempore; qua duo alias sempersere consundunt.
- 2. Non probant quod probare instituerant, nimirum, sidem prævisam esse conditionem in eligendo prærequisitam. statum itaq; controversæstudiose declinant, & hoc concludunt, quod non est contra nos. Nisi forte in verbis qua tales, fraus lateat, & hoc illis idem sit, ac si dixissent, propterea quod tales, hoc est, sideles sunt vel insideles. Quod de insidelibus concedimus, cum insidelitas propria ipsorú & ex corrupta eorum naura, sides autem gratiædivinæ beneficium sit. Vnde sit, ut illipropter incredulitatem damnentur, hi autem nequaquam propter sidem, sed per eam, hoc est, per Christum side apprehensum serventur. Minor itaque, sideles quod attinet, salsa est, & probatione indiget. Hoc enim illudipsum est, de quo controvertitur, ideoque pro consesso assumi nequit. Fatemur itaque Deum in tempore sideles servare, & hoc ipsum ab æterno decrevisse, sed non qua illi sideles siut, quasi ille in eligendo sidem præviderit sed qua ille tales per gratuitam suam gratiam sacturus esset, & reipsa sacit, ita ut sides medium sit, per quod electos ad salutem perducit.

3. Argumentum hoc ipfos adversarios confodit. Si enim Deus salvos sacit in tempore, quos ab æterno servare decrevit, sequitur, illum non indefinite, neque universaliter, neque incomplete neque revocabiliter, neque non-peremptorie, sed definite &c. hos & illos singulares homines, quos in tempore vocat sideque actu ipso donat, ab æterno elegisse. Duo itaque, ut Prædestinationis decretum sit totum & integrum, requiruntur: primo electio & separatio singularium personarum ad salutem & gloriam deinde carundem in tempore vocatio ad gratiam; sideique donatio, quæ sunt media,

quibus ad gloriam perducuntur.

Vltimum corum argumentum hocest;

Decretum Dei de hominis falute, cujus fundamentum est Christus, est electio ad falutem.

Atqui decretum de fervandis fidelibus est illud decretum Dei de falute, cujus Christus est fundamentum.

Ergo, decretum de servandis fidelibus est electio ad salutem.

Minorem quæ probatione non indigebat, patere dicunt, cum unicum illud decretum fit fundamentum Christianismi, salutis & certitudinis de salute.

- Resp. 1. Concedimus totum argumentum. Non enim facit contra doctrinam Orthodoxam hactenus ex verbo Dei desensam. Credimus enim Deum nullos, nisi in Christum credentes, salvare, & tales decrevisse salvos facere.
- 2. Non concludit illud, quod crat in quæstione, nimirum sidem prævisam esse conditionem in eligendo prærequisitam.
- 3. Medium terminum, Christum salutis sundamentum esse, explicamus. Christus est salutis sundamentum 1. quatenus ab æterno prescitus & præordinatus est ut esset Mundi Salvator. 1. Pet. 1. 2. quatenus in illo tanquam in capite Deus nos elegit, Eph. 1. ita ut ipse sit omnium electorum caput, & sons bonorum omnium, quæ ipsis sin electione destinantur. 3. quatenus in plenitudine temporis manifestatus, pretiosum suum sanguinem pro nostris peccatis essudit, atq; ita viam ad gloriam nobis patescit. 4. quatenus cum, cjusque satisfactionem side, quæ purum putum Dei donum est,

f 4 appre

apprehendimus, perque cam ipfi tanquam palmites viti inferimur, tandemque in plenam bonorum ipfius fanguine partorum possessionem immittimur. Ex quibus colligitur, sidem electione tum nostra, tum Chrissi ipsius posteriorem, ipsique electioni substratum medium esse, per quod electi ad sinem destinatum perducuntur.

4. Quod fidem hanc Remonstrantes, qua Deum fideles & perseverantes elegisse dicunt, fundamentum certitudinis salutis esse asserbit, in co vehementer salluntur. Cum enim secundum ipsorum mentem, nemo de sua perseverantia certus esse possit, potius hine desperationis de salute sua, quam certitudinis salutis ansam arripient afflictæ conscientiæ. Etiamsi enim nunc credant, non possunt tamen certi esse, sead sinem perseveraturos in side, cum multi vere sideles naufragium sidei secerint, ut illi loquuntur. Atque ita perpetuo inter spem & metum ancipites harere & sluctuare semper coguntur. de quibus articulo 5. pluribus agetur.

Et hæc de quæstione tertia dicta fufficiant.

Quæstio IV. Hie simul & alia huic affinis quæstio expeditur, An scil. Christus ita sit electionis fundamentum, quod sit, ut salutis, ita etiam electionis causa meritoria & σενασαρεθεκή, item, an ita simus in Christo electi, quatenus pet sidem suimus in Dei præscientia tanquam ἔντες ἐν ἀντῷ, acque ita sides previsa sit conditio electionis prerequisita.

Hoc posterius supra resutatum suit. Illud his rationibus nixi negamus:

1. Causam efficientem electionis oporter abæterno suisse.

At Christi meritum non est ab aterno. Ergo.

2. Qui ad munus Mediatoris ab eterno electus est, ut nimirum electos cum Deo reconcilharer, is est electionis non causa, sed esfectum.

At Christus ad munus Mediatoris ab çterno electus est, ut nimirum electos cum Deo reconciliaret.

Ergo Christus electionis non causa, sed effectum est.

Non enim ideo elegit nos Deus, quia Christus pro nobis moriturus erat: sed contra, ideo Christus pro nobis mortuus est, quia Deus nos elegerat in ipso.

3. Electi cum eligente uniri non poterant, nisi per ejusmodi medium, quale est Christus ταίθρωπ , ci conjungerentur.

Non chim cramus in nobis iplis tante excellentie capaces. Oportuit itaque in co tanquam in capite electionem noftram firmari.

4. Si propter meritum Christi, idque side apprehensum, ut loquuntur, electi sumus, sequitur nos prius in Christum credidisse, quam suimus electi, quod est absurdum.

Questio V. Ex quibus omnibus facilis est responsio ad quintam questionem. An fides, vocatio esticax justificatio, perseverantia &c. estecta sint & fructus electionis, mediaque per que electi ad salutem perducuntur. Cum enimin antecedentibus probatum sit electionem gratuitam, que omnibus rebus & causis prior est, horum omnium causam esse, infallibiliter sequitur, hec omnia electionis estecta esse. Sed tamen plusculum de hise dicendum erit.

1. Vocationem efficacem & fidem electionis fructum esse, probatur ex cap. Rom. 8.30. Quos predestimant, eos etiamnosant. Loqui hic dicimus Paulum de vocatione essecia & fide, sed Remonstrantes Coll. Hag Brandij pag. 3. dicunt, hanc interpretationem esse nudam tantum glossam, textui non congruam. Agi enim hic non de hic absoluta electione ad salutem, neque de ulla vocatione ad sidem, qua ex tali electione prodit, sed de ordinatione & vocatione corum, qui Deum diligunt, hoc est, sidelium, qui ad crucem & assilictiones vocantur, ut Christus, qui adversus mundi, cos ut exectabiles condemnantis, judicium, ab ejusmodi judicio justificati sint, ut & Christus:qui etiam bac via glorisseantur, ut & Christus, &c. Quid, obsecto, est Scripturam pervertere, torquere, & subvertere, si hoc non est?

Sed respondenus, Faieri nos, Paulum hic agere de cruce & afflictionibus piorum, quos adversus cas varijs argumentis, imprimis etiam hoc ipso consolatur, quod crux & calamitates ijs ex æterna Dei prædestinatione immittantur, ut istae ratione conformes siant Christo capiti suo, primum in crucis toleratione, deinde in gloriæ sruitione. Ergo sie agit de Ecclesiæ calamitatibus, ut etiam ad consolationem summam piorum, insignem salutis catenam auream contexat. Summa est, sideles patienter oportere erucem suam ferre, quia non solum afflictiones, sed etiam salus corundem in æ er-

no Dei

no Dei proposito sundata sit, quod Dei propositum nullus hominum aliarumque creaturarumin rmare potest. Etiamsi itaque impij fideles affligant, patria, opibus, vitaque ipsa sapenumero spolient, sunmaque ignominia afficiant, patienter tamen hac ferenda este, cum aternam salutem in Dei decreto sundatam ab ipsis auserre nequeant. Secum itaque nos Paulus, ne sub arumnis vacillemus, in ipsa decreti & propositi divini penetralia abducit, ut ibi causas salutis nostra aternas & immobiles considerantes, contra omnes calamitates sortiter persistamus.

Dicit ergo primo, καθ πόθεση vocatos esse. πόθεσης est aternum Dei beneplacitum, sic dianm, quod πό κρουων αλωνίων 2. Tim. 1.9. positum est. Ex hoc proposito dicit nos esse vocatos, nimirum essicaciter & ad sidem. Dicens enim, vocatos esse καε πεθεσω, vocationem essicacem à non essicaci distinguit, de qua Christus Matth. 22.
Multi vocati, pauci electi. Conjungit itaque crucem & salutem, dicitque ex eodem fonte utrumque manare, & adversa quaque cooperari filijs Dei in bonum, & adjuvare

eornm falutem. Ergo patienter ferenda.

Nonagit itaque tantum de vocatione ad crucem, sed simul etiam de vocatione crucigerorum ad salutem in æterno Dei proposito sundatam. Et sic vox illa vocati plerumque accipitur, raro aut nunquam pro vocatis ad crucem. Sic Paulus Rom. 1. 7. appellat Romanos vocatos Sanc os. Et Corinthios 1. Cor. 1. 2. Ideo pro Ephesis cap. 1. orat, ut intelligant, quæ sit spes vocationis illorum, non spes crucis, sed æterne salutis. Exemplum Pauli secutus Petrus, codem argumento affilicos consolatur, cum 1. Pet. v. 10. dicit paululum affilicos ad æternam gloriam vocatos esse.

2. Deinde Apostolus semel adyta achious divina ingressus, pergit, dicitque, pracognitos etiam esse fideles crucem ferentes, qua precognitio Dei, non est tantum cognitio, qua omnia qua cum ipse, tum creatura omnes sa, ure erant, sed etiam & quidem imprimis agnitio, qua suos ab aterno agnovit, & gratis approbavit, ac amavit. Ideoque eissem suo tempore fidem dare constituit, ut ex sed tantum benefactorem summo vicissim amore prosequerentur. Achivosa itaque hae non nuda scientia est tantum, sed scientia cum benevola & paterna Dei voluntate conjuncia, sicuti Iacobum dicitur amasse, Malach. 1. Rom. 9. 13. Hine Deus dicitur nosse suos, Psalm. 1. 2. Tim. 11. 19. aliosautem ignorare, Matth. 7. Et, 1. Pet. 1. 2. docet, ex hac Dei pracognitione nos electos esse &c. Absurdum itaque, velle hane Dei achivosa tantum lad piorum crucem, non etiam ad corum salutem referre. Nuda enim illa prassicientia, exiguam assisticas consolationem afferret.

3. Quos autem pracognovit, cos etiam pradeflinavit, ut forent conformes ima-

gini Filij fui.

Prædestinare est rem ad sinem præordinare, antequam cam ad sinem mittas. Iam autem crux non est sinis ad quem suos prædestinavit proprie Deus; sed prædestinavit eos ad vitam, ad salutem & gloriam, adque media co ducentia, Ephes. 1. 11. prædestinati secundum propositum ejus. Et vers. 5. prædestinati in advitionem siliorum.

Sensus iraque Apostoli hic est: prædestinatos nos este, ut Christo famus conformes 1. in side veraque siducia in Deum nostrum 2. in Sancinate & justitia. 3. in gloria, ita tamen, ut ipse sit primogenitus inter multos stratres, & immensa gloria præ omnibus suis confortibus exornetur. Erimus ei similes, sicuti ipse est 1. Ioh. 3 in eandem gloriam transformabimur. 2. Cor. 3. Coharedes Christi erimus Rom. 8. 4. In medijs ad sinem, hoc est, in cruce & calamitatibes patienter ad exemplum Christi ferendis, ut per eas, cum Christo regnum calorum ingrediamur, ab exordio mundi nobis praparatum. Si enim cum eo toleramus, conregnabimus 2. Tim. 12. 12. Ex quibus liquido apparet, conformitatem hanc ad imaginem Filij Dei non tami in afslictionibus, quam in gloria secutura consistere.

Hactenus nos fecum in cælos subvexit Apostolus ; jam ad terram nos revocat.

4. Ques pradestinavit, eos vocavit. Hoc primum est Medium, per quod Deus suos precognitos & predestinatos ad gloriam traducit, vocatio nimirum externa, que sit voce Euangelij, & interna, que sit per Sp. Sancium &c.

Sed ajunt, vocavit prædestinatos ad crucem.

Resp. 1. Concedo, sed non ad solam crucem, neque potissimum ad crucem, sed ad gloriam sequuturam, ut ex superioribusliquet.

2. Dixie

2. Dixit Paulus supra vers. 28. Omnia iis, qui Deum diligunt, esse adjumento ad bonum, iis scil. qui ex præstituto ipsius vocati sunt. Hoc autem de cruce & calamitatibus dici nequit, cum multis non sint adjumento ad bonum, qui ad eas vocati sunt, sed initium pa narum æternarum. De alia itaque hic agit vocatione, quam de ea quæ est ad crucem.

Observ. vocationem hic sequi prædestinationem. Falsum itaque, quod in resp. ad

VValachr. dicitur, decretum vocationis prius esse decreto electionis.

5. Quos vocavit, eos infificavit, non à perversis hominum judicijs, ut perperam aureum hunc locum Remonstrantes in Collat. Hagiensi interpretantur, sed à rearu & peccatis nostris. Probatur vocem justificationis ita hicaccipi debere;

1. Ex verbis feqq. si Deus pro nobis, quis contra nos? qui propriofilio non pepercit, sed pro nobis omnibus dedit eum, quomodo non omnia cum eo nobis gratificabitus? non autem gratificatus

est crucem, sed ex vocatione essicaci sidem, justitiam, & gloriam.

2. Quis intentabit crinina adversus electos Dei? Deus est qui iustificat; Quis est, qui condemnet? Christus est, qui mortuus est & c. Agitur hicubique de justificatione non ab hominum pravis judicijs, sed à peccatis nostris. Hecitaque, ut manisestum est in textu, sequitur electionem, ejusque fructus est, & estectus.

6. Quos instificavit, eos glorificavit, inchoate in hac vita, dum electos suos sanctificat, complete autem in vita sutura. Vinde concluditur: Ergo quos Deus prædestinavit, cos ad gloriam potissimum, non ad crucem serendam prædestinavit. Sic vindicatus suit locus vere aureus à perversa & corruptissima interpretatione quorundam.

Fidem, vocationem &c. esse fru Sus electionis, probamus 2. ex loco Actor. 13.48.

Crediderunt, quoi quoi ordinati erant ad vitam aternam.

Sed objiciunt, hoc non esse intelligendum de aliqua præordinatione aut prædestinatione Dei ad salutem, sed de præsenti conditione, dispositione, habilitate & aptitudine

gentilium, qua Dei gratia præditi erant, ut ad vitam æternam pervenirent.

Resp. Esse loci hujus \$\phi\delta\text{dologyunveian}\$. Non enim hic agit de hominum dispositione, habilitate &c: sed de æterna Dei ordinatione. Non enim \$\pi\text{Gapsivum activum est}\$, sed passivum. Deinde, qui ordinaturad rem aliquam, eum necesse est abaliquo ordinati: à seipso nemo potest dici ordinatus esse. Ergo à Deo, qui omnia ordinat & efficit ex consilio voluntatis suæ. Dicitur enim expresse, ordinatos fuisse ad vitam æternam. Constat autem, nullum hominem semetipsum ad vitam æternam disponere posse, quod est solius Dei opus. Si scriptum esset, Crediderunt, quorquot erant ordinatia d sidem, forte colorem aliquem haberet hoc eorum glossema: sed cumscriptum sit, ordinatos suisse ad vitam, manifestum sit ex hoc loco, sidem à Dei electione pendere. Et hæssuit etiam Patrum sententia, & omnium probatissimorum doctorum nostri seculi, de quibus nunc non est dicendi locus. Adde, quod Remonstrantes hic sibimetipsis contradicant, cum statuunt prius homines dispositos vel ordinatos suisse ad vitam, quam ad sidem tanquam medium, per quod ad vitam pervenitur; id quod alias ubique negant. Exponant itaque quænam sit illa dispositio, habilitas, & aptitudo hominum ad sidem.

Probo 3. ex loco Tit. 1. ubi fides electorum Dei dicitur. Prius itaque electi funt,

quam fideles.

Sed objiciunt, per fidem hic intelligi agnitionem & doctrinam veritatis. Sed non constant sibimetipsis in hoc suo interpretamento, cum postea dicant, per fidem ele-dorum poste ctiam intelligi fidem, quam omnes electi habent & sine cujus respectu

nemo electus ett.

Resp. 1. Abluderceos à scopo Paulus enim docet simpliciter, se esse Apostolum Iessu Christi, ut ad sidem, agnitionem veritatis, veram pietatem, sideiq; obedientiam, spem vitç aterna, ac ad ipsam vitam aternam promissam ante tempora saculorum, per praconium, quod concreditum erat ei, perduceret electos Dei. Loquituritaque de vere electis, & de vera corundem side. 2. Si secundum corum interpretationem, sides electorum est ipsa doctrina veritatis, non potest esse agnitio veritatis. Quoniam doctrina veritatis est causa agnitionis veritatis. Causa autem & ejustem esse este causa agnitionis veritatis. Causa autem & ejustem esse este causa agnitionis veritatis.

3. Cum dicunt, Paulum doctrinam fidei electis annuntiasse, hoc est credentibus & Sanctis, salluntur rursus, cum Paulus non electis solum, sed & non electis, non sanctis solum, sed etiam prophanis gentibus, qui quondam sine Deo erant, in mundo

Euan-

Euangelium prædicarit. Adde, quod fanctum, fidelem esse & electum confunduit; cum electi simus ut essemus fancti, Ephes, Lideoque sanctiatem præcedit electio.

4. Absurda est hac interpretatio, cum secundum cam primo sanctos & sideles o-

portuit fuisse, antequam doctrinam veritatis audivissent.

Hæc forte previdentes, confugiunt ad aliam interpretationem, dicentes, per fident electorum intelligi fidem, aquam omnes habent electi, & fine cujus respectu nemo electus est. Sed hac ratione nemo electus ester ante finem vitæ, neque peremptorie & complete electus, cum non constat, an in fide perseverare debeat. Paulus autem non loquitur de suturis & electis incerto electis, sed de presentib., & certo ac coplete electis.

Adde, ad Eph. 1.5. Pradestinavit nos ad adoptionem. Adoptamur autem per fidem 1.

Ioh. 1. 12.

Atque ita probatum fuit, fidem, vocationem efficacem, justificationem, prædestinationis effecta & fructus esse.

Alia quæstio sequitur; An decretum divinum prærequirat conditionem, longo licet Quæsti vis post tempore præstandam, modo cam ipsam ut præstitam intucatur sutturorum etiam contingentium præscia Dei mens. Sie loquuntur in Resp. ad V Valachr. pag. 42.

Resp. Nos omnino hocut falsum negare. Si enim decretum divinum prærequirit conditionem, sequitur, Deum quædam tum demum velle, cum conditio completur, & non amplius velle, cum conditio desinit.

Quo posito, infertur, Dei voluntatem esse mutabilem.

Deinde, si Dei decretum requirit conditionem adhuc implendam, & ab illa pendet; sequitur essealiquam Dei voluntatem non aternam, sed qua ca perit in tempore. Contra dicit Scriptura, Deum omnia agere ex proposito suo, hoc est, aterno decreto, & ex consilio voluntatis sua, Ephes. 6.11.

Denique, ea ratione penderet decretum Déi à præscientia ipsius, cum contrarium sit verum. Ideo enimprescit Deus, hoc & illud suturum, quia decrevit, ut ita sieret.

Sequitur etiam hinc, Deum non esse omniscium, eumque ignorare, an homo conditionem propositam implere debeat & possit, an non, ideoque decretum sium, ut incertum suspendere, donec homo prerequisitam conditionem impleat.

- Item, voluntatem Dei dependere ab hominis voluntate & conditione certa implenda, cum tamé illa omnino independés & omnib. causis superior esse statuenda sit.

Hisce rationibus concidit ctiam alia quæstio mota à Remonstrantibus in thesi exhibita 2. An decretum electionis sit decretum finis absolute intenti.

Septimo quæritur: An electio sit mutabilis.

Hac questio ex priori oritur. Si enim decretum Dei pendet à conditione hominibus implenda; homo autem inconstans est; plane sequirur, & decretum Dei mutabile esse, id quod totum dostrinæ ipsorum Systema manisestum facit satis superque, inprimis Episcop. Thesi 22, de justificatione. Remonstr. Geldri, de completa, incompleta, definita, indefinita electione agentes. Et hic sentiunt cum Pontisseijs, qui Concil. Trid. Sess. 6. cap. 32. dicunt, gratiam justificationis amitti posse. Vnde sequitur necessario, posse etiam à prædessinatione excidere.

Contra statuimus hanc thesin: Electionis decretum est firmum, certum, stabile, ratū, immutabile & inviolabile, quod nunquam irritari & labascere potest. que certitudo & immutabilitas non consistit in nostra side sideique perseverantia, neq; ullo modo ab hominibus pendet, sed à mera Dei & δοκία & immobili decreto. 2. Tim. 11. sirmum stat Dei fundamentum. Ies. 46.10. Consilium meum stabit, & omnem voluntatem meam faciam.

Rom. 9. 29. Dona & vocatio Dei sunt aus Capie Anta

Malach. 3. 6. Ego Iehova; non-mutor deli

Hof. 13. 14. Fænitentia abscondita est ab oculis meis.

Hebr. 1. 12. Et mutabuntur, tu autem idem es.

Hebr. 6.17. Deus volens ex abundanti haredibus promissionis ostendere immutabilitatem consilij sui, sideiusit iureiurando, vers. 18. ut per duas res immutabiles &c. consolationem habeamus. Iacob. 1.17, Apud quem non est transmutatio & conversionis obumbratio.

Icl. 41.9. Elegite, & non abject te.

His addanturrationes: 1. quod est æternum, est immutabile. Electio est æterna Eph.

1. ως κα (αβολῆς κόσμε Ergo &c.)

illis.

1 310,00

2. Si electi non possum feduci, nec deseri, nec à dilectione Dei separari; tum election possum fieri reprobi. At verum prius, Ergo &c.

3. Contra quos nulla potestintentari accusatio apud Dei tribunal, illorum electio est immutabilis. At contra electos non potest accusatio intentari: Ergo.

An quis de sua electionecertus esse possit in hac vita.

Negant Remonstrantes; Nemo .n. certus esse potest de sua justificatione, nist conditionis prarequistir adsit presentia, qua ideo sapius interrumpitur. Ergo nec de electione. Epis. p. 65. Thes. 22. Rem. Thesi exhibita 7. Huc pertinent frivola illa distinctiones electionis completa & incompleta & videantur Rem. Geldri & Grevius pag. 137. 138. Et hic consensus est cum Pontificijs. Nam Concil. Trid. Sess. 6. cap. 9. vocat certitudinem remissionis peccatorum, vanam & ab omni pietate remotam siduciam. Hisce opponimus hanc Thesin consolatoriam: V nusquisque electus de sua electione certus este potest ac debet. Abraham de electione sua certus suit. 1. ex promissi divin. Genes. 15. Ne time.us, ego sum elypeus tibi, merces tua ampla valde. 2. ex sex dete gratuito, Genes. 17. Ego sum Deus sortis Schaddau. Stabilio sadus meum inter me & te, ut sit sadus perpetuum, meesse tibi Deum, or semini tuo post te. Hinc Apost. ad Rom. 4. dicit, Abrahamum non sactum suisse infirmum side, neq. has sitasse dissidentia in promissione Dei, sed side consirmatum, gloriam dedisse Deo, ut qui sciret, Deum, quod promissi posse etiam prastare.

Neautem quis solum Abrahamum hanc certitudinem consequutum suisse arbitraretur, subjicit Apostolus: Non est scriptum tantum propter ipsum, sed & propter nos quibus

imputabitur &c.

Quæst. ix.

Quæstio. x.

Sic etiam Isaac, Iacob alijque Patres eandem certitudinem obtinuerunt.

Moses certus suit, se in libro vitæ esse inscriptum Exod. 32. ideoque electum. Hinc exultatio illa & certitudinis salutis suæ testificatio. Exod. 15. Iehova robur meum, care

men meum, salus mea, Deus fortis meus, Deus Patris mei &c:

David certus suit, quodtestatur multis Psalmis: Inprimis 23. Iehova pasor meus, non egebo & c. Habitabo in Domo Domini iugiter. Sic Psalm. 27. initio, Iehova lux mea & c. Et Psalm. 46. Deus receptus nobis, robur & auxilium, propterea non timebimus, etiamsi terra commutaret locum, & dimo verentur montes in ima maria.

Et Pfalm. 17 in fine, videbo vultum tuum fatiabor, cum evigilavero fimilitudine tua. Iob fuit certus, 19. Scio, quod Redemptor meus vivit, & in novissimo die stabo super pulvere.

Idem de omnibus Prophetis dici & probari posset.

Ne autem hae singularium personarum suisseprivilegia quis existimet, Micha Propheta totam Ecclesiam sic loquentem introducit, cap.7. Iehovam versus speculabor, prestolabor Deum salutis mea, exaudiet me Deus meus. Cum cecidero, surgam, cum cecidero in tenebris, Iehova lux mea est. Paulus Apostolus certissimus suit, idemque de omnibus sidelibus testatur Rom. 8. Spir. contestatur spiritui nostro &c. Item, spe servati sumus: Item, Quis accusabit electos Dei? Quis nos separabit à dilectione Dei? Item, persuasum est mihi neg, mortem &c: Hinc 2. ad Tim. 1. dicit, Scio, cui crediderim, & illum posse depositum meum servare. Hinc salutem electorum solido stundamento consert, quod commoveri nequit 2. Tim. 2. Hinc 2. Tim. 4. dicit. Quod reliquum est, reposita est mihi corona iustiticis idemque de omnibus sidelibus testatur, inquiens, neque mihi solum, sed etiam omnibus, qui deligunt adventum Filiy cius.

Possent hisce plura testimonia & rationes addi, sed hac sufficient.

An Christus solis electis Mediator datus sit.

Negant hoc Remonstr. Thesis, exhibita, & passim alibi. His opponimus hanc Thesin: Christus tantum electorum Mediator est, non etiam reproborum. Sed cum hæc materia sequenti Articulo de efficacia Mortis Christi rursus tractanda sit, brevitatis gratia hic à probatione l'ujus These abstinemus.

Analia sit electio Patrum in Veteri, alia sidelium in N. Testam. Affirmant Remonstrantes. Videantur Episc. Theses de Fædere cum Abrahamo inito, de V. et N. Fædere, item, de præceptis novi sæderis.

Antithesis.

Vna eademque est electio Patrum in Veteri, & fidelium in Novo Fædere.

Ratio 1. quia idem fuit elector, is nimirum, qui cum Abrahamo fœdus gratuitum iniverat, & cum omnibus, vestigiis ejus insistentibus. Genes. 17. Rom. 4.12. Illi autem sunt omnes sideles, qui post Abrahami tempora sub V. & N. Testamento vixerunt.

2. Ea-

2. Eadem fuit causa movens & impellens, nimirum solum Dei beneplacitum. Ex co Abrahamum elegerat ab æterno: ex eodem illum idola colentem vocavit: fædus gratize morte Christi sanciendum & confirmandum, cum eo & posteris eius inspe per fidem eundem justificavit, ac demum glorificavit.

3. Per eadem itaque media, quibus in Novo Testamento utitur, ad salutem &

gloriam, Patres traduxit.

4. Easdem conditiones à confœderatis Veteris & N. Teltamenti stipulatus est, fidem nimirum, & fidei obedientiam. Genes. 12. Credidit Abraham Deo. Eadem fide nos falvari tradit Apostol. ad Rom. 4. 🛮 Genes. 17. Ambulare coram Deo, & integer esse jubetur Abraham. Idem à fidelibus N. T. postulaturubique.

6. 5. Exdem fuerunt promissiones, cadenique bona in V. & N. Testamento. Hinc Matth. 8. Multi dicuntur ab Oriente & Occidente venturi, & selsuri cum Abrahamo,

Isaaco & Iacobo in regno calorum.

6. Exdem locutiones de electione usurpantur in Vet.& N.Fædere, qualis hæc est, inferibi in libro vitæ, Exod. 32. 32. Pfal. 69. 21. Daniel 12. 1. Luc. 10. 28. Apoc. 13. 8. Et 17.8.

Actor. 15. 11. Evidenter illud asseritur his verbis, Credimus nos per gratiam

Iesu Christi servatum iri, quemadmodum & illos.

An Deus media fufficientia omnibus offerat , ita ut revera omnibus profint, nifi Quæffio M.

ipsi ijs malitiose abuterentur. Item huic affinis.

An Deus omnes externe vocatos, suo Spiritu intus sufficienter trahat. Affirmant Quastio XII. Remonstrantes Thesi. 6. exhibita. In Coll. Hag. passim. Remonstr. Geldr. pag. 58. Adverf. Walachr. pag. 35. liñ. 33. 34. 35. Confentit Bellarm. lib. 1. de grat. cap. 2,

### Antithesis:

Etiamli salutis externa media, quod ad ipsa media attinet, possint esse omnibus fufficientia, tamen in ijs tantum efficacia funt, quibus Deus gratiam fuam specialem largitur, Ideoque internam gratiam quod attinct, qua Deus excitat, adjuvat, movet, dirigit corda hominum, ea in nullis sufficiens est, quin simul sit etiana efficax:

### Probatio.

Deut. 29. 3. 4. Viderunt oculi vestri probationes illas maximas, signa & prodigia maxima: sed nondum dederat vobis Iehovah mentem ad cognoscendum, oculos ad videndum, aures ad audiendum usque in diem hunc.

Ies. 6. Audite indesinenter & ne intelligatis, videte indesinenter & ne cognoscatis.

Matth. 13. 10. 11. Quare per parabolas loqueris eis? respondit, quia vobis datum est nosse mysteria regni calorum, illis non item.

Et verf. 13. Videntes non vident, audientes non audiunt neque intelligunt. Ex quibus locis liquido apparet, múltos externe vocari & audire verbum, qui tamen vi fpiri-

tus non trahuntur interne, neque sufficienter, neque esficaciter.

Sic Actor. 11. quando alij convertuntur ad conciones Apostolorum, alij autem illudunt Apostolis, anne dicendum est, illusores istos sufficienter interna Sp. Saneti vocatione tractos esse? Quemadmodum & illi, de quibus Ezech. 33. in fine cap. conqueritur Dominus.

Hinc David Pfal. 119.32. Fiam praceptorum tuorum percurram, cum tu dilataveris

Hinc sponsa orat Cant. i. trahe me, & curremus post to.

Hinc Paul. ad Rom. 8. Quos pradestinavit, eos vocavit, nimirum, ut ante dixerat,

ка Стебують, hoc est, efficaciter.

Idem dicit 1. Cor. 15. 10. gratiam Dei in se non fuisse manem. Si vero gratia Dei interne hominem movens & vocans, effect um fuum non affequeretur, tum effet inanis-Non itaq; gratia Dei tantŭ fufficiens, fed etiam efficax omnibus Dei filijs datur. Deus p. efficit in nobis velle & perficere. Hocautem non est aliquo modo tantum movere

& perfua-

Quæstio

XIII.

& persuadere, ut deinde ab homine pendeat, an velit assentiri, annon: Sede, ipsum volendi actum producere, ipsumque assensum & voluntatis inclination a actualiter operari. Hinc dicitur, Deus coradaperuisse Lydix, quod amplius est, quam movere tantum & persuadere Actor. 16.

Hinc Chriftus dicit Iohan. 6. 45. *Quifquis audivit à Patre, & didicit, is venit ad mo.* Ex hifce alia exoritur quæftio, An Deus fecundum beneplacitum fuum ferio velit

omnessalvos fieri. Affirmant Remonstr. passim.

Nos negamus,

1. Quianon sunt omnes electi, Matth. 22.14. pauci electi. Luc. 10. 20. Soli autem electi salutem assequentur, reliqui occalescunt. Rom. 11. 2. Si Deus serio vult'omnes salvos sieri, tum non est reprobatio. Sed reprobatio est. Ergo, &c. 3. Si Deus vult omnes salvos sieri, tum omnes efficaciter vocarentur, justificarentur, glorisicarentur. At illud non sir. Ergo, &c.

4. Si pauci falvantur, & angustam portam inveniunt, Deus non vult omnes se-

rio salvos fieri. At illud verum. Matth. 7. Ergo, &c.

5. Si Deus serio vult ut omnes salvi fiant, vult etiam omnes salvos facere serio.

Sed hoc non vults ergonec islud.

6. Si Deus serio vultomnes salvos fieri, & tamen omnes non salvantur, tune Deus non est omnipotens; quoniam non sit, quod Deus vult. Deinde, suo sine frustraretur: Et potentior esse treatura, quam ipse creator, qua omnia sunt absurda.

7. Si Deus vult omnes falvos fieri, quis resistet voluntati ejus?

8. Si Deus vellet omnés salvos fieri serio, offerret omnibus gratiam suam, &, vel saltem externe cos vocaret. Sed nonvocat omnes externe, neque verbum suum & Sacramenta dat omnibus; multo minus interna spiritus sui operatione omnes dignatur. Deus enim primo cum Abrahamo eiusque posteris sædus inijt, non autem cum alijs gentibus. Hine David, Notus, inquit, est in Iudea Deus, & nomen eius magnumin Israele, Psalm. 76. Et 147. Indicat verba sua Iacobo, & statuta sua ac jura Israeli, Non secit ita ulli genti, ideo jura eius non noverunt, Halelu-jah.

Deinde è contra ad tempus repudiatis Iudxis, vocavit gentes ad confortium re-

gni fui, Rom. 11.

# $DE \quad \mathcal{R}EPROBATIO\mathcal{N}E.$

Quartio I. A N exDei beneplacito fit quorundam reprobatio?

Remonstrantes respondent,

Deus neminem mortalium mero voluntatis sue arbitrio absque respectu peccati tanquam meritoriæ causæ reprobavit. Episc. Thes. 1. de Reprob. Et Remonstr. Thes. exhibitis 1. & 8. & passim.

# ORTHODOXA THESIS I.

Deus secundum beneplacitum suum, quossam justo, sed nobis incomprehensibili judicio reprobavit, hoc est, constituit præterire aliquos & relinquere in communi exitio, in quod omnes per peccatum sese præcipitaturi erant.

Ierem. 6. 30. Ichovah reprobavit eos, quoniam argentum reprobum sunt.

Rom. 9. 21. An non potestatem habet figulus in lutum, ut ex eadem massa faciat aliud quidem vus ad decus, aliud ad dedecus. Ibid. vers. 15. Miserebor, cuius miserebor. Ergo non miseretur omnium. Ibid. vers. 22. Fasaira coagmentata ad interitum.

2. Tim. 11. 20. Ceterum, in magna domo non sunt tantum vasa aurea & argentea, sed

etiam lignea & testacea, & alia quidem ad decus, alia ad dedecus.

1. Pet. 11. 7.8. Immorigeros, ad hoc etiam positos, ut offendant ad sermonem.

Iudæ vers. 4. Prius jam olim deseripti ad hanc damnationem.

Matth. 20. Multi vocati, pauci electi.

Matth. 15. Planta, quas non plantavit Pater, eradicabuntur.

Apoc. 13.8. Adoraverunt bestiam, quorum non funt scripta nomina in libro vita Agni, Apoc. 17.8. Mirabuntur incola terra, quorum nomina non funt scripta in libro vita à jacto mundi fundamento.

Matth. 11. 15. Gloriam tibi tribuo Pater, Domine cali & terra, quod hae occultaveris à

sapientibus & intelligentibus.

Matth. 7. Non novi vos, discedite à me.

Iohan. 17. Non rogo pro Mundo, sed pro ijs, quos dedisti mihi

### Thesis II.

Reprobationis causa qua Deus decrevit quosdam in exitio, in quod Quastio II. sese præcipitaturi erant, relinquere, est merum ipsius beneplacitum. Matth. De causa 11. Na Pater, quia sic beneplacitum suit coramte. Non itaque proprie propter Reptobapeccatum reprobavit Deus, quoniam omnes erant futuri peccatores, ac sic omnes reprobasset. Deinde Apostolus Rom. 9. dicit de Iacobo & Esavo, antequam quicquam boni aut mali fecissent. Denique æternæ voluntatis Dei causa non potest esse peccatum. At reprobatio est aterna Dei voluntas. Ergo, ejus causanon est peccatum.

Falium itaque quod Remonstrantes Thes. v 111. exhibita & alibi passim dicunt; Deum propter intuitum infidelitatis & perseverantiæ in ea, sive propter peccata actualia, quæ homo omittere potuisset, hominem reprobasse. Hac enim ratione, ut dictum, omnes reprobasset.

Sed dicent, magnum esse inter clectos & reprobos discrimen; quia electi erant credituri, & relipifcentiam declaraturi. Reprobi non item. Ergo non potuit Deus

illos, fed hos tantum reprobare.

Resp. Manere nihilominus hanc quæstionem indecisam, quare quos eligere voluit, fidei, refipiscentia, perseverantia donum dare decreverit Deus, alijs autem non voluerit dare. Non potest aliter responderi, nisi quod ita placuerit Deo. In hoc Dei beneplacito, merito debebamus omnes acquiescere.

Hisce ita dictis, subjicimus hasce hypotheses, duabus Thesibus superioribus,

1. Deus etiamsi neminem teprobaverit propter peccatum, neminem tamen damnare, & æternis fupplicijs punire decrevit, nifi propter peccata. Matth. 8. Filij regni ejicientur in exteriores tenebras, ubi erit ejulatus 🔗 stridor dentium...

1. Cor. 6. Qui talia faciunt, regnum Dei non possidebunt. Et passim alibi. II. Hypothesis secunda. Nemo est ad peccandum à Deo pra destinatus.

Ratio 1. Quia Deus odit, averfatur, deteffatur, punit peccata. Quod autem Iudas, Herodes, Pontius Pilatus dicuntur fecifie, que manus & confilium Dei prefinierant facienda, de ipsa actione intelligendum est, qua satisfactum est justitiæ Dei, mon de actionis pravitate, quæ fuit horribile peccatum, propter quod etiam horrendas pænas luere coacti fuerunt.

Ratio 2. Quia Deus sapiens & bonus est, ideoque ad id quod malum est, quatenus

malum, neminem præordinavit.

Ratio 3. Quia Deus fanctus est, justus est, miscricors est, qui voluit peccatum prohibere, mifericordia fua delere, justitia punire: ideoque non potuit esse auctor peccari, cuius est misericors ordinator & justus ultor. Fulgent. Libr. 1. ad Monim. Quod autem reprobi non poslunt non peccare, ejus culpa non est reprobatio, quæ Jancta & bona Dei actio est, sed corrupta eorum natura. Sunt enim arbores malx, quæ non possunt bonum fructum ferre. Imo etiam ipsi electi antequam regenerentur, non poflunt non peccare. g 2

III Hypu-

III. Hypothesis 3. Finis Reprobationis non est interitus Reproborum.

Ratio 1. quia sic videretur Deus hominum exitio delectari.

Ratio 2. quia Deus hominem reprobans, hoc est præteriens & non eligens, in exitio fua fponte præcipitatum invenit, non demum in illud conjicit. Quodautem hunc prætereat, illum assumat, hujus misereatur, illius non initereatur, in eo nemini facit injuriam; non magis quam Princeps aliquis, qui non omnes assumit in aulam fuam, & ad honores fummos evehit alijs præteritis, qui nullo modo propterea Princivem culpare possunt, ac si injuria ipsis saca esset.

Hypothesis 4. Sed finis Reprobationis est gloria Dei, & electorum salus.

Nam fic Deus

1. Demonstrat liberam suam potentiam & jus summum saciendi de suis creatu ris quod vult. Rom. 9.17. In hocipsum excitavi te, ut ostenderem in te potentiam meam, Ex nomen meum annuntiaretur in tota terra. Et ibid. vers. 22. Ideo volens ostendere iram, & notam facere potentiam suam, pertulit multa lenitate vasa ira coagmentata ad interitum.

2. Oftendit fummum suum amorem & infinitam misericordiam erga electos, quos jure cum alijs præterire potuisset, nisi eorum ex mera gratia fuisset misertus: quemadmodum fummum fuum amorem & infinitam misericordiam illustriorem

fecit folum Ifraelem eligendo, alijs omnibus gentibus repudiatis.

3. Electos excitat ad metum potentiæsuæ, quæ in reprobis demonstratur, & ad veram gratitudinem summa cum admiratione tantæ misericordiæ Deo præstandam. ad verum Dei amorem, ad veram humilitatem &c. ut qui natura alijs quos præterit, nihilo erant meliores.

Hypothesis 5. Deus, sicuti ex beneplacito suo quosdam in miseria, in quam fua culpa pracipitati erant, relinquere; ita media ad falutem necessaria ijs non con-

ferre decrevit. Videatur supra Quastio 11. 12.

Falsa itaque Episcopij Thesis tertia est de Reprobatione, qua Deum nemini mortalium fufficientem gratiam, cujus beneficio falutem confequi possit, negare absoluta voluntate constituisse dicit. Sane, si ad docendum in Indiam Occidentalem ablegatus fuisset, quod accidit viro pio & docto Iohanni Lærio, longe'aliter judicasset.

Quæstio III. An Decretum Reprobationis sit immutabile. Negant Remonstrantes, quod infulsa eorum de completa & incompleta Electione, & per consequens, Reprobatione, figmenta fatis declarant.

### THESIS.

Sicuti Electionis, ita etiam Reprobationis decretum est immutabile: nullique reprobi possunt fieri electi, neque numerus illorum vel augeri potest vel minui.

Ratio 1. Quia Deus est immutabilis, Iacob. 1.17.

Quia reprobatio est interna & æterna Dei actio.

Quia omnia Dei decreta, cum sint ex beneplacito ejus facta, sunt immutabilia.

Quia ex Dei voluntate, cui nemo resistere potest, reprobati sunt. 4.

Quia Deus, qui reprobat, omnipotens est, ejusque omnipotentia infirmari nulla ratione potest.

Quia propositum Dei est immutabile. Quia Deus nunquam suo fine frustratur.

Quia Deus in suis confilijs & deliberationibus non errat.

An causa, quare Deus hos Evangelio dignetur, illos minime, sit aliquid in homi-Qualtio IV. ne latens, ut rectus ufus communioris gratiæ & lucis naturæ, aut fimile quippiam, quo illi hisce digniores censentur. Affirmant Remonstrantes Coll. Hag. pag. 97. & III. Ad Walachr. pag. 46.

Negamus nos, & ponimus hanc Thefin:

Caula, quare Deus hos Evangelio dignetur, illos minime, non est quippiam in homine latens, sedmerum Dei beneplacitum. Probatur Deut. 4. 7. 8. 32. 33. 34. 37.

cap.7.

cap. 7. 6. 7. 8. 9.10. Non qued plures effetis reliquis populis, sed quia diligit vos Ichovah. Et vers. 14. Benedictus eris præemnibus populis.

Deut. 9. 5. 6. 7. Populus dura cervicis es. Non propter institiam tuam dedit tibi Ie-

hovah, &cc.

Actor. 16.6. prohibentur Apostoli à Spiritu S. loqui sermonem in Asia.

Vext. 7. Non fivit eos Spiritus Iefu ire in Bithyniam.

Vers. 9. 10. Colligit Paulus ex visione quadam, se debere in Macedonia prædicare

Evangelium.

Adde, quod omnes homines natura sint corrupti, filij iræ, & destituuntut gloria Dei, quod non sit justus, ne unus quidem, quod que non sit timor Dei coram oculis corum, ut omne os obturetur, & totus mundus obnoxius siat condemnationi Dei, Rom.3. Vnde colligirur, non esse in hoc, dispositionem aliquam, qua hanc gtariam mereatur, magis quam in illo, cum omnes natura æque sint corrupti.

An Deus neminem propter originale peccatum damnare decreverit? Affirmant Qualito V.

passim Remonstrantes, Episcop. Thesi. 2. de Reprob. Arminius in Artic. perpend.

pag. 17. 18.

Refp. Nos illud negare; Omnis enim peccati flipendium mors est. Rom. 6. At originale peccatum vere est peccatum, & talis hareditoria nostra natura corruptio, qua nos reos facitira Dei. Ephes. 2. Eranus natura filij ira, ut & religui. Une David Psalm 51. peccatum originale vere peccatum appellat, seque propterea ira Dei obnoxium & panis satetur.

An voluntas Dei recte distinguatur in antecedentem & consequentem: quod Quassio VI, facit Damascen, lib. 11. cap. 29. de Fide Orthod. Et Armin, in Artic, perpend.

pag. 3.

Antecedens voluntas ipsis est, qua Deus vult Evangelium prædicari omni creaturæ, omnes & singulos ad agnitionem veritatis venire & credere in Chrishum, ut salventur, cum is pro omnibus mortuus sit.

Consequens, que hominum sidem aut insidelitatem & inobedientiam conse-

quitur, qua vult fideles servare, & infideles perdere.

Nos hanc distinctionem rejicimus. Nam

1. Voluntas talis antecedens transformat Deum in impotentem hominem, qui

cuperer, quantum in se est servari omnes, si saltem ipsi velint.

- 2. Quod de consequente hac voluntate dicitur, absurdum ests quasi Deus tum demum salvum aliquem facere velit, cum videt illum idoneum aut dignum esse.
- 3. Sic Dei Decretum, Dei voluntas & potentia ac libertas penderet abhomines non homo à Deo.
- 4. Sie sequeretur Deum mutabilem esse, qui quod antea voluit, postea nolit: esse impotentem, ut qui illud quod vult, esse dare non possit: frustrari etiam suo sine...

Hæc nostra, de ijs, quæ circa primum de Prædestinatione Articulum inter Remonstrant. & Orthodoxos controversa sunt, sententia est, quam Verbo Dei consentaneam esse judicamus, parati discere, si rectius de aliqua re edoceri possimus.

# SENTENTIA

# Theologorum Magnæ Britanniæ,

De Articulo secundo.

## PROPOSITIO I.

X speciali amore & intentione tum Dei Patris, tum Christi, mortuus est Christus pro electis, ut illis remissionem peccatorum & salutem aternam reipsa obtineret, & infallibiliter conferret.

Prima Propositio asserit, electos infallibiliter habituros remissionem peccatorum & vitam æternam ex morte Christi, idque ex speciali amore & intentione Patris & Christi. Probatur hoc ex ijs Scripturis, quæ virtutem Mortis Christi, quoad electos demonstrant. Iohan. 11.51. quod Iesus moriturus erat pro gente, & non tantum pro gente, sed ut Filios Dei qui dispersi erant, congregaret in unum, Ephes. 5. 25. Christus dilexit Ecclesiam, & semetipsium tradidit pro ea, ut illam sanctificaret, & c. quibus verbis intentio Christi sesse offerentis exponitur, quoad infallibilem salutis collationem.

### THESIS II.

Ex hoc codem amore, per & propter meritum & intercessionem Christi, dantur ijsdem Electis fides & perseverantia, cæteraque omnia, per quæ conditio sæderis impletur, & beneficium promissum, id est, vita æterna, infallibiliter obtinetur.

Hæc propositio asserti, ex morte & intercessione Christi, manare ad electos ea gratiæ dona, per quæ essicaciter perducantur ad vitam æternam, Rom. 8. 32.33.34. Qui etiam proprio Filio non pepercit; quomodo non etiam cum illo omnia nobis donabit? &c. Hebraor. 8. 10. Dabo leges meas in mentem eorum, & in torde eorum superscribam eas. Nam gratia illa quæ datur electis propter mortem Christi, est gratia redemptioni essicacis: gratiam autem redemptionis intelligimus, non qua possunt homines redimi sivelint, sed qua misericordia revera redimuntur, quia Deus vult.

### THESIS III.

Deus lapfi generis humani miferatus, mifit Filium fuum, qui feipfum dedit pretium Redemptionis, pro peccatis totius mundi.

In hac Christi oblatione duo consideramus, Modum vocandi homines ad actualem participationem hujus hostiæ, & frucum ex eadem hostia ad homines diversimode redundantem.

Ad modum quod attinet, nemo mortalium est, qui non possit vere &serio per Ministros Evangelij vocari, ad participationem remissionis peccatorum, & vitæ æternæ per hanc mortem Christi, Actor. 13.38.39. Notum sit vobis renuntiari remissionem peccatorum per Christum, &c. Ioh. 3. 17. Qui non credit: condemnatus est, quia non credidit in Filium Dei. Evangelio autem nihil falsum aut simulatum subest, sed quicquid in

eo per

co per Ministros offertur aut promittitur hominibus, id codem modo ab autore

Evangelij offertur & promittitur ijsdem.

Ad fructum quod attinet, ex Morte Christi, in qua continetur infinitus thesaurus meritorum & benedictionum spiritualium, fructus actualis ad homines redundat eo modo, & ea mensura, issque medijs, quibus visum est ipsi Deo. Visum autem est Deo, etiam post acceptatam hostiam, non aliter remissionem peccatorum & vitam aternam cuivis actu conferri, quam per!sidem in eundem Redemptorem. Atque hic se aperit æternum illud & arcanum decretum Electionis, quando illud pretium quod folutu est pro omnibus, & quod omnibus credentibus certo proficiet ad vitam æternam, non proficit tamen omnibus, quia non omnibus datur, ut hanc gratuiti feederis conditionem impleant. Sic ergo Christus pro omnibus mortuus est, ut omnes & singuli, mediante fide, possint virtute aitidizes huius remissionem peccatorum & vitam aternam conf-qui. Sicpro electismortuus est, ut ex merito mortis ejus secundum æternum Dei bency lacitum specialiter illis destinato, & sidem infallibiliter obtineant, & vitam aternam.

### THESIS IV.

In hoc merito Mortis Christi fundatur universale promissum Euangelicum, juxta quod, omnes in Christum credentes, remissionem peccarorum & vitam æternam, reipla consequantur.

Promissum hoc esse universale & in Christi Morte fundatum, constat ex Actor. 10.43. Huicomnes Prothetæ testimontum perhibent , remissionem peccatorum accipere per nomen eius, omnes qui credunt in eum. Et Rom. 111. 24. 25. Quem propositit Deus propitiatorium per sidem in sanguine ipsius. Quamvis igitur hoc promissium non promulgetur omnibus quolibet loco & tempore, tamen ejulmodi est, ut polist omnibus & fingulis vere annuntiari. Natura fiquidem promissionis se extendit perpetuo ad humanum genus, quamvis promissionis notitia juxta Dei specialem providentiam, modo his modo illis gentibus contingat. Marc. xv1. 15. Alite in mundum universun: & pradicate Euangelium omni creature. Qui crediderit, &c.

# Thesis. V.

In Ecclesia, ubi juxta promissum hoc Euangelij salus omnibus osfertur, ea est administratio gratiæ, quæ sussicit ad convincendos omnes impænitentes & incredulos, quod sua culpa voluntaria, & vel neglectu, vel contemptu Euangelij, perierint, & oblatum beneficium amiserint.

Christus sua Motte non tantum Euangelicum sædus fundavit, sed insuper impetravit à Patre, ut ubicunque annuntiatum fuerit illud fœdus, una etiam ordinarie ea mensura gratiæ supernaturalis administretur, quæ sufficiat ad convincendos omnes impænitentes & incredulos contemptus, velfaltem neglectus, ob non impletam conditionem. Hic duo breviter expedienda,

1. Supponitur, aliquam menfuram gratix ordinarie in Ministerio

Quorum Euangelij administrari.

Ponitur, illam gratiam susticere ad convincendos omnes impænitentes & incredulos vel contemptus, vel saltem neglectus.

Primum patet ex Scripturis, Isai. Lix. ult. Hoc est fadus meum cum ijs , dixit Dominus, Spiritus meus qui est in te, & verba mea, que posui in ore tuo, non recedent de corde tuo smodo & usque in sempiternum. Hinc patet, verbum & Spiritum individuo nexu expromissione Dei, in ministerio Verbi coniungi. Hinc Ministri Novi Testamenti, dicuntur Ministri, non literæ, sed Spiritus, non literæ occidentis, sed Spiritus vivisicantis 2. Corint. 3. 6. Et ministerium Euangelij dicitur Maneria & moualo, ibid. verf. 8. Hinc Euangelium dicitur, χάρμε σωτιρμώ, gratic falutifera, Tit. 2. 11. Ετ λόγ @ καβιλαρής, termo reconciliationis. 2. Cor.5. 19. Luc. 10.0. 11. Christus cum mitteret 70. Discipulos ut Euar gelium prædicarent, jussit illis ut pot ulis quibus illud annuntiarent, dicerent, Appropinquavit vobis regnum celorum; utique quod gratia aliqua supernaturalis illis administrata esset, quibus Euangesium annuntiatum est.

Prof. ad cap. Obiect.4.

Non omnes vocari ad gratiam, quibus omnibus Euangelium pradicatur, non recle dicitur, Gall.resp. ad etiamsissint, qui Euangelio non obaudiant. Alterum probatur ex Iohan. 15. 22. Si non venissem, & locutus essem ijs, peccatum non haberent, nunc autem non habent, quod pratemant peccato fino. Ex hoc loco constat, Christum protonendo Euangelium, etiam illam gratiam internam administrasse, que hacterus sussiciebat, utex eo quod non acceptarent vel reficerent Euangelium, juste coargui potsint infidelitatis po-

> Hebr. 2.3. Quomodo nos effugiemus, si tantam neglexerimus salutem? Ob negle dam. falurem in Euangelio oblatam, iuftæ pænæ obnoxii reddimur; Ergo falus in Euan-

gelio offertur.

Heb. 4. 12. Vivus est sermo Dei & efficax, & penetrantior quovis gladio ancipiti, & pertingit afque ad divisionem anima simul ac Spiritus, compagumque & medullarum, & dijudicat cogitationes & conceptus cordis. Hinc manifestum evadit, talem esse vim & efficaciam verbi, ut in ima ulque animi penetralia sese insinuet, ut quemadmedum vere credentes plane vivificet; ita contumacibus lethale vulnus certe infligat.

Denique Scriptura acerbissimas pænas interminatur, non recipientibus, negligentibus, spernentibus præconium Euangelii, Matth. 10,15. Quieunque non andierit sermones vestros, tolerabilius erit terra Sodomorum, Hebe. 6. 4. Impossibile est eos qui semel fuerant illuminati, gusta veruntque bonum Dei Ferbum, & c. Terra entm bibeus imbrem,

proferens autem spinas, maledictioni proxima est.

### THESIS VI.

Non obstante hoc pacto universali desalvandis credentibus, Deus nullo pacto aut promisso tenetur, Euangelium aut gratiam salutiseram omnibus & fingulis communicare. Cur autem hisce conferat præteritis aliis, pendet ex misericordia & libertate divina.

Christus non alia ratione firmavit hoc pactum, quam ut huius pacti communicatio in libera & plenaria Patris potestate maneret. Deus autem dando unum beneficium, non aftringitur ad novi beneficii donationem. Matth. 20.15. An non licet

mili quod volo de meo facere?

Tale pactum aut promissum non occurrit in Scripturis. Promisit Deus in V. T. ut præconium Euangelij gentibus communicaretur. In N. Test. sublata est mace-Epift.adRuf. ries,& Apostolis mandatum est Marc. 16. 15. Euntes in mundum universum spradicate Et de vocat: Euangelium omni creatura. Sed nusquam promisit, ut universaliter in mundo, uno Gentilizios. codemque tempore aliquando prædicetur. Quod recte Prosper; co ipso tempore, quo ad omnes gentes pradicatio Euangelij mittebatur,quadam leca. Apostolus adire prohibebatur ab eo.qui vult omnes homines falvos fieri, & ad agnitionem veritatis venire. Multis utique in illa retardatis atque aversis, Euangelij mora, sine agnitione vernatis & sine rege-Act. 16.67. nerations: confecratione morituris. Dieat Scriptura quod gestum est; Transcuntes autem (inquit) Fhrygiam & Galatia regionem, vetiti funt à Spir. Sanélo loqui verbum in Asia. Cum venissent autem in Mysiam, tentabant ire in Bithyniam, & non permisit ellis Spiruus. Hæc Profper.

> Porro aperte constat, non obstante hoc pacto universali, quodin V. etiam Test. obtinuit, Deum huius notitiam Gentibus non revelasse. Psalm 147. 8. Verbum suum denunciat

denunciat Iacobo: Nonfecit taliter omni nationi, ideoque iura ista non noverunt. Actor. 14.16. Deus prateritis atatibus fivit omnes gentes ambulare in vijs suis. Quid quod nostris temporibus, vix sexta pars orbis habitabilis Christo nomen dederit? Quod si de sacto Deus Euangelij preconiŭ omnibus & singulis annunciare nunquam dignatus sit, utique nec ad hoc tenetur. Facit enim quicquid tenetur facere. Idem sane pronunciandu est de gratia salutisetas Nullibi in S. Literis mentio occurrit promissionis, qua Deus sese obstrinxit, ad gratiam illam omnibus & singulis communicandam. Imo Scriptura meminit Dei in miserendo libertatis. Rom. 9.9. Cuim vult, miseretur; non obstante hoe patto in sanguine Christi fundato. Ac quanquam Deus multis externis beneficiis afficiat omnes homines, etiam ingratissimos, qui extra pomœria Ecclesiæ degunt; & beneficiis falutaribus egeant omnes, ut pote peccatores; nemini tamen ad illa vel ista danda obligatur.

Denique, ex Sacris Literis evincitur, nonnullos judicari & damnari ob peccata contra folam legem Naturæ commissa, Rom. 2. 14.15. ut qui excusantur ob non impletam legem sidei ignorantia plane invincibili, quæ excusatio locum habere nequit,

ubi Deus promulgat legem, & homines obedire tenentur.

### THESES HETERODOXÆ,

quas reijcimus.

Prima: Posita Christi Morte, non esse aliam Dei intentionem de ullis particularibus personis salvandis, nisi conditionatam, & ex contingenti sidei humanæ actu suspensam.

1. These ille, rationesque de primo Articulo premisse, in quibus certarum personarum electio stabilitur, ac incompleta electio refellitur, item, ubi salutis media certa ex electionis decreto manantia statuuntur, denique in hoc secundo Articulo Thesis 1. & 2. in quibus probatur, Christum ea intentione mortuum, ut electis beneficia specialia conferret, huic Antithesi resutande sirmamenta subministrant.

2. Rationesomnes Theologicæ, ex Scripturis, Fideique analogia petitæ, quibus Christi incarnatio, humiliatio, vel exaltatio probatur vel confirmatur, co spectant, ut demonstretur divina expressa intentio de fructuoso huius tanti mysterij estectu, non condicionaliter producendo (nempesi homines cum æque nolle possint, velint, ut hic fructus inde enascatur) sed infrustrabiliter esticiendo, potentia divina id

operante. o

Præterca, domus Dei exhominibus construenda non sat habet sirmitatis, siab hominibus construatur. Ipsa Dei manu erigenda est hæc sabrica, Matth. 16.18. Super hanc Petramædissicabo Ecclesiam meam. 1. Cor. 3. 9. Dei agricultura estis, Dei adiscatio estis. Ephel. 2. 20. Superstructi super sundamentum Apostolorum & Prophetarum, Christoexistente summo angulari lapide: in quo omnis ædissicatio constructa crescit; in quo & vos coædissicamini, &c. Ephel. 4. 16. ex quo totum corpus compastum & connexum per omnem juncturam subministrationis secundum operationem, &c. Ergo sibi ædissicans Ecclesiam Deus, sua manu lapides parat, lapides dedolat, coagmentat, non autem

expectat, ut ipfife contingenter aptent ac fundamento applicent.

3. Eadem specialis decreti certitudine præstituitur à Deo salus Ecclesiæ per Christum esticaciter consummanda, qua Christus ipsemittitur. Eadem Dei vox, quæ Christum exhibendum primo promiserat, simul ciusdem estectum incondicionatum promisso absoluto oblignat, Genes 3. 15. Semen mulieris conteret caput serpentis. At Serpens non conteritur, nisi peraliquorum certissimam liberationem ex captivitate Satanæ, & translationem in Regnum Filij Dei, Isai. 53. 10. Si posuerit pro peccato animam suam, videbit semen longævum. Heb. 2. 13. Ecce ego, & Filij, quos mihi dedit Deus. Ergo Decretum Dei, de longævo semine in Christi samiliam adoptando, inseparabiliter annestitur Decreto de anima Christi pro peccatis ponenda. Et, Christo sese in victimam offerenti, dantut Filij, non à se: sed à Deo, qui nempe ipsis dedit Christum.

4. Si fructus Christi Passionis sit tantum conditionatus, tum non certius est be-

neficium

neficium ex secundo Adamo, quam suisset ex primo. Huie enim proposita salus sub conditione (hoe fac & vives) quam conditionem ut posset præstare si vellet, auxilium est ei à Deo præstitum, non autem ut actuipso infallibiliter præstaret. In Novo autem Fædere, gratia Christimorte impetrata, non modo nobis salus oblata sub conditione (crede & salvuseris) sed ut actu ipso credamus, Deus essicit per Spiritum suum. Hebr. 8.6. Melioris Testamenti mediator est, quod in melioribus repromissionitus sancitum ess. Quanam autem sit illa promissio, constat vers. 10. Dando leges meas in mentem eorum: & in corde eorum superscribam eas.

## THESIS II. HETERODOXA.

Proprium & integrum finem Mortis Christi suisse, ut Deo Patri acquireret jus & potestatem servandi homines, quibus vellet conditionibus.

1. Sinilaliud no bisacquifitum ex morte Christi, quam ut aditus pateat ad novum quodlibet sedus cum genere humano percutiendum, tum non sumus liberati à jugo legis; quia adhuc liberum erit Deo Patri, etiam post persolutam acceptatamque hanc victimam, legis præstandæ conditionem denuo nobis imponere. At Christus ad rollendam legis maledictionem pro nobis, hoc est, nostra vice, semel sactus est κατάρα. Gal. 3. 13. Nos itaque non possumus ratione legis non præstitæsteri denuo legis rei, & δουπροκατάραπι.

2. Christus morte sua nobis promeritus est ipsam personarum nostrarum reconciliarionem cum Deo, gratiamque nobis reipsa communicandam. Iolian. 1. 16.
De plenitudine eius omnes accepinus. Alioquin secundus Adam, Dominus de cœlo,
minus profuisses fuis, quam suis obsuit primus Adam, de terra terrestris. Et quoad
im, utationem, Si Christus pro nobis pœnas non subierit. Et quoad transsusionem,

Si à Christo capite nulla tradux gratia in membra derivetur.

### THESIS III. HETERODOXA.

Christi mortem impetrasse omnibus hominibus restitutionem in statum gratiæ & salutis.

Ratio 1. est. Salus est res promissa in Novo Fædere, nec promittitut nisi sub conditione fidei (quicunque credit saluabitur) cum itaque non omnes homines sidem habeut in Christo, sub cujus sola conditione salus promittitur, certum est, Mortem Christinon omnibus, sed solis fidelibus impetrasse restitutionem in statum gratiæ & salutis: quod abunde probat illud Apostoli, Rom. 5. 1. Iustisseati igitur pacem habemus cum Deo. Per (pacem) illic intelligimus, nostri, qui prius Deo inimici eramus, cum Deo reconciliationem & restitutionem in sinum gratiæ: Idemque, aperte evincunt omnia illa loca, quæ probant, Nos sola side in Christum justificari, seu haberi projustis à Deo. Rom. 3. 4. Galat. 2.16.

Ratio 2. cft. Extra fidem in Christum, manet homo in condemnatione. Iohan.3. 18. Non videbit vitam, sed ira Dei manet super illum, Ioh. 3.36. Qui autem restituti sunt in sinum gratia, ij singuli remissionem peccatorum liabent, quæ homines beatos sacit. Psalm 32. Nec manent in condemnatione, neque super ipsis manet ira Dei. Qui igitur side carent, ij per mortem Christi, in statum gratiæ & salutis non restituuntur; cum per nomen Christi, nemo remissionem peccatorum consequa-

zur, nisi qui in ipsium credat. Actor. 10. 43.

Ratio 3. est. Si omnibus Christi mors impetravit restitutionem, tum restituti sunt, vel cum ab æterno destinatus esset in mortem, quod est salsum; sic enim nemo nasceretur silius iræ, nec peccatum Originis quicquam hominibus obesset, quod ex hac sententia suit illis ab æterno remissum: nec opus esset infantibus, aut aliis, lavacro regenerationis, quod est contra assertionem Christi, Iohan. 3. 5. Niss quis renatus

fuerit

fuerit ex aqua & Spiritu, non potest introire in regnum Dei: vel, restituti sunt in primorum parentum persona, cum promulgaretur promisso de semine mulicris, quod est salsum: ipsi enim protoplastæ non sunt restituti in statum gratiæ, nisi per Fidem in Christum, ac proinde nec corum posteri; Non omnes ergo, sive sideles sive insideles: vel cum Christus ipse in cruce mortem oppeteret: quod est salsum. Sie enim nemo ante illud momentum esse restitutus, quod nemo concedit; neque omnes ab illo tempore sunt restituti: quia procul dubio adversus quos dam Christi accusatores, condemnatores, crucisixores, derisores, ira Dei istoc codem momento, & postea slagraverit.

Subscripserant,

Georgius Landavens.
Joannes Davenantius.
Samuel VV ardus.
Thomas Goadh.
Gualterus Balcanquallus.

De Articulo secundo

Distinctis propositionibus explicato,

I V D I C I V M

Theologorum Palatinorum.

## Propositio I.

Eus Pater Filium suum Iesum Christum ordinavit in redemptorem ac propitiatorem pro peccatis nostris, ex dilectione illa, qua homines lapsos & damnationis reos, ut creaturas tamen suas, dilexit:eorumque mifereri voluit, si qua justitiæ suæ convenienti ratione sieri posset.

Epist. ad VI alach. pag. 47. & Declarat. exhibita.

# I V D I C I V M.

Affectum quendam generalem dilectionis Dei, quo ipse omnes creaturas suas, inprimis vero universum genus humanum complectatur, agnoscimus utrinque, & uno ore profitemur. Eum homini ctiam post lapsum benigne continuat calestis Pater, dans nobis vitam, halitum & omnia. Actor. 17. 25. Solem suum oriri faciens super improbos ac bonos, & pluens super justos & injustos. Matth. 5. 45. Quin imo in continuato quasi peccandi exercitio multa lenitate rolerat peccatores, ut vel bonitate sua frangat corum pravitatem. Rom. 2. 4. Dumque punit ac perdit contumaces, resipiscere nescios, non destructione creatura, sed justi judicii sui exsecutione delectatur. Esai. 1. 24. Est sanchae insignis Dei in peccatores dilectio. Excellentior vero ac eminentior merito censeur, qua motus Deus Filium suum nobis dedit Servatorem à peccatis nostris. Eam non generalem, sed specialem, non omnibus & singulis

& fingulis hominibus communem, sed electorum propriam statuimus. Nec enim aliud estilla dilectio, quam sodonía servandi in Christo. Ephes. 1.4.5. An sodonía Patris est de salute universorum? Id quidem Christus diserte negat Matth. 11.25. 26. Constat præterea acigent Dei non esse universalem. Rom. 8. 28. 29. nec universalem eius misericordiam, qua miseretur cuius vult, Rom. 9. 18. neque etiam communem omnibus gratiam illam, ex qua aliis datur Fides in Christum, aliis non datur. Matth. 13. 11. Non magis igitur universalis est Patris in Christo dilectio: quando hæc ut aquipollentia usurpat Scriptura, & intet se commutat. 2. Tim. 1. 9. Rom. 3. 24. Et 5. 8.& Ipie Christus Iohan. 4. 10. Se vocar donum Dei, quod ex Φιλαιθεωσία Patris & in nos benignitate profectum est. Num generale, & omnibus ex æquo commune? Hoc vero haud facile affirmabit, qui ex Paulo didicit, Deum ita nobis donatie Filium fium, ut una cum ipfo omnia nobis gratificetur ad falutem necessaria : fapientiam, justitiam, sanctificationem & redemptionem. 1. Cor. 1.30. Manet ergo donum speciale, electis redimendis ac servandis credentibus, peculiari ac speciali Dei dilectione destinatum. Hinc Paulus Deum dicit Servatorem omnium hominum, maxime fidelium. 1. Tim. 4. 10. Quia omnes quidem fervat generali quadam bonitate: de qua est. Psalm. 36. 7. At fideles servat bonitate acgratia speciali in Christo, jam ante tempora sæculorum ipsis præparata. 2. Tim. 1.9. Quod dum asserimus, non annihilamus Christimeritum, nec inutilem reddimus electis redemptionem sui per Christum, & cum Deo reconciliationem. Sic enim dilexit Deus electos fuos per torum mundum dispersos, ut ad demonstrationem justitiæ suæ voluerit intervenire, imo præire in executione, Electionis perfectam satisfactionem pro peccatis ipforum. Sic eos elegit ad vitam æternam, ut Christus pretio sanguinis sui vitam illam ipfis peccatoribus acquireret: quo fenfu in Christo electi dicuntur Ephes. 1. 4. Licer igitur à priore absoluta sit specialis hæc Electorum dilectio, non dependens ab ulla causa extra Deum: à posteriore tamen absoluta non est, nec libera à mediis, quæ Deus exequendæ & exercendæ dilectioni suæ sapientissimo ac justissimo confilio subordinavit. De his inspiciantur loca. Iohann. 3. 16. Rom. 3. 24.25. Ephel. 1. 4.5. 6.7. 2. Tim. 1.9. 10. Quorum evidentissimam veritatem secuti, thesin Remonstrantium improbamus & rejicimus: antithesin vero hane substitui-

Deus Pater Filium suum I. Christum ordinavit in redemptorem ae propitiatorem pro peccatis nostris, ex dilectione illa, quaelectos suos speciatim complexus est ad vitam æternam.

# PROPOSITIO SECVIDA.

Christus a ex Patris & sua intentione omnibus & singulis hominibus b indiscr minatim, tam pereuntibus, quam servandis impetravit c reconciliationem cum Deo, remissionem peccatorum, & d vitam a ternam.

a Coll. Hag. pag. 139. & fegg. b Epift. ad VV alach. pag. 49. c Coll. Hag. pag. 139. d Epist. ad VV alach. pag. 49.

### IVDICIVM.

Intentio Dei ac Christi Servatoris in redemptionis negocio, non ex ratione aut phantasia humana, verum ex Scripturis divinis eruenda & explicanda est. Docent illæ Deum non omnes & singulos indiscriminatim, tam pereuntes, quam servandos, sed certos quosdam homines selectos è mundo redimendos dedisse Filio suo, & hos,

nonalios, Filium redimendos ac servandos suscepisse. De Patre est, Ioh. 6. 39. Hec est voluntas eius, qui misit me, Patris, ut quicquid mihi dederit, non perdam ex eo, sed suscitemillud in ultimo illo die. De Filio est, Matth. 20. 28. Filius hominis venit, ut det animam fuam redemptionis precium promultis: Item Ioh.17. 9. 19. Non pro mundo rogo sed pro is rogo, quos dedistimihi, quia vui sunt. Et eorum causa ego sanctificò me ipsum. Reprobi & perditionis filii, aperte excludunturab hoc numero. verf. 9. 12. Venit crim Filius hominis, ut servaret (non qui perirent, sed) qui perierant. Exstant quidem multa Scripturæloca, quibus Christus pro omnibus dicitur mortuus: utique ex Patris & fua intentione: funtitem alia, quibus mundus per ipfum reconciliatus, & ipfe totius mundi reconciliatio efle docetur: fed præterquam quod ad amplitudinein, & fufficientiam λύτρη Christi illa referri folent : ipia Scriptura declarat, omnes illos esse omnes credentes, ex Iudæis & Gentibus, citra ullum personarum aut populorum discrimen coadunatos, Rom. 3.22. In omnes & super omnes qui credunt: non enim est distinctio. Actor. 10. vers. 43. Remissionem peccatorum accipiet per nomen eius omnis qui crediderit in eum. Sic mundum illum esse docet mundum credentium & servandorum. Ioh. 17.21. Vt credat mundus me à te missumesse. Et cap. 3. 17. Non misit Deus Filium fuum in mundum, ut damnet mundum, sed ut servetur mundus per eum. Magnæ igitur audaciæ est; in opere Redemptionis aliam Deo intentionem affingere, quant revera habet : & quod ipse definito consilio electissuis destinavit adsalutem , reprobis & perditionis filiis commune statuere. Gravius vero illud est, quod totum Redemptionis beneficium enervant Remonstrantes, & qua: inde ad Redemptorem refultat gloria, cam, finon penitus abolent, vehementer tamen extenuant atque obscurant. Impetratio reconciliationis cum Deo, remissionis peccatorum & vitx æternæ(quam plenis buccis ubique deprædicant) uplis non est acquisitio gratiæ Dei, qua ex trato redditur placatus, ex severo judice sit benignus & indulgens Pater: sed est acquisitio possibilitatis cuiusdam, ut nimirum Deus salva atque islasa justitia sua, hominem peccatorem possit recipere in gratiam, & hic vicissim certa quadam conditione (quæ fidei est operantis & perseverantis) in gratiam cum Deo redire, & ad vitam pervenire. Sicenim nobilem illum impetrationis cothurnum. Coll. Hagiensi, pag. 171.172.175.177.197. Epist. ad Walach. pag. 47. aliisque seriptis tum editis tum exhibitis, ipfimet declarant. Egregia vero impetratio, quae ita facta fratuitur, ut nihilominus manerė in peccato & perditione totum genus humanum possit. Et quo Scriptura loco proditum reperitur, Filium Patri quiequam impetrasse, autacquisivitie ei jus ac potestatem reconciliationis? Deus erat in Christo reconcilians sibi mundum, non imputans et offensas. 2. Cor. 5. 18. Legi, quidem, impossibile fuit justificare, dare vitam, ex quo per carnem infirmata est, Rom. 8. 2. Deo autem justificare impium, non fuit impossibile. Rom. 4. 4. Et licet non justificet, nist qui est ex fide Iesu; Icsus tamen possibilitatem illam reconciliationis non acquisivit Patri, sed ipse Pater, cujus infinite sapientle deesse non poterant modi alij, hanc viam invenit, nobisque verbosuo revelavit. Sicut scriptum est: placuit Patri, ut pace per sanguinem crucis Christi facta, per eum sibi reconciliaret omnia. Col. 1. 19. 20. Et stante liac glossa, Deus non eritreconciliatus & placatus homini peccatori, fed tantu reconciliabilis, placabilis: Homo item non reconciliatus Deo, sed reconciliabilis sub certa quadă conditione: contra expressa verba Apostoli: cum inimiciessemus, reconciliati fuimus Deo per mortem Filijeius: Deus erat in Christo reconcilians sibi mundum, non imputans ei offensas: Per eum reconciliauit sibiomnia, tum que in terra, tum que in celis. Eadem ratio crit ceteroru Christi beneficioru. Non acquisita pei ipsum remisso peccatorum, sed remissibilitas:non parta falus àterna sed saluabilitas, & is qui seruat populum suum ab omnibus peccatisipfius, in quo uno est falus; titularis solum Servator est, vel Servator sine salute. Denique instituta comparatione causarum reconciliationis cum Deo, remisfionis peccatorum & vita aterna, Christus quidem causa remota, homo propinqua; Christus causa potentia, homo causa actu & in actu posita, dicendus est. Quxsane Socinianismi & Pelagianismi notabilia sunt Emblemata, toto pectore execranda lis, quibus gloria Dei & Christi, nec non salus animarum, curæ & cordi est. nata igitur Thesi Heterodoxa, Antithesin Orthodoxam hanc formamus.

Christus ex Patris & sua intentione, omnibus & solis electis reapse impetravit, reconciliationem cum Deo, remissionem peccatorum, & vitam æternam.

# PROPOSITIO TERTIA.

Núreo Christi, non modo sufficiens, sed etiam a essicax est in omnibus sufingulis b ad expiandum peccatum originale c, adassumendum in gratiam ejusque sedus totum genus humanum d, denique etiam ad gratiam sufficientem eidem communicandam.

a Collat. Hag. pag. 173.

- b Remonst. Thesib. exhib. & Coll. Geldr. & Vitraiect. Armin. in Artic.p. 117.
- c Armin. in Artic. pag. 117.118. Iohan. Arnold. contra Tilen. pag. 232.

d Remonstrantes Thesib. exhibitis.

### IVDICIVM.

De sufficientia Núres Christi pro omnibus & singulis, nulla hic quæstio, nulla con-Agnoscit cam quisquis dignitatem persona Mediatoris Jean Ppilars, ac pœnæ pro nobis toleratæ gravitatem serio attenteque cogitat: Controversia vero omnis est de λύτεν huius efficientia ac efficacia; an nimirum efficaciam aliquam obtineat in omnibus & singulis hominibus, ut saltem quidam ejus fructus ad omnes & fingulos perveniant. Hoc vero est, quod Remonstrantes rotunde profiteri renuunt. Revera tamen ita sentire, demonstratu difficile non est. Quippe statuunt peccatum originale nullis omnino hominibus, sive infantibus sive adultis imputari, & cedere in reatum condemnationis. Expiatum igitur esse oportet in omnibus & fingulis universali quadam λύτρε Christi essicacia. Docent totum genus humanum, in & cum Adamo, ex lapfu communi receptum esse in gratiam, adeoq; adscitum in fædus illud,quod Deus cum Adamo initum,cumNoacho redintegratum,novissimis téporibus per lesum Christum confirmavit & consummavit. Quod ipsum universalis cuiusdam efficaciæ ab hoc λύγω manantis evidentissimum est documentum. Insuper contendunt, omnibus & singulis hominibus media ad sidem necessaria & sufficientia administrari, ea ratione, qua novit Deus, suam sapientiam & justitiam decere. Huius administrationis fundamentum cum in Christo positum esse agnoscant Thesib. exhibit. efficaciam quoque ipsius universalem fateantur oportet. Denique primipili Remonstrantium, Arminius & Vorstius, hominibus damnatis in sempiternis illis gehennæ slammis levamen aliquod pollicentur ex λύτεφ Christi, quo esfectum sir, ut Deus ne damnationem quidem irroget stricto, sed Inquie quadam temperatojure. Igitur & ipsis universalis illius esficaciæ portiuncula quædam obtingit. Stat ergo efficacia λύτρε Christi in omnibus & singulis exsententia Remonstrantium. Et hactenus, secundum ipsos, actu reconciliatum est totum genus humanum, quatenus absolutum à reatu originali, à sædere naturæ transijt in fœdus gratiæ. In reliquis reconciliabilitas, remissibilitas, salvabilitas obtinent, de quibus ante. Audiamus vero de universali hac Christi in omnibus & singulis etficacia, fententiam Scripturæ. Ad Eph. 2.3. dicimur filii iræ natura, concepti & nati in peccato, & propter illudrei iræ Dei ac mortisæternæ: in quo reatu manent, quotquot non regenerantur Sp. Dei, Ioh.3.3. Non igitur in omnibus expiatum est peccatum originale. Recepit quidem Deus Adamum lapium in gratia (ut pie creditur)& vi promissionis fœdus gratie iniit cum ipso. At gratia salutis beneficium est personale, quod generatione no transit à parétibus in liberos. Joh. 1.12. nec promissio salutis fœdere comprehensa in aliis, quam in filiis promissionis rata est. Rom. 9.6.7. Media vero

Armin. disp. publ.13. thes.5. Vorst. disp. de fæder. thes.26.

ad fidem, non magis universalia sunt, quam ipsa externa vocatio & Euangelij prædicatio, quæ nec in V. T. obtigit omnibus, nec obtingit in Novo, siquidem utrobique verum illud Christi axioma, Multi vocati, pauci electi. Matth. 20. 16. Postremo, si Christus; damnatis hominibus levamenti aliquid acquisivit, quid ni ipsis quoque diabolis: quando utrisque idem ignis infernalis paratus est. Matth. 25. 22. Cur ergo tam durus est epuloni Pater Abraham, ut ctiam guttulam solatii petenti deneget: Luc. 16. 24. 25. Facessant ergo hæc Huberianismi interpolati deliria, & Thesi scha explosa, antithesis vera Orthodoxa obtineat:

Augen Christi in se quidem sufficiens est pro omnibus & singulis: at esticax est ad expiationem peccatorum, tum originalis, tum actualium, ad restitutionem in gratiam ex sederis gratuiti tenore, denique etiam ad gratiæ sufficientis & essicientis communicationem in omnibus & solis electis.

# PROPOSITIO QVARTA.

Mortuusest Christus adæquate pro omnibus peccatoribus, resurrexis autem, & in cælis apud Patrem intercedit cum salvandi intentione adæquate pro solis sidelibus.

Epift. ad VV alachr. pag. 50.51.

# IVDICIVM

Errorem evidentem unum habet hec Remonstrantium assertio, quod impetrationem & applicationem beneficiorum Christi obiectis dispescit & distrahit : nec omnibus; quibus impetrata funt, flatuit applicari? Quod divortium velideo faciendum erat, ut fartus tectus maneret Pelagianismus de contingenti & eventuali fruitione beneficiorum Christi, camque consequente salute aterna. Scriptuta vero duos illos actus mediatorios coniungit nexu infeparabili, ut quibus impetrata funt, eifdem ctiam applicari pronunciet, & vice versa. Dicta nota sunt: Esa. 53. 11. Servusmeus fustus cognitione sui justissicabit multos, quorum iniquitates ipse baiulavit. Ioh. 10.15.18. Aniinam meam deponopro ovibus, & vitam aternam do eis, nec peribunt in aternum. Rom. 4. 25. Traditus in mortem propter lapfas nostros, & refuscitatus ad nostri instificationem. cap.8.34. Christus est, qui mortuns est, qui suscitatus est, qui sedet ad dexteram Dei, qui etiam interpellat pronobis. I. Ioh. 2. 1,2. Advocatum habemus apud Patrem, & ipse est propitiatio, &c. Quin Apostolus ex impetratione immediate deducit applicationem, argumentatione à majore ad minus, Rom. 8.32. Proprio Filio non pepercit, sed pro nobis omnibus tradidit eum. Quomodo non etiam cum conobis émnia gratificabitur? iterum c.5. 10. Si cum inimici essemus, reconciliati fuimus Deo per mortem Fily eius, multo magis reconciliati servabimur per vitam ipsius. His aliisque apertissimis Scriptura testimoniis errotille sufficienter refellitur. Sine causa vero queruntur & criminantur Remonstrantes, mandatum fidei enervari, eiusque obedientiam aboleri, dum impetratio beneficiorum Christi & applicatio eorundem dicuntur aque late patere. Applicatio siquidem ex parte Dei sit per Sp. Sanctum, qui essicax est in electis ad Fidem & Conversionem: ex parte nostra per Fidem, qua recipimus Christum eum gratiæ salvifica thefauris, eique unimur ut membra capiti. Utraque verbi ministerio peragitur in electis, quod estipotentia Dei ad salutem omni credenti, Rom, 1.16. Utramque operatur Spiritus per Euangelium, cum urget mandatis, allicit promissis, terret Qua fronte igitur, sive impetrationi, sive applicationi opponunt mandatum Fidei in Christum, & mandati huius obedientiam? Si illa dovita funt, nulla amplius valet fubordinatio caufarum, nec intentioni & actioni principalis deseruit causa aliqua instrumentalis. Einselem roboris est ac valoris, quod de applicaapplicatione objicitur, si jam ante impetrata sit gratia, nihil eam fore, quam notisicationem & certiorationem de eo, quod iam nostrum erat. Quasi applicatio medicamenti parati agro certo pretio, nihil fit, quam notificatio, quod ci emptum paratumque fuerit: autapplicatio hæreditatis tantum fit certioratio quædam liberorum, eam à parentibus demortuis ipfis relictam esse. Equidem fideles adulti & illud noverunt per fidem, & de eo plane perfuafi funt. Applicatio vero amplius quid habet; & quo ad Deum, est donatio sive actualis collatio benesiciorum Christi, quoad credentes vero, corundem acceptio, possessio, fruitio, sensus. Deus applicat homini beneficia Christi vocando, justificando, sanctificando, glorisicando: homo fibi eadem applicat credendo, & in fide permanendo: quam fidem pax conscientiæ, lætitia in Deo,nova obedientia,& hujus ac suturæ vitæ beatitudo seguuntur, Rom. 8. 29. 30. 1. Cor. 1. 30. Atque hac de evidente illo propositionis quarte errore prolixius. Sunt vero præter eum alij latentes duo, verbo retegendi, redarguendi. Unusest, quod mori pro peccatoribus non sit loco autvice ipsorum mori, sed bono tantum; Coll. Hag. pag. 185. 186. & alibi. At Christus sponsor noster, fecundum Scripturam, loco peccatorum mortuus eft, ut ipfi non moriantur, fed vivant. Rom. 5.6. Christus cum nullis viribus essemus, pro impus mortuus est. 2. Cor.5.15. Si unus pro omnibus mortuus est, illi omnes censentur mortui. Gal. 3. 13. Christus nos redemit à maledictione Legis, dum factus est pro nobis maledictio. Alter est, quod Christus pro peccatoribus, non vero pro sidelibus morenus sit. At Scriptura utraque phrasi utitur. Illa ad Rom. 5.6. Christus pro impiis mortuus est. Et vers. 8. Cum adhuc essemus peccatores, Christus pro nobis mortuus est. Ista Iohan.10.15. Animam deponit pro amicis. 1. Iohan. 2. 1.2. Si quis peccaverit, advocatum habemus, & ipse est propiriatio pronostris peecatis. Interim Fides electorum mortem Christinon antecedit, sed sequitur, quia mors illa & est causa fidei, qua propter Christum donantur electi, & objectum ejus, quod ipfa intuetur & amplectitur: ficut Paulus nihil statuit feire, nifi Iesum Christum, eumque crucifixum. 1. Cor. 2.2. Antithelis igitur Orthodoxa hæc esto.

Christus & mortuus est & resurrexit, & in cœlis apud Patrem intercedit pro solis electis & fidelibus, hoc est, partim loco, partim bono ipsorum.

# IVDICIVM

# Theologorum Hassiacorum

D E

Secundo Remonstrantium Articulo, & eorundem circa illum sententia.

Uem ordinem in Examine Primi Articuli observavimus, eundem in huius quoque Secundi Articuli dijudicatione tenebimus, dicturi primo loco de ipso Articulo, prout verba eius iacent, deinde vero etiam de Remonstrantium circa illum sententia, prout ca, cum in Coll. Hagiensi, tum in aliis ipsorum icriptis; occurrit, addito nostro de utroque iudicio.

Articulus fecundus ita habet: Iesum Christum Mundi Servatorem pro omnibus & slingulis hominibus mortuum esse: omnibusque per mortem crucis promeritum reconciliationem & remissionem peccatorum: ita tamen, ut nemo remissionis illius

re ipfaparticeps fiat, præter credentes,&c.

Hic Articulus in tres Propositiones resolvitur. Prima est: Iesus Christus Mundi fervator pro omnibus & singulis hominibus mortuus est. Secunda: Iesus Christus omnibus omnibus per mortem crucis promeritus est reconciliationem & remissionem pecca : torum. Tertia: Nemo reipfa remissionis peccatorum particeps sit præter credentes.

De singulis, quid ex Verbo Dei sentiamus, breviter aperiemus,

De prima Propositione cum quoquam contendere nolimus, cum S. Literas, Chris flum pro omnibus (nufquam vero pro fingulis) mortuum, proque totius Mundi peccatis propitiationem esse, discrte dicant. Cujus phrascos verum sensum hunc esse putamus: Passionis & mortis Christi tantam esse dignitatem, vim, valorem & precium, ut omnium & fingulorum hominum, quorquot unquam vixerunt, vivunt, & in posterum victurisunt, peccatis expiandis abunde sufficiat. Cum enim Christus, qui passus fuit & mortuus, non solum homo sit sanctus, justus & ab omni peccati labe immunis, verum etiam Deus laudatus in fecula, cum Patre & S. Sancto unius & eiusdem aterna & indivisa essentia divina, passio & mors eius infiniti fuerit valoris, necesse est: adeo, ut omnes ac singuli homines, si modo vera fide Christo adhærerent,per & proptet passionem & mortemipsius, in gratiam & savorem Dei reciperentur, remissionem peccatorum, justitiam, & vitam aternam consequeren-Vnde indiscrimination electis & reprobis verbum Euangelijde Christo Icsu crucifixo annuntiatut, omnesque in ipfum credere jubentur, addita hac promiffione, fore, ut omnes in ipsum credentes, cum Deo reconciliationem, peccatorum suorum remissionem, & justitiam consequantur, æternumque salventur. Atque hoc fenfu primum Articuli fe cundi membrum probamus.

Secunda propositio, quæ asserit, Christiam permortem crucis omnibus promeritum esse reconciliationem & remissionem peccatorum, si dicto modo intelligatur, de mortis Christi in se spectatæ dignitate, valore ac susticientia, ut sensus sit: mortis Christivalorem, dignitatem & sufficientiam esse tantam, ut per eam omnes homines, modo vere in Christum credant, Deo reconciliari, & peccatorum suorum remissionem confequi possint; tolerari utcunque potest, (boc enim sensu nonnunquam ista phrasi utuntur Theologi Orthodoxi) si vero phraseos illius hic sit sensus, Christumper mortem crucisactualem reconciliationem, hoc est, savoris & gratiæ divinæ restitutionem, remissionem peccatorum ac vitam æternam iis, qui æternum pereunt, impetrasse, acquisivisse & obtinuisse, propositio ista, ut Heterodoxa, rejicienda est. Ex sacris namque Literis Ecclesiæ Orthodoxæ hactenus crediderunt & docuerunt; Licet mortis Christi in se spectata & considerate virtus & dignitas tanta sit, ut omnibus & singulis hominibus, si vel plures, quam milleni essent mundi, Deo reconciliandis, & peccatis corum expiandis, sufficiat; (quæ etiam causa sit, cur Euangelium omnibus indifferenter, electis & reprobis, annuncietur, ipfique omnes in Christum credere jubeantur, & increduli propter fuam incredulitatem juste condemnentur) nequaquam tamen per cam omnibus hominibus ipso actu redemptionem, reconciliationem, remissionem peccatorum & vitam æternam impetratam seu acquisitam & obtentam esse, ita, ut omnes omnino homines dici possint, cum Deo per mortem Filij sui reconciliati, redempti, & jus remissionis peccatorum, æternæque vitæ habere: fed omnia illa beneficia Christum passione & morte sua acquisivisse, & obtinuisse folis suis ovibus, seu clectis, quos Pater ipsi redimendos, xternumque falvandos tradidit, atque ad cos, & non alios, beneficia illa proprie spectare.

Rationes, quibus huius fententiæ Ecclesiarum Orthodoxarum veritas in Collat. Hag. stabilita, & contrariæ Remonstrantium assertionis falsitas impugnata fuit, pro-

bamus, & iis fequentes addimus.

Quibus Christus passione & morte sua reconciliationem cum Deo, remissionem peccatorum, justitiam, & vitam æternam ipsoactu impetravit, acquisivit & obtinuit, ij beneficiorum illorum vere fiunt participes. Ratio est: Nec enim quicquam dici potestalicui, merito Christiimpetratum, acquisitum & obtentum, cujus ille aliquando particeps non reddatur. At increduli, qui æternum percunt, recenciliationis cum Deo, remissionis peccatorum, justitia & vita aterna non siunt participes, quin potius manet super illis ira Dei. Ioan. 3.36. aternumque ij condemnantur. Marc. 16. 16. Ergo &c.

Qui per mortem Christi Deo sunt reconciliati, per vitam cius dem servantur,

scilicet aternum, Rom. 5. 10. Si, cum inimici essemus, reconciliati sumus Des permortem Filij ipsius, multo magis reconciliati servabimur per vitam ipsius. At non omnes homi-

nes, sed soli electi & credentes per vitam Christi servantur. Ergo, &c.

III. Quibus Christus destinatus & datus non est in mediatorem, eos suo Patri per passionem & mortem suam non reconciliavit, nec peccatorum temissionem & vitam æternam iis acquisivit & obtinuit. At Reprobis qui in infidelitate permanent, & in ea moriuntur æternum, Christus destinatus & datus non est in Mediatorem. Ergo,&c. Assumptio probatur. 1. Quibus Christus destinatus & datus est in Mediatorem, iis Deus una cum Christo gratificatur omnia seil. beneficia spiritualia, ipsamque etiam vitam æternam. Rom. 8.32. Is (Deus Pater) qui proprio Essionon pepereit, sed pro nobis omnibus tradidit eum, quomodo non etiam cum ipso nobis omnia gratificabitur? Est enim Filius Dei, Iesus Christus, donum longe majus & excellentius quavis alia benedictione spirituali. Cui vero Deus majus largitur & excellentius donum, ei minus non de negabit. Iam vero iis, qui in incredulitate manent, & in ea moriuntur, Deus non gratificatur omnia spiritualia beneficia, vitamque æternam; Manet enim ira Dei super ipsis: Et, condemnabuntur in æternum. Ergo iis, qui in incredulitate manent, Christus non est destinatus & datus in Mediatorem.

IV. Si per passionem & mortem Christi omnibus omnino hominibus reconciliatio cum Deo, peccatorum remissio ac vita æterna impetrata, acquisita ac obtenta suit; sequitur, omnes, qui merita illa Christi actuali incredulitate haud à se rejiciunt, vere cum Deo reconciliatos manere, & remissionem peccatorum, æternamque vi-

ram adipifci. At consequens est absurdum. Ergo & antecedens.

Minor probatur, Exemplo gentium quamplurimarum, quibus Euangelii doctrina nunquam fuit prædicata, necadhue dum prædicatur. Hæenim licet incredulitate actuali Christum, ciusque meritum non rejiciant, cum iis verbum Euangelij non annuncietur, nihilominus tamen, cum à Christo alieni sint, æterna salute privantur, & æternæ damnationi adjudicantur.

Tertia Propositio, in quam Articulus secundus resolvitur, videlicet, remissionis peccatorum neminem reipsa participem fieri, præter credentes, facris literis consentanca est. Ita enim docet Christus, Marc. 16. 16. Ioan. 3.16. 18. Et 5. 24. Et 6. 40.47. Et D. Paulus Rom. 3. 22.24.25. Et 10. 9. 10. 11. Atque hæcde Articulo secundo,

prout verba ejus habent.

Quod porro sententiam Remonstrantium circa hunc Articulum concernit, est ea ex Coll. Hag. aliisque ipsorum scriptis eruenda. In Collat. Hag. Verbis Articuli, hanc addiderunt declarationem: Christum non pro solis electis, aut pro iis solis, qui salvandi sunt, mortem oppetiisse, atque ita reconciliationem peperisse, sed etiam pro aliisomnibus hominibus, idque juxta consilium & decretum Patris. Quæ verba duplicem possunt habere sensum. Prior est: Consilium & Decretum Dei Patris suisse, ut Christus passione & morte sua eius smodi λύτου persolveret, quod in se consideratum, tantæ ester dignitatis, tanti vigoris, tanti precij, ut omnibus & singulis hominibus Deo reconciliandis, ipsorumque peccatis explandis abunde sufficeret. Atque hie sensus est, nec à Reformatæ Ecclesiæ Doctoribus unquam negatus suit. Quale namque in se est Christi λύτου, quod Passione & morte sua præstitit, tale illud Deus Pater abæterno voluit esse.

At Christi λύτρον in sc est sufficientissimum ad omnium & singulorum hominum (si vel mille essent mundi) peccata expianda. Ergo, tale illud Deus Pater ab æterno vo-

luit esse.

Posterior sensus est; Consilium & Decretum Dei Patris suisse, ut Christus passione & morte sua pro omnibus & singulis hominibus reconciliationem ipso actu obrineret, seu, (quod idem est) omnes & singulos homines esticaciter Deo reconciliaret. Atque hic sensus falsus est, & à Scriptura alienus. Quod enim Christus non impetravit & obtinuit suo λύσςφ, illud Deus nec abæterno voluit, Christum suo λύσςφ impetrare & obtinere. At Christus non impetravit & obtinuit suo λυσςφ ipso actu, omnibus & singulis hominibus reconciliationem cum Deo, remissionem peccatorum & vitam æternam; seu Christus λύτρφ suo non effecit, utomnes & singuli homines ipso actu Deo reconciliarentur, remissionem peccatorum & vitam æternam consequerentur. Super quamplurimis manet ira Dei, videlicet super omnibus.

omnibus, qui à Christo sunt alieni. Ergo nec Deus ab aterno voluit, Christum suo abassa commibus & singulis hominibus reconciliationem cum Deo, remissionem peccatorum & vitam aternam impetrare & acquirere.

Minor probatur omnibus supra adductis rationibus ad propositionem secundam

hujus Articuli.

In alijs suis scriptis & exhibitis Thesibus circa secundum hunc Articulum, Remonstrantes, præter superiora, alia adhuc heterodoxa asserunt; de quibus itidem nostramsententiam breviter dicemus. Prima assertio heterodoxa, quæ extra Collat. Hag. in alijs Remonstrantium scriptis de hac materia reperitur, hæc est: Christum merito mortis & satisfactionis suæ hoc esfecisse seu impetrasse, ut Pater, propter illius meritum, salva justitia & veritate sua, novum gratiæ sædus cum peccatoribus & damnationi obnoxijs hominibus inite & sancire potucrit, & volucrit. Vide Thess. Exhibita de Articulo secundo. unde colligitur Christum, & meritum mortis & satisfactionis cius, secundum ipsorum sententiam, non esse novi sæderis promissum, sed sanctionem novi sæderis antecessisse, camque meruisse.

Contra Ecclesiæ Reformatæ docent, Christum cum sua passione & morte non antecessisse novi fæderis promissionem & sanctionem, nec eam meruisse sed eius potius primarium & præcipuum esse promissum, qui sua morte justitiæ divinæ satisse cerit, electos Deo reconciliaverit, jusque remissionem peccatorum, justitiam & vitam æter-

nam promeritus fuerit.

Christum cum precioso suo Augenon antecestisse novum sædus, eiusque sanctionem meruisse, sed potius Novi Fæderis primarium & præcipuum esse promissum, ex

legg. patet.

1. Genes. 3.15. Deus sædus gratiæ cum primis nostris parentibus initurus, dicit: Semen mulieris conteret caput serpentis, & ipse mordebit calcaneum ejus. Quibus verbis, (quæ utique sæderis gratiæ sunt) Deus principaliter promittit Messiam, & consequenter omnia bona spiritualia, quæ ipse passione & morte sua (quam morsus calcanei significat) acquisiturus esset. Ergo Christus est præcipuum novi sæderis promissum, ex quo ecu sonte, reliqua omnia bona Novi sæderis, videlicet reconciliatio cum Deo, remissio peccatorum, & vita æterna promanant.

2. Eodem modo postea Deus Fœdus hoc gratiæ repetiturus & renovaturus cum Abrahamo, Isaaco, Iacobo, Davide, alijsque Patriarchis & Prophetis V. T. cumprimis meminit seminis illius, in quo ipsorum posteritas, omnesque adeo gentes benedicendæ essentie, adeoque in memoriam ipsis revocat hanc, demittendo in hunc mundum & tradendo in mortem Messia, factam promissionem. Vide Genes. 17. 7. Et 22. 17. 18. Et 25. 15. Et 28. 10. 13. 14. Gal. 3. 16. 2. Sam. 7. 12. 13. 14. Heb. 1. 5.

3. Atque hanc etiam ob causam Christus dicitur Mediator Novi Fæderis. Hebr. 8: 6. Et 9.15. Et 12.24. At Novi Fæderis Mediator, ejusdemque prontission non potest non pertinere ad N. Fædus. Quo enim referretur alias? Certe ad legem referrinequit, utpote, quæ Christum prortus ignorat, nec eum prædicat. Ad Evangelium

igitur pertinct, cuius promissa sunt etiam Novi Fæderis promissa.

4. Si Christus morte & satisfactione sua, de absoluta voluntate & intentione Patris, hoc promeruerit, ut ipse, salva sua justitia, posset & vellet novum Gratiæ sædus inire cum hominibus peccatoribus & damnationi obnoxijs: sequitur, Deum, accepta liac Christi satisfactione, teneri cum omnibus omnino hominibus, nemine excepto, sædus illud gratiæ inire, nec quenquam posse jure præterire hae sæderis gratia. Ratio est: quia & satisfactio illa in se suit plenissima, ad obtinendum illud, quod intendut, & essectus ille, videlicet, impetratio possibilitatis & velleitatis Dei, sædus gratiæ cum hominibus incundi, à nulla conditione, quam homines præstare tencantur, suspenditur.

At confequens est absurdum. Non enim in V. tantum Testamento Deus, electo sibi in peculium suo populo Israëlitico, sivit gentes quamplurimas ambulare in vijs suis; vetum tempore N. Testamenti, sub quo tamen regnum Dei latislimo propagatum suit, semper extiterunt, & etiamnum exstant populi quamplurimi,

quibus de Fædere Dei gratuito nihil innotuit. Ergo, &c.

Porro, Christum morte sua longe aliud, quam possibilitatem & velleitatem Dei Patris, novum cum hominibus peccatoribus sedus incundi, ipsam nimirum cum

h 4 Dec

Deo reconciliationem, peccatorum remissionem, justitiam, fanctitatem & vitam æternam iplo actu vere & efficaciter meruisse, impetrasse & obtinuisse omnibus electis suis: exsequentibus luce meridiana clarius elucescit.

I. Reconciliationem cum Deo morti Christi tribuit Scriptura, Rom. 5. 10. Cum

inimici essemus, reconciliati suimus Deo, per mortem filij esus.

II. Remissionem peccatorum sanguini & morti Christi adscribit, Rom. 3. 24. 25. 1. Ioh. 1. 7. Hebr. 9. 14. 15.

III. Iustitiam & sanctitatem cadem Scriptura sanguini, & corporis Christioblationi, scilicet in ara crucis, attribuit, Heb. 9. 10. Et 13. 12. Ephes. 5.25.26.27.

IV. Vitamæternam passione & morte Christi acquisitamesse S. Literæ attestantur. Hebr. 9. 15.

Secunda Remonstrantium circa hanc materiam heterodoxa assertio, quæ extra Coll. Hag, in alijs ipforum scriptis occurrit, hac est: Posita & præstita Christi morte & fatisfactione, Deo Patri liberum fuisse, sub quacunque vellet conditione eam communicare, adeoque è multis possibilibus eligere & præscribere, quas vellet N. Fæderis & falutis conditiones, quas qui præstarent, ij demum Fæderis promissa conlequerentur.

Contra, Ecclesia Reformata ex Verbo Dei docent; prastita Christi morte & satisfactione, Deum per institiam suam nec potuisse, nec voluisse ulla alia via, quam per Christi communionem, quæ vera side obtinetur, tam in V. quamin N. Testamen-

to falvare credentes; Quoditidem ex S. Scriptura luculentiflime conftat.

Non potuisse Deum per justitiam suam alia ratione hominem salvare, ex eo satis apparet, quia utrumque justitia divina requirebat, tum, ut pro peccatis satissieret, (quam ob caufam ipfe Filio fuo unigenito noluit parcere, fed in ignominiofam mortem crucis eum tradidit, ut is corporis sui oblatione in ara crucispro nobis justitiæ diuinæ satissaceret) tum ut illa, à Christo præstita satissactio sieret nostra, seu nobis applicaretur. Ut enim justus Deus nostra peccata in Christo punire haud potuisset, nisi ea in ipsum conjecisset, adeoque ipsi ea vere imputasset; ita nec juste nos ob præstitam Christi satisfactionem in gratiam recipere, æternumque salvare posset, nisi satisfactio illa sieret nostra, nobisque vere imputaretur. Videatur aureum diclum D. Apostoli 2. Cor. 5. 21. Non voluisse Deum alia nos ratione salvare, quamper Christi communionem, quæ vera obtinetur side, inde satis luculenter apparet, quod hanc ipfam, & non aliam falutis confequendæ viam nobis peccatoribus in Verbo fuo revelavit. Videantur Ioh. 14. 16. Actor. 15. 11. Rom. 3. 29. Et 10. 3. 4. 5. &c. ufque ad verf. 14.

Tertia Remonstrantium assertio heterodoxa, quæ extra Coll. Hag. in scriptis ipsorum occurrit, hac est: Posita & prastita Christi morte & satisfactione, fieri potuisfet, ut nemine Novi Fæderis conditionem præftante , nemo fervaretur, & omnibus eam præstantibus, omnes salvarentur. Absoluta siguidem voluntas & intentio Patris Filium in mortem tradentis, & filij eam fubeuntis, tantum fuit, ut reconciliatio & remissio peccatorum omnibus & singulis hominibus, tam pereuntibus quam falvandis impetrarentur: Quare etiam ea omnibus & fingulis impetratafunt. Voluntas autem & intentio omnibus ea & fingulis applicandi, fuit tantum conditionata, seu desiderium, ex quo scilicet omnibus ea applicare vellet, si Novi Forderis conditiones præscriptas præstarent. Contra Ecclesiæ Resormatæ ex Verbo Dei docent: posita & præstita Christi morte & satisfactione, non posse sieri, quin salventur omnes illi, quos Deus Pater Filio fuo Christo Mediatori redimendos & salvandos tradidit, & quorum ipfe peccata vere expiavit, quofque Deo reconciliavit; Deumque Patrem omnibus, quos Filio fuo redimendos tradidit, decrevifle etiam ab aterno fidem dare, ipsamque etiam essicacioperatione Spiritus Sancti, in tempore efficaciter ijs conferre; adeo, ut omnes illi necessario & infallibiliter falventur. Atque hac Reformatarum Ecclefiarum doctrina ex Verbo Dei fatis est manifesta.

Polita & præstita Christi morte & satisfactione, non posse sieri, quin salventur omnes, quos Pater Christoredimendos & falvandos tradidit, ex sequentibus Seripturæ dictis & rationibus liquido apparet.

I. Pro quibus Christus ut Mediator orat, & in calis coram Patte suo interce-

dit, ij certo & infallibiliter falvantur. Ratio est: Quoniam Pater Christum Mediatotem in cælis pro suis intercedentem semper exaudit, nec preces ipsius unquam sunt irritæ. At Christus ut Mediator orat & intercedst pro sonnibus iß, quos Pater

ipfi dedit de Mundo, hoc est, electis. Ioan. 17. 9. & 20. Frgo, &c.

II. Ipfe Christus pronunciat, voluntatem Patris sui ceèlestis esse, ut nullum perdat eotum, quos Pater ipsi dederit Ioan. 6. 39. Unde sic concludimus: Omnes, quos Pater voluit à Christo non perdi, sed salvant, vere etiam & infallibiliter ab i pso salvantur. Christus enim omnem Patris sui voluntatem implevit. Ecce adsum, et saciam, Deus, voluntatem tuam Heb. 10. 9. Psal. 40. 9. At Pater voluit à Christo salvari omnes, quos ipsi dedit scilice tredimendos & salvandos. Ergo, &c.

III. Quorum Christus Mediator est merito & esticacia, is merita Christi certo & infallibiliter applicantur, ita utper ca aternum salventur. At Electorum Dei filiorum, seu Ecclesia, quam Deus ab aterno ex genere humano lapso elegit, Christus est mediatormerito & esticacia. Ideo enim lesus vocatur, quia populum suum salvat à peccatis suis, scilicet vere & esticaciter. Matth. 1. 21. Ergo, electis Dei filijs seu Ecclesia certo & infallibiliter applicantur Christi merita, ita, ut per ea aternum salventur.

IV. Si posita & præstita Christi morte & satissactione, sieri posiet, ut nemo hominum salvetur; Christus frustra fuisset mortuus, & sine mortis & passionis sue excideret. Hic enim sinis suit mortis Christi, salus sui populi æterna. At consequens est absurdum; Ergo & antecedens.

Denique Deum Patrem omnibus, quos Christo redimendos & salvandos tracidits & quorum peccata Christus expiavit, decrevisse etiam abatterno sidem date, & c

eam ipsis quoque in tempore essicaciter conferre, ex segq. liquet.

1. Quicunque ad Christum veniunt, à Deo Patre estication trahuntur, hocest, side donantur. Nemo potest venire adme, nist Pater, qui missit nie, traverit cum. Quisquis audivit à Patre meo, & didicit, venit ad me. Nemo potest venire ad me, nist datum ci fuerit à Patre, Ioan. 6. 44. 45. 65.

At omnes, quos Pater Christo dedit redimendos, & quorum ipse peccata expiavit, ad Christum veniunt. *Quiequid dat mibi Pater, venict adme, & eum qui ad me ve*nit, nequaquam ejiciam foras. Ioan. 6. 37. Ergo omnes, quos Pater Christo redimen-

dos tradidit, à Patre efficacitet trahuntur, id est, fide donantur.

2. Atque hoc ipium Christus expresse docet, Ioan. 17.6.7.8. Manifestum seci nomentuum hominibus, quos dedisti mihi è mundo. Tui crant, & mihi cos dedisti, & servionem tuum servarunt. Nunc noverunt omnia, qua dedisti mihi, a te esse, quia verba qua dedisti mihi, tradidi ijs, & ipsi receperunt: Et vere norunt, me à te prodisse, & credisterunt me à te missum esse. Quibus verbis Christus docet, omnes cos, quos Pater ipsi dedit, vere in ipsium credere, corumque sidem varijs aquipollentibus verbis describit, inquiens: Eis manifestum sactum esse nomen Patris: Eius sermonem cos servasse; cos recepisse verba, qua Pater ipsi (Christo) tradiderit: Ipsios nosse Christum à Patre prodisse; & denique expresse subiumgit, cos credidisse, Christum à Patre missum esse.

Concludimus itaque, omnes cos, quos Pater Christo redimendos tradidit, & quorum peccata Christus expiavit, vere etiam in tempore à Deo Patre salvisica fide donari: ac proinde Remonstrantium affertionem este salsam & erroneam, cum dicunt; Posita & præstita Christi morte & satisfactione, sieri potuisse, ut nemine Fæderis Novi conditionem præstante, nemo servaretur; & omnibus præstantibus eam, omnes salvarentur.

Atque had etiam defecundo Remonstrantium Atticulo, & Eorundem circa illum sententia, dista sunto.

# DE MORTE CHRISTI

# Sententia Helvetiorum

Í.

Ominus noster Iesus Christus, quemadmodum ex aterna Dei Patris voluntate atque consilio, obedientia & morte sua remissionem peccatorum, reconciliationem cum Deo, restitutionem in gratiam, adoptionem, justiriam coram Deo, salutem seu gloriam aternam, sive quocunque nomine alio, beatitas illa calestis, eiusque partes venire soleant, omnibus & solis electis, atque torius mundi, cum Veteris tum Novi Testamenti sidelibus impetravir, ita candem, prorsus insdem, omnibus & solis, ceu propriam applicat.

### İÎ.

Neque hic excluduntur qui pereunt, defectu aut imbecillitate T λύτές à Christo soluti, cuius dignitatem & sufficientiam omni omnium delictorum enormitate infinite abundantiorem esse, profitemur & credimus: verum enimvero, quia Dei Patris voluntas, atque salvandorum electios Filij obedientia atque oblatio; necnon Spiritus Sancti salutaris operatio, sive vocatio essicas & sanctificatio æque late patent, easdemque personas respiciunt: quia item Pater electos suos, quos solos dilexit, solos redemitis Spiritus Sanctus, Patris & Filius sibi à Patre datos, quos solos dilexit, solos redemitis Spiritus Sanctus, Patris & Filij amor, electos & redemptos solos sanctificat: nostrum utique non est, liberalitate præpostera adversus Apostolum, imo adversus Christum ipsum, partam à Christo salutem assignare ullis, constitutis extra cœtum eorum, quos Pater dilexit, elegit & trahit; extra Ecclesiam illam, quam dilexit Filius, seque pro ca expositit; extra corpus illud, cuius Christus est Salvatos & caput; extra hæredes illos, in quotum cordibus Spiritus S. est arrhabo, cosque credentes obsignat.

#### III.

Negamus Dominum nostrum Iesum Christum ex absoluta voluntate & intentione vel Patris vel sua, omnibus & singulis hominibus in communi lapsus & peccati forte indiferiminatim confideratis, five, tam pereuntibus quamfalvandis, peccatotum temissionem & reconciliationem cum Deo ita impetrasse, ut etiam pereuntium, nominatim Caini & Iudæ proditoris peccata, morte fua luerit & expiarit. Finis enim ignominioliflimæ illius,pretiofiflimæ tamen atque vivificæ morris,in quam Pater Filium definito confilio tradidit,& quam Filius obediens Patri fustinuit,non est reconciliationis & gloriæ acquifirio tantum vel impetratio, verum eriam rei impetratæ applicatio. Imo, quid, & quibus impetraverit Christus, applicatio ipsa demum parefacit atque obfignat. Neque impetrationem applicatio sequi non potest, cum hæc illius fit finis, cumque utraque ijsdem hominibus ante jacta mundi fundamenta, sit destinara, ac indissolubili nexu ambæ cohæreant. Aut quis, quæso, sciens prudeníque λύτρου pro captivo exfolvar: cuius beneficium à mifero perceptum non iri certo norir? Nempe dedit semetipsum Filius pro Ecclesia, ut cam non alios, sanctificarer, eamque fibi, non alios, gloriofam fifterer. Dedit femetipfum pro peccatis nostris, ut eximeret nos ex prasenti saculo malo, idque secundum voluntatem Dei & Patrisnostri. Dedit , inquam, semetipsum pto nobis , ut redimeret nos ab omni iniquitate,& purificaret fibi ipfi populum peculiarem,ftudio bonorum operum accentum.

Sunt hæc revera occulta fidei bona, quæ electis, quæ redemtis, quæ Sanctis folis, non alijs ullis, conveniunt, adeo ut à credentibus ifta aut omnia fimul, aut à non credentibus proffus nulla percipiantur.

#### IV.

Negamus Christum bono, seu loco & vice hominum nunquam convertendorum, ita mortem sustinuisse, ut corum victima fuerit, sive sacerdos & propitiator talis, qui loco illorum, pænam debitam peccatis ipsorum justo judici Deo exsolverit. Christus enim Dominus noster sussim tulit in corpore suo super lignum illud, peccata nostra. Peccata, inquam, nostra, qui credimus; non corum, qui non assentientes ad sermonem impingunt, ad quod etiam positisunt. Consummavitque oblatione unica in perpetuum non omnes, sed cos, qui sanctissicantur.

#### V.

Christum secundum Patris decretum atque consilium mortuum esse pro ijs, quos nunquam servat, tam est alienum à vero, quam servati cos, pro quibus Christus ex Patris consilio mortuus non est. Et vero si non omnes vocati electi sunt, quid dicemus de ijs, qui ne unquam quidem vocati sunt? Utique ad gentes plurimas Christi ciusque Mortis pervenit ne mentio quidem, nedum iusta notitia cius, assensus, aut cordis siducia. Scriptura quippe testatur passim fuisse gentes ætatibus suis desolatas; vinctas; immersas tenebris, Deo incognitas, Dei ignaras, Deum non quærentes; de Deo non interrogantes; Deum Israelis non invocantes; relictas sibis absque Christo, à conversione Israelis abalienatas; à promissionibus pactorum extraneas, spem non habentes, absque Deo; non populus Dei; non dilectas; non confequutas misericordiam; oraculis, prophetis, apparitionibus, scedere, sæderis signis, typis, cultu denique vero universo carentes. His Christum quidquam impetrasse, opinio ciusinodi est, quæ absurditate sua ipsius facile necessarioque corruit.

### νī.

Negamus Dominicæ mortis, resurrectionis & intercessionis fructum ita posse disjungi, ut mors pluribus, resurrectio & intercessio paucioribus prosint. Quin portius Deum ijs omnibus, pro quibus Filium tradidit, cum Filio omnia gratificare; & propter quorum Christus traditus suit ossensa, ad corundem justificationem sufficitatum quoque suisse, & infanctuarium cæleste ingressum, interpellare pro ijs, non item pro alijs, ex Sacra Scriptura didicimus.

### VII:

Deum prædestinasse Christum in Mediatorem anté omnem voluntatem atque intentionem quenquam nominatim servands; mediationi illi à Christo peractæ & præstitæ dignitatem, necessitatem & utilitatem suam constare abunde, tametsi ea nemini unquam applicaretur; aut sieti potuisse, ut propter incredulitatem omnium omnes perirent; denique Iesum Christum Salvatorem nostrum cum beneficijs suis nobis partis, novi Fæderis primarium non esse promissum, & quæ ad detrimentum Ecclesiæ excogitata id genus sunt alia, serio vereque detestando horremus.

# IVDICIVM

Nomine Orthodoxarum Écclesiarum Nassovio-VV etteravicarum,

## DE SECVNDO ARTICVLO,

qui est,

De Vniversalitate meriti mortis Christi:

Thesis I. Orthodoxa.

Thesis I. Heterodoxa.

Hristys merito mortissuz Deum Patrem nobis ita reconciliavit , ut propter eum, in co, & cum co, Deus omnia reliqua falutaria bona & dona electis promiserit. Et per mortem ac satisfactionem suam, triplici nostræ miseriæ triplex oppofuit remedium: nostris videlicer transgressionibus, perfectamlegis impletionem; nostro reatui, absolurionein ab eo; pœnæ nobis luendæ,folutionem. Cum igitur hic sacerdos noster seipsum pro nobis tradiderit oblationem ac victimam Deo, in odorem bonæ fragrantiæ, Deus Pater non potuit nec vo luit alia via, quam per unionem & communionem cum Christo, quæ per Spiritum Fidei obrinetur, ullos homines tam in V. quam in N. T. falvare.

Patrein universo generi humano hactenus reconciliavit, ur Pater propter illius merituin, salva justitia & veritate sua, novum Gratiæ fædus cum peccatoribus & damnationi obnoxijs hominibus inire & fancire potuerit & voluerit: salva tamen manente Patris liberrate, è multis possibilibus conditionibus (inter quas & opera legis sunt) eligendi & præscribendi: quas vellet novi sædetis & salutis conditiones. Quas qui præstarent, ij demum sæderis promissa consequerentura

# Confirmatio vera sententia.

1. Cor.1.30. Sed ex ipso vos estis in Christo Icsu, qui factus est nobis sapientia à Deo, ju-

stituque, & sanctificatio, & redemptio.

Eph. 1. 6. 7. 8. Adlandem gloriofa fua gratia, qua nos gratis fibi acceptos fecit in illo dilecto: in quo habemus redemptionem per fanguinem ipfius: remisfionem, inquam, lapfuum, en devite ipfius gratia, qua redundavit in nos omni fapientia & intelligentia.

Actor. 13.39. Et abomnibus, à quibus per legem Moss absolvi non potuistis, per hune,

quemvis, qui credat, absolvi.

Matth. 3. 17: Hic est Filius ille meus, dilectus ille, in quo acquiesco.

Matth. 20. 28. Sicut Filius hominis non venit ut sibi ministretur, sed ut ministret; detque animam suam in redemptionis precium promultis:

Ioh. 14.6. Ego sum via illa, & illa veritas, & vita illa. Nemo venit ad Patrem, nisi

per me.

Ioh. 15. 4. 5. Manete in me, & ego in vobis manebo. Ego fum vitis, vos palmites. Is qui manet in me, & in quo ego maneo, hic fert fructum multum. Nam feorfim à me nil potestis facer.

Actor. 4.12. Nec est in alio quoquam salus. Nec enim aliud nomen est sub calo, quod

datum sit inter homines, per quod oporteat nos servari.

## Thesis II. Orthodoxa.

Voluntas & intentio Patris, Filium in mortem tradentis, & Filij cam fubcuntis, fuit, ut Filius per λύτρον pretiofi fanguinis ijs, quos Pateripfi dedit, & impetraret & applicaret remissionem peccatorum & vitam æternain.

## Thesis II. Heterodoxa.

Voluntas & intentio Patris Filium in mortem tradentis, & Filip eam fubeuntis, fuit, ut reconciliatio & remiffio peccatorum, omnibus & fingulis, tam percuntibus, quam fervandis impetraretur, folis autem credentibus applicaretur. Eth igitur illa omnibus & fingulis impetrata funt: folis tamen credentibus applicantur.

# Confirmatio vera sententia.

Principio hac sententia confirmatut ijs Scriptura locis, qua agunt de fine proximo passionum & mortis Christi. Passus enim est Christis (idque ex decreto Patris, Esai. 35. 10. 11.) ut animam suam daret pretium redemptionis pro multis, & reconciliationem pro multis, ut tolleret peccata multorum; ut peccata nestra in corpore carnis sua ferret, & sanguine suo expiaret; purgationem peccatorum nostrorum per seipsium faceret; Deo nos reconciliaret, atternam redemptionem nancisceretut; iustitiam seculorum adduceret; vitam atternam impetraret. Matth. 20. 28. Heb. 9. 28. 1. Pet. 2. 24. Rom. 3. 25. 1. Pet. 2. 24. Heb. 1. 3. 2. Cor. 5. 19. Coloss. 1. 21. 22. Heb. 9. 12. Dan. 9. 24.

Deinde huc pertinent ca Scriptura loca, ubi Christus dicitur pro nobis mortuus, ut Pontifex, qui se obtulit pro peccatis nostris; ut sponsor, qui loco seu vice nostra solvit as aboleret cum, qui habet mortis imperium. Hebr. 10, 12, 14. Et 7, 27. Et 9, 2, 11, 12. Et 7, 22. Et 9, 15.

Et 2. 14. 15.

Tertio hoc idem probaturijs Scriptura locis, quibus dicitur Christus, vitam suam posuisse pro ovibus suis, se tradidisse pro sua Ecclesia, servare populum suum à peccatis ipsorum, Ecclesiam sanguine suo redemisse, & esse servator corporissui. Iohan. 10.15. Ephes 5.25. Matth. 1.21. Actot. 20.28. Ephes 5.23.

Denique hucpertinent illa Scripturæ loca, ubi dicitur, quod Christi obedientia constituamur iusti; quod Iehova sit iustitia nostra; quod Christus nobis sit sactus à Deo Patte iustitia; quod denique sactus sit peccatum, ut nos esticeremur iustitia Dei

inipio. Rom. 5. 19. Ierem. 23. 6. 1. Cor. 1. 50. 2. Cor. 5. 21.

Ex quibus omnibus colligere est, Christum omnibus & solis electis impetrasse & applicare reconciliationems & este Servatorem, qui remissionem peccatorum & Spiartum regenerationis simul donet.

# Thesis III. Orthodoxa.

Christus est expiatio pro peccatis torius Mundí, quantum ad dignitatem & sufficientiam hítps attinet. Sed ratione esticaciæ & donatæ ab ipso sidei, juxta gratuitam Dei electionem, nonnisi electorum est servator.

# Thesis III. Heterodoxa.

Christus pro omnibus individuis, tam percuntium, quam salvandorum mortem obijt, quo ad salutis impetrationem, tam pro Caino & Iuda, quam pro Abele & Petro: non tamen pro illis, qua talibus, aut qua perituris, nec pro istis, qua sidelibus, sed indiscriminarim pro his & illis in communi lapsus & peccati sorte consideratis.

# Consirmatio vera sententia.

Cum Scriptura dicat alibi; Christum esse mortuum pro omnibus, ut 2. Corinth. 5. 15.19. Dedille semeripsium αντίλυβρεν pro omnibus. 1. Timoth. 2. 6. stasse mortem pro omnibus. Hebrwor. 2. vers. 9. Esse idas per pro peccatis totius mundi. 1. Iohan. 2. vers. 2. alibi autem pro multis, & quidem electis Filijs Dei & credentibus, ut Matth. 20. 28. Iohan. 17. 19. Rom. 3. 22. Hoc evasho Qaves uttellatur, tenendum est, Christum Servatorem nostrum Opt. Max. pro omnibus dici mortuum tripliciter. Principio efficaciter mortuus est pro omnibus suis ovibus. Iohan. 10.15. Atque in his omnibus & folis, inquit Ambrof. lib. 1. de Vocat. Gentium cap. 3. specialis quædam universitas censetur. Et hæc est universitas credentium, quemadmodum datur universitas percuntium, & universitas viventium, id est, omnium omnino hominum. Universitatem illam credentium exprimit Apostol. Rom.3. 22. Institia Dei per fidem Iesu Christi in omnes & super omnes qui credunt. Qua propositio eft καθόλε ώς με καθόλε, ideft, univerfalis, sed ad speciem certam aftricta. Pro omnibus ergo, & folis credentibus Christus est mortuus, quantum ad esticaciam seu esti cientiam & fructum mortiseius attinet: quem fructum minime omnes homines, sed toli credentes percipiunt, cæteri infidelitate sua respuunt. Immora enim & catholica est hac Euangelis vox: qui credit in Filium, hahet vitam aternam; qui non credit Filio, non videbit vitam, sed ira Dei manet super co. Iohan. 3. 18. Licet itaque divinissima hæc panacea omnibus omnino in Euangelio lit propolita, Marc. 16. 15. nulla tamen vis eius in homines transfunditur, nisi sat applicatio per sidem in Filium Dei. Ioh. 3. 36. Et 8. 24. Efai. 7. 9. Perinde ut nulla vispharmaci in ægrum redundat, nifi audiatur Medicus, & fiat applicatio Medicina: qua fimilitudine Spiritum Sanclum in hoc ipio negotio ulum videmus. Efai. 53. 5. 1. Pet. 11. 24. Proinde dubium effe non potest, quin ij omnes & soli efficacitarem mortis Christi, hocest, redemptionem, reconciliationem cum Deo, remissionem peccarorum, iustitiam & falutem &ternam percipiant, quotquothæc beneficia in Euangelio oblata, vera fide ample-Auntur. Hoc igitur sensu Christus mortuus est pro solis electis, id est, ad illos reipfa beneficium mortis Christi redundat, ut ex illo salutem consequantur. Nam beneficia Christi saluraria ad credentes, & quidem solos, pertinent. Ad credentes quidem, propter indivulsam illam salutis catenam, Rom. 8. Quia qui ante tempora fecularia in Christo fuerunt electi, illi in tempore in Christo iustificantur. Itaque quam Dei decretum irritum, & meritum Christi in subordinatum inane esse non potest, tam impossibile est, credentes mortis Christi fructum non assequi, vel non credentes affequi. Additur autem conditio Fidei, non quod propter cam, fed quod ' per cam à Deo gratis donatam fervemur. Ad folos autem credentes pertinet hic fructus, quia his folis dantur ea, per quæ fola omnis, & fine quibus nulla fit applie: tio beneficiorum Christi, Spiritus nempe sanctificationis, & fides iustificans. Hæc ei im tria conjunguntur in Scriptura: fanguis Christi susus, aspersio illius per Spiritum S. & fides purificans cor. Rom. 3. 25. 1. Pct. 1. 2. Actor. 15. 9. Iohan. 3. 16. Nam qui non habet fidem, non habet Spiritum Sanctum, qui hune non habet, non est Christi: qui non est Christi, sanguine illius ablutus non est; ac proinde ad illum non pertinet meriti Christi esticacia. Hinc omnibus promissionibus Euangelij est annexa conditio Fidei, yel expressa, vel subintellecta. Iohan. 3. 16. 36. Rom. 3. 24. Actor. 10. 43. Soli ergo electi funt speciale ac determinatum obiectura mortis Christi: quia Lis non folum hoc jus & potestatem redemptionis ac reconciliationis impetravit , sed etiam illos reali & actuali remiflione peccatorum & reconciliatione donata, fingularigratia Spiritus S. intus efficaciter operantis, illuminat. Hos igitur non folum generali amore, in communi, per Verbi oblationem & externam vocationem afficit: verum etiam speciali assectu, semen verbi incorruptibile, illorum cordibus à Sp. Sancto impressum, in fructum maturum producit, ut vivam huius meriti esticaciam experiantur, Col. 1, 29. Ephef. 1, 19. Iohan. 1, 12. Et 5, 24. Et 6, 47. Et 12, 46. Heb. 3. 9. Cateriab hac efficacitate & beneficijs in aternum exclufi manent, quotquot fine fide hoc feeulum pertranfeunt. Joh. 3. 18. 36. 1. Cor. 6.9. Apo. 22. 15. Gal. 4.30. Huc pertinet,quod Augustin.pashm,& nominatim de Nat.& Grat.limitatsiabie&um

universale ex prædicato: Omnes in Christo justificantur, quotquot justificantur: ita ut gratia justificationis pertincat ad omnes, non absolute, sed limitate, ad omnes credentes. Quam limitationem Apostolus nos docet, Rom. 5. 15. 18. 19. ubi duo principalia regna, Adami primi & secundi, seu mortis & vitæ, Ioli. 1. 2. Coloff. 1. 13. opponit; & docet, quod Christus in omnes suos transfundat vitam, quemadmodum Adamus in omnes luos, mortem. Deinde, Quando Christus dicitut pro omnibus mortuus, intelligi potest, & in multis Scriptura locis intelligi debet, objectum indeterminatum & universale mortis Christi: quod sunt omnes homines, fine exceptione populorum, conditionis, & fexus. Quod Scholastici bene expresserunt, quando dixerunt, genera singulorum, non singulos generum, esse adæquatum objectum efficaciæ mortis Christi. Qua de re August. lib. de Corrept. & Grat. cap. 14. sie ait: Omnes homines intelligit distributive; omne videlicet hominum genus, per quascunque disterentias distributum, Reges, privatos, nobiles, ignobiles, sublimes, humiles, &c. seu omnes prædestinatos; quia omne genus hominum in eis eft. Sie ergo Christus mortuus est pro omnibus hominibus, id est, pro hominibus omnium ordinum, atatum, locorum: ita ut hac phrasi amplitudo gratiz in N. T. indicetur, ut non ad Iudxos tantum, sed etiam ad alias nationes pertinere hoc beneficium intelligatur.

Tertio, quando Christus dicitur pro omnibus mortuus; hoc intelligi potest de a meriti sufficientia, seu pretij magnitudine. Mors quippe Filij Dei, agnique immaculati est unicum, persectum, & sufficiens Aúgeo explandis & delendis omnibus totius mundi peccatis: meritum immensum iustitiæ, medicina catholica mortis, fons perennis & inexhaustus vitæ æternæ. Actor. 4.12. Iohan. 1.29. 1. Iohan. 11.2.

I. Pet. 1. 29-

Atque hæc sententia, ut suum fundamentum habet in Scriptura, sic quoque Orthodoxæ antiquitatis confensu est comprobata. Nam Orig. in Math. homil. 12. ait: Christus animam suam dedit redemptionem pro multis, qui crediderunt in eum. Et Prosper ad Capit. Gallor. cap. 9. dicit, Christum tantum pro his crucifixum, quibus Mors ipsius profuit. Et Haymonis est dictum Cent. 11. Col. 116. Christus mortuus est pro omnibus prædestinatis ad vitam. Scholastici quoque hoc dogma probatunt: ut Anselmus & Thomas: quorum ille Cent. 11. col. 92. ait: Christus redemit omnes, qui salvandi erant: iste de Verit. Martyrij 26. 97. inquit: Meritum Christi, quantum ad sufficientiam, aqualiter se habet ad omnes: non autem, quantum ad efficaciam. Quod ipfum totidem verbis occurrit apud Lyram in 1. Iohan. 11. Cæterum sussicientia & magnitudo λύτρε Christi quantum ad reprobos, geminum habet finem, unum per se, alterum per accidens. Finis per se eft, ut Deus testatum faciat, se non delectari perditione hominum; utpote, qui Filium suum unigenitum dedetit, ut omnis qui ctedit in eum, non pereat, sed habeat vitam æternam. Finis per accidens est, ut reprobimagnitudine & sufficientia λίτρε reddantur inexcufabiles.

Hi enim non Christi, sed sua culpa percunt; quando per insidelitatem suam beneficia Christi in Euangelio oblata repudiant. Si quæras, cur non omnes credant, & credendo accipiant beneficia morte Christi parta; & dicas, causam esse hanc, quia non omnes volunt credere: ego quaram, cum Fides sit donum Dei, & Deus possit omnibus dare Fidem, cur non omnibus det sidem: vel, cur non in omnibus efficiat, ut velint credere: quod tamen efficere in omnibus poterat? Hic cogitur obmutescere humana ratio, nechabet quod respondeat: sed cogitur, nolit velit, audire Filium Dei dicentem: Etiam, Pater, quia sie placuit tibi. Math. 11. 26. Vel si non audiat, frustra jactabit calces contrastimulum. Recte igitur August. Enchirid. cap. 103. Divina, inquit, scientia intra suum secretum discretionem illam continet. Caterum quando dicimus Chrisbum esse mortuum pro credentibus & pro amicis fuis, hoc intelligendum oft confequenter, ita ut denotetur terminus ad quem: sicut è contrario antecedentet dicitur mortuus pro hostibus suis & pro insidelibus, negative accepto infidelitatis vocabulo. Porto electi foli tenentur credere fimpliciter, Christum pro se esse mortuum: quia ad illos solos reipsa benesicium Christi redundat, ut ex eo salutem consequantur. Iohan. 3. 15. 16. 18. Rom. 10. 11. Reprobi autem tenentur hoc credere, meritum Christi tantæ dignitatis

esse, ut ipsis quoque prodesse possiti, &, si crederent Euangelio, & agerent pænitentiam, revera prodesset.

Thesis IV. Orthodoxa.

Thesis IV. Heterodoxa.

Sicut Christus pro omnibus & solis electis adequate est mortuus: ita pro his solis intercessit in statu humili, pro his solis resurrexit; pro que illis solis jam intercedit in cælis.

Christus mortuus est adæquate pro peccatoribus omnibus: resurrexit & intercedit cum salvandi intentione adæte pro sidelibus.

## Confirmatio verx sententia.

Executio officij Chrifti facerdotalis, tribus veluti partibus abfolvitur: legis impletione, pornarum perfolutione, & intercessione. Que tria pro objecto adequato habent omnes & solos electos. Nam pro his Christus legem implevit, tum perfecta intellectus & voluntatis cum lege illa conformitate, tum operibus cum lege congruentibus & perfectis, internis & externis, Rom. 8.4. Ioh. 17. 19. Math. 3. 15. Deinde pro his Christus seipsum Deo Patri in Spiritu aternostitit sponsorem, ipse sacerdos Et sacrificium. Esaix 53. 17. Ioan. 10. 15. Denique pro his solis intercessit in statu exinanitionis, Ioh. 17.9. Ego pro eis rogo: non pro mundo rogo, sed pro is, quos dedisti mihi; quia tui funt. Quibus verbis alinus Servator tria dicit; pro quibus oret, videlicet pro donatis fibi, quali pro communi possessione, cuius tutela ad Patrem spe-Etet: pro quibus non oret, videlicet pro mundo, hoc est, cætu impiorum: & cur pro suis oret: quia tui sunt, inquit: hoc est, ad hoc ab xterno prædestinati, ideoque digni De Patris patrocinio, non quidem natura fua dignitate, fed dignatione gratia. Pro his etiam folis Christus resurrexit. Nom traditus est in mortem propter Tapfus nostros, & sufcitatus ad nostri justificationem. Rom. 4. 25. Pro his quoque solis intercedit in calis. Non enim in manu factum sacrarium ingressus est Christus, quod sit exemplar vero sacrario respondens; sed in ipsum calum, ut compareat nunc facici Dei pro nobis. Hebr. 9. 2.4. Nimirum Christus sistit se Deo Patri tanquam Mediatorem & fatisfactorem unicum, ut præsentatione meriti sui & satisfactionis præstitæ, remissionem peccatorum & justitiærestitutionem nobis conciliet. Deinde sponder Deo Patri pro nobis obedientiam & gratitudinem, cuius sponsionis signaculum & arrham, Spiritum fuum nobis confert, per quem in nobis excitet studium & vitandi peccata, & præstandi justitiam. Ultimo interpellat & orat pro nobis. Quæ tria intercessionis Christimomenta nullo modo ad hædos, sed tantum ad oves Christi pertinent.

## De secundo Articulo

qui est,

## DE VNIVERSALITATE GRATIÆ,

suffragium & sententia Genevensium.

## THESIS I.

Hristus, ex mera & Patris, destinatus, & datus suit Mediator & caput certo hominum numero, corpus ipsius mysticum, ex Dei electione, constituentium.

Ephes. 1. 22. DIT t eum caput super onsnia Ecclesia.

Rom. 8. 29. Quos preordinavit, eostlem & predestinavit conformes sieri imagini Filis sui, ut sit ipse primogenitus intermultos fratres.

Ephel. I. 4. Electi sumus in ipso, ut capite: Ergo & ille datus caput membris tantum.

1. Pet. 1. 20. Agni immaculati pretiofo sanguine redempti estis, precogniti quidem ante jacta mundi sundamenta, manisestati autem ultimis temporibus, propter vos, qui per ipsum creditis in Deum.

Isaix 53. 12. Partiar ipsi inter magnates.

Iohan. 17.6. Manifestavi nomen tuum hominibus, quos mihi dedisti de mundo: Tui erant, & tumihi cos dedisti, & ipsi servarunt verbum tuum. Omnia tuamea sunt, & mea tua.

## THESIS II.

Pro illisipfe Christus, vocationis suæ optime conscius, voluit & decrevit mori, & pretio mortis infinito, addere efficacissimam, & singularem voluntatis intentionem.

Ioh. 17. Oro proeis, non oro promundo, sed pro eis quos dedisti mihi, quia tui sunt, Et vers. 16. Non sunt demundo, seut neque ego sum de mundospropter ipsos sentifico meissum, ut & ipsi santificentur in veritate.

Et vers. 24. Pater, ego volo, ut ubi ego sum, sint & illi mecum, quos mihi dedisti, ut videant gloriam meam, quam mihi dedisti, quia tu me amasti ante jasta mundi funda-

menta.

Ioh. 10. 14. Ego sum Pastor ille bonus, & novi oves meas, & noscor ab eis. Et Pater novit me, & ego novi Patrem, & animam meam pono pro ovibus meis.

Isai. 53. 10. Videbit semen, prolongabit dies, & prosperabithr beneplacitum Dei in ma-

mibus ipfius.

Ephel. 5. 23. Christus est caput Ecclesia, & Servator corporis: dilexit Ecclesian & sest dedit pro illa, ut eam sanctificaret, puri ficatam lavacro aqua per verbum, ut sisteret eam sibi gloriosam, Ecclesiam non habentem rugam neque maculam, aut quicquam ejusmodi, sed ut esset sancta & inculpata.

Tit. 11. 13. Dedit semetipsum pro nobis, ut nos redimeret ab omni iniquitate, & purisicaret

sibi populum peculiarem, studiosum bonorum operum.

## THESIS III.

Christus sic datus & destinatus electis, est causa & sundamentum vocationis ipsorum, cooptationis in Ecclesiam, institionis in corpus ipsius, Sancti Spiritus communicationis, & omnium exinde donorum spiritualium.

Ephcl. 1. 4. Elegit nos in ipfo, &c. & nos reddidit gratiofos in dilecto, in quo habemus redemptionem per fanguinem ipfius, remi]fionem peccatorum, secundum divitias gratia sua, qua abundavit erga nos in omnisapientia & intelligentia; Noto nobis sacto mysterio voluntasis sua, secundum beneplacitum suum, quod proposuerat in sese, nempe, ut in dispensatione plenitudinis temporum omnia sub uno capite colligeret, tam qua in calis sunt, quam qua in terris.

Rom. 8.32. Ille qui proprio Filio non pepercit, sed dedit ipsum pro omnibus nobis, quomodo non & omnia cum ipso nobis daret?

Ich. 11.51. Icsus moriturus erat ut congregaret silios Dei dispersos in unum.

Colof. 1. 17. Ipfe est ante omnia, & omnia in eo confiftunt: est que caput corporis Ecclesia, principium & primogenitus ex mortuis, ut in omnibus primas teneat: quoniam libuit Patri us omnis plenitudo in ipso habitaret: & pace per sanguinem eius sacta, per cum reconciliavit omnia sibi, tam qua incalis sunt, quam qua in terra.

Ephef,

i 3

Ephcs. 1. 22. Constituit eum caput super omnia Ecclesia, qua est cor eius, complemen-

tum cius, qui implet omnia in omnibus.

Galat. 111. 13. Christus no: redemit à maledictione legis, factus ipfe pro nobis maledictio, at benedictio Abraha obtingat Gentibus in Christo Iefu, ut per fidem promissionem Spiritus accipiamus.

Galat. 4. 4. Quum venit complementum temporis, mist Deus Filium suum, factum ex muliere, subditum legi; ut redimeret illos qui erant sub Lege, ut adoptionem reciperemus. Et quia vos estis silij, misit Deus spiritum Filij sui in corda vestra, clamantem, Abba, Pater: quare tunon es amplius servus, sed silius; quod si es silius, etiam es hares Dei

per Christum.

Rom. 14. Nullus ex nobis sibi vivit, aut sibi moritur, quia sive vivimus, Domino vivimus, sive morimur, Domino morimur. Ergo sive vivamus, sive morianur, Domini sumus, quia propter hoc Christus mortuus est, & resurrexit, & ad vitam redit, ut dominetur in vivis & in mortuis.

Ioh. 12:32. Quum exaltatus fuero è terra, omnia traham ad me.

Ephes. 4. 10. Is qui descendit, idem est qui & ascendit super omnes celos, ut impleat omnia; & ipse dedit alios Apostolos, &c. ad coagmentationem sanctorum, ad opus ministerij, ad adificationem corporis Christi.

## THESIS IV.

Fides in ipsum est donum & effectum Spiritus Regenerationis, ab ipso Christo, ut capite, accepti.

1. Cor. 17.9. Huic datur fides per eundem Spiritum.

I. Pet. 1. 21. 22. Per Christum creditis in Deum; purificastis animas vestras obediendo veritati per Spiritum.

Philip. 1. 29. Ex gratia vebis hoc datum est pro Christo, non tantum ut in eum credatis,

sed etiam, ut pro ipso patiamini.

2. Cor. 4.13. Habentes eundem Spiritum fidei, loquimur, &c. Gal. 4.6. Spiritus Filij Deiclamat in vobis, Abba, Pater.

#### Thesis. V.

Fides est revera conditio Novi Fæderis, respectu ordinis inviolabilis à Deo instituti, sed & ipsa est promissum, donum novi Fæderis, & essectus nostræ in Christo instituionis.

Superiora huc faciunt.

## Thesis VI.

Vniversales propositiones, quæ in scripturis reperiuntur, non signistant, pro omnibus & singulis hominibus Christum mortuum esse, satisfecisse, &c. ex consilio Patris & sua voluntate: sed, vel restringendæ sunt ad corporis Christi universitatem: vel reserri debent ad illam corporis foederis Novi, qua sublata omni populorum externa distinctione, Filius adscivit sibi gentes omnes in hæreditatem, id est, erga quassibet gentes & populos communiter, pro arbitrio, gratiam prædicationis aperit & defert, ex illis Ecclesiam colligit, quod est sundamentum prædicationis generalis E-vangelij.

Rom. 8.32. Dedit Filium pro omnibus nobis. Rom. 4.6. Abraham Pater omnium nostrum.

103

2. Cor. 3.8. Nos omnes velut in speculo intuentes gloriam Demini, tanquam facie detecta reformamur in candem imaginem.

Ephes. 1.23. Christus implet omnia in omnibus.

Coloss. 3.11. Omnia in omnibus est Christus.

Ioh. 17.32. Cum exaltatus fuero, trabamomnia ad me.

Ioh. 6. 45. Omneserunt edocti à Deo, & quicunque audivit à Patre & didicit, ad me venit.

Ioel. 2. 28. Effundam de Spiritu meo super omnem carnem.

Rom.1.5. Per quem accepimus Apostolatum in nomine ipsius, ut sit ebedientia inter omnes gentes.

Et Rom. 16. 26. Mysterium in presenti declaratum inter omnes gentes ad obedientiam

fidei.

Apocal. 5.9. Quia occifus fuifti, & sanguine tuo nos emisti Deo, ex omni tribu, lingua,

populo & gente.

Rom.9.13. I't notas faciat divitias gloria sucerga vasa misericordia, qua anteapraparavit ad gloriam, quos etiam vocavit, id est nos, non tantum ex Iudais, sed etiam ex gentibus.

Ephel. 2. 14. Ipfeest pax nostra, qui ex duobus Iudeis & Gentibus, secit unum, & diruit parietem intergerinum, creavit duos in unum hominem novum, reconciliavit utrosque in uno corpore Deo. Habemus utrique introductionem ad Patrem in codem Spiritu.

Math. 28. 19. Ite, docete omnes gentes, baptizantes in nomine Patris, Fily, & Spiritus

Sancti.

## THESIS VII.

Împetrationis & applicationis distinctione hactenus recipimus, si cum certa personarum disferentia intelligatur, nempe, ut propter Christum & eius satisfactionem, constetapud Deum certum decretum benevolendi & benefaciendi electis, priusquam actu illi vel existant, vel revera illa beneficia persentiscant; Deinde, ut impetratio causa ponatur essicax, perpetua, infallibilis ipsius applicationis actualis in electis.

## THESIS VIII.

Si vero hac distinctione hoc spectatur & infertur, Deum per mortem, Christi, etga omnes & singulos esse placatum, velle ipsorum salutem, modo ipsi velint, & voluntatem hominis illam universalitatem determinare, ut Pelagianum, rejicimus.

## DE ARTICVLO SECVNDO

DE mortis Christi fructu sententiam dicturo, subet sequi filum Ambrosians dicti, quod est Lib.5. in cap. 7. Lucæ.

Si Christus pro omnibus mortuus est: specialiter tamen pro nobis passus est.

Itaque hic primo loco agam, de morre Christi pro omnibus hominibus: deinde, de cadempro solis electis & credentibus oppetita.

# De Morte Christi pro omnibus:

I.

Est communis quædam Dei φιλαιθρωτία, qua dilexit totum genus humanum lapsum, & serio omnium salutem voluit.

14

Huius

#### H.

Huius Φιλαυθέωντίας exequutio apparet in promiscua externa vocatione, que electis & reprobis obtingit, etsi Deus multos, pro libertate sue dispositionis, semper tamen justissime, prætereat.

#### III.

Hæc externa vocatio posita est in prædicatione Euangelij, & Sacramentorum administratione.

#### IV.

In vocatione ista sunt hæc distinguenda; narratio historiæ de Christo, mandatum credendi, interdictum incredulitatis, promissio vitæ æternæ credentibus sacta, comminatio damnationis contra incredulos. Et huius vocationis eventus, si quis non credat, est condemnatio, & nominatim ob hanc causam, quod non credat in nomen unigeniti Filii Dei. Iohan. 3. 18.

#### V.

Hic autem eventus per se non intenditur à Deo: sed per accidens hominis culpa sequitur.

#### VI.

Quapropter hæcest exsequutio quædam, promiscue ad electos & reprobos pertinens. Communis autem exequutio gratiæ à communialiqua dilectione divina dependet: Quod etiam agnoscunt præclarissimi & sincerissimi Theologi, & per totas Scripturas est planissimum.

#### VII.

Cæterum illa externa vocatio, cujus partes recensui, necessario ante se requirit hæc; promissionem & missionem Filij (futuram olim, nunc sactam) & redemptionem, hoc est precij solutionem ad expianda peccata, & Deumita placandum, utipse nullam aliam pro peccatis ullius hominis hostiam requirat, unica illa plenissima contentus; & ad homines reconciliandos, ut pro eis nulla alia satisfactione nulloque alio merito sit opus; modo (quod in remediis sieri oportet) illius communis & salutaris medicinæ siat applicatio.

#### VIII.

Si hæcredemptio, tanquam commune beneficium, omnibus hominibus impenfum, non fupponatur:indifferens & promifcua prædicatio Euangelij Apostolis commisla, apud omnes gentes obeunda, nullum verum fundamentum habebit.

#### IX.

Quum autem hoc dicere aversemut: videndum est, quomodo principiis notissimis & lucidissimis consentanca loquantur, quibus lubet simpliciter negare, Christum pro omnibus esse mortuum.

#### X.

Neque hic satis erit, sufficientiam talem redemptionis ponere, quæ satis esse posset : sed omnino talis est, quæ sit satis, & quam Deus & Christus satis esse voluerint. Nam alioqui mandatum & promissio Euangelica convellentur.

Quomodo

#### XL

Quomodo enim ex beneficio, sufficiente quidem, at mihi non destinato per veramintentionem, deducetur necessitas credendi quod illud ad me pertineat.

#### XII.

Quidigitur dicemus illam redemptionem? Hæc redemtio fe habet in novo mundo, ut creatio in veteri. Sicut nempe creatio heminis non est imago Dei, sed est illud fundamentum, sine quo imago Dei non poterat in illo locum habete: ita etiam redemtio non est ulla pars imaginis Dei, sed est illud, in quo sundatur omnis administratio muneris Christi prophetici, regij, ipsiusque intercessionis sacerdotalis. Cavendum autem est, ne hæc similitudo latius æquo extendatur.

#### XIII.

Hæcipfa redemtio, est folutio precij debiti pro nobis captivis, non ut captivitate exiremus, quocunque modo: sed ut exire poslemus & deberemus; revera amem exituri estemus, si in redemptorem crederemus, eius beneficium agnosceremus, emninoque eius, ut capitis, membra sieremus.

#### XIV.

Atque ideo in quencunque hominem incidamus, ci hujus falutaris gratia (fed folis credentibus falvifica) fumus internuncij & præcones: ex officio pietatis & charitatis.

#### ΧV.

Etsi autem hæc redemtio non sit ulla pars imaginis Dei in nobis: id tamen est, sine quo ulla imaginis Dei instauratio, neque offerri in externa vocatione, neque conserri in vocatione interna, justificatione, sanctisficatione & glorificatione queat. Quare est aliquid ipsa imagine Dei certo respectu preciosius, tanquam cius causa.

## XVI.

Facta est hac redemptio per mortem Christi (sub qua intelligo, totam obedientiam exinanitionis eius, in primis sanguinis sustantionem & vita positionem) per eam, inquam, mortem, tanquam precium satisfactorium & meritorium, quibus duabus vocibus Ecclesia propriam vim mortis Christi solet enunciare.

#### XVII.

Sed & ipfa funt circumspecte explicanda. Satisfecit pro omni malo, & meritus est omne bonum: cum exceptione duplici, una ad res, altera ad personas respiciente,

#### XVIII.

Exceptional reseft, quod Christus non satisfecit, nec satisfacere voluit pro impæritentia permanente, multo minus pro contumacia perseverante, qua beneficium illud contemnitur, aut benefactor contumelia afficitur; qualis est blaspheme malitiosa in iis, qui peccant in Spiritum Sanctum. Heb. 10. 26.

#### XIX.

Hine fit, ut super incredulisira Dei maneat, & omnia peccata eis imputentur, originale, actualia, contra legem & Euangelium admissa.

Quibus

### XX.

Quibus autem Euangelium non innotuit, illi tamen juste damnantur, ut legis, siue non scriptæ, siue scriptæ transgressores, Rom. 2. 12. Accedit etiam hæemultoruin malitia, quod de vero Deo, Ecclesia, & Euangelio non inquisiverunt, neque inquirunt, quum possint.

#### XXI.

Meritus est etiam Dominus omnibus hominibus gratiams sed non eam omnibus, quæ à singulari electione pendet. Quam igitur? Eam, quæ sub conditione side i promittirur. Omnibus enim certe hominibus promittirur remissionem & vita æterna, si credant. Hic itaque apparet, remissionem peccatorum & salutem conditionalem pertinere ad omnes, non autem promissionem dandi vires & excitandi actus, quibus conditio illa impleatur. Hæ enim homines exse ipsis debent præstare, vigore divini mandati. Quod qui non possunt, sua culpa non possunt.

#### XXII.

Exceptio ad personas est, quod, etsi Christus promiscue pro hominibus ita satisfecit, ut corum peccata remitti possint: solorum tamen electorum, à Patre sibi datorum, peccata secrit remittenda, ipsa eventus veritare; quæ & in mente Dei ab æterno sunt eis remissa, in mente ipsorum remittuntur; sive illis id innotescit, dum side donati in suis conscientiis de Dei voluntate certi redduntur: & in ultimo judicio remissa eis esse ostendentur.

#### XXIII.

Et hinc quoquemeriti distinctio constat. Meritus est Christus omnibus savorem Dei, obtinendum re ipsa, si credant, & sic ex savore Dei, justitiam atque vitam.

#### XXIV.

Hunc favorem suum indicat Deus Verbo Euangelij communiter. Quod tamen (quia merita Filij sui, ut non à nobis, sed ab ipso data & proposita, in sua potestate retinet) promulgandum curat, quibus vult: in primisque per illud efficax est, in quibus, quando, & quantum vult.

#### XXV.

Ex dictis, puto, ad omnes, quæ de hoc Articulo proponuntur, quæstiones, non admodum disticulter responderi posse. & nominatim inde liquet, meritum seu impetrationem (hæcenim sæpe pro codem veteres & recentes usurpant, etsi impetratio aliquid minus sit & generalius merito) meritum, inquam, & applicationem, non æque late, & æque late patere, diverso respectu; & minime contradictionem esse, Christum pro omnibus mortuum esse cum intentione salvandi, & non esse ita mortuum.

#### XXVI.

Rationes præcipuæ, cur hanc sententiam sequar, sunt tress

1. Ut Scripturæ possint non contorte conciliari.

2. Ut maneat Deo gloria veritatis, misericordiæ & justitiæ in mandatis, promissionibus, & comminationibus Euangelicis: ne illis Deus secus aliquid velle vel agere judicetur, quam verba sonant.

3. Ut

3. Ut manifestum sit, culpam interitus impiorum esse in illis ipsis, non autem in defectu remedii, per quod servari potuissent.

Itaque sequor & retinco, que in Explicationibus Catecheticis Ursini, pag. 256.

257. 258. leguntur; inter quæ & illa:

Christus est mortuus pro omnibus merito & sufficientia λύτρε: pro solis credentibus applicatione & esticacia, in quam candem sententiam multa & Patrum & Scholasticorum, & recentium Ecclesia doctorum testimonia citari possunt, ubi opus erit. Sed in Scripturæ simplice intelligentia hicacquiescosin qua cam ipsam rem clarissime & creberrime tradistatuo.

# De Morte Christi pro solis Electis.

I

Pro nobis, inquit Ambrofius, specialiter mortuus est Christus.

H.

Ergo est speciale quoddam Decretum, secundum quodillud fecit.

III.

Hoc est Decretum sin, ularis electionis, de quo ad primum Articulum egimus.

IV.

Quia autem ca est destinatio nonad communia, sed ad singularia beneficia, gratiam seilicet regenerationis seu vocationis efficacis, justificationis & glorificationis: consequens, est, Christum pro solis electis hoc sine mortunm este, ut ista bona, & quaeunque sunt ejus generis, ipsis non quovis modo obtineret, impetraret, acquireret, sed revera promei eretur & essicater communicaret, largiretur, applicaret.

V.

Et, quia his Fides, applicandi organum, donatur, reliqua communia beneficia, que ex fonte communis dilectionis oriri dixi, incredulos præterfluunt, apud eos non morantia, in folos electos influunt; ut quibus folis flunt utilia.

V I..

Qui oblationem Christi in cruce factam spernit, is perdit omne jus, quod in illa habere poterat; & proptere aggravat sibi damnationem. Qui etiam oblationem in Euangelio sactam contemnit, is eadem simili exitio se privat.

#### VII.

Ita Christus per se in resurrectionem positus, est nonnullis in casum: & Euangelium, quod per se est odor vitæ ad vitam, incredulis sit odor mortis ad mortem, per accidens, ipsorum vitio.

## ERRORES

## Quorumcunque contra secundum Articulum.

HRISTVS nullo modo mortuus est pro iis, qui pereunt.

Cum universalitate mortis Christinon potest consistere Decretum singularis certarum perfonarum electionis aut reprobationis.

3. Deus destinavit Christum in Mediatorem, ante omnem affectum miserendi

humani generis lapfi.

4. Meritis Christi potuit constare sua dignitas, necessitas, & utilitas, etiamsi nulli individuo unquam fuisset applicata.

Potuit redemptio electis impetrata esse, attamen nulli applicari.

Omnes homines potuerunt manere increduli, etiam respectu decreti Dei: cum nullum sit Decretum ita efficaciter dandi sidem, ut quis tum possit, tum velst sincere constanterque credere.

7. Finis mortis Christi, nullo modo fuit ejus applicatio.

- Posita mundi redemptione per Christum, tamen potuit Deus conditionem operum ad falutem confequendam præscribere.
- 9. Intentio Dei, Filium in mortem tradentis fuit, absolute omnibus conferre falutem.
- 10. Deus omnes & singulos homines ex æquo dedit Christo redimendos & ser-
- 11. Precium redemptionis Christi est esficax ad reconciliandos Deo actu omnes homines.
  - 12. Qui in imprenitentia moriuntur, eis adhuc jus manet in morte Christi.
  - 13. Christus omnium est Sacerdos, per intercessionem ad applicationem.

14. Christi mors & resurrectio plane non valent pro iisdem.

- 15. Proprius & integer mortis Christi finis tantum fuit, ut Deus sædus gratiæ posfet & vellet facere cum hominibus.
- 16. Christus cum morte & satisfactione sua non est donum seu promissio Novi Fæderis.
- 17. Voluntas & intentio Dei omnibus applicandi merita Christi, suit tantum conditionata & non efficax gratia fidem operandi in certishominibus.

# Adversus Huberum & Puccium, aversamur has confusiones.

HRISTYM pro omnibus & fingulis, non modo quantum ad fufficientiam, fed

- & quantum ad efficaciam λύτεν mortuum esse.

Illos etiam qui non falvantur à morte liberasse, regenerasse, justificasse, sanctificaffe,inque finum & gratiam Dei restituisse:& salvos fecisse,adeout omnium Iudçorum,Turcarum, Saracenorum, omninoque Ethnicorum libéri,æque fancti nafcantur atque Christianorum.

Subscriptum & subsignatum erat

Matthias Martinius Reip. Bremens. nomine ad Synod. National. deputatus.

## IN ARTICVLVM SECVNDVM.

Ad illustrandum Articulum secundum de Christi Morte, ejusque fructibus sive effectibus, varia moventur, tum à viris orthodoxis, tum à Sectarijs & heterodoxias studiosis.

Cumprimis autem agitatur impræsentiarum quæstio, An Deus Pater Filium suum in mortem tradendo, & Filius mortem subcundo, intenderint omnes & singulos Deo reconciliare & servare. Item, An Dn. N. Iesus Christus per mortem suam omnibus indiscriminatim reconciliationem cum Deo, peccatorum remissionem, & vitæ æternæ hæreditatem impetraverit, licet non omnibus ca essicaciter applicatur:

Et video viros præstantissimos, atque in Ecclesia Orthodoxa laudatos, diversimo-

de de proposito argumento loqui.

Quos sti modette, candide, & absque Ecclesia perturbatione sententiam suam proponant, neque incedant tanquam hostes crucis Christi) propterea damnare, aut odiosis nominibus insectari nolim. a.

At tamen falva illorum existimatione, atque Ecclesiarum pace, existimo, magis convenire S. Scripturæ, & rationibus indé deductis, si sequentem in modum statuamus.

a. Philipp. 3.1.16.17.18.19. Quotquot itaque adulti sumus, hoc sentiamus, quodsi quid aliter sentitis, hoc quoque vobis Deus revelabit. Attamen in eo, ad quod usque pervenimus, eadem incedamus regula, & idem sapiamus. Estote simul mei imitatores, fratres, & eos considerate, qui ita ambulant, sicut habetis nos pro exemplari. Multi enim incedunt, quos sepe dixi vobis, nunc autem & slens dico, hostes esse crucis Christi quorum sinis este etium: quorum Deus est venter, & gloria ad ignominiam ipsorum. Gal 6.12. Fratres mei, etiams praoccupatus suerti nomo in aliqua offensa, vos spirituales reconcunuate hajusmodi hominem cum spiritu lenitatis: considerans unusquisque temetipsum, & ne tu tenteris. Aligaliorum onera portate: & ita complete legem Christi. & e.

1. Coz. 6.2. & seeqo. Fundamentum aliud nemo potest statuere, prater id quod positum est, quod cst lesus Christus. Quod si quis superadificet super fundamentum koc, aurum, argentum, tapides pretiosos, ligna, senum, stipulam, cujus que opus manifestum siet &c. Si cujus opus manserit quod superadisicaverit, mercedem accipiet: si cujus opus exustum faerit.

damnum faciet: ipse vero servabitur: ita tamen ut per ignem &c.

## Theses quas amplector.

I,

Passionis. mortis, atque meriti Christi est ca dignitas & virtus, ut per se & natura sua abunde sufficiat ad expianda & tollenda omnia omnium hominum peccata, & ad impetrandam ac conferendam omnibus omnino & singulis reconciliationem cum Deo, gratiam, justitiam, & vitam æternam. a.

Ideoque non vantum certis quibusdam aut solis salvandis. sed indisferenter, electis & reprobis, per Euangelij præconium, medicina peccati & mortis, Dominus noster Jesus Christus proponitur & offertur, & ad ejus participationem sive fruitionem, atque æternam salutem per cam impetrandam, omnes promiscue invitantur: omnes & singuli inChristum credere, eique vivere, & adagnitionem veritatis venire, sincere arque seriojubentur; b & qui non credunt in nomen Filij Dei, juste condemnantur. e.

a. Nam est sanguis & meritum filij Dei De sussici. I. Ioh. 1. 7. unigeniti à Patre Ioh. 1. 14. entia mortis quique est Deus 1. Tim. 3 16, Deus verus Christi.

1. Ioh. 5. 20. & benedictus in secula. Rom. 9. 5. Item, lux illa vera illuminans omnem hominem Ioh. 1, 9.

Hujus autem merito quid quaso deesse potess? Quacunque habet Paser, ejus sunt. loh. 16-13. Efficaciam habet, qua ipse potess

fibi fubjicere omnia. Pnilip.3.21. futtinet omnia verbo fuo potente. Heb. 1.3. probavir doctrina & factis miraculofis, se potefatem habere emiliari peccara in terra,

& quidvis præstandi. Matth. 9. 6. b.Ma.28.19. Euntes docete omnes gentes &c.

docentes eos fervare omria, qua pracepivolis. 1. Tim. 2.4. Qui [Deus] omnes homines welt falvari, & ad agnitionem veritatis venire.

c. Marc. 16. 16. Qui crediderit & baptizatus fuerit , fervahitar ; qui vero non crediderit cendemna'itur . k Eoque Eoque fensu Christus recte dicitur pro omnibus sufficienter mortuus, ut omnes, quotquot in eum credunt, ejusque opem expetunt, reconciliationem, peccatorum remissionem, & vitæ æternæ hæreditatem, consequi possint & debeant, d. neque usiius mortalis peccata sint tam grandia, ad quorum expiationem Christi sacrificium non sufficiat; e. nullus etiam ex genere humano ab co ita aut pariter alienus sit, atque Satanas & angeli mali. f.

Atque hac est voluntas & intentio Dei ab aterno, ut mors Christi ita pro omnibus sufficiens sit, g. adeo ut nullam aliam Deus, pro hominum peccatis hostiam aut satisfactionem requirat, sed illam solam, ad omne malum (excepta impoenitentia permanente, & peccato in Spiritum S.) expiandum; h. & contra, ad omne bonum salutare promerendum, sufficientissimam habeat & probet: nulloque alio merito hominibus opus sit;

Nullus proinde ex reprobis, propter defectum Mortis Christi, aut quod sufficiens in eo contra interitum medicina non suerit; sed propter propriam suam ipsius culpam quisque damnetur ac per-

cat. i.

Theses quas affirmo.

H.

Deimpetratione falvi-merito, illud Evangelij præconium, fificæ gratiæ, ve vocatio externa, & fimilia quædam dona fint communia: tamen nec voluit, nec debuit Dominus, indiferiminatim omnes & fingulos homines (etiam eos videlicet, qui nunquam in cum credunt, aut creditui funt, fed fecundum justiffimum divinæ Reprobationis decretum, fub peccatis & ira Dei relinquuntur, ac propter ipsa peccata sua percunt b.) per

Ioh. 3. 36. Qui credit in Filium, habes vitam aternam; qui vero non affentitur Filio, non videbit vitam fed ira Dei manet super eum.

Ioh. 3. 18. Qui non credit , jam condemnatus est : quia non credidit in nomen

unigeniti Filij Dei.

d. Matth. 2. 28. Venite adme, omnes, qui fatigati estis, & ego faciam, ut requie-scatis. Ioh. 3. 17. Non misit Deus Filium suum in mundum, ut damnet mundum, sed ut servetur mundus per eum.

c. Esai. 1. 18. Si fuerint peccata vestra tanquam dibapha, tanquam nix exalbescent &c. vide plura infra ad Thesin 3.

f. Hebr. 2. 16. Non utique angelos affumpsit, sed semen Abrahami afsumpsit.

g. In eo Pater acquiescit, Matth. 3.17.

Et 17.5.

h. Matth. 12. 31. Quodvis peccatum & blasphemia remittetur hominibus: blasphemia vero in Spiritum non remittetur hominibus. vers. 32. Et quisquis locutus fuerit adversus Filium hominis, remittetur ei: quisquis autem fuerit locutus adversus Spiritum S. non remittetur ei, neque in hoc seculo neque in futuro. Marc. 3.29. Sed quicunque blasphemarit in Spiritum S. non habet remissionem in aternum, sed tenetur aterno judicio. Heb. 10. 26. 27. Nam si ultro peccaverimus post acceptam cognitionem veritatis, non adhuc pro peccatis reliqua est hostia : Sed horrenda quadam expectatio judicij, & ignis fervor, qui devoraturus est adversarios.

i. Ioh. 3. 19. Hac est autemcondemnatio, quod lux venit in mundum, sed dilexerunt homines potius tenebras quam lu-

cem: quia sunt eorum opera mala.

Antitheses quas nego.

TI

Præterea, ficuti reprobis ex Christi merito, illud Euangelij præconium, & similia dona sunt communia, ita & voluit & debuit Christus indiscriminatim omnes & singulos homines (etiam eos videlicet qui nunquam in eum credunt, aut credituri sunt, sed ex justissimo Dei reprobationis decreto, sub peccato & ira Dei relinquuntur, atque propter peccata sua percunt) per mortem suam, actu ipso & reipsa, in novum gratiæ sal-

mortem

per mortem suam reipsa in novum gratiæsalvisiæsæsæsæs slatum restituere; eisque reconciliationem cum Deo, omniumque peccatorum remissionem, & vitæ æternæ hæreditatem acquirere seu impetrare. Neque etiam ea prædictum in modum omnibus indiscriminatim impetravit. c.

vificæ fædus & statum restituere; eisque reconciliationem cum Deo, omniumque peccatorum remissionem, & vitæ æternæ hæreditatem acquirere seu impetrare. Ea etiam prædicum in modum omnibus inducriminatim impetravit,

## In Thesin secundam.

. Matth. 20. 16. Multi sunt vecati.

Nam Christus nunquam novit impios istos. Matth. 7. 23. Neque pro cis oravit. Ioh. 17. 9. Præterea improbi isti sunt vasa iræ compacta ad interitum. Rom. 9. 22. eorumque non vult Deus misereri. Ibid. vers. 18. Proinde conseruntur canibus. Psal. 22. 13. 17. Esai. 56. 10. In Tremell. c. 57. 3. Item porcis. Matth. 7. 6. & aperte prohibet Dominus eis Sanctum dari, aut coram eis margaritas projici. Ibid. Quid vero Sanctius, quæ margarita præstantior sanctis.

simo & pretiosissimo Christi merito?

Porrosunt filis Belial, & tenebra, cum quibus nulla communio est Christo. 2. Cor. 6. 14. 13. Zizania, & filis illius mali, sive Satana, Marth. 13. 38. Ioh. 8. 44. projiciendi in fornacem ignis. Ibid. vers. 42. Er procul est ab eis salus, quia statuta Dei non quarunt. Psal. 119. 35. Abominationi sunt Domino. Prov. 15. 26. & procul abest Dominus ab eis. vers. 29. atque ira Dei manet super eos. Ioh. 3. 36. Quod si manet super eos Dei ira, equidem non sunt in statum gratia restituti. Vnde etiam multos Deus neque Euangelis praconio dignatur. Psalni. 147. 19. 20. Indicat verba sua Iacobo, statuta sua Gura sur sus la Nen fecit ita ulli genti, ideoque iura isla non noverunt. Actor. 14. 16. Qui prateritus atatibus sivit omnes gentes suis ipsarum vijs incedere.

. Matth. 20. 16. Multi funt vocati, pauci vero electi.

# Thesis 111.

Sed tantum pro ovibus suis electis, Live 1.delibus omnibus & fingulis, eorumque loco & bono, animam posuit, sive mortuus est Christus; eo sensu, ut corum sit salvificus Sacerdos, propiniator & visima, cos folos Patri suo actu ipso reconciliarit, eisque remissionem peccatorum, justitiam & vitæ eterne hereditatem impetrarit: a.non secus ac si ipsi per eum Dei justitiæ satisfecissent, eique debita fua folvissent.b.Peccatorum autem omnium remissionem Christus idelibus impetravit, itaut non tantum fatisfecerit pro iliis que committunt, tanquam in communi peccati & lapfus forte considerati, aut quæ omnibus sunt communia, sed etiam pro illis quæ sunt singularia, queque committunt, posteaquam funt ad participationem divinę gratię vocati, & per fidem Christo insiti, quecunque demum illa sint. c.

## Antithesis III.

Non autem tantum pro ovibus suis, si-ve fidelibus omnibus & singulis, corumque loco & bono animam posuit sive mortuus est Christus, eo sensu, ut eorum sit sacerdos & propitiator ac victima, eos solos Patri suo actu ipso reconciliarit, eisque remissionem peccatorum, justitiam & vitæ æterne hereditatem impetrarit: neque ita ac si ipsi per eum justitie Dei satisfecissent, cique debita sua solvissent.

Neque etiam pro fidelibus aut infidelibus passus est aliter, quam quatenus in communi lapsus & peccati sorte considerantur. Ĭ.

## In Thesin Tertiam.

- Nam pro his folis Christus oravit. Ioh. 17. 9. Ideirco etiam diserte refertur meritum Christi ad electos & fideles & Christo auscultantes. Marth. 1. 21. Actor. 20. 28. Attendite igitur animum ad vos ipsos & totum gregem, in quo vos Spiritus ille fanctus constituit Episcopos, ad pascendam Leclesiam Dei, quam suo illo proprio sanguine acquisivit. Rom. 10. 4. Nam finis legis est Christus, ad justitiam curvis credenti. Heb. 5.9. Et consummatus factus est autor salutis aterna omnibus ei auscultantibus. Ephel. 5.25. Christus dilexit Ecclesiam, & semetipsum exposuit pro ea. Hinc porto dicitur Dominus animum tuam dedisse pro multis. Esai. 53. 11. justificabit justus servus meus multos; quorum iniquitates ipse bajulaverit. Matth. 20. 28. Sicut Filius hominis non venit ut sibi ministretur, sed ut ministret, detque animam suam in redemptionis precium pro multis. Et 25. 28. Hoc est enim languis meus Novi Fæderis, qui pro multis effunditur in remissionem peccatorum. Item nominatim pro ovibus suis. Ich. 10. 15. Prout novit me Pater, ita & ego novi Patrem, & animara meam depono pro ovibus. Hi & non alij accipiunt remissionem peccatorum per Christi nomen. Actor. 10. 43. Huic etiam omnes Prophete testimonium dant rem: ssionem peccatorum accepturum per nomen ejus quemvis , qui crediderit in eum. Hinc pixrogativa & folida solatia fidelium ac piorum propria: hinc sunt beati, quia eis remissæ iniquitates. Pfalm. 32.2. Rom. 4.6. Hinc certa spes salutis & gloriatio Rom. 5. 10. 11. adversus omnes insultus Satanæ & impiorum. Rom. 8. 3.4.
- b. Namin eum conjectæ sunt iniquitates nostræ, item pæna Esai, 53. 4.5. 6. & pronobis ejus sanguis essuitus Luc. 22·20. & Christus mortuus, Rom. 5.8
- c. Pfalm.103.3 Qui condonat omnes iniquitates tuas, qui medetur omnibus morbis tuis. Tit 2.14. Qui dedit semetipsum pro nobis, ut redimeret nos, ab omni iniquitate.

  1- Ioh.1.7. Sanguis Iesu Christi Filij eius purificat nos ab omni peccato. Inde etiam nunc est advocatus noster. 1 Joh. 2.1.

## Thesis IV.

Antithes. IV.

Atquehec etiam fuit & Patris & Filij voluntas, aut intentio, ut tantum illos, qui effent per veram fidem Christo inserendi, a. non autem, ut indiscriminatim omnes homines in statum gratiæ salvisicæ restitueret, eisque reconciliationem cum Deo, & peccatorum remissionem impetraret ac salutem conferret.

Atque hec etiam suit & Patris & Filis voluntas, aut intentio; ut non tantum illos, qui essent per sidem Christo inserendi, sed etiam indiscriminatim omnes homines in statum gratiæ salvisicæ restitueret, eisque reconciliationem cum Deo, & peccatorum remissionem impetraret, ac salutem conferret.

## In Thesin Quartam.

a. Ioh. 3. 26. Ita Deus dilexit mundum, ut Filium illum suum unigenitum dederit, ut quisquis credit in eum non pereat, sed habeat vitam aternam. Rom. 3. 25. Quem prastituit Deus, ut esset placamentum per sidem in sanguine ipsius ad demonstrationem justitia sua.

## Thesis V.

Antithesis V.

Quoscunque Christus per mortem fuam ita Patri reconciliavit, cifdem omnibus ac folis impetratam illam cum Deo reconciliarionem, omniumque peccatorum faorum remissionem, vere, certo, & abfoluta voluntate applicae & confervat; a non autem tantum conditionata aliqua voluntate, que ab hominis arbitrio dependeat, pradicta bona hominibus applicare defiderat:

Non autem eisdem omnibus ac solis. De applicaquos Christus per mortem suam ita Pa-tione impetri reconciliavit, impetratam illam cum tratæ recon-Deo reconciliationem, omniumque peccatorum fuorum remissionem vere, certo, & absoluta voluntate applicat & conservat: sed tantum conditionata aliqua voluntate, quæ ab hominis arbitrio dependear, prædicta bona hominibus applicare desiderat.

## In Thesin Quintam.

Actor. 5. 31. Hunc Deur dextra sua sur sum sublatum constituit principem ac servato rem, ut det resipiscentiam Is acli & remissionem peccatorum.

Heb. 10. 14. Unica enim oblatione consummavit in perpetuum eos, qui sanctificantur. Rom. 8. 32. Is quiden, qui proprio Filio non pepercit, sed pro nobis omnibustradidit eum, quomodo non etiam eum eo nobis omnia gratificabitur?

## Thefis VI.

Antithesis VI.

In eisdem omnibus & lingulis, quos per Mortem fuam Patri reconciliavit; operatur virtute & gratia sui Spiritus, ita ur veram illam cum Deo pacem habeanr, impetratam reconciliationem animo hilari ac grato agnoscant, vera fide 'am plectantur, inque ea ad finem ufque vita pro ciant, doncciandem per candem Christi mortem ac refurrectionem, consequantur salutem & viram æternam. a.

Arque ita eque late patent reconciliationis & remissionis peccatorum per Christum imperratio, corumque beneficiorum applicatio.

Neque in eisdem omnibus ac singulis, quos per mortem suam Pairi reconciliavit, operatur virtute & gratia sui Spiritus, ita, ut veram illam cum Deo pacem habeant, impetratam reconciliationem animo hilari ac grato agnoscant, vera fide amplectantur, inque ca ad finem usque vitæ proficiant, donec tandem per candem Christi mortem ac refurrectionem confequantur falutem & vitam æternam.

Atque ita non æque late patent reconciliationis & remissionis peccatorum per Christum impetratio, corumque beneficiorum applicatio.

# In Thesin Sextam.

Icrcm. 31. 33. 34. Nam hoc illud est Fædus, quod pangam cum domo Israelis post dies hos, dictum Domini, indam legem meam menti eorum, & cordi eorum inscribam cam, & ero eis Peus, & ipst erunt mihi populus. Non autem solum docebunt amplius quisque amicum suum & quisque fratrem suum dicendo, cognoscite Dominum. quotquot crunt, cognoscent me à minimo corum usque ad maximum corum, di-Etum Domini, me condonare iniquitatem ipsorum, & peccati ipsorum non recordari amplius. Rom. 6.7.10.11. Illud scientes, veterem illum nostrum hominem

cum

cum co crucificum esse, ut aboleatur corpus peccati, ne nos amplius serviamus peccato. Etenim qui mortuus est, liberatus est à peccato. Nam qued mortuus est, peccato mortuus est semel: quod autem vivit, vivit Deo. ita ctiam vos colligite, Fos tum mortuos este peccato, tum vero vivere Deo per Christum Iesum Dominum nostrum. Rom. 5. 10. 11. Nam si quum inimici essemus, reconciliati sumus Deo per mortem siig esus, multo magis reconciliati servabimur per vitam spsias; Reque id solum, veram ettam gloriamur de Deo per Dominum nostrum Iesum Christum, per quem nunc reconciliationem recepimus. Heb. 2. 15. Et liberos redderet, quotquot metu mortis per omnem vitam damnates erant servitutis.

## Thests VII.

## Antithesis VII.

Pro quibus enim quorumque loco Dominus est mortuus ad expianda ipsorum peccata, ad eos omnes etiam frucus restureccionis & intercessionis extenditur, sive ad eorundem omnium resurrexit justitiam, pro cisdem intercedit apud Patrem suum, ad salutem eis efficaciter conferendam.

Neque hac divelli posse, multo minus divelli, arbitror; sed individuo nexu ca ita esse conjuncta, ut quibuscunque impetravit reconciliationem cum Deo, & peccatorum remissionem, essementiam eam applicet, & salutem æternam infallibiliter ac gratiose conservet, & conservet ærernum. a.

Pro quibus quorumque loco enim Dominus est mortuus ad expianda ipsorum peccata, non ad cos omnes etiam frucus resurrectionis & intercessionis extenditur, neque ad corundem omnium resurrexit justitiam, neque pro eisdem intercedit apud Patrem suum, ad salutem eis essicaciter conferendam.

Scd hæc divelli posse, arque etiam sæpe divelli arbitramur, non autem individuo nexu ca ita esse conjuncta, ut quibuscunque impetravit reconciliationem cum Deo, & remissionem peccatorum, eisdem etiam cam applicet, & salutem æternam infallibiliter ac gratiose conferat, & conservetæternum.

## In Thesin septimam.

a. Rom. 4. 25. Traditum morti propier officifas nostras, & suscitatum ad nostri justificationem. Et Cap. 6. 4. 5. Consepulti sumus igitur ei per baptismum in mortem: ut sicut suscitatus est Christus ex mortuis in gloriam Patris; ita & nos nova vita ambulemus. Nam si cum eo plantati coaluimus assimilatione mortis esus, nimirum etiam resurretionis assimilatione cum eo coalescemus. Et 8. 34. Quis est, qui condemnet? Christus is est, qui mortuus est, imo vero, qui etiam suscitatus est qui etiam est ad dexteram Dei: qui etiam interpellat pro nobis.

## Thesis VIII.

## Antithesis VIII.

Ita demum vere & abunde constat impetrationi per Christum præstitæ sua dignitas, necessitas arque utilitas; ita silijs Dei sive pijs omnibus sirma ac solida in vita & morte consolatio: a. non autem, si impretata redemptio nemini attu ipso applicaretur, & nemo per eam servaretur.

Et nihilominus vere & abunde conflat impetrationi per Christum præstitæ, sua dignitas, necessitas atque utilitas, eriamsi impetrata redempsio nulli individuo unquam asu ipso applicata suisset: potuisset que omnibus impetrata esse, & tamen nullis propter intervenientem omnium incredulitatem applicari.

## In Thesin Ostavam.

a. Rom.8.33.3.4.38.39. Quis intentabit crimina adversus electos Det? Deus is est, qui justificat. Quis est qui condemnet? Christus is est, qui mortuus est, imo vero, qui etiam resuscitatus est qui etiam est ad dexteram Dei: qui etiam interpellat pro nobis. Nam mihi persuasum est, neque mortem, neque vitam, neque angelos neque principatus, neque potestates, neque presentia, neque futura, neque sublimitatem neque profunditatem, neque ullam rem aliam conditam, posse nos separare à caritate Dei, qua est in Christo Iesu Domino nostro.

## Thesis IX.

Ita etiam assequitur Christus finem fuum à Deo proprie intentum, quando. non tantum effecit, ut possit hominibus applicari meritum fuum, quibus videlicet vel qualibus Deus velit; siye ut Deus falua justitia sua peccatorem salvare possit, & peccator, non-obstante peccato, salvari; utque novum gratiæ scdus cum peccatoribus & damnationi obnoxijshominibus inire & fancire pofset, & vellet; coque facto universium genus humanum in reconciliationis gratiam assumeret; sed tum demum quando præterea virtute sui Spiritus, redemtis actu ipfo confert illam falvificam Dei gratiam, justitiam & vitam æter-· nam, cæteraque omnia, quæ eis morte sua peperitatque impetravit.

## Antithes. IX.

Ita etiam affequitur Christus sinem fiium à Deo proprie intentum, quando hoctantum effecit, ut possit hominibus applieari meritum fuum, quibus videlicet, vel qualibus, Deus velit; sive ut Deus falva justitia sua peccatorem falvare possit, & peccator non obstante peccato falvari, utque novum gratiæ fædus cum peccatoribus & daimnationi obnoxijs hominibus inire & fancire posser; & vellet; eoque facto vniuerfum genus humanum in reconciliationis gratiam assumeret; non autem rum demum, quando præterea , virtute fui Spiritus, redemtis actu iplo confert illam ialvificam Dei gratiam, justitiam & vitam æternam, cæteraque omnia, quæ eis morte fua peperit atque impetravit.

# In Thesin nonam.

Ioel 2. 27.28.29. Sed agnoscetis in medio Israelis me esse, meque esse Dominum Deum vestrum, & nullum esse amplius: neque erubescent populus meus in seculum. Eritque postea, ut esse amplius pritum meum super omnem carnem, & prophetabunt Filis vestri & filia vestra: Sentores vestri somnia somniabunt, suvenes vestri visiones videbunt. Quin etiam super servos & super ancillas, diebus illis essundam Spiritum meum, Ioh.10.28.. Et ego vitam ateruam do eis, nec peribunt in aternum, nec rapiet eas quisquam è manumea.

Et 14.3. Proficifor paraturus vobis locum: & quum profectus fuero, & paravero vobis locum, rurfum veniam, & asfumam vos ad me ipfum: ut, ubi ero ego, & vos sitis. Et 17. 24. Pater, quos dedisti mihi, velim ut ubi sum ego, & illi sint mecum: ut spectent.

gloriam illam meam,quam dedisti mihi.

## Thesis X.

Ita destinavit Deus Christum in mediatorem cum peculiari intentione ac voluntate, certos quos dam ex genere humano redimendi, eosque æternum salvandi, a.

## Antithes. X.

Ita neque destinavit Deus Christum in Mediatorem, cum peculiari intentione ac voluntate, certos quosdam ex genere humano redimendi, cosque aternum salvandi.

## In Thesin decimam.

a. Ioh.10.19. Pater ille meus, qui mihi dedit eas , major omnibus est : neque quisquam potest eas eriperc è manu Patrismei.

## Thesis 11.

Simulque conflituit ad fruitionem dictorum bonorum hanc conditionem & viam unicam, ut virtute Sp. Sancti per veram fidem Christo inferamur, e-jusque beneficia amplectamur, a Neque decet pios de vlla alia præter eam, quæ sola in S. Literis nobis est revelata, laborare; & inquirere, an non alia conditione & modo, quamper Fidei medium potuisset meritum Filij sui nobis applicare, atque æque operum quam sidei conditionem ad salutem præscribere?

## Antithesis 11.

Constituit quidem ad fruitionem dictorum bonorum hanc conditionem & viam, ut virtute Sp. Sancti per veram fidem Christo inseramur, ejusque beneficia amplectamur; ar tamen non erit indecens pijs, si insuper statuamus, quod potuisset, si voluisset, alio modo, quam per fidem, meritum Filij sui nobis appliacare; sive æque operum atque sidei constitionem ad salutem præseribere.

## In Thefin undecimam.

Ioh.3.36. Qui credit in filium, habet vitam eternam, qui vero non assentitur Filio,

non videbit vitam, sedira Deimanet super eum.

Et cap. 5.24. Amen amen dico vobis, qui sermonem meum audit, & credit ei qui misit me, habet vitam aternam, & in condemnationem non venict: sed transvit à mortem vitam. Actor. 10.43. Huic etiam omnes Propheta testimonium dant, remissionem peccatorum accepturum per nomen ejus quemvis, qui crediderit in eum.

Deutr. 29. 29. Qua occulta funt , penes Dominum Deum nostrum funto: at qua revelata, nobis & filys nostris usque in seculum revetata sunt , ut faciamus omma verba

huius legis.

Henricus Ifelburg. Th.D. & in Ecclefia ac Schola Brem.Iefu Chrifti fervus. De Secundi Arriculi

# REMONSTRANTIVM

QVI EST

# De Vniversalitate meriti mortis Christi Controversa quæstione,

An Iesus Christus mortuus sit pro singulis homini, bus, itaut per mortem crucis reconciliationem & peccatorum remissionem omnibus hominibus impetrarit.

## I V D I C I V M.

I.

M Ortis Christi ea est dignitas, pretium, potentia, valor ac sufficientia, ut ad omnium actingulorum hominum reconciliationem cum Deo & peccatorum remissionem promerendam, acquirendam ac impetrandam ei prorsus nihil desit.

## 11

Non folum Dei Patris Filium in mortem tradentis, verum etiam Filij mortem obcuntis confilium, fcopus & intentio est omnibus ac singulis hominibus peccatoribus preciosissima ista morte & passione acquirere, impetrare, ac promereri, ut, si resipiscant, quando doctrinæ capaces sunt, & in Christum credant, cum Deo reconciliari & remissionem peccatorum accipere possint.

#### HI.

Christus ex suo & Patris sui consilio passus & mortuus, morte & passione sua omnibus ac singulis hominibus peccatoribus sufficientissime promeruit, ut, si modo resipiscant, & credant, possint Deo reconciliari, scu in gratiam & sinum ejus restitui.

#### IV.

Christus de consilio & voluntate sua pariter ac Patris sui, morte & passione sua omnes acsingulos credentes, eosque solos actu Deo reconciliavit, & in sinum ejus restituit: impanitentibus veto, in incredulitate ad finem pertinaciter commanentibus, aut precium mortis Christi contemtim habentibus, & in Sp. Sanctum peccantibus, neque actualem reconciliationem cum Deo, neque remissionem peccatorum & vitam arternam acquisiuit & impetrauit.

#### V.

Hanc ego destrinam, tanquam verissimam, Scripturis, naturæ rei, Ecclesiæ, nominatim quoque Bremensis confessioni, Patrum & Theologorum qua vererum, qua recentium potieri & communiori sententiæ consentaneam, in Ecclesia Dei necessario, pure & sancte rerinendam ac desendendam esse eenseo, tum ad Dei gloriam, quæ sic illustratur, ut ullius in vocando veracitas, in jubendo equitas, in comminando justitia, omnibus Scripturam serio meditantibus patescat: tum ad vocatorum in vera side ac pietate edificationem, prosectum & consolationem; tum denique ad diversarum hæresium, doctrinam hanc, Scopulorum ad instar circums stentium ses sultationem & resultationem.

Quaptopter Scripturis & experientiæ contraria dogmata funt, & ab Ecclesia Dei averruncanda,

i Christum

r. Christum pro omnibus & singulis hominibus non modo quantum ad sufficientiam, sed & quantum ad efficaciam Aúrge mortuum esse, illos etiam, qui non salvantur, à morte liberasse, regenerasse, justificasse, sanctificasse, inque sinum & gratiam Dei restituisse & salvos secisse: adeo ut omnium Turcarum, Saracenorum, Centaurorum & Canibalum liberi eque sancti nascantur, atque Christianorum.

2. Deum destinavisse Christum in Mediatorem ante omnem affectum, volunta-

tem & intentionem miserendi humani generis lapsi.

3. Merito Christi potuisse constare suam dignitatem, necessitatem & utilitatem,

etiamsi nulli individuo unquam fuisset applicatum.

4. Omnes homines poruisse manere incredulos, etiam respectu decreti Dei: quum nullum sit decretum ita esticaciter dandi sidem, ut quis possit & velit sincere acconstanter credere.

5. Finem mortis Christi nullo modo suisse ejus applicationem.

6. Posita mundi redemptione per Christum, nilislominus tamen potuisse Deumi eonditionem operum adsalutem consequendam præseribere.

7. Intentionem Dei Filium in mortem tradentis fuisse, absolute omnibus conferre

falutem.

- 8. Precium redemptionis Christi esse efficax ac reconciliandos Deo actu omnes homines.
- 9. Deum omnes & singulos homines ex æquo dedisse Christo redimendos & servandos.

10. Qui in impœnitentia commoriuntur, ijs adhuc esse ius in morte Christi.

11. Proprium & integrum mortis Christi finem tantum suisse, ut Deo possibilitatem & velleitatem sederis gratuiti cum hominibus ineundiasserret.

12. Christum cum morte & sarisfactione sua non esse donum seu promissum Novi

fæderis,

13. Voluntatem & intentionem Dei omnibus & fingulis Christimerita applicandisusse, tantum conditionatam, seu desiderium, ex quo scilicet omnibus ea applicare vellet, si Novi Fæderis conditiones prescriptas præstarent; non autem essicacem gratiam operandi sidem in certis hominibus &c.

Ita & non aliter de hac quæstione apud animum meum sentio & judicos sententiam & judicium hoc meum ubi & quandocunque usus suerit, Deobene juvante, demonstraturus, id quod hac manutestor;

Ludovicus Crocius. S. Theol. D. Reip. Bremensis ad Synodum Nationalem delegatus.

## BREVE EXAMEN

Quæstionum controversarum circa secundum Articulum inter Remonstrantes & Orthodoxos.

DE

Gratia & meriti Christi Universalitate.

# Embdensium Ministrorum.

Quæritur

A N Christus pro solis electis, issque qui servantur mortuus sit: anvero etiam pro aliis hominibus? Hoc postremum assirmant Remonstr. Coll. Hag. pag. 139. & pag. 184 Brandij.

II. An

An Christus mortuus sit pro omnibus omnino hominibus? Affirmant Remonst. Coll. Hag p. 141. & 171. in fine Brandij. Ad Walachr. p. 51.l.2. & 13. ubi dicunt, Christum pro omnibus individuis tam percuntium, quam servandorum mortem obijsse. Et Remonstr. Geldri pag. 47. Dicimus simpliciter; Christum absque discrimine mortum esse pro his & illis hominibus, consideratis ut lapsis & peccato obnoxijs, abinitio mundi ad sinem usque. Iidem Geldri pag. 59. actuum Synodal. dicune, Christum pro omnibus & singulis ab initio mundi ad sinem, sive pecnitentibus siuc impænitentibus impetrasse remissionem peccatorum & reconciliationem cum Deo.

Hisce opponimus hanc Thesin.

Christus pro solis ovibus suis, hoc est, electis, nequaquam autem pro hoedis animam suam possuit Ioh.10.15. Quæ Thesis cum in Collatione Hag, a venerandis Fratribus pluribus probata sit, à probatione longiore nunc superfiedemus. Sequitur, Quæstio.118.

An Ordinatio Passionis & mortis Christi ordine antecesserit Flectionem ad salutem &c. Assirmant Remonstr. Coll. Hagiensi, pag. 201. Brandij. Ad Wasachr. p. 49. lin. 33.34. Armin. in articul. perpend. pag. 20.

Antithesis nostra.

Ordinatio Mediatoris, ejusque passionis & mortis, ordine posterior est Electione ad salutem, & est medium exequendæ Electionis. Sie enim Esai. 53. 10. postquam de passione & morte Christimultis actum esset, dicitur, voluntas, vel decretum, & beneplacitum Domini per manum ejus prosperabitur. Sed hoc cum in considerationibus nostris ad s. Articulum polixe probatum sit, non adjicimus nunc plura.

An Christus mortuus sit pro omnibus ex intentione, consilio & decreto Parris. Affirmant Remonstr. Coll. Hag.pag.143.& 175.lin.28.Remonstr. Geldri pag.15.& 60.

Quæstio. iv.

Antithesis nostra.

Christus ex intentione, consilio & decreto Patris pro solis electis mortuus est, Ratio, quoniam,

1. Quod Deus intédit, & ex decreto & confilio fuo fieri vult bonú, illud etiá efficit. Sed omnes homines per mortem Christi saluos non efficit. Ergo non intendit hoc.

neque fieri vult.

2. Si Deus aliquid intendit & decrevit, quod tamen non fit, non consequitur confiliorum suorum sinem; & siunt multa præter propositum ejus. At Deus, secundum Remonstrantes, intendit, decrevit & vult, ut per mortem Christi omnes salventur, quod tamen non sit. Ergo non consequitur consiliorum suorum sinem, & siunt multa præter propositum ejus: Quod dictu absurdum, imo blasphemum est. Ergo & illud.

3 Si Christus ex consilio, intentione & decreto Patris pro omnibus mortuus est, sequitur non esse quorundam Electionem, neque quorundam Reprobationem. Sed probavimus supra esse electionem & reprobationem. Etgo Christus ex consilio, in-

tentione & decreto Patris non est mortuus pro omnibus.

4 Si Christus ex intentione & consilio Patris, pro omnibus mortuus est, Deus se habet æque & codem modo erga omnes. Item, Gratia salutifera esse tuniversalis.

Sed Deus non habet se codem modo erga omnes, neque gratia ejus est vniversalis, Si enimhoc,

Vbi i. Electio gratuita?

Vbi 2. Vocatio gratuita quorundam, ut Ifraelitarum Deut.4.7. pfalm.76. & 147. Non fecit ita ulli genti.

Vbi 3. fœdus cum Abrahamo initum, non cum alijs?

Vbi4. vocationis gentium mystetium, cuius toties apud Prophetas sit mentio? Vbi5. singularis ille savor, amor, gratia, qua suos electos prosequitur Dominus?

Plura videantur in Collat.Hag.& alibi.

An Chtistus non applicet omnibus, quibus impetrauit remissionem peccatorum Quastio. \* & reconciliationem cum Deo.vel, an non sit omnium intercessor, quorum est reconciliator, & pro quibus mortuus est.

Negant expresse Remonstr. Coll. Hag.pag. 172.lin.6.&seqq.Item pag.181.

Remonst. Geldripag.48. & 60. Advers. Walachr.pag.52.lin.32.33.

Antithesis nostra, eaque Orthodoxa.

Christus pro quibus est mortuus, pro illis etiam est resuscitatus, pro illis sedet ad dextram Dei, pro illis etiam interpellat, essque beneficia parta applicat. Rom. 8.34. Probamus.

1. Ex Rom. 8.32, Qui proprio Filio suo non pepercit, sed pre nobis omnibus tradidit eum, quomodo non ille gratificaretur nobis omnia cum eo? Quomodo itaque ille non interce-

deret proillis suaque beneficia illis applicaret, pro quibus mortuus est?

2. Christus est summus noster Sacerdos, qui non solum Sacrificium pro nobis obtulit, sed etirm pro nobis orat Ioh. 17. Oro pro omnibus, qui credituri sunt per sermonem eorum in me. Ipse autem semper exauditur. Qua itaque hachominum dementia est, quis suror, velle partes sacerdotij Christi separare?

3. Christus est Servator merito & efficacia, Matth. 3. Baptizat Sp. Sancto & igni.

Luc. 14. facit ut cordanostra ardeant.

- 4. Si merito tantum servat, non esticacia, tum non est persectus servator. Sed est persectus Servator, qui potestinos servare πανπλῶς Hebr.7. Blasphema itaque nobis vox est, dicere, Christum esse tantum merito salvatorem, non esticacia, vel Christum impetrasse tantum remissionem peccatorum, non beneficij parti applicationem. Christus enim sanguinis sui pretiosi essusone utramque nobis meruit, & remissionem peccatorum, & Spiritum Regenerationis, qui per sidem beneficia sanguine Christi parta nobis applicat. Venit enim ut destrucret in electis oninia opeta Diaboli.
- 5. Adde, ubi remissio peccatorum est, ibi salutem, & vitam esse, ut loquitur Lutherus. Et Psalm 32. Beati quorum remissa iniquitates sunt. Vbi ergo est impetratio remissionis peccatorum, ibi etiam est beneficij parti applicatio. Alioqui quomodo possunt beati dici? Donum procul ostentatum & non reipsa communicatum, neminem beate potest.

Summatim ut dicamus, pugnat hæc doctrina de Vniversalitate redemptionis & im-

petratione remissionis peccasorum pro omnibus hominibus.

1. Cum Dei omnipotentia. Impetrari enim voluit beneficium, quod propter hominum malitiam non potest applicare.

2. Cum eius sapientia. Intendit enim aliquid, quod non assequitur. De conditio-

nata Remonstrantium intentione postea.

3. Cum eius justiitia. Accepit enim à Filio plenam satisfactionem, & tamennon recipit omnes in gratiam.

4. Cum summo cjus amore. Sie enim dilexit Mundum, ut Fisium suum unigenitum daret. Quis autem obsecto Filij essetamor, aut quis eius usus, sinon simul sie dem daret in Fisium suum?

5. Cum fummo Fili amore; qui fic, cum inimici adhuc essemus, nos dilexit, ut pro nobis mortuus sit Rom. 5. Et ille beneficium tanto sudore, tam pretioto sangui-

ne partum, reipía non applicuit illis, quibus idmeruit?

Tanta nihilominus hotum hominum audaera elt , ut in resp. ad Walachr. p. 52 dicere aufine, Christum mortuum esse adæquate pro omnibus hominibus, resurrexisse autem & intercedere cum falvandi intentione adequate pro fidelibus taritum. Quod postremum si verum est, sequitur, Christum non esse pro omnibus hominibus ada quate cum falvandi intentione mortuum. Quid itaque movit Christum, ut adæduske pro önibus,moreretursh non cü intentione omnes falvandl mortuus eft? Poffuntne had due fimul fub fiftere, Mori adaquate pro omnibus & Mori fine intentione falvādi onines? Ergo Chriftus fruftra pro maxima hominum parte mortuus eft : fruftra pro maxima hominum parce remissionem peccatorum & recóciliationem cum Deo iropetravir, fruitra pretioium fuŭ fanguinem, maximam hominum partequod attinet, effudit;maxima enim hon:inum pars non fir iummi istius beneficii, remissionis peccatorum particeps. Sed mittamus tenebriones iftos, qui vespertilionum instar, noctupotius quă interdiu ambulăt, tenebritq magis quam luce delectantur. & ut fœtidæ fues in luto cumvoluptate quadam fe volutant: Ita in hareticle fuis fomnijs & figmentis mirifice se oblectant. Sincere enim dicimus, illum hominem, qui Christi meritum & efficaciam, vel impervationem remissionis peccatorum, & applicationem illius benefeij leg: vie, anobis pro heretico haberi, quem, nisi inquinari ab co velimus, summo fudio divitare oporteat.

Ev quibus ontaibus falfu effe evincitur, quod dicunt, præstitæ Christi meditationi staro utal-cate mabande constare potuisse, etiams impetrata redemptio nulli unquam individuo applicatas salates, cum sinis mortis Christi proprius no sucrite jus applicatio.

An Christus metito Mortissuæ, ita reconciliarit Deum Patrem humano generi Quæst. vv. universo, ut Pater propter illius meritum salua justitia & veritate sua novum gratiæ sædus cum peccatoribus inire potuerit & voluerit? Affirmant Remonstr. Thes. exhibit. de 2. Articulo, & passim alibi.

Resp. Quum hic multa lateant abscondita, quæ brevi tempore discuti nequeunt, quod etiam nunc non est nostri propositi: huic Remonstrantium Thesi hasee Anti-

theses opponimus.

1. Deus fa dus gratiu non solum eum omnibus gentibus ultimis hise temporibus, sed etiam eum Abrahamo, ejusque posteris in V. T. & longe antea eum primis parentibus pepigit. Ideoq; fædus eum Abrahamo initum adipsam sæderis substantiam quod attinet, non est diversum à fædere eum omnibus populis sub N. T. inito, sed est unum, idemque.

2. For dus hoc duo primaria beneficia ubiq. cum in Vet. tum in Novo Testamento complectitur, nimirum, gratuitam peccatorum remissionem, & inscriptionem legis in

cordibus nostris, lerem. 31. 32.

3. Gratuitum hoc fa dus morte Christi confirmatum est, qua & remissionem peccatorum & inscriptionem legis per Spir.in cordibus nostris nobis commerciit. Hebr. 8. & 9.

4. Ideoque Christus per mortem suam non tum demum acquisivit Patri possibilitatem & velleitatem, qua salva justitia & veritate sua fœdus gratiæ cum peccatoribus inire potuerit & voluerit: sed ipse Christus cum omnibus per mortem ipsius partis beneficijs ipsissimum & primarium N. Fœderis donum est, cum illud fædus ipse qui verus Iehova est, sua morte stabiliverit.

5. Conditiones Novi Forderis, quas vocant, exdem sunt ab initio mundi, & ante

natum Christum, & post ejusin mundum adventum.

6. Conditiones N. Foderis non tantum præceptæ sunt, sed etiam promissæ. Ita nimirum, ut Deus Foderis gratuiti auctor, se sidem & resipiscentiam, quam à confoderatis suis postulat, daturum promiserit, illudque quod promisit reipsa præstet.

7. Qui conditionis N. Fæd. impletioni vitam & falutem adscribunt, Deo & Christo sum honorem suffurantur, & vivam consolationem afflictis conscientijs eripiunt, adeoque ipsam peccatores salvandi rationem in S. Scriptura propositam subvertunt. Et hoc quæritur sub involucris illis verborum Thesi 2. exhibita positorum.

An voluntas Dei, meritum Christiapplicandi, sit conditionata, si scil: conditiones N. Quæstio vi se Fa deris homo adimpleat. Affirmant Remonstr. passim: videatur Thesis 2. exhib. Et ad VVal. p. 51. ubi dicunt, Hanc conditionem quoties negligit homo, non assequitur

illud quod intendit Deus. Antithesis.

Eriamsi fidem & resipiscentiam à suis confœderatis requirat Deus, nequaquam tamen propterea voluntas ejus conditionata est, neque ab impletione illarum conditionum voluntas Dei meritum Christi applicandi dependet. Cum impletio harum conditionum purum putum Dei donum sit, qui dat velle & perficere, & nullo modo homini tribui possita debeat.

Rationes.

I Si voluntas Dei dependet ab impletione conditionum abhomine præstandarum;se-

quitur, Deo non fuisse nota opera ejus ab omni ævo, Actor. 15. 18.

2. Sic Deus esser impotens ac infirmus. vult enim idque serio, ut loquuntur, aliquid

fieri & impleri, quod samen non fit.

- 3. Sic Deus pender ab homine, non homo à Deo. vult enim Deus, inquiunt, omnes homines implere conditiones hasce, ut omnes salvi siant. Cur igitur non siunt salvi? Quia, dicunt, nolunt implere Novi Forderis conditiones. Ergo, omnia ab homine nolente, vel volente dependent.
- 4. Pugnat hoc cum ordine & natura causarum. Vbi enim hic prima causa, quæ ordidinat & disponit secundas? Imo hac ratione secundæ causæ ordinant primam, & prima à secundis dependet.

5. Hac ratione homo semetipsum eligit, gratiam oblatam sufficientem acceptando:

vel semetipsum reprobat, candem repudiando.

6. Sic gloria non est ejus qui miseretur quorum vult, sed ejus qui oblatam conditionem amplectitur, aut respuit & aspernatur.

7. Sie decretum Dei pendet à præscientia ejus, non præscientia à decreto.

8. Sic malitia humana vincitur Dei bonitas: & homo, Sarhan, mundus, caro, funt

Deo

Deo potentiores. Deus enim ajunt, vult, ut omnes homines salvi fiant, homo autem non vult.

9. Sie Deus non dat homini aliam gratiam, quam quæ est in hominis potestate vel accipere vel repudiare.

10. Hac ratione voluntas Dei incerta relinquitur & pendet in dubio, donec condi-

tio ab homine impleatur.

Quæst.viii. An reprobi teneantur credere Christum prose mortuum este. Hanc quæstionem movent Remonstr. Thes. 4. exhibita. Respondemus paueis: Cum electi & reprobi in hac vita permixti sint, Matth. 24. 40. Duo erunt in agro, alter accipietur, alter relinquetur; cumque utrisque conjunctim verbum predicetur, nemo hominum scire potest, quinam sint reprobi, ideoque suxta caritatis judicium bene de omnibus speramus. Monstrent itaque nobis Remonstrantes, si possunt, quinam reprobi sint, & tum dispiciendum estet, quid credere reprobi debeant.

Objiciunt: Sed mandat Deus omnibus quibus verbum prædicatur, ut credant.

Respondemus, esse quoddam mandatum obedientiæ, quoddam probationis. Mandanti itaque Deo parent electi divinitus ad parendum tracti. Reprobi autem vel omnino non obtemperant, vel credunt tantum ad tempus side accoraço, postea desiciunt. Sic probantur, ut manifestum siat, quid lateat in cordibus ipsorum. Produnt itaque tum in delitatem suam & corruptam naturam, quæ quidem ipsis connata, nequaquam autem à Deo insusa est.

Et hoc quidem ad quæstiones ex Thesibus ipsorum cum exhibitis tum distatis exceptas, responsum esto.

Cæterum, cum huic Hydræ, capite uno resecomulta alia renascuntur; aliæ etiam ex superioribus ortç eisque annexe Remonstrantium, circa secundum hunc Articulum,

errone a opiniones paucis indicanda & considerande erunt.

Cum itaque de sua impetratione remissionis peccatorum & reconciliatione cum Deo, passim & multis in locis crebram faciant mentionem, eoque imperitos sallant, ac si multum Christo ejusque merito tribuerent, quo totum Mundum Deo reconciliarit, extrahendi erunt è suis latebris, ut fraus corum magis magisque innotescet. Et videndum, quid ipsis sit impetrare remissionem peccatorum omnibus hominibus.

Quando itaque dicunt, Christum merito mortis sua impetrasse omnibus remissionem peccatorum, nullo modo sentiunt, quod pra se serre videntur, Christum merito mortis sua pro peccatis hominum plene satisfecisse, & Σύτρος nostro nomine persolvisse. Nihil minus. Negant enim ubiq; Christum pro peccatis plene & perse e satisfecisse.

Armin, artic perpend pag. 34. perpendendum censet, An homo electus, in Christo ponam luerit & obedientiam prastiterit reipsa, an vero æstimatione tantum divina.

Idemibid. pag. 33. perpendendum, An actus obedientiæ à Christo præstiæ, qua justificamur, non suerint ei impositi secundum peculiare mandatum Patris, & peculiare pactum à Patre cum ipso initum.

Idem ad Hippol. ( ... ... ) 2, 6. quasi, inquit, Deus Christum ejusque justitiam no-

bis imputer, id est, pro nobis in justitiam, quod fieri nequit.

Ibidem. Non nego obedientiam Christi nobis imputari, id est, pro nobis & nostro bono præstitam censeri.

Ibidem, prima facie folij, Dico fidem nobis imputari adjustitiam propter Christum & justitiam ejus.

Episcop. Thes. 4. dejustific. pag. 63. Iustitia Christi proprie non est quod nobis imputatur, sed id propter quod nobis imputatur in ipsum credentibus justitia.

Remonstr. ad Atticulos Delphenses Antithesi 1. dicunt, Deum potuisse ex summa autoritate & libera potestate absque satisfactione, imo vel verbo vel nutu peccata remittere.

Propterea ijdem Thes. 2. de plena satissactione, proverbis, loco nostro, substituerunt verba pro nobis.

Videatur etiam antithesis eorum 3. ad 1. Artic. ubi latet Socinianismus.

Iidem Artic. 2. Antithesi. 1. sic loquuntur: Quod si vero per justitiam, quajustificamur, fides intelligitur, existimamus absque theseos contradictione, id de eaassirman posse, (nimitum, eam secundum gratiosam Dei æstimationem pro justitia ex gratia haberi) quippe quæ secundum S. Scripturæstylum propter merita Iesu Christi

ex me.

Quastio 1x.

ex mera gratia & gratiosa Dei astimatione in justitiam nobis imputetur. Ideoque, si per justitiam, qua coram Deo subsistimus, intelligatur sides, ea ratione, qua supra in justitiam nobis imputata est, non possumus rejicere, quod illa justitia etiam in nobis sit.

Ex hisce & multis alijs liquido apparet, toties in Coll. Hag. illam impetrationem remissionis peccatorum & reconciliationem cum Deo, ad fallendum incautos iteratam, Remonstrantibus non esse solutionem remonstratibus non esse solutionem remonstratibus non esse solutionem remonstratibus non esse solutionem remonstratibus non esse solutionem remonstratibus non esse solutionem remonstratibus non esse solutionem remonstratibus non esse solutionem remonstratibus non esse solutionem remonstratibus non esse solutionem remonstratibus non esse solutionem remonstratibus non esse solutionem remonstratibus non esse solutionem remonstratibus non esse solutionem remonstratibus non esse solutionem remonstratibus non esse solutionem remonstratibus non esse solutionem remonstratibus non esse solutionem remonstratibus non esse solutionem remonstratibus non esse solutionem remonstratibus non esse solutionem remonstratibus non esse solutionem remonstratibus non esse solutionem remonstratibus non esse solutionem remonstratibus non esse solutionem remonstratibus non esse solutionem remonstratibus non esse solutionem remonstratibus non esse solutionem remonstratibus non esse solutionem remonstratibus non esse solutionem remonstratibus non esse solutionem remonstratibus non esse solutionem remonstratibus non esse solutionem remonstratibus non esse solutionem remonstratibus non esse solutionem remonstratibus non esse solutionem remonstratibus non esse solutionem remonstratibus non esse solutionem remonstratibus non esse solutionem remonstratibus non esse solutionem remonstratibus non esse solutionem remonstratibus non esse solutionem remonstratibus non esse solutionem remonstratibus non esse solutionem remonstratibus non esse solutionem remonstratibus non esse solutionem remonstratibus non esse solutionem remonstratibus non esse solutionem remonstratibus non esse solutionem remonstratibus non esse solutionem remonstratibus non esse solutionem remonstratibus non esse solutionem remonstratibus non esse solutionem remonstratibus non esse s

Quiditaque, quaris, est ipsis hac impetratio remissionis peccatorum?

Responsionem vide in Collat. Hag. pag. 172. latin. Brand. ubi sicajunt: quando dicimus, Christum omnibus remissionem peccatorum impetrasse, sententia nostra est, Christum Dei sustitie satisfacientem hoc essectisse, ut Deus sine justitie sux lassone, peccatori januam iterum aperuerit gratiæ sux, quamvis nemoad illius gratiæ communionem est ingressurus nisi per sidem. Hoc igitur discrimen inter impetrationem & ipsam peccatorum remissionem bene expensium &c.

Vide ctiam Thesin 2. exhibitam de 2. Articulo, ubi dicunt, Christum merito mortissuæ hoc estecisse, ut Deus fædus gratiæ cum peccatoribus salva justitia sina inire po-

tuerit & volucrit.

Proprijs itaque ipsorum verbis hasce ponimus Theses,

1. Interimpetrationem remissionionis peccatorum, & ipsam pecatorum remissionem magnum est discrimen.

2. Impetratione remissionis peccatorum Christus hoc tantum effecit, ut Deus potuerit peccatoribus januam gratiæaperire, ut per observationem conditionum N. Fæderis ingrediatur, quicunque volet.

Hic videmus non latentem tantum, sed manifestum Socianismum una cum Pelagianismo.

#### Antitheses nostre.

- 1. Christus sanguinis sui pretiosi essusionen non tantum sictitiam illam & nullo Dei verbo munitam impetrationem remissionis peccatorum, hoc est, januæ gratiæ apertionem, vel potentiam & possibilitatem aperiendi januam gratiæ nobis commeruit; sed reipsa plenissime pro omnium electorum peccatis satissecit, λύσεον perfectissimum persolvit, nosque redemit non auro nec argento sed pretioso suo sanguine, 1. Pet. 18. 19. Et magno precio emit. 1. Cor. 6. 20. Catech. Heidelb. quæst. prima. Contrarium Socianismum plane abominamur.
- 2. Christum, ejusque meritum vera side apprehendere atque ita per januam gratiæ ingredi nemo potest per imaginariam illam susficientem, sed santummodo per esse cem gratiam, qua Deus electis suis non tantum velle credere, neq; tantum posse credere, sed utrumque largitur, ut nimirum actu ipso homo credat, atq ita non suis viribus ullo modo, sed solius Dei beneficio per januam gratiæ ingrediatur. Contrarium Pelagianismum omnino repudiamus.

Hac paucis de speciosa illa Remonstrantium imperarione remissionis peccatorum, & ex parte etiam, de sistitia illorum applicatione, de qua paucula tamen adhuc subjiciemus.

#### Sequitur itaque:

Quomodo nimirum impetratio remissionis peccatorum, & reconciliationis cum Quæst. x. Deo nobis applicetur, ut plena sit peccatorum remissio. Hic Hercule aliquo ad expurgandum hoc Augiæ stabulum opus esset. Atque utinam super hisce possemus audire viva voce ipsorum declarationem propriam.

Sed, sit aliquid prodire tenus, si non datur ultra. Ex ipsotum scriptis consideremus itaque.

1. Quis applicet. 2. Quo medio. 3. Quid.

De primo. Quis itaque applicat? Idem, inquiunt, qui impetravit remissionem peccatorum, nimirum Christus. Sed Quomodo? vel dat verbum illudque prædicari curat, vel alia ratione & modo utitur ad revelandam suam voluntatem, vel etiam Angelum mittit. Collat. Hag. pag. 192. Deinde hisce externis medijs addit sufficientem gratiam, sisaltem homo velit. adversus VValachr. pag. 52. lin. penult. & pas-

1 2 fim

fim alibi. Hic videmus iterum falutem hominis non pendere à Deo, fed ab ipso homine, qui si vult, potest adjutus sufficiente gratia beneficium hoc sibi applicare, aut, si nolit, repudiare. Oreitaque Christo hanc applicationem, reipsa autem ipsi homini tribuunt.

Antithefis.

Solns Deus remissionem peccatorum & justitiam morte Christi partam efficaciter nobis applicat, ita ut justifiam Christi nobis, ac si nostra propria esset, gratis imputer, quam nos fide, quæ purum putum Dei donum est, tanquam manu apprehendimus. eaque apprebenfa in folius Christi merito & Dei cxlestis Patris gratuito savore, merito Christi parto, acquiescimus.

Vt de secundo hoc, nimirum, de Medio, quo impetratio remissionis peccatorum homini applicatur, nonnihil adjiciamus, tenendum, etiamfi subinde sateri videantur. illud ficri per fidem, nihil tamen aliud illis propositum este, quam ut suis amphibolijs incautos decipiant. Adversus VValachr. enim p. 86. expressis verbis hoc negant, cum dicunt, Fides utique justificans non est, qua quis credit sibi remissa esse peccata.

Et Episcop. Thes. v. & 6. de justific. expresse negat, sidem esse instrumentum apprehendens justitiam quæ imputatur. Et dicit, esse conditione, fædere Euangelico prescriptam& requisitam, fine qua Deus remittere peccatum, & imputare justitiam non vult.

De Terrio. Quid itaqiillud eft, inquis, quod nobis applicatur & imputatur? Eft feilicet ipse sidei actus, qui gratiose pro justitia habetur per gratiosam Dei dignationem. Quapropter meritum Christi ipsam bdemad justitiam imputat.

Sic Arminius ad Hippol. Ipsum fidei a fium, 70 credere dico, imputari in justitiam,

idque proprio sensu non metonymice. Videantur ibidem similia multa.

Sicad V Valachr. p. 84. Deus, inquiunt, qui in fædere legali exadiam mandatorum suorum obedientiam exigebat, nunc in sædere Euangelico sidem exigit, & illam gratiosa æstimatione propter meritum & omnibus numeris exquisitissimam Christi obedientiam, habet loco legalis obedientia.

ibid. pag. 85. lin. 2. & feqq. ibid pag. 86. circa medium.

Ibi communis nostrorum Theologorum sententia est, remissionem peccatorum

esse fidei consequens & esse num &c.

Et Remonstr. in Coll. Delphensi Artic. 2. Antith. 2. Sentimus, inquiunt, Deum in nostri justificatione itaad fidem respicere, ut eam æstimet pro obedientia, secundum postulatum & legem Enangelicam præstita. Et paulo post, Statuimus Deum sidem nostram nobis imputare pro obedientia, eamque, & nes in illa acceptes habere.

Sic videmus, quod folius Christi merito & satisfactioni tribuendum erat, illud à Remonstrantibus ipsi fidei actui secundum gratiosam Dei æstimationem tribui. An

non hoc est to tum salutis nostre fundamentum subvertere?

Si nunculterius quifpiam in mysteriorum ipsorum adyta penetrare gestiat, & quarere, quidnam ipsissit f des illa, quæ nobis imputatur ad justitiam, in labyrinthum inextricabilem se conjiciet.

Ideoque & hoc tantum attingimus.

Episcopius Thesi 3. de preceptis N. Fæderis dicit, Fidem esse assensum siducialem Euangelio adhibitum, quo argumentis, five intrinfecis, five ipfi Euangelio infitis perfuafus, ftatuo vera esse omnia ea quæ Euangelio continentur, inque Deo per Christum definitione confido & acquiesco.

Vt autem liqueat, parum Orthodoxi huic definitioni inesse, videatur Thesis quinta, ubi dicit, Fiduciam specialis misericordix, qua credo remissa mihi esse peccata gratis, non effe effentiale fidei constituens, sed tantum consequens.

Thesi 6. dicit, Obje: um sidei esse totam veritatem Euangelicam. In quibus omni-Christ. c. 2. bus multæ latent ambiguitates & expressant falsitates, quibus cruendis, explicandis & refutandis, non datur hic locus, neque sufficit tempus.

Progredimur ad alias quafdam queftiunculas.

An infideles possint dicere, Christian pro se mortuum esse vere: Item, quis est qui nos condemnet? Affirmant Remonstr, Coll. Hag pag. 187. & repetunt p. 88.ubi addunt, Fideles hoc posse diceread consolationem stameinsideles ad historicam narrationem, qua ad fidem ducantur &c.

Quæst. x1.

Cum hac

convenit definitio Socimana in libro de officio hom.

sub finem. Quæst. x11.

Anti-

### Antithelis.

Nulli, nisi ii in quibus nulla est condemnatio, qui que non secundum carnem, sed secundum Spiritum ambulant, & qui acceperunt Spiritum non servitutis, sed adoprionis, possunt dicere, Christus est pro me mortuus, qui sitaque est qui me condemnet? Rom. 8.

An electi nuspiam nomine oviam in Scriptura designentur?

Sic dicunt Remonstr. Coll. Hag. pag. 183.

Item.

An Christus oves habeat, pro quibus mortuus est, quæ tamen pereuntmant Remonstr. Coll. Hag. pag. 185, 186.

Quæst. xii t

Affir- Quaft.xiv

#### Antithelis

Electi in S. Scriptura multotics nomine ovium difignantur, pro quibus folis Christus vitam posuit, quasque nemo è manibus ejus potest eripere, ideoque in eternum non peribunt. Ioh. 10.

An folum Dei verbum ejusque prædicatio sit ordinarium medium, quo beneficium Quæstio.xvo morte Christi partum hominibus administretur, ut side illud apprehendant. Concedunt; sed quod una manu dant, altera rursus eripiunt. Ajunt enim: An hoc sieri debeat hac vel illa ratione, nunc vel alias, putamus hoc esse nimis procul ingredi in judicia Dei, relinquentes cius dispensationem justitiæ divine &c. Collat. Hag. pag. 189. Deinde dicunt, Deum velle verbum reconciliationis omnibus proponis reipsa omnibus prædicatum esse. 199, 192.

Er ne quis hoc referat ad externam & notam prædicationem, ajunt, Deum, cum placet, alio modo posse uti ad revelandam suam voluntatem, imo & Angelum mittete. Hinc Ioh. Arnold. cap. 3. pag. 100. & seqq. & pag. 370. satetur, juxta mentem Arminij, omnibus hominibus media, ad salutem sufficienter necessaria, adhiberi.

#### Antithesis ex verbis Pauli 1. Cor. 1.

Postquam in sapientia Dei mundus non cognovit Deum per sapientium suam, placuit Deo per sultam pradicationem servare credentes. Est enim sides exauditu, auditus autem ex verbo Dei. Rom. 10. Alius modus salvandi homines, & medium aliud, per quod beneficiorum Chtisti participes sant gentes, in Scriptura non traditur.

An victima Christi non sanctificet nos, quatenus ille simpliciter oblatus est, sed Quassioxvi quatenus applicatur. Sic loquuntur Remonstr. in Collat. Hag. pag. 179.

#### Antithesis.

Victima expiatrix sanctificativere omnes, pro quibus oblata est. Heb. 9. 13. 14. Si sanguis taurorum sanctificat & c. quanto magis sanguis Christiemundabit nos & c. Ioh. 17. Ego meipsum sanctifica proillis. Tit. 2. qui dedit seipsum, ut sanctificaret sibi populum selectium. Vnde & liquido colligitur, non suisse Christi intentionem dare sese in precium pro omnibus & singulis aqualiter. Deinde, pro quibus semeripsum Christus dedit, quod cosdem ctiam sanctificet, non merendo tantum, sed etiam essicaciter salutem operando & applicando. Alioqui illorum perses us servator non esset.

An Christus pro Caino & Iuda, qua talibus: & pro Abelo & Petro, qua fidelibus Quast. xvi mortem suftinueris? Negant utrumque Remonstr. ad VValacht. p. 51. Sed indiscri-

minatim pro his & illis in communi lapfus & peccati forte confideratis.

Sed cum fibiipfis hic contradicant, ibid. pag. 52. lin. 1. 2. 3. Et Collat. Hag. pag. 207. Et clariffimus vir D. Antonius VValæus illorum errorem, vel potius malitiam hicindicavit & refutavit, merito in co acquiescimus.

An Christus summe diligat cos, pro quibus mortuus est. Negant Remonstrant. Quast.xvs. Coll. Hag. pag. 193. & 207. ratione addita, quia partam salutem non applicet omnibus, sed tantum sidelibus, quamvis omnibus parta sit.

## Antithesis ex verbis Christi, Iohan. 15.13.

Maiorem charitatem nullus habet, quam islam, ut quispiam animam suam deponat pro ami-

cis

cis suis. Et Rom. 5. 5. 6. 8. Commendat suam charitatem erga nos Deus, &c.

Dicere itaque Christum non dilexisse cos summe pro quibus mortuus est, est pá-

lam S. Scriptura contradicere & turpiter mentiri. Quæft.xix.

An intercessio Christi alia sit universalis pro toto mundo, alia particularis pro si-Affirm. Remonstr. Coll. Hag. 198. 199. dicuntque, pro infidelibus rantum. delibus, quoad impetrationem, profidelibus, quoad applicationem.

Antithesis ipsis verbis Christi. Ioh. 17.9.

Nonrogo po mundo, sed pro jis quos dedisti mihi, quia tui sunt.

Et ad Rom. 8. docemur, Christum tantum intercedere, pro quibus mortuus est.

An Paísio Christi tendat tantum ad falutem impetrandam, electio autem ad applicandam & communicandam? Sicloquuntur, Coll. Hag. pag. 201.

### Antithesis.

Christus passione sua salutem non tantum illorum opinione impetravit, sed etiam reipfa & revera cam peperit, & Spiritum finul regenerationis meruit, qui f dem daret & omnibus quibus falus per passionem parta est, applicaret. Quomodo autem electio falutem applicet & communicet, illud nondum capimus; Quis enim profundita-

tes istorum hominum, nisi sacris illorum initiatus, nosse poterit?

Movent Remonstr. adversus VValachr. quæstionem pag. 31. Num quem finent Deus in operealiquo intendit, possit non assequi. Respondent, quadam intendi, quæ per potentiam irrefistibilem exequi & aslequi vult Deus: quædam vero intendi sub conditione à creatura rationali libere præstanda. Hanc quoties præstare negligit homo, non assequitur id quod intendit Deus, &c.

Resp. & quaro primum, Quanam sit hac conditio? respondebunt, sides in Chri-Iterum itaque quæro, quis det ut homo hanc conditionem adimpleat. Aut

enim hoc folius Dei est, aut solius hominis, aut utriutque.

Si folus Deus; quemadmodum volunt videri sentire, ut Articulo. 3. Coll. Hag. fatentur: Ergo Deus non dans homini, ut possit & velit credere, utque reipsa credat, firantes hu- simulate agit cum homine,quem intendit salvum facere sub conditione, si credat. At jus criminis homo non potest credere, inquiunt ipsi, nisi Deus eis det sidem: Deus autem non dat eam omnibus, neque vult dare: Si enim veller, daret. Ergo &c.

Si homo; quod vox illa, fub conditione libere præstanda totusque adeo contextus innuit; funt expresse Pelagiani Remonstrantes.

Sin partim Deus, partim homo; sunt Semipelagiani.

Deinde, si Deus non assequitur quod intendit, nisi præstita ab homine conditione; Ergointentio hac Dei pendet ab impletione conditionis hominis, & nihilpotuit ab æterno certi fratuere Deus, antequam homo conditionem impleat; quod abfurdum huic crimi- est de Deo dicere.

Remonstrantium contraria argumenta quod attinet, cum partim in Coll. Hag. scripto, partim à Clariffimis Docoribus D. Balcanquallo, & D. Crucigero viva voce refutati fint, nune non attingimus; & hic confiderationes noftras circa fecundum Articulum finimus.

Quæst. xx1

Quæst. xx.

Remoninfimulant -Orthodoxos, quod

Deum faciant fimulatorem, cum ipfi maxime

ni fint obnoxij.

## BRITANNORVM THEOLOGORVM

Scntentia

De 111. & IV. Articulis,

# Primo de viribus arbitrij in homine lapso.

## THESIS NOSTRA 1.

Voluntas hominis lapfi nudata est donis supernaturalibus, & salua taribus; quibus in innocentiæ statu donata suit: ac proinde ad actus spirituales nihil jam valet absque viribus gratiæ.

Fuisse donis eximijs dotatam, inde constat, quia homo factus est ad imaginem Dei, Imago autem Dei in principe animi facultate proculdubio principem locum obtinuit. Qualia vero hac dona sucrint, quibus in creatione ornata est voluntas humana, patet ex ijs, qua in hujus imaginis redintegratione restituuntur. Ephes. 19. 24. Induite novum hominem, qui secundum Deum creatus est in iustitia, & fanctitate veritatis. Hanc insuper justitiam, sanctimoniam & restitudinem voluntatis per lapsum esse amissam clarum est ex secunda hac ejusdem per Dei gratiam in Christo recuperata acceptione. Induendum, scilicet, nobis de novo, quod in Adamo denudato exuimus.

Hujusmodi autem voluntatem nostram nikil valere ad actus supernaturales tota Scriptura clamat, Ioan. 15. 15. Sine menihil potestis facere. Rom. 5.6. Cum adhuc nullis esemus viribus, 2. Cor. 3.5. Non sumus idonei ex nobis ipsis ad cogitandum quicquam &c.

Hinc illud Augustini Enchirid. cap. 30. Quid boni operari potest perditus, nisi in quantum à perditione liberatus? Et illud, Voluntas in tantum libera, in quantum liberata.

## ÍΙ

Lapsæ voluntati inest non tantum peccandi possibilitas, sed etiam præceps ad peccandum inclinatio.

Issher possibilitas voluntati citamintegre insuit, prout nimis constat ex eventu. Post lapsum autem, ac ex ipso lapsu, superaddita peccandi sitis avida, Iob. 15. 16. Bibit, quast aquam, iniquitatem; complacentia & gaudium in peccatis, Proverb. 2. 14. Letantur sactendo ma'um, exultant in pessimis perversitatibus: studium peccati, Genes. 6. 5. Cunita cogitatio co dis intenta ad malum omnitempore: Mancipatio sub peccato, Rom. 6. 17. Fuistis servi peccati. Denique mors in peccato, Ephes. 2. 2. Vos cum essetis mortui in delitis & pec atis.

Nec aliterse potest res habere in homine corrupto, nondum per divinam gratiam restaurato: cum ea sit natura voluntatis, ut nuda manere nequeat, sed abuno, cui adhæserat, objecto excidens, aliud querat, quod cupide amplectatur. ideo per Spontaneam desectionem habitualiter aversa à Deo creatore, in creaturam essent impetu fertur, ac cum ea libidinose ac turpiter fornicatur, semper avida fruendi utendis, ac vetita moliendi & patrandi. Quid mirum ergo si talis voluntas sit Diaboli mancipium? Late. 11. 21. Cum sortis armatus custodut atrium saum, in pace sunt ea que possidet.

August. Retract. 1. 15. Voluntas sine charitate est tota vitiosa cupiditas.

# De antecedancis ad conversionem.

THESIS I.

Sunt quædam opera externa, ab hominibus ordinarie requisita, priusaquam ad itatum regenerationis, aut conversionis perducantur, quæ ab i sadem quandoque libere fieri, quandoque libere omitti solent; utadire Ecclesiam, audire verbi præconium, & id genus alia.

Requiri talia manifestum est, Rom. 10. 14. Quomodo credent ei, quem non audierum? Esse autem in nostra potestate & ratio dictat, cum penes unumquemque sit regere suam loco-motivam; & experientia probat, cum videamus in externis homines pro arbitrio, hoc, vel illud agere, vel utrumque omittere; possunt itaque domi sedere, cum Ecclesia adeunda est, possunt aures obturare, voce Euangelici preconis sonante. Marc. 6. 20. Herodes Ioannem audiebat libenter. Actor. 13. 46. Iudei recusant audire Euangelium, Psalm. 58. 5. Impij obturant aures suas ut surdæaspides.

II.

Sunt quædam effecta interna ad conversionem sive regenerationem prævia, quæ virtute verbi, Spiritusque in nondum justificatorum cordibus excitantur; qualia sunt notitia voluntatis divinæ, sensus peccati, timor pænæ, cogitatio de liberatione, spesaliqua veniæ.

Ad statum justificationis, in quo pacem habemus apud Deum per D. N. Iesum Christum, non solet gratia divina homines perducere per subitum enthusiasmum, sed multis prævijs astionibus ministerio Verbi subactos, & preparatos. Hoc sidere licet in illis, qui audita Petri concione, peccati onus sentiunt, timent, dolent, liberationem desiderant, spem aliquam veniæ concipiunt: quæ omnia ex illis verbis concipi possunt, Actor. 2.37. Quam hae audi vissent, compurcti sunt cordesao, & dixerunt ad Petrum & reliquos Apostolos, vui fratres, quid fucienus? Hoc ipsa rei natura requirit. Nam sicuti in generatione hominis naturali multæ sunt previæ dispositiones, quæ sormæ inductionem præcedunt, ita & in spirituali per multas antecedaneas gratiæ actiones ad spiritualem nativitatem pervenitur.

Hoc denique apparet ex instrumentis, quibus utitur Deus ad homines regenerandos utitur enim ministerio hominum, & instrumento verbi 1. Cor. 4. 15. Per Euangelium ego vos genui. Quod si Deus immediate vellet hominem impium regenerare, & justificare, nulla cognitione, nullo dolore, nullo desiderio, nulla veniæ spe preparatum, nec hominum ministerio, nec verbo predicato hanc ad rem opus estet. Nec Ministris verbum Dei recte secantibus cura incumberer, apte prudenterque auditorum conscientias primo legis terroribus sauciandi, deinde Euangelicis promissis erigendi, ac eosdem hortandi ad pœnitentiam sidemque à Deo per preces & lachrymas petendam.

III.

Quos Deus mediante Verbo per Spiritum suum hunc in modum afficit, eos ad sidem, conversionemque vere, & serio vocat, & invitat.

Ex natura benef cij oblati, & Verbo Dei apertissimo judicandum est de illis gratiæ auxilijs, que hominibus suppeditantur, non autem ex abusu, aut eventu. Cum igitur Euangelium ex sua natura vocet homines ad pænitentiam & falutem, cum gratiæ divinæ excitamenta codem tendant, nihil hie simulate à Deo agi putandum est. Hoe probant seriæ illæ, patheticæque rogationes, 2. Cor. s. 2. Observanus Christi nomine, reconciliemuni Deo. Hortationes, 2. Cor. 6.1. Hortanus ne siustra gratiam Dei recipiatis. Expostu-

Expostulationes, Galat. I. 6. Miror quod sie tam cito transferimini ab eo, qui vocavit vos in gratiam Christi. Promissiones, Apoc. 3. 3. 20. Ecce sio ad ostum & pulsos si quis audierit vocem meam & aperucit ostum, ingredur ad cum & c. Quod si non omnes, quos hoc verbi Spiritusque sui dono dignatur Deus, ad conversionem seriam serio invitaret, certe & Deus nonnullos, quos ipte Filij sui nomine vocat, falleret, & promissionum Euangelicarum nuntij à vocatis falso perhibiti testimonij accusari possent, &, quiad conversionem vocati parere negligunt, redderentur excusabiliores. Neque enim ca singi potes homines reddere inexcusabiles per verbum & Spiritum vocatio, quæ eo tantum sine exhibetur, ut reddat inexcusabiles.

#### IV.

Quos ita affecit, Deus non deserit, nec desistit in vera ad conversionem via promovere, priusquam ab illis per neglectionem voluntariam, aut hujus gratiæ initialis repulsam, deseratur.

Talentum gratiæ à Deo semel concessum nemini eripitur, nisi qui prius suo vitio illud sepelivit Matth. 25.28. Hinc cit quod nos in scripturis passim monemur, ne Spiritui resistamus, ne Spiritui resistamus, ne Spiritum extinguamus, ne gratiam Dei srustra recipiamus, ne dessiciamus à Deo. Hebr. 3.7. Imo divinæ derelictionis ea apertissime designatur ratio, quod Deus ab hominibus prius deseratur. Proverb. 1.24. Quia vocari erremistic; ego quoque in interitu vestro idebo. 2. Chron. 24. 20. Dereliquis se selvam, ut dere inqueret vos. At nussquam in Scripturis vel levissime innuitur, Deum solere aut velle unquam absque prævia hominis culpa eripere cuiquam gratiæ excitantis auxilium, aut vllum subsidium, quod semel contulitad conversionem hominis ordinatum.

Sic docuere Patres Orthodoxi, quibus cum Pelagianis negotium fuit.

Augustin. vel Prosper, ad Artic sals, ad 7. Dei est voluntas, utin bona voluntate maneatur; qui & prinsquam deseratur, neminem deserit, & multos desertores sape convertit.

#### V.

Hi præcedanei effectus, virtute Verbi Spiritusque in hominum mentibus producti, rebellis voluntatis vitio, suffocari ac penitus extingui possunt, & in multis solent; adeo ut nonnulli in quorum mentibus virtute Verbi Spiritusque impressa fuit aliqualis notitia veritatis divinæ, aliqualis dolor de peccatis suis, aliquod desiderium & aliqua cura liberationis, mutentur plane in contrarium, veritarem rejiciant & odio habeant, concupiscentijs suis se tradant, in peccatis occalleant, & absque desiderio vel cura liberationis, in ijsdem computrescant.

Matth. 13. 19. Venitmalus, & rapit quod seminatum est in corde eius. 2. Pet. 2. 21. Melius erat non cognoscere viam iustitia, quam post agnitionem retrorsum converti. Canis reversus ad vomitum.

Hebr. 6.4. Qui semel illuminati, gustaverunt donum caleste, participes sucti Spiritus Sanasti, gustaverunt bonum Dei verbum, virtutesque saculi venturi, & prolapsi sunt, eos rursus revocari impossibile. &c.

Prosper. de Vocat. Lib. 2. cap. 2. Multi cito intellectus lumen accipiunt, ipsi autem intelligentia non in omnibus eundem habet vigorem, aut similem facultatem; & plurimi cum & fide & intellectu videantur ornati, laborant tamen indigentia caritatis, & his, que fide & intellectu vident, nequeunt inharere, quoniam perseverari in eo non potest, quod nontoto corde diligitur.

#### V I

Ne electi quidem ipsi in hisce præcedaneis ad regenerationem actibus ita se gerunt unquam, quin propter negligentiam & resistentiam suam possint juste à Deo deseri & derelinqui: sed ca est erga cos specialis Dei misericordia, ut, quamvis hanc gratiam excitantem & illuminantem aut repellant aliquamdiu, aut sussociant, eos tamen iterum, iterumque urgeat Deus, nec desistat promovere, donec eosdem gratiæ suæ prorsus subjugaverit, ac in statussiliorum regeneratorum collocaverit.

Ioh. 6. 37. Quicquid dat mihi Pater, veniet ad me, &, eum, qui ad me venit, non eigciam foras. Hierem. 14. 7. Quandoquidem iniquitates nostra levantur contra nos, Domine fac propter nomen tuum, quoniam multa sunt aversiones nostra. & 32. 39. Dabo eis corunum & viam unam, ut timeant me universis diebus. Phil. 1. 6. Qui capit in vobis opus bonum, perficiet usque in diem Christi Iesu. Quod si ita non pergeret Deus etiam reclinantes & refugientes prosequi, nulla vocatio redderetur esticax, nulla emergeret silialis adoptio, ipsaque in Dei beneplacito sundata electio frustraretur.

Augustin de Persev. Post casum hominis non nisi ad gratiam suam Deus voluit pertinere, ut homo accedat ad eum, neque nisi ad gratiam suam voluit pertinere, ut homo non recedat ab eo.

#### VII.

Non electos in hisce præcedaneis ad regenerationem actibus, divino Spiritui, gratiæ que resistentes, ejusdem que initialia essecta in se ipsis liberi sui arbitrij vitio exstinguentes, Deus, quandocunque ipsi visum suerit, juste derelinquit: quos sua culpa derelictos, eodem demerito manere induratos, & inconversos vere pronunciamus.

Putamus extra omnem dubitationis aleam positum esse, neminem mortalium itase gerere erga Deum, quin mercatur gratie collatæ subductionem, vel omittendo aliquid, quod sacere debuit, vel saciendo, quod non debuit: quo posito, clarum est. Deum sine ulla injustitia, aut crudelitate posse talibus hominibus gratiam oblatam subtrahere, cosque sui cordis duritiæ relinquere Rom. 9.18. Cuius vult miseretur, & quem vult indurat.

Deus etiam hoc nemini debet, ut illum gratiç sux illuminanti, & excitanti resistenté, proprijsque cupiditatibus inservientem emolliat per illam specialem gratiam, cur nullum cor durum resistit. Rom. 11.35. Quis prior dedit illi, & retribuetur ei? Porro, qui hunc in modum derelinquitur, sua culpa inconversus perit. Ioan. v. 34.40. Dico vobis ut servemini, & non vuità venire ad me, ut vitam habeatis. Actor. 28.27. Incrassaum est cor populi huius &c. ne convertantur, & sane eos.

De Conversione, qua denotat immediatum opus Dei hominem regenerantis.

1.

Deus animos electorum suorum prædictis gratiæ suæ actibus excitatos, & præparatos intima quadam, & mirabili operatione regenerat, & quasi de novo creat, infundendo Spiritum vivisicantem, & omnes animæ sacultates novis qualitatibus imbuendo.

Per regenerationem hic intelligimus, non quemvis actum Spiritus Sancti ad regenerationem pravium vel tendentem, fed illum actum, quo posito statim recte affirmetur, Hic homo jam natus est ex Deo.

Hæc

Hæc Spiritualis nativitas præfupponit animum excitatum per Spiritum, organo verbi divini utentem. Vnde & renati dicimur ex incorrupto femine verbi 1. Pet. 1. 23. Quod observandum est, ne quis Enthusiasticam regenerationem desidiosus expe-

clet, absque ulla aut Dei, aut verbi, aut sui actione prævia.

Porro statuimus, Spiritum regenerantem in intima animæ penetralia illabì, & refingerc ipsum animum, cjusdem vitiosas inclinariones sanando, acindendo illivires, & principium formale ad actus spirituales & salutiferos eliciendos. Eph. 2. 10. Issius sumus woinμα, creati in Christo Iesu ad opera bona. Ezech. 36.26. Auferam cor lapideum, & dabo vo= bis carneum. Ab hoc Dei opere promanant vires ad a fus spirituales & salutiseros exerendos.

Ad opus credendi, 1. Ioh. 5.1. Quisquis credit, ex Deonatus est. Ad opus diligendi, 1. Ioh. 4.7. Quisquis diligit, ex Deo natus est. Ad omnia denique pietatis opera, Ioh. 15. Sine me nihil potestis facere.

Prosper dicit, gratiam ipsam esse bonorum in nobis creatriem Scholæ Dostores Delibet. Ar-

hanc tam claram veritatem non diffitentur.

Thom. Aquin. hanc gratiam, qua de loquimur, asserit, dare quaddam esse spirituale ipsi animæ, esse quandam supernaturalem participationem divinenaturæ, habe- Quæst. disre se ad animum, sicut sanitatem ad corpus.

put. de virt. Artic. 20.

Ad horipsum opus regenerationis habet se homo passive, nequest in voluntate potestatis humanæ impedire Deum sic immediate regen rantem.

Ioh. 1. I3. Non ex sanguine, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viri, sed ex Deo geniti sunt. Nam si in creatione naturali verum sit, Deus secit nos, & non ipsi nos, in recreatione ctiam spirituali idem valebit multo magis. Ierem. 13. 23. Si murare non potest Æthiops pellem suam, tum nec homo peccato maculatus corrigere intam nature sua vitiositatem. In voluntate scil: lapsa est potentia passiva ad esse hoc supernaturale extrinsecus adveniens recipiendum, non autem activa ad idem vel per se, vel cum alio producendum, lerem. 17.14. Sana me Domine, & Sanakor &c.

In ano productionini, term. 1/ ..... Epitt. sync. In vivificandis hominibus Deus nullum initium humane voluntatis exfectet, sed ipsam vo-Episcopo-

luntatem bonam faciendo vivificat.

Quid agit liberum arbitrium? Breviter respondeo, Salvatur. Opus hoc sine duobus effici non Bernard. de potest, uno, à quo sit, altero, in quo sit. Deus author est salutis, liberum arbitrium tantum capax. lib. arbitr. Creatio in Christo in libertatem voluntatis facta est, & sine nobis si in libertatem, tum non ex & gratia. libertate. Si sine nobis, tum penes nos non est hoc Dei opus impedire. .

Deo volenti salvum facere, nullum hominis resistit arbitrium.

Epist.Syncd rum Afric. Bernard. ibid. Aug. de corrept. & gra4

De Conversione, qua denotat actionem hominis per tia cap. 14. sidem & pænitentiam salutiferam se ad Deum convertentis.

#### THES. I.

Prædictam conversionem sequitur hæc nostra conversio actualis, Deo proliciente ipsum actum credendi & convertendi ex mutata voluntate, quæ acta à Deo agit & ipsa, convertendo se ad Deum, & credendo, hoc elt, actum suum vitialem simul eliciendo.

Ordine temporis vix distingui possunt opus Dei covertentis hominem, & actio hominis se convertentis ad Denm: ordine tamen causalitatis, divinum opus præcedat, nostra operatio sequatur, est necesse. Malaarbor fructus malos sua natura profesens, prius

prius in bonam ipfa mutetur opus habet, quam fruë um ullum bonum proferat. Hominis autem nondum regeniti voluntas non modo mala est arbor, sed & mortua. Frucium vero bonum si proferat, non id facits ut corrigatur, aut sua cooperatione vivisicetur, fed quia mutata & vivificata est.

Scite August: Nonideo bene currit rota, ut rotundo sit, sed quia rotunda est. Sic & nos dici-Adfimplic.

lib.1. quæst. mus, non ideo bene currit voluntas ut regenerata sit, sed quia iam regenerata est.

In candem sententiam Hugo de Sto. Victore. Gratia reparatrix bonam voluntatem aspi-De sac.Fidei rat, ut sit, deinde bone voluntati inspirat, ut moveatur. primum operatur eam, deinde per

> Secundo dicimus, Deum non modo efficere habitualem illam mutationem, qua homonovas spirituales virci acquirit ad credendum & convertendum, sed etiam mira quadam arcanæ operationis efficacia prolicere ex fanata voluntate ipfum a sum crededi & convertendi. Sic pellim loquitur Scriptura, Ioan. 6.66. Pater dat venire ad filium, id est, credere. Fig. 1. 29. Vobis donatum est credere ipsum to wis die, 2. Tim. 2. 26. Deus dat pænitentim. Quod si, vires quasdam infundendo daret Deus tantum posse credere, posse envertere, ac ipsum interim actum committeret libero hominum arbitrio, certe quod primus parens fecit, faceremus omnes; libero arbitrio à Deo deficeremus, nec p'ssibilitatem hanc in actum perduceremus. Hac itaque eximinest illa specialis grafa Electis in Christo concessa, qua non modo possunt credere velint, sed & volun cum possint. Phil. 2. 13. Dat Deus nobis & velle, & perficere.

ranc contra Pelagianos gratiam operativam asseruerunt Catholici.

ubet Deus homini, ut velit: sed Dominus in homine operatur & velle; iubet at faciat, sed In Epift. Synod. Afric. peratur & facere.

Episcop.

Omnis, qui didicit à Patre, non solum potest venire, sed venit; ubi iam & possibilitas profe-Aug.de grant attact a tart, non poum porter con tia Epife. Eus, & voluntatis affestus, & actionis effectus est.

Operatur Deus fidem nostram, miso modo agens in cordibus nostris, utcredamus.

<sub>Ider</sub>, de Tandem & illud adjicimus, hanc Dei actionem in prolicienda fide non impedire. Pr.d. farct. imo facere, ut ipsa voluntas simul agat, & actum suum eliciat. Ideoque actus credendi, utcunque à Deo immittatur, tamen, quia ab homine exercetur, ipsi homini tribuitur, Rom. 10. 10. Corde creditur ad iustitiam. & 2. Cor. 4. 13. Credidi, propter quod locutus Idan de Persev.lib. 2 sum. Deus est (inquit August.) non qui credit omnia in omnibus, sed qui operatur omnia in omnibus. Certum est nos credere, cum credimus, sed Deus facit ut credamus. Nos operamur, sed

Deus operatur in nobis operari.

#### II.

Divina hæc actio non lædit voluntatis libertatem, sed roborat: neque tamen extirpat radicitus vitiolam relistendi possibilitatem; sed efficaciter & suaviter dat homini firmam obediendi voluntatem.

Duo hic negamus, primum voluntatis hac in parte læsionem. Nempe sie Deus agit in natura, etiam ubi evehit, ac suprasphæram suam attollit eam, ut non evertat singularem rerum naturam, sed relinquit unicuique proprium modum motumque in actione producenda. Cum igitur per Spiritum gratiæ agit in voluntatibus humanis, facit cas suo nativo modo operari, id est, libere, & co liberius, quo moventur à Spiritu efficacius. Ioan. 8. 36. St Filius vos liberaverit, vere liberieritu. 2. Cor. 3. 17. Fli Spiritus Domini, illie libertas. Incredibile certe nobis videtur, Deum, qui nostras fecit voluntates, easque libertate donavit, non posse in eas, vel in eis tali modo operari, ut quamlirept. & grat. bet bonamactionem per easdem, illæsa earum natura, hoc est libere, eliciat.

Ang. de corcap. 14.

lib.2.cap. 26

14.

cap. 3.

De ipsis hominum voluntatibus facit, quod vult, & quando vult, habens humanorum cordium, quo voluerit, inclinandorum, omnipotentissimam potestatem. Prospe de Voc. gent.

Hanc abundantiorem gratiam ita credimus potentem jut negemus violentam.

Alte-

Alterum, quod hic diffitemur, est eradicatio perversitatis. Quamvis enim Deus in ipso regenerationis opere adeo potenter in voluntatem agat, ut actualiter resistendi potentia proxima pro illo tempore suspendatur, remotam tamen &, (ut loquuntur) in actu primo positam resistendi potentiam ne tum quidem sunditus extirpat, sed in sua amara radice delitescere permittit. Quamdiu scilicer animo hutmano inest radix illa corrupta corrumpentisque concupiscentia, certum est, una inessenon modo possibilitarem, sed & pronitatem ad resistendum motibus Spiritus sancti. Galat. 5.17. Caro concupiscis adversus Spiritum. Sed hac resistibilitas, propter esticacissimam & suavissimam motionem gratia, nequit in actum, secundum hic & nunc erumpere. Proverb. 21.1. Cor Regis (quanto magis hominum minus liberorum) in manu Domini, quocung, voluerit, inclinabit illud. Huic gratia resisti nequitsquia De veritate prisitum operatur velle, id est, non resistere; nequie enim resistere ultra potest, cui gratia, velle resistere sublatum est, ut præclare Reverendus Saris buriensis.

## THESIS III.

Deus hominem conversim, & fidelem non ita semper movet ad bonos actus subsequentes, ut tollat ipsam voluntatem resistendi, sed quandoque permittit illum vitio suo deficere à ductu gratiæ, & in particularibus multis actibus concupiscentiæ suæ parere.

Oportet semper discrimen statuere inter illos actus principales, sine quibus salus electorum non constat (quales sunt, convertere se ad Deum, credere, perseverare) & particulares subsequentes actus, qui specialiter considerati, non sunt ad salutem absolute necessarij, ut hoc, aut illud peccatum vitare, tale, aut tale bonum opus non omittere; Ad illos chim eliciendos sic operatur gratia, ut det electis suo tempore & posse, & velle, & persicere: ad posteriores non deest quidem nobis per totum vitæ nostræ cursum motus & ductus Spiritus divini, ita tamen, ut gratiæ deesse possembles, imo utnimis sæpe desimus, ac subinde concupiscentiis nostris sibere turpiterque parcamus. Hincilla Galat. 5. 16. Spiritus ambulate, & desideria varnis non persicietis. Ephes. 4.30. Nolise contristare Spiritum sanctum Dei, in quo obsignati estis in diem redemtionis. Spiritum enim contristare dicuntur, qui ejus ductui resistum, & servili quadam libertate concupiscentiis suis, contra gratiæ motum, & conscientiæ dictamen, indulgent.

## THESES HETERODOX Æ,

Quas rejicimus.

## THESIS I.

Voluntatem non esse capacem donorum spiritualium, adeoque nuna quam suisse dona spiritualia in hominis integri voluntate: nunquam à voluntate lapsi hominis suisse separata: nunquam in regeneratione humanis voluntatious talia dona infundi.

Sacra Scriptura, dum in corde ponit dona Dei spiritualia, cadem agnoscit in voluntate rectitudinem, Psalm. 32. 11. Gloriamini omnes recti corde. Munditiem, Matth. 5. 8. Beatimundi corde. Bonitatem, Luc. 8.15. Hi sunt, qui in corde bono & honesto verbum retinent. Quod si quis hæcad affectus retulerit, eosque extra voluntatem collocaverit, ille (quod nesas est) præclarissima gratiæ divinæ dona in irrationali animæ parte collocabit.

Quinetiam ipsa habitualis conversio voluntatis ad Deum Creatorem, & aversio ab inordinata libidine fornicandi cum creatura, procul dubio maximum erat donum. Hujus autem doni capacem suisse voluntatem inde liquido constat, quod

cum tali reditudine creata fuit. Nempe Deus ab initio hominem fecit rectum. Hanc esse amissam ex essectis nimium patet; cum jam ipsa hominis carnalis voluntas non possit non frui utendis, & uti fruendis: utpote in quam irruerit, & irruperit turma vitiosatum dispositionum. Porro cum voluntas hominis animalis mala dicatur ab innata quadam , & inhærente malitia, quæ in improbo etiam nihil agente habitualis est, vicissim agnoscenda est in voluntate renatorum donara quædam & infusa bonitas, quæ piis illorum actionibus præsupponitur. Hanc habitualem bonitatem passim celebrat Augustinus, Pracedit bona voluntas hominis multa dona Dei, sed non omnia, que autem non praceditipsa, in eu est & ipsa. Ne quis autem somnier,

De vocat.

Enchrid. cap.32.

hanc voluntatis bonitatem non esse donum internum, facultati infusum, sed metam denominationem ab actu voluntatis ipfius petitam, vocat illam Prosper prilib.1. cap. 6. mam supremi agricolæ plantationem. Plantatio autem designat quiddam animæ infirum, non actum ex ea dimanantem:

## THESIS

Gratiam qua convertimur, esse lenem tantum, & moralem suasionem.

Non inficiamur in opere conversionis vel futura praparando, vel praterita confirmando, Deum adhibere comminationum, promissionum, aliarunique hortationum vim fuaforiam, qua animos hominum fubigat, alliciat, commoveatqi, verum ad ipfam hujufce negotij catastrophen infallibiliter producendam potentius semper ac insuperabilius operatur, pro magnitudine potentia, pro efficacitate roboris potentia sua, Ephes 1. 18. Nec sufficit sualio contingenter tantum afficiens, & invitans. Nam

1. Sualio moralis movet tatitum objective, & in virture finis. Recte autem statuunt Philosophi, Qualis unusquisq; est, talem ei finem videri. Dum itaque homo carnalis est & nondum regenitus, bona supernaturalia ei repræsentata, non possunt ita afficere voluntatem, ut illorum desiderio prorsus incendatur ad credendum & convertendum: sed potenti operatione, omnem suasionem excellente, superanda, ac immutanda est voluntas, ut bonum oblatum essicaciter amplectatur.

2. Si morali tantum suasione homines ad Deum converterentur, tum hac quastio, Cur oblata æquali gratia, hic credat, ille non credat, per liberi arbitrij velle & nolle solveretur; neculla restaret hac in parte impervestigabilis sapientia, ac judicij Dei nostra admiratio. Atqui contra Pelagianos orthodoxa hæc sententia Aug.de Pêrsemper defensa est, Conversionem & sidem ex occulta Dei gratia esse, quæ datur

aliis secundum misericordiam, aliis non datur secundum justitiam.

lib. 1. cap.7. 3. Si mera morali suasione homines converterentur, qui hanc suadentem gratiam admiserit, posset vere dicere. Ego me discrevi: accepi enim gratiam lenem & suasoriam, quæ ad sidem & convertionem me quidem sollicitavit, sed æque etiam alios: illi, pro sua libertate, moralem hane suasionem repulerunt; ideoque manent inconversi: Contra ego, pro mea libertate, candem suasionem sum amplexus; ac ideo sum conversus. Vbi interim illud Pauli, Quiste discernit? Quid habes, quod non accepisti?

Fides & inchoata & perfecta donum Dei est: & hoc donum quibusdam dari; quibusdam non dari omnino non dubitet, qui non vult manifestissimis Sacris Li-

teris regugnare.

## THESIS III.

Positis omnibus gratiæ operationibus, quibus Deus ad efficiendam hanc conversionem utitur, voluntatem hominis relinqui in æquilibrio, velitne credere, vel non credere, convertere se ad Deum, vel non convertere.

Contra.

August. de

Præd. San-

Stor.cap.9.

severant.

1. Si

r. Si post omnes divinæ gratiæ operationes hominis voluntas in æquilibrio reinquatur, necessario sequetur, non Deum per gratiam, sed hominem per liberum
rbitrium esse principalem causam autoremque ipsius creditionis, ac conversionis.
Qui enim, omnibus gratiæ suæ viribus exertis, nil aliud valuit, quam voluntatem
et medium quendam æquilibrij statum attollere, is ad novam ab æquilibrio mutatenem, hocess, ad actum credendi concurrit, non principaliter, aut prædominante, sed solummodo concomitanter, & contingenter, nempe, sub hac conditione,
si oluntas ex æquilibrio se prius sua vi naturali dimoverit. Quod ergo minus est,
voantas accepit à Deo, nimirum, ut poneretur in indifferenti quadam medietate,
ut rederet, vel non crederet; quod autem majus est, ipsumq; eventum specificat,
sibiex se præstitit voluntas ipsa, nempe ut actu crederet.

2 Item fequetur, non majorem à Deo gratiam exhibitam electis, quam nonelectis; necillos, quam hos, Deo majori gratitudinis debito obstringi; quandoquidem in utrisque divina manus nil aliud operata sit, quam voluntaris æquilibrium,

quod in puncto confistit, nec latitudinis est capax.

3. Gratia convertens ca intentione datur, ut sit efficats, hominemq; permoveat, imo perducat ad ipsum sidei actum infrustrabiliter eliciendum; quo etsi aliquando forte pertingeret ex voluntatis in aquilibrio posita libera propensione ad amplexandum & obsequendum gratie, tamen haud minus sape frustrabitur, ex voluntatis in eodem aquilibrio posita libera sui determinatione ad repudiandam gratiam, eique resistendum; nempe, cum in aquilibrio semper supponatur contingentia prorsus aqualis ad utrumque.

Hæc gratia à nullo duro corde respuitur: ideo quippe tribuitur, ut cordis duri- August, de

tia primitus auferatur.

August, de prædestin . Sanctor. cap.8.

### THESIS IV.

Hominem non posse plus boni facere, quam facit, nec plus mali omittere, quam omittit.

Falsa sunt hæc, & absona, sive de homine irregenito & animali intelligantur, sive ètiam de renato & gratia sanctificante susfulto. Primum, quodad hominis naturalis statum attinet, quamvis non possit insitam suam pravitatem exuere, aut peccatigeneraliter fumpti dominium excutere; potest tamen multos actus externos cohibere, in quibus frena laxat concupifcentiis suis. Vitiosa concupiscentia inclinat hominem implum ad omne malum, non tamen determinat, aut cogit illum ad hoc, velillud malum, hic, & nunc, necessario patrandum; ut hanc exdem, hanc rapinam, hoc adulterium. Hoc etiam inde constat, quod homines improbissimi sua scelera aggrediuntur non fine prævia deliberatione, liberrimaq; mediorum dispositione; quodq, ad ipsum facinus jam accincti temperare sibi possunt, ex alterius reverentia, aut præsentanco periculi metu. Denique frustra ex legibus humanis pænæ sceleratis intentantur, si nemo ca, quæ admittit slagitia, omíttere potuerit. Quod autem ad actus suo genere bonos attinet, certum est, ipsos irregenitos omirtere sæpissime multas actiones morales externas, quas secundum operis substantiam potuerant præstare; ac ob voluntariam talium operum omissionem justissime condemnari. Matth. 25. 42. Esurivi, & non dedistis mihi ad comedendum: Sitivi, & non dedistis potum,&c. Deinde etiam de renatis ac vere sanctificatis idem est asserendum.nempe quamvis sint à peccati dominio liberati, Rom. 6.14. & 18. Servi facti justitia; Rom. 8.1. & non-fecundum carnem ambulent, sed secundum Spiritum; posiunt tamen, idq; libere, extra rectum justitiæ tramitem gressus dimovere, etiam tum cum non transgrediuntur: itidemq; cum labuntur, potuerant gratiz vi ac subsidio, per voluntatem liberam, hocest, liberatam, concupiscentiis suis restitisse, vitasse illa carnis opera manifesta, quæ Gal.5. 19. recensentur, fornicationem, immunditiem, iras, rixas, &c. Quis fanus dixerit Davidem non potuisse non perpetrare adulterium? & hoc patrato, non potuisse illi, cui summă injuriam inrulerat, non etiam pessima & deliberata machinatione ipsam vitam eripere? Verum, ne longe exempla perantur, fingulosingulorum piorum conscientias appellamus. Quis non quotidie Deum orans, Demitte nobis debita, simul agnoscit, sibi per Dei gratiam in promptu suisse bona præstare ossicia, quæ tamen omisit, item tentatiunculas superare, quibus tamen cessit. Cot. 10.13. Fidelis Deus est, qui non patietur vos tentari supra id quod potesiis, sed facie etiam cum tentatione exitum, ut possitis sustane.

Georgius Landavensis. Ioannes Davenantius. Samuel VV ardus. Thomas Goadus. Gualterus Balcanquallus.

## DE ARTICVLO TERTIO ET QVARTO

Distinctis propositionibus explicatis,

# Iudicium Theologorum Palatinorum.

### PROPOSITIO PRIMA;

In statu peccati nec a mens hominis intelligentia spirituali plane destituitur, nec b voluntas ejus caret facultate amplectendi bonum spirituale; quam citra infusionem sanctitatis alicujus ab intellectu & affectibus vivisicatis excitata exercere potest: imo ipsam hominis conversionem sive regenerationem e bona quædam opera, ceu conditiones prærequisitæ antecedunt: agnitio peccati, & ex ea, offensi numinis dolor, humilitas, desiderium gratiæ, preces, propositum ac tentamen vite in melius commutandæ.

a Coll. Hag. pag. 298. & Seqq. Episcop. de perspic. Scriptur. thes. 2.3.7.

b Coll. Hag. pag. 298. 299. 302. 303.

c Coll. Hag. pag. 302. Grevinch. pag. 117. Episcop. disput. de pænitent. pag. 1, 9.13.
Ioh. Arnoldi adversius Tilen, pag. 397.

## Judicium.

De viribus hominis corrupti, qui ipsummet hominem testem aut judicem facit, næ ille judici cæco & quidem in propria causa judicium defert. Solus Deus hic idoneus testis ac judex est, qui alienus à ωθσωποληψία abditissimos etiam cordis humani recessus penetrat ac rimatur, Ierem. 17.9.10. Is pronunciat in Verbo suo, quod homo, prout naturali conditione nascitut ex Adamo, sit itæ filius, Eph. 2.3. & transgressor inde ab utero, Esai. 48.8. non semi-mortuus, sed totus, quantus quantus est, mortuus in peccatis suis, Eph. 2.1,3. Col. 2.13. nec ullis ad bonum spirituale viribus instructus, Rom. 5.6. utpote cæcus mente, Eph. 5.8. 1. Cor. 2.14. pravus voluntate, Gen 6.5. & 8.21. affectibus rebellis, Tit. 3.3. Rom. 3.12. & seqq. Et in hac excitate, pravitate ac rebellione sua ita obsirmatus natura ac voluntate, ut non magis exuer vitiolitatem & abjicere pravas inclinationes valeat, quam aut Æthiops potell, mutare pellem fuam, aut pardus maculas, Ier. 13. 23. vel etiam arbor mala bonos fructus ferre, Matth. 7.18. Quæ omnia ejulmodi lunt, ut nullam live intelligentiæ spititualis lucem, five boni spiritualis cupiditatem & ad illud inclinationem relinquat homini animali. Proinde nec bona opera ante conversione ab eo proficisci aut exspectari queunt. Nam qualis arbor, tales ejus fructus, ut docet Servator noster Marth. 12.33. Certum quidem est, etiam non regenitos quædam honesta laude digna in rebus civilibus & moralibus præstare auxilio Dei, Exodi 31. vers. 2. & segq. Rom.

2.14. que tamen ex fide & bona conscientia non procedunt, & ipsorummet vitiis varie contaminantur. Certum item actus quosdam agnitionis peccati, doloris, contritionis &c. præcedere fidem & conversionem in homine regenerando, dum ministerio Legis & Euangelij præparatur ad accipiendam gratiam. At intereos præter & contra veritatem Scripturæ ponuntur pleræque condiciones Remonstrantium tanquam præviæ conversioni: cum tamen eam aut consequantur ut fructus, aut inchoent ut salutaria ejus initia. Dolor siquidem offensi numinis, ut magis offensa Dei angatur peccator, quampænæ metu, est dolor secundum Deum, 2. Corinth. 7. 10. credentium proprius, qui ipsum benignissimum in Christo Patrem intuentes amplectentesque, peccatis suis offensum fuisse, serio & ex animo dolent. Humilitas, non hypocritica aut momentanea, qualis Achabi, 1. Reg. 21. sed sincera ac constans, fructus est regenerationis, quo Christo conformamur, Matth. 11. 29. Desiderium gratia, sive sames ac sitis justitia, sides est initialis, Matth. 5.6. ejusque inchoatio quædam, Phil. 1.6. & 2. 13. Preces à Spiritu sancto excitantur in cordibus: qui non modo à generali regenerationis apotelesmate Spiritus renovationis Tit. 3.5. verum etiam à speciali hoc opere, Spiritus precationis denominatur, Zachar. 12. 10. Denique propositum ac tentamen vita in melius commutanda, est ab inchoata conversione, sicur successus & constantia in codem proposito est à continuatione ejus. Vnde Antiochenes credentes jam hortatus fuit Barnabas, ut proposito cordis manerent in Domino, Actor. 11. 33. Quæ cum ita sint, thesi Remonstrantium, autoritate Scripturæ reprobata, hanc antithefin figimus:

Homo animalismente cœcus est; pravus voluntate & rebellis affectibus: nec ante sui conversionem ullum opus vere bonum, ac Deo placens præstare potest.

### PROPOSITIO SECVNDA.

Gratia Dei alia prima est; in lumine naturæ sive reliquiis imaginis Dei consistens: alia secunda, quæ est prædicatio Euangelij, ejusque essicacia. Et hanc gratiosa Dei dispensatione adipiscitur, quisquis prima illa digne utitur:

Armin, in Antiperkinf. p. 218. 259. 260. Ioh. Arnold. adv. Tilen. p. 154. & aliquot seqq. Item, p. 370.380.397.

# Fudicium.

Naturam gratiz titulo ornare aut velo ejus palliare, Pelagianum est. Nam Pelagiani ne negare gratiam viderentur, nomen ejus transtulerunt ad naturam; quinimo gratiam in naturam transformarunt, Scriptura veronihil bonoru naturalium, ceu funt, ratio, voluntas, liberum arbitrium, dignatur isto elogio. Euangelium quidem ejusqiprædicationem gratiam dici lubentes permittimus; cum sit ministerium Spiritus gratiæ 2. Cot. 3. ac salutis sermo: interim, si stylum Scripturæ attendamus, nec est prima illa gratia, quam in nostri conversione sive regeneratione nobis proponit; neque etiam secunda; sed ordinarium utriusque organum ac instrumentum: quo sensu potentia Dei ad salutem vocatur Rom. 1.16. Prima gratia in conversione peccatoris est, qua, vocatione Dei, que est & mes Gent, traducitur ex statu peccati in statum gratiæ: renovatur mente, voluntate, affectibus, omnibusque viribus; non exteriore solum suasione; aux interiore illuminatione & sollicitatione, sed novarum qualitatum sive virium infusione: quæ infusio, synonymia Metaphorica, dicitur mortuorum vivificatio, refuscitatio, irregenitorum regeneratio; corruptorum nova creatio, Ephes. 2.1. Iohan. 5.21,25. Cap. 3.5.7. 2. Cor. 5.17. Eph. 4.24. Et hæcest gratia præveniens, qua actus nostros in conversione prævenit & antevertit miscricors Deus, juxta illud: Inventus sum ab ijs, qui me non quarebant; manifestus factus sum iis, qui de me non interrogabant, Rom. 10.20. Item, Gratia excitans, qua mortuos in offenlis suis excitat, ac lethargo peccati oppressos expergefacit; ut est Ephel 5.14. Excitare qui dormis, & resurge à mortuis, & illucescet tibi Christus. Denique, Gratia operans, qua Dens ipsum velle operatur in subis secundum beneplacitum voluntatis sua, Philip. 2. 13. Ephes. 1.11. Secunda vero grafia illa est, qua homo jam conversus sive regeneratus coffrmatur à Deo & corroboratur ad profe-Aum & perseverantia; eodemq: intus excitante & cooperante bonævoluntati, ipse quoque operatur Deo grata, sibi salutaria. Dicta de ea sunt, Ierem 32. 40. Indam timorem n.ci cordibus ipsorum, & non recedent à me. 1 Cor.1.8. Deus confirmabit nos in finem usque inculpatos, Philip.1.6. qui capit in vobis opus bonum, idem perficiet. Et 2.13. à Deo est & velle & perficere. Hac gratia dici potest subsequens; quia primam immediate sequitur; cooperans item, quia voluntati conversa cooperatur. Proinde in prima illa gratia homo se habet mere passive, ut subjectum patiens, & in se recipiens, substratus Spiritui S. regeneranti; non ut principium aut instrumentum agens, ei subordinatus. Cujus tatio est, quod mortuus sit in peccatis, viribus omnibus ad bonum, quæ ectionum bonarum principia funt, destitutus; prout loquitur Apostolus Rom. 6 6. At in gratia fecunda non passive tantum, sed et lam active se habet; ut qui actus à Spiritu S. agit ipse, & ei operanti cooperatut, non socia aut æquali virtute, sed pro accepto regenerationis modulo ac modo. Toto igitur cælo aberrant Remonstrantes in constitutione ac descriptione utriulg; gratix; præter quam, si alia parata non est, aut obtingit homini peccatori, in nullo sufficiens aut esficax esse potest ad consequendam salutem. Aut, si sequatur salus, non utiq; proveniet à beneficio gratix, sed ab arbitrio naturx. Est hoc crashum & apertum nimis interpolati Pelagianismi documentum. Accedit altetum in co, quod recto usu luminis naturæ homo paret sibi & comparat lumen gratix, hoc est, agnitionem Luangelij; idque ex gratiofa quadam Dei difpensatione. Vnde vero didicerunt illam dispensationis rationem? Christus quidem docet Matth.13. habenti datum iri, hocest, recte utenti. Glossa vero textui cotraria est, qua habentes dicuntur, qui ductum rationis sequunturin quærendo & colendo Deo. Ii funt, qui fidem habent ex gratuita donatione ipfius fecundum propofitum electionis, eamq; lucere faciunt in fructibus bonorum operum ad Dei gloriam. Lumen naturæ quousq; procedat & provehat hominem docet Paulus Rom.1. & 2. & exempla comprobant corum, qui monstra virtutum habiti in gentibus. Sermo ille de cruce etiam sapientissimis stultitia est 1. Cor. 1.23. Sapientia illa Dei latens in mysterio etiam ab acutissimis Philosophis non suit comprehenfa, quod ipfi quoq: animales essent, 1. Cor. 2.7.14. Ador. 17.18,32. Ratio vero dispensationis, quam commento nimis audaci definiunt ac præscribunt, nec in Veteri Testamento obtinuit inter gentes, quo tacitum ipsis suit Euangelium ex imperio aterni Dei, Rom. 16.25, 26. nec valet in Novo, cum eas ubique terrarum per prædicationem Euangelij adductas conftet ad ejus notitiam. Fides enim ex auditu est auditus autemper verbum, Rom.10.17. Delirium igitur est & excrementum Pelagiani cerebri, in quo tum Veteres, tum novi Pelagiani meritorum humanorum fundamentum ponunt. Quod nos hortemus ac detestamur ex animo; coque Thesi Pelagianæ antithesin Orthodoxam hanc opponimus.

Prima Dei gratia est, qua solus operatur in nobis conversionem: Secunda est, qua nobis conversis cooperatur, & sidem ac sanctitatem in nobis confirmat & auget; non nostro aliquo merito, sed gratuita sua bonitate.

### PROPOSITIO TERTIA.

Operatio gratiæ in prima conversione indisferens est & resistibilis, ut per eam possit homo converti vel non converti: nec sequatur ejus conversio, nissibilibero assensu ad eam se determinet & converti velit.

Remonstr. in Coll. Hag. p. 236. & seqq. Epist. ad VV al. p. 67,68. & seq. Ioh. Arnold. contra Til. p. 337. & advers. Bogermannum p. 263.

### Indicium.

Nihil dicemus de terminis gratiæ refistibilis & irrefistibilis, quos ad populi applausum sibi, detestationem orthodoxis conciliandam, astuta novitate confinxerunc Remonstrantes, contra Scripturam, ipsam gratiam, & maideias Theologica rpowov. Doctrinam ipsorum, quæ terminis hisce occulitur, indagabimus & protrahemus in lucem. Quod ut fiat commodius, internæ operationes gratiæ Euangelicæ in homine convertendo ante omnia distinguenda veniunt. Huiusmodi vero tres facere folent pro triplicis subiecti condicione: Quorum prima posita est in illuminatione mentis ad agnitionem Evangelij: Altera confissit in pulsarione, excitatione ac vivisficatione cordis & affectuum: Tertia autem circa voluntatem occupatur, qua flectitur ipsa atque inclinatur ad fidem Christi atque obsequium Evangelij. Illuminationem irrelistibilem esse iplimet fatentur Remonstrantes, quando virtute plane irrefistibili scientiam hominibus ingenerari docent. De pulsatione cordis, & affectuum idem sentiunt. Sive enim velit, sive nolit homo, non potest non fentite pulsum divinum, eiusque sensu affici. Igitur de sola voluntate manet quæstio resistibilitatis: circa quam nullam omnino gratiam vere essicacem, coque itresistibilem agnoscunt aut admittunt. Positis, inquiunt, omnibus operationibus gratiæ, quibus ad conversionem in nobis esficiendam Deus uritur, manet tamen ipsa conversio in nostra porestate libera, ut possimus non converti, id est, nosmet iplos convertere, vel non convertere. Quæ vero fir operatio gratiæ in voluntate, id vero mussitare malunt, quam rotunde profiteri. Res tamen ipsa loquitur, nec omnino tacent Scripta iptorum, quod operationem illam suasione morali, aut ei analoga quadam actione definiant. Quam folam fi in convertenda voluntate adhiberer Deus, utique resistibilis esset illa gratia, imo conversio per eam impossibilis; quando suasio conversionis, rei est simpliciter impossibilis homini peccatori; Rom. 8.7. Sensus carnis inimicitia est adversus Deum: Legi enim Dei non subjectur: nam ne potest quidem: Et Matt. 7.18. Non potest mala arbor bonos fructus ferre, plane sicut impossibile est æthiopi cutem, pardo maculas suas mutare, aut mortuo ad vicam se ipsum resuscitate. Scriptura veto, etsi moralem (quam vocant) suasionem non removet ab hoc negotio (quid enim est totum ministerium reconciliationis,quam ciusmodi commendatio ac suasio ? 2. Cor. 5. 18. 19. 20.) præcipuam tamen vim conversionis in ea minime collocat, verum in actione longe diviniore, quæ efficacia,nec creationi, nec resuscitationi mortuorum quicquam concedar. Est siquidem nova creatio hominis Pfalm. 51. 12. 2. Cor. 5. 17. prima eius resuscitatio à morte peccati Ioh. 5. 25. Ephes. 2. 1. altera generatio, qua Deo gignitur, Ioh. 3 3.5. renovatio cordis omniumque virium Ezech. 36. vers. 26. Tit. 3. vers. 5. tractus Patris Ioh. 6.44. & gratia illa, quænunquam est inanis 1. Cor. 15.10. Et quid mirū, cum Deus operetur conversionem supereminente illa magnitudine potentia sua, & pro esticacitate roboris virium suarum, qua omnia sibi potest subjicere:prout graphice eam depingit Apostolus Ephes. 1.19. Tam esticax, tam potens Dei operatio optimo maximo iure dici potest irresistibilis, si terminum barbarum nuper malis avibus excogitatum liceat aut lubeat usurpare. Et irresistibilis quidem est, tum ex parte gratiæ Dei, tum ex parte voluntatis. Ex parte gratiæ; quia esticax Dei operatio est in actu posita, cui nemo potest resistere, Rom. 9. 19. prout Christus de gratia sapientiæ Apostolis datæ dixit : cui omnes non poterunt resistere, Luc. 21. 15. Et Petrus de gratia gentibus data: Ego quis eram, qui possem Deum prohibere Actor. 11, 17. Quod dum negant Remonstrantes, evidente contradictione se implicant, gratiæ esticaciam simul ponentes & neganres, non minus absurde, quam si vocem auditam inaudibilem dicant. ut enim vox audita actum auditionis in aure ponit, inaudibile negat: ita gratia efficax actum efficaciæ in voluntate ponit, resistibile negat. Exparte voluntatis: Nam subdita gratiz efficaci iam non vult resistere: & quia non vult, necessario non vult, sicque resistere velle non potest salva sua libertate. Nam unumquodque dum est, necessarium est. Vinde Christus Ioh. 6.37. Quicquid dat mihi Pater, ad me venit. Et August. de Corrept. & Grat. Cap. 14. Deo volenti salvum facere, nullum hominum resistit arbitrium. Sic enim velle & nolle nolle in volentis aut nolentis est potestate, ut divinam voluntatem non impediat, nec superet potestatem. Quorsum vero gratia Dei resistibilis prædicatur? Nempe ut vires arbitrij humani contra gratiam Dei extollantur: neque est alia vera caufa. Arque hoc est in infirmitate, in malitia gloriam quatere. Posse enim gratix Dei relistere, non est potentia, sed defectus; non virtutis, sed malitia: imo est hominem in Deum armare contumacia & superbia. Quasi omnipotentissimam Dei operationem impedire possit & eludere pulvis & cinis; & dum non impedit, habeat, quod glorietut in scipso, qui gratiam libertime determinarit ad sui conversionem, esticacem reddiderit, seque ipsum eius auxilio converterit. Quod certe est gratiam homini reddere inutilem, ipsum vero in exitium misere præcipitare. Ex quo periculum Pelagiani huius dogmatis pij omnes intelligunt: Præcipua cius firmamenta convellere, maioris foret operæ. Evertisse hypotheses, quibus maxime nititur, id vero satis erit in præsentia. Vna est, quod posita gratia irresistibili elidatur indisferens ad utrumlibet oppositorum voluntatis libertas. Quafi vero in actu conversionis indifferentem relinquat voluntatem renovationis Spiritus, hoc est, nihil agat; aut dum reformandam se Spiritui permittat voluntas, vim aliquam coactivam ab co patiatur. A'θιόλογα hæc lunt, ignota sanæ doctrinæ, quæ est secundum verirarem.

Altera, quod infusio gratiarum habitualium locum non habeat in voluntate. Quorsum ergo promissio illa Dei apud Ezech. 36. 26. Dabo volis cor novum, & spiritum novum. Et apud Ierem. 31. 32. 33. Indam legem meam menti ipsorum & cordibus ipsorum inscribam. Nunquamne igitur diligemus Dominum Deum nostrum ex toto corde, ex tota anima, ex tota cogitatione, ex omnibus viribus? Matth. 22. 37. 38. nec integer noster spiritus & anima & corpus san&isicabuntur & inculpate confervabuntur in adventum Domini nostri Iesu Christi, 1. Thess. 5. 23. Ne Pontificij quidem tam insulse delitant, nec tam crasse recoctum Pelagianismum Orbi Christiano reponere audent. Exploso igitur periculoso ac damnabili errore, thess

Remonstrantium hanc Antithesin opponimus:

Operatio gratiæ in prima conversione tam efficax est in omnibus & singulis electis, ut non modo possint converti, sed etiam certo ac infallibiliter convertantur:

## PROPOSITIO QUARTA.

Nihilominus initium, progressus & complementum sidei & conversionis prædictæ gratiæ, ut causæ principaliori æquum est attribui: sidesque donum Dei potest appellari, quatenus homo absque illa gratia eam concipere non potuisset. Non autem est donum insusum, irresistibile, partum morte Christi, aut etiam in Novo Fædere promissum.

Ich. Alnold. adverf. Tilen. p. 441. Et Remonstrantes passim scriptis editis & exhibitis.

# Judicium.

In productione fidei Scriptura non partitur operas inter gratiam Dei & voluntatem hominis, quasi ut cause socia overpy sia quadam ad eam concurrant; sed gratia eam in solidum vendicat, etiam nar ainsteon Ephel. 2.8. Gratia servati estis per sidem: & hoc non ex vobis, Dei donum est. 2. Cot. 3.5. Non sumus idonei per nos ipsos ad cogitandum quicquam velut ex nobis ipso, sed quod idonei sunus, id ex Deo est, Matth. 16.17. Caro & sanguis hec tibi non revelavit, sed Pater meus, qui in calis est. Quod usque adeo verum est, ut ne ministri quidem Euangelij, dispensatores varia gratia Dei, venite queant in societatem divini huius operis: quando neque qui plantat est aliquid, neque qui rigat, sed qui incrementum dat Deus 1. Corinth. 3.7. Equidem si ita se res habet, ut Remonstrantes volunt, Gratia Dei non principalis,

1.1

fed minus principalis causa sidei dicenda est, eiusque in causando virtus infra voluntatem humanam longissime subsidit. Quid enim ad sidem, & conversionem homini confert? Solam utriusque efficienda potentiam: actum non magis ponit aut ponere potest, quam congenitam voluntati libertatem auserre. Et quis potentiam illam deducit in actum, ut in his sequatur sides & conversio, in illis non sequatur? libertima hominis voluntas, qua sponte admittit oblatam sibi gratiam, & efficacem reddit; quam pro eadem libertate sua respuere, irritam & inessicacem reddere poterat. Si causa actu dignior est ea, qua vltra potentiam non progreditur: efficacior item, qua ex potentia in actum deducit, quam qua deducitur; prosecto inanes suci & stropha verborum sunt, quicquid de gratia sidem principaliter causante, nugantur Remonstrantes.

Illud præterea attendendum venit, quo sensu sides Dei donum appelletur. Si Remonstrantibus credimus; Dei donum est, quatenus hominibus eam offere Deus verbo Evangelij. Nam Evangelium præcipit sidem in Christum, cognitione eius mentes illuminat, dilectione corda imbuit & accendit, ut possint ipsum recipere, modo velint. Quod autem aliqui recipiunt, aut volunt recipere, non magis Dei donum este censent, quam quod alij respuunt: quando uterque actus ex voluntatibus, indisferenter se habentibus, pariter parique libertate elicitur & estluit. Contra Scriptura Fidem Dei donum vocat, & vocari docer, non tam quod offertur, quam quod confertur à Deo, hoc est, simul & ab ipso datur & ab homine accipitur: prout natura ac ordo relatorum possulat. Vobis, inquit Servator Matth. 13.

11. datum est nosse mysferia regni calorum. Et Apostolus Philip. 1. 29. Vobis datum est credere in Christum; nempe ab co, qui efficit in vobis & velle & perficere, ut est Cap.

2.13. Nec aliter loquitur Deus apud Ieremiam Cap. 32. 40. Indam timorem mei (qui est ex side) animis ipsorum: apud Ezech. 36. 26. Dabo cis cor novum est spiritum novum. &c. Ex quibus dictis alissque similibus; geminam doni huius qualitatem eruimus.

Vna est; quod sit donum insusum; quia inditur cordibus nostris per Spiritum Sanctum, quem Deus estudit in nos copiose per Iesum Christum Servatorem nostrum Tit. 3, 6.

Altera, quod etiam sit donum irresistibile, cum ij, quibus obtingit, certo cre-

dant in Christum, nec ab eó recedant. Ioh. 6. 37. 68.

Negare vero idem donum Morte Christi partum esse, est negare Iesum autorem & consummatorem Fidei, prout eum nominat Apostolus Hebr. 12.2. Fadum nobis esse sapientiam à Deo 1. Cor. 1.30: aut Spiritum sidei nobis acquiss

visse 2. Cor. 4:13. Gal. 3. 14:

Negare irem, promissum esse Novi Fæderis, est obliterare atque inducere promissionem sæderalem; qua pollicetur Deus se legem suam inditurum mentibus nostris, ut cognoscamus ipsum à minimo usque ad maximum lerem. 31.33.34. Hæc vero qui faciunt, annon Deo affirmanti in os contradicunt negando, adeoque palam blasphemant? Quamobrem salsitatis ac blasphemiæ merito damnamus Thessin illam Remonstrantium, hacque Antirhesi subvertimus:

Gratia Dei sola est causa sides & conversionis; Fidesque Dei donum vocatur, quod Deus propter satisfactionem Filij, secundum Novi Fæderis promissionem, eam certo donet electis suis, effuso in spios Spiritu Sancto.

## PROPOSITIO QVINTA.

Vocatio efficax ad fidem, non fluit ex electione ad falutem, nec eius fructus est.

Remonst: thesib. & declar. exhibitis.

## Iudicium

Quemadmodum cætera bona ac beneficia salvisica ex sonte Electionis procedunt; ita hoc etiam beneficium. Rom. 8, 29, 30, in aurea illa salutis catena vocatione

tione ex præcognitione ac prædestinatione deducitur. Cap. 9. 23. quos dicit Apostolus vasa misericordiæ præparata ad gloriam, eosdem etiam vocari docet, vers. 24. Nec alia causa est, cur vocatio καω πεώθεση, κατ είδια πεώθεση appelletur, Rom. 8. 28. 2. Tim. 1. 9. & cum ipsa Electione nexu immediato copuletur, 1. Cor. 1.26. 27. 2. Pet. 1. 10. & alibi. Sit igitur hæc antithesis:

Vocatio efficax ad fidem fluit ex Electione ad falutem, eiufque est fructus.

# SENTENTIA THÉOLÓGÓRVM

HASSIACORVM,

# De Gratia Dei, & Libero Arbitrio:

De quo argumento in Tertio & Quarto Remonstrantium Articulis agitur.

T doctrina de Libero Arbitrio, & Gratia Dei, accurate & distincte pertracteur, ante omnia diligentissime distinguendum esse judicamus inter ipsam Liberi Arbitrij essentiam, ciusque ἐσιωδεις seu essentiales facultates, quæ sine totali Liberi Arbitrij subversione ab eo separari nequeunt, & inter vires & facultates eius accidentales, sine quibus Liberi Arbitrij essentia salva & integra consistere potest.

De Libero Arbitrio, secundum escentiam suam considerato.

#### THESIS.

Liberum Arbitrium, secundum naturam & essentiam suam consideratum, est animæ rationalis facultas, seu potentia, in mesausioseus, hoc est, deliberata electione, absque omni coactione, proprio & spomaneo motu volendi aut nolendi, quod-cunque intellectus eligendum aut respuendum judicaverit. Hoc modo sumptum Liberum Arbitriu, homini in quovis statu competit, nec vel in statu corruptionis, servitute & necessitate peccandi evertitur, nec in altera cœlesti sutura vita, bene agendi necessitate & immutabilitate evertetur.

#### ANTITHESIS.

Execramur itaque Manichæorum & Stoicorum fatalem necessitatem, qua sinxere ipsam etiam hominis voluntatem ad actus suos elicitos, qui sunt velle & nolle, necessitate quasi constringi & cogi. A quo errore Ecclesias Reformatas Orthodoxas alienas esse, certo nobis persuasum est, ita, ut magnam ijs injuriam sieri putemus, dum Manicheismi & Stoicismi à fratribus Remonstrantibus insimulantur.

De Libero Arbitrio , fecundum vires suas accidentales considerato.

### THESIS

Cæterum, si vires & sacultates Liberi Arbittij accidentales spectentur; utique longe alio modo se habet homo in statu peccati & miseriæ, ante omnem regenerationis gratiam, quam in statu gratiæ, in quem misericordis & omnipotentis Dei essicaci operatione gratiose transsertur.

## De Libero Arbitrio in statu peccati.

### THESIS L.

In statu peccati homo, quoad intellectum, prorsus destituitur luce cognitionis falutaris Dei, & rerum ad æternam vitam pertinentium, qua ipsum Deus in prima sui creatione collustraverat. Licet enim post lapsum in hominis intellectu non tantum lux sapientiæ naturalis, ad res huius vitæ intelligendas, verum etiam quæda veluti scintillule cognitionis & notitie Dei Creatoris remanserint quas D. Apostolus Rom.1.19.20. rerum creatarum visibiliŭ intuitu, aliquo modo exfuscitari, & in actum educi posse dicit: quo nomine etiam gentes ; quibus verbum Dei annunciatum non fuit, inexcusabiles coram Deo fore pronunciat: Hæc tamen Dei notitia naturalis nequaquam vel in se, ad salutem aternam obtinendam sufficiens est. vel hominem paulatim ad maiorem gratiam, etiam falutarem, disponere, & gradatim ad æternam salutem perducere potest. Ita enim D. Apostolus 1. Cor. 2. 14. ait: Animalis homo non percipit ea, qua sunt Spiritus Dei: sunt enim ei stultitia, neque potost ea cognoscere. Et 2. Cor. 3.5. Non sumus idonei ex nobis ipsis ad cogitandum quicquam (scilicet boni spiritualis) velut ex nobis ipsis. Hinc intellectus hominis obscuratus dicitur tenebris, propter ignorantiam, que in ipso est. Ephes. 4. 18. Et cor hominis infipiens, obtenebratum vocatur Rom. 1.21. Quin & homo corruptus & nondum illuminatus dicitur ipsæ tenebræ Ioan. 1.5. Eph. 5.8,

### THESIS II:

Quoad voluntatem, homo in statu corruptionis ita depravatus & corruptus est, ut quamvis bona huius vitæ desiderare, actionesque moraliter & civiliter bonas velle & efficere, adeoque disciplinam externam præstare queat, nihilominus tamen iustitia & sanctitate, quam Deus voluntati concreaverat, & omnibus viribus & facultatibus naturalibus ad bonum spirituale ac cœleste, quibus Deus eam in prima creatione instruxerat, prossus destituatur, ita ut bonum salutare spirituale & cœleste nec velit & essiciat, nec possitivelle & essicere. Omnis boni assectio voluntati corruptæ adimitur Rom. 3. 10-11. 12. Psalm. 14. 3. & 53. 3. Non est iustus, ne unus quidem, non est qui intelligat, non est qui exquirat Deum, omnes desserunt, simulinuities satti sunt, non est, qui faciat quod quod bonum est, ne unus quidem.

Aviapis seu potentia volendi & essiciendi bonum salutare, corrupta voluntati denegatur Ierem. 13. 23. An mutare potest athiops cutem suam, aut pardus liventes maculas suas? Etiam vos potestis benefacere, qui edocti estis malesacere. Matth. 12.24. Progenies viperarum, quomodo potestis bona loqui, cum sitis mali. Rom. 8.7. Id quod sapit caro; inimi.

citia est adversus Deum, & legi Dei non subycitur: Nam ne potest quidem.

### THESIS III.

Quoad cor, homo in statu corruptionis ita depravatus est, ut omnes cordis asfectus & desideria cantummodo prava sint omni tempore. Genes. 6.5. & 8. 21. Omne signentum & omnis cogitatio cordis tantummodo malum est omni tempore. Marc. 7. 21. Ex corde hominum procedunt male cogitationes, adulteria, furta, iniuria, & c. pertinent huc illa Scriptura dicta, qua prava concupiscentia meminerunt. Ephes. 4. 22. Rom. 6. 12. Gal. 5. 16. 17. & c.

## THESIS IV.

Proinde, quicquid homo in statu peccati, ante regenerationis gratiam, vel mente cogitat, vel voluntate eligit, vel corde appetit & desiderat, utut forsitati, quoad substantiam actus, moraliter bonum sit; nihilominus tamen peccatis ita est contaminatum, ut, si ad exactissimam legis divina normam exigatur, revera peccatum potius, quam bonum, Deoque placens opus appellari mereatut. Genes. 6.5. & 8. 21. Omne sigmentum, &c. Matth. 7.18. Mala arbor non potest bonos sruttus ferre. Rom. 14, 23. Quicquid non est extide, peccatum est. Heb. 11.6. Sine side impossibile est placere Deo.

ANTI

### ANTITHESES AND ME

Reijcimus itaque, ut heterodoxa, sequentia.

I. Hominem in hoc corruptionis statu, ante illuminationis gratiam, licet doctrinam in Evangelio revelatam suopte ingenio excogitare. & modum liberationis generis humani, in Evangelio patesactum, invenire haud potuerit, sacillime tamen posse doctrinam illam, si ei reveletur, & proponatur, intelligere, adeoque sensum omnium eorum, quæ scitu, creditu, factu necessaria sunt, ex sese, sine lumine supernaturali capere.

ill. Luminis naturalis, quod in hominis intellectu post lapsum remansit, tecto & bono usu, qui homini corrupto possibilis sit, hominem consequi posse lumen supernaturale, & gratiam etiam salutarem. Id quod ex sententia Arminij asserti & defendere conatur. Ioh. Arnold. contra Tilen.pag. 153. 154. 155. 156. 157. & c. vel, cognitione Dei naturali peccatorem ad uberiores divinæ gratiæ opes recipiendas aptio-

rem reddi, ut Remonstr. in exhib. déclar. articul. 3. & 4. loquuntur.

III. In voluntate hominis nunquam fuisse dona spiritualia & supernaturalia, ac proinde non potuisse ea, in morte spirituali ab ea separari; Quod fratres Remonstrantes in Coll. Hag. expressis verbis asseruerunt, ut videre est in Coll. Bertij

pag. 279.

IV. Voluntatem hominis, etsi in statu corruptionis, ante regenerationem, vires suas bene agendi reipsa exerce non possit, propter tenebras intellectus & depravationem assectuum, retinuisse tamen eas in sese, ut, sublatis impedimentis issis, in actum exire, hoc est, bonum velle & eligere possit. Quæ Remonstrantium sententia non obscure colligitur ex Coll. Hag. loco proxime citato.

V. Hominem in statu peccati posse facese, & vero etiam sapenumero sacese eiusmodi opera, quæ, si ad rectam rationem, & ad legem, quæ cordi hominis corrupti natura insita est & manet, examinentur, non solum peccata non sint, sed etiam maiorem & ulteriorem Dei gratiam mereantur, quod Remonstrantes in De-

claratione sententiæ suæ citca 3 & 4 articulum innuunt.

VI. Hominem in statu peccati, ante sidem & Spiritum renovationis, habere posse, & vero etiam sæpenumero habere zelum, curam, & studium, quod ad obtinendam salutarem adhibeat; & verbum Dei audire, de peccato cominisso dolere, gratiam salutarem & Spiritum renovationis expetere posse: idque, ad obtinendam sidem, & Spiritum renovationis, homini utilissimum, & quam maxime necessarium esse, ut Remonstr. in Thes. exhib. circa 3 & 4 artic. thesi 3. expresse docent: Item, Hominem in statu peccati, ante sui vivissicationem seu regenerationem, habere agnitionem mortis sua (scilicet Spiritualis,) cius dolorem & deplorationem, desiderium & votum liberationis, samem & sitim vita, item peccatorum confessionem, dolorem, initialem timorem & c. ut in Coll. Hag. pag. 283. stattes Remonstrantes: Et in scripto advers. Tilen. Ioh. Arnoldi pag. 397. loquuntur.

## De homine in statu Gratia , ubi simul De Gratia Dei.

#### THESIS I.

Etsi vero Deus justissime totum genus humanum in statu peccati & miseriæ relinquere, æternumque propter peccatum damnare poterat, placuit tamen inessabili bonitati & misericordiæ ipsius, è genere humano lapso, quosdam, quos probenevolo assectu voluntatis suæ in æterno & immutabili suo consilio, in laudem gloriosæ suæ gratiæ, ad vitam æternam elegerat, essectier è statu miseriæ liberare, & in statum gratiæ transferre.

### THESIS II.

[Quapropter Deus, cum illi è reliqua hominum turba evocandi & fegregandi sint, non solum externe omnibus promiscue, reprobis pariter & electis, verbu suum annunciandum cutat, & in eo voluntatem suam patesacit (quæ gratia dicitur externa, reprobis & electis communis) verum etiam per illud ipsum verbum, ut ordinarium medium & instrumentum, in quibus, & quando, & quatenus ipsi visum est, intus, Spiritus sui sancti gratia, intellectum, discussis ignotantiæ tenebris, novo cognitionis sui & rerum spiritualium ac cœlestium lumine illustrat, quæ gratia dicitur interna, reprobis & electis communis) insuperque peculiari & singulari Spiritus sus sus gratia, electorum voluntatem, sua naturali pravitate à Deo plane aversam, ad res spirituales, & cœlestes eligendas & volendas, novis viribus & facultatibus supernaturalibus instruit, camque adsui obsequium, hocest, ad conversionem & sidem in Christum; sessione aus sinspitat: quæ gratia Dei vocatur interna essica prima. Ab Angustino dicitur præveniens & operans.

De illuminatione intellectus egregius est locus Ephes. 1. vers. 16. 17. 18. Non resso gratius agere pro vobis, mentionem vestri faciens in precibus meis, ut Deus Domini nostri Iesu Christi, paterille gloria, det vobis Spiritum sapientia & revelectionis per cognitionem ipsius: Illuminatos oculos mentis vestre, ut sciatis, que sit spes illeminationis ipsius. Luc. 24. 45. legimus, Christium aperuisse mentem Discipulorum suorum, ut intelligerent Scripturas. Atque hue etiam pertinet illud Christi, Matth. 13.11. Vobis datum est nosse mysteriaregni celorum: illis autemnon est datum. Vide etiam 1. loan. 5, 20.

De voluntatis immutatione, novarum & supernaturalium virium ac sacultatum tnipsam insusione, ejusdemque ad bonum spirituale ac exleste eligendum ac volendum, potenti & essicaci inclinatione; insignis locus est Plul. 2.13. Deus est, qui

operatur in vobis velle.

De cordis & affectuum sanctificatione itidem Scriptura clarissime testatur Psalm.51.12. Cor mundum crea mihi Deus, & spiritum sirmum renova in visceribus meis. Ezech.11.9. Et 36.36. Auferam corlapideum, & daho vohis cor carneum. Daho leges meas in corda eorum, & in visceribus eorum scribam eas.

### THESIS II).

Non folum vero intellectus illuminatio, & cordis sanctificatio, sed ipsa quoque voluntatis immutatio, hoc est, qualitatum seu facultatum & virium supernaturalium in voluntatem infusio, ejustlemque ad conversionem & sidem essicax slexio & inclinatio, fit irrefistibiliter. Vt maxime enim gratia Dei prima præveniente & operante non in totum voluntatis pravitas, & resistendi ac renitendi potentia naturalis penitus tollatur, (cum voluntatis regeneratio in hac vita imperfecta fit, ipsique etiam regenerati sapenumero gratia Dei subsequenti seu cooperanti oblu-Etentur), nequaquam tamen in primo falutaris conversionis momento ita voluntas humana Spiritui, regenerationem intendenti & operari volenti, relistit, ut gratiam ejus prævenientem & operantem, quam vocant, superer, seu penitus respuat, adeoquesui ad Deum conversionem impediat; sed potius prima illa gratia Dei essicax seu praveniens esficit, ut voluntas relistere non velit, sed ipsi necessario & inevitabiliter, libere tamen & absque omni coactione, spontaneo motu, assentiatur & obsequatur. Ita enim D. Apostolus Ephes. 1.19: 20. dicit : Ese supereminentem magnitudinem potentia Dei in nobis, qui credimus, pro efficacitate roboris virium ipsius, quod exeruit in Christo, cum suscitavit eum ex mortuis &c: Et ad Phil. 2.13. Deus is est, qui efficit in vobis issim Velle. Quo pertinent etiam illa Scriptura dicta, quibus converfio hominis dicitur esse ablatio cordis lapidei,& datio cordis carnei,Ezech 11.9. Et 36.36. Vivificatio, Eph.2.5. Nova creatio, Ephef. 2.10. Et cap.4.24.

Operatio vero, qua cor lapideum aufertur, & cor carneum datur, mortui vivificantur, aliquid quod antea nonerat, creatur, tantæ est potentiæ, virturis, & esficaciæ, ur ei complete resisti, seu, quod idem est, ca supetari, ade og; prorsus impedari

neutiquam poffit.

### THESIS IV.

Nectamen propterea hominis voluntas instar stipitis & trunci in sui regeneratione se habet, vel etiam invita ad conversionem & sidem cogitur, (quod salso Ecclesius reformatis à Pontificiis & Remonstratibus impingitur.) Præterquam enim, quod potentia passiva seu habilitas est in hominis voluntate, ad vires & facultates supernaturales, volendi bonum spirituale ac cœleste, si ei de novo infundantur, recipiendas; quæ habilitas in stipite aut trunco non reperitur: insuper etiam Deus voluntatem in fui regeneratione non violenter ad conversionem & fidem cogit,& invitam veluti rapit, sed fiaturæ voluntatis congruenter agit, non tantum patheticis invitationibus, exhortationibus, suasionibus, excellentissimis vitæ æternæ promissis cam alliciendo, & conversionem ac sidem moraliter suadendo, verum ctia m supernaturalibus facuitatibus & viribus, quibus obtemperare possit suasionibus istis, cam instruendo, & potentissima esficacissimaque sua operatione, ut reipsa obtemperet, immediate cam inclinando & flectendo, efficiendoque ista sua gratia præveniente & operante, ex nolente volentem, ita quidem, ut voluntas, licet ex se , su aque natura non nisi ad rejici endam Dei gratiam apta nata sit, hac tamen prima Dei gratia efficaci immutata, & ex nolente volens facta, libere & spontaneo motu se ad Deum convertat, & in Christum credat.

### THESIS V.

Atque hoc modo voluntas, prima Dei gratia præventa, efficaciterque ad conversionen. & sidem à Deo slexa & inclinata, gratiæ Dei subsequenti (qua homo regeneratus in statu gratiæ consirmatur & dirigitur) συνεργά seu cooperatur, adeoq; à Deo acta & mota, ipsa quoque in regenerationis suæ progressu & pietatis studio agit, & una cum gratia adjuvante ad ipsos sidei, caritatis, spei, aliarumq; virtutum actus efficienter concurrit. Testatur hoc Scriptura, quoties regeneratos jubet, ut se renovent, mundent, in præceptis Dei ambulent, & salutem suam operentur; Ezechiel. 36. 27. Faciam, ut ambuletis in præceptis meis. Philip. 2.12.13. Cum timore ac tremore operamini salutem vestram. Deus enim is est, qui efficit in vobis ipsum velle, & ipsum persicere.

## THESIS VI

Voluntas itaque hominis ad qualitates seu sacultates & vites supernaturales.nec non ad inclinationes novas recipiendas, habet se mere passive, ita, ut actio Spiritus sancti supernaturales illas vites in voluntatem infundentis, candemq; efficaciter & potenter ad conversionem & fidem flectentis & inclinantis, non à voluntate humana, ejusque cooperatione vel consensu pendeat: Adapsos veto fidei, caritatis, spei, & e. actus, motusq; bonos, non pure passive, sed passive & active se habet: cum Dei gratia præveniente acta & motus, ac subsequente adjuta, ipsa etiam agat, fideiq; caritatis, spei, aliatumq; virtutum actus producat. Atque hine non Deus in nobis, seu per nos, sed nos gratia Dei credere, sperare, diligere dicimur.

### ANTITHESES

Rejicimus itaque, partim ut ambigue dicta, partim vero ut heterodoxa, fe-

quentia;

1. Dona naturæ; quæ etiam in gentibus, quibus Verbum Dei revelatum nom fuit, locum habent, ut funt, notitia Dei naturalis, & femina legis, cordibus hominum natura inferiptæ; vere esse & appellari posse gratiam Dei: Quomodo olim Pelagius, & ejus asseclæ, ne viderentur gratiam plane negare, ambiguitate vocabuli gratiæ luserunt. Quos secutus Ioh. Arnoldi, ex sententia Arminij, in scripto adversus Tilen. cap. 6. lumen naturale vocat gratiam Dei prævenientem, qua qui bene utuntur, ulteriore à Deo gratia, donentur.

II. Volun-

II. Voluntatem hominis in regeneratione à Spiritu sancto non renovari, novisque & supernaturalibus viribus & facultatibus instrui, sed regenerationem seu viviscationem locum tantum habere in intellectu, qui illuminetur, & affectibus, qui sanctificentur: Qua intellectus illuminatione & affectuum sanctificatione posita, voluntas, que propter tenebras intellectus & depravationem affectuum antea vires suas re ipsa exerere in homine peccatore non poterat, sublatis is impedimentis jam potens reddatur ad insitam sibi facultatem bene volendi exerendam, ut in Coll. Hag. Fratres Remonstrantes pag. 277. 281. & alibi, passim loquuntur.

III. Nihil obstare, quo minus dicatur vel sola Dei suasio moralis homines animales reddere spirituales. Quo propendere videntur Remonstrantes in Coll. Hag, licet expresse illud profiteri ausi non suerint: Grevinchovius vero totidem

verbis asserere non dubitavit, Advers. Ames.p. 197.

IV. Gratiam Conversionis, qua intus homini à Deo confertur, & collata vires bene operandi in homine operatur, non ita instruere hominem novis viribus, quin semper maneat in hominis potestate, iis uti vel non uti: adeoque positis & præsentibus omnibus ad conversionem hominis requisitis gratiæ actionibus, semper tamen esse in hominis potestate seipsum convertere vel non convertere, & gratiæ Dei consentire, ut conversio sequatur, vel etiam ita resistere, ut cessare possita bactione, adeoque consensus & conversio non subsequantur. Id quod Remonstr. in Coll. Hag. pag. 274. Et Ioan. Arnoldi adversus Tilenum pag. 127, 128. Et 337. asserere non verentur.

V. Voluntatem hominis in fui conversione, efficaci & potenti Dei operatione, ad actum conversionis & fidei non ita determinari, ut conversio & fides ipsius ne-

cessario sequatur, & non possit non sequi.

VI. Gratiam Dei sufficientem ad conversionem & sidem, omnibus & singulis, quibus Verbum Enangelij prædicatur, adeoque ils etiam, qui actu ipso non convertuntur & credunt, a Deo conferri: ut vero gratia illa, quæ æqualis este potest, & sæpenumero etiam æqualis est, in quibusdam, qui actu convertuntur, essicax, in aliis vero, qui non convertuntur, inessicax sit, ejus rei causam non esse aliam, quam quodilli gratia illa sufficiente bene utuntur, cidemque obsequuntur, hi vero eam aspernantur & negligunt. Vide Thesexhib. Remonstrantium circa zu. & zv. Artic. Thesin 5.6. Et Ioh; Arnold. contra Tilen. pag. 134-135.

VII. Gratiam Dei (primam seu prævenientem) in homine non ita agere, quin agat etiam ipse cum gratia: adeoque homini commode tribui posse, quod se ipse discernat. Quod Remonstrantes in Coll. Hag. pag. 283. Et, Grevinch. advers.

Amelium afferunt.

# De Libero Hominis Arbitrio, & Modo,

Quo Gratia divina in homine fidem & conversionem operatur,

# SENTENTIA HELYETIORV M.

Homo ante lapíum integer fuit, liber ac bonus, ut intellectus no, cum exteras res omnes, tum creatoris sui præcepta rectissime nosse, voluntate sua bonum ab intellectu monstratum apprehendere; a affectus reliquos sibi, si vellet, subjectos habere posser. Per lapsum vero his omnibus excidit, & qualis à lapsu sactus estipse, tales ex ipso sunt posteri omnibo omnes. Intellectus humanus Dei salurari cognitione orbatus; arbitrium sua ad bonum supernaturale apprehendendum libertate spoliatum; affectus reliqui, cum Dei lege & recta ratione conformitate, privati, deniqi omnia corrupta ac depravata sunt adeo, ut homo miser nihil saluraris vereq; boni cogitare vel velle, Deum non vere nosse, nee Deum aut proximum diligere, aut quicquam aliud, quod scitu, creditu, factú, speratu ad salurem est nos cessarium, viribus naturalibus capere aut essere vel velit; vel posse.

2 II. Profi.

### Ηİ.

Profitemur ergo Fidem veram atque salvisicam Dei donum esse mere gratuitum; quod electis suis secundum mensuram, & quando, & quantum vult ipse donat, infundit, auget, custodit. Hanc Fidem ordinarie essici credimus per Dei Verbum, extrinsecus quidem administratum atque auditum, intrinsecus vero per Spiritum S. mentem non tantum salutari cognitione illuminantem; verum eriam voluntatem ita essicaciter renovantem & slectentem, ut assentiri vel non assentiri, credere vel non credere, converti vel non converti, hominis electi arbitrio acceptum ferri nequaquam possit.

### HII.

Hominem ramen neque ante conversionem, neque in conversione, vel saxum. truncum aut stipitem facimus: nec voluntati humana, etsi conversionis concausa non sit, neque ut causa, sed tanquam subjectum concurrat, actionem in universo omnem adimimus, Homini, inquam, etiam irregenito, non intellectum modo & voluntatem, sed opus legis quoque in cordibus omnium scriptum, conscientiam se accusantem vel excusantem, aliasq imaginis divina collapsa scintillas, & Dei notitiam aliquam sensumque tribuimus. Verum si vel hxcipsa, vel his accepta majora homo in injustitia derinet, eum inexcusabilem fieri, & judicium sibi accersere gravius, ex Scripturis non ignoramus. Contra quoque, si donis his recte utitur; si miseriam suam vere agnoscit, & mortem spiritualem ita sentiscit; ut liberationem, vitamque, vere & falutariter esuriat sitiatque, si Domino pulsanti cor aperit, & corde aperto porro attendit; si facitalia id genus plura, quæ conversionem vel inchoando præcedunt; vel progrediendo constituunt, omnia hæc nec libero arbitrio, nec lumini naturali, neque viribus aut meritis humanis ullis, sed soli Deo, à quo bona donatio omnis, & donum perfectum omne superne descendit, grati humilesque adscribimus.

#### IV.

Non hominis solum mentem in boni supernaturalis cognitione cœcam, imo tenebras ipsas esse, sed voluntatem quoque ad bonum quantumvis ab intellectu monstratum, mortuam, ad malum propensam & pravam esse asserius, nisi & ipsa quoque à Spiritu sancto sanctur & vivisicetur. Ideoque voluntatem humanam mandatis Euangelicis, moralibus exhortationibus, suasionibus, amplissimis summorum bonorum promissis, sive contra, dehortationibus & minis salutariter affici, aut essicaciter impelli, nisi Spiritus sanctus eam vel ordinarie vel extra-ordinarie gratiosa sua & essicaci operatione regeneret, plane negamus. Præterea, quandoquidem promissionibus aut comminationibus issem diversi afficiuntur diverse, Spiritum sanctum audientibus omnibus gratiam parem largiri haudquaquam agnoscimus. Est enim Euangelij vox aliis odor vitæ ad vitam, aliis odor mortis ad mortem.

#### ν.

Voluntas humana in conversionis initio habet se mere passive, neque in censum causa, quando de conversione est quastio, ratione ulla admittitur. Vt enim nec intellectus sua causa est illuminationis, neque vitiosi assectus causa sunt sunt sua correctionis, ita neque humana voluntas est causa sina sur versionis: & quantum Lazarus contulit ad suscitationem sui in vitim corporalem, tantundem contulit homo regenitus ad restitutionem un in vitam spiritualem. Est que revera Deo tam proprium opus creationis secunde, atque ipsi est proprium opus creationis prima. Nisi assecre libeat arborem malam bonos posse proferre fructus; Æthiopem posse suam mutare pellem;

renebras suapte seu propriis viribus transire in lucem; aut mortuis ab ipsa morte restitui vitam. Voluntatem enim hominis miserrimam, non solum languentem, sed mortuam prorsus, gratia Dei invenit; surgere nunquam volentem neque valentem, gratia Dei miserentis prævenit; quam erigit sola, cidem sola ad progrediendum vires infundit. Et hoc sensu sua conversionis initium, progressum & sinem mens vere pia Deo uni & soli in solidum tribuit.

### VI.

Voluntas ctiam nondum conversa tamen vult: sed quia est mala & prava, non vult nisi mala aut male. Voluntas à Deo conversa, atque ex mala sacta jam bona, vult & bona & bene: sed Deus est, qui operatur utrumque. Hinc est quod hominem regeneratum, in electione & operatione boni, non passive tantum, sed active quoque ses habere omnino agnoscimus. Agitur enim à Deo, ut agat ipse quod agit. Voluntas mutata est prius per Spiritum S. & facultatibus ita instructa, ut bonum sponte revera velit & possit. Regenitus operatur; sed operatur in illo Deus, ut operetur. Post conversionem operatur & cooperatur voluntas hominis conversi, qua potuit à solo Deo conversi. Et revera sie est: sit à Deo quod volumus, qui solus esseit, ur velimus. Esse enim nos opus Dei, ad opera bona in Christo conditos, non conconditores ex Paulo didicimus.

#### VII

Deo in suis fidem & regenerationem arcane & ineffabiliter, sed efficaciter & Infallibiliter operanti quantum resistatur, novit optime omnium is, cui soli resistitur. De homine vel reprobo vel nondum regenito verissimum est, ipsum sermoni gratiæ & salutaribus monitis natura resistere, neque aliud quicquam quam resistere posse, nec unquam ea percipere, que sunt Spiritus Dei. Ceterum ad eos quod attinet, quos Deus pro benevolo sua voluntatis affectu salvare, ac proinde convertere decrevit, hos ut solos Deus convertendo restituit, sic ex his nullus, operationem divinam impediendo, resistit. Equidem in omni homine regenito, quamdiu in carne mortali hac vivit, duo semper manent opposita: caro videlicer, seu homo verus, Spiritus item, seu homo novus: unde carnis & Spiritus lucta perpetua, & quidem nonnunquam pugna ardua adeo, ut caro regenerationis progressum non raro sistat, spiritumq; tristicia afficiat gravi. Deo autem salvare volenti tandem humanum omne succumbit arbitrium, qui suos tam valide trahit, ut sponte, sua quisque hora, sequantur: non actum resistendi tantum, sed ipsam dwanw in iisdem debellat, tandemque tollit; voluntarem non violenro impulsu, sed efficaci blandoque motu ex nolente volentem, ex prava ingenuam promptamque efficit. Ovem fugientem & reluctantem Pastor bonus ac potens vel in humeros ipsos attollit. Spiritus sanctus mentem voluntatemque sic renovat, ut corruptionem agnatam cognoscant, de ea ex corde doleant, membra terrestria sua ctucifigi & mortificari subinde, operationemque Spiritus sancti magis & magis intendi exoptent.

## Ϋ́ΙΙΙ.

Quare resistendi malignitatem in homine electo cum ante, tum post converfionem omnino agnoscimus, ut tamen indubia sit certæ victoriæ gloria, nec Spiritui sancto desit debellandi jugis materia. Cor tollit Iapideum, qui promisit cor carneum. Verum quamdíu in mortali domicilio hocperegrinamur, cor lápideum atteri, non prorsus conteri, donec tandem electus per Christum de carne victoriam atque triumphum reportet, nolentes volentes sentimus. IX.

Denique, qua hominem invitant, ut Deum quarat atque glorificet, ea omni homini manifestari, Paulo docenti credimus. Attamen propterea dicere hominem omnem ad salutem vitamqi atternam vocari, aut media ad salutem necessaria sufficienter & essicaciter omni homini administrari, id vero non modo contrarium sacra Scriptura, verum etiam experientia ipsi asserimus. Deus enim, ut gentes ire viam suam olim permisit, sic in Fædere novo ad populos plures Euangelij vocem non misit.

# Judicium.

# NOMINE ORTHODOXARVM ECCLESIARVM

Nassovio-Wetteravicarum,

DΕ

## TERTIO ET QVARTO ARTICVLO,

# De Gratia Dei & Conversione hominis:

Thesis de Libertate Voluntatis.

Sententia Remonstrantium.

Sententia recepta & vera.

Libertas voluntatis humanæ nihil est aliud, quam indeterminatio & indifferentia ad actus oppositos, quæ non potest consistere cum necessitate ad unum determinante: neque cum necessitate illa, quæ dicitur pendere à decretoD ei. Voluntas hominis per essentiam sitam semper manet libera, etiam quando ad unum determinatur. Neque hanc libertatem tollit necessitas ista, quæ pendet à decreto Dei.

Thesis

## Declaratio & confirmatio vera sententia.

Deus in prima creatione omnibus rebus creatis peculiarem indidit naturam; cuius instituta non convellit. Sic voluntatem hominis otnavit libertate, ita ut non possit cogi. Hæc igitur proprietas à voluntate tolli non potest. Sic autem ista libertas est comparata, ut non pugnet cum omni necessitate & determinatione. Pugnat equidem cum determinatione violenta, sive cum necessitate coactionis? fed optime convenit cum necessitate immutabilitatis, infallibilitatis & dependentiæ. Nam Deus necessario odit peccata, Psalm. 5.5. necessitate scilicet naturæ fux, seu immurabilitatis: & eadem odit libere, id est, non coacte. Sic beati Spiritus in cœlis maiori libertate funt præditi, quam nos in hac vita. Illi autem necesfario tantum iusta & recta volunt: quia in gratia sunt confirmati. Et hæc est maxima voluntatis perfectio, ferri duntaxat in bonum. Deinde multa fiunt necessario ex hypotheli seu formula decreti Dei, quæ respectu voluntatis humanæ siunt libere. Ita ludzi crucifixerunt Christum necessario & libere. Necessario; quia Christum definito illo consilio & præstituto deditum acceperunt, & manibus sceleratis cruci affixum interemerunt, Actor. 2. 23. Libere; quia plena lubentia & deliberata seu interpretativa, ut loquuntur, voluntate, quasiverunt Christum trucidare, uti testatur historia Evangelica.

Thesis de Statu miseria, & dignitate hominis vocandi.

Sent. Remonstrantium.

Sententia vera.

Tametsi liberum arbitrium in hoc statu ad bonum spirituale est nullum: superest tamen notitia legis natura, rectaque rationis semen: ob cuius meliorem usum Deus quosdam homines præasijs idoneos indicat, quos usteriore gratia donet. Idem iudicium est de gratia communioris meliore usu.

Liberum arbitrium in hoc statu nullum est ad bonum supernaturale. Ac tametsi in mente hominis reliquæ sunt notitiæ naturales, quas alij susfocant, alij recte collocant: rectus tamen illarum usus non movet Deum, ut quosdam homines præ aliis idoneos iudicet, quos ulteriore gratia, v. g. prædicatione Evangelij donet, Idem de gratiæ communioris meliore usu iudicium est.

## Declaratio & confirmatio vera sententia.

Cognitio Dei ut Creatoris petitur è libro Naturæ & Creaturæ: hoc est, oritur è dictamine conscientiæ, & hauritur ex operibus Dei, Rom.1. Vtriusque usus; per se, oft manuducere homines ad Deum cognoscendum & glorificandum, tanquam architectum & conservatorem mundi : per accidens, ut hominem reddat inexcusabilem. Quando igitur homo animalis hoc modo Deum cognoscit & glorisicat, gravitatem æterni supplicij mitigat, non autem movet Deum, ut illum ulteriore gratia doner. Hoc enim oft opus puræ puræ misericordiæ, quod Deus ex cive mundi facit civem Ecclesia, Deut. 7. 6. 7. Et vero Deus multos vocar in Ecclesiam, qui lumine natura abutuntur, multosque, qui illo recte utuntur, non vocat. Ad gratiæ communioris meliorem ulum quod attinet, ne hic quidem potelt movere Deum, ut gratiam ulteriorem donet: quia non est volentis, neque currentis, sed miserentis Dei, Rom. 9. 15. 16. Verum quidem est, Deum solere gratiarum suarum priorum rectum usum alijs & maioribus, & pluribus grarijs compensare, iuxta illud, Matth. 25. Habenti dabitur. Sed id non facit motus idoneitate aliqua hominis, quamipli conciliet rectus donorum usus: sed promisso suo gratuito impulsus.

Thesis de intentione Dei in hominis pocatione.

Sentent. Remonstrantium.

Sententia verà.

Deus hac intentione vocat homines per prædicationem Verbi, ut illi affentiantur vocationi, refipiscant, credant, & ad salutem adducantur: ideoque omnibus quos vocat, impertitur gratiam sufficientem. Deus hac intentione vocat; electos, ut per prædicationem Verbi refipificant, credant & falyentur, utque ipfius misericordia in ipsorum glorificatione elucescat: hypogritas, ut ostendar se delectari conversione & salute; itemque, ut ipsi sint ωωπολόγηποι, & eius iustita in ipsorum damnatione elucescat. Luc. 8. 10. 2. Cor. 2. 16. Vinde colligitur, vocationem illam, qua hypocritæ vocantur, esse sufficientem partim ad conversionem, partim ad σουνετίου και με το μετίπο με το μετίπο με το μετίπο με το μετίπο με το μετίπο με το μετίπο με το μετίπο με το μετίπο με το μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο μετίπο με

tar :. ,

## Declaratio & confirmatio vera sententia.

Bonitas Dei scopum suum assequitur duobus modis in annunciatione Evangelij. Primo, si homines perducantur ad resipiscentiam & salutem, Rom. 1. 16. 17. Eph. 1, 6. & feqq. Et hac est specialis illa Dei bonitas erga electos 2. Cor. 2, 16. Deinde, si non perducantur ad salutem. Tum enim elucet Dei bonitas in hoc. quod ille non sit autor interitus illorum. Esai. 5.34. Et hæc est generalis illa xensims ई छिंडे erga hypoctitas. Deus autem vocando reprobos, vult eorum conversionem & salutem serio, voluntate approbationis, non effectionis. Si enim hoc modo vellet, efficeret: quia beneplacitum Dei infallibiliter impletur. Consilium namque Dei stat, & voluntati eius nemo resistit Esai. 46. 10. Quæ ut plenius intelligantur, diftinguendum est inter vocationem communem, & propriam. Vocatio communis est, quæ etiam ad hypocritas pertinet: estque vel prædicationis, vel illuminationis. Illo modo vocantur homines per Verbum & Sacramenta: Hoc modo docentur voluntatem Dei & viam salutis agnoscere, adeo quidem, ut doleant de peccatis, cum gaudio excipiant sermonem, credant, illuminentur; gustent donum cœleste, participes fiant Spiritus sancti, gustent virtutes futuri seculi. Luc. 8. 12. 13. 14. Hebr. 6. 4. 5. Vocatio propria pertinet ad solos electos; & dicitur gratia renovationis, qua per Spiritum Sanctum regenerantur voluntates & corda. Et hæc est nova illa creatio, de qua passim in Scriptura. Quod attinet ad vocationem communem, sive gratiam prædicationis & alluminationis, illa duobus modis est sufficiens: Ac primo quidem ad conversionem, non simpliciter, sed secundum quid, hoc est, in ordine causarum secundarum, seu mediorum; quatenus nulla alia conversionis media, sive sint externæ prædicationis, sive internæ illuminationis, præter illa requiruntur. Sed non est fufficiens ad conversionem simpliciter, hoc est, sine internæ motionis vel tractionis gratia: fine qua quenquam converti, & ad Christum venire, Scriptura pronunciat impossibile, Ioh. 6.44. Matth. 7.18. Deinde est sufficiens ad αναπολογίαν seu inexcusabilitatem. Esai. 5. 3. 4. ubi Dominus accusat ingratitudinem Iudæorum, ut omni eos excusatione carere doceat, quasi salutis viam & media non sufficienter eis revelaverit. Denique gratia renovationis, de qua loh. 3.3. & 6. 44. sola est sufficiens ad conversionem simpliciter: quia sola est semper efficax. Si quæras, cur Deus hanc gratiam non impertiatur omnibus, quos externe vocat, dicam cum Christo: Etiam, Pater, quia sic complacuit: Et cum Apostolo, Miseretur; euius vult: & cum eodem, ô altitudo!

## Thesis de Gratia divina actibus in hominis Conversione.

Sentent. Remonstrantium.

Sententia vera.

Spiritus Sanctus hunc ordinem in convertendo homine fervat: Prædicatur Euangelium, exiguntur fidei & pietatis actus: per prædicationem Verbi & operationem Spiritus fancti vires supernaturales homini dantur ad eliciendos actus conversionis: concomitante potro Spiritu credit & bene agit homo: crebris fidei, spei & charitatis actibus comparat sibi habitus: quibus comparatis actus supernaturales cum facilitate eliciuntur à voluntate.

Spiritus Sanctus hunc ordinem in conversione hominis servat. Prait pradicatio Euangelij, qua Deus ab homine exigit sidem & bona opera. Hac exigendo per pradicationem Verbi, operatione Spiritus interna, habitus sidei animis electorum infunditur. Quo habitu homo instructus, actum sidei elicit, adeoque agit actus à Spiritu sancto.

## Declaratio & confirmatio vera sententia.

Quando Deus per verbum, Spiritu suo animatum, agit in hominis electi intellectum & voluntatem, semen sidei iacit in agrum cordis, quod ibi arborescit, & sructum maturum edit. Matth. 13. 8. 23. Luc. 8. 15. Psalm. 1.3. Hoc sidei semen est habitus ille supernaturalis, quem Deus infundit. Est, inquam, habitus, id est, qualiras nova & principium vitale, actusque primus, à quo sluunt bona opera tanquam actus secundi; sacob. 2. 22. Vnde patet, aliam esse rationem sidei, habitus illius supernaturalis; aliam habituum moralium. Hi enim crebris actionibus comparantur: ille à Deo infundirur, ibique una Dei misericorditer simul & potenter influentis actio supplet vicem multarum actionum, quales requiruntur ad habitus inorales producendos.

## Thesis de modo Conversionis.

Sent. Remonstrantium.

In extraordinatio Conversionis niodo vix dixerimus, gratiæ & motioni Spiritus Sancti resisti posse. Ad ordinariam vero conversionem quod attinet, illa non efficitur gratia irrelistibili, sed refistibili: adeo quidem; ut positis omnibus gratiæ operationibus, maneat tamen ista conversio in hominis porestate, ut se ipsum convertere, vel non convertere, Deoque & Spiritui eius regemerationem intendenti relistere possit. Cum vero voluntas se movet ad consenfum, & vult se convertere, tum, & non prius, Deus cum ea concurrit. In quo concursu gratiæ & voluntatis duæ sunt causæ partiales conversionis, non quidem collaterales, sed tamen subordithate

Sentent. vera.

Gratia, qua Spititus Sanctus in homine efficit fidem (five id faciat ordinarie sive extraordinarie ) hæc, inquam, gratia est irresistibilis: adeo quidem, ut pofita interna renovationis graria (quæ non est suasio moralis, aur simplex & indifferens motio, sed esficax rractio & creatio nova) ut inquam, hac Dei gratia posira, homo qui convertitur, non velit resistere Spiritui Sancto, neque etiam possit, quatenus invicta Dei virtute vitiositas ipsius superatur. Quando igitur Deus hoc modo in hominem agit, voluntas hominis se habet mere passive: quippe quæ recipit influxum gratiæ, reformata à Spiritu Sancto. Proinde Deus est causa solitaria conversionis primæ. Ad conversionem fecundam quod attiner, homo agit, fed actus à Spiritu Sancto. Ibi est gratia Dei præveniens & operans: hic gratia præveniens, subsequens & cooperans,

## Declaratio & confirmatio vera sententia.

Gratia prædicationis & illuminationis est resistibilis ex parte hominis non-regeniti, & regeniti. Ex parte non-regeniti, quantum ad eius pravitatem, gratia Dei est nimis, eheu! resistibilis. Homo enimanimalis non percipit ea, qua sunt Spiritus Dei 1. Cor. 2. 14. & prudentia carnis legi Dei non subjicitur, & ne potest quidem Rom. 8.7. Deinde ex parte hominis regeniti cadem Dei gratia, ut & gratia renovationis, est resistibilis, quatenus caro concupiscit aduersus Spiritum, Gal. 5. 17. & lucta perpetua est inter partem regenitam & non-regenitam. Rom. 7. Sed ex parte Dei, quantum ad eius beneplacitum, gratia renovationis nullo modo est resistibilis. Deus enim trahit hominem, id est, ex noscite facit volentem, Ioh. 6. 44. circumcidit cor nostrum, Deuter. 36. dat cor, ut intelligamus; oculos, ut videamus; aures, ut audiamus, Deut. 29. 4. nos ex morte spirituali suscitat, Ioh. 5. 25. & nos cum Christo vivisicat, Eph. 2.5. Vade colligere est, hominem in prima hac

conver-

conversione se habere mere passive, nihilque ex se adferre,ne ipsum quidem à velle regenerati. Sicut enim homo ad sui generationem nihil prorsus confert; ita nec ad sui regenerationem, quippe quæ est spiritualis generatio: est que hujuscemodi actio, qua Deus cor lapideum aufert, & carneum indit, Ezech. ii. & 36. Perperamigitur gratia Dei & voluntas hominis statuuntur causa socia regenerationis: cum solus Deus nos regignat, & cor novum indat. Postcaquam autem Deus nobis indidit cor carneum, id est, principium internum bene agendi, spiritum scilicet regenerationis, tum convertimus nos ad Deum, incipimus vitare peccata,& bona præstare: ita tamen, ut ad singulas actiones bonas præveniat, comitetur, & subsequatur gratia. Deus quippe facit, ut ambulemus & pergamus ambulare in vijs ipsius. Ezech.36. atque hac est conversio secunda, in qua homo agit, sed actus à gratia. Tametsi autem homo hic non habeat se mere passive, utpote qui actus à Deo agit & ipse: bonitas tamen voluntatis & actionis non est à voluntate, sed à gratia, ita ut laus bonitatis foli Deo in folidum sit tribuenda, non autem inter gratiam Dei & voluntatem hominis dividenda. 1. Cor. 15. 10. Sed, inquis, homo se potest præparare & disponere ad ptimam conversionem, meditando Verbum Dei, dolendo de peccatis admissis, & expetendo gratiam Dei. Sed inquam ego, hæc omnia proficiscuntur à gratia illa communi prædicationis & illuminationis, non autem ab hominis voluntate, ut disputatum est supra ad Thesin, De Intentione Dei in hominis vocatione. Deinde quod attinet ad præcedanea illa regenerationis, five fint externa, five interna, uti est, dolor de peccato, desiderium gratiæ & similia, illa in hypocritis sunt non-salutaria, in electis salutaria, & proinde differunt specie. Cæterum, nomo renatus, eth iam vult & potest; gratia Dei illum comitante, mala fugere & bona prosequi: ramen quamdiu hic vivit, nec omnia mala fugere, nec omnia bona prosequendo perficere potest. Plus tamen mali potest omittere, quam omittit, & plus boni præstare, quam præstat, si principium vitale, quod ipfi Spiritus Sanctus indidit, spectetur. illud enim est velut viva radix, quæ nunquam emoritur.

# Corollarium

# De actione Dei circa peccata.

Væ Deus in tempore agit eirca peccatum, ea ab æterno circa illud agere decrevit.

## Declaratio & demonstratio.

Efficientia Dei circa peccatum, concernit partim materiale, partim formale peccati, hoc est, actum ipsum & vitiositatem actus: idque tribus modis. Principio, si spectetur initium peccati, Deus illud vel impedit, vel permittit. In ista autem permissione triplex cernitur Dei operatio. Nam aut intellectum non illuminat, aut voluntatem & assectus non slectit, autoccasiones bonas & indisserentes objicit, quibus homines abutuntur. Deinde, si consideretur progressus peccati, Deus illud dirigit in optimum sinem, & determinat, ne vagetur in infinitum. Denique si spectes sinem & terminum peccati, Deus illud vel punit pro sua justitia, vel remitrit pro sua misericordia. Hac omnia ut Deus in tempore potenter, sapienter & libere circa peccati initium, progressum & sinem facit: sic ab aterno hace talia facere decrevit. Quid ergo? an peccata fiunt necessario? ita est sane; si nempe intelligas necessitatem illam, qua pendet à gemina hypothesi, decreti scilicet permittentis, & sinis boni. De priori necessitate legere est Actor. 2, 23. de posseriori Matth. 18. 7, & 1. Cor. 11, 19.

## DE III. ET IV. ARTICVLIS,

qui sunt

DE

# Efficacitate Gratia, & Libero Arbitrio:

Suffragium & sententia Genevensium.

THESIS I.

Omo animalis, id est, non habens Spiritum Dei, nullam habet vel in intellectu, vel in voluntate sacultatem, dispositionem, vel aptitudinem ad ea quæ sunt Regni Dei intelligenda, credenda, sacienda, speranda: imo sicut mens ipsius meræ sunt tenebræ, ita voluntas est inimicitia adversus Deum, qua perpetuo resistit, neque unquam subjicitur Deo.

1. Cos. 2. 14. Homo animalis non capit illa que sunt Spiritus Dei, quandequidem sunt ipsi fultitia, nec potost nosse quia spiritueiner dyudicantur.

Iuda 19. Isti sunt homines animales non habentes Spiritum,

1. Cor. 12. 3. Nemo potest dicere tesum Dominum, nist per Spiritum Sanctum,

1. Coi. 2. 7. Loquimur in mysterio occultam sapientiam Dei, quam Deus ante secula determinavit ad ros ram glorium, sapientiam non seculi huius, neque principum seculi kuius, qui evanescunt, quam nemo principum huius seculi cegnovit: nam si cognovissent, neque auris audivit, nec introierunt cor hominis, qui e paravit Deiu ijs qui ipsum diligium. Nobis ea revelavit Deus per Spiritum suum: Spiritus enim omnia serutatur, etiam prosunda Dei; Quis enim novit ca qua sunt hominis, nis spiritus hominis, qui est in homine? La etiam que sunt Deu nemo novit, nis spiritus Dei. Nos vero non spiritum mundi accepimus, sed spiritum qui est à Deo, ut nos camus illa, qua nobis data sunt à Deo: Quis novit mentem Domini? nos autem mentem Christi habemus:

2. Cor. 3. 5. Non apti sumus ex nobismetițsis ad cogitandum quicquam, sed omnis nostra

inavorns est à Deo.

Matth. 16. 17. Caro & farquis hoc tile non revelacit, fed Pater meus, qui est in calis?

Rom. 8.7. Ocompa carnis est inimicitia adversus Deum.

Coloss. 1.21. Vos olim alienos & inimicos mente, in operibus malis, iam reconcilia: it, &c.

Ephef. 2.12. Eratis eo tempore sine Christo, alient à fæderibus, sine spe, & sine Deo in mundo.

## Thesas II.

Salutaris sensus peccati, coniunctus cum siti remedij, bona spe, cordis emollitione, odio peccati, & perfugio ad Deum, sunt essecta latentia Spiritus Sancti, ad gratiam instificationis & regenerationem, hominem paulatim comparantis & adducentis.

Ierem. 31.18. Audivi Ephraimim lugentem: Cafligafii me & cafligatiu fui, fient vitualus non edoctus; converte me & convertar, quia tu es Dem mess: Quia peflejuam conversas fuero, pænitebit me, & postquam eruditus fuero, percutiam femur meum, & pudore sustandar, & etiam confundar, quia tuli probrum pueritic mea.

Zach. 12. 10. Effundam super domum Davidis & incolas Ierusiaem, spiritum gratia & precum, & respectent me quem confixerint, & lugebunt ut de unigenito, & amaritudine assi-

cientur at de primogenito.

Pfalm.

Pfalm. 27.8. Cor meum dicit ex te, Quarite faciem meam. Ioh. 16.8. Spiritus convincit mundum de peceste, de iustitia & de iudicio. Ioh. 6.44. Nemo potest venire ad me, nust Pater qui me misti, traxerit cum-

#### THESIS III.

Cognitio & scientia illa retum divinarum, residens in multorum non regenitorum mentibus; est essectus illius lucis undique in Ecclesia, 1.1 Verbo, in Ministerio circumfulgentis, qua editur quoddam veluti ἀπαυγάσμα in ipsorum intellectu, ad levem aliquam & evanidam corticis scripturæ veritatem pervidendam, adjuncto etiam aliquo momentaneæ lætitiæ motu: assensias vero si quis est, est à Spiritus sancti generali quadam baptizatis collata interna gratia.

Hebr. 6. 4. Impossibile est eos qui semel fuerunt illuminati, & gustarunt donum cæleste, & participes fuerunt Spiritus Sancti, &c.

Ioh. 5. 35. Iohannes erat lucerna ardens & lucens, & vos libenter ad momentum exultastis

in eius luce.

Ezechiel.33.31. Populus isse venit ad te, sed & coram te, & audiunt verba tua, qua in ore ipsorum sunt, veluti cantilena amatoria, sed cor ipsorum settatur avaritiam suam: Tu es ipsorut cantilena amatoria; venussa voce, & bene sonans, audiunt verbum thum, sed non exequuntur.

Matth. 13. 20. Satum in petrofis, Ille est, qui audivit verbum, & statim cum gaudio reci-

pit, sed non habet radicem in se, sed est temporarius.

1. Cor. 14.24. Si omnes prophetent, ingrediatur autem infidelis quispiam aut idiota, arguitur ab omnibus, dijudicatur ab omnibus, di ita patessiunt occulta cordu etus, di ipse procidens in faciem adorabit Deum, renuncians vere Deum in vobis esse.

Numer. 24.3.16. Super Balaam fuit spiritus Dei, & dixit, sic dicit apertus oculo, qui audit verba Dei , qui videt visionem omnipotentis , qui novit scientiam altissimi , qui procidit hus

mi, & habet oculos apertos.

loh. 5. 38. Non habetis verbum eius manens in vobis, quia non creditis, quod ipse me misit.

#### THESIS IV.

At vero illa profunda, penitissima, radicata, vitalis, amica, suavis, permanens, esticax cordis scientia, certitudo, persuasio, qua sit verbum «μφυπν & side contemperatum, est propria regenitorum & sola est salutaris.

2. Cor. 4.6. Deus qui dixit ut è tenebris lux splendesceret, is est qui splenduit in cordibus

nostris ad prabendam lucem notitia gloria Dei in ficie Iesu Christi.

Ephci.1.17. Det vobis Pater gloria Spiritum sapientia & revelationis per agnitionem ipsius; illuminatos oculos mentis vestra ad sciendum, qua sit spes vocationis ipsius, & qua divitia gloria hareditatis ipsius in sanctis.

2. Cor. 3. 18. Nos autem omnes detecta facie gloriam Domini quasi in speculo intuentes , in

eandem imaginem transformamur, de gloria in gloriam, sicut Domini spiritu.

Col. 3. 10. Induite novum hominem qui renovatur in cognitione ad imaginem illius, qui creavit inform.

Iacob. 1, 21. Recipite cum mansuetudine verbum instum, quod potest servare animas vestras.

#### THESIS V.

Illam certo semper sequitur, & efficacissima & suavissima simul ciusdem spiritus operatione, in cor impressio, inspiratio, insluxio novatum proprietatum, inclinationum, motuum, & insumma, ipsum cor vivisi-

157

vivificatur vitæ novæ parte sua, qua ante conversionem plane destituebatur.

Rom. 12. 2. Transformamini renovatione mentis vestra, ut probetis qua sit bona, accepta,

& perfecta a o'untas Dei.

Ephc 4.23. Edocti estis in Christo, deponere veterem hominem, qui concupiscentis sedu-Etricibus corrumpitar, & renovari Spiritu mentis vestra, & induere novum hominem, qui secundum Deum conditus est in iustitua & sanctitute veritatic.

Pfalm. 51.12. Cor mundum crea in me Deus, & Spiritum redum innova in medio mei,

Spiritus a o'untarius sustentet me.

Levetti. 31.31. Ecce dies veniunt, quil·us pangam fædus novum cum domo Ifraelis & domo Iuda, non fecundum fædus quod pepigi cum ipforum Patribus, quo die eduxi ipfos è terra Aegypti, quod fadus violaverunt, quamvis ego ipforum effem Dominus. Namhoc eff fædus, quod pangam cum domo Ifraelis post dies illos, inquit Dominus, Indam legem meam in medio eorum, & inferikam cam cordi eorum, & ero ipfis in Deum, & tipfi erunt mihi in populum. Non doccbit amplius vir proximum fuum, vel fratrem fuum, dicendo, Cognifeite Dominum, nam me omnes gentes cognifecnt à minimo ipforum ad maximum.

lerem. 32. 39. Dalo ipsis cor unum, & viam unam, ut timeant me in aternum, ut bene sit ipsis & si. ipsorum post ipsos ; indam timorem meum in cor ipsorum, ut nunquam recedant

à me.

Pfalm. 86.11. Dómine, dace me vias tuas, & uni cor meum timori tuo.

Ezech. 2.19. & 36.16. Dabo ipsis cor unum, & indam ipsis Spiritum novum: auferam cor lapideum ex carne ipsorum, & dabo ipsis cor ca. neum: Et indam Spiritum meum in medio vestri, & faciam ut ambuletis in statutis meis, & observetis statuta mea, & ea exequamini.

Ierem. 13. 9. Cor est pravum super omnia & immedicabile, quis cogniscet illud?

### THESIS IV.

Istas duas partes nostræ regenerationis acceptas serimus, tanquam sonti, arcanæ illi, mysticæ, inenatrabili & verislimæ nostri cum capite Christo unioni, qua sacti unius Spiritus cum ipso, caro ex carne eius, & os ex ossibus eius, insluit in nos, ut in membra, Spiritus Christi, & Christus est & operatur omnia in omnibus nobis, quæ nos vicissim in ipso, tanquam in spirituali nostra impassace præstamus: nec ulla pars hominis regeniti est, quam non pervadat, perspiret, obsideat, vivisicet, agitet & moveat Christus motu esticacissimo: quod de corde, ut de arce in sun spiritus, porissimum affirmamus.

Ephef. 1. 22. Dedit ipsum super omnia caput Ecclesia, qua est corpus ipsuis, complementum

illius, qui complet omnia in omnibus.

Ephel. 4.15. Veritatem scetantes in charitate, crescamus per omnia in illo qui est caput, nempe Christo, ex quo totum corpus congruenter coagmentatum & compactum, per omnes commissuras subministrationis, ex vi intus agente, pro mensura unicuiusque membri incrementum capit corpori conveniens ad sui ipsius extructionem in charitate,

Rom. 7.4. Vos estis mortui legi per corpus Christi, ut sitis alterius, nempe eius, qui resur-

rexit ex mortuis, ut fructum feramus Dio.

1. Cor. 6.17. Qui adheret Domino, unius est Spiritus cum ipso.

Gal. 2. 20. Crucifixus sum cum Christo, & vivo non amplisus ego, sed Christus vivit in me, & quod nunc vivo in carne, vivo in side Fily Dei, qui dilexit me, & dedit semetissum pro me.

Col. 3. 11. Omnia & in omnibus est Christus.

Philipp. 2. 13. Deus operatur in vobis & velle & perficere, pro beneplacito suo.

2. Thest. 1.11. Deus noster impleat omne beneplacitum voluntatis sue, & opus sidei cum potentia,ut glorificetur nomen Domini nostri Iesu Christi in volis,& vos in ipso, secundum gratiam Deinostri, & Domini Iesu Christi.

Hebr.

Hebr. 3. 20. Deus pacis aptos vel consummatos vos reddat in omni bono opere, ad faciendam voluntatem suam, faciens in vobis id quod acceptum est coram ipso, per Iesum Christum, cui sit gloria in secula seculorum.

## THESIS VII.

Ita tamen in hac vita agit Christus per Spiritum in membra sua, ut vetus homo, & corpus peccati, & mors illa spiritualis omnibus hominis partibus adjaceat adhuc semper & adhæreat: ista non simplice voluntatis libera inclinatione & applicatione, fed fua congenita malitia & pravitate, relistit Spiritui perpetuo, sicut ex adverso novus homo, corpus Christi, & ipsius creatura, id est, pars regenita adversari illi nunquam vel inclinatione vult, vel proprietate sua potest: quandoquidem nova forma, nova imago, nempe ipsius Christi, in cor est impressa, per quam agit & movetur.

Galat. 5. 16. Ambulate secundum Spiritum, & concupiscentias carnis ne implete; Caro enim concupiscit adversus Spiritum, & Spiritus adversus carnem; Et hac inter se ita adversantur, ut non omnia que vultis, illa faciatis.

Actor. 9. 5. Durûm tibi est contra stimulos calcitrare.

Rom. 6.17. Gratia Deo, quod fuistis quidem servi peccati, sed ex corde obedistis illi forma dectrina in quam estis traditi; & liberati à peccato, servi facti estis iustitia. Hominum more loquor, propter infirmitatem carnis vestra; nempe sicut stitistis membra vestra serva ad impuritatem & iniquitatem, ita nunc sistite membra vestra serva institue ad sanctimoniam : Nunc liberati à peccato, servifacti Deo, habetis fructum vestramin sanctimoniam.

Rom.7.14.&c. Lex est spiritualis, at ego carnalis sum, venundatus sub peccato; Invenio hanc legem, ut volens facere bonum, adiaceat mihi malum. Delector enim lege Dei secundum hominem internum; sed video aliam legem in membris meis belligerantem adversus Legem mentis isea & captivum me reddentem legi peccati, qua est in membris meis: Ego ipse mente servio.

Legi Dei, fed carne Legi peccati.

Rom. 8. 2. Lex Spiritus vita liberavit me à lege peccati & morsis.

Et vers. 13. Si secundum carnem vivitis, moriemini, sed si spiritu actus corporis vivificaiis, vivetis.

Ephel. 2. 10. Sumus ipsius opus in Christo Iesu, creati ad bona opera, qua ante preparavit

Deus ut in ipsis ambulemus.

Col. 2.12. Fuistis cum illo sepulti in Baptismo, in quo etiam cum ipso resurrexistis, per sidem virtutis Dei, qui excitavit ipsum à mortuis.

Rom. 6. 4. Ipsi sumus consepulti per Baptismum ad mortem, ut sicut Christus resurrexit è mortuis per gloriam Patris, ita & nos ambucemus in novitate vita.

Ephel. 4. 29. Vestiamini homine novo, creato secundum Deum, in iustitia & sanctitate veritatis.

Col. 3. 9. Exuto vetere homine cum operibus suis, induite novum, qui in cognitione reno. watur, ad imaginem illius qui creavit ipsum.

## THESIS VIII,

Malitia cordis gratiæ efficaci non potest resistere, quia per gratiæ infusionem aufertur, debilitatur, mortificatur, & tandem plane aboletur: Et qu'od homo regenitus stat pro Spiritu contra carnem & peccatum suum proprium, est motus gratia, & Spiritus ipsius; ubi infirmatur Spiritus, tum ad carnem proclivis fit & labitur, sed nunquam spiritualis voluntas resistit Spiritui, sed gemit, si à voluntate carnali abripitur & opprimitur.

Hos. 14. 2. Aufer omnem iniquitatem, & da bonum.

Rom. 3. 5. Ii qui funt secundum carnem, sepiunt ca que sunt carnis: qui sunt spiritus, illa que sunt Spiritus.

😘 . 1. 25. Si vivimus Spiritu, Spiritu etiam ambulemus.

Col. 3. 7. In quibus ambulastis etiam vos, quum in ıllis viveretis.

1. Ioh. 4. 4. Fos estis ex Deo, & vicistis ipsos: fortior enim est, qui est in volus, quam qui est in mundo.

Ephef. 1. 19. Vt cognofictic, que sis supereminens magnitudo potentia Dei in nos,qui credimus secundum virtutem potentia roboris ipsius.

Pialm. 18. 24. Integer fui coram ipfo, & cavi à peccato meo. Rom. 8. 13. Si per Spiritum mortificatis ficha corporie, vivetis,

Rom. 8. 23. Nos iffi qui habemus primitius Spiritus, geminus in nobifmetiffis, expectantes adoptionem, redemptionem corporis nostri.

2. Cot. 5. 4. Nos, qui sumu in hoc Tabernatulo, suspiramus, aggravati; optantes non exspo-

liari, sed superindui, ut quod est mortale absorbeatur à vita.

Rom. 7.23. Video aliam legem in membris meis, bellantem adverfus Legem mentis mes, & captivum me reddentem Legi peccati, qua est in membris meis: Miserum me hominem s quis me liberabit ex corpore hec mortis? Nen ego operor peccatum, quod non volo: sed operatur illud, peccatum quod in me habitat.

Matth. 12.29. Quomodo potost aliquis ingredi aulam viri fortis, & vasa eius diripere, nisi

prius vinxerit illum fortem, tum revera diripiet eius domum.

### THESIS IX.

In ipsis etiam regenitis sape extant tales Spiritus Sancti mozus, qui non cadem essica agant & ferantur, sed tantum, monendo, hortando, pulsando, destinantur ad experimentum, ad exercitium, ad humiliationem; in illis sapissime voluntas, non quidem simplice aliqua indisferente proprietate & arbitrio, sed fallacijs peccati abrepta, resistit, & peccatum contrahit. Vbi non restitit sed obedijt, ex animo gratias agat Deo, de singulari auxilio essicaci.

Deuter. 27.2. Vidiftis que fecit Dominus, magnas illus probationes, signa & miracula; fed non dedit vobis Dominus cor ad intelligendum, nec aures ad audiendum, nec oculos ad videndum, usque in diem hanc.

2. Chron. 32. 31. Deus dereliquit Ezechiam ad probandum ipsum, ut cognosceret id quod

erat in corde cius.

Pfalm. 107. 10. Qui sunt in umbra mortis, vineti afflictione & ferro, quia rebelles fuerunt Verbo Dei, & constitum Altissimi fastidiverunt.

Apoc. 3: 20. Ecce, ego so ad ostium & pulso, si quis audit vocem meam, & portam aperit,

ingrediar ad ipsum, & canabo cum ipso, & ipse mecum.

Hebt. 3. 12. Cavete, fratres, ne in aliquo vestrum sit cor pravum incredulitatu in deficiendo à Deo vero: Imo, hortamini vos invicem quotidic, dum adhue nominatur Hodie; ne quis ve-strum induretur seductione peccati.

Eph. 4.22. Vetus homo corrumpitur seductricibus concupiscentis.

Rom. 6.17. Gratia Deo, quod eratis quidem servi peccati, sed corde obedissi silli forma doctrina in quam estis traditi.

### THESIS X.

At in generali Conversione testatur Scriptura, Deum agere per modum generationis, creationis, exsuscitationis à mortuis. Que certe omnia modum gratie resistibilem non admittunt: sed omnipotentie Dei opus suum fortiter & suaviter simul, ab extremo ad extremum perducentis, sunt essecta.

Ioh. 5. 25. Tempus veniet, & iam est, quo mortui audient vocem Filij Dei. & qui audierint, vivent: nt Pater suscitat mortuos & vivissicat, ita etiam Filius vivissicat quos vult.

Iac. 1. 18. Deus volens genuit nos per Verbum veritatis, ut essemus quodammodo primitia

creatura ipsius.

Epheli 2.10. Sumus ipsius ποιήμα, creati ad bona opera, quæ Deus ante præparavit, ut in illis ambulemus.

#### THESIS XI.

Eandem vim adhibere in continuatione, reparatione, consummatione victoriæ adversus Diabolum, mundum, carnem, & peccatum, asserimus, eaque sola niti certitudinem salutis obtinendæ.

Ioh. 10. 28. Ego do ovibus meis vitam aternam, neque unquam in aternum peribunt, & nemo rapiet eas de manu mea. Pater, qui mihi illas dedit, maior est omnibus, & nemo potest rapere illas de manu mea.

Col. 2.12. Estis Christo consepulti in Baptismo, & cum ipso etiam refurrexistis , per sidem

potentia Dei, qui excitavit ipsum à mortuis.

2. Thess. 1.11. Deus noster impleat in vobis omne beneplacitum bonitatis sua & opus sidei in otentia.

1. Corinth. 1. 8. Deus vos confirmabit in finem inculpatos, in diem Domini nostri Iesus

Christi.

1. Petr. 1.5. Nos virtute Dei custodimur in salutem revelandam ultimis temporibus.

Iuda 24. Illi, qui potens est vos servare immunes à lapsu, & sistere in conspectu g'oria sua inculpatos, Deo sit gloria, &c.

Ephel. 3. 20. Illi, qui super omnia potest exuberantissime facere super ea qua petimus aut cogitamus, secundum potentiam, qua agit in nobis, illi sit gloria in Ecclesia in Christo Iesu.

Rom. 16. 25. Deo soli sapienti, qui vos potest stabilire secundam Evangelium meum, sit gloria.

1. Petr. 5. 10. Deus omnis gratia, qui vocavit vos ad aternam fuam gloriam, compleat vos flabiliat, roboret, fundet.

### THESIS XII.

In quibus vero non sese profert virtus Dei ad regenerationem usque, & malitiæ atque tenebrarum hominis debellationem, ibi esse perpetuam & tristissimam obluctationem voluntariam, tum adversus Verbum extrinsecus oblatum, tum adversus Spiritum intus in mente lucentem, & cor pulsantem, cum Scripturis consitemur.

Gencl. 6.3. Spiritus meus non semper disceptabit cum hominibus, quandoquidem caro sunt.

Iob. 21.13. Sunt rebelles luci, non noverunt vias eius, nec adhaserunt semitis ipsius.

Hai: 63.10. Fuerunt rebelles, & contriftarunt Spiritum fanctitatis ipsius, & ipse factus fuit ipsis in inimicum.

Actor.7.51. Homines duri cervice, & incircuncificarde & auribus, vos femper resistitis Spi-

ritui Sancto, ut fecerunt Patres vestri, ita etiam facitis.

1. Tim. 3. 8. Vt Ioannes & Iambres restiterunt Moysi, ita & isti resistunt veritati : homines mente corrupti, reprobi circa sidem.

### THESIS XIII.

Huic tamen modo omnipotenti & efficaci operationis Spiritus & gratix, non adversatur illa paterna in filios oimerpia præceptorum, hortatronum, monitionum, promissorum conditionalium atque alia eiusmodi: quibus Deus ad modum nostrum loquitur, quanquam cum illis omnibus agat ad suum.

Rom.

Rom. 6.8. Liberati à peccato, servi facti estis institue. Ad morem hominum loquor, propter infirmitatem carnis vellra.

1. Cor. 1. 3. Fratres, non potui loqui ad vos ut spirituales, imo locutus sum ad vos, ut ad car-

nales, ut ad pueros in Christo.

1. Cor. 13. 11. Cum effem infans, loquebar ut infans, sentiebam ut infans.

Philosophica placita , quæ simplicitati Verbi Dei , in hac doctrina, & olim & nuper tam triftes tenebras offuderunt, facefeere omnino ab hoc facrario Deà optamus.

# Bremensium Sententia

## AD ARTICVLVM III. & IV.

# De Regeneratione in Genere.

- I. R Egeneratio est actio salvissicæ gratiæ Dei, qua nos ex insidelibus sideles, arque ex non silijs süos silios facit, & impuros natura, supra naturam san-Clificat.
  - II. Hæc ut intelligatur, videndum est:
    - 1. Quid emendetur?
    - 2. A quo & per quid?
      3. Quo modo?
- III. Emendatur homo vetus præcipue in intellectu & voluntate omnibusque viribus suis à Deo per Verbum & Spiritum Sanctum, operatione invicta.

### De intellectu & voluntate, ubi, de Libero Arbitrio.

I. Intellectus actiones sunt, res cognoscere: deinde iudicare, aliquid nude affirmando vel negando vel unum exalio colligendo: aut dubitare, argumenta in utramque partem inclinantia trutinando.

Voluntaris actiones dicuntur, amare, ac probare, odisse & non curare quæ pro-

ponuntur, seu suspendere consensum vel dissensum.

II. Intelligimus nonnulla necessario per se ipsa, veluti principia nullam patientia contradictionem: nonnulla autem per alia, ubi sæpe contradictio & dubitatio incidit, & per notiora ad ignotius devenitur intelligendum.

Consimiliter quædam volumus necessario, ut contraria velle non possimus;

quædam libere, ur possimus criam nolle: utraque tamen incoacte.

III. Sicut Deus inclinate & determinare potest voluntatem : ita inclinat & de-

terminat eam, quandocunque vult, semper bene & ad bonum.

IV. Voluntas vires supernaturales ex se nullo modo habere potest, neque solum divinus concursus nobis sussicit; sed opus est, ut singulari Špiritus sui gratia Deus præveniat & impellat, & contra omnes Satanæ incursus ac carnis obstacula parerne fuccurrat, & muniat.

V. Atq; ita Deuș în nosagit secundum propositum suum, ex singulari gratia sua, & nobis dona sua instillat : nos autem hic patimur ad perfectionem nostri, arque à

Deo accipimus, quod paterne nobis largitur ad nos purgandos & falvandos.

VI. Arbitrium nostrum consideratur in statu quadruplici, nempe, innocentiæ, miseriæ, gratiæ & gloriæ.

VII. În statu înnocentiæ crat arbitrium liberum à peccato & pæna:sed muta-

VIII. In statu miserix, mansit quidem liberum à necessitate in rebus animalibus, civilibus & externis Ecclefiasticis : item liberum a necessitate huius aut illius facinoris; sed tamen tenetur sub peccato & miseria.

 ${
m IX}$ . In flatum gratix, de quo prxcipue hie quxritur, devenit homo', quum convertitur. Et, quum Deus eum convertere aggreditur, sidem insundit cordi eius, omninoque eum ad imaginem suam instaurare incipir.

X. Postquam homo sic instauratus est, arbitrium eius est liberum à dominatu peccati; sed ita, ut tamen multiplex remaneat infirmitas, sapeque gravis exorbitatio, reluctante ad tempus carne.

XI. In statu glorix, erit liberum ab omni peccato & miseria.

## De Gratia Dei.

1. Quamvis vox Gratix sua natura late pateat: tamen specialiter sumitur in hac causa pro gratia vocationis; ut infra Thesi 6. patebit.

11.4 Hanc gratiam salutarem administrat Deus Verbo & Spiritu.

III. Verbo Legis, præparat Deus hominem ad notitiam miseriæ suz, & adducit ad desperationem de se ipso: deinde docet Evangelio, & ostendit viam consequendæ salutis tuto per sidem in Christum. ubi sunt narrationes & institutiones

historicæ, mandata, interdicta, promissiones, comminationes.

IV. Hæc omnia spirant divinam veritatem, sanctitatem, bonitatem, iustitiam; & non possum non notitiam aliquam mysteriorum cœlestium consequi, qui eas animo divinitus illustrato perpendunt. Solet etiam hinc in multis nasci assensis, quo veritatem in illis assirmant, & bonitatem prædicant, tantoque fitmius, quanto elarior est mentis illuminatio: & gustus aliquis iucundissimorum bonorum. Attamen hæc omnia possum cadere in cos etiam, qui non renascuntur.

V. Quid igitur est proprium electorum Dei Filiorum?

Resp. Ex singulari gratia, potenter & essicaciter duci & trahi per Spiritum Dei & Christi, sidem in eis gratiose operantem, ut ex Verbo Evangelij, non tantum sibi communem gratiam possint & velint adiudicate in intellectu; sed etiam ut concipiant & retineant sideciam, qua in Christi meritis & Dei savore acquiescant; proinde Deum siliali assectu diligant, ea cum spe, fore; ut ipsis omnia cedant in bonum; & ut per hanc gratiam, ducantur in gloriam.

VI. Quid autem de gratia conversionis & regenerationis iudicabimus, sitne ea

resistibilis, aut non resistibilis?

Resp. Vt de ca judicari rectius queat, vox gratiz ita late sumatur, ut comprehendat hac tria: Externam prædicationem Evangelij; internam illuminationem communiorem; & illuminationem atque tractum singularem, in quo vera regenerationis differentia ponitur.

VII. Gratiæ externæ prædicationis sæpe resistitur; quando homo vel contemnit verbum ut non audiat, vel negligenter audit, vel cum carnali affectu, ut illud

ad appetitus suos flectat.

VIII. Gratiæ illuminationis communiori refissitur, quum vel propter præconceptas opiniones, vel negligentiam meditationis, non præbetur assentius, aut subrice tantum, & sine adjudicatione, aut certe sine seria & solida per sidem veram applicatione.

1X. His modis gratiæ Dei refistere solent reptobi, prout diverse afficiuntur; etia vero aliquando electi, donec eis gratia regenerationis superveniat, & carnem demet: peculiari autem & horribili modo, per Diabolicam malitiam hie gratiæ divinæ illuminationis tesistunt, qui blasphemiam in Spiritum Sanctum admittunt.

X. Est autem citam singularis gratia, qua intellectus à Deo potenter & efficaciter disponitur, movetur & illuminatur, ad hoc, ut sibi promissa in Evangelio promissiones peculiariter adjudicet, & qua voluntas supra naturalem suam conditionem elevatur, ducitur & trassitur, utin objectum clare cognitum, tanquam hic & ubique, nunc & semper bonum feratur. Atque ita voluntas divinitus, paterne & suaviter superata non potest non sincere & constanter consentire.

XI. Præterea hæc gratia folis electis datur, licet in fingulis pro mensura divinitus destinata suis gradibus distinguatur. Nam alias Deus intensiore gratia docet & ducit, alias autem remissiore pro arbitrio suo: ideoque in alijs caro magis ac diutius & crebrius, in alijs minus oblectatur: at Spiritus Dei tamen, sub cuius magisterio & imperio sunt electi vocati, ita hæc moderatur, ut semen regenerationis, nunquam penitus excutiatur, & ut tandem beata victoria obtineatur.

XII. Atque ita videmus, Deum alias fic agere in hominibus, ut certo respectu resistere possint si velint, alias ut non velint, etsi per naturam possint, alias ut neque possint, neque velint.

XIII. Hic tertius modus maxime perficit voluntatem, tantum abest, ut eard

evertat, & naturam eius perdat.

# Tanguam Heterodoxa reijeimus ista:

Nunquam fuisse dona spiritualia in hominis integri voluntate.

Hominem lapíum abíque supernaturali lumine esse capacem corum, quæsuns Spiritus Dei.

3.

Naturæ lumen, esse primam gratiam, quæ inter veras conversionis causas prædicetur.

Naturam à Deo Creatore datam, & gratiain Dei Redemtoris, esse rem candem,

Naturæ recto usu homines gratiam salvisicam prometeri posse.

Gratiam conversionis aliam congruam, aliam incongruam homini esse: quali efficacitas gratiz ab hominis dispositione propria, & inessicacitas ab ejusdem indispositione pendeat.

Gratiam erga omnes homines esse æqualem.

Hominem seipsum discernere, ur apud Deum gloriari possis.

Gratiam non inclinare & determinare arbitrium nostrum ad bonum.

Actionem, qua convertimur, esse tantum moralem suasionem, & non vere siz. pernaturalem actionem ab omnipotentia Dei proficiscentem, & exercitam in intellectum atque voluntatem nostram.

Esse tantum excitantem & adjuvantem gratiam, cui libere assentiendo cooperemur: non autem talem, quæ revera intellectum & voluntatem corrigat.

Ad conversionem requiri vim, quæ omnem creatam vim multis partibus excedat; vim autem illam esse, promissionem de vita æterna.

Virtutem eam, qua convertimur, esse rantum debilem potentiam, qua nobis finceritatem lubentiam & constantiam credendi non afferat. 14. Fidem

0 4

Fidem non esse donum morte Christipartum, nec Novi Fæderis promissum. sed ejus conditionem, quæ libere ab homine ex se præstetur.

Nullam esse sidei infusionem.

16.

Fidem non esse qualitatem seu potentiam sirmam, qua ad credendum Verbo Dei inclinemur, ut hoc sensu recte habitus dicatur.

Fidem remporatiam & vere salvificam, non distingui per certam differenriam. 18.

Veram & justificantem fidem, non esse signum electionis.

Hominem, in mente & voluntate sanatum, non posse abuti donis divinitus acceptis.

Hominem conversum, non posse plus boni facere, quam facir.

## EMBDANORVM

THESES,

## Senrentiæ Remonstrantium

## De Gratia Dei : Viribus arbitrij humani: & modo Conversionis ad Deum, in III. & IV. Artic. explicata; opposita.

Quibus adjunctum est Examen Controversiarum, qua de iisdem rebus in Ecclesiis Belvicis mota sunt.

TErrius & Quartus Articulus Remonstrantium extant in Coll. Hag. Belgica, pag. 8. & in Latin. Brand. pag. 10.

Tettium, qui est de Fide salutari, si simpliciter ut verba sonant, iisque nulla subfit ambiguitas vel dolus, intelligatur, verbo Dei consentaneum putamus. Quod vero controverti potest, infra in Examine nostro indicabitur.

In Quarto observamus. 1. quod de præcedanea seu adventitia, excitante, consequente & cooperante gratia dicunt, non tamen explicantes, qualis unaquæque

sit gratia, & que cujusque operatio.

Secundo observamus, quod ajunt: Quoad vero modum operationis illius gratia, ille non est irressstibilis. de multis enim dicitur eos Spiritui sancto restitisse. Actor.7. & aliis multis locis.

His duobus quarri articuli capitibus, sequentes Theses opponimus, ut inde

hujus rei veritas co luculentius cognoscatur.

1. Omni tempore certamen fuit Ecclesia Orthodoxa cum hostibus veritatis,

de modo & ordine conversionis Hominis ad Deum.

2. Pelagiani erroribus Philosophicis & Pharifaicis nimis addicti, ne viderentur gratiam Dei plane negare, satebantur hominem gratia servari. Per gratiam vero intelligebant bona naturæ, rationem, voluntatem, liberum arbitrium: infuper legem & doctrinamà Deo gratis datam, quibus homo ad bene operandum excitetur.

3. Ponti-

3. Pontificij Pelagianorum erroribus (tametsi verbis id negare videantur) revera participant. Primum enim, peccatum originale in ulla qualitate prava consistere negant. 2. Voluntatem non renatam dicunt posse cooperati gratiz pravenienti, & efficaciam hujus à libero arbitrio pendere.

4. Grevinchovius contra Amef. pag. 198. ad hunc modum scribit: Sicuti unum correlativum dicitur pendere ab altero, nulla prioritate naturæ; & caufa partialis ab alia concaula: hoc modo dicimus gratiam in actuali efficacia liberi actus etiam pendere ab influxu arbitrij ex gratia operantis. Imo ut confidentius agam, dico effectum gratiz, ordinaria lege pendere ab actu aliquo arbitrii, ut przwia condi-

tione fine qua non.

5. Hæc (scilicet Grevinchovij verba) à sententia Bellarmini non admodum aliena videntur, qui feribit: Nec Deus determinat voluntatem, nec voluntas Deum: fed uterque concursum suum libere adhibet, & si alter nolit, opus non fiet. Simile addit: cum duo bajuli ferunt ingentem lapidein, quem unus ferre non posset, neuter alterivires addit, aut eum impellit, & utrique liberum est onus

relinquere.

6. Huic consentire videtur Doct. Contadus Vorstius ad hunc modum scribens: Ergo conversio nostra, sine cooperatione nostra perfici nequit. Quarelicet Deus Vide amiex sua parte sufficienter hic operetut: homo autem cooperati nolit, effectum camejus ducommune reipsa non existit. Nam tale esfectium, cum utilisque causa quasi complicat, com munis fœtus fit, non statim sequitur ad sufficientiam unius caula, sed utramque piscat, cap. 8 causam sufficienter in actu suo poni oportet, ut opus ab utroque pendens, verapo-pag.512, & telefmá commune producatur.

7. Cum autem Remonstrantes in iv. Articulo, varias ponant Gratiæ Dei vel partes vel gradus, nimitum præcedaneam veladventitiam, excitantem, collequenrem,& cooperantem gratiam, & tamen quid proprie per unamquamq; gratiam intelligant,& quæ cujuiq; operatio sit, non explicent: nos paulo susius de his agemus.

8. Ab initio vero ad evitandos varios Remonstrantium errores, Dei operatio. nes erga creaturas hic distinguendas arbitramur, in auxilium Dei & Gratiam Dei,

quarum illud ex Providentia, hæc vero ex Prædestinatione fluit.

9. Auxilium vero est generale vel speciale. Generale auxilium est universalis operatio Dei, qua dirigit omnes creaturas juxta conditionem & proprietatem, quam singulis dum eas formaret, indidit. Actor. 17. Ipse dat omnibus vitam & halitum, & omnia: in toso enim vivimus & movemur & surnus. Auxilium speciale est, quo in genere humano, etiam extra Christi gratiam, alios præ aliis, dotibus speciosis, animi vel corporis: theoricis vel practicis: mechanicis vel moralibus exornat; Exod.35.32. quod speciale Dei auxilium, nonnulli gratiam reprimentem appellant.

10. Sed hoc auxilium cordis innatam malitiam non minuit & abolet, fed eam tantum in aliis coercet magis, in aliis minus: & datur homini in testimonium, tit sit inexcusabilis, Rom. 1. 20. & disciplinæ inter homines in politica societate confervandæ causa. Hoc genere auxilij vel reprimentis gratiæ, Ethnici & pagani non+

nulli nominati funt, liberales, justi, sobrij, casti &c.

11. Errant vero hic Remonstrantes, qui docent: Hominem qui lumen natura habet, aliquid per illud lumen posse, utut hoc sit perexiguum. Ideoque non est negandum, talem, siquidem hoc exiguum præstet, & in parvo sidelis sit, à Deo majus lumen & majores vires, quibus plura facere possit, accepturum. Hæc enimintelligi possunt, ac si voluntas humana ad sui conversionem, hoc lumine naturæ reste uti volens,se paulatim præparare aptamque & idoneam reddere posset. Vide loh. Arnold. contra Tilen. pag. 159.

12. Præcipua igitur inter Orthodoxos & Pelagianos, Pontificios, Remonstrantesque hic controversia est & maner, de primo conversionis nostræ puncto seu ini-

tio, unde illud fit, ex Deo ne, an ex homine.

13. Orthodoxi, conversionis initia nequaquam, neque in totum neque quo ad partem, humanis viribus, neque a generali, reque b speciali Dei auxilio, quod ho- a Actor. 17minibus etiam extra Christi gratiam (ut paulo ante dictum est) constitutis obtin- 25.28. git, tribuunt, sed ex mera Dei gratia illa proficisci affirmant.

14. Gratiam

Tit.2. 13.

Ephe (.2. 3.

Ioh.3.3.

Tit.3. 5.

Phil.1.6.

1. Cor.1.8. Lib.de Gra-

cap. 24.

Pfal. 143.10.

tia Christi

14. Gratiam porro Dei (quod probe observandum) hic non intelligunt Orthodoxi, ut Remonstrantes faciunt, de re quapiam externe oblata, quam instar hospitis advenæ, quis intromittere vel excludere potest: sed de gratia intus efficaciter in hominibus operanre.

15. Potro cum gratia Dei erga nos varia sit & multiplex, cujus distinctiones omnes hie recenfere operæpretium non est: de gratia ejus movente interna hie po-

tiffimum dicendum arbitramur.

16. Gratia movens interna, est vocatio interna Spiritus sancti per illuminatioa Philip.2.13. nem mentis, & renovationem voluntatis & cordis: ad quam pertinet a tota regeb lob. 6. 44. neratio, directio & perseverantia nostra in side usque ad finem: b Hanc Christus vocat tractum Patris: caque omnibus salvandis efficaciter datur, quia est salvandorum propria, & de hac proprie hic disputatur.

17. Hac gratia à quibusdam distinguitur in Prævenientem, Operantem & Cooperantem. Hic eans cum aliis brevitatis causa distinguemus in Primam &

Secundam, cum reseodem recidat.

18. Gratia Prima, teste Augustino, est motus misericordiæ Dei efficax, quando per gratiam in hominis reccatoris mentem in divinis cæcam, novam lucem; c 2. Cor.6.1. in voluntatem perversam, novam qualitatem, seu novam inclinationem; in cor pravum, novos affectus inferit & imprimit. Arque per hanc gratiam e è statu pec-

d 2.Cor.5. 11. cati efficaciter vocamur, & in statum gratiæ transferimur.

16. Hac in Scripturis dicitur, d nova creatio: e suscitatio ex morte peccati: f Ioan. 6. 63. f vivificatio: g regeneratio &c. Atque hanc gratiam alij appellant cum Augustino g Matth. 19. e Ioan, 5.25. prævenientem & operantem. 28.

20. Secundam gratiam vocamus cam, qua in statu Gratiæh corroboramur, dirigimur, conservamur, ut perseveremus ad finem. Hanc alij subsequentem

h Iere.32. 40. & cooperantem vocant.

21. Gratiam Primam seu prævenientem vocabat Pelagius gratiam Legis & Doctrinæ. Hanc sententiam damnat Augustinus expresse dicens. Intelligant & fateantur ergo Pelagiani, non lege atque doctrina forinfecus infonante, fed interna atque occulta, mirabili & ineffabili potestate, operari Deum in cordibus ho-

minum, non folum veras revelationes, sed etiam bonas voluntates.

22. Bellarminus cum Concilio Tridentino & Pelagio, intelligit per gratiam primam seu prævenientem, vocationem & suasionem moralem foris oblaram, cujus efficacia ab hominis ingenio pendet. Atque hanc gratiam sophistæ tales appellant auxilium sufficiens ad conversionem, quod omnibus hominibus dari volunt, cui, si modo velint, libero arbitrio suo possint cooperari & converti, licet auxilium aliud efficax nullum accedat.

23. Ab illa sententia alienos non esse Remonstrantes, illi facile observabunt;

qui lectione Scriptorum corundem paulo attentius occupantur.

24. Bellarminus illustrat sententiam suam hoc simili, quo aliquoties utitur: Quod Deus tantum moralis causa sit conversionis nostræ, quemadmodum Orator

perorando, causa motuum in animis auditorum existit.

25. Econtra vero tenendum est, quod suadendo, consulendo, actum convetsionis, circa voluntatem hominis animalis, non magis quis perficiet, quam si Æthiopem exuere nigram pellem suam: pardum deponere maculas suas; cxcos videre; surdos audire; mortuos resurgere & ambulare suaderet.

26. Adducit quoque exemplum nolentis navigare in Orientem, qui tamen alterius persuasione motus, tandem illuc navigat, Verum exemplum illud toto ge-

nere est dissimile, & hæreticam suam opinionem manifestius prodit.

27. Dissimile est, quia navigatio est res indisferens:possibilis viribus humanis:qui non vult navigare, potest tamen naturaliter velle navigare : qui persuadet, tantum externis rationibus voluntate alterius inducit, in potestate vero eam non habet, &c.

28. At negorium conversionis toto genere diversum est; quia nec est indifferens,

nec nostrarum virium aut voluntatis.

29. Scriptura enim sacra docet, hominis carnalis conversionem sieri, non solum suasione morali, sed operatione Dei longe diviniore, nec omnino inseriore quam fuit prima hominis creatio.

30. Cum

30. Cum enim homo post lapsum oculis & auribus mentis sir cacus & surdus, Pfal.51.12 cordetotus perversus, in peccatis mortuus, ut ad Deum convertatur, Scriptura 10h.3.5. hecesse esse docet, ut gratia singulari Spiritus Dei denuo creetur, regeneretur, Psalit. 4. renascatur, illuminetur, cor ei aperiatur, lapideum auferatur, carneum detur, Adi.o. 14. trahatur, à morte peccati suscitetur, vivissetur. Suasio ergo moralis, vim gra- Ezech. 11.90 tiæ efficacis & conversionis nostræ non sufficienter exprimit, sed extenuat, abne- & 36,26. gat & tollit.i

31. Addunt præterea Pontificij, cooperationem divinam cum libero homi- Eph.2.5. nis arbitrio se tenere ex parte esfectus, non ex parre causa, hoc est, concursum Dei non determinare voluntatem nostram, nec aliquid in illam imprimere aut operari, sed immediate influere in effectum; eumque producere illo ipso momento, quo à volutate nostra producitur. Quod nihil aliud est, quam Deum, cum sua motione, cooperatione, gratia, hominis arbitrio fubiectum esse, & currum boves trahere.

32. Idem sentiunt Grevinch. contra Ames. pag. 198. Et Vorstius in amica sua Duplicatione contra Pilcatorem cap. 8. pag. 512. & seqq. Grevinch. inquit. Imo, ut confidentius agam, dico effectum gratiz ordinaria lege pendere ab actu aliquo arbitrij, ut pravia conditione fine qua non. Vorstij verba funt: Ergo conversio nostra, sine cooperatione nostra perfici nequit. Nam tale effectum, cum utriusque causæ quasi communis fœtus sir, non statim sequitur ad sufficientiam unius causa, sed utramque causam sufficienter in actu suo poni oportet, ut opus ab utroque pendens, vel apotelesma commune, producatur.

33. Sed falfum est, quod primum velle conversionis nostræ, efficienter sit Dei & nostrum simul, nosq: in eo cooperemur Deo, & Deus illud non operetur sine nobis. Apostolus ehim sibi persuasum haber. Deum, qui in nobis cœpir bonum opus, illud perfecturum usq: ad diem Iesu Christi, Phil. 1.6. Item, Quod Deusis est, qui efficit in nobis, & ut velimus, & ut efficiamus, pro gratuita sua benevoletia, Phil. 2.13.

34. Hac autem doctrina nequaquam stabilitur Enthusiastarum error (quod Remonstrantes prærendunt) qui gloriose jactitant afflatus sine Verbo Dei. Vsus enim ministerij nullo modo excluditur, sed ut singulare Dei organum, ex eius institutione maxime hic requiritur.

35. Non enim fingendi funt violenti raptus, neq: Deus utitur hominis corde & voluntate in conversione eius, sicut arreptitiorum membris maligni Spiritus utuntur. Nec hominis voluntas transformanda est in statuam: differt enim quoad modum agendi, natura hominis ab inanimatis & brutis naturis.

36. Fons autem erroris est, quod non considerato ordine, quo Deus se ac sua bona nobis in hac vita communicat, perverse ac impie distrahunt illa, quæ conjungi debebant, scilicet ministerium externum; & essicaciam internam Filii Dei & Spiritus fancti.

37. Deus enim non tantum per internam vocationem nos ad se trahit, sed etiam per externam vocationem ad sui communionem nos invitat. Vtraque vero vocatio duos habet gradus, quos amplioris intelligentiæ causa hic add

38. Externa vocatio fit, vel per Librum Naturæ & Creaturæ: Hæc univerfalis est omnium hominum, sufficiens ad omnes, non quidem convertendos, sed αναπολογήτες redderidos in Dei judicio : vel per librum Scriptura. Hac non est universalis omnium, sed aliquorum, quos Deus sic dignatur vocare: & est sufficiens ad conversionem secundum quid, hocest, quarenus in ordine causarum secundarum seu mediorum, nulla alta externa converhonis media præter illa reperiuntur:non tamen sufficiens ad conversionem simpliciter, hoc est, sine internæ motionis five tractionis gratia, fine qua quenquam converti, & ad Christum venire, Scriptura pronunciat impossibile.

39. Errantigitur hic Remonstrantes, qui affirmant, 1. Deum omnibus media ad Ioh. Arnold. fidem & resipiscentiam necessaria sufficienter, & essicaciter administrare. Huic cont. Tilen, errori contradicit Propheta David, inquiens: Indicat Iacobo verba sua, & jura sua iam Atmi-Israeli: non fecit ita ulli genti, ideoque jura ista non noverunt, Psalm. 147. Et Paulus nium citat. Rom. 10. 19. Per gentem intelligentia expertem, ad iram vos provocabo. Item, Actor. 14, 16. Ephef. 2.11.

40. Errant etiam citati Remonstrantes, qui in sententia sua de primo Articulo ad hune modum scribunt: Quod Deus non hoc consilio procurat Euangelium prædicari, homines externe vocari &c. ut ista media essent per quæ eorum aliquos ad vitam perduccret. Contrarium Scriptura docet, Rom. 10.14.17. Actor. 16.

9. 10. Actor.13.9.10.

41. Interna vocatio etiã duos habet gradus: Prior est gratia illuminationis, qua homines voluntatem Dei & salutis viam agnoscere, & intelligere docentur. Hæc etiam non est omnium, sed aliquorum, de quorum aliqua parte Petrus dicit: Satius fuisset cos viam veritatis non agnovisse, 2. Pet. 2. 21. Et Paul. Hebr. 6.4. Qui semel fuerunt illustrati, & postea prolabuntur, &c. Est vero hac gratia sufficiens ad ananologian, ad conversionem autem minime sine interno vocationis gradu altero & præcipuo.

42. Alter vocationis internæ gradus, est gratia renovationis, per Spiritum regenerantem voluntatem & corda, quæ gratia non est simplex vel indisferens motio, sed efficax tractio, loh.6.44.conversio, & in Scriptura dicitur, Nova Creatio, 2. Cor. 5.17. Regeneratio, Joh. 3.3. &c. Hanc gratiam folam dicimus effe fufficientem ad conversionem simpliciter, quia sola semper est essicax: reliquos gratiæ gradus exter-

nos & internos, de quibus ante dictum, tantum secundum Quid.

43. De liac gratia frequenter testatur Scriptura a. David eam per aurium per-3 Ffal. 40.7. b Matth-13 9. forationem à Deo factam b. Christus per aures ad audiendum : per tractionem à Patre d: Paulus per apertionem cordis e: per apertionem oculorum explicant. Luc. 8.8. d Allor, 16.14 Item f Deus circumcidit cor populi sui g: aufert cor lapideum, & dat carneum h: e Actor. 26.18, inclinat corda ad se ut ambulent in viis suis.

44. Materia in qua, vel subjectum Conversionis, sunt mens, cor seu voluntas,& f Deut.30.5. g Ezech. 11.19 omnes affectiones hominis in quibus fit mutatio per Conversionem i: ut enim Mens & Cor se primum avertunt à Deo, Cordis vero aversionem sequitur aversio & 36.27. h 1.Reg. 3.58. reliquarum partium & animæ & corporis, eoque totius vitæ k: ita rutium vera coni Deut. 30.17. versio in mentis & cordis mutatione cumprimis consistit, id quod proprie signifik Deut. 30.2. cat μετάνοια l, & hinc sequitur totius vitæ mutatio.

45. Errant igitur Remonstrantes, qui prævenientis vel primæ gratiæactum pri-Epht. 4.22. marium in illustratione mentis ponunt: secundum in affectibus apparere tradunt, l Iesai. 1.16.17 atque hæc resistibiliter effici concedunt. Voluntati vero suam manere libertatem affirmant, gratiam Dei recipiendi vel ei refistendi; ideoque conversionem nostri non sieri irresistibiliter, concludunt. Collat. Hagiens. Belg. pag. 244.

Brand. 290.

Ris 55.7.

46. Falium & hoc est. 1. Quia cor in quo voluntas est, omnium est affectuum sedes, quomodo ergo affectus sanari & reformari possunt, ipso corde in plena sua pravitate relicto? Si vero voluntatem ipsam includant, & gratiz nos convertentis participem faciant, tum totam hominis conversionem irresistibilem esse satebuntur. 2. Quia Scriptura docet, Deum in hominis renovatione, cor circumcidere: cor lapideum auferre: & dare cor carneum: inclinare cor ad fe ut ambulent in vijs fuis : trahere nos ad Christum : aperire cor, &c. Loca Scripturæ ante sunt annotata. Qua ergo fronte dicere audebunt, Deum in hac cordis tam efficaci mutatione, voluntatem intactam & fine ulla sanatione relinquere? Cum Paulus aperte reclamet, Deum in nobis eff.cere, & ipsum velle & perfi ere, Phil. 2. 13. A Terem.13.23.

47. Ad hanc mentis, cordis & affectium mutationem voluntas naturalis post hominis corruptionem a se præparare & impedimenta amoliri non potest. b ut enim homo ab initio ad sui creationem præparare se non potuit: ita quoque peccator ad sui conversionem (e quæ nova quædam est creatio, d regeneratio, e suscib Rom. 9. 20. cz. Cor. 5.17. tatio ex morte, f vivificatio) id præstare nequit, g ideoque præparationis opus,

Dei est, non nostrum.

48. V chementer igitur errant Pelagiani, qui hominé fine Spiritus gratia feipfum convertere posse tradunt: & similiter Pontificij, qui eum per liberum arbitrium e Ioh. 5. 25. ad gratiam le præparare posse affirmant: quibus succinunt Remonstrantes, ut an-£ Ephef. 2.5. g Philip.1.6. tea ex illorum scriptis demonstratum est.

49. Nam in primo conversionis initio, quando Deus novas qualitates & inclinationes in mentem, voluntatem & cordis affectus inferit, quod merum Dei opus

est in nobis, homo passive, non autem active se haber.

Phil. 2.13. Ierem.31.39. EZech.11.19.

Matth. 7.18. 1. Cor. 2. 4.

2. Cor.3 5.

Ephef. 2. 10.

d Ioan-3-3-

50. Spiri-

50. Spiritus enim Sanctus efficiens est nostræ conversionis causa. Verbum in usu suo recto, organum seu instrumentum est, per quod operatio Spiritus est esficax. Voluntas vero hominis, patientis sive subjecti tantum, in conversionis initio, rationem obtinet.

51. Cooperationem enim hominis in initio conversionis sua primam, Sacta Scriptura simplicitet negat, ut conversionis nostra gloria, Deo soli in solidum maneat. Sophista vero contra, tam primam, quam secundam cooperationem mordicus tuentur. In prima enim cooperatione meritum congrui fabricant: in secunda vero meritum condigni statuunt.

52. Summa corum quæ de gratia prima hacterius diximus, hæc est: Quod in qualitatibus sive inclinationibus novis, voluntari & cordi imprimendis, homo se rantum ut subjectum in quo Deus operatur, habeat, & in co voluntatem se ran-

tum patfive habere.

53. Nequaquam vero primus ille motus passivus, libertati voluntatis derogat. Ad voluntatis enim humanæ libertatem satis est, si proprio & spontaneo motu & electione agatu vel agat, etiamsi is motus, ea electio, aliunde, nimirum à gratia

excitetur & dirigatur.

Thesi 17. meminimus, pauca subjiciemus. Secundam Gratiam vocamus cam, qua in statu gratiæ cortoboratuur, dirigimut & servamur, ut petseveremus ad sinem. De hac dicitut Ierem. 32. 40. Dabo timorem meum in corda eorum, ut non recedant à me. Item Psalm. 143. Spiritus tuius rectus dirigat me in via recta. Item Phil 1. 6. & 2. 13. Qui capit in volus opus borum, persiciet idipsim in diem Iesu Christi. Item, 1. Cor. 1. 8. Deus consirmabit vos usque ad sinem inculpatos. Item, Coloss. 2. 13. Corpus Christi (quod est Ecclesia) augestit Dei augmento.

55. Sub hac fecunda gratia, voluntas hominis non tantum est subjectum, sed etiam instrumentum divinæ operationis, & quidem sua vi ipsi divinitus indita agens in producendo esfectu, atque in eo se voluntas nequaquam passive tantum, sed æctive pariter & passive habet, quandoquidem ideo movetur à Spiritu Sancto ad agendum, ut ipsa hoc agat, quod Deus per eam vult essecre : id quod in omnibus voluntatis actionibus bonis evenit, quemadmodum & in malis, cum à Diabolo

vel alijs causis incitatur, ipsa nequaquam interea est oriosa.

56. Atque hactenus de primo, quod in Quarto Articulo observandum duxi-

mus: nunc ad Secundum pergemus.

57. Sectindum, his verbis Remonstrantes possierunt, in Coll. Hag. Belg. pag. 8: lat. Brand. pag. 10. Quoad vero modum operations illius, ille non est irresistibilis. De multis enim dicitur, Eos Spiritui Sancto restitisse, Actor. 7. & multis alijs locis.

58. Contra hanc sententiam nos assirmamus, Quod Deus voluntatem hominis gratia sua movet, non ut Pontificij tradunt (quibus hicassentiri videtur Doct. Vorstius in amica sua Duplic. p.507.& seq.) ut nostræ postea sit electionis, motioni aut obtemperare aut resragari: sed utillam essicaciter etiam ab obsequendum slectat.

59. Nam quos Deus convertere vult, eos simul & sufficienter & efficaciter movet. Regeneratio enim non est penes voluntatem humanam, sed à voluntate divina simpliciter depender. Et quando Deus nos convertere & renovare vult, ets voluntas natura sua resistere possit, tamen immutabilis Dei voluntatis & internæ eius operationis essicaciæ respectu, resuctari atque Dei opus repellere non potest.

60. In hominis enim conversione, Deus operatur velle & perficere pro gratuita sua benevolentia, Philipp. 2.13. Atque homines in mandatis suis ambulare facit, Ezech. 36.16. Sic autem moti à Deo, non inviti convertuntur, neq; coguntur bene agere necessitate quadam physica, qualiter ignis urit, & pecudes agunt: sed bene agunt liberrima voluntate infallibiliter, quia Dei motio non potest carere suo effectu; sed irrefragabiliter ex nolentibus facit volentes. Ezech. 36.27.

6t. Quapropter gratia refissibilis, quam Remonstrantes ad turbandas Ecclesias Belgicas docent & urgent, nihil aliud est quam excrementum lesuiticum nuper in has Ecclesias invectum ab eo, qui novas moliens opiniones, novas phrases exco-

gitavit.

62. Cum autem in hac voce, quam Orthodoxi omnes, ut à mysterio conversionis prorsus alienam, rejiciunt, Remonstrantes caput ipsum totius controversiæ collocant, nos paulo plenius de hac Resistibilitate, ut vocant, agemus.

63. Resistentia dicitur pugna seu actio contraria patientis cum agente, qua

agentis actionem pro facultate impedir aut repellit.

64. Iamgratia Dei agit in hominem ad conversionem eius: homo ex propensione carnis repugnat, & in contrarium tendit. Si repugnantia hæcæqualium sit virium cum exerta gratiæ virtute, tum non essicitur conversio, nec ut sequatur exspectari potest: Essectio enim semper est ab inæquali superante.

65. Sin vero gratiæ virtus excedat, tum quamvis incompleta relistentia siat à carne, vincitur tamen à gratia, quia hæc fortius agit. Sed si repugnantia major sit, & gratiæ operatio minor, tum caro eam superat, quæ resistentia prævalens est & completa. Et hæc illa resistentia est, cui gratiam Dei obnoxiam esse Remonstran-

tes defendunt, quando operationem gratiæ relistibilem esse contendunt.

66. Res autem ipsa ad hunc se habet modum. Ex parte hominis non regenerati, gratia nimis est resistibilis, Cum homo animalis non percipiat ea quæ sunt Spiritus Dei 1. Cor. 2.14. Et prudentia carnis inimicitia sit adversus Deum; nam legi Dei non subicitur, into ne potest quidem, Rom. 8. 6.

67. Ex parte vero Dei quantum ad eius beneplacitum, gratia rectissime dicitur irresistibilis, gratia, inquam, movens, & esticax, (de qua sola hic est quæstio) adeo ut di-

cere, gratiam efficacem esse resistibilem, sit negare esse essicacem.

68. Resistibilitas autem, que à Remonstrantibus urgetur, eo spectat, ut vires voluntatis humane stabiliantur. Sed quales que so crunt ex vires? Sane nulle alie, quam quibus homo summum scelus posset committere, nimirum, ut gratie Dei & Spiritui Sancto hominem intus convertere volenti, resistere, Deumque ossendere, summe peccare, atque scipsum in exitium precipitare possit.

69. Verum, id posse hominem, Scriptura non libertatem, sed peccati servitutem Rom. 5. esse reputat. Sed de hac re Augustini sententiam asserbemus. Deo 20 esti, inquit, De Cottept salvum sicere, nultum hominum resissit arbitrium. Sic enim velle & nolle in volentis ess potessa-

& Grat. lib. te, ut divinam voluntatem non impediat, nec superet potestatem.

70. Testimonia Scripturæ nonnulla, demonstrantia, quibusdam dari gratiam essicacem, per quam infallibiliter convertantur, præter ea, quæ supra in diversis Thesibus sunt annotata, hic annotabimus. Ioh. 6.45. Ioh. 10.28. Rom. 8.30. Ezech. 36. 37. Ierem. 32. 40:

71. Testimonia qua pro resistibilitate proferuntur, hae sunt pracipua. I. ex Iesa.

5.3. II. ex Matt. 23. 27. III. ex Actor. 7.51. IV. ex Rom. 2.4. V. ex Apocal. 3. 20.

72. Ad corum quædam respondebimus paucis:

Ad Iefa. 5. 4. De vinca sufficienter culta & tamen fructus idoneos non ferente, Respondemus 1. Parabolas non facere dogmata. 2. Loquitur Deus de omnibus sufficienter adhibitis in ordine causarum secundarium, quia loquitur non iir Deus, sed humano more ut vinitor: idque ad αιαπολογίαι corum satis suit. Sic Paulus plantat, Apollo rigat 1. Cor. 3. 6. 3. Deus eorum pro tot beneficijs ingratitudinem accusst. 4. Habuisse vero illos auxilium sufficiens ad conversionem simpliciter, ita ut alia essicace gratia nulla accedente, sua se voluntate convertere possent, est sassum, ut

supra abunde est demonstratum.

73. Ad locum Actor. 7.51. De Iudæis qui Spiritu sancto obnitebantur vel resistebant, Respondemus 1. Remonstrantes perperam ista verba intelligere, existimantes Spiritum S. bona desideria Iudæis inspirasse, quibus illi restiterunt. Per bona enim desideria Spiritui sancto non resistitur, sed obtemperatur. 2. Loquitur Stephanus de ijs qui erant duri cervice, & incircumcis corde & auribus: Ergo non de ijs quorum cervicibus emolliendis & cordibus circumcidendis Spiritus S. occupabatur. 3. Restiterunt Sp. Sancto non intus essicaciter in ipsis operanti, sed foris per Verbi ministerium gratiam ipsis offerenti. 4. Textus inquit: Resistebant sicut & patres eorum: Hi vero resistebant Spiritui, quia Spiritum in Prophetis loquentem, contumaciter resiciebant, sicut Deus conqueritur, Iesa. 6. 9. Et 63. 10. & alibi: Et Christus dicit Apostolis Matt. 10. 24. Vos non estis qui loquimini, sed spiritus Patris vestri qui loquitur in volic. 5. Sacramentalis est locutio, qua contumelia signis illata, ipsi Deo vel rebus significatis illata dicitur; videantur loci Genes. 17.14. Levit. 10. 1. Luc. 10.16, Matth. 25. 40. 1. Cor. 11.29.

74. Ad locum Apoc. 3. 20. Ecce sto ad ostium, & pulso: si quis audierit vocem meam, & aperuerit ostium, ingrediar ad eum, & cænabo cum eo, & ipse mecum: Respondemus 1. Locus est parabolicus non Literalis. 2. Habent quidem auxilium aperiendi sufficiens, quoad externa media, pradicationem Verbi, usum Sacramentorum, beneficia alia, quibus ad resipiscentiam invitantur; nec non quoad divinæ voluntatis agnitionem, non vero sufficiens ad aperiendum cor sine gratia Dei esticace, qua ipse nos aperire faciat, imo ipse aperiat cor nostrum, sicuti de Lydia purputaria dicitur, Actor. 16. 18. 3. Minime ignorat Christus pulsans, nos aperire non posse, sed iacere mortuos in peccatis. Neque pulsando est stutus: Quin ideo pulsat quia scit nos aperire non posse, ut pulsando nos ex morte peccati susciter, aures surdis aperiat, voluntatem & vires aperiendi nobis instillet, non secus ac si quis pulset domum, in qua scit omnes veterno iacere sepultos.

75. Ad locum Matth. 23. 37. 38. Ierusalem, Ierusalem, interemptrix Prophetarum & lapidatrix corum qui ad te missi sunt, quotics volui aggregare liberos tuos, quemadmodum gallina aggregat pullos sub alas, & noluistis? Respondemus 1. Christum hic considerandum esse ut Deum simul & hominem, qui secundum Deitatem protestatur, se per ministerium Prophetarum Hierosolymis docentium, voluisse aggregare liberos eorum. Spiritus enim Christi, qui erat in Prophetis, declaravit eventuras Christi perpessiones, ut Petrus testatur 1. Pet. 1.71. Ideo dicit Christus hoc cirato loco: Ierufalem, Ierufalem, interemptrix Prophetarum & lapidatrix corum, qui ad te misse sunt. Item, Quoties volui aggregare liberos tuos. Hac vero Deitatis sua voluntas per Prophetas explicata, non fuit voluntas beneplaciti; alioqui fuissent omnes aggregati; sed fuit voluntas Signi, qua Deus, quid ab hominibus fieri vel omitti velit, declarat, quam pro sua sapientia sic ipsi patesacere placet, non ut eos sallat, sed ut ipsorum bonum promoveat. 2. Respondemus Christum etiam hic loqui ut hominem, & ut Paulus Rom. 15. 8. eum appellat ministrum Circumcisionis. qui ratione muneris sui Prophetici & ut Evangelij sui minister, omnes suos auditores promiscue aggregate voluit ac étiam studuit, sicut & sidi omnes ministri, relicto penes Deum arcano suo consilio, facere consueverunt. Hæcautem Christia. ut hominis, voluntas discernenda est ab illa arcana & immutabili Deitatis suæ voluntate, qua multos inter Hierofolymitanos, reprobos & plane inconvertibiles esse sciebat.

76. Has ad loca citata responsiones, si quis probe observaverit, multa alia similia facile explicare poterit; quare ampliore labore supersedemus, atque ad Examen Quæstionum inter Remonstrantes & Ecclesiam Orthodoxam in his Artilis Controversarum, progredimur.

# EMBDANORVM

Examen controversiarum circa III & IV Articulum,

# De causa Fidei & modo Conversionis.

Ex Thesi distata prima.

N Deus omnes homines aliqua vocatione vocet ad salutem, mediaque ad Quastio 18 fidem & conversionem necessaria omnibus sussicienter & essicaciter administret. Assimant Remonstrant. Armin. ad Perkins. pag. 259. 260. Coll. Hag. Brand. pag. 189. 190. 192. Iohan. Arnold. contra Tilen. pag. 99 104. 105. 106. & seq. Et pag. 367.369. 370.372. 373. Et adversus Wal. pag. 60. ubi dicunt Remonstrantes, Deum posse alia occulta ratione sensus verbo prædicato comprehensos animis hominum ingerere, & quibusdam Evangelij summam hoc modo notam sacere. Et pag. 61. Deum ijs, qui veritatem in injustitia non detinent, sed eum, uti cognoscunt, glorisicant, Evangelij doctrinam extraordinaria ratione revelare.

#### Antithesis

Deus, idque iuxta beneplacitum suum, non vocat omnes homines ad salutem, neque media ad sidem & conversionem necessaria omnibus sufficienter & efficaciter administrat. Probamus

1. ex Psalm. 147.19.20. Indicas verba sua Iscobo, & statuta sua Israeli, non fecit sic ulli genti. Respondet Ioh. Arnoldi ad Til. pag. 99. Propheram loqui hic comparative

& imparitatem tantum ac diversam vocationis mensuram exprimere.

Respondemus, Concedere nos primum, videlicet, Prophetam loqui comparative. Confert enim populum Iudaicum cui dedit Verbum suum, cum alijs gentibus quibus illud non dedit. Alterum illud, diversam hic tantum vocationis mensuram exprimi, negamus. Nulla enim hic sit mentio vocationis gentium. Demde, subjicit Propheta hac verba de gentibus, ideoque iura ista non noverum, quod certe nullo modo dicere potuisset, si aliqua vocatione ad salutem suissent vocati, mediaque ad eam necessaria sufficienter & essicater eis suissent administrata.

2. Probamus Antithesin nostram ex eo, quod Apostolus tempora præterita vocet ignorantiæ tempora, Actor. 17.30. Et gentes conferat ijs, qui noctu & in

obscuro aliquid palpando quærunt.

3. Ex eo, quod Apostol. ad Rom. i. 20. dicat, generalem illam & confusam Dei

notitiam ideo gentibus relictam, ut fint αναπολόγηπι.

4. Ex Pauli verbis 1. Corinth.1. ubi dicit, mundum non cognovisse Deum per suam sapientium, ideoque placuisse Deo per stultam pradicationem Evangely credentes

Salvare.

5. Denique, si eiusmodi media sufficientia & efficacia omnibus administrat Deus, mirum est nullum ex præstantissimis Philosophis, quales imprimis Plato & Socrates, conversum esse. Ex quibus liquet palam, humanum sigmentum esse, quod de medijs ad salutem sufficienter & essecutive administratis sabulantur.

Quod autem in resp. ad Walachros asserunt, Deum occulta ratione sensus verbo prædicato comprehensos, & Evangelij summam, ratione extraordinaria revelare; cum illud sine teste asserant, cadem facilitate à nobis rejicitur, qua ab illis as-

feritur.

Quaîtio 11.

An homines mediorum istorum recto usu maiorem gratiam consequantur ?vel. An qui lumine naturæ recte usi sunt, alijsque propterea digniores, consequantur lumen gratiæ? Sic Ioh. Arnold. ad Tilen. pag. 373. & 437. Et ad Wal. pag. 47. Et Armin: ad Perkins.

#### ANTITHESIS.

Lumine naturæ, quod valde obscutatum est, absque singulari Dei gratia nullus homo recte uti potest, ideoque neque cius recto usu ampliorem gratiam mereri. Nemo enim per lumen naturæ & rectum mediorum istorum, quem vocant, usum,

ad veram Creatoris cognitionem pervenire potest. Ratio,

i. Quia vera Dei cognitio non nifi per Christum revelatur, Ioh. 14.6. Naturæ autem lux non ducit nos ad Christum, Ioh. 1. In mundo erat, & mundus per eum factus est, & tamen mundus eum non cognovit. Ergo naturælux, cum ad Christum non ducat, non ducir quoque ad veram & salutarem Dei creatoris notitiam. Quid itaque homo corruptus mereretur, qui ne in statu quidem gratiæ mereri quidpiam potest? Quis enim dedit Deo? ut retributionem accipiat?

Rario 2. quia etiam sapientissimi inter gentes, stulti sacti sunt in ratiocinationibus suis, Rom, 1.21. Considerentur sacta, dictas, leges etiam sapientissimorum Ethnicorum, deprehendemus ca omnia, collata ad ea qua sunt Spiritus Dei, nihil aliud quam tenebras suisse. Videatut de horrendis Gentil. Legibus Theodoretus

lib. 9. de curandis Græc. affect. Et Hieronymus lib.2. ad Iovinianum.

At, inquit Armin. contra Perkins. habenti dabitur Matth. 13. Non habenti auferetur, quod habet. Resp. 1. non loquitur Christus de habente naturalia, sed quædam supernaturalia dona:

2. A non habente aufertur, nimirum, ut Lucas 8.18. explicat quod videtur habere etiamsi reipsa non habeat.

Objectio Ioh. Arnoldi, incedent albati, quia digni sunt.

Resp. Loquitur Spiritus Sanctus de dignitate gratiæ non naturæ.

#### Ex Thesi II.

An omnis homo post lapsum, ante Evangelij revelationem, versetur in tenebris Quest. 115. ignorantiz eius boni quod in Evangelio revelatur, neque possit ex se, suo ingenio, naturalibusque viribus absque ulla revelatione illud invenire vel excogitare, ideo-

que nec velle nec facere.

Remonstrantes hoc concedere videntur, inprimis ad Wal. pag: 62. Sed dolus later in illis verbis, ante Evangelij revelationem; Item, absque ulla revelatione. Dicunt enim Deum extraordinaria ratione doctrinam Evangelij hominibus revelate. Deinde sallunt incautos etiam voce prævenientis gratiæ, per quam nihil aliud quam lumen naturæ, & externam Evangelij prædicationem intelligunt. Ideoque, quod uno loco affirmant; alio, pleno ore negant, & prossus contrarium staruumt.

Sic enim Remonstr. Coll. Hag. pag. 298. in morre spirituali non separantur proprie dona spiritualia ab hominis voluntate, quia illa nunquam ei suerunt instra. Vbi obiter & alius error notandus, quod hominem in creatione dona spiritualia

accepisse negent.

Episcop. Thes. r. privat disput. de perspic. Sacræ Scripturæ, quæ universis, inquit, & singulis creditu ad salurem necessaria sunt, clare omnibus & singulis etiam proponit Scriptura, ita ut à quolibet homine facile intelligi possint.

Et Thes. 2. intelligi posse cum dicimus, aliud nihil volumus, quam percipi atque comprehendi posse, quæ sit verborum quibus necessaria enunciantur, mens & sen-

tentia. Hoc non possibile rantum, sed eriam facile esse credimus.

Et expressius Thesi 3. Ad hanc intelligentiam consequendam, aliud necessarium non esse, quam vis apprehendendi, quæ vis naturalis est, & omnibus ratione præditis communis in omni statu, neque ullum aliud supernaturale lumen sequititur. &c.

# ANTITHESIS

Nullus homo post lapsum, urut sir ratione præditus, in statu peccati sua vi naturali, absque ullo supernaturali lumine sensum omnium quæ scitu, creditu, sactu, speratu necessaria in Evangelio proponuntur, capere potest. I. Cor. 2. 14. Naturalie homo non intelligit ea, quæ sunt Spiritus Dei, non potest intelligere, sunt ei stultitia. Sic I. Cor. 1. prædicatio Evangelij gentibus stulta esse dicitur.

Ioh. 1. Ephes. 5. Homo ipsæ tenebræ appellarur,

Deut. 29.3.4. Viderunt oculi vestri probationes illus magnas, signa, prodigia. Sed non dedit vobis Ichovah mentem ad cognoscendum. &c.

lesai. 6. 9. Indesinenter audite & ne intelligatis, videte indesinenter, neque cognoscatis. Matth. 11. Nemo novit Filium nisi Pater, & nemo novit Fatrem nisi Filius, & cuicunque

voluerit Filius detegere.

An pauca tantum in Sacra Scriptura cteditu, scitu, speratu, factu necessaria sint. Quastio 1v. Sic Episcop. Thes. 2. & 4. Disput. 2. dicit quadam tantum necessaria esse, sine quibus nullo modo sicri potest, ut quis aternam salutem consequatur, quaque sine manifesta culpa hominis ignorari, negari, aut in dubium vocari nequeunt.

Deinde Thesi 3. quædam esse rantum urilia.

Denique quædam in purc-puta speculatione consister tantum, quæ ad cultum Dei relationem nullam necessariam habeanr, quæque ignorari, in dubium vocari, perperam credi sine voluntaria hominis culpa facile possunt.

Et Disput. 1. Thesi 3. dicit, minutulos quosdam & leviculos sensus in Scriptura esse, quos pius religiosusque animus non admodum curet, neque operose

consecterur.

Quæft. v.

Quæst. v1.

#### ANTITHESIS.

Eriamfi quadam in Sacra Scriptura primo-necessaria la quasi fundamentalia dici possint, qualia sunt primaria doctrinæ Christianæ capita, Decalogus, Symbo. lum &c. omnia tamen, quacunque in Sacra Scriptura continentur, maxime necessaria & utilia esse statuimus, neque eiusmodi minutuli & leviculi sensus & pure-putx speculationes in ea inveniuntur, quas homo pius & religiosus non debeat summo studio consectari.

Omnia enim dicta Iehova dicta pura sunt, argentum purgatum in catino lectissimo terra,

defæcatum septies. Pfalm. 12.7.

Rom. 15. 4. Quacunque antea scripta sunt, ad nostram doctrinam scripta sunt, ut per tolerantiam & consolationem Scripturarum spem habeamus.

2. Tim. 3. Tota Scriptura divinitus inspirata utilis est ad docendum, arguendum, corri-

gendum, instituendum in iustitia. &c.

An notitia Dei residua, opus Legis inscriptum cordibus, conscientia accusans & excusans gentes, scintillà imaginis Dei post lapsum reliqua; etiamsi omnia & seosim, & per se non sufficiant ad hominem vivificandum, media tamen sint, quæ Deus usurpat ad vivisicandum, aut si homo non respondeat, ad excusationem omnem ei adimendum. Sic in Respons, ad Wal. pag. 60. Et in Coll. Hag. pag. 299.

#### ANTITHESIS.

VItimum hoc, quod nimirum ad excusationem homini adimendam illa omnia sufficiant, cum Sacra Scriptura asserimus, Rom. 1.20. prius illud plane repudiamus! Nusquam siquidem legisse nos meminimus, Deum per legem cordibus inscriptam, per conscientiam excusantem vel accusantem, perque scintillas imaginis Dei, tanquam per media hominem vivificare, sed per Verbum & Spiritum suum, Iohan. 3.

Actor. 2. 10. & 16. &c. capp. 1. Pet. 1. renati per semen immortale.

Observandum autem, quomodo his quid sentiant, palam semetipsos prodant, nimirum reliquias illas imaginis Dei in homine scorsim & per se non sufficere ad hominem vivificandum. Vnde colligitur cum gratia aliqua & auxilio conjunctas sufficere. Accedente itaque ad primam gratiam, hoc est, notitias Dei residuas, de quibus in Respons. ad Walach. pag. 53. 54. prolixe, gratia secunda, quæ est prædicatio Evangelij, tum per sussicientem gratiam hominem vivisicari posse. Quem errorem multiplicem nos plane rejicimus. Sed de hisce in seqq. latius.

An illud ipium quod hominem coram Deo reddit inexcusabilem, vel, An naturalis istius luminis reliquiæ, sint aliqua rerum divinarum, quæque ad vitam immortalem pertinent, cognitio? Sic Remonstr. in Respons ad Walach.pag.53.34.

#### ANTITHESIS.

Cum homo ante regenerationem nulla salutari Dei cognitione imbutus, sed in ijs quæ ad regnum Dei pertinent, plane cæcus sit, nihilque intelligat eorum, quæ iunt Dei Spiritus, colligimus hinc, nulfam ad vitam immortalem in homine cognitionem reliquam este. Hac enim est vita aterna, inquit Christus, ut te cognoscant, B. lumillum verum Deum, & quem misisti Iesum Christum. Ioh. 17.

Objiciunt Remonstr. ad Walach. pag. 53. verba Pauli Rom. 1. 20.

Respond hie nullam sieri mentionem vitæ immortalis, sed tantum avanosis-

Objiciunt secundo, Artic. 14. Confessionis Belgica, Respond. nihil tale hie inveniri. Nihil enim aliud dicitur, quam aliquas tantum exiguas fcintillas & vestigia relicta esse, que sufficiant ad homines reddendos inexcusabiles.

Objic. 3. Wilhelmum quendam Teilingium Middelburgensem, insigni eruditione & pietate virum, qui sex ad salutem capita scitu & creditu revera necessaria dixerit, quæ naturali intellectus lumine cognosci queant, & citra specialem revelationem, etiam irregenitis perspecta esse. Contra

Contra dicit Apostolus, Rom. 8. Φρόνημα τῆς σαρτος esse inimicitiam adversus Deum. Ét loco antea ex 1. Corinth. 2. citato. Homo animalis non potest intelligere. Ephel 2. Abalienati à vita Dei, sine Deo, sine fædere, &c. Ex quibus & similibus evidenter colligitur, nihil este in hominis irregeniti mente reliquum, quo salus ipsius procurari & promoveri queat. Ac proinde fallissimum esse, quod dicunt, hominem irregenitum citra specialem revelationem naturali intellectus lumine cognoscere illa, quæ ad salutem scitu & creditu sunt necessaria.

An dispensatores mysteriorum Dei hotsum obligati sint, ut omni creature Euan-Quast. VII. gelium prædicent, noneo tantum loco in quo funt & vivunt, culpaque penes cos fir, quod Euangelium ubique non prædicetur, quia cum Iona ire recufant quo mittuntur. Sic Iohan. Arnold. adverf. Til. pag. 105. additque hæc verba, fi tantus nobis effet zelus erga Dei gloriam, quantus amor auri est, non conquereremur tam

multas nationes, cognitione Christi destitui.

Respondenus, mirum esse, quod Remonstrantes qui tam liberales sunt in aliis reprehendendis, ipsi se non præstent immunes à tali reprehensione, & non præeant in Indiam utramqs, aliaque remota loca ad prædicandum Euangelium. Si hic tanta est apud Verbi præcones culpa, quare ipsi culpam non præstant. Et si maior est apud ipfos gloriæ Dei zelus, quam auri amor, cur, quod voce farentur, reipfa non implent?

Deinde, fi quis abíque vocatione & missione ad gentes Barbaras, quales sunt Indiani, Chinenses, Turca, Tartari, &c. proficisci, iisque pradicare vellet, an non

effet pro αλλοτρισεπισκόπω habendus?

Annon tentaret Deum, quod absq; vocatione in eiusmodi discrimen se cojicetet? Denique aurum Indorum Brahlienhum, Peruvianarum, aliarum que genrium inter Reformatos potissimum quærunt Belgæ. Cum iraque Remonstrantes Belgæ fint, & nullibi nifi in Hollandia, Vltrajectenti ditione, Geldria, Transifulania reperiantur, præcant illi exemplo, falutem gentilium quærendo, cum corum au-

rum & divitias quarant.

An Gratia, quæ præveniens dicitur, sit aliqua communis gratia, puta lumen na- Quæst, y 111, turæ, & naturalis scientiæ Legis, &c. Sic Remonstr.ad Wal.pag. 47. Externatiom prædicatio Verbi conjuncta cum tractione aliqua quæ fit per Spiritum, fic in Coll, Hag. pag. 97. lin. 13, 14. quæ Spiritus operatio semper cum Verbo conjuncta sit, & in omnibus externe vocatis operetut, sic Ioh. Artiold. advers. Til. pag. 431. Arminius, inquit, sentit externo Verbi præconio internum Spiritus auxilium coniun-Etum esse, neque internam Spiritus actionem ab actione externa Verbi esse separandam. Et pag-432. Sententia Arminii est, internum Spiritus auxilium communiter & ordinarie iis contingere, qui per Verbum Euangelii vocantur. Et pag. 125. dicit, nemini externam vocationem fine interna contingere. Hincad Wal.pag. 65, statuunt gratiæ paritatem in omnibus quoad sufficientiam.

# ANTITHESIS

Multi externe vocantur, qui internæ & efficacis vocationis minime fiunt participes. Audiunt enim multi, qui non intelligunt. lesa. 6. & Matth. 13. musti Christum docentem audiunt, sed paucis datur nosse mysteria regni calorum. Actor. 2. Non omnes credunt ad prædicationem Apostolorum, sed quidam illudunt. Actor. 17. 8. 12. quidam concitant plebem, quidam vero crediderunt. Ibidem, Athenia enses audientes Paulum docentem ridebant, sed Dionysius Areopagita & Damaris aliique credebant, & Paulo adharebant. Hine oritur.

#### Antithesis II.

Gratia interna, qua Spiritus S. mover, immutat, excitat, corrigit corda hominum, non tantum est sufficiens, verumetiam esficax: ac proinde distinctio illa gratiæ in sufficientem & efficacem, sinon de externis mediis, sed de vero & inrerno Spiritus tractu loquamur, minime nobis probatur. Retineant eam sibi Bellarminus & Arminius adv. Perkinf. pag. 245. Quoscunque enim Spiritus sanctus

trahit, illis non tantum dat posse cuttere, sed etiam ut reipsa cuttant. Cant. 1.3. Neque dat tantum Deus, ut possimus ambulare in viis suis, sed etiam ut re ipsa ambulemus, Ezech. 36.27. Neque dat tantum ut possimus, qui in peccatis mortul sumus, vivisicari, sed etiam ut actu ipso vivisicemur, Ephes. 2.

#### ANTITHESIS III.

Gratia præveniens, non est Augustino, aliisque cum priscis tum recentioribus Orthodoxis Ecclesiæ Doctoribus, communis illa & naturalis gratia, qua Deus illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum, ut perperam Remostrantes sentiunt: sed qua Spiritus S. per Euangelij vocem & prædicationem in animis electorum esticaciter bonas cogitationes, bonum propositum, boni desiderium operatur, quaque ita corum mentes & voluntates præparat, ut assentiantur & obsequantur Spiritus S. Probatur exemplis conversorum, Actor. 2. & 8. & 9. & 10. & 16. & seqq.

#### ANTITHESIS IV.

Gratia hæ præveniens, sicuti & præparans, operans, cooperans, interna cum externo Verbi præconio conjuncta, non est communis gratia, sed tantummodo electorum. Si enim hæc communis esset, non daretur alia gratia electis quam reprobis, quod nimis est absurdum. Deinde, si par gratia omn bus offertur & datur; unde tam impar essectus? Ex impari, ajunt, hominum assectu vel arbitrio, quo unus acceptat; alter respuit oblatum bonum. Sed hinc alterutrum necessarie se quiture aut impar susser susser sus daturi unde acceptationem, quod est Pelagij placitum. Eligant nunc utrum velint, & sese absque cavillationibus, subterfugiis & dubiis loquendi modis expediant: Si Christus non potuitomnes servare, est impersectus Salvator; quod blasphemum: si noluit, falsum est dogma corum secundo Articulo traditum.

Deinde, si non æque corrupti sunt omnes homines, sed hi restius communi gra-

tia uti norunt, quam alij; vicit Pelagius.

Sin vero omnes æque corrupti sunt, ita ut non sit bonus, ne unus quidem, vicit Paulus Rom.3. Vincat autem Paulus & consundatur Pelagius cum omnibus

affeclis fuis.

Fatemut equidem, multa dona communia dari Hypocritis, etiam præter externam Verbi prædicationem, mentis illuminationem, (quamvis non specialem illam quæ electis datur, qua norunt ita Deum ut suum Deum, quemadmodum Filius-familias Patrem suum novit, cum singulari erga Patrem affectu, utpote certus de Patris singulari erga se affectu:) sed nullum omnium illorum donorum separatim, neque conjunctim omnia, eum communia sint, ad salutem consequendam, sufficientia esse concedemus unquam.

An vis illuminationis & vivificationis in mente sit irressibilis, cum in corde, vel, ut illi loqui malunt, in voluntate, sit resistibilis? Assirmant Remonstr.pag.273. ubi dicunt, mentem nostram ipsum scire essugere non posse, sed velit nosit, coga-

tur illud cognoscere.

# ANTITHÉSIS L

Illuminatio mentis, vera nimirum & electorum propria, ac innovatio voluntatis & cordis, nunquam à se inutuo separantur. Deus enim, unicus nostræ conversionis autor, totum hominem mente, corde & voluntate renovat, opusque suum inchoatum magis magist, perficit. Ideoque sicuti mens hominis, quem Deus convertere vult, non rejicit scientiam, quod natura tamen potest & facit, Rom. 1.22, 28. ita voluntas eius qui convertitur, non vult non converti.

#### ANTITHESIS II.

Novam loquendi formulam, & ad nova dogmata occulte introducenda invecham, de vi irrefistibili mentis & resistibili voluntatis, cum dolus sub ca lateat, liberumque

Qualtio 1 x.

rumque hominis arbitrium plus æquo sie extollatur, ex Ecclesia Dei eliminandam censemus. Nam absurdum est dicere, Deum in convertendo hominem ei vim inferre, quod hostile aliquid sonare videtur. At Deus ex filiis iræ & tenebrarum, facians filios lucis & gratiæ, facit molli tractu, ne amplius resistant. Quid itaque sibi vult vis illa irresissibilis in mente?

Voluntatem quod attinet, si hominis corruptam naturam consideremus, potest sane resistere, nec potest non resistere Deo, inprimis per externum Verbi præconium hominem vocanti: sed cum esticaciter vocatur, ita afficitur voluntas, ut libere & spontanee absque omni coactione velit bonum, quod antea nolebat, idque absque ullo actu resistentiæ. Exemplum in Paulo, Actor. 9. Domine, quid vis me facere? Et Actor. 2. Viri Fratres, quid faciemus? Et Actor. 16. in præsecto carceris. Quanta hic ubique suit promptitudo, cum cor intus tactum esset à Spiritu sancto? Quorsum itaque sigmentum hoc de resistibilitate? nisi horsum, ut sub hoc umbraculo conatus hominum nova dogmata spargere satagentium delites cerent?

An Liberum Arbitrium ita fit capax gratim natura, ut à gratia illam capacita. Questio est tem dono accipere non fit opus. Sic expresse Armin, ad Perkins, pag. 244. Et addit, gratiam esse instar forme, que capacitatem & potentiam materie in actum

producat.

#### ANTITHESIS.

Cum homo sit servus natura injustitia, Rom. 6. mortuus in peccato Eph. 2. cor habeat lapideum &c. non est capax ullius boni, nisi illam capacitatem à gratia omnimode accipiat. Quomodo enim capax boni est natura, qui ne ad cogitandum quidem bonum idoneus est? Recte Augustinus, ut velimus, sine nobis operatur, cum autem volumus, cooperatur, De Grat. & Lib. Arbit. cap. 17.

#### Ex Thesi III.

An communi illa illuminationis gratia, simul cor hominis pulsetur, ut affectus Questio x x qui propter mentis tenebras erant inordinati, accendantur disectione veritatis, renoventurque ac vivisicentur. Sic Remonstr. in Coll. Hag. passim.

# ANTITHESIS.

Cum cor hominis sit pravum, & figmentum cordis humani malum ab incunte ætate, Genes. 6. & 8. Ierem. 17. nullo modo communi illa gratia præveniente, quæ ipsi est lumen naturæ & vox Euangelij externa, cor immutari & accendi veritatis dilectione potest: sed opus est ut cor & affectus renoventur per potentiam illam, qua Deus Iesum ex mortuis excitavit, Eph. 1. quaque cor novum in Davide creavit, Psalm. 51. Et qua cor lapideum juxta promissionem, Ezech. 11. & 36. commutat in carneum.

An Spiritus ubicunque pulsat & intrare vult, non intret, nec semper cordis Quast. x113 apertionem sequatur attentio. Affirm. Remonstr. Coll. Hag. pag. 294. lin. 14.15. Non sequitur, inquiunt, in omnibus, quibus cor adapertum est, talis attentio, qualis nimirum suitin Lydia, tantum abest, ut necessario illam apertionem cordis sequeretur. Imo probandum esset prius, omnibus cor reipsa adaperiri, quibus illud Spiritus sanctus adaperire vult, quod nos negamus: quia ubicunque Spiritus pulsat, hoc vult aperire & eo ingredi: sed non ubicunque pulsat, aperitur cor, neque Spiritus sanctus ingreditur quo cunque vult; vocat enim, sed homines detrectant venire, Proverb.1,24. Matth. 13.37. Ita & non, ubicunque Spiritus S. adaperire vult, cor reipsa semper aperitur.

Ibid.pag.322. Multi possunt venire, qui tamen non veniunt.

Et pag. 328. Posteriorem autem partem, quod nempe operatio, qua Deus nobis sidem dat, semper sit essicax & irresistibilis, negamus simpliciter, imo existimamus illud è diametro pugnare cum natura ipsius sidei, & cum communi donorum conditione, quæ cius plerunque naturæ sunt, ut possint recipi vel rejici.

ANTIE

#### ANTITHESIS I.

Spiritus S. ubicunque pulsat interno & essenci pulsa'; illucintrat, & semper cordis apertionem sequitur attentio. Ventus enim quo vult spirat: ita est qui genitus est ex Spiritu. Ioh. 3.8.

Deinde, quando Iehovah init consilium, quis irritum illud faciet? & manum ejus extentam quis avertat? Iel.14.27. Consilium enim Domini stabit, & omnem delectationem

Suam facturus est, Telai. 46.10.

Exemplorum appositione res manifestior evadet. Actor.2. 9.10. & 16. cap. hoc evidenter docetur, Spiritum S. cor multorum ingressum esse, caque corda ada-

peruisse, ita ut vera attentio subsequuta fuerit.

Que contra afferuntur ex Proverb. 1. & Matth. 23. ca à Fratribus Contra-Remonstrantibus in Collatione satis resutata sunt. Agirur enim utrobiq; de externa tantum vocatione. Locus etiam Actor. 16. ex quo Lydie conversionis exemplum prosatum, ab Amesio satis est vindicatus.

#### ANTITHESIS II.

Quotumcunq; cot divina gratia tetigit, ita ut possint venire, in illis porro ita essicater agit, ut reipsa veniant, & cum filio prodigo reipsa surgant, & redeant ad Patrem suum, à quo suerant aversi. Deus enim hæc omnia simul conjungit, posse venire, velle venire, & ipsum actu venire, Philip. 2. Anne putandum est, Patrem aliquos ad Christum trahere, qui tamen non veniunt? Ioh. 6. Hoc autem nullo modo pugnat cum natura sidei, siquidem in consideratione ad Articulum II. probatum est, Deum utrumque dare, & posse & velle credere, cum utrumque conjunctum este oporteat. Est quidem hæc sidei natura, si incrementum spectes, ut per Verbi prædicationem, & Pastorum tempestivas & intempestivas instantias, monita, obsecrationes, augmentum capiat & crescat: sed longe aliter se res habet circa initium sidei, sicutialias ostensum.

Neque pugnat hoc cum donorum omnium conditione, ut loquuntur loco citato Remonstrantes. Bonorum enim spiritualium tanta est dulcedo, tanta jucunditas, tam sunt desiderabilia, ut merito de iis dici possir, quo plus sunt potæ, plus situntur aquæ spirituales; id quod ex iisdem exemplis, supra ex Actis Apostolicis allatis, palam liquet: imprimis Pauli, Lydiæ, multitudinis sidelium Actor. 2. Commentariensis, qui tremesactus primo accidit Paulo & Sylæ ad pedes: deinde, quid, inquit, oportet me sacere, ut server: Et annuntiato ipsi Iesu, credit protinus re ipsa & actu, baptizatur, gaudet & exultat cu tota domo sua, quod credidisset Deo.

An homo ante sui regenerationem possit mortem spiritualem agnoscere, eam dolere & deplorare, liberationem desiderare, vitamq, esurire & sitire, aliaque plura præstare, quæ in homine regenerando desiderantur? Affir. Remonst. Coll. Hag. Brand. pag. 290. lin. 22. & seqq. Denique, inquiunt, probamus ex contextu hoc, Ego indam illis cor novum, quia revertentur ad me: conversionem, cum sit hominis actio per Dei gratiam, hic non sequi mox donationem novi cordis, sed præcedere instar conditionis, qua Deus cor novum promittit. Ibidem dicunt, hominem posse aliquid ad sui conversionem conferreante habitus sidei insusionem.

Et pag. 300. dicunt, irregenitos aliquos esse vocatos; Dei gratia excitatos; & ejus auxilio eo perductos, ut mens illustrata veritatem salutíferam norit; & assectus amore virtutis inflammatos esse. Et pag. 302. præcedit ergo aliquod hominis opus sui vivisticationem, nempe, mortem suam agnoscere, deplorare, velle, rogare, ut ex ea liberentur, vitam esurire, sitire, quærere. Quod omne & plus etiam à Christo exigitur in ess quos vivisticabit & regenerabit. Sie etiam ad Wal. pag. 64. Episcop. disput. de Pæn. thes. 1.9.13. Ioh. Arnold. adv. Tilen. pag. 396, 397. ubi peccatorum confessionem, dolorem, initialem timorem, irregenitis tribuit, & vi Spiritus peccatorem ex legis concione præparari dicit ad regenerationem. Probat ex Psalm. 51. & Ies. 66.

Qualixiii.

Ex THESE

#### ANTITHESIS

Ŧ.

Cum homo natura cœcus sit, mortuus in peccatis suis, filius iræ, verseturque in cupiditatibus carnis suæ, faciens quæ carni & cogitationibus libebant, habeatque cor lapideum, ex quo nullus bonus succus potest exprimi: figmentum illud Pelagianum de operibus ante regenerationem præparatoriis plane repudiamus, ut sacræ Scripturæ è diametro adversum.

#### Antithesis

II.

Miseriam suam agnoscere, dolere, deplorare, liberationem desiderare, estirire, sitire, quarcre &c. nemo potest, sine speciali gratia Spiritus regenerantis,
à quo nos quari & inveniti primum oporret, antequam nos illum quaramus, les
65. Inventi autem à Deo non agnoscimus & confiremur cirius peccatum, quam
Deus ignoscit; neque esurimus & sitimus justitiam ipsius beneficio, quin statim
saturemur. Matth. 5. Tribuere iraque hominibus ista vel in totum, vel ex parte ante regenerationem, Deo est contumeliosum.

#### ANTITHESIS

III.

Conversio donationem novi cordis ut conditio non præcedit, homoque ante donationem fidei ad sui conversionem nihil conferre potest, quia natura durus est, & corde incircumciso, Actor. 17. Turpissima autem hæc est loci Ieremiæ 24.7. tam plani corruptio, quando ex hoc loco concludunt, conversionem este conditionem antecedaneam donationis novi cordis, ac si scriptum esset, quia revertuntur ad me, propterea indam illis cor novum. Cum sic scriptum sit, Induam eis cor novum, eruntque mihi populus & ego illorum Deus, cum reversi fuerint ad me ex toto corde suo. Sensus est, Deum conversurum aliquos, eos nimirum, qui bonis sicubus comparantur; Et cum conversurum aliquos, eos nimirum, qui bonis sicubus comparantur; Et cum conversurum corporalium & spirirualium in eos essurum, & sua ipsius dona in eis coronaturum. Conversio itaque non præcedit donationem novi cordis ut conditio, sed est ipsa novi cordis donatio, & vice vers sa, novi cordis donatio est ipsa conversio, continerque omnia, quæ ad eam pertinent.

#### ANTITHESIS

IV.

Mens electorum non illustratur veritatis salutisera cognitione, neque affectus amore veritatis inflammantur, quin simul voluntas viviscetur & immutetur, & vires nova homini ad obtemperandum Deo sufficiantur. Deus enim hominem convertens non partemaliquam, sed totum hominem convertit. Hine videmus Ierem. 24.7. Novum cor & cognitionem veri lehova conjungi. Inprimis etiam Ierem. 31. 33, 34. & passim alibi, notetur hic, quod insusonem omnem habituum in mentem, voluntatem & affectus post lapsum omnino repudient. Ad Walach, pag. 56. Quod in secundo Thesis Tertia Corollario annotatumest. Vnde palam liquet, quid ipsis sir illa mentis & affectum illuminatio & vivisicatio, cum quibus toties in arenam prosiliunt, & unde illa ortum suum habeat, videlicer non à Deo, cui habituum & novarum qualitatum post lapsum insusonem non concedunt, sed ex ipsis Liberi Arbitrij humani viribus.

#### Ex THEST IV.

Quest.xiv. An in voluntate hominis nunquam suerint dona spiritualia, ideoque insusio sanctitatis in ea locum habere non possit, &, an nec in morte spirituali talia dona ab ea suerint separata: sed an suerit in ea duntaxat libertas bene vel male agendi, bonaque vel mala voluntas dicatur tantum ab actione bona vel mala. Assir. Remonstr. Coll. Hag.pag. 298. lin. 16. sed ajunt, in voluntate non potuit talis insusio sieri, quippe que ex se libera est ad volendum bonum vel malum, & ab opere suo vel bona vel mala denominanda est, quod mens illi monstratet, & quo assectus illam impellerent. Et lin. 24. At, inquiunt, in spirituali morte non separantur proprie dona spiritualia ab hominis voluntate, quia illa nunquam ei suerunt insita, sed tantum libertas qua posset vel bonum vel malum facere, ad Wal. 56.57.

#### ANTITHESIS I.

Cum homo conditus sitad imaginem Dei, quæ posita suit in vera Dei agnitione, Col. 3. & sanctitate ac justitia in veritate, Ephes. 4. Colligitur hine, non tantum mentem & affectus hominis, sed etiam voluntatem insignibus donis spiritualibus, inprimis justitia, rectitudine & integritate, qua perfecte interne & externe divinæ voluntati homo obedivit ( unde sactum ut nude ambularent parentes primi, nec erubescerent) ornatam & insignitam suisse.

Falsum itaque figmentum Iesuitarum est, cum quibus Remonstrantes consentire videntur, hominem in puris naturalibus conditum, justitiam deinde superinfusam este: Hanc ut donum supernaturale amissam, naturalibus relictis.

Falsum etiam, quod Remonstrantes dicunt, in voluntate tantum suisse liberatatem bene vel male agendi.

#### ANTITHESIS II,

Etiamsi post lapsum reliquiæ quædam imaginis Dei in homine remanserint; ita tamen ea obliterata est, ur præstantissima illa dona, ceu sunt, sanctitas, justitia, integritas, rectitudo & ad Deo obediendum admirabilis promptitudo; a voluntate hominis omnino separata suerint, ita, ut qui ante lapsum libenter, sponte & cum voluptate Deo serviebat, eidem nunc, cum sigmentum cordis ejus malum sit, repugnet, prorsusque abeo sit aversus.

Quælt. xv.

An libertas volendi bonum & malum post lapsum in homine remanserit, ut pars creatæ naturæ, vires autem suas propter tenebras mentis & connexam affectuum depravationem exercre non possint. Sic Remonstr. Coll. Hag. pag. 298. lin. 28.29. pag. 300. lin. 14. pag. 301. Deus hominem peccatorem, ajunt, natura non privavit, cujus pars est voluntas, cujus proprium est libertas ad rem propositam vel recipiendam vel rejiciendam. Et pag. 302.

#### ANTITHESIS.

Etiamsi facultas volendi & quidem volendi libere post lapsum remanserit, nusla tamen in homine corrupto libertas est ad bonum, sed ad malum tantum, quod libere absque ulla coastione vult & patrat. Et hic boni omnis in voluntate defectus, non est tantum ex mentis tenebris & affectuum depravatione, sed ipsius voluntatis per lapsum corruptione. Probatur iisdem testimonis & argumentis quæ supra sunt allata.

An eadem libertas voluntatis maneat in regeneratis, quæ fuit in homine corru-Quæst.xvi.

pto. Affirm.Remonftr. Coll.Hag.pag.301.

Resp. Negamus: Nam homo corruptus est tantum servus peccati, ideoque non potest nili malum velle. At homo regeneratus est serviis justitize, ideogue potest etiam velle & facere, & vult ac facit reipfa quod bonum est. Rom. 6. per totum, & Rom.7. in fine. Nequaquam itaque hi duo status hominisante regenerationem & posteam confundi debent.

An regeneratio & vivificatio inchoentur ab opere, quod Deus ipsum hominem Questayin jubet facere, & quod cum homo facit, paulatim revivifcit; Et an hominis aliquod opus præcedat fui vivificationem. Affirin, Remonstr. Coll. Hag. pag. 302. lin.

18.8227.

#### Antithesis.

Cum Deus det velle & perficere, legem suam indat cordibus nostris, mutet cor lapideum in carneum, folus nos vivincet, & exmortuis excitet, det Spiritum novum &c: Colli iturhine, initium Conversionis non esse ab opere aliquo, quod facithomo, sed quod facit solus Deus, iuxtamultiplices eius hac de re promissiones. Con-

trariam blafphemiam deteftamur.

An mente & affectibus vivificatis, voluntas ista virtute mentis & affectuum Quæst. reddatur potens, infitam facultatem, nolendi & volendi, exercendi, &, an voluntatis vivificatio proprie in co sita sit. Affirm. Remonst. Coll. Hag.pag. 300. ubi dicunt, affectus amore veritatis inflammatos voluntatem ad illam ami lectendam instigagare. Et paulo post: Nam & intellectus & affectus jam nune vivificati funt, atque caratione voluntas est potens facta, ut innatam volendi ac nolendi facultatem in àctum producat, in quo voluntatis vivilicatio proprie fita est.

#### Antithesis I.

Intellectus & affectus vivificati non vivificant voluntatem, aut potentem eam faciunt ad nolendum & volendum. Sed folus Dei Spiritus qui mentem illuminat & affectus veritatis amore inflammar, voluntatein fimul immutat, ut velit bonum coque delectetur, quæ ante efficacem illam Spiritus operationem nil nifi malum velle poterat. Paslim enim hace in Sacris Literis foli Deo tribuuntur. Sie Paulus, cum dixisset, nos omnes suisse mortuos in peccatis, & natura filios iræ, dicit, non nos iplos, sed Deum nos vivificasse: de toto homine, non de parte ejus loquens, Eph. 2.

#### Antithesis II.

Vivificatio voluntatis non est proprie in co sita, quod voluntas per mentem & affectus vivificatos potens facta , innatam volendi & nolendi facultatem in actum producere queat; fed, quod quæ antea Terva facta fuerat peccati, bonum jam possit velle & actuvelit, fueque Conversionis incrementum serio desideret.

#### Antithesis. 111.

Sacrificium illud cordis fracti, & animus fractus ac contritus, quæ Deus mon spernit', Pfalm. 51, non est irregenitorum, ut somniat Ioh. Arnold. pag. 307. adv. Tilen. Sed tantum vere regenitorum, qualis erat David cum hasce preces funderet.

An per Euangelicorum mandatorum, patheticarum invitationum, exhortatio- Quaft. x1x. num, suafionum, excellentissimorum vita aterne promissorum, querclarum, protestationum, comminationum notitiam &c. voluntas invitetur, excitetur, propellatur & instigeturad prebendum assensum, id est, ad credendum & obediendum, Assirm. Remonstr. Coll. Hag.pag.322.323. Ioh. Arnold. advers. Til.pag. 11.

g

Anti-

#### Antithefis.

Etiamsi Deus mandatis, exhortationibus, obtestationibus, suasionibus, minis, addo calamitates, pœnas &c. ad convertendum homines plerunque utatur: nullo tamen modo hec omnia ad convertendum hominemsufficere; Sed aliam & infinito majorem vim supernaturalem, & supereminentem magnitudinem potentia Dei, qua Deus Iesum à mortuis excitauit, ad hominis conversionem necessariam esse. Quam vim resurrectionis Domini Paulus optat ut Ephesij cognoscant, eoque nomine ardenter Dominum precatur, ipsaque jam conversus magis magisque sentire desiderat, Phil. 3. 10.

Falseitaque sunt hæ Remonstrantium assertiones.

- 1. Quod in hisce suasionibus alissque al licis constet gratia excitans circa voluntatem, vocatio essicax, potentia credendi, omnibus attentis auditoribus communiter collata.
  - 2. In hisce consistere Dei voluntatem & intentionem hominem regenerandi.

3. Hanc effe vim illam supernaturalem, qua homo convertitur.

4. Hanc esse naturam majorem & potentiorem, qua natura seipsam vincere & convertere possit.

5. Denique velhac sola morali gratia homines animales reddi spirituales.

#### Ex Thefi V.

Quæst. xx.

An positis omnibus gratiæ operationibus, quibus Deus ad conversionem utitur, Conversio tamen ita maneat in hominis potestate, ut scipsum possit convertere vel non convertere, credere vel non credere, Deoque & Spiritui ejus regenerationem intendenti atque operari volenti resistere, eamque impedire vel non impedire &c: Assir, Remonstr, in Coll. Hag. infinitis locis, inprimis pag. 273. lin. 18. ubi dicunt, multos Spiritui Sancto ita resistere reipsa & esticaciter, ut opus conversionis sua impediant, adeoque gratiam Deiresistibilem manere, Ioh. Arnol. ad Tilen. pag. 337i Arminij, inquit, sententia hac est: gratiam non ita instruere hominem novis viribus, quin semper maneat in hominis potestate ijs uti vel non uti. Ad Walach-pag. 66. lin. 25. & 1 ag. 68. Arminius ad Perkins.pag. 243. Manet, ait, semper in potestate Liberi Arbitrij, gratiam datam rejicere & subsequentem repudiare, quia gratia non est omnipotens Dei actio, cui resisti à Libero hominis arbitrio non possit.

#### Antithesis;

Deo pergratiam suam hominem convertente, inque hominis mente, corde & voluntate gratia sua interna & essicaci operante, nullo modo in hominis potestate

manet conversionem suam impedire vel non impedire. Si secus esset,

1, Deus tantum suaderet, non simul persuaderet, sed hominis arbitrio hoc permitteret, sive morem gerere velit, siue non. Et sie nihil aliud præstaret quam hom amicus, qui multis rationibus & argumentis amicum in suam sententiam pertrahere molitur, quod absurdum est de Deo dicere, qui corda nostra in sua habet pote; state, caque inclinat quo vult.

2. Sic Deusab homine penderet, non homo à Deo.

3. Sic gratia efficax penderet tantum ab eventu, eoque incerto, fi, feilicet, homo velit vel polit.

4. Sic effet hominis currentis & volentis, non Deimiserentis tantum: quod indubitato sequitur, si homo gratiam aut acceptare aut repudiare potest. Atnon est

volentis, sed Dei miserentis. Ergo:&c.

5. Considerentur exempla Apostolorum, qui simulae audirent vocem Christi, Sequere me, protinus relictis omnibus, sequebantur eum. Vnde vero hoc? Num ex morali tantum suasione? Nihil minus, cum secundum externam speciem Christus omnium estet miserrimus & contemptus ac abjectissimus virorum, doloribus assectus Iesa. 53. Ergo exinterno & essicacitractu. Exemplum latronis admirabile

rabile est, qui Spiritu Christitactus & tractus, miserere mei, clamat, Domine cum veneris in regnum tuum. Et audit protinus dulcissimam illam vocem, Imendico tibi, hodie mecam eris, &c. Anne existimandum tum languidam & inesticacem in eis suisse Dei operationem, ut pro lubitu gratiam oblatam repudiare potuerint? Quin potius ita suasit Spiritus Sanctus, ut simuletiam persuascrit.

6. Porro si Deus hominem ita converteret, ut homo posset conversionem sui im-

pedire &c: tum Deus non daret velle & perficere, Philip. 2.

7. Sic etiam Deus non discerneret hominem 1. Cor. 4. Sed homo Deum.

8. Sic homo possergioriarise aliquid habere quod non accepisser, nimirum, rectum Liberi Arbitrij usum & actum, sola utendi co'potestate per gratiam sibi collata.

9. Sic Christus hominum Servator potestate tantum esser homo autem sui ipsius

servator actu,

10. Sie homo amplius ad falutem suam conferret quam Deus, cum potestate longe potior sit actus.

Ex quibus liquido constat, Blasphemam esse hanc Remonstrantium doctrinam, ideoque merito ab Ecclesia Dei detestandam.

#### Antithesis. II.

Homo quando convertirur, irrelistibiliter convertitur; etiamsi ante conversionem nihil aliud quam Deo relistat, post conversionem etiam ex infirmitate ei resistere possit & sæpenumero resistat. Nam Deus hominem convertens, ita in co agit esticaciter, ut ex nolente faciat volentem, atque ita actu omnem resistentiam toliat. Fiunt enim qui convertuntur Filij Dei, amici Dei, fratres Christi, vivi lapides, concives Sanctorum, qui magno cum gaudio Deo esticaciter vocanti obtemperant, tanrum abest, ut resistant. Quamvis, cum virus aspidum sub hac resistibilitare & irresistibilitate lateat, hasce καινοφωνίας ex Ecclesia eliminandas censeamus.

Annon sola Dei gratia, sed & hominis voluntas tanquam subsequens & una cum Quast.xxx. gratia iens, non ex se sed esticacia gratia vna operetur ad esticiendam ipsam actu sidem, atquis ita sit concursus gratia divina, & voluntatis humane; Et, an hæc sit gratia adiuvans, concomitans, prosequens? Affir.Remonstr.Coll. Hag. pag. 271. iin.18. 19. 20. 21. pag. 275. Voluntas, inquiunt, excitata per gratiam pravenientem (qua ipsis sunt natura sumen & Verbi praconium) idonea sacta est, ut cum gratia concomitante & per cam operetur. Et pag. 290. conversio est actio hominis per Dei gratiam. Ft ad Wal. pag. 62. 64. dicitur voluntatem hominis esse gratia. Dei causam subordinatam, & adejus dem operis boni apotelesina concurrere.

#### Antithesis I.

Cum vires Liberi Arbitrij ad bonum, per Iapsum non tantum vulneratæ, sed per nitus in homine annihilatæ & amislæ sint, concursum ejusmodi gratiæ Dei & voluntatis humanæ in conversione hominis plane repudiamus. Inrellectus quidem & voluntas seu volendi vis, cogitationes &c. ipsius hominis sunt, idque ex generalis Dei gratiæ benesicio: Sed bonitas, puritas, rectitudo in intellectu, voluntate & corde, solius Dei opus sunt mere & integre-

#### Antithesis II.

Vnde colligimus, & adversus varia hæc Remonstrantium figmenta indubitato concludimus, hominem ad primam sui conversionem nihil conserre, sed habere semere passive, quemadmodum cæcusille Ioh.9. cum visum reciperet, & Lazarus cumex mortuis excitaretur. Homo ramen jam conversus in continuatione sua conversionis Dei σύνεργ, desiderando incrementum donorum spiritualium, sindos Said

92

dei, Spei,

dei, Spei, caritatis, omniumque virrutum Christianarum, ideoque verbum audiendo, legendo, meditando, indefinenter orando &c. merito dicatur : ita tamen ut inirum, medium, augmentum, finis omnis boni in folidum foli Deo tribuendum fit, qui dar velle & perficere. Hinc Dauid jam converfus, adhuc orat ardenter, ò Domine flecte animum meum ad statuta tua, neque sinas destecti ad quastum. Psalm. 119. 36. Item Pfal. 143. Doce me facere placitum tuum, quia tu Deus meus es: tuo Spiritu bono deduc me per terram planam.

Nullum itaque concursum gratiæ & Liberi Arbitrij in prima nostri conversione

agnoscimus. Ratio.

1. Sumus enim mortui in peccatis, Eph. 2.

2. Animum mundum crea in me Deus. Pfal. 51. Vnde liquet, hominis conversionem esse novam creationem. Ergo hominis voluntas cum Dei gratia non magis operatur, quam cum creatore creatura dum creatur.

3. Agnoseste Ichovam effecisse nos, non nos ipsoc. Psal. 100. Logui autem Prophetam non tam de prima creatione, quam de regeneratione, patet exseqq. Nos populuseius

Samus, & grex pastus eins.

4. Deus dat velle & perficere. Ergo non adjuvat tantum, sed totum ipse operatur. Sic expresse Augustinus, Vt velimus, sine nobis operatur: cum autem volumus nobiscum cooperatur. De Grar. & lib. Arbitr. Cap. 17.

5. Amplius ego laboraui quamilli omnes : Non ego tamen, sed gratia Dei qua mecum est.

Hæc paucula sufficiant; cum res ex Saeris Literis plana & perspicua sit.

Non possumus itaque non summam Remonstrantium in proferendis cerebri fui vanitatibus audaciam & impudentiam admirari, quando expresse ad Wal. dicunt, pag. 63; voluntatem hominis ad operis boni (loquuntur autem de initio conversionis) Σοποπίλεσμα concurrere. Item, voluntarem esse caussam, qua proxime & immediate velit bonum, credat, speret, diligat. Item, omnem actionem ab aliqua proxima potentia emanare, ideoque hos ipíos conueríonis actus, puta credere, sperare, diligere, dolere, pœnitere ad voluntatem referri necesse esse, non ad Deum. Er similia alia ibidem ἐπρόδοξα, nimis audaci ausuproferre non erubuerunt, quænos merito abominamur, & pro blasphemis habemus.

Subtiles autem illos & fublimes Difputationes de Concurfu gratiæ Dei & voluntatis hominis ijs relinquimus, qui ingenij sui acumen ostentare malunt, quam S. Scripturæ perspicua simplicitate contenti esse. Quid, quod ne ipsi quidem acutissimi Philosophi, hac de re admodum subtiliter disserentes, cum se ipsis consentiant, quod liquebit ex Libro Suarezij de hoc concurfu Dei & hominis confcripto.

Ex hifce ita pofitis, & ex Dei Verbo firmatis, aliæenafcuutur quæftiunculæ à Remonstrantibus passim mota, qua paucis indicanda tantum erunt, cum ex superiori-

bus reipfa fatis fint confutatæ.

An conditionem stipulari, eamque itresistibiliter efficere, & propter eam aliquid promittere, & hoc ipsum quoque irresistibiliter præstare, non pugnent inter se? Aiunt

Remonstr.Collar,Hag.pag.282.

Respondemus, minime hæc pugnare. Deus enim postulat à nobis, quod ex nobis ipsisminime præstare possumus, ut sciamus, quidnam ardentet à Domino petere debeamus. Hinc cum Augustino nobis dicendum, Domine, da, quod iubes, & iube quod vis. Ergo quam Deus à nobis stipulatur conditionem, eamipse, que est nature nostræ pravitas & corruptio, in nobis adimplet:

Deinde promissiones suas præstat, sed non propterea, quod nos conditionem requisitam præstitimus, sed ex mera graria, atque ita sua dona in nobis coronat, ut ita

omnis gloria in folidum foli Deo tribuatur.

Deinde, si hæc inter se pugnant, tum ipsa Scriprura, adeoque ipse Deus secum pugnat. Nam postulat ut Israelitæ corda sua circumcidant, Deut. 10. Sed Deut. 30. promittit per Moysen, se quod ab ipsis postulavit, in eis esse sturum. & cor eorum circumcisurum. Sic Ezech. 18. mandat Dominus: facite vobis cor novum, & Spiritum novum: Sed Ezech. 32. promittit Dominus: Ego dabo vobis cor novum, & spiritum novum. Quæ itaque hæc hominum væsaniaest, exhisce puga nantia venari velle?

Onæft. xx11.

An homo possiti illud quod mandat Deus vel facere vel omittere? Remonstr. Quest. Coll. Hag. pag. 282, non obscure se hoc sentire fatentur.

#### Antithesis.

Homo post lapsum nequaquam illud præstare potest quod mandat Deus: non magis quam Æthiops pellem suam aut pardus maculas suas immutare potest, Ierem. 13. 23. Mandatitaque Dominus multa in lege, ut sciamus, non quæ sint nostræ vires, sed quod sit nostrum ossicium: quidque facere debeamus, non quid facere possimus. Er simul promittit se hoc quod mandat in nobis effecturum. Vt sciamus à quo hoc petere, & cui illud acceptum ferre debeamus, nimirum soli Deo. Cui sit omnis gloria in secula.

Hæc quæstio cum prioribus coincidit, Anscilicet Deus non possit jure nobis m- Quæst.xxxy perare, quod ipse irresistibiliter in nobis essicit. Sic Remonstr. Coll. Hag.

Respondemus, Deum sure à nobis omnia qua mandat, postulare. Dederat enim possibilitatem; quam cum sua culpa amiserit homo, Deus propterea non amittit ius fuum.

Deinde, quando Deus hoc quod jure à nobis postular, quodque minime nos præstare possumus, in nobis se operari velle promittit; an nonpotius cum admiratione hanc immensam Dei bonitatem exosculari, deprædicare, & magni sacere debemus, quamillamin jus quasi trahere, & adrationis nostræ captum sacrosancta hæc mysteria aptare velle.

An infusio novarum qualitatum bonarum in voluntarem, intellectum & affectus Quast. xxv. repugnet mediorum administrationi, quibus Deus in homine novam vitam operari vult, eamque ob caussam virtutes quæsunt in homine regenito, potius comparatæ quam infusæ dicantur. Affirm. Remonstr. Coll. Hag. pag. 292. lin. ult. & ad Walach. pag. 56. . . . . .

Respondemus, Nequaquam pugnare, cum subordinata non pugnent Nam Deus utitur medijs istis; nimirum, prędicatione Legis & Euangelij, & per illa media efficax est, efficiens in electis illud gratiose quod in Lege & Euangelio requirit. Vbi hic repugnantia aliqua? Deum autem multa à nobis postulare, quæ præstare nequimus, antea oftensum, & per le satis est manifestum,

An autem virtutes, quæ funt in regenitis, potius comparatæ quam infufe dicantur, de eo non multum laborabimus, modo omne illud, quod fiue comparatum fiue infusum sit, soli divinæ gratiæ prorsus tribuatur. Remonstrantium autem sensu, qui nunc latere neminem facile potest, comparatas esse, sine honoris divini imminutione dicinec potest nec debet.

An libertas voluntati essentialiter adherens, qua potest objectum nolle & velle aut Quæst.xxvs non-velle, tollatur è voluntate, si dicamus, Deum in conversione hominis tollere omnem resultentiam? Affirm. Remonstr. advers. Wal. pag. 55. In Coll. Hag.

Respondemus primo, nos ejusmodi libertatem, qua possit voluntas nolle aut velle; aut velle & non-velle bonum, minime, hominisantesui conversionem voluntati adhærere, concedere. Est enim homo servus peccati natura,Rom. 6.ac proinde nulla in eo ad volendum bonum libertas.

Secundo, negamus hoc sequi, quod ex hoc modo Conversionis, quam ex Scriptura tuemur, Remonstrantes sequi contendunt. Nam Deus hominem convertens, ita mouet & renouat, non tantum intellectum & affectus, sed etiam voluntatem, vt voluntas libere & minime coacte velit bonum, quod etiam vult Deus. Atque ita à voluntate, non libertatem ; fed molli tractione refiftentiam tollit. Ita ut homo, qui natura nihil aliud potest quam Deo resistere, non resistat in sui conversione Deo, sed sponte & alacriter ac liberrime ; motus à Deo ; absque resistentia velit bonum &

An, si sic convertamur, omne robut admonitionum, omne desiderium, omnis Quast.xxvii fedulitas & follicitudo converfionis in homine, extinguatur. Affirm. Remonft.in Col. Hag.pag.279:

1. Respon-

1. Respondemus; ex superioribus liquere hoc minimesequi. Nam cum adhortationes omnes totidem media sint, per quæ nos Deus convertit, atque sua potentia in nobis operatur, quod nostris viribus nullo modo quimus, quomodo hac ratione extinguitur; ac non multo potius stabilitur admonitionum robur?

2. Dicimus, nos equimodi defiderium, fedulitatem & folicitudinem conversionis, absque Dei singulari gratia; in nullo hominum ante sui conversionem esse pos-

fe, afferere.

3. Quando jam homo conversus & side donatus est, tum mirum in modum hominis desiderium, sedulitas & solicitudo pro conservatione bomaccepti exacuitur, tantum abest, ut extinguatur. Tum clamant cum Davide, Domine, confirma in nobis quod operatuses: cum Discipulis, Domine, adauge nobis sidem: Et rursus cum Davide, Domine, notas sac mibi vias tuas, doce me semitas tuas. Pialm. 25. Vni cor meum tibi ad timendum nomen tuum Pial86. Quod itaque totics hoc inculcant Remonstrantes, id sine causa faciunt, & illud ad sallendum rude & inscitum vulgus pertinet & doctrinam Orthodoxam suspectam teddendam apud incautos.

An exhac doctrina sequatur, Deum non elle since ium in offerendo verbo suo ho-

minibus; neque justum in puniendis ijsdem.

Aiune Remonst. Coll. Hag. pag. 296.

. d.5%

Resp. 1. Deumsincere nihilominus verbum suum hominibus offerre. Serio enim & syncere docet & iuculcat, quidnam ab homine requirat, & quodnam sit hominis debitum Deo officium; ae serio quoad approbationem, vult omnium conversionem. Quare autem non omnibuseam velitdate, currossus illi serutentur, qui volunt pernitio-

se errare, ut loquitur Augustinus.

2. Deum ctiam justissime punire yerbo non obedientes. Iustus enim est sehova & iustitias diligit, Psal. 11. Item, iustus est, & retta omnia esus iudicia, Psal. 119. De hoc videatur Quæstio IX. Cateches. Heidelb. Qui itaque hic Deum injustitia arguere audent, cogitent Deum iustum esse in sermonibus suis. & vincere, quando iudicatur. Psal. 51. Ipse enim multa lenitate tulit hominum malitiam, qua illum ad iram provocatunt, ejusque tolerantiam & benignitatem spreverunt, Rom. 2.

Annie essentialis voluntari indeterminatio & agendi indisferentia rollatur? Hoc in speciem absurdo mirum in modum se oblectant passim Remonstrantes, in primis

ad Wal.pag.66.

Respondenus, Nos ejusmodi indeterminationem & indistrentiam voluntatis adbonum & malum nullo modo post lapsium homini concedere, sicuti supra ostensum. Summa hæcest. Nos nullum Liberum Arbitrium inhomine non regenerato ad bonum agnoscere, sed seruum peccati tantum. Frustra itaque toties illam suam indeterminationem nobis obtrudunt.

Quæst. xxx.

Quæst.xxxx.

Quastio.

XXVIII.

An liac doctrina Orthodoxa de modo conversionis, vera præcipiendi & obediene di ratio tollatur. Sic putant Remonstr.ad Wal. pag-70.

Resp. Neutrumhinesequi dicimus.

1. Non tolli rationem præcipiendi quæ omnino necessaria est. Omnibus siquidem hominibus constare debet omni tempore, quidnam coram Deo rectum & æquum sir, quidoue Domino Deo suo homo debeat.

Deinde hæc præcipiendi & præcepta indefinenter inculcandi promissiones & comminationes proponendi & explicandi ratio, medium est, quo Deus utitur ad hominem convertendum, ut supra dictum. Ergo & hanc ob causam præcipiendi rax

tio necessaria est.

2. Non obediendi rationem, quia homo permedía illa conversus, vere Deo obedire incipit. Deinde, postquam hominem convertit, indesinenter nihilominus præceptas fua proponi, doceri & explicari vult Deus, & secundum ea obedientiam postulat, quam filiali timore spontanee & cum summa voluptate vere conversi præstant, serio & ex animo dolentes, si quando cos exorbitare contingat, Deumque rogantes assidue pro peccatorum remissione & Spiritus sui Sancti perpetuo ductu.

Gravissime itaque errant Remonstrantes, quando nos Deonon obedire statuunt, nisi obedientia illa ex nostris viribus & voluntate, indeterminate & indisferenter ad

bonum & admalum se habente, initio oriatur.

Quæst. xxxx. An sic nullum sit discrimen inter hominis & trunci vivisicationem, & an hicagendi

modus non sitalius, quam si Deus ex lapidibus exciraret Abrahæ silios, & cum ex limo

terra: Adamum formaret. Sie placuit Remonstr. ad Wal. pag. 71.

Sed infana hæc criminandi & veritatem traducendi proternia responsione digna non Cum constet, & multoties inculcatum sit, hominem esse creaturam vivam, ratione præditam & volendi potentia, idque quod vult libere, non coacte volendi. In eiusmodi homine Deumagere, ita ut mentem in spiritualibus cacani illuminet, assectus prayos & corruptos fanct, voluntatem ad malum tautum natura propensam immutet, & ad obedientiam libere abique coactione præstandam inclinet. Hoccine estin trunco aut in statualapideve agere sensu & vita carentibus? Sed digni sunt qui cjusmodi lepidis sabellis se mutuo seducant, ideo quodamorem nudæ & simpliers veritatis abieccrint.

An si dicamus velleesse ab homine, bene velle à gratia, reale discrimen inserant. Quest Item, an falfum lit, bonitatem esse aliquid superadditum actuis after. Remonst. ad xxx11,

V Valachr. p. 72.

Respondemus Lactum volendi & bene volendi numero non differre. Est enim unus idemque actus; qui quatenus actus est volendi, est ab homine, auxilio tamen Dei generali sustemato; quatenus vero actus est bonus, á Deo est.

2. Nimis auda der dicunt, Falfum este, quod bonitas actui superaddi posse assera-Cum è contra, hoc verum esse, lippos & tonsores ipsa experientia edocear. Sane, si actui interdum superadditur malitia; nunquid è contrario, actui in se indisserenti bona qualitas superaddi poterit?

An converte me Domine, idem sit, quod castigame, Ierem 31. 18. Sic sapiunt Quast, XXXIII.

Remonstr. Coll. Hag. pag. 283.

Respondemus paucis idem quod Philippus Marnixius, cujus memoria in benediatione est, in Apiario suo, loco de S. Cruce, respondit ijs, qui ex litera 🖪 Ezech. 9. fecerunt signum crucis; Etiamsi tantum sit inter literam Tau & signum crucis discrimen, quantum est inter catum & anarem, tamen hoc credendum esse cum sie S. Matri Rom. Ecclesiæ visum fuerit, explicare. Æque ferme magna disserentia est inter hæc duo: castiga me & converte me; sed ita placuit exponere ijs, qui cum Scriptura, ut pueri cum tesseris & astragulis ludunt. Si autem locum ipsum, verba, sensum consideremus, liquebit de conversione loqui Prophetam, non de castigatione. Et quis, obsecro, unquam sic precatus est, castiga me Domine, sicut castigasti Ephraimum, quemadmodum Remonstr. explicant. Legimus sæpenumero sanctos pænas & castigationes sive præsentes, sive imminentes deprecatos esse, ut Psalm. 6. & 38. ne castiga me, Domine,in excandescentia tua &c. contrarium, raro invenietur, nimirum, quempiam petivitle, ut se Dominus castigaret.

#### Ex Thesi VI

Quæritur, an Remonstrantes revera sentiant corde, quod ore fatentur & manu, Quæst-Artic, 3. nimirum, initium, progressum & complementum fidei, gratiæ Dei princi- xxx1V. paliter effe attribuendum. Videatur Artic. 3. de caussa sidei, Et Ioh. Arnol. adv. Ti-

len. pag. 441. lin. 5. 8.

Respondemus, docuisse nos experientiam, & crebram nunc ipsorum scriptorum lectionem, verba hæc tantum ad fallendum excogirata esse. Quam enim multiplex error hic lateat, & quid variæ illæ distinctiones gratiæ contineant monstri, haud facile, nisi qui ipsorum sacris initiatus suerit, exacte norit. Audiamus, alijs omissis loh. Arnoldi verba loco citato: Assensum vero esse, dicit Arminius, partim ex prævenientis gratiæ impulfu, partim ex libera voluntatis potestate, quæ si non resistat impulfui pravenientis gratia, ipsam gratiam assensum operari cum voluntate concomitanter, ad quam antea invitarat prævenienter. En portenta & ludibria verborum. Explicet qui per otium potest; nobis interim ad finem properandum erit.

De Fide, cujus in Corollarijs sit mentio, qualis sit, & quid sit, ac an elestionis sit effectus, de eo supra aliquoties monuimus, ideoque hicacquiescimus, Deum orantes,

ut nos in veritate sua conservet. Amen.

Theolo-

# Theologorum Magnæ Britanniæ

# V. ARTICVLO SENTENTIA,

QVI EST

# Perseverantia Sanctorum.

Coll. Hag. Rert. parte 2. pag. 10.

IN hoc Articulo, quando de Sanctorum perseverantia quæritur, manifestum est, de illis tantum Sanctis agi, qui rationis usu pollent, actuque fidei ex Euangelio prædicato conceptæ justificantur, quique in eadem side propriæ voluntatis actu aut perseverare, aut à perseverantia dencere ponuntur. Nam primo patet ex ipso Quinto Remonstrantium Articulo, agi de ijs qui Christo vera side insiti sunt. Soli auteni adulti per veram fidem insiti sunt. Secundo, idem patet ex Articulorum connexione: Nam in IV. Articulo Remonstrantes contendunt, Deum operari fidem in hominibus per vim & gratiam resistibilem: & proinde Deum itidem sidem jam in cordibus fidelium ingeneratam, per vim resistibilem conservare & custodire. Ideoque eum, qui semel sidem adeptus est, posse eandem amittere. Vt patet in statu hujus Contro-Coll. ibid.pag. versiæ à Remonstrantibus formato. At Deus operatur & conservat fidem resissibiliter in solis adultis: ut qua soli libere possunt gratiæ resistere. Ergo. Tertio Remonstrantes asserunt Perseverantiam, de qua hic agitur, esse beneficium omnibus sidelibus sub hac conditione ex æquo oblatum, si gratiæ sufficienti non desuerint. Quæ assertio plane supponit, Articulum intelligi debere de Perseverentia adultorum, qui soli libere deesse possunt gratiæ sufficienti. utpote penes quos solos est libertatis usus. Hac si diligentius perpendissent Remonstrantes, abstinuisse poterant ab argumento sumpio à parvulis baptizatis, ad asserendam justificatorum defectionem; præsertim ij, qui negant in Baptismo parvulorum ullam esse realis gratiæ collationem.

Coll. Bert. ibid. pag. 19.

150.

Quia in hoc Articulo duo sunt, quæ ventilari solent, Primum, an non-electi ad statum sanctificationis & justificationis, ex quo in vere Sanctorum numero censeantur, unquam pertingant, secundum, an Electi justificati & sanctificati unquam ab hoc statu penitus deficiant: ideo primo in loco Theses ponimus eas, quibus ostenditur, quousque non-electi in via ad justificationem progredi possint.

# Quoad non-electos: Thesis I:

Quibusdam non-electis conceditur quædam illuminatio supernaturalis, cujus virtute intelligant ea, quæ in verbo Dei annunciantur, esse vera; issemque assensum præbent minime simulatum.

Hujus Theseos veritas quoad priorem partem, illuminationem scilicet mentis, aperte ex Scripturis colligitur. Heb. 6.4. ubi Apostolus meminit corum, qui in Sp. Sanctum peccarunt, asserens eos fuisse pomosirme; & cap. 10. 26. innuit, eosdem post acceptam veritatis cognitionem ultro peccare posse. Irem, Apostolus Petrus 2. Pet. 2. 21. mentionem facit quorundam, qui cum cognovissent viam justitiæ, tamen regressi sunt à san sta doctrina ijs tradita. Iudas erat filius perditionis, Ioh. 17. 12. idem tamen cognitione Euangelij instructus est. Vnde & missus à Christo una cum reliquis discipulis ad prædicandum Euangelium Israeli, Matth. 10. 7. Easdemque pænas interminatur Christus Iudæ præconium aspernantibus ac aliorum. vers. 9. Hi omnes' illuminati sunt cognitione supernaturali veritatis Euangelij : quæ illuminatio à Sp. Sancto profecta, veram notitiam in horum mentibus genuit; ex qua actus elicicbant, quoties opus erat, eigem conformes. Imo fieri potest, ut Philosophus Ethnicus distinctius & accuratius apprehendat mysterium Incarnationis Christi, & subtilius intelligendo discernat unitatem persona, & naturarum distinctiones, quam rudis Christianus.

De affensu minime simulato, qui Euangelio præberi & potest & solet ab hominibus non-electis, æque liquet. Luc. 8. 13. Semen quod cecidit super petrosam, eos denotar auditores, qui ad tempus credunt, id est, qui divinitus revelatis affentiuntur, & & in primis pacto Euangelico: Assensum autem hunc minime simulatum fuisse inde constat, quod fermonem cum gaudio exciperent. Attor. 8, 12. Ipse Simon Magus Philippo Euangelizanti, qua ad regnum Dei pertinent, credidit, & in testimonium fidei baptizatus est. Hymenæus & Alexander naufragium fecerant fidei, non quidem ficta, aut fimulata, sed vera. Neque enim cuiquam vitio vertendum, quod à fide hypocritica de iciat: nec fidei simulatæ naufragium fit, sed detectio, & manifestatio: nec naufragus esse poterit, nisi qui vere in navi fuit. 2 Pet. 2 20. Nonnulli dicuntur effugisse inquinamenta mundi és Angrassi & sue se quorum ultima conditio deterior facta est priori : hac autem emigrams non nudam cognitionem, sed & assensum cognitis datum denotat, ex quo nata illa suga inquinamentorum mundi. Ioh. 12. 42. Ex principibus multi crediderunt in illum : sed propter Pharisas non confitebantur, ut è Synagoga non eiscerentur. Dilexerunt enim gloriam homi. num, magis quam gloriam Dei. Credebant scil. fide dogmatica minime simulata, in cordibus quidem tum latente, sed in externam prosessionem non erumpente, propter periculi metum. Qui (ut inquit Augustinus) in hoc ingressu side si prosecerent, in Iohan. amorem quoque humana gloria proficiendo superarent.

Omnes hujusmodi desertores juste coarguuntur, ac puniuntur, non quod fidem cam, quam nunquam habuerint, fimularint, fed quod cam, quam habuere, dereliquerint: ac multo gravius peccant à fidei gratia collata recedentes, quam illi quibus Euangelij præconium nunquam innotuit, ut docet falvator. Ioh. 15. 22.

In ijsdem ex hac cognitione & fide oritur affectuum quædam mutatio, & morum aliqualis emendatio.

Ex illuminatione, & fidei affensu prædictis nascitur quædam in non-electis, cum inutario affectuum, tum vitæ emendatio: de priore constat ex Matth. 13. 20. audiunt verbum & cum quudio accipiunt. Item 1. Reg. 21. 27. Cum audisset Achab sermones istos, scidit vestimenta sua, & operuit cilicio carnem suam, jejunavitque, & dormivit in sacco, & ambulavit demisso capite. Hosce gestus suisse indices veri doloris ex Prophetæ verbis concepti inde constat, quod Deus hancihumiliationem supplicij temporalis amotione remuneratus sit, vers. 29. quia humiliatus est mei causa, non inducam malum in diebus ejus. Heb. 6.4. Qui ibidem describuntur apostata, non tantum illuminati funt , sed & gustarunt donum cæleste , bonum Dei verbum & virtutes futuri seculi. Et vers. 6. innuitur cosdem aliquo modo fuisse renovatos. Et Cap. 10. 26. Iidem, qui acceperant cognitionem veritatis, vers. 29 dicuntur conculcare sanguinem fæderis, quo sanctificantur, Marc. 6. 20. Herodes libenter audiebat Iohannem Baptistam.

Dealiquali morum emendatione idem Herodes exemplo esse potest, qui Iohannem Baptistam observabat, eoque audito, multa faciebat. 2. Pet. 2. 20. Inquinamenta mundi effugerant per agnitionem Domini & Servatoris Iesu Christi. Hi ex hujus cognitionis & fidei operatione aversati sunt hæc mundi inquinamenta. item. c. 1. 9. Quidam obliviscuntur sese à veteribus peccatis purgatos fuisse. Et Matth. 12. 43. Ex talibus Spiritus immundus exuffe dicitur. In hisce ut illuminatio & assensus divinitus revelatis prastitus minime simulatus erat, sed suo gradu & ordine verus, ita affectus quoque & morum immutatio. Hæc scilicet initialia non erant sicta, vel sucata, sed ex vi dispositionum ad gratiam, & asslatu Sp. Sancti, quem in sese pro tempore senserunt. Quod patet ex affectibus, gaudio, dolore, zelo, quos non tam præ se ferunt & simulant, quam in se vere experiuntur.

De talis

De talibus pronunciat Augustinus, Nonerant Filij, etiam quando erant in professione Gratia cap-9. & nomine filiorum, non quia justitiam simulaverunt, sed quia in ea non permanserunt.

#### TII.

Ex his initialibus, etiam per externa obedientiæ opera testatis, sumuntur, & ex caritatis judicio fumi debent, pro credentibus, justificatis & fanctificatis.

Qui istiusmodi Sp. Sancti donis internis cum vitæ emendationem, tum fidei Christianæ externam professionem adjunxerint, merito a nobis (quibus intima cordium penetralia incomperta funt & inferntabilia ) fidelium, justificatorum, & fanctificatorum cenfu funt habendi. id quod faris luculenter ex Apostolo Paulo evincitur: qui in Epistolis, quas ad Ecclesias dedit particulares Romæ, Corinthi, Ephesi &c. omnes promiscue compellat, ut dilectos Dei, sanctos, sanctissicatos. Rom. 1.7. 1. Cor. 1.2. Ephef. 1. 1. Phil. 1. 1. Similiter Apostolus Petrus in fronte prima Epistola advenas dispersos hac formula affatur, dilectis ex prenotione Dei Patris ad sanctificationem Spiri-De corrept. & tus. Augustini calculus accedat de non-electissic loquentis. Isti, cum pie vivunt, di-Gratia cap. 9. cuntur filij Dei; fed quoniam victuri funt impie, & in eadem impietate morituri, noneos dicit filios Dei prascientia Dei. Et post. Sunt rursus quidam, qui filij Dei propter susceptam temperalem gratiam dicuntur à nobis, nec sunt tamen Deo.

#### IV.

Non-clecti huc usque progressi, ad statum tamen adoptionis & justificationis nunquam perveniunt: ac proinde ex horum apostasia perperani deducitur Sanctorum apoltafia.

Licet non-electi in Ecclesia gremio enutriti dictis initialibus in mente, voluntate; & affectibus ad justificationem aliquo modo tendentibus disponantur, non tamen inde in statu instificationis vel adoptionis positi sunt. Adhucenim vitiosarum, quibus indulgent, cupiditatum fibras radicefque funditus defixas retinent, amore terrenorum penitius afficientur, & durities in imis cordium recessibus latens non aufertur. hinc. tirgente perfecutione, aut tentatione, à gratia recedunt, & aut amore volupratum carnisque illecebris inescati, aut aliquo alio vitioso affectu abrepti produnt tandem se Φιλαίτες, ac potius φιληδόες, quam φιλοθέες; nihilque minus quam Deo frui, quic-De Civit. Dei quid sibi falso persuadeant, sed revera uti voluisse Deo, ut fruantur mundo, ut alicubi Augustinus: unde constat, eos nunquam reipsa pertingere ad illam mentis & assectuum mutationem & renovationem, quæ cum justificatione conjuncta est, imo nec ad illam qua proxime praparat ac disponit ad justificationem. Nunquam enim seriam pænitentiam agunt; nunquam ferio dolore afficiuntur, hoc ipfo quod peccando Deum offenderint; humilem cordis contritionem non attingunt, nec fincerum propofitum de non peccando imposterum concipiunt; ijs non datur resipiscentia ad vitam, cujus mentio Actor. 11. 18. non dolor ille fecundum Deum, qui resipiscentiam effi-Matth. 5. 13. cit ad falutem, cujus nunquam pæniteat; Non funt pauperes Spiritu, quoniam talium est regnum cælorum.

lib. 15.

2. Cor. 7.10.

Contra Iulianum lib. 5. Cap. 3.

Matth. 5.6. Apoc. 21.6. Ioh. 4. 14. Phil. 3.8. 5. TH.1.1.

Huc facitillud Aug. qui de reprobis agens, istorum (inquit) neminem adducit Deus ad panitentiam salubrem, & spiritualem, qua homo in Christo reconciliatur Deo.

Adde, quod nunquam serium in se sentiunt desiderium reconciliationis; non esuriunt nec sitiunt justitiam: tales enim saturabuntur, ijsque dabitur è sonte aquæ vivæ, qui fons erit aquæ salientis ad vitam æternam. Porro se ipsos non abnegant, nec suis cupiditatibus penitus abrenunciant, neque unquam rerum omnium præ Christovi-1.0° 2.Tim.1. lipendentiam, quam habuit Apostolus, sordibus suis persentiscunt. Denique sidem illam vivam, & avomnesmo, qua peccatorem justificat, & per dilectionem ope-

ratur,

ratur, nunquam adipifcuntur. Est enim bae sides peculium Electorum; & negatia 18h.10.26. non-electis.

Praterea folos electos justificari constat ex aurea illa Apostoli catena, Quos pradesti- Rom. 8. 30. navit, hos vocavit, quos vocavit, justificavit: hos nempe, & non alios; in ex August. oftendimus ad Articulum I.

Idem August. Non omnium Deus, sed corum, quos prescivit é predestinavit. delicta Cortra adult. dimittit. leg. or pre-

Eofdem non-electos nunquam ad flatum adoptionis pervenire ex Scripturis etiam phet.lib.2.c.2. satis liquido constat. Nam primo gratia adoptionis fundatur in pradettinatione: Qui Eph. 1.5. pradestinavit nos, quos adoptaret in silios per Iesum Christum. Secundo, status adoptionis, ut & jus ac privilegium filiorum, non nisi fide viva acquiruntur. Quotquot eum Ioh. 1.12. receperant, is dedit 28 sow, hoc est, jus & privilegium, ut essent fily Dei . nempe ijs, qui credunt in nomen ejus. Item, Omnes est is Filij Dei per fidem in Christo Iesu. Est au em Gal. 3.27. hæc fides propria Electorum, ut supra distum est. Tertio, omues, qui in silios ad-1. Fet. 1.22. optantur, regenerantur, & quidem ex semine incorruptibili, per sermonem Dei vivi. Quisquis natus est ex Deo, peccatum non committit, quoniam semen ejus in illo manet.

Quarto, Iidem filij adoptivi funt etiam hæredes: hæredes quidem Dei, cohære- Rom. 8.17. des autem Christi: & hæreditatis arrhabonem accipiunt. At non-ele ti nunguam ex Gal. 4. 7. femine incorruptibili regenerantur, nec in fe manens Dei femen habent, nec in ean- Eph.1.14.

dem cum Christo hæreditatem conscribuntur.

Hinc Aug. Nonerant in numero filiorum, etiam quando erant in fide filiorum. Rusfus: De corrept. & Sicut non vere discipuli Christi, ita nec vere fili Dei fuerunt, etiam quando esse videbantur, & ita vocabantur.

Ambrosius; Num Deus Pater ipse, qui contulit, potest sua dona rescindere? & , quos Lib, 1.de Lucob adoptione suscepit, cos à paterni affectus gratia relegare? & vit.be.c. 6.

Gabriel Biel, Prasciti non sunt filij adoptivi. patet, quia non sunt per voluntatem Dei 3.disl.10.q.1. ad hareditatem praordinati.

Horum tantum, qui ad veræjustificationis metam & adoptionis statum nunquam perveniunt, veri nominis apostasia datur.

Eorum vero, qui in filios Dei cooptati, veraque sanctitate imbuti sunt, certa ac indubitata est perseverantia, ut post demonstrabimus.

Aut ergo horum filiorum Apostasia disertis Scripturarum testimonijs erat probanda, aut infausti nominis ominisque titulo de Apostasia Sanctorum, abstinendum.

#### PERSEVERANTIA

Quoad ipsos electos, ipsiusque certitudine, quoad rem:

#### THESIS I.

Præter fidem illam dogmaticam, affectuum morumque aliqualem emendationem, datur suo tempore electis omnibus ipsa sides justificans, & gratia regenerans, eaque omnia, per quæ ex statu iræ in adoptionis ac salutis statum transferuntur.

Quando Deus cum electis agit, non subsistit in præparatorijs, aut initialibus quibusdam operibus, sed opus suum semper absoluit, cosdem vera side donando, justisicando, adoptando; & ex statu mortis in vitæ statum transferendo. Hoc ostendit Apostolus 8. 30. Ques pradestinavit, eos etiam vocavit, & ques vocavit, eos etiam justificavit, quos autem justificavit, eos etiam glorificavit. Et Col. 1. 12. Gratias ago Patri, qui idoneos nos fecit ad portionem hareditatis Sanctorum in lumine , & redemit nos de potestate tenebrarum, & transtulit in regnum fily dilecti sui. Ex quibus locis constat, dari electis omnibus perpetuam quandam beneficiorum spiritualium seriem, qua illos nunquam derelinquit, sed usque ad statum gloriæ prosequitur.

II.

Quamvis electi in hoc statu constituti, ratione reliquiarum concupiscentiæ in omni opere bono aliquid omittant, & leviora peccata subreptionis, negligentiæ & inadvertentiæ quotidie committant, inde tamen nec justificationis status concutitur, nec juris ad regnum cæleste hæreditarij usque intercipitur.

Ex legis quidem rigore quodvis, vel levissimum peccatum est mortiferum, & exeludh peccatorem à favore Dei & regno calorum. Sed cum filijs cum Christo jara adoptaris & justificatis, Deus nunquam agit stricto jure. Sunt quidem peccata aliqua ob quæ Deus hifce filijs fuis iram atque indignationem denunciat, imo è cælis exelufionem, morremque aternam interminatur. Qualia ca funt, videre licet. 1. Cor. 6. 10. Galat. 5. 25. Coloss. 3. 6. de quibus in Thesibus sequentibus dicetur. Sunt autem & alia quadam peccata, ob qua Deus mifericors non solet filios suos vel ad tempus lumine vultus fui privare, non metum condemnationis aut mortis illis incutere. Hujufmodi funt rebelles concupifcentiæ motus, de quibus conqueritur Apostolus Rom. 7. Item, descêtus & navi, qui etiam optimis renatorum operibus adharescunt. Denique ea quotidiana humanæ infirmitatis delicta; quæ committuntur abique certò aliquo proposito committendi, & quotidiana remissionis postulatione dimittuntur. De hifce lacob.3.2. In multis offendimus omnes. Et 1. Ioh. 1.8, Si dixerimus, quoniam peccatum non habemus, ipfi nos feducimus. Hisce peccatis non obstantibus, recte dixerit quivis sidelium: Nihil condemnationis est ijs, qui sunt in Chrifo Iest. Imo in medio harum infirmitatum, cuivis justifica. o Deus dicit quod Apostolo dixir, Sufficit tibi gratia mea. Nam virtus mea in infirmitate perficitur. Nonexcidunt à statu justificationis suis infirmitatibus, quorum infirmitate virtus Dei perficitur, quique interim gloriari possunt virtutem Christi in se inhabitare; ut codera loco habetur.

III:

Iidem regeniti ac justificati quandoque suo vitio incidunt in atrocia peccata, atque hisce indignationem Dei paternam incurrunt, reatum dannabilem contrabunt, præsentem ad regnum cælorum ingrediendum, aptitudinem amittunt.

Exemplis Davidis ac Petri constat posse renatos in gravissima peccata seipsos præcipitare, Deo id quandoque permittente, ut discant cum humilitate agnoscere, non suis viribus aut meritis, sed solius Dei misericordia se suisse à morte aterna servatos, et vita aterna donatos. Dum hujusmodi peccatis inharent, ijsque secure acquiescum, indignatio Dei paterna contra cos suboritut. Si justitias meas profanaverint, et mandata mea non custodierint, vustabo in virga iniquitates eorum, et in verberibus peccata corum. Tribulatio et angustia in omnem animam hominis operantis malum. Quinetiam reatum damnabilem contrahunt, ita ut dum in eo statu impoenitentes persistunt, nec debeant nec possint aliter sibi persuadere, quam se esse morti obnoxios. Si secundum carnem vixeritis, moriemini. Sunt enim capitali crimine constricti, cujus merito secundum divinam ordinationem sitorti subjacent, quamvis nondum morti traditi sint, neque, si paternum Dei amorem spectemus, tradendi; sedab hoc peccato prius eripiendi, ut sie ex mortis reatu cripiantur.

Denique, pro prasenti conditione amittunt aptitudinem ad ingrediendum regnum.

Apec. 21. 27. calorum; quia in illud regnum non intrabit aliquid coinquinatum aut abominationem faciens. Caelestis enim corona non imponitur nisi ijs, qui bonum certamen certarunt,

2.Tim.4.8. & cursum sum in side & santtitate consumarunt. Ineptus ergo ad hanc coronam adcundam, quisquis impietatis operibus adhuc inharescit.

Rom.8.1.

2. Cor.12.9.

Pfal.89.31.
Rom.2.9.

Rom. 8.13.

IV. Dei

#### THESIS IV.

Dei immota ordinatio postulat, ut sidelis sic exorbitans per renovatum sidei & pœnitentiæ actum prius redeat in viam, quam ad viæ metam, hoc est, regnum cœleste, perduci possit.

Ex electionis decreto ita ad finem prædestinantur fideles, ut non aliter quam per media à Deo instituta, quasi per viam quandam regiam ad eundem finem perducantur. Nec minus rata & certa funt hac Dei decreta de medijs, de modo, ac ordine eventorum, quam de fine, ac ipfis eventis. Si quis igitur infiftat viam divinæ ordinationi contrariam, puta latam illam viam immundiciæ & impœnitentiæ, quæ re-Ata ducit ad gehennam, nunquam poterit in cœlum isto pacto pervenire. Imo si mors illum oppresserit in hoc devio errantem, non poterit non in mortem incidere sempiternam. Hæc est perpetua & clara vox Scripturarum. Nisi pæniteniiam egeritis, vos Enc. 13. 3. similiter peribitis. Ne errate: neque scortatores, neque idololatra & c. regni Dei hareditatem 1. Cor. 6.9. possidebunt. Frustra ergo sunt, qui opinantui electum in talibus flagitijs volutantem, & ita morientem, vi elestionis nihilominus necessario salvandum fore. Nam Deo quidem decernente certa est & siema salus Electorum : at eodem Deo decernente non nisi per viam sidei, pœnitentiæ, ac Sanctitatis est certa. Absque san- Heb. 12.14. ctitate nemo videbit Dominum. - Solidum fundamentum Dei stat , & discedat ab injustitia omnis qui nominat Iesum Christum. Sicuti ergo certum fuit ex Dei decreto & pro- 2. Tim. 2.19. misso illos omnes, qui in eadem cum Paulo navi navigabant, incolumes è naufragio emersuros, & tamen illud Pauli dictum simul certum suit, Nisi hi manserine in navi, Actor. 27. 31. salviesse non potestis; ita certum suit, electos Dei servos, Davidem & Petrum ad regnum cœlorum perventuros, & tamen non minus certum, fi ille in adulterio & homicidio, hicin Christi abnegatione & perjurio impænitentes permansissent, neuter corum salvus esse potuisset. Verum enim estillud Theologicum pronunciatum, Malum oritur ex quovis defectu; bonum non nisi ex causis integris. Ingens igitur illud bonum vita aterna non potest nobis competere ex eo solo quod sumus electi, nisi concurrant & reliqua, quæ ad exequendam electionem ex necessaria Dei ordinatione requiruntur. Si quid horum desit, & contrarium insit homini electo, videtur ex utraque partestare quædam impossibilitas. Exempli gratia, impossibile est ut Paulus ele-Aus pereat: impossibile est etiam ut Paulus blasphemus in Christum & incredulus, si hocin statu moriatur, non pereat: vel, impossibile est, ut David electus pereat: impossibile simul, ut David adulter & homicida, si mors illum oppresserit impænitentem, non pereat. Sed hune nodum divina Providentia & miserecordia facile soluir: curando ut nemo ele forum in eo statu moriatur, in quo à vita æterna juxta aliquam divinæ voluntatis ordinationem excluderetur.

# THESIS V.

In illo interstitio quod est inter contractum ex gravi peccato reatum, & sidei ac pœnitentiæ actum renovatum, stat talis peccator suo merito damnandus, Christi merito & firmo Dei proposito absolvendus: non prius autem, quam per excitatam sidem ac pœnitentiam, veniam impetraverit, actu absolutus.

De damnationis merito ob tale peccatum nulla potest esse quæstio. Qui ta-Gal. 5.21 lia agunt, regram Dei non possidebunt. Nihilominus sub tali reatu non est eadem conditio sidelium, & improborum. Fidelibus Christi sanguis est instar antidoti parati, & in proximo positi, quo simulac sides corûm evigilaverit, uti possunt ad hoc lethale venenum superandum. At insidelibus deest internum hoc

principium, nempe fides, absque qua ipsum remedium est quasi è longinquo positum, nec potest illis tien proprium, a sinque applicari. Hue accedit specialis Dei amor, qui quamvis non impediat, quin paterna ipfius indignatio fuboriatur conf. Cor. 71.32. tra filium immorigerum, arcet tamen odium hostile, quod cum proposito damnandi conjunctum est. Cum punimur, à Domino erudimur, ne cum hoc mundo damnemur. Veruntamen hic Pater mifericordiarum, qui non vult filios suos, etiam peccati reatu constrictos cum mundo damnare, neque vult cosdem peccasis suis cum mundo suaviter indormire. Hincillum ordinem instituit, ut a fius ponitentia, beneficium venia pracedat, Pfal. 32. 3. Delictum meum cognitum tibi feci, & iniuflitiam meam non abscondi. Dixi, Confitebor adversum me injustitiam meam Domino. Et tu remissifi iniquitatem peccatimei. Et Ezech. 18.27. Cum averterit se impius ab impictate sua, quam operatus est, ipse animam suam vivificabit.

> Si quis igitur ipsum momentum cognoscere velit, in quo post contractum ex gravi peccato reatum fiat actu abfolutus, videtur Cyprianus clare illud hisce verbis indicasse. Cum te inconspectu Domini video suspirantem, Spiritum Sanctum non dubito aspi-

rantem: sum intueor flentem, sentio ignoscentem.

#### VI.

În interstitio prædicto jus ad regnum cælorum non tollitur, justificatio universalis non irrita redditur, status adoptionis manet immobilis, & cultodiente Spiritu S. semen regenerationis una cum omnibus fundamentalibus donis, fine quibus hominis regenerati status non consistit, sarra tecta consevantur.

Rom. 8.17.

Cyprian. de

Cana D.

Ius nostrum ad regnum cœleste non in actionibus nostris, sed in gratuita adoptioneatque in nostra cum Christo conjunctione situm est. Ideoque jus ad regnum nosi tollitur, nisissublato co in quo fundatur. Si fily, heredes; heredes Dei, & coheredes Christi. Manente ergo adoptione & in Christian insitione, extra viam regni aberrare potest fidelis, at jure regni hareditario excidere non potest. Nam sicuti is, qui in lepram incidit, propria domo carere cogebatur, donec ab illo morbo esset purgatus, neque interea loci jus ad fuam domum amifit: ita Dei filius adoptivus adulterij, homicidi), aut cujuscunque atrocis peccati lepra correptus, non potest quidem calum ingredi, nisi per fidem & pænitentiam renovatam ab hac contagione prius expurgetur: & tamen jus ejufdem hæreditarium interim non extinguitur.

Porro nec illa universalis & proprijssime dicta Iustificatio (quam depingit Apostolus Rom. 3. 24. 25.), irrita redditur interveniente reatu particularis peccati, licet atrocis & conscientiam graviter saucianris. Nam huic Iustificationi è diametro opponitur non quilibet reatus cujuscunque peccati, sed reatus universalis ómnium peccatorum nondum expiatus, nec reatus cujufcunque perfonæ, fed reatus incredulorum Christi sanguine nondum ablutorum, nec cujusvis mensura reatus, sed reatus talis, propter quem odium Dei hostile personæ reæ superincumbit. Qui semel vera side

juitificatus est, nunquam erit postmodum hoc modo reus.

Dicere itaque possumus, Essectum justificationis interveniente particulari tali peccato adtempus fuspende quia persona ex hoc novo reatu indiget particulari absolutione. At dicere non possumus, statum justi cationis dissolvi: quia cadem persona non excidit ab universali peccatorum præcedentium remissione, non privatur speciali illa, quam credentibus omnibus Christus promisit intercessione, nec gratuita Dei Patrissui dilectione.

Par ratio est adoptionis. Nunquam enim Deus in Christo adoptat sibi filium, quem postea exharedare, & è familia sua ejicere aut cogatur aut conetur. Peccare quidem possunt, & graviter Filij Dei: ita tamen eos peccare, ut orbentur patria & patre cælesti, minime patietur Dei providenția, & miscricordia. Servus nau manet in doma in aternum, filius autem manet in aternum; Nam, (ut loquitur Ambros.) donum adoptionis Deus non rescindit.

10h. 8.85. Ambrof.de Iscob. & l'ita Beat. lih. 1.

cap. 6.

Deni-

Denique femen regenerationis, cum fundamentalibus illis donis, fine quibus vita spiritualis non consistit, salva conservantur. Hoc inde clare patet, quod idem Spiritus Sanclus, qui hoc semen cordibus renatorum infundit, cidem semini vim imprimit coelestem & incorruptibilem, eandemque perpetuo sovet & custodit. Qui biberit 10h. 4. 14 ex aqua quam ego dabo ei, non sitiet in aternum: sed aqua, quam ego dabo ei, siet in eo sons aque salientis in vitam eternam. Omnis qui natus est ex Deo, peccatum non facit, quoniam 2. 10h. 3. 9. femen influs in eo manet. Manente in ijs hoc vitæ femine, vivæ fidei & caritatis dona prorfus extingui est plane impossibile. Hinc vere Gregor. In Sanctorum cordibus fe- Gregor. mor. cundum quasdam virtutes semper manet Spiritus, secundum quasdam recessurus venit & lib. 2. sup. 42. venturus recedit: in his virtutibus, sine quibus ad vitam non pervenitur, in electorum Juorum cordibus permanet.

#### VĪI.

Quod renati prorsus non excidant à fide, sanctitate & adoptione, minime oritur ex ipsis aut ipsorum voluntate, sed ex speciali Dei amore, divina operatione, Christique intercessione & custodia.

Certum est, si Deus stricto jure nobiscum agere vellet, posse eum justissime paternum suum savorem gratiaque salutifera dona nobis ob ingratitudinem & proterviant nostram subducere. Sed, cum ex ipsius Scholæ Decreto peccatum non tollat gratiam effective fed demeritoric, nisi evincatur, Deum cum suis agere secundum mala corum merita, haud consequetur, ex admissione atrocis alicujus peccati fidem cos amittere, aut justificationis & adoptionis statu excidere. Nam quod nostro merito malo juste fieri posset, id boni Dei misericordia, & Christi intercessione, ac Sp. Sancti operatione ne fiat, impeditur. Nulla creatura poterit nos separare à caritate Dei, qua est Rom. 8 ult. in Christo Iesu Domino nostro: Non Diabolus: Hunc enim Deus conteret sub peditus no1. Ioh. 5. 4.

spring a christos vicit: & ita operatur in omnibus suis, ut ipsi quoque per i dem tandem victores eyadant. Non denique ( unde maximum nobis imminet periculum) propria nostra infirmitas, aut liberi nostri arbitrij in malum proclivitas & flexibilitas. Nam Dei virtus in hac fidelium infirmitate femper often-Luc, 22, 36 ditur, & per Christi intercessionem pro issdem ne desiciant à sua side semper obtine- 10h, 17, 20, tur. Ego rogavi pro tene deficiat fides tua. Non tantum pro ys rogo, sed & pro ijs qui credituri sunt per sermonem corum, c.c. Perseverantiam igitur fidelium in fide & Dei gratia, non arcessimus ab eorum libero arbitrio, sed ab eorum liberatore Christo.

Liberabit me Dominus ab omni opere malo, & ad caleste regnum suum conservabit me. 2. Tim. 4.8. Huc spe ant illa apud Augustin. Tutiores vivimus si totum Deo damus, non autem Aug. de Bono silli ex parte con parte committimus.

nos illi ex parte & nobis ex parte committimus. Sicut ipse operatur ut accedamus, sic & ipse operatur, ne discedamus.

Ibid. cap. 7.

#### VIII.

Perseverantia itaque Sanctorum est gratuitum Dei donum, & ex decreto Electionis ad nos derivatum.

Conclusio hac ex ijs omnibus, qua jam dicta sunt, enascitur. Verum ut clarius

constet, paucula adjungemus.

Primo, quod sit donum Dei gratuitum, evincitur ex illis Apostoli verbis, Quid 1. Cor. 4.7. habes quod non accepisti? Si autem accepisti , quid gloriaris quasi non acceperis? Si res ulla justam gloriandi causam hominibus præbeat, ea prosecto est constanter in bono usque ad finem perseverasse, etiam tum cum potuerint mediis ad perseverandum sufficientibus pro arbitrio non uti. Aut igitur hoc singulari munere datur fidelibus, aut habent aliquid quod non acceperunt, in quo magnifice glorientur. Nos autem è contra asserimus, sive per perseverantiam intelligi velimus ipsam

2. Thef. 3. 3.

1.C.Y.1.7.8.

Phil. 1. 19.

vim statuminantem & sussultantem sideles, sive ipsam stabilitatem, & invictam sides similatem, sive denique ipsum actum perseverationis, nihil horum este quod non sit donum Dei.

in respons. Quod ad vim attinet, qua fulcitur voluntas, ut possit perseverare, Remonstrantes ad Walach-haud gravate concedunt, solam Dei gratiam esse, quæ hominem hisce viribus ad perpersone severandum instruit.

Quod attinet ad ipsam stabilitatem & sirmitatem, quæ consideratur ut modus vel adjunctum veræ sidei, hoc ciam in donis Dei numerandum est. Nam qui dat ipsam rem, nempe sidem, ille & modum rei simul dat, puta stabilitatem ejustem sidei, sive sirmitatem, Fidelis est Deminus, qui stabilitate vos. Nullo dono destituti estis, sed exspetatis revelationem Domini nostri Iesu Christi, qui consirmabit vos usque ad sinem inculpatos. Ex quibus dictis patet, Fidem este donum Dei, iam in suis incrementis & stabilitate quam in suis initijs, & quasi tenella ætate. Denique, si sanas loquendi formulas ex Scripturis petere cupiamus, ipsum actum perseverationis nostræ donum quoque Dei appellemus oportet; Nam si Scriptura non modo ipsam sidei qualitatem donum Dei appellat, sed nas sour gratuito hominibus donatum pronunciat, tum etiam & nos debemus non modo perseverantiam, sed & ipsum perseverationis actum Deo acceptum referre. Hoc in loco allegato clare docetur; ubi Apostolus ait, non modo datum suisse Philippensibus credere in Christum, sed etiam pati pro Christo: quod quid aliud est, quam sub cruce in side Christi perseverare. In hanc sententiam Augusti-

In Epist. Hi- nus, Asserimus donum Dei esse perseverantiam, qua usque in finem perseveratur in Christo. lanjad Aug. Et inter Massiliensium errores resertur, quod negaverint dari cui quam talem perseve-Aug. de Bo- rantiam, à qua non permittitur pravaricari. Quem errorem resellit Augustinus de no Pers. c. 1. Bono perseverant. Cap. 6.

Iam restat, ut hoc donum perseverantiæ ab Electionis sonte dirnanare ostendamus.

Cui rei firmandæ unicum hoc argumentum afferemus.

Quod datur ex efficaci intentione infallibiliter servandi illam personam cui donatur, illud ex decreto electionis dimanare manifestum est. Quid enim aliud est aliquem eligere, quam cundem ad salutem infallibiliter consequendam ordinare. jam vero ea est vis & natura hujus doni, ut ne cogitare quidem possimus, cuiquam à Deo destinatam aut donatam este perseverantiam, nisi ex intentione prævia eundem ad salutem infallibiliter ordinandi & perducendi. Quicquid enim commodi ex quocunque divino beneficio ad quemvis redundat, id totum absque dubio beneficij autor in eum conserre decrevit, cui idem beneficium impartiri dignatus est. At ex immota Dei ordinatione, quisquis perseveraverit, salvus erit. Ergo cuicunque Deus dare voluit perseverantiam, manifestum indicinmest, eundem antecedemi Dei decreto ad salutem suisse destinatum. Huespestat illud Matth. 24. 24. Vbi seductionis impossibilitas quoad certas personas Deo notas in prævia corundem electione sundatur. Et illud Pauli Rom. 11.5. Vbi pauculorum reservatio qui à Deo non desecerunt, sea cundum electionem gratuitam sasta este dicitur.

De his vide plura apud Augustin. de Bono Persever. Cap. 17.

# DE PERSEVERANTIÆ certitudine quoad nos.

THESIS I.

Quivis fidelium potest certo esse persuasus, quod per misericordiam Dei Patris sui sit in vera fide conservandus, & ad æternam salutem perducendus.

De perseverantia egimus, quoad certitudinem objecti, nunc de eadem agendum quoad certitudinem su bjecti, nempe, quatenus rem in se certam, ettam 100s, in quibus persicitur, pro certa ac infallibili apprehendimus. Quemvis fidelium, dum in hujus beneficij sortem admittimus, hoc non paucis indultum privilegium, sed sidelibus ontnibus, qua fidelibus attributum, ijsque quarto modo proprium astruimus.

Posse

Posse autem posius, quam semper actu esse, ita persuasum dicimus, quia certa hac perfuafio, etti ex ipfa adei natura emergat, non tamen femper, prout potest, ac debet, actum fuum exerat, fed nonnunquam fupprimatur, ut paulo post dicemus. Veruntamen hie afferimus, quemvis vere i delem intus apud se de semper & ad semper fundamentum bujufinodi habere in promptu firmum fatis, cui, fi recte flatum fuim, divinanque promissionem & custodiam pensiter, sæperstrucre possit actualem hanc πληροΦορίων de sua in fide ad salutem aternam conservatione.

- 1. Deo, propter gloriam suam non est satis, nos conservare, nisi etiam nos de hac fua conservatione faciat certiores. Benedictus Deus cujus virtuie custodinuir per sidem in i. Pet. 1.3. falutem. Non autem benedicimus Deum deijs, quæ nobis funt incomperta: Christo non crat satis, pro Petri perseverantia orare, unde essectum in se crat infallibile; nisi etiam Petrus idipsum sciret, unde firma ejusdem persuasione frueretur. Oravi Luc. 22. 32. prote, Petre, ne deficeret fides tua.
- 2. Nobis, propter folatium nostrum, non est satis in Ecclesia navi positos versus falutis portum tendere, nisi etiam firmiter persuasum habeamus, nulla tempestate posse nos à portu optato secludi. Noacho non satis erat. Arca includi, sed etiam ad fiduciam ipfius confirmandam contra naufragium divina promissione munitus erat, Ponam fædus meum tecum & ingredieris arean &c. Genef. 6. 18.

3. Hæc perfuationis certitudo promanat ex ipfa fidei specialis natura; utpote quæ fertur non tantum actu directo in rem promissam, sed & actu reslexo in suam apprehenfionem. De priori actu, illa: juflificati per fidem, p.acem kabemus erga Deum. Oves Rom. 5.1. mea non peribunt in aternum. De posteriori, illa γινώσκομεν ότι έχνώκαμεν αυτίν. Item, 10h.10.28. Qui credit in Filium habet testimonium Det in se. Item , Nos accepimus Spiritum qui ex Deo 1. Ioh. 2.3. e, ut sciamus que à Deo donata sunt nobis. Ergo omnis vere fidelis per intimum fidei 1.10h.5.10. sux actum credit ejusdem sidei sux conservationem.

- 4. Idem stabilitur ex sidei hujus testimonijs. Insigne τεκμήθων est spirituale gaudium. Credentes exultatis gaudio ineffabili & gloriofo. Gaudium autem hoc non 1. Petr. 1. 8. cit evanidum. Gaudium vellrum nemo tollet à vobis. Îtem , Spiritualis gloratio. Ha- Ioh. 6. 22. bemus accessum per Edem in gratiam istam in qua stamus, & gloriamur in spe gloriæ Rom.5.2. fliorum Dei. Hac autem gloriatio fertur in objectum fuum ut prafens & jam comp rehensum, etsi reipsa suurum. Sie Chrysostomus (in locum) Gloriatur quis super ijs, qua in manu jam habet. Quoniam igitur resum futurarum spes ita sirma est atque evidens, ut jam datarum ; aque, inquit Apostolus, & super illis gloriamur.
- Denique, hanc non modo perseverantix, sed & perseverantis certitudinem probat mutua inter Deum & fideles oppignoratio, illinc depositi nostri in Dei manu cuftoditi, hincarrha divina cordibus nostris indita. Vtrumque pignus non adutriusque, sed ad unius tantum partis securitatem datur; nempe nostri. Vtrumque licet utrimque possideatur, tamen unius tantum partis sidelitate custoditur, nempe Dei-De priore Paulus , Non confundar, scio enim, cui credidi : 🔗 certus sum , quia potens est 2.Tim. x.t.2. servare depositum meum in illum diem. Depositum: ibi pignus salutis. Potens servare: ibi custos firmus. Scio, & certus sum: ibi sides. Non confundar : ibi siducia.

De posseriore penes nos sito; idem Apostolus, Credentes signati estis Spiritu promis-Ephes. 1. 14. fionis S. qui est arrhabo hareditatis nostra. Item, dedit arrhabonem Spiritus in cordibus nofris. Quod si Deus hac arrha nobis prius data, reliquam hareditatis possessionem con- 2. Cor.22. sequenter non adjiceret, ipse arrhæ perditædamnum pateretur; ut eleganter, simulque solide insert Chrysostomus, έραρ, είμη εμελλε το παν ολδόναι, είλετο αι τον αρραβωνα Chrysost. Hoω Σα Φάν, κ Σπολέσου είνη, κ μάπω.

Idem; δί οντως πνεθματ 🕒 μετέχοντες ίσωσιν όπ άρραβών της κληρονομίαι ήμων επ.

mil. in 2. Cor. 1.

Idem Homil. 2.in Eph. 1.

Extra studium sanctitatis, & usum mediorum non potest in actum exire hæc fidei perluafio.

1. Ioh. 2. 3. Rom. 8. 1.

Marc.16.28.

1. Cor. 9.27.

Perteverantia donanda ac vita aterna adipiscenda firmam persuasionem ad solam quidem Dei misericordiam ac Christi intercessionem, ut causam, referimus; ita tamen ut ad sanctificationem, ut comitem individuam, ac certam indicem simul remittamus. Hoc iptium solida sidei indicium ponitur; In hoc scimus, quod cognovimuseum, si mandata egus screemus. Hac intisficationis quasi propria passio describitur. Nulla condemnatio ijs, qui in Christossiut, qui non secundum carnem ambulant.

Hanc autem fan itatem, non gradu, fed sludio, sive proposito metimur; ipsamque & sanctitatem & sei pershasionem precatione, jejunijs, vigilijs, membrorum mortificatione, alijsque medits à Deo institutis promoveri, & termari posse ac debere pronunciamus. Figilate & orate, ne intertis in tentationem. Cassingo corpus meum; ne esficiar rejectuneus. Interità vamen studium hoc & pium horum mediorum usum ita inter nostra liberata voluntatis curricula recensemus, ut simul inter gratia adjuvantis auxilia, & Spiritus S. inhabitantis notiones numeremus.

Hanc autem, qua de loquimur, firmam persuasionem, constat sine his non emergere.

r. Quia justificationis comes Sandificatio non consistit extra obedientia propositum. Quod quidem propositum habituale, licet multis interruptum lapsibus, sussicit electis ad statum Iustificationis in se salvum custodiendum; ad prasentaneum autem siducia solutium necessario requiritur hujusmodi propositum actuale. Nec potest quisquam ex Spiritus testimonio ad corsuum loquente dicere, Ego jam firmiter credo me in statu gratia indesectibiliter perstiturum; nisi simul ex synceri cordis studio adjiciat, Ego jam firmiter statuo in Sanctorum Dei mandatorum vijs ambulare.

Multo minus cogitari potest rivus hujusce siduciçacius stare cum actuali & directo peccandi proposito, cum, ut habitus habitui, ita actus actui opponatur. Nec sine infulsa contradictione quenquam singemus ita statuentem, Ego vitam æternam mihi eripi posse plane consido. Simul tamen mihi decretum cst, illecebrosis cupiditatibus inser-

Matth. 6. 24. vire. Hac doverta esse oftendit Salvator. Nemo potest duobus dominis servire.

#### III.

Persuasio hæc non habet illum certitudinis gradum, qui omnem contrarij formidinem perpetuo excludat: sed aliquando vivida est, aliquando languida; aliquando, ut in gravissimis tentationibus, nulla.

In donis spiritalibus quibus in hac vita imbuimur, speclanda sinceritas, non exspectanda graduum persectio: etiam illud, quod reliquis omnibus arripiendis est, manus; suos habet morbos, & debilitates, ita ut summo certitudinis gradu non semper fruatur s'delium de sina salute perseverantiaque persuasio.

Primi debilitas oritur, ipfa fundamentali hujus personalis fiduciæ dependentia, que infra fidei dogmaticæ certitudinem videtur subsidere. Assensum quippe nostrum assiciunt fidei Catholicæ Articuli, ut principia immediata, ac prima. Fidei autem specialis veritas, non inde deducitur, ut quiddam necessario consequens, sed tantum subjungitur per modum assumptionis. Ergo illius, que hanc persuasionem facir, conclusionis non potest esse sirmitudo major, quam que premissarum debiliori in est. Subsumptio autem illa experimentalibus nitutur indicijs per privatam hominis conscientiam pensitatis. Que cum nonnunquam in dubium vocentur, an sint signa genuina, sæpe autem tentationum nube occultentur, ne ad presens solatium essulgeant; quid mirum si non semper in promptu sit vegeta & valida sidelium de sua eterna salute persuasio.

Quid quod ctiam ipsa Fidei Catholice principia, utramque revelato lumine in se clara, cum tamen per certitudinem, non evidentie, sed tantum adhesionis nobis innotescant, non adeo equabilem apud nos sortiuntur assensis firmitatem, qualem demonstrationes Mathematice, aut communes Notiones. Sed in ijs ipsis intuendis ex nostre carnalis dissidentie reliquijs quasi vapores oboriuntur aliquando,

per

per quos divine immutabilis veritatis lumen refringi nobis videtur ac vacillare. Quanto crebrior ac diuturnior est in personali sua fiducia intuenda hallucinatio singulorum fidelium? Quorum quidem oculi semper vacillarent, nisi & hanc communem fidei Catholicæ revelationem, & illam propriam subsumentis conscientiæ applicationem firmaret, & cordibus nostris oblignaret Spiritus Dei, qui testimonium perhibet, Spiritui nostro nos esse filios Dei. Hocautem ipsum Spiritus testimonium, etfinunquam femen ipfum prorfus extinguatur, quoad fructum tamen & fenfum aliquando, vel fe fubducit, ut nobis pateat infirmitas noftra, vel ad tempus no-Ararebellione & ingratitudine obruitur.

Altera itaque debilitas oritur ex tentationibus, quibus hæc perfuafio oppugnatur. Exfunt partim afflictiones, que malum poene videntur intentare, partim perverse nostre concupiscentie, quæ malum culpæ reatumque imprimunt; partim Diaboli laquei & infultus, quibus nos utroque in genere infestat : precipua vero paiæstra est in carnis & Spiritus colluctatione. Durante hac lucta languida est sides. Quod si vincat Spiritus carnem, tum vivida est, ac triumphum canit, *Quis not separabit à cha- Rom. 8. 35*. ritate Christi? Sin, quod sepe at, delassatus, & fractus ad tempus succumbat Spiritus, vel afflictionum mole oppressus, vel graviorum peccatorum maculis sordidatus, nulla tum restat actualis hujumodi persuasio, solatium omne spirituale intercluditur, divinique vultus lumen absconditur. Hincillæ Sanctorum querule voces, Iob. 6. 4. Sagitta Domini in me funt, quarum indignatio ebibit Spiritum meum, & terrores Domini militant contrame. Threnor. Cap. 3.42. Nosinique egimus, & ad iracundiam provocavimus. Ideireo tuinexorabilis es, opposussti nubem tibi, ne transeat oratio. altius furgant tentationum fluctus, & confeientiam fuo onere pressam etiam vulne. rent ignita Diaboli telà, tum non modo exulat fuavis hac perfuafio, fed prorfus contraria fuccedit, qua fancti turbati Deum ut iratum apprehendunt, ac in apertas Inferorum portas ruituri sibi videntur. Hoc monstrant pene desperabunde illæ voces Iobi 3. 2. Pereat dies, in qua natus sum. Davidis Psalm. 31.32. dixi in excessu mentis mea, Projectus sum à facie oculorum tuorum.

#### THESIS IV.

Postquam sidelis ex hujusmodi tentationibus eluctatus est, actus ille, quo apprehendit paternam Dei erga se misericordiam, vitamq; æternam fibi infallibiliter conferendam; non est actus incertæ opinationis, aut spei conjecturalis, cui fallum subesse potest, sed verz & vivæ sidei per adoptionis spiritum in ejus corde excitatæ & obsignatæ.

Vt in natura, sic etiam in gratia, nube pulsa clarior it dies; & morbi quidam sunt imposterum falutares: Fidelis è gravium tentationum fluctibus emergens, non modo eandem, quæ pene sussociata erat, fiduciam resuscitar, sed & majorem ejus gradum acquirit: fit enim & ab exercitio fortior, & a victorial ation in lucta etiam offa illi fuerint confracta, in hemiorem modum confolidabuntur. Pfal. 51.10. Evultabunt offa humiliata.

Quia hominis regeniti vita & status est spiritualis, & quasi contra naturam distinetur, dum peccati aut tentationis vi, abripitur. Itaque spiritus facile ad ingenium suim redit, & priorem suam de Dei misericordia paterna siduciam recognoscit. Hoc ex Sanctorum exemplis constat, qui luctas suas vehementiores in vivam fidei vocem definentes expresserunt, Ionas in ventre Ceti, Abiettus sum à conspettu Iona. 2.50 oculorum tuorum : veruntamen rurfus videbo templum Sanctum tuum. Paulus , Infelix ego homo, quis me liberabit à corpore mortis huius? Gratia Domini nostri Iesu Christi. Rom. 7. 24.

Quia anima anhela, & reconciliationem paternam litiens, ad aque vive fontem avidius accurrit, & suavius gustat, qua aliquantulum se privati seniit, placati

Rom.5.

Dei fruitionem. Inde sidei semen in se agnoscit, cujus via dipsas sidei ruinas reserciendas exurgit : cujus quidem radixipsa concussione crescit & novas sibras emittit unde majoris certitudinis propagines succrescunt. Ex hac colluctatione & assistante explorat, qua se domat; ex patientia probationem, qua se explorat, ex probatione ad spem, ascendit de suturis tentationibus similiter superandis; 2. Cor, 1.10. Qui de tantis periculis nos eripuit correctionem special quantis quem sperialis adeoque vita eterna conferenda. 1. Cor. 1. Confirmabit vos usque in sindem menuspatos in diem Domini nostri lesa Christi. Hec autem spes non confundit, utilistem sequitur apud Apostolum. Non estitaque vaga opinio, aut incerta conjectura: sed spes, que, utà side orta, eandem habet cum side certitudinem, ideoque solida est, ac infrustrabilis.

Renovate hujus confirmateque fiducie exemplum habemus in Davide, post maculam gravis peccati ablutam Psalm: 51. Post tentationis periculose retusum impetum, Psalm: 73. In utroque elucet Spiritus precum, gaudium spirituale, & obsignatio adoptionis. Spiritum Sanctum à me ne auseras. Tenuissi manum dextram meam, &c: Inde fiducialis illa conclusio; Mihi autem adeo adherere bonum est, ponere in Domino spem meam.

# Theses Heterodoxa,

quas rejicimus.

#### THESIS I.

Perseverantiam vere sidelium non esse effectum Electionis; sed beneficium omnibus sub hac conditione ex æquo oblatum, nempe si gratiæ sussicienti non desuerint.

Primum hujusce Theseos membrum consutavimus in Thesibus nostris de 1. Articulo, Orthodoxa 3. & Heterodoxa 3. Item in hoc 5. Artic. Thesi 8. Orthodoxa, de Perseverantia electorum, quo ad rem.

Secundum ejufdem membrum multa numerat abfurda.

1. Falsum est, perseverantiam esse donum tantum oblatum, non etiam datum. Scripture enimtestantur Deum gratiam perseverantie suis non tantum offerre, sed etiam dare, ac ipsorum cordibus indere. Ierem 32.40. Timorem meum dabo in cordaipsorum, ut non recedant à me. Ioh.4.14. Aqua quam ego dabo illi, siet in eo sons aqua salientis in vitam aternam. i.Cor. 10.13 Sed unacum tentatione dabit etiam exitum.

2. Falsum est, idem ex æquo omnibus osferri, ut patet ex nostris de artica. Thesibus supra citatis. Vbi perseverantiam in side ad solos electos persinero

probavimus.

3. Falsum est, perseverantiam este donum sub conditione oblatum. Est enim donum à Deo absolute promissum sine ullo conditionis respectu. Ratio hæc este promissiones Dei aliæsunt de sine, alie de medijs ad sinem. Promissiones de sine, verbi gratia, de salute sunt conditionate. Crede; & salvaberis. Esto sidelis ad mortem, (seu persevera) & ego dabo tibi coronam vita. Cum autemnemo par sit conditionibus præstandis, Deus quoque promissiones secit liberrimas & absolutas de dandis ipsis conditionibus; quas ipse in nobis essicit, ut per ipsas, tanquam media, possimus ad sinem pertingere.

Deut. 36. 6. Deus circumcidet cor tuum, ut diligas Dominum Deum tuum, ex toto corde & totaanima tua, ut vivas. Finishic promissus est vitas quem Israelitæ nunquam assequentur, nisi præstita hac conditione, nempe Dei dilectione. Verum Deus hic

absolute promittit, se daturum illisipsam conditionem.

Cum fraque promissiones de side & perseverantia in side, sint promissiones de medijs, omnino sunt de donis absolutis, quibus Deus, perspecta hominum advuația

cum de assequendo fine sine medijs, cum de ipsis medijs seu conditionibus ex se prestandis, pollicetut se essecturum, ut conditiones ipsas præstent. Deus vitam spondet constanter ipsum timentibus. Promissio de vita est condicionata: de con-Timorem meum daboin cordaipforum, ut non recestanti autem timore absoluta. dant à me.

4. Esto donum hoc condicionatum. Non tamen offertur sub hac conditione, si gratiæ sufficientinon defuerint. Contra hanc conditionem militant ille rationes, qua à nobis allate sunt contra vires Liberi Arbitrij in hominis conversione. bus & has addimus. 1. Ex hac conditione fequetur, frustra nos pro ullis hominibus orare Deum, ut det ipsis donum perseverantiæ: quia de more offert illis universalem, & sufficientem ratiam, cui si nolint ipsi deesse, perseverabunt. 2. Otiosa est hec conditio. facit enim perseverantiam conditionem perseverantiæ. Non enim deesse gratix sufficienti est perseverare. Si itaque sub hac conditione Deus perseverantiam offerat, offert eandem fub fui ipfius conditione.

Denique secundum hujus antitheseos membrum solide ab Augustino convellitur. Cuius disputationis hæc summa est; Ada fuit datum ut posset, si vellet, in bono perseverare; Aug. de Corsed non fuit datum ut vellet. Nobis vero, qui vere Christo institus fumus, talis data est gratia, ut cap. 11. & Grat.

non solum possimus, si velimus; sed etiam, ut velimus in Christo perseverare.

Item de vnitate Ecclesiæ Cap.9. idem Augustinus ipsissimam hanc vocem in Donatistis damnat, Si volunt homines, credunt : si volunt, non credunt : si volunt, perseverant in eo, quod credunt; si nolunt, non perseverant:

#### THESIS II.

Perseverantiam else conditionem novi sæderis antecedaneam ad Electionem.

Vide 2. & 5. Theses Heterodoxas à nobis in I. Articulo reiectas.

#### THESIS III.

Vere fidelem posse peccare in Spiritum Sanctum.

Thesin hanc he rationes opugnant.

1. Peccare in Spiritum Sanctum est peccare ad mortem i. Joh. 5.16. Vere fideles non possunt ad mortem peccare. Quia peccare ad mortem, est illud peccatum admittere, ex quo certamors sequetur, nempe æterna & secunda : quæ tamen nunquam potestatem habet in vere fideles: utpote qui peccato moriuntur, & à peccatis resurgunt ad vita novitatem. Apoc. 20.6. Beatus & sanctus, qui habet partem in prima resurrectione: in tales secunda mors non habet potestatem.

2. Qui peccant in Sp. Sanctum, illi nunquam pervenient ad gloriam aut regnum cœleste: ad quod tamen vere sideles infallibiliter perveniunt. Esse enim vere sidelem idem est quod este instificatum, ac filium Dei adoptivum. Instificati autem ad gloriam pervenient. Rom.8, *Quos justificavit*, hos glorificavit. Et filii adoptivi pervenientad regnum celeste. Gal. 4. 7. Si filij, etiam hæredes Dei.

3. 1. Ioh. 3.9. Quisquis natus est ex Deo, qualis est omnis vere fidelis, peccatum non potest facere: quod (interprete Apostolo, vers. 8. Qui peccatum facit, est ex Diabolo) intelligendumest de istiusmodi peccatis, quæ constituunt hominem sub regno & potestate Diaboli, quale cumprimis est peccarum in Spiritum Sanctum.

Quo spectat illud quoque Apostoli, Liberabit me Dominus ab omni opere malo, & ad 2 Tim.4.18. caleste regnum conservabit me. Quid? an ab omni opere malo? Non id quidem. Sed ab omni tali opere malo, quod ipfi ius ad regnum cæleste prorsus adimat. Cuiusmodi proculdubio, propter non modo malitiam infitam, fed & finalem adiunctam impęnitentiam, est peccatum in Sp. San&um.

THE

#### THESIS IV.

Nullum vere fidelem ac regenitum posse esse certum in hac vita de sua perseverantia ac salute, absque speciali revelatione.

De priore hujus Antitheseos parte, actum prius in hoc Articulo. Perseverantiam autem de futuro posse sine revelationis specialis privilegio innotescere, sic probatur hac ratione. Quosdam Sanctos, presertim Paulum, hanc certitudinem adeptos in confesso est. Rom. 8. Certus sum, quod neque mors, neque vita, & c. Atqui Paulus ipse hane fiduciam non à revelatione extraordinaria petijt, sed à rationibus illis, quæ ipsi cumalijs side libus sunt communes. vers. 32. Qui proprio Filio non pepercit, sed pro nobis omnibus tradidit illum, quomodo non etiam cum illo nobis omnia donabit? Quis accusabit adversus electos Dei? Deus est, qui iustificat. Christus est, qui interpellat pro nobis. Nunquid soli Paulo, non item aliis fidelibus, datus Christus? Num solus Paulus electus Dei? Num folum Paulum Deus iustificat? aut pro folo Paulo Christus interpellat? Cum ergo ex his præmissis toti Electorum Feclesiæ communibus, ibidem subinferat Apostolus Conclusionem fiducialem, Quis nos separabit? & certus sum, &c: conftat alios etiam fideles, quibus ius est ad eadem media falutaria, posse inde haut haurire, & fibiapplicare જોમાગ્ય de fua falute & perseverantia. Eandem conclusionem sidelis quisque potest exaliis ordinariis præmissis inferre-

1, Ex Dei fidelitate. 1, Cor. 10. 13. Fidelis est Deus. qui non sinit &c. 2. Ex experientia prioris benevolentia, Phil. 1.6. Persuasum habens, hoc ipsum fore, ut qui incepit opus bonum, perficiat. 3. Ex bonorum operum praxi in fide prestitorum, 2. Pct. 1. 10. si enim hae feceritis, nunquam excidetis. quæ autem illa sint, constat ex vers. 5. & 6. 4. Extestimonio conscientie, 1. Ioh. 3.21. Si cor nostrum nos non condemnat, siduciam habemus apud Deum. 5. Extestimonio anteacte vite, 2. Tim.4.7. Bonum certamen certavi, &c: deinceps mihi reposita est corona. Vltimo, hac omnia obsignat testimonium

Spiritus Dei, Rom. 8.16. Spiritus Dei attestatur Spiritui nostro. &c:

Hee & similia media singulis patent sidelibus. Ergo & Conclusio.

Quod si liæc certitudo ab extraordinaria tantum revelatione proflueret, frustra moneret Petrus omnes fideles, Date operam ut electionem vestram sirmam reddatis.

# THESIS

Quoties grave carnis peccatum committitur, toties statum justificationis & adoptionis amitti.

Contra hanc Antithesin militant, præter alias, hæ rationes.

Non poteit homo ullo peccato actus divinos reicindere. At Iustificatio & adoptio funt actus divini, iique ex beneplacito emanantes. Ergo &c. Cum itaque queritur, An per peccata carnis gratia iustificans possiti intercidi, non solum queritur, An homo per peccatum possit aliquam qualitatem amittere: sed litem hanc opertet multo alrius repetamus, An nimirum peccatum humanum possit actus divinos refigere, aut mutare illam Dei sententiam, quaiam apud se Deus pronunciavit nos iustos, & adoptavit in ius filiorum. Frustra autem hic obtenditur deficientia subiecti; cum Deus fubicctum quod per se procul dubio deficeret, reficit continuo, dando ipsis perseverantiam, ne possit desicere. Vt enim custodiat nos per sidem, custodit etiam in nobis sidem ipsam, ut scite Reverendiss Sarisburiensis.

2. Tantum abest, ut etiam gravia illa carnis peccata sidelem à statu iustificationis adoptionisque semper deturbent, ut contra à Theologis, præsertim practicis statuatur, Deum eadem sæpe in iustificatis & adoptatis permittere, ut confirmatior postea sit ipsis cum instificatio tum adoptio, secundum illud Prophetæ Pfal. 119. 72. Bonum est mihi, quod humiliasti me, ut discam iustissicationes tuas;

Hoc non modo in Davidis, sed etiam in Hezechiæ & Petri lapsibus patet: qui-

z.Pet.1.11.

quibus occasionaliter promotum est in iss studium sanctitatis, infirmitatis sue agnitio, ac pro perseverandi dono vehementior Dei obsecratio. Concludimus itaque, Sanctorum sapsibus non abrumpi justificationem, aut amitti adoptionem, sed effici, sut resurgentes eo cautius cum timore ac tremore salutem suam operentur.

#### THESIS VI.

Doctrinam de certitudine perseverantiæ, & salutis esse ex sua natura veræ pietati noxiam, & toti religioni perniciosam.

Hane vero calumniam facile retundit & veritas divina & humana experientia. Isthee, scilicet, Christiana de Perseverantia & salute cer titudo, non modo quoad rei naturam, sedetiam quoad ipsum in Ecclesia eventum, essectus, Deo benedicente, producit prorsus contrarios.

r. Quoad rei naturam, finis infallibilitas non tollit, sedstabilit usum mediorum. Iidemque sancti, qui certissime sibi spondent & constantiam invia, & fruitionem in patria, smul norunt hoc non pi estari sine intermedijs sanctimonie osticijs, & oppositorum suga: ideoque medijs illis non valedicunt, sed sedulo incumbunt. 1. Joh. 3.3. omnis, qui habet hane spem in co, sanctissicat se, sicut & ille sanctius est. Isai. 38.5. Hezechias, accepto divino, de quindecim annis vitæ suæ adisciendis, promisso, non ideo omnem medicamentorum, alimentorumque usum abjecit. sed ad ipsum eventum in actum producendum, cataplasmasibi à Propheta præscriptum usceri curando adhibuit.

Hanc carnalis securitatis ex hac doctrina consequentiam, prorsus respuit Apostolus quasi indignabundus, Rom. 6.1. Permanetimus in peccato, ut gratia abundet? Abstit. Qui enimmortui sumus pecc uto, quomodo vivemus in illo? quasi non modo incongruitatem, sed & impossibilitatem innueret.

2. Quodad eventum attinet, verum quidem est, posse veritatem quamsibet Dei saluberrimam exhominum abusu in perversum rapi. At exhac doctrina ne de sacto quidem extare ullum hujusimodi incommodum agnoscimus. Contemplemur Ecclesias reformatas, in quibus viget hec perseverantie, ac inviolabilis adoptionis siducia, Nunquid inde concupiscentiis frana laxantut? num pietas pessundatur? Gratias agimus Deo, per Dominum nostrum Iesum Christum, quod apud nostros, qui hac solatis spena persuasione fruuntur, & sibi inamissibilem in celis hereditatem conservari prorsus considunt, non minor repersatur pietatis cura, viteque, prout fragilitas humana sert, inculpata studium, quam apud alios quosvis, qui suam a Libero arbitrio suspendunt perseverantiam, necab ulsa electione Dei previa candem profluere concedunt.

Exposuimus nostram de celeberrimis hisce quinque Articulis sententiam; quam credimus Verbo divino esse consentancam, & tot Reformatarum Ecclesiarum Confessionibus conformem. A quibus ut una hæc Belgica divellatur nec tutum, nec piumijs videbitur, quibus vel mica inest prudentis, vel vere pietatis scintilla.

Hoc certe Sereniss: noster, ac Potentiss. Magna Britannia Rex, Fidei Christiana defensor, ac propugnator longe acertimus (qui ctiam unice in votis habet, ut in florentissimis hisce Provinciis fides sincera, Eccelesique & Reip. pax sarta tecta conservetur) inprimis curavit, cum nobis, huc destinatis, in mandatis daret, ut publicam Ecclesia vestra pacem moderatioribus consiliis pro modulo nostro promoveremus, ac ut venerandos Symmystas in Synodo hac celebri coactos, hortaremur, nequid in Decretis Synodicis, quod contraveniat receptæ doctrinæ, in tot publicis Ecclesiarum Consessionis consignata, statuatur.

Displicuit non ita pridem novatorum quorundam ingeniis hec recepta doctrina quam dum omni ope, & opera exagitare studuerunt, ea nihilominus sustar calestis cuiusdam samme, ipsomotu & concussione clarius emicuit. Nos

dem

quidem ex animo optamus hisce fratribus nostris Remonstrantibus της δορμαρίες το 2 ματοίως πεφωπορώνες, animosque à pacis studio minime abhorrentes: Quinetiam & exteris venerandis fratribus cam et a illos caritatem, ut quorum errores oppugnant, corum personis bene velle non desinant.

Atque hic liceat nobis paulisper an Amplissimos, & Prepotentes Ordines, corumque Consultissimos Delegaros, omnesque adeo, qui ad clavum Reipubl, in hoc Belgio sedent, sermonem nostrum convertere. Vestrum est Illustres D.D. non minus curare, ne religio Orthodoxa, quam ne Respublica vestræ sidei concredita, quicquam detrimentipatiatur. In hoc enim Deoferviunt Magistratus, cum ea faciunt ad serviendum illi, que facere non possunt nisi Magistratus. Hic staque non pierate tantum, & exemplo, sedporestate vestra, & imperio opus est. Imperium coerceatillam prophetandi, uti vocant, libertatem; qua freti nonnulli, fundatissima sidei nostre doghiata primo leviter tentare solent, dein aperte impugnare, tandem explodere & exfibilare. Si Orthodoxam doctrinam, & communi omnium Ecclefiarum Reformatarum calculo comprobatam cuivis licear imperere, metuendum profecto erit, ne, qui, Magistratu connivente, res novas în Ecclesia moliri cœperint, codem etiam repugnante, cum occasio ferat, idem quoque in Republ. moliantur. Sed minime opus habent nostra hortatione, qui jampridem ingenti labore, & sumptu ea omnia procurant, que ad revocandam & stabiliendam in hisce Ecclesijs pacem, ac veritatem optari potuerunt.

Quorum ergo singularem prudentiam, pietatem, & industriam perspeximus, de corundem constantia vel dubitare nesas putamus. Deumque precabimur, ut, quæ pio animo ab ijsdem profecta sunt, felici successu absolvantur.

Vositidem paucis conueniemus, dilecti Fratres ac Comministri, quorum prudentiam latere non potest, hisce, quæ disceptantur, primariis controversiis immisceri aliquando questiuneulas, quæ neque tandem habent sidei certitudinem, neque multum momentiad veram pictatem. Quæ autem sunt eiusmodi, ut absque illis Gratia Dei gratuita in hominum salute procuranda enervetur, & liberum arbitrium in Dei solium euehatur, pro illis, tanquam pro aris & socis dimicandum; nec ullo modo sinendum, ut certitudo salutis nostræ à firmitate divini propositi ad humani arbitrii fragilitatem revocetur: Verum, si qua intercurrant, que in ipsis Ecclesis Reformatis nondum definita, à doctis, & pijs in vtramque partem, sine sidei detrimento, probabiliter disputantur, non decet graves & moderatos Theologos, quæ ipsi in talibus privatim sentiunt, omnibus credenda obtrudere. In hisce salua res est, modo id caveatur, ne diversitas opinionum aut inter Ministros soluat vinculum pacis, aut in populum spargat semina sactionis.

Porro & illud monemus, inter ea, quæ certa fiunt, & in verbo divino folide fundati, est tamen quedam, quæ non sunt omnibus promiseue inculcanda, sed suo loco & tempore prudenter attingenda. In his est sublime Prædestinationis mysterium, suavissimum illud quidem, & solatij plenissimum, sed illis solis, qui in side radicati sunt, & in pietate exercitati, qualibus in gravi conscientiæ sucta instar sirmi propugnaculi este potest.

Verum enimvero ubi Prædicantium quorundam imprudentia ad hanc abylfum fpeculandam vocantur, qui nondum prima religionis fundamenta probe didicerunt; quibulque mens adhuc carnalibus affectibus rota diffluit, id unum efficitur; ut dum de arcana Predestinatione litigant; falutiferum Euangelium negligant,& dum nihil aliud,quam Prædestinationem ad vitam fomniant, viam vitæ eterne prædestinatis constitutam nunquam insistant. De Reprobationis arcano maiori sollicitudine cavendum; ut non modo parce prudenterque proponatur;
sed etiam ut in eo explicando studiose vitentur horridæ illæ opiniones, & in
Scripturis minime sundatæ, quæ ad desperationem potius, quam ædificationem faciunt, & Feclesias quasdam Reformatas scandalo ingenti gravant. Denique de Mortis Christi pretiosissimo merito ita statuamus, ut nec primitive Ecclesiæ sententiam, nec Reformatarum Ecclesiarum Consessiones negligamus,

hec

nec (quod caput rei est) promissiones Euangelicas in Ecclesia universaliter proponendas enervemus.

Paucula hac monuimus, potius ut nostrum erga venerandos Fratres amorem, officiumque testemur, quam quod eos monitis hisce nostris indigere arbitremur.

Quodreliquumeit, Deum Opt. Max. suppliciter obsecramus, ut huc colliment, hoc assequantur consilia Procerum, shudia Ministrorum, auxilia exterorum, vota omnium; quo Ecclesia hæc Belgica, extirpatis erroribus, & compositis dissidiis, side Orthodoxa, ac stabili pace in omne ævum perfruatur, per pacis nostræ sequestrum Iesum Christum, Dominum nostrum. Amen.

# Subscripserant acsubsignarant,

Georgius Landavens.
Joannes Davenantius.
Samuel VV ardus.
Thomas Goadus.
Gualterus Balcanguallus.

# De Articulo Quinto Distinctis propositionibus explicato I V D I C I V M Theologorum Palatinorum.

# PROPOSITIO I.

Perseverantia vere fidelium in fide a effectum Electionis non est b, nece etiam Dei donum. Est vero c conditio novi Fæderis à Deo imperata, & ab homine ante peremptoriam sui Electionem libere præstanda.

a Thefi. exhib. 1. de V. Artic.

b Collat. Hag. pag. 407.

c Declar. exhib. de V. Artic.7.8.

#### I V D I C I V M.

Perseverantiam vere sidelium in side ex sonte æternæ Electionis desluere & ante demonstratum est ad Articulum primum, & his & similibus Scripturarum testimoniis plenius demonstrari potest. Rom. 8. 29. 30. Quos precognovit, predestinavit, hos vocavit, iustiscavit, gloriscavit. Undevers. 35. insert Apostolus: Quis nos separabit à charitate Christi? cap. 11. 11. Electi assecuti sunu (nempe sidem & salutem) reliqui occalluerunt. 2. Timoth. 2. vers. 18. 19. Hymenéus & Philetus circa veritatem aberrarunt à scopo, & subvertunt quorundam sidem. Solidum tamen slat Dei sundamentum, habens sigillum hoc: Novit Dominus eos, qui sunt sui. Matth. 24. vers. 24. Excitabuntur Pseudo-Christi & pseudo-prophets, & edent signamagna & prodigia, ita ut seducant (si sieri possit) etiam electos. Omnibus hisce locis perseverantia sidelium in side, quod non submoventur aut seducuntur, sed assequentur & gloriscantur, Electioni

Electioni inforum ad vitam adferibitur. Esfectum igitur Electionis esfe oporter. Non ergo prior est Electione, nec ut pravia conditio cam antecedit. Quo præsupposito, jam alterum fuapte sponte corruit, quod perseverantianon sit donum Dei, & male hoc nomine vulgo appelletur. Quicquid enim electis fuis ex propofito Electionis gratificatur Deus, ejus gratia ac donum est, & ad benedictiones illas pertinet, quibus benedicit nobis in Christo, Ephel.1.3. Et quid, quælumus, Perleverantia est, quam fides perseverans? Fides igitur, si donum Dei recte dicitur ab Apostolo, Ephes. 2.8. Quid ni ipfa quoque perseverantia? quando qui capit in nobis bonum illud fidei opus, idem consummat in diem ufque Iesu Christi. Phil. 1.6. Sancti dum quotidianis precibus interpellant Deum pro perseverantia, ipsius certe donum esse agnoscunt, ex ipsius solius donatione cam exspectant, & cum accepere, ut beneficium ipsius, grati prædicant. Nec aliud vult celebris illa Dei promissio apud Ierem. 32. 29. Timorem meum indam animis ipferum, ut non recedent à me. Timor ille, per quem Deoperfeveranter adhærefeimus, ut loquitur Augustinus, est Dei donum: Ergo ipsa Perseverantia eius donum est. Falluntur vero & fallunt Remonstrantes, co, quod opinantur perseverantiam, siquidem effectum Electionis & Dei donum cenfeatur, conditionem N. Fæderis à Deo imperatam, ab homine autem libere præftandam,effe non poffe. 🛮 Quafi vero 🕹 of 🚾 🕹 hæc fint & repugnantia, nec potius fubordinata, maximeque fibi confentanea. Nam Deus, qui in Novo Fædere conditionem perseverantiæsæderatis adultis præscripsit, & ex præscripto exigit, suspensamminime relinquit ab ipsorummet arbitrio ant viribus, icd efficaciter cam operatur, & actu ponit in ipfis. Adeoque quod foris precipit verbo mandati, intus efficit virtute Spiritus conjuncti cum verbo, 2. Cor. 3. 8. Aliter si esset, foodus gratia nihil pracelleret fooderi legis & operum: nec minus irritum fieret illud, quamhoc: quando utrumque in hominis turn adwauía, tum mutabilitate confisteret. Atque huc faciunt promissiones fæderis, quibus annexarum ei conditionum protestationem à Deo pendere docet Scriptura verbis clarissimis, Deuteron. 30. Circumcidet Ichova animum tuum & animum seminis tui; ad deligendum Iehovam Deum tuum extoto corde. Ierem. 32. vers. 39. 40. Indam ys cor unum ad reverendum me, & reverentiam mei indam animis ipforum, ut non recedant à me. Ezech. 38. 26.27. Dabo vobis cor novum, & amovens cor lapideum à carne vestra, indam vobis cor carneum: & Sp. meum ponem in medio vestri, efficiamque ut in statutis meis ambuletis. Similia dicta & alibi reperiuntur. Efa. 59. 21. Zach. 12. 10. 1. Cor. 1.8. Phil. 1.6. 1. Pet. 1.5. Ut verbo concludamus; non alia ratio est perseverantia, quam resipiscentia & sidei, quæ in conditiones N. Fæderis pariter præscribuntur. Iam resipiscentiam exigit à nobis Deus & simul dat, Matth. 3.2. Resipiscite: appropinquavit regnum calorum. Act. 5.31. Hune Deus constituit principem ac Servatorem, ut det resipiscentiam Israeli, Eremissionem peccatorum. Cap. 11. 18. Nempe etiam gentibus Deus resipiscentiam dedit ad vitam. Fidem quoque fimul exigit, & dat. Marc. 1.15. Credite Euangelio. Matth. 13. 11. Volis datum est non solum credere in Christum, sed etiam pro eo pati. Quare mandare & donare perseverantiam repugnantia esse non possunt, sed consentanea sunt, adeoque conjunctissima in dispensatione sæderis gratuiti, ubi mandatum perseverantiæ ejus in nobis per Sp. Sanctum efficiendæ eft organum, Efai.59. 2. Cor.3. Proinde tum hoc, tum cæteris primæ propositionis erroribus reprobatis, antithesin veram ex Sctiptura hanc fubstituimus.

> Perseverantia vere fidelium in fide, effectum est Electionis ac Dei donum: quam Deus in novo Fædere ita ab iis exigit; ut etiam operetur cam in ipsis per Spiritum San&um.

# PROPOSITIO SECVIDA.

Cum a Deus vere fideles gratia & viribus supernaturalibus ad perseverandum sufficientibus ac necessariis abunde instruxit : b ipsi etiam sideles habitum sidei crebris credendi obediendique actibus sibi acquisi-

acquisiverunt; manet tamen semper in ipsorum potestate perseverare vel non perseverare e quorum voluntas secundum suam indolem libere agens proxima & sola causa Physica est perseverationis.

- à Thesib. & declar. exhibitis de 5. Articulo.
- b Declar. exhibit. pag. 11.
  - c Epist. adVV alach. pag. 74.

#### I V D I C I V M.

Perseverantiæ fidelium in fide duo fundamenta substernunt Remonstrantes, Grariam resistibilem initialis quoque sidei operatricem exsensu Articuli Quarti,& habitum fidei crebris credendi obediendique actibus comparatum. Quibus si firmiora aut folidiora alianon funt, nihil mirum fi in dubio, in lubrico pofita fit fidelium perseverantia. Nam gratia illa ut maxime penetret in animos ipsorum, illuminando mentes; concitando affectus, & concitatos vivificando, non tamen mutat animos infusionenovarum qualitatum, nec malas voluntates in bonas transformat. Habitus vero ille ut facile acquiritur, sie facile amittitur ex sententia Remonstrantium: usque adeo, ut quoties cunque vere fideles opus aliquod catnis patrant, toties veram fidem totaliter excutiant. Scriptura vero alia fidei fulcra subministrat, quibus innixa inconcussa immotaque consistat adversus omnes inferorum portas. Eorum primum ac summum est propositum Electionis, Solidum illud Dei fundamentum, quod in omnibus electis sirmum est ac immutabile, Rom. 9. 11. 2. Timoth. 2. 19. Quandoquidem eligentis Dei nec voluntas mutari, Malach. 1.6. Nec potentia impediri potest, Iohan. 10.29. Intermedium sive sublaternum est Christus Servator merito & efficacia, super quem tanquam petram ædificati sunt fideles, Matth. 16. 16. & qui pro ipsis apud Patrem intercedit, ne deficiat fides ipsorum, Luc. 22.32. Proximum intimumque fulcrum est Sp. Sanctus manens nobiscum in xternum, Ioh. 14. 16. 17. Semen illud Dei incorruptibile, quod manet in cordibus nostris contemperatum fide, 1. Ioh.3.9. His Dei præsidiis quia ad salutem custodiuntur sideles, perseverant in fide: eoque perseverantiam non ex se præstant, nec suis multum licet iteratis actibus acquirunt, verum ex donantis Dei largitate obtinent: qui fidei initia, progrefsus, incrementa, tobut, constantiam unus solusque largitur, Phil. 1.6. Hebr. 12. 1. Voluntas libere; non coacte agens causa quidem perseverantiæ dici potest, quatenus renovata vult perseverare, non vult recedere à Deo suo : quin etiam non male dicitur causa proxima, cum causa sit immediata actus perseverationis. At neque sola eius causa est, quia renovata movetur & agitur ab co; qui in ipsa inessabiliter operatur Spiritu Sancto juxta illud: à Deo est & velle & persicere, Phil. 2. 13. neque etiam Physica causa est proprie loquendo, velsaltem non causa Physica Physice agens, quia secundum formam supernaturalem supernaturali regeneratione sibi inditam operatur. Et hanc igitur Thesin Remonstrantium merito rejicimus, ac antithesi Orthodoxa elidimus:

Deus vere fideles gratia & viribus supernaturalibus ad perseverandum tam sufficienter instruit, tam esticaciter movet, tamque potenter conservat, ut non modo possint, sed & velint perseverare, at que adeo ipso actu perseverent utriusque autem tum potentiæ, tum voluntatis causa hyperphysica est Spiritus Sanctus.

## PROPOSITIO TERTIA.

Vere fideles non modo possunt peccare peccato plane regnante, & eò, quod est ad mortem: nec possunt tantum à fide justificante, gratia & salute totaliter & finaliter excidere: sed etiam non raro sic peccant, eò que totaliter ac finaliter excidunt.

Collat. Hag. pag. 353. & feqq. Epift. ad VV alachr. pag. 75. & in Thefib. ac Declarat. exhibitis.

#### I V D I C I V M.

In controversiam non venit, An fideles in statu gratiæ constituti incidere in peccata possint, sive leviora, quæ ex infirmitate à nolentibus, sive graviora & atrociora, quæ contra conscientiam à volentibus admittuntur. Scriptura, conscientia singulorum, & lugendi sanctorum lapsus dubitare de eo sinunt neminem. Nec illud controversum est, num sideles sensum gratiæ Dei adtempus amittere, actum sidei impedire, habitum eriam arctare & imminuere valeant: Nam Scriptura pariter & experientia aperte & luculenter id testantur. Imo ne de eo quidem quastio est, utrum in se & fragilitatis suærespectu, cui omnes homines obnoxij sunt, excidere Dei gratia ac salute possint. Omnia hæc utrinque in confesso sunt & concessa. Illud manet controversum: Num fideles, quia Electi sunt ad vitam æternam, reconciliati Deo per Christum, & Spiritu Sancto in fidei custodiam donati, possint excidere electione & reconciliatione, amittere Sp. Sanctum, æternumque perire: adeoque non raro excidant & percant. Hoc vero non fine infigni errore affirmari censemus, & doceri à Remonstrantibus: quando Scriptura apertis & rotundis verbisnon actum modo, sed etiam potentiam peccati ad mortem, & perillud excidii exitiique ab electis, reconciliatis, sanctificatis, quatalibus, removet. Actum: I.Ioh. 2. 19. Si fuissent ex nobis, mansissent utique nobiscum. cap.3.9. Quiquis genitus est ex Deo, peccato non dat operam; quoniam semen ipsius in eo manet. Psalm 37. 24. Quum cadit justus, non dejicitur: quia Iehova sustentat manum eius. Matth. 16.15. Porta inferorum non pravalebunt adversus Ecclesiam. Rom. 8.32. Quis intentabit crimina adversus electos Dei? Deus est, qui justificat; quis est qui condemnet? Potentiam etiam 1. Ioh.3.19. Qui ex Deo genitus est, non potest peccare. Matth. 14. 24. Surgent pseudo-propheta & edent signa magna & prodigia,itaut seducant (si fieri possit) etiam electos. Ioh.10.29. Non potest quisquam eripere eas è manu Patris mei. Rom. 8. 39. Nihil nos potest separare à caritate Dei, quaest in Christo Iesu. Qua cum ita sint, Thesi affirmativa Remonstrantium antithefin negativam hanc opponimus.

Vere fideles nou modo non peccant peccato plene regnante & ad mortem, nec tantum totaliter & finaliter non excidunt gratia & falute, verum etiam fic peccare & excidere non possunt.

## TROPOSITIO QVARTA.

Certitudo Perseverantiæ ad salutem nulla esse potest in hac vita absque speciali revelatione: neque etiam ad solidam sidelium consolationem & pacem conscientiarum necessaria est.

Coll. Hag. pag. 409. & alibi, & Thesib. ac Declar. exhibitis.

#### IVDICIVM.

Quemadmodum fides sua habet incrementa & decrementa; alias major, firmior alias minor, infirmior, languidior est: ita gradibus variatur & alteratur certitudo Perseverantia: quin etiam peccatis contra conscientiam, & gravioribus tentationibus, quæ fidei deliquium adferunt, sensus ejus ad tempus amittitur. In his facile consentimus cum Remonstrantibus. Consentire vero in eo nullo modo possumus, quod certitudinem Perseverantiæ ad salutem extra specialem revelationem non agnoscunt. Hoc ipso siquidem negant certitudinem promissionum Dei, negant στληρο Φορ / con fidei, negant deniq; precum tum Christi, tum nostrarum exauditionem. Promissiones Dei non minus perseverantiam in gratia & side, quam ipsam gratiam & fidem nobis pollicentur. Ierem. 31. 40. Indam timorem mei animis ipsorum, ut non reccdant à me. Esai. 46. 3. 4. Qui bajulamini inde ab utero ad senium & canitiem usque egoportaturus sum, ego feram, & ego gestabo. Philip. 1. vers. 6. Qui capit in vobis bonum opus, idem perficiet. Hebrxor. 13.5. Non deseram nec derelinguam to. Tam certa igitur perseverantia est, quam certæ sunt promissiones Dei mentiri nescij, Tit. 1.2. Fideles credunt hisce sermonibus Dei, ample tuntur eas certiorato corde, in iis filiali fiducia acquiescunt: & fides ipsorum Hypostasis est rerum, quæ sperantur exverita-Quomodo igitur qui credunt perseverantiam, incerti de ea esse possunt? aut qui credunt vitam æternam, de perseverantia ad eam dubii manere? An David incertus erat, cum profiteretur fidem perfeverantiæ? Pfal.23.aut incertus Paulus,cum exultans de ea gloriaretur? Rom. 8.39. 2. Tim. 1.12. Neque est, quod dicant, hac fingularia fuisse specialis revelationis effecta: quæ ipsimet communia faciunt omnibus fidelibus, & ex generalibus promissionibus deducunt. Quanquam singulis fidelibus specialis etiam obtingit revelatio Spiritus Dei testificantis speciatim singulis, qux ipsis Deus sit gratificatus. 1, Cor. 2.11.12. Postremo & Christus oravit pro fidelibus, ne fides ipforum deficiat, Luc. 22. 32. Ioh. 17. 24. 82 ipf1 perseverantiam ex fide petunt, dicentes, Domine, adauge nobis fidem. Luc. 17.5. Adventat regrum tuum; Fiat voluntas tua: Ne inducas nos intentationem. Matth. 6.10. &c. Iam ex ore Christi constat sidelibus, quod Pater ipsum semper exaudiat, Iohan. 11.42. Constat item, quod ipfos fimiliter exaudiat precantes in nomine ipfius, cap. 16.23. Certiffimi igitur & persuasissimi de sui perseverantia in hac vita esse possunt. Hæc de certitudine Perseverantiæ. Necessitatem ejus ad solidam consolationem ac conscientiarum pacem quisquis non admittit, is nec tentationum infultus sustinuit unquam, nec spiritualis nostræmilitiæ pericula expendit, & Apostolo iudice expers spei futuræ mortalium omnium Miserrimus est. Nos igitur Thesin illam ut impiam & desperationis magiftram detestantes, antithesin hanc statuimus & stabilimus.

> Certitudo perseverantiæ ad salutem in hac vita obtinetur à credentibus absque speciali & extraordinaria revelatione: & ad solidam fidelium consolationem & conscientiarum pacem summe necessaria est.

#### COROLLARIVM.

Fides @Goxaup@ est vera & justificans fides: est quam diu durat grata Deo: nec specie differt à fide ad finem usque perseverante.

Declarat.exhibita.pag. 4.5. & alibi passim.

#### DICIVM.

Fidem acomments, temporariam & perseverantem temporis solum ac durationis adjuncto discriminant Remonstrantes: veritate, natura, estectis, hoc est, tota specie differre non agnofcunt. 13 Εt

Et tamen posteriore modo à se invicem non minus evidenter distinguuntur in Scriptura, quam priore. Quin disserentiæ illius, quæ ex duratione est, sundamentum ponitur in diversitate veritatis ac speciei: cum duratio index sit veritatis, veritas autem principium durationis. Quod patescit, si secundum locos inventionis, prout in Themate simplici sieri consuevit, disserentiæ præcipuæ κατ' arligent proponantur.

Primo igitur differunt causa esticiente, tam remota, quam propinqua. Causa remota sider perseverantis est gratia Electionis, Actor. 13.48. Rom. 8.29.30. Fidei temporaria: gratia communis, ex qua reprobis etiam varia xaes o dispensat Deus ad x-dissectionem Ecclesia: qua gratia: gratia data appellatis solent: argumento loci, 1. Cor. 12.8.9.10. 13.1. & seq. Causa propinqua illius, est Spiritus renovationis, Tit. 3.6. Regenerationis, Ioh. 3.5. adoptionis, Rom. 8.15. Istius, Spiritus illuminationis, Heb. 6.4.

Secundo differunt Subjecto: tum ½, quod in fide perseverante est Electus, Tit.1.1. Rom.11.7. Actor.13.48. In temporaria reprobus, Matth.24.11. & 24. 1. Ioh. 2.19. tum τω ῷ, quod illic est intellectus cognoscens & voluntas seu cor acquiescens in promissione & sensu gratiæ, Luc. 8. 13. Actor.10.37. Rom. 10. 9.10. Eph.3.17. hic, intellectus tantum, vel etiam cor aliunde, quam ex vivisico gratiæ sensu dilatatum, Luc. 8. 13. Hebr. 6.4.5.

Tertio differunt Forma. Nam in Fide perseverante est siducialis Christi apprehensio; per quam in ipso radicatur credens. Col. 2.7. Ierem. 17.7.8.& quam εκρέωμανῆς πίσεως Apostolus nuncupat. Col. 2.5. Contra, Fides temporaria radicem non habet,

Marth. 13. 20. Luc. 8.13.

Quarto differunt Fine & Effectis. Finis fidei perseverantis est salus animarum, Hebr. 10. 39. 1. Pet. 1. 5. 9. temporaria non item, Matth. 2.4. 13. Effecta illius varia sunt, de quibus, Rom. 5.6. In primis autem gaudium solidum & constans, Iohan. 16. 22. In mediis afflictionibus perdurans, Rom. 5.3. Quod inde gaudium sidei vocatur, Phil. 1. 25. Atnec istud, Luc. 8. 13. nec catera effecta ex temporaria proveniunt. gaudium enim cius est cum ipsa evanidum.

Quinto different Adjunctis sinceritatis & durationis. Sinceritatis, quia fides petfeverans ἀνυπόνερίω est, 1. Tim.1.5. temporaria, hypocritica, 1. Iohan.2.19. Luc. 8.18. Durationis, quia perseverans permanet, Luc. 22.32. Temporia desicit, Matth. 13.20.21.

1. Iohan. 2.19. Antithesis igitur hæcesto:

Fides acomapo vera & justificans sides non est, nec ad salutem placet Deo: à side autem ad sinem usque perseverante specie dissert.

## EPILOGVS.

Diximus de Quinque Articulis Remonstrantium, prout seriptis editis & exhibitis eos declararunt ipsimet, quæ dedit Dominus veritatem in sacrosancto Verbosuo inquirentibus. Omnes ejus dem sunt monetæ: omnes idelum arbitrij humani eum Pelagianismo postliminio in Ecclesiam reducunt. Nam Articulo Primo eos elegiste dicitur Deus, qui credere, obedire, & in side ac obedientia perseverate voluerunt. Articulo Secundo assertut, Christum impetrasse omnibus & singulis reconciliationem cum Deo, & remissionem peccatorum, modo side accipere hæc ejus beneficia sustineant.

Articulo Tertio & Quarto efficacia Gratiæ conversionis ab humana voluntate suspenditur, ut efficax sit ad conversionem, si homo velit, inessicax, si nolit.

Quinto Articulo Perseverantia in side eidem voluntati attribuitur. Ita princi pium salutis, ex quo illa primo oritur, & in quod ultimo resolvitur, aperte ponitur in ipsius hominis arbitrio ac manu. Hoc vero quid aliud est, quam Deo gloriam gratuita Electionis, Christo laudem Redemptionis, Spiritui Sancto virtutem Conversionis derogate? Christianam in vita & morte consolutionem labefactare; salutis nostra certitudinem convellere, timorem denique ac siduciam filialem in cordibus credentium enervare: contra, hominem adversus Deum superbia in-

flare,

flate, ut non in Deo, in Christo, sed in seipso glorietur, dicens, Ego me discrevis ut non Dei virtute, sed suis viribus nitatur, carnem statuens pro brachio suo; adeoque ut omnem falutis suæ gloriam fastu diabolico sibi arroget, qui suapte sponte credere, obedire, perseverare volucrit? quod est barathrum inferni ac desperationis abyflus.

Quamobrem, Nos quinque illos Remonstrantium Articulos universos & singulos ob cothurnos aquivocationum non tolerandos, propter errores autem multiplices & & graves, tum apettos tum occultos, etiam folenni iudicio damnandos, & ex Belgicis Ecclesiys, tanquam infelix Pelagianismi lolium, autoritate publica exterminandos cenfemus.

Deum vero ac Patrem Domini nostri Iesu Christi ardentibus votis precamur, ut pro multitudine miserationum suarum, autores ac defensores horum Articulorum ab errore ad veritatem, à schismate ad unitatem reducere dignetur, condonata is sis culpa gravissima contristatarum ac conturbatarum Ecclesiarum suarum: Ecclesias vero Belgicas cum omnibus, quæ passim invocant nomen Domini nostri Iesu Christi, in veritate magis magisque sanctificet, consociet atque consolidet, quo per viam veritatis procedant & perveniant ad vitam paratam nobis ante jacta mundi fundamenta in co, qui via, veritas, & vita est, Iesu Christo Servatore nostro.

## SENTENTIA

## Theologorum Hassiacorum,

DE

## PERSEVERANTIA VERE FIDE-

lium & per Spiritum Sanctum regenitorum,

Ecclesia Orthodoxa Reformata ex Verbo Dei docent.

Ft de

## APOSTASIA feu DEFECTIONE TOTALI & finali corundem.

Quam Remonstrantes extra Verbum Dei tradunt.

T proposita quæstio de Perseverantia,& Apostasia vere fidelium & per Spiritum Sanctum regenitorum, commode ac distincte pertractari possit, ante omnia explicatio Terminorum quaftionis pramittenda erit:

## Quid per vere fideles intelligatur: ubi de discrimine Fidei temporaria, & justificantis ac vere salvifica.

Cum vere fideles nominamus, non intelligimus cos, qui vel fidem historicam, vel fidem miraculorum, vel denique fidem கூட்ரும் leu temporariam habent, sed cos, qui vere justificante & salvisica in Christum side præditi sunt.

Est enim vocabulum Fidei ambiguum, quatuor potissimum (ut alias ad hanc præfentem materiam non usque adeo pertinentes nunc prætereamus) significationes

Primo enim in Scripturis accipitur pro fola & nuda notitia & assensu, vel profesfione

sione etiam doctrina, nobis in Verbo Dei revelata: qua sides historica dicitur, & in ipsis etiam Damonibus reperitur, Iacob. 2. 29.

Secundo denotar speciale Dei donum edendi miracula, quæ sides miraculorum

appellatur, 1. Cor. 13. 2.

Tertio significat non nudam & solam, sed eiusmodinotitiam & astensum doctrinæ in Verbo Dei traditæ, quæ conjunctam habet aliquam lætitiam, verum evanidam, ex spe commodorum temporalium conceptam, sine siducia certa remissionis peccatorum, & acquiescentia in promissione Dei, propter Christum nobis sacta; quæ sides, quoniam rebus quidem secundis durat, adversis vero penitus evanescit, accommodorum.

ø⊚ seu temporaria appellatur. Matth. 13. 21.

Quarto significat notitiam & assentium siducialem, qua promissionem, nobis à Deo in Christo sactam, apprehendimus, & in Dei erga nos misericordia, amore & savore paterno, per Christi meritum nobis acquissto, suaviter acquiescimus, certo statuentes, remissionem peccatorum, justitiam, & vitam æternam ex mera Dei gratia; propter unius Christi meritum, non solum alijs, sed eriam nobis, & quidem in particulari, mihi, tibi, &c. vere donari. quomodo vocabulum sidei accipitur, cum per eam coram Deo justissicari, æternumque salvari dicimur. Rom. 3. & 4. Et 11. Gal. 2. & 3. & alibi. Unde hæc sides justissicans & salvissea dicirur.

Atque hæc Fides justificans à Fide temporaria multis modis, ipsaque eriam specie

differt. Nam distinguuntur:

1. Subjecto. Fides enim Temporaria est in intellectu tantum, & ex se gignit quidem in corde aliquod gaudium, sed instabile, ex causis evanidis, spe nimirum commoditatis temporalis, ex doctrina Euangely, obtinendæ: Fides vero instificans, licet, quatenus notitia est & assentias, in intellectu sit, tamen quatenus siducia est & acquiescentia in Deo, in voluntate & corde radicatur. Rom. 10. 9,10. Corde creditur, &c.

Illa succressere potest, & quandoque etiam succressit in agro non bono, sed lapi-

doso. Matth. 5. 6. 20. 21.

Hæc non provenit nissin agro bono, hoc est, inhomine, cui Deus cor lapideum

abstulit, & dedit cor carneum, Ezech. 11. 19. Et 36. 26.

2. Different ratione formali. Fidei enim iustificantis forma est ipsa fiducialis Christi, & meritorum ipsius apprehensio, seu firma illa' माळ १९९५ seu persuasio, qua quisque sidelis certo statuit, promissionem Euangelicam ad se pertinere, sibique eamapplicat: Fidei vero temporarix forma est Verbi Dei assensio, cum gaudio evanido, quod ex spe commodorum temporalium nascitur, coniuncus.

3. Effectibus. Perillam Christo inserimur, eiusque membra efficimur, ita, ut ipse in nobis, & nos in ipso simus, Ioh. 6.59. Ephes. 3. 17. Per hanc Christo non inserimur, nec membra eius efficimur: alias enim nulla persecutione aut compressione, iterum à Christo separarentur, qui sidem illam wejonungo habent, secundum illud

Rom. 8. 35.

Per illam homo coram Deo iustificatur. Rom. 3. & 4. Gal. 2. & 3. per hanc iustitia

non obtinetur.

Illa producit ex se bona, Deoque placentia opera, caritatem, spem, patientiam, &c. ut fructus, in alijs quidem centenos, in alijs sexagenos, in alijs vero tricenos, pro mensura nimirum donationis Christi, & Spiritus cius, vide Matth. 13. 8. 27. Eph. 4. 7. 1. Cor. 12. 11. Galat. 5. 6. 22. 23. Hae fructus illos non fett, sed antequam ad maturiratem perveniat, in prima veluti herba, ante picaro, perit. Matth. 13. 6. 21.

Illa ex se parit lætiriam solidam, firmam & permanentem, qua in Deo suaviter acquiescimus, quæ quoddam veluti initium est inessabilis illius gaudij cælestis & æterni. Rom. 5. 1. 2. Et 14. 17. Hæc cum gaudio quidem coniuncta est, sed evanido, & rebus adversis non tantum languescente, sed etiam penitus emarcescente

& emoriente. Matth. 13.6.22.

4. Adjunctis. Fides inftificans est semper durabilis: Unde vere sideles & instituction dicuntur esse instant arboris plantatæ ad rivos aquarum, quæ fructum suum edit in tempore suo, & cuius folium non decidit, Psal. 1. 3. Fides temporaria, persecutione orta, statim desicit, quoniam radicem non habet, Matth. 13.6.21.

## Quid per Spiritum Regenerationis intelligatur.

Spiritum Regenerationis cum vocamus, non intelligimus ea Spiritus S. dona, qua reprobis cum electis sunt communia, ut sunt tum Extraordinaria illa primitiva Ecclesia dona miraculosa, de quibus loquitur Christus Matth. 7. 21. 22. 23. Et D. Apostolus I. Cor. 12. 4.5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. tum ordinaria illa zapis passa, intellectus illuminatio, mysteriorum regni calestis cognitio, a quidam veluti Verbi Dei, a virtutum suturi seculi gustus. Heb. 6. 4. 5. Et 10. 26. qua reprobis etiam obtingunt; sed ea intelligimus Spiritus Sancti dona, quibus electi à reprobis, vere sideles a sanctificati ab hypocritis discernuntur, ut sunt sincera Dei a proximi disectio, vera sanctitas, justitia, patientia, spes, alijque fructus Spiritus, descripti ab Apostolo, Galat. 5. 22. 23.

## Quid sit Perseverantia.

Perseverantiam in side & sanctitate vocamus, non continuatam, & nullis sapsibus interruptam, actuum sidei & sanctitatis productionem, sed habituum potius sidei, dilectionis, sanctitatis, &c. in vere sidelibus & sanctis continuatam Amporto seu permanentiam.

## Quid sit Apostasia totalis Esinalis.

Apostasiam totalem à side & gratia vocamus omnimodam & plenariam habituum sidei, & donorum Spiritus gostose esfusionem seu amissionem, ita, ut homo side & donis regenerationis Spiritus Sancti, quibus antea donatus suerat, penitus privetur & destituatur, adeoque ex sideli iterum insidelis, ex spirituali iterum animalis, ex libero Dei Filio iterum mancipium Satanæ siat.

Finalem defectionem à fide & gratia dicimus cam, qua homo à fide ita penitus deficit, & Spiritu renovationis, ejusque donis ita privatur, ut nunquam ijidem denuo donetur, sed in apostasia illa persistat, & æternum pereat.

His præmissis ac distinctis, sententiam nostram de proposito Perseverantiæ vere sidelium argumento, sequentibus Aphorismis concludimus.

#### APHORISMYS I.

Quos Deus pro benevolo affectu voluntatis suz, è genere humano lapso, ante jacta mundi sundamenta, ad vitam æternam elegit, in ijs etiam in tempore, non solum secundum supereminente magnitudinem potentiæ suz & pro essicate roboris virium suarum, veram & salvisicam in Christum sidem operatur, eosque pet Spiritum suum Sanctum regenerat, & ex animalibus Spirituales reddit, verum etiam in ea ipsa side & sanctimonia, virtute sua divina, ad salurem æternam potenter & misericorditer conservat & custodit, adeoque perseverantia donat, ita, ut non minus, perseverantia in side & sanctitate, ac ipsa sides & sanctitas, ex electione ad vitam æternam, ut fructus & essectione à siua causa, dependeat, & necessario promanet, omnesque & soli electi vere in Christum credant, per Spiritum Sanctum sanctificentur, & in vera side & sanctitate ad sinem usque perseverent.

Fidem ex electione ad vitam aternam necessario siuere, adeoque electorum esse propriam, sequentia docent Scriptura sacra testimonia, Actor. 13.48. Crediderunt quotquot erant ordinati ad vitam aternam. Rom. 8.30. Quos predessinavit, eos etiam votavit, scilicet interne, seu, quod idem est, side donavit.

2. Thest. 3. 2. Non omnium est fides.

Tit. 1. 1. Secundum fidem electorum.

Sanctificationem Spiritus, seu regenerationem ex Electione, ut fructum & essectum ex sua causa ptomanare, tum ex indissolubili sidei veræ salvisicæ, & Spiritus regenerationis ac tenovationis, inter se nexu, tum vero etiam ex sequentibus Scripturæ dictis patet.

2. Thesi:

2. Thest. 2.13. Elegit vos Deus ab initio ad falutem, per fantificationem Spiritus, & fidem habitam veritati.

1. Pet. 1. 2. Electis expracognitione Dei Patris, ad fanctificationem Spiritus.

Ephes. 1. 4. Elegit nos in Christo, ut essemus sancti & inculpati in conspectu eius cum caritate.

Perseverantiam in side ex sanctitate, & electione, ut essectum ex sua causa proma-

nare, sequentia docent Scripturæ testimonia.

Iohan. 6, 29. Hec est voluntas ejus, qui misit me, Patris, ut quicquid mihi dederit, non

perdam ex eo, sed suscitem illud in ultimo illo die, scilicet, ad vitam æternam.

Rom. 8.30. Quos pradestinavit, &c. eos etiam gloristeavit. Et à vers. 35. tisque adfinem capitis: Quis separabit nos à dilectione Christi, &c. Mihi persuaum est, neque mortem, neque vitam; &c. posse nos separare à caritate Dei, qua est in Christo Iesu, Domino nostro.

Rom. 11. 29. Dona illa & illa vocatio Dei (scilicet, essicax, sett sidei donatio) eiufmodi sunt, ut eorum ipsum pænitere non possit.

1. Pet. 1.5. Virtutis Dei prasidio custodimini per sidem ad salutem.

#### Aphoris. II.

Hanc autem perseverantiam in vera side & sanctitate, Deus non minus, ac ipsam sidem & sanctitatem, in electis suis operatur per certa, quæ sam ad rem potenter adhibet media, tum externa, tum interna.

#### Aphoris. III.

Externa media sunt, tum verbi divini prædicatio, & quæ in ea nobis proponuntur, Dei sanctissima mandata, gravissimæ exhortationes & commonesactiones, dulcissimæ & suavissimæ promissiones, severissimæ comminationes, &c. quibus ad perfeverandum in side & sanctitatis studio excitamur; tum paternæ castigationes, crux, calamitas, quibus Deus nonnunquam sidem & pietatis studium in nobis acuit. De quibus externis medijs quamplurima occurrunt Scripturæ Sacræ testimonia.

#### Aphoris. IV.

Interna funt, efficax Spiritus Sancti in cordibus electorum per externa illa media operatio, qua vere fideles non tantum viribus supernaturalibus ad perseverandum, & Diaboli, carnis, & mundi tenrationes superandum, necessarijs & sufficientibus instruuntur, ita, ut possint, si velint, perseverare (quod Remonstrantes agnoscere videntur) sed insuper etiam potenter adversus Satanæ, mundi & carnis rentationes, insidias, technas, & fraudes, in side & sanctitate conservantur & custodiuntur, viresque ipsorum supernaturales ad perseverandum necessarie, in ipsum perseverationis actum perducuntur. Et voluntas ipsorum regenita, ad hoc, ut semper Deo constanter adhærere velit, slectitur & inclinatur, adeo, ut Deus in vere sidelibus non tantum, ut possint, verum etiam, ut velinr perseverare, & ut ipso actu perseverent, efficaciter operetur.

Deum vere Fideles viribus supernaturalibus, ad perseverandum necessarijs instruere, adeoque esticere, ut possint perseverare, ex sequentibus Scripturæ dictis

manifestum est.

Eph. 6.10.11. Corroboramini in Domino, & robore virium ipsus. Induite universam illam armaturam Dei, ut possitis stare adversus artes Diaboli.

Phil. 4. 13. Omnia possum per eum, qui me confortat, Dominum.

Deum vere fideles potenter in vera fide & sanctitate conservare & custodire, adeoque efficere, ut perseverare velint, & ipso actu perseverent, exsequentibus Scripturæ Testimonijs liquet.

Phil.

Phil. 1.6. Persuasum habeo hoc ipsum fore, ut qui incepit in vobis opus bonum, persiciat, usque ad diem Iesu Christi.

Phil. 2. 13. Deus is est, qui efficit in vobis & ipsum velle, & ipsum perficere, pro gratuita

sua benevolentia.

1. Cor. 10. 13. Fidelis est Deus, qui non finit vos tentari supra id, quod potestis, sed una cum tentatione prastabit etiam exitum, ut possitis eam suffere.

1. Pet. 1. 5. Virtutis Dei prasidio custodimini per sidem, ad salutem, paratam revelari prassituto tempore ultimo.

#### APHORISMVS V.

Nititur itaque hæc vere fidelium perseverantia, non firmitate virium ipforum naturalium, neque naturali voluntatis ipforum, constanter volendi bonum supernaturale & cæleste, facultate. Est enim etiam in vere fidelibus virium humanarum tanta imbecillitas, & voluntatis ipforum etiam regenitæ (quia non in totum, sed ex parte tantum in hac vita renovatur) tanta mutabilitas, ut vere fideles, sibi relicti, contra Satanæ astutiam & potentiam, mundi insidias & technas, nec non propriæ carnis concupiscentiam, ne quidem ad momentum subsistere possint: Unde Scriptura toties nos ad vigilandum, precandum & operandum salutem nostram cum timore ac tremore hortatur, Luc. 21. 36. Phil. 2. 12. 1. Pet. 5. 8. 9. & alibi, &c. Sed potius nititur:

1. Immutabili Dei confilio, de electis fuis in vera fide ad finem ufque confervandis, & per eam ad æternam falutem necessario & infallibiliter perducendis. Quod Dei confilium à nulla creatura irritum reddi, nec ab ipso Deo, propter ipsius immutabilitatem, revocari unquam poterit, Esai. 46. 10. Psal. 33. 11. Mal. 3. 6. Matth. 24.

24. 2. Tim. 2.19.

2. Nititur virium supernaturalium quibus Deus hominem vere sidelem ad perseverandum instruit, immutabili ac constanti in ipsis permansione. Deus enim essicatier in electis suis operando sidem, indit ipsis principium aterna durationis, & ciusmodi ipsis largitur perseverandi vires, qua nec in aternum eis ab ulla creatura adimi possunt, nec ab ipsissmet unquam penitus excutiuntur. Quod principium vocatur in Scripturis radix insita, Matth. 13, 21. Semen manens, 1. Ioh. 3. 9. Et immortale, 1. Pet. 1. 23. item Unctio manens, 1. Ioh. 1. 21.

3. Perpetua Spiritus S. assistentia, & in vere fidelibus mansione, nec non potente ipsorum, per Dei virtutem, custodia, protectione & directione, adeoque viriumillarum supernaturalium in ipsum perseverationis actum deductione. Vide Ioh. 14.15. 23.

1. Cor. 3.16. Et, 2. Cor. 6.16. 1. Pet. 1.5.

4. Înfallibili Dei promissione, qua vere sidelibus & vires ad perseverandum necessiarias, & perpetuam Spiritus sui Sancti assistentiam, corumque custodiam, protectionem & directionem in vijs mandatorum suorum pollicetur. Videatur Esai, 46.4. Ierem. 32.40. 1. Ioan. 2.25. 27. 1. Cor. 1. 8. Et, 10.13.

5. Indefinente Christi pro vere sidelibus, corumque in side perseverantia, intercessione, & Spiritus S. à Deo Patre impetratione. Iohan. 14. 16. Et cap. 17. 15. 17.

20. Luc. 22. 32.

#### APHORIS. VI.

Atque hæc vere fidelium perseverantia, non finalem tantum, verum etiam totalem desectionem à fide, penitus excludit, ita quidem, ut, quem Deus semel vera & salvisica fide donavit, is nec finaliter, nec totaliter cam antitat, nec vero etiam, ob fundamenta supra posita, amittere possit.

Quod finaliter ab ea non deficiant, ea probant Scripturæ testimonia, quæ vere sideles & regenitos vitamæternam habere, & à morte ad vitam transisse ac translatos esse testantur. Ioan. 5. 24. 1. Ioan. 3. 14. Qui vero vitamæternam jam tum habent, & ad eam translati sunt, nequaquam caprivari possunt. Quod ne quidem totaliter sidem & Spiritum regenerationis excutiant, amittantque, ex sequentibus liquet:

Ierem.

Icrem. 32. 40. Timorem meum dabo in corda corum, ut non recedant à me. Qui vero à Deo non recedune, nunquam fidem & Spiritum regenerationis totaliter amittunt, sed Deo perseveranter adharent. Vide etiam Esai, 54.10 Luc. 22.32. Rom. 11.28. Et insignemillum locum 1. Iohan. 3. 9. Qui natus est ex Deo, peccatum non committit, quoniam semen ipsius manes in co, nec potest peccare, co, quod ex Deo natus est.

#### APHORIS. VII.

Quamvis itaque vere fideles nonnunquam etiam in gravissima & atrocissima peccata prolabantur, quibus externi actus fidei, caritatis, aliarumque virtutum Christianarum interturbantur, & interrumpuntur, adeoque foris aliquamdiu deficiumt ac cessant, & Spiritus Sanctus intus in ipsorum cordibus contristatur, Ephes. 4. 30. Donaque eius ita imminuuntur & debilitantur, ut quandoque homo interior ad agonem veluti redactus, & tantum non enectus videatur; semper tamen Deus secundum pactum misericordiæ sux, per ac propter Christi meritum, & perpetuam pro fidelibus suis intercessionem, manum eis, ne penitus collidantur, supponit, semen fidei in ipsis potenter & misericorditer conservat, & è lapsibus cos denuo erigit: adeoque fidei scintillulam, quæ in ipsis remanserat, exterius V erbo Legis & Euangelij, nonnunquam etiam paternis castigationibus adhibitis, interius Spiritus S. vittute, quæ sese de novo in ipsis exerit, ita ventilat, ut in actum, per lapsus illos interruptum, iterum erumpat.

Veritas huius aphorifini ex fequentibus pater.

Pfal. 57. 24. Cum cadit justus, non dejicitur, scilicet, ut percat.

2. Cor. 4. 9. Qt ia Ichova sustentat manum eius. Proverb. 24.16. Septies cadat justus, exurgit tamen.

Luc. 22.31.32. Simon, Simon, Satan petyt vos, quos ventilaret ficut triticum, sed ego deprecatus sum pro te, ne deficiat sides tua.

1. Iohan. 3. 9. Qui natus est ex Deo, peccatum non committit, quoniam semen ipsius

manet in ca.

Atque hoc ipfum probant exempla Davidis, Petri, aliorumque vere fidelium & Sanctorum, in quibus femen Dei, quod ipforum lapsibus veluti suffocatum videbatur, tandem iterum germinare, & fructum ferre cœpit, cum virtute Dei è suis lapsibus resurrexerunt, & ad Deum per veram pænitentiam redierunt.

#### APHORIS. VIII.

Unde facile est intelligere, ingens esse discrimen inter peccata non renatorum, & lapsus vere sidelium & regenitorum. Illi ex contemptu Dei, toto animo, plena voluntate, & cum quadam veluti delectatione in peccata præcipites ruunt, eaque sine ulla lucta Spiritus committunt, quod Scriptura vocat âpaglian ποιᾶν, 1. Iohan. 3. 9. Unde etiam peccatum hoc non renatorum, dicitur regnans. Rom. 6. 12. Ipsique dicuneur vivere in carne & secundum carnem. Rom. 8. 1. 4. 5. 8. 12. 13. &c. Hi nec ex contemptu Dei, nec toto animo, & destinata quadem malitia, plenaque voluntate, sed ex carnis quæ in ipsis residua est, insirmitate, reluctante semper, licet non prædominante, imo vero succumbente Spiritu, peccant. Unde in Scriptura Sacra negantur âpaglian ποιᾶν, 1. Iohan. 3. 9. Nec in carne vel secundum carnem vivere dicuntur, (quæ phrasis habitum denotat, & carnis regimen & dominatum, qui in renatis locum non habet) licet opera carnis sæpe numero committant.

#### APHORIS. IX.

Hæc, de Perseverantia vere sidelium & per Spiritum Sanctum regenitorum, doctrina, firmum ac solidum nobis in omnibus tentationibus solatium præstat, nosque de incorruptibili, incontaminabili & immarcessibili hæteditate cælesti, æternaque animarum nostrarum salute obtinenda certos & secutos reddit: Securos, non car-

nali sed spirituali securitate, adeo ut, qui vera & salvisica in Christum side præditi sunt, & spiritum regenerationis & renovationis intus in cordibus suis sentiunt, certa & indubitata animi siducia, se à Deo, ante secula condita, vere ad vitam æternam electos esse, & præsidio virtutis ipsius, per sidem ad salutem custoditum, adeoque necessario & infallibiliter æternum salvatum iri, statuere possint ac debeant.

Vídeantur de hoc folatio & falutis certitudine, ex hac doctrina promanante, infignia loca Rom. 8. à vers. 33. ad sinem cap. 2. Tim. 1. 12. 1. Ioan. 3. 14. Et 5. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Et conjungantur cum his ea Scripturæ testimonia, quæ Spiritum sanctum dicunt esse arrhabonem hæreditatis cælestis, qui vere sidelibus testimonium perhibet, quod sint silij & hæredes Dei, ac cohæredes Christi, quique ipso obsignat, in diem lesu Christi, & de obtinenda æterna salute certos reddit. Rom. 8.16.17. 2. Cor.

1. 22. Ephel. 1.11. 13. &c.

#### ANTITHESES.

Rejicimus itaque, ut heterodoxas, sequentes Remonstrantium assertiones;

r. Veram fidem justificantem & salvificam, non esse electorum propriam; Quod ex ista Remonstrantium assertione, cum dicunt, vere fideles in atrocibus flagitijs & sceleribus perseverare & mori, ac proinde in ijs æternum perire posse, & sæpenumero etiam perire, necessario sequitur. Electi enim æternum perire nequeunt.

2. Fidem acorage feu temporariam este fidem totalem, justificantem, nec dif-

ferre specie à vera fide ad finem durante.

In Declar. Artic. 5. exhibit. pag. 4.5.

3. Perseverantiam in fide, non esse essection Electionis ad salutem, sed conditionem prærequisitam in homine eligendo.

Thesib.exhib.7.& i. de Artic.5.

4. Si Deus pro absoluto suo jure quossam, diu multumque in stadio pietatis exercitatos, & in varijs adversitatibus, veluti igne probatos, dono indesectibilis perseverantia remuneretur; id extraordinaria quadam ratione sieri, nec in censum venire, ubi de ordinarijs Dei actionibus agitur.

In Decl. Artic. 5: pag. 8.91

5. Perseverantiam in side, non esse donum Dei, & quidem tale, quodomnibus electis detur. Hæcassertio exproxima præedente necessario sequitur. Si enim extraordinaria ratione sieri dicatur, cum Deus quosdam, diu multumque in stadio pietatis exercitatos, & in varijs adversitatibus veluti igne probatos, dono indesectibilis perseverantiæ remuneratur, utique non omnibus electis ordinarie hoc donum ob-

tinget.

6. Deum quidem gratia & viribus supernaturalibus instructe hominem vere sidelem, quantum ad perseverandum, & Diaboli, carnis ac mundi tentationes superandum, pro infinita sua sapientia sufficere iudicat, insuperque paratum esse, porro gratia & auxilio suo divino ipsi, si officium suum faciat, & gratia viribusque ad perseverandum sufficientibus bene utatur, hoc est, vigilijs, precibus; aliisque sanctis exercitiis, in vera side perseverare studeat, adesse: inislominus tamen, stante auxilij divini promptitudine, & gratia sufficientis præsentia, positisque illis omnibus, quæ ad perseverandum necessaria atque sufficientia sunt, quæque Deus ad sidem conservandam adhibere vult, imo, posito etiam in ipsa voluntate sidei habitu, manere tamen semper in hominis potestate, perseverare, vel non perseverare: Quæ Remonstrantium assertio non obscure colligitur ex Thess. exhib. 2. & 8. de Articulo 5. Et exhibita declar.

7. Vere fideles à vera fide, & consequenter à gratia & salute totaliter non solum excidere posse, sed etiam non raro excidere, quoties cunque videlicet opus aliquod carnis committunt; These exhib. 3. de Artic. 5. Coll. Hag. Bertij pag. 18.19. de Artic. 5.

8. Vere fideles à vera fide, gratia & salute etiam finaliter excidere posse, & sapenumero excidere, adeoque in Apostasia perseverare ac mori, æternumque perire, Thesi. exhib. 4. Artic. 5. Coll. Bertij pag. 18. 19. de Artic. 5.

9. Vere

9. Vere fideles in ipsum ad mortem & in Spiritum sanctum peccatum incidere

posse. Quod asserit Episcop. disp. publ. de peccato actuali. Corro. 1. & 2.

10. Nullum vere fidelem in hac vita, citta ipecialem revelationem, posse esse cerrum, se semper in side perseveraturum, adeoque æternum salvatum iri. Coll. Bert. p. 150. de Artic. 5.

11. Doctrinam de Perseverantia certitudine securitati carnali senestram aperire, & natura atque indole sua idoneam esse ad ingenerandam hominibus securitatem, ut in medio cursu peccatorum ipsis sit loco pulvinaris, quo semetipsos molliter sovere, fuaviterque demulcere pollint. Thef. exhib. 6. de Artic. 5. Coll. Berty pag. 57. de

Artic. 5.

12. Dubitare, utrumne semper ij futuri simus, qui nune sumus (seilicet vere fideles, Dei Filij, æternæ vitæ hæreditatem certo adepturi) feinperqué illum animum fervaturi fimus, quem nune habemus, non esse noxium, sed laudabile cumprimis atque utile. Coll. Berty pag. 63, 64. de Artic. 5.

Exposuimus, Dei adjuti gratia, nostram, & nostrarum, quæ in inferiori, & exparte etiani in superiori Hassia Christo colliguntur, Ecclesiarum, de Prædestinatione, Merito Christi, Gratia Dei, Libero arbitrio, & Perseverantia vere sidelium sententiam: simulque quid de Contrarijs Fratrum Remonstrantium heterodoxis assertionibus, quibus Ecclesiæ Belgicæ, alias florentissimæ, misere aliquot nunc annos assiste ac

turbatæ fuerunt, ex Verbo Dei statuendum sit, apertimus.

Vos itaque, Illustres, Nobilissimi & Amplissimi DD. Delegati,& in vobis Illustris. ac Prapotentes DD. Ordd. Generales, quos Deus Ecclefijs hisce Belgicis Reformatis dedit Nutritios, per SS. Domini nostri Iesu Christi nomen, & preciosum ipsius sanguinem, quo care admodum Ecclessam suam redemir, per tot millium animarum æternam falutem, obtestamur ac precamur, ut, (quod ratione officij vestri & potesti? & debetis) fanam hane doetrinam, quam unanimi confenfu innumeræ Ecclefiæ Reformatie in Germania, Gallia, Anglia, Helvetia, alijfque in locis huc ufque, per Dei gratiam, constanter amplectuntur, in florentissimo hoc vestro Belgio tue amini, neve cam maledictis & calumnijs male feriatorum hominum diutius traduci, exagitari & opprimi patiamini. Quin potius in id serio incumbite, & consilia vestra co dirigite, an qua ratione, qui à via aberrarunt hactenus, revocari, & iterum lucrifiéri, Ecclefiæque Belgicæ mifere nune diftractæ, denuo, pulfis errorum nebulis, in unitatem fidei ac doctrinæ coniungi & uniri, adeoque cum veritate fincera pax & tranquillitas ipfis restitui & deinceps in ijs conservari possint.

Sic confenium in Orthodoxia, cum tot Regnorum, Ducatuum, Provinciarum, Comitatuum, & Rerumpublicarum Ecclesijs Reformatis, quantum in vobis est, tuebimini, & benedictiones Dei immenfas , quibus florentissimas Vestras Respublicas hactenus cumularissime asfecit, in posterum quoque abunde persentiscetis, ut,quod per multos hactenus annos fuiftis, deinceps quoque hostibus vestris tertori, vicinis & amicis vestris subsidio & adiumento, nec non subditis vestris solatio esse possitis.

Atque hanc rem vobis, qui Provinciarum harum Confæderatarum Belgicarum statum exactifilme cognitum habetis ac perspectum, & quidRespublicæ vestræ liberæ ferant vel non ferant, omnium optime nostis, pro vestra eximia sapientia dispiciendum relinquimus; nostro loco precantes, & deinceps etiam precaturi Deum Opt. Max, ut fanctis confilijs vestris calitus benedicat; Eos, qui à recto veritatis tramite aberrarunt, in viam revocet; Ecclesias vestras Belgicas misere disiectas recolligat, distractas de integro uniat, firmaque ac solida in se & Filio suo unigenito Domino nostro Iesu Christo pace stabiliat,& nos, & nostras, omnesque alias Orthodoxas Ecclesias, per totum Terrarum orbem disfusas, potenti sua dextra contra portarum inferorum potentiam, ac Satanæ, nec non impij mundi fraudes, technas, & infidias tucatur, protegat, defendat; tandemque ad se in coelestem Paradisum translatas xternum glorificet, per ac propter Filium fuum Unigenitum, Dominum ac Servatorem nostrum, Icsum Christum, cui una cum Patre & Spiritusanto sirlaus, honor, & gloria, in fecula feculorum. Amen.

DE

## SANCTORVM PERSEVERANTIA

Et salutis fidelium Certitudine.

## Sententia Helvetiorum.

I.

Redimus & profitemur omnes vere credentes, qui fide viva & vera Iesu Christo, tanquam palmites viti & membra capiti sunt instit, Spiritus item sanctificationis ac regenerationis sunt sacti participes, in hac vera in Christum redemptorem side & sancte vivendi proposito ad vitæ sinem usque perseveraturos, & ita salutem illam æternam, ad quam ab æterno ex mera gratia electi sunt, & per Christum redempti, certissime assecuturos esse.

#### ΙÌ.

Est nempe Patris eligentis voluntas, ut quoscunque dedit Filio, non pereant; sed novissimo die ad vitam æternam resuscitentur. Est Filij Redemptoris voluntas, ut à Patre dati, sint secum, & secum vivant, spectent que gloriam suam in æternum. Spiritus sanctus quoque Paracletus cum electis manet in æternum. Et revera quos Deus Pater pro libera voluntate sua elegit misericorditer, quos Dei Filius sanguine pretioso suo redemit, quos Spiritus sanctus illuminavit & sanctificavit, ij gratiose certoque servantur & perducuntur ad sinem destinatum potenter.

#### III.

Hancautem vere fideliumin fide vera & fanctitate perfeverantiam non ullisadscribimus voluntatis humanæ, aut liberi arbitrij viribus, sed Dei Patris omnipotenti virtuti, Fili ipfiusunigeniti, Paftoris nostri summi & vigilantissimi omnipotenti custodiæ, nec non infallibili Spiritus sancti obsignationi, eam in solidum tutoque tribuimus. Nam quia fideles præfidio divinæ virturis per fidem ad hæreditatem æternam custodiuntur; quia ex semme incorruptibili renati sunt; quia Spiritus S. ductu reguntur; quia Christi Pastoris fidishimi tenentur manu: totaliter vel finaliter à vera fide deficere, aut falute æterna excidere non possunt. Contra tamen, si fidelium perfeverantia viribus humanis & proprijs staret aut caderet; si fideles permitterentur fibi; il virtute propria ipsis esset pugnandum; sane cos ne ad momentum quidem contra Leonis rugientis infultus, mundi & carnis tentationes, quæ ipsorum in carne est imbecillitas, consistere, sed in peccara & apostasiam labi, in lapíu perseverare, & mori, & ita æternum perire poste non distitemur: propterea quod Sanctorum perseverantia opus est non carnis & sanguinis, non liberi nostri arbitrij, non habitus alicuius per crebros credendi & obediendi actus acquifiti, fed donum Dei mere gratuitum, Spiritus fancti esfectum proprium, electionis Dei Patris, & consequetæ Filij redemptionis, nec non intercessionis perpetue fructus.

#### IV.

Etsi autem vere sideles & electos neque totaliter neque finaliter à vera side desicere, saluteque æterna excidere posse credamus, tamen non negamus vere sideles & electos propter inhabitantem legem peccati & veteris Adami reliquias interdum in gravia & enormia peccata, mundi exemplo & Satanæ, tentationibus deceptos incidere, ita ut constitutiam gravissime lædant, Spiritum

Sanctum contristent, eiusque charismata quædam amittant, sides reddatur infirma, & consolatio plane languescat: Si tamen hi cadunt, Deus illorum, ne prosternantur, manus sustentat; nunquam ut tentatio maior sit, quam possunt scree, permittit; opus bonum, quod cœpit, etiam perficits lychnum sumigantem afflatu Spiritus Sancti rursus accendit; adveram resipiscentiam certo revocat, & tandem ad metam beatam perducit.

#### V.

Atque de hac perseverantia sua vere sideles possunt certi esse nontantum pro tempore præsenti, sed etiam pro suturo, idque tum ad Dei gloriam, qui cos gratiose & potenter contra apostasiam sinalem conservat, tum ad corum in hac miseriarum & tentationum valle, consolationem eximiam. Habent enim sideles de hac sua perseverantia & sideli custodia Dei & Salvatoris nostri non tantum promissiones certissimas, Verbo Dei luculenter expressas, verum etiam Spiritus S. internum testimonium, qui cum Spiritu nostrotestatur, quod Filij Dei sumus, quo etiam in diem plenæ redemptionis obsignamur, qui que hæreditatis cælestis est infallibilis arrhabo.

#### VI.

Non tamen electi, propterea quod perseverantix sux certi sunt, ad omne genus peccata, slagitia, scelera, noxiamque carnis securitatem fenestram sibi aut portam aperiunt, sed per inhabitantem Spiritum Dei in veritatis, pietatis, charitatis & gratitudinis via omni collato studio incedunt; opera carnis & membra terrestria sua mortificant; ad novam vitam subinde resurgunt, student pietati & bonis operibus; Deum timent; à peccatis sibi cavent; denique operantur cum timore & tremore salutem. Dat enim illis Deus cor novum & Spiritum novum, efficitque ut in statutis suis ambulent, & jura sua faciant, siantque tanquam arbor plantata ad rivos aquarum que fructum edit tempore suo. Revera enim, qui ex Deo natus est, peccatum non facit, quoniam semen eius manet in ipso, nec potest peccare, quia ex Deo natus est,

#### VII.

Neque hinc fequitur, omnes admonitiones, adhortationes, præmonitiones, præceptiones, minas, confilia, obfecrationes,&c. propterea esse inutiles, inanes, aut irritas, sed sint potius hæc omnia falutaria media, quibus Deus perseverationis confilium donumque expedit; & suos, quibus, ut hortationibus concedant locum, potenter largitur vires, ad sinem destinatum perducit.

#### VIII.

Multo minus certitudo falutis, aut perseverandi spes certa preces sidelium tollit. Caput utique sidelium Redemptor noster Iesus Christus, qui de gloria sua & Patris savore perpetuo non certus esse non potuit, in precibus dies noctesque suit assiduus; neque beato Paulo mortalium quisquam in precibus suit ardentior, in commendando sese precibus aliorum frequentior, quo tamen de salute atque cotona sua vix alius extiterat certior. Quemadmodum enim nihilo segnius agebant Moses, Iosua, Gedeon, David, alij, populi sancti Duces, Iudices, Reges, propterea quod divinis oraculis certi fuerunt, traditum iri hostem in manus suas: sic vere sideles de consequenda salute non dubij, alacrius etiam suam salutem operari, & adversus tentationes omnes pugnare non dubitant. Unde hanc de certitudine salutis: doctrinam non solidæ consolationis solum, verum etiam silialis, spontaneæ atque ingenuæ pietatis magistram esse prostremur & credimus.

#### IX.

Si qui vero à fide defecisse dicuntur, aut ij fuerunt hypocritæ, fidem professi ore, quam

quam nunquam habuerunt in corde, qualis fuit Simon Magus. Aut temporarij funt, qui fidei veræ & salvificæ radices in corde non habuerunt, de quibus in parabola Christus. Aut tales ex charitatis judicio propter professionem externam ab alijs pro vere fidelibus funt habiti, cum intus revera fanctificati non effent.

Concludimus ergo verbis Apostoli, neque mortem, neque vitam, neque Angelos, neque principatus, neque potestates, neque præsentia, neque sutura: neque sublimitatem, neque profunditatem, neque creatam rem aliam ullam fideles separare posse à charitate Dei quæ est in Christo Iesu, Domino nostro.

Estque hæc nostra sides, nostra spes, nostra de quinque Articulis controversis sententia, quam in Scriptura Sacra revelatam; iustitiæ, misericordiæ, sapientiæ divinæ oninino congruam & honorificam) confolationi & ædificationi apprime servientem, pietati vero & bonis moribus inímicam nequaquam; à maioribus nostris ex verbo divino haustam, ac religiosissime traditam, totis animis & conscientijs inosfensis amplectimur: In Ecclesijs & Academijs Reformatæ Helvetiæ sidei nostræ commissis constanter etiamnum docemus. Hanc doctrinam, atque adeo veritatem salvisicam totam, Illustrissimis & Præpotentib. DD. Ordinibus Generalibus, nec non Provinciarum Belgicarum reformatarum Magistratibus, Orthodoxis reliquis omnibus, Ecclesiæ Christianæ nutritijs celebratissimis, commendatissimam esse ex animo cupimus. Academiarum & Ecclesiarum Belgicarum Professoribus & Pastoribus, fratribus in Domino Iesu Christo dilectissimis, in doctrina hac ardua atque sublimi proponenda prudentiam, in propugnanda constantiam, in utroque Dei incrementum benignum, qua possumus animorum sinceritate precamur. Deum quoque Patrem miserationum supplices humilesque oramus, atque αλβαλάπως orabimus, ut fentientes contrarium, & gregi, quem acquisivit sibi sanguine suo Deus, non parcentes, aut gratiose emendet, aut manu potente sua coerceat; denique ut Ecclesias Belgicas, & Rempublicam hane Illustrissimam universam adversus Tyrannos, adversus hæreses, adversus omnes omnium fraudulentorum insidias clementer custodiat, protegat, conservet, ad sacrosancti nominis sui gloriam, ad Ecclesia & Reip. Christian x totius salutem, per Dominum nostrum Iesum Christum, cui cum Patre & Spiritu Sancto sit laus, honor, & gloria in secula. Amen.

#### IVDICI

Nomine Orthodoxarum Ecclesiarum Nassovio-VV etteravicarum,

DE QUINTO ARTICVIO.

Qui est,

De Perseverantia Sanctorum & certitudine salutis.

Sententia Remonstrantium.

Sententia Orthodoxorum.

PErseverantia fidelium in fide non est effectum electionis; nec est donum Dei concessum, sed oblatum, & conditio novi Fæderis, quam Deus inter multas possibiles præscripsit, quamque homo habitu fidei & obedientiæ per crebros credendi & obediendi actus acquisites facile prestare potest, & accedente interno Spiritus S. auxilio plerunque præstat.

PErseverantia, qua usque in finem perfeveratur in fide Christi, & sine qua nemo servatur, Matth. 24. 13. Est donum Dei; quod datur omnibus electis, ita ut illi habitu fidei falvificæ præditi, & yirtute Dei custoditi, non possint non ad finem ulque perleverare.

## Confirmatio vera sententia.

Effecta Electionis cum passim in Scriptura Sacra, tum nominatim Rom. 8. Eph. 1. nobis describuntur hacserie. Deus efficaciter vocat, quos elegit ad sossim per Christum: cos side vera donat: per sidem justificat: justificatos sanctificat, veterem hominem per certos gradus in illis mortificando, novum vivisicando: mortificatos carne, & vivisicatos Spiritu exercet tolerantia crucis: in cruce illos erigit ac sitmat spe melioris vitæ: in hac spe sirmos perseverantia sinali donat; denique pugnam ipsorum contra omnes hostes in hac vita continuam gratis remuneratur æterna victoria lætitæ & gloriæ. Unde patet, perseverantiam esse inter dona Dei, quæ ille gratis confert ijs, quos ab æterno ad hoc elegit, ut decertent præclarum illud certamen, cursum consumment, sidem servent, & accipiant coronam justitiæ, quæ illis est reposita. 2. Tim. 4.7.8.

Sentent. Orthodoxa.

Sentent. Remonstrantium.

Ιİ.

Positis illis omnibus, quæ ad perseverandum sunt necessaria, voluntas hominis electi à Deo gratiose determinatur ad perseverandum. Neque tamen ideo hominis voluntas, sed sola Dei gratia est causa proxima perseverantiæ.

H.

Positis illis omnibus, que ad perseverandum sunt necessaria, manet in hominis potestate perseverare vel non perseverare:ita ut voluntas hominis secundum nativam suam indolem agens libere, proxima sit perseverationis causa.

## Confirmatio vera sententia.

Confirmatio veræ sententiæ in hac Thesi pendet à Tertio & Quarto Articulo, ubi hæc res susse est disputata. Summa huc redit. Posita operatione Spiritus S. quæ ille esticaciter agit in corda electorum, voluntas invicta illa virtute Dei inclinatur, suaviterque trahitur, ad eliciendum actus illos, qui proficiscuntur ab habitibus sive principijs supernaturalibus divinitus insuss. Tametsi ergo homo sit causa proxima, quæ credit & perseverat: sola tamen gratia est proxima causa conferens donum sid ei & perseverantiæ, quippe quæ sola instruit hominem his viribus, & cundem excitiat, ut actus agat, ita ut bonitas operis soli gratiæ sit accepta serenda. 1. Cor. 15.10.

III.

Tametsi vere sideles in atrocia peccata sixpe incidunt, adeoque conscientiam sibi vastant, Spiritum Sanctum perturbant, lætitiam cordis amittunt, & iram Dei incurrunt, attamen nec timorem Dei, nec sidem omnino excutiunt; sed manet in eissemen Dei: ideoque gratia Dei neque totaliter, neque sinaliter excidere poslunt. III.

Verefideles non folum possunt in at recia & conscientiam directe vastantia s celeta, adeoque in ipsum peccatum in Sipiritum Sanctum incidere: sed etiam in iis perseverare & mori, ac consequentes r à fide justificante, gratia & salute totalister & finaliter excidere: multisque id e venit, ac etiamnum non raro evenit.

## Declaratio & confirmatio veræ sententiæ.

Vere credentes fibi relictipossunt amittere fidem, gratiam & falutem, quoad vi tes suas. Voluntate siquidem humana nihil mutabilius, viribus humani arbitrij nihil ir n-becillius, carnis & mundi illecebris nihil potentius, Satana & scandalis mundi nil violentius: atque hanc ob causam dicitur omnibus fidelibus. Qui existimat se state, videat ne cadat. 2. Cor. 10. 12.

Rurf its

:

Rursus vere credentes non possunt sidemamittere & gratia Dei excidere penitus, quoad electionem & vocationem Dei ἀμεζαμέλητον. Etli enim non raro gravislimis lapfibus Deum offendant, Spiritum S. contriftent, plurima eius dona excutiant & amittant, conscientiam polluant, fidem labefactent, & quantum in se est, frangant, ut exemplum Davidis & Perri ostendit: nunquam tamen sic toto corde adversus Deum ruunt, ut fiant hostes Dei, & gratia penitus excidant, Spiritum S. prorsus excutiant, fidem omnino amittant, & in Spiritum S. peccent: quoniam semen Dei manet in ciss 1. Ioh. 3.9. & virtute Dei custodiuntur in fide, 1. Pet. 1.5. & perpetua Christi intercessione fulciuntur, ut sides corum totaliter nunquam desiciat, Iohan. 16. & 17. In quotidianis denique lapfibus Dominus eis fupponit manum, ne collidantur, Pfal. 37. Et vero fieri non potest ut electi seducantur, Matth. 24. 24. ut oves Christi rapiantur ex manibus eius, Ioh. 10. 28. Ut fideles separenrur à dilectione Dei in Chriito, Rom. 8.35. Denique vocatio & dona Dei funt ἀμεζαμέληζα, Rom. 11.29. & hæreditas ἀφθαρίω κ, ἀμίανίω, κ, ἀμάρανίω nobis in colofervatur, 1. Pet. 1.4. Et Deus est fidelis, qui non sinit nos tentari supra id, quod possumus, sed una cum tentatione præstat exitum, ut possimus eam sufferre, 1. Cor. 10. 13.

Sentent. Orthodoxa.

Sentent. Remonstr.

IV.

IV.

Vere credentes de sui justificatione vitaque æterna certi esse possunt ac debent, prostatu præsenti & suturo:

Quilibet vere fidelis pro statu præsenti certus este potest de fidei sue integritate, & falutisera Dei erga ipsum benevolentia. Pro statu suturo non potest esse certus se perseveraturum in fide.

## Confirmatio vera sententia.

Omnes fideles exemplo Apostoli, Rom. 8. (ubi describitur victoria & triumplus fidei) possunt & debent certo esse persuasi de gratia Dei præsente & sutura. Argumenta persuasionis hæssunt:

1. Promissiones Dei infallibiles, quarum Epitome est Ioh. 3. 15.16.

2. Immutabile Dei propositum de electisservandis, quod illihabent cognitum ex vocatione & sidessua, Rom.8.

3. Immensa Dei charitas disfusa in cordibus ipsorum per Sp. Sanctum, & obsignata traditione Filij, Rom. 5.5.6. Et 8.32.38.

4. Christi dilectio & intercessio pronobis, Iohan. 17.

5. Interna Spiritus Sancti testissicatio, Rom. 8.

Quibus omnibus adde naturam & indolem fidei justificantis. Tribuitur enim illi πληροφορία, παιρήποία, & πτανόγησης, & dicitur ἐπίστασης χ΄ ελεχ. Quæ fidei non competunt, si credens dubitet de favore Dei perenni, nec possit gloriari cum Apostolo siub spe gloriæ Dei, Rom. 5.2. neque cum codem dicere: χονί cui crediderim; σ΄ mihi persuaum est, eum posse depositum meum in illum diem servare, 2. Tim. 1. 12. Cum qua sententia è diametro pugnat, quod Sophistæ nostri docent, certitudinem sidei este infra scientiæ, sed supra opinionis certitudinem.

Sentent. Orthodoxa.

Sentent. Remonstr.

ν,

γ.

Dulcissima de finali perseverantia doctrina est aculeus ad studium bonorum operum, ac materia solidæ consolationis: quippe que sidem in nobis sovet, amorem accendit, spem sustentat, & spiritualem Tantum abest, ut certitudo perseverantiz & salutis ad solidam sidelium consolationem & conscientiarum pacem in hac vita sit necessaria, ut è contrario hac ipsa doctrina exse, natura, atque in-

Į.

fecuritatem gignit. E contrario doctrina, qua jubentur homines fideles dubitare de falute, exfe, natura, atque indole fua est veræ pietati totique religioni pernitiosa.

dole sua veræ pietati & toti religioni sit pernitiosa. Contra doctrina de dubitatione in hoc negotio apprime est utilis; eo, quod dubitare de salute non solum sit laudabile militi Christiano, sed etiam ad excitandum veternum & torporem in religionis negotio perquam utile.

## Confirmatio vera sententia.

Fructus, quos certitudo falutis in nobis gignit, funt hi præcipui. Principio, hæc doctrina est maximus aculeus ad studium bonorum operum; dum scimus, nobis esse decurrendum per viam sanctitatis ad salutem æternam. Nam cum cercitudine perfeverantiæ femper manet propofitum vitandi lapfus, & ex lapfibus refurgendi, Rom. 7. à vers. 15. usque ad finem: Deo hæc omnia secundum æternam webow suam immutabiliter in cis operante, nec misericordiam suam ab eis penitus abstrahente, Eph. 1. 11. 2. Sam. 7. 14. Pfal. 89.30. & fegg. Deinde, nos gratos erga Deum reddits quia scimus causam hujus certitudinis non esse in nobis, sed in Christo, ex virtute mortis, refurrectionis & intercessionis ejus, Rom. 8.34.35.38.39. Ioh. 17.28. & ex æterno Dei proposito, Ephes. 1.4. 6. 2. Tim. 2.19. Rom. 8.30. Porro hæc doctrina est materia solidæ consolationis: utpote quæ securos nos efficit contra omnes hostium insultus, & inadversis patientes reddit, dum sluctus tentationum superamus hac anchora nixi: Qui capit, perficiet: Nihil nos separabit à charitate Dei: In his omnibus အေးရေးမှာမည်။ Hac confolatione David se erigebat in lapsibus, Pial. 37. 24. Iustus se ceciderit, non collidetur. Confer cum Pfalm. 23. E'contrario ewoxy Sophistarum nostrorum est pestis conscientia, officina desperationis, & vestibulum interni. fine perseverantia Sanctorum in fide & spe, nulla est certitudo gratiz Deo Patre dignæ, nulla justificatio fidei, nulla denique efficacia Mortis Christi.

#### COROLLARIVM

Sentent. Orthodoxa.

Sentent. Remonstrant.

Fides wowap non est sides justificans: sed ab illa differt specie. Fides sejonung est fides vera, totalis, justificans, & Deo, quamdiu durat, grata: nec differt specie à vera fide ad finem durante.

## Confirmatio vera sententia.

Differentia specifica fidei temporaria & justificantis cum ex aliis multis, tum in primis ex clogiis fidei justificantis colligitur. Tribuitur enim illi ωληροΦορία, Rom. 4. 21. Col. 2. 2. Hebr. 6.11. Et 10. 22. παρρησία, Ephes. 3. 12. 2. Iohan. 2.18. Hebr. 3. 6. Et 10. 35. πεωοθροπος, Ephes. 3.12. Phil. 3. 4. & dicitur των ξασης, Hebr. 11. 1. 2. Cor. 9.4. Et 11. 17. Itemque κλεγχω. Heb. 11. 1. Porro fides salvisica est donum donorum, anima anima, ratio rationis, viva radix sanctitatis, character filiorum Dei, clavis Gazophylacij cœlestis, mater solidi gaudij, nutrix bonæ conscientiæ, manus, os & oculus filiorum Dei, pignus æternæ nostræ hæreditatis, pacis cum Deo σεόξενω. & arrha, electionis sigillum, scala cœli, scutum fidelis animæ, tesser unionis nostræ cum Christo, victoria nostra, & denique vinculum, quo summo bono per Christum nobis unitum unimur. Quæ omnia fidei temporariæ sine sacrilegio tribui non possunt.

## Coronis quinque Articulorum.

Atque hæcest Pentas illa controversiarum cardinalium, quæ Remonstrantium Pandora, & sluctus decumani dici posliunt: quibus Satanas, μυρλοίεχνης ille, Tyria, quod dicitur, maria, concitare est aggressus. Hinc qui tuto & cito enavigare cupiunt, (cupere autem debent omnes) hanc sibi Cynosuram proponant. Illa denium doctrina est probanda, quæ sanitatem & simplicitatem phrasium, sanctitatem vitæ, serenitatem conscientiæ sibi habet propositam; quæque κυκλοίδως à Gratia Dei incipiendum, per gratiam Dei pergendum, in gratia Dei conquiescendum esse docet.

Quorum nihil competit in doctrinam Remonstrantium: quippe quæ & æternam Dei electionem, & Christi Servatoris pretiosam satisfactionem, & Gratiæ salvisicæ oblationem, & perennem in statu gratiæ conservationem, suspendit ab hominis voluntate. Orthodoxa vero Contra-remonstrantium (quos vocant) doctrina, & Scripturis S. consentit, & Orthodoxæ antiquitati non repugnat, & praxi potius solidæ, quammeteorologicæ Theoriæ servit. Deus igitur pacis & concordiæ, potenter perficiat bonum illud opus, quod in Illustrib. ac Præpotentib. DD. Ordd. Genn. Consæderati Belgij elementer eæpit; Ethane laudis Hecatombam, quam ipsi in ara cordis mei quotidic offerimus, gratiose acceptet:

Gratia sola Dei certos elegit ab avo,
Dat certis Christum gratia sola Dei.
Gratia sola Dei sidei dat munera certis,
Certos stare facit gratia sola Dei.
Gratia sola Dei cum nobis omnia donet,
Omnia nostra regat Gloria sola Dei.
Gloria sola Dei regat o te, Belgica, ocelle,
Orbis, & invicta Pace coronet agros!

## DE V. ARTICVLO,

Qui est,

## De Perseverantia Sanctorum,

Sententia & suffragium Genevensium.

#### THESIS I.

Vos ab æterno Deus elegit; pro quibus Christus certo atque destinato consilio mortuus est; pro quibus perpetuo intercedit; quos per esficacissimam in corpus suum mysticum unionem sibi adscivit, & inseruit; quos denique Spiritus sui ductu & regimine vitali sustentandos, conservandos, provehendos & consummandos suscepit; illi à gratia Christi, à communione Spiritus, à justificatione sua, nec totaliter, nec finaliter deficere possunt. Isai. 55.22. Electimei veterascere facient opus manuum suarum.

Rom. 8.29 Ques pranovit, cos etiam pradestinavit conformandos imagini Fili sui sut sit iple primogenitus inter multos featres: Et quos pradestinavit, eos etiam vocavit, & quos vacavit,eos etiam justificavit, & quos justificavit, eos etiam glorificavit.

Phil. 1. 16. Confidens de hoc ipso; quod qui incapit in volus opus bonum, persiciet usque in

diem Iesu Christi.

2. Thess. 2.17. Dominus noster Iefus Christus, & Deus & Pater, qui nos dilexit, & dedit aternam consolationem, & bonam spemin gratia, consoletur corda vestra, & consirmet vos in omni bono verto & opere.

1.Cor.1.7. Nullum vobis donum deest, exfectantibus manifestationem Domini nostri Iesu Christi,qui etiam vos confirmabit in finem usque inculpatos in die Domini nostri Iesu Christi: fidelis est Deus, à quo vocati est is in communionem Fily ipsius Iesu Christi, Domine nostri.

1. Thessal. 3. 12. Dominus augeat vos, & abundare faciatin charitate invicem, & erga

omnes ad stabilienda corda in sanctitate, inculpata coram Deo, in adventum Christi.

Ierem. 24.6. Ponamoculos meos inipsos in bonum, & adificabo, nec diruam, plantabo nec evellam, & dabo ipsis cor ad me cognoscendum, me che Dominum: & erunt mihi populus, & ego ero ipsis Deus.

Ifaix 6. 13. Sicut robora & quercus, que funt in Sallechet, habent fuum robur in semetip-

sis, ita semen sanctum erit sirmitas ipsorum.

2. Tim. 2. 18. Fundamentum Dei stat immotum, habens hoc sigillum, Novit Dominus cos, qui sunt sui.

Luc. 22. 31. Satan petijt cribare vos ut triticum, sed egorogavi pro te, ne deficiat fides tua:

tu erco quum conversus fueris, confirma fratres.

Iohan.17.12. Cum effent cum ipsis in mundo, ego conservabam illos in nomine tuo : custodivi illos, quos dedisti mihi, neque ullus perit, nisi filius perditionis, ut Scriptura impleretur: hac dico in mundo, ut habeant in se gaudium meum plenum: Nen rogo ut tollas ipsos de mundo, sed ut custodias ipsos à malo.

Iohan. 10. 17. Oves mea voccmmeamaudiunt, & egonovi ipfas,& ipfa fequuntur me,& ego do cis vitam aternam, & in aternum non peribunt, & nullus rapiet eas de manumea.

Iohan. 6. 39. Hac est voluntas Patrismei qui misit me, ut nihil perdam ex omni eo , quod

dedit mihi, sed suscitem in ultima die.

Rom. 8. 33. Quis accusabit electos Dei? Deus est, qui justificat: Quis damnabit? Christus is est, qui mortuus est, qui etiam resurrexit, qui etiam est addextram Doi, qui etiam intercedit pronobis.

1. Iohan. 3. 9. Quisquis natus est ex Deospeccatum non facit, quia semen ipsus manet in

ipso, & non potest peccare, quia natus est ex Deo.

Iohan. 8.35. Scrvus non manet perpetuo in domo, filius manet perpetuo.

Iohan. 14. 16. Ego rogabo Patrem, & ipfe dabit vobis alium Paracletum, qui maneat ve biscum in perpetuum.

Ierem. 31.33. Hoc of fadus quod pangam cum domo Ifrael, illis diebus 🕠 inquit Dominus.

Indam legem meam in medio ipforum, & inscribam cordi ipforum.

Et Ierem. 32.40. Et pangam eum ipsis fædus aternum, me non recessurum ab ipsis, ut kenefaciam ipsi: sed indam timorem meum cordiipsorum, ut non recedant à me, & gaudebo super ipsis ad benefaciendumipsis, & in veritate plantabo ipsos, in hac terra, ex toto corde, & tota anima mea.

Heb. 12. 2. Respicientes ducem, & consummatorem sidei Christum.

#### THESIS II.

Perleverantia, quantumvis είνονομικώς exigatur à fidelibus omnibus sub specie conditionis cujusdam ad vitæ æternæ adeptionem; quia possideri vel retineri non potest, nisi ab homine voluntatem suam voluntati Dei accommodante, & omnia studia, conatum, atque sollicitudinem adhibente: tamen revera est donum verum Dei, ex mera gratia collatum, de quo singulares & veræ gratiæ Deo debentur. Hebr.

Hebr. 3. 13. Facti sumus participes Christi, si modo sirmum retinuerimus ad sinem usque principium τ του πρίστως. Et vers. 6. Christus est sidelis super domum suam, ut silius : cuius domus sumus nos, modo retineamus sirmam usque ad sinem libertatem & specialoriationem.

Rom. 11. 22. Vide benignitatem Dei in te, si perseveras in benignitate; alioquin & tu

recideris.

Iohan. 8.31. Dixit Iesus Iudais qui in ipsum crediderunt; si perseveraveritis in doctrina

mea, vere mei discipuli eritis, & cognoscetis veritatem, & veritas vos liberabit.

Col.1.22. Reconciliavit vos in corpore carnis sua per mortem, ut sistat vos coramse inculpatos & sanctos, si modo perseveratis sundati & sirmi in side, nec dimovemini à spe Euangelis quod andivistis.

Ioh.3.27. Homo non potest recipere quiequam, nisi sit ipsi datum calitus.

Heb. 13. 21. Deus pacis vos compleat & perfecte instructos reddat in omni bono opere, ad faciendam voluntatem ipsius, faciendo in vobis quod est acceptum coram se, per Iesum

Ephel 5.10. Reddite gratias de omnibus Deo & Patri.

#### THESIS III:

Perseverantia, ordinenaturæ & causarum, ut estectus verus & germa\* nus, sequitur electionem & justificationem : respectu vero notitia, sensus, & conscientiæ nostræ fatemur, pro modo, incrementis & soliditate perseverantia, patescere arcanum Electionis: & ultimum actum perseverantia esse ultimam dubitationem carnis, & hestitationum debellationem atque victoriam.

Apoc.22.x1. Qui justus est, justificetur adhuc, qui fanctus est, sanctificetur adhuc. Et Matth. 13. 12. Habenti dabitur, ut abundet.

2. Pet. i. 10. Studete vestram vocationem & electionem firmam efficere: Si enim hoc fece-

ritis, nunquam impingetis.

1, Ioh.3.19. Ex hoc cognoscimus nos esse ex veritate, & confirmabimus corda nostra coram ipso: quia amamus fratres, seimus nos esse translatos à morte ad vitam. Et vers. 24. Qui custoditipsius mandata manet in ipso, & ipse in illo: Et ex hoc novimus ipsum manere in nobu, ex Spiritu, quem dedit nobis.

## Thesis ÍV.

Quicunque non vult perseverare, scandalizatur, remitrit studium, deest gratiæ Dei, ditfluit, seipsum subducit, ad posteriora regreditur, admittit denuo Diabolum semel exturbatum, relabitur in statum universalem peccati, Dominum abnegat, Spiritum extinguit, ille ipso sacto sese nunquam vere electum ac justificatum fuisse prodit.

Matth. 15.12. Tum accedentes Discipuli ad Iesum, dixerunt illi, An seis, Pharisaos, audito hoc sermone, suisse scandalizatos? Et ipse respondit eis, Omnis planta, quam non plantavit Pater meus cælestis; eradicabitur.

Hebr. 10.38. Iustus ex fide vivet : si vero sese subduxerit, non complacet sibi anima mea

in ipso: Nos vero non sumus 🐷 500%, ad interitum, sed sidei ad silutem anima.

1. Iohan.2.19. Egressi sunt ex nobis: sed non erant ex nobis , namsi suissent ex nobis,mansissent utique nobiscum: sed egressi sunt ex nobis, ut manifest um sieret non omnes esse ex nobis.

Ioh. 13. 17. Si hac scitis, beati estis, si illa prastatis : non dico de vobis omnibus ; scio quos

Ioh. 17. 12. Servavi cos, quos dedisti mihi, 🕹 millus ex ijs perijt, nifi filius perditionis , ut Scriptura impleretur.

Rom. II.

Rom. II. 7. Electio obtinuit, cateri indurati fuerunt.

Phil. 3. 12. Persequor experiens, an ipse quoque apprehendam, cujus etiam rei causa apprehensus fui à Christo Iesu.

#### V. Thesis.

Tales sunt omnes acionagos, non habentes radicem vivam fidei, Christi corpori Ecclesiastico, & religioso, influxu quodam superficiali, tantum insiti, non vero mystico & arcano: quorum fides nunquam vera & solida, regeneratio nunquam absoluta partibus omnibus suis suit, neque cor vnquam intime & pernitissime occupatum & renovatum à Christo per Spiritum, neque unquam fructus germanos & durabiles, regni colorum, Deo probatos, protulerunt.

Matth. 17. 10. Id quod super petrosa satum fuit; Ille est, qui audit sermonem, & confestim cum gaudio excipit illum, at non habet radicem in semetipso, sed temporarius estraccedente autem tribulatione vel persecutione, propter verbum statim scandalizatur.

Ioh. 15.2. Pater aufert omnem palmitem, qui in me non fert fructum.

Matth. 25. 3. Fatuæ virgines non habent oleum in vasis.

Matth. 21.19. Ficus non habens fructus, etiam maledicente Christo folijs ipsis 🕻 🗸 🖜

Iudx 12. Nubes aqua inanes, δένδρα Φθινοσωρινά κακαρπα vocantur.

#### THESIS VI.

Veri fideles habent donum perseverantiæ à gratia, modo gratiæ efficaci conveniente, non bruto; sed vivo, voluntario, per continuum influxum in cor & voluntatem, quo & ipía Deo cooperatur in stadio decurrendo, & per sustentationem perpetuam Spiritus sancti adversus infirmitates carnis atque Diaboli machinamenta & infidias: adeo ut causa vera perseverantiæ sit ipse Spiritus sanctus voluntatem hominis regens, non voluntas ipsa, motu indifferente & naturali sua indole agens.

1. Ioh.5.18. Nosscimus quod quisquis natus est ex Deo, non peccat, sed qui natus est ex Deo, custodit seipsum, & malignus ipsum non tangit.

2. Cor. 7. 1. Habentes hasce promissiones, purificemus nos ab omni contaminatione carnis

& Spiritus, implentes nostram sanctificationem in timore Domini.

Phil. 2. 12. Implete vestram salutem cum timore & tremore: Deus enim est, qui efficit in vobis & velle & perficere pro beneplacito.

1. Pet. 1. 5. Virtute Dei per fidem custodimur in salutem revelandam ultimo tempore. 2. Tim.4. 17. Dominus mihi adfuit & roboravit me, & liberatus sui à manu leonis, & etiamnum liberabit me Dominus abomni malo opere, & servabit me, & adducet in regnum Suum cæleste.

Pfalm. 84. 6. Beatus ille, cujus roburinte est, & cui cordi funt itinera: de robore in robur incedens.

#### THESIS VII.

Perseverantia est imago, imo principium vitæ æternæ,&ista illam confequitur, ut adolescentia infantiam, virilitas adolescentiam, &c. per modum ordinis, non caufæ.

Ephel. 4. 15. άληθεύουπες in charitate crescamus per omnia in illo, qui est caput, Christo, in quo totum corpus, &c. donec perveniamus ad unitatem fidei, & cognitionis Filip Dei in hominem perfectum, admensuram adulta atatis complementi Christi.

#### THESIS VIII.

Vere fideles cum succumbunt tentationibus, & à Diabolo & carne vel seducuntur vel abripiuntur, non propterea totaliter deficiunt à Christo, spiritu, fide, nec dona eius omnia profundunt: quandoquidem peccatum, quantumvis atrox non statim abrumpit vinculu nostri cum Christo: quod fola impœnitentia finalis, delectatio & obduratio intima, & gloriatio in malo, & peccatum in Sp. Sanctum præstarent, si in electos cadere possent.

Luc. 22. 32. Rogavi pro te, Petre, ne deficiat fides tua.

Matth. 17.20. Arundinem quassatam non confringet,& linum fumigans non extinguet.

Zach. 3. 2. Annon est hic titio ereptus exigne?

Matth. 16.18. Porta inferorum non pravalebunt adversus Ecclesiam.

Píal. 130: 3. Si attendis adiniquitates, ô Domine, quis confiftet? sed penes te est propitiatio, vt timearis.

I. Ioh.2. I. H.ec scribo, ne peccetis: quod si quis peccavit, habemus advocatum apud Patrem

Iefum Christum justum.

Ioh. 17. 13. Ego sum in eis, & tu es in me, ut ipsi consummentur in unum, & ut mundus cognoscat, te missse me, & te ipsos amasse, ut amasti me; Nonoro, ut tollas de mundo, sed ut custodius ipsos à Malo.

Luc. 15. 18. Filius prodigus, inquit, Redibo ad Patrem meum, & dicam ipsi, Pater mi, pec-

tavi in calum, of in te. Ergo adhuc Pater.

Hol. 11.7. Rediboad maritum meum priorem. Ergo adhuc maritus.

Apoc.3.8. Dedi oftium apertum coram te,quia habes parum virium, & servasti verbum meum, nec abnegastinomen meum.

Iohan. 14.16. Dabo vobis confolatorem alium, qui vobifcum maneat in perpetuum.

Pial.30.6. Ira Dei est momentum, sed benevolentia eius est vita.

1 Itai. 54. 7.8. Ad momentum reliqui te, abscondi faciem meamàte, in momento indignationis, sed misertus sum tui benignitate aterna.

Ilai. 59. 21. Hoc est fædus meum cum eis. Spiritus meus, & verbum meum nunquam rece-

dent à te, neque à semine tuo.

Ierem.32. 40. Indam timorem meum in cor eorum, ut non recedant à me.

I. Iohan.3. 9. Quicunque natus est ex Deo, non facit peccatum, quia semen Deimanet in ipso, neque potest peccare, quia natus est ex Deo.

#### THESIS IX.

Imo vinculum cum Christo, integrum virtute gratiæ Dei, conservatum in maximis lapsibus, est unica causa & principium redintegrationis per pœnitentiam: quod vinculum si abrumperetur, nulla daretur restitutio.

Hebr. 6.6. Si cadunt (id est omnimodo excidunt à Christo instatum generalem

peccati) impossibile est renovari adpenitentiam.

Iohan. 15.5. Extra me nihil potestis facere; si quis in me non manet, for as ejicitur, ut palmes,& exarescit,& ejusmodi palmites colliguntur in fasces,& projiciuntur in ignen,& com-

Marc. 11. 14. Ficus (cui maledicit Christus) statim exarescit, Sal infatuatus non habet quo saliatur, sed ejicitur for as, & proculcatur ab hominibus.

Matth. 25. verf. 30. Servus inutilis, cui aufertur talentum, projectur statim in tenebras exteriores exteriores, ubi est planetus es stridordentium. Conscientia cauterio inusta non potest reviviscere. 1. Tim. 4.3. Bis mortui & eradicati non restituuntur. Iud. 12. & Hos. 9: 12. Va ipsis cum recessero ab ipsis.

#### THESIS X.

Sensus vitæ spiritualis reparatio, pacis & gaudij conscientiæ restitutio, sanatio membri Christi graviter per peccatum sauciati, non nisi per pænitentiam recuperari potest. Illa vero constare vel dari non potest omni excussa side, & vita spirituali, quæ per illam à Christo hauritur: cujus vitæ est proprium, dolere, remedium sitire, & quærere, sanitatem à sanitate trahere.

Ephes. 4. 19. Gentes alienata à vita Dei , etiam dolorem omnem conscientia amise-

Ioh.11.26. Qui vivit & credit in me, non morietur in aternum.

1. Cor.5.7. Expurgate vetus fermentum, ut sitis massa nova, sicut estis sine fermento. Et vers. 5. Incestuosus detur in manum Satana, ad destructionem carnis, ut Spiritus salvetur in die Domini. Ergo manebat Spiritus in eo, illa castigatione expurgandus.

Iohan. 13.10. Qui lotus est, eget tantum, vt pedibus abluatur.

#### THESIS XI.

Vere fidelis per Spiritum Dei intus habitantem, & operantem, novit sese esse verum membrum Christi, & iste Spiritus imprimit illi in corde veritatem promissionum Dei de Perseverantia, quæ in Verbo extant, quibus ille dubitationes & hæsitationes carnis exorientes vincit, atque in metu lapsus præsentis side recogitat se habere repagulum atque obicem objectum, gratiam nempe, custodiam, præsentiam Spiritus Dei; qui etiam infundit in ipsum donum timoris, sollicitudinis, prudentiæ, sidelitatis, quibus caveat à Deo tentando, imo ex mandato Dei, illis tanquam mediis ordinariis, sanctificatis, necessariis utatur ad perseverandum, neque unquam sensus perseverantiæ cum lascivia, audacia, ignavia carnis consistere potest. Labare fatemur & concuti sæpissime in fideli homine hanccertitudinem; ideoque nondum confirmatis gradatim & sensim viis Domini insistendum potius, quam immensa omnia illa perseverantiæ spatia uno sidei intuitu comple-Ĉtenda & antecapienda: At vero jam habentibus fenfus exercitatos propter habitum, quos Dominus post multas tentationes solari & munerari vult, illis per spiritum communem corporis Christi dat vim apprehendendæ vitæ æternæ, & de perseverantia sua sirmiter statuendi apud sese.

1. Ioh. 3. 24. Et 4. 13. Ex hoc cognoscimus ipsum manere in nobis, & nos in ipso, ex Spiritu, quem dedit nobis. Et Rom. 8.9. Nonestis in carne, sed in Spiritu, si modo Spiritus Dei habitat in vobiss sed si quis non habet Spiritum Christi, ille non est eius.

<sup>1.</sup> Cor. 2.10. Deus revelavit illa nobis, que oculus non vidit, cor. per Spiritum suum: nam Spiritus investigat omnia, etiam profunda Dei: accepimus Spiritum non mundi, sed Spiritum qui est à Deo, ut noscamus illa, que nobis donata sunt à Deo. Paulus loquens Spiritu communis sidei, 2. Corinth. 4. vers. 13. dicit, Wihil nos potest separare à dilettione Dei, que est in Christo Iesu, Rom. 8.39. Et Philip. 1. vers. 19. Hoc mini cedet in salutem per vestram

vestram deprecationem & per suppeditationem Spiritus Christi: secundam intentam exspe-Etationem & spemmeam, quod in nulla re pudefiam, sed cum omni dicendi libertate, ut semper, staquoque nunc magnificabitur Christus in corpore meo, per vitam aut per mortem.

Ephel. 1.13. Oblignati estis Spiritu Sancto promissionis, qui est arrhabo hareditatis nostre

in redemptionem acquisitionis.

Ephel. 4.30. Ne contristate Spiritum Sanctum Dei, quo obsignati estis in diem redem-

ptionis.

I. Tim.6. II. At tu, vir Dei, fuge ista & sectare institiam, pietatem, sidem, charitatem, mansuetudinem, patientiam: Certa bonum certamen sidei, apprehende vitam aternam ad quam vocatuses. Etvers. 17. Mone divites inseculo præsenti, ne sint animo elato, neque spem ponant in incertitudine divitiarum sed in Deo vivo, sint benefici, divites operibus bonis, faciles ad impertiendum, nowwww. thefaurizantes sibi bonum fundamentum in posterum, ut apprehendant vitam aternam.

Ifai. 33. 15. Qui ambulat in institia, & qui proloquitur insta, qui respuit avaritiam, injuriam,&c. Ille habitabit in locis excelsis : receptus eius erunt monimenta rupium : panis dabiturizsi, neque desicientipsius aque. Videbunt oculitui Regem in decore suo, & contemplabun-

tur terram longinguam.

Pfal. 112. 6. Iustus nunquam commovebitur, nihil timebit: cor ipfius firmum est, confidens in Domino: Cor ipsius suffultum est, nec quicquam timebit.

#### XII. THESIS

Doctrina hec de Perseverantia, quæ est verum peculium animarum piarum, sacrarium penitissimum Dei, in quod introducit suos, à quo arcentur omnes profani & carna es, κέλυσμα currentium, solatium laborantium & anhelantium & labentium, non convellit Religionis veræstudium, nec pietatis sollicitudinem labefactat: imo contra statuimus, perseverantiam absolute negantes, adversari aperto Verbo Dei : illam vero alii fundamento superstruentes, quam Electioni æternæ & gratuitæ Dei, & alij causæ perpetuæ attribuentes, quam efficaci Spiritus Sancti operationi, custodiæ, præsentiæ in corde ipso, esse in Dei majestatem injurios, perseverantiæ tantam molem luto atque arenæ, quale est voluntatis humanæ arbitrium, imponere, penitus convellere consolationem, facrilegos homines facere, atque adeo ipsam omnino Perseverantiam è medio tollere.

Ierem. 17.5. Maledictus qui ponit carvem brachium suum, erit ut myrica: Benedictus qui confidit in Domino, cuius feducia est Dominus.

Pial. 115. 1. Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam propter benignita-

tem & veritatem tuam.

Iacob.1.17. Omnis bona donatio & donum perfectum est ex alto descendens à Patre lumi-

num, apud quem non est mutatio, nec obumbratio revolutionis.

1. Cor. 1. 7. Nullum donum vobis deest, exspectantibus manifestationem Domini nostri Iesu Christi, qui vos etiam confirmabit usque ad finem inculpatos, in diem Domini nostri Iesu Christi: fidelis est Deus, à quo estis vocati in communionem Filysui, &c.

## Heterodoxa hac reijcimus.

PErfeverantia non est proprie donum Dei, nec estectum Electionis, sed habet caufam propriam voluntate hominis, nativa sua indole libere & slexibiliterad utrumque agentem: imo ordine causarum perseverantia antecedit electionem, nec ullus dici potest electus complete, nisi qui ad sinem usque perseveraverit. Fideles

Fideles veri in peccatis carnis fidem totaliter amittunt.

Fideles veri possunt peccare in Spiritum sanctum & mori in æternum, & ita sinaliter excidere.

Nulla datur certitudo Perseverantia, nisi per revelationem specialem. Doctrina de Perseverantia, est doctrina pietati & religioni pernitiosa.

Hæc, atque alia eiusmodi, ex doctrina de Libero Arbitrio promanantia, toto pe-&ore rejicimus: atque géneratim dogmata nova, quibus Electio æterna Dei, Mortis & Satisfactionis Christiesficacia & applicatio; Spiritus Sanctiintra hominem operatio:Perseverantia ipsa, & totus generatim hominis spiritualis status, à naturali voluntatis indifferente & ad utrumque flexibili motu & inclinatione pendere conflituiturs damnamus; Et, invocato Dei nomine, in ipfius timore, sententiam rogati, Ecclesie nostræpublico, & nostro privato nomine, repudiamus & aversamur: quippe quæcontra Scripturas manifestas, contra consensum antiquitatis purioris, & Ecclesiarum omnium vere Reformatarum, gloriam Dei obseurent, fundamentum salutis reddant fluxum & inftabile, confolatione omnem tollant, Paparum interiorem revehant, Pelagianam hærefin recoctam & interpolatam denuo obtrudant, nervum & arcum Papatus, liberi nempe Arbitrij idolum, adversus Gratiam, in altari cordis reponant, efficacem influxum & operationem Spiritus Sancti in cor, negent; enervent doctrinam suavissimam de nostri cum Christo spirituali unione, vita, worsand: vetus fædus operum cum Novo Gratiæ & Fidei confundant, hominem denuo Christo avulsum libi reddant, & in immensum dubitationum, agitationis, desperationis barathrum conjiciant, & Ecclesiam triffilmo Schilmate conscindant & saccrent, & inanibus @ 30,21 alei βais & κενοφωνίαις finceritatem Euangelij adulterent. A Deo Opt. Max: veris suspiriis, resipiscentiam aberrantibus, & errorum doctoribus exoptantes, & harum Provinciarum Illustriss. Rectoribus eum animum, ut fortiter & sancte expurgationi istius pestiferi fermenti incumbant, & Ecclesias alias omnes periculo ejus contagij liberent.

# De Quinti Articuli REMONSTRANTIVM Qui est,

## Qui est,

De Perseverantia Sanctorum,

An vere regeniti vniversali Apostasia Spiritum Gratia penitus queant excutere, & se bonis omnibus calestibus spoliare.

۲

Uum Sanctorum perseverantiam dicimus; per Sanctos quidem intelligimus omnes & solos regenitos, quos, scilicet, Deus per verbum & Spiritum suum salvisicæ sidei, spei & charitatis dono affecit; nomine perseverantiæ autem eam constantiam & stabilitatem, ut, qui semel Filij Dei esse experunt per regenerationem, etiam Filii maneant, atque ita certo hæredes ejus evadant. etsi in obedientia, quantum ad partes & gradus aliquos, subinde ad tempus desiciant; & hactenus perseverationem suam interrumpant. Hi sunt, qui ad illam sententiam; Qui perseveraverit ad sinem, salvus erit, assumere possume & debent: Nos per Dei gratiam perseverabimus, & concludere, Itaque salvi erimus.

II.
Ut scilicet creationi annexa est conservatio in natura, ne res conditæ in nihilum relabantur; ita recreationi seu regenerationi adheret conservatio in gratia; ne illi, qui in Christo sacti sunt novæ creaturæ, in statum non-siliorum seu plane extraneorum hominum recidant, & penitus iræ silij evadant.

Iraque

#### Ш

Itaque pronunciamus, vercregenitos non tantum debere perseverare, sed etiasit posses velle per virtutem à Deo datam perseverare. Quod debeant, patet, 1. Quia Deus mandat, 2. Thess. 2.15. 1. Cor. 16. 15. 1. Tim. 3. 14. Iohan. 15. 4. 2. Quia Leus perseverantibus præmia promittit, Levit. 26. 3. 2. Cor. 6. 16. Iohan. 5. 11. & 31. Ioh. 15. 7. Matth. 10. 12. Et 24. 13. Quod possinta e velint, colligitur ex eo, 1. Quia Deus ipsis a dexteris est, Rom. 8. 31. 2. Quia Deus ipsis vires subministrat, Philipp. 4. 13. 3. Quia Spiritus Sanctus in ipsis habitar.

#### 1 V.

Idque adeo verum est, ut neque possint seduci in interitum, Matth. 24.24. Iob. 10. 28.29.

#### V

Hincest, quod renati certo perseverant, & vitam æternam consequuntur, Rom. 8. 30.35. Iohan. 10.27.28.

#### VI.

Huius perseverantiæ sirmitas pendet ab immutabilitate divini consilii, quo electos suos per & propter Christum, & in coac cum eo certo servare constituit, & adversus omnia obstacula in via vitæ ad beatammetam perducere.

#### VIL

Et hoc ipsum pertinet ad gloriam Dei redemptoris nostri, quem nos electos, non solum merito, sed & efficacia salvos facere credimus, & profitemur.

#### VIII.

Absque hoc beneficio si sit, nullatenus in secundo Adamo feliciores erimus, quam fuimus in primo: quippe in isto acceperamus justitiam & salutem mutabilem, &, ut possemus, quod vellemus: inillo autem accipimus immutabilem, ut & possimus quod volumus, & velimus quod possumus; quantum tamen labilis huius peregrinationis conditio & welvista patitur.

#### IX.

Cæterum renati, quantum vis alacriter militent adversum peccata, tamen & multa & magna carnis imbecillitate laborant, cui quidem, spiritu divinitus excitato, oblu-stantur, crebro tamen à cupiditatibus carnis se vinci patiuntur, ad Rom. 7.19. 22.23224. Genes. 12.0. Genes. 19.30. 2. Sam. 12.9. Matth. 26.30. Gal. 2.14.

#### X

His talibus peccatis Deum gravissime offendunt, &, quantum in ipsis, æternæ damnationise faciunt obnoxios, ex ea nunquam emersuri, nisi remissis peccatis, Christi justitia eis à Deoimputaretur, ipsique ad serium veræ pænitentiæ studium converterentur.

#### ХÎ.

Quando renati hunc in modum peccatis suis Deum offendunt, quantum in ipsis est, se gratia Dei excludunt, Spiritum contristant, bonam conscientiam, cordis puritatem, satitiam Spiritus, sensum consolationis, ardorem audiendi Verbum Dei, precandi ac Deum religiose colendi, aliaque plura Spiritus Sancti dona amittunt, & iram Dei ex adverso, angores, & pavores conscientiæ patiuntur: communis experientia id nos docet.

#### XII.

Attamen vere renati nunquam co usque exorbitant, ut universali apostasia à Deov 3 prorsus cipiatur,&

prorfus deficiant, hostilieum odio prosequantur, atque assectata malitia, diaboli m morem, peccent, omnibusque exlestibus bonis se expolient. Nullum enim exemplum talis Apostasia ex S. Literis asserti potest.

#### XIII.

Quapropter & nunquam ex gratia ac favore Dei penitus excidere queunt: sed ita Deus eorum peccatis irascitur, ut ipsos tamen ceu filios non oderit, sed castiget, ne siant rejectanei. 2. Sam. 7.14. Psalm. 89. 33. 34. 35.

#### XIV.

Abussus vero huius doctrinæ præcipue cavendus est duplex: unus ne in peccata labamur, alter, ne in eis maneamus: potius vero, quo certiores sumus de Dei benevolentia, eo acrius nos ad omnia nostra ossicia excitemus.

#### XV.

Ut lapfus caveainus, femper ob oculos nobis ponemus, quod Deus gratiam suam his mediis & non aliter in nobis velit confirmare, ut attendamus ad divinam iustitiam & sanctitatem, adhibeamus juges preces, Verbi divini meditationem, Baptismi sulvide Vrsin. scepti memoriam, S. Cænæpium frequentemque usum, sobriam vitam, sugam munsoco de Sp. danæ conversationis & similia; adeo ut, qui ista secure usque ad sinem negligunt, se ex regenitis & Dei siliis non essentiant,

XVI.

Ut autem à lapsibus resurgamus, considerabimus divinam misericordiam, mentem convertemus ad immensum precium mortis Christi, lubenti & grato animo piorum hominum admonitiones admittemus. & c.

#### XVII.

Hec doctrina, & sic credita, & sic quoque tractata, gratiæ Dei plenitudinem & constantiam commendat, securitatem carnis comprimit, & in filiis Dei convenientem timorem atque siduciam sovet & conservat: ut nos regeniti & adoptivi filii Dei, indolem & persectionem unigenti Filii Dei pro modulo nostro imitemur, & membra illi capiti assimilemur.

## De Quinto Articulo REMONSTRANTIVM อิสเหลเตร.

T

A Sfertio Quinti Articuli duas principales partes habet. Prior facultates & fecuritatem falutis fidelium afferit; posterior eandem in dubium vocat.

#### 11.

Prior pars tria docet, 1. Eos, qui Christo vera fide insiti, ac proinde vivissicantis ejus Spiritus participes sacti sunt, sufficienter instructos esse viribus, quibus adversus Satanam, peccarum, mundum, suamque carnem possint pugnare, atqueadeo etiam victoriam ab eis referre.

2. Iesum Christum ipsis per Spiritum suumin omnibus tentationibus adesse, manum porrigere, eosdem sulcire ac consirmare.

3. Nulla fraude aut vi Satanæ seduci, aut ex Christi manibus eripi posse, juxta promissionem Christi, Johan. 10. 28.

#### $\mathbf{H}\mathbf{I}$

Posterior pars ambigit, an iidem non possint per socordiam, ut loquitur Apostolus, Hebr. 3. vers. 6. 14. Τω δεχω δ τως το εμείνες χεις εκαωλέτω ψ, præsens seculum iterum amplecti, à Sancta Doctrina ipsis tradita recedere, bonam conscientiam amittere, gratiam-

gratiamque negligere, Et ait: hoc esse prius accuratione ex S. Scriptura examine in-Bert. Coll. quirendum, quam nos illud possemus alios cum πληροφορία animi nostri docere. paga n. Belg 296.

#### IV.

At shistatria, quæ priori parte Articuli continentur, Remonstrantes vere & exanimo asseruerunt, de hoc ambigere nec poslunt, nec debent. Si enim illi, qui Christo inserti sunt, abunde instructi sunt viribus, ad victoriam de Satana, mundo, & carne, & Christus in omnibus tentationibus illis adest & manum porrigit, &, ut nulla Satanæ fraude vel vi possint seduci & ex manubus cius eripi, eos consirmat; quomodo, (obsecto) dubium esse potest, quin illi & facultatibus à Christo sibi datis & cius dem a sector & constrantione adjuti ac freti, initium sui esse in Christo nunquam sint deserturi, & à fide desecturi, & à gratia destituendi? quid hoc aliud ess, quam secum dissidere?

#### V.

At dicent, non absolute, sed cum conditione se affirmasse. Christum side vera sibi insitis Spiritussio adesse, manum porrigere, cosque confirmate, sincempe ad pugnam parati sint, eius auxilium deposcant, sibique ipsis non desint. Hanc autem conditionem à multis non præstaria

#### Vİ.

Hæc exceptio non tribuit omnem debitam laudem Deo, Christo, & Spiritui S, quasi vera side Christo insitos facultatibus gratiæ resistibilis quidem instruat, ad pugnam vero paratos non reddat, sed adeo supinos esse paratur, ut auxilium esus non perant, sibique ipsis desint:

#### VIÌ.

Divinæ promissiones longe aliud ostendunt. Quantumvis enim pugna, preces, vigilantia, similesque conditiones, quas exigunt, omnino necessarie sint ad perseverationem, tamen canon ponuntur à sidelibus, sed à Spiritu sanc o in sicelle us essimilationem, tamen canon ponuntur à sidelibus, sed à Spiritu sanc o in sicelle us essimilationem, sux a hac testimonia: Deut. 30.6. Circumeidet Dominus Deus taus cor tuum & cor seminis tui, ut diligas Dominum Deum tuum toto corde. Iereni. 32. 40. Timorem meum dabo in corda corum, ut non recedant à me. Quod citais B. Augustinus de Bono Persev. cap. 2. pro bono perseverantiæ explicat. His adde Ezech. 36. 27. Essi. 59. 21. Zach. 12. 10. 1. Cor. 1. 8. Phil. 1. 6. 1. Pet. 1. 6.

#### VIII.

Neque magni momenti est, quod dicunt, promissiones non esse absolutas, sed conditionales & stricte intellectas, excludere etiam minima sanctorum peccara. Promissiones enim de ipsa conditione sidei, precum, perseverantiz in sidelibus per Spiritum sanctum essicienda diserte loquuntur.

#### IX.

Nee sequitur, conditionem non promitti, tanquam à Spiritus ancto in nobis efficiendam, quoniam præcipitur & exigitur à fidelibus. Nam præcipitur etiam, ut Deum timeant, ut ipsi adhæreant, ut in vijs ipsius ambulent, & tamen Deus pollicetur, se id daturum, se effecturum.

#### X.

Nec tamen promissiones illæ, Sanctorum lapsus & peccata excludunt, sed lapsos à ruina erigunt. Nametiam adhæc quandoque diserte extenduntur, Psal. 37. 24. Psal. 89. 34.

#### XI.

Quare si prior Articuli pars est vera & certa, uti verissima ac certissima est: falsa

pag. 356.

pag. 359.

pag.360.

pag. 361.

pag. 362.

pag.363.

omnino est pars posterior, quippe que priori aperte contradicit: id quod est manifestum malæ causæargumentum.

#### XII.

Neque hanc contradictionem effugiunt, negando, se perseverantiam sanctorum in dubium vocare, sed de ea accuratiorem institutionem postulare, quoniam in tota Collatione de Perseverantia Sanctorum ita disputant, ut quod in priori parte huius articuli verum & certum statuerint, non modo dubium & incertum, sed & manifeste falsum & impium esse contendant: ut jam nihil dicamus de ipsorum Thesibus, & 5. Articuli Declaratione, quam Synodo exhibuerunt.

#### XIII.

Præterea ut plausibilius disputent, sæpe in Collatione dicunt nos docere; qui se-Coll. pag. mel crediderunt, cos nunquam posse labi, neque lapsuros, sed persuasum sibi habere, 354.403.404. quicquid peccent, se nunquam posse sidem amittere & gratia excidere, sed inevitabiliter perfeveraturos & falvos futuros, atque hune perfeverantiz modum duntaxat fe in dubium vocare & impugnare.

#### XIV.

Huc septem argumentorum ordines dirigunt:

Quia ex se veræ pietati & bonis moribus obsit, seu quia eius prædicatio siz pag. 353. feandali plena.

Quia media exhortationum, mandatorum, promissionum & comminationum, carumque ufum evertat.

Quia præmonitiones Spiritus sancti de fallacijs & fraudibus Satanæ cavendis cnervet.

Quia multostotaliter & finaliter defecisse exempla doceant. Quia multi fideles graviter lapfi in ea peccata, quæ cum fide confiftere ne-

queunt, in Scripturis legantur. Quia hoc dogmate posito, omnes baptizati infantes sidelibus parentibus nati servarentur.

7. Quia multi ex fidelibus ijs fese flagitijs obstringant, ut excommunicentur & Satanæ tradantur.

#### XV.

Ad hac breviter respondemus, & quidemad 1.

Si doctrina Perfeverantiæ offendiculum & licentiam patit, tum Prophetæ & Apostoli erunt accusandi, qui eam Ecclesia commendarunt, neque illi habuerunt calcar ad pictatis studium. At hocabsurdum est, Ergo & illud.

Ad 2. & 3. His medijs studium & certitudo Perseverantiæ in renatorum animis

fovetur & roboratur.

Ad 4. At hi vere renati, & viva Ecclefix membra nunquam fuerunt. 1. Ioh. 2. 19. Ad 5. Nihil Mofis, Aaronis, Davidis, Saulis, Iudæ & aliorum exempla hic faciunt.

Nam hi aut non fuerunt vere regeniti, aut tandem resipuerunt & servati sunt.

Ad 6. Α'νακόλυτον est quanquam id in ijs qui in infantia moriuntur confidimus,

ficut ad 1. Articulum dictum est.

Ad 7. Excommunicati non funt eiusdem census. Alijrenati sunt, & hi, etsi peccatum luant cenfura Ecclefiaftica, tamen manent in interiori communione fanctorum per fidei vinculum, quod externo offendiculo non penitus abruperunt: alijnon renatifunt, qui si renascantur, tandem perseverant, si non renascantur, inter profanos censeri debent.

#### XVI.

Cæterum, si qui aliud nihil in hoc capite impugnant, ij rationem nullamidoneamhabent, quare Ecclesias inquietaverint. Nam hoc ipsum non solum ut dubium, sed etiam ut falsum & offendiculi plenum rejicimus, improbamus, & ex Ecclesia Dei eliminamus.

Quare.

#### XVII.

Quare male faciunt, quod nobis dogma affingunt, quod pro nostro neutiquam agnoscimus: & septem rationibus præsatis falsum illud dogma quidem destruunt; sententiam vero nostram nullatenus attingunt; ut in Coll. ostenditur. pag. 36.

#### XVIII.

Coronidis vice apponimus ac repudiamus præcipuos circa hanc doctrinam quotumcumque.

## ERRORES.

1.  $\mathbf{P}^{\text{Erfeverantia}}$  est uniformis ac æquabilis, nulloque peccati actu interrupta conftantia in fide & obedientia.

2. Quotiescunque vere fideles opus aliquod carnis committunt, totics veram fidem totaliter amittunt. Lapsis post Baptismumnon est spes resipiscentiæ restaurandæ & veniæ consequendæ.

3. A fola hominis voluntate pendét Perseverantia.

4. Petseverandi potentia, non autem ipsa voluntas fidelibus datur.

- 5. Perseverandi facultas & voluntas, non est estectum electionis ad salutem, sed electionem antecedit:
- 6. Perseverantia non est donum nobis morte Christi partum, sed tantum o'latum.
- 7. Horribilia peccata, quæaliquando fideles admittunt, funt tantum infirmitates.
- 8. Nullus regenitus in hac vita potest este certus de Perseverantia absque speciali revelatione.
- 9. Doctrina de Perseverantia certitudine est vera pietati & toti religioni persiticiosa per se.

10. Dubitario de perseverantia est laudabilis & utilis.

11. De perfeverantia poslumus esse certi absque vigilijs, precibus, alijsque sanctis exercitijs, ossicium nostrum negligentes.

12. Fides temporaria non differt specie à salvisse & durante.
13. Nullum els principium unde duratio fides necessario sluar:

14. Perseverantia potest aliquorum fidelium esse extraordinarium privilegium & donum, non est autem commune omnium.

15. Ex doctrina de perseverantia non nascitur pietatis affectus.

16. Nusquam in Scripturis legitur, Deum vim conservatricem fidei constantiæ inserere velle hominis voluntati.

17. Fidelis de sua salute certus esse non potest.

18. Non est homini necessarium, ut sciat, se perseveraturum esse.

## Fugienda loquutiones alia ut falsa, alia ut incommoda adificationi.

H Ominem ne quidem volentem posse amittere sidem.

Fatalem esse perseverandi necessitatem: quum regenerati peccant, id inde esse, quia gratia aliqua eis subtrahatur: desertionem divinam praviam esse causam, eur homines desinant obedire Deo.

Nullis flagitijs renaros fidem perdere: peccata non posse separare à gratia Deis credentes non magis posse studium perseverandi amittere, quam Æthiops colorem mutare, aut mas aut semina sexum abjicere.

Vere fideles non posse deliberato consilio peccare, sed tantum exignorantia & infirmitate:

## CONCLVSIO Iudiciorum Nostrorum

De V. Articulis.

A Tque hac de quinque famosis Articulis, quorum varijs disputationibus non tantum ad recepta Orthodoxa Confessionis depravationem, verum etiam charitatis & concordia, olim in his Regionibus merito ad exempli laudem prædicata, imminutionem & destructionem, cum publico fidelium luctu & dolore itum est. Nostram sententiam quidem breviter diximus. Si uspiam opus sit, quadam à nobis explicari aut probari plenius: non patiemur in nobis sidem, sinceritatem & industriam, prout Deo juratos decet, desiderari.

Quid autem deinceps facto opus sit; & prudentiores rectius dicent, & Illustres ac Præpotentes Magistratus, nobis quoque non monentibus, pro sua pietate & prudentia dispicient. Hoc interim non dubitamus; Deo omnia sapientissime & agenti & permittenti, id propositum esse, ut latior in posterum ædisicandi & proferendi regni Christi area pateat, & ex omni parte vitia incuriæ nostræ emendari possint.

Duo in dicendis sententijs nostris spectare justi sumus; veritatem divinam, & pacem harum Provinciarum. ad utrumque exigitur in primis simplicitas & sinceritas, ut contenti ea doctrina, quæ nobis siduciæ erga Deum & perpetuæ humilitatis ac pietatis sit magistra: speculationes, quæ rixas & contentiones pariunt, esfugiamus.

Id Caput rei est, ut nulla nobis doctrina arrideat, quæ Deum parvum & Flominem magnum esticiat, & non semper in illud Apostolicum resolvatur, Qui gloriatur, in Domino glorietur. Multa sunt arcana in terris, quorum cognitionem melius in cœlestem spirituum consummatorum panegyrin disferremus, & interim in puritate cordis & constante dilectione Deum coleremus.

Certe providendum est, ne sub libertatis prophetandi titulo licentia modum juistum supergressa, teneram & latam Ecclesia segetem inundet & sussione. Controversia de Religione, ipso Verbo nos monente, religiosa sunt tractanda, & justo cum discrimine ae delectu; non ut alij alijs agre faciamus, sed mutuo nostris saboribus saveamus, necessaria à non necessarijs, probabilia à minus probabilibus distinguamus; qua sine aquitate nunquam vel in Ecclesijs vel in Scholis ulla pax sperari

potest. ...

Ad res præsentes autem quod attinet, merito nos socios asseribimus ijs, qui his altercationibus hactenus Ecclesias turbatas adeoque convulsas esse graviter indoluerunt. Et non possumus non judicari, gravi crimine se obstrinxisse eos, qui temere & leviter dederunt atque arripuerunt hasce lites, quas in ipso exordio statim oppressas oportuit, & certa moderatione ad divinas literas exacta, scandalorum extrema prohibita & impedita. Optaremus equidem eo rem deduci posse, ut sublato omni schismate & dissidio, Ecclesiarum doctores & auditores in unitatem revocarentur. at non videmus, quomodo ad falutarium confiliorum effectum hactenus per fratres citatos perveniri potuisset: nec dissimulamus vereri & nos, quod sub Articulis in Controversiam deductis peius aliquid lateat, quod in suum commodum Satanas vertere cogitaverit: multis quoque & Fratrum & Auditorum ignotum minimeque spectatum. Quid autem de singulis statuendum judicaverimus, quosque errores excludentes existimemus, scripta nostra ostendunt. Summa huc redit, Deum esse, qui homines in perditione aquali positos mera sua gratia & iudicio discernat. & ad passionum Christi fructum vocet quos vult, eisque merita illius applicet. Fidem in his per Verbum & Spiritum fuum, divina ac paterna efficacia ipforum vitiositatem vincente, adse inclinatis & tractis generet, eosque ad beatum finem certo ac perpetuo conscrvet. Ideoque à veritate & gloria Dei & fidelium solatio atque officio alienum esse, opinari, quod gratia electionis ab hominis arbitrio pendeat, quodque ipie gratiam satisfactionis meritorumque Christi, & gratiam regenerationis totiusque spiritualis conscruationis, quasi in potestate sua habeat, ut voluntas

nostra,

nostra, omni Dei consilio ac decreto alioquin in incertum casuro, colophonem

imponat.

Exaudiat omnium nostrum vota Deus, ut in afflictorum conscientijs pax revirescat, & omnibus odiorum atque simultarum fibris elisis; amænissima germinatione, concordia revalescat: muniat etiam Dei clementia adversus præsentia & sura pericula omnia, harum regionum statum, ut in eis oppugnandis Satanas & Antichristus deinceps quoque omnem operam ludant, & omnia sua consilia atque vires cum pudore suo & æterna gloria Dei Servatoris nostri atterant, & apud nos maneat vis atque usus angelici illius hymni, Gloria in excelsis Deo, & in terra pax, in homines benevolentia.

Subscriptum subsignatumque erat,

Deputati Reip. Bremensis,

#### THESES

## Embdanorum,

Sententia Remonstrantium de Apostasia Sanctorum; & fidelium de sua salute dubitatione, quam in Articuli V. tractatione profitentur, opposita.

Quibus adjuncta est consideratio eiusdem Articuli.

## THESIS I.

Ratia Dei erga homines, interna, movens (ut in tractatione quarti Articuli diximus) distinguitur in primam & secundam. Prima est, qua è statu peccati efficaciter vocamur, & in statum gratiæ transferimur. Secunda, qua in statu Gratiæ corrobamut, dirigimur, conservamur, ur perseveremus ad sinem.

2. Perfeverantia hæc in vera fide ad vitæ finem, est a donum Dei, quo primam a Ro. 11. 29. gratiam electis in regeneratione datam, sic in ijsdem b conservat, auget & consirmat, Phil. 2. 13. ut c finaliter in ea permaneant, ita ut gratiam Dei, sidem qua donati sunt, & Spiritum b Ro. 16.25. sanctum, nunquam in hac vita penitus excutiant, & à Christo prorsus excidant. c Mar. 24.

3. Confishi autem electorum perseverantia, d tum in perpetua eorum voluntate 24. perseverandi in bono, qua donantur in regeneratione: e tum in actuali quadam boni Luc. 22.32. ad finem usque persecutione, quæ modo remissior est, modo intentior, prout Sp. S. Ioh.10. 28. speciali gratiasua, aut esticacius aut remissius in ijs operatur.

Rom. 8. 35.

4. Errant hic errorem magnum Remonstrantes, qui 1. negant, Perseverantiam 2. Cor. 1.21. esse donum Dei, & esse este etum unici ac æterni illius decreti, quo Deus singulares per- Ephes. 4.30 sonas, nulla conditione obedientiæ circumscriptas elegit. 2. Sed eam exsecundo illo, Phil. 1. 16. quod constituunt, decreto sluere, quo decrevit Deus credentes jam, & medijs ad 1. Pet. 1.5. perseverandum institutis rite utentes, non descrete, priusquam descratur ab ipsis. 1. Ioh. 2. 19. Epist. ad VVal. p. 74. Remonstrant. citati in Thess. de 5. Art. Thess. 1. Coll. Hag. Belg. 27. pag. 343; circa sinem, Brand. pag. 407. lin. 4.

5. Quidnam vero ipsissit Perseverantia, his verbis explicant: Imo ne dorum Dei e Phil. 2.13; est proprie, sed est conditio requisitanovi & gratiosi sederis, quam Deus pro liberrimo suo atbitrio, inter multas possibiles præscripsit, & ante peremptoriam electionem ac peccatorum remissionem in homine prærequirir, quamque homo habitu sidei & obedientiæ per crebros credendi & obediendi actus acquisito, sacile præstare potest,

accedente

accedente autem interno Spiritus fancti auxilio & folatio, etiam præstare vult, & plerumque præstat, Vide Declar. 5. Articuli Remonstr. Citat. pag. 7. & 8.

6. Hac omnia eo spectant, ut gratiæ Dei in nobis efficaciter operanti, quod ipsius eft, detrahant, humanævero voluntati & viribus id tribuant, quod ipfis nequaquam

competit.

7. Causam efficientem perseverantiæ in nobis, Scriptura Deum esse docet, Iustus, inquiens, cum ceciderit non prosternetur, quia Ichova sustentat manum cius, Pfal. 37. 24. I sque ad canitiem portabo vos, Isai. 46. 4. Misericordia mea à te non recedet, Isa. 54. 10. Timorem meum dabo in corde eorum, ut non recedant à me; lerein. 32. 40. Roberabo eos in Ichova, dicit Ichova, Zach. 10. 12. Ficri non potest ut seducantur electi, Matth. 24. 24. Qui venit ad me, nequaquam esuriet, nec sitiet unquam, Ioh. 6.35. Deus est, qui efficit in vobis & ipfum velle, & ipfum perficere, Phil. 2. 13.

8. Remonstrantes, contra Scripturam, duplicem Perseverantiæ causam statuunt: Supernaturalem unam: Physicam alteram, ad hune modum ad Wal. pag. 73.74. seribentes. Profitemur folam Dei gratiam effe perfeverantiæ caufam fupernaturalem, quæ facit ut voluntas nostra perseverare possit & velit. Et paulo post: Nihilominus. tamen voluntas proxima & fola est perseverationis causa physica, quia voluntas perfeverat in fide & pietate, non Deus, & perfeverat libere, secundum voluntatis

humanæ in hoe vitæstadio indolem ac proprietatem.

9. Porro tenendum est, quinam ij sunt, de quorum perseverantia hie agitur. 1. Primum enim non funt illi, qui fimplici quadam notitia præditi, credunt vera esse quæ S. Scriptura continentur; Nam hæ fides tantum est historica, quæ nisi ulterius

procedat, fides mortua & Diabolis communis dicitur. Iacob. 2. 9.

10. Secundo, nortunt ωεύσκωροι, Matth. 12, 21- qui cum gaudio excipiunt fermonem, sed radicem non habent, & tempore tentation is abscedunt, Luc. 8. 13. Tertio, neque funt ij, quorum mentes aliqua cognitione Euangelijfunt illuminatæ, & qui aliquem gustum doni cælestis perceperunt, & deinde prolabuntur, & ad pænitentiam non renovantur, Heb. 6.4. Sed Filium Dei conculcant, & sanguinem pacti profanum ducunt, Heb. 10. 29. Tales enim in Spiritum fandum peccant. De his omnibus hic non agitur, sed de vere fidelibus.

11. Vere autem fideles funt, qui vera, viva, justificante, fide; & Spiritu Dei, quo adoptamur in Dei Filios, & sanctificamur, & qui nobis est arrhabo hæreditatis sucuræ, præditi funt, Rom. 8. 15. 16. Eph. 1. 5. Quique radicati & superstructi sunt in Christo Iesu Domino nostro, Eph. 1. 13. Col. 2.7. Hae sides non extinguitur, non ex-

cidit, non evanescit totaliter neque finaliter.

12. Electi & veri fideles ac fancti, tameth Deo chari fint, frequenter tamen & graviter subinde peccant, & quidem contra urramque tabulam, ut exempla Aaronis, Davidis & Petri demonstrant. Quæ peccata si quis extenuare conetur, peccabit ipse.

13. Observandum tamen 1. Diversimode electos,& qui electi non sunt,ad peccass-l dum adduci. In eum namque qui electus non est, nec vere regenitus, princeps huius seculi semper aliquodjus haber, quo illum ad omnis generis slagitia impellit. 2. Cor.

4. 4. Eph. 2. 2. culusrei exemplum Iudas exhibet. Ioh. 13. 27.

14. In electo vero regenito, teste Apostolo, duo quasi homines consistunt. Vetus homo & novus homo. Eph. 4. 22. Col. 3. 9. caro & Spiritus, Rom. 8. 13. Gal. 5. 16. Internus & externus homo, 2. Cor. 4. 16. Rom. 7. 22. Internus, (hoc est, quatenus regeneratus est) Spiritum sanctum habet rectorem, ac delectatur lege Dei. Externus (hoc est quatenus non regeneratus est) habet carnem, ac delectatur lege peccati.

15. Hinc in electo, quando peccatum committit, certamen oritur, & tandem externus eius homo adversus internum quamvis reluctantem prægalet. Unde perspicuum fit, electum hominem, quomodocunque labatur, non tamen peccare toto arrimo, tota mente ac plena voluntate. Malum enim quod agit, neutiquam probat,

sed odit, & confentit interea legi Dei, quod bona sit, Rom. 7. 15. 16.

16. Ergo, fi peccata quæ ab electis admittuntur, refpicimus , funt quod ad focciem attinet, peccatis reproborum paria; in modo vero, quo ad peccandum inducuntur, plane imparia.

17. Reprobi enim cum tantum fint caro, animum & curam ijs, quæ carnis funt, intendunt, Rom. 8.5. toto animo plenaque voluntate peccant Rom. 6.12. peccatis delectandelectarant; & etiam cum ijs, qui ea faciunt, consentiunt; Rom. 1. 32. arque hoc mo-

do inimicitiam cum Deo exercent, Rom. 8.7.8.

18. Electi vero cum graviter labuntur, nunquam fine ulla lucta peccant : negue tota voluntate in peccata feruntur; neque toto animo ijs confentiunt: nen habentaffectus co modo, quo reprobi, peccatis implicitos: non delinguant ut mimicitiam cum Deo exerceant: denique etiamfi vispeccati inhabitantis in ipfis animadvertatur, peccata tamen regnantia & dominantia, plenum imperium in isidem non obtinent, Rom. 6. 12. Et 8. 1. 8.

19. Observando secundo; quam diversa admissorum peccatorum in electis & re-

probis effecta sequantur.

20. Reprobi ob crimina sua, a temota omni exceptione, damnantur. In belectos a Rom. 5.12. vero, etiamfi peccaverint, mors feu damnatio non cadit. Roproborum feeleta pu. Rom. 6.23. muntur tum inhocfeculo, tumin futuro: Electorum autempeccata tantum punit b Rom.8.1.33. Deusin præsenti vita, quainvis etiam acerbissime, ut in Davidis Historia videre est. 2. Sam. 12. 49.

21. Reproborum peccata Deus frequenter etiam novis peccatis punit, Rom. 1,24. indurat, & in reprobum fenfum tradit. Electorum vero peccata, absit, ut Deus novis peccatis puntat, quin potius tandem cos ad peccati perpetrati agnitionem, ad ieriam relipiscentiam, ad veram Dei invocationem, ad petitionem veniæ excitat, atque ita peccata prorfus ab ipfis transfert, ut 2. Sam. 2. 13. legitur.

22. Reprobi quando peccant, atque peccatum in ipfis dominatur, fidem eam, cujuscunque sit speciei, quam habent, cito amittunt: siquidem quam ore sucrunt profesti, nunquam vera & viva sides suit, sed tantum temporanea, Luc. 8. 13. infrugisera,

Iacob. 2. 14. mortua, Iacob. 2. 17.

23. Quando autem electipeccant, fidem quam confecutifunt, veram, non prorfus amittunt; quamvis ea quæ relinquitur, exigua fubinde fit, debilis & mortuæ fimillima, quod Petri exemplum manifeste evincit, Matth. 26. 70. 75.

24. Gravifilme hic errant Remonstrantes, qui plane contrariamsententiam pro-

fitentur, & mordicus tueri conantur. Sic enimferibunt:

25. Fideles qui cousque possunt prolabi, ut opera carnis & turpia slagitia comittant, illi possunt sidem amittere, & amiserunt illam, nempe ad tempus, si se convertant : in aternum vero, nisi se convertant. Coll. Hag. Belg. p. 304. in sine, Brand. 361. in sin. Irem, possunt in ijsdem petseverare & mori, & proinde finaliter excidere & petire. Thes. Remonstr. Citat. Artic. 5. Thef. 4. Coll. Hag. Belg. pag. 443. & 445. Brand. 504. & 506.

26. Huicerrori addunt alterum, de perpetua fidelium dubitatione de falute, fic scribentes: Vere fidelis, qui officio suo non deest, pro tempore presenti certus quidem esse potest: sed quomodo certus esse possit, se officio suo in posterum non desuturum, non videmus; nec ut hac dere certus fit fidelis, necessarium este arbitramur; Remoas!. Citati in Thesib. exhib. Artic. 5. Thesi. 8, quæ est inter dogmata quæ resiciunt. Item, dubitare num fimus ijdem femper futuri, qui nune, non obest, sed est laudabile, quippe quæ est causa anxiæ sollicitudinis, ut vitemus peccata. Coll. Hag. Belg.pag.346. in med. in response ad IVal. pag. 75. antemed.

27. Ex his duobus erroribus, nimirum 1. Quod vere credentes possunt finaliter perire. 2. Quod vere fidelis defua falute certus effe non potelisapparet Remonstrantes non tantum in Ubiquitariorum, verum etiam in Iefurarum caftra transifile.

28. Bellarm. enim & Stapletonus, Pontificiorum antelignani, σολημοφορίαν fidei & certitudinem falutis fidelium,omnis confolationis noftræ bafin,modis omnibus deftrucre: ἐσποχήν vero seu dubitationem de gratia & salute propugnare ita conantur, ut neminem quoad vivit, abique ipeciali revelatione, de fide iua, au vere credat, & crediturus fit in postetum,& de vita æterna,an fit salvandus,certum esse posse,asfirment.

29. Hac pestilenti doctrina quid aliudRemonstrantes agunt, nisi quod sidem Chriftianam aperte abnegant,& pullulantem in ipfi> Antichriftum produnt? atque turba-

tis confeientiis barathrum inferni aperiunt:

30. Errori corum, qui est, quod vere credentes possunt finaliter perire, hac argu-

menta, ex folo Dei verbo petita, opponimus.

31. Argumentum 1. Deus infefe pro benevolo affectufuo , prædeftinavit & adoptavit electos in filios per Icium Christum, Ephel. 1.5. eisque largitus est Spiritum

adoptionis,

adoptionis, qui testatur eos este filios Dei, & hæredes fore, Rom. 8. 15. 16. Gal. 4. 5.7. Ergo nec fidem nec Spiritum sanctum penitus amittent.

32. Argumentum 2. Deus exmulta fua mifericordia regenuit electos in spem vivam & hareditatem, qua perire non potest, 1. Pet. 1.3. Iacob. 1.18. & semen eins manet in ipsis, ut admortem peccare non possint, 1. Ioh. 3.9. Ergo non peribunt sinaliter.

33. Argumentum 3. Deus electis fuis falutem Spiritu fuo promissionis Sancto obfignavit, qui ipsis est arrhabo hæreditatis suturæ, Ephes. 1.13. 2. Cor. 1.22. Arrhabonem vero nemo qui promissis stare vult, reposeit: Ergo, electi Spiritum sanctum

nunquam prorfus amittunt.

34. Argumentum 4. Electi sunt templum Dei, & Spiritus Dei habitat in ipsis, 1. Cor. 3. 16. 1. Cor. 6. 19. vivisicat cos, Rom. 8. 11. ducit cos, Rom. 8. 14. & qui cum habent, ij sunt Christi, Rom. 8. 9. Spiritus vero ille Christi, domicilium suum sixamque sedemnon relinquit, neque vagatur, ut malus Spiritus, Christo teste facit, Matth. 12. 43. sed manet in illis in æternum. Ioh. 14. 16. unctio quam à Christo acceperunt, manet in ipsis, 1. Ioh. 2. 27. semen Dei manet in ipsis, 1. Ioh. 3. 9. Ergo electi Spiritum

sanctum nunquam amittent totaliter.

35. Argumentum 5. Idem constat ex multis promissionibus, cum pijs quibus dam privatim, tum omnibus in Ecclesia persona factis. Instus cum ceciderit, inquit David, non prosternetur, quia sehova sustentat manum cius, Psal. 37. 24. Calamum quassatum non conteret, Iesai. 42. 5. Matth. 12. 20. Fsque ad canitiem portabo nos, Iesai. 46. 4. Misericordia mea à te non recedet. Iesai. 54. 10. Timorem meum dabo in corde eorum, ut non recedant à me. Ierem. 32. 40. Roborabo eos in sehova, dicit sehova, Zach. 10. 12. Porta inferorum non vincent Ecclesiam, Matth. 16. 18. Fierinon potest, ut seducantur electi, Matth. 24. 24. Qui venit ad me, nequaquam esuriet, nec sitiet unquam, Ioh. 6. 35. Deus est, qui essicit in vobis & ipsum velle, & ipsum persicere. Phil. 2. 13. Ergo perseverantiam ad finem, quam Deus, qui mentiri nequit, electis promisit, ipsis dabit.

36. Argumentum 6. Electi sunt Christo dati à Patre, & veniunt ad eum, atque illos Christus non ejiciet foras, Ioh. 6. 37. Non perdit ex eis quempiam, Iohan. 6. 39. Pater eos trahit ut ad Christum veniant, & Christus eos suscitat ultimo die, Ioh. 6. 44. Patris erant, & ille Christo eos dedit, ijque sermonem Patris servant, Iohan. 17. 6.

Ergo nunquam peribunt.

37. Argumentum 7. Deus electos justificat, & Christus mortuus est pro ipsis, nemoque eos condemnabit, neque ulla res eos separabit à charitate Dei, quæ est in Christo Iesu, qui tradidit semetipsum pro ijs, Rom. 8.33.34.39. Gal. 2.20. Christus rogavit & rogat Patrem pro eisdem, ne sides corum deficiat, Luc. 22.32. Ioh. 17.9.26. Rom, 8.34. Et vult, utubi ipse est, & illi sint cum ipso, eiusque gloriam conspiciant, Iohan. 17.24. Dat ovibus viam æternam, neque peribunt in æternum, neque

rapier cas quilquam è manu ipfius, Iohan. 10. 28.

38. Argumentum 8. Catena falutis nostræ ex annulis certis mutuo invicem junctis, æterno & immutabili Dei consilio & decreto connexa, nunquam dissumpetur. Catenam illam sic describit Paulus, Quos præscivit, etiam præscitinavit: quos præscitinavit; quos antem instissicavit, cos etiam glorificavit, Rom. 8. 29. 30. Ergo electi, per hanc catenam, abæterno in cælis connexam, in tempore vero in terras demissam, è terris certo in cælos attrahuntur, & ibi glorificantur.

39. Argumentum 9. Dona & vocatio Dei sunt ἀμεθαμένη ω, hoc est, eiusimodi, uteorum ipsium pænitere non possit, Rom. 11. 29. Fides electorum tale est donum sei. Tit. 1.1. Actor. 13. 48. Ephes. 2.8. Ergo sides nunquam penitus desseit. Si enim sides desiecret, etiam vocatio cessaret & sieret μεθαμένη ω. id autem sieri nequit, quoniam Deus qui cæpit in electis bonum opus, perficiet illudad diem Iesu Christi; Phil. 1. 6. Et est is, qui essieit ut velint, & ut essiciant, pro gratuita sua benevelentia. Phil. 11. 13. Hine sideles de sux salutis certitudine gloriantur, Rom. 8.38. 2. Tim. 1.12. Ergo, &c.

40. Argumentum 10. Quia electi (tameth in fe fint infirmi) virtu, e Pei cufi odinntur per ficlem, ad falutem que preparata est patefieri tempore ultimo. 1. Pet. 1. 5. Et fi ecciderint non prosternentur, quia Ichova fuftentat manum eorum. Píal. 37. 24.

41. Argumentum 11. Scriptura fidelium conditionem, eiufinodi fimilibus nobis ob oculos ponit. Vnde corum in fide perfeverantia manifeste liquet. Sunt enim

arbor

enim arbor ad rivos plantata, quæ ftuctum suum dat tempore suo, Psal. 1.3. Sunt ut mons Sion qui non commovetur, sed in seculum permanet, Psal. 125.1. Ædificant domum suam super petram, quæ venientibus sluminibus, & ventis slantibus non cadit, sundata enim suit super petram. Matth. 7.24. Retinent auditum sermonem in corde bono, & fructum afferunt perpatientiam, Luc. 8.15. Sunt radicati & sundati in charitate. Eph. 3.18. Sunt radicati & superstructi in Christo Iesu Domino nostro, ac confirmati side. Coll. 2.7.

42. Argumentum 12. Ex doctrina contraria, nimirum electos posse totaliter & finaliter sidem salvisicam amittere, & salute penitus excidere, multa absurda sequuntur. Nam propositum electionis falleretur: Propositum electionis penderet non absimmutabili voluntate Dei, sed abshominis voluntate mutabili: Non esse firmum fundamentum Dei, de quo Paulus, solidum fundamentum Dei stat, habens sigillum hoc, Novit Dominus eos, qui sunt sui, 2. Tim. 2. 19. In hominum potestate & manu esse atterna salus: Nullus sidelis per totam vitam posset de salute sua esse certus: Item, qui hodie est Dei Filius, cras poterit esse filius Diaboli, idque vicibus diversis, quamdiu in hoc mundo versatur: Imo desicientibus omnibus sidelibus, Christus soret sine Ecclesia, & caput sine corpore, contra promissionem, Matth. 16.18.

43. Argumentum 13. Denique si vis illa Spiritus sancti quæse exerit in regenerandis ad vitamæternam electis, vel semen illud Dei, cujus meminit Iohannes 1. Epist. 3. 9. semel admissum, postea prorsus amitteretur, planeque interiret, esset de integro induendum homini: videreturque regenerationis Symbolum, quod est Baptismus, omnino esse repetendum, quando id quod Symbolo adumbratur, tertio atque quarto imo sæpe soret donandum, quod Verbo Dei & Ecclesiæ consensui repugnat. Hæc

argumenta hoc loco fufficiant.

44. Non diffitemur quidem fidem, seu fiduciam actualem, ad tempusamiti posse, cum homo fidelis grave peccatum admittit. Actus enim peccati ex quodam consensu perpetrati, cum actuali fiducia de remissione peccatorum consistere nequit.

45. Præterea, homo fidelis in tali casu sidem vehementer labefactat: Spiritum sanctum trastitia assicit, Ephes. 4. imo quoad aliqua dona amittit: & Spiritus sancti

energeian non ita plene, ut antea fentit.

46. Fidem vero habitualem, quæ refidet in corde, etiam cumhomo fidelis alia agens aut dormiens, nihil de Deo cogitat aut loquitur, penitus interire conflanter negamus. Hæc enim (actuali fiducia ad tempus amisla) denuo ad novum actualis fiduciæ actum, nova verbi Dei prædicatione, lectione, meditatione, Sacramentorum usu, &c. excitatur, ut in Davidis & Petri exemplis videre est, 2. Sam. 12. 13. Psal. 51. Matth. 26. 75. Luc. 22. 61.

47. Quapropter verorenati, non plane à gratia Dei, à fide & communione cum Christo excidunt: hoc est, non deficiunt in universum à Deo, ut siant hostes agnitæ veritatis: neque in peccatis illis gravioribus perseverant, sed pænitentiam agunt, &

amissa dona Spiritus sancti recuperant.

48. Quemadmodum enim fol nubibus obducitur, & ignis cineribus obruitur: ita in Sanctis labentibus, opera fidei nulla conspiciuntur, sed tandem se iterum proferunt, & discussis aebulis, latitia salutis, turbatis fidelium conscientis initat solis assugans, redditur, ut Davidis, Petri & aliorum ostendunt exempla. Similiter in lethargicis, phreneticis, ebrijs & infantibus, mentis quidem usus cessat, ipsam tamen mentem non amittunt.

49. Sicutigitur animæ facultatum ususad tempus, manente ipsa tamen anima, interrumpi potest: sic etiam spirituales Spiritus sancti & sidei motus & actiones, non sublatis tamen nec ipsa Spiritus dorape neque side, intercidere possunt. Spiritus enim S. & sides, firmius quiddam sunt in homine spirituali, quam anima & ipsius sa-

cultates in homine animali.

50. Porro, quærunt nonnulli hic, annon codem res recidat, five doceamus, nunquam penitus excuti in electis & vera fide præditis, fed tantum fopiri ad tempus, quod ad fenfum & energiam attinet, Spiritum S. & fidem ac fidei fructus: five cum alijs dicamus, excuti quidem penitus fidem ipfam & Sp. sanctum peccatis contra confeientiam admissis, fed qui peccatoribus postea per pænitentiæ donum restituatur?

c 2 51. Respon-

51. Respondemus. 1. Plurimum duas istas sententias interse differre, nisi hoc adjiciatur, tamesse certam illorum resipiscentiam apud Deum, quam certa est & immutabilis electio, quod tamen posterioris sententia autores non addunt. 2. Etiamsi hoc adderent, tamen prior sententia non tantum ex Dei Verbo certior est, verum etiam perculsa ob peccati magnitudinem menti, consolationem esticaciorem affert: Frigida enim erit consolatio, si quis dicat: Vere excidisti side, & Sp. sancum penitus amisisti, sed sortassis Deus te de novo adoptabit & regenerabit, ut pænitentiam agens, ipsi reconcilieris.

52. Efto ergo huius materiæ conclusio hæc: Quod fides vera nunquam excidat aut deficiat penitus, sed conjuncta sit cum Perseverantia totali & finali, ita ut licet lapsibus & peccatis sanctorum aliquando foris deficiat fidei actus: intus tamen nun-

quam penitus deficiat fidei habitus.

53. Porro,qui hanc doctrinam de Perfeverantia Sanctorum oppugnant, varia contra cam Scripturæ loca, & graves quorundam piorum lapíus, proferunt. Nos ad unam faltem atque alteram, ex præcipuis corum objection bus hic respondebimus.

Vide Coll. Hag. Belg. pag. 318. & alibi.

54. Objectio 1. David, inquiunt, adulterium commistr, & Uriæ innocentis necem procuravit, &c. 2. Sam. 11. 4.15. Ergo Fidem & Spiritum sanctum profus excussit: Respondemus, Gravia siagitia Davidem tum perpetrasse, nemo pius inficiabitur: Fidem vero & Spiritum sanctum penitus eum amissise, sequentibus rationibus nixi, negamus. 1. Peccavitenim quidem David, at non torus, sed quatenus nondum erat regeneratus, sopito intra illum ad tempus homine illo interno, peccare nolente, de quo Apostolus, Rom. 7. 15. 19. inquit: Quod enim perpetro, non agnosco: non enim quod volo, hoc sacio, sed quod odi, hoc sacio: Item Gal. 5. 17. Caro concupisti adversus Spiritum, Spiritus adversus carnem, hac autem inter se opposita sunt, ut non quacunque volueritis, eadem faciatis.

55. 2. Quamprimum à Nathane Propheta esset reprehensus, ad hunc modum Psalm. 51. vers. 3. est precatus: 0 Deus secundum amplitudinem misericordiarum tuarum dele desectiones meas. Unde vero illæ preces, si non Spiritus ille precum, Zach. 12. 10. qui in centro cordis eius adhuc delitescebat, ene giam suam rurius exerens,

ad deprecandum culpam cum excitaffet?

56. 3. Orat, vers. 13. Ne abycias me à facie tua; Ergo, tametsi adulter & homicida factus, non tamen abjectus erat à facie Domini. 4. Contristarat quidem, ut Paulus, Eph. 4.30. loquitur, Spiritum sanctum sed non penirus eum excusserat. Dicit enim vers. 12. Spiritum sirmum renova intrame: & 13. Spiritum sanctum tuum ne austeras à me. Animi vero seu conscientiæ suæ munditiem, quam amiserat, creari sibit rursum petit, vers. 12. & gaudium salutis quod imminutum erat in ipso, sibirestitui precatur, vers. 14. 5. Denique non tam facile expergesactus suisset ad objurgationem Nathanis, nisi occultum timoris Deisem en, in cius animo latuisset.

57. Object. 2. Heb. 6. 4. 5. 6. dicit Apostolus: Impossibile est, cos qui semel fuerunt illustrati, gustaverunt quant illud cæleste, & participes suerunt sacti Spiritus sancti, si prolabantur, denuo renovari ad resipi scentiam. Ergo totaliter & sinaliter

gratia Dei excidere possunt sideles.

58. Respondemus: Ut locus hic recte intelligatur, hæc tria observanda sunt.
1. Qualia dona illi, de quibus Apostolus loquitur, accipiant.
2. Quale peccatum ad-

mittant. 3. Qua pœna afficiantur.

59. 1. Dona sunt, illuminatio mentis: gustus doni cælestis: participario Spiritus sancti, verum hæc dona etiam in hypocritas & temporarios cadere possunt. Quare tenendum bic est, amplius & præstantius quid requiri, ut quis vere sit sidelis, quam recitata illa dona. In Dei enim filium adoptari eum oportet, Es h. 1.5. Si iritum adoptionis ut habeat necesse est, qui Spiritui suo testetur, eum esse Dei Filium, Rom. 8. 15. 16. Spiritum Dei & Christi in se habitantem habere debet. Rom. 8.9. Regene rari, sanctificari, vivisicari eum oportet, &c. Iohan. 3. 1. Cor. 6.11. Ioh. 6. Deinde, aliud est gustare donum cæleste, quam plena eius perceptione frui. Quemadmodum enim

cibum oblatum gustat, sed mox respuit, nec in ventriculum trajicit: sic illi edinem quandam Euangelij gustant, sed nihil in cordis ventriculum trajiciunt, tura vero docet, vere sideles non tantum gustare Christum, sed habere Christum habitantem per fidem in fuis cordibus, Eph. 3. 17. Item, cos effe radicatos, fundatos & fuperstructos in Christo Iesu Domino nostro, & constructos in fide, Ephes. 3. 18. Coloss. 2. 7.

60. Secundo. Peccatum quod admittunt, est, ut Apostolus inquit, Si prolabantur. Hie prolapsius non est particularis quidam lapsus hommis Christiaui, in hoc vel islud peccatum, contra primam aut secundam Tabulam Legis adminium: sed est universalis & totalis apostasia & defectio, ab agnita Euangelij veritate, qua defectione quis non exparte Deum osfendit, sed totam Dei maiestatem destinato animo contemnit, omnique Dei gratia semetipsum excludit. Deinde, quod Filium Dei Fieb. 10. 29. conculeat, & Spiritum Dei contumelia afficit. Unde manifestum est, Apostolum inc de peccato in Spiritum S. loqui, quod Christus Matth. 12. 31. blasphemiam in Spiritum S. vocat; quoniam qui illud committunt, gustum gratia & virtutis Spiritus sancti quem perceperunt, probro afficiunt & oppugnant.

61. Tertio. Pænaeorum, teste Apostolo, vers. 6. prima est; Quod non renoventur adresspiscentiam: secunda, quod pro peccatis eorum non sit reliqua hostia; sed horrenda quædam exspectatio iudicij & ignis fervot, Heb. 10. 26. 27. quoniam tale peccatum non remittetur cis, neque in hoc, neque in suturo seculo, inquit Christus Matth. 12. 32. idest, non remittitur in æternum, Marc. 3, 29. Cum staque hie non de vere sidelibus, sed de hypocritis & temporarijs, qui in Spiritum sanctum peccare possunt (quo periculo exempti sunt electi, Matth. 24. 24.) agatur, nulla ratione indo concluditur, electos & vere sideles sidem & Spiritum sanctum totaliter & sinaliter

amittere, & xternum, ut Remonstrantes docent, perire posse.

62. Object. 3. Petrus dicit, 2. Pet. 2. 1. Quosdam Dominum qui illos mercatus est, abnegare, & celerem perniciem sibi accersere: Ergo fideles side excidere & perire posse. Respondemus 1. Petrus de pseudoprophetis & salsis doctoribus, atque de ijs, qui per illos feducuntur, loquitur, non autem de vere-fidelibus, verf. 1. & feqq. 2. Quod dicir, Dominum illos mercatum, recte intelligendum est. Quos enim quafo mercatus est Dominus? Respon. Angelus, Mat. 1.21. Liberavit populum suum a Leccatis ipfius. Et Christus ipse, Joh. 10. 15. Animam meam pono pro ovibus meis. Quis vero novit, quanam fint Christi oves? Respondet Christus Ioan. 10, 14. Egongnosco oves meas. Novitetiam, ibidem vers. 26. quinam non sint ex ovibus suis. Et Paulus, 2. Tim. 2.19. Solidum fundamentum Dei stat, habens sigillum hoc: Novit Dominus, gat funt sui. Sciebatne & Petrus, quinam essent illi quos revera mercatus erat Dominus? Nequaquam, foli enim Deo illi funt noti, ut demonstratum est. Curego dicit quosdam abnegare Dominum, qui illos mercatus est: Respondemus: Hoc arcanum illi Deus peculiari quadam revelatione non patefecerat, fed ex caufis fecundis id probabiliter colligebat, nimirum, quia baptizati erant in Christi nomine: profitebantur Christum: & fidem, qua aichant se per Christum esse redemptos & liberatos. Ergo Petrus, cordis eorum scrutationem Deo relinquens, ex caritatis regula statuebat, eos vere efferedemptos, donce contrarium ex doctrina & factis eorum appareret. Šic Actor. 8. 13. & ipfe Simon Magus Philippo euangelizanti credidit & baptizatus est, & à Philippo pro génuino discipulo suit habitus; perdurabat enim apud Philippum. Cum vero ambitione & avaritia ductus, Spiritus fancti dona, pecuniam Apostolis offerens, emere veller, hypocrisin suam patesecit, quam Petrus ex re nata agnoscens, dixit ei, Pecunia tua tecum pereat, cor enim tuum non est rectum in Dei conspectu.

63. Ad plures Remonstrantium objectiones, niniæ prolixitatis evitandæ causa respondere supersedemus: Quare ad secundam Iudicij nostri partem, Considera-

tionem nimirum ciusdem Articuli 5. progredimur.

# CONSIDERATIO

# Sententia Remonstrantium circa V. Articulum,

## De Perseverantia Sanctorum.

Quastio I. S Itne perseverantia vere fidelium in fide effectum Electionis ad salutem? Negans. Remonstr. ad Val. pag. 74. Et Thesi exhibita 1. Articuli 5.

#### ANTITHESIS.

Perseverantia vere sidelium in side est estectum electionis ad salutem, Rom. 8. Quos predestinavit, eos vocavit. Loquitur autem de vocatione esticaci, que complectitur ipsam sidei donationem. Deinde, quos vocavit, eos justissicavit & gloriscavit: hec gloriscatio inchoatur in hac vita, quando sanctissicamur, persectur autem & completur in vita sutura. Ex initio itaque de complemento certisunt sideles. Unde colligitur perseverantiam in side & sanctissicationem expredestinatione oriri, ciusque essectum essecum considerationibus nostris ad Artic. 1. pluribus probaverimus, nolumus actum agere, eademque cum tædio repetere.

Quastio II. An perseverantia in fide sit donum Dei morte Christi partum? Negant Remonst .expresse Coll. Hag. p. 407. lin. 4.

#### ANTITHESIS.

Cum perseverantia in fide sit essectum electionis, necessario sequitur, quod quemadnodum electio gratuita, vocatio, sides, &c: Sic etiam ipsa sit gratuitum Dei donum. Sic enim expresse dicit Apostolus, ad Phil. 2. 13. Deus is est, qui essecti in vobis i ipsam velle & ipsam persicere pro gratuita sua benevolentia. Et cap. 1. 29. Gratis datum est vobis in Christi negotio non solum in cum credere, sedetiam pro co pati, hoc est, in cruce etiam & calamitatibus pro Christo sustinendis in side perseverare, & vitam porius pro Christo sundidem abnegate velle. Unde manifeste colligitur, perseverantiam non esse tale Dei donum, quo Deus dat tantum potentiam perseverandi, si homo velit, ut Remonstrantes subinde vocabulo doni Dei ludunt & fallunt; sed tale, quo etiam ipsum actu perseverare datur. Nequaquam igitur voluntati hominis, sed soli Dei gratix acceptum ferendum est donum perseverantia.

Quæstio III. An Perseverantia sit conditio N. Fæderis, quam Deus pro libertimo suo arbitrio, inter multas possibiles præseripsit, & ante peremptoriam Electionem ad peccatorum remissionem in homine prærequirit. Affirmant Remonstr. passim; videatur prima covum Thesis in Coll. Hag. & adVVal. pag. 36.

#### ANTITHESIS I.

Perseverantia non est conditio N. Fæderis, quæ ab homine præstanda prærequiritur, ur promissio Novi Fæderis sit sirma: sed est ipsissimum Novi Fæderis donum, quod Deus gratis electis suis se daturum promissit. Ierem. 31. & 33. 34. & cap. 52. 38. 39. 40.

#### ANTITHESIS II.

Cum remissio peccatorum sit primum novi Fæderis promissim. Ierem. 31. 33. non prærequiritur ad eam consequendam perseverantia, sed eam ut aliud priori annexum Novi Fæderis donum subsequitur, quod ex formula novi Fæderis manisestumest. Pangam enim inquir Dominus, eum ipsis sædus perpetuum, & reverentiam meam indam animo ipsorum, & non recedent amplius à me. Ierem. 32. 40.

#### 111 ANTITHES.

Neque prærequiritur perseverantiaante peremptoriam electionem, cum Sacra Scriptura, defejulmodi ab hominibus novatoribus conficta electione, mbil novit: fed est clectionis ejus, cuius Scriptura meminut, quæ facta est in Christo ante mundi jacla fundamenta, effectum, ut fupra oftenfum.

An homo perfeverantiam, habitu fidei & obedientie per crebros credendi & obe- Quæftio IV. diendi actus acquifito, facile præftare poffit, & accedente interno Spiritus auxilio, ac folatio præstare velit. Sic Remonstrantes passin, Episcop, in Thesib, de condit. Novi Fæderis.

#### ANTITHESIS.

Fides vera, viva & justificans, de qua nos loquimur, non est habitus per crebres. credendi actus acquifitus; sed est habitus, per ordinariam Verbi prædicationen & Sacramentorum ulu Dei gratia infulus, live initium, seu incrementum fidei spe Mes. Hinc Discipuli fide jam præditi orant, Domine adauge nobis sidem. Luc. 17.5. Pol. umus equidem nos, Spiritu Dei adjuti, qui aures perforat. Pfa. 40. verbum Dei attente audire, Sacramentis uti, preces pro augmento fidei fundere; sed ipsi nostris viribus, &, utloquuntur, crebris credendi actibus fidem augere nonpofiumus, ideoque ficuti ipsa fides, ita etiam ejusdem incrementum & complementum à solo Deo provenits Cui foli debetur omnis gloria.

Falsum itaque, quod perseverantia in fide, ab homine, accodente interno Spiritus auxilio (quod auxilium ipfis nihil est aliud quam credendi potentia) præstari possir. Paulus enim expresse soli Dec eam tribuit, cum dicit Philipp. 1. 6. Persusfum haben hoc ipsum fore, ut qui incepit in vobis bonum opus, perficiat usque ad diem Iesu Christi. Et 1. Thest. 5. 24. Qui vocavit nos sidelis est, qui eriam illude sficiet. Hinc ibidem Paulus Deum orat, ut Thessalonicenses inculpate conservet in adventum Domini aostri Ich Christi. Et 2. Thess. 1.3. Deogratias agit, quod fides evrum augescat. Et Hebr. 13. à Deo hoc postulat Apostolus, ut eos adomne bonum opus instructos reddat.

Perfeverantia itaque in vera fide non nobis, nostrisque credendi actibus crebris,

fed folius Dei benevolentiæ, potentiæ, & promissionum veritati innititur.

Falsum etiam, quod Articulo secundo asseritur, stante divini auxilij promptitudine & gratiæ fufficientis præsentia, (ubi voce gratiæ more suo ludunt & fallunt) positisque omnibus ad perseverandum necessariis, manere tamen in hominis potestate perseverare velnon perseverare, hominemque causam esse physicam perseverationis. Voluntas enim renovata, licet plivfice velit quod vult, & velle ipfum merito homini tribuatur; tamen, ea quæ Dei funt, non vult phyfice fed Spiritu Dei mota hyperphyfice, ideoque physica causa perseverantiæ, que donum hyperphysicum est, dici non potest nec debet.

Deinde Dei auxilium in electis suis non tantum est sufficiens, sed etiam efficax, datque non tantum posse, neque tantum velle perseverare in side, sed eriam simul ipsam actufidei perseverantiam, quod ex allatis Scripturæ testimoniis suculenter evin-

citur.

An qui mediocrem diligentiam in hifce duobus adhibet, ut contra clarum natura- Quaitio V lis rationis & supernaturalis revelationis dictamennon peccet, & infirmitates suas emendare non negligat, in judicio divino perfeverare dicatur? Sic Remonst. in Declar. exhibita.

#### Antithes. Ĩ.

Cumratio humana in rebus divinis cæca sit, ut supra, Artic.3. & 4. ostensum; dictamen rationis naturalis in iis nullum locum habet. Ideoque passim monemur, ne hoc quodratio dictat, sed quod Deusin Verbosuo requirit, sectemur: neque faciamus, quodrectum est in oculis nostris, sed in oculis Iehovæ. Deutr. 4, vers. 1,2. Et 7. & 12,&c.

ANTI-

#### ANTITHESIS II.

Contra rationis naturalis & revelationis supernaturalis dictamen non peccare; & vitamemendare, non est in ullius hominis animalis potestate, sed solius Dei est beneficium. Quomodo enim homo non renatus natura lumine utatur & abutatur, ex 1. Cap. Rom. satis superque liquet. Et quomodo multi supernaturali revelatione, (sive illa sit Verbi pradicatio, sive interna, sed communis tamen, mentis illuminatio) donati, turpiter tandem desiciant, ex 6. cap. ad Hebr. constat.

#### ANTITHES. III.

Ut quis in fide perseveret, non sufficit naturalis rationis neque supernaturalis revelationis dictamen: sed cadem vis & potentia divina qua Deus fidem dedit, & cor novum indidit, ad corundem bonorum spiritualium conservationem requiruntur. Non enim virtute hominis, sed Dei custodimur ad salutem. r. Pet. r.

#### ANTITHES. IV.

Non peccare contra rationis naturalis & supernaturalis revelationis dictamen ac vitam emendare, non sunt ipsa in fide perseverantia, sed side i perseverantis essectum. Nulli enim nisi vera side donati, in caque divina gratia perseverantes; (licet non æque firma semper sit sides, sed cum tentationibus & dubitationibus variis lucteturs) peccara vitare & vitam emendare student. Hinc Iacob. 2. probat veram sidem per bona opera. Et Paulus Gal. 5. per charitatem, per quam essicax, & sine quibus mortua esse dicitur.

Quastio vi.

Anilla fides, non peccare & vitam emendare, gratiofe vitææternæ præmio à Deodigna cenfeatur. — Affirm. Remonst. in fua Declaratione.

## Antithesis.

Etiamsi sideles peccata vitare & vitam emendare omnino teneantur, in eoque ipsi omni cura & sollicitudine incumbant, Deus etiam piis promissiones dederit vitæ presentis & suturæ: minime tamen peccatorum suga vitæque emendatio, neque ipsa sides etiam vitæ æterne præmio digna censentur, ac si Deus sugam hanc peccati & vitæ emendationem, tanquam hominis opus vita dignum, vitæ præmio remuneretur. Vita enim æterna est gratuitum Dei donum, morte Christi partum, quam nos side apprehendimus; atque ita non propter sidem neque propter vitæ emendationem, sed per & propter Christum vitæ æternæ præmio gratiose digni censemur. Romanor. 3, 4, 5, 6.

Qualt. vII.

An quoties vere fideles opus aliquod carnis committunt, toties veram fidem totaliter amitrant, Et, an in Spir. Sanctum peccent, & admortem, ac in peccatis perfeverare & mori atque ita totaliter ac finaliter à falute excidere possint, multisque illud sidelibus & regenitis evenerit, ac ctiamnum non raro eveniat. Afsirm. Remonstrantes Thesibus de 5. Articulo exhib. 3.4.

#### ANTITHESIS I.

Vere fideles fidem totaliter non possum amittere, etiamsi fides corum sepenumearo vaciller, & tentationis tempore quasi consopira subinde, & carbonibus in igne abfeonditis similis esse videatur.

#### ANTITHESIS II.

Neque iidem vere fideles, etiamsi peccent sæpenumero, & ex infirmitate opera carnis subinde patrent & labantur; tamen non perseverant in peccatis neque in iis moriuntur, nec finaliter ac totaliter à salute excidunt, nullisque unquamvere regenitis illud accidir. A Ichova enim gressus viri statuuntur.

cujus

eujus delectatur via. Cum cadit non dejicitur, & Iehova fustentat manum. Psalm. 37. 23. 34. Vere sideles sunt arbores bonæ semper virentes, & fructum ferentes suo tempore. Psal. 1. Domus corum supra petram sundata est, ideoque non subvertetur. Mat. 7. Sunt à Patre cœlessi plantati, ideoque non cradicabuntur, Matth. 15. Nam ille omnem palmitem qui fert sructum purgat, ut plus sructus adferat, Iol. 15.3. &c.

Christus etiam indesinenter pro eis intercedit, ne desiciat sides corum, Luc. 22. Nam ne quis illud solius Petri privilegium suisse autumet, Paulus omnibus electis hane gratiam sieti testatur, quod Christus, qui pro iis mortuus est, etiam pro illis interpellet, sedens ad dextram Patris, Rom. 8. Et Iohannes hoc argumento omnes sideles consolatur, quod si peccent, advocatum habeant apud Deum, 1. Iohan. 2. Christus autem prosuis orans semper exauditur.

Ipsi etiam fideles quotidie pro augmento donorum spiritualium & perseverantia in fide, Deum invocant, clamantes, ô Domine, confirma in nobis, quod operatus es. Habent autem infallibiles promissiones, si quid in nomine Filii petiverint recte, &

quod petere licet, illud se accepturos.

Dona etiam & vocatio Dei sunt ἀμε αμέλη ω Roman. 11. Pœnitentiaque abscondita est ab oculis eius, Hos. 13. 14. Ideoque quod cœpit in electis suis, sideliter etiam persiciet.

#### ANTITHES. III.

Unde etiam aliud colligitur, nimirum vere fideles in Spiritum S. nunquam peccare. Qui enim destinato odio veritatem agnitam malitiose oppugnant, eamque persequuntur & è medio sublatam volunt, ij vere fideles nunquam sucrunt. Hinc Iohannes dicit cos, qui ex Deo sunt, non peccare ad mortem, cum semen Dei in eis sit & maneat. 1. Iohan. 3. & 5.

An nullus vere fidelis de perseverantia & salute sua in hac vita possit esse certus, Questi vini absque speciali revelatione. Sie sentiunt Remonstrant. locis in Thesib. dietatis, citatis:

## ANTITHESIS.

Omnes vere fideles de sua perseverantia & salute, etiam absque speciali revelatione, certi este possiunt & debent. Spiritus enim S. testificatur Spiritui nostro, quod simus filij Dei, Rom. 8. Est autem hoc testimonium Spiritus Sanctinon extraordinarium & speciale, ut Enthusiasta, Pontificii & Remonstrantes somniant; sed ordinarium & omnibus electis commune. Nam Spiritus S. per ordinariam Verbi predicationem, fidem in electis operatur, perque eam fidem testificatur Spiritui nostro, quod simus Dei Filii. Exempli gratia: Mandat Deus in Verbo suo ut credamus; promittit tun. nos fore salvos: per illud mandatum autem, perque illam promissionem iterato repetitam est esticax in cordibus electorum, fidem que in eis operatur, ita ut vere dicerc possint, se credere in Dominum Lesum. Hincita infallibiliter concludunt,

Quicredit in Dominum Iefum, falvabitur, Ego vere in Dominum Iefum credo. Ergo falvabor.

Non itaque hæespecialis aliqua revelatio est, qua aliqui tantum sideles extraora dinaria ratione de sua perseverantia certiorentur: sed ordinaria, qua in danda side,

caque in omnibus electis confervanda, ordinarie Spiritus S. utitur.

Caterum de certitudine nostra electionis & consequenter perseverantia in side electorum, in considerationibus nostris ad 8. quastionem Articuli primi testimenia & exempla varia in medium attulimus, qua repetere nunc supervacaneum putamus.

An certitudo perseverantia & salutis adsolidam sidelium consolationem & conscientiarum pacem inhac vita sit necessaria. Negant Remonst. Thesi.exhib.8.

#### ANTITHESIS.

Tam est necessaria certitudo salutis & perseverantiæ ad solidam consolationem & conscientiarum tranquillitatem, ut qui contrarium statuunt, & Deo suam gloriam, & hominibus verum in vita & morte solatium sacrilege susfurentur. Deum enim singunt in consiliis suis mutabilem, & ab hominibus nolentibus aut volentibus perseverare absurdissime dependentem, & hominibus stimulos dubitationis de salute sua infigunt, ansam ad desperationem præbent, atque ita assilictas conscientias mirum in modum excarnificant. Quomodo autem Paulus semetipsium adeoque omnes electos & sideles hoc argumento solide consoletur, de eo videatur, cap. 5. & 8. ad Roman. Item 2. Tim. 4. Parata est mihi corona justitia, neque mihi solum, & c. Et 1. Thess. 5. Non constituit nos Deus ad iram, sed ad salutem consequendam per Dominum nostrum Iesum Christum.

An doctrina de Perfeverantia ex se, natura & indole sua veræ pietati & toti religioni sit perniciosa, serviatque ingenerandæ ac mollis pulvinaris instat carnali securitati sovendæ.

Sic Remonstr. paffim.

#### ANTITHES.

Cum omnia ea, quæ ad veram pietatem & studium religionis syncere promovendum pertinent, ceu sint Verbi auditus, Sacramentorum usus, preces ardentes, exhortationes, comminationes, terrores, & c. totidem media sint, per quæ Deus donum perseverantiæ largitur: indubitato hinc sequitur, doctrinam de perseverantia pietati & religioni minime esse perniciosam, neque servire carnali securitari sovendæ.

Quin potius hominem excitat, ut in timore & tremore falutem suam operetur, medissque per quæ perseverantia datur, se studiose accommodet. Deus enim petentibus dat Spiritus sui augmentum. Hoc cum norint sideles, avide justitiam sitientes, indefinenter Deum precibus, pro incremento donorum spiritualium & perseverantiæ dono sollicitant. In primis quando suam infirmitatem, & ad omne malum (quatenus adhuc caro sunt) pronitatem, Deique adversus peccata indignationem & gravissimas castigationes, etiam filiorum suorum, considerant, non cessant inquam, sicuti exprofundis, Dei auxilium pro sancta in omni bono perseverantia indesinentur implorare. Tantum itaque abest, ut hæc doctrina homines carnaliter securos reddat, ut potius instar stimuli & calcaris sanctis admonitionibus ad vigilantiam & omnia pietatis ossicia excitet & impellat.

Quæstio x1. An dubitatio laudabilis ac cum primis utilis dicenda sit?

Affirmant Remonstr. ad VV al.pag.75.

#### ANTITHES.

Cum dubitatio vere fidelis hominis de falute sua, Dei gloriæ adversetur, ac si nora esset in fuis promissionibus verax & constans, hominemque semper anxium teneat, atque ita Deum sua gloria, homines autem vera consolatione spoliet, nequaquam laudabilis & utilis, sed potius noxia & vituperio digna censeri debet.

Etsi dubitario talis laude digna censetur, cur toties Christus illud inculeat, tantum-modo crede? & c. Cur dicimus, credo remissionem peccatorum, credo vitam æternam, si dubitandum adhuc est, an unquam ea simus consequuturi? Ægre sert homo integer, verax, sidus, si promittenti sidem habere detrectes: quanto magis Deus, si hac ignominia cum afficiamus, quod promittenti non credimus? ac si verax & constans non esset, neque potiens, qui possit & velit quod promist præstare? Qui ambigit, inquit Iacobus, similis est fluctui maris, qui ventis agitatur & jactatur, cap. 1. Nequaquam itaque laudabilis dubitatio.

Quæst. x11. An sides σεόσκαιρ sit vera sides justificans, & Deo grata quamdiú durat, nec differat specie à vera side ad sinem duratura. Assirm, Remonstr. in Declar. exhib.

ANTI

Qualtio x.

. \_

#### ANTITHESIS.

Fides mermanos non est fides vera, neque justificans, ideoque nec vere nec proprie

Deograta, ac proinde specie differt à side, ad sinem duratura. Nam

r. Definitione different. Fides enim justificans est illud quo substitut que sperantur, et que demonstrat en que non cernuntur: sed sides temporaria est historica tantum cognitio, cum qua communis que dam mentis illuminatio, que etiam reprobis datur, conjuncta est, Hebr. 6. 4.

2. Subjecto. Nam

- 1. Fides vera in terra bona reperitur, hoc est, in electis, Matth. 13. temporariæ auttem sidei fundamentum est terra petrosa.
- 2. Fides vera habet radicem firmam & immotam: temporaria minime. Ibidem enimexpresse de ca dicitur, quod radicem non habeat.
- Fides vera in corde locum habet: temporaria in cerebro volitat, & ore fefe venditat.
- 3. Different Effectis. Nam 1. justificans tanquam manus apprehendit Christum ejusque beneficia, remissionem peccatorum, justitiam & vitam æternam: méjauq@inihil minus.
  - 2. Inftificans producit fructus, centefimum, fexage fimum, trige fimum: acimum @simum on nullos, cum ante maturitatem exarefeat.

3. Iustificans Deosese approbat: temporaria hominibus.

4. Objecto. Namjustificantis sidei objectum est promissio gratiæ, in eaque Christus ejusque meritum, & merito ejus partus paternus Dei savor, quæ on nia sides justificans apprehendit. At temporariæ sidei objectum est terrena selicitas, commoda temporaria, honores, opes, &c. Exemplum in Simone Mago, qui credebat, sed cor ejus non erat integrum coram Domino: quærebat honores & magnum nomen. Quæ cum tempore persentionis mesmayor consequi non possum, desicium. Matth. 13.

Adjunctis.

t. Certitudine bonoi um promissorum, quæsides secure possidet. Est enim rerum sperandarum Enisuos. At temporaria, incerta succuta.

2. Perfeverantia: Namjustificans perfert & obdurat, Diabolo, carni, mundo refiflit, temporaria instar herbæ in perrosa crescentis, arescit ortosole.

3. Lætitia. Nam etiamfi, qui in petrofa femen excipit, cum gaudio illud accipiats gaudium tamen illud tantum eft in rebus terrenis, ideoque inftabile. At justificans fides, in Domino Deo suo tantum lætatur, Psal. 32. 11. Psal. 33. 1. Psal. 144. in fine. Ies. 61. 10. Omnino gaudeo in Iehova, exestas animamea, &c. Quæitaque hæc hominum dementia est, nullum inter fidem justificantem, quæ est electorum Dei, & temporiam, quæ hy pocritarum propria est, discrimen agnoscere?

An Deus quosdam în stadio pietatis diu multuri que exercitatos, in varijs adversi-Quast. 2015 tatibus veluti in igne probatos extraordinaria ratione, dono indefectibilis perseve-

rantiæ remuneretur.

Sie Remonster, in Declar, exhibita.

# Antirhesis I.

Quodlibeticas ejulmodi quarltiones, qua nullum in Scriptura fundamentum habent, merito, cuin nihil aliud quam contentiones periant, ex Ecclelia Dei eliminandos elle centemis.

#### ANTITHESIS II.

Deus donum perfeverantiæ non propter dignitatem aliquam in homine, ut pictatem, ut afflictiones & c. largitur: fed ex mera gratia electos fuos omnes, non paucos tantum exercitatos & probatos eo dignatur. Quofeunque enim elegit, illos vocavit, nimirum, efficaciter: illos justificavit & denique glorificavit, Rom. 8. Sed de hifee plura in Artic. I. de Prædestinat.

An Ti-

#### ANTITHESIS III.

Deinde cursus in stadio pietatis, Dei timor, patientia & tolerantia in assistionibus etiamipsa Dei dona sunt; sicut Apostolus testatur ad Philip. 1. 29. Cum itaque Deus hac omnia solus largiatur, colligitur inde, hominem non posseuno Dei dono, aliud ejustem donum, tanquam pramium & remunerationem mereri. Quis enim prior deditilli, ut retributionem accipiat? Rom. 11. Quamvis non negenius, Deum sua dona in nobis coronare, verum non ex dignitate vel merito, sed ex gratia.

Quæst. xiv.

An, si quis doctrina de Perseverantia adharens pius sit, illud non habeat ex hac doctrina, sedaliunde. Sedad hoc supra quastione 10. satis responsum est, neque hanc quastionem, totidem verbis in Libris Socinianis expressan, responso prolixiore

dignam judicamus.

Ideoque hic confiderationes nostras superhosce Quinque Articulos controversos sinimus, palam coram Deo, sanctis Angelis ejus, & totomundo profitentes, nos hanc doctrinam, variis in hoc scripto nostro Thesibus, Hypothesibus & Antithesibus comprehensam, Verbo Deiconsentaneam este indubitato credere. Contrariam Remonstrantium doctrinam circa hosce Articulos controversos, cum aliis corum monstris opinionum, quarum in Thesibus Episcopi privatis Synopsin habemus brevem, quibus omnibus tristissimos hosce in storentissimis Belgicis Ecclesiis motus excitarunt, easque miserrime dissiparunts ut salsam, Verbo Deic diametro contrariam, gloria Dei inimicam, vera consolationi adversam, ex variis haresibus constatam, in Pelagio olim, & nunc in Socinianis, Pontificiis, Anabaptistis, Libertinis, aliisque damnatam, ab omnibus Resormatis Ecclesiis in Germania, Gallia, Anglia, Scotia, Belgio, & ubivis terrarum explosam, resutatam, rejectam & repudiatam, ex animo detestantes.

Et, si harum Provinciarum Proceres, Patriæ Patres, gloriam Dei sartam te&am, pacem ac tranquillitatem Reipubl. & Ecclesiæ, in suis Provinciis & Ditionibus restitui & restabiliri desiderent; Existimamus omnino, do&trinam hanc novam, heterodoxam & salsam ex Ecclesiis, Rebuspublicis & Provinciis ipsorum eliminandam, & tanquam infelix lolium, extirpandam, ut quisquilias everrendam, & ut Pharisaicum fermentum, à quo mandato Christi cavere debemus, Matth. 16. abjiciendam & expurgandam esse. Quod superest, Deumoramus Sancto Zelo, vt Magistratus harum Provinciarum accendat, quo tantam pestem ab Ecclesiis Belgicis avertant & everruncent, ne si principiis, quod nunc opportunum, non obstetur, sero tandem medicina paretur; Concludentes voto Paulino, pro assistit Ecclesiis Belgicis; Utinanz etiam abscindantur, qui vos conturbant! Gal. 5.12.

Subscriptum erat,

Sic fentimus Embdanæ Foolofiæ Ministri ad Synodum Nationalem Delegati.

 $F = I = \mathcal{N} = I = S$ .

# THEOLOGOR V M

PROVINCIALIVM,

DE

Quinque Controversis Remonstrantium Articulis,

STNODO DORDRECHTANÆ

Exhibita.

Anno MDCXIX.

# 

.

# DE PRIMO ARTICVLO

QVI EST

# DE ELECTIONE

# ET REPROBATIONE,

Iudicium trium Professorum Belgicorum.

# Sententia Remonstrantium

De primi Articuli membro, nimirum de Electione:

Prima Thesis Remonstrantium.

Ecretum seu voluntas qua Deus constituit in Christo, per Christum & propter Christum credentes, & in ea fide fideique obedientia usque ad finem vitæ perseverantes, qua tales, servare; est verum, unicum, & totum Electionis decretum.

Coll. Hag. Belg. 57. Bert. 62. & deinceps.

# Sententia Orthodoxa.

Quam in nostris Ecclesiis retinendam esse judicamus.

Antithesis prima Orthodoxa.

Prædestinatio ad salutem est æternum, liberrimum & immutabile Dei decretum, quo pro gratuito voluntatis suæ beneplacito quosdam homines ex universo genere humano in peccatum prolapsoac perdito ad salutem in Christo elegit, eosdemque secundum suam electionem per verbum ac spiritum suum esticaciter vocare, per sidem in Christum justissicare, sanctificare, in side ac sanctitate conservare, & tandem glorissicare constituit, ad divitis suæ gratiæ ac misericordiæ demonstrationem. At que hoc est, de certis quibussam hominibus in Christo & per Christum salvandis, verum, unicum & totum Electionis decretum.

# Antitheseos probatio.

I. Decretum hoc Electionis esse æternum, patet ex Ephes. 1.4. Elegit nos in ipso antequam jacerentur mundi sundamenta.

Matth. 25.34. Possidete regnum paratum vobis à jactis mundi sundamentis. II. Esse liberrimum ex

Rom. 9.15. Miserebor cutus miserebor &c.

Et 18. Cuius vult miseretur.

Ephes. 1. 5. Qui pradestinavit nos pro benevolo affectu voluntatis sua.

Et verl. 11. In Christo in sortem adsciti sumus, eum essemus prædestinati secundum propositum cius, qui omnis efficit secundum conssitum sue voluntatis.

III. Esse immutabile Rom.9.11. V1 propositum Dei,quod est secundum electionem, maneret.

Rom.11.28,& 29. Donailla & vocatio Dei ciusmodi sunt, ut corum ipsum panitere non pessit:

1V. Decretum hoc esse ex gratuito Dei beneplacito liquet ex locis supra citatis nempe Eph. 1.5. & 11.

Item Roman. 11.5. Reservatio secundum electionem gratia f. Eta est.

V. Idem esse quorundam hominum ex genere humano in peccatum prolapso ac perdito colligitur ex,

Rom. 9. 15. 16. Miferelor cuius miferebor.

Et vers. 23. Fasa misericordia ad gloriam praparavit.

Et vers. 22. Vbi præteriti ex eadem massa, vasa iræ vocantur. Dei autem in homines ira peccatum illorum præsupponit, ut docet Apostolus Rom, 1.18. Ira Dei è calo manifessar adversus omnem hominum impiciateru & injustitiom.

Item Eph.cap.1. ubi dicimur electi in Christo, idque ut essemus sancti & inculpati. Item prædestinati in adoptionem filiorum per Iesum Christum.

Qua absque peccati respectu considerari nequeunt.

Nec non Rom. 8. 29. 30. & 9. 23. 24. Et Ephef. 1. 7. 8. 9. Quibus in locis tum redemptio nostri per lesium Christum, tum vocatio ad fidem & respissoratiam, decreto Electionis proxime subordinantur, nusquam autem hominis creatio ad Dei imaginem.

Qualis d'enique est Vocatio seu Electio in tempore sacta, tale eligendi propolitum suit ab aterno. Atqui ista Vocatio seu Electio in tempore sacta est ex corrupto genere humano. Ergo tale quoque suit eligendi propositum ab

aterno.

VI. Eodem electionis decreto constituisse electos vocare, justificare, sanctificare, conservare & glorificare probatur ex Rom. 8.30. Quos pradesimavit, cos vocavit; quos vocavit; cos justificavit; quos justificavit, cos quoque glorificavit.

2. Thest. 2.13. Flegit vos Deus ab initio ad salutem in sanctificatione Spiritus, & in fide veritatis, quò vocavit vos per Evangelium nostrum, ad obtinendam gloriam Domi-

ni nostri Icsu Christi.

1. Pet. 1. 2. Électi dicuntur ex pranotione Dei Patris, in fanctificationem Spiritus, in obedientiam & aspersionem sanguinis Iesu Christi.

Iohan. 10. 29. Pater meus, qui cas mihi dedit, major omnibus est, neque quisquam eas potest rapere è manu Patris mei.

Ioh. 17. 11. Pater sancte serva cos per nomen tuum, quos dedisti mihi.

VII. Finem denique huius Electionis esse demonstrationem gratiæ ac misericordiæ Dei testatur Apostolus, Rom. 9.29. & Ephes. 1.5.6.

# 2. Thesis Remonstrantium.

Electio ad falutem est multiplex, definita scilicet & indefinita, generalior & particularior: hæc aut est incompleta, aut completa, peremptoria & non peremptoria, conditionata & absoluta, & hæc iterum vel Veteris vel Novi Testamenti.

Remonstr. Geld. p. 44. & 58. Advers. VV alach. p. 34. & 35. & 44. Thes. Episc. de discrimine Veteris & Novi Test. 6. & 7.

# Antithesis 2. Orthodoxa.

Electio illa quorundam hominum ad salutem, tam ratione Veteris, quam Novi Testamenti, est unica, uno eodemque actu divino ab æterno peracta, definita, completa, & absoluta: tamersi ex nostro concipiendi modo, ac finis diversorumque mediorum respectu, per quæ electi ad finem illum sunt destinati, ac suo tempore perducuntur, distincti in eo gradus considerari possint, atque in sacris literis proponantur.

# Antitheseos probatio.

I. Primum membrum huius Thesis, quod Electio illa sit unica, confirmant loci citati Rom. 8.29.30. & 9 11.

Et versu 12,13. Mayor serviet minori , quemadmodum scriptum est , Iacob dilexi , Esau odio habui.

Rom. 11. 1. 2. Num igitur abjecit Deus populum suum? Alstt. Nam & ego Israelita sum, tribus Benjamin. Non abjecit Deus populum suum quem præeognovit, An nescitis quid de Elia dicat Scriptura? &c. Vnde constat candem esse electionem Veteris & Novi Testamenti, quoniam eodem electionis genere reliquiæ illæ sub Novo Testamento conservatæ sunt, quo eas tempore Eliæ suisse conservatas testatur Apostolus.

II. Alterum membrum, quod nempe distincti in decreto illo unico gradus possint considerari, patet ex eadem gradatione ac falutis catena. Roman. 8, 29, 30.

Irem Ephef. 1. 4. 5.

# 3. Thesis Remonstrantium.

Causa sine qua non vel conditio prærequisita Electionis singularium personarum est sides sideique obedientia à Deo in eligendis prævisa; hæcque singularium personarum electio, est quoque ex Dei beneplacito, quoniam scilicet ex multis conditionibus possibilibus hanc potius, quam alias ipsi eligere placuit ad præmium salutis ac vitæ æternæ huic piæ illo destinandum.

In Coll.Hag. Art. primo. Adversus Walach. 4.21. In thesib. exhibit. Thes. 1.& 7. Grevinch. adversus Ames. pag. 111. &c.

# 3. Antithesis Orthodoxa.

Causa Electionis singularium personarum est liberrimum voluntatis Dei consilium ac beneplacitum, quo solo in semetipso permotus absque ullo sidei, obedientiæ, aut perseverantiæ tanquam causæ, conditionis, aut bonæ qualitatis, dignitatisque ullius in homine præexistentis intuitu, huic præ illo gratiam salutiseram in Christo, per Christum, & propter Christum conferre voluit: ac proinde hæc Electio non ex illis conditionibus est sacta, sed ad illas, tanquam ad eius fructus & essecta.

# Probatio Antitheseos.

I. Causam Electionis singularium personarum esse liberrimum voluntatis Del confilium ac beneplacitum supra probatum est ad Thesin primam ex Rom. 9. 11. 15. 16. Et Ephef. 1.4.5. Rom. 11.5.6. &c.

II. Hocque decretum factum esse absque ullo sidei, obedientix, aut perseverantiæ præexistentis intuitu; præter locos jam citatos demonstrant se-

quentes.

Ioh.15.15. Non vos me elegistis, sed ego elegi vos & constitui vos, ut catis & fructum feratis, & fructus vester maneat.

Actor. 13. 48. Crediderunt, quotquot ordinati erant ad vitam aternam.

Rom. 9. 11. Antequam boni aut mali quicquam fecifient, ut propositum Dei, quod est secundum electionem, maneat, non ex operibus, sed ex rocante, dictum est ei. &c.

Et vers. 16. Igitur non est volentis, nec currentis, sed miserentis Dei.

Roman. 11. 5. 6. Ita igitur & hoc tempore reservatio secundum electionem gratia

Ephel.1. 4. Electi sumus in ipso, &c. ut simus sancti & inculpati coram ipso in charita-

te: non autem quia sancti & inculpati eramus.

1. Pet. 1. 2. Electi ad fanctificationem Spiritus & ad obedientiam & aspersionem sanguinis Christi. Non ergo, quia jam per sidem sanguinis Christiadspersi autobedientes erant. Quibus addi possunt loca illa, per quæ demonstratur vocarionem esse ex electione, ac proinde ipsam etiam sidem ad quam vocamur, Rom. 8. 29. 30. Quos predestinavit, eos vocavit. Rom. 9. 23. 24. ubi vasa misericordia primum ad gloriam dicuntur praparata, & deinde vo-

Idem indicant loca sequentia. 2. Thess. 2. 13. 14. 2. Timoth. 1. 9. Qui servavit nos & rocarit nes vocatione sancta, non ex operibus nostris, sed ex suo proposito & gratia, que data est nobis in Christo ante tempora secularia.

Idem docent loci, in quibus fides purum putum Dei donum esse asseveratur, uz

Ephel. 2.8. & Phil. 1.29.

# 4. Thesis Remonstrantium.

Electio incompleta, conditionata, & non peremptoria est mutabilis, adeoque interrumpi, revocari, electique in numerum reproborum transire, illorumque numerus augeri & minui potest.

Grevinch adverfus Amef. pag. 137. & 191. Remonstr. Geldr. Thes. 7. ex Articulis exhib. thef. 5. Episc. de Iustificatione, thes. 22. pag. 65.

# 4. Antithesis Orthodoxa.

Electio singularium personarum ad salutem, cum sit, ut supra diximus, æternum & immutabile Dei propositum, nec revocari nec interrumpi potest: ac proinde electorum ita certus & definitus est numerus, ut nec augeri, nec minui possit: qui licet pauci & grex sint pusillus, cum turba reproborum comparati, in sacra tamen Scriptura innumerabiles esse dicuntur.

# Antitheseos probatio.

1. Decretum Dei non posse revocari nec interrumpi asserit Sacra Scriptura.

Esai. 14. 27. Iehova exercituum inivit consilium, quis irritum faciet?

Rom. 8.30. Loco aliquoties citato.

Et Cap. 9. 11. Vi propositum Dei seeundum electionem maneret.

Et 11.7. Non abiecit Deus populum suum quem pranovit. Quod requirit Israel, hoc non est assequatus, sed electr assequati sunt.

2. Timoth. 2. 10. Solidum flat Dei fundamentum, habens sigillum hoc, Novit Deus eos

qui sent sui.

.1

II. Numerum Electorum certum esse ac definitum, ideoque nec augeri nec minui posse, evincitur ex;

loh. 10. 27. Ego oves meas agnosco.

Rom.9.27. Ettamsi fuerit numerus siliorum Israel ut arena maris, reliquia servabuntur. Rom. 11.7. Quod requirit Ifrael, hoc non est assequutus, sed electi assequuti sunt, reliqui

1. Ioh. 2. 19. E nobis egressi sunt sed non erant ex nobis. Nam si fuissent ex nobis, permansuffert utique nobiscum: sed egressi sunt ex nobis, ut patesieret non omnes esse ex nobis.

III. De paucitate & multitudine electorum, diverso respectu consideratorum,

loquitur Sacra Scriptura in locis sequentibus.

Matth. 20. 16. Pauci electi, multi vocati.

Luc. 12.32. Ne time, grex parve.

Apoc. 7.9. Postea vidi, & ecce turba multa quam numerare nemo possit ex omnibus Gentibus, & Tribubus &c. stabantque ante thronum & in conspectu agni.

# 5. Thesis Remonstrantium.

Sensus ac certitudo Electionis completæ, peremptoriæ, & absolutæ ante mortem haberi non potest, ideoque nullus illius fructus in hac vita percipitur.

# 5. Antithefis Orthodoxa.

Quamvis in electis, ante vocationem ipsorum efficacem, sensus sit nullus electionis, & post eam vocationem ob varias infirmitates, conscientiæ angores & conflictationes, quibus in hac vita sæpe iactantur, sit interdum debilior, obscurior & quodammodo interruptus, non minus tamen de sua electione, quam de sua esficaci vocatione & justificatione ex sua side, sidei suæ fructibus, atque interna Spiritus Sancti obsignatione certiores esse possunt ac debent, idque pro sidei à Deo ipsis donatæ modo ac mensura.

# Antitheseos probatio.

I. In electis ante efficacem ipsorum vocationem sensum nullum esse suæ electionis eruitur ex

Eph. 2.3.12. Eramus natura filij ira, ut & reliqui. Mementote vos illo tempore faisse absque Christo &c. spem non habentes & Dei expertes in mundo.

Rom. 3. 9. Quid igitur? pracellimus? nullo modo: Nam ante criminati sumus & Iud.cos & Gracos omnes esse sub peccato.

Vers. 23. Omnes enim peccaverunt ac deficiuntur gloria Dei.

Rom. 6. 17. Fuistis servi peccati, &c.

II. In clectis post vocationem ipsorum, ob varias in hac vita infirmitates, interdum esse debiliorem, obscuriorem ac quodammodo interruptum, patet ex querimonijs ac lamentationibus Iobi. Cap. 6.3. &c. Davidis Psalm. 31. 28. Psal. 51.12. & seq. Et Sponsæ in Cantico Canticorum, Cap. 3. & 5. 4.

III. Electos interim in hac vita certiores esse posse ac debere desalute sua, legitur

Luc. 10. 20. Gaudete, quod nomina vestra scripta sint in calie.

Ioh. 1. 2. Quetquot eum exceperunt, dedit eis hoc ius, ut Fily Dei sint facti, nempe is qui credunt in nomen eius.

Ioh. 4. 14. Quisquis biberit ex aqua illa, quam ego ei dabo, non sitiet in aternum, sed aqua illa quam ego dabo ei, siet in co sons aqua salientis in vitam aternam. Cui consimilis locus est Ioh. 6. 35.

Ioh. 10. 27. 28. Oves mee vocem meam audiunt & sequuntur me; ego do eis vi:am .eter-

nam, nec peribunt in eternum, nec rapiet eas quisquam è manu mea, & c.

Rom. s.2. Per quem, nompo lesum Christium, adduct i fui mus in hanc gratiam, per quam stamus & gloriamur sub spe gloria Dei.

Verf. 5. Spes non pudefacit, co quod charitas Dei effusa est in cordibus nostris per Spiritum

Sanctum qui davus est nobis.

Vcrf. 9. Iustificati igitur nunc eius sanguine, servahimur multo magis per eum ab ira illa Dei.

Rom. 8.14. Quotquot Spiritu Dei aguntur, i sunt Fili Dei.

Vc1.35. Nou enim accepissis Spiritum servitutis ad metum, sed Spiritum adoptionis, per quem clamamus, Abba pater. Qui ipse Spiritus testatur una cum Spiritu nosti o nos esse li io: Der; Quod si siligetiam hæredes, hæredes quidem Dei, col æredes autem Christi. Et

Verl. 35. Quis nos separabit à charitate Christi. Et seq. usque ad finem capitis.

- 1. Cor. 2.9.10. Deus ea, que ijs paravit qui i fum diligunt, nobis revelacit per Spiritum fuum. &c.
- 2. Cor. 1.21. Qui nos confirmat vohiscum in Christum & qui unvit nos, Deus est. Qui etiam obsignavit nos, indidit que arrhabonem Spiritus cordibus nostris. Cui correspondet locus, Eph. 1.13.14.

2. Pct. 1.10. Studete electionem & vocationem vestram sirmam efficere, Hec enim si fe-

ceritis nunquam impingetis.

1. Ioh. 3. 2. Nunc Filij Dei sumus, sed nondum patefactum est quod erimus: seimus autem sore, ut, quum isse patefactus sucrit similes et simus. &c.

Et vers. 24. Perhoc novimus eum in nobis habitare, nempe, ex Spiritu quem nobis dedit.

1. Ioh. 5. 9. Si testimonium hominum accipimus, testimonium Det maius est. Nam hoc testimonium est Dei, quod testistatus est de Filto suo.

Et verf. 10. Qui ciedit in Filium Dei, habet iestimonium in se ipso. &c. Et verf. 11. Est autem hoc testimonium quod zitam aternam dedit nobis. &c.

# Sententiæ Remonstrantium,

De primi Articuli membro secundo, nempe

# DE REPROBATIONE.

Thesis prima Remonstrantium.

Ecretum seu voluntas, qua Deus constituit insideles in sua inobedientia contumaciter persistentes sub ira relinquere ac condemnare, est totum Reprobationis decretum.

# Antithesis prima Orthodoxa.

Reprobatio est liberrimum ac instissimum Dei decretum, quo statuit quosdam homines ex genere humano in peccatum prolapso, non eli-

gere in Christo, nec cadem Spiritus sui esficacia, qua electos, ex statu suæ perditionis vocare, ut eos justificet & glorificet, sed eos in suis ipsorum vijs finit incedere, ac veritatem ipfius in injustiția detinentes, vel Evangelium ipfis prædicatum diverlis modis ac gradibus reijcientes, atque in fuis peccatis iuste induratos, post multam suam tolerantiam merito tandém exitio adjudicare.

Antitheseos prima probatio.

I. Deum quosdam homines statuisse non eligere, nec ex statu perditionis efficaciter evocare, &c. Demonstratur,

Rom. 9. vers. 6. Non omnes qui sunt ex Ifrael, sunt Ifrael, nec quia sunt semen Abrahe, ideo fili, &c. Et vers. 13. Inob dilexi, Estu odio habui. Versa 8. Quem vult, indurat. Verl. 21. An non habet potestarem figulus in lutum, ut ex eadem maßa faciat aliud qui-

dem vas ad decus, alind ad dedecus?

Matth. 11. 25. Confiteor tibi, pater, &c. quod absconderis hac à supientibus, & intelligentibus, & ea detexeris infantibus, &c. Etiam, Pater, quia tibi placuit.

Et vers. 27. Nemo novit Patrem nisi Filius & cuicunque volucrit Filius revelare.

Rom. 11. 7. Electi affequuti funt, reliqui occalluerunt.

loh. 6. 43. Nemo potest venire ad me, nisi Pater traxerit eum. Et vers. 65. Propierea dixi vobis neminem posse venire ad me, nisi fuerit ei datum à Patre meo.

Act. 16.6.7. Peragrata Galatia regione, & Phrigia, prohibiti funt à Stivitu Sancto logui fermonem in Asia. Cum vero venillint in Misiam, tentabant ire in Bithyniam, sed non sivit eos ire Spiritus, nempe, ad prædicandum Evangelium.

II. Deum sinere reprobos, tametsi Dei cognitione non omnino sint destituti, in vijs suis incedere, diserte affirmatur,

Rom. 1.24. Tradidit eos Deus capiditaribus cordium ipforum, &c.

Et vers. 28. Et seut non visum est cis Deum in notitia retinere , ita tradidit eos Deus in mentem omnis iudicij expertem, ut facerent qua non conveniebant.

-AA. 14.16. Deus prateritis atatibus sir it omnes Gentes suis ipsarum vijs incedere, quamquam non passus est se esse expertem testimonij.&c.

Actor. 17.30. Temporibus istius ignorantia dissimulatus, Deus nunc denunciat omnibus

ubique hominibus ut resipiscant. & c.

Pfalm. 147.19. Indicat verba sua Iacobo. &c. Nonsic fecit ulli Genti, ideoguciura illa non noverunt. Quibus loci sunt parelleli, Ephes. 2. 1. 2. 3. & vers. 12. & cap. 4. 17. 18. r. Cor. 1.8.

III. Reprobos Evangelium sibi prædicatum diversis modis ac gradibus rejicere, probatur ex parabola feminantis.

Matth. 13. vers. 19. & seq. ex Actor. 28. 24. & 25. Quidam vero non credebant, &c. Ideo rette dixit Spiritus Sanctus, vade ad populum istum & dic, Auditu audietis & non intelligetis.

Heb. 6.5.6. Nam fieri non potest, ut qui semel fuerint illustrati, gustaverint que bonum Dei verbum, &c. si prolabantur, ut denuo renoventur ad resipiscentiam. Cui parallelus est: Heb.10.26.

IV. Deum denique reprobos in peccatis suis inste induratos merito tandem exirio adiudicare, colligi potest ex

Rom. 9. 18. Quos vult, indurat, & seq.

Cap. 11. 7.8. Reliqui occalluerunt: Deus enim dedit eis Spiritum soporis, oculos ut non videant.&c.

2. Thess. 2.11.12. Propterea mittitillis Deus efficaciam deceptionis ut credant mendacio, ut damnentur omnes qui non crediderunt veritati, sed acquieverunt in iniustitia.

1. Pet. 2. 8. Christus est petra offensionis, nempe ijs qui offendunt ad sermonem, immorigeri, ad quod etiam positi fuerunt.

Iudæ vers. 4. Iam olim descripti ad hoc iudicium.

2. Thest. 1.8. Instiget ultionem is qui Deum non noverunt, neque auscultant Evangelio Donani nostri Iesu Christi.

# 2. Thesis Remonstrantium.

Causa Reprobationis meritoria est impœnitentia & infidelitas adversus Evangelium & perseverantia in ea.

# 1. Antithesis Orthodoxa.

Quanvis Deus neminem nisse a sorte dignum, & non nissi iustas ob causas prætereat, tamen cum etiam electi ante electionem suam in codem miseriæ statu coram eo suerint, nulla causa, cur hos potius quam illos reprobaverir, à nobis dari potest, quam libera Dei voluntas nemini obstricta, & de suo quod vult, saciendi potestas. Causa vero, cur Deus reprobos certis pænarum gradibus addicat, recte ipsorum impænitentia & infidelitas statuitur.

Hac Thesis locis pracedentibus abunde est probata.

Thesis tertia Remonstrantium.

Infantium nec electio, nec reprobatio est.

# Antithesis tertia Orthodoxa.

Longe diversa est conditio eorum infantium, qui ex sœderatis parentibus, & aliorum qui ex non sœderatis nascuntur, quoniam Scriptura hos impuros, atque à Christo & sœdere gratiæ alienos pronunciat.

î. Cor. 7.14. Alioqui liberi westri impuri esent, nunc wero sancti sunt.

Gal. 2.11. Nos natura Iudai, & non ex Gentibus peccatores.

Eph. 2. 1. Vos Gentes eratis absque Christo alieni à Republica Israelis, extranei à pattis promissionis, & c.

Contra vero ad illos promissionem ac vitam æternam pertinere asseverat.

Gen. 17.7. Stabilio fædus meum inter me & te, ac semen tuum post te, ut fædus sit perpetuum, me esse tibi Deum, & semini tuo post te.

Matth. 19.14. Sinite pueros, & ne prohibese ad me venire: nam talium est regnum calorum.

Actor. 2.39. Volis fulla est promissio, & liberis veitris. Ex quibus locis concludimus liberos sidelium in sua infantia morientes electis esse accensendos, cum à Deo ex hac vita gratiose eripiantur, antequam sæderis illius conditiones violaverint. Infidelium vero liberos extra Ecclesiam Dei constitutos, Dei iudicio relinquendos censemus. Nam eos qui extranei sunt, Deus iudicabira, Cor. 5.13.

Atque hoc nostrum est judicium super primo Articulo,

Iohannes Polyander.
Antonius Thysius.
Antonius VV alleus.
Quod approbavit ac manu sua subsignavit,
Sibrandus Lubbertus.

# Suffragium

## SIBRANDI LVBBERTI

De

# PRIMO ARTICVLO

Mnes homines in Adamo peccaverunt, & facti sunt rei damnationis, & mor-

Deus igitur jure potuit omnes homines propter peccatum ipsorum condemnare: neque cuiquam fecisset iniuriam, si omnes homines propter peccata ipsorum condemnasset, aut condemnate decrevisset.

Sed Deus maluit uti misericordia erga quosdam miseros peccatores, iisque, ex gratuita gratia propter mortem & δικαίωμα sui filij, peccata condonare, quam

omnes propter rigorem justitiæ suææternis pænis addicere.

Hinc est, quod Deus ab ærerno aliquos miseros peccatores in lesu Christo elegerit, ut effent sancti & inculpati, & eosdem prædestinaverit ad yoftenar, juxta be. neplacitum voluntatis fuæ,ad laudem gloriofæ gratiæ fuæ.

Ex eodem fonte est, quod Deus aliquos miseros peccatores ab æterno in Christo Telu non elegerit, neque prædestinaverit eos ad voriona, sed in æterna electione præterierit, h.e. reprobaverit. Vtrumq; hoc sub Prædestinatione comprehenditur.

Prædestinatio est æternum, liberrimum, & justum confilium sive propositum, quo Deus sibi ab æterno ex cortupto humano genere aliquos ex mera gratia & misericordia in Christo lesu elegir, & ad vitam æternam prædestinavit, ut eos in tempore efficaciter vocaret ad communionem Filii sui, vera cognitione Iesu Christi, fide & resipiscentia donatet, justificaret, ac tandem glorificaret ad laudem gloriosæ suæ gratiæ; aliquos non elegit in Iesu Christo, neque ad vitam æternam prædestinavit, sed justo suo judicio in æterna electione præteriit, & tanquam vasa iræ in peccatis & miseria reliquit, cosque tandem propter peccata ipsorum iuste condemnabit, ut in illis suam misericordiam, in his suam justitiam declaret.

Esse talem electionem & reprobationem inde constat, quod Deus aliquorum miseretur, aliquorum non miseretur; aliquos illuminat, aliquos non illuminat; aliquos per verbi prædicationem vocat ad resipiscentiam, aliquos per verbi prædica. tionem non vocat ad resipiscentiam; in aliquibus excitat sidem, in aliquibus non excitat fidem: Abel recipitur, Cain rejicitur. Sem accipit benedictionem, Cham non accipit benedictionem. Abraham vocatur ex Vr Chaldworum, cateri non vocantur. Isaac factus est hares, Ismael pellitur foras. Iacobum dilexit Deus, Esavum odit Deus. Perrus intuitu Christi convertitur, Iudas non convertitur. Duo latrones cum Christo crucifiguntur, unus recipitur in paradisum, alter non recipitur in paradisum. Duo erunt in uno lecto, unus accipietur, alter relinquetur. Dux erunt molentes simul, una accipietur, altera relinquetur. Duo erunt in agro, unus accipietur, alter relinquetur. Luc. 17.34.

Electio, qua Deus nos ad gratiam, & gloriam elegit, est una & eadem; vel quod idem est,una & eadem electione elegit nos Deus ad gratiam & ad gloriam , hoc est, ad media & ad finem. Colligitur hoc ex Ephes. 1.5. ubi legimus Deum nos prædestinasse ad vostoriar pro beneplacito voluntatis suæ, ad laudem gloriosæ suæ gratiæ. Idem ex aurea illa catena, de qua est Rom. 8. 29.30. colligi potest.

Causa quare Deus non omnes elegerit, neque omnes reprobaverit, aut quare Petrum & Paulum elegerit, Iudam & Simonem Magum non elegerit; aut quare illos potius elegerit quam hos, nulla alia ex S. Scriptura afferri potest, quam liber-

rimum Dei beneplacitum.

Electio facta est ex una & eadem massa, hoc est, ex corrupto & misero humano genere. Hominem igirur in aterna electione consideravit Deus, non ut credentem, nec ut vocatum, nec ut iustificatum, nec ut fanctificatum, nec ut regenitum; sed ut miserum peccatorem, & constituit suam misericordiam in illo vocando, side donando, sustificando, sanctificando, & regignendo exercere. Act. 13. 48. Crediderunt, quotquot crant ordinati ad vitam eternam. Non ergo, quia crediderunt, ordinati sunt ad vitam: sed quia ordinati erant ad vitam, crediderunt. Rom. 8. 29. Quos pradessimavit, eos etiam vocavit; quos vocavit, cos etiam sussificavit; Ergo non, quia vocati & iustificati sucrunt, peadestinantur, sed quia pradestinati sucrunt, vocantur & iustificantur. Eph. 1. 4. Flegit nos in ipso ut essema sussificamit.

Deus non elegit nos ob prævisam fidem, neq: ob prævisam resipiscentiam. Nullam enim fidem aut resipiscentiam in electis prævidere potuit, nist quam ille ex miscricordia iuxta beneplacitum suum in illis essecutures erar. Ob quam causam sides à Deo in æterna electione, non ut prævia conditio electionis, nequut antece-

densified ut effectum, five confequent, five fructus eius confiderari poruit.

Quos Deus ab æterno ex liberrimo beneplacito suo ad vitam æternam elegit, eos in tempore ex eodem beneplacito suo vocat ad communionem sui Filij, donat illos side, regignit illos per Spiritum Sanctum, & iustificat eos, hoc est, deducit

eos per media à se constituta ad finem destinatum.

Quos vero Deus ex codem beneplacito suo in æterna electione præterijt, hoc est, reprobavit: ijs vel non revelat viam salutis, vel non donat eos side aut cognitione Iesu Ghristi, non regignit eos per spiritum, non iustificat eos: sed relinquit eos in peccato & miseria, in quam se ipsos propria sua culpa præcipitarunt. Neque propterea iniustus est. Licet enim illi de suo facere quod vult, Matth. 20, 15. Quin sinit eos, postquam adoleverunt, in vijs suis incedere, sæpe etiam ob magna slagitia, quibus se polluunt excæcat, & tandem propter peccata ipsorum iustissime punit.

Beneplacitum Dei est vera causa præteritionis (quam reprobationem negativam vocamus) sed non est vera causa peccati: sui enim operis quod iustum est,

non scelerum nostrorum quæ iniusta sunt, ipse auctor est.

Vnde sequitur sidem esse essection electionis; sed peccatum non esse essection reprobationis. Nam ut Deus eligens in electis sidem & respiscentiam operatur:

ita Deus reprobans, in reprobis non operatur malitiam neque peccatum.

Omnes homines tam electi quam reprobi in se considerati suerunt æquales, neque quisquam eorum melior aut deterior suit altero, antequam Deus illos ex æterno & immutabili consilio suo discerneret. Proinde nulla qualitas in illis esse potuit, quare Deus illos elegerit, hos non elegerit; aut quare illos potius, quam hos elegerit; neque in ijsdem ulla qualitas reperta suit, quare illos præterierit, hos non præterierit; aut quare illos potius, quam hos præterierit. Quin videmus à Deo in æterna electione præteritos esse qui inter alios externa vitæ honestate excelluerunt, ut Catonem, Scipionem, Aristidem, Fabricium, Phocionem, Pomponium Atticum, &c. Ex adverso etiam videmus electos esse qui alios scelerum magnitudine superarunt. Equidem Paulus erat iniuriosus, blassphemus, persecutor Ecclesiæ, iuratus Christi hostis: & tamen ab æterno ad vitam electus suit. Latro cum Christo crucifixus totam vitam suam sceleribus attriverat, & tamen ab æterno à Deo electus suit, ut vere dicere possimus cum Apostolo: o profundas divitias tum sapientiæ tum cognitionis Dei, quam inscrutabilia sunt iudicia eius? Rom. 11. 33.

Electio Dei est immutabilis. Fieri enim non potest ut mutetur, quod à Deo decretum, definitum, & determinatum est. Quam ob causam qui electus est, nunquam sit reprobus; & vice versa, qui reprobus est, nunquam sit electus.

Hinc sequitur certum esse electorum & reproborum numerum, & neutrum ho-

rum vel augeri vel minui posse.

Non debemus in arcana Dei penetrare, neque istic scrutari, an simus electi: sed debemus nos ipsos excutere, an Christus in nobis habitet. Veri enim fructus electionis sunt essicax vocatio, sides à Spiritu Sancto per vocem Evangelij in cor-

dibus

dibus nostris excitata, nova obedientia, pax in Deo, testimossium Spiritus sanctus de nostri adoptione. Si hac vere & reipsa in nobis sentinitis, possiumits de nostri electione certi esse, & si ea nondum in nobis sentimus; ramen de nobis desperare non debemus.

Hac doctrina nemini damus ansam desperandi. Docemus enim Deum mandare omnibus hominibus ut se convertant, & Christum audiant, & promittere illis qui se ad Deum convertunt, & Christum audiunt, salutem & vitam æternam. Hinc homo, antequam convertitut, non habet quod eum ad desperationem adigat, sed habet causam accusandi suam contumaciam, & ingratitudinem quæ splim reddunt mexcusabilem.

Rursus docemus omnes illos, qui verx sidei & conversionis sensum in cordibus suis sensum, debere ex Dei mandato statuere; se ad vitam æternam electos esse. Hot enim est credere & expectare vitam æternam jam in nobis inchoatam & in æternum conservandam, sicut dictum est Iohan. 10. 28. Nemorapier eas è manibus meis. Et Roman. 11. 29. Dona Dei eiusmodi sunt, ut illorum its m pæ-

nitere non poffit.

Nemo igitur fidelium habet causam desperandi, sed hoc demum est sundamentum Christianæ religionis in ipsa morte, quod sciunt illos, qui ædisscati sunt super petram, hoc est, Christium, nunquam perituros esse. Hanc consolationem eripium piis, qui cunque docent vere credentes finaliter desicere, & in Spiritum S. peccare posse: quod negat Christius, Iohan. 6. 40. & Ioh. 10. 28.1. Epist. Iohan. eap. 5. com. 18.

Sed neque suppeditamus cuiquam hac doctina ansam impietatis. Docemus enim illos sua culpa perire, & sibi pœnas accumulare & exasperare, cum Deum ipsos ad se invitantem audire recusent, ipsique hanc blasphemiam impingant,

quod ipsos quidvis boni facientes damnare decreverit.

Fideles ex hac doctrina ansam securitatis carnalis capere non possum. Docemus enim non hypocritas, sed vere credentes retinentes studium bonæ conscientiæ, & in assidua pænitentia, timore, & invocatione Dei viventes, & habentes serium ac ardens studium & desiderium perseverandi in vera pietate, & studio cavendi peccata, certos esse debere tanquam ex essectu proprio de propria causa, & sui electione ad vitam æternam. Fatemur quidem securitatem Spiritus nasci ex hac doctrina: sed securitas spiritus & carnis se invicem minuunt & pellunt, quod ipsum etiam faciunt timor silialis & servilis.

Non docemus Deum simpliciter nolle, ut omnes homines convertantur & scr-ventur; neq; docemus Deum simulare, aut non velle serio omnium conversionem,

aut habere in se voluntates contradicentes.

Sed docemus Deum serio velle omnium hominum conversionem & salutem, quoad approbationem & latitiam suam. Non enim vult & approbat peccatum, sed horribiliter irascitur peccato; neque delectatur cuiusquam interitu, & destructione tanquam destructione sui operis. Nihil ergo simulat, sed serio omnes vocat, iisque ostendit in suo verbo, quid sibi placeat, & quid sibi ab hominibus debeatur.

Hæc Dei voluntas ad omnes pertinet. Omnibus enim mandat ut refipiscant: hoc satis arguit Dei justitiam. Sed ad nostram salutem requirebatur non tantum illa Dei voluntas, hoc est, justio: sed etiam requirebatur ejus gratia, qua nos sideles & resipiscentes esseres.

Hanc relipifcentiam & fidem in omnibus efficere non decrevit abæterno. Ergo quo ad effectionem, non vult omnibus hominibus falutem, fed electis tantum, ficut

docet Scriptura. Act. 13.48.

Etiam in percuntibus peccata & naturæ destructio, quatenus est divini operis destructio, Deo displicent serio: & exigit ab illis Deus justitiam & vitam, quamvis in solis electis esticiat, ut saciant quo Deus desectatur. hanc ob causam hi soli perveniunt ad conversionem & salutem, ut inquit Apost. Rom. 11. 7. Electio apprehendit, cateri occassurent.

Hæc duo: Deus non vult destructionem creaturæ, quatenus est destructio creaturæ. Et, Deus vult destructionem creaturæ, quatenus est justapæna; non con-

bb tradi-

tradicunt. Pius enim & iustus judex vult necem homicidæ, quatenus est justa pæ-

naj & non vult cam, quarenus est hominis destructio.

Non docemus Deum sine respectu peccati nuda & absoluta voluntate aut decreto, aliquos ad atternam damnationem ordinasse: sed docemus Deum in damnatione reproporum velle suam justitiam declarare; ac proinde non velle quemquam damnationi addicere, nisi ob peccatum: ac ne quiden damnationem velle, quatenus est damnatio, sive operis sui destructio, sed quatenus est susta pecna. Non autem locum habet pecna nisi ubi peccatum antecedit.

In electis voluit Deus suam misericordiam declarare, quia cum propter peccatum in quod sponte erant prolapsi, justissime potuisset totum humanum genissablicere (nam omnes eramus natura fili iræ, ut & reliqui) ex sola gratuita misericordia statuit aliquos ex communi interitu eripere, atque suam misericordiam salva justitia sua exercere & declarare; ut omne os obturetur, & omnis gloria

tribuatur Deo.

Hæc doctrina non est blasphema, neque impia; neque continet horribiles errores, ut aliqui irrequieti homines tragice pronunciant; sed est vera & S. Scripturæ consentanca.

# Antitheses

# DE PRIMO ARTICVLO.

Heterodoxa.

Orthodoxæ.

D'Ei voluntas servandi credentes per sidem, est totum decretum Prædestinationis.

DEI voluntas fervandi credentes per fidem, nonest decretum Prædestinationis, nedum totum decretum Prædestinationis.

# Probatio Orthodoxa sententia.

Non est idem decretum. Nam ut justificare non est idem quod prædestinare: ita decrerum justificandi, non est idem quod decretum prædestinandi. Non est totum est enim & decretum cooptands in filios, decretum patefaciendi viam salutis, decretum diligendi, decretum mittendi Christum, decretum dandi sidem, decretum exigendi pænas peccatorum nostrorum à Iesu Christo, decretum vocandi ad communionem filii Dei, decretum convertendi, decretum sanctificandi, & multa alia decreta ad falutem pertinentia, quæ neque conjunctim, neq: divisim sampta, funt decretum servandi per fidem. Decretum servandi credenies est phrasis ambigua. Porest enim hunc tensum habere, quod illi qui nunc vere credunt, sint à Deo ad vitam æternam electi. Atque hic fenfus est verus. Omnes enim vere credentes funt electi ad vitam æternam. Potest etiam hunc sensum habere; quod eligendi ad vitam æternamante sui electionem fuerint credentes; aut quod tales fuerint in mente Dei, antequam illos ad vitam æternam eligeret. Atque hie fenfus est falfus. Nam, utinquit Scriptura, Actor. 13. 48. Crediderunt quot quot erant ordinati ad vitam aternam. Ergo non quia crediderunt sunt ordinati ad vitam æternam: sed quia ordinati erant ad vitam æternam crediderunt, Rom. 8.29. Ques p: adestinavit, eos etiam vocavit; quos vocavit, eos etiam justificavit. Ergo non quia vocati & justifia cati erant, sunt prædestinati : sed quia prædestinati erant, sunt vocati & justificati.

2

Decreta justificationis & prædestinationis sunt uniformia & conformia. Decreta justificationis & prædestinationis non sunt uniformia & conformia.

#### Probatio.

# Huius veritas constat ex præcedente.

3

3

Electio alia est definita, alia indefinita; alia generalis, alia fingularis: alia completa, alia incompleta: alia peremproria, alia non peremptoria; alia irre-yocabilis, alia revocabilis; alia V.T. alia N. Testamenti: alia eorum qui funt in Ecclesia N. alia eorum qui funt extra Ecclesia N. alia eorum qui funt extra Ecclesia N. alia eorum qui funt extra Ecclesia N. alia eorum qui funt extra Ecclesia N. alia eorum qui funt extra Ecclesia N. alia eorum qui funt extra Ecclesia N. alia eorum qui funt extra Ecclesia N. alia eorum qui funt extra Ecclesia N. alia eorum qui funt extra Ecclesia N. alia eorum qui funt extra Ecclesia N. alia eorum qui funt extra Ecclesia N. alia eorum qui funt extra Ecclesia N. alia eorum qui funt extra Ecclesia N. alia eorum qui funt extra Ecclesia N. alia eorum qui funt extra Ecclesia N. alia eorum qui funt extra Ecclesia N. alia eorum qui funt extra Ecclesia N. alia eorum qui funt extra Ecclesia N. alia eorum qui funt extra Ecclesia N. alia eorum qui funt extra Ecclesia N. alia eorum qui funt extra Ecclesia N. alia eorum qui funt extra Ecclesia N. alia eorum qui funt extra Ecclesia N. alia eorum qui funt extra Ecclesia N. alia eorum qui funt extra Ecclesia N. extra extra Ecclesia N. extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra extra ext

Electio ad gratiam & gloriam, hoc eft, ad media & ad finem, tantum eft una & eadem omnium falvandorum in V. & N. Teft.

#### Probatio.

Scriptura docet esse unam & eandem electionem, qua Deus nos ad gratiam & ad gloriam elegit Eph. 1. 4. Elegit nos in ipso N. antequam jacerentur sindamenta mundi, ut essemus sancti, pradestinavit nos ad voscious pro beneplacito voluntatis sua, ad laudem gloriosa sua gratia. Idem ex aurea illa catena qua est Rom. 8. 29. colligi potest. Nam quos pracognovit, cos etiam pradestinavit; quos pradestinavit, eos etiam vocavit: quos vocavit, eos etiam justificavit: quos justificavit, eos etiam gloriscavit. Ergo una pradestinatione pradestinavit nos ad vocationem, justificationem, & gloriscationem.

4

4

Fides est códitio in objecto eligibili, ante iphus electionem requisita.

Fides non est conditio in objecto eligibili, ante ipsius electionem requisita.

#### Probatio.

Deus in electis nullam sidem prævidere potuit, nist quam in illis in tempore estacturus erat. Ergo sides in æterna electione, non ut antecedens, neque ut condutio præcedens electionem, sed ut consequens, sive fructus sive effectum electionis, à Deo considerari potuit.

5

ć

Singulares personæsunt ratione prævisæ sidei ad vitam æternam prædestinatæ: Singulares personæ non sunt ratione prævisæ fidei ad vitam æternam prædestinatæ.

#### Probatio.

Hæc thesis constat ex primæ & quartæ theseos probatione.

6

6

Solum beneplacitum Dei non est unica causa, quare Deus hunc præ illo elegerit. Solum beneplacitum Dei est unica causa, quare Deus hunc præ illo elegerit.

#### Probatio.

Hoc esse solam & unicam causam prædestinationis docet Scriptura Ephes. 1.5.

Prædestinar it nos ad vostosian, pro beneplacito voluntatis sue. Neque ulla alia causa in Scriptura reperitur.

Bbb 2

7 Deus

7

7

Deus in eligendo homine spectavit aliquam bonam qualitatem, quare illum potius quam hunc ad vitam æternam elegerit.

Deus in homine eligendo non spectavit bonam aliquam qualitatem, quaré illum potius quam hunc ad vitam xternam elegerit.

#### Probatio.

Apostolus scribit Eph. 1.4. Elegit nos in ipso ut essemus sancti. Ergo non quia in nobis, antequam eligeremut, aliqua sanctitas suir, elegit nos; sed quia elegit nos ab æterno, sanctitatem & novam obedientiam in nobis jam electis per Spiritum sanctum esseit, Rom. 8.29. Quos precognocit eos etiam predessinavit, ut conformes siant imagini siliu sui. Ergo non quia in nobis ante nostri electionem aliqua conformitas suit, elegit nos: sed quia elegit nos ab æterno, facit nos in tempore imagini silit sui conformes.

8

8

Christus est meritoria causa nostra electionis.

Christus non est meritoria causa nostra electionis.

#### Probatio.

Scriptura docet nos esse justificatos Christi sanguine, & esse Deo reconciliatos per mortem filii sui; sed nusquam docet nos esse esse sanguine Iesu Christi, neque docet nos esse prædestinatos per mortem lesu Christi. Addit Iohan. 3.16. Sic Deus dilexit mundum, ut silium suum unigenitum dederit, ut omnis qui credit in eum, nen pereut, sed habeat vitam æternam. Ergo non quia Christus pro nobis mortuus est, di exit & elegit nos: sed quia dilexit & elegit nos Christus, pro nobis mortuus est. Idean colligi potest ex loco Rom. 5. 8. Commendat Deus erga nos charitatem suam, quod cum adhuc peccaiores essemus, Christus pro nobis mortuus est.

9

9

Quædam electio ad falutem est revocabilis.

Nulla electio ad falutem est revocabilis.

#### Probatio.

Scriptura hoc clare docet Esa. 14. 27. Ichovah exercituum decrevit, quis irritabit, Esa. 16. 11. confilium meum stabit, & omnem voluntatem meam faciam. Mal. 3. 6. Ego Iehos vah, non muto.

10

10

u. Nemo

Electi possum fieri reprobi, & reprobi fieri possum electi.

Electi non possum fieri reprobi, neque reprobi possum fieri electi.

#### Probatio.

Idem Scriptura docet Iohan.10.27. Oves mea vocemmeam audiunt, ego cognosio eai, & sequuntur me; & ego vitam aternam do eis, neque peribunt in aternum, neque rapiet eas è manu mea quisquam. Pater meus, qui cas dedit mihi, maior est omnibus, neque quisquam capiet eas è manu Patris mei. Rom.9.27. Etiamsi fuerit numerus siliorum Israel ut arenamaris, reliquia servabuntur. Rom.11. Electi assecuti sunt, reliqui occalluerunt.

II.

11.

Nemo citra peculiarem revelationem, de sui electione in hac vita, certus citra peculiarem revelationem, certus esse potest.

Aliquis de sui electione in hac vira. esse potest.

## Probatio.

Huius Theseos veritas probatur Roman. 8. 15. Accepistis spiritum adoptionis, per quem clamamus Abba, id est, Pater. 2. Cor. 1.27. Qui nos confirmat vobiscum in Christium & unxit nos, Deus est, qui ctiam obsignavit nos. Eph.1.13. obsignati estis spiritu promissionis, qui est arrhabo hereditatis nostra.

12

İ2

Nemo potest gustum aut sensum electionis sui ad gloriam in hac vita percipere.

Aliquis potest sensum & gustum ele-Aionis sui ad gloriam in hac vita percipere.

#### Probatio.

Hujus theseos veritas probata est thesi præcedente. Deinde Apostolus dicit Rom. 8.16. Qui ipse spiritus testatur una cum spiritu nostro, nos esse filios Dei.

# DE REPROBATIONE.

Dei voluntas damnandi peccatores propter peccatum ipsorum, est totum decretum reprobationis.

Dei voluntas damnandi peccatores propter peccatum, non est decretum reprobationis, nedum totum decretum reprobationis.

#### Probatio.

Vt damnare, non est idem quod reprobare: ita voluntas sive decretum damnandi non est decretum reprobandi. Ad totum decretum reprobationis, pertinet etiam decretum non revelandi viam salutis, decretum relinquendi in ignorantia, decretum indurandi, decretum excacandi, decretum odio habendi, & multa alia, que neque conjunctim neque divisim sumpta, sunt decretum damnandi.

Decreta damnationis, & reprobationis funt uniformia, & conformia.

Decreta damnationis, & reprobatio. nis, non sunt uniformia & conformia.

Huius veritas constat ex præcedentis theseos probatione.

Deus decrevit nullos homines in lapíu Adæ relinguere.

Deus decrevit aliquos homines in lapfu Adærelinquere.

#### Probatio.

Huius theseos veritatem docet Scriptura. Quosdam enim prarognovit Rom. 8.29. quosdam nunquam novit Matth. 7.23. quosdam vocat per vocem Evangelij, quosdam non vocat per vocem Evangelij; quosdam regenerat per S. Sanctum, quosdam non regenerat per Spiritum sanctum. Equidem quos non regenerat per Spiritum sanctum, cos constituit in lapsu Adæ relinquere.

4

4

Deus decrevit omnibus hominibus dare gratiam sufficientem, cuius beneficio salvi sieri possunt.

Deus non decrevit omnibus hominibus dare gratiam sufficientem, cuius benessicio salvi sieri possunt.

#### Probatio.

Huius theseos veritas constat ex præcedente: deinde Scriptura dicit Matt. 11.25. Consiteor tibi Pater Domine casi & terra, quod hac absconderis à sapientibus huius mundi, & reve averis ea parvulis.

5

Deus subministrat omnibus hominibus necessaria & sufficientia media ad salutem, idque cum intentione servandi.

Deus non subministrat omnibus hominibus necessaria & sufficientia media ad salutem, idque cun intentione servandi.

6

5

#### Probatio.

Primum membrum huius theseos probatum est thesi præcedenti. Alterum membrum probat Deus ipse Esa. 6.9. Vade & dicas populo huic. Audite audiendo, & ne intelliganis, & videte videndo, & ne cognoscatis: impingua cor populi huius, & aures eius agg. ava, & oculos eius claude, ne forte videat oculis suis, & auribus suis audiat, & corde suo intelligat, & convertatur, & sanem eum.

Num Deus illis offert sufficientia media ad salutem, quibus in hunc modum

verbum (uum annunciari jubet?

6

Deus vult omnibus hominibus ex ex aquo falutem.

Deus non vult omnibus hominibus ex æquo falutem.

#### Probatio.

Tò velle Dei aliquando est idem, quod approbate, & essicere simul, ut Psalm. 115.3. Deus noster in cœio est, quicquid vult facit. Aliquando est idem quod approbate tantum, ut 1. Tim. 2.5. Deus vult omnes komines salvos sicri. Omnium enim salutem Deus approbat, sed non essicit. Iam veto electis vult Deus salutem approbatione & essectione simul. Reprobis vero tantum approbatione vult salutem, non essectione; Ergo non vult eam electis & reprobis ex æquo.

7

7

Non-rectus usus mediorum est causa reprobationis.

Non-rectus usus mediorum, non est causa reprobationis.

Probas

#### Probatio.

Ratio est manisesta. Reprobatio enim sacta est ab æterno; non-rectus usus, sive abusus sit in tempore. sed quod temporale est, æterni causa esse nequit. Deinde Scriptura dicit Rom. 9.11. Nondum natis pueris, cum neque bons quicquam fecissent neque mali, ut propositum Dei, non ex operibus, sed ex vocante maneret, scriptum est, sacob dilexi, Esau odio habui.

8.

ġ.

Nemo, qui tantum peccato originali contaminatus est, in æterna electione à Deo præteritus est.

Quidam, qui tantum peccato originali inquinati funt, in electione æterna à Deo præteriti funt.

## Probatio.

Hanc Thesin probat interitus multorum infantium, qui in infantia extra Eccle-siam & extra Christum moriuntur.

9,

9.

Infantium nulla est electio, nulla reprobatio: Infantium aliqua est electio, aliqua reprobatio.

#### Probatio.

Hanc Thesin probat Scriptura Rom. 9.7. neque quia sunt semen Abrahe, omnes sunt Filiy, & vers. 6. Nonomnes qui sunt ex patre Israele, sunt Israel. Deinde ad infantes Ecclesia pertinet promissio. Act. 2.39. Vobis susta est promissio, & liberis vestris. Cateris, qui sunt extra Ecclesiam, nulla sacta est promissio.

Sibrandus Lubbertus.

Iudicium hoc de primo Articulo legimus, & approbamus,

Iohannes Polyander. Antonius Tylius. Antonius VValaus.

# IVDICÍVM

De Primo Articulo, nempe De Electione & Reprobatione, D.D. FRANCISCI GOMARI

# Articulus Remonstrantium primus.

D Eus æterno & immutabili decreto, in Iesu Christo, ante iasta mundi sundamenta, ex genere humano, in peccatum prolapso, statuit illos, in Christo, propter Christum, & per Christum, salvare; qui per gratiam Spiritus Sancti; sin cundem eius Filium Iesum, credituri, & in ea side, sideique obedientia, per eandem gratiam, usque ad sinem, essent perseveraturi: contra vero converti nescios & incredulos, sub peccato & ira relinquere, & condemnare, tanquam à Christo alicanos, secundum Verbum Evangelij, soh. 3.36. Qui credit in Filium, habet vitam aternam: qui vero Filio non assentiur, non videbit vitam, sed ira Dei manet super cum: Pluraque alia Scripturæ loca.

Bbb 4 Articulà

# Articuli huius explicatio.

Thefes.

Antitheses.

# De universa hominum prædestinatione.

- 1. Prædestinatio (quæ electionem & reprobationem complectitur) non est unica, sed duplex. Remonstrantes citati declarat. Artic. 1. & Epist. ad Walach. 41.
- 2. Prima est decretum divinum, generale, seu universale; quo constituit credentes servare, incredulos damnare. Ibidem.
- Prædestinatio ( quæ electionem & reprobationem complectitur) non est duplex, sed unica.

# Idque ex sequentibus constabit.

- 2. Decretum divinum generale seu universale, quo constituit credentes servare, incredulos damnare; non est prædestinatio ad salutem & condemnationem.
- 1. Quia per se, nec salutem, nec condemnationem ullam suturam statuit: sed modum rantum ac conditionem salutis, & condemnationis describit.
- 2. Quia nullam hominum, sed qualitatum tantum, fidei & infidelitatis electionem & reprobationem designat. Remonstr.citati, Declarat. Vtpote cum generale hoc decretum (ex Remonstrantium sententia) non solum singularium hominum sidelium prævisionem antegrediatur: sed etiam mediorum, ad sidem ingenerandam necessariorum, destinationem omnino præcedat. Remonst. Epist. ad Walach. 35, 36.
- 3. Hoc est rotum & integrum prædeftinationis decretum. Coll. Hag. Belg.
- 3. Hoc non est totum & integrum prædestinationis decretum.

Illius enim constare potest veritas, si aut omnibus credentibus ac servatis, nemo damnaretur; aut omnibus incredulis ac damnatis, nemo sieret salvus. Id quod integræ prædestinationi (quæ electione simul & reprobatione constat) è diametro adversatur.

4. Decretum de salvandis fidelibus, solum est fundamentum Christianismi, salutis & certitudinis salutis. Collat. Hag. Belg. 61. 4. Decretum de salvandis sidelibus, non est solum fundamentum Christianismi, salutis & certitudinis salutis: sed fundamentum primum salutis est gtatuita Dei dilectio, & electio: quæ causa est & fundamentum non tantum salutis, sed etiam donationis Salvatoris Christi, & sidei in ipsum, Rom. 8.29.30. loh. 3. 16. & 6.37. Act. 13. 48. Sec. 15.

du p. 63

s. Secun-

s. Specia-

5. Secunda prædestinatio, est decretum divinum speciale seu singulare, quo constituit iuxta præcedens illud decretum, hos salvare, illos perdere: id est, hos consideratos, ut sideles, æternæ vitæ destinare: illos consideratos, ut insideles, sive qui credere nolint, ærernæ morti atque exitio addicere. Remonst. citati Declar. Et Epist. ad Walach. 34.

5. Specialis quidem est prædestinatio: sed veriore ratione describenda: ut ex sequenti distincta explicatione liquebit.

Thefes.

Antitheses.

# De prædestinatione, seu electione hominum ad salutem speciali.

- i. Prædestinatio hominum ad salutem specialis, duplexest, peremptoria: quæ æternæ salutis communicationem actualem, & realem, sibi coniunctam habet: & non peremptoria, contra. Remonst. citati declar. ad Articul. 1.
- 2. Peremptoria est decretum Dei, de salvandis ijs sigillatim, quos per Spiritus sui gratiam, in Christum credituros, atque in hac side ad sinem usque perseveraturos, prævidebat. Remonstr. Epist. ad Walach. 36.
- 3. Quæ prædestinatio, solummodo ad salutem & gloriam est; non etiam ad gratiam. Eadem Epist. 38. & 45.

- 1. Sacræ litteræ non aliam, quam unicam prædestinationem hominum ad salutem specialem agnoseunt.
- 2. Prædestinatio hominis ad salutem est decretum Dei, de gloria & gratia ad salutem sufficiente, & esticaciter perficiente, certis, ex universo genere humano, hominibus, pro liberrime ac mere gratuito beneplacito, conserenda, 2. Thess. 2. 13. Rom. 8.28.29.30.Phil. 2. 13. Ad laudem gloriosæ suæ gratiæ. Ephes. 1.6.
- 3. Eadem prædestinatio non solum est adsalutem ac gloriam, sed etiam ad gratiam, quæ ad gloriam conferendam necessaria. 2. Thess. 2, 13. Rom. 8. 28, 29, 30.

Qualis est gratia dationis Christi in Servatorem, Ioh. 3, 16. 1. Petri 1. 20. & i. Ioh. 4. 10. & vocationis. Rom. 8. 28.30. & Fidei Act. 13. 48. & 2. Thess. 2. 13. Phil. 1. 29. & 2. 13. Iustificationis Rom. 8.30. Conformitatis cum Christo Rom. 8.29. ac fanctificationis Eph. 1.4. & 2. Thess. 2. 13. Adoptionis Eph. 1.5. & conservationis in Christo & per Christum Ioh. 6. 29. & 10. 28. 29. donatio. Ad quam gratiam, non minus quam ad salutem, prædestinatio est instituta 1. Pet. 1. 2.

4. Quæ salus in credentibus sidei præmium est, non autem sinis. Remonstr. citati Declar.

4. Quæ falus in credentibus & præmium est sidei 2. Tim. 4. 8. & sinis 1. Petr. 1. 8. Quia bonum est summum, cujus causa sides datur: & quo sides tendit 2. Thess. 2. 13. Ioh. 20. 31. Act. 26. 18

5. Gratia

- 5. Gratia vero donationis Christi, vocationis, sidei, justificationis, sanctificationis, adoptionis, perseverantiæ, non est medium prædestinationi speciali ad falutem subordinatum: sed ea prædestinationem ipsam naturæ ordine antecedit. Epist, ad Walach. 41. & 44.
- 6. Fides enim, obedientia illius & perfeverantia, ut ab homine præstita, & à Deo prævisa, est conditio in objecto eligendo prærequisita, ac causa sine qua non, cui decretum electionis innititut. Remonst. citati Declar, & Epist. ad Walach. 41. & 44.
- 7. Quæ fidei gratia, non folis electis ad gloriam & fervandis confertur: fed reprobis etiam ac condemnandis. Remonft, citati Declar.
- 8. Ac fides electorum semel collata, omnino amitti ac restitui potest, adeoque re ipsa interdum amittitur, & amissa restituitur. Ibidem.
- 9. Ideoque peremptorie electus, in hac vita fieri porest reprobus, & rursum ex reprobo clèctus.
- ro. Vnde sequitur esectionem peremptoriam aliam esse mutabilem, quæ est electorum viventium: aliam immutabilem, quæ est mortuorum tantum.
- 11. Electionis huius causa impulsiva est & solum ac liberrimum Dei beneplacitum & Christi meritum. Epist. ad Walach. 35. & 41. & 46. & 36.
- 12. Fidelium in hac vita de electione sui falvisica, certitudo non est absoluta, sed tantum conditionata, ut quæ ab incertæ perseverantiæ conditione dependet. Grevinch. contra Ames. 138.

5. Gratia vero donationis Christi, vocationis, sidei, justificationis, sanctificationis, adoptionis, perseverantiæ, salutem ipsam antecedit, ut medium eo destinatum, sed ipsam prædestinationem ad salutem ordine consequitur.

Idque ex Antithesi tertia apparet.

6. Fides enim, obedientia illius, & perfeverantia in ea, non est objecti eligendi conditio, ante electionem prævisa, nec causa sine qua non: sed electionis effectum proprium, ex ea promanans Act. 13. 48. Rom. 8.30. & 2. Thess. 24. By Petri 1, 22.

Alioqui dilectio & electio nostra, dilectionem & electionem Dei antecederet contrascripturam. I. Ioh. 4. 10. Rom. 9.16. & 5. 8. & 10.

- 7. Quæ fidei gtatia, solis electis ad gloriam, ac servandis confertur: nullis vero reprobis ac condemnandis. Ioh. 10. 26. 27. & 6. 44. 45. Tit. 1. 1. 2. Thess. 3. 2.
- 8. Ac fides electorum femel collata nunquam omnino amitti potest, ob Dei conservantis veritatem & virtutem; multo minus amissa restitui: etsi partim minui queat, vel augeri. Ioh. 10. 28. 29. & 1. Pet. 1.5. Matth. 24. 24. Rom. 8. 30. 39.
- 9. Ideoque peremptorie electus in hac vita fieri non potest reprobus: neque ex reprobo electus. Matth. 24.24. Rom. 8.30.33.35.39.
- 10. Vnde sequitur nullam electionem peremptoriam esse mutabilem:pro veritatis & xterni consilij divini natura immutabili. les 46.3.10. lac,1.17.

11. Electionis huius causa impulsiva est solum liberrimum & gratuitum Dei beneplacitum: sdeoque non Christi meritum: nec quidquam extra Deum.

Præfertim, cum Christi donatio sie medium electioni hominum ad salutem subordinatum: ut Antithesi tertia ostensum est. Ideoque salutis est causa; sed electionis consequens esfectum.

12. Fideles in hac vita de electione sni salvisica certi sunt; non solum hac coditione si perseveraverint: sed etia absolute. quia sele perseveraturos esse per Dei & Christi gratiam certi sunt a: idque ex

13. Abfo-

e ad dawn we the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the following the

13. Absoluta electionis certitudo ad pietatem non conducit. Ibid. 139.

constantia eo le lustentent: b fortier & constantia eo le lustentent: b fortier & constantia eo le lustentent: b fortier & constantia eo le lustentent: b fortier & gratiæ ac salutis nostræ hostes perpetuos) militent: c solidumque in vita & morte habeant solatium, & in hoc savoris Dei sensu, tanquam vitæ æternæ præsudio, sancte acquiescant & exultent. d a 2. Thes. 2. 13. & i.4. Eph. 1. 4.5. Eph. 4. 1. 1. Pet. 2. 9. Phil. 3. 14. b Rom. 8. 17. 18. 35. 2. Cor. 4. 18. c 2. Tim. 4. 7. 8. d Rom. 8. 33. 38. 39. & 5. 23.

14. Infantibus núllis convenit electio, quod fide prævifa careant. Grevinch. contra Amef. p. 150.

15. Non peremporia prædestinatio est, quæ æternæ salutis communicationem actualem & realem sibi conjunctamnon habet.

Thesin primam consequitur.

- 16. Eaque vel communis est non credentibus & credentibus: vel credentibus propria.
- 17. Communis est quæ communiter se extendit ad omnes, qui divinæ vocationis gratiosæ participes siunt, sive vocationi pareant, sive incredulitate eam respuant. Remonst. citat, Decl.
- 18. Propria est, quæ solis vere credentibus non perseverantibus convenit.

1.1

Dei promissione generali de danda omnibus vere sidelibus perseverantia, b& ex speciali sidei, electis proprie, e sensus. Spiritus Sancti testimonio, dae tanquam arrhæ hæreditatis nostræ obsignatione ad diem redemptionis, e& serio denique operum bonorum, sidei & charitatis studio. a Forn. 8. 39. b Ier. 32. 40. Iohan. 4. 14. & 6. 37. 39. 56. 58. & 10. 28. 29. c Tir. 1. 1. & 2. Thess. 32. d Rom. 8. 13. e Ephes. 1. 13. 14. & 4. 30. f 2. Petri 1. 10.

13. Abfolutæ electionis cerritudo ad pietatem conducit plurimum; ut Deum, progratuito & incomprehélibili hoc dilectionis & electionis, ad gratiam & gloriam æternam, beneficio, debita gratitudine, vicilim diligant, adorent, glorificent, & digne fe gratia & gloria gerantia & in crucis tolerantia eo le fustentent: b fortiter &

14. Infantes scederatorum Deo per Christum, ac vere sidelium, eriam electos esse; pie credimus, si ante usum rationis moriatur, ex formula scederis, Ego sum Deus tuus & seminis tui: a sin vero ad usum rationis pertingant, solos eos electos esse agnoscimus, qui credunt in Christum, quippe hi soli secundum Evangelium servantur. a Gen. 17. & Act. 2.39.

15: Non peremptoria prædestinatio, & seripturæ Sacræ, & naturæ, unicæ arque immutabilis prædestinationis ad salutem, repugnat.

Idque ex antecedentibus liquet.

- 16. Quum nulla non peremptoria sir prædestinatio, nulla illus potest esse divi-
- 17. Quum facræ literæ vocationem quandam communem ab electione ad falutem fecernant; nec omnes communiter vocatifalventur: fequitur nullam, communi vocationis decreto, prædestinationem ad salutem, contineri, Matth. 22, 40.
- 18. Nulla est prædestinatio ad salutem non peremptoria, quæ vere credentibus non perseverantibus conveniat.

Nulli enim vere credentes, qui non perfeverent: nullaq; prædestinatio ad salutem, quæ non sit permptoria.

Thefes.

Thefes.

Antitheses.

# De reprobatione hominum speciali ad damnationem.

- r. Reprobatio alia est peremptoria quæ actualem & realem damnationem sibi conjunctam habet; Alia non peremptoria, contra.
- 2. Reprobatio petemptoria est decretum Dei de ijs sigillatim damnandis, quos in infidelitate morituros prævidebat.

- 3. Reprobi quidam ad tempus viva fide funt præditi, vivaq: funt Christi membra, justificantur & regenerantur, sed tandem omnino ac perpetuo à fide deficiunt ac pereunt.
- 4. Ideoque reptobi fieri possunt ad tempus electi ad salutem; & rursus ex electis sieri reprobi in æternum.
- 5. Reprobatio non peremptoria, quæ actualem & realem condemnatione conjunctam non habet, est eorum qui Evangelio vocati, initio non credunt, aut si credant, à side ad tempus desiciunt, sed in side tandem moriuntur.
- 6. Causa impulsiva antecedens, non folum damnationis, sed etiam reprobationis à gratia ac gloria ad justam damnationem, est peccatum prævisum, & quidem cum originali actuate conjunctum.
- 7. Nam propter folum originale peccatum nemo reprobatur, nemo damnatur: Ideoque nec infantium reprobatio est. Grevinch. contra Amesium 142.145.150. Episc. Thes. p. 28.

- r. Nulla in sacris litteris reprobatio non peremptoria reperitur.
- 2. Reprobatio peremptoria est decretum Dei, quo, pro voluntate sua liberrima, ad declaratione instituix sux vindicantis, certos ex humano universo genere homines, nec gratia nec gloria donare, sed in peccatum libere prolabi permittere & in peccatis relinquere, insteque tandem propter peccata condemnate constituit. Matth. 11. 26. 67.23. Ioh. 6.44. & 65. & 10.26. Rom. 11. 7.8. Apoc. 20.13. Rom. 9.18. 20.21. 22.
- 3. Reprobi nunquam viva fide funt prediti, nec viva fiunt Christi membra, nec justificantur, nec regenerantur, multo minus à fide deficiunt. Ioh. 10. 26. 27. 2. Thess. 2., Tit. 1. 1. Matth. 7.23.
- 4. Ideoque nec reprobi fieri possunt electi, nec electi facti rursum fieri reprobi in aternum.
- 5. Reprobatio non peremptoria huiusmodi, & reprobationis & electionis naturæ immutabili, & inter se contrariæ, omnino repugnat.

Ita enim eodem tempore, unus idemq; & clectus effet ad falutem & reprobatus; filius Dei, & filius Diaboli.

- 6. Causa impulsiva antecedes reprobationis à gratia ac gloria ad justam damnationem, est folum liberum Dei placitum, esti executionis ipsius seu justa damnationis causa sit quodvis peccatum ab homine factum, à Deo permissum ac roleratum. Mat. 11.25.26. Roman. 9. 16.18.22. Roman. 6.23. 2. Thess. 18.9.
- 7. Nam propter solum etiam originale peccatú damnatio cst, quæ omnis peccatí stipendium est, etiam non actualis, Rom. 5. 12.14.21 Ideoq; infantes infidelium à sædere Dei alienorum, non renati, natura sunt silij itæ, sine Christo, sine spe, sine Deo. Eph. 2.3.12. ut etiam in diluvio, infantes mundi improborum, & Sodomitarum impiorum, in conslagratione etiam infantes perierut, iræque Dei cum parentibus juste subjecti suerunt, 2. Pet. 2. 5. 6.

Franciscus Gemarus.

# IVDICIVM

# Deputatorum Synodi Geldricæ,

De Articulo Primo Remonstrantium,

Qui est

# PRÆDESTINATIONE,

Desumto ex Collatione Hagiensi.

#### Articulus Remonstrantium.

🔪 Eum æterno & immutabili Decreto in Iefu Christo filio suo, ante iactum mundi fundamentum, statuisse ex lapso peccatis obnoxio humano genere, illos in Christo & propter Christum, & per Christum servare, qui Spir. Sancti gratia in eundem filium cius lefum credunt, & in ca fide, ac fidei obedientia per eandem gratiam in finem perfeverant.

Contra vero eos, qui non convertuntur, & infideles, in peccato & ira subiectos relinquere, & condemnare, tanquam à Christo alienos, secundum illud Euangelij, Iohan. 3.36. Qui credit in filium, habet vitam aternam: qui vero filio non affentitur, non videbit vitam, sed ira Dei manet super eum.

Col.Br. p. 66. l. 21. Hoc Articulo dicunt Remonstrantes, 1. contineri totum Dep. 85.1.21. cretum prædestinationis: ipsam doctrinam de Prædestinatione ad salutem: hanc Prædestinationem esse unicam & veram Præp. 69. l. 17. p.41.l.16.22. destinationem:nullamsc,preter hanc de Prædestinatione adsalutem, Euangelio revelatam doctrinam agnoscere. 11. Illud up. 42. l. 4.

Col.Br. p. 70. l. 25. nicum Decretum, esse fundamentum Christianismi, salutis, & certitudinis de falute.

Nos plane aliter existimamus. Nam 1.

Prædestinatio quæ in Euangelio revelata est, est Decretum practicum.

Prædestinatio Remonstrantium non est Decretum practicu, sed speculativum. Ergo. Prædestinatio Remonstrantium non est ea quæ in Euangelio revelata est.

Maior patet. Estenim Prædestinatio Decretum de eo quod sacere vult Deus, & faciet. Minor etiam patet. Nam fieri potest ut Deus nihil eius suciat, quod isto Decreto dicitut velle facere, & tamen firmum staret Decretum ipsum. Ante lapsum vita decernebatur hominisub conditione obedientix: Si non comederis vives. At comedit homo, & à vita excidimus omnes; manet tamen firmum Decretum istud. Itaposset nunc sieri ut nemo vel sieret, vel maneret sidelis, (nam sides à mutabilitate voluntatis humanæpendet Remonstrantibus) ac sic per consequens, ut nemo salvaretur, & tamen hoc immotum flaret, Ego servabo Credentes.

11. Si Decretum de servandis personis singulatibus, est Prædestinatio ad salutem, tum illud quod continetur fuperiori Articulo, non est totum Decretum

Prædestinationis. At prius est verum. Ergo & posterus.

Consequentia patet. Nam Decretum de servandis singularibus non continetur Articulo: imo omnino diversum est ab eo,& distinctum; ut generale à singulari, de finitum ab indefinito: Deinde electio singularium innititur præseientiæ sidei quæ actuinest cligendo, sive ei qui cligitur: Electio que in Articulo describitur non inni-Adversus titur præscientiæ sidei; quia huicelectionis Decreto succedaneum demum ponitur yvalachr. illud, de administrandis mediis ad finem necessariis.

Antecedens est ipsorum Remonstrantium. Collar. Erand. p. 492. Ergo manet confequens.

III. Electio

III. Electio incompleta , non peremtoria, revocabilis, aut in Euangelio non est revelata, aut non est electio ad salutem, aut illa quæ in Articulo continetur, non est unica electio ad salutem, quæsola in Euangelio est revelata.

Ratio: Nam electio de qua Articulus loquitur, est completa, peremptoria, irre-

vinch.p.136. vocabilis.

Vide Gre-

At clectio incompleta, &c. est revelata Euangelio, & est ad salutem, ex senten-& 137. cont. tia Remonstrantium. Amelium.

Ergo Electio quæ in Articulo continetur, non est unica electio ad salutem.

Atque hac de primo. Sequitur alterum.

I. Decretum quo Christus à Deo statuitur in Servatorem & caput eorum qui hæreditario salutem accipient est fundamentum Christianismi. Decreto Remonstrantium non statuitur Christus in Servatorum & caput eorum qui hareditario falurem accipient. Ergo, &c.

Maior est Remonstrantium, Coll. Brand. pag. 70. 1. 26.

Minor probatur : ubi nulli ponuntur esse vel futuri qui salutem accipient, ibi Christus dici non potest statutus esse in Servatorem & caput corum qui salutem accipient.

In Decreto Remonstrantium nulli ponuntur esse vel futuri qui salutem accipient.

Ergo.

vel hoc modo:

Ouales in Decreto Remonstrantium statuuntur servandi & sideles, talis statuitur Christus in eodem Decreto Servator & caput.

At in Decreto Remonstrantium statuuntur servandi & fideles, qui nec actu sint

tales, nec potentia. Ergo.

Christus in eodem Decreto statuitur Servator & caput, qui necactu talis sit, nec potentia.

Præclarum sane Christianismi fundamentum!.

II. Decretum quo nulli homini falus in re aut spe decernitur, sed quo manente salvo, fieri adhuc posset, ut nemo omnino fieret salvus, id esse fundamentum salutis non potest.

Tale autem est Decretum Remonstrantium. Ergo, &c.

Nec refert, quod in Decreto hoc mentio fiat Christi, qui salutis fundamentum est. Nam & in Decreto de mittendo filio mentio fit Christi, adeog; ordinaturistic Christus utfalutem & Spirituales omnes benedictiones promereatur: nec tamen esse hoc Decretum fundamentum salutis agnoscent Remonstrantes, utpote quod præcedaneum faciunt huic quod falutis fundamentum appellant.

III. Ex quo homo quamdiu vivit, certus esse nullo modo potest aut debet de sa-

lute sua, id fundamentum esse certitudinis de salute falso asseritur.

Ex Decreto Remonstrantium homo dum vivit, certus esse nullo modo potest aut debet desalutesua. Ergo, &c.

Maior patet per se.

Minor probatur ex Confessione Remonstrantium. Nam statuunt ut videre est in Articulo, objectum Electionis peremtoriæ (unde fola dependere poteft faluris certitudo)hominem qui ad finem usque perseverarit in fide & fidei obedientia: Neminem autem certum esse posse & debere de sua Perseverantia, passim affirmant. Collat. Brand. pag. 410. lin. 10. Dubitare num simus ijdem semper futuri, landabile est. & pag. 504. lin. 2. Nullus fidelis sine peculiari revelatione potest certus esse se semper in side perseveraturum. & pag. 506. Qui semel vere credit, non est extra omnem metum condemnationis. His addatur Grevinch. contr. Amefium, pag. 136. 137. & 138. Ac plane à se abeunt Remonstrantes, fuique penitus obliti videntur, dum sic docent argumentari: Fideles servabuntur: Ego sum sidelis: Ergo ego servabor. Quum sic potius ex ipsorum mente dicendum suisser: Fideles perseverantes, sive qui jam perseverarunt, salvabuntur: Ego quidem sidelis sum, sed nondum ad finem usque perseveravi, ac prorsus incertus sum an sim perseveraturus, imo non sum extra metum condemnationis, fierique potest ut condemner: Ergo ego incertus quoque sum an sim servandus.

Coll.Brand. p.70.l.penult.

Ita hactenus, licet breviter, liquido tamen satis probasse nos credimus, I. Prædestinationem quæ à Remonstrantibus traditur, non esse totam, quæ Euangelio revelata est, prædestinationem. II. Nec eandemesse fundamentum Christianismi, falutis, & certitudinis de falute. Restat ut quam ipsi prædestinationem Euangelio revelatam ac vere fundamentum Christianismi, salutis, & certitudinis de salute esse judicamus, succincte & distincte explicemus. Sic ergo sentimus.

### De Electione.

Deus æterno 2 & immutabili confilio juxta 3 beneplacitum fuum 4 ex lapfo genere humano s certos quosdam, quorum s misereri voluit s, prædestinavit, quos \* I. Christo daret, \* vocaret efficaciter ad gratiam & gloriam, adoptaret 10 in filios per Iesum Christum, " justiscarer, "fanctificaret, & tandem 13 faceret actu haredes vitæ æternæ, idque 14 ad laudem gloriofæ gratiæ fuæ.

1.] Iohan. 13. 18. Non de omnibus vobis loquor: ego scio quos elegerim.

Ephel. 1. 3. 4. Benedictus Deus & Pater Domini nostri Iesu Christiqui elegit nos in ipso.

Non ergo homo se ipsum elegit, sed eligitur à Deo.

Neque Deus Pater tantum, sed & Dei filius, causa; fons, & auctor est electionis nostræ.

2.] Matth. 25. 34. Possidete regnum paratum vobis à iactis mundi fundamentis. Ephel.1. verl.4. Elegit nos antequam iacerentur fundamenta mundi.

& vers. 11. In sortem adsciti sumus, quum essemus pradestinati secundum propositum cius qui omnia efficitex consilio voluntatis sua.

2. Timot. 2.19. Solidum fundamentum Dei stat, habens hoc sigillum, novit Domi-

nus qui sint sui.

Hebrxor.6.17. Volens Deus oftendere immutabilitatem confilij sui,&c.

Apud quem (patrem luminum) non est transmutatio, aut conver- Coll. Brand Iacob. 1. 17. sionis obumbratio.

p.69.6.pen.

Esai. 14. 27. Iehova exercituum ineunte consilium, ecquis irritum faciat.

& 46. 11. Voco ab oriente volucrem, è terra longinqua effectorem confili

mei, & locutus sum, & adducam istud; formavi, & faciam istud.

Hinc docemus, immotam stare electionem, & electorum salutem. Ac proinde 1. Corint. 13,0. licet electorum fides, adoptio, sanctificatio, & salus, quamdiu hic militant, incom- Rom. 8.23.24. pleta sit, tamen incompletam, non peremtoriam, interruptam, & revocabilem, ele- 2. Corint. 7.1, 1.Lohan.3.1. ctionem nullam este poste.

3.] Matth. 11.25. Quod absconderis hac à sapientibus & intelligentibus, & ea detexeris

infantibus.

verf. 26. Etiam Pater,quia ita placuit tibi.

Et 20. vers. 14. Volo autem huicultimo dare ut & tibi. 15. An non licet mihi, quod facere volo in meis?

Ergo @CHATCHINA clectionis ad gratiam & gloriam faciendæ causa nulla est. Neque in homine, cui gratia aut gloria obtingit, cogitari quicquam potest, aut debet, quod Deum moverit, vel quasi moverit, ut gratiam illam & gloriam ipsi decerneret ac conferret. Poterat Deus omnes relinquere in peccato: poterat eligere, quos non elegit; & non eligere, quos elegit; vel pauciores plutesve eligere. Sed elegit quosdam: & quidé hos, non illos: Quare?tantum, quia ita placuit.

4.] Iohan. 15. 19. Ego elegi vos ex mundo. Roman. 9. 21. An non habet potestatem figulus in lutum, ut ex cadem massafaciat alind quidem vas ad decus, alind vero ad dedecus?

Quod si vero volens Deus ostendere iram, &c.

Ira præsupponit peccatum: ut & pæna ; qualis certe nobis est , factio vasis ad dedecus.

Prædestinatio igitur non est causa lapsus.

5.] Rom. 9. 13. Iacob dilexi , Esau vero odio habui.

2. Tim. 2.19. Novit Dominus qui sint sui.

Iohan.

Rom. 8. 28.

Iohan. 17.9. Non pro mundo rogo, sed pro ijs quos dedisti mihi.

vers. 20. Non tantum autem pro istis rogo , sed & pro ijs qui per sermonem eorum credituri suntinm.

Ideo non agnoscimus generalem & indefinitam ullam talem electionem, qua po-

sita, fieri adhuc posset ut nemo omnino salvaretur.

Pater & hinc manifeste, Electorum numerum imminui & augeri non posse: eosque quos prosuis habet Deus, in omni tentatione perstare immotos, ac proinde etian immotam stare electionem.

6.] Roman. 9. 16. Electio non est cius qui velit, neque eius qui currat, sed miserentis Dei.

vers. 18. Cuius vult, miseretur, quem vult, indurat.

Caula क्ला१४८८५ electionis est misericordia Dei, id est, gratiosus Dei misereri volentis assectus erga quosdam, miseros quidem, sed non ideo, quia miseri erant; omnes enim erant miseri, & aliquorum tantummodo misereri voluit.

Cum autem misericordia prassupponat miseriam, utique miserum considerabat Deus quem eligebat: non ergo sidelem, non sanctum, non qui cursum pieratisabsolverat, is enim talis ab omni omnino miseria, nimirum, non à reatu tantum &

dominio peccati, sed à corpore peccati & mortis iam liberatus est.

Iohan. 14.6. Quin eriam hinc inferimus, aliam non esse Veteris Testamenti sanctorum electio-Actor. 4.12. nein, aliam Novi: cum eadem utriusque Testamenti populorum miseria, eadem Hebr. 11.5.6. miserendi ratio, eadem à miseria eluctandi via per Christum statui, omnino debeat.

7.] Ephel. 1.5. Qui pradestinavit nos, weccious.

Rom. 8. 29. Ques prascivit, eosdem Pradestinavit. wes we por.

Finemigitur intendit ordine prius, quammedia. Et quidem finem suumæque atque sinem hominis, ita ut credamus statuisse Deum ad laudem gratiæ suæ (hic Dei sinis est) certos quosdameligere ad vitam ærernam (hic ut sinis extremus est hominis, ita medium est illustrandæ Dei gloriæ) quos Christo datet,&c.

Hæc sunt media deducendi hominem ad sinem suum elestione ipsi iam præstitutum, neque possumus vel cogitatione assequi quomodo nos prædestinaverit, quos adoptaret in silios, nisi de communicanda hæreditate, & quidem nobis communicanda hæreditate.

nicanda antea certi aliquid apudse statuisset Deus.

8.] Iohan. 17. 6. Patefeci nomen tuum hominibus quos dedisti mihi selectos & mundo: tui erant, & mihi hos dedisti.

& 6. vers. 37. Quicquid dat mihi Pater, ad me veniet.

Hæc dario omnino sidem antegreditur: nam venire est credere: ut liquet extoto contextu, Christus itaque ut των θρωπ & mediator, est fundamentum & meritoria causa salutis nostra, omniumque bonorum quæ ab ætetna electione præparata sunt, & in tempore conseruntur à Deo. Imo est etiam sundamentum Electorum.

9.] Rom. 8.30. Quos pradestinavit, eos etiam vocavit.

1. Theff. 1.4. Vi qui sciamus vos esse à Deo electos:

vers. 5. Quoriam Euangelium nostrum consistit apud vos, non loquutione duntaxat, sedetiam virtute.

2.Thes.2.13. Debemus gratias agere de vobis Deoquod elegerit vos Deus ab initio ad salutem, per sanctificationem Spiritus, & sidem habitam veritati.

2. Petr. 1.3. Divina vis ipfius omnia nobis donavit, qua ad vitam, & pietatem per-

tinent, per agnitionemillius qui vocavit nos adgloriam & virtutem.

Non destinavit ergo quemquam ad sinem Deus nisi per media. Et quos ad gloriam, id est, salutem destinavit, eos etiam ad media salutaria destinavit; non ut osterret ea illis tantum, sed ut conferret etiam. Ideo vocatio hæc secundum propositum dicitur. Et qui sinem desiderat, omnino de præordinatis mediis adhibendis serio sollicitus esse debet. Ut sultum & impium sit dicere, si ad salutem & sidem salutarem sum prædestinatus, obtinebo utrumque quicquid tandem agam. Imo, si vis salvus esse, crede: si sidem expetis, audi verbum. Nam ex auditu sides.

Collat. 8. p. Efficax vocatio & fides, omniaq; que sequentur sidé, fructus sunt & effecta electionis 489. cap. 8. ad vitam: sive ut cum Remonstrantibus contra ipsosimet Remonstrantes loquamur,

præde-

Prædestinatio est vera causa & sons ipse, unde gratia & reliqua sequuntur. Non potest ergo dici, in eligendis fuisse pravisam sidem; multo minus ut ea pravisa sint qua fidem sequentur. Qui autem nunquam per prædicatum verbum vocantur, credere non possumus eos (loquimur de adultis) ad vitam aternam esse electos.

Non omnes qui vocantur, à Deo vocantur. Sed loquutione, id est, externa hominis prædicatione vocanturomnes quibus verbum annunciatur: virtute autem, id est, interna & efficaci operatione Spiritus fancti, foli electi. Sed neque ad gratiam salutarem, & glotiam vocantur omnes, qui à Deo virtute interna Spiritus vocantur. Duo enim omnino funt prædicanda: lex & Fuangelium. Illa peccarum docet & iram operatur : hoc gratiam & gloriam annunciat. Illius prædicationis, quæ antecedanea esse debet, objectum proprium & adæquatum est homo in peccatis mortuus; huius, quæ succedanca est, homo in quo pecca-Mataus? tum revixit. Finisillius non semper est, ut ad gratiam salutarem, ipsamque adeo Luc. 2.4.47. falutem aternam expetendam homo adigatur, fed fape tantum, ut ad corporale 10h.7. 37. beneficium recipiendum, præstita pænstentia, aptus reddatur; hujus, tantum ut gratiæ salutaris & gloriæ hominem faciat participem. Quæ cum ita sint, etsi Iona 3.5.5%, credimus neminem ex se ac virtute sua dolorem de peccato debitum concipere & Pfalm.99.8. converti posse, ne quidem si per loquutionem, id est, externam prædicationem 1.Reg. 21.22. legis vocetur, fed necesse esse, ut qui hac faciat, etiam virtute, idest, voce interna Dei vocetur, quin etiam ut dolorem istum & conversionem operetur Deus; tamen, quia supe Deus converso peccatori tantum intendit dare bonum aliquod externum, vel auferre pænas aliquas extraordinarias: concludimus, ne quidem omnes ad gratiam falutarem, & gloriam vocari, qui à Deo, sive virtute Dei in-

10.] Ephcf. 1. 5. Qui pradestinavit nos, quos adoptaret in filios per Iesum Christum. Quum ad adoptionem nos elegerit, non elegit fane quos fideles este jam prævidebat. Nam per fidem adoptamur in filios Dei. Si autem filii fumus, erimus & haredes. Proinde simulatque adoptionis hujus spiritum accepimus, de electio-10h.t.12. ne nostra certi esfe posfumus.

Rom. 8. 15. 16,

11.] Rom. 8.30. Quos vocavit, eos etiam instificavit.

Ethine liquet, justificationem, id est, peccatorum gratuitam & falutarem remissio- Ephef. 1.13.14. nem esse fructum, consequens, & essectum electionis: id est, justificatos non eligi, sed electos justificari. Non quod credamus omnes electos esse justificatos, qui ne vocati quidem omnes funt, fed fieri non posse dicimus, quin quos elegit Deus ut vocaret eos, ac fide donaret, i) etiam vocentur, fide donentur, ac per fidem

12.] Ephel. 1. verf. 4. Elegit nos ut simus sancti & inculpati coram co per charita-

1. Pett. 1.2. Dilectis exprescripto Dei Patris ad sanctificationem Spiritus.

Ideo tantopere commendamus fanctitatem vita, & pietatis serium studium, omniaque qua ad pictatem iuvare nos possunt, ut sunt preces, jejunia, vigilia, carnis mottificatio, peccati fuga, &c. Hine etiam illud Apostoli toties inculcamus, Phil.2.12. Cum timore ac tremore vestram inforum salutem consicite. Et, Qui sibi videtur stare, vi-Phtt. 2.12. deat ne cadat. Et, Studete vocationem & Electronem vestram sirmam essicere. Et, 2.Pet. 1.10. Discedat ab injustitia, omnis qui nominat nomen Christi. Nam omnino credimus, 2.Tim. 2.9. Quotquot Spiritu Dei ducuntur, cos esse filios Dei. Et, Si quis non habet Spiritum Chri-Rom. 8.14. sti, illum non esse cius: omnesque qui Christi sunt, carnem crucifixise cum affectibus & 1bid. 9. concupiscentiis. Unde pro aperte impiis cos omnes habemus, qui quicquid tandem Galat.5.29. agunt, salvos se indubitato sore dicunt, quia scilicet Electi sint. Imo vero, ex fructu de atbore, ex operibus de fide, ex fanctitate interna pariter & externa, id est, ex Spiritu adoptionis & sanctificationis, operibusque Spiritus istius, de electione judicare quemlibet debere (ac ne posse quidem alia ratione) asserimus. Sine sanctimonia nemo videbit Deum. Licet autem nisi sanctificatus nemo salvetur, Hebr.12.14. non tamen ideo etiam Electifunt adfalatem, quos fanctificatos iam effe in mente fua præcognofeebat Deus. Nam ad fanctitatem æque elegit nos atque ad falutem: & quidem prius ad hanc, quamad illam, ut supra diximus, etsi ad hancnon nisi per illam.

13.] Mat.

Ccc;

13.] Mett. 25.34. Venite pefisdete hareditatis iure regnum paratum vobis, &c. & 20.23. Sedere ad dextram meam & finistram meam dabitur quibus paratum

est à Patre meo.

1. Pet. 1. 4. In kereditatem volvis in calis fervatam. Luc. 12. 32. Fifum est Patri vestro dare volvis regnum.

Utigratis filii fimus, & jus hæreditatis acquirimus, ita & in possessionem hæreditatis mittimur plane gratis, miscricorditer, indebite. Perperam ergo dicitur vitam æternam à Deo ceu prantium decenn & dari iis qui conditiones, quas ipse præserits, impleverit. Nem dare vitamut præmium, præssita iam conditione, sub qua decreta erat vita illa, ut præmium, nen est omnimode gratis & ex & òcesia, dare vitam, sed ex debito.

14.] Ephel. 1.6. Ad landem gloriosas sua gratia, qua nos gratis effecit sibi gratos in

illo dilecto.

Idque in folidum: ut nihil omnino operanti, credenti, perseveranti cedat de quo, tanquam de suo, ulla ratione gloriari queat. Hactenus de electione.

Atque hanc de electione de ctrinam, fundamentum recte diei Christianismi, salu-

tis, & certitudinis defalute, hinc probamus:

I. Decretum quo falus infallibiliter decernitur certispersonis, simulque media ad falutem necessaria ordinantur, & ex cuius vi primitus & efficaciter siuit participatio tum mediorum istorum ad falutem necessariorum, tum ipsius salutis, id vere dicitur sundementum salutis.

Tale est illudjam à nobis descriptum. Ergo.

II. Decretum quod docet nos totos à Christo pendere, & ab eo solo universam salutem petere, simulque indicat emnia media quibus solis ad participarionem Christi & salutis pervenitur, id continet, sive est, sundamentum Christianismi.

Tale est illud à nobis iam descriptum. Ergo.

111. Decretum quod æternam salutem infallibiliter, & irrevocabiliter paratum esse statut omnibus & singulis, qui mediorum ad salutem necessariorum semel vere sacti sunt participes, id demum certitudinis de salute sundamentum est.

Tale est illud à nobis descriptum. Ergo.

Nam sic omnino docemus argumentari: & primo in thesi:

Quoscumque Deus elegit ab æterno, ij infallibilitersalvabuntur. Quorumcumque misereri voluit Deus, eos elegit ab æterno. Ergo. Quorumcumque misereri voluit Deus, ij infallibiliter salvantur.

Syllogitmus est apodicticus, & termini omnes convertibiles. Deinde sic assumimus in Hypothesi:

Quorumcumque misereri voluit Deus, ij infallibiliter salvabuntur.

Mei mifereri voluit Deus. Ergo. Ego infallibiliter falvabor.

Minorprobatur: Nam,

1. Dedit me Christo. Id colligo ex viva fide mea, juxta Iohan. 6.37.

2. Vocavit me efficaciter. Et hoc colligo ex fide mea, Rcm.10.17.

3. Adoptavit me in filium per 1. Christum. Id me docet Spiritus Adoptionis quo obsignatus sum. Rom. 8. 16. Galat. 4. 6. & sides mea. Iohan. 1. 12. Gal. 3. 26.

4. Iustificavit me. Id scio ex pace conscientiæ meæ, Rom. 5. 1.

5. Sanctificavit me. Id partim vita mea mihi testatur, in primis autem animi mei & conscientiæ constitutio. Actor. 15. 9. Matth. 12. 34.35. Colos. 3. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Quod

Hic tamin Decreto, quam in executione, idest, tam ubi in Thesi loquor, quam ubi in Hypothesi, omnia non sunt currentis, neque volentis, sed miserentis

Et hac ratione reddor certissimus de electione mea à posteriori: ac rursus, ex electione mea, id est à priori, reddor certissimus de perseverantia, & per consequens de falure mea.

Quod maximum fanc & certiflimum eft folatium. Negue timendum erjam est, qui sic agunt ne ad securitatem prolabantur. Res est manifestissima.

Sequitur ut explicemus quid fentiamus.

### DE REPROBATIONE.

Credimus vero reliquos ' quorum misereri Deus non voluit, præteritos esse 2 & in lapíu relictos: qui 3 Chrifto dati non funt, quibuíque unquam + falutarem Christi atque eius Euangelij cognitionem & sidem qua s adoptentur in Elios, iustissicentur, dare, quia 6 ita placuit, 7 non proposuit. Sed propter peccata quosdamin hac etiam vita, 8 indurando, excacando, in reprobum fenfum eos tradendo, omnes autem post hanc vitam 9 æterna damnatione punire, idque 10 ad ostendendam iram, potentiam, & iustitiam suam.

1.] Rom. 9. 18. Cuius vult miseretur.

Querum in tempore miseretur, corum misereri vult & voluit ab æterno Deus. Contra quorum non miferetur, eorum non vult, nec voluit ab æterno mifereri. Eft ergo voluntas & beneplacitum Dei unica cauta, ut electionis illorum, ita non clectionis horum: & obicelum utriufque, tam electionis, quam non electionis adæquatum, homo mifer, peccato & iræ Dei fua culpa obnoxius. Unde ficut mifericorditer electus est quisquis est electus, ut gloriari, aut se præalio esferre nulla ratiene Rom.2.1.4.15. possit, ita iuste non eligi potuir, quisquis non electus est, neque habet talis de quo iuste queratur, nisi de sua culpa.

2.] Matth. 24. 40. Vnus assumetur, alter relinquetur. Rom. 11.7. Electi affecuti funt, reliqui vero occalluerunt.

Invenitergo miseros, corruptos, peccato & iræ obnoxios, ad malum propensos, incptos ad ullum bonum falutare, eos quos non eligebat five prlphateribat m Dcus: ut omnino tantum reliquerit eos, quales fua culpa erant, non autem fecerit tales decreto ullo fuo.

3.] Ioh. 17.6. Hominibus quos mihi dedisti selectes è mundo.

Non Ergo dedit Christo totum mundum.

Rom. 9.3. Optarim ego ipse anathema esse separatum à Christo. Ergo reprobi sunt

separati à Christo.

Ioh. 6.37. Quicquid dat mihi Pater, ad me venit. Qui itaque ad Christum non veniunt unquam, id est, qui in infidelitate manent, eo ipso noscuntur Christo dati non esse. Sed de hoc fusius Articulo secundo.

Matth. 13. 11. Vobis datum est nesse mysteria regni calorum, illis autem non est 4.] datum.

Ich, 10.26. Vos non creditis: non enim estis ex ovilus meis.

2. Thesi. 3. 2. Fides non est omnium.

A&. 13.48. Crediderunt quotquot erant ordinati ad vitam aternam.

Scientiam ergo omnem de Christo & regno calorum, gaudiumque in corde hominum enatum, veram & falutarem esse sidem negamus. Quod ex eo probatur:

Qui dolorem de peccato, qui secundum Deum est, non habuit, is salutarem si-

dem non habuit.

Qui in impietate & infidelitate motitur (qualifcumque tandem in vita fuerit) is dolorem de peccato, qui secundum Deum est, non habuit. Ratio eius est id quod dicitur 2. Cor. 7. 10.

Ergo is talis quoque falutarem fidem nen habuit. Sed de hoc fufius in quinto

Articulo.

Eph. 1. 13. In quo etiam posteaquam credidistis, ol signati estis Spiritu illo promis-Gionis Sancto.

Verf. 14. Qui est arrhabo hareditatis nostra.

Iohan. 1. 12. Quotquot eum exceperunt, de dit eis hanc dignitatem, ut filij Dei fierent,

nempe, ijs qui credunt in nomen eius.

Quibus fidem igitur dare non constituit, cosdem adoptare in filios non constituit: atque ita neque iustificare, neque sanctificare. Fide enimiustificamur, & sancti-Rom. 2. 28. ficantur corda nostra. Unde perperam sane nobisetiam objicitur, quasi doceamus, Ad. 15.44

reprobos Ccc 4

reprobos servari non posse, etsi faciant omnia opera fanctorum. Nam quamvisnon defiteamur, in speciem multa ab hypocritis fieri qua materialiter sanctorum operibus non abfimilia videri possent, nihil tamen quod vere & sormaliter bonum sit, ab ipfis fieri, imo quamdiu hypocritæ manent, posse fieri contendimus, ex Matth. 7. 16. 18. Collato cum Marth. 12. 34. Act. 15. 9.

Matth. 11. 25. 26. Quod absconderis hac à sapientibus & intelligentibus. Etians

Pater, quia ita placuit tibi.

Arque ita, ut falutis, sic quoque dispensationis mediorum ad falutem necessariorum caufam unicam statuimus Dei beneplacitum ac voluntatem liberrimam fimul & iustiffimam sapientissimamque. Neque statuitur hoc modo Deus infidelitatis caufa politiva, sed negativa tantum: cum homo ipse sit caufa positiva suæ insidelitatis, utpote qui suamet culpa cacus, perversus, impotens ad bonum factus, neque possit credere.

Mattli. 13. 11. Illis autem datum non est. Ergo non proposuit dare. Nam

Deo ab omni avo nota funt omnia opera fua.

Atque hactenus negative omnia tantummodo, nihil dum positive ex parte Dei, circa reprobos. Et ut negatio hac, sive noluntas causa esse positiva ullius peccati non potest, ita neque peccatum, cui obnoxij erant, qui non eligebantur, causam esse negationis vel noluntatis istius posse credimus.

Rom. 1. 28. Tradidit cos Deus in mentem omnis iudicij expertem,ut facerent que

minime conveniebat.

Et cap. 9. 18. Quem vult, indurat.

Ioh. 12. 40. Excecavit oculos corum, & obduravit corda corum ne videant oculis & in-

telligant corde & sese convertant & sanem eos.

Hi actus funt iustitiæ punitivæ: ideo peccatum præstruimus; sine cuius intuitu Deum punire quenquam non credimus: ac propterea ne decrevisse quidem hanc pænam nifi peccatoribus Deum exiftimamus. Pofito ergo peccato pofitive circa reprobos versatur Deus.

9.] Matth. 25. 41. Execrati abite à me in ignem aternum. Iudæ vers. 4. Prius iam olim descripti ad hanc damnationem.

2. Thess. 1. 9. Panam pendent aterni exity, expulsi à facie Domini & à glorioso ipsius robore.

Damnat Deus homines propter peccata, & decrevit damnare propter peccata.

10.] Rom. 9.14. Num iniustitia est apud Deum? absit. Vers. 22. Quid? si vero volens ostendere iram & notam facere potentiam suam, &c.

Hic Dei finis extremus fuit reprobatione intentus. Ira autem & iustitia peccatum præsupponunt. Ut omnino iniuria nobis siat cum dicimur credere, Quod Deus decreverit damnare homines, absque respectu peccati quod admiserunt. Nam five peccatum confideres quod in Adamo omnes commissimus, five, quod quotidie dum vivimus, committimus, semper Deum punientem æterna morte hominem ad peccatum attendere credimus: & quidem peccatum non àmejas tantum, si privative intelligitur, sed etiam a a staice omnis. Et hæc quoque breviter de Reproba-

tione, quia parce de ea in Scripturis legitur. Neque potest quisquam ex hac doctrina legitime occasionem captare, nedum caufam arripere negligendi & contemnendi auditum Verbi Dei ac de fua falute despe-

randi: Nam fi quis ita argumentetur,

26.

Quorum Deus misereri voluit, ij infallibiliter salvabuntur. Mei Deus misereri non voluit. Nam nondum misertus est. Ergo ego non salvabor infallibiliter.

Respondemus: Alijs citius, alijs serius misericordiam contingere. Vocati hos hora fexta, illos hora undecima: & tantundem accepiffe latronem qui in fine vitæ ad Christum venit, atque alios qui tota vita Deo servierint: Non enim ex merito dari vitamæternam, fed ex gratia. 🛾 Cum ergo in rebus alijs quæ vitam præfentem concernunt, quisque de se optima speret & media adhibeat quibus spei suæ se compotem posse sieri existimat, monemus singulos ne sibi desint quoque in ijs quæ su-2. Tim. 2. 25. turam vitam attingunt, quin potius verbum Dei audiant, si forte daturus aliquando sit is Deus resipiscentiam ad cognitionem veritatis, utque sanitate mentis recepta evadant ex Diaboli laqueo. Sic de nullius salute desperamus, dum vivit. neque dubitare quenquam permittimus, nisi manifesta reprobationis indicia, exexecationem, puta, & peccatum in Spiritum sanctum, quod ad mortem est, & pro quo orare non licet, in quoquam liquido comperiantur.

Hac falvo meliori iudicio nostra de primo Articulo hoc, est sententia.

### IVDICIVM

# Deputatorum Synodi Zuydt-Hollandicæ,

De Primo Articulo Remonstrantium,

Qui est,

#### DE PRÆDESTINATIONE DIVINA.

DEputati Synodi Zuydt-Hollandicæ, omnibus, in timore Domini, ad normam verbi divini, diligenter & accurate expensis, statuunt:

### De Electione,

r. Electionem seu Prædestinationem ad salutem significare liberrimum Dei decretum, quo apud se abæterno statuit, certas quassam singulares personas, nullo actu, qualitate, dispositione, aut Euangelica & gratiosa dignitate, inhærente aut prævisa, discretas, ex toto genere humano seligere, per verbum & Spiritum suum vocare, vera side donare, in cadem ad sinem vitæ conservare, & per sidem in Christum justificare, sanctissicare, & glorissicare, ad laudem gloriosæ suæ gratiæ.

### Consectaria.

Confett. 1. Adeo ut unico hoc decreto, quod à justificatione distinguant, sentiant Deum singularibus illis personis non tantum gloriam, sed etiam gratiam suam, per quam certo & essicater ad gloriam perducantur, destinasse ac præparasse: seu cas non tantum ad sinem, qui est vita æterna, sed simul etiam ad omnia media ad hunc sinem consequendum necessaria, destinasse, eaque suo tempore certo atque essicater ijs administrare. 2. Ac proinde destinationem ad gratiam æque late se extendere atque destinationem ad gloriam, & vice versa. 3. Unam & uniformem electionem omnium salvandorum. 4. Omnesque illos qui horum mediorum per gratiam Dei participes sacti sunt, ex ijs certo statuere posse ac debere, se à Deo ab æterno ad vitam æternam esse electos.

Docent id hæc Sacræ Scripturæ loca, Ad Ephef. 1.4.5. Marth. 20. verf. 16. & cap. 22. verf. 14. 2. Timoth. 2. verf. 19. Actor. 15. verf. 18. Rom. 9. verf. 11. 12. 13. Rom. 8. verf. 29. 31. & feqq. Ad Galat. 1. verf. 15. Marth. 24. verf. 21. Marci 13. verf. 22.

Ephcf. 1. verf. 11. 12. 1. Cor. 2. verf. 12. 2. Cor. 13. verf. 5. & fimilia.

### Reijciunt itaque,

I. Electionem seu Prædestinationem adsalutem in S. Scriptura, nihil aliud significare, quam decretum Dei quo in genere statuit sideles & in sidei obedientia perfeverantes justissicare & vita æterna donare.

II. Decreta

II. Decreta Electionis & Iustificationis esse uniformia & conformia.

III. Deum velle perseverantes fideles justificare & vita æterna donare, esse totum atque integrum decretum prædestinationis ad salutem, in Euangelio revesarum.

IV. In hoc Electionis decreto vitam æternam non finis à Deo absolute intenti,

fed tantum præmij in genere propositi rationem habere.

V. Aliam esse Electionem in Veteri, aliam in Novo Testamento: & Deum absolute loquendo perpaucos homines quossam, tanquam aliorum credentium duces, singulari quadam & prorsus extraordinaria ratione ad sidem & salutem eligere potuisse; ita ut absolute hos tales ad Christum sive ad salutem perducere decreverit.

VI. Electionem esse multiplicem, puta aliam ad vitam æternam, aliam ad sidem, hancque latius illa se extendere: aliam absolutam, aliam conditionatam, aliam indefinitam, aliam definitam; aliam generalem, aliam particularem: aliam incompletam & revocabilem, aliam completam & irrevocabilem; aliam non peremptoriam, aliam peremptoriam.

VII. Electionis ad vitam nullum esse certum sensum nullumque fructum in

hac vita.

### II. De Causis Electionis.

Deum in eligendo omnes homines considerasse in pari statu: Causamque cur Deus aliquos elegerit non esse aliquod bonum (sive idactus, sive qualitas, sive dispositio, sive gratiosa & Euangelica dignitas nominetur) aut in homine iam existens, aut à Deo prævisum, quod Deum moverit ad eligendum, sed solum Dei beneplacitum & gratuitam benevolentiam. Fidem aurem & perseverantiam ceterasque benedictiones spirituales media esse saluti subordinata à Deo; & esse est externa electione manantia.

Docent hæc sequentia Sacræ Scripturæ loca, Matth. 11. vers. 26. Luc. 12. vers. 32. Exod. 33. vers. 19. Rom. 9. vers. 15. 16. 18. Deuteronom. 7. vers. 7. 8. & cap. 9. vers. 6. Matth. 20. vers. 15. Rom. 11. vers. 5. Eph. 1. vers. 5. 2. Thess. 2. vers. 13.

## Jtaque reÿciunt,

1. Fidem, conversionem, obedientiam sidei, san citatem, perseverantiam, totumque pietatis cursum consummatum esse conditiones in eligendis prærequisitas, aut causas, quæ sive ex dignitate & merito suo, sive ex gratuita Dei æstimatione, Deum moverint ad eligendum.

2. Eandemque electionem Dei, ulla ratione, sive actu, sive consideratione, in præ-

scientia Dei præcedere.

### III. De Immutabilitate Electionis.

Decretum Electionishujus æternæ esse sirmum atque immutabile; ita'ut omnes Electi complete, irrevocabiliter & peremptorie sint electi, nullique eorum, licet ex infirmitate graviter peccent, possint sieri reprobi: proinde apud Deum certum ac definitum esse Electorum numerum, qui nec augeri nec minui possit.

Docent loca feqq. Rom. 8. verf. 29. & feqq. Rom. 11. verf. 29. Iacob. 1. verf. 17. Efai, 46. verf. 10. Ioan. 6. verf. 39. 2. Timoth. 2. verf. 12. & 19. Pfalm. 23. verf. 1, 2. 6. Heb.

6. vers. 17. Heb. 10. vers. 23.

### IV. De Objecto Electionis.

An Deus in eligendo homines consideraverit ut lapsos, an etiam ut nondum lapsos, existimant non esse necessarium ut definiatur, modo statuatur Deum in eli-

gendo

gendo confiderasse omnes homines in paristatu, ira ut qui Electus est, non suerit à Deo consideratus, vel ex se & merito suo, vel per gratiosam æstimationem dignior altero, qui non est electus: quemadmodum viri docti & pij sententias de objecto Prædestinationis, quæ inter se videntur discrepare, reconciliaverunt, & illi non inutiliter reconciliari posse existimant.

### DE REPROBATIONE. 31

### I. Quod quorundam sit Reprobatio.

r. Ut Deus ab æterno non omnes homines, fed quossdam tantum ad vitam æternam elegit, ita etiam ab æterno decrevisse ad gratiam & gloriam supradictam quasdam singulares personas non eligere, seu præterire; sibique ipsis relinquere, & iuste propter peccata damnare ad laudem iustitiæ suæ:

Probant hæc S. Scripturæloca. Rom. 9. vers. 13. & 21. 22. 2. Timoth. 2. vers. 20.

r. Pet. 2. vers. 7. 8. Iud. vers. 4. & similia.

### Ideoque regciunt,

r. Deum statuisse neminem præterire, aut sibi relinquere, aut vita æterna medissque ad eam sufficientibus non donare, sed media necessaria & sufficientia omnibus hominibus administrare, ita ut omnibus prodesse possint ad salutem, & revera prosint, nisi ea ipsi sibi eorundem abusu in exitium vertant.

2. Integrum Decretum Reprobationis in verbo Dei revelatum hoc esse, quod

Deus statuerit infideles & impænitentes damnare.

### II. De Causa Reprobationis.

Causam adæquatam cur Deus aliquos non eligendo præterierit, esse folum divinæ voluntatis beneplacitum: Causam vero cur eosdem damnare decreverit, esse non tantum actualem oblatæ gratiæ divinæ rejectionem, sed etiamalia omnia peccata, tam originale, quam actualia:

Docent hæc loca Sacræ Scripturæ, Matth. 11. vers. 26. Rom. 9. vers. 18. & 21.

Matth. 13. vers. 11, &c.

### Itaque reijciunt,

Causam cur Deus aliquos rejecerit esse infidelitatem & impænitentiam prævisam.

### III. De Immutabilitate Reprobationis.

Decretum hoc Reprobationis esse æternum, & immutabile ita ut reprobi non possint sieri electi:

Probatur hocijsdem locis quibus supra Electionis immutabilitas est probata.

### Ideoque regciunt,

Reprobos ullos aliquando posse sieri electos.

### IV. De Reprobatione Infantium.

Infantes omnes propter peccatum originale, æternæ damnationi obnoxios esse, & in infantibus etiam fidelium viventibus & adolescentibus reprobationem locum habere, S. Scripturam atque experientiam clare testari. Verum an eadem quoque locum habeat in infantibus fidelium in infantia, sine peccatis actualibus, morientibus, existimant non esse curiose inquirendum: sed quia exstant S. Scripturæ testimonia, quæ fidelibus parentibus omnem de Electione & salute horum infantium dubirandi ansam præcidunt, existimant in ijs esse acquiescendum: qualia sunt, Genes. 17. vers. 7. Matth. 19. vers. 14. Actor. 2. vers. 39. 1. Cor. 7. vers. 14. & similia.

# IVDICIVM Fratrum Noordt-Hollandorum,

### De Primo Articulo Remonstrantium.

P Rimus Articulus Remonstrantium in Collatione Hagiensi sic habet:
Deum æterno & immutabili decreto in Iesu Christo silio suo, ante iactum mundi fundamentum, statuisse ex lapso peccatis obnoxio humano genere illos in Christo, & propter Christum, & per Christum, servare, qui Spiritus sancti gratia in eundem silium ejus Iesum credunt, & in ea side ac sidei obedientia per eandem gratiam in sinem perseverant.

Contra vero cos, qui non convertuntur & infideles in peccato, & iræ subiectos relinquere, & condemnare, tanquam à Christo alienos; secundum illud Euangelij, Ioan. 3. 36. Qui credit in filium, habet vitam æternam: qui vero Filio non assentitur, non videbit vitam æternam, sed ira Dei manet super eum.

De huius autem Articuli vera & genuina fententia ex ipsa Hagiensi Collatione, alijsque Remonstrantium editis scriptis, & exhibitis huic Synodo Thesibus sideliter eruta, certisque Articulis seu quæstionibus à R. D. Præside ad formandum Synodicum judicium comprehensa & proposita, Fratres Noordt-Hollandi, expensis in timore Domini tam S. Scripturæ locis, quam argumentis ab ipsis Remonstrantibus in iam dicta Collatione & passim alibi ad suæsententiæ assertionem adductis, ijsque diligenter ad solam divini verbi normam infallibilem examinatis, sic in conscientia apud se sentiunt, &, seposita omni humana consideratione, judicant. Et,

Primo quidem falsum esse asserunt; quod statuunt Remonstrantes, hoc Articulo, contineri totum & integrum Electionis decretum quo dicitur: Deum decrevisse aterno & immutabili decreto, in Filio suo Iesu Christo credentes & in side ac sidei obedientia perseverantes servare.

Plura enim & maiora dicunt decreto Electionis contineri : videlicer:

Deum ab æterno decreto immutabili statuisse & pro mero suo beneplacito, ex toto genere humano in peccatum & perditionem prolapso certos quosdam & singulares homines conformes reddere imagini Filij sui; cosque in tempore esticaciter vocare, side & perseverantia donare, justificare, sanctisscare, glorisscare, atque ita per Christum servare, ad laudem glorios sua gratiæ.

Sic'enim Scriptura testatur, Rom. 8. vers. 29. Quos prascivit eosdem & pradestinavit, ut consormes siant imagini Filis sui.

Verf. 30. Quos prædeftinavit, eos etiam vocavit: & quos vocavit eos etiam inflificavit: quos autem instificavit, eos etiam glorificavit.

Et ad Ephel. cap. 1. verl. 4. Sieut elegit nos in ipso antequam iacerentur fundamenta mundi, ut simus sanéti & inculpati coram eo per charitatem.

Verf. 5. Qui predefituavit nos,quos adoptaret in filios per Iefum Chriftum in fefespro benevolo affectu voluntatis fue.

Verl. 6. Ad laudem gloriofa sua gratia.

Item: 2. Thest. 2.13. Nosautem debemus gratias agere Deo semper de vobis Fratres dilecti à Domino, quod elegerit vos Deus ab initio ad falutem per sanctificationem spiritus. Effdem habitam veritati.

Verf. 14. Ad quod vocavit vos per Euangelium nostrum ad obtinendam gloriam Do-

mini nostri Iefu Christi.

2. Timoth. 1. 9. Qui fervavit nos, & vocavit vocatione sancta: non ex operilus nostris, sed ex suo proposito, & gratia que data quidem est nobis in Christo Iesu ante tempora secularia.

1. Petr. 1.2. Electis ex pranotione Dei Patris ad fanctificationem spiritus per obedien-

tiam & aspersionem sanguinis Iesu Christi.

Quibus ex locis patet Prædestinationem ad conformitatem imaginis Filij Dei, patefactionem mysterij voluntatis divina, vocationem efficacem, sidem, adoptionem in filios Dei, sanctificationem spiritus, redemptionem per sanguinem Christi, & justificationem Decreto Electionis includi; & partim ut eius effecta fructusque, partim ut eius fubordinata media fupponi, per quà Deus electos fuos adfalutem & gloriam perducit; quæ omnia isto Remonstrantium Articulo non continentur. Quare verum non est, eo totum & integrum Electionis decretum contineri. Imo ne eft quidem hic decretum ullum Electionis. Ficri enim posset, ut manente hoc decreto, velomnes line exceptione crederent & servarentur, vel ut nemo crederet & omnes perirent: quia fintne futuri qui credant; item, fintne qui credunt in fide & fidei obedientia ad postremum usque vitæ halitum perseveraturi; nec unde credentibus fides & perfeverantia fint obventura ullo modo hic decernitur. Denique vel ex ipforum Remonstrantium scriptis liquido constat isto Articulo totum & integrum Electionis decretum minime contineri. Ipfi enim in Collatione Hagiensi pag. 4. 13. quemadmodum & in scripto nuperrime exhibito, mentionem saciunt! cuiufdam decreti particularis, quo decrevit Deus certas quafdem & fingulares personas servare, quas credituras jam videbat, & ad finem usque perseveraturas. Quod si verum est amplius aliquid Deus decrevit, quam credentes & in side perseverantes servare: quia aliud est, Decrevi servare credentes; aliud, Decrevi hos vel illos homines quos pravideo credituros & non alios homines scrvare:

Secundo, statuunt Remonstrantes multiplicem esse Electionem; aliam generaliorem, aliam particularem & singularem; aliam indefinitam, aliam definitam; aliam incompletam, aliam completam; aliam non peremtoriam, aliam peremtoriam, aliam conditionatam, aliam absolutam.

Fratres Noordt-Holl. contta afferunts unicam tantum esse electionem eamque particularem, definitam, completam, peremptoriam, absolutam; cam, nimirum, quæ paulo ante ab illis ex Dei verbö descripta est, quæque cum salute certa electorum omnium & singulorum, sine ulla exceptione, etiam media ad salutem præordinata comprehendat.

, Quod testantur Ioca Scripturæ non obscura, necpauca. Matth. 20. 16. & 22. 14. Multi vocati pauci electi. Luc. 10. 20. Gaudete quod nomina vestrascripta sunt in calis. Ioh. 10. 14. Agnosco oves meas, & agnoscor à meis. Iohan. 13. 18. Non de omnibus vobis loquor, scio quos elegerim.

Ad. 13. 48. Crediderunt quotquot erant ad vitam eternam ordinati. Rom. 8. 29. Quos precognovit, eosdem & predestinavit, &c. Vers. 30. Quos predestina-

vit eofdem, &c.

2. Timoth. 2. 19. Novit Dominus qui sunt sui.

Nam etsi pro nostro considerandi modo varia videri possent esse decreta, reipsa tamen Decretum vnicum & simplicissimum esse ex eo constar, quod Deus actus est simplicissimus, qui uno ac simplicissimo actu omnia intelligit, vult, decernit &

agit.

Et quia ex testimonijs Sacræ Scripturæ jam allatis manisesto constat, Electionem ad salurem unicam tantum esse, particularem, desinitam, completam, & absolutam, quæ certa est & infallibilis destinatio antecedanea sinis & mediorum; ita ut sinem, qui est gloria Dei, & salus Electorum, simul cum medijs ad issum sinem certo includat; merito illam multiplicem Remonstrantium salsam & sictam esse indicant.

Tertio sentiunt Remonstrantes prædestinationem ad salutem esse ex conditionibus Fidei, Obedientiæ, Resipiscentiæ, & Perseverantiæ sinalis prærequisitis.

Fratres Noordt-Holl. hanc Remonftrantium fententiam falfam effe iudicant, & contra afferunt:

Electionem effeex mero & gratuito Dei beneplacito, non ex iftis, nec ullis prærequifitis in homine eligendo conditionibus

Quod manifestis Scripturæ testimonijs & rationibus probatur. Sic Moses Deuter. 7. Vers. 6.7. Te elegit Dominus Deus tuus, vt sis ei populus peculiaris, de cunetis populis, qui sunt super terram; non quod cunetas gentes numero vincebatis, vobis iunetus est Dominus, & elegit vos, cum omnibus sitis populus pauciores; sed quod dilexit vos Dominus, & custodivit iuramentum quod iuravit Patribus vestris.

Matth. 11.25. Confiteor tibi, Pater, Domine Cali & Terra, quod absconderis hac à sapientibus & intelligentibus, & ca detexeris infantibus. Vers. 26. Etiam, Pater, quia ita pla-

cuit tibi.

Luc. 12. 32. Ne time, ô parve grex, nam visum est Patri vestro dare vobis regnum.

Rom. 9. 11: Nondum enim natis pueris, cum nihil fecissent boni vel mali, ut propositum Dei quod est secundum ipsius Electionem, id est, non ex operibus, sed ex vocante, sirmum maneret. Vers. 12. Dictum est ei, maior serviet minori. Vers. 13. Sicut scriptum est, sacob dilexi, Esau odio habui. Vers. 15. Nam Mosi dixit; Miserebor cuius misertus fuero, commiserabor, quem commiseratus fuero. Vers. 16. Nempe igitur Electio non est eius qui velit, neque eius qui currat, sed miserentis Dei. Vers. 18. Itaque cuius vult, miseretur; quem autem vult, indurat.

Ephes. 1.5. Qui predestinavit nos, quos adoptaret in silios per Iesum Christum in sese,

pro benevolo affectu voluntatis sua.

Ratio quoque id ipsum confirmat. Si enim Electio esset exprærequisitis istis conditionibus, homines prius elegissent Deum, quam essent à Deo electi. Quod absurdum est, & pugnaret cum dicto Christi, Iohan. 15. 16. Non vos me elegissis, sed

ego elegi vos.

Deinde electio non est ex side, obedientia, resipiscentia, perseverantia; sed ad sidem, obedientiam, &c. Act. 22.14. Deus Patrum nostrorum delegit te, ut cognosceres ipsus voluntatem, &c. Ephes. 1.4. Elegit nos ut essembles sancti de inculpati coram Deo per charitatem. Iacob. 2.5. Nonne Deus elegit pauperes mundi, ut sierent divites in side de haredes regni, quod promisit ijs qui diligunt ipsum. I. Petr. 1.2. Electi ex pracognitione Dei Patris in sanctificationem Spiritus, ad obedientiam, de aspersionem sanguinis Iesu Christi.

Præterea, si electio est existis conditionibus, nemo vere electus erit, inssi qui iam actu resipiscat, credat, & ad extremum vitæ halitum in resipiscentia & side perseveraverit, imo & in side iam mortuus sit. Atqui in Sacra Scriptura electis sunt & dicuntur etiam illi, qui nondum actu credunt. Sic Paulus electus erat antequam crederet, vel credens dici posset. Etiam Iudæi sub sinem mundiservandinondum actu credunt, sunt ramen & vocantur à Paulo electi, Rom. 11. 25. 26. 28. Quin & ipse Servator Christus vocat oves suas cos, qui nondum credebant, sed adhue suo tempore vocandi erant & aggregandi ad ovile ipsius. Iohan. 10. 16.

Quarto docentRemonstrantes, Electionem ad fidem similizer esse ex conditionibus prærequisitis; quales sunt, ut homo peccator per legem peccata sua agnoscat, de ijs pæniteat, ad vitam æternam sit dispositus, sit humilis, parvus, probuss, &c.

Id itidem falfum esse iudicant Fratres Noordt-Hollandi, & contra docent:

Prædestinationem ad salutem simul & sidem, esse ex mero gratuito que Dei prædestinantis beneplacito:

Quia, cum una eademque Electio sit ad salutem quæ ad sidem, sides autem fructus sit electionis ad salutem, ut patet, Act. 13. 48. Crediderunt, quot quot ad vitam eternam ordinati erant; & alijs locis Scripturæ supra citatis, necesse est Electionem ad sidem etiam esse ex mero & gratuito Dei beneplacito.

Et, si Electio hac ex prarequisitis esset conditionibus, alia insuper electione foret opus ad istas conditiones rursus ex conditionibus prarequisitis, & sic daretur pro-

gressus in infinitum.

Præterea, cum Deus fit æðaín@-,non potest ab ulla extrinseca conditione determi-

Quinto afferunt Remonstrantes: Aliquam Electionem ad falutem esse mutabilem.

Quod falfiffimum effe indicant Fratres Noordt-Hollandi, qui contra ut unam tantum Electionem ad falutem fupra dixerunt, ita eandem omnino immutabilem effe afferunt, & ftare firmiffimam ex vi immutabilis confilij divini. Unde fieri non potest ut vel unus Electorum excidat, aut pereat,

Quod verum esse tessetatut, Psal. 33. 11. Consilium Domini in aternum persistit, cogitationes cordis eius in generationem & generationem.

Esai. 46. 10. Consilium meum stabit, & omne beneplacitum meum efficiam.

2. Timoth. 2. 19. Solidum fundamentum Dei stat.

Rom. 11. 2. Non abjecit Deus populum suum quem præcognovit. vers. 5. Ita igitur & hoc tempore reservatio secundum Electionem gratuitam facta est. vers. 29. Dona & vocatio Dei eiusmodi sunt, vt eorum ipsum pænitere non possit.

Rom. 8.38. Mihi persuasumest, neque mortem, neque vitam, neque angelos, neque principatus, & c. posse nos separare à charitate Dei, que est in Christo Iesu Domino nostro.

Matth. 24.24. Fieri non potest, vt seducantur electi.

Unde hoe? nisi quod salutis nostræ firmitas non in nobis ipsis sed in arcana & immutabili Electione Dei sundata sit?

Sexto affirmant Remonstrantes, Deum in hac vita Electos suos de sui Electione ad gloriam incertos & suspensos relinquere.

Sed id Fratres Noordt-Hollandi falfum quoque & cum S. Scriptura aperte pugnare iudicant; contraque affirmant: Deumin hac vita fuos Electos per Spiritumfanctum de hoc tanto & incomprehenfibili fuo beneficio certos facere.

Cuius veritas ex Scripturis constat, Psal. 23. 1. Deus est pastor meus, non egebo. vers. 4. Etiamsi ambulavero per vallem umbrælethalis, non timebo; quia tu mecum es. vers. 6. Certæbonitas & benignitas persequentur me omnibus diebus vitæmeæ, & manebo in domo Iehovæin longitudinem dierum.

Rom. 5.5. Spes non pudefacit, quod charitas Dei effusa sit in cordibus nostris per Spiris

tum sanctum qui datus est nobis.

Rom. 8. 15. Non accepistis spiritum servitutis rursus ad metum, sed accepistis spiritum adoptionis, per quem clamamus Abba, id est, Pater. vers. 16. Qui ipse spiritus testatur una cura spiritu nostro, nos esse filios Dei, &c.

2. Corinth. 1. 21. Qui nos consirmat vobiscum in Christum & qui unxit nos, Deus est.

vers, 22. Qui etiam obsignavit nos deditque arrhabonem in cordibus nostris.

Ephef. 1. 13. Obsignatiestis spiritu isto promissionis S.

2. Tim. 1.12. Novi, cui crediderim, & mihi perfuafum est illum posse depositum meum

in illum diem servare.

Et certe, si Electi in hac vita manent Electionis sux incerti, nullus erit sensus gratix, nulla πληροφοεία fidei, nulla certitudo salutis, nulla conscientiarum pax. Qux omnia, vt benedictiones omnes spirituales, ex electione tanquam sonte scaturiunt, atque promanant.

### DE REPROBATIONE.

Quaritur hic primo, An Deus ex suo beneplacito ad iustitia sua declarationem, quosidam homines decrevit in lapsu & miseria relinquere, mediaque ad sidem & conversionem necessaria ijs non conferre?

Quæstionis huius seu propositionis negativam tuentur Remonstrantes.

Fratres Noort-Hollandi affirmativam. Quam probant sequentibus scripturæ testimonijs.

Sic enim Christus ipse, Matth. 11. 25. Consiteor tibi, Pater Domine Cali & terra, quod absconderis hac à sapientibus & intelligentibus, & ea detexeris infantibus. 26. Etiam Pater quia ita complacuit tibi. Hic videmus Christum tam absconsionem mysterio-

rum, quam eorundem revelationem foli beneplacito Patris tribuere:

Rom. 9.11. 12. 13. Nondum enim natis pueris, quum nihil fecissent boni vel nati, vt propositum Dei, quod est secundum Electionem, non ex operibus, sed ex vocante sirmum maneret, Dictum est ei, Maior serviet minori, sicut scriptum est, sacob dilexi, Esau vero odio habui. Item vers. 18. Itaque cuius vult miseretur, quem autem vult, indurat. Item vers. 22. Quod si volens Deus ostendere iram, & notam facere potentiam suam, pertulit multa lenitate vasa ira, coagmentata ad interitum. Videmus hic Apostolum diserte non tantum Electionem, & Prædestinationem ad salutem, sed etiam Reprobationem & destinationem ad iustum odium, itemque indurationem soli voluntati divinæ asserbere.

Quod idem patet ex hisce rationibus:

Prima. Deus secundum Apost, Eph. 1. 11. Omnia efficit ex consilio voluntaris sua. Quod igitur quosdam homines in lapsu & miseria relinquat, ijsque media ad conservationem & salutem necessaria & sufficientia non conserat, ex eodem plane voluntaris sua consilio facit.

Secunda. Cum causa electionis sit sola voluntas & Edonía Dei, non-autem aliquid in homine prævisum, sequitur exnatura contrariorum, Reprobationis, aut non-Electionis quorundam, seu desertionis in lapsu & miseria similiter esse candem

Dei voluntatem & beneplacitum.

Tertia. Si quæ esset in hominibus desertionis, seu non-Electionis causa statuenda, ca non posset esse alia quam peccatum & insidelitas. Et hanc ob causam essent omnes homines absque exceptione ulla, deserendi. Omnes enimsunt natura ir sideles & peccatores. Et eadem causa in codem subjecto eundem semper esse tum producit.

Quod autem huius voluntatis divinæ finis sit, patesactio gloriæ & iustitiæ Dei, constat ex locis sequentibus. Prov. 16. 4. Deus secit omnia propter se ipsum, etiam impium ad diem malum.

Exod. 9. 16. & Rom. 9. 17. Ad hoc ipfum excitavi te, ut oftendam in te potestatem meam, & ut annuncietur nomen meum in tota terra, & vcrf. 22. Volens Deus oftendere

iram, & notam facere potentiam suam.

Quod idem probatur ex co, quod Deus, ut omnium rerum summum & primum Fns, omnium etiam summus sinis est; secundum illud Apostoli, Rom. 11.36. Ex eo, per eum, & in ipsum sunt omnia. Ipsi sit gloria in sacula, Amen.

Falsum ergo iudicant fratres Noordt-Hollandi, quod Remoustrantes docent, Deum neminem practife, ex suo bene-placiro, ad demonstrationem iustitia sua, potestatis, & dominij absoluti, decrevisse in lapsii Ada aut miseria relinguere.

Contra verum, & verbo Dei consentaneum esse dicunt; Deum nulla motum causa extrinseca, quæ in homine esset, sed ex sese, & mero suo beneplacito, decrevisse non eligere, id est, præterire, quos ipsi visum fuit: nec ijs media ad conversionem & salutem necessaria & sussicientia conserre.

Causam igitur cur Deus hos per Euangelium vocet, illos non vocet, negant frattres Noordt-Hollandi, authorum idoneitatem, autillorum indignitatem, sed solam esse Dei voluntatem affirmant, qui media ad conversionem & salutem necessaria confert quibus vult, & quibus vult non confert, pro suo beneplacito.

Facit enim de suo quod vult, utpote qui nemini quicquam debet: Quis enim prior dedit ei, & ai and officing aut ? Rom. 11. 35. Et Psal. 147.19. Notum facit Iacob verbum suum, iudicia sua Israeli. Non fecit sic omni nationi, & iudicia sua non manifestavit eis. Item; Matth. 13. 11. Vobis datum est nosse mysteria regni calorum, illis autem non est datum. Iohann. 6.64. Nemo potest venire ad me, nisi suerit ei datum à Patre meo. Iohan. 10. 26. Vos non creditis, quia non estis ex ovibus meis. Esai. 53. 1. & Iohan. 12. 37. Domine, quis credidit sermoni nostro? & brachium Domini cui retestum est? Propterea non poterant credere, quia Fsai. si terum dixit: Excacavit oculos eorum, & ebduravit corda eorum, ne videant oculis, & intelligant corde, & convertantur. Actor. 14. 16. Deus sivit prateritis atatibus omnes gentes suis ipsarum vijs incedere. Rom. 11. 7. Quod requirit Israel non est assecutus, sed electi assecuti sunt, reliqui vero occalluerunt, &c.

Nec potest hic idoneitas horum, aut indignitas illorum, huius discriminis statui causa. Sunt enim homines omnes natura pares & eiusdem omnino coditionis, ut Paulus docet, Rom. 3. 9. Quid igitur pracellimus? nullo modo. Namante criminati sumus Iudaos & Gracos omnes sub peccato esse, sicut scriptum est, non est iustus, ne unus quidem. Eph. 2.1.2.3. Et vos una vivisicavit quum esserim mortui in offensis & peccatis: In quibus olimi versati estis, ut est vita mundi huius, &c. Inter quos & nos omnes conversati sumus, olimin cupiditatibus carnis nostra, &c. eramusque natura siliy ira, ut etiam reliqui.

Itaq;tametsi Fratres Noordt-Hollandi sateantur Deum nemine damnare, nisi propter peccatum, ideoq; ab æterno non decreviste aliquem damnare, nisi propter peccatum (quod enim & sicut ab æterno decrevit Deus, id quoque, & sic ut decrevit, in tempore exequitur) negant tamen antecedancam insidelitatem & in ca perseverantiam, aut peccata seu originale, seu actuale, quæ Deus sutura prævidit; causam esse, cur eos homines Deus non elegerit quos iuste propter peccata damnat: cum alia sit causa non electionis, seu præteritionis, alia damnationis. Huius enim unica & sola est peccatum, illius vero sola Dei voluntas seu Edoxía, uti ex supra citatis S. Scripturæ testimonijs manifestum est.

Falsum igitur sit oportet quod Remonstrantes statuunr, Quod Deus quibus dam hominibus Euangelium annunciari curet, quibus dam non curet; hos per illud vocet ad salutem, illos non vocet; his media ad salutem, necessaria conferat, illis non conferat, causam esse aliquid in hominibus latens, propter quod lu Euangelio sint prorsus indigni, illi gratiosa quadam Dei assimatione, propter communioris gratia meliorem usum, digniores qui ulteriore gratia donentur.

Concludimus itaque primum hunc Articulum Remonstrantium, prout jacet, non continere totam & integram predestinationis doctrină: & secundu Remonstrantium sententiam ex ipsa Hagiensi Collatione, ipsorum passim editis seriptis & exhibitis huic Synodo Thesibus expositum, complecti doctrinam cum SS. Dei verbo pugnantem, id est, falsam, hareticam, impiam, pietati salutique hominum summe noxiam, Dei vero gloria maxime iniuriam: ideoque in Ecclesis Dei verbo reformatis minime ferendam: contra vero, quam huic opposuimus verbo Dei consentaneam, idest, veram, orthodoxam, piam, in Ecclesis & Scholis Reformatis omnino retinendam, docendam. Doceri enim debent qua verbo suo Deus Ecclesia revelavit, etsi longe captu humani ingenij excedant, imo humana rationi repugnent. Omnis enim seriptura

Ddd 3 divin

divinitus inspirata utilis est, &c. 2. Timoth. 3.16. Dummodo id sat sobrie, solide & prudenter. Stultæenim, curiosæ, & ineruditæquæstiones ad Christianam institutionemineptæ, cum ab alijs, tum ab hoc præsertim doctrinæ Christianæ capite facessere debent.

# Iudicium Zeelandorum,

### De Primo Remonstrantium Articulo.

Onfiderata fententia Remonstrantium de Primo Articulo, ex publicis & privatis corum, quos pro vindicibus suæ sententiæ habent, seriptis, eaque ad sacram Scripturam examinata: hanc judicamus Orthodoxam doctrinam, quæ hactenus in reformatis Ecclesijs suit tradita, esse, quæ duobus hisce Articulis continetur: Cui ex opposito sententia heterodoxa à nobis reijcitur.

### Articulus I. De Electione.

Prædestinatio ad salutem est æternum, gratuitum, & immutabile decretum Dei, quo constituit ex consilio voluntatis suæ, certas & singulares quassam personas (quarum numerus definitus soli Deo notus est) ex lapso genere humano, in Iesu Christo eligere, essicaciter vocare, per sidem justificare, sanctissare, inque issidem donis, usque ad sinem vitæ conservare, ac tandem glorissare: idque ex mero benes lacito, in sese, sine aliquo respectu conditionis, electionem anrecedentis, vel prærequisstæ sidei, bonorum operum, seu alicujus dignitaris, qualitatis, & dispositionis Euangelicæ, ad laudem glorissæ ac divitis suæ gratiæ.

Sententia Orthodoxa.

Sententia Heterodoxa.

I

Pradestinatio ad salutem est decretum aternum.] Probatur: Matth. 25.34. Venite benedicti Patris mei: possidete regnum paratum vobis, à jactis mundi sundamentis. Eph. 1. 4. Elegit ante jacta mundi fundamenta. 2. Timoth. 1. 9. Ante tempora sacularia.

#### TT

Decretum gratuitum.] Prob. Ephef.1.5. Pradestinavit nos pro benevolo affectu voluntatis sua. 2. Tim.1.9. servavit nos ex suo proposito & gratia. Rom. 11.5. 6. Reservatio facta est secundum Electionem gratuitam.

#### III.

Immutabile.] Prob. Rom. 9.6. Fierinon potest ut exciderit sermo Dei, vers. 29. cap. 11. Dona & vocatio Dei, sunt ἀμεξωμέλης, 2. Tim. 2. 19. Solidum fundamentum Dei stat. Ratio. Cum Deus sit sapientissimus, & omnipotentissimus, consilium semel captú mutari non potest. Omnis enim mutatio, vel ab errore, vel ab impotentia orta, imperfectionem iudicij significat: quorum neutrum in Deum cadit.

#### I. II. III.

Iudicamus itaque, graviter errare Remonstrantes, qui statuunt electionem quandam incompletam, revocabilem, non peremptoriam, adeo ut electus positi fieri reprobus, & contra. Hæc enim & similia ipsum Deum faciunt mutabilem, contra expressam Malachiæ sententiam, capite 3. vers. 6. Ego Iehova & non mutor: ipsamque decreti dicti æternitatem subvertunt, eiusque executionem à mutabili hominis voluntate suspendunt, contra illud Iesaiæ 46. 10. Consilium meum stabit & voluntas mea siet.

IV.

Certas & singulares quasdam personas:] Prob. Matt. 20.16. Alulti vocati, panci ele-Eti. Matt. 24. 22. Propter electos contrahentur dies. vers. 24. Vt seducant, si fieri possit, etiam electos. Rom. 9.13. Exemplum Iacobi. Rom. 11.7. Electi assequuti sunt: reliqui vero occalluerunt. Ratio. Neque aliam quam singularium personarum electionem, scriptura sacra novit.

V.

Numerus definitus Soli Deo notus:] Prob. Ioan.13.18. Scio quos elegerim. Ioann.10.3. Vocat oves suas nominatim. 2. Timot. 2.19. Novit, qui sint sui.

#### VI.

Ex lapso genere humano: Prob. Primo, quia propositum eligendi, Rom. 9. 15. 16. vocatur Miseratio. & vers. 23. Vocantur electi vasa Misericordia. Iam vero miseratio, præsupponit miseriam, confirmante Paulo, Rom. 11.32. Conclusit Deus omnes in contumacia, ut omnium misereretur. Deinde 2. Timoth. 1. 9. Vocavit nos ex suo proposito & gratia, que data est nobis in Christo Iesu, &c. Graria illa nobis data in Chrifto,& peccatum præfupponit,& illius remedium simul monstrat. Quin imo, omnia media electioni substrata, puta Christus Mediator, vocatio efficax, fides, justificatio, fanctificatio, ad statum hominis corrupti funt attemperata.

#### VII.

In Christo Iesu: Prob. Eph.1.4. 2. Tim. 1.9. Gratia nobis data in Christo ante tempora secularia.

#### VIII.

Efficaciter vocare: Prob.Rom.8.30. Quos pradestinavit, eos vocavit, c. Ex quo loco colligitur eos, quos Deus prædestinavit adgloriam,etiam ad media ista, quibus ad gloriam pervenitur, prædestinasle, Rom. 8.28. Qui ex proposito vocati sunt. 2. Tim. 1.9. Vocavit nos vocatione sancta, secundum propositum. Ioan. 6.37. Quidquid dat mihi Pater, ad me veniet. Actor. 13.48. Credebant quotquot ad vitam aternam erant ordinati.

IV.

Iudicamus igitur errare Remonstrantes cum statuunt, Electionem indefinitam, generalem, eamque totum Decretum Prædestinationis, Euangelio revelatum, continere. Que tantum abest, ut torum Predestinationis Decretum sir, ur ne electionis quidem vere nomen mereatur, utpote qua posita fieri possit, ut nullus servetur.

V.

Iudicamus errare Remonstrantes, qui certum & definitum electorum numerum esse negant. Eumque augeri & minui posse asserunt.

#### VIII.

Errant Remonstrantes, qui negant Deum (quos ad falurem elegit) etiam decrevisse prædicatione Euangelij vocare, & spiritu suo trahere, ut per veram fidem ad Christum veniant, si hoc ita accipitur, utilla fintmedia, quibus Deus, decretum fuum de falute staturum, velit exequi. Colloq.Hag. pag.19. Brandij. Irem Grevinchovius; qui ad gloriam folam dicit prædestinari fideles & non ad fidem,

Ddd 4 pag.132. Per sidem justissicare:] Prob. Rom. 8.30.

Ques vocavit, eos iustificavit.

Sanctificare.]Prob.Ephes. 1.4. Elegit nos, ut essemus sancti & inculpati. Ephes. 2. 10. Conditi ad bona opera, qua praparavit Deus.

In isfdem donis adsinem vita conservare.]
Prob. Ioan. 10. 28. 29. Oves mea non peribunt
in aternum. Matth. 24. 24. Seducent electos,
si steri posset: Rom. 8. 35. 39. Quis nos sepa-

rabit à caritate Dei.

Glorificare:] Prob. Rom. 8. 30. in Catena. Rom. 9.23. Vafa preparata ad gloriam, 2. Thess. 2. 13. Deus elegit nos ab initio ad falutem.

#### IX.

Idque exmero beneplacito in sese, Prob. Matth.11.26. Etiam Pater! quia ita placuit tibi. Ephes. 1. 5. 9. Per Iesum Christum in sese pro benevolo affectu voluntatis sua. Rom. 9.16. Electiononest eius, qui velit, sed miserentis Dei. Et vers. 18. Cuius vult miseretur.

X.

Sine aliquo respectu conditionis antecedentis: Prob. Rom. 9. 16. Non est volentis, nec currentis. vers. 11. Nondum natis cum nihil fecisent boni. Nonex operibus. Rom. 11.6. Quod si per gratiam , iam non ex operibus. Rat. 1. Quia fides & bona opera sunt fru-Elus Electionis. Actor. 13. 48. Ephcs. 1. 4. Ephel. 2.8. Fides donum Dei est. Et latius hoc probatur in Collat. Hag. 11. Si vocatio est esfectum predestinationis, etiam fides quæ est ex vocatione. Roman, 8, 30. Quos prædestinavit , vocavit. Si vocatio non sit facta ex fide prævisa, multo minus electio. Iam vero vocamur ad fidem & non ex fide. 111. Quos Deus ab æterno in eligendo consideravit, ut Christo per fidem infitos, ij non opus habebant eligi in Christo. 1v. Sequeretur nos Deum elegisse & dilexisse priores, contra Christi verba,Ioan. 15. 16. *Non vos me elegisti*s, sed ego vos elegi.

pag. 132. Similiter Corvinus, qui afferit, fidem donum quidem esse Dei in eligendo prærequisitum, verum non ex electione, sed aliaDei volútate datum. Adversus Tilen. pag. 52. Item Remonstrantes Citati in Thesibus exhibitis, 3.

Similiter errant cum dicunt, neminem in hac vita de fua electione posse esse tum, contra Apostolum, Rom. 8.35.

Manifesta quoque calumnia Ecclesiis impingiturà Remonstrantibus, cum absolutum hoc Decretum Dei dicunt excludere vocationem, sidem, & bona opera, & fundamentum Religionis evertere, ut loquitur Corvinus adversus Tilen. pa. 314. Cum ista omnia Dei Decreto includantur & non excludantur ab eo.

#### IX.

Fallunt Remonstrantes, cum beneplacitum Dei, causam @conyreideny Electionis esse dicunt, & tamen beneplaciti Decreto nihil aliud intelligunt, quam quod Deus abrogato legis exactissimæ obedientiæ rigore, cujuslibet vere credituri misereri proposuit. Respons. ad Walach. pag. 43. Atque ita beneplacitum causam tantum faciunt, cur Deus conditionem Fidei præ legis obedientia, & non cur hunc præ illo ad salutem elegerit.

#### X.

Iudicamus, errare Remonstrantes, qui sentiunt, sidem esse conditionem in eligendo prerequisitam. In primis Grevinchovium, qui dicit, Deum moveri sidei conditione ad eligendum, sicut voluntas judicis movetur à conditione præstita ad

præmium. pag. 24.

Deinde cum dicunt, Deum moveri ad dandum fidem huic magis quam illi, puta magis Paulo quam Caiaphæ: quia Paulus est humliis, parvulus, non refistens gratiæ oblatæ. Cajaphas vero sapiens, superbus, & contumax. Grevinch. contra Ames. pag. 117. Tertio, cum dicunt, sanctitatem, obedientiam & resipiscentiam, tanquam dignitatem & dispositionem Euangelicam, à Deo consideratam esse, cur unum præ altero elegerit. Quæ omnia pugnant cum Apostolo, 1. Cor. 4.7. Quis te discernit? Et Rom. 11.35. Quis prior dedit Deo, ut retribuatur ei?

#### XI.

Ad laudem gloriosa sua gratia:] Probatur Ephes. 1. vers. 6.

### Articulus II. De Reprobatione.

Reprobatio est æternum, justum, & immutabile Dei Decretum, quo constituit certas & singulares quasdam personas in Adamo lapsas & corruptas, in lapsu & corruptione relinquere: ijsque, media ad sidem & conversionem, vel simpliciter non dare, vel non esticater applicare, idque ex mero placito & liberrima voluntate, saciente de suo quod vult: ac tandem justissimo judicio, propter peccata damnare: ad ostensionem iræ & potentiæ suæ in vasairæ. Vt nomen ipsus annuncietur in universa terra.

#### Sententia Orthodoxa.

#### Sententia Heterodoxa.

Ŧ.

Iustum] Probatur Rom. 9.14. Estneiniustiia apud Deum? Absit. Gen. 18.15. Qui
iudex est totius mundi, an non faceret iudicium? Rom. 3.5. Num iniustus est Deus qui
inferat pænam? Absit. Alioquin, quomodo iudex erit Deus mundi? Etratio est manisesta;
cum Deus justus sit, omnia ipsius opera
esse justissima.

Iudicamus, gravirer errare eos, qui sentiunt omnes esse Electos, nullos vero Reprobatos: cum, multi sint vocati, & pauci Electi. Matt. 20.16.

#### II.

Immutabile:] Probatur Actor.1.16. Oportuit impleri scripturam hanc de Iuda:
vcrs. 25. A qua aberravit Iudas, ut abiret in
locum proprium. Ioan. 17. 12. Et nemo ex
ijs perijt, nisi filius ille perditionis, ut scriptura
impleretur. Iudæ 4. Homines prius jam olim descripti ad hanc damnationem, Rat. Sicut immutabile est Electionis, sic est Reprobationis Decretum.

Errant Remonstrantes qui dicunt, aliquam reprobationem esse mutabilem & posse interrumpi: ut supra de Electione,

#### III.

Certas & fingulares perfonas, in Adamo lapfas:] Prob. Rom. 9. 13. Efauodio habui. verf. 17. Adhoc ipfum Pharaonem excitavi: Exemplum Iudæ Ilcariotæ ante citatum.

#### IV.

In lapsu & corruptione relinquere:]Prob. Actor. 14. 16. Sivit omnes gentes ambulare in vijs suis. Psal. 81. 13. Deus permisit eos in desiderijs cordis ipsorum. Errant Remonstrantes, cum dicuntreprobationem esse generalem & indefinitam. Item, propositum de damnandis in genere in Insidelibus & impænitentibus, esse totum Decretum reprobationis.

Errant Remonstrantes cum dicunt Deum neminem præcise decrevisse in lapsu & miseria relinquere, & in eligendo ad vitam æternam præterire, Ioann. Arnold, advers. Tilen. p. 121. & Citati Remonstrantes in traditisthessibus. 2. & 3.

#### V.

Iifque media ad conversionem.] Probatur Psal. 147.19.20. Indicat verba sua Iacobo cononfecit ita ulli genti, ideoque iura sua non noverunt: Paulus prohibitus ire in Bythiniam Actor. 16.7. Matt. 11.25. Abscondidisti hac à sapientibus, quia sic tibi placuit Pater. Ioan. 10.27. Non creditis, quia non estis ex ovibus meis. Ioan. 12.39. Non poterant credere, quia Iesaias dixit, Excacavit oculos corum. 2. Cor. 4.3.4. Euangelium est tectum is qui percunt.

### VI.

Ex mero placito & liberrima voluntate:]
Prob. Matth. 11.25. Quia ita tibi placuit.
Rom.9.18. Indurat guem vult.vets.22. Deus
volens oftendere iram suam. Matth. 20. 15.
Annon licet mihi de meo facere quod volo?

#### VII.

Iustissimo judicio propter peccata damnare.]
Prob. Matth. 26. 24. Va autem homini, per quem filius hominis proditur. Rom. 11. 20. 22. Per insidelitatem detracti sunt. Item, Vide benignitate & severitatem Dei. Rom. 9. 22. Vasaira. Epist. Iudæ 10. vers. 4. Impigante descripti adhoc judicium. 1. Thess. 5.9. Constituti ad iram. Rat. Cum pænæ sint inæquales reproborum, inde necessario sequitur, Deum in prædamnationerespexisse ad illorum peccata.

#### VIII.

Ad ostensionem ira & potentia in vasa ira: Rom. 9.17. & 22. De Pharaone. Errant Remonstrantes cum dicint, neminem à vita eterna, nec à mediis ad eam sufficientibus, absoluto aliquo antecedaneo Decreto, rejectum esse, in thesib. traditis. 6.

Errant Remonstrantes, cum dicunt, caussam, cur Deus aliquibus Euangelium offerat, aliquibus non, non este absolutum aliquod Decretum, sed aliquid in hominibus latens, propter quod hi Euangelio sint indigni, illigratiosa quadam Dei æstimatione digniores. Puta propter meliorem gratie communioris usum, idonei, qui ulteriore gratia donentur, advers. VValach.pag.47.49.

Calumnia est manifesta, Primo, ex hoc Decreto sequi Deum esse injustum. Secundo, infidelitatem & peccata esse esse cata cse esse cata cse esse cata cse esse cata se esse cata se esse cata cse esse cata cse esse cata se esse cata se esse cata se esse cata se esse cata se esse cata se esse cata se esse cata se esse cata se esse cata se esse cata se esse cata se esse cata se esse cata se esse cata se esse cata se esse cata se esse cata se esse cata se esse cata se esse cata se esse cata se esse cata se esse cata se esse cata se esse cata se esse cata se esse cata se esse cata se esse cata se esse cata se esse cata se esse cata se esse cata se esse cata se esse cata se esse cata se esse cata se esse cata cs.

#### Corollarium.

Hanc Orthodoxam de Prædestinatione doctrinam, quæ hactenus in Ecclesiis Reformatis obtinuit, censemus esse retinendam: citatos vero errores, Remonstrantium, & similes huic contrarios, nullo modo in issem posse doceri.

# Iudicium Ultrajectinorum,

De Primo Remonstrantium Articulo.

Theses Heterodoxæ, ex Articulo Remonstrantium 1. eiusdemque in varijs exhibitis ab ipsis scriptis, editisque in vulgus libris, explicatione excerptæ, quibus Orthodoxæ cum

S. Scriptura consentientes antitheses,
ex adverso opponuntur.

Remonstrantium Heterodoxa de Electione ad salutem theses.

Lieuton

I.

Voluntas Dei, de credentibus, in vera in Christum side ad vitæ sinem perseverantibus, salvandis, est tota atque unica prædestinatio ad salutem in Euangelio patesacta.

II.

Electio singularium ad salutem non abfoluta sed conditionalis est, fundata in præscientia Dei secundum quam infallibiliter novit, qui in filium ejus I. Christú sint credituri, & in side perseveraturi, Hos autem tales elegit Deus.

III.

Electio ad falutem non unica fed multiplex est, indefinita & definita: generalis, & particularis five singularis: hec item incompleta, completa: revocabilis, irrevocabilis: non peremtoria, peremtoria: itč, alia Veteris, alia Novi Testamenti.

IV.

Causa Electionis oft beneplacitum Dei, hoos cilicet sensu, cum è variis possibilibus conditionibus aliam posset, nullam tamé conditionem, sub qua salutem conferret, aliam elegerit, quam sidem.

Antitheses Orthodoxa de Electione ad salutem.

Τ.

Voluntas Dei, qua prosuo beneplacito statuit quorundam ex humano genere lapso misereri, eosdemq; Christo filio suo servandos dare, side vera in ipsum donare, atque ita justificare, sanctificare & glorificare, ad laudem glorios su sugraria, est totum decretum prædestinationis ad salutem in S. Scriptura patesactum.

II.

Electio ad falutem absoluta, non autem conditionalisest, no fundata in præscientia Dei, qua tali. Etsi enim infallibiliter novit Deus, qui in filium ejus I. Christum credituri, & in side perseveraturi sint: non tamen credituros elegit, sed cos, qui nunquamex se credituri fuissent, ab æterno elegir, ut cos suo tempore credentes perseverantes que efficeret.

III.

Electio ad falutem unica & uniformis; non autem multiplex est; definita, singularis, completa, irrevocabilis, peremtoria, Una tum in Veteri tum N. Testamento est Electio.

IV.

Causa Electionis est solum Dei beneplacitum; hoc sensu, quod cum nemini gratiam deberet Deus, nec ulla in ullis esset hominibus causa, ipsis misericordiam præstandi: secundum vero justitiam ipsius sola superesset iræ ac damnationis in sin-

gulis causa; liberrimo voluntatis suæ consilio, horum præ illis misereri in I. Christo, lios præ illis Christo donare, his præ illis sidem veram ac vivam in Christum, resipiscentiam, sanctitatem, perseverantiamque conserre, decrevit.

Ad

#### V

Ad fingularium peremtoriam Electionem, non tantum vera in Christum sides & obedientia sidei; sed etiam perseverantia in utraq; tanquam conditio, aut causa sine qua non, antecedenter in mente Dei considerata, seu prerequisita suit. Proinde sides have nee fructus, nee essectus est Electionis.

#### VI.

Electio quædam ad falutem mutabilis est, electorumq; quorundam apo stassâ interrumpi autabrumpi potest.

#### VII.

Electionis ad gloriam nec sensus certus, nec fructus ullus est in hac vita.

#### V.

Fides vera in Christum; obedientia sidei, & in utraque perseverantia, non tanquam conditio, aut causa sine qua non, ad Electionem prærequisita, aut antecedenter considerata suit à Deo, sed illæ ex Electione tanquam fructus è radice, aut essectus è causa sua sluunt, & Electorum sunt propria.

#### VI.

Electio ad falutem immutabilis est. Etsi enim electi sepenumero, & graviter nonnunqua labuntur: electio tamen Dei, nec interrumpitur nec abrumpitur.

#### VI.

Sicut Iustificationis ita & Electionis ad gloriă, in iis qui fide vera insitis sur Christo, & sensus certus (etsi non semper) & fructus in hacvita est amplissimus.

### De Reprobatione ad mortem.

Theses Heterodoxæ Remonstrant.

T

Voluntas Dei de infidelibus in infidelitate ad finem vitæ perfeverantibus fub ira relinquendis ac damnandis, est totum Decretum reprobationis ad mortem, Antitheses Orthodoxa.

1

Voluntas Dei, qua pro beneplacito suo statuit quorundam ex humano genere lapso non misereri, sed eos in peccatis suis relinquere & propter illa condemnare, adjustitiæ suæ declarationem, est totum reprobationis ad mortem decretum.

#### H.

Reprobatio non unica, fed multiplex est, indefinita, definita, generalis, particularis. Hæc item incompleta completa; non peremtoria, peremtoria, revocabilis, irrevocabilis,

#### III.

Causa Reprobationis meritoria est, infidelitas adversus Euangelium & perseverantia in ea.

#### II.

Reprobatio ad mortem non multiplex, fed unica, immurabilis, definita, 'particularis five fingularis, irrevocabilis, peremtoria est.

#### III.

Causa reprobationis, sive cur, cum gratiose quos da elegerit Deus, cateros praterire, corundem que ad salutem non misereri decrevit, est Dei beneplacicum, seu

liberrima justissimaque voluntas: Causa vero damnationis est tum peccatum originale, tum actualia, adversus legem & Euangelium commissa.

#### IV.

Quod Deus hos Euangelicæ prædicationis face illustret, illos prætereat, gratiam

#### IV.

Quod hos Euangelicæ prædicationis face illustret, illos prætereat Deus, gratiā Euangelij tiam Euangelicæ prædicationis iis non communicando, causa illius præteritionis est indignitas in ipsis hominibus latens. Euangelijiis non communicando; caufa illius præteritionis est beneplacitum Dei, sive eius liberrima justissimaque voluntas.

Thesis Remonstrantium heterodoxa.

Antithesis Orthodoxa.

Infantium nec Electio, nec Reproba-

Electio & Reprobatio etiam in infantibus locum habent.

Vltraje&inorum Fratrum

DE

### SVPRAPOSITIS THESIBVS

Antithesibusque Iudicium.

These hase tum de Electione, tum de Reprobatione tanquam Scripturæ S, contrarias, Dei gloriæ injurias, ac solidæ vere sidelium, in luctis tempestatibusque conscientiæ gravissimis, consolationi officientes, improbamus ac daninamus. Proinde doctrinam aut sententiam eis contentam, in Ecclesis Dei resormatis minime ferendam censemus. Antitheses autem, eis Thesibus oppositas, sacræ Scripturæ consentaneas, ad Dei gloriam recte promovendam, & ad vere sideles in quibusvis eriam summis tentationibus advertus desperationem sirmissime consolandos, denique ad pietatem vere Christianam provehendam, utilismas ac necessoria esse minime dubitamus. Proinde doctrinam aut sententiam quæ in eis continetur, in Ecclesiis Dei Resormatis porro constanter docendam judicamus. Rationes autem huius judicii nostri, scripto deinceps exhibituri sumus.

### Rationes V ltraicétinorum fratrum, ob quas de Thesibus Remonstrantium, oppositisque antithesibus, ita statuerint.

Hesin primam heterodoxam, & à veritate alienam esse asserimus. Etsi enim Euangelium aut Scriptura S. docet, Deun, decrevisse credentibus, qui in side sinaliter perseverant, salutem aut vitam æternam conferre, nec id in Resormatis Ecclesiis unquam à quoquam sit in dubium vocatum (ut necesse minime fuerit id, tanquam novum articulum, Ecclesia Resormatæ obtrudere, atque ita pacem illius perturbare) non tamen docet illud esse totum atque integrum Dei de prædestinatione ad salutem decretum.

Ratio: Scriptura facra perspicue tradit hæc sequentia decreto de prædestinatione includi, nempe, adoptionem in silios, Ephes. 1.4. misericordia collationem, Rom. 9.16. vocationem essicacem, 2. Tim. 1.9. sidei donationem, Actor. 13. 48. Iustissianem per sidem, Rom. 8.30. santissianem, Ephes. 1.4. Summa, Decreto prædestinationis ad salutem, omnem salutarem gratiam, singulaque ad salutem consequendam necessaria dona mediave comprehendi, abunde Apostolus tradit, Rom. 8.29.30.

Ephes. 1. vers. 4.5.6.7.8.9.10.11.

Concludimus ergo thesin hanc heterodoxam, & Scripturæ Sacræ contratiam esse, nam quod Thesis illa ponit esse totum de prædestinatione Dei decretum, Scriptura docet non esse totum. Plura enim id decretum complectitur: ea autem dissimulari aut silentio præteriri, nec veritas, nec gloria Dei permittit. Antithesin autem, quia ea complectitur, Scripturæ S. consentaneam censemus, & in Ecclesia resormata porro retinendam, atque constanter docendam esse.

Thefin fecundam, non modo non in feripturis fundatam, fed etiam illis repugnare, dicimus. Non esse in Scripturis S. fundatam probamus. Nusquam n. Scriptura S. hane conditionalem ponit: si credideris, eligeris, aut ad salutem prædestinaberis,

kee a

aur, quicunque crediderit, ad falurem eligetur, nec ufquam ponit æquivalens; Scriptura S. repugnare; patet. Illa enim docet, Decretum de Electione esse absolutum à priori, id est, nullam in homine ullo, qui ad salutem à Deo eligendus aut prædestinandus erat conditionem aut causam antecedenter à Deo esse consideratam. 1. Sic enim Apostolus Rom. 8.29.30. Ques pracognovit, hos & pradestinavit conformes fieri imagini fili fui. Quos pradestinavit, cos vocavit: quos vocavit, cos jultificavit: quos sullificavit, eas & glorificavit. De electione aut prædestinatione ad salutem hic agi, indubium est. Incipit autem Apostolus à primo termino, qui est præcognitio, id est, dilectio æterna (ita euim præcognitionis vox aut verbum præcognofcendi pro notitia cum affectu & amore conjuncta Rom.11.2. & alibi fumitur) & per gradus five media fubordinata, ad ultimum terminum, glorificationem feilicet, defeendit. Si ergo prædestinationis Dei ad conformitatem imaginis filii ipsius,antecedanea est præcognitio,id est, dilectio Dei, & ex ea shuit quod ordinati sumus,ut silio Dei aut imagini illius conformes in tempore fictemus, id est, efficeremur filii Dei, ac proinde ad fidem in illum efficaciter vocaremur, per fidem justificaremur, justificari glorificaremur, fequitur quod electio ad falutem à Deo absolute sit sacta : nec ulla in nobis causa aut conditio, ob quam aut secundum quam à Deo eligeremur, ab eo praconfiderata fuerit, aut praconfiderari potuerit. Prædestinationem autem ad conformationem imaginis filii, velle ad crucem, iis qui Deum diligunt, obventuram, restringere, inane Remonstrantium, vim argumenti eludere conantium, effugum est. Ordinavit quidem Deus, ut qui diligunt ipsum, cruce, perpessionibusque exercerentur, sed ordine prædestinavit sen proposuit, ut cum considerarentur tanquam non populus, vocatione fancta vocarentur efficaciter, ut fierent populus, aut filit Dei,per donationem fidei in Christum, atg; ita Deum tanguam Patrem in filio diligerent; eundem vero diligentes, à mundo persecutionem paterentur, prout & Christus toto vitæ suæ tempore perpessiones sustinuit. Quæ quidé perpessiones eis aut faluti corum minime essent obfuturæ. Quotquot enim in Christo Filio dilectionis, sunt prædestinationis beneficio & gratia in filios adoptati, atque ita ipsi tum in eostum in cruce funt conformes futuri; eos etia ordinavit Christo capiti suo, fecundum candem prædestinationem, in gloria conformandos. Nam quos vocavit, cos & justificavit: quos justificavit, eos & glorificavit; inquit Apostolus; docens eleæionis aut prædestinationis singulariü ad salutem Decretum, absolutü esse à priori-

2. Probaturillud verbis Apostoli Rom. 9. 11. Nondum natis cum nihil fecissim bonă nec ma'i, su propositum illud Dei, quod cst secundum ipsius electionem, id cst, non ex operibus, sed ex a o ante, sirmum maneret. Hinc ita argumentamur. Si propositum Dei est ex vocante, non autem ex operibus, non est etiam ex fide, nec ex obedientia fidei, ut conditionibus antecedenter in singularibus eligendis consideratis. Ratio. Si enim ex side autobedientia fidei, aut secundum cam ester propositum Dei; jam non ex vocante esse, fide av vocato, aut vocati qualitate sive conditione, aut secundum eams At est ex vocante solo; non ergo ex vocato, aut qualitate ulla ciussem, sive conditionil us ullis antecedenter consideratis in ipso. Ae proinde electio est absoluta.

3. Probatur ex verbis Apostoli Rom. 9, 16. Nonest volemis nec currentis, sed miserentis Dei. Si sidem Deus in eligendo consideravit ut antecedaneam decreto electiomis, salsum erit quod Apostolus ait: non est volentis: nempe, credere aut bene operati: necest currentis: nempe, in side & bonis operabus. Falsum eriam erit quod addit Apostolus, sed miserentis Dei. Vtrumque absurdum. Si igitur & velle & currere Dei misericordia & quidem soli acceptum est ferendum, utiq; electionem singularium ad salurem, ex side, tanquam conditione pravisa, sactam esse, falsum est. Esectio igitur est absoluta.

Idé ex locis Rom.11.5. Eph 1.5.9. demonstrare possemus, sed brevitatistudemus. Concludimus ergo, Thesin secundam falsam esse, & sacræ Scripturæ contrariam: antithesin autem verissimam ac S. Scripturæ consentaneam esse. Videlicet,

electionem ad salutem esse absolutam à priori.

Tettiam Thesin falsam esse hoc modo probamus. 1. Quæ distinctiones nec disectis è Scriptura S. verbis, nec justa consequentia ex ea probati possunt, cas commentitias & falsas esse encesse est. Has autem non tradit Scriptura S. Nam nec Prophetæ in Veteri, nec Christus, Apostoli, Euangelistæ in N. Testamento, indefinitam & gene-

& generalem electionem docuerunt: non etiam incompletam, revocabilem, non peremtoriam, sed definitam, particularem, completam, irrevocabilem, peremtoriam tantum. Ergo hæ distinctiones sunt salsæ, & unica tantum est Electio.

2. Si ha distinctiones vera sunt, sequitur de uno codemq; subjecto aut homine, Dei Decreta esse contradictoria, aut saltem contraria. Hoc autem impossibile est. Ratio, Deus est immutabilis, ut essentia, ita & Decretis. Consilium meum stabit, &c.

3. Si fides vera non est omnium, sed electorum tantum, set diterte Apostolus testatur, & fides non indefinite datur, sed definite, sequitur electionem non indefinitam; sed definitam esse verum prius, ergo & posterius.

Scio, inquit Christus, quos elegerim. Item, non vos me elegistis, sedego vos elegis. Elegit nos ante tempora seculavia & c. Hæ omnia docent Electionem esse definitam & singularem. 4. Omnis actus Dei etternus & internus est completus: Electio est talis actus Dei, ergo Electio est completa. Major patet, quia in Deum nop cadit ulla imperfectio. Minor non potest negati. Salus quidem in hac vita est incompleta, gradibusque illa suis perficitur successive; hine autem non sequitur Electionem aliquam in Deo esse incompletam: nis dicamus totidem, tamque varias esse de uno eodemque homine Electiones, quot & quam sunt varij salutis gradus; simo in singulas horas momentaque electio mutabitur, quod absurdissimum.

5. Irrevocabilem & peremtoriam esse electionem, eximmutabilitate Dei confiliorumque illius pater. neque enim Deus instat hominum decretum suum revocat, rescindit, aut mutat, sed ratum sirmumque habet in æternum, ut jam distum est.

6. Est & una omnium singulorumque, tum in Veteri, tum Novo Testamento electio, non duæ. Vt enim una in utroque justificatio, Actor. 15. 11. Roman. 4. 23. 24. Sicut unum gratiæ sædus, fundamentum salutis unum. 1. Corinth. 3. unus Deus Pater, Ephes. 4. una cademque glorificatio. Matth. 8. 11. tum in Veteri tum in Novo Testamento: ita & una cademque in utroque Electio. Rom. 11. 5. Vbi Paulus, producto corum septem millium, qui genua coram Baale non slexetant, exemplo, air. Ita etiam hoc tempore reliquæ secundum electionem gratiæ. Quænamilla Electios utique non alia, quam de qua ante cap. 9. disseruerat. Vide etiam Rom. 11. 7. & vers. 28. & vers. 32. Si misericordia igitur in omnes una, una & crits eademque electio, & unum de ca misericordia conferenda decretum.

Concludimus igitur hanc etiam Thesin falsam, & verbo Dei contrariam, antithesin autem veram ac verbo Dei consentaneam esse.

Thesin quartam rejicimus. Scriptura enim sacra beneplacito Desisolam electionis ad salutem causam impellentem adsignat; non hoc sensu, quod illud beneplacitum ad eligendam sidem in salutis conferendæ conditionem (cum Deus alias pro voluntatis suæ libertate conditiones eligere potuisser) restringatur. Nusquam enim id docet Scriptura, sed in hunc modum, cum par omnium & singulorum esse conditio, par miseria, cumque omnes & singuli essent peccatores, rei iræ & maledictionis, natura ex Adamo omnes mortui, Rom. 11. 32. Ephes 2. 3. &c. omnes destituerentus gloria Dei Rom. 3. quod Deus horum præ illis misereri in Christo decreverit, nulla tamen in illis causa, qua ad hanc misericordiam præstandam moveretur, inventa. Miseretur, cuius vult, Rom. 9. Prædestinavit nos ad adoptationem in silios per sesum Christum in se ipso, secundum beneplacitum voluntatis ipsus. Ephes 1. 5. sic etiam vers, 9. & 11. & Matth. 11. 26. Præterea, si nec sides, nec bona opera, nec obedientia sidei, nec resipiscentia, nec perseverantia, sunt causa electionis, ut ipsi Remonstrantes sateri videntur, sequitur quod solum Dei beneplacitum illius sit causa.

Imo vero, si beneplacitum Dei, ut testatur Apostolus Colos. 1.18.17. causa est, quod Christus nobis mediator sit datus, & quidem sufficientissimus, quidni beneplacitum Dei causa etit electionis nostri? Denique, si electionis ulla in homine causa aut conditio prærequisita est, falsum erit quod ait Apostolus, Non est volentis nec currentis, sed miscrentis Dei.

Rejecta igitur thesihae, antithesin oppositam, tanquam verbo Dei congruen-

tem amplectimur.

Thesin quintam ex eodem plane fundamento damnamus.

Ratio 1. Electio non conditionata, sed absoluta est, Nusquam dicente Scriptura: Si credideris, obediveris, perseveraveris, eligeris & ad salutem prædestinaberis. Vocatio quidem ad gloriam sive salutem conditiones habet:nemo enim salvabitur, nisi resipuerit, crediderit, perseveraveritque: at Electionis, quæest actus Dei internus simplicissimusqi; alia est ratio. 2. Si hæ conditiones ante electionis singularium decretum sunt antegressa, jam electio non erit omni modo gratuita: sed aliqua parte meritoria, si non ex condigno, saltem ex congruo. 3. Fides, obedientia, perseverantia, sunt Electionis aut fructus, aut essecta. Act. 13. 48. Eph. 1. 4. Tit. 1. 2. Thess. 2. 13. 1. Ioan. 2. 19.

Stat igitur antithesis ex verbo Dei sirma. Nam quod ex electione tanquam effectus è causa fluit, id non potest tanquam conditio, aut causa sine qua non, ante-

cedenter ante electionem in mente Dei considerari. Atqui, &c.

Thesin sextam non modo tanquam salsam, sed etiam blasphemam damnamus. Ponit enim nobis Deum mutabilem in decretis suis, contra expressum Dei verbum, Psal.33. Esa.34. & 43. Matth.24. Si sieri posset etiam electis seducerentur. Ioan.10. Nemo rapiet &c. Pater maior &c. Rom. 9.11. ut propositum quod est secundum electionem sirmum maneat. Fundamentum Dei slat &c. Antithesin ergo tanquam orthodoxam probamus.

Thesin VII. verbo Dei contrariam esse statuimus, atque es omnem vere sidelium in spiritualibus certaminibus tentationibus, gravissimis consolationem sunditus subverti judicamus. Electionis enim ad gloriam in sidelibus sensum esse, ac proinde fructum, hoc argumento probamus. Pro quo benesicio sancti Deo gratias agunt, eius sensum ac fructum eos percepisse necesse est. Ratio. Nam cuius benesicii aut rei nullus est sensus fructusque, pro eo gratiz agi non possunt: Atqui sancti tum in Veteri, tum novo Testamento Deo pro Electionis ad gloriam benesicio, gratias quantas potuerunt, egerunt. Psal. 77. & 144. &c. Ephes. 1.3. 4. 2. Thes. 2.13. &c. Ergo. &c.

# Judicij à nobis de Thesibus antithesibusque de reprobatione lati rationes.

Totum de Dei ad mortem reprobatione decretum, thesi prima comprehendi negamus. Verum est Deum velle perseverantes in infidelitate sub ira relinquere & damnare, idque in Euangelio feu Scriptura effe patefactum. At inde non fequitur Deum decreto de reprobatione, id tantum statuisse, & præter hoc nihil in Scriptura aut Euangelio manifestavisse. Docet enim Scriptura Deum ex genere humano (quod universum per Adæ lapsum, seu transgressionem, reum est factum æternæ damnationis Rom. 5. 18.) majorem hominum partem (Matth. 20. 16.) quam Spiritus fanctus mundum vocat , Ioan.17.6. 9. non dilexiffe in Chrifto, Matth.7.23. decrevisse non eligere, Matth. 20. 16. Apoc. 17. 8. eius non misereri, Rom. 9. 18. Christo non dare, Ioan. 17.9. sed in lapsu illo, corruptione & peccatis relinquere, Ioan.3.36. eos foris verbo, aut omnino non vocare, Pfalm. 147, 20. aut si vocet, fide tamen in Christum non donare, Matth. 13.11. 2. Thess. 3. 2. Ioan.10.26. proinde neque à peccatis justificare, eis Spiritum sanctificationis non conferre, Ioan.14.17.sed in peccatis relictos, contumacitery; perseverantes, æterna morte punire. Matth. 25. ad justitiæ, potentiæ, libertatisque suæ declarationem. Hoc illud est quod Scriptura de Reprobatione tradit. Falsa igitur est Thesis. Accedit quod stante illo decreto Reprobationis fieri potuerit, ut nemo actu reprobatus fuisset, ac nemo damnaretur. Antithesin ergo tanquam Scripturæ sacræ consentaneam, ac torum de Reprobatione decretum complectentem, approbamus.

De secunda Thesi idem pronunciamus, quod de I. Non enim multiplex, sed unica est reprobatio. Reprobatio est actus Dei internus absolute simplex. Si multiplex & mutabilis esser reprobatio, id sieret inde quod præscientia Dei posset salli, aut Deus quædam ignoraret, aut de novo quicquam cognosceret, aut præter voluntatem ei quicquam accidere posset. Atnihil horum est. Est enim

omniscius,

omniscius, persectissimus, omnipotentissimus, ab aterno novit & potest omnia, & facit quicquid vult. Voluntas eius mutari, confiliumque illius impediri non

potest. Iehova dixit quis impediet? Non.

Terria Thesis falsa est. Si reprobationis vox pro damnatione sumatur, fatemur meritoriam caufam eius perfeverantem esse adversus Euangelium in sidelitarem, ut docet Christus, Ioan. 3.36. At non est sola causa. Nam & qui adversus Legem peccaverunt, fine Lege peribunt. Efavus, cum nihil mali feciflet, imo ne natus effet, reprobatus fuir, Rom. 9. At reprobatio fumta pro decreto non eligendi, five non miserendi, causam non habet infidelitatem aut peccatum; sed Dei voluntatem liberrimam, justissimamque: Voluntati eius quis resistit? quem vultindurat. omnia agit ex confilio voluntatis suæ Pa ter ita placuit tibi. Vera igitur est antithesis &

Scriptura confentiens.

Thesis IV. itidem sese habet. Falsitas eius patet. Si indignitas in hominibus latens causa est, quod nonnullis Deus gratiam Euangelii non confert, omnes & fingulos homines præteriturus effet Deus. Omnes enim æque indigni natura. Aut necesse effet natura alios alus esse digniores. Hoc autem falsum. Omnes ex cadem funt massa corrupta, Omnes in & per peccata mortui, omnes natura filii iræ. Si indigniras est causa non manifestationis Euangelii, cur latroni se patefacit Christus non autem Socrati, non Platoni? Hi enim si vitæ foris actæratio habeatur,illo digniores videntur fuisse. Scriptura contra testatur. Sicut quod è vocatis aliis datum est intelligere mysteria regni cœlorum, aliis non item; idque solo Dei beneplacito. Matth. 11. 26. Ita quod alu foris vocantur, alii non, causa est Dei beneplacitum, Ephel. 1.9. Notum fecit nobis mysferium, pro sua Boula. Omnia facit ex consicio voluntatis sua. Psalm. 147. 20. Antithesis ergo vera est, & in sacra Scriptura fundatur.

Corollarium heterodoxis Thesibus subjectum adversati S. Scripturæ ex eo patet, quod Apostolus ait, Nondum natis pueris, antequam boni vel mali quiequam feciffent &c. ut propositum Dei, quod est secundum Flectionem, firmum maneret. Si infantium non est clectio. Ergo neque salutis promissio, nec salus. Salus enim & promissio illius non nifi ex Electione ad falutem. Atqui infantium est promissio, Fgo sum Deus tuns & seminis tui. Vobis & liberis vestris facta est promissio. Liberi vestri sunt sancti, Et falus ipforum est. Sinite cos ad me ventre, quoniam corum est regnum calorum. Ergo.

Si electio est infantium: etit & infantium reprobatio, demonstrat id Esavi infantis, uno nondum nati reprobatio. Quod exemplum Apostolus ad generalem de Dei reprobarione doctrinam demonstrandam (prour & doctrinam de Electione Dei Iacobi infantis & nondum nati exemplo oftendic) infert ab hypothefiad

thefin progrediendo.

Glorix Dei theses has de Electione officere judicamus. Nam si sides & perseverantia non est ex Electione, sed conditio in eligendo prærequisita, gloria non in solidum gratiæ, fed ex parte faltem libero hominis arbitrio tribuenda erit, cuius beneficio aut usu se homo ipse discreverit. Contra illud Apostoli, Quis te discernit? quid habes quod non accepisti? & c.

### Judicium

### Deputatorum Ecclesiarum Frisicarum,

DE

#### SENTENTIA REMONSTRANTIVM

circa primum Articulum Hagiensem.

← Ententiam & doctrinam Remonstrantium, circa primum de Electione & Reprobatione Arriculum, ex libris ipforum, in lucem editis, publicifque & authenticis eorundem Remonstrantium declarationibus & scriptis in hac Synodo exhibitis ac subsignatis, fincere & sideliter excerptam, argumentaq; quibus illam in

Eee 3

Collatione Hagiensi, aliisque scriptis construare conati sunt, in timore Domini expendinus, & secundum tenorem juramenti ab Ill. Ord. Gen. præscripti, & à nobis præstiti, sola divini verbi statera examinavimus, deque ils sentimus in conscientia & judicamus, ut sequitur.

1.

#### De Electione ..

Primum Articulum Remonstrantium III. Hollandix Ord. exhibitum, & ab ipsis in Collatione Hagiensi declaratum, ac pro viribus desensum, cuius summam ipsimet (qua electionem sive prædestinationem ad salutem concernit) sic exprimunt: Deum decrevisse credentes, & infide sideique obedientia perseverantes servare, si simplicitet & sane intelligatur, judicamus indubitatæ apud omnes veros Christianos semper suisse veritatis, ideoq; Remonstrantes nulla justa necessitatis specie, hunc Articulum formasse, ejusque tolerantiam petiisse, ac si in Ecclesis Resormaris Belgicis essent, qui de hujus assertionis veritate dubitatent, eive contradicerent, aut peculiaris quædam esset Remonstrantium hæc doctrina ac sententia. Cumque id ipsos, ut rerum satis peritos, latere non potuerit, dubitare non possums, quin alium sibi in Articuli huius essormatione scopum propositum habuerint, nimirum, ut imperitis causæ æquitatem persuaderent, & sub specioso huius Articuli prætextu, tanquam clypeo, errores tutius disseminarent; quod ex sequentibus planum fore existimamus.

Si vero respiciatur ad Articuli huius explicationem & declarationem, quam in Coll. Hagiensi proposuerunt, manisestum est, illos hunc Articulum Ecclesiis voluisse obtrudere, ut continentem integtum & totum electionis ad salutem Decretum, præter quod nulla alia ad salutem Prædessinatio, in Euangelio sit patesacta. quod ipsum varius argumentis conati sunt evincere in eadem Collat. Hagiensi. Hoc autem Remonstrantium sensu Articulum hunc acceptum reijcimus: Iudicamus enim, illum neutiquam continere doctrinam divinæ Electionis in Scripturis sacris traditam, imo ne quidem continere ipsam Remonstrantium sententiam totam & integram de Electione; ut sibimet ipsis aperte contradicant; dum contendunt hunc Articulum continere integram prædessinationem ad salutem, nullamque præter hanc in Euangelio esse revelatam; & è contrario ipsi aliam præter hanc electionem diserte tradunt. Vtrumque breviter probabimus.

### Primum probatur sequentibus.

Articulus hic, ex fententia Remonstrantium, continet totam doctrinam prædestinations & elections ad falutem : Scriptura autem facta hanc doctrinam fic tradit, ut aperte interalia declaret esse decretum prædestinandi & eligendi hos vel illos five fingulares quosdã homines adsalutem, Rom. 8.30. quos prædestinavit Deus, Los vocavit. Joh. 13.18. Scio ques elegerim. Marc. 13.18. Electi ques elegit. Matth. Multi vocati, panci electi. Actor. 13. 48. Credebant quotquot erant ordinati ad vitam æternam. Ephel. 1. 4. Elegit nos. 2. Thel. 2, 13. quod elegerit 205. Rom. 9.15. Quorum vult miseretur. Iohan. 17.6. Manifestavi nomen tuum uis hominibus, quos dedisti mihi: & versu 12; quos dedisti mihi, eos custodivi &c. In hoc autem Remonstrantium de Prædestinatione & Electione Atticulo. nullibi comparet horum vel illorum hominum mentio. Hac phrasi (his vel illis) cum Scriptura co libentius utimur, quod vix aliâs occurrant voces, quibus sententiam veran, ab ipsorum sententia discriminemus. Si dixerimus certos parriculares quos dam homines, idem quidem nobis esset, quod hos vel illos: verum illi ista voce utentes, intelligunt per certos, certa & particulari, fidei scilicet, qualitate vestitos, sive certum genus hominum, puta fidelium, qua talium. Ipsi Remonstrantes cardinem controversiæ, rotunde satis in eo versari fatentur; quod spiorum doctrina de Electione statuat, quales Deus voluerit eligere: adversariorum, quos voluerit eligere. Hoc autem Decretum eligendi, hos vel illos, est Scriptura. ut supra ostensum; Remonstrantium autem de eligendo tales, sidei, obedientia, perseverantizque qualitatibus vestitos, pugnat cum Scriptura. Quumque ipsis, de eligendis talibus decretum sit duplex, unum generale & absolutum, quod nullum contineat respectum ad has vel illas personas singulares, qualitate ista vestitas, sed duntaxat statuat in genere, si qui tales suerint, eos eligendos: sive, Decretum salvandi quossibet credituros: Alterum conditionatum, de singularibus istas conditiones præstantibus, eligendis: quorum prius illud secundum inter ipsorum decreta locum obtinet, posterius quartum & ultimum: apparet vel ex ipsorum fententia in decreto huius Articuli, quod ipfismet explicantibus, est prius illud generale, nullam mentionem, nullum respectum singularium harum vel illarum personarum, ne quidem istis qualitatibus vestitarum, locum ullum habere posse; Decretumque hujus Articuli, ex ipsorum confessione, potius appellandum est Decretum de conditionibus salutis, quas Deus è multis possibilibus elegit. Quale ergo discrimen est inter electionem conditionis huius vel illius è mu'tis, & electionem hominum horum vel illorum è communi hominum multitudine, tantum est inter hunc Articulum & doctrinam electionis, quam Scriptura tradit, discrimen.

#### II.

Hic Articulus nihil ponit aliud, quam; posse homines salvati, & qua conditione, side scilicet, possint salvati. Non autem ponit originem, sontem & fundamentum certa & infallibilis quorundam hominum definitorum sidei & salutis, quod tamen Scriptura passim facit, ubi agit de divina ad salutem electione, qua illum sontem aperit & continet. Sive brevius: Hic Articulus tradit Deum tales servare velle, si existant. At Decretum electionis in Scriptura traditum, ponit Deum certos quossam homines servare velle, & efficere, ut illi tales sint, quales servare vult. Quos enim prodessinavit, hos vocavit, justificavit, gloriscavit, kom. 8. Oves alias habeo, & illas me oportet adducere, loh. 10. 16. Manifestavi nomen tuum hominibus, quos dedisti mihi, & verbum tuum servarunt. Credebant, quotquot crant ordinati ad vitam aternam, Actorum 13. 48.

#### III.

Hoc Decreto salvo, potuissent tamen omnes homines damnari, aut etiam omnes salvari; si scilicet omnes vel non credidissent vel credidissent, quod sieri potuisse Remonstrantes non dissituent. Quale autem hoc esset Decretum electionis ad salutem, quo posito vel nemini vel omnibus salus obtingere potuisses? Omnibus siquidem vel damnatis vel servatis, nullus esset electioni ad salutem locus. Contra Scriptura, Rom. 11.7. Electi assecuti sunt. Rom. 8.30. Quos prædestinavit, hos glorisseavit. Matth. 24.30. Mittet Angelos suos & congregabunt electos. Rom. 8.34. Quis condemnabit electos? Apocal. 17.14, & qui cum isso (Christo) erant electi: Luc. 18.7. annon vindicabit electos? vindicabit eos cito. Ioh. 17. 12. Quos dedisti mihi eos custodivi.

#### IV.

Articulus hic nihil aliud continet, quam pronunciatum & promissium hoc Evangelium: Si credideris, & perseveraveris, salvaberis: Vel, Qui credit & perseveraverit, salvaberis: Vel, Qui credit & perseveraverit, salvaberis: Vel, Qui credit & perseveraverit, salvaberis: Vel, Qui credit & perseveraverit, salvabitur. Hujus Evangelici essati fundamentum est in Decreto Electionis, quo Deus statuit quosdam ad vitam æternam eligere, eosque side in Christium donare, & per eam ad salutem perducere. Cum igitur ex sonte electionis ad gloriam, emanet hoc donum sidei in electos & salvandos, illorumque sit proprium, hinc promulgatur in Evangelio: Qui credit salvabitur. Quare absurdum est, hujus generis promissa, totum Prædestinationis ad salutem Decretum appellare, cum horum annuntiatio, medium duniaxat unicum externum sit, Quo deus Decretum ele-Ece 4

ctionis in electis suis exsequitur, per verbum hoc promissionis extrinsecus & Spiritum suum intrinseeus, sidem in cordibus electorum accendendo, conservando & augendo.

V.

Hoc primi Articuli decretum posset consistere cum desectu & negatione Pressientie in Deo. Potest enim statui conditio salutis, licet ignoretur, num quis eam sit præstiturus nec ne, & consequenter hic Articulus admitti etiam posset ab illis, qui omnem suturorum contingentium (qualia omnia esse existimant, in quibus

actio voluntatis humanæ intervenit,) præscientiam Deo derogant.

Alterum probatur ex ipsa Coll. Hagiensi, plurimisque alijs Remonstrantium scriptis editis, atque etiam in hac Synodo exhibitis, in quibus omnes statuunt, electionem singularium personarum, quam vocant conditionatam, innitentem prævisioni præstitæ sidei conditionis: cui prævisioni, in decreto hujus Articuli primi de servandis sidelibus, locum nullum esse, ipsi expresse farentur. Quare aut in construatione hujus Articuli male contenderunt, eum complecti totum electionis ad salutem decretum: aut, electionem singularium ex prævisa side, extra Scripturam excogitarunt, aut denique luserunt, intelligentes per TOTVM Prædessinationis decretum, totum illud generale Decretum, quod secundum ipsis est inter quatuor, præter quod tamen scirent aliud esse decretum, de singularibus ex præscita side servandis, quod quarto loco teponunt, & similitet TOTVM dicere possentia.

Atque hæc sufficiant de Articulo primo ex Remonstrantium sensu, nec Scripturæ, nec ipsorummet sententiæ consentaneo, cujus in locum nos hunc Ortho-

doxum & S. Scripturæ confentaneum substituimus.

Electio ad falutem, est Decretum Dei æternum, liberrimum & immutabile, quo statuit certam hominum multitudinem (quam ut alijs nec meliorem, nec digniorem, sed per peccatum pariter morti & maledictioni obnoxiam, juste in sponte attracta communi miseria relinquere, & propter peccata damnare potuisset) ex mero beneplacito, misericordia & gratia ad vitam æternam eligere, ijs Fialium suum Redemptorem & Servatorem, eosque Filio suo redimendos ac servandos dare, ad Filij sui ciusque beneficiotum communionem, per Verbum & Spiritum Sanctum esticaciter perducere, & in eadem communione per media ab ipso ordinata, gratiose & potenter custoditos tandem glorisicare: idque in hunc sinem, ut totus Electorum chorus ipsi constanter adhæreat, ipsum fervide diligat, ipsi benedicar & gloriosam atque incomprehensibilem hanc ipsius gratiam in æternum prædicet.

In explicatione Articuli de Electione, sequentes erroneas assertiones, in varijs

Remonstrantium scriptis observavimus, quarum prima hæc est.

I.

### De Electione ad Fidem.

E Lectio ad fidem, prior est electione ad gloriam: nec omnes qui ad fidem funt electi, peremptorie quoque ad gloriam sunt electi: in homine autem ad fidem eligendo, prærequiritur hæc conditio, ut homo peccator peccata sua per legem agnoscat, de ijs pæniteat, sit humilis, parvus, probus & ad vitam æternam dispositus.

Hanc Remonstrantium sententiam, S. Scripturæ dissentaneam esse judicamus.

Nam S. Scriptura testatur;

1. Deum nos simul ad gloriam & sidem, aliaq; media electioni ad gloriam subordinata, elegisse ac prædestinasse. Videantur loca, Rom. 8. 30. Eph. 1. à vers. 4. ad 13, 2. Thess. 2. 13. 1. Pet. 1. 1. 2.

2. Omnes

57

2. Omnes in Filium vere credentes, habere vitam æternam in Filio, Ioh. 3. 36.

1. Ioh. 5. 12. esse immunes à condemnatione, Rom. 8. 1. 34. esse hæredes Dei & cohæredes Christi, Rom. 8. 17. & credere quotquot ad vitam æternam sunt ordinati, Act. 13. 48. Fidem esse Electorum Dei, Tit. 1. 1. Unde liquido constat, omnes vere credentes ad vitam æternam immurabiliter electos esse, secundum illud Rom. 11.

Electi assequati sunt, & Matth. 25, Seducerent electos, si sieri posset.

3. Nos, animales, carnales, in peccatis mortuos, & ad vitam æternam ineptissimos & maxime indispositos, ex mera gratia esticaciter illuminati, regenerari, vivificari, resipiscentiaque simul & side donari. Ioh. 3. 3. 5. 6. 1. Cor. 2. 14. Ephes. 3. à

vers. 1. ad 11. Act. 5.31. & 11. 18.

Quare huic sententiæ, Pelagianæ non absimili, opponimus hanc Ortho-

Deus nos simul ad gloriam & gratiam huius vitæ, ipsamque sidem elegit: & quotquot ad veram sidem perducuntur, indubic electi sunt ad gloriam. Ad sidem vero, non ex ulla prærequisita & præstita à nobis conditione vel dispositione, sed ex mera & gratuita gratia, nos omnibus modis ineptos, incapaces, indispositos Deus elegit, & potenti ac gratiosa Spiritus operatione perducit.

Ïİ.

### De Beneplacito Dei, quod causa est Electionis ad gloriam.

M Erum & gratiosum Dei beneplacitum, mera gratia, liberrimum arbitrium, quæ causa est Electionis, in hoc consistit, quod Deus actum sidei in sese ignobilem, nullo eius merito, è multis possibilibus in conditionem communicandæ salutis elegerit, tantique illam gratiose æstimare voluerit, ut cam reputarit pro perfecta legis obedientia, cum liberum ipsi suerit alias conditiones, puta opera legis &c. eligere.

Hoc commentum Remonstrantium è Socino haustum, explodendum, eiusque loco veritatem hanc substituendam esse judicamus.

Beneplacitum Dei, quod Electionis nostræ causa est, non in eo consistit, quod Deus sidem è multis conditionibus possibilibus, elegerit, sed nos miseros & indignos nullo nostro merito, nulla sidei & alia bona qualitate vestitos, ex gratuita gratia & misericordia, præ alijs æque ac nos indignis, ad vitam æternam elegerit. Videantur, Rom. 9. 11. 15. Ephes. 1. 5. 9. 11. Ephes. 2. à vers. 1. ad 11. Deut. 7. 6. &c. & Cap. 9. 4. 5. 6.

#### ΠÌ.

Electio ad falutem multiplex est, alia generalis fidelium, alia particularis sive singularis horum vel illorum fidelium, illa sine pravisione seu prascientia fidei; hae innitens prascientia fidei; item alia indefinita, alia definita: rursus definita sive singularis, alia incompleta, non peremptoria, revocabilis, vel conditionata, alia completa, peremtoria, irrevocabilis vel absoluta, cuius adaquatum objectum est homo fidelis in fide moriens vel iam mortuus; alia item Vet. alia Nov. Testamenti: alia illorum, quibus Evangelium annunciatur: alia illorum, quibus non annunciatur.

Hanc Electionem multiplicem, ut cerebri humani figmentum, Deo ignominiosum, veræ pietati noxium, solidumque fidelium in vita & morte solatium subvertens, maximopere improbamus; cum Scriptura testetur unicum esse beneplacitum, propositum & consilium electionis, eiusque singularis, definitæ, ab æterno in Deo persectæ & completæ; irrevocabilis, peremtoriæ (si quidem hoc ipso-

rum

tum termino ἀγεάφω uti liceat) horum vel illorum miferorum mortalium: eademque est uniformis in Vet. & Nov. Testamento, Ephes. 1. 4. 5. 6. 7. 9. 11. Roman. 9. 11. 8. 28. 1. Thess. 1. 4. 1. Petri 1. 2. Roman. 11. 7. 8. 30. Iohan. 10. 28. 17. 12. Matth. 2.4. 24. Roman. 4. per totum: 1. Corinth. 10. 1. 2. 3. 4. Hebr. 11. per totum & c.

1. Deo ignominiosa sunt hac Electionis divisiones. Nam reipsa Deum suspensum, incompletum, in momenta sustabilem, id est, idolum cerebri, loco omnipo-

tentis, æterni, omniscij & immutabilis Dei substituunt.

2. Pietati funt noxia: quia carnis dubitationes atque diffidentiam iuvant ac stabiliunt, fiduciamque ac spem vivam fidelium subvertunt. Vera autem & germana pietas non ex dubitatione, sed ex Spiritu adoptionis, fide & sensu dilectionis Det

constantissimæ, velut radice pullulat.

3. Consolationem sidelium subvertunt; quia Electionem in momenta pro ratione nostræ mutabilitatis mutabilem inducunt. Sed Scriptura testatur, Spiritum adoptionis testari Spiritui nostro, nos hæredes esse Dei', cohæredes Christi; nos habere vitam æternam; nos in Christo in sipercæsessibus esse constitutos; nos in Deo esse, & ipsum in nobis; nos sive viventes sive morientes, Christi Domininostri esse. Idem Spiritus facit nos exultare & gloriari in Deo nostro pastore, similiaque sentire & loqui, qualia extant, ad Rom. 8. sub sinem; 2. Cor. 5. ab initio usque ad 9. & Pial. 23. passimque alibi; confer 2. Cor. 4.13.

Quare nos, ignitis hisce Satanicis telis, scuto sidei retusis, opponimus hanc sidei loquelam.

Unica est ad filurem & media falutis, Electio, in Veteri & Novo Testamento: eaque singularis, definita, irrevocabilis, immutabilis: ut numerus electoctorum augeri aut minui, Electio interrumpi, electusque reprobus sieri nequeat.

#### IV.

Electio fingularium personarum, sacta est ex prærequisitis ac prævisis, ut præstitis, conditionibus sidei, obedientiæ, resipiscentiæ, sanctitatis, pietatis, vel inchoatæ & aliquo usque continuatæ, vel etiam consummatæ & ad extremum vitæ terminum perductæ, pro diversa non peremptoriæ & peremtoriæ Electionis ratione. Adseruntque hæ conditiones dignitatem & dispositionem gratiosam Evangelicam, propter quam, qui eligitur, dignior est eo, qui non eligitur. Quare sides, obedientia sidei, sanctitas, pietas, perseverantia, item vocatio, justissicațio, sanctissicatio huius vitæ, non sunt sructus ex immutabili Dei electione manantes, eiusve essecta & consequentia, sed eius conditiones prærequisitæ & antecedaneæ.

Et hanc Thesin, ut Pelagianam & Sacræ Scripturæ ex diametro repugnantem, eiusque, ut & salutis, seriem atque ordinem pervertentem, quam maxime improbamus.

r. Scriptura en in docet nos, non à Deo ex hie tanquam conditionibus prærequisitis, sed ad hec omnia electos & prædestinatos esse, & essecta, fructusque, hæc esse, ex electione gratuita Dei manantes. Videatur Rom. 8.30. Ephes. 1. 4.5.9. 11. 1. Petri 1. 2. Iohan. 6.37.39.44.10.16. Matth. 11.25.26.27.1. Timoth. 1.9.

2. Deinde absurdum & ἀθεολόγον est, hominem sam per sidem in Christo existentem, vocatum, justificatum, à condemnatione immunem, in supercœlestibus in Christo constitutum, vitæque æternæ hæredem, ad vitam æternam eligi, id est, non præ sed pest destinari. Ista autem omnia, sidelibus in Christo existentibus, passim in Scriptura tribuuntur.

3. Præterea hæc doctrina Electionem, quæ omnis promissionis, søderatis, sons est, vertit in promissium, in hanc scilicet formam, si credideris, eligeris, sed non-dum peremtorie; si perseveraveris, eligeris peremtorie. Quæ peregrina sunt.

4. Denique dignitatem aliquam prærequisitam & præviam in eligendo ponere, sive naturalem, sive legalem, sive Evangelicam, propter quam qui eligitur, dignior sit illo qui non eligitur, est Scripturæ, adeoque ipsi Deo, velut in os contradicere: Videatur Deuter. 7.6. & seq. 9. 4. & seqq. Rom. 11. 9. 21. Ephess. 2. 2. Tit. 3.5. Rom. 11.5.6.

Nec excusat cos, quod has conditiones, negent causam proprie dictam Ele. &ionis esse. Eo enim nihil aliud sibi volunt, quam hanc sidem, sideique obedientiam, resipiscentiam, sanctitatem & pietatem, non mercri quidem sua insita dignitate Electionem; Sed vere tamen movere Deum ad eligendum, quandoquidem statuto pravio, ea jam in conditionem elegerit, & benigne tanti astimare voluerit. Que omnia quomodo non longius abeant à veritate, quam sententia Pontificiorum de meritis condigni, equidem profitemur nos non videre. Pontificij liquidem operum merita, ex merito Christi student derivare : Remonstrantes autem statuunt, Deum obedientiam Evangelicam bonorum operum, liberrimo suo arbitrio tanti sacere; cum liberam ei esset, alias conditiones eius loco eligere, credentesque (quod Socinus explicationis causa addit) ut exteros perdere.

Huic igitur Remonstrantium Sententiæ, opponimus Contrariam Orthoxam hanc.

Deus nos elegit ac prædestinavit ad sidem, obedientiam, resipiscentiam, san-Etitatem, pietarem & perseverantiam in illis; item ut nos vocaret, justificaret, sanctificaret, suntque hac omnia fructus, essecta & consequentia Electionis & Prædestinationis.

#### ν.

Vniformia & conformia sunt Electionis & justificationis decreta: Sive, quales Deus homines confideravit in justificando, tales etiam confideravit in eligendo: Sive; issdem qualitatibus vestiti obisciuntur homines Deo eligenti & sustificare volenti.

Et hæc peregrina pronunciata, sive Pontificiæ, sive Socinianæ Sententiæ consentanea, vehementer improbamus, utpote adversus Scripturam statuentia, Electionem & Iustificationem ex fide & bonis operibus, five ex obtdientia vitæ Evangelica.

#### VI.

Electionis immutabilis ad gloriam, nec sensus certus, nec fructus ullus est in hac vita: nullaque cius certitudo, nifi conditionata & contingens.

Hoc impium dictum, Sententia quidem Remonstrantium, consentaneum & conforme est; sed omnium, quotquot in Scripturis commendantur, Sanctorum fensui ac sententiæ dissentaneum, adeoque deforme & Scripturæ Sactæ adverfissimum.

Nec judicij nostri alias hic probationes afferimus, quam ipsa viva sensus San-Aorum documenta & fructus amplissimi vestigia, quæ nobis Sanctorum praxis in

S. Biblijs exhibet copiosissime.

1. Considerentur Sanctorum, in Deo, constantissimaque eius dilectione, electione ac falure, gaudia, gloriationes, exultationes, tripudia, quæ totidem sunt ceelestis gaudij, vera initialiaque præludia, nil nisi sensum Electionis vivum, fpem lætam & vivam gloriæ in Patria poslidendæ, Satanæque & inferorum contemtum spirantia.

2. Denique quot dilectionis paternæ effecta, in pectoribus suis electi in dies persentiscunt, tot electionis æternæ vestigia ac sigilla sentiunt, palpant, contrectant, eaque ex gratissimo illo omnis benedictionis fonte, ad se profluere gratissi-

me agnofcunt.

Tantum

Tantum vero abest, ut hic suavissimus Electionis sensus & certitudo, Electos degeneres, carnales aut in cursu pietatis segniores, tardioresve reddat, ut è contrario hic demum servidæ ac sinceræ Dei ac proximi dilectionis, sanctique in omni bono opere zeli, non tantum incentivum & calcar esticacissimum, sed & radicem ac quasi sedem cum Scriptura collocemus; quod vel ipsa Sanctorum experientia testatissimum est. Et sicuti, Hic ærerni Dei savoris sensus, paradisus electorum est in rerris, ita nihil ipsis tristius & durius accidit, quam carnis dubitationum aut gravium tentationum nebulis, eam lætitiam obscurari aut interrumpi, quo, sanctis & justis de causis, sapiens pater, nonunquam suos electos in hac vita exercet & humiliat, uti ex Seripturis patet.

### De Reprobatione.

DE Reprobationis decreto, licet parcé ac sobrié (pro ut Spiritus Sanctus præivit in Scripturis) in Ecclesia loquendum esse arbitremur; hæc tamen sequentia Remonstrantium dogmata, ut à Scripturis Sacris aliena, non possumus non improbare; eaque, posita electionis doctrina, sponte sua concidere existimamus, ut operose ijs immorari non sit necesse.

ì.

Deus neminem decrevit in lapfu Adæ & miseria relinquere, sed omnium salutem desiderat, omnibus salutem intendit, omnibus mediatorem dedit, mediaque ad sidem & conversionem necessaria, sufficientia & essectia administrat.

1. Contrarium patet, ex veritate doctrinæ Orthodoxæ de Electione. 2, longe aliud docer Paulus, Rom. 9. 11. 12. 13. 15. 18. 21. Christus, Matth. 11. 25. 26. 28. 13. 11. Act. 14. 16. Deut. 7. 6. & feq. Pfal. 147. 19. 20. Ioh. 17. 6.

II.

Decretum de damnandis infidelibus perseverantibus, est totum Reprobationis decretum.

Huius falsitas, ex opposita Electionis doctrina, in primo Remonstrantium Articulo expressa, percipitur. Est siquidem hoc decretum generale, indefinitum de qualitatibus damnandorum, non concernens definitas has vel illas personas, quas Deus in eligendo præterijt & propter peccata iuste damnare decrevit, qualem Reprobationem Scriptura tradit. Et ut Electorum, ita reproborum certus & definitus numerus Deo constat. Exempla quædam singularium personarum, Rom. 9. extant.

#### III.

Reprobatio dividitur, ut Electio, in generalem, fingularem, indefinitam, non peremtoriam, peremtoriam, &c.

Et hæ divisiones, eiusdem sunt genij cum illis Electionis supra positis divisionibus, quas ut naturæ Divinæ & Scripturæ dissentaneas reijcimus, & Reprobationem interrumpi, reprobosque Electos sieri posse, pernegamus. Consilium enim Dei stat, omnem suam voluntatem facit &c. Igo Iehova, non mutor; Item: nulla est mutationis umbra in Deo.

#### IV.

Reprobatio singularium peremtoria, facta est propter prævisam antecedentem adversus Evangelium insidelitatem, inobedientiam, perseverantiamq; in en:

adeo ut nemo propter peccatum Originis reprobetur, sed qui reprobantur, tantum reprobentur, propter ptopria peccata ipsorum actualia, quæ omittere potuerunt.

Contrarium docet Paulus, Rom.9. 11.18. 21. Chriftus, Matth. 11. verf. 25.26. 27. Exquibus conftat beneplacitum Dei caufam effe, cur Deus quofdam, aliis (electis) non indigniores præterierit, & non elegerit ad vítam æternam: caufam vero cur Deus præteritos damnare voluerit effe peccata omnia, tum originale tum actualia, universa testatur S. Scriptura.

V.

Causa cur Deus ad hos Euangelium mittat, ad alios non mittat, est hominum illorum gratiose æstimata idoneitas, velindignitas.

Hoe si verum esset, nemini unquam in terris Euangelium suisset annunciatum, cum ad unum omnes co sint indignissimi. Solaigitur hujus discriminis causa est justissimum ac liberrimum Dei beneplacitum, secundum illas Matth. 11. 25. 26. 27. Psalm. 147. 19. 20. Actor. 14. 16. Rom. 10. 20.

Quare nos his Heterodoxis affertionibus, has duas Orthodoxas opponimus.

L

Deus unico, coque fanctiflimo, irreprehensibili atque immutabili beneplacito decrevit quosdam in peccatum prolapsos, iraque & maledictioni, sua culpa obnoxios, in miseria & peccatis relimquere, cos ad vitam aternam non eligere, corum ad falutem non misereri, cos ad Filij sui communionem efficaciter non vocare, non justificare, non sanctificare, & tandem propter peccata, tum originale, tum actualia omnia, cosdem juste damnare.

II.

Caufa cur Deus Euangelium a nonnullis aufert, procul dubio est ipsorum detestanda ingratitudo; cur vero ad hos illud mittat, ad alios non mittat, non est idoneitas vel indignitas hominum, sed se lum liberrimum Dei beneplacitum, quo de suo sacit quod vult, neminique haber retribuere, cum nemo prioripsi dederit.

Ad Argumenta Remonstranzium quod attinet, quibus hanc suam Heterodoxam sententiam, in Collat. Hagiensi aliisque scriptis stabilire conati sunt, nos ea partim ex male intellectis & detortis Scripturæ testimoniis, partim ex depravato humanæ rationis judicio desumta & formata esse judicamus, pridemque solide consutata, tum à priscæ, tum etiam modernæ Orthodoxæ Ecclesiæ doctoribus; etiam à Clariss. Theologis in hac ipsa Synodo, in quorum laboribus, nos certa scientia & bona conscientia, acquiescere profitemur. Atque hac de Sententia Remonstrantium circa. 1. Articulum de Electione & Reprobatione sufficiant. Ex quibus cum liquido appareat, illorum de Electione & Reprobatione doctrinam, esse in his Ecclesiis Orthodoxis novam, Heterodoxam, S. Scriptura diflentaneam; Iudicamus illam in Ecclessis Belgicis Reformatis non debere doceri, sed è contrario sententiam Orthodoxam, ut Verbo Dei consentaneam in iis dem porro constanter, ut in omnibus aliis Reformatis Ecclesiis sit, esse retinendam & docendam, ut Deoper eam sua constet gloria, vera humilitatis & finceræ pietatis radix stabiliatur, conscientiisque fideljum folidum in vita & morte folatium administretur. Ita faxit elementislimus misericordiarum Pater, propter filium fuum unigenitum. A MEN.

### IVDICIVM

# Deputatorum TransIsulania,

De Primo Articulo.

Theses Heterodoxæ Remonstrantium De Electione. Antitheses Orthodoxæ De Electione.

T

Voluntas Dei de servandis sidelibus in fide eiusque obedientia perseverantibus, est totum Decretum prædestinationis ad vitam.

Hanc thesin falsam esse asserimus, ob

fequentes rationes.

- 1. Quia hoc potest consistere cum negatione præscientiæ Dei, & omnium hominum damnatione. Cum negatione præscientiæ; quia articulus hanc non præfupponit : adeoque Deus potuisset fimpliciter apud se statuere, velle se credentes falvos facere, quamvis non præsciret, qui credituri essent. Quemadmodum & ipfi Remonstrantes luce veritatis convicti, haud obscure indicant, cum aliud Decretum electionis ad falutem de fingularibus, his velillis hominibus servandis, quod præscientiæ divinæ de ipsorum fide, & obedientiæ in fide perseverantia, imitatur, statuunt. Cum omnium hominum damnatione; Nam si Deus ex gratuita misericordia sidem nemini darer, nemo servarerur: ideo ipfi interponunt, Decretum terrium de medijs ad fidem necessariis suppeditan-
- 11. Quia non flatuit veram & unicam causam impulsivam Prædestinationis, nimirum liberrimum beneplacitum Deis non finalem; illustrationem scilicet gratiosæ su misericordiæ in Electis: non certum & totum numerum ele ctorum; non omnia voluntatis misericordis essecta; non fructum nec sensum Electionis.

T

Voluntas Dei, qua a pro beneplacito suo statuit, b quorundam (quos caterno suo d confilio & Decreto ad vitam aternam e immutabiliter elegit) ex f genere humano lapso misereri g cosdem Christo Filio suo servandos dare h efficaciter vocare, iside in Christum donare, atque ita k justificare, l fanctificare, & m glorificare, ad n laudem gloriosa sua gratia, est o totum Decretum Prædestinationis ad gratiam & gloriam.

Dica Scripturæ, ex quibus veritas hu-

jus theseos liquet.

a Ephel. 1. verl. 5. Prædestinavit nos quos adoptaret in filios per Iefum Christum in sese, pro benevolo affectu voluntatis suæ. 8. verl. 11. Prædestinati secundum præstitutum eius qui agit omnia ex consilio voluntatis suæ.

b Íohan. 13. verf. 18. Non de omnibus vobis loquor: ego scio quos elegerim.

2. Timoth. 2. vers. 19. Solidum tamen fundamentum Dei stat, habens sigillum hoc: Novit Deus eos qui sunt sui.

c Ephel 1. verl. 4. Elegit nos in ipsoante jactum mundi fundamentum. 2. Thessal. 2. vers. 13. Elegit vos Deus ab initio ad salutem.

d Ephel.1. verl.11. Vide supraliteram a. e Esai, 46. verl.10. Consilium meum stabit & omnem delectationem meam facturus sum. 1. Sain. 15. verl. 29. Quin etiam qui est aternitas sfraelis, non committit mendaciter, neque pænitebit eum: non enim homo est, ut pæniteat eum. Romanor. 11. verl. 29. Dona illa & illa vocatio Dei eiusmodi sunt, vi corum ipsim pænitere non possit.

f Roman. 9. vers. 18. Cuius vult miscretur. & vers. 23. Vasa miscretordia.
g Iohann. 6. vers. 39. Hac est autem voluntus eius, qui miss me, id est, Patris, vet quidquid mihi dederit, non perdam ex co, sed suscitud tra ulsimo die. Ephes. 1. vers. 5. Prædestinavit nos quos adoptavit in silios per session. Christian.

h Rom.

h Rom. 8. verí. 30. Quos Predestinavit eos ctiam vocavit. 2. Timoth. 1. verí. 3. Qui fervavit nos, & vocavit vocatione fanéta, non ex operibus nostris, sed ex suo proposito, & gratia, que data est quidem nobis in Christo Icsu, ante tempora seculorum.

i Actor. 13. vers. 48. Crediderunt, quotquot erant ordinati ad vitam aternam. Tit.1.

veri. 1. Fides Electorum Dei.

k Roman. 8. vers. 30. Quos pradestinavit, eos etiam vocavit: & quos vocavit eos

etiam iustificavit.

l 1. Petr. 1. vers. 2. Flectis ex pracognitione Dei Patris ad fanctificationem Spiritus, per obedientiam & aspersionem sanguinis Iesu Christi; gratia vobis & pax multiplicetur. Ephes. 1. vers. 4. Elegit nos utsimus sancti & inculpati in conspectu eius cum charitate.

m Rom. 8. vers. 30. Quos justificavit eosetiam glorificavit.

n Rom. 9. vers. 23. Vt notas faceret divitias gloria sua erga vasa misericordia , qua praparavit ad gloriam. Ephel. 1. vers. 6. Ad laudem glorios sua gratia, qua nos gratis

sibi acceptos effecit in illo dilecto.

o Rom.8. verl. 29. 30. Nam quos prefeivit, etiam predestinavit conformandos imagini filij fui; ut is fit primogenitus intermultos fratres: Quos vero predestinavit, eos etiam vocavit; & quos vocavit, eos etiam justisseavit: quos autem justisseavit, eos etiam glarisseavit.

### Thesis Heterodoxa 11.

Electio ad falutem non unica, sed multiplex est: indefinita & definita: generalis & particularis sive singularis: & hæc iterum incompleta & completa; non peremptoria & peremptoria.

### The sis bac falfa est.

1. Quia Deus est ens simplicissimum, omnis compositionis expers, ac sapientissimum, adeoque uno & simplicissimo actu omnia scit, vult, & decernit.

11. Quia Electio internus est Dei

actus, ideoque unus & simplex.

111. Quia Deus est æternus ac immutabilis adeoque Decreta nova, caque inter se realiter diversa facere non potest.

iv. CujusDecreti caufa impulfiva est unica: objectu idem: finis unicus: ac media executionis eadem, illud non potest esse multiplex.

At Decreti Electionis causa impulsiva est unica, objectuejus, finis & executionis media sunt una atque eadem: ut ex prima antithese orthodoxe probatione manisestum est.

Ergo Decretum illud non potest esse multiplex.

### Thesis Heterodoxa III.

Causa Electionis est beneplacitum Dei, quo ex multis conditionibus possibilibus placuitipsi sidem eligere in conditionem communicandæ salutis.

1. Hanc

### Antithesis Orthodoxa II.

Electio ad falutem non multiplex, fed unica tantum est, omnium electorum in Veteri & Novo Testamento.

Huc pertinet totum nonum & undecimum caput Epistolæ ad Romanos.

Píalm. 33. verl. 12. Beata gens illa, cuius Iehova Deus est:populus quem elegit in posefsionem sibi.

Luc. 2. vers.30.31.32. Viderunt oculi mei sal stem tuam, quam parasti in oculis omnium populorum, lumen detegendum gentibus, &

gloriam populi tui Ifraclis.

Actor. 15. verf. 11. Imo per Gratiam Domini I. Christi, credimus nos servatumiri, quemadmodum & illos. Ephes. 1. vers. 9.10. Postquam notum secit nobis mysterium voluntatis su, secundum gratuitam suam benevolentiam, quam prassituerat in ses. Nempeut, in plena temporum illorum prastitutorum dispensatione summatim recolligeret omnia illain Christo, tum qua in cælis sunt, tum qua in terra.

Ephel.3, verl.6. Gentes funt coheredes & concorpores, confortes que promissionis ejus in Christo per Euangelium. Hebr. 13, verl. 8. Iesus Christus heri & hodie idem est & in secula.

### Antithesis Orthodoxa III.

Causa electionis est a beneplacitum Dei, quo b nemini quicquam debens c liberrima voluntate ac gratia d hujus præ illo misserei in Christo,

Fff 2 hunc

1. Hanc thefin S. Scriptura ubique falfitatis arguit, quippe tale beneplacitum, quod humani cerebri figmentum eft, nufquam agnofeit.

11. Quia Scriptura statuit beneplacitum Dei actum esse æternum & absolutum, à nullis conditionibus pendentem. hunc præ illo e fide & fanclitate ad falutem donare decrevit.

a Vide in Antitheti į rima littetam a. b Roman, 11. verl. 5. 6. Ita igitur & hoc tempore refervatio fecundum electionem gratuitam facta efl. Quod fi per gratiam, nonjam ex operibus, alioquin gratiajam non eft gratia: fin ex operibus, iam non eft gratia:

alioquin opus iam non est opus. & verl.35. Quis prior deditei, & reddetur ei?

c Rom. 9. verf. 18. Cuius vult, miseretur, quem autem vult, indurat. Et verf. 21.

An non habet potessatem figulus in lutum, ut ex eadem massa faciat aliud quidem vas ad decus, aliud vero ad dedecus? Matth. 20. vers. 15. An non licet mihi quod volo sacere in meis rebis? an oculus tuus malus est, quia ego bonus sum?

d Roman. 9. verf. 13. Iacobum dilexi, Efavum autem odio habui, verf. 16. Nempe igitur (electio) non est eius qui velit, neque eius qui currat, sed eius, qui miseretur, nem-

pe Dei. verl. 18. Itaque cuius vult miseretur, quem autem vult indurat.

e Matth. 11. verf. 25, 26. Gloriam tibi tribuo, Pater Domine cali & terra, quod hae occultaveris à fapientibus & intelligentibus, & earetexeris infantibus. Etiam Pater,quia ita placuit tibi. Matth. 13. verf. 11. Vobis datum est nose mysteria regni calorum, illis autem non est datum.

### Thesis Heterodoxa IV.

Causa sine qua non, Electionis, sive prærequisita ejus conditio est sides, nec non sidei obedientia, & in utraque perfeverantia.

### Falsa hæc Thesis.

1. Quia nullis Scripturæ testimoniis nititur, adeoque eadem facilitate rejicitur, quaasseritur, quod ipsum Remonstrantes non obscure fatentur in Collatione Hagiensi-pag. 42. Lat. Ed. Brand. dicentes: Quoad modum, quo fidem in eligendo (Deus) respexit, nempe, an ut causam, an vt conditionem, respondemus considerasse nullo modo, vt causam, neque vt quippiam, quod gratia Dei salutifera aliqua ratione adversari possit: quo posito non putamus, nos ulterius debere esfe solicitos , sed rationem eius Deo Electori commendandam esse. Vide vers. 110. ciusdem Ed: In facra Scriptura nufquam hac phrafis invenitur, Deum nos qua fideles elegisse.

11. Quia Electio est ad sidem tanquam medium, adeoque non antecedaneum & prærequisitum quid, sed confequens Electionis. Hinc Ephel 1. vers. 4. dicit Paulus nos esse Electos, non quia futuri eram us sancti, sed ut simus sancti, had have sublicit ve e prædestinatos nos esse in

hae subject v.5. prædestinatos nos esse in adoptionem siliorum: At side in Iesum Christum in silios Dei adoptamur, Iohan 1. vers. 12. Quoi quot eum exceperunt, dedit eis hoc jus, vt silij Dei sint saëti, nempe ijs, qui credent in nomen cius.

### Antithesis Orthodoxa IV.

Fides a in Christum b obedientia sidei & in utraque perseverantia c, fructus & essectus sunt Electionis d Electorum proprij.

a Actor. 13. vers. 48. Crediderunt quotquot erant ordinati ad vitam aternam.

b Ephef. 2. verf. 10. Nam ipfius fumus opus, conditi in Christo Iesu ad opera bona, qua praparavit Deus, ut in eis ambulemus.
1. Pet. 1. vers. 2. Vide supra literam l. in

Antithefeos probatione.

c 1. Petr. 1. vers. 3. 4.5. Benedictus esto Deus & Pater Domini nostri Iesu Christi, qui ex multasua misericordia regenuit nos in spem vivam per resurrectionem Iesu Christi ex mortuis, idest, ad hareditatem, qua nec corrumpi potest, nec contaminari, nec marcescere, vobis in calo servatam. Qui virtutis Dei prasidio custodimini persidem, ad salutem paratam revelari prestituto tempore ultimo. Matt. 24. vers. 24. Excitabuntur Pseudo-Christi & Pseudopropheta, & edent signa magna & miracula, ita ut seducant (si sieri possit) etiam Electos.

d Tit. 1. vers. 1. Fides Electorum Dei. Roman. 11. vers. 7. Quid igitur? Quod requirit Israel, hoc non est adeptus, sed Electiaf-secuti sunt, reliqui vero occassuerunt.

Thesis

### Thesis Heterodoxa. V.

Electio omnisimmutabilis non eft; ut quæ ipforum Electorum Apostasia interrumpi & abrumpi potest.

Hanc Thesin falsitatis convincunt ar-

gumenta evidentissima sumpta.

1. Anatura Dei. Quicquid simplex est, nec in potentia ad aliquidest, id immutabile est. Divina essentia est simplex, nec in potentia adaliquid est. Divina igitur essentia immutabilis est. Hinc vero quicquid in Deo est, id immutabile est. Prædestinatio in Deo est, utpote actus Dei æternus. Prædestinatio igitur immutabilis est.

11. A Prascientia Dei, Quicquid Deus abæterno prævidet ac cognoscit, id necessario atque immutabiliter fit. enim aliter res sese habere poslunt, quam cognofcuntur; quia unumquodque quatenus est, dum est, necessario est. Atqui resomnes ab æterno à Deo prævidentur ac cognoscuntur. Omnia enim vere proprie uno & immutabili actu, simul perfectissime, certo, evidenter, distincte scit & intelligit, nihil unquam ignorans, nihil fucceffive discens, & cognoscens, nihilobliviscens. Hebr. 4. vers. 13. Res igitut omnes, prout à Deo sunt prævisæ, tandem fiant necesse est, & per consequens immutabilis est predestinatio, cum præscientiam comprehendat.

111. AVoluntate Dei absoluta: Quicquid Deus secundu consisium optimum & beneplacitum voluntatis ad sinem sibi gloriosissimum, statuit, illud immutabile

est. AtquiDeus secundum optimum consilium & beneplacitum voluntatis sux ad sinem sibi gloriosissimum, statuit aliquos eligere, reliquos præterire. Ergo Decretum illudest immutabile. Major est manifesta; nihil enim nunc incipit velle novi, quod non voluerit ab æterno: si enim inciperet aliquid nunc velle, hoe este vel quia, quod antea ignorabat bonum, nunc judicaret bonum, aut vere cognosceret: (est enim bonum cognitum voluntatis objectum) vel quod bonum & utile ipsi non erat, postmodum inciperet este bonum. Neutrum vero in Deo locum habet, quum jam ab æterno omnia apprime noverit, nihilque in Deo sui causa sit bonum aut utile, utpote semper idem existens.

IV. Ab omnipotentia Dei. Si divina prædestinatio esset mutabilis, ita ut aut Electus possit sieri reprobus, aut contra, hoc erit, quia prius suum consilium non potest exequi. Quando enim non possumus, quod volumus, volumus quod possumus. Atqui hoc est absurdum de Deo dicere. Est enim omnipotens, ita ut quicquid velit, possit, atque ita possit, ut etiam reipsa quæcunque velit sieri, in cæ-

lo & in terrafaciat. Pfal. 115. verf. 3.

### Antithesis Orthodoxa. V.

Electio ad falutem a immutabilis est, nec b desectibus aut lapsibus Electorum etiam c gravioribus interrumpitur aut abrumpitur.

a Rom.9. vers.11. Nondum enim natis pueris, quum nihil fecisent boni aut mali,ut prestitutum Dei, quod est secundum Electionem, idest; non ex operibus, sed ex vocante, firmum maneret. 2. Timoth. 2. vers. 19. Solidum fundamentum Dei stat, habens sigillum hoc; Novit Dominus eos, qui sunt sui. Iohan. 10.vers. 28. Ego vitam aternam do eis; nec peribunt in aternum, neque rapiet eas quisquam è manumea. Psalm. 33. vers. 11. Consilium Iehove in seculum consistit, cogitationes animi eius in atates singulas. Etai. 54. vers. 10. Quamvis hi montes recederent, & hi colles dimoverentur; attamen benignitas mea à te non recedet, & fædus pacis mea non dimovebitur, ait miserator tuus Ie-

b Pfalm. 37. verf. 24. Cum cadit non dejicitur, quia Iehova fustentat manum eius.

c Luc. 22. vers. 32. Ego deprecatus sum pro te, ne desiciat sides tua. Confer cum hoc loco. Iohan. 17. vers. 20. Non tantum autempro istus rogo, sed & pro ijs, qui per sermonem corum credituri sunt in me. Et vers. 12. Quum essem cum eis in mundo, cgo custodieham eos per nomen tuum, quos dedisti mihi, ego custodivi, & nemo ex eis perist.

### Thesis Heterodoxa VI.

Electionis ad gloriam nec fenfus certus, nec fructus ullus est in hac vita.

Hæc Thesis est bipartita. In primo membro agitur de certitudine & sensu Electionis, in altero, de fructu ejus in hac vita. Sed utrumque membrum Scriptura falsitatis convincit. Prius: Si enim nullus esiet certus sensus Electionis in hac vita: nullum quoque ex ea slueret gaudium, nulla pax conscientiæ, nullum

Antithesis Orthodoxa VI.

Senfus ac certitudo Electionis ad gloriam non minus, quam vocationis, aut justificationis Electis etiam in hac vita constar.

> Huc referantur, quæ in Refutatione Thefeos Heterodoxæ dicta funt, ex quibus veritas Antithefeosfatis patet.

reconciliationis nostri per Christum sactæ testimonium, nulla gratiarum ad Deum actio, nullum pictatis studium, nullum æternæ vitæ desiderium. At salsum posterius. Etenim ex Electionis ad gloriam certo sensu sluet gaudium. Luc. 10. vers. 20. Gaudete quod nomina vestra scripta sint in calis. Psalm. 47. vers. 2. Omnes populi plaudite manu; clangite Deo voce canora. Causam inter alias adsert & hanc vers. 5. Seligit nobis possessionem nostram, excellentiam Iahhacobi, quem diligit maxim.

Pfalm. 100. vers. 1.2.3. Clangite Iehova omnes incola terra: Colite Iehovam cum latitia, venite in conspectum ejus cum cantu. Agnoscite Iehovam esse Deum, ipsum effecisse nos (non autem nos ipsos) populum suum & gregem pastus sui.

Pax conscientiæ; Lucæ 2. vers. 14. Gloria in cælis altissimis Deo, & in terra pax, in homines benevolentia. Rom. 5. vers. 1. Iustissicati ex side, pacem habemus erga Deum apud Dominum nostrum Iesum Christum.

Reconciliationis nostræ per Christum factæ testimonium; Roman. 8. vers. 33. 34. Quis intentabit crimina adversus electos Dei? Deus is est, qui justificat. Quis est qui condemnet? Christus is est, qui mortuus est, imo vero qui etiam suscitatus est; qui etiam est ad dextram Dei: qui etiam interpellat pro nobis.

Gratiarum actio ad Deum, Ephel. 1. verl. 3. 4. Benedictus esto Deus & Pater Domini nostri Iesu Christi, qui benedicit nobis omni benedictione spirituali in cælis in Christo, sicut elegit nos in ipso ante jactum mundi fundamentum. 2. Thesial. 2. vers. 13. Nos autem debemus gratias agere Deo semper de vobis, fratres dilecti à Domino, quod elegerit vos Deus ab initio ad salutem per sanctissicationem spiritus & sidem habitam veritati.

Pictatis studium. 2. Petr. 1. vers. 10. Studete vocationem & electionem vestram firmam efficere. 2. Timoth. 2. vers. 19. postquam dixisset: Solidum tamen fundamentum Dei stat, habens sigillum hoc: novit Dominus eos qui sunt sui: subjungit statim: & abscedat ab injustia, quisquis nominat nomen Christi. vers. 21. Si quis igitur se ab his expurgarit, erit vas ad decus, sanctisseatum, & accommodum usibus Domini: & ad omne opus bonum comparatum.

Vitx xternx defiderium: Apoc. 22. vers. 17. Et spiritus & sponsa dicunt Veni, & qui audit dicat veni. Et vers. 20. Dicit qui testatur ista: etiam veni cito. Amen. Veni igitur Domine Iesu.

Ergo & posterius falsum.

Alterum membrum quoque falsum est, scilicet, nullum esse fructum electionis ad gloriam in hac vita. Patet hoc ex pracedentibus, sed illustrationis gratia hos

quatuor sequentes præcipuos fructus electionis addimus.

Primus est, ut fiducia de nostra salute in cordibus nostris confirmetur. Cum enim una ex parte credimus salutem electorum firmam esse idque ab æterno in Christo: ex altera vero parte ex verbi regula credimus, nos esse pergratiam Dei ex Electorum numero, quomodo amplius dubitare possumus denostra salute? Confer Rom. 8. vers. 30. & deinceps; item 2. Timoth. 2. vers. 19.

Secundus est, ut humili adoratione agnofeamus, quamfimus obstricti Deo, qui nos indignos è turba perdirorum eligere & ad gloriam cœlestem instaurare dignatus est, instammentur ergo corda nostra, vicissim ad Deum reclamandum, &

modis

modis omnibus glorificandum. Huc respiciens Iohannes ait: Epist. 1. cap.4. vers.

19. Nos diligimus eum, quoniam ipse prior dilexit nos.

Tertius est, ut ad ipsum quoque proximum, præsertim fratres in Christo, de quibus speramus, eos ad eandem vitam electos esle, amore complectendos, & beneficijs, quibuscunque possimus prosequendos accendamur, 1. Ioh. 4. vers. 11. Dilecti se Deus nosita dilexit, debemus & nos alij alios diligere.

Quartus est, ut in omnibus afflictionibus nos ea sustentemus fortiter & constanter adversus Satanam, carnem & mundum militernus, solidumque in vita & in morte habeamus folatium; in hoc favoris Dei fenfu, tanquam vitææternæ præficio fancte exultemus. Huc pertinet tota posterior cap. 8. ad Rom. pars: fic Christus Luc. 12. verl. 32. Ne metue, parve grex iste, nam libuit Patri vestro, dare vobis regnum istud.

### Thesis Heterodoxa VII.

Antithesis Orthodoxa.

Decreta Electionis & Iustificationis uniformia & conformia funt.

### Falsa hec Thesis.

Decreta Electionis & Iustificationis non funt uniformia & conformia.

Rom. 8. verf. 30. Quos prædefinavit, eos etiam vocavit, o quos vocavit, eos etiamo justificavit.

Quia hoc modo Electio & Instificatio, quæ facra Scriptura accurate diftinguit, imprudenter confunduntur. Etenim 1. Electi summus ab aterno, sed justificamut in tempore. 2. Per sidemiustificamur, sed non per fidem electi sumus. 3. Omnes vere iustificati actu electi sunt, sed non omnes vere electi, actujamiustificati, sed suo tempore iustificandi sunt.

### Theses Heterodoxa Remonstrantium

### DE REPROBATIONE.

### Thesis Heterodoxa I.

Voluntas Dei de infidelibus perseverantibus fub ira relinquendis & condemnandis, est totum decretum Reprobationis ad mortem.

### Thesin hanc falsam judicamus.

Quia differunt Decretum Reprobationis & Condemnationis. Reprobare nihil aliud est, quam præterire, aut non eligere, quod pendet à folo beneplacito divino. Damnare est actio judicis, pœnam peccatis promeritam decernentis, & infligentis. Reprobatio feu non-Electio facta est ab xterno sed Damnatio sit in tempore.

#### DEREPROBATIONE.

### Antithesis Orthodoxa 1.

Voluntas Dei, qua pro a beneplacito fuo statuit b quorundam c quos  $\alpha$ terno fuo confilio & decreto ad vitam æternam non elegit, d ex genere humano lapío non mifereri, fed e cos, ranquam vasa irærelinguere, & tandem f propter peccata damnare ad declarationem justitiæsuæ, est totum decretum reprobationis & damnationis ad mortem.

a Rom. 9. 18. Cuius vult miseretur: quem autem vult, induran Matth. 11. vers. 25. 26. Vide Antithesin Orthodoxam quartam lit. e.

b Rom. 9. vers. 11.12.13. Nondum enim natis pueris, quum nihil fecissent boni vel mali, ut præstitutum Dei, quod est secundum ipfius Electionem, idelt, non ex operibus, sed

ex vocante firmum maneret, dictum est ei, maior servict minori; sicut scriptum est: Iacobum dilexi, Efavum autem odio habui.

e Rom. 11. vers. 2. Non abiecit Deus populum illum suum, quem pracognovit. Apoc. 17. vers. 8. Mirabuntur incole terre (quorum nomina scripta non sunt in libro vite à iacto mundi fundamento) cernentes belliam. Matth. 7. vcrs. 23. Certe nunquam

d Rom. 9. vers. 22. Quod si vero volens ostendere iram, & notam facere potentiam fram, pertulit multa cum iracohibitione vafa ira, compacta ad interitum.

1. Theff.

1. Theff. 5. vers. 9. Non constituit nos Deus ad iram.

e Iudæ vers. 4. Subrepserunt quidam homines iam olim prascripti ad hanc damnationem, impij, qui Domini nostri gratiam transferunt ad laserviam, & solum illum herum Deum, ac Dominum nostrum Iesum Christum negant:

f Rom. 9. vers. 22. Vide supra lit. d.

Prov. 16. vers. 4. Omnes operatus est Ichova propter se, etiamque improbum ad diem mali.

### Thesis Heterodoxa 11.

Antithesis Orthodoxa I I.

Reprobatio non unica, sed multiplex est, indefinita & definita, generalis & particularis, sive singularis: Et hæc iterum incompleta & completa: non peremptoria & peremptoria.

Reprobatio unica est omnium Reproborum in Veteri & Novo Testamento.

Falsitas Thesews huius Heterodoxæ, & veritas Antithesews Orthodoxæ, liquet ex secunda Thesi & Antithesi de Electione, idque ex natura contrariorum.

### Thesis Heterodoxa 111.

Antithesis Orthodoxa 111.

Causa Reprobationis meritoria est In fidelitas adversus Euangelium & perseverantia in ca.

Hanc Thesin, utpote scripturis dissentancam rejicimus: quia Reprobatio est actus Dei internus, aterni & absoluti beneplaciti, qua singulas antecedaneas omnes conditiones excludunt. Quod innuens Paulus ait, Rom. 9.15. Miserebor cuius misertus fuero, & commiserabor, quem commiseratus fuero. Et vers. 18. Quem vult, indurat. Adhae, si hoc ita esset, ut volunt Remonstrantes, tumnullum necessitatis colorem haberet objectio illa apud Paulum ciusque Resutatio Rom. 9. vers. 14. Quid igitur dicemus? Num iniussitia ess apud Deum? Absit.

Causa Reprobationis, cur quibusdam gratiose electis cateros a praterierit, est b beneplacitum Dei, sive e liberrima ac diustissima eius voluntas. Causa autem damnationis est e peccatum, tum f originale, tum g actualia adversus h legem & i Euangelium admissa.

a Apoc. 20. vers. 15. Qui non inventus est in libro vita scriptus, coniectus est in stagnum ignis.

b Vide supra allegata ad Antithesin

primam de Reprobatione.

c Matth. 20. vers. 15. An non licet mihi

quod volo facere in meis rebus?

Rom. 9. vers. 21. An non habet potestatem figulus in lutum, ut ex eadem massa faciat, aliud quidem vas ad decus, aliud vero ad dedecus?

d Rom. 9. vets. 14. Num iniustitia est apud Deum? Absit.

e Hof. 13. verf. 9. Perditio tua ex te, Ifrael.

f Rom. 5. vers. 12. Per unum hominem peccatum introjt in mundum ac per peccatum mors; & ita in omnes homines mors pervasit, in quo omnes peccarunt. & vers. 18. Per unam offensam reatus venit in omnes homines ad condemnationem. Psal. 51. vers. 7. En, in iniquitate formatus sum, & in peccato sovit me mater mea. At stipendium peccati mors Rom. 6. vers. 23.

g Apoc. 22. vers. 15. Foris autem erunt canes, & venefici & scortatores, & homicida, & idololatra, & quisquis amat & committit mendacium. Apoc. 21. vers. 27. Non intrabit in cam quicquam, quod inquinat, aut ahominandum quippiam patrat, vel mendacium loquitur, sed qui scripti sunt in libro vita agni.

h Rom. 2. vetl. 12. Qui in lege peccaverunt, ex lege iudicabuntur. Gal. 3. vetl. 10. Quotquot ex operibus legis funt, fub execratione funt. Scriptum est enim, execrabilis est,

quisquis non manserit in omnibus, que scripta sunt in libro Legis, ut faciatea.

i Iohan. 3. vers. 36. Qui non assentitur Filio, non videbit vitam, sed ira Dei manet super eum. Thesis Heterodoxa IV.

Antithesis Orthodoxa IF.

Quod Deus nonnullos præterit gratia prædicationis Euangelij, eius caufa est in ipsis hominibus latens. Quod Deus nonnullos præterit gratia prædicationis Euangelij, cius caula est idem beneplacitum, five cadem liberrima ac justifilma cius voluntas.

Falsitas Theseas & Veritas Antitheseas liquet ex sequentibus Scriptura Testimonijs; Act. 16. verl. 6.7.9. Phrygia autem peregrata & Galatica regione, prohibiti sant à Spiritu S. loqui sermonem Dei in Asia. Quum venissent in Alysiam, tentabant in Bithyniam: sed non sivit eos ire Spiritus Iesu. Et visum per noctem conspectum est Paulo. Vir Macedo quidam astabat precans eum, & dicens. Transiens in Macedoniam succurre no-Sic Act. 18. vers. 10. iubetur prædicare Corinthi, adsert rationem Deus, quoniam populus est mihi multus in hac urbe. Quam vero Corinthij præ alijs digni fuerint hae gratia, colligere licet, ex 1. Cor. 6. vets. 9. 10. 11. Sie Matth. 11. vets. En beneplacitum Dei, illudque æternum, aliquibus revelandi Euangelium, coque veram sui & Christi cognitionem donandi, alijs autem abscondendi. Matth. 13. verf. 11. Vobis est datum nosse mysterium regni calorum, illis autem non est datum. Matth. 20. vers. 15. An non licet mihi, quod volo facere in meis rebus? Pfalm 147. verl. 19. 20. Indicat verba fua Iahacobo , flatuta fua & iura Ifraeli. Non fecit ita ulli genti; ideoque iura ista non noverunt. An vero Iudxos dignatus est hac gratia, quia digniores illa essent alijs? Neutiquam Confer Deut. 7, vers. 8. & cap. 8. vers. 17. Vide etiam totum 16. caput Prophetæ Ezechielis.

#### Corollarium.

Thesis Heterodoxa.

Antithesis Orthodoxa.

Infantiumnec Electio, nec Reprobatio est.

Electio & Reprobatio etiam in infantibus locum habet.

Fallitas These & veritas Antithese hinc liquet. Rom. 9. vers. 11. Nondum natis pueris, quum nihil fecissent boni vel mali, ut prastitutum Dei, quod est secundum eius Electionem, sirmum maneret. Genes. 17. vers. 7. Ero tibi Deus & semini tuo post te. Gal. 1. vers. 15. Deus me separaverat ab utero matris mea, & vocavit per gratiam suam. Ietem. 1. vers. 5. Quum nondum formavissem te in utero, agnovi te, & quum nondum prodisses ex vulva, sanctisseavite.

Sententiam Remonstrantium his Thefibus expressam, ut verbo Dei dissentaneam, & Heterodoxam rejicimus, & in Ecclessa Dei Belgica Resormata non esse docendam, iudicamus, ideoque liberandam esse Ecclessam ab illis, qui huius inpologicas introductione & professione hactenus eam turbarunt, & etiamnum turbant, censemus. Hanc Orthodoxam hisce Antithesibus expressam sententiam, ut verbo Dei consentaneam, porroin Ecclessa Resormata Belgica constanter retinendam & docendam esse judicamus.

### De Primo Remonstrantium Articulo,

Qui est,

### DE PRAEDESTINATIONE;

## Deputatorum Synodi Civitatis Groningæ & Omlandiæ

### IVDICIVM·

Ì.

I.

C Redimus, a Electionem aut b Prædestinationem advitam, esse c æternum ac d immotum Dei Decretum: quo f ex mera voluntatis sux & doxia, gante jacta mundi fundamenta, constituit; h ex cortupto genere humano, i certos quosdam homines, k quorum numerum definitum iple novit, l ablq; prævilæfidei aut ullius qualitatis bonæ respectu, m in Christo ad salutem eligere, eumque in finem nillis electis Christum in mediatorem dare, & per certa ac à se definita media, id eft per o vocationem efficacem atque ita per p fidem in letum Christum, per q iustificationem & r sanctificatione, ad / laudem gloriæ suæ gratiæ t salvos sacere & glorificare, atque hoc totum prædestinationis divina ad salutem esse Decretum.

a Mar. 20.16. Ioan. 13. verf. 18. Rom. 8.33. Eph.1.4. 1.Pet.1.verl.10. b Rom.8. 29.30. Eph. 1.5. c Eph. 1. 4. 2. Tim. 1. vers. 9. d Esai. 14.27. & 46. 10. Rom. 9.6. & 11. verf. 29. eRom. 8.28. & 9.11. Eph. 1.11. 2. Tim. 1.9. f Mat. 11.26.Luc. 12.32.Eph.1.5.9.11.Rom. 9.15.18. & 11.5. g Ephel. 1.4. 2. Tim. 1.9. h Rom. 9.18. & verf. 23. i Matt. 20.16. Rom. 9.18. Mat. 25.34. Rom. 11.7. k Luc. 10. verf. 20.Apo. 21.27.Ioan. 10.3.14. 2.Tim. 2.19. l Matth.11.26. Luc. 12.32. Ephef.1.5. 9. 11. 2.Tim.1.9. Ezech.16.6. Eph, 2.3.5. Tit.3.3. 4.5. m Eph. 1 4. 2. Tim. 1. 9. n Efal. 42.7. & 49. 6. & 61. 1. 2.3. Ioan.3.16. Colofi. 1. 19.Ioan.17.verf.6.12.13.0Ioan.6.44.Rom. 1.16. & 8.29. 2. Tim. 1.9. 1. Cor. 1.21. p Ioan. 3.16.36. Act. 13. 39. Rom. 1.16. & 10. 9. 10. 11. & 4. 2. 3. & 5. 1. 2. Ephef. 2. 8. Phil. 3. 9. 1. Ioan. 5. 1. 4. 5. q 1. Cor. 6. 11. Rom. 8. 28. & 5.1. 2. Cor. 5.21. Rom.

Ontra iudicamus, voluntatem Dei de falvandis fidelibus, & in fide eiufque obedientia perseverantibus, non esse totum prædestinationis, ad vitam, Decretum, sed voluntatem saltem de exequutione Decreti illius, quæ voluntas actio Dei immanens dictur.

Ratio est manifesta:

In prædestinationis doctrina, consideranda, ipsum Decretum & Decreti exe-

quutio.

Decretum est ipsa voluntas Deixterna, qua ex mero beneplacito costituit, certos quossam hominos in eadem'cum exteris miseria, & indignitate consistentes Eph. 2.3.5. non tantum, suo tempore per Christum salvare, verum etiam vocare, side donate, iustificare & per Spiritum sanctum renovare: quæ in hoc Articulo, cum sint omissa, totum certe non continet prædestinationis Decretum.

Exequatio Decreti fit per certa & à Deo definita aut præordinata media. Rom. 8. 18. scilicet per vocationem efficacem, 2. Tim. 1.9. 1. Cor. 1. 21. Atque ita per fidem in Iefum Christum Iohan. 3.16.36. Act. 13. 39. per instificationem Rom. 3. 22. 23. 24. 2. Cor. 5. 21. & per fanctificationem, Ephef. 1. 4. & 2. 10. 1. Pet. 1.2.& 3. Cum itaque Remonstrantes, primo hoc articulo agant de hominibus salvandis per fidem, satis constat, non ad ipsum Decretum proprie hoc, (faluare per fidem) elle referendum, sed ad ipiam Decreti exequutionem, aut ad media exequutionis per vocationem & iustificationem, id est ad illa media, in quibus fides proprie locum obtinet. Fides respicit promissiones in Christo gra3. 24. r 1. Cor. 1. 30. & 6. 11. Ephef. 2. 10. r. Pet. 1. 2. 3. f Ephef. 1. 6. 1. Cor. 1. 31. f Ioan. 6. 39. 40. & 3. 16. & 5. 24. & 10. 28. Rom. 8. 28. Iohan. 17. 24. Phil. 3. 21. 1. Iohan. 3. verf. 3. 1. Thef. 4. 17.

tuitas aut Euangelij; sunt enim teste Apostolo sides & promissiones relata: Rom. 4.20.21. Gal. 3. vers. 14.22. Cum autem promissiones electionem non precedant, est enim illa ab æterno ex solo Dei beneplacito, sed in tempore aut in hac vita, ubi per media executionis decretum Dei executioni mandatur, sastæ sint, & in Christo sint etiam & amen. 2. Corinth. 1. vers. 20. sequitur illud, salvare per sidem, ad exequutionem per vocationem & iustificationem pertinere, ac proinde hanc voluntatem de salvandis credentibus; totum non esse, aut continere prædestinationis Decretum.

II.

Credimus electionem esse unicam omnium Electorum in Veteri & Novo Testamento; qua Deus ab æterno uno & simplicissimo actu & ad salutem & ad inedia saluti subordinata, certos reliquos homines destinavit, quí in se quidem multi sunt, Matth. 8. 11. Rom. 5. 14. Apoc. 7. 9. at comparate ad reprobos, pauci. Matth. 20. 16. Luc. 12. 32. Rom. 9. 27. qui soli & non alij Deo, ut sui sunt noti. Ioan. 10. 3. 14. Luc. 10. 20.

Soli à Christo redemti: Apoc.5.9. Soli fide salvisica donantur. Iohan. 6.37.45.

Actor. 13. 48. Tit. 1. 1.

Soli efficaciter vocantur, iustificantur,

glorificantur, Rom. S. 30.

Soli denique & certo ac infallibiliter falutem confequentur Rom. 11. vers. 7.

III.

Credimus caufam Electionis esse merum beneplacitum Dei; atque sidem, resipiscentiam, totiusque Euangelij cursium, ac perseverantiam, ut & vocationem, iustificationem & sanctissicationem, fructus & essecta esse electionis ad salutem, & media saluti subordinata.

H.

Contra negamus Electionem ad falutem esse multiplicem, indefinitam, nempe,& finitam;genetalem & particularem live fingulare: & hanc iterum incompletam & completam ; non peremtoriam,& peremtoriam,&c.& judicamus multiplicitatem hanc confiliorum & decretorum à Dei natura & verbo esse alienissimam; unus enim est Iehova, hoc est, simplicissima & perfectissima essentia; & uno æternoque cius decreto omnia, quæ vult comprehenduntur; quare etiam Spiritus fanctus illud fingulari numero nobis in verbo fuo proponit. Pfal. 33. 11. Efai. 46. 10. Iohan. 6. 39. 40. Eph. 1. verf. 5. & 11. ex consilio voluntatis sua.

111.

Contra, iudicamus Remonstrantes contra sacram Scripturam docere, sidem, & resipiscetiam esse causam sine qua non, sive conditionem in eligendo prærequistam & à Deo postulatam, qua præstita consequatur non solum salus, sed & ipså salutisvolitio & destinatio.

#### Rationes.

Nam nusquam in sacris litteris traditur, ullum unquam vel hominem vel populum suisse à Deo propter sidem electum, vel per sidem sieri electum; contrarium vero habetur, Deuteron. 7. 8. 9. Ezech. 16. doceturque in verbo Dei; 1. solam electionis causam, esse unicum illud voluntatis Dei béneplacitum,

Ephef. 1. 5. 9. Matth. 11. 26. Luc. 12. 32. Propositum Dei, Rom. 8. 28. & 9. 11. 2. Tim. 1. 9. Consilhum voluntatis, Ephes. 1. 11. Gratiam & misericordiam, Deuteron. 10. 15. Rom. 9. 15. 18. 2. Tim. 1. 9. Unde etiam Apostolus hoc Dei consilium aut Decretum, gratuiram appellat Electionem: Rom. 11. 5. & Electos, vasa misericordia; Rom. 9. 23. & nos dicit electos este ad laudem gloriosa sua gratia; Ephes. 1. 6. 2. Electionem non este nec ex side, nec ex opetibus Euangelij prævisis.

Nonex side previsa. 1. Sumus enim electi ut credamus, non autem credimus ut eligamur: vocatio enim & sides non præcedunt, sed sequentur Electionem, Rom. 8. 29. Ephes. 1. 4. Act. 13. 48. 2. Fides non est æterna, sed semper est in suo subjecto, nempe in sideli, idque in tempore & ut electionis essectum. Actor. 13. 48. Non potest ergo esse causa Decreti æterni. Temporarium, rei æternæ non potest esse causa. 3. Fides est donum Dei, Phil. 1. 29. Rom. 12. 3. Ephes. 2. 8.

Non est ergo causa, quæ Deum movit ad eligendum.

Non ex operibus Euangely pravifis. 1. Paulus omnia opera à causis falutis & electionis excludir, Rom. 9. 11. 12. Nondum enim natis pueris, quum nihil fecisfent boni velmali, ut propositum Dei, quod est secundum ipsius electionem, non ex operibus, sed ex vocante, sirmum maneret, dictum est ei, &c. Sic etiam 2. Tim. 1. vers. 9. Tit. 3. 5. 2. Opera nostra sunt sinis & estectum electionis. Electionis sunt sunt sinus sancti, Ephes. 1. vers. 4. Sunt praparata, ut in ijs ambulemus.

Ephcf. 2. 10.

Causa autem esticiens, non potest esse tempore posterior suo essectio vero est æterna: nulla ergo potest esse escectionis causa, quam æterna, quæ est in Deo, nempe beneplacitum voluntaris suæ. 3. Opera non sunt causa vocationis, 2. Tim. 1. 9. nec justificationis, &c. Rom. 3. 20. Gal. 2. 16. Tit. 3. 15. imo eum in sinem Christus semetipsum pro nobis dedit, ut purificaret sibi ipsi populum peculiarem, studiosium bonorum operum, Tit. 2. 14. multo minus sunt causa electionis. Itaque in genere certum est, sidem sideique fructus promanare ex electione, Actor. 13. 48. Iohan. 6. 37. Rom. 8. vers. 29. 30. Ephes. 1. 4. 5. 13. 2. Timoth. 1. 9. & gratiam electionis nobis esse sacram ut sideles simus, non contra. 1. Cot. 7. 25.

Fides igitur & fidei obedientia, electionis beneficium est, non eligentis motivum: alias Deus non primum nostræ salutis esset principium: electio non esset gratuita, Rom. 11.6. imo nullus esset electus, quia in nullo sides & sidei obedientia natura est, neque quisquam credere nec sidei fructus proferre potest, nisi ei datum sucrit.

Ioh. 6. 44. 45. Iohan. 15. 5. Phil. 1. 29. Ezech. 36. 27.

Et quia Remonstrantes per illam fidem, quam dicunt esse conditionem aut requisitum electionem antecedens, proprie intelligunt ipsam obedientiam Euangelicam consummatam, id est, fidem, prenitentiam, obedientiam novi sæderis & perseverantiam usque ad extremum vitæ terminum, sequeretur; neminem electum esse actu, dum est in vivis. Et, electos dicendos non qui fideles sunt, sed qui tales sucrum. Imo fieri posse, ut nullus corum qui nunc vivunt, electus sit & salvetur.

#### IV.

Credimus causam electionis & ad salutem & ad sidem, esse merum Dei beneplacitum, quo nemini quicquam debens, libera, simplici, ac gratuita voluntate, hujus præ illo misereri, in Christo hune præ illo side & sanctitate ad salutem donare, decrevit.

#### IV.

Contramagnum errorem errare Remonstrantes iudicamus, dum sentiunt in eligendo ad fidem prærequiri alias conditiones. Videlicet, ut homo peccata sua ex lege agnoscat, & de ijsdem pæniteat. Iohannes Arnold. adversus Tilenum pag. 56. lin. 20. sit probus, humilis, & ad æternam vitam dispositus. Episcopius in Thes. privatis, disp. 15. Thes. 7. 8. pag. 45. Grevinchovius adversus Amesium pag. 117. &c.

#### Rationes.

Nam talem qualitatem, dispositionem vel habitudinem, qua dignior sit qui fide donatur, eo, quem Deus hac gratia non dignatur, facra Scriptura in homine lapfo ante efficacem vocationem non agnofcit, fed innumeris pene locis testatur, in homine post lapsum, nullam omniro vim relictam esse, qua Deo ad se vocanti respondere, vel salutem proponenti annuere possit; quippe qui non percipit, quæ funt Spiritus Dei. i. Corinth. 2. 14. Et fi more naturali intellexerit, non potest assentiri, quia stulta judicat. 1. Corinth. 1.23. & 2. 14. ineptus ad bonum quodcumque cogitandum 2. Corinth. 3. cuius intelligentia inimicitia est advertus Deum Rom. 8. quique opera tantum carnis & malos fructus mortis profert. Rom.7.5. Matth.7. & neque ipfe, neque opera eius Deo placere poslunt. Roman. 14. 23. Hebr. 11. 6. Econtra Scriptura docet, omne bonum quod in nobis est, esse ex electione, Rom. 8. 29. 3c. Ephes. 2.8. 9. 10. & gratiæ Dei ascribendum; 1. Corinth. 15.10. qui efficit velle & perficere in nobis, Phil. 2. 13. fine quo nihil poflumus; Ichan. 15.5. nec habemus quicquam boni quod ab ipfo non accepimus. 1. Corinth 4.7. adeoque omnia electis ad falutem confequendam necessaria, ab hoc gratiz fonte perenni, minimeque ex turbidis arbitrij nostri lacunis profluere, nullamque in nobis di potitionem vel aptitudinem esse ad vitam æternam, quæ non sit essectum eius & consequens, ac proinde conditio ad sidem prærequisita esse non possit. Prævisio enim earum, voluntate eius qui ea efficere decrevir, posterior est ordine. Neque enim prævideret infi efficere decrevisset. Alias sides esset, ex parte saltem, ex nobis, contra illud Pauli Ephel. 2. 8. Phil. 1. 29. Rom. 12. 3. initium falutis effet ab eo qui servatur, non autem a Deo, qui servat.

5.

5.

Credimus electionem ad falutem immutabilem esse, & desectibus aut lapsibus etiam gravioribus non interrumpi aut abrumpi.

Contra verbo Dei dissentaneum esse judicamus, quod dicitur, Decretum essectionis ad falutem esse mutabile, electorumque son suoje interrumpi, revocari, & electos in numerum reproborum nonnunquam transire posse.

#### Rationes.

Theseos nostræ veritas, & antitheseos fassitas, patet ex claris S. Scripturæ dictis, tum de decreto electionis, tum de ipsis electis.

De decreto; illud dicitur æternum & immutabile.

Æternum, non tantum quia est ab æterno, Ephes. 1. vers. 4. 2. Timoth. 1. 9. 2. Thess. 13. verum etiam in æternum duraturum, Hos. 2. 18. serem. 32. 39. 40. Iohan. 10. 28.

Est immutabile, quia est æternum, uti probavimus, & quia est absolutum. nihil enim extra Deum suit, quo ipse moveretur, aut moveri posset; nullus enim respectus hie est ad dignitatem, opus aut qualitatem aliquam in hominibus: sed cum omnes æque sint peccatores, & natura pares, atque adeo indigni vita æterna, contra digni pæna æterna, Ephes. 2, 3. Deus secundum propositum & beneplacitum suum, ex communi hominum genere corrupto hos elegit, illos reprobavit, horum miseretur, illorum non miseretur, Roman. 9, 15, 18. omniaque essicit ex consilio voluntatis suæ, Ephes. 1. vers. 5, 11. Absolutum

Ggg

ergo,

ergo, quia fine ulla alicuius qualitatis conditione: atque est absque conditione aliqua, quia est gratuitum. Ephes. 1. 6. 2. Timoth. 1. 9. gratia autem & conditio qualitatis pravise aut operum, simul consistere non possunt, Roman. 11. vers. 6.

Immutabilitas potro decreti Dei in facra Scriptura & in genere, & in specie

quoad electionem affernur:

In genere, Num. 23. verf. 19. 1. Sam. 15. 29. Triumphator Ifrael non mentitur, & partiudine nor flectitur: neque enim homo est ut agat partientiam.

Elat.14.27. Deus evereituum decrevit, & quis potest diffolvere. Elat.46.10. Confilium meum flabit, & omnis volunt.so mea fiet.

In specie: Rom.9. vers. 6. sieri non potest, ut exciderat seemo Dei.

Erver(11. ut propositum Dei, quod est secundum electionem, non ex operibus, sed exvocante simum maneret.

Rom. 11. cctl. 29. Dona & vocasio Dei sunt aperapéd 1774: ergo etiam immutabilis

electio.

De electio ita Deus in verbo suo loquitur: Psal. 37. v. 28. non derelinquet santtos suos: in eternum conservabuntur.

Esai. 41. vers. 10.13.17. Esa 45.17. Ifrael servatus est in Domino salute eterna: non con-

fu demini, & nen crubef etis ofque in faculum facult.

Estát. 46. 3. 4. Andire me domus Iacob, qui portamini à meo utero, usque ad sene-A un ego ipse, & usque ad canos ego portabo: ego feci & ego seram, ego portabo & salvaho.

Elai.49. 15. nunquid oblivisti potest mulier infantem suum, ut nonmisereatur silii uteri sui e ossi sla oblita suerit, ego tamen non oblivistar tui, ecce in manit us meis descripsi te, muri tui cotam oculis necis semper : sie Elai.51.6. & 56.5.

lerem.32. verl. 40. Et feriam eis pactum sempiternum, & non desinam eis benefacere,

& timorem meum dalo in corde corum, ut non recedant à me.

Matth. 7. 25. nen cecidit (domus) fundata enim erat supra petram.

Matth.16.18. porta i, ferorum non superabunt cam. Ioh.8. vers.35. Fitius manet in aternum (in domo.)

Ioh. 16. 28. 130 vitam atern.m do cis, nec peribunt in aternum, neque rapiet cas quispiam ex macu mea.

Rom. 8 vers. 39. nulla creatura nos potest separare à charitate Dei, qua est in Iesu Christo Domino nostro.

1. Corinth.1. v. 8. Deus etiam confirmabit vos usque ad finem inculpatos, in diem Domini nostri Icsu Christi: & Psal. 1. vers. 6.

1. Petr.1: verl.5. virtute Dei custodimur per sidem ad salutem, que parata est patesieri

tempore ultimo.

Immutabilem iraque este electionem ad salutem, ex istis Scripturæ dictis jam satis constat: Gravirer quidem peccant electi, aut ex ignorantia. Psalm. 19. aut ex infirmitate carnis ut David, aut ex metu periculorum, ut Abraham, ut Petrus: attamen istis lapsibus gravioribus non interrumpitur electio; Semen enim Dei manet missis, 1. Iohan. 3. v. 9. Dominus sapponit manuum suam. Psalm. 37. vers. 24. emendantur & resurgunt uti videre est in Davide, Petro, &c. Constat ergo electionem esse immutabilem.

6.

Credimus electos in hacvita à Deo de hoc gratuiro & incomparabili beneficio certos fieri.

6.

Contra judicamus, Remonstrantes contra sacram Scripturam docere, quod Deus in hac vita electos de electione sua suspensos ac incertos relinquat.

#### Rationes.

Euangelium enim affirmat, vere fideles certam electionis suæ siduciam & ωληω φοφορίων habere; idque ex Spiritus sancti, tum testimonio interno, tum essectis in nobis.

Ex Spiritus suncti testimonio, quo obsignati sunt in diem redemptionis, & sciunt quæ Deus electis suis est gratificatus. 1. Corinth. 2.12. De hoc testimonio ita Paulus testatur, Rom. 8.15. Accepistis spiritum adoptionis, per quem clamanus Abba, idest, Pater. 2. Corinth. 1.21.22. Qui nos confirmat vobiscum in Christum, & qui unxit nos, Deus est. qui ettam obsignavit nor, dedit que arrhabènem spiritus in cordibus nostris. Ephes. 1.13.14. obsignati estis spiritui illo promissionis sancto, qui est arrhabo hareditatis nostra. Et tandem Rom. 8.16. Qui infe spiritus testatur, una cum spiritu nostro, nos esse sidque non ad certum aliquod tempus, sed inquit Paulus, Ephes. 1.14. dum in liberatatem vindicemur ad laudem gloria issius: Et Ioannes, unctio, quam vos accepistis ab eo, manet in vobis, 1. Ioh. 2.27.

Ex effects, hic enim spiritus quoad gradus ad salutem omnia in nobis operatur.

Quad recationem: hit qui spiritus est sapientia, intellectus, consilii. Esai, 11. 2. Illuminar oculos mentis nostra, ut sciamus qua sit spes illa vocationis, Ephes. 1. 17. 18. qui est spiritus sidei. 2. Corinth. 4. vers. 13. operatur in nobis veram sidem in Icsum Christum; nemo enim societ dicere tesum Dominum, nisi per Spiritum sonetura. 1. Corinth. 12. 3. Hinc certi de Christi in nobis inhabitatione; sigillum certum habemus, quo agnoscimus nos in codem Domino nostro Icsu Christo suisse ad aternam vitam electos, & in adoptionem filiorum Dei pradestinatos, Ephes. 1. 5. camque adoptionem accepisse. Ex hac ergo nota agnoscunt sideles, se ad vitam aternam esse electos: unde Paulus 2. Corinth. 13. 5. Vessis tentate, annon sitis in side, vessis probate, annon agnoscitis vosmetipsos, videlicet, sesum Christim in vobis esse? nisi reprobi esti: Et 1. I. han. 5. vers. 10. Qui credit in silium Dei, habet testimonium in scipso: qui non credit Deo mendacem eum secit, quia non creditit testimonio, quod tes siscatus est Deus de sicio sio: est autem hoc testimonium; nempe, quod vitam aternam dedit nobis Deus, & hec vita in silio eius est.

Quoad Iustissationem: Per Spiritum Dei nostri abluti sumus & justissati, 1. Corinth. 6.11. Inc Spiritus gratiæ, Zachar. 12.10. effundit in cordibus nostris charitatem Dei, Roman. 5.5. hoc est, obsignat in cordibus nostris, nos à Deo diligi: quare hic spiritus adoptionis, vere & infallibiliter testatur nos esse silles spiritus & oleum exultationis, Hebr. 1.9. replet nos omni gaudio & pace, ut spe abundemus, per ipsius virtutem: Roman. 15.13. unde ad Roman. 5. vers. 1.2. justissati exside &c. tandem hic verus consolator, Iohan. 15.16. & 16.26. sublevat infirmitates nostras, & interpellat pro nobis suspiriis inenarrabilibus. Rom. 8.26. efficit que ut in oppressionibus consolatione repleamur, Actor. 9.31. & gloriemur. Rom. 5.3.

Quoad santissiationem: ipse Spiritus sanctificationis, Romanor. 1. 4. regenerat & sanctificat nos, Iohan. 3. 5.8. 1. Cotinth. 6. 11. mortificat corporis actiones. Rom. 8. 13. facitque ut in præceptis Dei ambulemus, Ezech. 36. 27. unde existis fructibus cognoscunt sideles se silios Dei aut electos esse; Quosquot enim spiritu Dei dacuntur, ÿ sunt siliy Dei, Roman. 8. 14. atque hinc monet Petrus, 2. Epist. 1. 10. ut sudenmus, per sanctissicationem scilicet aut opera bona, vocationem & electionem nostram sirmam efficere. item, Paulus, 2. Timoth. 2. 10.

Et tandem quead glorificationem: Spiritus hie gloriæ, 1. Petr. 4. 14. non tantum facit, ut gloriemur sub spe gloriæ Dei Roman. 5. 2. verum etiam ita operatur, ut ipse Spiritus roboris. 2. Timoth. 1. 7. & fortitudinis, Essi. 11. 2. nos ad finem consirmet, & in ipso habeamus essicacem sustentationem & conser-

Ggg 2 vationem

vationem. Esai. 41. 10. Hinc Paulus Deum pro fidelibus precatur, ut det illis pro divite sua gloria, ut fortiter corroborentur per Spiritum suum in interiore homine &c. Ephes. 3. 16. 17. 18. 19. Confirmalit enim nos usque ad sinemiaculpatos in diem Domini nostri Icsu Christi. 1. Corinth 1. 8. persuasum habentes fore, ut qui capit in nobis opus bovum, etiam persiciat usque ad diem tesu Christi. Phil. 1. 6. veta ergo Electionis certitudo: Ita, ut electionis nostra in Christo consideratio, suavis, dulcis & messabilis consolationis plena sit, vere piis; in iisque essiciat, ut Deum diligant, adorent, glorisicent, digneque se tanto beneficio gerant, in cruce se ca sustentent, fortitet & constanter adversus Sathanam, carnem & mundum militent, & quicquid hic dubitationis obrepit, gladio Spiritus enecent, & sidei scuto extinguant: Ephes. 6. solidumque in hac vita & morte habeant solatium, & in hoc savoris Deisensu, tanquam vita æternæ præludio, sancte exultent. Rom. 8. 2. Tim. 4.

Huius certitudinis sensum & fructum pii in hac vita perceperunt: Iob. 19. vers. 25. 26. 27. Scio quod Redemptor meus vivit, &c. David Psalm. 4. v. 9, 10. In pace do miam & requies am, quontam tu Domine singulariter in spe constitussisme: Psalm. 23. vers. 6. Misericordia tua subsequetur me omnibus diebus vuta mea, & habitalo in domo Domini in longitudine dierum aut in aternum. Esai. 12. 2. Ecce Deus salvator meus, siducialiter agam & non timebo, quia fortitudo & laus mea Dominus, & sastus est mibi in salutem. Paulus Apostolus, Galat. 2. 20. Christus dilexit me, & tradidit semetissum pro me. 1. Tim. 1. 16. Christus misertus est mei &c. 2. Tim. 1. 12. Non erubesto; novi enim cui crediderim, & mihi persuasum est, eum posse depositum meum in illum diem screare. 2. Timoth. 4. 7. 8. & Rom. 8. 38. 39. de se & cæteris sidelibus: Persuasum mihi est, neque mortem, neque vitam &c. nos posse separare à caritate Dei, qua est in Iesu Christo Domino nostro.

Ex hac de certitudine Electionis doctrina, Spiritus sanctus, multis in locis, suos ut consolaretur, & adversus disfidentiæ scopulos in certitudine electionis & salutis confirmaret, certissima deducit argumenta, & rationes firmissimas proponit, contra metum æterni pudotis & ignominiæ, Efai. 45. v. 17. Israel salvatus est in Domino salute aterna, non confundemini & non erubescetis usque in seculum seculi. Cum dicunt fideles, dereliquit me Dominus, & Dominus oblitus est mei; respondet Deus, nunquid o divisci potest mulier infantem suum &c. ecce in manibus meis descripsi te, muri tui coram oculis meis semper. Adversus peccatorum pænas, Psalm. 89. 33. 34. Tissiabo in virga iniquitates eorum: Misericordiam autem meam non dispergam ab co &c. Cum loquitur populus Dei, lerem. 31. vers. 3. longe Dominus apparuit mihi, & respondet Deus, in caritate perpetua dilexite, ideo attraxi temiserum: contra metum seductionis, dicit Christus Matth. 24. 24. Seducerent, si fieri poset, etiam electos: Sic ctiam Paul. 2. Tim 2. verl.19. Subvertunt quorundam fidem : solidum tamen fundamentum Dei stat: &c. sic Iohannes 1. Epist. 2. 19. 20. è nobis egressi sunt &c. sed vos un étionem habetis à santto illo: & cap. 4. vers. 4. adversus antichristos, vos ex Deo estis & vicistis eos, quoniam potentior est, qui est in volis, quan qui in mundo est: adversus omnem solicitudinem rerum, temporalium, dicit Christus, Luc. 12.32. ne time, o parve grex, nam visum est patri vestro dare vobis regnum. Sic & Paulus adversus non modo corporales, sed & spirituales tentationes Rom. 8.1.2.3.4. Nulla condemnatio iis, qui funt in Christo: & v. 28. 29. 30. & 32. 33.

Certissima ergo & suavis electionis doctrina, eiusque sensus & fructus in hac vita percipitur. estque longe certissimus & indissolubilis nexus ille, quo ἀμεταμέλητα illa, quæ Deus in electos suos confert, beneficia cohærent; Rom. 8. 29. 30. ac proinde ex illis prædictis, ceu esfectis, de antegressa abæterno causa, certi esse possunt fideles; In æternum non peribunt, neque rapiet eos quisquam è manu Christi. loan. 10. 28. 29.

### DE REPROBATIONE.

Credimus Deum ex beneplacito voluntaris sux, ad sux justitix demonstrationem, quosdam decrevisse in lapsu & miseria relinquere, mediaque ad sidem & conversionem iis necessaria, illis non, conferre, ac tandem propter peccata damnare: atque hoc totum esse decretum reprobationis, seu prædestinationis ad mortem. Contra judicamus, voluntatem Dei, de Infidelibus & in infidelitute perfeverantibus damnandis, non effe totum Decretum Reprobationis ad mortem: nec etiam verum effe, quod Deus neminem ad demonstrationem justitiæ suæ decreverit in lapsu Adæ aut miseria relinquere, sed affectu & voluntate generali omnium salutem desideret ac intendat, omnibus media necessaria & sufficientia administret, sic ut omnibus ad salutem prodesse possint, se reverapossint, nisi ipsi sibi ea in exitium, eorundem abusu vertant.

#### Rationes.

Sí enim aliqui clecti sunt, necessario reliqui sunt reprobati. Etenim sine reprobatione ne cogitati quidem potest electio: nec solum electionis, sed & reprobationis mentionem facit Scriptura; Esai. 30. 33. Ierem. 6.30. Proverb. 16.4. Roman. 9. 18. 21. 22. 23. 2. Corinth. 13.5. Iudæ v. 4. Multi currunt in via, quæ ducit ad interitum, qui ultimo die relinquentur, & in exitium aut supplicium æternum abibunt. Matth. 7. 13. 14. Matth. 25. 30. 46. Luc. 17. 34. Apocalyps. 19. 20. & 20. 14. 15. quod non fieret, nisi ab æterno reprobati essent. Nam prout Deus ab æterno decrevit, sic omnia in tempore eveniunt: & si tanta est sapientia, potentia & voluntas cius, ut invito vel inscio ipso ne passerculus quidem pereat, nec capillus de capite nostro dessuat, multo minus tot præstantissimæ creaturæ, absque eius consilio ac decreto perducuntur ad sinem.

Voluntas vero illa generalis, omnium salutem, conversionem, &c. desiderans; intendensque, commentum est cerebri humani, ac Deum in impotentem hominem transformat, qui cuperet omnes homines salvari, sed non possit boc esticere. Non omnibus etiam sufficientia media ad salutem subministrat, Psalm. 147. 20. Externe enim non omnes vocantur, quod Paulus de omnibus illis gentibus, quas Deus ante primum adventum Christi sivit ambulare in viis suis Actor. 14. 16. assimat; & etiamnum vel tertia pars hominum adeo non prædita est notitia Christi, ut ne samam quidem Christi vel tenui rumore audiverint. Interne illi soli vocantur, qui ad gloriam prædestinati sunt, Roman. 8. 29. 30. sine qua essicaci vocatione nemo ad Christium pervenit, Ioan. 6. adeo nec ad salutem, qui a extra Christium nulla est salus. Nempe ita: Deus ab æterno agere decrevit, qui sine injustitia de universis & singulis hominibus statuere potuit, quidquid ipsi placuerit in alterutram partem, ut docet Apostolus exemplo siguli Rom. 9.

2

a temperature

Credimus unicam esse reprobationem omnium reproborum Veteri, & Novi Testamenti, camque immutabilem, 2.

Contra, multiplices illas Remonfirantium reprobationes, ut falsas & Dei naturæ ac verbo eius contrarias rejicimus.

#### Rationes.

Decretum enim, quod Deus ab æterno fecit, in tempore non mutat, non retractat, ut quod cum infallibili eius Præscientia & Omnipotentia est conjunctum: quarum illa non falli, hac impediri non potest. Reprobi etiam non possunt fieri electi, sed manent in morte æterna, in quam sese ipsos præcipitarunt : Deo, qui miseretur quorum vult, Roman, 9. gratia sua salvisica eos non donante.

Causam cur hos, non illos, per Euangelium vocet Deus, merum Dei beneplacitum, five liberrimam & justifsimam eius voluntarem esse credi-

3.

Contra, non esse horum idoneitatem. illorum indignitatem in hominibus ipfis latentem judicamus.

30

### Rationes.

Nulla enim in homine est dignitas, vel idoneitas, quæ hunc præ illo discernar coram Deo, quæ non indatur ab eo, qui aufert cor lapideum, & dat carneum; nec ulla caro aures habet ad audiendum vocantem, aut oculos ad videndum, nisi quos ille fecetit, & aperuerit; nulla etiam indignitas, & inhabirudo esse potest, quam Deus non emendare ac tollere possit, ut in electis eam rollar, fidem sanctimoniamque ingenerans: Cur non faciat hoc in omnibus, quod fecir in quibusdam? Responder Christus, Matth. 11. vers. 11. 25. 26. Etiam Pater, quia placuit tibi.

4:

Causam reprobationis cur quibusdam gratiose electis, cæteros præteriit Deus: relictos in communi exirio in quod omnes se ipsos precipitaturi erant, eandem justissimam ac liberrimam Dei voluntatem effe credimus.

Contra verbo Dei dissentaneum esse judicamus, quod dicunt Remonstrantes, reprobationem factam secundum confiderationem antecedar neæ infidelitatis, & perseverantiæ in ea, five peccatorum tantum actualium, quæ omittere potuerit homo.

### Rationes.

Veram quidem causam damnationis, peccatum quodlibet, tum originale, tum actualia adversus Legem & Euangelium admissa, asserimus: sed causam impellentem, sive meritoriam decreti reprobationis, nec prævisam insidelitatem, nec ullum aliud peccatum esse, docer Apostolus, Roman. 9. vers. 18. ubi electionem & reprobationem pares facit in causa impellente, quam non statuir in eligendo aut reprobando, sed in ipso eligente & reprobante rantuma & si peccatum causa esset reprobationis, non minus lacobus, quam Lsavus, imo nos omnes essemus reprobati, quia omnes peccatores sumus, Roman. 5. & natura filii iræ, Ephef. 2. verf. 3. & fi figulus non alia ratione, quam fola voluntare sua motus, ex una massa facit vas unum ad decus, aliud ad dedecus, tum multo magis Deus, non ob aliam causam, alios elegit, alios reprobavit, quana

quia voluit. Ierem. 18. vers. 4. Rom. 9. vers. 21. quam tamen voluntatem Dei non λογον statuimus, sed rationem hanc ipsi dicimus constare: etsi nobis non reddatur, ac proinde eam ultra verbi patefacti metas non scrutandam, sed adorandam esse statuimus, cum no son illius ne Angeli quidem percipere queant.

### IVDICIVM DRENTANORVM.

### De Sententia Remonstrantium

Circa Articulum Primum Hagiensem.

P Rædestinatio, est æternum Dei decretum, quo Deus homines certos, è lapso genere humano decrevit denuo erigere, reliquos autem justè in miseria relinquere. Roman. 9.11, 12.13, nondum natis, &c. Cadunt ergo Antitheses se-

1. Deus præcisa voluntare, neminem in Adælapsu voluit relinquere: quia sci- 10h. Arnold. licet hoc ipsum Scripturis, & constanti affectui, quo Deus omnium salutem, & Contra Tilen. conversionem, se desiderare testatur, planissime adversatur.

2. Decreta Dei quædam non funt æterna: & Generalia decreta possunt con-vorse.

fiftere, etiamfi specialia eiusdem decreta nondum existant.

3. Quædam opera primum, & ante omnia alia à Deo instituantur ac decernan-Episcop. disp. tur necesse est, antequam de ullo homine nominatim salvando, quippiam certi 6. Thesia. apud se statuerit.

H.

Prædestinationis partes sunt: Electio & Reprobatio. Electio est æternum, immutabile Dei decretum, quo Deus è lapso genere humano, perditaque massa, certos quosdam homines ex mero suo beneplacito, in Christo, ad nominis sui gloriam, & ipforum electorum salutem, statuit erigere. Ephes. 1. 4.5. 6. Cadit er-

go Antithesis sequens:

Decretum Electionis, non est decretum tale absolutum, quo Deus pro suo be- Thes. neplacito, ad demonstrationem sux misericordix, salutem tanquam sinem homi- De Elections, ni præcise intendere, eique media talia subordinare, quibus electos ad istum sinem efficaciter, & infallibiliter perducere voluerit. neque etiam beneplacitum, causa unica est, cur hunc præ illo, ex genere humano lapso ad gloriam simul & gratiam elegerit.

III.

Huius definitionis singula membra separatim declaranda, & demonstranda erunt. Primum membrum est, quod electio sit decretum æternum. Eph. 1.4. Rom. 9. 11. Act. 15. 18. Cadunt ergo Antitheses sequentes:

r. Nemo in hac vita dici potest peremptorie electus.

2. Electio particularis sive singularis horum vel illorum sidelium, est alia incompleta, non peremproria, alia completa, peremptoria, & irrevocabilis.

3. Dei præscientia suturorum contingentium, non est ad salutem.

Thef. 10.

Episcop. difp. 4 Thef.10.

#### IV.

Secundum membrum hoc est, quod electio sit decretum Dei immutabile: 2. Tim. 2.19. Rom. 9. 6.11. Rom. 8.29. & 38. Mal. 3. 6. Matth. 24. verf. 24. Cadunt ergo Antitheses sequentes:

Ggg 4

ı. Con-

17. Confilium Del, de salvando hoc vel illo hoshine) non est certum, nec immutabile! and with methors mainly do and area done to mainly to

Thef. o. De Elect.

Tref. 2.

Thef. 1.

Thef. 1. De Reprob.

Thef. i.

Thef. s.

"iz." Electio incompleta & non peremptoria, potest interrumpi, atque interdum intertumpitut; suntque incomplete electi vere quidem electi, ut & justifica. ti, ac possunt sieri reprobi, atque perire, numerusque illorum potest augeri &

3. Deus aliquando non vult, quod antea voluit.

Perment In authorities

1 100 11 - 3 Tertium membrum hoc est: quod Deus in eligendo, intuitus sit genus humanum tanquam lapsum in peccata & mottem æternam, ita ut electio sit consilium miserendi quorum vult, ex massa perdita. Rom. 9. 21. Est enim genus humanum è corrupta Adami natura propagatum, & massa damnata est proprie obiectum electionis & reprobationis, misericordia & ira. Rom. 9. 22. Psalm. 51.5. Eph. 2.

2. Cor. 3. 5. Tit. 3. 3. Cadunt ergo Antitheses sequentes;

1. In eligendo hoc vel illo individuo prærequirirur conditio, quamvis ea novi Thef. 5. fæderis non sit. Hæc scilicet, vt homo peccator, peccata per legem agnoscat, de ijs pæniteat, ad vitam æternam sit dispositus, humilis, parvus, probus, &c.

2. Quod Deus quibufdam Evangelium annuntiari curat, quibufdam non, eius De Reprobat. rei causa non est, absolutum aliquod decretum; sed aliquid in hominibus latens; propter quod hi Evangelio sunt indigni; illi propter gratiosam, &c.

Peccatum Originis non est sufficiens, ad universi generis humani condem-

nationem.

VI.

atu en la de Quartum membrum est hoc: quod electio, sit decretum speciale de certis & fingularibus personis, quarum numerus Deo est notus. Rom. 9. nondum natis, &c. Ioh. 13. 18. Ioh. 15. 19. Ioh. 17. 9. Cadunt ergo Antitheses.

1. Decretum generale servandi credentes, est integrum Electionis decretum,

nullaque alia prædestinatio revelata, &c.

2. Deus neminem precise elegit : sed affectu & voluntate generali, exæquo omnium salutem desiderat, omnibus Mediatorem dedit, & salutem indiscriminatim, ex fide obtinendam ordinat, &c.

VII.

2011 ATC 112 -Quintum definitionis membrum hoc est: Quoscunque Deus elegit è solo beneplacito, amore, & misericordia elegit; Rom. 9, 11. 18. Ephies. 1. 4. 11. Quia, quod nihil potuerit in nobis pravidere, probatum iam est Thes. Neque adverfarios juvat quod dicimur electi xala megiavir. Rom. 8. 29. 1. Pet. 1.2. Quali clectio sir fundara in præscientia cujusquam boni; in nobi latentis, non autem in absoluta & doxía. Significat enim hic wegywors nihil aliud, quam specialem illam notitiam, de qua 2. Tim. 2.19. conjunctam cum approbatione, favore, & amore quo Deus eligendos complectitur. Pfalm. 1.6. Quo fensu magis ad voluntatem, quam ad intellectum pertinet; uti Christus dicitur præscitus, ante iacta mundi fundamenta. 1. Pet. 1.20. que ver vous at electione, & ab Conia, ut causa ab effecto discernitur. Cadunt ergo Antitheses:

1. Deus, ex sipientia sua prascripto, abrogato primo sædere, decrevit actu

ipso, in gratiam recipere & servare resipiscentes, &c.

2. Electio sungularium personatum facta est ex consideratione prævisa, antecedente illarum fide, fidei obedientia & resipiscentia, &c.

3. Decretum hoc electionis, non est decretum tale absolutum, &c.

Sextum membrum definitionis est, de fundamento electionis: quod est Christus, non qua Deus, neque qua homo, sed quatenus est θεωνθρωπ . caput & Mediator noster æternus, per quem servamur: quippe, qui nobis suo merito conciliat Dei gratiam, & suo Spiritu sidem in nobis esticit: Ephess. 1.4.5.6. Cadunt Antitheses seguentes:

1. Christus non est fundamentum simpliciter, sed qua side apprehensus: acce-Thes. 70 dente insuper ad sidem, obedientia & pietate vel inchoata, & aliquandiu continuata, vel consummata, continuata & ad sinem vitæ perducta, prout aliquis complete vel incomplete eligitur.

2. Sancti Veteris Testamenti, imo Ethnici servantur sine side in cognitione

Christi, &c.

#### IX.

Septimum & ultimum definitionis membrum, est de causa finali : quod finis electionis sit gloria Dei, & salus electorum. Rom. 9.23. Cadunt ergo impiæ Antitheses:

1. Si electio est absoluta; Deus est injustus, immisericors, Tyrannus.

2. Si electio abfoluta doceatur, homines ad inanem fiduciam, carnisque securitatem, à studio bonorum operum avocabuntur.

#### X.

Finem alterum diximus esse salutem electorum: quippe quos Deus elegit, 1. ad Gratiam. 2. ad Gloriam. Rom. 8. 29. &c.

Gratia, qua per electionem, in Iesu Christo fruimur, est donorum spiritualium,

I. Collatio, 2. Conservatio.

Conferentur electis sine ipsorum viribus aut cooperatione; 1. Vocatio efficax:

2. Infeificatio: 3. Sanctificatio. Rom. 8. vers. 29.

Ad vocationem istam esticacem quod attinet; fit prædicatione Evangelij & Verbi Dei intus in corde per Spiritum Sanctum, Rom. 8.30. Ioh. 6.37. Ergo æternæ electionis arbitrio fit, quod his Evangelium prædicatur, illis non, apud hos locum invenit, apud illos non. Ergo cadunt Antitheses sequentes:

1. Quod Deus quibusdam Evangelium annunciari curat, quibusdam non, ejus Thes. 2.

rei,&c.

2. Electio est & illorum incredulorum, quibus Evangelium non est annuncia- Thes. 12. tum, quique gratia communiori corriguntur, &c.

#### ΧI.

E vocatione ista exoritur fides salvisica, ex operatione Spiritus Sancti, sine nostra cooperatione. Act. 13. Ioh. 6. 29. & 36. Ioh. 10. 26. Ephes. 2. 8. Cadunt ergo Antitheses sequentes:

1. Christus est fundamentum salutis, & electionis, &c. non simpliciter, sed qua Thes. 7.

fide apprehensus, accedente insuper ad fidem, &c.

2. Fides non est novi sæderis promissum, nec datur ex electione ad gloriam, Thes. 6.

sed alia quadam Dei voluntate.

3. Fides non consideratur tanquam promissio novi sæderis, sed ut conditio, & Episcopius, actio à nobis præstita.

4. Electio singularum personarum est facta, ex considerata & prævisa antece- Thes. 3. dente illarum side, sidei obedientia, & resipiscentia, tanquam conditione novi fæderis, à Deo postulata, & ab homine eligendo libere præstita, &c.

5. Electio est & illorum incredulorum, quibus Evangelium non est annuncia-Thes. 22. tum: &c. qui sidem aliquam in Deum, sine Christi & meriti eius notitia, con-

cipiunt.

#### XII.

Seçundo diximus, quod electis conferatur iustificatio, qua credentes iusti coram Deo, per obcdientiam Christi acceptantur: ita ut ipsis peccata remittat, & iustitiam Christi imputet; Roman, 8, 29, &c. 2. Cotinth. 5, 21, Rom. 5, 17, 18, 19.

1. Pet. 2. 2. Rom. 4. &, Pfalm. 32. Cui justificationi annexa est adoptio; Ephes. 1:

5. Cadunt ergo Antithefes:

1. Vniformia & conformia funt electionis & justificationis decreta: ut justificatio alia fimiliter sit incompleta, non peremptoria, revocabilis: alia completa, peremptoria, irrevocabilis.

2. În cligendo hoc præ illo ad fidem, prærequiritur etiam conditio, quamvis ea novi fæderis non fit, hæc feilicet, ut homo peccator peccata pet legem agnofeat, de ijs pæniteat, ad vitam æternam sit dispositus, humilis, parvus, probus denique.

3. Conditiones novi fæderis fitæ sunt in pænitentia, obedientia, observatione præceptorum Evangelicorum & fide, non confiderata tanquam instrumento, quo apprehendimus promissionem remissorum peccatorum, propter sanguinem Christi.

4. Cadunt etiam iuxta hanc Thesim, Antitheses Thesi præcedenti subiestæ.

#### XIII.

Terrio diximus quod electi fanctificentur: Rom. 8. Spiritus enim fanctus, divina quadam & supernaturali ratione, carnem mortificar, vivificatque ad resipiscentiam, obedientiam, &c. quæ definitio diverfa continet membra feorfim probanda. Primum est, quod hæc regeneratio & fanctificatio pertineat ad solos electos, tanquam fructus electionis. Rom. 8. Eph. 1. Cadit ergo Antithefis.

Deus omnium fidem & conversionem desiderar, omniumque salutem intendit, omnibus illam offert, omnibus pænitentiam& fidem mandat, mediaque ad ea necessaria & sufficientia administrat, ita ut omnibus ad salutem prodesse possint, &

revera profint, nifi ipfi fibi ca in exitium, corundem abufu vertant.

Secundum membrum est, quod operatio hac Spiritus Sancti, resistibilitate nostra nunquam impediatur. Phil. 2.13. Eph. 1.18. 19. Eph. 2.5. Cadit ergo Antitithesis pracedens, & sequentes:

1. Deus plures convertere intendit, quam convertit. 2. Quædam į ræparatio conversionis in nobis est, &c.

Tertium membrum est, quod pænitentia & obedientia sint gratuitus fructus clectionis, à Spiritu Sancto productus. Ierem. 31. verl. 18.19. & verl. 33. & 2.36.27. 28. Eph. 1. Cadunt ergo Antitheses:

Thef, I. 1. Deus decrevit in gratiam recipere resipiscentes, &c. Thef. 4.

2. Fides, Obedientiæ Evangelicæ totus cursus, Perseverantia, Vocatio, Iustificatio, Sandificatio, &c. non funt fructus electionis.

Porro hae fides, justificatio & fanctificatio, non tantum à Spiritu Sancto generantur, fed etiam femel generata ad finem vitæ confervantur: ita ut fructus electionis sit Perseverantia. Ierem. 32. 28. 29. 30. Esai. 59. 21. Ioh. 14. 16. Phil. 1. 6. & falutis Certitudo, Roman. 8, 29. 30. 31. 2. Corinth. 1. 2. 21. Cadunt ergo Antitheses sequentes:

1. Antithesis quæ proxime precessit; nimirum Thesis 4.

2. Nemo in hac vita dici potest peremtorie electus, sed ille demum peremptorie eligitur, qui moritur & mortuus est in fide & obedientia, ideoque nec sensus huius electionis certus, nec fructus ullus est in hac vita.

3. Nulla certitudo falutis, nisi in decreto salvandi credentes.

Præter hanc certitudinem falutis, funt & alij fructus ex electione, eiufque donis commemoratis manantes, nimirum, humiliatio nostri; 1. Cor. 1. 30. 31. 1. Cor. 4.7. Amor Dei & spontanea obedientia, Eph. 1.4. Eph. 2. Conditi in Christo ad bona opera, &c. Cadunt ergo Antitheles lequentes:

r. Gratiola & Evangelica dignitas Deum ad electionis præmium, huic præalijs

destinandum, movit.

2. Electio abfoluta facit homines falvos, &c.

XVI. Dictum

Thef. 2.

Th: (.6.

Thef. 2. De Reprob.

Thef. 10.

Thef.i.

#### XVI.

Dictum de electione ad Gratiam: fequitur electio ad Gloriam. Hac enim duplex electio, in Dei Decreto nunquam separatur, Rom. 8. 29. ita ut illam semper ista randem sequatur: habeatque suum initium statim post mortem: nam tune anima nostra fertur in sinum Abrahæ, percipitque gaudia meffabilia:Luc.16. Act. 7. 60. Luc. 23. 42. Apoc. 14. 13. Phil. 1. 23. 2. Cor. 12. 2. 3. 4. Cadit ergo abominanda Epifcopij Antithefis:

Superstitem tamen manere, cum dicimus, non audemus confidenter asserere, Episcin Cost quod extra fe quippiam agat, fentiat, aut percipiat fpiritus corpore exutus , etiam- leg. diß. 23، h non improbabilem corum tententiam effe credamus, qui ftatuunt eum in fe thef.7: ipfum converfum speculari & intelligere posse ea que antea percepit, ac proinde neutiquam dormire: ad ca vero, quæ extra funt indigere organo atque instrumento corporis.

### De Reprobatione.

#### XVII.

Reprobatio est Decretum Dei aternum & immutabile: quo Deus è lapso genere humano, certos quosdam homines in suo lapsu & perdirione, ad nominis sui gloriam, & falurem electorum, ex beneplacito suo, iuste statuit relinquere. In hac definitione membra fingula feortim probanda funt.

1. Reprobatio est Decretum æternum; Rom. 9. 6. 11. Actor. 15. 18. Ergo cadit Antithesis: Deus futura infallibiliter non novit, item nemo petemptorie reprobatus in vita.

2. Reprobatio est Decretum immutabile; Mal. 3. 6. quia antea probatum fuit electionem esse immutabilem, quippe quæ mutabilitas pugnaret cum Dei Voluntate & Sapientia. Cadunt ergo Anritheles, subject thesi quinta, & hæcsequens:

Reprobatio alia ost indefinita, alia definita & singularis; & hac rursus alia in- Thes. 3. completance peremptoria: possunt que incomplete reprobati sieri electi, ac serva- De Reprobi ri, numerusque illorum porest augeri & minui.

3. Quod Deus in prædestinatione, adeoque in Reprobatione sua, genus huma. num tanquam lapfum in miseriam sir intuitus, ea de re superius, thesi 5. actum est.

#### XVIII

Quartum membrum definitionis est quod Dei Decretum reprobandi, nonsit generale rantum, sed vel cum primis speciale, de certis & singularibus personis: quarum numerus Deo notus est, Rom. 9. Cadit ergo Antithesis præcedens. Re- Thesis. probatio alia, &c.

Hic quædam de infantibus ( fub quibus & adultos mente ab exordio vitæ alienatos comprehendimus) dicenda funt, de ijs nimirum infantibus, qui moriuntur in infantia.

- 1. Infantes infidelium morientes in infantia, reprobatos esse flatuimus , 1. Cor. 7. Rom. 11. Ergo cadit Antithesis.
  - 1. Ethnici fervabuntur bono rationis Lumine utentes.
  - Nemo ob Peccatum Originale condemnatur.

#### XIX.

At aliter sese res habet, cum infantibus fidelium, morientibus in infantia: de quibus duo afferimus.

1. Infantes fidelium, ut ut in infantia moriantur, iuste tamen à Deo reprobari, & in fua miferia, relinqui possint, si Deus suo iure vellet uti, probationes extant Thef.

Thef. 5. quippe qui totum genus humanum potuisset in lapsu relinquere, si ità

visum fuillet, Rom. 9.

2 Interim parentes fideles, de infantulotum talium salute certam spem possunte concipere: non enim in Scriptura legitur tales suisse unquam reprobatos: contra vero de bono Dei erga tales affectu testatur cadem Scriptura: Genes. 17.7. Matth. 19.14. Act. 2.39. ex his, quæ hac de re dicta sunt, apparet falsitas Antitheseos sequentis:

Infantes, neque sunt reprobati, neque electi.

#### XX.

Sextum definitionis membrum, hoc est: Reprobatio est à solo Dei beneplacito, bonaq: & libera voluntate. Matth. 11. 25, 26. Luc. 10. 21. quidquid Deus vult, bene vult: quidquid ei placitum est, bene placitum est. Rom. 9. 18. quem vult indurat, id est, non miseretur. Porto hoc quod dicimus de absoluta Voluntate, id est intelligendum, non tantum de reprobatione à Gratia, sed etiam à Gloria. In illa quidem agit tantum secundum ius absolutum; ut testatur Paulus. Rom. 9. ad vers. 22. usque: at in ista, agit partim ex iure absoluto, partim ordinato: Rom. 9. 22. &c. unde apparet, quod utrumque recte dicatur; 1. Reprobationem esse absolutam. 2. in ea Deum aliquem respectum habuisse ad peccata & pravitatem reproborum: neutiquam tamen, co modo, quo Remonstrantes volunt. Cadunt igitur eorum Anticheses:

Thef. 1. De Reprob.

Thef. 4. De Reprob.

3.

1. Deus ne ninem præcife ex suo beneplacito ad demonstrationem institité sue, potestatis, & Dominij absoluti, decrevit in lapsu Adæ ac miseria relinquere, & in eligendo ad vitam æternam præterire, &c.

2. Reprobatio facta est secundum considerationes antecedaneæ infidelitatis.

#### XXI.

Septimum & ultimum definitionis membrum est, de fine reptobationis: primarius eius sinis est Gloria Dei, que apparet ex liberrimo agendi iure & potestate, sapientia, iustitia, &c. Rom. 9. 17. & vers. 22. Proverb. 16. 4. Imo hæc reprobatio facitad commendandam misericordiam suam erga electos: Cadit ergo Antithesis proxime antecedens: & que sequitur:

51 Deus sine peccato præcedaneo reprobavit; est iniustus, crudelis, &c.

2.5 Secundarius reprobationis finis est, salus electorum: quia i. consideratione reprobationis aliorum, excitantur ad metum & reverentiam potentiæ Dei, quæ in reprobatis demonstratur. 2. admiratione gratiæ indebitæ, excitantur ad ardentem Dei amorem. 3. Per reproborum impiorum islatas injutias, tribulationes & persecutiones, paterne tanquam Dei virga castigantur; Est. 10.5. qui omnia novit ad salutem ipsorum convertere. Rom. 8.28. Cadit ergo Antithesis:

Doctrina Reprobationis facit ad desperationem & carnis securitatem. Obstat

studio bonorum operum.

Hasce Theses, tanquam è puro Israelis sonte haustas, tota mente & corde approbamus & amplexaniur; easque cuin ædificatione Ecclesiæ Christi publice proponi posse, persuasissimum habemus. Contra vero Antitheses Remonstrantium, hisce thesibus oppositas, tanquam falsas, Verbo Dei contrarias, ex humani cerebri sigmentis prosectas, blasphemis sundamentis innixas, & multis alijs erroribus, (brevitatis gratia in hoc scripto non commemoratis,) individuo nexu coniunctas, Socinumque olentes, in totum reijeimus, casque in Ecclesis Belgicis sine magno sanæ doctrinæ detrimento & labesfactatione, non posse tolerari arbitramur.

### IVDICIVM

# Deputatorum Synodi Gallo-Belgicæ.

De Primo Remonstrantium Articulo,

SIVE DE

### DECRETO PRÆDESTINATIONIS.

Sententia Remonstrantium.

Sententia Orthodoxa.

32. 33. &C.

I N Prædestinationis definitione quatuor distincta sunt, ex ordine conse-

quenția decreta. Epist. ad Wal. pag.

DEcretum Electionis, fuis auidem membris diffinctum, numero tamen unicum est; complectens totum ordinem gratix & glorix: adeoque ipfas personas singulares, quas Deo visum fuit

cligere. Ephel. 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2. Theff. 2. 13. 14.

Proinde varia illa decretorum genera, & ordinem, quem Remonstrantes in Decretis divinis ponunt, non agnoscimus; ut quæ humanis rantum imaginationibus,

non certis Scripturæ testimonijs innitantur.

Nobis quidem satis est, quo ordine, modo, & tempore Deus consilium suum perficere voluerit, ab executione præsertim colligere. Sed quæ in mente divina antecesserint, qua subsequenta sint; periculosum judicamus extra Scripturam consequentijs humanis definire.

II.

Deum velle perseverantes in side servare; iram vero fuper incredulis & impænitentibus velle relinquere; est rotum & integrum Decretum Prædestinatio-

Deum velle perseverantes in fide servare, est quidem concio Euangelica & Thesis universalis, quam quisque sibi debet applicare: sed non est totum & integrum Decretum Prædestinationis, quod, præter alia, etiam fingulares perfonas includir. Ephef. 1. 4.5. 2. Theff. 2.13. Iohan. 13. 18. Et 15. 16. Et 17. 2. 6,

III.

III.

Electio ad falutem, alia est peremtoria, completa, irrevocabilis: alia non peremtoria, incompleta, revocabilis.

Electio ad falutem unica tantum est, a eaque certa & immurabilis, b à qua vere credentes dimoveri non possunt:  $\epsilon$  non variabilis, vel ab hominis actione fufpenfa, fed firma, & quæ fola Dei gra-. tuita Donia d in Christo nititur.

a Rom. 8. 30. 33: Ephef. 1. 4. b Mal. 3. 6. Rom. 9. 6. Et 11. 29. c Iohan. 6.37. Et 10.27. 28. d Ephef. 1.6. Rom. 9.11. 2. Tim. 1.9.

#### IV.

Electio peremtoria est corum credentium, qui totam consummatam sidei obedientiam præstiterunt, cursum absolverunt, & ad sinem usque perseveratunt.

#### IV.

Electi peremptorie sunt omnes vere credentes, quos Deus gratiose & efficaciter vocavit, justificavit, & per Spiritum suum in diem redemtionis obsignavit, quosque seduci non permiteit. a Unde etiamnum viventes & ante peractum vitæ cursum absolute & simpliciter Electi vocantur. a Rom. 8.30. 2. Thess. 2.13.14. Ephes. 4.30. Matth. 24.24.

b Luc. 18.7. Ephes. 1. 4. Col. 3.12. 2.

Cum Electio ad falutem cerra sit &

Tim. 2. 10.

#### V.

Electorum numerus augeri & minui potest.

invariabilis, sequitur, ex electo neminem fieri posse reprobum, neces reprobo electum. a Ac proinde certum esse Ele-

ctorum numerum, Deo notum, qui nec augeri, nec minui potest. Unde etiam de certitudine Electorum satis constat.

a 2. Tim. 2.19. Et 4.18. Iohan. 6.37. Et 10.27.28. Rom. 8.35.

#### VI.

Sensus, electionis ad falutem & peremtoriæ, nullus est, nec fructus ad falu-

#### VI.

Fideles in hacvita de æterno Dei amore, suique electione, & de vita æterna, a ex side sideique fructibus, atque interno Spiritus Sancti testimonio certi sunt. b Et ex huius rei scientia atque πληροφο-

 $g\alpha$  tum in vita, tum in morte, folidam & immotam confolationem animo percipiunt. c

a Gal. 2. 20. Rom. 8. 33. 1. Pet. 5. 1.

b 2. Tim. 1, 12. 2. Pet. 1. 10. Rom. 8. 16. Ephes. 4. 30. 2. Cor. 1. 22.

e Iob. 19. 25. 26. 2. Tim. I. 12. & 4.18. Rom. 8. 28. 33.

#### VII.

Electio fingularium personarum est peremtoria, ex consideratione & præscientia sidei in Iesum Christum & perseverantiæ sidei: non autem citra considerationem sidei & perseverantiæ in vera side, tanquam conditionis in eligendo prærequisitæ.

Ideo, quod alij efficaciter vocantur, iustificantur, in fide perseverant, glorificantur; causa non est, quod absolute ad vi-

tam æternam funt electi.

#### VII.

Causa electionis singularium personarum est sola misericordia, & amor, atque & donia voluntatis Dei, gratiaque, qua nos sibi acceptos facere voluit in dilecto Filio suo. Unde etiam Electio gratia vocatur; a eoque nomine absolutum decretum dici potest, quod ipsum tamen sine medijs persicere Deus nunquam voluir. h

a Rom. 9.16. Ephel. 1. 5.11. 2. Thess.

2.13. Rom. 11.5.

b Rom. 8.30. Eph. 1.8.9. 2. The f. 2. 14. Porro Electiones Dei gratio fæ, nec ex vi ipfius vocis, nec ex ufu Scripturæ, qui dquam in eligendo prerequitunt; sed à sola Dei gratuita benevolentia sluunt. A Atque hoc eo magis in electione ad salutem valet, qui a ipsa sides donum Dei est, b & gratio se vocationis esfectum, quam non antecedere ipsam Electionem, sed consequi ex Scriptura constat.

a 1. Par.

a 1. Par. 28.4.5.6. Deut. 18. 5. Gal. 1. 15. Act. 9. 15. Deut. 7. 7. Et 9. 4.5. 6. 7. Rom. 11. 5.

b Phil. 1. 24.

c Eph. 1. 4. 8. 9. 13. 18. 19. 2. Theff. 2. 13. 14. 2. Tim. 1. 9. 10.

Hincsequiturnec fidem, nec fidei perseverantiam, nec sanctitatem prærequistram esse consistent in eligendo, sed fructum potius & consequens æternæ electionis, a

a Act. 13. 48. Eph. 1. 4. 2. Thess. 2. 13.

Quod ergo Deus Pater Icíu Christi aliquos selectos ex corrupto genere humano efficaciter vocet, gratis justificet, dono perseverantiz orner, tandemque gloriscet; solius & donica & miscricordiz Dei circa personas singulares est beneficium a non tamen sine medijs sapienter & gratiose persiciendum.

a Rom. 9.18. Eph. 1.5. 2. Tim. 1.9.

### DE REPROBATIONE.

I.

I.

Reprobatio facta est, secundum considerationem antecedaneæ insidelitatis & perseverantiæ in ea.

Reprobatio, prout Electioni ad falutem opponitur, est Decretum Dei æternum, quo statuit ex genere humano lapso non eligere, sed in ruina & perditione, in quam se homines præcipitarunt, re-

linquere omnes illos, quos & quia sic ipsi visum suit; a justissimo tamen judicio propter peccata & incredulitatem indurandos & damnandos, b ad demonstrationem potentia & iustitia Dei. c

ΙÌ.

ÌÍ.

Reprobatio alia est definita, alia indefinita: alia completa, peremtoria; alia incompleta, non peremtoria. Atque hinc patet Reprobationis Decretum non esse multiplex; sed unicum, idemque immutabile.

III.

III.

Quod alij in lapfu deserantur, aut non efficaciter vocentur, indurentur, damnentut; causa non est quod à salute æterna absolute sint reprobati. Nemo à gloria & salute æterna rejectus est, autad pænam & damnationem ordinatus, nisi propter peccata: adeo, utquicunque pereunt, propria sua culpa percant. Itaque mera est calumnia & depravatio nostræ doctrinæ; quando singitur nos docere, Deum sine respectu peccati, nudo & absoluto decreto, aliquos ad damnationem ordinasse.

# Professorum Belgicorum

### De Secundo Remonstrantium Articulo:

NEMPE,

Utrum Christus pro omnibus & singulis hominibus sit mortuus.

I. F Atemur, meritum & valorem mortis & fatisfactionis Christi, tantum, tantique pretij esse, tum propter eius perfectionem tum propter personæ ipsius infinitam dignitatem a ut non tantum sufficiat ad omnia hominum peccata, etiam maxima, b expianda, sed etiam ad omnes Adami posteros, quamvis multo plures essent, servandos modo id vera side amplecterentur. c.

a AEt. 20. 28. Deus Ecclesiam acquisivit proprio suo sanguine.

Heb. 9. 14. Quanto magis sanguis Christi, qui per Spiritum æternum se ipsum obtu-

lit inculpatum Deo, purgabit conscientiam nostram ab operibus mortuis?

1. Pet. 1. 18. Scientes quod non corruptilibus rebus auro & argento liberati estis, à vana conversatione vestra, à patribus vobis tradita, sed pretioso sanguine, tanquam agni inculpati & immaculati, nempe Christi.

b 1. Ioh. 1. 7. Sanguis Christi purgat nos ab omni peccato.

c Ioh. 3. 16. Ita Deus dilexit mundum, ut filium suum unigenitum dederit, ut omnis qui credir in ipsum, non pereat, sed habeat vitam aternam.

Rom. 3. 22. Institia Dei revelata est in omnes & superomnes qui credunt. Non enim

est distinction &c.

1. Cor. 6.,11. Et hac quidem fuistis (nempe idololatra, adulteri, fures, avari) fed loti estis, sed sanstificati estis, sed justificati estis in nomine Iesu Christi, & per Spiritum Dei nostri.

2. Non est eriam dubitandum, quin hæc suerit Dei Patris, Filium suum tradentis, & Christi se ipsum offerentis, intentio; ut tale ac tantum λύτρον persolveret. Nam quidquid Christus per mortem suam egit, hoc ex intentione Patris & sua egit. a

a Non quaro voluntatem meam, sed voluntatem Patris qui misit me, Ioh. 5.30.

Sicut pracepit mihi Pater, ita facio, Iohan. 14.31.

3. Nec hoc ab Orthodoxis negatum est, quin populo Christiano & quibuscunque Euangelium prædicatur, λύτρον illud Christi, tanquam tale indiscriminatim sit annunciandum, & in nomine Christi offerendum, idque serio & ex consilio patris, a relictis interim Deo occultis suis judicijs, gratiam hane dispensanti, & quousque ac quibuscunque vult, applicanti b.

a Act. 13.38.39. Notumigitur sit vobis, viri fratres, (Iudæisloquitur maxima ex parte postea incredulis) quod per hune, (nempe Christum) vobis annunciatur remissio peccatorum & ab omnibus à quibus non potuistis iustificari in lege Moss, quicunque in illo crediderit,

instificabitur.

2. Cor. 5. 20, Pro Christo igitur legatione fungimur, tanquam Deo per nos adhortante,

rogamus in Christi nomine, Reconciliamini Deo.

b Act. 11. 20. 21. Et crant quidam ex ipsis viri Cypry, & EuangeliZantes Dominum Iesum. Et manus Domini erat cum ipsis, & magnus numerus credens, conversus est ad Dominum.

1. Cor. 3;6. Fgo plantavi, Apollos rigavit, sed Deus dedit incrementum.

Iohan. 3. 8. Spiritus ubi vult, spirat.

1. Cor. 12. Nemo potest dicere Dominum Iesum, nist per Spiritum Sanctum.

4. Si vero finem proprium ac fingularem & vini falvificam mortis Christi spectes, asserimus Iesum Christum ex consilio Patris & suo, non pro reprobis & perituris, sed tantum pro electis & eredituris efficaciter esse mortuum, ut, nempe, Remissionem peccatorum, reconciliationem cum Deo, non solum merito suo ijs acquireret, sed etiam gratiam essecem, per quamnobis, ea, reipsa conferret.

Quod

Quod multis argumentis perspicuis demonstrari potest, è quibus hac pauca sufficient. Argumentum 1. Ex locis, in quibus mors Christi hoc paeto diserte restringitur. Matth. 1. Vocabit nomen eius Iesum, ipse enim servabit populum suum à peccatis suis.

Ioh.10. Ego pono animam meam pro ovibus, nempe proprijs & meis, quemadmodum liquet ex comparatione, vers. 11. 12. & 14.

Act. 20, 28. ubi pastoribus Ephesinis commendat peculiariter curam Ecclesia, quam Deus proprio suo sanguine acquisivit.

Ephef. 5. 25. Mariti diligite uxores proprias, quemadmodum Christus dilexit Ecclesiam, & tradidit semetipsum pro ca ut ipsam sanctificatet.

Apocalyps. 5. 8. 9. Tu mactatus es & emisti nos Deo per proprium sanguinem tuum, ex omni familia & lingua & populo & gente, & fecisti nos Deo reges, & e.

In quibus omnibus locis, etsi vox solus non exstat, tamen rebus per verba significatis in-

clufaest, aut omnem efficaciam & argumentandi vim ex verbis illis tolli erit necesse.

Nam si Christus est salvator omnium populorum ex aquo, frustra addidit Angelus populum suum. Si Christus posuit animam suam aqualiter pro omnibus; frustra dixit Christus pro ovibus proprijs. Si Christus emit suo sanguine omnes & singulos homines, nullam vim argumenti habet, quod Paulus addit, quam suo sanguine acquisivit; quemadmodum nec mariti magis suas quam alienas uxores diligere debebunt, si Christus ex aquali amore se tradidit pro omnibus in mortem, nec emptus dici potest ex omni populo; si reliqui non minus quam ipsi sint empti, &c.

Argumentum 2. Pro quibus Christus efficaciter est mortuus, eorum loco tanquam sponfor est mortuus, id est, sic pro ijs est mortuus, ut eos à reatu mortis liberct: At reproborum loco tanquam sponsor non est mortuus; id est, pro his sic non est mortuus; ut eos à reatumor-

tis liberet. Ergo, &c.

Minor certa est. Alias enimà Deo puniri illi iuste non possent, cum Deus unum peccatum punire bis non possit, semel in Christo, semel in ipsis percuntibus, à quibus ad ultimum usque quadrantem debitum suum exigit. Matth. 5. 26. Et 18.34.

Maior probatur ex vi vocis avitut Rom. 5. vers. 6.7.8. & ustatissima significatione vocis

υπερ, quibus in hoc negocio Scriptura utitur. Deinde ex locis sequentibus.

Efai. 53. 5. Vbi dicitur, morbos nostros pertulisse, dolores nostros bajulasse, castigationem pacis nostra ei fuisse impositam, iniquitatem omnium nostrum in ipsum incurrisse, & se ipsum exposuisse sacrificium pro reatu nostrorum peccatorum, & c.

Gal. 3. Dicitur pro nobis factus esse maledictio.

2. Cor. 5. 21. Dicitur, pro nobis factus peccatum. verf. 15. Si unus pro omnibus more tuus est, fane & omnes illi mortui funt.

Quod etiam sacrificiorum typi demonstrant, & νοκ λύτρον κλαντίλυτρον, quibus Scripturd

in hoc negotio utitur.

Atgumentum 3. Quibus promissiones Veteris Testamenti de Christo in mortem tradena do, & fructu ac benesicijs salutaribus per eum ad Ecclesiam reipsa redituris, sunt facta, pro ijs solis essicaciter est mortuus. At solis electis ha promissiones sunt facta. Ergo &c.

Minor ex professo probatur à Paulo Rom. 9. 7. 8. nam soli fili promissiones censentur in semine, ad quos scilicet verbum illud de aterna hareditatis possessione pertinet. Et cap. 11.

Electi assecuti sunt (quod quarit Israel) reliqui occalluerunt.

Argumenium 4. Ex locis sequentibus, in quibus manifesto ad Electos & eredentes mors Christi proprie restringitur.

Iohan. II. 51. Prophetavit, quod Christus esset moriturus pro populo illo. Et non tantum

pro populo illo, sed ut filios Dei dispersos in unum congregaret.

Rom. 8.32. Qui proprio filio non pepercit, sed pro omnibus nobis tradidit illum, quomodo non cumillo omnia nobis gratificabitur? Non gratissicatur omnia cum illo omnibus & singulis. Ergo nec pro ijs dedit silium suum.

Item vers. 34. Quis est qui condemnet? Christus est qui mortuus est, imo, & resurrexit.

Ergo proprie pro non condemnandis est mortuus.

Item Heb. 2. 10. Decebat eum per quem sunt hac omnia, &c. ut multos filios in gloriam adducendo,principem salutis ipsorum per afflictiones consecraret. Nam qui sanctificat & qui sanctificantur, ex uno sunt omnes. Quamobrem non pudet ipsum eos fratres appellar.

Et vers. 13. Ecce ego & pueri quos dedit mihi Deus.

Quoniam igitur pueri illi sunt participes carnis & sanguinis, ipse etiam similiter eorum est Hhh 3 particeps particeps factus, ut per mortem aboleret eum qui mortis habet imperium.

Exquibus patet, singularem finem mortis Christi morientis susse, ut filios Dei & pueros ipsi à patre datos, morte sua liberaret.

Sie & Hebr. 9. 12. Christus per proprium sanguinem semel in sancta est ingressus, ater-

namredemptionem nactus: In reprobis autem aterna effe non potest.

Item vers. 15. Propterea Novi Testamenti mediatorest, ut morte facta ad expiationem corum, que sub priore sudere erant, peccatorum; illi, qui vocati sunt, possessionem eterne hereditatis acciperent. Ergo finis proprius mortis Christi fuit, ut vocati (scilicet efficaciter) cius fierent participes.

5. Argumentum. Exlocis multis, in quibus mors Christi cum ipsaredemptione necessario

nexu conjungitur.

Heb. 9.26. Manifestatus est per oblationem suam ad abolendum peccatum. Et vers. Oblatus est ad tollenda multorum peccata. Item cap. 10. 10. Sanctificati sumus per Et vers. 14. Vna oblatione consummavit cos in perpetuum oblationem corporis Christi. qui sanctificantur.

Ex locis, in quibus mors Christi & eius efficacia ad solos Novi Testa-6. Argumentum. menti haredes pertinere dicitur, quorum cordibus nova lex inscribitur, & quorum peccata

remittuntur, ita ut non amplius in recordationem veniant.

Heb. 9. 15. Vocatur Mediator & sanctificator novi fæderis: hocque morte sua confirmasse dicitur vers. 17. 18. Idem prolixe afferit cap. 10. vers. 15. & segg. atque ideo poculum eucharifficum vocatur sanguis Novi Testamenti. Et Gal. 3. vers. 15. 6 17. Promissiones faderis Abrahami factas,& semini eius,dicit esse per Christum consirmatas.

Argumentum 7. Ex locis, ubi Christus dicitur pro solis electis & credentibus inter-

cedere.

Iohan. 17. Non oro pro mundo.

Heb. 9.24. Christus in ipsum calum intravit, ut compareat in conspectu Dei pro nobis.

1. Iohan. 2. Filioli mei, &c. habemus advocatum apud Patrem,& ipse est propitiatio pro

nostris peccatis.

Argumentum 8. Denique quia reprobos nunquam novit, Matth. 7. & 25. eorum non nisferetur, sed eos odio habet, Rom.9. Omnes occallescunt. Rom.11. Qua omnia, ut quam mollissime fieri potest explicentur, tamen demonstrant Christum proprie & ex amore summo, ac cum proposito certo salvandi, pro solis electis esse mortuum.

His ergo affirmatis & probatis, rejicimus sequentia Remonstrantium dogmata.

I.

H.

Quod Christus ex æquo omnibus hominibus salutem impetravit, cum tamen Coll.Belg.p. 158. Bran. 186 multis hominum myriadibus mors Csiristi nec prædicetur nec innotescat.

Resp. ad

V Val. p. 50.

& 51. Quod Christus moriens nullam certas personas salvandi intentionem habuerit, Gre. advers. Amef. p.8.& fed fieri potuerit, ut peracta morte Christi, vel nullus servaretur vel omnes serva-0.8:15. rentur.

Coll.B.118.

Br.139.

Coll. B. 157.

Br. 185. Quod Christus non sit loco vel vice electorum mortuus, sed tantum in eorum In Resp. ad bonum.

Thef.& An-

titheles Delph.

IV.

III.

Quod Christus non resurrexerit pro omnibus, pro quibus est mortuus: cum mors Coll. p. 160. Christi nemini salutaris esse posset, nisi resurrectio eam esset secuta. Vide Rom. 4. Br. 189. 25. Rom. 8.28. & 10.9. Si confessus fueris ore tuo Dominum Iesum, & credideris Resp. ad vyal. جمرية. in corde tuo, quod Deus eum exmorte fuscitaverit, servaberis. 1. Cor. 15. 14. & 17. الم fi Christus non resurrexit, vana est fides vestra, adhuc estis in peccatis vestris. Vide quoque Phil. 3. 18. & Col. 3. 1.

Rejicimus

V

Rejicimus & hanc ipforum sententiam, tanquam in Christi meritum, consolationem ac salutem fidelium, omnino injuriam, quod Christus non sit mortuus, quoad & 147.0.141. salutis impetrationem, pro peccatoribus insigni flagitio circumscriptis, aut pro fideli-Respon ad bus, aut fidelibus qua talibus, sed rantum, qua in communi lapsus & peccati sorte Walpon ad considerantur. quia flagitia insignia, & ipsa insidelitas, qua quidam etiam vere fide- & Gieviu, seles ad tempus sucrum circumscripti, non ussi morte Christi est expiata. 1. Corinth. 6. 465, Quidam tales eratis, sed loti estis in nomine Iesu Christi. Item exemplo Pauli antea insidelis & persecutoris Euangelij. 1. Tim. 1. Et non tantum peccata fidem antecedentia, sed & subsequentia morte Christi sunt expiata: ipsaque sidei insirmitates & desectus non nisi morte Christi remittuntur, atque ipsa adeo side lium bona opera non nisi in Christo placent: Hebr. 13. 1. Pet. 2. Denique sides in nobis per intercessionem Christi conservatur, que intercessio morti ipsius omnino nititur. Hebr. 9. & ipsa salus per obedientiam mortis ejus sidelibus est acquisita, ut scriptura sepisfime testatur.

Temerarium etiam judicamus & profant, quod afferunt, quod Deus decreta jam Grevinc.p. & morte Christi Mediatoris, potuerit etiam aliam quamvis conditionem præscribere & 9 & 15 & (etiam ipsa opera legis) per quæ meriti mortis eius sieremus participes, quam sidem 413 in ipsum: cum alia nulla conditio, aut nullum aliud medium ex immutabili & æterno Dei consilio nobis sirrevelatum: & Euangelium, tanquam contraria innegotio justificationis, perpetuo interse opponar sidem & opera, seu gratiam Christi & opera legis, omnisque gloriandi materia à novo sædere abesse debeat. Ephes. 2. quæ à lege operum abesse nonpotest. Rom. 3. 27. & 4. 21.

Postremo hoc ipsorum dogma rejicimus, quod Christus cum morte sua & satisfa- In Thesibus & stione non sit promissum. Novi Testamenti, sed quod omnem N. Test. promissio- exhibitis de nem ac pactionem antecedat, & Patri tantum impetraverit potestatem seu volunta- Art. ethes. etem Novi sæderis condendi. Nam Christus vocatur sponsor & obsignator Novi Testamenti. Quod omnino novi sæderis antecedentis propositum, & pactionem

arguit.

Quin promissiones illæ de semine mulieris, contrituro caput serpentis, de semine Abrahami, de Silo, de silio Davidis, de puero nobis nascituro, silio nobis dando, vel ad nullum, vel ad novum sædus pertinere dicendæ sunt.

Hoc est judicium S S. Theologiæ Professorum in Belgio fœderato, exhibitum D. Præsidi 13. Februarij, Anno 1619.

Franciscus Gomarus.
Iohan. Polyander.
Antonius Thysius.
Antonius VValæus.

Ego hoc Collegarum meorum Iudicium legi & approbo.

Lubbertus.

IVDI-

Hbb 4

#### IVDICIVM

# Deputatorum Synodi Geldricæ.

Articulus secundus Remonstrantium.

PRoinde I. Christum Servatorem mundi, pro omnibus & singulis hominibus mortuum esse, atque id ita quidem, ut omnibus per mortem crucis reconciliationem & remissionem peccatorum impetrarit: ea tamen conditione, ut nemo remissionis peccatorum re ipsa particeps siat, nisi sidelis, & hoc quoque secundum illud Euangelij, Iohan. 3. 16. Sic Deus dilexit mundum, ut dederit filium suum unigenitum, ut quicumque in eum credit, non percat, sed habeat vitam aternam. & 1. Ioann. 2. vers. 2. Ipse est propitiatio pro peccatis nostris, & non solum pro nostris, sed pro totius mundi peccatis.

Quod hic dicitur, Christum mortuum esse pro omnibus: & Neminem remissionis peccatorum re ipsa participem fieri nisi fideles; (si de adultis sermo est) id toto corde credimus: toties enim, & tam difertis verbis Scriptura hocinculcat, ut negare, vel in dubium vocare nemo, nisi aperte impius, possit.

Addimus & hoc: 1. Christum pro omni ordine, conditione, & genere hominum mor-11. Vim & dignitatem Passionis Christi sufficientem fuisse, in se, ad tollenda omnium & singulorum hominum peccata.

Illud autem, Christum pro fingulis hominibus mortuum ese, & singulis impetrase & obtinuisse crucis sua morte reconciliationem & peccatorum remissionem, admittere non posfumus, ut quod falfum esse, justitiæque divinæ contratium, & ædificationiae conso-Christus di- lationi laborantium Christianorum non modo non utile, sed & noxium judicamus. Rationes hæ funt:

1. Sacræ literæ tale nihil ufquam afferunt.

Quod attinet Mundum, & Omnes, pro quibus Christus dicitur mortuus, & se redemtionis pretium dediffe; Constat voces illas nunc communiter tantum, nunc \* De vocat, generaliter sumi; aliquando singula generum, sæpe etiam singulorum genera dun-Gentium l.t. taxat suo amplecti ambitu.

> Iohann.12.31. Nunc damnatio huius mundi adest & vers.32. Omnes traham ad me ipfum.

Roman. 4. 13. Abrahæ promissio cessit ut esset hæres mundi. & cap. 11. 12. [Iudæorum] ruina est opulentia *mundi*.

2. Petr.s. Mundus improborum.

1. Iohan. 5. 19. Scimus mundum totum in malo jacere.

Apoc. 12.9. Satan seducit totum terrarum orbem. & cap. 13. vers. 3. universa terrasecuta est bestiam.

\* Sic alibi passim. Quis vero hac de omnibus & singulis interpretetur? Habet, inquit, Ioan.3. 31. Prosper, populus Dei plenitudinem suam : & quamvis magna pars hominum salvantis gratiam aut repellat aut negligat, in electis tamen & prascitis, atque ab omni generalitate discre-Corinth.5.17. 11s , specialis quedam consetur universitas : ut de toto mundo totus mundus liberatus , & de Philip.2.21. omnibus hominibus omnes homines videantur affumti. & rurfus. Cum de impijs fermo est, ita locutionem suam divinus stilus ordinat, ut ea, qua de quadam parte dicuntur, ad omnes homines pertinere videantur.

† His accedit: quod nusquam in Scripturis legitur, Christus est mortuus pro omnibus † Nequide dicitut moi- hominibus, sed tantum, Pro omnibus. At qui sunt illi omnes? sunt omnes oves, omtuus pro om- nes filij Dei, omnes credentes, omnes Christo obedientes, omnes sanctificati. Ita nibus homini- quidem nos interpretamur. Sed de hoc postea. Et ut vel maxime diceretur in Scripturis, Christus pro omnibus hominibus mortuus est, nonideo tamen necessario quoque

Coll.Brand. p.138.l.28. Nulquam citur mortuus pro sin-

gulis.

c. 3. ubi hæc etiam Scripturæloca, inter cætera, producit Pfal.14.2,3. C 145.14. E[a.40.4.6 43.19, 20,21.

O 45.23.0

66.23. Ioel 2.28. Golo [.1.20, Hεbr.1.2. & ζ.

diceretur mortuus pro omnibus & singulis. 2. Corinth. 3. 2. Epistola nostra vos estis, inscripta in cordibus nostris, quæ intelligitur & legitur ab omnibus hominibus. Ergone ab omnibus & fingulis? 1. Timoth. 2. 1. fiant preces pro omnibus homini-Etiamne pro iis qui ad mortem peccant? ibid. vors. 4. Deus vult omnes ho-1. 10han.5.16. mines servari, & ad agnitionem veritatis venire. Nunquid & illos quibus Spiritus prohibet veritatis verbum annuntiari? Res est manifesta.

11. Quoscumque Deus ad salutem vocat morte Christi partam, pro ijs Christus mortuus est. At Deus non vocat singulos homines ad salutem morte Christi partam-Ergo Christus prosingulis non est mortuus.

Major est Remonstrantium.

Coll. Brand.

Minorem probat experientia. Nam Deus multis nunquam sinit prædicari verbum p, 140. l. 20. Quod eos attinet ad quos verbum falutis pervenit, vecari illi quidem dicuntur omnes, sed non omnes ad salutem vocantur. Nam Scriptura meminit vocationis ad lucem, idest, agnitionem veritatis; adcommunionem Christi, id est sidem; & quibus dicitur Řesipiscite, ij ad resipiscentiam vocantur. Quin & Christus, (à cujus tamen ceu Sacerdotis intercessione, & ceu Regis applicatione col- Marc. 1.4. lationeque, tota pendet falutis ac mediorum ad falutem confequendam necessa- Luc. 24 +7. riorum dispensatio) nec intercedit pro omnibus vocatis cum intentione salvan. Actor.2.38. di (ut dicunt advers. VValach. pag. 51. l. 1.) nec actu ipsis consert salutem, (ut res Peik.p.70. ipsa loquitur) ac proinde nec conferre vult, aut proposuit unquam.

a loquitur) ac proinde nec conterre vult, aut propoluit unquam. Quomodo autem ad falutem dici possint vocari, quibus filius Dei , idest ipse in explicat. vocans, non intendit salutem, nos quidem non capimus. Et vero si hic, quodalias primi sui arplus minus operose faciunt, distincte considerarent omnia Remonstrantes, ordi-ticulip.9.l.r. nem scilicet quo salutem operatur Deus, objectorum juxta hunc ordinem & gratiæ incrementum diversitatem, terminum etiam à quo & ad quem singuli pro sui diversitare vocantur, nulli dubitamus, faterentur nobiscum ultro, finem proximum faltem vocationis cuiuslibet non esse salutem. Imo, cum nullus definite, five, fingulariter ad falutem vocetur ut finem, fed tantummodo ut præmium, quemadmodum & falutem nemini dare decrevit Deus nisi sub ratione præmij, Illud autem præmium solis sidelibus & in side sideique obedientia perseverantibus propositum & promissum est, (nam hæc Remonstrant. est sententia) dicendum erit, vel solos sideles vocari hactenus, quod absurdum est, vel non omnes & singulos qui vocantur, ad salutem promiscue vocari. Sed de his ad primum Articulum nonnulla etiam monuimus.

111. Quibuscumque Deusjubet in Christum crucifixum credere, pro iis Christus mortuus est.

Singulis hominibus non jubet Deus credere in Christum crucifixum:

Major est Collat.Brand. pag. 140. l. 29. Explicat Artic. primi. pag. 4. Remon-

Minorem quod attinet, sic scribunt Remonstrantes, Lex non lata aut non intellecta, cum intelligi non possit, non obligat: quomodo enim credent ei de quo non audiverunt. Atque hinc probant, nomine Infidelium, quos objectum Reprobationis esse dicunt, non venire Indos, & alios iis similes. Legatur locus, & patebit cuivis, etiam ex Remonstrantium sententia non iuberi singulisut in Christum credant. Sed nos & hoc addimus ad maiorem lucem:

> Quos folos ad se vocat Christus, ij soli ad Christum venire, id est in Iohan. 7.37. Christum credere jubentur. Matth.11. 28,

> Solos sitientes, laborantes, oneratos, excitatem, inopiam & nuditatem Apocal.3.18. fuam agnoscentes, ad se vocat Christus.

Ergo.

Cum autem finguli non fint nec fiant sitientes, laborantes, &c. neque fingulis gulis juberi dicendum est, ut ad Christum veniant, id est in Christum credant.

iv. Pro peccatis, quæ Deus non prævidit, cum decerneret Filium fuum dare in

mortem, Christus dici non potest ex intentione Patris mortem obiisse.

Peccatum crucifixionis Christi, item infidelitatem positivam sive inobedientiam, qua ad tempus præstatur Euangelio, adde & peccatum in Sp. Sanctum, non prævidit Deus, cum decerneret silium suum dare in mortem.

Ergo, Pro iis peccatis Christus dici non potest ex intentione Patris mortemobissifie: & per consequens, Non est pro omnibus mortuus, nec impetravit reconciliationem & remissionem peccatorum omnibus & singulis hominibus.

Maior paret per se, & confirmatur ex ordine Decretorum quæ à Remonstran-

tibus ponuntur.

Minor probatur, primo ex confessione D. Arminij, Deus prævidit ab æterno hominum naturas & peccata. Hæc prævisio præcedit Decretum, quo statuit Christum dare Salvatorem mundo, Prævisio peccatorum, inquam, plerorumque Peccatum enim crucifixionis Christi non prævidit, nisi post Decretum illud iam sastum. Deinde quod peccatum infidelitatis & in Sp. Sanstum attinet, non potuit illud existere. Ergo nec prævideri, nisi post tertium quod statuunt Remonstrantes Decretum, cum tamen iam ante alio decreto statuisset Deus silium suum tradere in mortem. Hæc notissima sunt.

Disquiri potest, an ex sententia Remonstrantium Christus pro alio peccato se Patri obtulerit, atque pro peccato primo, quod Adam admisit & omnes homines in eo? Nos quidem hoc cos sentire arbitramur.

Hacipforum verba sunt: Christus pro Caino & Iuda qua talibus, (2. Qua ille fratricida, hic proditor suit; ut exantecedentibus liquet) aut, qua perituris, mortem non sustinuit, uti nec pro Abele & Petro qua sidelibus, quo ad salutus impetrationem, sed indiscriminatim pro HIS ILLIS IN COMMVNILAPSVS ET PECCATI SORTE consideratis. Similiter D. Arminius: Christus obtulit carnem pro causa & culpa communi, nempe pro peccato mundi: cuius respectu nulla est inter homines disferentia. Vide & Grevinch. cont. Amel. pag. 46.47.

Contr.Perk.

Cont.VVal.

p. 49.1.12.

Nos ergo fic argumentamur:

Qui pro solo peccato primo mortem sustinuit, utique non pro omnibus peccatis sustinuit mortem.

Christus pro solo peccato primo mortem sustinuit. Ergo, &c.

Et per consequens, Impetratio remissionis peccatotum non est universalis, saltem respectu reatuum. Unde plane concidit fundamentum solatii eius, quod assiis suggerunt Remonstrantes ex sua sententia. Sie enim jubent concludere:

Coll. Brand. p.211.1.8. Christus est propitiatio omnibus peccatoribus. Ego sum peccator, Ergo est & mihi propitiatio.

Imo vero, inquier peccator, ut ut Christus propitiatio est omnibus peccatoribus, non tamen est propitiatio pro omnibus peccatis. Et quomodo peccati illius sperem à Dei misericordia remissionem, pro quo justitiæ eius non est per mortem Christi persolutum?

Ac sanc, si rem penitius introspicimus, tantum abest ut omnium peccatorum rep. 172.1.16.
Liquet hoc ex ordine decretorum impetrarit. Hoc enim tantum essectivit, ut Deus sine iustitia sua lassone homini peccatori gratia sua januam aperuerit. Quid vero hoc est ? ut janua gratia divina nobis peccatoribus jam aperiatur? Prostus non. Nam cum decerneret filium qua ponüt, suum Deus in morte tradere, nihil quicqua statuerat de salvandis per eum hominibus advet. V val. ullis, in genere, aut in specie, absolute, aut conditionate: & peracta jam impetratione, pag. 3-2.

liberrimu adhuc erat Deo gratia applicationem velle vel non velle, & quidé sub conservinc. p. ditione quacumq; vellet. quid ergo? homini nihil: Deo hoc impetravit, ut velle nunc & efficere

& p. 17.2.1.6.

efficere possit, quod ante ne velle quidem poterat. Præclara Redemtio! Sed hæc mittamus.

Coll. Br. pa. Si quidquam hominibus impetravit Christus sua morte, id erit restitutio univer- 170.88 171. falis omnium & singulorum hominum in statum gratix & salutis. Negant se id sen- & 200. tire Remonstrantes. At viderint quam vere? Omnes & singulos enim tales nasci, ut's recens nati, vel etiamante annos discretionis, id est, priusquam nova aliqua Armin. resp. contumacia se æterna vita indignos reddant, moriantur, indubitato salventur, non pag. 117. negabunt. & quis salutem ulli unquam mortalium, qui in statu iræ esset, polliceri loh. Corvin. ausus fuit? huc spectant etiamilla: Videtur statuendum, eum (Adamum) totius gene- contr. Til. p. ris humani personam non minus insecundo, quam in primo pacto gessise, utpote qui utro- 232.1.25. bique stirps generis humani fuerit. Et, Peccatum originis non facere reum mortis aterna: ibid.pag.388. neque esse damnationis causam, nisi nova contumacia accesserit. Et, Deum fædus gratiæ ad l. 21. Calutem cum omnibus & singulis hominibus post lapsum pepigisse.

pag.36. l. 22.

v. Si Christus meriendo promeritus est hominibus gratiam & gloriam, tum Remonstr. aut fides, ipsumque posse & velle credere, non est gratia, aut est eam omnibus in Synodo & fingulis meritus, aut non est pro omnibus & singulis mortuus.

Atqui moriendo promerítus est Christus hominibus gratiam & gloriam; & fides, ipsumque & velle credere, est gratia; & omnibus singulisque eam non est meritus; (nam omnes non credunt; neque possunt aut volunt credere: quod tamen tam deberet fieri, atque illud, quod fideles falutem obtinent, quia fidelibus falutem promeritus est Christus.] Ergo omnibus & singulis non est mortuus.

vr. Pro quorum peccatis semel justitiæ Dei plenissime à Mediatore satisfa-Etum est, iidem ob eadem peccata à Dei justitia conveniri, & ad ulteriorem fatisfactionem constringinon possunt.

Multi homines à justitia Dei conveniuntur, & ad satisfactionem constringuntur, dum in ignem & pænas æternas præcipitantur.

Ergo, pro multorum hominum peccatis iustitiæ Dei à Mediatore non est plenissime satisfactum.

Maior per se vera est & à Remonstrantibus Geldris admittitur. Minorem confirmat tota Scriptura.

Neque hic quicquam iuvat distinctio illa inter impetrationem & applicationem: nam ut verum est, non applicari nisi sidelibus satisfactionem Christi; ita quoque & hoc veriffimum ex Sententia Remonstrantium est, persoluisse & satisfecisse Christum Patri pro omnibus & Singulis; quam solutionem si accepit Pater, exigere novam iure nullo potest, sive applicatur, sive non applicetur: Namnon-applicatio facit quidem ut homini non profit impetratio, sed non facit ut Deo nonsit facta solutio.

Pro quibuscumque Christus est mortuus, corumdem est quoque Mevii. diator.

Sed fingulorum Mediator non est.

Ergo, Profingulis mortuus non est.

Major est manifesta.

Armin.cont.

Minor probatur. Christus enim dicitur Mediator merito & efficacia applicationis: Petk. pa. 70. meritum acquistroit sacrificio; pro applicatione intercedit: utrumque facit ut Sacerdos, 1. 8. At eandem applicationem actu peragit ut Rex & caput Ecelesia sux. Atqui Christus non intercedit, ut application fingulis suum meritum, ut supra probavimus; multo minus, ut applicationem in omnibus actu peragat; quod quidem ex-Unde non nisi dimidius Mediator, ac ne dimidius quidem perientia testatur. omnium erit Christus.

Rurfus

Cont.VVal.

Idem Decl. Rursus, Frimum & absolutum Dei Decretum de homme peccatore servando, est, sent.pag.47. quo decrevit silium sum Iesum Christum ponere in Mediatorem, Redemtorem, Salva-l.i.

torem, Sacerdotem, & Regem; qui peccatum morte sua aboleat, amissam salutem obedientia sua impetret, & virtute sua communicet. Certe omnibus & singulis bona hae non communicat Christus; quod notius est quam ut probari debeat. Quomodo ergo, si Mediatoris fuit ista communicare, omnium & singulorum hominum Mediator erit Christus? Scimus quidem qua ratione dispartiantur Mediatoris officia: Sed & improbamus hoc factum corum. Cum primum conderet Decretum Deus, nulla erat fidelis, credituri vel non credituri, facta discretio: ne quidem constituta ad huc fides crat conditio, sub qua vel per quam salvare vellet homines Deus: qui potuit igitur Christus eodem illo Decreto ordinari Mediator, diversimode juxta diversitatem hominum, quum tunc cadem & plane uni formis omnium omnino esset ratio, nec de futura & possibili uila diversitate quicquam statutum Deo? An dicent Remonstrantes, positum esse Christum Mediatorem & Sacerdotem omnibus & fingulis redimendis, morte sua, solis autem sidelibus actu & per communicationem meritorum suorum servandis, idque eo Decreto, quod cum conderetur non tantum non erant fideles, quia scilicet aliam conditionem eligere potuisset Deus quam fidem? Nugx.

Aut ad omnia Mediatoris Officia ordinatus est Christus primo illo Decreto, atque ita aqualiter sive adaquate omnium & singulorum erit Mediator, sincullo Discrimine sidelium vel insidelium: aut si hoc negant Remonstrantes, doceant quo succedanco Decreto isthac, quam pratendunt, sacta sit discretio. Nullum proferenc. Ideoque singulorum esse Mediatorem Christum nega-

mus.

cont. VVal. Denique, Christus non est suscitatus pro omnibus & singulis. Et tamen resurp.51. l.s. rectione sua ostendit se Christus verum esse Mediatorem; ut qui non luere Coll Brand. tantum, subeundo mortem, sed & solvere pro nobis potuerit, ex carcere & p.189. l.s. imperio mortis, que peccati stipendium est, gloriose eluctando.

Propter quorum offensas mortuus est Christus, propter eorundem justificationem excitatus est.

Hoc liquet ex Apostolo, Rom. 4. 15.

Propter fingulorum justificationem non est excitatus Christus.

Frgo, Propter singulorum offensas, mortuus non est Christus; & pet consequens, Christus non est Mediator singulorum: ne quidem quo ad impetrationem reconciliationis: ea enim obtineri non potuit nisi prius justitæ Les esset satisfactum per mortem Mediatoris; Neque prius illi satisfactum suit, quam è morte emersisset ipse.

Armin.cont. Huc accedit, Quod, electi sumus in Christo mort vo, suscitato, gratiamque & Perk.p. 184. gloriam promerito. Et quod sidei, qua eligitur, objectum est Christus Sacerdos ac

l. ult. Rex.

Ut ergo (secundum Remonstrantes) Christus mortuus & suscitatus sundamentum est Electionis, & sidei, cujus in Electione habetur ratio, objectum; ita sane subjectum prædicationis esse Christus mortuus & suscitatus debet: Et quidem ideo magis, quod secundo Decreto jam sides in Christum (utique mortuum & suscitatum) constituta erat conditio, per quam salus obtineri possit: ut lunc omnino putemus esse debere ordinem; Primo Decreto, substentiur Christus ceu sundamentum Electionis & salutis: Secundo ordinatur sides in Christum, medium & conditio Electionis & falutis. Tertio Media discernuntur ad generandam sidem; quæ utique sunt verbum & Spiritus; & quidem verbum reconciliationis: quo Christus mortuus, suscitatus, glorisicatus, omnibus & singulis credendus proponitur. Quarto demum salus sidelibus assignatur.

Primum Decretum fundamentum est exterorum: & Christus primo Decreto

ordinatus,

ordinatus, eadem ratione & respectu, id est, prorsus talis, objectum fidei constituitur & fit, quin etiam talis profus per prædicationem offertur credendus, qualis eo decreto primo ordinatus est. Si etgo Christus non est suscitatus pro omnibus, uti quidem Remonstrantes dicunt, tum fieri non potest, ut omnibus per Ver- 2-36. & c.17. bum talis proponatur, id est, ur jubeantur omnes credere in Christum suscita. 3. tum: (alioquin subcantur credere quod falsum est) & quod credere non jubemur, id objectum fidei nostræ esse non debet, aut potest: neque etiam constitutum à Deo esse, ut actu ipso in gratiam recipiat & salute donet quotquot in lesum Christum suscitatum à mortuis essent credituri, dici jam amplius potest. Breviter: Quartum decretum prasapposita sidei & insidelitatis prascientia, sub secundo tan-Cotta VVaquam singulare sub suo universali subsumitur, or ex codem consequentia necessitate infal- lach. p. 33. libili deducitur. Hoc nimirum modo: Quicunque in Ielum Christum mortuum 1.17. & suscitatum Sacerdotem & Regem credent & toti tecumbent, cos servabo. Hi & illi credunt in Christum mortuum suscitatum &c. Ergo. Secundum autem Cotra VVadecresum exigebat pracedens illud, quod est primum. Itaque primo decreto Chri. lach.p.33.l.3. stus politus est in Mediatorem, qui moreretur, resurgerer, Sacerdos & Rex esset: & quidem indiscriminatim omnibus & singulis hominibus. Nam nondum discretio facta erat Remonstrantibus. Addunt de secundo Decreto, quod sequen- Ibidem. ti, id est, tertio, necessitatem dederit. Est autem tertium de collatione mediorum ad fidem & refipileentiam necessariorum: inter quæ media verbum Reconciliationis venit imprimis. Ergo necesse jain fuit, ut Deus sineret omnibus & singulis hominibus annunciari, Iesum Christum pro ipsis esse mortuum, resuscitatum, datum & positum in Sacerdotem, & Regem, ut hoc credentes, & in Regem istum ac Sacerdorem toti recumbentes, salvi siant. Si hæc vera esse Remonstrantes agnoscunt, falsum igitut illud, quod Christus pro solis sidelibus resurrexit. Si pro solis fidelibus resurrexuse Christum pergunt dicere, (& sane pergent, quamdiu secundo suo Atticulo non renuntiant) falsumigitur, qui cquid de Electionis ordine statuunt: & sic primum ac potissimum, imo vero & unicum, quod habent & ponunt sententiæ suæ de II. hoc Artic corruet fundamentum: Quin & Argumen. Collat. Br. tum illud, quod ex 2. Cor.5, 15, deducunt, sponte sua concidet. Sic ratiocinantur: P.139. 1.14.

Qui debent Christo vivere, pro iis ille mortuus est.

At non foli debent Christo vivere. Ergo

Ille non est pro illis solis mortuus.

Cum sic potius dicere debuissent: Pro quibus Christus mortuus & excitatus est, illi debent Christo vivere.

Pro solis fidelibus Christus mortuus & excitatus est.

Ergo foli fideles debent Christo vivere.

Deinde & sic:

Quicunque debent Christo vivere, pro iis ille mortuus & excitatus est.

Soli fideles debent Christo vivere: Ergo

Pro folis fidelibus Christus mortuus & excitatus est.

Atque hac hactenus. Ex quibus omnibus liquere posse credimus, sententiam Remonstrantium desecundo Articulo esse falsam, pietati noxiam, Dei justitia injuriam, ac talem quæ paradoxis falutis nostræ, mediotumg; falutarium dispensationem penitus subvertentibus, ideoque ex Ecclesia Christiana exterminandis, quanta quanta est, superstruitur simul & substernitur. Nostram de codem articulo. quam verbo Dei consentaneam, Deo minime injuriam, solandis conscientiis afflictis utilissimam esse judicamus, sententiam ita paucis explicamus.

Deus 1) filium suum unigenitum Iesum Christum, juxta aternű & immutabile fuum 2) confilium in mortem 3) crucis ignominiolissima tradidit, ut vice & loco 4) omnium & singulorum hominu, quorum ex mera gratia misereri voluit Deus, Patris sui 5) justitiæ plenissime satisfaceret, iisque impetraret, & mox etiam applicaret 6) reconciliationem cum Deo, remissionem peccatorum, & vitam æternam: Adeo ut Deus propter perfectissimă Christis satisfactionem, à 7) nemine eorum, pro quibus Christus semel perfectesatissecit, ullam satisfactionem pro peccatis ipsorum deposcere queat:unde vere 8) resipiscetes, cujuscumq; sint ordinis aut nationis, peccati onere defatigati, & gratia Dei litientes, certo possunt, & debent credere Christum

Ibid. p.140. 1.14.

prose esse mortuum, cum super 9) impænitentes ira Dei maneat quousque ipsi tales manserint.

1.) Ioan. 3. 16. Ita Deus dilexir mundum, ut silium suum unigenitum dederit. Deus dedit nobis hunc Mediatorem & sponsorem, non ipsi eum nobis delegimus. Atque ideo remissio peccatorum gratuita, quæ nobis sit, constare potest eum plenaria satisfactione justitiæ divinæ

2) Actor. 2.23. Hunc [Christum] definito consilio & providentia Dei deditum quum

accepisseris, manibus scieleratis cruci assixum interemistis:

Eph. 2. 3. Ichan.3.36.

Iohan. 6.37.

Ex confilio itaque Patris mortuus est Christus: quod cum sit semper sapientissimum, sieri non posse credimus ut sallatur: Ac proinde cum omnes nascamur silii ira, multi etiam moriantur qui in gratiam cum Deo non redeunt, utpote super quos ira Dei manet, non suit sane consilium Dei, tradere Filium in mortem, ut omnes homines reconcilientur, & in gratiam recipiantur.

3) Philip. 2. 8. Factus obediens usque ad mortem, mortem autem crucis.

Galat. 3. 13. Christus nos redemit ab execratione legis, dum pro nobis factus est execratio: scriptum enim est, execrabilis quisquis pendet in ligno.

Ergo pænas temporales & æternas, debitas pecçato non tantum primo, sed & omnibus que quotidie admittimus, tulir & sustulit Christus.

4) Matth 20.28. Filius hominis venit, ut det animam suam in redemtionis pretium promultis.

& c.26. 28. Hoc est fanguis mem Novi Testamenti, qui pro multis effunditur in remissionem peccatorum. Sic Hebrxo.9.28.

Iohan.10.15. Animam mean depono pro ovibus.

& C. 11.51. Prophetar it fore, ut Iesus pro gente moreretur.

52. Nec tantum pro ea gente, sed ut etiam filios Dei dispersos cogeret in unum.

Actor. 20.28. Ecclesiam proprio illo sanguine acquisirit.

Ephel.5.25. Christus dilexit ecclesiam, o semetis sum exposuit pro ea.

Apoc. 5.9. Exemni tribu, & lingua, & populo, & natione.

& c. 14.3. Neque quisquam poterat discere canticum tllud, nisi illa contum quadraginta quatuor millia, ij videlicet, qui emti sunt è terra.

& versu 4. Hi emti sunt ex hominibus, primitia Deo & Agno.

Non est ergo mortuus Christus pro omnibus & singulis hominibus, sed pro multis hominibus, id est, pro omnibus & singulis electis, pro iis quorum misereri vocont. VValuit Deus, (nam gratiosus miserendi in Deo assections mediatorem Christum ordinavit) pro
lach. p. 32.
l.20.

Armin. cott.

cata fuit, vel considerata ut vocata, jam tum cum eam diligeret prius, & ipse orPeik. p. 76.
dinaretur redemtor eius, sed suit electa ut daretur Christo redimenda, colligenda, conservanda, & salvanda tandem:

[Non credimus Christum mortuum esse pro iis, quorum Deus misereri noluit, pro hircis, pro filiis diaboli, pro synagoga mundi, pro iis qui non veniunt ad Filium, nam illi tales, non suntipsi à Patre dati.]

Matth.20.28. Sic autem mortuus est pro omnibus electis Christus, ut non ipsorum tantum bodivi πολλών, no, sed & loco ipsorum sit mortuus. Nam emit eos, redemit, & se pretium relohan.10.15. demtionis dedit: Pertulit morbos nostros, & dolores ipsos nostros bajulavit: dolore afficitur
cx de factionibus nostris, atteritur ex iniquitatibus nostris, castigatio pacis nostra ipsi imponitur,
weo δατων.
itimus, & Iehova facit, ut incurrat in eum pæna omnium nostrum.

1. Corm.8.11.

1. Limus, & Iehova facit, ut incurrat in eum pæna omnium nostrum.

Et hæc puramus saris esse manisesta. objiciunt tamen Remonstrantes, per isté eigo cit, multos nonnunquam intelligi omnes & singulos, ut Daniel. 12. 2. Rom. 5. 19. Re-rice alicums, spondeo: Multitudinem criam esse universalitatem quandam, nunquam tamen proaliquo, pro-per Multos intelligi posse aut debere, omnes & singulos, nisi quod nunc de multis ster aliquem, dicitur, alias de omnibus & singulis dicatur. Neque dabitur veluna ενσωσε in contide persona trarium. Iraque Daniel 12. 2. Multi resurgent, id est, omnes & singuli, quia hoc scriptura alibi testatur. Ioh. 5. 28. 2. Corinth. 5. 10. & passim quanquam eo loco vox Multi, ad subjectum non videatur referenda, sed ad prædicatum: ut verum quidem

itomnes

se omnes qui in pulvere dormiunt, resurrecturos, attamen non omnes homines resurrecturos, quia non omnes in pulvere dormient. 1. Corinth. 15.51. Similiter Roman. 5. 19. Multi peccatores, id est, omnes & singuli, quia hoc alibi dicitur, Roman. 3. 9, 10. & cum cod. versu 19. additur, Multi justificabuntur: an multi, id est, omnes & singuli? Quod autem rem præsentem attinet, nussibis Scriptura dicit, Chissum mortuum esse pro omnibus sominibus: tantum abest ut dicat mortuum esse prosingulis hominibus. Objiciunt secundo:

Collar. Br.

Quossam emptos esse à Domino qui tamen pereunt; vel perdi possunt. P-139. l. 28. 2. Perr. 2. 1. Roman. 14. 15. 1. Corinth. 8.12. Respondeo: Apud Petrum mentio non sit Christi, nec sanguinis eius, auteuiusdam pretij, nec dicitur unde emti sint. & certum est voce emere, sive suda significari quambbet siberationem: vid. Deuteronom. 7. 8. & c. 15. 15. Ierem. 15. 21. 1. Samuel. 15. 46. 2. Samuel. 4.9. & c. 7. 23. ac passim alibi. Liberati ergo erant ab idolatria, & c. vers. 20. 21. 22. non liberati erant à potestate diaboli, non reconciliati Deo per sanguinem Christi.

Apud Paulum locis citatis perire vel perdere, non fignificat exitium æternum, sed scandalum, derivationem à recto, contristationem, &c. Vide Matth. 10.6. Luc.15.4.6. & 19.10. & alibi passim. Sed neque dicitur à Paulo, quempiam perissse, imo ne quidem monetur quisquam ne pereut, sed monentur ali, ne perdant fratrem. idest, ne causam vel occasionem dent, unde quis pereat, idest, offendatur. Sunt offendicula causa peccatorum nonnunquam, & per consequens exitij; sed non tamen peccant omnes ideo. multo minus ut percant, quibus offendicula ponuntur. vide 2. Timoth.2.18.19. 1. Corinth.11.19. Matth.24.24.

5) Roman. 8.3. Que legis erat impotentia, Deus suo ipsius Filio misso pro peccato, condemnavit peccatum i r carne:

4. ut jus illud legis complexiur in nobis.

& c.3.25. Quem [Christum] proposant Deus, ut esset placamentum per sidem in sanguine esus, ad declarandam justitiam suam.

& c.S. 32. Qui proprio Filio non pepercit, fed pro nobis omnibus tradidit eum.

Tradidit Filium suum Deus ex amore justitiæ; tradidit pro nobis ex amore mi-sericordiæ.

6) 2. Corinth.5. 19. Deus èrat in Chrisso mundum reconcilians sibi, non imputando eis peccasa ipsorum.

Hebra 2.14. ut aboleret per mortem eum qui mortis imperium hâbet, hoc est, dia-

 Ft liberos redderet quotquot metu mortis per cmnem vitam obnoxij erant fervituti.

Iohan.10.28. Fgo vitam æternam do ijs.

1. Corinth. 1.30. Christus factus est nobis à Deo sapientia, justitiaque & sanctificatio & redemtio.

Hebræor. 9. 26. Ad abolendum peccatum per immolationem sui ipsius patefactus est Christus.

2. Corineh. 5. 21. Fecit ut qui non novit peccatum, pro nobis peccatum esses, ut nos efficeremur justisia Desineo.

Nusquam legimus aliud Christum nobis sua morte commeritum quam redemrionem, peccarorum remissionem, & vitam æternam. Cætera omnia bona salutaria, nontam (proprie loquendo) ex morte Christi, quam ex benevolo Patris affectu credimus prodire: nisi quod nullis ea conferri possint aut conferantur quam quibus Parer reconciliatus est. Vnde etiam statuimus, iis, quorum misereri noluit Parer, quos Christo non dedit, id est, non electis sive reprobis, nulla profus contingere, quæ quidem ipsis salutaria sint, & qualia siliis suis abunde largitur benesicia. Quin imo, & omnibus ea benesicia conferri, qui reconciliati suit : ut omnino nobis applicatio & impetratio (quas vocant) æque late sese extendant.

7) Roman. 8. 33. Quis intentabit crimina adversus electos Dei? Deus is est, qui ju-

34. Quis est qui condemnet? Christus is est qui mortuus est, imo vero qui etiam excitatus est.

38,39. Mili persuasum est; neque mortem &c. posse nos separare à charitate Dei, qui est in Christo Icsu.

Docet idipsum natura & ratio justitiæ. Atque hic vellemus se explicare Rerade versu. monstrantes, an putent Christum morte sua reconciliasse Patri & satisfecisse eiusdem justiriæ, cos, & pro iis, qui æterni ignis pænam sustinebant, arque ita ipsi satisfaciebant Dei justiriæ tum, cum Christus moreretur.

8) Actor.3.19. Resipiscite & convertimini, ut deleantur peccata vestra, postquam venerint tempora ref. igerationis à conspectu Domini:

20. Et miscrit pravuntiatum vobis Iesum Christum.

1. Timoth. 2.6. Qui semetipsum dedit redemtionis pretium pro quibuseis.

Marth. 11. 28. Venite ad me omnes qui fatigati estis & ouerati, & ego faciam ut requiescatis.

Ich. 7.37. Si qui sitit, veniat ad me, & bibat.

Galat. 2. 10. Pitam quam nunc vivo in carne, vivo per fidem filij Dei, qui dilexit me, & tradidit semetipsum pro me.

Vide etiam Luc. 24.47. Apoc 3.18. Actor. 19. 4.

Hine non omnibus promifeue hominibus mandamus, ut in Christum credant: etsi tamen & hoc omnibus inculcamus ipsos ad vitam æternam non posse ingredi,

neque à peccatis, ira Dei, & damnatione liberari, nisi per Christum.

Non permittimus interea quenquam dubitare, an in Christum debeat & possit credere, an Christus pro se mortuus sit. omnibus enim & singulis vere pænitentibus mandatum dicimus ur ad Christum veniant, id est, in eum credant, ac promittimus iplis certam quietem, levamen, peccatorum remiflionem, omnemg; cælestis Patris benivolentiam. Non dicimus Christum reconciliabilitatem quandam morte sua impetrasse, sed reconciliationem: Non possibilitatem remittendi peccata, sed remissionem peccatorum: non omnibus hominibus adæquate è quorum numero multi percunt, etiam [juxta Remonstrantes] postquam semel crediderunt, sed 11s, quorum misereri voluit sut sane jam misertus est omnium illorum quibus dedit, ut relipifcentes veritatem agnofcant | quos, postquam ad Christum vene-& c.10. 28. runt, non rantum non ejicit foras, sed custodit etiam, ne ex manu ejus rapiantur,

imo dat iis vitam æternam.

9) Ioh.3. 36. Qui non obtemperat filio, non videbit vitam, sed ira Dei manet super eum. Obtemperare filio, non est, credere tantum in filium, sed etiam resipiscere: Vtrumque enim mandat filius. Et hoc prius quam illud. Hoc omnibus & fingulis. (nam omnes & finguli funt rei violaræ legis) illud no nisi iis qui prius præstiterint. Et hactenus quidem Euangelium dici potest omnibus & singulis iis annunciari quibus verbum prædicatur. Nam lex non juber pænitentiam; etfi legis prædicatio horfum faciat, ut de peccatis fuis & ira Dei contra fe convictus homo, possit & velitresspiscere. Inproprie tamen doctrina de resipiscentia vocatur Euangelium: cum neque totum illa sit Euangelium, neque & pars etiam eorum quæ sidei objiciuntur, quæ proprie Euangelio continentur. Nihilominus gratiæ alicuius est, vocari ad relipiscentiam: sed non est gratia Euangelica. Nam hacin solo Christo, & propter folum Christum offertur, cum intentione semper salutis æternæ: illa autem, cum intentione salutis ærernæ non præscribitur semper (ut Articulo primo probavimus) ideoque nec absolute pro fundamento haber Christum. Hinc perperam dicitur, gratiam Euangelij esse universalem, id est, benesicia morte Christi parta, omnibus & fingulis quibus prædicatur, offerri.

> Hac fratrum Geldrorum de hoc Articulo est sententia, salvis aliorum melius sentientium judicijs.

> > *Iudicium*

2. Tim. 2. 25. Ioh. 6.37,39.

Ludicium

# DEPVTATORVM SYNODI AVSTRALIS HOLLANDIÆ,

## De Secundo Articulo,

Qui est,

### DE REDEMPTIONE.

Quam Remonstrantes vocant universalitatem acquisitæ reconciliationis, per mortem Christi.

Deputati Synodi Australis Hollandia omnibus in timore Domini, ad normam Verbi Divint, diligenter & accurate expensis, statuunt.

Ť

Deum, uti ab æterno decrevit, non omnes homines, sed certos quosdam ex genere humano selectos, ad laudem gloriosæ suæ gratiæ servare, ita etiam simul statuisse, ut satisfactio, & meritum obedientiæ & mortis Christi, quod in se quidem susficeret omnibus & singulis hominibus redimendis, sie medium subordinatum & proprium, quo expiatis peccatis a illorum, qui sibi à Patre b dati sunt, essicaciter & infallibiliter c, Electi ad salutem æternam, tanquam ad sinem absolute à Deo intentum perducerentur.

a. Efai. 53. 11. In scientia sua, justificabit ipse justus servus meus multos, & iniquitates illorum ipse portabit.

Dan. 9. 27. Confirmabit pactum multis:

Iohan.10.15. Vitam pono pro ovilus meis. Matth.1.21. Salvum faciet populum suum à peccatis eorum.

Actor, 20, 28. Matth. 20, 28. & 26, 28.

Ebr. 9. 28. Rom. 8. 32. Ephef. 5. 25. 2. Corinth. 5. 14. & 21.

b. Ioh. 1.6. Patefeci nomen tuum hominibus, quos dedisti mihi è mundo, tui erant & mihi eos dedisti.

Et versu 9. Fgo pro cis rogo, non promundorogo, sed pro his, quos dedisti mihi. Et versu 19. Pro cis sanctifico me upsum ego, ut sint & ipsi sanctificati in veritate.

e. Ioh. 10. 28. Et ego vitam aternam do eis, neque rapiet eas quisquam è manu mea. Pater meiss, qui cas dedit mihi, maior omnibus est. neque quisquam potest illas rapere è manu Patris mei.

Ioh.17.2.4. Pater, quos dedufti mihi , velim , ut ubi sum ego , & illi sint mecum, ut conspiciant g'oriam illam , quam dedisti mihi.

Eph. 5. 23. Vir caput est uxoris, ut & Christus caput est Ecclesia, & is est, qui salutem dat corpori.

II.

Et quia media sapienter destinata, finem adæquatum non excedunt. Statuunt:

102

Satisfactionem & meritum Christi, seu prețium redemtionis; quod Christus passione & morte sua Deo Patri persolvit, non esse esticax, sive ad impetrandum, sive ad applicandum sinem illum adæquatum, nisi in solis Electiis.

STATE OR THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE

Sapientem Deum, Filium suum, eaintentsone in mottem non tradidisse, ut per eam, remissionem peccatorum & reconciliationem acquireret etiam iis, quos æterno consilio suo non elegit, sed præteriit, sibique reliquit, ac juste propter peccata damnare decrevit.

Proinde resjeiunt sequentia:

I.

Omnes & singulos homines, credentes & incredulos in gratiam receptos, salutemque re ipsa in Christo consecutos esse, sed alios in salute accepta manere credendo, alios ea denuo non credendo privari.

Huberus in compendio Thesium suarum & passim.

H.

Omnes & singulos homines, beneficio & gratia universali summi Patris, per Christum servatos esse, nullumque in æternum perire, nisi qui sua perpetua ingratitudine malitiaque, in hac vita pænas æternas sibi paret; sed communi ratione singulos collustrari, sidemque in Deum, naturalem, & omnibus inditamac intatam esse.

Franciscus Puccius Fedelinus, libro de Christi Servatoris efficacitate, Gouda excuso.

HI.

Pretium Redemptionis, quod Christus Deo Patri suo obtulit, non tantum in se & per se, toti generi humano redimendo sufficiens esse, sed etiam pro omnibus & singulis hominibus, ex decreto, voluntare & gratia Patris persolutum esse.

.Remonstrant. in Thesib. suis Synodo exhibitis, thes. 2. de 2. Articulo.

IV.

Christum indiscriminatim, quoad salutis impetrationem, pro omnibus individuis, in communi lapsus & peccati sorte consideratis, tam percuntium, quam servandorum: tam pro Caino, quam pro Abele: tam pro luda, quam pro Petro mortem obijsse.

Iidem in Respons. ad VV alachr. pag. 49.

V.

Deum universum genus humanum in reconciliationis gratiam assumssisse, & cum Adamo omnibusq; eius posteris, in eo sædus gratiæ inivisse, in quo remissionem peccatorum omnium pollicetur, quotquot in illo sædere perstabunt, & adversus hoc non prævaricabuntur.

Hadrian. Borrius in Resp. D. Iacobi Arminy, ad Artic. 31. pag. 117. & 118.

#### VL

In Adamo, in gratiam recepto, totum genus humanum in gratiam receptum esse: cum videatur statuendum esse, cum, totius Generis Humani personam, non minus in secundo, quam in primo pacto gessisse, urpote qui utrobique stirps suerit generis humani.

Corvinus contra Tilenum. pag. 332.

#### VII.

Omnes & singulos homines à Patre, Christo traditos, jure salvationis in omnes, & bono salutis pro singulis acquisitæ.

Nicol. Grevinckh. contra Amef. pag. 49.

#### VIII.

In Deo esse affectum constantem ac perpetuum, bonum impetratum,omnibus ac singulis applicandi.

Idem ibidem. pag. 9. @

#### ITEM.

Christum pro omnibus esse mortuum, quandoquidem intentio & scopus eius suit, omnes salvare, tametsi res multo aliter in plerisque eveniar, propria ipsorum culpa.

Remonstr. Collat. Hagiens. Belg. pag. 158. Bertiana. pag. 176.

#### ITEM.

Intentionem & propositum Christi suisse, omnes homines re ipsa salvare.

Ibid. pag. 174. & 175. Belg. Bert. 196.

#### IX.

Impertationi suam dignitatem, necessitatem arque utilitatem abunde conflare potuisse, etianisi impertata Redemptio, nulli individuo unquam applicata suisset.

Nicol. Grevinckh. adverf. Amef. pag. 9.

#### ITEM.

Quæcunque impetrationis sit ad applicationem ordinatio, solam ramen per sese, sine applicatione completam atque integram constate potuisse, & potuisse omnibus impetratam esse Redemptionem, & tamen nullis eam applicari, propter intervenientem omnium incredulitatem.

Idem ibidem.pag. 14.

#### X.

Christum, intercessorem esse pro omnibus, & sicut omnes reconciliat, ita etiam orare, ut Pater illis condonet peccata.

In Collat. Hag. pag. 168. Belg. Bert. 188.

#### ITEM.

Etsi Christus non oret pro Mundo, eo modo, quo orat pro credentibus, neque easdem pro illis preces sundat, quas sundit pro istis, tamen eum orare etiam ali-

Iii 4 quo

quo modo pro Mundo, & esse Reconciliationem pro utrisque, pro incredulis ad solam impetrationem, pro credentibus vero etiam ad applicationem.

Ibidem pag. sequente.

XI.

Deum, summo quo sieri poterat gradu, secundum Voluntatem & Iustitiam sua, præstitisse singulis hominibus disectionem suam.

In Collat. Hag. Belg. 166. Bert. 186.

#### IIX

Sacerdotij Christi actus atque sunctiones, ita distinctas esse, & subordinatas, it etiam sint divussa, adeo ut cui una earum competat, ei non semper aut statim

conveniant reliquæ.

Oblationem Voluntatiam in terra peractam, per mactationem corporis, & effufionem fanguinis, quam mors insequuta est, absolutam esse bono omnium &
singulorum hominum, etiam pro Pharaone: intercessionem autem in cœlis, non
esse absolutam, neque pro omnibus, sed tantum pro credentibus.

Nicolaus Grevinkh. contr. Ames. pag. 45. 46. 6 segg.

Velut Remonstr. loquuntur conjunctim, seu omnes simul.

Mortuum esse Christum adæquate pro omnibus peccatoribus: resurrexisse autem & intercedere, cum salvandi intentione adæquate, pro sidelibus.

Respons. ad Epistolam VV alachrorum pag. 50. 6 52.

#### XIII.

Servari nos quidem morte Christi, sed non sola: subalternas causas esse, mortem Christi, & Fidem nostram.

Conr. Vorst. in Amica duplic. pag. 450.

Omnes hos errores, statuimus, ex duobus fontibus promanasse, nimitum

I. Ex mala & perversa interpretatione, illius Phraseos, Mori pro aliquo.

II. Ex distinctionibus quibusdam monstrosis, & nullum in Dei Verbo sundamentum habentibus, ideoque extinctionis potius Titulo, quam aliquo alio appellandis.

### De Primo, scu De Phrasi, Mori pro Aliquo.

Morí pro aliquo, in hoc Argumento, non fignificat tantum bono aliculus mori, ut cum Apostolus ad Coloss. cap. 1. 24. dicit: se explere in carne sua reliquias affictionum Christi, pro corpore ipsius, id cst, Ecclesia: sed idem fignificar, quod vice & loco aliculus mori; idque cum intentione, utilse vivat. Quomodo accipitur, 2. Samuelis 18. 33. cum David dicit:

Fili mi Absolon, Absolon fili mi, quis mili tribuat, ut ego moriar pro te?

Votum enim Davidis suit, licuisse sibi mori, ut viveret Absolon. Hunc esse sensum particulæ pro, cum de morte Christi agitur, liquet ex Esaiæ cap. 53. 4: cum dicitur Messias vere languores nostros tulisse, & dolores nostros ipse portasse, & quidem sic, ut quemadmodum versu 5. dicitur, vulneratus sit propier iniquitates nostras, & attritus sit propier sectera nostra. Disciplina pacis nostra super eum fuerit, & livere eius no fuerimus sumati. Item ex locis alijs Novi Testam. huic genuinis 2. Cot. 5. 21. Coloss. 1. 22. 1. Petri 2. 24. & cap. 3. 18. Apoc. 1. 5. Eb. 9. 14.

Quare contristamur magnopere, ob hoc, quod Remonstrantes Collat. Hagiens, p. 158. edit. Belg. & 176. edit. Bertiana. pressi phraseos huius (mori pro aliquo) vi, cum Socino, cuius in hac re sunt Discipuli, dicere non verentur: particulam pro, posse tantum valere, atque nostro bono, vel nostra causa. quod quale syrma errorum secum

trahat, expendendum omnibus relinquimus.

### De Secundo, id est, De Distinttionibus Remonstrantium, quibus nostra Argumenta conantur (sed frustra) eludere.

Distinguint inter impetrationem & applicationem, & hac distinctione freti, modo dicunt: Christiam pro ommibus & singuis mortuum esse, & omnibus per mortem Crucis peperise reconciliationem & Remissionem peccatorum.

Collat. Hag. pag. 416. Belg. Bertian, secunda Scett. pag. 143.

Modo negant: Incredulos, qui in incredulitate sua manent, reconciliationis cum Deo, & remissionis peccatorum, unquam participes suisse.

Ibidem pag, sequenti.

Nos hanc distinctionem, ut à Remonstrantibus explicatur, negamus: nam imperatio (ut lurisconsulti, optimi significationis verborum Interpretes fatentur) concessionem rei petitæ includit & præsupponit. Sie impetratum rescriptum illis est, cum Princeps concessir, supplicansque obtinuit. Et vulgari sermone nostro, cum alicui officium aut munus impetratum dicimus, non ius tantum ad munus illud, sed realem illius possessionem & concessionem ei impetratam esse, significamus.

Sed ad fontem mali veniamus, is est Intentio, quam Remonstrantes Christumin

passione sua habuisse, putant.

Dieunt confidenter, Christum applicationem Reconciliationis omnibus & singulis pro quibus mertuus est, absolute nec voluisse nec noluisse, sed hoc intendisse, ut Deus non obstante iustriia sua, peccatorem salvare posset, & peccator, non obstante peccato, salvare.

Repugnare hoc iudicamus verbis Christi. Iohannis 17. 2. Sicut dedisti ei ausoritatem in mnem carnem, ut quotquot dedisti ei, det eis vitam aternam. & vers. 11. Serva eos per nomen tuum quos dedisti mihi, ut sint unum, prout & nos, vers. 12. Quos dedisti mihi custodivi. vers. 15. Serva eos à malo. vers. 17. Santtifica illos in veritate. vers. 24. Folo, ut ubi ego sim, etiam illi mecum sint, ut conspiciant gloriam illam, quam dedisti mihi.

Repugnare itidem verbis Apostoli, ad Hebr. 9. 26. ubi dicitur, Christum ad abolendum peccatum, per immolationem sui ipsius patesactum esse: vers. 28. Oblatum esse, ut multorum peccata tolleret. Et cap. 10. 14. Quod unica oblatione Christus consecraverit in perpetuum eos, qui sanctissicantur. Quæ omnia aliam intentionem, aliumque essectum mortis Christi nobis depingunt, quam à Remonstrantibus, loco citato proponitur.

Ex his etiam Scripturæ locis patet, quod intercessione Christi in tetris, & oblatione, quæ sacta est in mundo, non ianua tantum salutis sit aperta, ut Remonstrantes loquutur in explicatione secundi sui Articuli; (quanquam quomodo sine actuali remissione peccatorum, quam illi morti Christi non adscribunt, hoc sieri potue-

rit ignoramus) fed quod vi illius introducamur in cœlum ipfum.

Item: Non ita diftingui posse actus Sacerdotij Christi, ur pro quibus Christus mortuus est, pro omnibus ijs etiam non resurrexerit: nam Apostolus Paulus, Rom. 4. 25. Christum traditum dicit propter offensas nostras, & excitatum esse propter iustificationem nostram. Non dicit, traditum esse pro omnium offensa, & excitatum esse, pro quorundam tantum iustificatione, ut sentiumt Remonstrantes. Idem Apostolus capite eiusdem Epistolæ 8. versu 34. Coniungit Mortem, Resurrectionem & Sessionem ad dextram, eamque omnibus ijs inservire indicat, pro quibus Filium suum tradidit Pater.

Vnde concludimus, quod nihil per mortem Christi solam, separatam à Resurrectione, impetrati possit. Quo Apostolus respicit cum dicit, 1.ad Corinth. 15.17. Si Christus non resurrexit, adhuc estis in peccatis vestris. Adde quod intercessio Christi in cœlis, nihil aliud est, quam continuata oblatio, ideoque hæc duo ita separati non possint, ut quorum vicem Christus obivit in Cruce, pro illis etiam omnibus non intercedat in cœlis, cum sit Mediator corundem, merito & essicacia simul. Quod si postremum non accedat, inutile est benesicium prius. Quare non parum errarunt Remonstrantes, cum in Collatione Hagiensi pag. 418. editionis Belgicæ & Ber-

tianæ

tianæ pag. 145. Sectionis poster. Christum omnibus & singulis promeritum esse dicunt medicinam ad salutem necessariam, cum tamen statuant, Christum multis

non esse morte sua promeritum applicationem.

Quomodo quasiumus tale meritum, ipsis pereuntibus dici poterit suisse ad salutem sufficiens, ut Remonstrantes sentium? Si Pater omnia dat cum Christo, ut dicitur Rom. 8. 32. dat quoque applicationem: & vice versa, quibus Filij mortem non applicat, ijs nunquam Filium suum dedit. Nam, ut ignis non participatur; nissi cum toto suo calore: ita qui Christi participes sunt in morte, eius quoque participes sunt in resurrectione, ut docet Apostolus Rom. 6. 5.

Vt autem absurditates præcipuas huius sententiæ proponamus & refutemus, dicimus: Primo, Fieri non potuisse, ut pro quibus Christus mortuus est, ijs actu non condonarit omnia peccata, dicente Apostolo ad Colossenses: 21. & 22. quod reconciliati simus in corpore carnis per mortem. Fons igitur applicationis, non quærendus est in sola Resurrectione Christi, sed in Decreto Patris tradentis Filium, &

in Obedientia Filij, qua obedivit patri, usque ad mortem crucis.

Secundo, dicimus abitirdum effe, Christum pro ijs mortuum esse, pro quibus mortem non superarit, cum tamen in Passione sua, mortis mortem se ostenderit. Ebr. 2.14. 1. Cor. 15.54. Vnde rutsum inferimus, in ipsa morte sitmissimam susse applicationem mortis Christi, pro omnibus ijs, quorum vicem ipse moriens sustinuit, cum intentione ipsos salvandi, & illius mortis virtute, sensum huius beneficij, in ipsis quoque suo tempore extiturum, quando nimirum Evangelio, quod ipsis prædicatur, operatione potentiæ Dei credent.

Terrio, Absurde dici puramus, Christum in terris se obtulisse pro ijs, pro qui-

bus non intercedat in cœlis.

Merito itaque divultio illa Sacerdotij Christi, exploditur, utpote qua inter alia, qua ex ea nascuntur incommoda, consolatio piorum magna ex parte minuitur. Nam secundum Apostolum, quilibet pro quo Christus mortuus est, dicere potest; Quis intentabit crimina adversus me? Deus est qui iustificat. Quis est, qui condemnet? Christus is est, qui mortuus est, imo vero, qui etiam excitatus est, qui est ad dextram Dei, qui etiam interpellat pro nobis. Mihi persuasum est, neque mortem, neque vitam, neque Angelos, neque Principatus, neque Potestates, neque instantia, neque futura, neque sublimitatem, neque profunditatem, neque ullam rem aliam creatam, posse nos separare à charitate, qua est in Christo Iesu.

Qua consolatio longe melior est, quam illa qua resultat ex doctrina Remonstrantium, & cuius vi adiguntur, ut in Collatione Hagiensi, editionis Belgica pag. 158 dicunt: Bonum Pastorem sic ponere vitam pro ovibus, ut intendat eas conservare, etiamsi non omnes conserventur. Quod de summo animarum Pastore, cuius voluntari nihil potest resistere, & cum quo nobis dantur omnia, Roman. 8. 32. non sine blasphemia dici posse, iure meritoque omnes pij cre-

dunt.

### IVDICIVM

# Fratrum Northollandorum,

De Secundo Remonstrantium Articulo.

Articulus hic Remonstrantium, sic ad verbum habet:

Proinde Iesus Christus pro omnibus ac singulis mortuus est: atq; id ita quidem; ut omnibus per mortem crucis reconciliationem & peccatorum remissionem impetrarit: ea tamen conditione, ut nemo illa peccatorum remissione fruatur, præter hominem sidelem. Iohan. 3.16. 1. Iohan. 2.2. Duo autem sunt quæ hoc Articulo asseruntur; quæ singula distincte veniunt consideranda.

Primum est, Christum pro omnibus & singulis hominibus mortuum este, ijsq; per mortem crucis, reconciliationem Deo & remissionem peccatorum impetrasse.

Alterum

Alterum, reconciliationem tamen istam, & remissionem peccatorum non omnibus ac singulis applicari, sed tantum sidelibus.

Vtrumque ingeologor, & S. literis contrarium Fratres Northollandi iudicant.

#### De Primo.

Nam primum quod attinet, nunquam Scriptura fic loquitur; Christum mortuum pro omnibus & singulis hon.inibus: pro omnibus mortuum este alicubi dicit; pro singulis nusquam: Nec ex eo, quod pro omnibus mortuum assirmat, concludendum est, pro singulis mortuum este. Aliud enim est, pro omnibus mori, aliud pro singulis. Pro singulis qui moritur, pro omnibus moriatur necesse est: sed non contra. Sanarunt Apostoli omnem morbum, sed non singulos. Scribæ & Pharisæi decimabant omne olus, sed non singula olera; &c. quivis morbi, seu omnia morborum genera; quodvis olus, seu omne genus olerum, non singula generum significantur: hoc sensu Scriptura dicit Christum pro omnibus mortuum, id est, pro quibusvis, sine discrimine ludæorum, gentium, huius vel illius linguæ, populi, nationis, &c. Mortuum igitur dicit Christum pro omnibus, nempe, pro electis omnibus, ex omnium hominum genere, ut liquet ex Apoc, vers. 9. ubi senes canticum novum dicuntur cecinise agno, dicentes, dignus es qui accipias librum, & aperias sigilla eius, quoniam massatus es, & redemisti nos Deo per sanguinem tuum, ex omni tribu, & lingua, & populo, & natione.

Hinc est, quod eadem Scriptura, fine ulla sui contradictione, alibi passim dicar; Christum mortuum esse pro multis, Esa. 53. 12. Matth. 20. 28. Marc. 9. 45. Filius hominis venit, ut daret animam suam redemptionis pretium pro multis. Marth. 26. 28. Hoc est sanguis meus Novi Testamenti, qui pro multis effunditur in remissionem peccatorum. Heb. 9.28. Christus semel ol latus, ut multorum peccata tolleret. Manifeste indicans per omnes non singulos intelligi. Quinam verò illi multi sint, declaratur sequentibus Scripturæ locis, Matth. 1. 21. Ipse enim servabit populum suum ex peccatis ipsius, Iohan. 10. 15. animam meam pono pro oz ilus. Iohan. 17. 2. dedisti ei autoritatem in omnem carnein, ut quotquot ei dedisti, det ipsis vitam æternam. Iohan. 11. 51. & 52. Fore ut lesus moreretur non tantum pro ea gente, sed ut Fisios Dei dispersos cogeret in unum. Act. 20. 28. Ecclesiam Dei, quam proprio illo sanguine acquisivit. Rom. 8.33. 34. quis intentabit crimina adversos electis Dei? Deus est is, qui iustificat; quis est qui condemnet; Christus is est, qui mortuus est. Eph. 5. 23. Christus est qui salutem dat Corpori. vers. 25. Christus dilexit Ecclesiam, & tradidit semetipsum pro ea, Heb. 10.14. vnica oblatione confectavit in perpetuum eos, qui fanttificantur. Tit. 2. 14. qui dedit semetipsum pro nobis, ut redimeret nos, ab omni iniquitate, & purificaret sibi ipsi populum peculiarem. Pro ijs igitur, quos dedit ei Pater, pro ovibus, populo fuo, & quidem peculiari, pro Ecclefia fua, Corpore fuo, Filijs Dei,pro ijs qui sanctificantur, mortuus est Christus. Ii autem sunt electi: pro quibus omnibus, solis, singulis, sive ante mortem, in ipsa morte, post mortem Christi in cruce peractam vixerunt olim, nunc vivunt, & victuri funt adusque finem mundi, mortuus est.

Pro omnibus; ut Iohan. 17.2. sicut dedisti illi potestatem in omnem carnem, ut quotquot dedisti ei, det eis vitam æternam. Iohan. 6.39. Hæc est voluntas eius, qui misit me, Patris, ut quidquid mihi dederit non perdam ex eo, sed suscitem illud novissimo die. Ioh. 17.12. quos dedisti mihi, ego custodivi; & nemo ex ijs perijt.

Pro solis. Ioh. 17.6. Patefeci hominibus nomen tuum, quos dedisti mihi è mundo. vers. 9. Ego pro ijs rogo, non pro mundo rogo.

Pro singulà: Rom. 10. 9. si confessus fueris ore tuo Dominum Iesum, & credideris in corde tuo, quod Deus eum excitavit à mortuis, servaberis. Gal. 2. 20. qui dilexit me, & tradidit semecipsum pro me.

Pro ijs, qui fuerunt, sunt, & erunt. Act. 15. 11. per gtatiam Domini Iesu Christi credimus nos servatum iri; quemadmodum & illos. Hebr. 13. 8. Iesus Christus heri, & hodie idem est; & in secula. Apoc. 13. 8. & adorabunt eum omnes incolæ terræ, quorum non sunt scripta nomina in libro vitæ, agni illius, mactati à iactis mundis sundamentis. Quantumvis igitur mors Christi in sese considerata eius sit dignitatis &

prettij,

pretij, ut sufficiens esse possit λύτρον redimendis omnibus & singulis hominibus, ex ijs tamen testimonijs, quæ adduximus, constare potest. Christum, non pro alijs, quam electis mortuum esse. Est que hoc certissimum: pro quibus Christus non oravit, pro ijs quoque mortuus non est: oblatio enim & intercessio individuo nexu coharent. Non oravit autem pro omnibus & singulis. Non enim oravit pro mundo. Non igitur pro omnibus & singulis mortuus est. Vnde sequitur;

Fallissimum esse, Christum, non pro electis tantum, sed pro omnibus & singulis hominibus, id est, etiam pro reprobis, & ijs

qui pereunt, mortuum esse.

Contra verissimum: Iesum Christum mortuum esse pro omnibus & solis electis, quos ei Parer redimendos dedit.

Aque falsum est, quod Remonstrantes de intentione tradunt, videlicet; intentionem Patris, Filium suum in mortem tradentis, & Filij mortem obeuntis suisse, omnes & singulos homines per eandem ex æquo servare essi res per multorum

culpam aliter evenerit.

Nam si hæc fuisset Patris & Filij intentio, pro omnibus & singulis mori Christum oportuisset, atqui jam plurimis S. Scripturæ testimonijs probatum est, Chriftum esse mortuum, non pro singulis; sed pro multis, pro populo suo, ovibus suis, filijs, Dei, Electis, Ecclesia sua,&c. Ex quo sequitur, hanc quoque suisse Patris, Filium suum tradentis, & Filij mortem obeuntis intentionem; ut eosdem, non alios servaret; & hanc solam fuisse Patris simul & filij intentionem exptesse testatur Scriptura, Ioan. 11.51.52. Prophetavit Caiphas, non ex sese, sed ex afflatu Spiritus S. loquens, fore, ut lefus more retur, non tantum pro ea gente, fed ut filies Dei differles cogeret in unum Gal. 1. 4. Dedit semetipsum pro peccatis nostris ut eximeret nos ex præsenti sæculo malo, secundum voluntatem Dei & Patris nostri. Eph. 5. 26. Exposuit seipsum pro Ecclesia, ut eam sur Etissearet, ut sisteret eam sibi gloriosam. Ioan. 3.16. Dedit Filium suum unigenitum, ut omnis qui credit &c. Ioan. 17. 19. & pro ijs ego sanctifico meipsum, ut sint & ipsi sanctificati per veritatem. Tit. 2.14. Qui dedit semetipsum pro nobis, ut redimeret nos &c. 1. Petr. 1.20.21. preordinati quidem ante iacta mundi fundamenta, patefacti vero ultimis temporibus, propter vos, qui per eum creditis Deo.

Deinde, si intentio Dei Patris Filium in mortem tradentis, & Filij mortem obeuntis fuerit, omnes & singulos per mortem Crucis servare, necesse est ut omnes serventur: quia consilium Dei non potestirritum sieri, prout patet ex Esa. 46.10. & susuau probatum est ad Articulum primum. Atqui non omnes servantur. Ergo &c.

Quinimo contradicunt hic sibimet Remonstrantes, quoties asserunt, Deum destinasse Christum in Mediatorem, ante cettam voluntatem & intentionem quemquam salvandi, & cum nihil adhuc statuisset de conditione, sub qua homines servare vellet, adeo at impetrationi iam prastita, ac peratta, sua dignitas, necessista, at que utilitas abunde constate potue, it, etiatis impetrata redemptio nulli individuo unqua applicata suisset: hoc est, etiami nullus unquam actu, sive reipsa servaretur. simul enim hæe duo stare non possum: intentionem Dei Patris Fishum suum in mortem tradétis suisse, omnibus & singulis salutem conferre propter mortis Filij sui pretium; &, Deum destinasse Christum in Mediatorem, ante certam voluntatem & intentionem quenquam salvandi.

Vtrumque igitur falsum est,& se mu-

tuo destruens.

Hanc fuisse intentionem Dei Patris, Filium suum in mortem tradentis, & Filij mortem obeuntis; ut omnes & singulos homines servaret. Et,

Deum destinasse Christum in Mediatorem ante certam voluntatem, ac intentionem quemquam salvandi. Contra vero verissimum esse ex sacris literis ostensum est, intentionem Dei Patris & Filij suisse solos electos servare.

Deum destinasse Christum in Mediatorem, cum certa voluntate ac intentione servandi electos suos; quem finem quoq; est assecutus & Pater & Filius.

Neque enim itritum fieri potuit Dei confilium (Efa. 46.10.) aut falli ipfa fapientia. Neque fapientiæ Dei fummæ

consentaneum, permittere, ut in re præsertim tanta, qualis est traditio Filij sui in mortem, & redemptionis opus, aliquid stat temere, & absque certa intentione ac consilio.

Neque

Neque hic iuvat Remonstrantes, quod asserunt per Christi mortem quandam possibilitatem & velleitatem impetratam Deo Patti, qua potuit velle cum heminibus novum aliquod sedus inire, sub quacumque ipsi visum est conditione. Nam tantum abest, ut hoc suo invento doctrina sua absurditatem pallient aut tegant; ut contra eo magis eius salssitatem & seditatem prodant, & palam faciant. Etenim, vt Scriptura passim testatur, longe alia & præstantiora beneficia Christus morte sua acquisivir, nimirum veram & realem cum Deo reconciliationem, remissionem peccatorum, adoptionem in filios Dei, jus hæreditatis virææternæ, adeoque omnes illas benediciones spirituales, quarum author & sons nobis à Patre constitutus est, vt Apostolus docet. Ephess. & passim extota Scriptura constat, ac in secunda parte latius demonstrabitur.

Quinimo hoc suo falsissimo commento sibimet non constant, recedentes ab hoc ipso Articulo, quo asserunt Christum ipsam reconciliationem & remissionem peccatorum, per mottem crucis acquisiviste; non autem jus aliquod possibilitatis, aut velleitatis, quo possit Deus velle cum hominibus sædus inire, idque sub quacumq; conditione vel sidei, vel operum.

Qua omnia vt figmenta cerebri humani, cum à Dei Verbo longissime recedant, imo directe cum co pugnent, fratres Noort-Hollandi ut salsissima rejiciunt & dete-

ftantur.

#### De Secundo.

In secundo membro asserunt Remonstrantes, omnibus quidem & singulis hominibus reconciliationem cum Deo, & remissionem peccatorum impetratam : verum non omnibus ac singulis, sed tantum sidelibus applicari.

De quo sic judicant fratres Noort-Hollandi.

Verum esse & sacris literis consentaneum:

Non nisi fideles, idest, solos fideles, reconciliationis cum Deo per morté Christi impetratæ, & remissionis peccatorum fieri participes; & impetrationis propriú fructum esse applicationem. Contra vero falsum esse & S. Literis dissentaneum:

Non omnes sieri reconciliationis cum Deo, per mortem Christi impetratæ, & remissionis peccatorum participes, quibus Christus cam impetravit: & applicationem non suisse impetrationis proprissi sinem, aut sine à Deo proprie intentum.

Docet enim Scriptura aperte, impetrationem & applicationem æque late patere, pari passu incedere, & omnibus ac singulis applicari reconciliationem, quibus Christus cam impetravit, id est, solis sidelibus: & hunc sinem à Deo proprie suisse intentum. Esa. 53.10. Quam posuerit pro deliéto animam suam, videbit semen, prolongabit dies, & voluntas Domini per manumeius prosperabitur. vers. 11. Propter laborem anima sua saturabitur, & in scientia sui justiscabit servus meus iustus multos, quia iniquitates ipsirum ipse baiulabit, & c. Matth. 18.11. Venit silius hominis ve servet, quod perierat. Ioann. 6. vers. 33. Panis ille Dei, is est qui de cælo descendit, & dat vitam mundo; Et panis quem ego dabo, caro mea est, quam dabo pro mundi vita. Rom. 3.24. Per redemptionem sattam in sesu Christo. 25. Quem proposuit Deus, ve esset placamentum per sidem in sanguine ipsius, Rom. 8.34.

Quisest qui condemnet? Christus is est, qui mortuus est. 1. Corinth. 1.30. Christus factus est nobis à Deo sapientia, justitia, sanctificatio & redemptio. 2. Cor. 5. vers. 15. Siumus proomnibus mortuus fuit, nempe omnes suerunt mortui, & ille proomnibus mortuus est, vi qui vivunt possibus non sibi vivant, sedei, qui proipsis mortuus est ere-surexit. vers. 18. Hac omnia sunt ex Deo; qui reconciliavit nos sibi per Iesum Christum. vers. 19. Nempe quia Deus erat in Christomundum reconcilians sibi, non imputando eis peccata ipsorum. vers. 21. Fecit enim vi qui non novit peccatum, pro nobis peccatum esset, vi nos efficeremurius sitia Dei in co. Galat. 3. 13. Christus nos redemit ab execratione legis, dum pro nobis factus est execratio. vers. 14. It in gentibus benediciio Abraha exstet in Christo Iesu. Gal. 4. vers. 4. Factus ex mulicre factus legi obnoxius. vers. 5. Vi eos, qui legi erant obnoxii, redimeret, vi adoptionem acciperemus. Eph. 1.7. In quo habemus redemptionem Kkk

per sanguinem ipsius. vers. 9. &c. Ephes. 2. 13. At nuncin Christo Iesu vos, qui olimeratis procul, propingui facti estis, per sanguinem Christi. vers. 14. Ipseenim est pax nostra. &c. Cololl. 1.13. Liberavit nos à potestate tenebrarum, ac transtulit in regnum fily sibi dilecti. verl. 14. In quo habemus redemptionem, &c. verl. 19. Quoniam in eo placuit Patri, vtomnis plenitudo inhabitaret. verí. 20. Et pace per sanguinem Crucis cius facta, per cum reconciliare omnia fibi, tum quein terra, tum quein celis. verf. 21. Itaque vos quondam abalianatos of hostes, mente operibus malis intenta, nunc reconciliavit, &c. He braor. 2. verlito. Decebat enim, vt ipfe, propter quembac omnia, & per quem bac omnia, multos filios in glorium adducendo, principem salutis ipsorum per afflictiones consecraret. verl. 14. Vt per mortem aboleret eum, qui mortis imperium habet, hoc est, Diabolum. vers, 15. Et liberos redderet, quoi quot metu mortis per omnem vitam obnoxij erant servituti. Hebr: 5. verl.12. Per proprium sanguinem ingressus est semel in sacrarium, aternam redemptionem nactus. vers. 14. Quanto magis sanguis Christi, qui per spiritum aternum se opsum obtulit inculpatum Deo, purgabit conferentiam vestram a mortuis operibus, vi serviatis Deo vivo. vers. 15. Itaque ob id novi faderis Alediator est, vt morte intercedente, ad redemptionem earum pravaricationum que fuerant sub priori testamento, vocari, promissionem accipiant eterna hareditatis. Hebr. 10. vers. 10. Qua voluntate sanctificati sumus per oblationem corporis Iefu Christi semel factam. vers. 14. Vnica enim oblatione consecravir in perpetuum eos qui sanctificantur.

Imo pertinet huc totum argumentum, & integer scopus eorum, qua ab Apostolo

duobus illis Cap. Epistolæ ad Hebr. tractantur.

1. Petr. 1. verl. 18. Redempti ex vana vestra conversatione. vers. 19. Pretioso san-

quine agni immaculati & incontaminati Christi.

Que Scripture loca, cum non de impetratione falutis tantum, fed de falute ipfa; vel actu falvandi agant, fequitur, non impetrationem nudam, fed applicationem falutis & falutem ipfam, feopum & finem fuufle, quem Deus propolitum habuit, tam in millione, quam in traditione Christi: aperteque designatur, ipfam remissionem peccatorum, liberationem ab execratione legis, & potestate tenebrarum, justificationem, fanctificationem, translationem in regnum Filij Dei, adductionem in glorium, denique vitam æternam, esse proprium sinem impetrationis, & fructum ab eadem individuo & indosfolubili nexu dependentem. Ita ut quibuscumque hæc morte sua Christus Mediator impetravit, essem omnibus & solis ea Patet applicet. Nec potest ulla rationis specie, vel probilitatis colore, applicatio hæc ab impetratione separari: ex jure enim impetrationis, res aliqua sit cius propria, cui impetrata est; cum largitio, vel concessio rei impetratæ, impetrationem non comitetur solum; sed eam quoque constituat & perficiat. Alias certe impetratio dici aut esseno posset.

Vinde & hocfequitur, merum esse humani ingenij & otiosi cerebri sigmentum, quod Remonstrantes de voluntate impetrandi absoluta & applicandi conditionata solent nugari. Etenim statuta absoluta voluntate impetrandi, necesse est voluntatem applicandi absolutam quoque esse. Nec iuvat eos, ut hoc suum commentum de separatione applicationis ab impetratione magis consirment pallient que, mortem & oblationem Christi, à resurrectione ipsius & intercessione divellere: quod

tem & oblationem Christi, à resurrection solent, dicentes Christum sese obtulisse & mortuu esse pro omnibus in universum hominibus, resurrexisse autem, & intercedere, pro solis sidelibus. Nam id quoque falsum judicant Fratres Noort-Hol-

landi.

Quicontrastatuunt: Christi mortem & oblationem, a resurrectione & intercessione, nullo unquam modo & tempore separari posse; tamque mortis, quam resurrectionis & intercessionis Christi benesicia eque late patere, atque ad solos Electos & sideles pertinere.

Quod liquet ex iis Sacra Scriptura testimoniis, qua mortem & resurtectionem Christi conjungunt: vt Ioan. 17. vers. 9. Ego pro ijs rogo: non pro mundo rogo, sed pro ijs quos dedisti mihi. vers. 19. Et pro ijs ego sanctisico meipsam. ext sint & ipsi sanctisicati per veritatem. Rom. 4. 24. Excitavit Iesum Dominum nestrum à mortuis. vers. 25. Traditum in mortem propter offensas nostrus, & excitatum propter justificationem nostri. Rom. 8. 34. Quis estqui condemnet? Christus is est qui mortuus est, imo vero qui etiam excitatus est, qui etiam est ad dextram Dei, qui etiam postulat pro nosts. Rom. 14. vers. 9.

hoc enim Christus & mortuus est, & resurrexit, & revixit, vt & mortuis & viventihus dominetur. Heb. 9.12. Per proprium sanguinem semel est ingressius sacrarium, aternam redemptionem nactus. Vers. 24. Non enim in manufactum sacrarium ingressius est Christus, sed in 19sum culum, vt appareat nuccin conspectu Dei pronobis. Vers. 26. Sed nanc semel in consummatione saculorum, ad abolendum per catum pates actus est, per immolationem sui 19sus.

Sed & his fibi contrarij funt Remonstrantes. Quod enim his statuunt remissionem peccatorum non omnibus applicari quibus ea impetrata est, non videtur posse consistere cum eo, quod alibi docent, nimirum, Deum universum genus humanum in reconciliationis gratiam assumpsisse, & cum Adamo eusque posteris sædus gratiæ inivisse, in quo peccatorum omnium remissionem pollicetur, quotquot in illo sædere perstabunt; ita ut neminem sine intervenientibus peccatis actualibus à spe saluris seclusium in lapsu relinquere decreverits proinde nemo à Dooreie sus sir, & adinfernum destinatus, nisi ob proprium suum peccatum, quod omittere potuit. Etenim novum sædus gratiæ aDeo cum hominibus peccatoribus iniri, & peccatum originale eousque, ut neminem condemnet, remitti non potuit, absque reali applicatione satisfactionis & meriti Christi, nisi aliam statuant causam & sontem præter meritum Christi, unde gratia novi sæderis & peccati originalis remissio procedant ac profluant. Quod ab surdissimum & sacræ Scripturæ contrarium esse plurimis supra allegatis testimoniis constare potest.

Ex quibus omnibus liquere arbitrantur Fratres Noort-Hollandi, hunc secundum Articulum Remonstrantium, sive is simpliciter consideretur prout iacet, seu prout Remonstrantes in Collatione Hagiensi, Exhibitis the sibus, aliisque publice editis scriptis eum exponunt, continere multa Heterodoxa, aperte falsa, inter se & cum sacris literis ex diametro pugnantia dogmata, Dei gloriæ adversa, pietati, salutique hominum noxia. Quæ in Ecclessis reformatis, & iis præsertim, qui Ecclessis falutique quo munere sunguntur, tolerari nullo modo debent. Ut Deo sua gloria, Dei Verbo

fua veritas, fidei & pietati fua integritas intemerata fervetur & maneat.

### Loco Corollarij adijciunt Fratres Noort-Hollandi.

Hunc Articulum, non suo loco positum, si ordinem Decretorum consideres quem Arminius excogitavit, & quem ipsi Remonstrantes sequuntur. Collocandus enim erat primo loco, utpote qui primum ipsorum Decretum continet: Contra vero primus Arriculus, vel secundo, vel postremo. Sed, an non id astute & certo consilio factum sit, dubitari merito potest, ne videlicet videantur ordinem salutis in Scriptura traditum, & in Ecclesiis Reformatis hactenus recte utiliterque observatum, invertisse.

# Fratrum Zelandorum,

De Secundo Articulo Remonstrantium:

Qui agit de Redemptione generis humani per mortem Christi sacta

Sententia Orthodoxa.

T

ETsi fateamur Autroor mortis Christissufficiens esse in sese, ad expiandum peccata.

Lomnium & singulorum hominum: absoluta tamen voluntas & intentio Patris,

Kkk 2

Filium

Filium unigenitum in mortem rradentis, & Filij eam subeuntis suit, persolvere redemptionis pretium pro omnibus & solis Electis.

#### II.

Proinde reconciliatio & falus, omnibus & folis electis, per mortem Christi est im-

petrata, iisque solis certo & infallibiliter applicatur.

Priorem Articulum sic demonstramus ex Dei Verbo. Ioan. 10. vers. 14. 15. Ego sim pastor ille bonus, & animam meam pono pro ovibus. & vers. 18. Hoc mandatum accepi à Patre meo. Hinc evincitur, Christum ex mandato Patris animam suam posuisse pro ovibus & non pro aliis. Ioann. 11. vers. 51. 52. Caiaphas prophetavit fore vt Iesus pro gente morerctur. Nec tantum pro ca gente, sed vt ctiam silios Dei dispersos cogeret in unum.

Unde patet, Christum sua morte hoc intendisse, ut cogeret in unum filios Dei di-

spersos, qui sunt soli Electi.

Rom.5. vers. 5. Charitas Dei diffusa est in cordibus nostris, per Spiritum Sanctum, qui datus est nobis, & vers. 8. Commendat autem suam charitatem erganos Deus, quod cum adhuc essemus peccatores, Christus pro nobus mortuus est. Inde sequitur, Christum pro iis esse mortuum, quos Pater summo & salvisico amore complexus est, qui sunt soli Electi. Confer Ioan. 15. vers. 13. Maiorem hac charitatem nemo habet, ut quis animam suam ponat pro amicis suis.

Ephes. 5. vers. 25. Christus dilexit Ecclesiam, & semetipsum exposuit proea.

Hinc evidenter líquet, Christum tantum esse mortuum pro sua Ecclesia, ut dilecta sua sponsa; quam sibi desponsavit in sæculum in justitia, judicio, benignitate, ac misericordia, Hozeæ 2. vers. 19. Conser Actor. 20. vers. 28. Deus acquisivit Ecclesiam proprio suo sanguine.

Apocal. 5. vers. 9. Quoniam mattatus es, & redemisti nos Deo per sanguinem tuum, ex omni tribu, & populo, & nation ... Hinc evidens est, non omnes & singulos per mortem Christi esse redemptos, sed tantum aliquos, ex omnibus nationibus qui sunt soli

Electi.

### Sequentur Rationes èS. Scriptura petita.

I.

Si redemptio per Christum sacta suit ex Electione, pertinet ergo ad solos Electos: sed verum prius, ex Ephes. 1.7. In quo habemus Redemptionem per sanguinem ipsius.

Vbi Apostolus aperte redemptionem derivat ab electione Dei, Confer vers. 4.5.6. & 9. Ergo & posterius.

#### II.

Si Christus persolvit Redemptionis pretium pro omnibus & singulis, tum omnes & singuli debent salvari & nemo perire. Atqui non omnes & singuli servantur, quin imo multi pereunt. Ergo, & c. Maior est verissima, ex justicia Dei, qui alias damnatos iniuste puniret, pro quibus Christus, ex sententia Remonstrantium, persolvit Redemptionis pretium.

#### III.

Si omnibus & fingulis hominibus reconciliatio cum Deo, & remissio peccatorum impetrata est, sermo reconciliationis quoque omnibus & singulis est annunciandus. Sed falsum consequens. Ergo & antecedens. Maior probatur, ex 2. Corinth.5. vers.19. 20. Ubi reconciliatio mundi, & annunciatio sermonis reconciliationis ab Apostolo conjunguntur. Minor probatur ex Actor. 16. vers. 7. Ubi Spiritus sanctus non sinit Apostolum ire in Bithyniam ad annunciandum Euangelium. Confer Psal. 147. vers. ultimo. & Actor. 14. vers. 16.

Posteriorem

Posteriorem Articulum ita probamus:

Isaix. 53. vers. 10. Beneplacitum Iehova per eum prosperabitur. & vers. 11. Propter quod laboravit anima ipsius, videbit, & satiabitur, & cognitione sui iusstissicabit servus meus iussus multos, quorum iniquitates 19se baiulavit. Ex hoc loco colligitur Patrem hoc assecutum esse, quod intendit; & filium etiam id, pro quo anima ipsius laboravit, nempesalutem electorum, quam ille esurivit & sitivit. Sequitur etiam maniseste, ex postremis verbis, illos, quorum iniquitates Christus baiulauit, etiam revera iustissicari.

Ioan.6. verf.33. Christus est panis ille Dei, qui de calo descendit, & dat vitam mundo. Hinc apparet, Christum non tantum sua morte vitam impetrare, sed etiam reipsa da-

re quibus impetrat.

Rom. 8.32. Is qui proprio filio non pepercit, sed pro nobis omnibus tradidit eum, qui non etiam cum eo omnia nobis gratissicabitur? Hinc liquet applicationem meriti mortis Christicum omnibus eius beneficiis, ab impetratione salutis, nullo modo posse divellissed individuo nexu cohærere, & ad solos electos pertinere.

2. Corint.5. verf.19. Deus erat in Christo mundum sibi reconcilians, non imputando ipsis peccata ipsorum. Hinc sequitur irrefragabiliter, omnes cos, quos Pater sibi reconcilia-

vit per mortem filij sui, accipere etiam reipsa remissionem peccatorum.

În Epistola ad Hebræos passim docet Apostolus, iis quibus Christus sanguine suo salutem impetravit, etiam meritum suum reipsa applicare, & eosdem per Spiritum suum sanctificare. Exempli gratia:

Heb.2.14.15.Vt per mortem aboleret eum, qui mortis imperium habet (hoc est Diabolum) & liberos redderet, quotquot metu mortis, per omnem vitam, obnox y erant servituti.

Item Heb. 9.14. Quanto magis sanguis Christi purgabit conscientiam vestram a mortuis operibus, adserviendum Deo vivo. & vert. 15. Christus ob id est Mediator novi sæderis, vt vocati accipiant promissionem aterna hareditatis. & vert. 26. Christus est patesactus per immolationem sui ipsius ad abolendum peccatum.

Et Heb.10. verf.14. Vnica oblatione confecravit in perpetuum eos, qui fanctificantur.

### Sequentur aliquot argumenta idem probantia.

T.

Redemptio continet remissionem peccatorum.

Ephef. 1. verf. 7. In quo habenus redemptionem, per fanguinem ipfius, remissionem, inquam, peccatorum. Confer Coloss. 1. vers. 14. Ergo quotquot sunt per mortem Christi redempti, simul habent remissionem peccatorum.

#### II.

Christus est Salvator sui corporis, id est, Ecclesiæ Eph.5, vers.23. Ergo Ecclesiæ suæ salutem, non tantum impetravit, sed etiam actu confert.

#### III.

Christus est Mediator novi Fæderis, cuius sit mentio, Ierem. 31. vers. 31. Quod etiam morte sua ratum secit. Atqui illo Fædere promittuntur sæderatis, remissio peccatorum, & sanctificatio Spiritus, quærevera nihil aliud sunt, quam applicatio salutis impetratæ. ....

#### IV.

Pro quibus Christus mortuus est, illi sentiunt revera vim mortis Christi admor-

tificandum peccatium, & fiunt Reges & Sacerdotes Deo Patri.

Roman.6.vers.5.6. Vetus homo, qui in nobisest, cum eo est crucisixus, ut cnervetur corpus peccati, ne posthac serviamus peccato, & 2. Corint.5.15. Si unus proomnibus sut mortuus, nempe onnes cum eo suerunt mertui. It qui vivunt, posthac non sibi vivant,

sed ei qui pro ipsis mortuus est, & resurrexit. Apoc. 5. vers. 10. Quoniam maëtatus es & redemisti nos Deo per sanguinem tuum, & secisti nos Deo nostro Reges & Sacerdotes.

#### V.

Pro quibus Christus mortuus est salutem impetrando, pro iis etiam resurrexit, partam salutem applicando. Probat. Rom. 6. vers. 5. 6. Si cum eo plantati coaluimus conformatione mortis cius, nimirum etiam resurrectionis conformatione coalescemus. & vers. 8. Quod si mortui sumus cum Christo, credimus fore ut etiam vivamus cum eo. & Rom. 8. vers. 34. Quis est qui condemnet? Christus est qui mortuus est, imo vero qui etiam excutatus est. & Corinth. 5. vers. 15. Vt qui vivunt posthac, non sibi vivant sed ei qui pro ipsismortuus est & resurrexit.

#### VI.

Quorum Christus est advocatus apud Patrem, illorum duntaxat est idaquos seu propitiatio. Ratio est, quia unius eiusdemque Pontificis est, propopulo orare, & facrificare. Sed Christus tantum est advocatus pro iis quos Pater ipsi dedit, & non pro mundo: Ergo. Minor probatur ex Ioan. 17. vers. 9. Ego rogo pro iis quos dedistimihi, non pro mundo rogo, Roman. 8. vers. 34. Quis est qui condemnet? Christus is est qui mortuus est, imo etiam qui excitatus, qui est ad dextram Dei, qui etiam postulat pro nobis. Item, 1. Iohan. 2. vers. 1. 2. Advocatum habemus Iesum Christum, & ipse est propitiatio pro peccatis nostris.

### Sententia Eteppolize Rejectio.

I.

Iudicamus etrare Remonstrantes, qui dicunt, Christum pro omnibus & singulis hominibus, ex Decreto, voluntare, & gratia Dei Patris, persolvisse retium. In Thesibus exhibitis de Articulo secundo, Thesi prima.

#### H.

Cum dicunt Christum sanguine suo Patri impetrasse tantum jus potestatemque æternæ redemptionis, iisque, quibus ipsi visum esset conditionibus, salutem conserendi. Respons. ad VValach. pag. 47. Grevinch. contra Ameli. pag. 9. lin. 9. Aut ut Episcopius assert, Hactenus homines per mortem Christi Deo reconciliatios, ut non obstante amplius justitia, salutis spem ijs sacere, ostiumque vita aperire, sive novum sædus sancire voluerit, in quo sædere vita spem sacere decreverit, sub hac conditione, si iustitiam amarent, odio haberent peccatum. These excus pag. 19. these 7.8.

#### III.

Cum asserunt, Deum omnibus & singulis hominibus salutem indiscriminatim conferre voluisse, puta tam Pharaoni, quam Abrahamo, tam Iudæ, quam Petro; etsi res per mulrorum culpam aliter eveniat: & proinde Christum esse facerdotem omnium hominum, etiam Pharaonis, quoad actum oblationis. Responsad VValach. p. 49. Grevinch.cont. Ames. p. 48.

#### IV.

Cum dicunt, Christum adæquate pro omnibus peccatoribus esse mortuum: resuste autem & intercedere, cum salvandi intentione, adæquate tantum pro sidelibus, ad Walach, pag. 50. 51.

Rejicimus

V.

Rejicimus etiam fententiam Adriani Borrei, qui dicit, Deum, universum genus humanum in reconcilationis gratiam assumfisse, & cum Adamo, omnibusque eius posteris, sædus gratiæ inissie, in quo remissionein peccatorum pollicetur, quotquot in illo sædere perstabunt, & non prævaricabuntur. Cui sententiæ etiam non obscure subscribit Arminius, in Respons. ad quæst. 31. pag. 117. & Ioan. Arnold. qui statuit Adamum totius generis humani personam, non minus in secundo sædere, quod est gratiæ, quam in primo, nempe legis & operum, gessisse, utpote qui utrobique stirps generis humani suerit, contra Tilen. pag. 232. Nec ab hoc errore alieni sunt reliqui Remonstrantes, qui communiter sentiunt, Christum expiasse peccatum originis pro toto genere humano. Et Thesi. 6. exhibita de primo Articulo, expresse dicunt, neminem à vita æterna, vel à medijs ad eam sufficientibus rejectum esse absoluto aliquo antecedaneo Decreto, sed meritum Christi, Vocationes, omniaque dona Spiritus, prodesse ad salutem omnibus posse, & revera prodesse, nisi ca is si in exitium sibi eorundem abusu vertant.

#### VI.

Iudicamus etiam errare Remonstrantes cum statuunt, Deum Patrem destinasse Christum in Mediatorem, ante voluntatem ac intentionem certam, de aliquo hornine nominatim salvando, ut patet ex ordine decretorum quem communiter statuunt, & Thesibus Episcopij de Redemptione, Thesi. 12. pag. 20. Adeo ut etiam ausint dicere, Impetrationi iam præstitæ ac peractæ, dignitatem, necessitatem, atque utilitatem suam abunde constate potuisse, etiamsi impetrata Redemptio nulli individuo unquam suisset applicata, potueritque omnibus impetrata esse, & tamen nulli applicari. Grevinch. contra Ames. pag. 8. 9. lin. 11. & pag. 14. lin. 7.

#### VII.

Denique cum statuunt, Deum Patrem Chrissum in Mediatorem destinasse, cum nihil adhuc statuisset de conditione sub qua homines vellet servare. Adeo ut opere oblationis jam præstito ac peracto, integrum ipsi suerit, quamcumque vellet conditionem, tam operum quam sidei, ad salutem consequendam præscribere. Armin. contra Perkins. pag. 76. lin. 18. Grevinch. pag. 9. lin. 7. & 15. lin. 7. & pag. 415. lin. 11. & hæc directe contra Apost. Galat. 2. vers. 21. Si justitia per legem, Christus frustra mortuus est.

### Augustin. contra Iulianum lib. 3. cap. 3.

Redimuntur, sed non liberantur: lavantur, sed non abluuntur. Ha sunt sententiarum

portenta vestrarum, hac paradoxa Pelagianorum hareticorum, &c.

Cæterum, togo te, quomodo potest intelligi ista redemtio nisi à malo redimente illo qui redimit Israel ab omnibus iniquitatibus suis? Ubi enim redemptio sonat, intelligitur & pretium. & quid est hoc nisi pretiosus sanguis agni immaculati Issu Christi? De hoc autempretio quare sit susum, quid interrogamus alium? Respondeat ipse Redemptor, dicat ipse mercator: hic est inquit sanguis meus qui pro multis est unditur in remissionem peccatorum. Pergite adhuc pergite, & sicut dicitis in sacramento Salvatoris baptizantur, sed non salvantur; redimuntur, sed non liberantur; sic etiam dicite, sunditur pro ijs sanguis in remissionem peccatorum, sed nullius peccati remissione mundantur. Mira sunt quæ dicitis, nova sunt quæ dicitis, salsa sunt quæ dicitis.

## Iudicium Ultrajectensium,

De Articulo Secundo Remonstrantium:

Theses Heterodoxæ, ex Articulo Remonstrantium 2. eiusdemque in varijs abipsis exhibitis scriptis, editisque in vulgus libris, explicatione excerptæ, quibus Orthodoxæ cum S. Scriptura consentientes Antitheses, ex adverso opponuntur.

Theses Heterodoxæ.

Antitheses Orthodoxa.

I.

D Ei Patris, in tradendo in mortem filio, voluntas & intentio fuit, a omnibus & fingulis hominibus, b tam perituris quam falvandis, c falutem aut vitam æternam conferre d.

a Collat. Belg. pag. 118. in medio. Thefibus exh. defecundo Art. Thef. 1.

b Advets. Walachr.pag.51. lin. ultima.  $\epsilon$  Ibidem lin. 2.

dIbidem lin. ultima.

II.

Hæc Dei voluntas conditionata, non autem absoluta suit. a

a Contra Wal. pag. 52. lin. 2.

Ultraject. Remonst. in Notis suis ad Theses desecundo Artic. d sub finem ad § 2.

III.

Christi in subeunda morte intentio suit, a homines omnes aut singula individua b servare, tam cos qui pereunt quam qui servantur c seu, Christus pro Caino & Abele, pro Iuda & Petro, indiscriminatim in communi lapsus & peccati sorte consideratis, mortem sustinuit. d

DEI Patris, in tradendo in mortem filio, voluntas & intentio non fuir, omnibus & fingulis hominibus, tam perituris quam falvandis, falutem aut vitam æternam conferre.

II.

Si Dei voluntas & intentio, in tradendo filio in mortem, hæc non fuit, utique ea nec absoluta, nec conditionata fuit. Cuius enim rei negat esse, eius & modum tolli necesse est.

III.

Christi in subeunda morte intentio non suit, omnes homines, aut singula hominum individua servare, tam eos qui percunt quam qui servantur. Christus pro Caino & Abele, pro Iuda & Petro, indiscriminatim mortem non sustinuit.

a Collat. Belg pag. 158. lin. 17. in Bertij Versione. pag. 176. lin. 23. 24. b Contra Walach. pag. 51. lin. 2. 3.

c Ibidem.

d Ibidem lin. 11. & seqq.

Christus

IV.

Christus pro omnibus & singulis hominibus mortuus est: a reconciliationem cum Deo & remissionem peccatorum singulis promeruit, b impetravit, e & iustitiæ Dei pro peccatis singulorum satisfecit; d etsi non omnibus & singulis, quibus impetrata sunt, applicentur. e

a Artic. 11.

b Ibidem, & exhibit. Thesib. Thesi.3.

Ultraject. Rem. in notis de Articulo 2. fol. 2. b. lin. 3. 4.

c Contra Walachr. pag. 51. lin. 2.

d Ultraject. Remon. ibidem fol. 2. a lin. 11. à fine.

e Artic. 11. Ultraject. Rem. ibidem fol. 2. b lin. 8. 9.

V.

Proinde Deus Pater, qui merito mortis Christiuniverso generi humano est reconciliatus, a novum gratiæ Fædus cum omnibus & singulis peccatoribus damnationiq; obnoxijs hominibus inire potuit, voluitque. b cum pretium redemptionis, quod Christus Deo Patri obtulit, in se toti humano generi redimendo sit sufficiens. c

a Thesibus exhi. Thesis 2.

b Ibidem.

c Ibidem Thesi. 1. & scripto ingenti heri exhibito.

VI.

Quia Deus universum genus humanum in reconciliationis gratiam assumpfit, & cum Adamo, omnibusque, ac singulis eius posteris gratia Fædus inijt, nemo, nec infans nec adultus, propter originale peccatu damnationi est obnoxius. a

a Arm. & Borrh. ad Articul. 31. pag. 117. 118. Ultraj. Remonst. in notis sup. Thesib. de Prædestinatione ad Thesin 4. sub sinem.

IV.

Christus pro omnibus & singulis hominibus non est mortuus, reconciliationem cum Deo & remissionem peccarorum singulis non promeruit necimpetravit, justiciæ Dei pro singulorum peccatis non satisfecit, sed quibus reconciliationem cum Deo & remissionem peccatorum promeruit, satisfactione sua plenissime, ijs criam omnibus & singulis applicat.

v.

Proinde Deus Pater, qui merito mortis Christi universo generi humano non est reconciliatus, novum gratiæ Fædus cum singulis peccatoribus damnationique obnoxijs hominibus inire non voluit. Etsi enim pretium redemptionis, quod Christus Deo Patri obtulit, in se propuer dignitatem personæ (est enim verus & æternus Deus, verus persectissimeque iustus homo) toti humano generi redimendo sit sufficientissimum, essicacia tamen & fructus illius pretij ad solos redundat electos.

VI.

Deus universum genus humanum in reconciliationis gratiam non assumpsit, nec cumomnibus & singulis Adami posteris gratiæ Fædus inijt. Propter peccatum autem originale omnes & singuli infantes damnationi sunt obnoxij.

# Vltrajectinorum fratrum de antescriptis

Thesibus Antithesibusque Iudicium.

As de Christi morte, deq: Patris & Christi in ea intentione, &c.Remonstran tium Theses, Sacræ Scripturæ contrarias, gloriæ Christi & gratiæ Dei salutiseræ inimicas, inimicas, denique ad veramfolidamque vere fidelium confolationem ineptas,& minime accommodatas effe iudicamus, ac proinde in reformatis Dei Ecclefijs minime

tolerandas.

"Antitheses autem eis oppositas, Sacræ Scripturæ consentancas, ad gloriam Christiæ gratiam Dei saluriseram prædicandam atque extollendam necessarias, & vere sideles sirmiter consolandos, utilissimas accommodatissimas que statuimus: ac proinde doctrinam eis comprehensam in Ecclesiss Dei reformatis, publice porro privatimque tradendam.

### Rationes Iudicij nostri ex compluribus has adferimus.

I.

Ut à postremo exordiamur, Theses has consolandis vere fidelibus ineptas esse, hoc argumento practico probamus: Esto aliquis vere fidelis animo ob peccatum anxio, vehementerque perculso, ad eum erigendum, & adversus desperationis telum municodum, hoc modo ex Remonstrantium doctrina erit argumentandum:

Qui pro omnibus & singulis hominibus est mortuus, etiam pro te. N. est

Arqui Christus pro omnibus & singulis hominibus est mortuus. Ergo.

Hoccine firmum erit adversus desperationem munimentum?

Fac Christum pro omnibus & singulis mortuum, quid me id scire juvabit, nist sciam salutem, quæ mihi impetrata est, etiam applicari. Est ergo doctrina de impetrationis universalitate, ad vere sideles consolandos, inepta; imo vero hoc argumento, Judas se consolati potuisse, qui ramen damnatus est. Contra vero Antitheses hæ sirmissimam vere sidelibus suppeditant consolationem. Hunc enim in modum argumentabitur vere sidelis:

Illi omnes & singuli pro quibus Christus mortuus est, habent remissionem pecca-

torum, & cum Deo sunt reconciliati; hæc enim est vox totius Euangelij.

Atqui Christus est pro me mortuus. Et unde autem id constat? Inde quia vere in Christum credo. est enim inter fidem veram & Christi mortem mutua relatio.

Promissiones Euangelicæ quidem universales sunt, non autem simpliciter, ut ad singula generum pertineant, sed ad omnes & singulos credentes & electos. Pro his enim omnibus & singulis & solis, ut post dicturi & probaturi sumus, Christus est mortuus.

#### H.

These hæ in Christum & gloriam Dei injuriæ sunt. Si enim Christus non intendit reconciliationem cum Deo ijs omnibus applicare, quibus intendit impetrare, si etiam salutem ijs omnibus, quibus cam impetravit, non applicat, sane Christus non erit perfectus, sed imperfectus salvator. Id autem salsum & blasphemum est, toti Sactæ Scripturæ reclamans, Hebr. 7. 23. Matth. 1. 27. ratio consequentis patet. Ad salutis perfectionem non sufficit impetratio sola, sed & necessaria est applicatio illius. Gloriæ Dei hac Remonstrantium doctrina discedit plurimum. Ratio, si non applicatio tota, aliqua saltem impetratæ salutis applicationis pars, homini tribuenda erit, eique erit materies de seipso gloriandi.

111. Scriptura Sacra contrarias esse Theses has dicimus. Non docet usquam Sacra Scriptura, Dei Patris, in dando in mortem filio, intentionem suisse singulis salutem conferre, sed docet suisse hane; salutem dare electis, ijs, quos filio suo

dedit.

Iohan. 17. 2. Dedisti illi [filio] potestatem in omnem carnem, ut ijs quos dedisti illi det vitam aternam.

Patris igitur intentio non alia fuit, quam, vitam æternam conferre electis: manifeste enim Christuseos, quos Pater ipsi dedit, ab omni carne discriminat. Voluit quidem Pater, ut filius potestatem haberet universe in omnem carnem, imo in calo & in terra, Matth. 28. At voluitidem Pater quoque ut particulariter daret filius vitamijs, quos ipfi dedit, non autem omni carni univerfe.

Iohan. 6. 40. Hac est voluntas cius qui misit me, ut qui quis videt filium, e credit in eum, habeat vitam aternam. sic Iohan. 3, 16. Voluntas ergo & intentio Patris suit in

filis missione, non singulis sed credentibus salutem conferre.

.: Rom. 8. 31. 32. Qui proprio filio non pepercit, sed tradidit eum pro nobis, quis accusalit electos Dei, quis est qui condemnet? Patris igitur intentio fuit, non ut singuli homines, sed electi rantum à condemnatione liberatisservarentur.

Accedit ratio, Si Patris in filio tradendo intentio fuit, omnibus & singulis falutem conferre, etiam fingulis media ad cam confequendam necessaria conferret.

Ratio. Salutem Pater fine medijs nemini vult conferre. 1. Timoth. 2.5. at fingulis ca media non confert. Singulis enim Enangelium non annunciat, neque ingulis quibus annunciatur confertur fides. Vobis datum est, alijs non est datum. Credidecunt quotquot ordinati erant, &c. Ergo nec intentio Patris in filij morte fuit singulis vitam conferre.

Thesis igitur prima falsa est, & S. Scripturæ adversatur.

Antithesis autem cum eadem consentit maxime.

Eversa Thesi prima, secunda per se ruit.

#### III.

Theseos falsitas, etsi manifeste ex antecedentibus colligi potest, tamen alijs insuper perspicuis eam S. Scripturæ testimonijs probamus, atque demonstramus.

Matth. 1. 21. Salvum faciet populum suum.

Matth. 20. 28. Tenit dare animam redemtionem pro multis.

Iohan. 11.52. Icfum moriturum pro populo, nec folum pro illo populo, fed ut dispersos Dei filios in unum colligeret.

Heb. 5. 9. Consecratus est, cansa salutis aterna factus omnibus qui ipsi obediunt, &c.

Hinc argumentamur,

Quibus Christus causa salutis est factus, his solis Christus salutem intendit.

Atqui folis & omnibus obedientibus est factus causa salutis æternæ.

Ergo, folis obedientibus & omnibus, falutem intendit.

Major probatur. Nam, fine intentione falutem conferendi, causa ipsis falutis esse non potest.

Minor est Apostoli Heb. 5. 9. & Christi. Ioan. 3. 36.

Statergo conclusio, Proinde singulis hominibus Pater salutem non intendit.

Qui venit moriturus ut filios Dei dispersos colligeret & populum suum salvum faceret, is non intendit salvos facere reprobos. Reprobi enim, nec populus, nec filij Dei funt, sed filis diaboli. Iohan. 8.

Atqui Christus venit ut filios Dei colligeret, & salvum faceret populum suum. Iohan,

11. & Marth. 1.

Ergo Christus non intendit reprobos colligere nec servare. Proinde, neque singulos homines, tam perituros quam falvandos.

Qui intendit omnes & fingulos homines morte sua servare, cum omnes & singulos novisse ac dilexisse necesse est.

Ratio. Intentio eos per mortem servandi, eorundem notitiam ac dilectionem necessario importat. Ephes. 5.25. Christus dilexit & tradidit setpsum pro ea. Ioh 10. 15. Ego cognosco oves meas, & pono animam pro ovibus.

Arqui Christus non omnes & singulos novit Matth. 7. 23. non omnes & singulos dilexit Rom. 9. Malach. 1.

Ergo omnes & singulos morte sua servare non intendit.

Si Christus intendit omnes & singulos morte sua servare, etiam intendit omnes & singulos verbo & Spiritu suo vocare.

Ratio. Salus fine eavocatione non obtingit. Rom. 8.29.

Atqui omnes & singulos verbo & spiritu non vocat: testis est experientia: nec vocare intendit. Matth. 9. 13.

Ergo neque fingulos morte sua servare intendit.

Hæc igitur Thesis sacræ Scripturæ contraria est: Antithesis autem est verissima.

#### ΙV.

Thesis eodem sese modo habet, & falsitas illius exante citatis tum testimonijs

tum argumentis evincitur.

Si Christus non intendit omnes & singulos morte sua servare, utique non omnibus & singulis reconciliationem cum Deo, & remissionem peccatorum promeruit aut impetravit; nec Dei, pro omnium & singulorum peccatis iustitiæ satisfecit. Consequentia patet: Salus enim in reconciliatione cum Deo & remissione peccatorum consistit [Rom. 4. & Psal. 22.1.] parta, obedientia, sanguine, & satisfactione Christi Rom. 5.19. Ephes. 1.7. Coloss. 1.14. Heb. 9.12. 1. Iohan. 1.7.

Atqui Christus omnes & singulos morte sua servare non intendit, ut ante

est probatum.

Ergo fingulis reconciliationem, &c. non promeruit.

Si Christus singulis morte sua reconciliationem promeruit, etiam pro singulis intercedit.

Ratio. Intercessio Christi cum eiusdem oblatione inseparabiliter conjuncta. Ioan.17.19.20. Rom.8.34. 1. Iohan. 22. Efai. 53.

Atqui pro singulis hominibus Christus non intercedit. Iohan. 17. 9. non oro pro mundo.

Ergo pro fingulis reconciliationem, &c. non promeruit.

Christus ponit omnia pro ovibus suis. Iohan. 10. 15. Atqui singuli homines non sunt oves Christi.

Ergo animam suam pro singulis hominibus non ponit

Major est Christi.

Minor est indubitata. Statergo Conclusio.

Quod Remonstrantes, Collat. Belg. pag. 155. § ultimo, respondent, Hic non agi de ovibus quæ ad gloriam primum absolute: deinde vero ad sidem sunt electæ; item hic agi, de eiusimodi ovibus, quæ Christi vocem audiunt, noverunt, & sequuntur, ac proinde ab hominibus cognosci poslunt, id non evertit argumenti robur. Nam quod ad prius, sive electio absoluta, sive conditionalis sit, nihil facit ad rem, illud certum est, singulos homines non esse Christi oves. quod ad posterius, oves etiam à Christo appellantur eæ, quæ vocem eius nondum audiunt, nec dum sequuntur, sed tempore a Deo definito, audituræ sint, atque secuturæ, Iohan. 10.16. ita Saulus, cum esse persecutor, blasphemus, non erat actu ovis Christi, erat tamen ovis Christi, decreto electionis.

Actor. 20. 28. Attendite ad pascendam Ecclesiam Dei, quam sanguine suo acquisivit. Ephes. 5. 25. Ecclesiam dilexit & tradidit semetipsum pro ea, &c. Hinc ita argumentamur:

Christus Ecclesiam suam sanguine suo acquisivit, proque ea sese tradidit.

Atqui non omnes & singuli sunt Ecclesia Christi, est enim & quædam Ecclesia Diaboli.

Ergo singulos sanguine non acquisivit, neque pro singulis se tradidit.

Exceptiones Remonstrantium eludendis his locis adhibita, pag. 156. collat. Belg. sunt dua. Ad priorem locum sic respondent.

Si Ecclesia vox notat solos electos, tum pracipit Apostolus Ephesinis Episcopis, ut folos electos pascant, id autem absurdum est. I. quia Ecclesia illa visibilis erat, in qua & hypocritæ. II. Episcopi illi electos dignoscere non potuerunt, non

ergo de electis agitur.

Resp. Ecclesix nomine, electos denotari verum est, sive autem de visibili, sive de electorum Ecclesia agat Apostolus, id nihil ad quastionem, firmum enim certumque manet illud, singulos homines Ecclessam Christi non esse, proinde neque omnes sanguine Christi sunt redemti, aut necesse esset dici Episcopis Ephesinis, non modo pascendos curandosque fuisse datos sideles, Christum, profitenres, sed etiam infideles, hostes, adversariosque Christi; quod falsum est. În Ecclesijs quidem visibilibus hypocritæ locum obtinent, at Ecclesiæ nomen toti cætui communiter tribuitur, ob meliorem eius partem, ea autem funt electi, fanguine Christi acquisitum esse, de Ecclesia prædicatur & quidem sola. Si enim beneficium id univerfale & fingulorum effet; quænam obfecto effet vis illius exhortationis, Attendite Ecclesia vos Episcopi & pascite cam. Ratio est, Deus singulos homines sanguine suo acquisivit. Absurdum, ex benesicio soli Ecclesiæ à Christo collato argumentatur Apostolus, presbyrerorumque erga cam officium infert.

Ad alterum locum ex Ephel. 5. 25. sic excipiunt Remonstrantes: non haberi in ea particulam tantum.

Proinde non fequi, Christum non se etiam pro alijs tradidisse.

Respondemus essigium illudesse. Nam I. Christus, com ait, se viam, resurrectionem, vitam &c. non addit particulam tantum, an ergo præter Christum alia est vita, alia refurrectio, alia via? Paulus ait placuisse Patri,ut in Christo habitaret omnis plenítudo, non additá párticula tanium, an ergo est alia usquam plenitudo, præterquam in Christo? omnia sustineo, inquit Apostolus, propter electos: an igitur, quia exclusivam diserte non apponit, etiam propter reprobos omnia sustimuisse dicendus etit? II. dicimus locum de Ecclesia tantum aut sola intelligendum necessario esse : si enim dilectio, de qua hic, ad omnes universe pertinet, cur eam ad Ecclesiam Apostolus particulariter restringit? dicendo: Christus dilexit ecclefiam & expoluit semet ipsum pro ea. III. scopus & argumentatio

Apostoli exceptionem illam refellit, scopus est, maritos f deles ad uxores diligendas exhortari; argumentum adfertur, ab amore Christi erga ecclesiam, &illius amo ris testimonio, seu asfectu certissimo, non autem ab amore communi in omnes & fingulos homines: sed singulari in corpus suum mysticum; in eos qui sunt cum ipso una caro,&c. versu 30. non autem homines omnes & singuli sunt corpus Christi, sed Ecclesia; pro ca sola ergo se tradidit in mortem, ut cam redderet sibi gloriosam, sanctam, inculpatam. Si ab universali in singulos amore argumentaretur Apostolus, pa-

rum stringeret argumentum.

Falsa igitur est Thesis quarta, contraria Scripturx sacræ. Antithesis autem verissima solidissimis testimonijs illius subnixa. Testatur quidem Seriptura, Christum pro omnibus mortuum, nulquam autem pro fingulis, nee disertis nee æquivalentibus verbis. Quamobrem omnes in hac propolitione, aut notat gentes pariter, & ludxos, Rom. 3. vers. 9. aut noiat varia hominum genera; ut 1. Tim. 2. 5. aut denique omnes & fingulos fideles, ut 2. Cor, 5.14.15. Nam hunc locum de fingulis hominibus universe non posseaccipi, sed de credentibus & regenitis his rationibus evidențer probamus.

I. Apostolus ait, ut qui vivunt, non sibi vivant posthac, si dei qui pro ijs mortuus est, vers. 15. Atque non omnes universi homines vivunt Christo, sed vere sideles; neque enim hic de naturali, sed spirituali vita agitur. Quod cum negent Remonstrantes, nos probamus; si vita hac Apostolo notat viram naturalem, & mors, quam huic vitæ opponits (dicendo ergo omnes mortui verf. 14.) naturalem mortem notabit. Qualis enim ca mors, talis ex oppositorum natura etiam & vita est intelligenda. Atque mors illa, de qua loquitur, non naturalis est, neque enim ij pro quibus Christus mortuus est, naturaliter erant mortui. Ergo vita nomine non na-Lll

non naturalis, sed spiritualis vita significat, II. Apostolus morti Christi addit resurrectionem illius; eam autem restringunt ad solos sideles ipsi Remonstrantes, Collat. belg. pag. 160. linea 13. & 14:in refutatione argumenti quarti in fine. Ergo voce omnes soli hic fideles designantur: III Apostolus subdit, si quis in Christo est, est nova creatura, versu 17. non autem omnes & singuli sunt novæ creaturæ, nec omnes & finguli funt in Christo, quia multi Antichristi & multi extra Christum. Soli vere fideles funt in Christo, & novæ creaturæ, ergo pro his solis Christus mortuus: IV addit Apostolus, vetera praterierunt, nova facta sunt omnia. hae autem omnia ex Deo, qui nos reconciliavit fibi per Iesum Christum: quid clarius, quam Apostolum loqui de omnibus & singulis sidelibus, aut Ecclesia tota; de ea siquidem sola verum est, vetera praterisse & nova facta esse omnia, de singulis hominibus fassum. Quodigitur Apostolus hic nota universali designat, id & ance intellexit eadem nota, atqui hic designat Ecclesiam & vere fideles, ergo & ante. Consequentia maioris patet. agit enim de una cademque charitate Christi, de qua versu 14. postremo concludit Apostolus, ex hac charitate, neminem se novisse secundum carnem, idest secundum externam speciem, nequidem ipsum Christum versu 16. Christus enim fe ab omnibus carnis infirmitatibus, ac morte, refurrectionis virtute vindicaverat, omnes ergo & singulos, innuit Apostolus, novisse, id est, considerasse secundum spiritualem eorum constitutionem in Christo, ranguam membra capitis, hoc autem de fingulis hominibus nequaquam, fed folis fidelibus regenitifque per fpiritum fan-Atificationis, accipi debet, hi enim folispiritualem constitutione habent in Christo, reliqui ab Apostolo tantum secundum carnem, tanquam Adami filij cogniti, & confideratifuerunt, unde luce meridiana clarius est, voce omnes, hoc loco non singulos homines universe, sed solos sideles designari.

Assert etiam Scriptura, Christum propitiationem esse pro peccatis totius mundi 1. Ioa. 2. 2. sed neque vocibus totius mundi, notantur singuli homines in hac propositione: alibi nonnunquam, pro singulis hominibus universe, licet sumantur, hoc tamen loco eo sensuaccipi negamus. Ratio est quia hic non de impetratione sola reconciliationis, & remissionis peccatorum agitur, sed etiam de islius applicatione; nam cum propitiatione Christi eius dem intercessio conjungitur, que non est universalis pro singulis, sed pro electis, sive actu credant, sive credituri sint. Non oro, inquit Christus, promundo. Nam quod intercessionem Christi dup licem faciunt Remonstrantes, aliam generalem pro omnibus & singulis, aliam particularem pro fidelibus tantum, illud purum putum est eorundem commentum, cuius nullam ex scripturis

probationem adferre possunt.

Hæc de Thesi quarta.

De V. I hesi ita statuimus, postremo illius membro nos sul scribere, sanguis enim Christiin se, ad universum humanum genus redimendum, susticientissimus est: causaillius sufficientiæ est dignitas personæ Christi, est enim Christus verus æternusque Iehova, ex ea autem hypothesi non sequitur, Deum patrem singulis hominibus reconciliatum esse, neque sequitur, Deum patrem novum gratiæ sædus cum singulis universe intre voluisse.

Nam quod prius attinet, S. Scriptura contrarium testatur. Iohan. 3. 36. ait Christus, qui non obtemperat filio, non videbit vitam, sedira Dei manet super ipsum. unde inferimus. Super quos manet ira Dei, ijs Deus pater non est reconciliatus.

Atqui super incredulos manet ira Dei. Ergo &c. Proinde neque universo generi humano reconciliatus. Maior patet. quid enim est reconciliatum esse, instram antegressam deposuisse; eum, cui osfensus sueras, in gratiam recepisse. Reconciliatum enim alicui esse, & ira in eum ardere sunt ἀσύς αυτα.

### Minor est Christi, stat ergo Conclusio.

Duo in Collatione pag. 158. Belg. lin. 30. & seqq. regeruntur: 1. satentur Rem. manere quidem iram Deisuper insideles, cum non sint in statu gratiæ restituti, nihilo tamen minus morte Christi, ianuam ipsis ad gratiam esse apertam. 2. dicunt manere non semper significare, locum, in quo es, tenere, ab eoque nunquam recedere.

In ftatum

Respondemus ad r. si ira Dei manet super incredulos, & statum gratiæ non sunt restituti, sequitur, non esse reconciliatos Deo. Qui enim reconciliatus est Deo; in statum gratiæ iam est restitutus, neque enim est tertius aliquis aut medius status inter reconciliationem & statum gratiæ, aut si esse putant, demonstrent è scripturis. 2. esto sit ianua Christi morte ad reconciliationem patesacta incredulis; (quod ramen salsum est) non possunt tamen propterea dici, Deo esse reconciliati. Absoloni per seminam Tekoensem ianua, ad reconciliationem cum patre Davide aperiebatur, nondum tamen patri Absolon reconciliatus erat.

Respondemus ad 2. Quod manet, dum manet, certe non recedit. Atqui Christus inquit, super incredulos manet ira Dei: Cæterum illud ex Remonstrantibus sciré desideramus, cum, qui increduli existunt, aliquando ab incredulitate ad sidem & Christum convertantur, quando ira Dei, quæ super incredulos, manere à Christo dicitur, incipiat venire: cumque dicant Remonstrantes, vere sideles rursus insideles omnino sieri posse, quo pacto ira Dei super cos, superquos nunquam

fuit, manere dicipotest?

Quod attinet posterius de novo sœdere cum singulis hominibus inito. Respondemus, an Deus id potuerit, nolle nos contendere: voluisse autem aut inivisse negamus. Nusquam enim id scriptura docet.

I. Cum quibus Deus novum gratiæ fædus inire voluit, ijs etiam fæderis illius

& gratiæ verbum annunciari voluit.

Atqui gratix & fœderis verbum singulis non voluit annnnciari.

Ergo nec cum singulis gratiæ fædus inire voluit.

Maior pater, cum Adamo novum gratiæ fædus initurus, cum Abrahamo illud fædus pacturus, cum gentibus icurus verbum fæderis, aut ipse annunciavit, aut annunciandum curavit. Gen. 3. & 12. & Matth. 28. Marc. 16. Ephes. 2.

Minorem docet experientia, tum Veteris. Pfal. 147. tum Novi testamenti Act. 14.

Stat ergo conclulio.

Si cum singulis hominibus novum gratiæ sædus inivit Deus, sequitur, nullum inter semen serpentis & semen Christi esse discrimen, aut omnino nullum esse semen serpentis.

Falsum consequens. ergo &c.

Si cum singulis gratiæ sædus inire voluit Deus Pater, tum verum est, Deum etiam singulorum misereri voluisse. Rat. quod misericordiam præstat Deus, ex gratiæ sædete est.

Atqui non miseretur singulorum Rom. 9. 15. 18. Ergo &c.

Si Deus cum singulis gratiæ sædus iniit, sequitur quod singuli pacem habeant cum Deo, & nemo sit silius iræ natura.

Atqui multi pacem cum Deo non habent. Sunt filii iræ natura omnes. Ergo &c.

Major per se patet: Minor probatur ex initijs Apostolicarum epistolarum, ubi pax, gratiæ comes individua, aut essectus causæ adjungitur.

Falsa est igitur hactenus Thesis quinta. Antithesis autem illius verissima in Scri-

ptura Sacra fundata.

VI. The sistria complectitur membra. Priora duo iamante falsitatis convicimus: postremum este ciusmodi, Propter originale peccatum neminem nec adultum nec infantem, damnationi obnoxium esse.

Contrarium testatur Apostolus de infantibus Ephies. 2. 3. de adultis David Psal. 51.7. de utrisque Apostolus Rom. 5.18. Falsa igitur est hæc postrema The-

sis. Antithesis autem verissima.

Concludimus igitur, omnes hasce Theses salsas esse, & scripturæ sacræ contrarias, gratiæ Dei & gloriæ Christi inimicas, ac proinde eas damnamus, neque in Ecclesia Dei Resormata serendas iudicamus.

L11 2 Antithes

Antitheses autem, quia S. Scripturæ sunt consentaneæ, gratiam Dei & Christi gloriam, secundum Scripturæ canonem extollunt, consolationisque veræ materiam suppeditant amplissimam, in Ecclesia prædista retinendas, ac porro docendas esse.

### Sententia Remonstrantium

Circa Articulum Secundum.

Iudicium deputatorum Ecclesiarum Frisicarum.

IN secundo hocarticulo similiter agunt Remonstrantes, atque in primo. Partim de non controversis novum formant articulum, partim speciose loquuntur; vt eo tutius, quos fovent errores, incautis obtrudant. Si pax Ecclesiæ ipsis cordi suisser, nihilquealiud in pectore gestassent, quam quod verbis simpliciter & sane intellesis præse ferre videntur, potuissent etiam ab hoc articulo esformando abstinere, & in recepta doctrina acquiescere. Neque enim ipsos sugit doctrinam de sufficientia meriti mortis Christi, ad expianda omnium & singulorum hominum peccata, si omnes & singuli crederent, constanter in Ecclesijs Belgicis, omnibus hactenus, nemine contradicente, retentam & doctam esse. Non ignorant propterea à compluribus Orthodoxis sano sensu usurpatam esse hanc distinctionem: Christum pro omnibus & singulis mortuum esse, quoad λύτου sufficientiam, pro electis vero & credentibus, quoad efficaciam. Denique cum Remonstrantes dicunt, Christum pro omnibus & singulis mortuum esse, non lioc fimpliciter accipi volunt: sed certo quodam sensu, ita nimirum ut omnibus & singulis impetraverit reconciliationem & remissionem peccatorum. Hanc Christi impetrationem, cum in declaratione huic Synodo exhibita, negent esse absolutam aut simpliciter factam quandoquidem (vti aiunt, absoluta remissionis pro aliquo impetratio, non posfit confiftere cum conditionibus remissionis postea prescribendis) satis indicant cam conditionatamesse, id est, Christum impetrasse remissionem peccatorum pro omnibus & singulis, si conditiones fæderis & salutis à patre prascribendas prastent, id est, credant, & in fide, fideique obedientia perseverent, absque qua etiam perseverantia, ipsa jam aliquamdiu vere credentibus fasta remissio revocetur: ijs vero qui conditiones istas non præstant, Christum revera remissionem non impetrasse, quin etiam nemini, si neminem (quæ fieri secundum ipsos poterat) contingeret eas præstare. Cumque oblatio mortis & imperatio ipsis aque pateant, quid aliud inde consequi potest, quam Christum non simpliciter, sed conditionate mortuum esse pro omnibus & singulis, si nimirum credant. Si jam his addaturalterum ipforum axioma, Christus non est mortuus pro sidelibus quatalibus. Item, Christus ad mortem crucis destinatus est, antequam Deus quidquam apud se de quoquam mortalium nominatim salvando statuisset, imo ne de conditionibus quidem salutis, quidquam decrevisset, sequetur Christu nec pro omnibus, nec pro fidelibus revera, imo ne pro ullo quidem mortalium nominatim, sed tantum mortuumesse in genere, in bonum hominum; hoc sensu, ut mors eius sit causa sine; qua non voluerit Pater miscricordix fores hominibus aperire conditionesque de novo prascribere, quas præstando, homines consequi possent remissionem peccatorum, & vitam ærernam. Nisi his & alijs (de quibus postea) horrendis opinionum portentis fuissent gravidieaque sub plausibili quodam Articulo disseminare studuissent equidem nulla necessitatis species ipsos ad novum hunc Articulum cudendum adigere potuiffet. Totum autem hoc, quod sub hujus Articuli simbria occultare, & invehere conatifunt, in eo latet, quod non contenti recepta de sufficientia mortis Christi doctrina, talem impetrationem remissionis peccatorum pro omnibus & singulis, invenerint: invenerint; quæ ab omni remissionis participatione sit seiuncta. Vbi inprimis notandum nobis videtur, quod cum illis propositum sit agere de morte & satisfactione Christi, ciusque fructibus & esticacia, bonisque per eam impetratis; nec rarionem satisfactionis exponant, nec vllam spiritus sancti donorum, puta sidei, perseverantiæ, imaginisque divinæ in nobis instaurationis, seu naturæ nostræ renovationis, mentionem saciant. Quo subindicarunt, id quod alibi clare aperiunt, Christum salutem impetrasse ut peccata possent remitti, seu peccatorum remissibilitatem, & hominum Deo reconciliabilitatem: sed cius boni participationem omnem à libera pressatione presseriptarum conditionum, id est, ab homine ciusque libero arbitrio suspensam esse.

Verum nos primo hunc Articulum confiderabimus fimpliciter, prout iacet, deinde ad errores fub eo occultatos, & in feriptis Remonstrantium proditos, deve-

niemus.

(In Articulo hoc quatuor confideranda iudicamus.

1. quod dicunt; Christum pro omnibus mortuum esse.

2. pro fingulis mortuum esse.

3. Mortuum este pro omnibus & singulis, ita vt ijs remissionem peccatorum és reconciliationem impetraverit.

4. Neminem eius participem sieri prater credentes.

### De primo.

Ad primum membrum quod attinet, cum seriptura id expresse dicat, quis Christianus contradicet?

Legimus Christian pro omnibus mortuum esse 2. Cor. 5. 15.

Christum se ipsum dedisse ανάλυτρον pro omnibus 1. Timoth. 26.

Christum mortem gustasse pro omnibus Heb. 2. 19.

Christum propiriationem esse non tantum pro nostris peccatis, sed & pro totius mundi scil. peccatis 1. Ioh. 2. 2.

Per Christum omnes vivisicandos. 1. Cor. 15.22.

Christum esse agnum, qui tollit peccata mundi Ioh. 1.29.

Carnem Christi esse datam pro mundi vita Ioh. 6. 51. 33.

Verum & in eadem scriptura Evangelica legimus, Christum dedisse animamin λύτρον, pro multis. Matth. 20. 28.

Sanguinem Christi fusum esse pro multis in remissionem peccatorum. Matth. 26.28.

Marc. 14. 24.

Christum animam suam posuisse pro ovibus suis. Ioh. 10. 15.

Christum mortuum esse pro gente, scilicet, Iudaica, & non pro illa gente solum, sed & ut silios Dei dispersos in unum congregaret. Ioh. 11. 51. 52.

Christum se dedisse pro Ecclesia. Eph. 5. 25.

Christum Ecclesiam suam acquisivisse sanguine suo Act. 20. 28.

Christum pro electis mortuum esse Rom. 8. 34.

Christum oblatum esse vt multorum peccata tolleret Heb. 9. 28.

Icsum, ut per proprium sanguinem populum sanctificaret, extra portas passum esse Heb. 13, 12.

Christum moriturum rogasse non pro mundo, sed pro ijs quos pater ipsi dederat ex mundo Ioh. 17.9.

Christum mortuum esse pro nobis, pro peccatis, propter peccata nostra, passim A-postoli nomine Ecclesia ingeminant.

Similiter in veteri Testamento.

Christum portasse, baiulasse peccata multorum Esa. 53. Christum septimana illa corroboraturum seedus multis Dan. 9.27.

Ex quibus, alijíque fimilibus Sacræfcripturæ locis, liquet, commoda explicatione hæcesse concilianda. Ad nosautem quod attinet, persistimus in hac Orthodoxis, tam priscis quam recentioribus vsitatissima explicatione, quod scriptura in hoc argumento omnium & mundi mentionem faciens, vel intelligat omnes credente, vti manifestum est in locis citatis. 2. Cor. 5. 15. & 1. Cor. 15. 22. Hebr. 9. 10. & alibi reperitur Ephel. 4. 10: 1. Cor. 15 28: vel quosvis seu cui scumque ordinis homines, vt 1. Timoth. 2. 6; Sicuti vocem omnes & omnia hoc fenfu in scriptura vsitatissimam esse, à plurimis antchac solide est demonstratum : vel denique (quod Spiritui Sancto familiare est) omnes non tantum populi Iudaici; sed & Gracorum, five gentium electos & credentes; quod vel ex fola collatione locorum, quæ ex beato & dile o Christi discipulo Iohanne prolata sunt, constare potest. Is præ alijs videtur esse delectatus hac voce mundi, vt san aam in mysterio vocationis gentium exultationem, & quidem in nostrum solatium, exprimeret. Quid ille fibi voluerit celeberrima ista sententia: est propitiatio non solum pro nostris peccatis, sed & totius mundi : & hac Baptista : Ecce agnus Dei qui tollit peccata mundi:& his ipsius Christi; carnem meam dabo pro vita mundi: &, panis Dei est, qui è calo descendit, & vitam dat mundo. An non satis idem Apostolus declarat Iohan. 11. dicens, oportuit vt moreretur, non pro gente solum (Iudaica sc;) sed vt filios Dei disperfos (scil. in gentibus, five in mundo) colligeret in yuum. An non & ipsa connexio in loco 1. Iohan 2. 2. id evidenter oftendit, cum cadem ratione Christum propitiationem esse asserit pro peccatis totius mundi, qua pro nostris, id est fidelium, ad quos scribebat; nisi quis velit Iohannem hic voluisse dicere, Christum esse propitiationem pro peccasis fdelium perseverantium absolute, partim absolute partim conditionate, prout nimitum vel credituri essent homines, & perseveraturi; vel non: quod ipse contextus Apostoli respuit, & sententiæ Remonstrantium (qua Christum pro sidelibus qua talibus mortuum esse negant) contra-Neque enim dicit Apostolus pro nostris peccatis est; pro aliorum etiam omnium & fingulorum nominum elle pollet: fed est propitiatio, non tantum pro nostris, sed etiam totius mundi peccatis. Deinde intercessionem Christi in calis (quam ad fideles, Remonstrantes ipsi restringunt, connectit ibi Apostolus cum propitiatione, vt illam ex hac deducat oftendens Christum vt advocatum in colis intercedere pro peccatis illorum, pro quorum peccatis factus erat propitiatio in terra. Idem patet ex collatione loci eiusdem Apostoli, qui exstat in Apocalypsi cap. 5. 9. Mactatus es & emisti nos Deo per songuinem, ex omni tribu & lingua & populo & gente. Prædictæ auxesi, qua Iohannes vsus est, non absimilia sunt illa Christi; sanguis meus effunditur pro vobis, quod Lucas habet: & pro multis, quod Matthæus & Marcus habent. Item illa Angeli; gaudium magnum erit vobis, & toti populo: item illud Christi; habeo alias oves (pro quibus scilicet etiam animam pono, quas me oportet adducere: & Petri illa; vobis vestrisque liberis facta est promissio, & omnibus qui longe sunt. quoscumque scilicet advocaverit Dominus Deus noster.

Præterea gentium Apostolus aperte docet, quid in hac materia per Mundum sacra scriptura intelligat, cum divitias gentium & divitias mundi pro vno & eodem sumit, Rom. 11.12. & per mundum designat eos quibus Deus non imputat peccata, id est elestos & credentes in mundo vniverso 2. Cor. 5.19. Vno verbo multi & omnes illi, nusti alij sunt quam Ecclesia Catholica.

Hisce Novi Testamenti phrasibus consentanea sunt ea, quibus in Veteri Testamento (vbi degratia Testamenti, fructuque adventus & mortis servatoris nostri agitur) nunc (indefinite) populos & gentes, nunc omnes totius terrarum orbis gentes, & nationes, non remissibilitatem aut reconciliabilitatem quandam consecuturas esse, sed Christi eiusque beneficiorum salutarium re ipsa participes fore prædicitur. Vt extra dubium situalia dicta non de omnibus & singulis hominibus, sed de electa ex quibus vis

gentibus Ecclesia intelligi oportere, plane in eundem modum, ut Apostolusad Rom. 5. tradit, ad omnes non justineabilitatem, sed justificationem vitæ per Christum pervenisse; quod de omnibus sidelibus, sive de ijs qui Christi sunt (vt idem Apostolus loquitur. 1. Cor. 15.) accipiendum esse, resipsa clamat. Non tredebit nos paucula, quæ amplitudinem istam fructus meritoru Christi declarant, ex vet. Test in medium adfer- Gen. 12-3.18. rc. Celebratiffimum est illud Patriarchis fa sum promissum, in semine tuo (non be- c.18.22.18. nedici poterunt) sed benedicentur omnes gentes. sive omnes familia & nationes. Item illud Act. 3.15. ex cantico Mossab Apostolo ad Rom. 15. descriptum: gaudete gentes cum populo eius. In Gal. 3.8.14. quo loco & similibus, Apostolo interprete, sacra Scriptura prædixit, gentes cum populo gal. 32.43. pulo ludaico Deum proporti missicordi minsis fostam, colobra pres essa quo desta presenta de la Rom. 15. 10. pulo Iudaico Deum, proprer misericordiam ipsis sacram, celebraturas este, quod side-Rom. 15 lium & conversorum proprissimu est. Item, dabo gentes in hareditatem, & in possessio- Psa. 22.28.20 nem tuam fines terre. İtem, convertentur ad Ichovam omnes fines terre & incurvabunt Pfal. 117.11. fe coram te emnes familiægentium, quoniam lehovæ elt Regnum, & dominabitur in Rom. 15.11. gentibus. Et, laudate Deumomnes gentes, & celebrate eum omnes populis &, extremis Efa. 22. & temporibus mons Ichovæerit constitutus in vertice montium, & clatus supra colles, & sequen. temporibus mons Ienovæent continuus in vertice montum, & ciatus inpracones, & confluent ad cum omnes gentes, & plena erit terra cognitionis Ienovæ, & radix Ifai fla-Efa.11.9.10. bit in vexillű pepulorum, & gentes cum confulent, five in ipfum sperabunt. Et, dedi 1e in Efa.42.6. Efa.25.6.& fædus populi, & lucem gentum. Et saciet Iehova in montehoc convivium omnibus popu- sequen. lis, ex pinguibus, ex vino desecato, ex medullatis, ex vino à sæcibus expurgato; & absorbebit in monte hoc velum faciei, velum illud quod operit omnes gentes, & operimentum, quod est obductum omnibus gentibus. Absorbebit mortem in æternum, & absterget lachrymas ab omnibus faciebus, & opprobrium populi sui amoyebitur à totaterra, & Esa. 54. 15. in me infule exspectationem habebunt. Et, canta sterilis, que non paris, dilatalocum sequen, tentorij tui, aulæa habitaculorum tuorum extendantur: ne prohibete, prolonga funes tuos, & clavos tuos confirma, nam dextros sum, & sinistror sum prorumpes, & semen tuu hæreditario gentes possidebit, & civitates desolaras habitabiles efficiet; &, testem nationum constituite; constitui eum principem, & praceptorem nationum: gentes qua non noverantte, adteadcurrent, &, ambulabunt gentes ad lucem tuam, & reges ad splendorem exortum tibi. Attolle circumquaque oculos tuos, & vide, omnes ist Esa. 60.3. & congregant se, & veniunt ad te filij tui, è longinquo venient, & filiæ tuæ ad sequen. latus educabuntur, tunc videbis,& instar fluvij erumpes,& expavescet a que dilatabitur cortuum, cum mutabitur, atque ad te veniet gentium multitudo, quia copia gentium ad te venient, apertas tenebunt portas tuas jugiter, interdiu & noctu non claudentur, vt introducant ad te copias gentium, etiam regibus corum adductis, efficiam te excellentiam perpetuam, gandium omnium generationum. Et suges lac gentium & mammas regum suges. Et: effundam de spiritu meo super omnem carnem, & temporibus vltimis populi ad montem Domini confluent, ibuntque gentes multa dicentes, venite ascenda- Esa. 60.16. mus &c. Et, venient populi multi, & gentes numerose, ad quærendum lehovam excerci- Ioel.2.28. tuum lerofolyma,& addeprecandam faciem lehova, eritque diebus illis prehendent Mich.4.1. decem homines, ex omnibus linguis gentium, prehendent, inquam, clam viri Iudei, di- & sequen. centes, ituri sumus vobiscum, quia audivimus Deum esse vobiscum. In his citandis Zach. 8.22. fuimus operofiores, vt phrafin S. Scriptura, tum in Vet, tum in Novo Testamento 23. vsurpatam, conferremus, eiusque sensum, sua evidentia se in hoc argumento offerentem, oftenderemus. Nos equidem hisce omnibus consideratis, nulli dubiramus, quin meridiano fole clarius fit, S. Scripturam, in iftis & fimilibus, vniverfalitatem infinuantibus promissis, respicere ad exercitum Sancti populi, vniversamque Ecclesiam ele-रीठार्प & credentium,ex omnibus angulis orbis terrarum, omni tribu, omni lingua, po- Rom. ४.१३.१३ pulo,& gente,primo ad Christūhic evocandam, dein ad nuptias Agni congregandam, Matth. 8.12; & cum Abrahamo *Atundi(* idest gentium sidelium ) illo patre & hxrede,in cœlisaca cubituram.

Et vero ficuti optimo misericordiarum Patri placuit, Mysterium issius vniversalitatis in nostrum, qui gentes sumus, solatium, in scripturis revelare, parietemque intergenum è medio tollere, ita cum fancto cordis gratissimi gaudio nobis ea inde in nostrum folatium desumimus, Deumque secundum Apostoli doctrinam, & fidelium gentium, quæ in Actis passim extant, exempla, pro misericordia celebramus. Quod utique, qui non faciunt, ad eos istud salutaris illius, & non & generali quodam omnium

hominum tanquam creaturarum, miserendi assectu, sed speciali Dei erga electos gentium misericordia (doctore Apostolo) procuratæ vniversalitatis beneficium, (quod grati cordis sacrificium insert) non pertinere cum Scriptura iudicamus, & hæc de membro Articuli primo.

### De secundo.

Secundo dicunt Christum non tantum mortuum esse pro omnibus, sed etiam pro fingulis hominibus. Que vox fingulis cum vocem, omnibus, ad certam fignificationem (quæ nec semper, nec in hoc argumento, phrasi & menti S. Scripturæ vt supra visum, est confentaneæ) reftringat, nec uspiam Scripturarum reperiatur, nulla nos vrget necessitas, vt eam admittamus, quum potius phrasi Scripturæ in hoc argumento religiose inhærendum esse existimentus. Favores ampliandos esse sententia est política & charitatem omnia (quæ, scilicet, Deus jubet) sperare testatur Apostolus; sed in divinis actionibus contra, aut præter verbum ipflus Dei, ampliare, five dispensare, non est in potestate hominis, nec si facere præsumamus, qui equam eo effectum dabimus, qui ne cubitum guidem nostra cura ad staturam nostram addere valemus; tantum abest yt mortis servatoris (benedicti in facula) fructus, vltra terminos à Patre præscriptos, si vel maxime discupiamus, humana commiseratione extendere possimus. Carnis vero maledica infaniam ac perverfitatem, qui alio quam fpiritus malleo retundere laborat, fruftra est. nec quisquam cum ea in gratiam redire potest, nisi qui cum ea insaniendi nec modum nec finem flatuere volet. Cuius viinam non vivum nobis præberent Remonstrantes documentum, quibus frustra meriti mortis Christi prædicatur vniversalitas, nisi simul ele Sionis divinæ negetur veritas, fideique & conversionis homini transcribatur plenaria potestas, id est, nisi miseris nobis omnibus præsciri datur falutis possibilitas.

### De tertio.

Pergimus ad tertium membrum, quo explicant, qua ratione Christus, exipsorum sententia, pro omnibus & singulis sit mortuus, hoc nimirum, ita vt illisimpetraverit remissionem peccatorum & reconciliationem. Hic 1. notamus S. Scripturam voce impetrationis,cum de morte Christi loquitur nuspiam vti,saltem nos hactenus in scripturis non reperimus. Est autem impetrare proprie per preces aliquid obtinere, vti notum estsverum cum promiscue vtantur vocibus impetrandi, acquirendi, obtinendi, equidem videre non possumus, quomodo Christus simpliciter obtinuerit acquisiveritque omnibus & fingulis reconciliationem & remissionem peccatorum, ca ratione, vt omnibus & singulis non sint remissa peccata, omnesque & singuli Deo non sint reconciliati. Necdubitamus, quin omnes ratione præditi & hæcattente considerantes, sint iudicaturi, nihil aliud hæc verba fonare, quam omnibus & fingulis per Christi mortem remissa esse peccata, omnesque & singulos Deo esse reconciliatos. Si enimapud principem quisquam intercedat proreo, aut rebelli, omnibusque medijs studeat impetrare remissionem & reconciliationem, tandemque cam simpliciter impetret & obtineat, quis vnquam hocaliter accepit, quam eum impetrasse & obtinuisse, vt reo delictum fit condonatum,& rebellis principi fit reconciliatus.Et hac in parte (ficuti & in alijs plurimis) discipuli à præceptore suo Arminio discedunt. Ille siquidem simpliciter, & phrasi convenienter, aperte professus est cum Borrio, omnes & singulos homines in statum reconciliationis esse assumptos, foodusque gratix cum omnibus & singulis à Deo initum esse. Cuius etiam vestigijs insistit Iohannes Arnoldi adversus Tilenum. Item Arminius similiter asservit, Decretum de impetratione remissionis & reconciliationis, esse absolutum, non conditionatum, quod nunc statuunt Remonstrantes.

Nos ergo hoc Articuli membrum sumemus, prout jacet, & simpliciter atque secundum communem se nsum accipi debet, addito autem, Christum omnibus & singulis hac bona impetrasse acquissivisse, obtinuisse, ex voluntate, decreto, & intentione Patris ac sua (quod Remonstrantes expresse asserunt) hac critipsorum thesis,

Christus ex voluntate, decreto, atque intentione Patris, & sua ita pro omnibus & singulishominibus est mortuus, vt ijs impetrarit, acquisierit, & obtinuerit, remissionem peccatorum & reconciliationem.

Hanc sententiam nos S. Scripturæ dissentaneam esse judicamus, propter rationes sequentes:

Quos Deus in electione ad vitamæternam, confilio æterno & immutabili, præterijt:quorum non voluit misereri: quos non dilexit, sed odio immutabili odit: qui vasa iræ sunt, ad interitum præparata, quos Deus nunquam novit, qui eius nunquam suerunt, quos filio nunquam dedit, super quos ira Dei manet, illis Deus nee decrevit, nec voluit, nec intendit, impetrationem, acquissicionem, obtentionem reconciliationis, & remissionis peccarorum, Atqui tales multi sunt in mundo.

Ergo illis,&e.

Major patet, quia Decretum, voluntas, & intentio acquirendi & obtinendi remissionem peccatorum, & reconciliationem, item impetrata, acquisita, & obtenta ex voluntate Dei remissio, & voluntas ac Decretum non miserendi , simul in Deo poninon possunt, absque aliqua τροπής seu conversionis & mutabilitatis in Deo umbra, quæ absit ab omniscio omnipotente, & sapientissimo Deo, Iac. 1.

Minor est S. Scripturæ, æterna Ele Sio ponit præteritionem, sive non Electionem: reliqua extant Rom. 9. Matth. 7. Ioh. 17. Ioh. 3.

Omnes ij, quibus ex decreto, voluntate, & intentione Patris, & Filij impetrata, acquisita & obtenta sunt, remissio peccatorum & reconciliatio, sunt beari, & à condemnatione immunes: secundum diéta; Psal. 32. Rom. 4. beati, quorum remisse sunt avoqua & quorum tecta sunt peccata. Item, Rom. 8: 34. quis est, qui condemnet, cos scil. proquibus Christus est mortuus? omnia dabit qui Filium dedit. ibid. vers. 31. 32.

At quidam homines nonsunt beati, nec immunes à condemnatione, nec cum filio omnium participes: sed damnandi, & in ignem aternum cum Sathana

abijciendi.

Ergo quibusdam non sunt per Christum impetrata, acquisita, obtenta remissio peccatorum, & reconciliatio.

Quibus Deus peccata non vult remittere, sed ca illis retinere, & imputare, ijs remissionem peccatorum ex Patris & sua intentione non obtinuit Christus.

At impenitentibus & incredulis non vult Deus peccata remittere, vti tota

Scriptura docet.

Ergo illis non est ex Patris & Filij intentione acquistta & obtenta peccatorum remissio.

Iustant. 1. At vellet eis remittere, si poenitentiam agerent, & crederent.

Resp. At præseit Deus eos nec pænitentiam acturos, nec credituros esse; præseit se illis peccata non remissurum esse, sed se eos propter incredulitatem damnaturum esse unde sequitur eum quoque abæterno decrevisse, illis peccata non remittere; nisi Vorstianam velleitatem, seu samosam istam conditionatam, & suspensam voluntatem, id est, mutabilitatem Deo velimus adsingere; promissa quide & minas conditionatas agnoscimus in Scripturis, & Euangelij annuntia tione, sed voluntatem proprie sic dietam, qui suspendat ille, qui omnium suturorum est prescius & immutabilis?

Instant. 2. Cur ergo invitat, & vocat Deus omnes ad conversionem, & sidem, promittique remissionem peccatorum, si credant, & convertantur? Resp. 1. Non omnes invitantur & vocantur. 2. constans, uniformis, & seria est Dei invitatio, & vocatio: venite ad me omnes onerati & fatigati: venite ad me sitientes, & c: qui eredit habebit remissionem peccatorum & vitam æternam, qua ipsa invitandi &

vocandi

vocandi forma fatis indicatur, Deum nemini nifi credenti ( de adultis loqui-

mur)remissionem peccatorum decrevisse.

Inst. 3. Cur vero Deus illos invitat sero, & vocat ad fidem, quos præscit non esse credituros & contumacia sua graviorem sibi damnationem attracturos? Resp. ad hanc instantiam responsio non magis nobis quam Remonstrantibus incumbit, qui fatentur Deum omnia contingentia ab aterno præscivisse, & quæcumque in tempore facit, ab æterno facere decrevisse. Quare non necesse est in co considerando hoc in loco immorari.

Cum superiore Remonstrantium assertione simpliciter sumta coincidit hac

altera

Deus propter Christum vniversum genus humanum, in reconciliationis gratiam assumist, & in Adamo ejusque posteris cum co sædus gratiæ inivit.

Hanc thesin cum veritate verbi & perpetua praxi Dei, quam in sœdere suo sanciendo communicando que observavit, & nobis revelavit, pugnare asserimus. Quod probatur ex illis, quæ ad primam Remonstrantium thesin dista sunt. Si enim Iesus Christus non est ita pro omnibus & singulis humani generis individuis mortuus, ex decreto, intentione, & voluntate Patris, utijs omnibus & singulis reconciliationem & peccatorum remissionem impetrarit, acquisierit, & obtinuerit, jam totum genus humanum, hoc est, omnia & singula eius individua, non sunt à Deo per Christum in reconciliationis gratiam assumta, nec so dus gratiæ cum ijs initum est. Ratio consequentiæ est. Nam pro quibus Christus ex decreto, intentione & voluntate Patris, sie non est mortuus, ut reipsa eis reconciliationem & remissionem peccatorum impetrarit, acquisierit, & obtinuerit, cum ijs Deus nec potuit nec voluit sædus gratiæ inire, & in gratiam reconciliationis eos assumere.

Atqui jamin responsione ad primam Thesin demonstravimus, Christum non esse itapro omnibus & singulis, ex decreto, intentione & voluntate Patris. mortuum. Vnde conclusio sequitur contra hanc secundam Thesin, Deum, per Christum, vniversum genus humanum, hoc est omnia & singula eius individua, non assumsisse in reconciliationis gratiam, nec secundam in ijs inijsse.

2. Theseos huius falsiras hoc argumento probatur:

Quoscumque Deus in reconciliationis gratiam assums t, & cum quibus foodus gratiæ inijr, illis omnibus & singulis hæc gratia, & hoc sædus gratiæstuerunt [manifestanda:communicandaque ijs suerunt omniailla, quæad hanc gratiam & ad hoc sædus pertinerent.

Atqui hanc gratiam reconciliationis, & hocfœdus gratiæ, omniaque ad illud pertinentia, omnibus & fingulis humani generis individuis non manifesta-

vit,nec communicavit Deus. Ergo, &c.

Consequentia majoris est manifesta. Namassumtio in gratiam reconciliationis, & fæderis gratiæ ictio, non potuit ( quod vel ipsi non ausint diffiteri Remonstrantes) ijs ad salutem cedere, nisi acciperent & crederent ( loquimur hic semper de adultis) Hoc vero sine manifestatione, annuntiatione, & communicatione eius sieri non potest. Nam quomodo invocabunt eum in quem non crediderunt. quomodo autem credent, de quo non audiverint, quomodo

audient sine prædicante, Rom.10.

Minorem verissimam quoque esse, ex vniversa Scriptura. Deique praxi in secdere suo pangendo & communicando, in Scriptura revelata abunde constat.

Adamum quidem Deus post sapsum recepit in gratiam, & sed sedus cum eo inist,
promittens semen mulieris. Sed sedus Deum cum semine serpentis inistse,
quis ausit affirmare? Deinde hoc sedus non cum omnibus & singulis Adami
posteris initum, & apud eos eorumque samilias continuatum esse & permansisse, Caini ab hoc sedere alienatio, ex Ecclesia, & à sacie Dei eiestio, a cdiscessus, expressa discretio eius, & posterorum eius, à Setho & Enocho, corumque posteris, penes quos, & cum quibus hoc sedus gratia remansit, aperte testantur, & ipseMose explicatissime indicat. Gen. 4.26, deinde liquidissime hoc
constat

constat ex fœdere hocgratiæ inito cum solo Abrahamo & solis posteris, sive semines non cum reliquis gentibus omnibus, de quo foedere Deus ipse ad Abrahamum & Gin.12.617, Moses sapius ad populum Israelis, inter alia loca, Deut. 7. 6. Te selegit Iehova Deus tuus, vt sis populus peculiaris præ omnibus populis, qui sunt sub vuiverso cœlo: & Pfal. 147. 19. 20. indicat verba sua Iahacobo, statuta sua & iura sua Israeli: non facit ita vlli genti, ideoque iura ista non noverunt: Act. 14. 16. quique (Deus) præteritis ætatibus sivit omnes gentes suis ipsarum vijs incedere: Eph. 2. 11.12 propterea mementote vos quondam in carne, qui dicebamini pra:putium, ab ea, que vocatur circumcifio manibus in carne facta: vos, inquam, illo tempore fuisse absque Christo, ab alienatos à civilistatu Israelis, & extraneos quod ad pactorum promissiones attinet, spem non habentes, & absque Deo in mundo. His perspicuis scripturæ testimonijs, qualia plura poslunt profetri, Minor Syllogismi satis superque confirmatura Deum nempe non omnibus & singulis humani generis in dividuis fœdus suum gratiæ prædiciri & communicari fecisse, unde sequitur, eum omnia & singula humani generis individua in reconciliationem non assumsisse, fædusque gratiæ cum eis noninivisse.

Similis farinæ est & illa, quamut tertiam libet opponere.

Christus, inquiunt, est mortuus adæquate pro omnibus peccatoribus, resurrexit autem & apud patrem in coelis intercedit cum falvandi intentione adaquate, pro folis fidelibus.

Ad hancalienam, & verbo Dei incognitum politionem, præter præcedentia, njhil aliud respondemus; quam quod Spiritus Sanctus per Apostolum in verbo Dei longe aliter sit loquutus; non viique divellens mortem, resurrectionem, & intercessionem Domini nostri lesu Christi, sed hac omnia arctissimo nexu copulans. Rom. 8. 34. quisest qui condemnet, (nempe electos Dei) Christus est qui mortuus est, imo vero qui etiam excitatus est, qui etiam est ad dexteram Dei, qui etiam interpellar pro nobis. Hoc in loco, ut eriam cap. 4. versu vltimo & cap. 14. vers. 9. & passim alibi, A. postolus Remonstrantium istud, inter mortem & resurrestionem Christi, divortium ignoravit, doctrinamque ei plane contrariam tradidit, in qua & nos vt indubitato vera acquiescimus.

De quarto. Quarto dicitur; neminem tamen reipsa remissionis participem sieri prater credentes.

Hæcsane & simpliciter intellecta extra controversiam sunt, verum cum præcedentibus simpliciter acceptis consistere nullo modo possunt, nam quibus acquisita & obtenta funt remissio peccatorum, & reconciliatio, ij non possunt non eam habere sive participes eius fieri; ijs remissa sunt peccata; ijque Deo vere sunt reconciliati. Cum vero Remonstrantes istam impetrationem, acquisitionem, & obtentionem ab applicatione & participatione sciungant, illamque omnibus & singulis, hanc credentibus attribuant, reipsa per remissionem & reconciliationem, nil nisi quandam remissibilitatem & reconciliabilitatem intelligunt. Hic ergo videndum est quænam impietatis fibræ sub hac novitate lateant: eas in scriptis (in scripto adversus VVálach, in declarat. & defens. communi 1. 2. & 5.art. Grevinch. adversus Ames. in Episcه The fibus; exparte etiam in Collat. Hagien si; in The fibus Citatorum Synodo exhibitis;

tinentium, feriem ac fyftema obfervavimus. 1. Deus omnes & singulos homines propter primi fæderis violationem, æternæ damnationis reatu pressos, vt creaturas tamen suas dilexit, atque ex hac dilectione sen charitate suit in ipso affectus, & voluntas corundem miserendi, beneficiaque fua de novo illis communnicandi.

Arm.in Antiperkinsio;scripto adversus Walach. &in Antithesis. Delsenb. )alijs aperte postea prodiderunt, in quibus hanc peregrinorum dogmatum, ad hunc Articulum per-

2. Verum non voluit (licet aliter facere potuisset) de novo cum hominibus agere, fine vlla pręvia odij adversus peccatum declaratione, vel absque habita læsæ iustitiæ ratione.

3. Propterea ex prædicto o m nium illo miserendi assectu, Filium suum in maledictam crucis mortem voluit tradere, quo sux justitix hactenus satis sierer, genusque humanum hactenus sibi reconciliaretur, ut & ipse jam libere & plehe posser & veslet de novo cum hominibus agere, de ratione salutis præscribenda, & Filius potesta, tem ac jus acquireret peccaia remittendi, falutem conferendi ijs conditionibus. 4. Destiquas Pater præscriberet.

4. Destinavitautem Pater Filium in mortem, cum nihil ad hucapud se statuisset, de quoquam homine nominatim salvando. Si enimissicui certo salviem ex dilectione destinavit, jam Christi mors, fuisset irrita ac frustranca, nullaçue conditiones salviis potuissent præseribi, in quo tamen toto religionis ratio consistii. Vnde porro & hoc consequitur, Christim pro nullis ad vitam æternam sam electis esse mortuum, talibusque nihil impetrasse, promeruisse, imo ne imperare quidem aut promereri quidquam potuisset.

5. Potuisset autem Pater, Christi morte jam perasta, & prastita legale so dus redintegrare, rigidamq; legis observationem rursus exigere, sive opera legis in salutis conditionem prescribere, sed ex mero & liberrimo beneplacito ex omnibus 1 ossibilibus conditionibus sidem sideiq; præstabilem, possibilem, & mediocrem quandam obedientiam voluit eligere, eamque non imputatis defectibus, pro exasta & rigida

legis observatione habere, & præmio vite æternæ gratiose dignam censere.

6. Præterea etiam ex libertimo suo arbitrio voluit, innoxias & tenellas in animas à pœna peccati Adami immunes præstari : neminem etiam adul em p. o-pter peccata actualia æternum punite, nisi nova adversus novi sædetis annuntia...

nem contumacia accederet.

7. Fieri autem potuisset, vt, nemine ex adulcis conditiones præserip as præstante omnes perirent vel omnibus cas præstantibus servarentur omnes, morti velo & oblationi Christi sua utilitas dignitas & necessias omnibus numeris serta tecta constare potuisset, etiams nemo credidisset, aut salvatus suisset, cum Christus in hunc finem proprie sit mortuus ut Pater de novo posset & vellet conditiones salutis præ-

feribere, five ianuam falutis aperire.

8. Unde porro constat, Christum nec profidelibus, nec pro infidelibus aut etiam insigni flagitio circumscriptis, qua talibus, mortuum esse: cum fidelibus dese sus & imperfectiones revera non propter Christi satisfactionem, condonentur; sed ex tenore novi soderis, quod Pater inijt, cum peccatoribus, ex liberrimo arbitrio: insidelibus autem & flagitiosis, idest, contumacibus adversus Evangeliu peccata ex eodem sodere retineantur, nisi se postmodum convertantiquod si secerint, jam ex soderis pradicti ratione remissionem consequantur.

9. Præterea ex distis apparet, Christum cum sua morte & merito, non esse donú & promissim, novi sæ deris, sed hoc effectsse, ut Pater sædus illud novum, de possi-

biliquadam obedientia voluerit ire cum hominibus.

10. Similiter hine liquet, fidem & fidei obedientiam, non effe donum & promiffum novi faderis, morte Christi nobis partum, sed conditionem novi faderis libere

ab homine præstandam.

Exhis jam apparet, quid fibi Remonstrantes voluerint, sua ista impetratione seium? a à participatione beni impetrati: Quid ipsis sit Christis satisfactio, & λυτρου quid Patri secundum ipsos per ipsim accesserit, quid ipsis sit Christis satisfactio, & λυτρου quid Patri secundum ipsos per ipsim accesserit, quid ipsi Christo, quid omnibus & singulis hominibus. Patri sel. hoc accessit, quod cum antea affe sum tantum haberet misterendi, jam propter filij mortem, plene velle potuerit, & voluerit de novo agere cum hominibus. Filio hoc accessit, quod ius acceperit salvandi eos qui conditiones ac Patre prasferiptas observarent. Hominibus hoc accessit, quod de novo Pater cum ijs agere, & ianuam cœli aperire voluerit. Porro quod lex sit abrogata & eius loco possibilis quadam & imperfecta obedientia prasferipta, eique iustificatio & vira æterna grassos promissa, illud deberi liberrimo Patris beneplacito, qui è histo lices mortuo postuiste tamen lege rursus perfecte servandam præseribere, cum satis jam in gratiam peccatorum sacum esseviceri posset, quod Christum in mortem dare, & per illum viam de novo agendi cum homine (que omnia omittere potuerat) sibiaperire voluerit.

Hane peregrinam & portentosam Remonstrantum Theologiam ex Socini & Pelagij secibus haustam, Christianis fidelium auribus & pectoribus intoleran-

dam toto pectore detef amur, quia

1. Omnem falutis rationem in Scriptura traditam, detestandu in modu, corrumpit

& depravat.

2. Suavifsimam & fapientifsimam illam, in indivulfa Christi & nostri electione, miseri cordiæ & institut consociationem disrumpit, & ex unius positione alterius subversionem inducit.

13

3. Doctrinam de peccato originis & miseria hominis, itemque Dei vindicatrice justitia obscurat & depravat.

4. Pretiofissimum Filii Dei sanguinem, & veram satisfactionis eius rationem,

atque efficaciam, penitus enervat ac proculcát.,

5. Omnem nexum inter Christi servatoris nostti mortem & eius spiritum, no-stræque naturæ depravatæ instaurationem, sidem ac salutem dissolvit.

6. Filium Dei revera în titularem & occasionalem Servatorem transformar, constituens Servatorem sine salute, redemtorem sine redemtione, sacerdotem sine populo, Regem sine regno, caput sine corpore.

7. Novi fæderis, fidei, justificationisque naturam in Scriptura traditam, &

hactenus in Christiano orbe creditam, horrendis modis conspurcat.

8. Omnem mortis Christi fructum ad salvabilitatem & reconciliabilitatem quandam revocando, omne Dei decretum de nobis servandis, omnem mortis Christi esticaciam, adeoque salutem omnium nostrum, putri voluntatis nostræ silo suspendit, ideoque omnibus salutem reipsa reddit impossibilem, cælique januam, quam omnibus & singulis una mann videbatur aperire, altera omnibus & singulis occludit.

9. Omne nostrum in Christi Salvatoris nostri morte solatium, in quo corda no-

stra, tum in vita tum in morte, exultant, penitus profligat.

10. Denique hoc impium huius Theologiæ mysterium dissimulare non possimus, quod ex ea necessario sequatur, nulli peccatori revera peccatum propterea remitti, aut quenquam justificari eo quod Christus ipsius loco pænas peccatorum tulerit, sed quod peccator ipse conditiones N. sædetis gratiose præseriptas præstiterit, quatum conditionum præseriptioni Christus per suam mortem viam duntaxat straverit, sive id interventu mortis suæ esfecerit, ut conditiones de novo quædam præseribi potuerint.

Hisce ounibus sanæ doctrinæ corruptelis & male sanorum commentis, nos sim-

plicem hanc & Scripturæ confentaneam veritatem opponimus.

Mors Filii Dei & hominis, immaculati istius Dei Agni, Domini nostri Iesu Christi, est quidem maledicta & accrbissima in sese abunde sufficiens & unicum remedium ad expiada peccata omnium & fingulorum hominum; quoru peccata omnia per illam reipfa explarétur, florines & finguli cam vera fide amplecterentur. Quare etiam omnibus qui per Euangelium vocantur, promiscue ea offettur, fide appreliendenda. Patris aute (ut & ipfius Christi) sancta, misericors & irreprehensibilis voluntas, beneplacitum & intentio fuit, ut per mortem hanc preciofilsimam univerlæ electorum in toto mundo multitudini reipfa acquireretur, no tantum peccatorum omnium, ram originalis qua actualium, remissio, sed eriam salvisicorum Spiritus S. donorum;quibus natura nostra renovatur,nosq; ad communionem & conformitatem Filii deducimur, & in ea cuftodimur, collatio: Adeoque hæc falvifica fæderis dona reipfa per ministerium Euangelii, & Spiritus S. virtutem toti & foli electo populo, certo conferuntur, ut Ecclesia semper sit in mundo, quæ pro hoc benesicio Servatorem fuum corde, ore & opere celebret, eig; fervida & constanti dilectione adhæreat, & in eo adverfus mundum, fatanam & carnempacem habeat, ac folatium in vita & morte. Quotquot autem pereunt, non aliqua Dei culpa, aut meriti Christi defectu, sed sua propria culpa percunt, & juste proprer peccata, tum originale, tum actualia damnantur; cuius judicii justitiz, ipsamet pereuntium conscientia testimonium perhibebit.

Deum misericordiarum Patrem, per preciosissimam Servatoris nostri pronobis prastitam satisfactionem, ardentissime precamur, ut opinionum ista monstra, co, unde in nostra ingratitudinis panam eructata sunt, retrudat, & hanc satanicam non prophetandi libertatem, sed in propriam à aliorum perniticm insaniendi libidinem, sua dextera compescat: Ecclesiam suam in vera devica side à servida dilectione Servatoris, qui se pro illa in mortem crucis maledictam exposuit, custodiat, errantes seductos & seducentes pro immensa misericordia in viam veritatis tandem àcducat, omnibusque & singulis nobis hanc gratiam faciat, ut codem, quo Apostolus, spiritu

fidei dicamus;

Vivo non amplius ego , fed vivit in me Christus: & vitam , quam nunc vivo in carne, vivo per sidem Filii Dei, qui dilexit me , & tradidit semetissum pro me. Mmm Iudicium

### Ludicium

### DEPVTATORVM TRANSISVLANIÆ,

### De Secundo Articulo.

QVI EST

### DE REDEMPTIONE

### PER CHRISTVM FACTA.

Theses Heterodoxæ Remonstr.

Antitheses Orthodoxæ.

L

A Bsoluta voluntas, & intentio Dei Patris, Filium unigenitum in mortem tradentis, & Filij eam subeuntis, suit, ut omnibus, & singulis hominibus, ram pereuntibus, quam servandis, impetraretur reconciliatio cum Deo, & peccatorum remissio.

### Hanc Thesin falsitatis arguit tota Scriptura.

Etenim non fuisse hanc absolutam voluntatem Dei Patris tradentis Filium in mortem, hinc liquet.

I. Quibus Deus Pater ab æterno absoluta voluntate intendit impetrationem remissionis peccatorum & reconciliationis per Filij sui mortem, eos etiam in tempore cius facit participes.

Pfalm. 115. vers. 3. Deus noster in ipsis cælis est, quicquid placet, facit. Esai. 46. 10. Consilium meum stabit, & omnem delectationem meam facturus sum. Rom. 9. v. 19. Eius voluntati quis obsistet?

At Deus pater non omnes & singulos homines impetrationis remissionis peccatorum & reconciliationis per Filij mortem in tempore facit participes. I.

- a) A Bsoluta voluntas & intentio Patris b) Filium unigenitum in mortem tradentis, & filii c) eam subcuntis suit, ut d) omnibus, e) solis & f) singulis ad vitam g) æternam, abæterno electis impetraretur h) reconciliatio cum Deo, temissio peccatorum, & vita æterna.
- a) Iohan 6. vers. 39. hæ est voluntas eius qui misit me, ut qui cquid mishi dederit, non perdam ex eo, sed suscitem illud in ultimo illo die Rom. 9. vers. 18. Cuius vult, miseretur.
- b) Roman. 8. vers. 32. proprio filio non pepercit, sed pro nobis omnibus tradidit cum. Galat. 4. vers. 4. Postquam venit plenum tempus, emist Deus Filium suum, sactum ex muliere, sactum legi subjectum: ut eos, qui legi erant subjecti, redimeret, ut adoptionem acciperemus.
- c) Philip. 2. verf. 8. habitu inventus ut homo, ipse se submisit, sactus obediens usque ad mortem, mortem autem crucis.
- d) Iohan.12. vers. 32. Ego si sublatus suero è terra, omnes traham ad me ipsum. Omnes, id est, omnes prædestinatos ad salutem, ex quibus nullus peribit.

Confer

Ergo non omnibus ab æterno abfoluta voluntate intendit impetrationem remiffionis peccatorum & reconciliationis, per Filij sui mortem. Minor probatur.

1. Qui impetrationis peccatorum remissionis siunt participes, seu qui habent remissionem peccatorum, illi beati sunt. Psal.32. v.1.

At non omnes & singuli homines beati funt, Ergo non omnes & singuli homines impetrationis peccatorum remissionis funt participes.

2. Super quos manet ira Dei, illis nec reconciliario cum Deo, nec pecatorum remissio, unquam sutt impetrata. Nam verbum Manendi notat actum continuum, nec unquam interruptum.

At super reprobos, insideles, & inpoenitentes manet ira Dei. Iohan.3. vers.36. Qui non assentitur Filio, non videbit vitam, sed ira Dei manet super eum.

Ergo illis nunquam impetrata fuit reconciliatio cum Deo, & peccatorum remitsio.

3. Quicunque semper suerunt, & adhuc sunt, & in ærernum manent inimici Dei, illis nec peccatorum remissio, nec cum Deo reconciliatio unquam impettata est.

At reprobi, infideles, & împœnitentes semper sucrunt, sunt & in æternum manebunt immei Dei. Matth. 7. v.23. Certe nunquam novi vos.

Érgo reprobis, infidelibus, & inpœnistentibus, nunquam peccatorum remiffio & reconciliatio cum Deo impetra-

11. Quibus Deus pater tradens Filium in mortem, intendit impetrationem reconciliationis & peccatorum
remissionis, seu jus & porestatem salvandi, illis etiam media sussicientia, & ad salutem percipiendam necessaria sub-

salutem percipiendam necessaria.

ministrat.
At non omnibus & singulis hominibus subministrat media sufficientia, & ad

I. Quia fidem non datomnibus. 2. Thess. 3, vers. 2. non omnium est fides, sed electrorum tantum. Tit. 1. vers. 1. Ovibus Christi hæc tantum datur. Ioh. 10. vers. 26. Quare Paulus ait Phil. 1. v. 29. Gratis datum est vobis in Christi negotio, non solum in eum credere, sed etiam pro co pati. Contra de reprobis dicitur. Iohan. 12. vers. 39. Non poterant credere.

II. Quia præteritis ætatibus sivit omnes gentes suis ipsarum viis incedere. Actor 14. vers, 16.

Confer ctiam Esti. 54, v. 13. & Ioh. 6. vers. 45. Frunt omnes docti à Deo. Sic 2. Corinth. 5. vers. 17. Ecce sacta sunt omnia nova.

e) Rom. 11. vers. 7. Electi assequiti funt, reliqui vero occalluerunt. Iohan. 10. vers. 15. Animam meam depono pro ovibus. Confer cum vers. 26. Vos non creditis, non enim estis ex ovibus illis meis, Actor. 13. vers. 48. Crediderunt, quotquor erant ordinati ad vitam æternam.

f) Iohan. 13. verf. 18. Nequaquam de vobis omnibus loquor, novi enim cos quos elegerim. Luc. 22. verf. 32. Ego deprecatus sum pro te, ne deficiat sides tua. Gal. 2. verf. 20. Filius Dei dilexit me, & tradidit semetipsum pro me.

g) Ephef. 1. verf. 45. Eligit nos in ipio (Christo) ante jactum mundi sundamentum, ur simus sancti & inculpati in conspectu eius cum charitate qui prædestinavit nos, quos adoptaret in Filios, per lesum Christum in sele, pro benevolo assectu voluntatis suæ. Vide eriam Rom. 8. v. 32. 33. 34.

h) 2. Corinth 5. verf. 19. Deus erat in Christo, mundum reconcilians sibi, non imputando eis offensis eorum: posuitque in nobis sermonem illum reconciliationis. sohan. 3. vers. 16. Ita Deus dilexit mundum, ut Filium suum illum unigenitum dederit, ut quisquis credit in eum, non perezt, sed habeat viram aternam.

III. Quia

III. Quia ipsi placuit, Euangelium occultare à sapientibus & intelligentibus. Matth.11. v. 25. 26.

IV. Quia Christus ait Matth. 13. v. 11. Vobis datum est nosse mysteria regni

cœlorum, illis autem non est datum.

Ergo non omnibus & singulis hominibus intendit impetrationem reconciliationis, remissionis peccatorum &c. Nec Christi mortem subeuntis, hanc voluntatem & intentionem suisse, ut omnibus & singulis impetraretur remissio peccatorum, & reconciliatio cum Deo. hinc liquet.

- I. Quia pater & filius unum sunt. Ioh. 17. v. 23. Quicquid ergo vult pater, illud vult & Filius, unde servus dicitur, per cuius manum decretum Patris prosperatur, Esai. 53. v. 11. Hincipse Filius ait, Ioh. 4. v. 24. Esca mea est, exequi voluntatem eius qui misit me, & consummare ipsius opus. Ioh. 5. v. 19. Quæcunque pater facit, hæc etiam Filius pariter facit. Ioh. 6. v. 38. Descendi è cælo, ut exequat non voluntatem meam, sed voluntatem eius qui misit me. Ioh. 8. v. 29. Fgo, quæplacent Patri, facio semper. At quæ surrit voluntas & intentio Patris liquet ex præcedentibus.
- 11. Qui hoc fine in mundum venit, & mortem subiit, ut pro suis quos pater ipsi ab æterno dederat, rogatet, & eorum causa seipsum sanchiscaret, ut peccata multorum perferret; ut animam suam in redemptionis pretium daret pro multis, ut sanderet singuinem pro multis in remissionem peccatorum, ut semetipsum exponeret pro Ecclesia, ille non intendit omnibus & singulis remissionem peccatorum & reconciliationem cum Deo impetrare. At Christus hoc sine in mundum venit & mortem subiit, ut pro suis, quos Pater ipsi ab æterno dederat, rogaret. Iohan. 17. v. 9. & illorum causa seipsum sanctificaret. Ibid. v. 19. ut peccata multorum perferret. Esai. 53. v. 11. 12. ut animam suam daret in redemptionis pretium pro multis. Matth. 20. v. 28. ut sun funderet sanguinem pro multis in remissionem peccatorum, Matth. 26. v. 28. ut exponeret semetipsum pro Ecclesia. Eph. 5. v. 25. Ergo non intendit omnibus & singulis remissionem peccatorum, & reconciliationem cum Deo impetrare.

Theses Heterodoxæ Remonstr.

Antitheses Orthodoxæ.

IT.

Iuxta hanc absolutam voluntatem & intentionem Patris, & Filij, Christus mediator, remissionem peccatotum, & reconciliationem cum Deo, omnibus & singulis hominibus, tam pereuntibus, quam servandis per mortem crucis impetravit.

Hæc Thesis non tantum non est fundata in sacris literis; sed its etiam mani-

feste repugnat.

I. Quorum Christus est advocatus, illorum duntaxat, est iλασμές. Quia unius & eiusdem Pontificis est orare & sacrificare pro populo. Quare hæ duæ officij Sacerdotalis pattes conjunguntur à lohan. 1. Epist. cap. 2. vers. 12. Quod si quis peccarit, advocatum apud Patrem habemus, Iesum Christum, justum; & ipse est propitiatio pro peccatis nostris. Et à Paulo Roman. 8. v. 24. Christus is est, qui

II.

Iuxta hanc absolutam voluntatem & intentionem Patris & Filij, Christus mediator remissionem receatorum, reconciliationem cum Deo, & vitam aternam omnibus, solis & singulis electis & servandis per mortem crucis impetravit.

Huius antitheseos veritas patet ex allegatis ad primam Antithesin orthodoxam. Hue etiam saciunt sequentia.

Hebr. 9. v. 28. Christus semel oblatus, ut in seipso attolleret multorum

peccata.

Rom. 3. v. 26. Iustitia, inquam, Dei per sidem Iesu Christi in omnes, & super omnes, qui credunt: non enim est distinctio: Omnes enim peccaverunt, ac desiciuntur gloria Dei, ut qui justificentur gratis, id est, eius gratia per redemptionem sactam in Iesu Christo. Quem præstituit Deus, ut esset pla-

camen.

mortuus est, imo vero qui etiam suscitatus est: qui etiam est ad dextram Dei:

qui etiam interpellat pro nobis.

Sed advocatus non est insidelium & reproborum pereuntium, verum fidelium & electorum salvandorum. Hincait Iohannes 17. v.9. Ego pro eis rogo, (quos scilicet mihi dedisti è mundo vers. 6.) non pro mundo rogo ( qui totus in improbo jacet, 1. Iohan. 5. verf. 19. & condemnatur, 1. Corinth.11. vers. 32.) sed proiis, quos dedisti mihi; quia tui funt. Hebr. 7. v. 24.25. At iste, propterea, quod in æternum manet,

camentum per fidem in sanguine ipsius. ad demonstrationem justitiæ suæ, propter dissimulationem peccatorum, quæ antecesserunt Deo illa tolerante: ad demonstrationem justitiæ suæ præsenti tempore: ut fit ipfe justus, & justificans cum, qui est ex fide lesu.

perpetuum habet sacerdotium: vnde & servare perfecte potest, eos qui per ipsurd accedunt ad Deum, semper vivens, ut interpellet pro eis.

Ergo non reproborum, percuntium & infidelium, sed electorum & fidelium

fervandorum idaopios est.

II. Ex Matth.1. vers. 21. Ipse setvabit populum suum à peccatis eorum, unde

fic argumentamur.

Qui tantum populum suum servavit à peccatis eorum, is non omnibus & singulis hominibus impetravit reconciliationem cum Deo, & remissionem peccatorum. Populus enini Christi est Ecclesia ipsius omnium locorum & atatum: quæ est certus cœtus, à quo agnoscitur & invocatur Deus, quem ipse pro suo peculio vicissim agnoscir, & cuius sunt pacta & promissiones. Confer 2. Cor. 6; v. 18. ex lerem. 31. v.1. Levit. 26. v. 12. Hof. 1. v. 10. & cap. 2. v. 23.

At Christus tantum populum suum servavit à peccatis eorum, quare Paulus. Tit. 2. verf.14. ait, Christus tradidit semetipsum pro nobis, ut redimeret nos ab omni iniquitate, & purificaret sibi ipsi populum peculiarem accensum studio bo-

norum operum. Sic 1. Pet. 2. v.9.

Ergo Christus non omnibus & singulis hominibus imperravit reconciliationem

cum Deo, & remissionem peccatorum.

Ac proinde, qui comminiscuntur omnes homines esse populum Dei, illi fideles cum infidelibus, justitiam cum injustitia, lucem cum tenebris, Christum cum Belial, templum Dei cum simulachris conjungunt, & miscent sacra pro-

Theses Heterodoxa Remonstr.

Antitheses Orthodoxa.

III.

III.

Hæc imperratio remissionis peccatorum, & reconciliationis cum Deo, eiusque applicatio non æque late pa-

Hæc impetratio remissionis peccatorum, & reconciliationis cum Deo. ac applicatio eiusdem æque late pa-

Falsitas Theseos Heterodoxæ, & veritas Antitheseos Orthodoxæ, patet ex se-

quentibus.

Si omnibus, quibus per sanguinem Christi remissio peccatorum, & reconciliatio cum Deo impetrata est, etiam liberatio à servitute peccati, sides, adoptio, & spiritus regenerationis, sanctificationis & conversionis ad novam vitam impetrata funt, & conferuntur ac applicantur, tum impetratio remissionis peccatorum, & reconciliationis cum Deo, ac eiusdem applicatio aque late patent.

At verum est prius. Ergo & posterius.

Prius probatur. Rom. 6. v.5. 6. Nam si cum co plantati coaluimus assimilations mortis eius: nimitum etiam resurrectionis assimilatione cum eo coalescemus: Illud scientes veterem illum nostrum hominem cum eo crucifixum esse, ut aboleatur corpus peccati ne nos amplius ferviamus peccato. Luc.1: verf. 71. 74. 75. Servavit nos ex inimicis nostris, & è manu omnium, qui oderunt nos, ut fine metu è manu inimicorum nostrotum liberati, serviamus ipsi, cum sanctitate & justitia in ipsius conspectu, cunctis vita nostra diebus. Hebr. 1. vers. 14. 15. Vr per mortem aboleret eum penes quem est mortis robur, hoc est, diabolum: Et liberos redderet, quotquot metu mortis per omnem vitam damnati erant fervitutis. Hebr. 9. v. 14. 15. Quanto magis fanguine Christi, qui per spiritum æternum seipsum obtulit inculpatum Deo, emundabit conscientiam vestram à mortuis operibus ad colendum Deum vivum? Itaque ob id novi pacti mediator est, ut morte ad redemptionem eatum transgressionum intercedente, quæ fuerant sub priore pacto, qui vocati erant, promissam aternam hareditatem acciperent; 1. Corinth. 1. v. 30. Christus sactus est nobis sapientia à Deo, justitia & sanctificatio & redemptio. Actor 5. v. 31. Hunc (scilicet Jesum) Deus dextera sua sursum sublatum constituit principem ac servatorem, ur det resipiscentiam Israeli, & remissionem peccatorum. hic conjunguntur individuo nexu tesipiscentia, & remissio peccatorum, quemadmodum & utroque sædere gratiz coniunctum promissum est. Ierem. 31. v. 33. 34. Sic Ephes, 5. v. 25. 26. 27. Christus dilexit ecclesiam suam, & se ipsum tradidit pro ea, ut sanctificaret eam, & mundaret eam layacro aquarum & verbo. Vt constitueret eam Ecclesiam sibi gloriofam, & in qua non effet labes neque ruga, neque quicquam quod illis fimile esset, sed esset sancta absque macula. Colos. 1. v. 12. 13. 14. Gratias agentes patri, qui idoneos nos fecit ad participandam fortem fanctorum in luce. Qui, inquam, eripuit nos ex potestate tenebrarum, ac transtulit in regnum f lij sui dilecti. In quo habemus redemptionem per fanguinem ipfius, id est, remissionem peccatorum. Ecce qui redempti, & quibus peccatorum remissio acquisita, illi etiam participant sorti sanctorum in luce, erepti sunt ex potestate tenebrarum, ac translati in regnum dilecti Dei filii. Confer etiam Galat. 4. v. 4. Philip. 1. verf. 29.

Sententiam Remonstrantium hisce Thesibus expressam, ut verbo Dei dissentaneam & heterodoxam, Rejicimus, & in Ecclesia Dei reformata Belgica non esse docendam judicamus. Ideoque liberandam esse Ecclesiam ab illis, qui huius inpodoxias introductione, & professione hactenus eans turbarunt, & etiamnum turbant, censemus.

Hanc Orthodoxam hisce Antithesibus expressam sententiam, ut verbo Dei consentaneam, potro in Ecclesia reformata Belgica constanter retinendam, & docendam esse judicamus.

Deputatorum Synodi

# GRONINGANÆ & OMLANDIÆ IVDICIVM.

## De Secundo Articulo.

Redimus ex intentione Dei Patris Filium suum in mortem tradentis, & Filii eam subcuntis, recociliationem cum Deo, & remissionem peccatorum impetratam esse electis & servandis tantum, iisq vere essicaciterque applicari, huiusquapplicationis sontem & causam in absoluto Dei decreto & voluntate Mediatoris Christi, Christi, non vero in hominum voluntate aut qualitate consistere, ac proinde

æque late patere impetrationem & applicationem.

Contra rejicimus opinionem Remonstrantium docentium, Ex voluntate & intentione Patris Filium in mortem tradentis, & Filij cam subcuntis omnibus & singulis tam percuntibus, quam salvandis, actu imperratam esse reconciliationem cum Deo & remissionem peccatorum, voluntatem autem ca applicandi & salutem proptet mortis Filij pretium conferendi, esse conditionatam, ac proinde non æque late patere impetrationem & applicationem.

Tria in hac Thesi nostra tanquam Orthodoxa & verbo Dei consentanea asferimus, & quæ habet antithesis Remonstrantium iis contraria, ut lieterodoxa & verbo Dei dissentanea rejicimus.

Ì,

Primum est; in intentione hac Patris & Filij spectari tantum electos, illisque solis morte Christi reconciliationem & remissionem peccatorum impetratam esse.

Hie notandum est, quæstionem non esse de sufficientia mortis Christi; indubitanter enim affirmamus, sacriscium Christi tantam habere vim & valorem ut abunde sufficiat ad omnium hominum peccata, tam actualia quam originale expianda, necreprobotum quemquam perite ob desectum aut insufficientiam mortis Christi: sed quaritur an ex intentione Dei Patris & Filij, non tantum electis, actu impetrata sit remissio peccatorum & reconciliatio cum Deo.

Hanc nec Patris neque Filij intentionem fuisse liquet ex sequentibus.

I. Non Patris: Ratio.

1. Quia scriptura asserit, Christum tantum pro electis suisse in mortem traditum. Sie Marth. 1. dicitur, talvabit populum suum, id est, quem Deus ante præcognovit Rom. 11. 2. Ioh. 11. dicitur, Christum debere mori ut dispersi Dei Filij, id est, electi, qui tune quidem paganismo & judaismo immersi, sed ratione electionis Dei Filij erant, congregarentur. Et aliquoties sit mentio eorum qui Christo à Patre dati sunt salvandi, Ioh. 17. at soli electi Christo sunt dati, quod hine patet, quia omnes qui Christo dati sunt salvantur, lohan. 6. 17. ad Christum veniunt, id est, in ipsum credunt, Ioh. 6. at soli electi salvantur; soli electi vera side Christum amplectuntur: Fides enim electorum est Tit. 1. Mat. 13. 11. Actor. 13. 48.

Hinc sequitur 1. mortem Christi ex intentione Dei Patris non in omnibus, sed in solis electis hunc habere effectium. 2. intentionem hanc Dei Patris silium in mortem tradentis, esse posteriorem ipsa electione quorundam ad salutem. quæ

ratio nostra.

2. Est: nam qui aliquid facit propter finem, prius sinem intendit propter quem facit; & nullum medium adhiberi potest sine respectu ad sinem. Cum ergo salus hominum sinis sit, Mors Christi medium conferendæ saluti subordinatum, necesse est ut prius salus aliquibus decreta sit, quam ordinarit Deus medium de conferenda illis salute. Sic prius oves dicuntut datæ Christo, quam surunt in manibus Christi, loh. 10.17. imo salus omnis quæ in Christo illis paratur, sontem & originem primam habet in illa donatione Patris, Ioh. 6. quam donationem Apostolus vocat prædestinationem. Ephes 1.5. & redemtionem ex eadem pendere declarat vers. 7.

3. Supposita generali reconciliatione omnium hominum, verbum reconciliationis etiam omnibus & singulis annunciari debuit, quia fides est ex auditu Evangelij,Rom. 10. sine qua nemo (loquimur de adultis) Christi eiusque beneficiorum particeps sit: at quomodo audient illi ad quorum aures Evangelij sonus nunquam pervenit? Multas enim gentes esse, quibus nomen Iesu Christi nunquam innotuit, neque occasio etiamnum est Evangelium audiendi, tam manifestum est, ut qui

Mmm 4 inficia

inficias ire velit amens & infanus haberi possit. Nec solvunt nodum hunc Remonstrantes quin potius semet ipso consodiunt hac sua exceptione, videlicet, nolle Deum posteris eorum qui Euangelium annuntiatum repudiarunt olim, & à seedere per infidelitatem exciderunt, Euangelium inpræsentiarum revelate. Quaritur enim an Deus salutem eorum intenderit, quos ob patentum ingratitudinem, ut placet Remonstrantibus, hac gratia salvissica dignari noluit? Concludinus igitur: quibus Christum non revelat eorum salutem non intendit Deus tradens Filium suum, in mortem. Absurdum enim est, Deum salutem eorum intendisse sub ratione sinis, & medium tamen sine quo salus srustra expectatur illis non concedere: At posteris eorum qui Euangelium olim repudiarunt, Christum non revelat. Ergo posterorum horum salutem Deus Filium in mortem tradens non intendit. Nisi dicant extra Christi cognitionem & communionem ijs sufficiens auxilium ad salutem dari, quod absque sacrilegio, & ignosinina Christi dici non potest, A&. 4. Ioh. 15. Rom. 8. &c.

## ŦÌ.

Eandem Chtisti motientis intentionem suisse, cum ex iam distis, tum ex sequentibus paret. Nam licet Christis qua homo nullam discretionem aut partitionem hominum instituerit, tamen qua Mediator pro imposito sibi munere orans & se offerens, palam secernit eos à mundo pro quibus intercedit, loh. 17. & vitam se dare dicit pro ouibus, Iohan. 10. pro illis quos ipsi Pater dedit, Iohan. 6. Pro amicis suis, Iohan. 15. qui quidem (ur Bernhardus ait) secundum tempus impij & inimici erant, sed secundum prædestinationem fratres & amici.

2. Si mundus intercessionis Christi non sit particeps, neque etiam in illum aliquod beneficium morte Christi acquisitum redundat, coniuncæ enim sunt in-

dividuo nexu hæ partes officij Christi sacerdotales.

3. A ratione omni alienum esse videtur, quod Christus volucrit pro ijs mori, quos nullo modo agnoscit pro suis: Nam Iohan. 10. agnitionem ovium & animæ depositionem pro ipsis coniungit, & hanc arguere illam, ut esse causam ostendit.

4. Sie dicitur Ephel. 5. Christum se pro Ecclesia tradidisse, ut eam sanctificaret, purificaret, glorificaret: at soli Prædestinati ad viram justificantur, glorificantur, Rom. 8. ergo pro solis electis se tradidit Christus.

5. Hoc beneficium fibi præ alijs præstitum celebrat Ecclesia triumphans in cæ-

lis, Apoc. 5.9.

6. Et nusquam Scripturarum reperire est, omnes & singulos per Christi mortem à peccato Originali liberatos Deo reapse reconciliatos esse.

#### II.

Secundum membrum Thescos nostræest: nudam impetrationem reconciliations & remussionis peccatorum non susse integrum Dei Patris Filium in mortem tradentis, & Filij morientis propositum, sed quod coniunctam habuit intentionem ea omnibus applicandi, quibus impetranda suere, ac proinde æque late patere impetrationem & applicationem.

I. Nam nuda impetratio extra respectum applicationis nulla est.

1. Quia nullus Scripturæ locus dati potest, ubi agatur de tali impettatione.

2. Quia ab omni ratione alienum eft, Deum intendisse medium sine ullo respectu ad finem. Nam intendere, est proprie per aliquid ad aliud velle pervenire.

3. Quia absque applicatione nullo usui inservit impetratio.

4. Quia universale nibil est quod non in particularibus omnibus ciusdem generis, aut aliter alibive quam in ipsis existit : si ergo universalis omnium sit reconciliatio, particulariter his & illis non potest non applicari.

5. Quia

5. Quia paradoxum hoc remonstrantium Christo ignominiosum est. Nam 1.

spoliar meritum Christisua esticacia.

2. Honorem, qui Christo debetur, ad hominem transfert: si enim impetratio ab applicatione secernatur & nuda impetratio Christo tribuatur, applicatio autem & eius esse ex voluntate hominis dependeant, sequitur hominem maxima

ex parte falutis suæ causam esse.

II. Sacra Scriptura impetrationem & applicationem coniungit & hanc pendere ab illa, ut effectum à fua causa testatur, 1. Iohan. 17. ait Christus, ego corum causa sanctifico meiptum, ut sint & ipsi sanctificati in verirate; idem affirmat Paulus Ephes. 5. 25. Pro quibus ergo Christus semetipsum sanctificavit & in mortem tradicit, corum sanctificationem ut scopum & fructum mortis sue intendit.

2. Roman. 5. Apostolus alterum ex altero concludit; argumentando à maiore ad minus: si Christus secit quod maius est reconciliando nos Deo, cum peccatores essemus, &c. multo magis faciet quod minus est servando reconciliatos.

- 3. Eadem ratione argumentatur Roman. 8. Si Deus Filium fuum pro nobis tradidit, qui non fimul omnia nobis cum eo donaret: videlicet, Fidem, Pænitentiam, Spiritum Sanctum, & per illum omnia quibus nobis ad falutem opus est.
- 4. Sie in sedere gratiæ remissio peccatorum & sanctificatio coniunguntur, & alterum sine altero essenon potest, Ier. 31.

5. Christus quorum est Salvator, corum Salvator est merito & efficacia.

6. Tandem pro quibuscunque Christus orant in terris, & apud Patrem intercedit in cells, illis hoc impetrat, ut ipsis suisfactio, & beneficia mortis sux imputentur & applicentur, Hebr. 5. 1. Iohan. 2. At pro omnibus ijs pro quibus se obtulit in terris, etiam oravit & etiamnum intercedit apud Patrem: Ergo omnibus illis imputantur & essential especial control of the control of the second orange.

Quod temonstrantes his excipiunt Christum pro omnibus quidem mortuum esse, at cum salvandi intentione resurrexiste & intercedere adæquate pro side-

libus tantum, fundamento caret. Nam,

1. Nullo Scripturæ dicto hoc probare poterunt.

2. Absurdum est Christum pro omnibus voluisse impetrare idem, & tamen pro omnibus idem non rogare. Sacerdotes V.T. pro omnibus orabant pro quibus sacrificaverant.

3. Et Paulus hæc omnia coniungit, & ad eosdem extendit, Rom. 8.

4. Tandem sequeretur eos, pro quibus ex Remonstrantium sententia Christus non resurrexit nec intercedit, penitus & omni modo adhuc esse in peccatis suis, s. Corinth. 15. Item, peccatorum remissionem ipsis per mortem Christi non esse impetratam, siquidem redemptio, id est, remissio peccatorum complete obtineri non potuit, nisi per ingressium Pontificis nostri summi in Sanctuarium cœleste cum sanguine suo, Hebr. 9. 12. & 10.

#### III.

Tertium membrum theseos nostræ est: voluntatem, bona morte Christi impetrata, applicandi, & salutem propter mortis Filij pretium conferendi non esse conditionatam, à conditione in homine latente dependentem: Nam,

1. Decretum electionis absolutum, non conditionale esse, nuper in judicio no-

ftro de 1. Arriculo oftendimus, & confessi sumus.

2. Quorsum suspenderet Deus suam voluntatem, cum præviderit, quod certo sacturus esset. Nam dum Deus intendit sinem, intendit & ordinavit ea quoque quæ ad sinem perducunt. Gratissicari voluit Deus nobis vitam æternam in Christo, constituit ergo ea simul dare per quæ ad salutem pervenitur. Fidem videlicet vocationem, justissicarione, glorissicationem. Rom. 8. Operatur enim omnia secundum consilium voluntatis suæ. Ephes. 1. Voluntas igitur benesicia mortis Christi nobis applicandi absoluta est, non pendens à conditione in homine prævisa, sed solo eius beneplacito.

3. Si

3. Si voluntas hæc Dei conditionata est, sequitur in hominis potestate esse conditionem illam præstare, hoc est, credere si velit, at posterius hoc salsum est, ergo & prius: Nam credendi potestas solum esectis conceditur, Ioh. 10. Non creditis, quia non estis ex ovibus meis, id est, non estis esecti. Sie sides dicitur Dei donum, Ephes. 2. Dei opus, Ioh. 6. 29. Esectorum, Tit. 1. cuius, ut & omnis Dei doni principium, progressus, sinis à Deo solum promanat, Rom. 9. 1. Phil. 2. 13. Iohan. 15. 5, nec tale donum quod æqualitet omnibus offeratur, quod aliqui accipiant, alij respuant, sed quod esectis tantum offertur, & essicater confertur: Vobis datum est, inquit Christus, reliquis non item, Matth. 13. Misericordia mihi sacta est, ut sideles essem, 2. Corinth. 7.

Prater hac etiam sequentia Remonstrantium placita, reijeimus,

t. est, Christum per mortem suam Patri acquisivisse possibilitatem & velleitatem sederis novi cum peccatoribus ineundi, quasi non potuerit peccatorum mitereri Deus, aut velle sedus gratiz cum ijsdem inire, nisi przvia destinatione satisfactionis Christi.

#### Contrarium enim verum est:

1. Quià intentio de dando & mittendo sequitur ipsam electionem ad salutem,

adeoque decretum de incundo fædere gratiæ cum peccatoribus.

2. Nusquam Scripturarum extat, Christum morte sua Patri talem velleitatem, possibilitatem que acquisivisse. Vnde sequeretur, Christum justitiæ Dei nostro loco non satisfecisse, reconciliationem cum Deo, remissionem peccatorum, & vitam æternam nobis non acquisivisse, sed hoc tantum essecisse, ut Deus posset & vellet nostrum misereri, sædus gratiæ inire.

Sed Scriptura hos fines, & fructus Mortis Christi recenser.

1. est, satisfactio pro peccatis nostris, Ephel. 5. 3. Matth. 20. 26. Rom. 3. 2. Cor. 5. x. Tim. 2. Tit. 2. 1. Petr. 1.

2. Reconciliatio nostri cum Deo, Rom. 5.2. Cor. 5. 18.1. Petr. 3. 18.

3. Destructio Sathana & nostri sanctificatio, Roman. 6. 1. Corinth. 6. Hebr. 2. Phil. 3. 1. Corinth. 1.

4. Æterna salus, Ioh. 3. Iohan. 14. Actor. 4. 10. Hebr. 5. 9. 7. 44.

Quod dicunt Remonstrantes, Deum per justitiam non potuisse alicui salutem decernere absque intuitu satisfactionis Christi, adeoque satisfactionem Christicausam esse amendo pranto qua pravia Deus permotus sit ad salutem nostram volendam, talsum est. Nam,

1. Scriptura decreti hujus caufam in fola Dei, ipsum nobis Christum largien-

tis, bonitate & eldenia quarendam esse docet, Ephel. 1.3.

2. Ich. .. Decirur Deum prius mundum dilexisse, hoc est, ad salutem bene vosuisse, quam Filium suum pro co tradidit.

3. Nulquam faucta Scriptura dicit nos electos esse quia Christus mortuus est

pro nobis, sed contrarium affirmat.

4. Redemptio electionis effectus est, non ergo potest esse eius causa, Eph. 1.

5. Tandem justitus Dei non kaditur hoc decreto; nam etiamsi Deus aliquibus salutem decrevit, eam tamen nullis reapsa largitur nec largiri decrevit, nisi perse-chissima justitua. Christi interventu, qua in ipso decreto comprehensa, ejusq: executione patesacta, ab omni injustitua crimine Deum vendicat.

#### II est,

Christum cum morte sua non esse donum sive promissum novi sæderis. Contrarium Verbo Dei consentaneum esse judicamus, 1. videlicet Christum sponsorem, mediatorem, sundamentum, & simul donum ac præcipuum promissum esse novi sæderis, per quem, in quo, propter quem, & cum quo Deus omnia reliqua dona salutaria nobis promissit & confert. Vt patet Gen. 17. Esa.9. Rom. 8. 1. Cor.1. Porro unicum sædus gratiæ esse agnoseimus quoad substantiam, quod Deus cum

fidelibus & femine corum statim à lapsu Adami inijt, quo peccator in se perditus in gratiam recipitur per Christum, licet à circumstantijs & externis ritibus quasi vestibus varias formas & quasi facies habet, ob variam mysteriorum Christi Occonomiam. Sub hoc sædere candem vim iam inde ab initio habuit & exeruit meritum Christi. Hebr. 13. Apoc. 13. & sides in Christum semper eiusdem sæderis conditio suit principalis; ad quam altera conditio perfectæ obedientiæ instar gradus suit aut manuelis; Gal. 3. Quare Scriptura testatur sideles in Veteri Testamento etiam side in Christum justissicatos & salvatos suisse, Act. 10. vers. 15. & Paulus justissicationem ex Davide desinit, affirmatque non aliter nobis remitti peccata, quam remissa sucreta recedentium Abrahamo.

#### III.

Posita morte & satisfactione Christi Deo liberum suisse ex multis possibilibus, inter quæ & opera Legis sunt, eligendi & præscribendi quas vellet novi sæderis conditiones, quas qui præstarent, illi demum promissa sæderis consequerentur.

Contrarium affirmamus, Rario 1. Quia Deus per Christum nos salvare decrevit. Christi autem non sumus participes nisi per sidem, Iohan. 3. Ephel. 3. Posito ergo hoc decreto Dei, necessario sides à Deo in conditionem salutis ordinata & præscripta est.

2. Cum dicitur, Deum nos velle justificare, salvare per sidem, sides non consideratur ut qualitas aut opus, sed ut instrumentum quo Christum apprehendi-

mus, nobifque applicamus.

Fides enim per se neminem salvat; ut & nec actus sidei, sed Christus side apprehensus, hujus sarissactio pro nobis præstita, est illa justitia qua coram Deo justissamur, & à reatu absolvimur.

Non ergo porest dici, Deo, posita satisfactione & morte Christi, liberum susse quancumque vellet novi sæderis conditionem præseribere, nisi simul dicatur:

1. Decretum electionis mutabile, imo plane nullum esse.

2. Homines extra communionem cum Christo potuisse & posse salvari. Ioh. 15.

A&. 3. Rom. 8. &c.

3. Tandem Orthodoxa doctrina de Iustificatione hac ratione funditus evertitur. Hæc,ut & alia Remonstrantium dogmata, ut cum dicunt, sidem in negotio justificationis se non habere ut instrumentum; Christum sua morte nobis acquisivisse facultatem faciendi bona Opera quibus justificamur; sidem gratiosa Dei æstimatione à Deo haberi pro tota justitia legali; Christum, quod videntur velle, pro originali salrem peccato satisfecisse, &c. sirmiter nobis persuadent eos Socianismum in animis suis sovere.

#### ÌV.

Fieri potuisse, posita morte & satisfactione Christi, ut nemine N. T. conditiones præstante, nemo servaretur & impium hoc & blasphemum Remonstrantium placitum quod prædestinationem, præscientiä, justitiam, ut & misericordiam Dei erga suos è medio tollit, Deumque in impotentem hominem transformat, qui cuperet omnes homines salvari, sed non posset hoc efficere.

2. Salutem maxima ex parte voluntati & viribus humanis afferibit, & ita quidem, ut totum Redemptionis mysterium, per hominis contumaciam & Diaboli astutiam potuerit sieri irritum, nec ratum iam esse, nisi vi receptionis humana,

reijeimus non solum, sed & refutatione indignum judicamus.

## Examen & Iudicium

## DRENTANORVM

DE

## Articulo Remonstrantium secundo.

## THESIS I.

## Ad primum membrum prima Theseos quod sic habet:

Eus destinavit Christum in Mediatorem ante omnem voluntatem atque intentionem quenquam servandi. Respondemus:

- 1. Ne homo quidem in rebus vel minutioribus, prius de medijs, quam de fine cogitat; neque quicquam fine causa & ratione destinat: quanto minus Deus sapientissimus & justissimus, Filium innocentem, ad mortis genus usque adeo acerbum & maledictum destinavit, nisi prius de fine istius decreti cogitasset, autaliquid certi de usu tantæres decrevisset. Ipsa vocabula hoc evincunt, quod nimirum Deus prius cogitaret de servandis, quam de servatore, de reconcisiandis, quam de mediatore reconcisiante, de redimendis, quam de Redemptore: prius inquam de illa, quam de isto quod ad ordinem decretorum attinet, cogitavit Deus.
- 2. Erronca sunt illa omnia, quibus hunc essistum decretorum Divinorum ordinem, pro sundamento substernunt: ut nimirum inde eliciant, quod per sidem eligamur: quod electio singularium plenaria non sit aterna, quod denique gratia Dei sit universalis, Deique voluntas suerit, omnes & singulos servare. Errorem igitur errore sulciunt, & ad rationis humana deliramenta confugiunt, cum è Verbo Dei id non possint probate, quod in primo hoc Theseos membro continetur: Scriptura enim contra testatur quod Insans nobis natus, Filius nobis datus, Esa. 9.5. quod elegerit nos servandos per Christum, Ephes. 1.5. quapropter etiam Christus servas Dei dicitur, Esa. 53. 10. 11. ex quibus omnibus essicitur Christum esse causam administram, electis servandis constitutum: adeoque Decretum divinum de Mediatore, esse in ordine posterius decreto electionis.

## Ad secundum membrum primæ Theseos, quod sic habet:

Adeo etiam, ut mediationi iam præstitæ ac peractæ, dignitas, necessitas, atqueutilitas sua, abunde constare potuerit, etiamsi impetrata redemptio, nulli unquam individuo applicata suisset, potueritque omnibus impetrata esse, tamen nullis applicari, proprier intervenientem omnium incredulitatem: cum finis mortis Christi proprius non suerit eius applicatio. Respondemus:

t. Fassa esse hac omnia: nam quod de dignitate mediationis dicunt, etiamsi non applicetur; cam ipsani dignitatem esse vel in sufficientia, vel in essicate τω λύτρω. illa potuit constare sine applicatione, ista non: quemadmodum præstantia medicamenti non tautum in se, sed etiam in essicatitate cernitur si cui utiliter adhibeatur, sanitatemque reducat.

2. Simi-

- 2. Similiter & utilitas dupliciter consideratur: prior utilitas quam mediator percipit, est, quod Dominus ipsum in summam extulit sublimitatem, ac donavit, &c. Philip. 2. 9. hæc utilitas potuit este sine applicatione: at est & alia utilitas quæ sine applicatione nullo modo esse potuit, nimitum hæc: ut omnis lingua consiteatur, quod Dominus sit lesus Christus, ad gloriam Dei Patris vers. 11. hac gloriaficatione electorum hominum nec in hac, nec in altera vita, sine applicatione, fruitur.
- 5. Denique vehementer pugnant, impetrare redemptionem & impetratam non applicare. Nam cum impetratio fit ex fummo Dei amore, Iohan. 3. 16. quid ni idem amor effectum dedit, ut applicatio sequeretur? sine qua amor iste plane frustraneus suisset, utut redemptio esset impetrata. Deus, inquam, sapientissimus, potentissimus, immutabilis, ex amore nihil incipit, quod ex codem, ad finem propositum non possit, aut non velit perducere, Phil. 2. 13. Iohan. 15. 16. non vos me elegistis, &c. Iohan. 16. 7. Rom. 6. 5. conjunguntur individuo nexu impetratio & applicatio: quemadmodum & Ephes. 5. 15, 16. & multis alijs in locis. Constituit igitur Deus ab æterno utrumque Decreto immutabili, adeoque falsissimum est, quod dicunt unum sine altero potuisse esse quemamodum & in sequentibus aiunt.

Redemptio potuit omnibus impetrata esse, & tamen nulli applicari. Pugnat enim hoc cum omnibus Dei proprietatibus. 1. Cum immutabilitate: hae non patitur, ut quem semel voluir & cæpit liberare, postea nolit. Malach. 3. 6. Esai. 46.10. 2. Cum misericordia, quæ non patitur perire dilectum filium, redemptum tanto pretio. Esai. 49.15. paternus amor filijs hæreditatem non tantum acquirit, & emit, verum etiam largitur & tradit possidendam. 3. Cum justitia Dei, quæ suum cuique tribuit, 2. Timoth. 4.8. 4. Cum sapientia, juxta quam omnia perfectissime præseit Deus. Si igitur prævidisset, per resistibilitatem & resistentiam Remonstrantium, neminem unum redimi potuisse, filium suum unigenitum, dilectum, in quo acquieseit. Matth. 3.17. in tam horrendos cruciatus nunquam tradidisset. Nam Deus & natura nihil saciunt frustra. Ergo salsissimum est, quod redemptio potuerit esse sine applicatione.

4. Quod denique aiunt: istam applicationem potuisse impediri, propter intervenientem omnium incredulitatem: respiciunt ad sigmenta sua, de resistibili regeneratione, & similia: de quibus in Articulo quarto agitur. Cum igitur hoc salsum sit, corruunt & reliqua, quæ præcessere, & hisce sundamentis salsis innituntur.

# Ad ultimum prime Theseos membrum quod sic habet:

Finis mortis Christi proprius, non suit eius applicatio. Respondemus. 1. Cum dicunt proprius vel ipsi satentur, quod applicatio suerit aliquomodo sinis mortis Christi. 2. Applicatio est causa sinalis, quamobrem jus applicandi sibi Christus acquisivit: si ergo jus applicationis est sinis mortis Christi, multo magis & applicatio erit sinis eiusdem mortis. Ephes. 5. 25. 26.

Rejicimus ergo totam hanc Thesin, eique contrariam & Orthodoxam, ad finem

fequentis fecundæ Thefeos, fubstituimus.

## II. THESIS.

## Admembrum prius secunda Theseos, quod sic habet:

Destinavit Deus, Christum in mediatorem, cum nihil adhuc statuisset de conditione, sub qua homines vellet servare; Responsum ad hæc suit iam antea, & in sequentibus de re eadem agetur. Opponimus igitur tribus tantum verbis, hunc syllogismum: Otdinatio sinis, prior est ordinatione mediorum, & causa administra, quibus ad sinem pervenitur. Atqui conditiones salutis sunt sinis, propter quem Nnn acqui-

acquirendum Chriftus tanquam medium & caufa adminiftra, conftitutus est: ut nimirum conditiones istas, & media ad falutem acquirat & procuret: qualia funt, fides, pænitentia, obedientia, fanctimonia, perfeverantia, nominis Divini invoca-

tio, celebratio, &c. Ephef. 1. 5. 11. Iohan. 6. 40. & 57. & 58.

Ergo ex ordine Deus prius ordinavit falutem, & falutis conditiones, quam mediatorem Christum: quippe qui constitutus est, ut istam voluntatem Patris sui faciat, unde & angelus sæderis, & servus Dei dicitur. Iohan. 17. 22. 23. Ioh. 6.37.38.39. Nam quod ultimum est in executione, primum fuit in intentione.

## Ad posterius membrum secunda Theseos, quod sic habet:

Adeo, ut opere mediationis jam præstito ac peracto, integrum ipsi suerit, quamcumque vellet conditionem, tam operum, quam sidei, ad salutem consequendam

præscribere.

Respondemus, salsissimum hoc esse, quod hic dicunt, in quacumque tandem significatione, vocabulum sidei, & operum accipiant. Quæ salsitas ut appareat; ijs quæ dicturi sumus, pro sundamento & argumento solido substernemus, indubitatum hoc dogma de Dei natura & operatione: nimirum quod ex esse do Dei infallibiliter semper judicatur de voluntate & Decteto Dei antegresso: adeo ut, cum primum istud esse cum appareat, statim infallibiliter judicare possimus, Deo integrum non suisse aliter agere. Ratio est, quia Deus sapientissimus, persectissimus, optimus, non potest non optime semper agere, aut præscribere aliud, quam quod est optimum: adeoque non potest alia præscribere, quam quæ præscribit. Unum enim semper est optimum, saltem in rebus è diametro pugnantibus, uti sides & opera pugnant: simul ac itaque unum videmus præscripsisse; statim dicimus hoc optimum esse: Non suisse inregrum Deo, pro summa sua bonitate & persectione vel hoc omittere, vel contrarium velle, aut sacere, vel utrumque præscribere. Hoc sundamento posito, iam porro consideramus varias significationes vocabuli sidei & operum, ut salsitas Theseos appareat.

1. Si itaque fidem cum Orthodoxis accipiant pro instrumento quo apprehendimus merita Christi, &c. Deo integrum non suit vel talem sidem vel opera præseri-

bere. Quia fidem solam non opera nostra præscripsit.

2. Si fidem in eadem ut dictum est significatione accipiant & tanquam fontem bonorum operum & esticacem per charitatem Gal. 5. vers. 6. Deo integrum non fuit vel talem sidem vel opera talia præscribere, quia utrumque præscripst, idque ob hanc evidentissimam rationem, quod nec merita Christialitet apprehendi, nec Deo redemptorialitet gratitudo debita præstari à nobis, quam per talem sidem, possit.

3. Si fidem accipiant pro conditione novi & Enangelici Fœderis tradita in Novo Testamento: Opera vero pro conditione legali utriusque fœderis, præscripta in Veteri Testamento, quibus sancti illius temporis etiam sine cognitione Christi servati sunt; Deo integrum non suit; talia opera præscribere, quia nec in Veteri nec in Novo Testamento talia opera præscripsir, neque Sancti Veteris Testamenti aliter quam Sancti Novi Testamenti servantur, nimirum side, Actor, 15.10. 11. hac igitur Remonstrantium doctrina abominanda, Christi merita non parum evertuntur, Otthodoxa de justificatione sententia evertitur, & dogmata Papatus imo Pelagiana & Sociniana astrupntur.

## Antithesis Orthodoxa, opponenda primis duabus Thesibus.

Deus, è lapso genere humano, certos quossam homines, pro benevola sua voluntate, ab æterno elegit è lapsu erigendos & servandos. Cum autem, eos sine mediatore,

Iohan. 3. 16. Iohan. 20. diatore, servare per institiam suam non posset; ad Decretum præcedens addidit conjunxitque & hoc sequens, nimirum de dando in mortem filio suo, ut pro electis & salvandis omnibus, sam Veteris quam Novi Testamenti hominibus, satisfaceret, ijsque mortem suam applicaret, &c. ut ab sstis electis in æternum celebraretur. Testimonia Scripturæ quibus hæc Antithesis nivitur, & in primo & in hoc Articulo satis multa præcesserunt.

## Thesis III.

## . Admembrum primum Thefeos tertia, quod fic habet:

Deus omnes & singulos homines tradidit Christo redimendos, suitque intentio Dei Patris, filium suum in mortem tradentis, omnibus peccatoribus salutem conferre, propter mortis silij sui pretium. Pernegamus hoc propter sequentes rationes.

i. Quia è facris litteris probari non poterit, quod Deus Christo omnes tradiderit tedimendos. Quippe quæ contrarium testantur: Iohan. 17. 9. 11. oravit Christus pro sibi a Patre datis. Atnon pro mundo: ergo mundus non fuit datus aut

traditus Christo, ut redimeretur.

2. Qui Christo traduntur, tanquam possessio ipsi traduntur, ita, ut non amplius sint possessio Diaboli, quippe qui per istam donationem & traditionem, in statum reconciliationis sunt restituri: atqui hoc de omnibus dicere non possumus; neque ipsi Remonstrantes volunt videri quod hoc sentiant.

3. Cum Deus sit immutabilis & omni sapiens, neminem tradit Christo servandum nisi revera severur: quos præseit conversum non iri, hos non tradit: adeo ut Scriptura passim testetur servari istos omnes, qui Christo dati sunt, Ioh. 6. 37.39. 44. Ioh. 10. 29. Ioh. 17. 2. 6. 12. neque aliter vox redimendi & emendi (cuius hic sit mentio) in sacris usurpatur: testatur, inquam, Scriptura, eos omnes servari, qui semel à Christo empti & redempti sunt. 1. Petr. 1.15.18.19. Gal. 3. 13. 14. Gal. 4. 5. Tit. 2. 14. Apoc. 5. 9, & 14. 3.

2. Responsio: quod dicunt intentionem Dei suisse, omnibus salutem conserre: dicimus intentionem Dei, esse Dei voluntatem: voluntatem Dei esse unicam, certam, sapientissimam, immutabilem, quæ semper siat: quicquid non sit, nunquam

fuit in intentione Dei ut fieret.

3. Responsio: ad exemplum Pharaonis quod attinet, impudenter & temerario ogganniunt manisesto Dei verbo, Rom. 9. si excipiant, Pharaonem habuisse externam vocationem, adeoq; Dei intentionem suisse, ipsum servare; Respondemus; quod voluntas signi non possit proprie dici voluntas beneplaciti: quod vel ex historia Pharaonis passim apparer: mandat enim Deus subinde ut dimittat populum Israeliticum: hac erat voluntas signi: Interim dicit se nolle ut Pharao dimittat issum populum, hac erat voluntas beneplaciti, qua semper sit, & causas habet aquissimas, utut nobis incognita sint. Nunquam igitur probabunt, tam Pharaonem, quam Abrahamum, ex intentione Dei servandum suisse.

# Ad membrum Theseos tertia postremum, quod sic habet:

Etsi res per multorum culpam aliter eveniat.

Verissimum estreprobos sua culpa perire, nec solo Dei jure absoluto, sed simul iure ordinato à gloria æterna reprobari: interim tamen non reste dicitur, quod hic eventus sitalius, quam, quem Christus sibi propositum habuit: perinde ae si voluntas ipsius esset conditionata, præseientia fallax, amor mutabilis, Rom. 11. 20. perinde ae si homo regenerandus, resistibilitate sua ingressurum Spiritum impediret, salutem N n n 2 oblatam

oblatam invito Deo exeuterer, & è numero electorum ad reproborum transiret. cum Deus è plurimis idololatris, eximeret Abrahamum itidem idololatram (faciunt enim hie mentionem Abrahami) si Deo placuisset eadem dona conferre reliquis, quæ Abrahamo ex mera sua gratia contulit, non minus reliqui idololatræ, quam hie idololatra servati suissent, sohan. 24.2. Matth. 11, 21. Tyrij plus præstitissent quam Iudæi, si placuisset Deo eos sua gratia dignari. Quid multis è nemo venit ad Christum, nisi pater traxerit eum Iohan. 6. Deliria igitur mera sunt, quæ in hae Thesi extra Dei verbum coacervarunt: quibus opponitur hæc sequens.

## Antithesis Orthodoxa.

Deus electossitos Christo dedit redimendos, Iohan. 17. 2. 9. 10.11. suitque intentio Dei Patris, filium suum in mortem tradentis, omnibus & solis electis salutem conferre, propter mortis filij sui pretium. Iohan. 3. 16. & 17. 12. 2. Cor. 5. 21. & intentio filij suit, non omnes homines ex æquo, non tam Pharaonem, quam Abrahamum servare. Rom. 9. Malach. 3. Rom. 11. 2. 7. Iohan. 10. Utque hoc non aliter eveniret, omnem resistentiam Spiritu suo tollit, novas vires instillat, instillatas ad sinem vitæ conservat. Ierem. 32. 38. 39. 40. Philip. 2. Rom. 8. 29. &c.

## THESIS IV.

## Cuius prius membrum sic habet:

Pretium redemptionis quod Christus per mortem & passionem suam Deo Patri obtulit, eiusque justitiæ satissecit, suit secundum Decretum, voluntatem atque intentionem Dei, essicaciam habuit ad reconciliationem in omnibus & singulis hominibus, non solum in electis & sidelibus, sed etiam in omnibus reprobis insidelibus & impænitentibus, qui in insidelitate & in impænitentia moriuntur ac pereunt in æternum. Adeo ut Christus, qui ad oblationem illorum quoque sacerdos & propitiator suit, licet adæquate pro sidelibus, tantum cum salvandi intentione resurrexerit & intercedat: Respondemus 1. pretium mortis Christis satisfecit justitiæ Divinæ. Fatemur, si intelligatur de solis electis, non autem de reprobis, quia non sunt reconciliati, nec in statum gratiæ restituti. Namira Dei manet

super ipsos, Iohan. 3.36. neque unquam Deus novit ipsos. Matth. 7. 23.

Quod Christi pretium efficaciam habuit ad reconciliationem in singulis. Concedimus si per hæc verba nihil aliud quam sufficientiam intelligant: at si volunt efficax fuille in fingulis, id pernegamus: quia reprobi, eius nulla emolumenta percipiant (temporalia enim beneficia, & impunitas, qua propter electos interdum fruuntur, Genes. 18. huc non pertinent) neque in hac neque in altera vita. In hac vita: quia plurimi, ne externa quidem vocarione vocantur. Alij vocati, nec iustificantur, nec sanctificantur: sed (ut Remonstrantium verbis utamur) in impænitentia & infidelitate moriuntur. Neque post hanc vitam, inde quicquam emolumenti percipiunt, quia hoc ipsi Remonstrantes fatentur, quod pereant in æternum: nisi forte extra Scriptura m'existiment cum Vorstio, sublevari aliquatenus inde pænas infernales, ipforumque peccata etiam aliquomodo in Christo punita esse. Quod falsum, quia pro reprobis Christus nec spopondit, nec oravit, sacrificium suum expiatorium oblaturus: Iohan. 17. 9. quin imo Scriptura dicit omne id in gehenna solvendum ipsis esse quod debent, Matt. 5.25. 26. Matt. 18.34. Ergo intentio Dei nunquam fuit, ut istud Christi pretium ullo modo esset essicax aut essicaciam haberet pro reprobis, quia ipsius intentio & voluntas semper sit. Malach. 3. 6.

## Sequitur posterius membrum 4. Thesios.

Adeo ut Christus, quoad oblationem illorum quoque sacerdos & propitiator suerit, licet adæquate pro sidelibus tantum, cum salvandi intentione resurrexerit & intercedat.

Dicunt quidem Remonstrantes in suis scriptis: Christum esse reproborum quoque sacerdotem & propitiatorium, ijs reconciliationem obtinuisse, remissionem peccatorum impetrasse, & intercedere pro ijs. Quod si verum est, reprobi in statum reconciliationis sunt re ipsa restituti: Naim quibus peccata sunt remissa, hos Scriptura beatos pronunciat. Rom. 4. Psal. 32. quia ubi partes reconciliate sunt, ibi tollitur odium, ira, inimicitia: reponitur vero amor, benevolentia, benesicentia: imo tantus est Dei amor erga tales, ut vel paternus vel maternus amor, adeum nihil sit. Esa. 49. Luc. 11.

Atqui reprobi non sunt in statum gratia restituti: quia hoc if si Remonstrantes, rotunde dicere trepidant, & reste sane: quia reprobi non possunt dici à Deo ita restituti, neque quoad affectum, neque quoad effectum, cum maximam partem

ne vocati quidem fint.

2. Falsitas etiam hine apparet, quod ipsi Remonstrantes dicunt Christum adæquate pro fidelibus tantum, cum intentione salvandi resurexisse, atque intercedere: nam pro quibus non resurexit, pro ijs etiam mortuus non est, nec peccatorum remissionem impetravit: pertinent hac omnia beneficia adsolos clectos, ita utqui unius, etiam alterius beneficij sint participes. Rom. 8. 29. ad 35. &c.

3. Quorum sacerdos est Christus, de ijs Scriptura talia testatur, quæ de reprobis nullo modo dici queunt: ut, quod pro eorum peccatis satisfecerit, Heb. 7. 24. peccata tollat, Hebr. 9. 28. peccata aboleat, Hebr. 9. 28. sanet nos, Esai. 53. 11. regeneret nos, Hebr. 9. 14. morte ijs testamentum constitmet. Hebr. 9. 17. pontifex eorundem maneat post Ascenssionem, Hebr. 8.1. intercedat, Hebr. 7. 25. Heb. 9. 24. 1. Iohan. 2. 2. Iohan. 17. persecte eossem servet. Hebr. 7. 25. æternam ijsdem redemptionem nactus sit morte sua: Hebr. 7. 12. hæreditatemæternam con-

ferat iildem. Hebr. 7.15.

4. Nec iuvat adversarios, quod quarunt omnia hac & similia S. Scriptura testimonia eludere similitudine medici, qui praparat medicamentum, salutare qui dem omnibus, non tamen utile ijs, qui id respuunt: est enim simile dissimile, qui a medicus si prasserte quinam essurir essenti est conculcaturi suum medicamentum, pro ijs medicamentum non prapararet. 2. Si medicus posset mutare animos corum, qui medicinam respuunt, quo minus respuerent, nunquam male cederet medicamenti administratio, id autem Deus facit & saccre potest, ex nosentibus facit volentes, ut ex volentibus faciat persicientes, Phil. 2. pro sundamento itaque huic simili substernunt absurdissimum resissibilitatis & resistentia dogma, de quo in Artículis sequentibus.

## Antithesis Orthodoxa.

Pretium redemptionis, quod Christus per passionem & mortem suam Patri obtulit, ciusque justitia satisfecit, suit secundum voluntatem, Decretum atque intentionem Dei esticax, ad reconciliationem pro electis suis solis; quorum Christus sacredos est & propitiator, pro quibus etiam solis adaquate, cum intentione salvandi resurrexit, atque intercedit: Iohan. 17. Rom. 8. 29. &c. testimonia multa alia sunt in præcedentibus, & in colloquio Hagiensi: quibus calculum subiungimus.

## Thesis V.

## qua sic habet.

Proprius & integer mortis Christi finis suit, &c.

De hoc fine Deus nunquam cogitavit, eum nunquam voluit, intendit, decrevit, aut optavit. Ratio cst, 1. quia eum finem non est assecutus. 2. quia ne quæsivit quidem assequi: quippe qui non vocat omnes Psal. 147. versult. Cum tamen sides sit ex

auditu Rom. 10. cumque fœdus Dei in Euangelio explicetur.

Ex effectis Dei semper & infallibiliter, & ipsius vera voluntate & Decretis, judicare possumus. Et nititur hae Thesis falsis sundamentis opinionibusque erroneis, tum ex parte Dei, tum ex parte hominum. Ex parte Dei: quasi seilicet habeat voluntatem suspensam, conditionalem, inefficacem, mutabilem, neque certam & infallibilem suturorum præscientiam. Exparte hominis: ac si is non sit usque adeo depravatus peccato Originali, uti depravatus est, haberetque tale arbitrium, cujus viribus, invitare ad se Deum Deique invitati gratiam vel recipere vel rijecere possit. Qua de re antea dictum est, & in sequentibus Articulis dicetur. Verbulum staque non addimus.

## Antithesis Orthodoxa.

Fædus gratiz est, quo Deus Christum ipsum, eiusque beneficia, gratis promittens, ab homine vicissim exigit, ut side Christum recipiat ac resipiscat. Hos. 2. 16. 19.20. Ezech. 36. 26. &c. Mal. 3. 1. Finis igitur mortis Christi est, ut beneficia in sædere promissa mereretur & applicaret, non omnibus, sed omnibus electis. Matth. 26. 28. Dan. 9. 27. Marc. 10. 45. nam ne omnes quidem ad Euangelij sui sædus invitat, Ephes. 2.12. Rom. 9. 4. Et hæc causa est, quamobrem Christus passim dicatur mortuus pro multis, pro Ecclesia, &c. Actor. 20. 28. Rom. 8.33, 34. Ephes. 5.25. Esai. 53. 12.

## Ad quastionem Thesibus subjunctam.

Quod Remonstrantes in ea sint opinione, ut existiment Christumnon nostra vice aut loco, sed tantum pro nobis & nostro bono sit mortuus, dubitare non possumus: quia in locis citatis hoc non tantum dicunt, sed etiam argumento confirmant. quibus & sequentia subjungimus:

1. Quia dicunt Dei justitiam non esse talem, ut per eam, ad omnia & singula pec-

cata punienda adigatur.

Ergo Christo non imposuit omnia & singula peccata nostra quibus nos æternas pænas commeriti cramus. Huc pertinet quod dicunt, remittere peccata, & pro issplenariam satisfactionem accipere, talem proprietatem in Deo non esse. Unde etiam negant, Christi satisfactionem, qua mundum reconciliavit, suisse plenam. Ergo non est (secundum ipsorum mentem) mortuus nostro loco, quia nos debebamus Deo plenam satisfactionem. Dubitant enim, an electus in Christo pænam luisse recte di-

catur reipfa, an vero divina æstimatione tantum.

2. Quia, quæ docent de justificatione nostri, idem probant: ut, quando dicunt Christum non este obiectum justificationis & imputationis divinæ. Fidem in negotio justificationis, non este considerandam tanquam instrumentum: sidem justificantem, non este, qua, qui credat, sibi remissa este peccata, &c. quæ ipsorum hæretica justificationis doctrina, ad hunc secundum Articulum omnino pertinere videtut: rationemque cius habendam este omnino arbutamur. Ut videant tandem plebei misere hactenus decepti, quam turpiter etiam errent Remonstrantes, cum dicunt, se nobiscum facere & statuere, quod Christus pro peccatis nostris mortuus sit, & ipti omnia este ascribenda.

3. Quia dicunt peccatum originale reum mortis non facere, nec proprie peccatum dici debere: necesse esse, omnes salvos fore, quiactualia peccata nulla ipsi perpetrarunt, quales sunt infantes omnes sine discrimine, &c. Ergo Chtistus loco & vice infantulorum, saltem in infantia morientium, non est mortuus.

Videmus ergo, quod lethales errores, sub hisce Quinque Articulis lateant; à Socino profecti, Christique merita & justitiam demolientes, quibus hunc Syllogishum opponimus, ad doctrinam sanam & Orthodoxam tuendam, eroresque diluendos, qui & in hac quæstione thesibus subjecta, & in thesibus ipus continentur:

Quorum vice & loco Christus est mortuus, hi omnes servantur; at proquibuscumq; Christus mortuus est, horum vice & loco mortuus est. Irgo pro quibuscumque mortuus est hi

omnes servantur, & per consequens, non est pro omnibus mortuus.

Propositio est Remonstrantium, & extat in Colloquio Hagiensi Belgico. pag. 158. Assumptio est omnium Orthodoxorum Theologorum, &: in Colloquio Hagiensi satis probata: imo vel ex solo Apostolorum Symbolo satis probati potest: juxta quod credimus remissionem peccatorum. At gratis per institum sum Deus nulla peccata potest remittere impunita, alias silium in mortem nullo modo dedislet, ex quibus esticitur, quod Christus nostravice & loco sit mortuus, id quod Scriptura passim, cum primis Esa. 33. diserte testatur.

Concludimus ergo hasce Remonstrantium theses, opinionesque in iis comprehensas, falsas, Verbo Dei contratias, ex humani cerebri figmentis prosectas esse, & Socinum olere, adeoque in totum reiiciendas, nec in Ecclesiis Belgicis tolerandas

effe.

Contravero Antitheses issdem thesibus oppositas, tanquam è puro Israelis sonte haustas, tota mente & corde approbamus, casque cum Ecclesiæ Christi ædificatione, publice proponi posse, persuasissimum habemus.

# IVDICIVM Deputatorum Synodi Gallo-Belgicæ,

De Articulo Secundo Remonstrantium:

Qui est,

## DE VNIVERSITATE MORTIS CHRISTI

## THESIS. I.

 $P^{Retium\,redemptionis,\,quod\,Christus\,Patri\,suo\,obtulit,in\,se\,\&\,per\,se\,dignissimum\,est\,\&\,sufficientissimum,\,ita\,ut\,omnes,\,valore\,\&\,dignitate\,mortis\,Christi,\,\,redimi\,possent,\,si\,omnes\,\&\,singuli\,crederent.}$ 

H.

Christus reipsa pro nullis aliis secundum Scripturam mottuus est, quam pro credentibus. Necalia suit voluntas Patris mittentis Filium, nec Filij ipsius morientis. Iolian 3.16. Hebr. 5.9. Iohan 11. 51.52. & 10.15. Ephel. 5.23.25. 2. Cor. 5.15. Gal. 1.4.

#### $\Pi\Pi$

Chtistus novi Fæderis Mediator & sponsot est, idque tum merito tum esticacias non tantum ad promerendam reconciliationem atque remissionem peccatorum, sed etiam simul ad dandam & applicandam eandem omnibus credenubus in ipsum. Quam applicationem eodem actu nobis impetravit, quo reconciliationem & remissionem nobis prometitus est. Hebr 9. 14.15. & 7. 22. Actor 5. 31. Apocal, 1.6, 1. Cor. 1.30. Gal. 1.4. Ephes. 5.26.27.28. Coloss. 1.21.22. Hebr. 10.14.

Nnn 4

Mors,

#### IV.

Mors, resurrectio, & intercessio Christi, itemque beneficia, quæ inde suunt, reconciliatio, justificatio & peccatorum remissio, sanctificatio, redemtio & vita æterna, sic indivussonexu cohærent, ut dissungi nec possint nec debeant. Rom. 4.25. & 5. 9. 10. & 6.4.5. 6. 2. Cor. 5. 14. 15. Roman. 8. 34. Hebræor. 10. 14. 16. 17. Apoc. 1 vers. 6. 1. Iohan. 1.2:

#### V.

Deus posuit Christum propitiationem sive placamentum, non sine side, sed per sidem in sanguine eius. Nec ullus mortis Christi esfectus in Scriptura aliis quam solis credentibus & communionem cum Christo habentibus tribuitur. Roman.3. vers. 25. Ephes. 2.9. Rom.5.1. & 8.9. Hebr. 11.6.

#### νİ.

Idéoque hæc Remonstrantium placita tanquam mera ingenij humani figmenta rejicimus.

#### Ì.

Deum fecisse antecedaneum Decretum, quo de Filio in mundum mittendo absolute cogitarit, cum sola intentione impetranda redemtionis, sine ulla determinatione eiusdem applicanda; utpote qua demum postea per sequentia Decreta sit ordinata.

#### ŤΙ.

Eoque nomine potuisse Christiredemptionem esse perfectam, omnibusque impetratam, etiamsi nulli forte essent, qui fructum hujus impetrationis ob incredulitatem perciperent.

#### III.

Christum morte sua omnes & singulos homines Deo reconciliasse, sine ulla consideratione sidei.

#### IV.

Eadem morte promeritum esse, vt Deus posset & vellet novum aliquod gratia sædus cum peccatoribus inire, & beneficia sua communicare, nondum constituto sædere, nec lege, secundum quam sædus illud cum hominibus esset ineundum.

#### $\mathbf{V}$ .

Exmultis possibilibus medys, inter qua & opera legis esse poterant, liberum suisse Deo, post destinatum Mediatorem, ctiam aliam novi sæderis conditionem eligere & prascribere, quam sidem.

#### VI.

Omnibus & singulis, etiam pereuntibus, reconciliationem & remissionem peccatorum esse impetratam, nec tamen datam aut concessam.

#### VII.

Cumreconciliasse nos dicitur Christus, & remissionem peccatorum acquisivisse, hoc tantumdem esse, atque impetrasse jus vel potestatem atque voluntatem reconciliandi & remittendi peccata.

#### VIII.

Christum promultis mortuum esse, pro quibus non resurrexit: adeoque fructum mortis Christi à fructu & efficacia resurrectionis in quibusdam hominibus posse dissunci.

#### IX.

Reconciliationem & remissionem peccatorum ab intercessione Christi, nostrique iustificatione, sanctificatione & glorificatione posse separari.

Quorum omnium nihil veritati secundum Scripturas convenienter dicitur.

# IVDICIVM Professorum Belgicorum,

DE

Tertio & Quarto Articulo.

Articuli Tertij & Quarti explicatio.

Thesis. 1.

Antithesis. 1.

Adem voluntatis humanæ actio (licet diversa ratione considerata) dici non potest, & contingens, & necessaria: contingens quidem natura sua; necessaria vero respectu Decreti divini. (Remonstrantes adversus VValach. pag. 58. & Arminius passim.) Ea enim ratione, ex vi & essica Decreti divini, omnia etiam mala necessario sierent. In Thespous exhibitis. Artic. 3. & 4. Thes. 11. & 12.

Adem voluntatis humanæ actio vere dicipotest & contingens, & necessaria, seu non contingens: sed diversaratione. Contingens quidem per se, seu natura sua, & absolute in se considerata; quatenus à voluntate, tanquam causa libere ac contingenter agente, promanat: necessaria vero, relate ad Dei præscientiam, Decretum, Prophetiam: unde actio illa per se contingens, consequentiæ tamen ratione, necessaria est.

Quia, nec Dei præscientia salli a: nec Decretum mutari b: nec Prophetia ac Scriptura solvi potest c.

a Actor. 15. 18. Hebr. 4. 13. b Proverb. 19.21. Ief. 46.9.10. c Iohan. 10. ver. 35. Num. 23. 23.

Ideoque nulla peccata, ex vi, & efficacia Decreti divini, sed exsolius creaturæ libere deficientis vitio, perpetrantur: quæ, ut Deus non efficit, sed volens sapienter ac iuste permittit ac regit; sic ea non efficere, sed permittere ac regere decrevit. Iac. 1. 13. 14. &, 1. Iohan. 1.5. Actor. 15. 18. & Ephes. 1.11.

II.

11.

Cum ab Adamo, ante lapíum, Deus obedientiam exegerit libera voluntate præstandam, habituum seu virtutum, in voluntatem infusio, locum habere non potuit; in intellectum & assectus potuit. Adversus VValach. 56. & 57. Coll. Hag. Belg. 250.

Quamvis Deus ab Adamo ante lapfum, obedientiam exegerit libera voluntate præstandam, habituum tamen, seu virtutum, in voluntatem infusio locum habere potuit: imo eaipsa de causa debuit, ad voluntatis persectionem: ut ad obedientiam & virtutum actiones libere exercendas, reddereturidonca.

Idque

Idque eximaginis Dei,per creationem hominis perfecte conformatæa; & per lapfum deformatæb, perque regenerationem, fandem reformatæ c, descriptione perípicue elucet.

a Gen. 1.31. Ephef. 4.24. b Ephef. 4.18. c Ephef. 4.24. & 5.8.9.

Deinde; si (ut Remonstrantes adversus VV alach. 57. non diffitentur) voluntas hominis in regenerationis statu, habitibus virtutum, per gratiam comparatis, informetur, iifque perficiatur, & adfuas operationes expeditior reddatur: quid vetat, quominus habitus infusi, ante lapsum, ad imperatam obedientiam expedite præstandam, extiterint.

III.

III. - -

Ideo voluntas hominis, cum virtutes illas admittere nequiverit, caídem per lapfum amittere non potuit. Collat. Hag: Belg. 250.

Et voluntaris vivificatio, in mentis & affectuum reformatione confiftit. Ibi-

dem 252.

Ideoque ut voluntas hominis, vittutes illas à Deo, imaginis ipfius donatione accepit: sic lapsus vitio, easdem amittere potuit & amisit: adeo ur licer aliqua scintilla lucis naturæ in mente, & facultatis in voluntate, sit residua, ad bonum naturale & civile quodammodo exercendum; ad Dei bonitatem declarandam & humanæ

ingratitudinis excusationem præcidendam; nullæ tamen supersunt vires idoneæ adfupernaturale Fidei, Spei, Charitaris, veræque refipiscentiæ bonum. Nec volun-

tatis vivificatio in mentis, & affectuum reformatione confiftit proprie.

Quod, ut ex antecedentibus constat, ita ex divinæ legis mandatis & condemnatione comprobatur. Quoniam universam totius hominis, cordis, anima, & cogitationis (seu voluntatis affectuum & intellectus) rectitudinem, & actiones ci consentaneas, præcipit: & contrariam naturæ & actionum pravitatem evincit ac condemnat. Deut.6.5. Luc.10.27. Gen.8.21. Romanor.3.19.20. & 7.7.9. Ephef. 2. verf.1. 2. & 3.

IV.

IV.

Deus autem ante statum regenerationis, gratiam salvificam, certis gradibusiis largitur, qui reliquis imaginis Dei scintillis, recte sunt usi: quemadmodum Scriptum est, habenti dabitur. Armin.contra Perkinfum 218. & Respons, ad Articul. ad 9. quæst. Ioh. Corvinus contra Tilenum pag.158.

Quanquam habenti, seu donis recte utenti dabitur corundem incrementum: non propterea tamen. Deus post lapsum iis, qui naturalibus imaginis Dei reliquiis, recte fuerint ufi, supernaturalem ac falvificam gratiam largietur; quia gratia hwe non feeundum opera, fed feeundum merum ac liberum Dei beneplacitum confertur. Rom. 9. 18.1. Iohan. 4.10. & 2. Tim.1.9.

V.

V.

Post lapsum vero in statu peragende regenerationis, infusiones habituu seu virtutum, cum in voluntatem, tum in intellectum,& affectus/fi ordinariam converfionem spectes) repugnant mediorum, quibus Deus in homine novam vitam operari vult, administrationi. Advertus V Valach. 56.

Post lapsum vero , in statu peragendæ regenerationis, infusiones habituum, seu virtutum cum in voluntatem, tum in intellectum,& affectus, nullo modo repugnant, mediorum quibus Deus in homine novam vitani operari vult, administrationi: fed ei ad amuffim,congruunt & infer-

Deus enim in novo Fædere, hoc diferte afferuit:quum cordis circumcifionem a,& legum fuaru in mente & in cordibus inferiptionem b:noviq; cordis darionem & Spiritus novi donationem, amotione cordis lapidei,& carnei cordis infertionem c, ad obedientiam ipii præstandam pollicetur.

155

Deinde, cum reipsa hoc sese præstate testatur, dum mentes cæcas illuminat, d: corda circumcidit e: mortuos vivisicats, & regenerat g: novam creaturam novumque hominem essicit h, ut verbo ipsius pareamus.

a Deut.30.6. b Ierem. 31. 33. Hebr.8. 10. c Ezech. 36. 27. d Ephes, 5. vers. 8. e Colos. 2.11. f Coloss. 2.5. g Ioan. 1. 13. Tit. 3. 5. h 2. Cor. 5.17. 18. Ephes. 2.

1. 2. & 4. 24.

Quæ omnia non actumbrevi transeuntem, sed habitum gratiæ permanentem exprimunt: & Spiritus voce denotantur; qui à suis operibus, ut arbor à fructibus, distinguitur. Gal.5.22. Ephes.5.8.9.

VI.

VI.

Itaque fides, qua primum convertimur, & à qua fideles nominamur, actus est, non habitus à Deo infusus, ex quo actus fidei oriatur, alioqui voluntas hominis (cum habitus infusus sit irresistibilis) haberet sese mere passive, pateretur, non ageret. Greuinch. contra Ames. 325.

Itaque fides, qua primum convertimur, & à qua fideles nominamur, non est actus, sed habitus, à Deo infusus: eoq; tam potens, ut voluntas hominis ei resistere atque impedire nequeat: ex quo, ceu sonte fidei actus certo promanat.

Idque ex utriusque distinctis attributis

liquebir.

1. Fides enim est virtus inharens: qua Christus habitat in cordibus nostris, Ephes. 3. vers. 7. Sed actus fidei, seu credere, est virtutis illius vim suam exerentis, actio

profluens.

2. Fides perseverare potest & servatur. 2. Tim. 4.7. Actiovero sides non servatur, sed præterit, aliaque ei indies, imo in hotas diversis intervallis succedere potest, pro ut magna varietate & vicissitudine, aut Euangelium (necessarium actionis sidei obiectum) aut aliud quippiam animo obversatur: Ideoque ab ea nec sideles proprie, nec perseverantes denominantur. Alioqui singuli, crebris vicibus uno codemque die, sideles, ac silij Dei essent ac sierent: & vicissim, desectu à side illa, infideles siliique Sathanæevaderent: quo nihil absurdius.

3. Sine fide nemo fidelis, nullaque Christi Ecclesia (utpote quæ fidelium cætus) potest superesse: sed sine actione sidei, & fidelis & Christi Ecclesia sæpissime comperitur. Quippe Noacho in arca somno cum suis crebrius (ad necessariam quietem) consopito, tota Ecclesia in terris, licet sidei actu destituta, cetus tamen sidelium

esse non desiit.

4. Denique fine fide nemo placere potest Deo, Hebr. 11.6. sed iræ Dei est obnoxius, Iohan. 3.36. Atqui sine actu sidei Deo nihilominus placuere dormientes, aut aliud quam Euangelium meditantes, sideles universi, ut Noachus in Arca. 2. Pet. 2. versi. 5. Petrus in carcere, Actor. 12.7. eademque Apostolorum reliquorum (quos ad sinem dilexit Iesus, Iohan. 13. versi. 1.) aliorumque sidelium estratio: & eorum etiam qui Lethargo immoriuntur: qui sine side & gratia Dei alias perirent.

VII.

VII.

Huius actus fidei causa est, Dei gratia, non omnipotens (quasi ita fidem in homine operaretur: ut voluntas libertate sua, ei resistere, atque omnino fidei actum impedire nequiret) sed ea tantum ratione potens, ut suavitur in consensum alliciens suasu suo, à voluntate resistente perpetuo rejici possit, ne ullus unquam sidei actus consequatur.

Grevinch. 320. & 321.

Quamvis enim Euangelij auditus, lectio, meditatio, &c. (fine quibus fidei actio esse nequit) voluntatis libere agentis arbitrio soveri queant, aut aliis actionibus, & meditationibus negligi & rejici possint, atque co modo actus fidei impediri, hoc tamen perpetuum esse nonpotest. Quia actionis fidei causa princeps est gratia Dei, omnibus potentior, quæ fidei habitum, seu virtutem dedit: eumque Euangelii prædicatione & Spiritus Sancti essicacia excitat, & vi sua (carnis, mundi, Sathanæ tentatione refrenata) ad actum fidei, suo tempore producendum, pro suo beneplacito dirigit ac permovet: ut ex ante recitatis sæderis novi promissionibus constat & exvariis Scripturæ locis, Iohan. 6.37.& 45. Philip. 2. 13. Actor. 13.48. & 16.14.

Johannes Polyander.
Franciscus Gomarus.
Antonius Thysius.
Antonius VV alcus.

Hoc Collegarum meorum Judicium legi & approbo,

Lubbertus.

DE

## Tertio & Quarto Articulo.

Suffragium

## SIBRANDI LVBBERTI.

HOMO irregenitus habet liberum arbitrium. Sponte enim & proprio motu eligit aut repudiat, quod intellectus eligendum & repudiandum cenfet. Neque de hacre controversia est.

Sed omnis controversia est: An liberum arbitrium sit solummodo debilitatum,& tantas adhuc vires retinuerit, ut possit bonum Spirituale (quod salvandorum proprium est) eligere, & gratiam primam admittere, vel rejicere, prout ipsi libuerit.

Primagratia, quæ operans, præveniens, excitans vocatur, est actio divinæ misericordiæ, quæ mentem hominis vera & salutari cognitione Iesu Christi illuminat, voluntatem à Deo aversam mutat, & ad Deum convertit, cor novum in homine creat, & novas inclinationes in eo excitat, eumque (ut verbo dicam) regignit, & à statu peccati transfert in statum gratiæ.

Hac actio est Dei propria, neque admittit onsignan. Solus enim Deus mentem nostram salutari cognitione Iesu Christi illuminare, voluntatem nostramimmutare & ad se convertere, inclinationes bonas in nobis excitare, & nos regignere, atque è

statulpeccati in statum gratiæ transferre potest.

Impingunt, qui dicunt Deum per primam gratiam excitare & adiuvare, five movere voluntatem infirmam; ut possit velle, si libeat. Scriptura enim dicit, Deum in nobis creare cor novum, & efficere in nobis ipsum velle; vt non tantum possimus velle, sed etiam reipsa velimus, quæ Deo accepta & grata sunt.

Impingunt ctiam qui dicunt, hominem irregenitum posse primam gratiam recipere aut rejicere, atque adeo in ipsius potestate esse illa bene aut male uti, eique co-

operari, aut relistere, prout ipsi visum fuerit.

Animalis enim homo, teste Scriptura, non est capax corum quæ sunt Spiritus Dei, neque potest ca cognoscere, necest idoneus ad cogitandum quicquam, sed est mortuus in peccatis suis, ciusque intelligentia est inimicitia adversus Deum & legi Dei subjeci nequit. Qui vero huiusmodi est, quamdiu talis maner, neque bonum spirituale salutari cognitione cognoscere, neque eligere aut sibi applicare potest.

Quoniam

Quoniam hægratia inhomine novum cor creat, eius voluntatem immutat, inclinationes corrigit, camque regignit, & à flatu peccati ad flatum gratiæ transfert, sequitur hominem in huius primæ gratiæ receptione se habere mere passive, neque huic primægratiæ cooperari posse.

Quibuscunque Deus hanc primam grațiam largitur, illi revera regignuntur, atque etiam fecunda grația donantur; unde apparet utrantque liane grațiam folis falvandis dari. Secunda grația, qua fublequeus, concomitans & cooperans dicitur, est actio divina misericordia, qua Deus hominem jam regenitum dirigit, conservat & gubernat, utin vera side & resipiscentia ad ânem usque perseveret.

Hac gratia admit it oviégyetou, Etfi enim Spiritus Sanctus hominem efficaciter movet : ramen homo à Spiritu Sancto vivificatus & motus, etiam feipfum movet & sponte aclibere facit, ad que facienda à Deo efficaciter movetur.

Vtraque hæe gratia habet tantam virtutem, ut nulla creatura eam impedire, nedum vincere aut fuperare, possit.

Veruntamen homo regenitus, quamdiu in hoc mundo peregrinatur, non perfecte regignitur, fed femper aliquid carnis, cum qua ei tota vita pugnandum est, seum circumfert; & ob eam causam non solum habet, (quatenus scilicet adhuc irregenitus est) potentiam resistendi; sed ctiam subinde ex infirmitate peccat, hoc est, actu & reipsa Deo resistit.

Neutra harum gratiarum minuit hominis libertatem. Etsi enim efficaciter à Spiritti Sancto movetur; vini tamen nullam patitut, neque invitus aut coactus, sed sponte & libera electione facit ea, ad que à Spiritu Sancto efficaciter movetur.

Quinutraque auget arbitrij libertatem. Nam qui ante regenerationem non erat capax corum quæ sunt Spiritus Dei, neque ea cognoscere poterat, ille jam regenitus sactus, est corum capax, & potest ca cognoscere: euiusque intelligentia ante regenerationem erat inimicitia adversus Deum & legi Dei subjici nequibat, ille jam regenitus ponit inimicitias adversus Deum, eiusque legi se non solum subjicere potest, sed etiam revera subjicit.

Vtraque gratia tam prima quam secunda est prorsus Divina, non ab ulla Physica aut naturali virtute, sed ex gratuita Dei misericordia, & essicaci Spiritus Sancti virtute profecta.

Rejicimusigitur illorum opinionem, qui dicunt,

- 1. Primam gratiam esse omnibus hominibus communem, Corv.contra. Tilen. 154.404.
- 2. In hominis irregeniti potestate esse, primam gratiam accipere vel rejicere. Collat. Belg. 252. 253. Corvin. 403.
- 3. In hominisirregeniti potestate esse, prima gratia bene vel maleuti. Corv. Til. 154.256.
- 4. Hominem propter bonum usum primæ gratiæ, donari à Deo secunda gratia. Corvin.Til.156.157.154.163.403.
- 5. Deum esse causam physicam aut moralem regenerationis & justificationis nostri.
  - 6. Hominem cooperari primæ gratiæ. Corvin. Tilen. 164.

Lubbertus.

Hoc Collegæ nostri iudicium legimus & approbamus

Johannes Polyander. Francifcus Gomarus. Antonius Thyfius. Antonius VV aleus.

## SENTENTIA

## Deputatorum Synodi Geldrica,

## Articulus Tertius,

DE

## Libero Arbitrio.

Redimus hominem irregenitum, Spiritualiter esser mortuum: id est, mentem habere 2 cæcam & obtenebratam voluntatem, 3 peccato mancipatam, affectus penitus + corruptos & inordinatos : ut non tantum nihil quod spirituale & salutare est, actu s intelligat, s velit, faciat, sed ne possit quidem s intelligere, velle, s facere, antequam Deus per 10 Spiritum suum in ipso & potentiam illam & actum, tam 11 quoad initium, quam quoad progressum & complementum gratiose operatur.

## Explicatio & confirmatio.

1 | Ephel.2.1. Quum essetis mortui in offensis.

Ettam quum per offensas mortui essemus. & verf.s.

Mortui audient vocem Fily Dei, & qui audiverint, vivent. Iohan.5.25.

Math. 8.22. Sinite ut mortui sepeliant mortuos suos.

Itaque mortuus est homo, & manet in morte, quoad audit vocem Filij Dei;qua audita, vivit jam; coque & regenitus est: Non quod totum hominis jam tum vivat & regenitum sit, (initium enim, progressus, & complementum vitæ illius, & regeuerationis non funt fimul & femel in instanti: Sed quod semen vita & regenerationis, Spiritum inquam, & verbum Dei vivum & efficax in sese habens homo, non minus Math. 13.23. vivere & regenitus esse dicendus nobis videatur, quam fidelis quilibet vitam dicitur Heb.4.12. habereæternam, cuius tamen tenuissima tantum sentit & habet initia; vel mortuus esse is, in quo tamen omnia nondum emortua sunt.

lacob.1.18. 1.Pet.1.23. Ioan.3.36. Apoc, 3.1.2.

Ephes. 5.8. Eratis olim tenebra.

Vt prædicem &c. cacis visus recuperationem. Non est qui intelligat, non est qui exquirat Deum.

2. Tim. 2.25.26. Ecquando det eis Deus, ut &c. sanitatem mentis recipiant.

Non negamus hominem animalem intellestu præditum esse: sic enim homo non esset; sed sur o intellectu præditum. Idque simpliciter in rebus omnibus quæ æternam vitam concernunt, ut postea videbitur.

3 ] Luc. 4.18. Vt pradicem captivis dimissionem.

2 Tim. 2.26. Et elapsi è Diaboli laqueo, à quo captivitenentur.

Ichan. 8.:4. Quisquis committit peccatum, servus est peccati.

An nescitis, quod cui sistitis vos ipsos servos ad obediendum, eius servi Rem. 6.16. estis cui obeditis, vel peccati ad mortem, &c.

Et vers.20. Quum enim servi essetis peccari.

Voluntas per peccatum amissa non est: nec voluntatis libertas: libere enim vult homo quicquid vult; sed quamdiu captivus diaboli & servus peccati est homo, nihil vult nifi malum, (fub rationelicet boni) five materialiter id malum fit, five formaliter tantum.

De grat & lib.arbitr.

Bernardus: Alud est velle, alud velle bonum: velle siquidem inest nobis ex libero arbitrio, non etiam posse que que velimus. Non dico velle bonum aut velle malum, fed tantum velle: velle etenim bonum, profectus est; velle malum defectus. Velle vero simpliciter, ipsim est quod e el proficit veldesicit. Porro ipsim velle ut esset, gratia creans secit; ut proficiat gratia salvans facit;

4] Genes. 6. 5. Cum videret Ichova --- omne sigmentum, id est, cogitationes cordis ejus (hominis) tantummodo malum esse omni tempore. Sic Genes. 8. 21.

Ephef. 2. 3. Nos omnes conversati sumus olim in cupiditatibus carnis nostra, fa-

cientes que carni ac cogitationilus libebant.

Rom. 7. 5. Quum essemus in carne, affectiones peccatorum per legem existentes vigebant in membris nostris.

Ioan. 3. 6. Quod genitum est ex carne, caro est. Sic Tit. 3. 3.

5] Iohan. I. 5. Lux iffa in tenebris lucet, sed tenebræ eam non comprehenderunt.

& cap. 4. 10. Si seires donum illud Dei, & quis sit qui dicit tibi, da mihi potum &c.

1. Cor. 2. 14. Animalis homo non est capax eorum qua sant Spiritus Dei, sunt enim illi stultitia.

Actor. 8.30. Intelligis que legis?

31. At ille ait, qui enim possim, nisi quis mihi praiverit?

Summa, Homo animalis, sive non regenitus, Scripturas non intelligit, id est; Rom. 7. 14. Nec legem (qua & ipsa Spiritualis est) nec Evangelium percipit, etiam cum ipse illa legit vel audit, nisi mentem ejus aperiat Deus, ut intelligat. Luc. 24. 45. 2: Rom. 11. 9. Tim. 2.25. 26. Actor. 16. 14. Non negamus tamen aliquam superesse in natura et- 32. iam corrupta, cognitionem Dei & operis legis: Sed habetur illa non ex libro Scri- Et cap. 2.14. pturæ, sed naturæ; neque per potentiam vel lucem naturæ, sed per revelationem 15. Dei: nec est salutaris: dicuntur enim qui eam habent, ignorantes, tenebræ, si- Rom. 1. 18. Actor. 17.30. Ephel. 5. 8.

6] Icrem. 5. 16. Interrogate de semitis antiquis, quanam sit viaboni, & ambulate eream, dixerunt, Non ambulabimus.

17. Attendite ad sonum tubæ, dixerunt non attendemus.

Iohan. 5.40. Nec vultis venire ad me, ut vitam habeatis.

Irregenitus ergo non vult se convertere: non vult credere, quæ noluntas, impænitentiæ & infidelitatis, ac quæ eam sequitur, damnationis causa est.

7] Rom. 3. 12. Omnes deflexerunt, simulinutiles facti sunt : non est qui faciat quod bonum est, non est usque ad unum.

Iohan. 5. 42. Novi vos Charitatem Dei non habere in volis.

Quid ni igitur omnia irregenitorum opera voceinus mala & peccata, quæcumque tandem illa fint & qualiacumque.

8] Rom. 8.7. intelligentia carnis legi Dei non subjicitur : nam ne potest quidem.

1. Cor. 2. 14. nec potest ca cognoscere.

Non est ca impotentia ad intelligendum in homine, quæ in lapide est: neque enim per regenerationem, intellectus confertur homini, sed intellectui lumen: Possibile estergo ut homo Spiritualia intelligat, cum mens ipsius aperitur, intelligit actu; quandiu aperta non est, nec actu intelligit, nec potentia ulla innata aut reliqua sibi, co assurgere potest, ut intelligat.

Eadem est omnino ratio voluntatis. Possibile est ut homo bene velit; cum dat Deus illud bene velle, bene vult aetu; si non detur illi illud bene velle, nec bene vult aetu, nec potentia ulla ipsi super est, qua possit voluntatem determinare ad bonum, quod quidem vere & Theologice bonum sit. Regeneratio voluntatem

Ooo ż homiń

homini non confert, sed voluntati rectitudinem. Sed de eo jam dictum est su-perius.

9] Rom. 7. 18. Velle adest mihi, sed ut quod bonum est persiciam, non assequor.

Argument. Icrcm. 13. 23. An mutare potest Aethyops cutem suam, aut pardus liventes maculas ad maius, Suas? etiam vos possetis benefacere.

Icrem. 5. 44. Quomodo non potestis credere &c.

& cap. 6. 44. Nemo potest venire ad me, nisi Pater qui misit me traxerit eum. Vide Matth. 7.18. & c. 12. 34.

- 10] Iohan. 3. 5. Nisi quis renatus fuerit ex aqua & spiritu, non potest intrare in regnum Dei:
  - 1. Cor. 12.3. Neminem posse dicere Iesum Dominum, nisi per Sp. Sanctum.
- 2. Pet. 1. 3. Prout divina vis ipsius omnia nobis donavit, qua ad vitam & pie-tatem pertinent.

Actor. 11. 18. Deus etiam gentibus resipiscentiam dedit ad vitam.

Philip. 2.13. Deus enim is est, qui efficit in vobis & ut velitis, & ut efficiatis, pro gratuita sua benevolentia.

Ezech.36.26. Dabo vobis cor novum, & Spiritum novum ponam in medio vestri, & amovens cor lapideum è carne vestra, indam vobis cor carneum.

27. Et Spiritum meum ponam in medio vestri, quo faciam ut in statutis meis ambuletis, & jura mea observetis, facientes ea.

Vide & Ephef. 4. 22. 23. 24. 2. Tim. 2. 25. Tit. 3. 5.

11] 1. Cor. 4.7. Quid habes quod non acceperis?

& cap, 15. 10. Gratia Dei sum id quod sum; & gratia ejus qua in me collata est non fuit inanis, sed amplius quam illi omnes laboravi: non ego tamen, sed Gratia Dei qua mecum est.

Iohan. 3.17. Homo non potest recipere quicquam nist ei fuerit datum è calo.

Philip. 1. 6. Persuasum habens hoc ipsum, fore, ut qui cæpit in vobis opus bonum, persiciat usque ad diem Iesu Christi.

Icrem. 31. 19. Postquam conversus fuero panitebit me.

Luc. 17. 5. Adde nobis fidem.

Vide & 2. Cor. 3.5. Matth. 16.17. 2. Theff. 1.3.11. Rom. 8.14. Iacob. 1.17.

## Qua cum ita sint , rejicimus sequentia hac Remonstrantium effata.

I.

Collat. Br. Hominem irregenitum non plane esse mortuum im Spiritualibus, sed agrum, morbidum, p. 198. ad Sauciatum.
305.

#### II.

Ibid. p. 302. Regenerationem non fieri infusione Spiritus in instanti. Non perficitur quidem in instanti, fieri tamen in instanti credimus. Nam Spiritus & semen regenerationis in instanti omnino insunduntur, à quo etiam instanti Regeneratio incipit & homo irregenitus acmortuus dici desinit.

111. Volun-

#### Πİ.

Voluntatem hominis irregeniti, libertatem vel bene vel male agendi, habere in se; lo- Collat. Br. p., quimur de bono Theologico.

#### ΪV.

Hominem irregenitum non totum esse carnem, licet Spiritum Sanctum non ha. Antiperkin, beat.

#### Ìν.

Hominem irregenitum esurire, sitire, quarere vitam, agnoscere mortem suam, deplorare, velle & rogare ut ex ea liberetur. Hac enim non natura scd gratia, non carnis sed Spixitus, non mortui, sed vivisicati sunt.

#### VI.

Cum Euangelium attente à quoquam legitur vel auditur, posse tum absque ullo super. Episcop. dinaturali lumine percipi sensum omnium, qua seitu, creditu, factu, speratu necessaria in Evangelio proponuntur. Episcop. S. Thes. 2.3.4.

#### VII.

Hominem nec resipiscere posse, nec credere, nec boni aliquid facere, ante gratiam, Armin. & tamen posse cundem recte uti natura Lumine, & recto isto usu consequi majorem cont.pergratiam, adcoque & Euangelij annunciationem: ansala nobis & asala sinsep.255. sunt.

## Articulus quartus de operatione gratia Dei.

Crédimus <sup>1</sup> Deum ordinarie per externam <sup>2</sup> verbi prædicationem & internam <sup>3</sup> Spiritus Sancti operationem ad <sup>4</sup> falutem vocare, quoscumque ipsi <sup>5</sup> complacitum est: neque sieri <sup>6</sup> posse, ut ipse non efficiat & persiciat in vocatis omnibus, quicquid efficere in ijs & persicere intendit.

1] 1.Thess. 2.12. Vt ambuletis sicut dignum est Deo vocante vos. 1.Pet. 5.10. Deus omnis gratia author, qui vocavit nos &c.

Ioan. 10. 16. Alias etiam oves habeo, illas quoque oportet me adducere, nam vocem meam audient.

Et. c. 12.32, Ego si sublatus fuero è terra, omnes trahamad me ipsum.

## Vide Ephes. 4. 11. 12. Actor. 20. 28.

Deus Pater, in Filio, per Sp. Sanctum auctor est vocationis; Sed in Filio, tanquam Mediatore, Rege, & capite Ecclesia sua; & per Spiritum illum, qui Christi Regis & capitis Ecclesia Spiritus dicitur.

Hinc manifestum est, σεσηγεμένην vocationis causam esse ευδοκίων, προθεσιν, κών

χάριν την δοθάσων ήμῖν εν χριςω πεό χρόνων ἀιωνίων, ut loquitur Apostolus.

Perperam ergo πεοηγεμένη causa statuitur Φιλανθρωτήα generatim ita vocata. Ac sic 2. Tim. 1. 9. corruet fundamentum universalis ad salutem vocationis. Singulari enim assectu Arm. disp. hoc, non singulos, sed singulares homines prosequitur Deus: neque latius vel ad plu- Thes. 3. res sese exerit affectus iste, quamad quos se extendit.

2] Rom. 10.17. Fides ex auditu est, auditus autem per verbum Dei. lohan. 17.20. Rogo & pro ijs qui per sermonemeorum credituri sunt in me.

2. Thef. 2. 14. Qui vocavit vos per Euangelium nostrum.

Q00 3

Dicimus

Arm. cont. perkinf. p. 250.260.

Dicimus ordinarie ita ficri; nam Deus medijs alligatus non est: non autem obligamur ad audiendum verbum, fiquidem falvi esse volumus: & quidem æque ad verbum legis atque Euangelij, quum vero constet, non ubivis locorum pradicari verbum, perperam dicitur, Deum omnes dignari vocatione aliqua ad salutem. Nam vocatio quæ per librum naturæ fit, non est ad salutem.

3] Iohan. 5. 25. Mortui audient vocem Fili Dei. Iohan. 6. 44. Nemo potest venire adme, nist Pater qui misit me traxerit eum. 2. Pet. 1. 3. Divina vis eius nobis omnia donavit que ad vitam & pietatem perlinent.

Hebt. 4. 22, Vivus est sermo Dei, & efficax & penetrantior quovis gladio ancipiti, & pertingit usque ad divisionem anima simul ac Spiritus, &c.

Matth. 12. 29. Quomodo potest aliquis ingredi domum potentis, & vasa eius diripere,nifiprimo vinxerit potentem illum, &c.

## Vide Coloss. 2. 12. 2. Cor. 10. 4.5.

Non ducimur à Deo ad Christum, tanquam sponte nostra volentes & assentientes fimulatque vocamur; Sed trahimur dum adhuc nolumus & reluctamur: & trahimur potenter, vi divina, qua penetrat in intima usque, omnemque sublimitatem, quæ extollitur adversus cognitionem Dei, evertit, & in captivitatem redigit; omnem cogitationem ad obediendum Christo: arque ita ex caeis facit videntes, ex nolentibus volentes, ex refractarijs obedientes: facit, inquam, omnia hæc Spiritus Christi Regis, in nobis, sed sine nobis hactenus.

Collat. Br. p. 273. &c 274. Grevinch.p. 214. & 297. Ibid. p. 311. 1. 2.

Falsum est, Deum non aque potenter operari in hominis voluntate, atque intellectu & affectibus, neijue prius in voluntate operari, quam voluntas seipsam determinaverit. stultum est, Deum neminem convertere virtute omnipotente.

## Videntur enim qui hoc dicunt,

potentiam Del gradibus quibusdam velle metiri, secundum quos nuncremissius, nune intensius agat, ita quidem, ut hine omnipotenter agere dicatur, cum omnes quasinervos & vires intendit: quod de creaturis dici solet & potest, de Deo ne cogitari quidem potest sinc impictate. Nos potentiam Dei, voluntate ipsius metimur, & ideo omnipotentem esse & vocari Deum dicimus, quia quicquid essectum dare vult, essicere potest: adeo ut posset quidemomnes homines convertere, si veller; posset ex lapidibus filios Abrahami facere, si vellet; non facere autem, quia non vult: sed dum Pfalm. 1 15.3. Vult, fanc non posse tantum facere, sed & facere, id quod vult: non quod sieri vult. inquam, sed quod facere vult.

Collat.Br.p. 229. lin. 13. & pag. 273. 1. 18.

Non abest à blaspsemia qui dicit, Possumus Deo resistere, quum vult nos gratia sua convertere, idque tam efficienter, utopus conversionis nostra impediamus.

Dif.ppriv.

kinf.p. 57. circatinem. & p. 245. e.

Cæterum cum ex concursu vocationis externæ, quæ per ministerium hominum fit, & internæ, quæ fit per operationem Sp. Sancti; existat vocationis efficacitas; teste 42. Thes. 10. ipso Arminio; & illa efficax sit Sp. Sancti suasio, qua vult, credit, & convertitur, cui accommodatur; five illa fit efficax gratia, quæ efficit re ipfa effectum, ut idem Armi-Contr. Per- nius definit: Concludimus, ubicumque vocatus non credit & convertitur, ibi efficacem non esse vocationem, ac proinde Sp. Sanctum ibi non concurrere cum vocatione externa: Multos ergo vocari per ministerium hominum, quos non vocat Deus, sive Sp. Sancius. Quod de sufficienti gratia & suasione Sp. Sancti dicitur, qua potest velle, credere, converti, cui adhibetur, nugæsunt. Nam ut quid actu perscias, non sufficit posse, nisi & velis: velle autem bene, tam est gratiæ, quam ipsum poste.

4] 1. Theff.

4] 1. Thest. 2. 12. Deo nos vocante ad suum regnum ac gloriam.
1. Pet. 5. 10. Deus, qui vocavit nos ad aternam suam gloriam.

Pugnantia sunt, Deum alicui velle communicare salutem, nolle tamen interea Collat. Br. ei dare, quod necessarium est, ut quis se convertat & credat, inquiunt Remon- p. 234.1. 12 strantes. Neque minus & hæc nobis videntur pugnantia , Deum vocare aliquem ad falutem, & nolle tamen ei communicare falutem. Vnde concludimus, cum Deus omnibus vocatis non det quod Necessarium ipsis est , ut se convertant & credant, (daret autem si dare vellet) non velle ergo i sum omnibus vocatis communicare falutem, ideoque nec ad falutem vocare omnes, qui vocantur externe: imo cum ad falutem omnes vocet Deus, quos quidem vocar ipfe, non vocari à Deo Ergo, quotquot non vocantur ad falutem; id est, illos, quibus dare non vult, quod necessarium est ipsis, ut se convertant & credant. Esse autem posse & velle necessarium, ut se quis convertat, & neminem nisi ex gratuito Dei dono habere utrumque, non credimus quenquam iturum inficias. At quam Collat. Br. multis utrumque non dat Deus? Dicant jam igitur Remonstrantes, Deum si- p. 233. liu. mulate agere, aut videant qua ratione se expediant. Nos simulate agere Deum ult. negabimus, ut qui ad salutem non vocet quenquam, nisi & cui communicare eam proposuit. & simul dare quod ipsi necessarium est, ut se convertat & credat. Atque hoc modo sua vocationi dignitas, suus locus asseritur; Quos enim pradestinavit, eos etiam vocavit. Rom. 8.30.

Quid igitur? Minister fidelis, missus ad sæderatos Dei, prædicet sermonem, 2. Timosh, instet tempestive, intempestive, arguat, objurget, exhortetur, idque promiscue, sine discrimine personarum: Dominus enim quidem novit qui sint sui, non novit Minister, Fæderati audiant vocem Dei sui, sine intermissione, (nam id sane tenentur) ecquando det eis Deus, ut resipiscentes agnoscant veritatem, & 2. Tim. 2, elapsi ex Diaboli laqueo, mentis sanitatem recipiant, ad præstandam illins vo- 25.26, luntatem. Atque ita singuli, dum faciunt quod suum est, exspectent Dei benedictionem: Sed de his ad primum Articulum nonnulla quoque diximus.

An non igitur spiritus prædicato verbo assistit semper? Omnino. Sed non horfum, ut in omnibus quibus illud proponitur; operetur posse, velle, & perficere. Patebit exsequentibus.

5] ÁCtor. 14. 16. Prateritis atatibus sivit omnes Gentes suis ipsarum vijs incedere.

& cap. 17. 30. Temporibus ignorantia dissimulatis, Deus nunc denunciat omnibus ubique hominibus ut resipiscant.

Vide 2. Chronic. 36. 15. Ephef. 3. 5. Matth. 11. 12. & Ezech. 2. 16. Iohan. 3. 8. 2. Tim. 1. 19. 1. Pet. 2. 10. Rom: 8.30.

Hinc liquet 1. Deum non mississe verbum salutis omni tempore ad omnes.

Falsum igitur; Omnes homines vocatione aliqua vocari ad salutem. qui enim absque Cont. Wal, verbo salutis ad salutem vocentur? 2. Quotquot vocantur, non merito id suo, P.44. in sive quod alijs sint aptiores & magis idonei, qui ulteriore gratia donentur, sed puro puto Dei beneplacito gratioso, consequi ut vocentur.

Falsum igitur. Vocare Deum quosdam, quia illos per naturalem legis sue noticiam, emeliorem gratie communioris usum, nonnihil correctos, idoneos iudicat, quos ulteriori gratia donet.

6] Iohan. 3. 8. Ventus quo vult spirat.

Esai. 55. 10. Cum descendit pluvia aut nix de cælo, rursus illuc non revertitur sed inebriat terram ipsam, facitque ut pariat ipsa & producat:

vers. 11. Sicesto verbum meum quod egressim fueritex ore meo, non revertatur ad me vacuum, sed faciat id quo delector, & prosperetur id quod emisero.

Vide 2. Chronic. 20. 6. Roman. 9. 19. Matth. 28. 20.

Nunquam

000 4

Sapien 8.1.

Nunquam non operatur Spiritus, ubi prædicatur verbum: Nunquam non efficit Spiritus, quod operando efficere vult & intendit quid efficere velit in quovis qui verbum audit, neque novimus, neque curiofius inquirimus: fufficit nobis, quod nemo verbum audiat, in quo non aliquid efficere velit Spiritus; Et quod is tam fit sapiens & potens, ut impediri nulla ratione possit, quin agat, cum vult agere, & efficiat, quod vult efficere: pertingit à fine uno ad alterum fortiter, & disponit omnia utiliter. Conversionis igitur & fidei causa efficiens est, non verbum predicatum (hoc est enim medium & instrumentum est per quod) non homo, (nam in homine, non per hominem aut ab homine ista producuntur) sed efficacia Spiritus Sancti.

Coll.Br.p. 314.l.15.
Ibid.p.301.
l.19. & pag. 318.l.22.& p.278.l.27.
Ibid.p.310.
Sub finem.

Fallum est, efficacitatem roboris Dei non esse causam efficientem Fidei.

Blasphemum est. Hominem posse regenerationem suam impedire, ac impedire etiam

sape numero, quum Dei Spiritus eum vult regenerare.

Istud vero intolerandum est: Satanam ubi cum Dei Spiritu certat de homine ad se alliciendo, sortius interdum agere quam Spiritum, ita quidem ut Spiritum etiam superet. Quid cogitatu magis horribile? Quid dictu scelestius? Apage blasphemias cjusmodi ex Ecclesia Dei.

## COROLLARIVM.

Varitur; An regenitus non possit plus boni facere quam facit, & plus mali omittere, quam omittit ₹ Loquimur autem de bono & malo Theologico.

Respond. Per gratiam Dei potest: potest enim omnia per eum, qui illum corroborat, nempe Christum; Phillip. 4. vers. 13. Sine autem gratia Dei, tale quid nihil potest. Johan. 15. vers. 50. qui vero contrarium asserit, ab una parte injuriosus est in gratiam Dei, ab altera parte in apertum Pelagianismum incidat necesse est.

## SENTENTIA

## Deputatorum Synodi Zuydt-Hollandicæ,

DE

tertio & quarto Articulo Remonstrantium.

De statu hominis in lapsu.

I.

De hominis Corruptione in genere. Statuimus, hominem ad Dei imaginem creatum, & fapientia, iustitia, acrestitudine donatum, omnia illa præclara dona, per inobedientiam primorum parentum, in quibus omnes peccavimus, perdidisse, Retinuisse autem intellectum, cuius est intelligere & dijudicare objectum; & voluntatem, cuius est obiectum ab intellectu monstratum eligere & amplecti, vel non eligere & nolle; & affectus, qui præcunte voluntate, sensus

fenfus,& membra corporis ad objectum volitum confequendum vel nolitum fugiendum excitant.

## Reijcimus ergo:

1. Hominem in hoestatu, habere adhue reliquias vitæ spiritualis.

2. Posse leminem facere ea qua legis sunt, & Deo placent, sie ut Deus ijs movea-

tur,ad maiorem gratiam illi conferendam.

 Hominem non esse proprie nec totaliter morte spirituali mortuum in peccatis, ita ut nullas habeat vires, quibus servari, aut gradacim ad salutem pervenire possit.

II.

Hominis intellectum usque adco esse executum, nt nee disciplinas atque artes addiscre & in ijs excellere, nee in civilibus, Oeconomicis, Scholasticis, & Ecclesiasticis intellectus, externis rece e versari, inque ijs vernin à falso, bonum à malo, justum ab iniusto, honestum à turpi, exacte discernere, sine speciali Dei auxilio, possit In ijs vero qua Deum Deique voluntatem in lege & Euangelio revelatam, & spiritualia beneficia per Christiam nobis parta, proprie spectant, solida & salutari cognitione nistil omnino assequi & intelligere posse; ideoque

Exiguas illas feintillas, qua alijs sessua dicuntur, ad veram & salutarem cognitionem Dei, & voluntaris eius, homines deducere non posse; sed etiam per librum natura, externamque disciplinam promotas, tantum sufficere ad cultum aliquem numinis & metum servilem, inter homines ad bonum & conservationem universi, &

ad avamλογίων producendam.

Prior pars thefeos prob. ex Pfal.32.9. & 49. 13. Rom. 1.21. 2. Cor 3.5.

Posterior pars probatur. I. quia vocantur tenebræ, Eph. 5.8. Matth. 5.6.23. Et stultitiaest ipsis sapientia Dei.nec possunt spiritualia cognoscere: 1. Cor. 2.14. Vide etiam Rom. 8.7.1. Cor. 1.20. II. Quia eget intellectus spirituali regeneratione & illuminatione, sine qua spiritualia cognoscere non potest. Deut. 29.4. Matth. 11.27. & 15.11, Luc. 24.25.

## Reijcimus ergo:

 Hominem non esse intellectuplane occarcatum, qui verum bonum non possit intelligere.

2. Hominem in omni statu posse sensus ad salurem necessarios percipere.

3. Adhane intelligentiam, non opus esse ullo supernaturali lumine aut immediata Spiritus S. operatione, sed tantuni vi apprehendendi naturali & omnibus hominibus communi:

#### III.

de adovauía

Voluntatem hominis per peccatum tantam sibi attraxisse perversitatem, contu-voluntatis, maciam, corruptionem, & peccati servitutem, ut in ipsis moralibus, alissque externis actionibus & operibus nihil boni aut præclari eligere & efficere possit, sine speciali Dei auxilio: Spirituale vero & cæleste bonum nullum, ante regenerationem suam, proprie & vere eligere aut velle, multo minus efficere posse.

Prior pars thefeos probatur, ex lerem. 10. 23. Ierem. 17. v. 9: 1. Reg. 3. v. 9. & 12.

Posterior pars probatur, I. ex variis titulis, quibus deteribitur voluntas hominis, Ezech. 36.26. loh. 3.6. Genes. 6.5. Eph. 2.v. 1. Coll. 2.13. Ptal. 14.23. Eph. 1.12. Ro. 1.30. 11. ex necessitate spiritualis regenerationis, seu vivissicationis atque immutationis. Deut. 30.6. Ezech. 11.19. & 36.26. Eph. 2.1. Col. 2.13. Joh. 1.13. & 3. v. 3. & 5.

## Ideoque.

1. Liberum arbitrium si sumatur prosacultate ad bonum, esse amissum; ac postus esse dicendum servum, Ioh. 8.34. Rom. 6.20.

2. omnes

2. Omnes virtutes & opera externa, in non regenitis, quatenus bona sunt, esse sin-

gularia Dei dona, lac. 1.17. Matth. 7.18. & 12.34.

3. Quatenus tamen ab ipsis & inipsis impuris, & per fidem non sanctificatis sine radice sidei proferuntur, nec ad Dei gloriam, sed adaliud quodeumque, quod non est Deus, referuntur: este tum ortu, seu subjective, tum intentione, mala, & splendida peccata. Rom. 14-23. Heb. 11.6. 1. Cor. 10. vers. 31-32-33. Mat. 5-16.

## Rejicimus ergo:

1. In morte spirituali, non seperari proprie dona spiritualia ab humana vo-

luntate.

2. Facultatem voluntatis ad falutare bonum, tantum esse impeditam, ligatam, sopitam, læsam, aut instruatam propter intellectus tenebras & assectuum ἀταξιαι; non vero plane extinctam & mortuam seu perditam.

#### IV.

De ἀταξία Affectus hominis lapsi ita esse inordinatos & depravatos, ut nihil veri & salutaris assectuum. boni expetere, desiderare, & amare valeant; sepiusque tanto impetu dictamen rationis prosternant, ut hominem meliora videntem, deteriora sequi faciant.

Prob. 1. ex Genef. 8.21. lohan. 15.16. imprimis ex Tit. 3.3. Rom. 7.5. Eph, 2.3. Rom. 1.29.30. 2. ex necessitate regeneration is & vivification is: Ioh. 1.13. & 3.5.6. Phil.

2.13. 2.Pet.1.3. Itaque:

Hominis affectus, nullo bono motu præparatorio, ad vivificationem fedisponere, aut Spiritum Sanctum, ut vivificentur, invitare posse.

## Reijcimus ergo:

Hominem irregenitum, serio pœnitere & dolere propter peccata, idque magis ex metu ostensionis divinæ, quam pænæ:desiderare liberationem, cum conamine & tentamine, vitam in melius commutandi.

## De Gratia Regenerationis eiusque operandi modo.

Į.

De necessitate gratiæ. Hanc natura humana corruptionem non posse corrigi aut auserri, nisi pergratiana regenerationis, sine qua impossibile est ut homo regnum Dei ingrediatur. Ioh.3.5. Eph.2.5. 1.Petr.1.3. Eph.2.10. Col.2.12.13. 2.Cor.5.17.

#### II.

De gratia externa. Adhominis regenerationem, duplicem requiri gratiam; externam, & internam. Externam esse beneficium Dei quo tum per librum naturæ, tum maxime per librum Scripturæ, idest, externa verbi, Sacramentorum, & aliquando etiam miraculorum media, Deus homines vocatadsui cognitionem. Rom. 1, 19.20. & 10.14. Act. 10.14. & 16.14. 1.Pet. 1.23. Ioh. 15.3. & 17. v. 17. 1. Cot. 4.14. Tit. 3.5. Ioh. 20.31.

## Itaque.

I. Gratiam externam, quæ fit per librum naturæ, esse communem omnibus hominibus: Rom. 1.19. Act. 14. & 17. Psal. 19. v. 1.2.

II. Eam vero quæ fit per librum Scripturæ, non omnibus gentibus, nedum sin-

gulis hominibus communicari. Pf. 147.19.20. Act. 14.16. Eph. 2.12.

III. Causam, quare Deus hisce gentibus præalijs, verbum suum donet, & prædicari faciat, esse solum Dei beneplacitum & gratuitam benevolentiam, sine ulla dignitatis præalijs, aut præparationis, probitatis, docilitatis, prævisione.

Reijci-

## Reijcimus ergo:

1. Deum omnibus & singulis hominibus administrare, aut paratum esse administrare, media sufficientia ad sui conversionem.

2. Deum omnibus & fingulis hominibus offerre reconciliationem per Christum,

& abijs petere obedientiam fidei.

11.1

3. Deum omnibus & singulis criam in illis gentibus, ubi n'hil unquam, de Euangelio auditur, ulteriorem gratiam & falutarem vocationem donare, quocumque modo id tandem fiat; illis, inquam, qui probi funt, & naturalibus aut alijs donis acceptis bene

III.

Gratiam hanc externam quocumque gradu aut mensura detur, non sufficere : sed De gratiana necessario præter hancad conucrsionem requiri, internam, efficacem & invincibilem terna regene Spiritus S. gratiam, per quam homo ex morte spirituali, ad novam vitam spiritualem rante in geexcitetur, renovetur, & vivificetur; quæ propterea specialiter & proprie gratia Spiritua-nere. lis, regenerationis & falutaris dicitur.

#### Itaque.

- 1. Distinctam esse hanc gratiam ab externa, etiam actu separatam, in ijs qui reipsa &actunon convertuntur.
- 2. Non esse communem omnibus hominibus, ne quidem illis, quibus verbura prædicatur, & mens ex parte ad veritatis cognitionem illuminatur, sed propriam esse cledis. Deut.29.4. Mat.11.25.26. Matth.13.11. Ioh. 5.21. Ioh. 14.17. & 12.39.2. These 3.2.Tit.1. 1.loh. 17.6.9. Rom. 11.7. Phil. 2.29. 2. Timoth. 2.25.26.

#### Reijcimus erge:

- 1. Gratiam regenerationis non conferri & dispensari, ex precedaneo decreto ele-Aionis ad salutem.
- 2. Gia iani hanc nihil aliud esse quam propositionem verbi, quod à Spiritu S. dictatum vivum est & efficax & potentiaDei ad salutem; adeo ut nulla actio immediata Spiritus S. in mentem aut voluntatem requiratur, ad hoc ut quis credat verbo extrinfecus proposito.

3. Verbum Euangelij, semper sibi habere adsistentem Spiritum S. ita ut nulli of-

feratur externa verbi prædicatio cui non adfit interna Spiritus operatio.

4. Vocationem externam & internam non distingui, sed esse duas unius vocationis partes & gradus ad unum apotelesma concurrentes.

5. Omnibus, quibus verbum prædicatur, dari gratiam sufficientem ad conver-

fionem.

Gratiam hane, necessariam esse ad omnes animæfacultates. Ac primo mentem Degratia reillastre ei nova luce supernaturali, acsapientia, seu prudentia spirituali insusa: Quænon generante tantum confistitin cognitione theoretica seu historica promissionum Euangelij, sed circaintellepractica feu experimentali, (quam alij vocant intuitivam & per propriam speciem,) ctum, qua vera sapientia illuminati, actu & infallibiliter incipiunt sapientiam Dei ( quæ antea ipsis stultitia erat) apprehendere, ut talem, & spiritualia spiritualiter discernere.

Itaque.

Priorem luminis supernaturalis gradum, communicari etiam per internam Spiritus S. illuminationem, illis, qui non convertuntur. 2. Pct. 2.20. 21. Heb. 6.4. quorum voluntatem & affectus etiam leviter & exterius sape quasi stringit & afficir. fed cos non penetrat, immutat, aut perficit. Mat, 13.20. Joh. 5.35.

Posteriorem autem cum priore simul, idelt, veram sapientiam seu prudentiam spiritualem, nemini conferri; nisi eleccis qui actu convertuntur , idque per Spiritum

regenera-

regenerationis. Hanc sapientiam Paulus, Phil. I. 9. constituit in Prayriote & did rous, & hancsolis f delibus adscribit, 1. Cor. 2.10.12.13.14. Eph. 1.18. Apoc. 2.17. 2. Petr. 1.9. 1.Ioh.2.27. Ioh.14. v.17. Quorum voluntatem & affectus penetrat, urit, accendit, & immutat, Ioh. 6.63. 2. Cor. 3.18. Iac.3.17. Vnde & peculiariter , avaber Coola dicitur, quod per the araber regenerationem proprie in nobis producatur.

Illuminationem hanc Spiritus S. per infusionem luminis & sapientiæ spiri-

tualis fieri modo irrefistibili & inimpedibili.

Sapientiam hanc infusam, non habere se ad modum actus transcuntis, sed sacultatis seu dispositionis permanentis.

Regeimus ergo.

Nullum lumen supernaturale, potentiæ superinsusum, eamque elevans, requiri ad intelligentiam corum, quæ in Scripturis creditu, sastu, speratu sunt necessaria.

Infusionem hane luminisseu sapientiæ spiritualis, repugnare administrationi mediorum, quibus Deus in homine novam vitam operari vult.

De gratia

Voluntatem etiam non tantum per gratiam hanc excitari & affici, sed reipsa & effiregenerante caciter infusione & impressione novæsan nitatis seu facultatis ad bonum spirituale circa volun- permoveri, immutari, inclinari ac converti, ita ut ex nolente volens facta, ipía actu & infallibiliter bonum spirituale ab intellectu spirituali monstratum, velit atque eligat. loh.6.44. Rom.9.16.Phil.2.13.

#### Itaque.

Modum huius operationis in voluntatem, non esse per Spiritus S. influxum indifferencem, aut motionem metaphoricam, aut efficientiam objectivam, aut fuafionem moralem; sed per realiter efficacem motionem, mutationem vnius in aliud, ac prædeterminationem ad modum caufæ vere & proprie efficientis & perficientis. Qua operatione posita, reipsa inclinatio non assentiendi quiescit, & resistentia à voluntate tollitur, ut ex nolentibus fiant volentes, & non possint non converti-

11. Posse hoc respectu operationem hanc appellari irresistibilem; quamvis pro-

pter ambiguitatem, malimus dicere efficacem & invincibilem.

Per istam operationem Spiritus S. in ipsam voluntatem infundi acimprimi facultatem feu dispositionem & aptitudinem spiritualem permanentem , per quam voluntas informatur atque apta redditur, ad operationes spirituales exercendas & producendas. Qua dispositio, vocibus seminis, nova creatura, vita, novi hominis, pasfim notatur.

Spiritum S. per gratiam, in primo conversionis momento, in ordine ad infusionem facultatis, esse solam & unicam conversionis causam, hominemque sie se

habere pure passive. 1. Cor.3.7. Rom. 6.23. Eph. 2.8.

In secundo vero momento, quod ad asus secundos, esse causam primam & principalem caufalitate, & voluntatem vi facultatis jam accepta, ut caufam fecundam & instrumentalem, agere & cooperari, ac determinare se, sub prædeterminatione Spiritus S. Adeo ut Spiritus S. tanquam caufa subordinans, & voluntas tanquam subordinata, concurrant ad eundem actum.

Nihil tamen per hunc operationis modum discedere libertati voluntatis, sed congruenter & conformiter ipfius naturæ ficri. In primo enim momento voluntariú & involuntarium proprie locum non habet, non magis quam in prima creatione voluntatis. Facultas enim illa que infunditur, non estactus liber & à voluntate productus. In secundo momento, ipsa voluntas secundum deliberans judicij consilium, libere se movet, & actum fuum voluntario producit imperio.

#### Rejicimus ergo,

Regenerationem inchoari ab opere, quod præstat homo.

Per regenerationem in voluntatem nihil sanctitatis infundi, aut posse infundi. Et infusionem istam repugnare administrationi medioru, per quæ Deus novam vitam in nobis operari vult.

3. Gratia

- 3. Gratia regenerationis determinante, non esse opus: immo Deum non posse; voluntarem ad actus suos producendum, irresistibiliter determinare.
- 4. Gratiæ moralem operationem, per modum objecti suadentem & moventem, solam homines animales reddere posse spirituales.
- 5. Huiusmodi operationem esse nobilissimam, nee convenire Deo, ut alia circa hominis voluntatem utatur.
- 6. Cum codem operationis modo in sese aque efficaci, circa hominis voluntatem, agant Deus & Satan, nihil tamén absurdi hine sequi, eo quod Satanæ sit resistibilis, Dei autem efficax, quod circa tale tempus, tales homines, in tali statu, ex Dei infinita sapientia administretur.
- 7. Voluntatem Dei, qua vult homines per gratiam convertere, niliil aliud effe, quam quod velir ut homo feipfum convertar.
- 8. Deum, conversionem & salutem nostram, non aliter velle autoperari, quam voto & desiderio; neque etiam posse constantiori & majori voluntate versari in hoc rerum genere. Sic Deutron 5. dicit: ego quidem opto ut sint pij & salvi, immo sacio ad eam rem quicquid salvo meo Decreto sacere possum. Sed quia ipsi sibi desunt, optarem alios ipsis hic posse aliquid prodesse, &c. Vorstius pag. 441. in notis ad librum de Deo.
- 9. Gratiam & liberum arbitrium fimul concurrere; nec illam ordine causalitatis efficientiam voluntatis anrecedere. Neutrum esse in via ad alterum.
- 10. Gratiam ciuíque efficaciam, atque adeo Deum ipsum, dependere aut determinari aliquo modo à libero arbitrio, aut actu aliquo cius.
- 11. Positis omnibus operationibus gratiæ, manere tamen conversionem ita in potestate libera hominis, ut possitis uti vel non uti, converti vel non converti.
- 12. Pari posita sufficiente gratia, imparitatem esfectus esse ab Arbitrio Libero & præter hoc aliam communem causam dari non posse.
- 13. Virtutes in homine regenito, ut fidem, spem, &c. non esse habitus infusos, sed comparatos & acquisitos.
  - 14. Immosidem ne habitum quidem esse, sed actum.
- 15. Eandem non appellari donum Dei, respectu actualis infusionis in corda nostra; sedrespectu porestaris perveniendi adipsum.

#### VI.

Affectus denique per gratiam hanc sanctificari, idque insusione rectitudinis, qua De gratia a mundanis & caducis aversi, & ad spiritualia & cœlestia incitati ac directi, ipsi, regenerante tanquam executrices potentia, cum intellectu & voluntate serveant in opere succirca afferentaurali. Itaque.

- 1. Per gratiam regenerationis, non tolli affectus humanos, qua tales; sed corrigi, & ingirum recta acregenita rationis revocari, idest, tolli & aboleri ipsorum atažiar, non ipsos.
- 11. Corrigi autem duplici ratione. I. vel aversione illorum ab objecto peccaminoso, cui ante regenerationem inhærebant, & simul conversione ac directione ad objectum falutare. II. Vel inhibitione & temperatione excessus erga objectum per se non malum, sed naturaliter aut civiliter bonum, seu quodeumque non est Deus.

Indicium

## Iudicium Fratrum Noort-Hollandorum,

De Articulis Remonstrantium Tertio & Quarto,

## In quibus de Libero hominis Arbitrio & Gratiz divinz efficacia agitur.

A Rticulus tertius ad verbum sic habet. Hominem, sidem salutarem à seipsonon habere, nec vi liberi sui arbitrij, quandoquidem in statu desectionis & peccati, nibil boni, quod quidem vere sit bonum (quale quid, est Fides salutaris) ex se possit cogitare, velle, aut facere: sed necessarium esse, eum à Deo in Christo per Spiritum eius Sanctum, regigni, ac renovari, mente, affectibus; seu voluntate, & omnibus facultatibus, vt aliquid boni possit intelligere, cogitare, velle, & persicere: secundum illud Iohannis 15. vers. 5. Sine me nihil potestis sacere.

Videntur Remonstrantes in hoc Tertio Articulo, si verba ipsa spectes, nullas omnino vires Liberi Arbitrij ad bonum salutare in homine lapso & non regenito, agnoscere. Adeo, ut si exanimo syncero hæc scripsissent, eos crederes, idem prorsus cum Orthodoxis sentire. Sed latent hic insidiæ. Fide enimagunt non bona, & speciosis verbis astute sententiam suam & errores tegunt. Quod exaliis ipsorum passimeditis

scriptis liquido constat. Docent enimalibi.

## Primo, De Intellectu humano,

Hominem, modo usurationis & judicij polleat, in quovis statusine ulfa peculiari immediata vel interna lucis collustatione, suavi naturali sacile posse intelligere & percipere omnes Scripturæ sensus, qui ad salutem necessarij sunt scitu, creditu, speratu, vel sactu. Et, intelligentiam hominis non esse inimicitiam adversus Deum.

Quod falíum effe judicant Noort-Hollandi. Contra autem verum esse asserunt, Hominem non regenitu, quamvis naturalis rationis & judicii usu polleat, ita tamen occæcatum esse, ut absque supernaturali lumine, & interna collustratione mentis, ea, quæ sunt Spiritus Dei, non possit perciperes imo prostultitia habeat, & intelligentia eius inimicitia sit adversus Deum.

Docet id S. Scriptura. 1. Quotics mentem & intellectum hominis non regeniti, cæcum, & meras esse tenebras testatur. Sie enim Christus ip se, Matt. 6.2. Si lumen, quod est in te, tenebras sunt, ipse te

nebraquanta? Ioan.1.5. Luxipfa in tenebris lucet, sed tenebra eam non comprehenderunt. Rom.3.11. Nonest, qui intelligat, non est, qui exquirat Deum. Roman.8. 7. Intelligentia carnis, inimicitia est adversiis Deum. 1. Corinth.2.14. Animalis homo non est capax eorum, qua sunt spiritus Dei, sunt enimei stultitia, nec potest ea cognoscere, quia spiritualiter dijudicantur. Ephes. 4.17. Sienti reliqua gentes versantur in vanitate mentis sax, v. 18. Cogitatione habentes obscurațam, & abalienatam à vita Dei, propter ignorantiam, qua est in insiste Ephes. 5.8. Eratis olim tenebra. 2. Pet. 1.9. Nam cui hae non adsunt, is exesses est, nihil procul cernens. Apoc. 3.17. Neque nosti te ese arumnosum, & miserabilem, & pauperem, & carcum, & c.

2. Quotics expresse dicunt, cognitionem rerum spiritualium à Deo & Spiritu-S. in mentibus nostrisaccendi. Matth. 16.17. Respondens Iesus dixit ci: Beatus es, Simen Bar Iona, quia caro & sanguis hac non retexit tibi, sed Pater meus qui est in cœlis. Luc. 24.45.

Tunc aperuit eorum mentem, ut intelligerent Scripturas. Iohan. 3.3. Nisi quis suerit genitus denuo, non potest videre regnum Dei. Iohan. 14. vers. 26. Consolator autem ille, Spiritus Sanctus quem mittet Pater in nomine meo, ille vos docebit omnia, & suggerct vobis omnia, que dixi vobis. 1. Corinth. 2. vers. 9. & 10. Sed predicamus, ut scriptum feriptum est, que oculus non vidit, nec auris audivit, nec in mentem hominis venerunt, que paravit Deus ijs, qui ipsum diligunt. Nobis autem Deus ea revelavit per Spiritum suum. 2. Cor. 4.6. Deus, qui divit vi è tenebris lux splendesceret, is est, qui splenduit in cordibus nossiris, ad prebendum lumen cognitionis in facte Iesu Christi. Ephel. 1.17. Deus Domini nostri I. Christi, Pater ille gloria, det vobis Spiritum sapientia & revelationis, per agnitionem ipsius. vers. 18. Illuminatis oculis mentus vestra, ut sciatis, & c.

3. Quoties inducit sanctos petentes tum pro se, tum pro aliis, à Deo, spiritum re-

velationis, & fapientiæ.

Pfal. 19.18. Revela oculos meos, ut aspiciam mirabilia legis tua. vcvl. 27.& 73. Fiam praceptorum tuorum intelligere fac mc. Ephel. 1.16. Mentionem vell ri facio in precibus meis. vcvl. 17. Vt Deus Domini nostri Iesu Christi det vobis Spiritum suprentia, &c. Collost. 1.91. Ex quo die id audivimus, non de sinimus pro vobis orare, & petere, vt impleamini omni agnitione voluntatis eius, cum omni sapientia & intelligentia spirituali.

### Secundo de voluntate hominis, in flatu defectionis, & peccati.

Docent Remonstrantes hominem irregenitu non prorsus spiritualiter esse mortuum. In morte enim spirituali dona spiritualiaptoprie non separari ab hominis voluntate, quippe quæ ex se libera est ad volendum vel bonum vel mala; & ab actione sua tantum vel bona vel mala dicenda est. Quam libertatem, ut partem creatæ naturæ, etiam post lapsum in homine peccatore remansisse afterunt.

Quoditidem falsum,& S. Literis contrarium judicant Noort-hollandi. Qui contra, Verum esse, & S. Literis consentaneum omnino assirmant. Hominem non regenitum, in peccatis plane esse mortuum, & donis spiritualibus, ip si in creatione datis; per lapsium tamin voluntate, quam reliquis animæ facultatibus omnino destirutum. Sie ut voluntas ipsius libera non sit adspirituale bonum: sed tantum, & prorsus, feratur ad malum. Unde non solum ab actione, sed etiam natura sua, mala dicenda sit.

Sic enim docet evidenter & passim S. Scriptura. Gen. 6. 5. Et vidit Dominus, quod multa malitia hominis in terra, & omnis imaginatio cogitationum cordis eius tantum ma-

gmatio cogitationum corsis etus tantim malum omni die. Gcn. 8.21. Quia cogitatio cordis hominis, mala à pueritia sua. Psal. 14. 2.3.4: Et Rom. 3.10.11.12. Non est iustus, ne unus qvidem, non est qui intelligat, non est qui exquirat Deum. Omnes destexerunt, simul inutiles saéti sunt. Non est, qui faciat benum, non est usque ad unum, c. Icv. 17.9. Fraudulentum cor pra omnibus rebus co perversam. Mat. 15.9. Ex corde egrediuntur cogitationes mala, cades, adulteria, scortationes, surta, falsa testimonia, obtrectationes, c. Rom. 8.7. Intelligentia carnis inincicitia est adversus Deum. Legi cuim Deinon subigitur, nam ne potest quidem. Ephel. 2.1. Quim estetis mortui in offensis copeccatis. V. 2. In quibus olim versati estis, ut est vita Mundi huius, secundim Principem, cui potest as est aeris, co Spiritus nunc agentis in hominibus contumacibus. Vets. 3. Inter quos con nos omnes conversati sumus olim in cupiditatibus carnis nostre, facientes que carniac cogitationibus libebant: eramus que natura silij ira, ut co reliqui. Tit. 3.3. Nam eramus quondam conos, amentes, rebelles, crrantes, servientes cupiditatibus ac voluptatibus varys, in malitia co invidia degentes, odios, alij alios odio prosequentes.

Quibus in locis, quum cor hominis non regeniti, aperte condemnetur ut fraudulentum & perversum, eiusq; imaginationes & cogitationes, ut tantum malæ, imo ex corde, omnis generis mala dicantur provenire, totusque homo dicatur in peccatis mortuus, in iis ambulare, Deoq, rebellis, & inimicus esse, satis patet voluntatem hominis irregeniti (quæ cordis voce designatur) ad Spirituale bonum non esse liberam,

fed rantum ad malum natura fua inclinare & ferri.

Pertinent huc eactiam Scriptura loca, qua Circumcifionem cotdis, & conversionem hominis, Deo soli adscribunt: ut Deut. 30.6. Ctreumeidet Dominus Deus tuus cor tuum & corseminis tui, ad diligendum Dominum Deum tuum, & c. Ezech. 11.10. Dabo eis cor unum, & Spiritum novum dabo in interiori eorum. Ioh. 6.44. Nemo potest venire ad me, nisi Pater qui misit me traxerit eum. Coloss. 2.11. In quo etiam circumcisies scircumcisione qua sit sine manibus, dum corpus carnis peccaso obnoxia exuissia per circumcisionem Christi.

Ppp 2 Idem

Idem quoqi probatur ex eo quod sancti renovationem cordis, inclinationem animi ad divinam legem, & ductum Spiritus, &c. à Deo petant. Psal. 45. 4. Fac me ambulare in veritate tua. Psa. 51. 11. Cormundu crea mihi, Deus, & Spiritum rectu innova interiori meo. Ier. 31. 18. Converti sacme, & convertar. Mat. 6. 10. Feniat regnum tuum ssat voluntas tua.

Ne autem Remonstrantes videri possint omnem humanæ Naturæ corruptionem negare, gratiæque Dei nullas omnino in conversione hominis partes relinquere, sie nonnunquam loqui solent, quasi hominis mentem tenebris obscuratam, affectusque depravatos ultro agnoscerent: atque inde voluntati impedimentum adferri, quo minus vires, vel libertatem suam naturalem exercere posset.

Scribunt enim, libertatem voluntatis, licet post lapsum in homine remanserit, ut pars creatæ naturæ, vires tamensuas, propter tenebras mentis, & affectuum depravationem exercere non posse. Verū hie, & sibi, & S. Literis, contradicunt.

Sibi, tum in co, quod alibi intellectum hominis fua vi naturali, & fine ulla peculiari immediata, vel interna lucis collu-

stratione, posse intelligere & percipere omnes Scripturæ sensus, ad salutem scitu, creditu, speratu, vel sactu necessarios, asserant: tum in eo, quod hoc tertio enticulo ponunt, necessarium esse, ut homo per Spiritum S. regeneretur, & renovetur, mente, assectious, seu volun tate, & omnibus sacultatibus.

Sacris Literis. Nam exaperte testantur, quod & nos credimus. Videlicet,

Iam vero, quod illam, quam agnoscunt qualem cunque pravitatem, universali quadam gratia, in omnibus & singulis hominibus corrigi ac aliquatenus tolli asse-

runt, quando scribunt.

Deum omnes homines aliqua vocatione vocare ad salutem, mediaq; ad sidem & conversionem necessaria omnibus susficienter & essicaciter subministrare, iisq; potestatem conferre, administratis mediis recte utendi, ac recto eorum usu, maiorem gratiam, etiam Euangelij annunciationem consequendi: Utenb. in Apol. p. 58. & 65. Ita ut unicuique homini usum rationis adepto, sussiciente aliqua donata sit gratia, tanquam principium aliquod quo cursus humanæ corruptionis admodū sissitur, & homo si bene utatur, nec ipse sibi obsit, maiorem gratiam possitadipisci. Id quoq; Noort-Hollandi judicant esse

ετεροδοξον. Qui contra verum esle asserunt.

Corruptionem hominis non regeniti, non tantum in intellectu, & affectibus, qui voluntatem impediunt, sed etiam in ipsa voluntate sitam esse: ita, utea etiam in sese, & sua natura, corrupta & prava dici debeat.

Quod ante ex Scripturis evidenter probatum est.

Quod etiamsi in homine post lapsum super sint scintille quedam quibus bonum aliquod naturale, civile, morale, cognoscere & facere possit, itemque perspicere Deum esse, eumque amandum, & colendum; non tamen ullum in homine non regenito supersit principium ad bonum spirituale vel cognoscendum vel faciedum, nullisq; aliis à Deo media ad salutem sufficientia essicaciter administrentur, quam electis solis, seu iis, qui reipsa regeneratur.

Sic enim describit Apostolus Paulus homines irregenitos. Rom.3.10.11,&c. ex Psal.14.& 53. aliisque locis veteris Testamenti: Non est iustus, ne vnus quidem. Non est qui intelligat: non est qui exquirat Deum: Omnes deslexerunt: Simul inutiles facti sunt. Non est qui faciat quod bonun est: non est usg. ad unum. Sepulchrum apertum guttur eorum, linguis suis ad dolu us sunt venenum aspidu sub labijs eorum, quorum os diris cramarulentia plenu est. Veloces pedes eorum ad estsunden-

dum sanguinem; contritio & calamitas in vijs eorum, & viam pacis non cognoverunt. Non est timor Dei coram oculis eorum. Quam descriptionem universalem este omnium omnino hominum prout sunt à natura, patet ex verbis sequentibus. vers. 19. Scimus quacunque lex dicit, ijs qui in lege sunt dicere, vt omne os obturetur, & obnoxius stat totus Mundus condemnationi Dei. & Christus dicit. Iohan, 3.6. Quod genitum est ex carne, caro est. Quidautem caro hac significet, docet Apostolus. Rom. 8.6.7.8. cum inquit, Intelligentiam carnis inimicitiam esse adversus Deum, esse montem, & non posse Deo placere qui in carne sunt. Cum quo consonat Christi dicum Ioh. 3.3. Hominem non posse videte regnum Dei, nisi sucrit denuo vel superne genitus. Et sane si se res haberet v Remonstrantes volunt, non regeneratione homini opus esse sse la tantum bono usu communioris gratia.

Prætera

Præterea assimulat Propheta Esaias homines irregenitos noxiis quibus dam & venenatis bestiis, Lupo, Pardo, Leoni, Vrso, Aspidi, Bassilisco. cap. 11. vers. 5.6. &c. Quibus similitudinis corruptionem & statum hominis ante regenerationis gratiam ad vivum exprimit. Etiam ante ostensum est, hominem, ut qui mente est exexcatus, & voluntate depravatus, totus que in peccatis mortuus, revera malam esse arborem. Malam autem arborem non posse bonos fructus serre testatur ipse noster Servator Christus, Matt. 7.18. Luc. 6. 43.

Denique, quía nihilagit, necagere potest, ultra suum genus; certum est hominem

naturalem, nullam idoneam proportionem habere ad objectum spirituale.

## Sequitur Articulus Quartus; qui ad verbum sic habet:

Hanc Deigratiam esse initium, progressum, & perfectionem omnis boni, atque id adeo quidem, vt ipse homo regenitus, absque hac pracedanea seu adventitia, excitante, consequente, & cooperante gratia, neque boni quid cogitare, velle, aut facere possit, neque etiam ulli mala tentationi resistere. Adeoquidem, vt omnia bona opera qua excogitare possumus, Dei gratia in Christo tribuenda sint. Quo ad vero modum operationis illius gratia illa nonest irresistibilis. De multis enim dicitur, eos S. Sancto restitisse, Actor. 7. & alibi multis locis.

Agithic Articulus de efficacia gratiæ Dei in hominis conversione. Et videntur quidem Remonstrantes initio peregregie de gratia divina loqui, cique amplam in conversione hominis efficaciam tribuere. Dicunt enim, gratiam Dei este initium, progressium, & persectionem, omnis boni, &c. Sed revera quod una manu largiuntur, altera auserunt. Totum enim illud quod in priore parte huius Articuli tam speciosis verbis videntur posuisse, altera parte, & sub sinem prorsus tollunt. Hac adiceta clausula: Quod vero modum operationis illius gratia, illa non est irressissiis. His enim verbis doctrinam de gratia Dei ante positam depravant, vires liberi arbitrij stabiliunt, quod exipsorum declarationibus manisestum sit.

### Sicenim se ipsi passim explicant.

Hominem nimirum irregenitum, gratie Dei in eum agentis, ad conversionem, non modo simpliciter resistere, aut resistere posse: sed eius ctiam operationem impedire, & superate posse: imo sepenumero, actu ipso impedire, & superare. Sie ut homo Deo in ipso operante cum voluntate & intentione ipsum convertendi, per suam resistentiam non convertatur.

Noort-Hollandi id non modo falsum, sed & in Deumblasphemum esse iudicant. Et contra, ex S. Scriptura statuunt: hominem irregenitum, tametsi ex se, & natura sua, corrupta, rebellis Deo, nihil aut possit aut velit, quam gratiæ Dei resistere, Deo tamen per suam gratiam operante in ipso, cum voluntate & intentione ipsum convertendi, operationem eius nec posse nec velle impedire. Ea enim est gratiæ essicacia in stectendo, & subigendo cor & voluntatem hominis convertendi, ut necessario & infallibiliter, convertatur.

Gratia autem hic nobis significat non externa quandam suasionem moralem qua extrinsecus tantum invitat, sed vim quandam divinam & motum misericordia Dei, secundum eius propositum æternum in electorum mente, voluntate, corde esticace, quæ eadem est cum vocatione illa interna & esticaci, quam electionis ærernæ & gratuitæ, & estectum & fructum este ad Artic. primum demonstratum est. Illi externæ suasioni resisti posse, non negatur; huic vero internæ gratiæ, etsi cortupta hominis natura per se prona est ut resistat, minime tamen ab homine convertendo resistitur aut resisti potest: secundum dicta Scriptutæ. Ephes. 1.19.Vt sciatis quæ sit excellens illa magnitudo potentiæ ipsius in nobis, qui credimus, pro essicacitate fortis roboris ipsius. v. 20. Quam exeruitin Christo, cum excitavit eum exmortuis. 2. Thes. 1.11. Precamur semper pro vobis, vt vos dignetur ista vocatione Deus noster, & compleat omnem sua bonitatis gratuitam benevolentiam & opus Fidei potenter. 2. Pet. 1.3. Cum divina ipsius vis omnia nobis donarit qua advitam, & pietatem pertinent, per agnitionem illius, qui vocavit nos ad gloria & virtutem.

Quæ loca, cum conversionem & Fidem nostram asseribant potentiæ Dei, illa au-

rem sir insuperabilis, aperte satis significatur gratiam Dei, quæ illa in nobis efficit,

impediri aut superari non posse.

Idem Probatur iis Scripturæ locis, quætradunt, veram ac realem efficientiam Dei in conversione hominis, ut Deuter. 30. vers. 6. Circumcidet Dominus Deus cor tuum, & corseminis tui ad diligendum Dominum Deum tuumex toto corde tuo, & extota anima tua vt vivas. Icr. 31. 33. Hocest fædus meum. Dabo legem meam in interiori eorum & in corde eorum inscribam eam. vers. 34. & non docebit ultra, &c.

Ierem.32. verl.39. Dabo ijs cor vnum & viam vnam vt timeant me omnibus diebus, &c. verl.44. Timorem meum dabo in corde eorum, vt non recedant àme. Ezech.36. 26. Dabo vobis cor novum & spiritum novum dabo in interiori vestro, & amovebo cor lapideum è carne vestra, & dabo vobis cor carneum. vers. 27. Spiritum meum dabo in interiori vestro, vt in statutis meis ambuletis, & judicia mea custodiatis & faciatis. Act. 16. vers. 14.

Cor Lydia adaperuit Dominus, vt attenderet ea qua dicebantur à Paulo.

Quibus in locis videre est non tantum potentiam quandam adhibere Deum, qua homo converti & Deo obedite posset, si velit, sed simul etiam in mentibus, & cordibus suorum operari & efficere spsam sui cognitionem, ipsam conversionem, sidem, & obedientiam suorum mandatorum. Quod & Paulus expresse docet. Philipp.1. vers. 29. Fobis, inquit, gratis datum est, in causa Christi non solum in eum credere, sed etiam proeopati. Hic non tantum possibilitatem credendi, sed & ipsum no credere, gratia Dei asserbici. Et cap.2. vers. 13. Deus, inquit, est qui efficit in vobis, & velle &

perficere pro beneplacito. Hicipsum velle & perficere à Deo effici docet.

Ubi autemipsa Fides, ipsa conversio, ipsum velle & persicere, à Deo efficitur, sieri non potest, ut hæc ipsius actio, ab hominis, voluntate aut resistentia impediatur. Quod ipsum etiam necessario ex ipsa priore parte Articuli Quarti Remonstrantium concluditur. Namsigratia Dei est initium progressus, & complementum omnis boni, resistentia certe cam superans & impediens, locum habere non potest. Unde manisestumest, Remonstrantes sibi esse contrarios, non minus hic, quam in præcedentibus Articulis. Eandem enim gratiam statuunt, & essicacem & resistibilem. Fieri autem non potest vt gratia essicas sitresistibilis: & contra, tessistibilis gratia sit essicas.

Huc etiam faciunt ca loca Scripturæ, ubi conversio hominis vocatur, Novacreatio. Psal, 51. vers. 12. Cor mundum crea in me Deus. 2. Corinth. 5. vers. 17. Qui in Christoest, est nova creatura. Ephes. 2. vers. 10. Ipsius sumus factura, &c. & 4. cap. vers. 24. Induite novum hominem qui secundum Deum creatus est &c.

Item Regeneratio. lohann.3. verf.3.& 5. Nifi quis denuo genitus fuerit ex aqua & spiritu, &c. Iacob.1. verf.18. Is quia voluit, progenuit nos sermone veritatu, &c. 1. Pet.1.

vers. 23. Renati non ex semine corruptibili, sed incorruptibili:

Itcm, Resuscitatio sive vivisicatio, Iohan.5. vers. 21. Sicut Pater excitat mortuos, & vivisicat, ita & silius quos vult, vivisicat, Ephel. 2.5. Cum per offensas mortui essemus, vna vivis cavit nos per Christum. Collost. 2. vers. 12. Cum eo resurrexistis per sidem Dei, essicatiter agentis, qui excitavit eum ex mortuis. vers. 13. Vosque mortuos in peccatis, & praputio carnis vestra cum eo vivisicavit.

Quemadmodum enim homo sui *Creationem*, generationem, & ex mortuis Resultationem impedire non potest, ita etiam hanc sui novam Creationem, regenerationem, resultationem ex morte peccati, & vivisicationem, id est, conversionem, non

potest impedire.

Et sane, si Dei consilium & voluntas spectetur, non potest non irresistibilis esse illa gratiæ divinæ vis, qua secundum beneplacitum suum & voluntatem Deus conversionem hominis operatur. Consilium enim ipsus non potest sieri irritum. Psalm. 33.11. & vo-

luntati eius non potest resisti. Rom. 9. 19.

Contrarium autem statuere, nimirum, homines sine esticacia gratiæ Dei posse sese convertere, vel, Deum omnia foris & intus esticaciter faciendo & eius conversionem intendendo, nihil tamé proficere, si homo non velit, quid aliud quæso est quam conssilium Dei reddere irritum, & omnipotentiam Dei hominum malitiæ subjicere, vt hæcillam superet, & sic Deus omnipotens non sir?

Huc accedit quod ea sit humanæ naturæ corruptio (quemadmodum ex iis quæ in tertio Articulo à nobis è Sacris Litteris allegata sunt, manifesto liquet) vt non nisi

viribus

viribus humanis longe majori vi, & efficacia, id est, irresistibili divinæ gratiæ operatione tolli aut corrigi possit. Est enim in rebus divinis cæca protsus & adeo aversa, legi Dei inimica, quæ nil nisi carnale & tettenum sapit, ut omnino vi quadam supernaturali & quæ ipsam longe superat, opus sit, qua ad cælestia & supernaturalia cognoscenda, & quærenda evelutur atque elevetur: alias nunquam corrigenda aut convertenda.

Quapropter falfum est quod Remonstrantes docent, ad stabiliendam illam suam resistribilem gratiam:

Hominem quamvisex se, suo ingenio, naturalibus que viribus bonum quod in Euangelio revelatur invenire, vel excogitate non possiti tamen cum Euangelium ipsi revelatur, & attente ab ipso auditur, vel legitur, sine ulla interna lucis collustratione omnes Scripturæ sensus ad salutem seitu, creditu, speratu, vel factu necessarios, intelligere posse, adeo ut sola externa Euangelij prædicatio ad sidem ingenerandam sufficiat.

### Cum contra verum sit:

Humani ingenij cæcicatem in rebus fpiritualibus tantam esse, ut quamvis E-uangelium homini predicetur, ramē absque interna Spiritus S. illuminatione Scripture sensus, qui ad salutem necessarij sunt, scitu, &c. non possit intelligere, atque adeo externam Euangelij prædicationem ad sidem in homine ingenerandam non sufficere.

Non enim in tenebris tantum versatur homo, sed est ipsætenebræ, ut supra ostensum.

Nam quemadmodum qui cæcus est videre non potest, ex eo quod externum

folis lumen oculisipfius circumfulgeat, nifi interna qua destituitur videndi facultas ipsi reddatur: Sienee homo irregenitus, quem Scriptura sacra excum appellat, percipere potest illa quæ ad salutem requiruntur, etiamsi prædicatio Euangelij externe ipsius aures feriat, nisi Spiritus Sanctus sua quadam essicacia mentem ipsius intus collustret.

### Unde & illud falsum esse convincitur, quod ijdem asserunt:

Nobilissimum agendi modum in conversione hominis & humanæ naturæ convenientissimum, eum esse, qui sit suasionibus: nihilque obstare, quo ninus sola moralis gratia hominem animalem reddat spiritualem: inque eo consistere operationis divinæ essicaciam, qua Sathanæ operationem superat, quod Deus æterna bona, Satan autem temporaria promittat.

Similiter & illud: quod tametsi interdum mentis quandam internam illuminationem, affectuumque purgationem videantur concedere, negent tamen aliquam voluntati bonam qualitatem à Deo infundi, qua ex mala, bona redditur, assernançue, non prius ad actualem hominis conversionem concurrere gratiam, quam ipsa se voluntas movet, aut determinat.

### Cum contra ex Scripturis verum esse constet:

Solam moralem gratiam non sufficere ad conversionem hominis, sed aliam longe nobiliorem vim agendi requiri, qua cognitionem, amorem, sensum, gustumque æternorum bonorum, quæ in Euangelio promittuntur, Deus in cordibus electorum accendat.

Eaque non mentem tantum illuminari, affectusque purgarı, sed voluntati quoque per cam novas qualitates infundi, quibus ex mala redditur bona, efficaciterque ad Deo sidendum, & obediendum slectitur.

Probationibus hic supersedemus cum hæc omnia & singula S.Scripturæ testimonijs & rationibus supra abunde confirmata sint.

Sed & hoc hie non prætereundum, quod gratiam, quam primam & precipuam caufam conversionis statuunt, eius tamen solam & unicam negent esse, cui liberi arbitrij concursum ut ovario vel causam partialem adiungunt, atque ita conversionis duas causas partiales, gratiam scilicet & liberum arbitrium faciunt.

Quoditidem ut Exepcoo & falfum Noordt-Hollandi repudiant.

### Qui contra

Ex Sacra Scriptura didicere; Quamvis arbittium regeneratum à gratia Dei, Ppp 4 actum actum agat, gratiam tamen Dei ipsius conversionis non primariam, sed solam; non summam sed unicam, non præcipuam, sed totam causam esse.

Solus enim Deus est, qui cor nostrum circumcidit. Deuter. 30. vers. 6. Solus

Deus est, qui legem suam cordibus nostris inscribit. Icrem. 31. vers. 33.

Solus Deus est, qui cor mundum in nobis creat. Psalm. 51. vers. 11. Unius Dei est cor lapideum auferre, & dare cor carneum. Ezech. 36. vers. 26. Dei unius est cor aperire. Actor. 16. vers. 14. Solus & unicus Deus est, qui trahit suos ad silium. Ioan. 6. vers. 44. Totum velle & persicere solus & unus Deus operatur in nobis. Philip. 2. vers. 13. Idem est qui operatur omnia in omnibus. 1. Cor. 12. vers. 6. Omnisque donatio bona & persecta desuper descendit à Patre luminum. Iac. 1. vers. 17.

Si ergo homo intelligat quæ Dei sunt, Deus is est qui mentem illuminavit. Si spiritualia & cœlestia appetat & desideret, soli Deo ascribendum, qui desiderium illud in eius corde excitavit. Si Deo credat & obtemperet, Deo hoc in solidum tribuendum; unus voluntatem ipsius ad sidem & obedientiam essicaci gratia sui Spiri-

tus inclinavit.

Eiusmodi igitur, cum sit sententia Remonstrantium, de hoc Fertio & Quarto Articulis, quantumvis in speciem, si verba spectes, quam proxime ad ¿ջիοδοξίαν possint videri; accedere, judicant Noordt-Hollandi, omnibus, quæ hue sacere videntur ad divini verbi Normam in Dei timore examinatis, esse tingedoga salta, & cum Sacris literis ex diametro pugnantia dogmata, quæ sub horum Articulorum titulo à Remonstrantibus asseruntur: ideoque hæc ut Pelagiana, & Hæretica in Ecclesijs nostris Reformatis minime ferenda, sed ex ijs ut gratiæ & gloriæ Dei summe inimica, sidemque veram subvertentia, omni conatu studioque arcenda, & procul eliminanda.

# Examen & Judicium Zeelandorum,

# De Tertio & Quarto Remonstrantium Articulo.

Sententia Orthodoxa.

Ī.

E Tiams homo ψυχικός & non renatus, tantum retinuerit luminis, quod sufficit ad eundem reddendum αἰαπολόχηπο: tamen adco corruptus & depravatus est in mente, voluntate & affectibus, ut ea quæ sunt Spiritus Dei, ne proposita quidem, eo quo ad salutem necesse est modo, intelligere nedum desiderare, velle, & persicere possit, donec per Spiritum Sanctum regeneretur.

II.

Adhanc vero regenerationem, requiritur non tantum mentis illuminatio & affectuum correctio: verum etiam ipfius voluntatis, omnium que animæ facultatum per externum verbi ministerium, & per Spiritum in ijs intrinsecus & potenter operantem, immutațio & innovatio.

#### III.

Quum vero Deus intendit hominis regenerationem & conversionem per Spiritum sanctum operari, etiamsi voluntas ex innata sua pravitate Deo operanti resistat, gratia gratia tamen regenerans, hanc resistentiam tandem superat, & facit hominem ex nolente volentem. Adeo ut illius arbitrium conversionem à Deo intentam impedire non possit, idque non tantum in illuminanda mente & corrigendis affectibus verum etiam in renovanda voluntate.

## Primum nostrum Articulum sic probamus:

Homo ψυχώς retinuit tantum luminis quod sufficit ad eundem reddendum ἀναπολόγητν.] Probatur. Rom. 1. vers. 18. Palamest ira Dei è ewlo adversus omnem impietatem & injustitam hominum, ut qui veritatem injuste detineant, & vers. 19. Quoniam id quod de Deo cognosci potest, manifestum est in ipsis: Deus enim itsis manifestum fecit. & vers. 20. Ipsius enim invisibilia dum ex rebus conditis intelligantur, ex creatione mundi perspiciuntur. Æterna videlicet eius tum potentia, tum divinitas, ad hoc, ut ipsi sint in excusabiles. Hinc liquet hominem non renatum, tantum retinuisle luminis, ut ex operibus creationis possit acquirere aliquam cognitionem Dei & veritatis. Que licet ad salutem non sit sufficiens, ipsium tamen reddit ἀναπολόγητν.

Rom. 2. vers. 14. 15. Nam cum gentes qua legem non habent, natura qua legis sunt faciant, issi legem non habentes, sibi ipi sunt lex, ut qui ostendant opus legis scriptum in cordibus suis, una testimonium reddente ipsorum conscientia, & cogitationibus ses mutuo accusantibus aut etiam excusantibus. Ex hoc loco sequitur, homines non renatos, per legem natura & propriam conscientiam ita esse instructos, ut retinuerintaliquod discrimen boni & mali, quod essi lege scripta clarius sit expressum, tamen sufficiar ad illos reddendos inexcusabiles. Ut qui dictamen conscientia non sequantur, & (teste Apostolo Rom. 1. vers. 32.) post Deijura cognita (nempe cos qui talia faciunt dignos esse morte) non solum ca faciunt, sed etiam facientibus patrocinantur. Confer. Rom. 2. vers. 12.

Videatur quoque Actor. 14. vers. 17. & Actor. 17. vers. 27, ubi expresse dicitur, Gentes quas Deus non reliquit absque testimonio suæ providentiæ & benignitatis, ambulasse tamen in vijs suis.

Homo ψυμκὸς corruptus est in mente adeo, ut non possit intelligere ad salutem ea quæ sunt Spiritus Dei,&c.] Probatur. 1. Cor.2. vers. 14. Animalis homo non est capax eorum qua sunt Spiritus Dei: sunt enim ei slultitia, nec potest ea cognoscerc'que spiritualiter dijudicantur. Rom. 8. vers. 7. Intelligentia carnis inimicitia est adversus Deum. Legi enim Dei non subjicitur, nam ne potest quidem. Ephcs. 4. vers. 18. Cogitationem babentes obscuratam à abalienatam à vita Dei propter ignorantiam que est in issis, & obdurationem cordis corum. & cap. 5. vers. 8. Fratis olim tenebræ.

Ne proposita quidem.] Probatur. Ies. 53. vers. 1. Quis credidit prædicationi nostra, & brachium Iehova cui revelatur? Confer Ioh. 12. vers. 37. & 1. Cor. 1. vers. 23. Nos prædicamus Christum, crucisis vum, Iudæis quidem offendiculum, Græcis vero stultitiam, & 1. Cor. 3. vers. 15. Sed ad hunc usque diem cum legitur Moses, velamen cordi corum impositum est. & 4. vers. 3. Si teetumest Euangelium nostrum, ijs qui pereunt teetum est, in quil us Deus huius læculi excacavit mentes, nec irradict eos lumen Euangelij gloria Christi. Ex hisce omnibus patet, ita esse obtenebratam mentem hominis irregeniti, ut ne propositum quidem Dei verbum, co quoad salutem necesse est modo, intelligere possit.

Corruptus est in voluntate.] Probatur. Gen. 6. vers. 5. Figmentum cordis hominis, tantum modo malum omni tempore. Et 8. vers. 21. Figmentum cordis hominis malum est ab adolescentia eius. Ierem. 17. vers. 9. Fraudulentum coripsum supra omnia es mortiscrum est. Quis cognoscat issum? Matth. 15. vers. 19. Excorde egrediuntur cogitationes male, cades, adulteria, scortationes, surta, sassa testimonia, obtrectationes. Matth. 17. vers. 8. Non potest arbor putris fructus bonos ferre. Ephes. 2. vers. 3. Facientes voluntatem carnis. Hac cordis malitia & impuritas, nec non hominis ad bonos sructus ferendos ineptitudo, arguit irrefragabiliter voluntatem hominis ψυχικώ penitus este corruptam & depravatam.

Corruptus in affectibus, ut spiritualia desiderare non possit, eo quoad salutem necessic est modo.] Ptobatur Ioan. 3.19. Hæc est condemnatio, quod lux venit in mundum, sed dilexerunt homines tenebras magis quam lucem: quia ipsorum opera mala sunt. Rom. 3. vers. 11. Non est qui exquirat Deum. Tit. 3. vers. 3. Eramus quondam & nos amentes, rehelles

belles, errantes, servientes cupiditatibus ac voluptatibus varys, in malitia & invidia de-

gentes, odiosi, alij alios odio prosequentes.

Denique hæctotius hominis corruptio, & omnium ipsius facultatum depravatio probatut, ex insigni isto loco. Rom. 3. vers. 10. usque ad 19. inter cæteros vers. 12. Omnes deslexerunt, simul inutiles facti sunt. Non est qui faciat quod bonum est: non est usque ad unum. Confer. Iohan. 15. vers. 14. 15. 16.

Probatur etiam eadem corruptio sequentibus rationibus.

I.

Quia homo ψυχικός, mortuus est in peccatis. Ephes. 2. vers. 1. Coloss. 2. vers. 13.

I I.

Quia dicitur servus peccati donec liberatur à Filio. Iohan. 8. vers. 34. 35. 36. Confer. Rom. 6. vers. 5.

III.

Quia est captivus Diaboli. Act. 26. vers. 18. 2. Tim. 2. vers. 26. Coloss. 1. vers. 13.

IV.

Quia cor debet circumcidi, Deut. 30, verl. 6. & cor lapideum auferri. Ezech. 36. verl. 26.

V.

Quia Deus est, qui innobis efficit velle & perficere pro sua benevolentia. Phil. 2. vers. 13. Unde patet voluntatem hominis in se esse corruptam, eumque omnibus ad bene agendum viribus prorsus esse destitutum.

Donce per Spiritum sanctum regeneretur.] Probatur. Ioh. 3. vers, 3. 5. Nisi quis fuerit genitus ex aqua & Spiritu, non potest videre regnum Dei nec introire in illud. Tit. 3. vers. 5. Servavit nos per lavacrum regenerationis & renovationem Spiritus Sancti.

### Secundum Articulum nostrum ita probamus:

Ad regenerationem hominis requiritur mentis illuminatio.] Probatur. Matth.11. vers.25. Confiteor tibi Pater, quod detexeris ea infantibus. & vers.27. Nemo novit filium nist Pater, neque Patrem qui fquam novit nist filius, & cuicunque voluerit filius retegere. Matth. 16. vers.17, Quia caro & sanguis hac non retexit tibis sed Pater meus qui est in cælis. Act. 26. vers. 18. Vt aperias oculos eorum, ut se convertant à tenebris ad lucem. Eph.1. vers. 17. 18. Vt Deus Domini nostri Iesu Christi Pater ille gloria det vobis spiritum sapientia & revelationis, per agnitione ipsius, illuminatis oculis mentis vestra, ut sciatus qua sit spes illa vocationis ipsius.

Correctio affectuum.] Probatut. Rom. 8. verf. 5. Qui fecundum carnem funt, que carnis funt fapiunt. Qui vero fecundum spiritum, que sunt spiritus. Eph. 4. vers. 22. Deponere quod ad pristinam conversationem attinet, veterem illum hominem qui deceptricibus cupiditatibus corrumpitur. Gal. 5. 24. Qui sunt Christi, carnem crucifixerunt cum affectibus &

concupiscent is.

Voluntatis immutatio.] Probat. Phil. 2.vers. 13. Fst Deus qui in vobis operatur & velle & perficere pro sua benevolentia. Ezec. 36.vers. 26. Et dabo vobis cornovum & spiritum novum ponam in medio vestri. Ioh. 6. vers. 44. Nemo potest venire ad me, nisi Pater qui misse me traxerit eum.

Renovatio omnium animæ facultatum.] Probat. 2. Cor. 5. vers. 17. Si quis igitur in Christo, nova creatura est. Vetera praterierunt, ecce nova facta sunt omnia. Huc pertinent illa loca quæ regenerationem vocant novam creationem, & regenitum, novum hominem.

Per xternum verbi ministerium & per spiritum.) Probatur, Esai. 59. vers. 21. Hoc erit swdus meum cum istis ait Iehovah, spiritus meus qui est in te, & verbamea que posui in ore tuo, non recedent ex ore tuo, nec ex ore seminis tui, ex hoc tempore usque in sæculum, Confer. 2. Cor. 3. vers. 3. 6. 1. Pet. 1. vers. 23. Iacob. 1. vers. 18.

Per Spiritum in ijs intrinsecus & potenter operantem.] Probatur. Ezec. 36. vers. 21. Ponsm spiritum meum in medio vestri. Ierem. 31. vers. 33. Indam legem meam menti

corum;

eorum, & cordi eorum inscribam eam. Ioh. 6. vers. 45. Est scriptum in Prophetis, & erunt omnes doctià Deo. Quisquis audivit à Patre & didicit, venit adme. Actor. 16. vers. 14. dicitur de Lydia, quod Dominus adaperuit cor eius, ut attenderet ijs quæ dicebantur à Paulo. 1. Cor. 3. vers, 7. Itaqueneque is qui plantat, est aliquid, neque qui rigat, sed Deus qui dat incrementum. 2. Cor.3. verl.3. Estis Epistola Christi sulministrata à nobis, inscripta, non atremento sed spiritu Eei vivi: non in tabulis lapidei, sed in carneis tabulis cordis.

## Tertium Articulum nostrum sic probamus,

Gratia regenerans resistentiam tandem superat.] Probatur. Isai. 55 vers. 11. Sic est verbum meum quod egressum fuerit ex ore meo: non revertetur ad me vacuum, sed faciet, id quo delector, & prosperabitur id quod emisero: Hinc sequitur id quod Deus intendit operari per verbum, effectum suum fortiri. Atqui intendit conversionem corum qui ex proposito vocantur. Ergo, &c. Icrem. 31. vers. 8. Converte me & convertar. Deuteronom. 30. verf. 6. Circumcidet Iehova Deus taus cor tuum, & cor seminis tui ad diligendum, Iehovam Deum tuum ex toto corde tuo, & ex tota anima tua, ut vivas. Ezech. 36. vers. 27. Spiritum meum ponam in medio vestri: quo faciam ut in statutis meis ambuletus, & jura mea observetis, facientes ea. Ioh. 6. vers. 45. Quisquis audività Patre & didicit, venit ad n.c. Eph.1. verl.29. Et que sit excellens illamagnitudo potentia ipsus in nobis qui credimus pro efficacitate fortis roboris ipfius. Cololl. 2. vers. 12. Consepulti per baptismum cum eo per quem etiam cum eo resurrexistis, per sidem Det esficaciter agentis, qui excitavit eum à mortuis. 2. Thes. 1. vers. 11. It compleat omnem sua bonitatis gratuitam benevolentiam, & opus fidei potenter. Phil. 2. vers. 13. Nam Deus est qui in vobis operatur, & perficere & velle, pro bona sua voluntate. 2. Pet. 1. vers. 13. V tpote cum divina vis ipsius omnia nobis denarit, qua ad vitam & pictatem pertinent per agnitionem illius qui nos vo-cavit ad gloriam ac virtutem, Confer. 1. vers. 16. & 1. Cor. P. vers. 18. & 24.

Hæc potens & irrefistibilis Dei operatio, etiam probatur ex hisce sacræ Scripturæ phrafibus, quando hominis conversio vocatur nova creatio, vivificatio, & excitatio

à mortuis.

Denique probatur hoc argumento:

Si vis gratiægenerantis, ab hominis arbitrio possit reddi irrita, ergo eiusdem gratiæ efficacitas pendet ab hominis recto ufu. Sed falfum est consequens. Ergo, & antecedens. Minor probatur. Ioh.1. vers.13. Qui non ex sanguine nec ex voluntate carnus nec ex voluntate viri, sed ex Deo geniti sunt. Et cap.3. vors. 6. Qued genitum est ex carne, caro est: & quod genitum est ex firitu. firitus est. P. om. 2. verl. 29. Circumciso cordis est in firitu non in litera: cujus laus non est ex hominibus, sed ex Deo. 1. Cor. 4. vers. 7. Quis te decernit? quid habes quod non acceperis? Quod si accepists, quid gloriaris ac si non acceperis? Ideiti fequitur in corruptione hominis fupra probata.

### Sententia Heterodoxa.

Indicamus igitur errare Remonstrantes, cum dicunt, Deum interdum hanc vel illam gentem,civitatem,perfonam,Euangelij revelatione præalijs dignari quam ipfe dignam pronuntiat; non quidem ex propriæ sanctitatis dignitate aliqua sed ex gratiofa fua aftimatione, qua per naturalem legis fua notitiam, & meliorem gratia communis ufum correctos nonnihil, ideneos judicat, quos ulteriore gratia, idque ex beneplacito fuo donet, ijfque anteferat, quos vel gratiz femel oblatz contemptores fuisse improbos, vel horrendis alioquin sceleribus mancipatos deditosque comperir, Response ad VV alachr. pag. 44. & 45. Prima editionis. Et qua huc referent exempla Apostolorum, qui propter bonum usum luminis nature acceperunt cognitionem mysteriorum regni colorum, juxra illud Euangelij (quod huctrahunt) habenti dabitur: etiam exempla Cornelij, Lydix, Iusti, & aliorum, quos propterea putant side donatos quia ante fidem erant religiosi & Deum timentes. Ideoque etiam aperte profitentur Resp. ad F. Falach, pag. 61. Edit. prim. Verisimilius sibi videri, fore, utijs, qui veritatem in injustiția non deținent, sed Deum uti cognoscunt, glorificant, Euangelii do-Ariham extraordinaria ratione revelet Deus, quam ut citra Christi cognitionem illos falutem adipifci, aut fecundum donorum quæ accepere modulum agentes, condemnare credant

Errant

Errant item Remonstrantes, cum dicunt Coll. Hag. Belg. p. 250. Dona spiritualia a voluntate hominis per mortem spiritualem non esse separata, quippe quæ nunquam sucrint in ca: statuunt enim (ut videre est Resp. ad VV alach. p.ag. 25.) in statu hominis ante lapsum, insusionem habituum in intellectum & affectus locum habere po-

tuisse, in voluntatem minime.

Similiter, cum homini ante fidem & regenerationem tribuunt dolorem de peccato commiflo, expetitionem gratiæ falutaris, & spiritus renovationis, Thesib. exhib. 3. Item mortem spiritualem agnoscere, deplorare, postulare & petere liberationem ex ca, esturire, stire, & quærere vitam. Que omnia & amplius à Christo requiruntur in vivisicandis & regenerandis. Collat. Hag. Brand. p. 302. Quibus evidenter astipulatur Episcopius Thesibus publicis de pænitentia] 1. cum dicit pænitentiam quæ fidem antecedit, esse actionem peceatoris, qua ita mutatura convertitur, ut pigeat ipsum errati sui, & propterea dolore ac tristitia affectus, liberatorem desideret, propositum & tentamen vitæ in melius commutandæ concipiat atque elaboret.

Iudicamus itaque, turpiter errare Remonstrantes, qui infusiones habituum, cum in voluntatem, tum in intellectum & assectus, repugnare dicunt administrationi mediorum, quibus Deus in homine novam vitam vult operari, si spectes ordinariam conversionem, Resp. ad VValachr. pag. 55. Item cum dicunt, vivisicationem voluntatis; proprie sitam esse in illuminatione mentis & correctione assectuum, cujus vi voluntas potens redditur ad innatam nolendi & volendi facultatem in actum producendum Coll. Hag. Belg. 253. Et Brand. 300. velut explicant Resp. ad VValachros pag. 55. voluntatem habitibus virtutum, sed per gratiam comparatis informari, isse

que perfici & ad operationes suas expeditiorem reddi.

Item cum dicunt, nullo modo cum ratione fæderis posse consistere, si Deus in eo promittat, se essecturum in fæderatis, id quod fædere veteri postulat, & simul in novo præscribitatque exigit. In quo tamen nos judicamus fæderis novi essentiam positam esse, juxta Ierem. 31. Ezech. 11. & 38. Vide Episcopij Theses privatas Disp. 12. Thes. 2. pag. 34.

Errant quoque Remonstrantes, cum gratiam, qua dicunt spiritum assistere verbi prædicationi, opponunt gratiæ habituali & insusæ, quam expresse negant, & nos

imaginari dicunt. Iohan. Arnold. contra Tilenum, pag. 437. & 438.

Errant similiter Remonstrantes, cum dicunt, Deum nullius conversionem absolute vel præcise intendere. Ioh. Arnold. contra Bogerm. pag. 263. cui sententiæ errorem suum deresistibilitate gratiæ regenerantis superstruunt, Collat. Belg. p. 191.

& Brand. 226. & 227.

Item cum per gratiam regenerantem proprie intelligunt gratiam moralem, quæ operatur mandando, exhortando, suadendo, promittendo, comminando, in eaque putant modum nobilissimum in homine operandi consistere, nec conveniens videri humanæ naturæ (salvis eius proprietatibus) alio modo operari. Coll. Belg. 260. & Brand. 311. quod Grevinch. clarius explicat adversus Amezium pag. 297. histoe verbis. Quid enim obstat quo minus vel sola gratia moralis istos ψυχκών spirituales reddat?

Item, cum negant Deum eas omnipotentiæ suæ vires in conversione hominis ordinaria per verbum explicare, quibus voluntatem ad actionem necessario & irresistibiliter determinet, ut non possit illa actum suspendere autcontrarium producere, Resp. ad Walach. p. 68. Grevinch. contra Ames. pag. 294. & in Coll. Hag. passim. Denique adversus Dei gratiam injurij sunt, cum conversionem hominis à potestate liberi arbitrij ipsius suspendunt. Ut liquet ex Corvino contra Bogerman. p. 263. cum asserii: positis omnibus operationibus, quibus ad conversionem in nobis essiciendam Deus utitur, manere tamen ipsam ita in nostra potestate, ut possimus non converti. Et contra Tilen. pag. 337. hanc assirmat esse Arminij sententiam: gratiam non ita instruere hominem novis viribus, quin semper maneat in hominis voluntate, ijs uti vel non uti.

Item Grevinch. contra Ames, pag. 211. Qui statuit gratiam & liberum arbitrium, ut causas partiales ad conversionem hominis concurrere, adeo ut arbitrio hominis tanquam causa partiali hæc duo sint propria.

1. Quod agat & actum suum essective producat.

2. Quod seipsium determinet ad agendum. Quod quid aliud est,

quam

quam præcipuas conversionis partes hominis arbitrio tribuere. Idem alibi sie se declarat: auxilium efficax esse concomitans seu cooperans arbitrio nostro simul operanti, quæ autem simul operantur, corum alterum non influit altero prius pag. 264. Quod Remonstrantes in Coll. Hag. aperte etiam prositentur, cumad cordis apertionem, hominis cooperationem potissimum dicunt requiri. Belg. pag. 265. & Brand. 292.

### IVDICIVM VLTRAIECTENSIVM,

# De tertio & quarto Artic. Remonstrantium.

Theses Heterodoxæ ex III. & IV. Remonstr. Articulo, & explicatione super utroque Articulo in eorundem scriptis librisq; editis expressa decerptæ, quibus Orthodoxæ cum S. Scriptura consentientes antitheses ex adverso opponuntur.

Theses Heterodoxæ.

Antitheses Orthodoxæ.

Ŧ

DEus vult omnibus hominibus Euangelii præconio gratiam offerri: a] imo eis nationibus quæ ordinario Euangelii præconio destituuntur bona illa, quæ Euangelio offeruntur, æque manent exposita, atque illis, quæ Euangelicæ prædicationis privilegio fruuntur. b]

a] Joh. Arnold. contra Til. pag. 105. lin. 4 & lequ.

b] Idem ibidem pag. 105. in fine, & pag. 106.

T

Deus non omnibus hominibus Euangelii præconio gratia vult offerri, a] quæque ordinario Euangelii præconio destituuntur nationes, illis bona, quæ Euangelio offeruntur, non æque sunt exposita atq; illis quæ Euangelicæ prædicationis privilegio fruuntur. b]

a] Pfalm.i 47. 19. 20. Annuntiat verbam suum Iacobo, & statui a sua Ifraeli. Non sic fecit ulli genti.

Act. 17.30. Temporibus ignorantie dissimulatis nunc annuntiat omnibus ut resipiscant. Actor. 16.6.7. Prohibui sunt à Spiritus.

loqui sermonem in Asia.

Tentabantire in Rithymiam, sed non permisit spiritus.
b. Eph.2.12. Mementote vos olim fusse absque Christo: abalienatos à Republ. Ifraelis: extraneos à pactis promissionis: spem non habentes; Dei expertes in mundo.

11.

Etsi Deus non dat omnibus hominibus omni tempore, omnia ad sidem necessaria media a]: nec ea quæ dat exæquo, & pari smensura dat b]: tamen omnibus & singulis universe, e] sussicienter & essential administrat d.] Imo vero plura e:] adeoque omnia, modo ipsi sibi non obsint, administrare & conferre paratus est. f]

a] Ioh.Arm.contr.Til.p.370.lin. 10.

b] Idem ibidem Im. 2. & 3.

c] Idem ibidem pag.366. lin.5. & seq.

d] Ibidem pag.366. lin.2.&7.& pag. 372. lin. 28.

e] Ibidem pag. 367. lin.7.

f] Ibidem pag. 372. lin. 13. & 31. & fequ.

#### 11

Deus universe omnibus & singulis sufficienter & efficaciter media ad sidem necessaria non administrat, nec omnibus & singulis ea, multo minus omnia, administrare paratus est. a]

a] Vide loca allegata Pfal. 147. Pfal. 19.20.

& Actor. 17.30.

Rom.10.14. Quomedo credent ei de quo non. &c.

Esa.53. i. Quis credit auditui nostro? cui brachium Domini relevatum est?

Quibuscunq; sufficieter & efficaciter media at fidem necessaria administrantur, iis etiam administratur verbu Euangelii. Atqui non omnibus universe administratu est, nec administratur etiamnum verbum Evangelii, Ergo. Maiot pater ex dict. Rom. 10.14. Minorem probat experietia & locus Psaltis. Ps. 147-19.20.

Qqq

III. Quili-

III.

Quilibet homo ratione præditus a] Scripturam S. ubi eam attente, & cum judicio legit b] natutali intellectus sui vi c] etiam non accedente ullo supernaturali lumine superinfuso d] quæ sit Scripturæ S. verborum (quibus quæ ad salutem creditu necessaria sunt enuntiantur) sententia, itemque quod sint necessaria e] in omnistatu, non modo sacile f] apprehendere intellectu & percipere g] sed etiam ca intellectu approbare, sive bene de iis judicare potest.

a] Episcop, thes. pub. de persp.sacræ Scripturæ thesi I. & thesib.priv.de perspic. S. Scripturæ, thesi I. & III.

b] Ibidem theft. priv. theft. 7.

c] Ibidem thesi 3.

d] Ibidem thesi. 3.

e] Ibidem thesi i. & 3.

f] Ibidem thesi 3.

g] Ibidem thefi 3.

f] Idem Epifc.thefib. publicis supra citatis.

Nam non agi ibidem de simplici tantum terminorum intellectione, sed & approbatione, & quidem præcipue, manifestum est. Prziudicium enim,malitia, & extera quibus tanquam obstaculis intellectum impediri Episcopius affirmat, ciulmodi tunt, ut approbarionem inrellectus, non autem timplicem retminorum perceptionem remorétur. Legat enim pessimus improbissimusque aliquis homo propolitiones has in facra Scriptura:Ielus Christus est verus Deus, & Dei Filius: irem Iesus est natus de Virgine, etsi præjudicio, affectibusque vehementer sit abreptus, id tamen non efficiet, quo minus rectum illorum terminorum sensum intelligat:sed hoc efficienristi affectus, ut sensum istum rerminis illis & propolitionibus contentum, intellectu non approbet.

#### IV.

Homo in statu desectionis & peccati necesse habet, ut in intellectus suo, à Deo in Christo per Spirirum sanctum regeneretur ad salutare bonum recte intelligendum a). Vrautem in intellectus suo regeneretur, sive illuminetur, sussici ei revelatio per Scripturam

Quiliber homo ratione præditus, attente & cum judicio S. Scripturam legens, in omni staru naturali, intellectus sui vi, non accedente ullo supernaturali lumine superinfuso, quæ sit S. Scripturæ verborum (quibus quæ ad salutem creditu sunt necessaria enuntiantur) sententia, itemque quod sint necessaria apprehendere, a) aut jam perceptam sententiam judicio intellectus approbare, sive bene de esi judicare, non potest. b)

a) Manifestum est exemplo Nicodemi, Ioh.3. Discipulorum Christi. Luc. 24. quibus Christus dicitur aperuisse mentem, ut intelligerent Scripturas. Et Eunuchi Act. 8. qui rogatus an intelligeret quod legebat, se non posse affirma-

bat, &c.

Matth. 16. 17. Caro & Janguis non revelavit tibi.

2. Cot. 3.5. Non fumus idonei ex nobis ipsis, ad cogitandum quicquam boni, &c. sed quod idonei sumus ex Deo est.

b) 1. Cor. 1. 21. Prædicamus vobis Chriflum, gentibus flultitiam, Iudæis offendiculüm.

1. Cot.2.14. Animalis homo nen percipit que funt Spiritus S. funt enim ei flultitia. Nec potest quidem, quia spiritualiter & c.

1. Cor.12.3. Nemo potest Iesum dicere Do-

minum , nisi per spiritum.

Iohan.1.5. Lux lucet in tenebris: at tenebr.x. e.im non apprehenderunt.

IV.

Homo in statu corruptionis naturæ, per Adæ & Evæ lapsum contracæ, necesse habet, ad salutare bonum recte intelligendum, ut à Deo per Spiritum sanctum spiritualiter illuminetur. Ve autem sic illuminetur aut regeneretur, non sussicit exterma illa revelatio per

S. Scriptu-

aut prædicatum verbum. Nam necesse non est, ut ad illam revelationem peculiaris aliqua Spiritus S. operatio, aut lumen supernaturale accedat aut superinfundatur b). Ante revelationem hanc intellectus erat cœcus, spirituale bonum in S. Scriptura monstratum non poterat invenire aut excogitare c). At posita illa revelatione, intellectus omnium quibus ca contingit, puta, in quibus rationis dictamen non omnino est obliteratum d) irresistibiliter illuminatur: quando quidem intellectus simplicem notitiam evitare non potest e).

a) Articulo Remonstr.3. & thesib.ex-

b) Epife. the fib. de perspic. S. Script. priv. thefi 3. & difp. priv. 46. Corol.

c) Idem the fib. priv. de perfpic. Seripturæ thefi 2.

d) Idem the fib. pub. de perfp. Script.

c) Collat. Belg. pag. 230. fub finem. Bertii pag 256.

Rejectio.

Nos vero quomodo primum huius theseos membrum cum thesi antecedente possit conciliari, minime videmus. Si enim homo ratione præditus, in omni statu naturali, intellectus vi , sine ullo lumine supernaturali superfuso, verum S. Scriptura sensum percipere potest, poterit ctiam in statu defectionis. Quorsum igitur necessaria est rege-

neratio intellectus. Finis eius non potest esse, ut homini conferatur potentia percipiendi recte sensus Scripturæ S. Eam enim jam ante intellectus naturali sua vi habet. Aut ergo antecedens thesis aut have falsa est. Aut aliud quid Remonstran-

tibus est regeneratio.

Præterea in fine theseos huius dicitur, quod posita illa revelatione, intellectus irressibiliter illuminetur, simplicem enim notitiam non posse evitari. Cette si hæc est irrelistibilis illuminatio, erit etiam irresistibilis obscuratio, quando intellectui proponitur falíum, quod abfurdum eft. Si vere fideli proponatur hæc falía propositio: Christus non est verus Deus, aut Christus non est natus de Virgine, eth intellectus eius sensum horum terminorum recte percipiat, notitiamque eam non possit viture, hinc tamen non efficitur intellectum irresistibiliter obscurari. Intellectus ergo illuminatio,est aliud quid quam perceptio,aut apprehensio terminorum in Scriptura S. propositorum.

. Hancautem irrefistibilitatem illuminationis intellectus, videntur nobis alibi

negare. Collat. Belg. 268. Bertii, pag 300.

Homo qui est in statu peccati, antequam à Deo per Spiritum S. in suo intellectu regenetetur, mortem fuam fpiritualem & impotentiam cognofcere potest a). Intelligentia hominis non regeniti nec est b) nec esse potest c) inimicitia adversus Deum.

a) Collat.

facram Scripturam aut prædicatum verbum a) sed necesse est, ut ad eam peculiaris Spiritus S. operatio b) ab ipfa verbi operatione distinct accedat, sive lumen supernaturale superinfundatur c). Nisi enim ad eam, que verbo propria est, operatione, Spiritus operatio à Deo adjungatur, hominis non renati intellectus, etfilitteralem facræ Scripturæ, aut prædicati verbi fenfum apprehendat, non illuminabitur, sed cœcus, imo tenebræ, manebit.

a) Exemplo funt Iudæi, Pharifæi, &c. & qui Scripturam legebant, Christum audiebant, nec tamen intelligebant.

Iohan. 6. & alibi. Lux lucebat guidem in tenebris, at tenebra eam non apprehendent. loh.1.5.

b) Efa. 59. 21. verbo coungitur spiritus. Ioan.3. 3. 5. Nisi quis gentius sit ex aqua & spiritu.&c.

c) Nec qui plantat nec qui rigat est aliquid, sed Deus qui dat incrementum.

d) Evincunt id preces sanctorum, lectioni S. Scriptura, & auditioni prædicationis studiose incumbétium. Plal. 119. Illumina oculos &c. Ephef. 1.17.18. Si fan-Ais ipfis,ad intelligédum recte verbum, spiritus illuminatione opus est, qui jam lux funt in domino, quanto magis præter verbi revelationem, non regenitis, illuminatione mentis opus est, qui sunt nil nisi tenebræ. Ioh. 1.

Homo non regenitus aut mortuus in peccato, antequă à Deo per Spititum S. in fuo intelle&u regeneretur, impotentiam fuam, mortemque spiritualem cognoscere non potest a) estq; intelligentia hominis carnalis aut non regeniti inimicitia adversus Deum. b)

a) Luc. Qqq

a) Collat. Belg. pag. 254. Bertii pag. 283. Ioh. Arnold. contra Til. pag. 406. in fine.

b) Propriore Declarat. Belg. pag. 84.

in medio.

c) Ibidem.

a) Luc. 19. 42. O si tu nosses, qua ad pacem tuam pertinent. Iohan. 9. 40. Si cæci essetis non haberetis peccatum: nunc vero dicitis videmus. Ideo manet peccatum.

Eph. 4. 18. Habentes mentem tenebris obfeuratam, & abalienati à vita Dei propter

ignorantiam, &c.

Tit.3.3. Eramus & nos quondam amentes. b) Rom. 8.7. Intelligentia aut prudentia carnis, inimicitia est adversus Deum. Legi enim Dei non subilicitur, ac ne potest quidem.

#### VI.

Cor & affectus hominis in statu defectionis & peccati, non adeo sunt corrupti, quin priusquam homo vivisicetur, gratiam Dei salutarem esurire, novam vitam sitire, desiderare liberationem è peccato, & Spiritus S. assistentiam, sive spiritum renovationis, expetere possit.

Collat. Belg. pag. 254. Bert. 283.

Iohan, Arnold. contra Til. pag. 406. in fine.

Thesibus exhibit, de tertio & quarto Articulo thesi 3.

### VII.

Voluntas hominis in statu peccati per tenebras intellectus, & assectuum inordinationem est mortua, ineptaque ad supernaturale bonum eligendum; aut volendum: nec habet ante vocationem, potentiam aut vires, libertatemque, illud bonum volendi. a) Atubi vocatione intellectus illuminatur, & cor pulsatur (id autem sit in omnibus qui per verbum vocantur) tum voluntati vires à Deo conferuntur bonum supernaturale volendi atque eligendi. b) Atque in eo propriæ vivissicatio voluntatis consistit, c)

a) Thesi 4. exhibita.

b) Ibidem. Et collat. Belg. 252. Berii 281.

c) Collat.Belg.252.Bertii 281.

### VÍ.

Cor & affectus hominis non regeniti, plane funt corrupti. a) Ita ut ante regenerationem, Dei falutarem gratiam novamque vitam efutire b) liberationem è peccato defiderare c) & fpiritum renovationis expetere non possit. d)

a) Ezech.11.19. & 36.26.

Ieremias 17. 9. Pravum est cor hominis. Matth.15. 19. De corde exeunt pravæ cogitationes, &c.

Deut. 29. 3. 4. Deus non dedit tibi corad

intelligendum,&c.

b) Luc.19. 42. Ioh, 9.40. ante citatus.

c) Matth. 9. Sani non opus habent &c. Non veni vocare juflos.

d) Ioh.14.17. Mundus non potest spiritum accipere, quia non novit eum.

#### VII.

Voluntas hominis in statu corruptionis, non modo per tenebras intellectus & affectuum ataxiam, sed etiam per inharetem sibi perversitatem mortua est, ineptaque ad supernaturale bonum volendum aut eligendum. a) In isto autem statu non modo ante externam vocationem, sed etiam ea posita, nec potentiam nec libertatem habet supernaturale bonum volendi. b) Imo vero voluntas in eo statu est mancipium sathanæ, peccati, & carnis: nec nisi malum in eo eligere atque velle potest. c)

a) Genes. 6.3. Non disceptabit spiritus meus cum homine, eo quod caro est.

Genes. 6.5. & 8.21. omne figmentum &c. Pfalm. 81.14. Viinam populus obtempe-

Proverb. 1.24. Vocavi & rennistis.

Ioan. 10. 26. Vos non creditis, quia non estis de ovibus meis.

Ioh. 5.24. Eph. 2.1.5. Colof. 2.13. Ioh. 12.39. Non poterant credere. &c.

Ioh.6.

Iohan.6. 44. Nemo potest ad me venire, nili Pater traxerit cum.

Matth. 7.8. Non potest arbor mala, bonos

fructus ferre.

Matth.12.34. Ierem.13.4. Si potest Aethiops pellem mutare,&c.

Philip. 2. 12. Disserticit in a object pelle

Philip. 2. 13. Deus efficit in robis velle & perficere.

b) Esà. 53. 1. Quis credit auditui nostro? Ioh.12. 37. 38. 39.

Iohan. 6.64.65. Sunt quidam è vobis, qui non credunt, propierea dixi volvis, nemo potest ad me venire.

c) Eph.2. 2. Ambulastis, aut versatiestis, in peccatis secundum principem aeris, &c.

Ioh.8. Qui facit peccată, ferr us est peccati. Rom. 6.20. Cum servi esfetis peccati, eratis liberi justite.

Eph. 2.3. Facientis voluntatem carnis.

### VIII.

Vt homo vere ad Deum convertatur, & in Christum vere credat, necesse est, ut etiam voluntate regeneretur & vivisicetur a) ad illam autem voluntatis vivisicationem, non est necesse, ut voluntati spiritualia ulla dona restituantur. b) Illa enim voluntati in prima creatione non sunt collata, necesse lapsum amissa c) proinde non est necesse ea voluntati restitui d).

- a) Actor.3. & thesib. exhib.1.
- b) Contra Walach. pag. 56.
- c) Collat. Belg. pag. 250.
- d) Ibidem.

### VIII.

Vt homo ad Deum convertatur, & vere in Christum credat, necesse est, ut etiam voluntate regeneretur & vivisicetur. Ad vivisicationem autem voluntatis, necesse est, ut voluntati à Deo spiritualia dona restituantur, utq; Deus sublata perversitate a) duritia, & rebellione ipsi inhærente, in cam indat aut infundat sanctitatem, b) essicat que, ut bonum actu velit, credat, & convertatur s). Sicut enim Deus spiritualia dona in creatione prima in voluntatem hominis contulit: d) eaque per lapsum amisit s) ita etiam per regenerationem ea instaurari necesse est f)

a) Ezech.11.19. & 36.26. Auferam cor

lapideum,&c.

b) Ibidem, Dabo eis cor carneum, Spiritum meum dabo in medio vestri, efficiamque ut in præceptis meis ambuletis.

Ierem.31.33. Inscribam legem meam in

corde eorum.

c) Ibidem Ezech. 36. 26.

Philip. 2. 13. Deus efficit in vobis velle, & perficere.

d) Genes. 1.26. 27. Creavit Deus hominem ad imaginem Dei.

Ephel, 4, 24. Induite novum hominem, qui secundum Deum creatus est ad justiciam & sanetumoniam veritatis.

e) Genef.5.3. Genuit Adam filium silios & filias vers. 4.) ad imaginem suam. Gen.6. & 8. omne sigmentum & c. Pl.51.7. Eph.2.3.

f) Ephel. 4.24, supra Psal. 51.12. Cor mundum crea in me Domine.

Qqq 3 IX, Quan-

IX.

Quando Deus voluntatem hominis in statu desectionis per spiritum regenerare vult. voluntas eam regenerationem impedire potest, & sæpe numero impedit a) Deus enim conversionem & sidem omnipotente sua virtute non operatur, nec vult operati: b) sed regeneratio inchoatur ab opere eiusmodi quod Deus homini præcipit sacere. Quod cum sacit homo paulatim regeneratur e)

a) Collat. Hag.pag.252. & 191. & 266. & 231.

Bertii pag. 282. lin. 10. & 215. lin. 6. & & 298. lin. 9. & 257. lin. 4. & 300.

b) Collat. Belg. 260. Bertii. 291. lin. 7.

c) Collat. Belg. pag. 253. circa finem. Bertii 283. lin. 7.

Quando Deus voluntatem hominis non renati, aut in peccatis mortui vult regenerare per verbum & Spiritum S. voluntas illam Dei regenerantis operationem impedire non potest. a) Deus enim illam regenerationem omnipotente fua virtute operatur, qua refift**en**tiam rebellionemque, quæ ab hominis corruptione naturali profectura erat, longe exsuperat. b) non quod voluntatem Deus ad regenerationem, converfionem & fidem cogat invitam (id enim non conversio, sed eversio esset voluntatis.) fed ex nolente, potenti & gratiofa fua operatione, volentem reddit, ut non modo possit convertere se & credere, fed & actu fe convertat & credat: c) Etfi autem Deus fidem conversionemque

præcipiat, non tamen illa in homine ab opere quod homo facit, sed à Dei in homine opere inchoatur d)

a) lohan.3. Spiritus ubi vult, spirat. Psalm.115. 1. Quidquid voluit Deus, fecit.

Ephel. 1. 19. Confer Act. 2. 24. Dolores mortis non poterant Christium tenere, cum eum è morte excitaret Pater. Ita nec voluntas vivificationem impedire, eadem enim est Dei potentia, in Christo è corporai, & nobis è strituali morte vivificandis.

b) Ibidem, & Coloss. 2.12. Que sit supereminens magnitudo potentie eius in nobis qui credimus pro esficacitate roboris virtuis ipsius quam exeruit in Christo, &c.

Et 2. Thess. 2.11. Impleat opus fidei potenter. ε) Philip. 2.13. Deus efficit in vobis velle, & c.

d) Philip. 1. 6. Qui capit in vobis bonum opus, perficiet.

X

Positis omnibus operationibus quibus adessiciendam conversionem, & sidem Deus utirur, manet tamen in humanæ voluntatis potestate, credere vel non credere, converti vel non converti.

Ioh. Arnold.contra Bogerm. pag. 363. & contra Til. pag. 337. X.

Positis omnibus operationibus quibus ad efficiendam conversionem & sidem Deus utitur, non manet in hominis potestate credere vel non credere, sed conversio & sides infallibiliter & necessario subsequentur.

Esa. 55. 11. Verbum meum, quod egredietur de ore meo, non revertitur ad me vacuum, sed facit quod volo.

Ezech. 36. 27. Spiritum meum dabo, efficiamg, ut in praceptis meis ambulent. Iohan. 6. Omnis qui audivit à Patre & didicit, venit ad me.

ΧI.

Ad fide & conversionem efficiendam, non sola agit Dei gratia: sed & voluntas humana, gratiæ ut causa cooperatur, etsi non ex sele, sed vi gratiæ.

Collat.Belg.pag.229. ab initio. Bert. pag.254. post medium, XI.

Ad fidem & conversionem efficiendam, sola agit gratia. Voluntas hominis ad eam non cooperatur. In regenerationis enim principio, ut subjectum sese haber voluntas, in quod agit gratia, non ut causa.

Rom.g.

Rom. 9. 16. Non est volentis nec currentis, sed miserentis Dei.

1. Cotinth. 4.7. Quis est qui te discernit? Ephes. 2. 4.5.8. Deus qui dives est, milericordia, propter multam charitatem qua dilexit nos, etiam cum mortui essemus in offensis, vos una vivisficavit cum Chrisio, cuius gratia servati estis sidem, & hoc non ex volus, Dei donum est.

# Oltrajectinorum fratrum de Thesibus antegressis, eisdemque oppositis Antithesibus judicium.

Theses has S. Scripturæ contrarias, gloriosæ Dei gratiæ inimicas, & ad vires siberi arbitrij aut narutæ extollendas, gloriationem denique hominis in se ipso stabiliendam, natas ac sactas esse judicamus; ac proinde doctrinam aut sententiam eis contentam, minime in Ecclesia Dei rolerandam. Antitheses autem eis oppositras, veras, Scripturæ S. consentaneas, ad vires hominis deprimendas, gratiamque Dei extollendam accommodatissimas esse: ac proinde, doctrinam eis comprehensam in Ecclesijs potro constanter retinendam, statuimus.

# Judicium Deputatorum

### ECCLESIARVM FRISICARVM

# De Tertio & Quarto Articulo.

S Equuntur iam Tertius & Quartus Articulus: qui quidem in Collatione Habiticulus qui quidem in Collatione Habiticulus en incommode fic eriam distingui posse: ut tertius dicatur agere de hominis cortupti ineptitudine vel impotentia ad verum bonum; hoc est, de corruptione hominis, quæ & quanta illa sit: quartus vero de conversione hominis corrupti, vel ut Remonstrantes volunt, de modo conversionis, situe resistibilis an irresistibilis.

Verba tertij Articuli, prout externe sonant & jacent, bona & Orthodoxa esse videntur. Sed quoniam, sut olim dixit Chrysostomus, sin sensu verbotum solet esse hæresis, etiam horum verbotum sensus, isque ex ipsorummet Remonstrantium seriptis & libris, est eruendus. Sic autem de hac re scribunt & sentiunt.

r. Homo corruptus gratia communi, quam habet, (hoc est, lumine naturæ) potest recte uti. Quod cum facit, Deus plura & majora dona ipsi largitur usque adeo, ut per usum hunc rectum communis gratiæ, donaque propter hunc illi data, homo gradatim ad gratiam salutarem & cognitionem Evangelij, pervenite possit.

2. Homo animalis sive corruptus, non potest quidem mente sua absque revelatione invenire & excogitate mysteria in Evangelio & S. Scriptura revelata: sed tamen, si Scripturam attente legat vel audiat, facile potest absque ullo supernaturali lumine & immediata Spiritus Sancti operatione in mente, intelligere sensus omnium corum, quæ in Scripturis seitu, creditu, factu & speratu, necessaria proponuntur.

3. Homo non regenitus, non adeo in peccatis mortuus est, quin possit mortem suam spiritualem agnoscere, eam spiritu humili & contrito deplorare, liberationem vitamque novam desiderare, esurire & sitire: aliaque plura facere, quæ Christophero de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de la contributa de

stus desiderat in eo quem vult regenerare.

Q994

4. Sicut

4. Sicut in voluntate hominis nunquam ulla dona Spiritualia fuerunt, nec proprie in ea locum habent, ita nec per lapfum ista dona à voluntate ablata sunt, fed remansit in ca post lapsum potestas & insita facultas ac libertas bene & male agendi, bonumque spirituale volendi. Quam tamen libertatem & facultatem exercere voluntas non potest, antequam intellectus & affectus sint vivificati. Quo facto voluntas hanc libertatem exercere potest. Hxc & similia qua passim in scriptis Remonstrantium inveniuntur, longe aliter sonant quam speciosa illa verba terrii Articuli. Homo, inquiunt, in fatu defectionis & peccati, nihil boni, quod quidem vere bonum sit, ex se potest cogitare, velle, aut persicere. Et Artic. IV. Adeo quidem ut omnia bona opera quæ excogitare poslumus, Dei gratiæ in Christo tribuenda sint. De Pelagio refert Augustinus, quod anathema dixerit ei, qui vel sentit, vel dicit, gratiam Dei, qua venit Christus in mundum, peccatores salvos facere, non folum per fingulas horas & momenta, fed etiam per fingulos actus nostros non esse necessariam. His auditis, inquit August. Catholici Dei antistites, nullam aliam Dei gratiam intelligere potuerunt, nifi quam in libris Dei legegere, & populis Dei prædicare confueverant: fed longe aliam ille gratiam intellexit, nempe, ut idem August. Epist. 106. inquit, quæ Paganis & Christianis, im. pijs & pijs, fidelibus & infidelibus, communis est: hoc est, gratiam illam intellexit communem & univerfalem, id est, lumen naturæ. Quam procul abeant ab hae doctrina & hae vocabuli gratiæ acceptione Remonstrantes, judicandum relinguimus. Hoc affirmare non veremur, ipfos potius à Pelagio ejusque affeclis quam à Spiritu Sancto in Scriptura loquente didicisse, quod lumen natura, nomine gratia inligniant. Nam Spiritus Sanctus per zaes, perpetuo intelligit aut ipfius omnium falurarium donorum foncem, Deive misericordiam, aut gratiosas & fupernaturales operariones , & fupernaturalia ac fpiritualia dona, quæ ex meta gratuita illa Dei dilectione & misericordia in Christo & per lesum Christum, mediatorem, nobis conferuntur.

Apparet ergo ex superioribus Remonstrantium assertionibus eos. 1. Mutilare & magna ex patte negare corruptionem illam hominis, quæ in Verbo Dei ttaditur & docetur. 2. Tribuere recto usui luminis nature, hoc est, viribus mentis, & operibus hominis irregeniti & corrupti, id quod soli & uni Dei gratiæ, veræ,

quæ per leium Christum est, tribuendum erat:

Primum probamus: Nam Verbum Dei longe alia & plura de corruptione ho-

minis docet quam supra audivimus Remonstrantes facere; Videlicet;

1. Hominem irregenitum, totum esse corruptum, peccati servum, imo in peccatis mortuum: Gen. 6.5. Ier. 13. 23. Matth. 8. 22. Matth. 7.18. Matth. 12. 34. Ioh.

7.25. Joh. 8.38. Rom. 6. 17. 20. Eph. 2.5. &c.

2. Eadem Scriptura de mente hominis irregeniti docet; eam ignorantia esse excecatam, tenebras esse, nihil videre, intelligere, corum quæ Dei & regni cælorum sunt. Imo ne hoc posse quidem, sed hæc omnia ipsi stultitiam esse, ut dotent sequentia, Roman. 1.11. 22. Joh. 1.5. Eph. 5. 8. Act. 26.18. Eph. 4. 17. 18. 10. 8. & 1. Cor. 2. 14. 2. Cor. 3. 5. & similia loca.

3. De corde hommis irregentii pronunciat : Gen. 6.5. figmentum cogitationum cordis humani, taniummodo ma'um est omni tempore. Ierem. 17. 9. Fraudulentum est cor ipsum super omnia. Ephes. 4. 18. Ex obduratione cordis eorum. Ezech. 11. 19. Lapideum

cor auferam. Rom. 1. 21. Obtenebratum est desigiens cor corum, &c.

4. De voluntate similiter affirmat & docet, Rebellem & refractariam eam esse contra voluntatem Dei. Matth. 23. Ierusalem quoties volui congregare liberos tuos, &c. & tu noluissi. Idem docetur, quoties de rebellione & contumacia cordis humani Verbum Dei testarur & conqueritur: nam sub corde voluntatem comprehendi certissimum est. Neque enim Spiritus Sanctus curiose hic discernit & disputat, ur in Scholis Philosophorum sit, de potentijs & facultatibus animæ, deque libertate voluntatis in utramque partem, sed simpliciter totum hominem, eusque cor, omnesque vires internas & externas, corruptas esse docet & assert. Cognoscete autem hanc corruptionem & miseriam, dolere propter eam, sus spiriture, essure salutem, & similia, non docet esse hominis corrupti opera, ut Remonstrantes, sed dona ejus, qui cor & Spiritum attritum in nobis gene-

rat &

rat & creat; hoc est, ipsius Dei. Item ejus qui suspirijs inessabilibus interpellat pro nobis, hoc est, Spiritus Sancti, Rom. 8. 26.

Secundum caput doctrinæ Remonstrantium Thesibus superioribus comprehensum; quod nempe homo irregenitus per rectum usum luminis naturæ majora dona, atque adeo cognitionem salutarem Evangelij consequatur, non modo refutatur supradictis testimonijs Scriptura, quibus docetur, hominem corruptum; lumine natura non nisi ad majorem excacationem, obdurationem, & condemnationem uti, sed & repugnat & contradicit ijs locis Verbi Dei , quæ vocationem & communicationem Evangelij & falutaris cognitionis Dei & Christi, tribuit uni & soli gratia & misericordia Dei, 1. Tim. 1. 9. Vocavit nos vocatione sua sancta, non ex operibus nostris, sed ex proposito & gratia, qua data nobis est in Christo ante tempora secularia. Tit. 3. 3. 4.5. Nameramus quondam & nos amentes, rebelles, errantes, &c. (en rectum usum luminis natura) sed postquam lonitas & erga homines amor apparuit Servatoris nostri Dei, non ex operibus iustis, que fecerimus nos, sed ex sua misericordia servavit nos, &c. Idem docetur & Ephel. 2. 4.5. 1. Corinth. 6. Marth. 4. 16. Colloss. 2. 13. Deuter. 9.4.5.6. &c.

Sicut autem hac doctrina Remonstrantium ab una parte verbo Dei repugnat, ita ab altera convenit cum veteri Pelagianorum errore, & reponit illud iam olim tam serio ab Ecclesijs Dei explosum dogma: gratiam dari ex meriris: Scimus quidem Remonstrantes à nomine meriti abstinere: Sed quid hoc juvar, cum res & doctrina ca voce contenta serverur & reponatur. Bellarminus ex Patribus definit Bell. lib. 2. meritum esse bonum, cujus ratione gratia homini datur. Cum vero Remonstran-De gratia & tes doceant, hominem lumine natura recte uti posse, & per rectum ejus usum, lib.arb.c.12 ulteriorem à Deo gratiam, criam tandem salutarem consequi, quomodo non statuunt meritum, & grariam ex merito dari?

Quam vero hac doctrina Remonstrantium imo & ipsa verba Articuli hujus, totaque ejus explicatio, cum doctrina Pontificia & Iesuitica congruant ex Lectione Canonum Concilij Tridentini de hac materia, & inter alia scriptis Andradij VideChem-Lustrani qui ci Concilio interfuit, & mentem ejus explicuit; manifestum est. ni. Concil. Quare sicut illam,ita hanc Remonstrant. doctrinam, ut Dei Verbo repugnantem; Tridentin. & ab Orthod. Ecclef. femper reprobatam, etiamnum reijeimus & reprobamus. loco de lib; Quarto Artículo agitur turfum de gratia Dei , &, ut Remonstrantes volunt ; arbituo.

præcipue de modo operationis eius gratiæ in homine convertendo, quem modū, illi vocant resiste en , hoc est, ut explicant, cui, etiam volente Deo hominem pet gratiam convertere, hominis voluntas, obniti, cam impedire, & avellere potest. Et Experimpedit & avertit.

Quandoquidem vero hic rursum Remonstrantes largiter admodum gratiam Dei proponunt & commendant verbotenus, ex alijs eorum scriptis & libris inquirendum & cognoscendum quomodo hoc intelligant & explicent. Hæc autem

corum funt theoremata.

1. Positis omnibus gratiæ operationibus, quibus Deus ad conversionem & regenerationem utitur, manet tamen conversio sic in hominis potestare libera, & voluntatis arbitrio, ut se possit convertere vel non convertere, regenerari vel non

2. Homo potest Spiritui Sancto & Deo resistere, quum in homine operatur

cum voluntare & proposito ipsum convertendi.

3. Negamus fidem appellati donum Dei, respectu actualis infusionis in corda

nostra: sed ita appellatur, respectu potestatis veniendi ad illam.

4. Fides & conversio talia dona Dei sunt, quibus nos donare non vult, nisi interveniente voluntate nostra. Nam voluntas Dei, qua nos vult convertere, nihil aliud

est, quam quod Deus velit ut homo se ipsum convertar.

5. Posset quoque hic disputari, An non nobilissima sit actio ea circa hominem (intellige convertendum) quæ fit per fuafionem, an conveniens fit alia aliqua circa hominem uti ; fervatis humanæ naturæ propietatibus. Ac proinde, an non fatis vehemens forer operatio, si talis esset quali utitur Satan. Quid enim obstat quo minus vel fola gratia moralis, hoc est, quæ per folam externam Verbi prædicationem & fuationem fit, homines ψυχυκές fpirituales reddat?

6. Etenim,

6. Etenim, quid si esser quadam suasio, cujus ratio & argumentum ab ejustimodi rebus sumerentur, quas nemo potest excogitare, neque in manu sua habet præter solum Deum, illa superaret omnem humanam & creatam virtutem. Ad respisseentiam autem requiritur talis virtus, quæ omnem creatam virtutem superet. Etenim, ut natura vertatur, necesse est aliquid sit ipsa fortius, ut superetur, idque supernaturale. Sitne illud vitæ æternæ, quam oculus non vidit, auris non audivit, neque in mentem hominis venit promissio, judicare possunt, qui aliquando bonum Dei Verbum, & virtutes vitæ suturæ gustarunt. Eius tamen actio sive operatio, non est irresistibilis.

7. Effectus gratia, ordinaria lege pendet ab actu aliquo arbitrij, ut pravia con-

ditione fine qua non.

8. Negamus ad conversionem hominis ex parte Dei præter gratiam præve-

nientem, excitantem, & adjuvantem, opus esse gratia determinante.

9. Negamus concurfum arbitrij in Paulo, esse esfectum necessario gratiam consequentem, vi solius gratiæ prædeterminantis, ut causæ adæquatæ conversionis.

ro. Ego (inquiunt Remonstrantes) me ipsum discerno. Quum enim Deo ac prædeterminationi Divinæ resistere possem, non resisti tamen, atque in eo, quid ni liceat milii tanquam de meo gloriari? quod enim potui, Dei quidem miserentis est, quod antem volui cum possem non velle, meæ voluntatis est.

11. Iniquissimum est ab co exigere obedientiam, in quo actus ipse obedien-

tiæ per potentiam efficitur.

Hæc & similia quæ ubique in scriptis Remonstrantium inveniuntur, aperte docent, quomodo ipsi Quartum Atticulum intelligant, & quid sibi velint, cum modum operationis grauæ Divinæ in homine convertendo & regenerando, resistibilem este affirmant. Nempe, non volunt, ut Vni, Soli Potenti & esticaci voluntati, intentioni, operationique Dei, per internam Spiritus Sancti gratiam (verbi prædicationem includimus) tanquam causæ conversionis determinanti & adæquatæ (ut ipsorum verbis utamur) sides, conversio, & regeneratio hominis tribuatur, sed positis omnibus essicacis gratiæ Dei operationibus, manere tamen adhuc in arbitrio & voluntate hominis se convertere, vel non convertere, sidem concipere, vel non concipere, regenerati, vel non regenerari: sic ut posse sit à Deo, velle autem & essectum dare revera sit ab ipso homine. Vnde homo conversus & credens habeat quod de suo glorietur: imo, ut ex toto de suo glorietur. Cum juxta hanc doctrinam, totum opus Dei, omnis intenzio & voluntas ejus de nihilo sit, & nullum essectum producere queant, nisi homo ipse velit & essections.

Hane vero doctrinam ut impiam, in Deum, ejus voluntatem, potentiam, & gratiam injuriam, verboque Dei repugnantem reijeimus, & toto animo reproba-

mus. Eique hane ut Orthodoxam opponimus.

1. Fides, conversio, & regeneratio nostra, à Deo, ejus voluntate, arbittio & efficaci intentione, & gratiosa ejus externa per verbum, interna per Spiritum Sanctum operatione, tanquam unica, sola, & proxima causa déterminante, pendent, dantur, & efficientur.

. 2. Sie ut omnes, quoscunq: sie convertere, regenerare & credentes sacere vult Deus, infallibiliter, certo, & necessario, convertantur & credant: nec velint aut possint, huic sux cance sioni & regenerationi resistere, cam impedire, aut avertere.

Hane doct inam ex Verbo Dei, sequentibus testimonijs & argumentis probamus.

1. Deo tribuitur quod cor nostrum circumcidat ut eum diligamus. Deuter. 30. Quod indat legem menti nostræ & cordi inscribat, sie ut eum revereamur omnibus diebus nostris: ler. 31. & 32. Quod cor carneum nobis det & cor lapideum auserar, Spiritum novum ponat in nobis, ut in statutis ejus ambulemus, & jura ejus observemus. Ezech. 11. & 36. 2. Chron. 30. 22. dicitut. Etiam in Iudais erat manus Dei, indens eis animum unum, ad faciendum praeceptum Regis & Principum ex verbo Ichovæ. les. 50. 4. 5. Excitat Dominus Iehova unoquoque mane mihi aurem ad audiendum: Dominus Iehova aperit mihi aurem, & ego non rebello: retrossum non averto me.

2, Proba-

2. Probatur eadem doctrina omnibus ijs Scripturæ locis, quibus gratia convertionis vocatur, Regeneratio, Vivificatio, Creatio nova: & Deus dicitur nos, Regenerate, Vivificare, Susciture è mortuis, & denuo Creare. Vt Psal. 51. 12. 2. Cor. 5. 17. lacobi 1. 18. loh. 3. 3. & 5. 25. Eph. 2. 5. Colos. 2. &c.

Quibus docetur, nos in hoc opere gratiæ, viribus & potentia voluntatis & arbitrij nostri non magis quidquain agere aut efficere, quam in operibus istis natu-

ralibus, creandi nos, &c. egimus, aur egere portimus.

3. Confirmatur cadem supra positi doctrina illis locis, quæ mentionem saciunt in hac materia τῶς διωάμεως, potentiæ & roboris Dei: Ephel. 1. 19. 20. Coloss. 2. 13. 1. Thess. 1. 5. 2. Thess. 1. 11. 2. Pet. 1. 3. Ex quibus recte concluditur: Si Deus in conversione hominis agit, operatur potenter, cum robore; ergo & sic, ut illi potentiæ & robori nequest resistere aut avertere ille, in quo sic agit.

Hic autem omnino opera pretium est, meminisse quod supra in Thesibus Remonstrantium ex Collatione Hagiensi attulimus, quo illi explicant, quid per potentiam, & robur, & virtutem hanc Dei intelligant. Videlicet, vimissam argumentorum qua à promissione vita & selicitatis atterna sumutur. Quod quid est alsud, quam oinnem interna realem & actuale in operationem & motionem Dei Spiritualem & immediatam, negare & reijeere? & illam moralem, solam substituere?

4. Doctrinam Orthodoxam fupra pefiram probamus hifee testimonijs Scripturæ. Ioh. 6. 37. Quidquid dat mihi Pater ad me venict; hoc est, qui dantur & convertuntur à Deo ad hriftum, non reliftunt nec possunt resistere isti dationi. Et vers. 5.45. Quisquis ergo audic it à Patre & didicit, veniet ad me. Et vers. 44. præcedenre. Nemo potest venive ad me nisi Pater qui misit me, traxerit ıllum: Colos. 1.13. Qui vos eripuit è potestate tenebrarum, & transiniti in regnum di chi Fily sui. Phil. 1. 20. Vobis est datum in negotio Christi, non solumin cum credere, sed & pro co affligi, Cap. 2.13. Deus enim est qui efficit in volis ut velvis & efficiatis, pro benep acito voluntatis sua. Hac & similia loca docent, gratiam illam qua Deus nos convertit & credentes facit, non effe illam, qua tantum prædicat, monet, vocat, pullat, fuadet, jubet; fed qua intus perfuadet qua aperit, qua nos esse facit quod jubet ut simus: qua sic trahit ut curramus. Non qua expectat nostrum velle sed qua operatur in nobis velle; Qua suturæ gloriæ magnitudo non folum promettitur, sed et am redditur & speratur; non solum sapientia revelatur, sed & amatur, oue fiunt qui convertuntur ex nolentibus volentes, ex repugnantibus consentientes, ex oppugnantibus amantes. Vtpote per quam (gratiam) chatitas Dei non oftenta, prædicata tantum nobis, sed & disfusa est in cordibus nostris per Spiritum Sanctum.

Hic vero notandum est, vanum & ineptum effugium, quod ad hæc verissima testimonia eludenda à Remonst. affertur; Deus est (inquiunt) qui operatur in nobis velle. Sed hinc non sequitur, illum in quo operatur Deus velle; non posse non velle. Mira hominum pervicacia. Certe non potest non velle qui vult; & velle illum necesse est, in quo Deus operatur velle. Et ubi homo non vult, dici non potest, quod Deus operatus est velle. Operati velle utique nihil aliud est quam ex nolente facere volentem. Non potest autem non esse volens, qui est volens, qui a omné quod est, quando est, necesse est esse. Ergo implicar contradictionem si dicas hominem posse non velle, ubi Deus operatur velle. Simplex autem & manisesta est Apostoli sententia, velle proprium effectum esse operationis Dei. Idque non propter voluntatem nostram, sed quod Apostolus addit, pro bona voluntate, nempe Dei. Simile est huic & aliud esfugium, vel potius depravatio & corruptio verborum & phrasis Sacræ Scripturæ, à Remonstr. commissa. Fidem fatentur donum Dei esse, sed excipiunt, sic dici non respectu infusionis in corda nostra aut realis collationis, sed respectu potestatis veniendi ad eam, hoc est, qua possimus habere sidem si velimus: Atq: hoc ipfum fimilià médico & dono ipfi oblato explicat. fed hoc clariffime menti & phrasi S. Scripturæ, non modo contrarium est, verum & in se ineptum & falsum. Nam non ens Dei donum dici non potest: fides Dei donum dicitur, non ubi non est, sed ubi est. Neg; enim dari aut datum recte dicitut quidquam quod non habet ille cui datur, aut, datum esse dicitur. Dantis enim & accipientis mutua semper complicatio & complexus est. V bi ergo fides est Dei donum, ibi dar Deus habere sidem. Neque donum datum dicitur, ubi Deus non facit ut credatur: ubi vero facit ut credatur; c. Converibi facit ne refistatur.

5. Conversionem totamque adeo salutem nostram non esse voluntatis nostræ, fed Dei, idque efficacis, docent hac loca Sacra Scriptura. Eph. 1.5. Qui Dens prat destinar it nos, &c. secundum benevolum propositum voluntatis sue. Et vers. 5. 11. secundum propositum cius, qui omnia eperatur vel esfecit ex consilio voluntatis sue; Loquitur ibi Apostolus de donis spiritualibus & opere salutis nostræ. Iacob. 1.18. Is Deus quia voluit progenuit nos sermone veritatis: Rom. 9. 16. Non est currentis neque volentis (hominis) sed miscrenti Der. Matth. 11. Confiteor tibi pater, Domine cali of terra, quod absconderis bac à sapientil us & intelligentibus, &c. Etiam Pater, quia ita placuit tibi. Ad quem locum, contra Remonstrantium corruptelam obiter notemus Fulgentij verba; que sic habent lib. 1. ad Mon. Neque enim, inquit, humiles quil sus dat gratiam, ante datam gratiam humiles invenit, sed dando gratiam humiles facit. Si vero sententia & doctrina Remonstrantium vera sit, omnia illa dicta Scripture inverti debent & dict oportet: secundum propositum & voluntatem hominis. Item, est currentis & volentis hominis. Et: quia homini placuit. Quoniam ergo ex præcedentibus liquet, conversionem & regenerationem, totamque salutem hominis esse opus efficacis, operantis, potentis, & gratiof woluntatis, propofici & gratiw Dei; firmiffime & veriffime inde concludimus, esse tale opus Dei, cui resistere, quod imper dire, & avertere, non potest is, nec voluntas ejus, in quo & circa quem, hoc opus fuum efficere & agere Deo placet: Ratio consequentia est, Quod nulla creatura ejus potentia aut voluntati relistere queat: lesai. 14. 27. 46.10.11. Deo enim volenti falvum facere, nullum hominum refiftit arbitrium: fic enim velle & nolle in volentis & nolentis est potestate, ut Divinam voluntatem non impediat; nec potestatem superet. Atque hoc est, quod fidelis & benedictus ille Dei & Iefu Christi servus, beata ac piæ memoriæ, Johan. Calvinus lib. 2. Institut. cap. 13. S. 10. his paucis afferit: Fulunta em, inquit, movet Deus, non qualiter multu faculis traditum est, & creditum, ut nostra poslea sit electionis, motioni aut obtemperare aut ref agari, sed efficaciter afficiends. Ita nimirum, ut mor entem sequatur & credat.

6. Denique præcedentem doctrinam adhuc confirmamus evidentissimis & irrefutabilibus hifce locis Scriptura, 1. Cor. 4.7. Quid autem habes quod non acceperis; Roman- 11. 35. Quis p ior dedu et & retribuetur ipsi? 10h.3 27. Fomo non potest accipere quicquam, nistei datum fucrit de cœlo, loh. 15. 5. Sive me nihil potesti sacere, Roman. 11. 6. Si ve o en gratia, iam non en operibus, alioquin gratia, iam non effet gratia. Si vero en operibus, i.im non ex gratia. Alioquin opus, iam non esset opus. Hoc est, gratia non erit gratia ullo modo, niñ fit gratuita omni modo. Itaque nihil hic partieudum aut dividendum inter Deum & hominis arbitrium, aut affentum voluntatis liberum: sed in folidum omnia Deo funt tribuenda. Non debet dici, vel illum nobis cooperari vel nos illi: fed ille dicendus omnia operari in omnibus. Atque hoc vere & pie exprefsit Lactantius lib. 1. cap. 11. De falsa Religione, mutato nomine lovis, hoc est, falsi Dei, in Iehova, hoc est, veri Dei. Iovem, inquit, I unonemque à juvando esse dittos Cicero interpretatur, & Inpiter quali juwans pater dictus, quod nomen la Deum minime congruit; quia iuvare, hominis est opis aliquid conferentis in euro qui sit egens alicnius beneficij. Nemo sic Deum precasur, ut se adiuvet, sed ut servet : ut vitam salutemque tribuat. Quod multo p'us & maius est quam adiuvare. Et quoniam de l'atre leguimur, inqu'it Lactantius, nullus Pater di itur filios inva e cum cos generat aut educat, illud enim levius est, quam ut eo verbo magnitudo paterni beneficij exprimatur. Quanto id magis inconventens est Deo, qui verus est pater, per quem sumus: & cuius toti semus. A quo singimur, animamur & illumina. mur. Qui nobis vitam impertit, salutem tribuit, &c. Tandem sic concludit, Non intelligit beneficia Divina, qui se invari modo à Deo putat. Nos addimus. Contumelia afficit Deum, & negat eius beneficia, qui Deum à fe juvari putat. Atqui hoc est illud cooperari nostri arbitrij, potentia illa voluntatis nostræ, qua Deo resistere possumus: quaque non resistente Dei actio & opus perficitur; frustraneum alias suturu, nisi voluntas nostra annuerit, iuxta Remonstrantium doctrinam.

Cum igitur hæe sie se habeant, judicamus hanc doctrinam Remonstrantium, ex lacunis Pelagij, Scholasticorum, & lesuitarum haustam, alienam esse à doctrina pietatis in Dei Verbo revelata, & hactenus in Catholica & Orthodoxa Dei Ecclesia docta & tradita. Imo, ut & hoc addamus, dicimus hanc eorum doctrinam non esse alienam ab Ethnici Ciceronis sententia: hic enim (testibus autoribus side

dignis).

dignis) existimans præscientiam divinam cum casibus fortunæ & libero arbitrio hominis non posse convenire, ut rebus humanis melius consuleret, arripiunt liberum arbitrium, negata præscientia. Nam, ajebat Cicero, si ita seseres haberent, humana vita subvertitur, frustra leges dantur, frustra laudes, objurgationes (nonne hæc Remonstrantium sunt verba? ) exhortationes adhibentur, neque ulla justitia, bonis pramia, malis supplicia constituta sunt. Hac Cicero: Sed audiamus Augustini de illo judicium: Qui, Cicero, inquit Augustinus, dum voluit facere liberos (homines) fecit Sacrilegos. An hoc facrilegium hodie committatur ab ijs Remonstrantibus, quos non pudet sic liberos facere homines, ut scribant in medio Christianismo coque reformato: Voluntas hominis ad actus suos motione irresissibili determinari non potest, ne ab ipso Deo quidem, pijs ac doctis mentibus, imprimis vero venerandæ huic Synodo, judicandum relinquimus. Nos finientes cum Davide Propheta & Rege, toto & imo animo exclamamus, de Spiritualibus bonis dicentes, quod ille de corporalibus: 1. Paralip. 29. 14. Quis ego sum, aut quis populus meus, ô Iehovah, ut obtineamus vires ad sponte offerendum sicut hoc. Atcenim sunt omnia, & de manu tua dedimus tibi. A Deo igitur dona, à Deo potestas, & voluntas dandi. Omnia ex ipso, per ipsum & in ipsum. Ipsi sit gloria & benedictio in sæcula, Amen.

### Indicium

### DEPVTATORVM TRANSISVLANIÆ,

DE

# Articulo Tertio & Quarto.

Theses Heterodoxa Remonstrantium, de causa & modo conversionis.

Thesis 1.

IN omnibus hominibus post lapsum, reliqua mansit aliqua Dei notitia in intellectu, in corde inscripta lex, & imaginis Dei reliquiæ ac seintillæ r. Quæ gratia generalisest, ad regenerationem tendens, & ad salutem omnibus sussiciens. Qua si homo recte utatur, uti viribus naturalibus potest, 2 Deus ipsi gratiam consert: 3 majorem nimirum Euangelij, quæ regenerationem & salutem perficit.

### Rationes contra hanc Thesin.

1. Nullæ remanserunt in homine scintillæ imaginis Dei, quæ vel ad regenerationem tendant, vel ad salutem sufficiant.

Antitheses Orthodoxa de causa & modo conversionis.

Antithesis I.

I N nullo homine post lapsum, vel in intellectu, vel in voluntate, vel in corde, ante regenerationem aliqua Dei cognitio reliqua mansit, aliqua in corde inscripta lex, aliquæque imaginis Dei reliquiæ ac scintillæ, quæ ceu gratia generalis ad regenerationem tenderent, & ad falutem fufficerent a, nec potest ille homo, quippe totus & secundum omnes animæ partes, corruptus & in peccatis mortuus b ijs, quæ ipfi reliquæ, imaginis Dei scintillis, viribus naturalibus recle uti, ut Deus ipa gratiam conferret, majorem mimirum Euangelij, quæ regenerationem ac falutem r erficeret, cum ista ex mera gratia fiant propter Christum.

Proban

Nam quorum mens ita est tenebris obfeurata, & corobduratum ac perversum, ut, quod dicitur, lumen sint ipsæ tenebræ, & qui homines sunt abalienati à vita Dei propter ignorantiam, quæ est in ipsis per indurationem cordis ipsorum; in illis non sunt ejusmodi reliquiæ ante regenerationem, quæ ad eam tendant & ad salutem sufficiant.

Atqui ita se habet in omnibus hominibus non regenitis, ut dicit argumentum propositionis. Ergo in illis non remanserunt cjusmodi reliquiæ quæ ad regenerationem tendant & ad salutem

futficiant.

Major propositio est verissima. Obfeuritas enim, quæ involvit ipsas tenebras, nihil lucis reliquum facit. Ignorantia qua homines à vita Dei abalienantur, quæ cor obdurat, non tendit ad regenerationem; non sufficit ad falutem: imo tendit (si ita loqui liceat) ad majorem degenerationem & mortem.

Minor probatur ex Ephef. 4. 18. Ioh.

1.5.

2. Qui amentes funt, in illis non est notiria in intellectu reliqua, quæ tendat ad regenerationem. Atqui omnes nos quondam cramus amenes Tit. 3.3.

Frgo.

3 Qui caro sunt, non habent in sese quæ tendant ad regenerationem & vitam. Nam quod sapit caro, mors est. Rom. 8.6. Est inimicitia adversus Deum, versu 7. &, Qui in carne sunt, Deo placere non possunt. vers. 8.

Atquitales nos omnes fumus ante re-

generationem. Ergo.

Minor probatur Iohan. 3. 6. Qued

genitum est ex carne, caro est.

4. Qti ron intelligit, non habet reliquam Dei notitiam, tendentem ad regenerationem.

Atqui nemo est qui intelligat Rom. 3. 11. Ergo nemo habet reliquam Dei no-

titiam, tendentem ad regenerationem.

5. Quæ ad desperationem & condemnationem tantum facere possunt & fa-

ciunt, ea non possunt ad regenerationem & salutem tendere.

Arqui ea quæ homini irregenito reliqua, tantum facere possunt ad desperationem & condemnationem. Lex enim tam inscripta cordi quam descripta in codice, hominem accusat, condemnat, occidit. Rom. 2. 15, 2. Cor. 3, versi 9. 6, Rom. 7. 10.

6. Cui Deus tantum facit promissionem gratiæ salutiseræ, illi etiam soli

confert.

Atqui nulli ante fidem, præparatione gratiæ falutiferæ facta est promissio. Sine fide enim Deo placere nemo potest. Sine fide enim quicquid fit, peccatum est.

### Probatione.

a Ephel. 4. Tenebris obscuratam mentem habentes, abalienati à vita Dei propter ignorantiam que est in ipsis, per obdurationem cordis ipsorum Ioh. 1.5. Et, lux ista in tenebris lucet, sed tenebre eam non comprehenderunt. Tit. 33. Nameramus & nos quondam amentes Rom. 3. 11. Nen est qui intelligat.

b Ephel. 21. Et vos una vivificavit cum esseis mortui in peccatis & lapsibus. Item, etiam nos, cum in offensis mortui essemus. Rom. 7.18. Novi enim non habitare in

me, id cst, in carne mea, bonum:

c Ephs. 2.5. Etiam nos, cum in offensis mortui essemus, una vivisicavit cum Christo, cuius gratia estis salvati. vers. 7. Vt-ostenderet in seculis supervenientilus supereminentes illas opes sue gratia, prosua erga nos benignitate in Christo Icsu. vers. 8. Gratia enim estis salvati per fidem, etiam hoc non est ex vobis, sed donum Deiest. vers. 9. Non ex operibus, ne quis glorictur. vers. 10. Nam ipsius sumus epus, conditiin Christo Iesu ad opera bona, qua praparavit Deus , ut in ÿs ambulemus . vers. 17. Et veniens euangelizavit pacem vobis, tum qui longe, tum qui prope eratis, & I. c. vetf. 8. qua exundavit in nos emni sapientia & prudentia. vers. 9. Postquam notum fecit nobis mysterium voluntatis sua, secundum gratuitam benevolentiam suam, quam prastituerat in sese.

197

Ergo de præparatione alicui ante fidem non est facta gratiæ salutiseræ promissio.

7. Qui ante regenerationem natura sunt filij iræ, super quos ira Dei manet; illis non est gratia ad salutem sufficiens.

Atqui omnes nos natura sumus filij iræ &c. Eph. 2.3. Ioh. 3.36.

Ergo nulli gratia ad falutem, ante regenerationem sufficiens. Vide etiam. 2. Cor. 4. 3. 4.

### II. Homo viribus fuis naturalibus gratia illa generali recte uti non potest.

1. Mala arbor non potest ferre bonos fructus, Matth. 12.7. Caro non potest subjici legi Dei. Ergo nec recte secundum legem Dei lumine reliquo uti.

Atqui omnes natura sumus Caro. Rom. 8.5. vide etiam Gen. 8. 21. Ierem. 13. 23.

2. Quibus nullæ sunt vires, illi non possunt per eas naturalibus recte uti.

Arqui ante regenerationem & beneficium mortis Christi, nullæ nobis vires. Rom. 5. 6.

Ergo.

# III. Deus homini propter bonum usum gratia generalis, maiorem gratiam Evangelij non confert.

1. Qui non vocantur ex operibus suis, illis Deus regenerationis gratiam non confert, propter rectum aliquem scintillarum imaginis Dei usum.

Atqui qui servantur & vocantur vocatione sancta, non vocantur ex operibus,

2. Tim. 1.

Ergo.

2. Qui ex potestate tenebrarum eripiuntur, & transferuntur in regnum silii Dei dilecti, illi non obrectum usum donorum Dei in regnum Christi transferuntur.

'Atqui, qui idonei à Deo fiunt, ad participandam fortem sanctorum in luce, ex potessate tenebrarum eripiuntur, Col. 1, 12, 13.

Ergò.

Item ex Luce. 1. 78. 79. Quorum enim pedes diriguntur per liberationem; à renebris ad pacem, illi non recte utuntur ad gratiam regenerationis lumine aliquo naturali, ante illam liberationem.

# Thesis Heterodoxa 11s

## Antithesis Orthodoxa I I.

Euangelij vero gratiam, etsi ante eius revelatione, homo excogitare suo ingenio & naturalibus viribus non possir, tamen postquam ipsi per eius prædicationem revelara est, sua vi [1] absque ullo alio aliquo lumine [2] supernaturali, comprehendere facile potest. In voluntate aurem spiritualia dona nunquam fuerunt, eoque in morte spiriruali ea non [3] separantur: & libertas bene [4] vel male agendi, quæ in ea mansit, etsi vires suas reipsa exercere propter tenebras intellectus & depravationem affeauum non potest, ramen per illuminationem affectuum voluntas vivificatur, & libertas potens redditur vires fuas éxercendi, ad bonum Evangelij ampleftendum, vel [5] rejiciendum.

Nec intellectus, utpote eœcus, vi sua naturali absque alio aliquo lumine, & quidem supernaturali seu spirituali [a] bonum, per Enangelium ipsi revelatum, comprehendere ullo modo potest, nec voluntas spiritualibus bonis orbata [b] nisi à Christo per S. sanctum regenerata & vivisicata, id ipsum bonum velle [c] potest.

a 2. Cor. 3.3. vide & Antithesin primam, h Ephes. A. 22. Deparere quad ad pristinum.

a 2.Cor.3.3.vide & Antithesin primams b Ephes. 4. 22. Deponere quod ad pristinum illum hominem attinet, veterem illum hominem, qui seductricibus cupiditatibus setor rumpit. vers. 23. renovari vero spiritu mentis vestre vers. 24. &, inducre novum illum hominem, qui secundum Deum conditus est, ad institum & sanctimoniam veram. c Ioh. 8. 36. Itaque si vos silius in libertatem vindicavit, vere liberi eritis. v. 32. & cognoscetis

Ratio-

Rrr 2

verita

### Rationes contra hanc Thesin.

1. Homo viribus suis proprijs Evangelium ibi prædicatum non potest comprehendere.

Nam qui feorfim à Christo nihil poffunt facere, illi vim nullam liabent propriam.

Atqui, ut est Ioh. 15.5. nemo seorsim à Christo quicquam potest facere.

.Ergo

2. Qui per se ipsos idonei non sunt ad cogirandum quicquam, velut ex seipsis, illi vim propriam non habent &c. Atqui 2. Cor. 3.5.

Ergo.

veritatem, & veritas vos in libertatem vindicabit. 2. Cor. 3. 17. Vbi autem spiritus ille Domini, ibi libertas, 1. Cor. 12. 3. Neminem posse dicere lesum Dominum nisi per Spiritum Sanctum Rom. 6. 17. Gratia autem habetur Deo, quod fuistis quidem servi peccati, sed ex corde auscultassis ei forma doctrina, in quam estis traditi. vers. 18. & liberati à peccato, servi facti estis institia. vers. 22. Nunc vero liberati à peccato, servi autem facti Deo, habetis fructum vesteum in sanctimonia.

### 11. Lumen spirituale requiritur ad gratia Euangelij intelligentiam.

1. Quorum oculi, utpote cœci, retigendi ut intueantur mirabilia ex lege Dei, illuminandi à Spiritu sapientiæ & revelationis per agnitionem illius, ad sciendum quæ sit spes vocationis Christi, & aperiendi, ut convertantur à tenebris ad lucem, à potestate Satanæad Deum; illi certe opus habent alio lumine supernaturali vel spirituali, ut gratiam intelligere queant. Atqui omnium mentis oculi, utpote cœci, retengendi, illuminandi, aperiendi. Psal. 119. 18. Eph. 1.17.18. Act. 26,18.

Ergo opus habent alio lumine spirituali:

2. Si Deus debet facere ut intelligamus, & quidem inditione cordis novi ad agnoscendum Deum, inscriptione legum menti & cordinostro, apertione cordis, ut attendamus ad Dei verbum, & divina ac cα lesti patris revelatione & institutione, tum absque alio lumine spirituali gratiam Evangelicam comprehendere nequimus. At verum prius Psal. 119. 34. Icr. 24. 7. Heb. 8. 10. Act. 16. 14. Matth. 16. 17. Ioh. 6. 45. Ergo.

3. Qui iterum regenerandi sunt spiritu, ut possint regnum Dei videre & illud introire, non possunt sine spirituali sumine gratiam Evangelij videre. Atqui omnes

&c. Ioh. 3. 3. 5,

4. Que oculus non vidit, nec auris audivit, nec in mentem hominis venetunt, que animalis homo non potest capere, utpote ei stultitia, & per spiritum omnia scrutantem sunt retegenda, illa non possunt sine lumine alio quam quod homo animalis habet, id est, spirituali, comprehendi. Atqui talis est gratia Euangelii 1. Cor. 2, 9, 14, 10.

Ergo.

## III. In lapsu dona spiritualia à voluntate sunt separata.

1. Quod spiritualiter mortuum est, id orbatum spirituali vita spiritualibusque donis. Item, quod vivissicandum, ab eo vita separata. Atqui, totus homo eoque voluntas mortua est vivissicanda. Eph. 2, vers. 2.

Ergo.

2. In quibus efficitur velle & perficere, in illis non est voluntas extra illam effectionem. Atqui Deus in nobis efficit velle. &c.

Philip. 2.13.

Ergo.
3. A quo omnis donatio bona, & omne integrum bonum superne descendit, ab eo superne descendit & datur voluntas ad bonum.

Atqui &c. Iac. 1.17.

Ergo.

4. Si à voluntate hominis per Adami primi inobedientiam, vita Dei & dona Spiritualia, nonfunt separata, ergo neque ei per obedientiam secundi Adami, Christi salvatoris, recuperata & reddita sunt. Atque siç esset aliquid vitæ Dei extra Christum, quod impium est.

# IV. In hominis voluntate post lapsum, non remansit libertas bene agendi.

1. Quorum cordis omne figmentum & cogitationes, tantummodo malæ funt ab ipforum pueritia, illis non est libertas ad bonum.

Atqui omnium honunum cordis figmentum tale Gen. 6.5. & 8. 21.

1177

2. Qui servi sunt peccati & captivi Satanæ, cujus laqueis tenentur, illis non est libertas ad bonum.

Atqui, qui nondum conversi, tales sunt. Rom. 6. 17. 2. Tim. 2. 26. 25.

Ergo illis non est libertas ad bonum.

3. Qui semper vult malum, & per seductrices cupiditates sele corrumpit, legique Dei subjici non potest, illi non est libertas ad bonum.

Atqui talis est totus homo, qui caro. Rom. 6. 21. Eph. 4. 22. Rom. 8, 7.

Ergo.

4. In quibus est peccatum belligerans adversus legem mentis, & captivum reddens hominem lege peccati actemper concupifcens adversus spiritum, in illis non est libertas ad bonum. Atqui &c. Rom. 7. 23. Gal. 5. 17.

Frgo.

5. Ad postremam partem theseas, in qua dicitur, per illuminationem intelle-Aus, & aifectuum vivificationem, voluntas vivificatur & libertas potens redditut ad bonum Evangelij rejiciendum vel amplectendum.

1. Potentia ad malum non datur à Spiritu Christi. Potentia etiam adrejiciendam Euangelii gratiam est ad malum. Ergo, talis non datur pet spiritus vivisica-

tionem, là Spiritu Christi.

2. Quod est à natura corrupta, non est à virtute Spiritus vivificantis.

At talis est potentia reiiciendi Evangelium, seu eius gratiam,

3. Quæ potestas, seu potentia, est à principio mere bono, illa etiam est ad

Atqui potentia in vivificatione hominis est à principio mere bono. Iac. 1.17.

Ergo.

### Thesis Heterodoxa III.

### Antithesis Orthodoxa 111.

Regeneratio & vivificatio, initium habet ab opere, quod Deus homini ipfi præcepit [1] quodque agendo homo paullatim vivificatur, primum legis [2] ministerio, postea etiam Evangelij. Perficitur vero regeneratio hominis per futficientem illam gratiam excitati [3] cooperatione [4.] Nulla autem gratia ita novis hominem instruit viribus, quin femper maneat in eius potestate, ijs uti vel non uti. Potestas enim consentiendi, sicà gratia confertur, ut eadem non auferat

Regenerationis & vivificationis, uti initium, ita etiam perfectio [a] estab eodem Spiritu Christi, hominem virtute sua divina efficaci & irresistibili, seu invincibili, vivificante & regenerante. 1. Pet. 1. 22. Aufcultando veritati per spiritum Rom. 8. 10. Spiritus autem est vita propter institiam. vers. 11. Sed si Spiritus eius, qui suscitavit Iesum ex mortuis, habitat in vobis, is qui excitavit Christum ex mortuis, vivificavit etiam mortalia corpora vestra per inhabi-Rrr 3

feratpotestatem [5] dissentiendi, eoque gratia semper manet resistibilis [6].

Fallitas lingulorum huius Theleos membrorum hinc liquet.

### I. Regeneratio non incipit ab opere homini à Deo pracepto.

1. Quod opus mere est divinum & calefte, illud non fumit initium ab opere aliquo homini à Deo præcepto. Deus enim homini non præcipit quod Dei est proprium. Etai 42. 8.

Atqui regeneratio & vivificatio hominis in peccaris mortui, est opus mere divinum & cœleste. Vbique enim S. scriptura id Deo attribuit, Eph. 2.5. Iac. 1. 18. Est colleste opus, Ioh. 3.3.5.

Ergo non incipit ab opere homini

præcepto.

2. A quo est perfectio regeneratio-

nis, ab co initium.

At ab opere divino & cœlesti , id est Spiritus S. ineffabili operatione, est regenerationis & vivificationis perfectio. Ephel. 5. 9.

Ergo.

 Opus quod incipit ab illuminatione menris; non ab opere, quod Deus homini præcipit, incipit.

Illuminatio enim mentis non est opus homini præceptum, sed Dei proprium,

per S. fanctum, Eph. 1.17.18. Matth. 11. 27. & 16. 17.6. 2. Cor. 4.

Atqui regenerario & vivificatio incipit ab illuminatione mentis. Matth. 11. 25. 27. Luc. 1. 79. & cap. 2. 32. Act. 16. 14. Apoc. 3. 17. 18. 2. Cor. 3. 16.

### Homo legis ministerio non vivificatur.

 Quod mortis est ministerium, non est vivisicationis ministerium: mors enim & vita, opposita sunt. Atqui lex est ministerium mortis, 2. Cor. 3. 6. 7.

2. Per quod non accipitur Spiritus ivræ, per id non est vivisicatio. Spiritus enim

autor est vivificationis.

Atqui per legem non accipitur Spiritus vitæ Gal. 3. 2.

### III. Gratia illa sufficiens, de qua Remonstrantes, non excitat hominem.

Quod hominem spiritualiter non vivisicat, id ex morte spirituali hominem non excitat. Est enim spiritualis vivisicatio, spiritualis mortis abolitio.

Atqui gratia illa sufficiens hominem non vivificat; fatentibus remonstrantibus, gratiam cam tendere ad regenerationem & vivificationem.

## IV. Homo nec cooperatur, nec operatur regenerationem suam.

Cui nulla est spiritualis vita, id spirituali modo non potest etiam operari. Vbi enim non est causa, ibi nullus esfectus.

Atqui voluntati ante regenerationem nulla est spiritualis vita. voluntas enim non est spiritualiter revivificata ante gratiam regenerationis & vivificationis accessum.

Ergo voluntas ante regenerationem non potest spirituali modo cooperari.

F. Gra-

inhabitantem ipsius spiritum in vobis, vide verf. 15. 16. 26. Vbi eidem Spiritui (cujus tantum primitias fideles accipiunt vers. 23.) attribuitur adoptio, contestificatio ejus de adoptione nostri, actio infirmitatum noftrarum fublevatur, precum nostrarum dictatio, seu pro nobis, suspirijs inenarrabilibus intercessio. 1. loan.2.20. At vos unctionem habetis à spiritu illo Santto profettam, & nostisomnia, v. 27. Sed unctio quam vos accepistis ab co, manet in vobis, nec necesse habetis, ut quisquam doceat vos, verum sicut eadem unctio docet vos de omnibus, que est verax & non mendax, & sicut docuit vos, manebitis in eo. Et 4. vers. 4. Fos ex Deo estis, silioli, & vicistis eos: quoniam potentior est qui est in vobis , quam qui in mundo est . Gal. 🤈 22. At fructus Spiritus est charitas, gaudium, pax, lenitas, benignitas, bonitas, fides,mansuetudo, temperantia. Et 3. 16. Vt det vobis pro divite sua gloria, ut fortiter corroboremini per spiritum eius in interiore homine. 2. Cor. 3. 18. Nos autem omnes re-

tecta facie gloriam Domini vt in speculo in-

tuentes, in candem imaginem transforma-

mur ex gloria in gloriam sicut à Domini spi-

# V. Gratia regenerans tollit in komine potestatem dissentiendi.

1. Si regeneratio non auferret potestatem gratiæ dissentiendi, tumilla non auserret potestatem mortis. Posseenim dissentire gratiæ, est posse morti. Rom.6. 23. peccare est mortis reum sieri; posse peccare est posse sieri mortis reum.

Arqui regeneratio aufert potestatem mortis. Apoc 20.6.

2. Posse grassa vivisicationis & regenerationis distentire, est Spiritus sansi, gratiam illam reddere inefficacent, omni omnino vita & virtute spoliare posse, eque hominem Deo omnipotente sortiorem esse posse statuere.

Atqui ista necessario ex posicis, consequentia sunt falsa, absurda, impia, blas-

phema.

Ergo falsum est gratiæ vivif cationis posse resistere aut dissentire hominem.

3. Cui eximitur cor lapideum, Deique volun ati resistens, & è contrario datur cor novum, inditurque Spiritus novus, coque sit, utambulet homo in præceptis Domini, omnibus diebus, &c. Illi auseriur potesias Deo ciusque regeneranti & vivisicanti gratiæ dissentiendi. Consequentia est manifesta; ablata enim causa rollituz essectus.

Atqui in regeneratione & vivificatione eximitur cor lapideum, &c. Probatur Ezcch. 36.25.26.27.

Ergo aufertur potestas dissentiendi.

# VI. Gratia regenerationis est irresisibilis.

1. Si gratia vivificationis manet semper resistibilis, tum totius gratiæ ipsius à voluntate dependet efficientia seu efficacia:

Hoc autem absurdum est & falsum.

Ergo falfum etiam prius.

### Probatur.

Qualis enim operatio causæ, talis dependentia esfectus à causa est. Voluntas autem sola, id est, tantum, consentit aut dissentit. In consensu vel assensu est gratiæ essicientia, non in potentia assentiendi.

Ergo à voluntate gratiæ tota pendet efficientia.

2. Gratia quæ efficit ex absoluto Dei beneplacito, ex consilio voluntaris infallibili, & potentia seu virtute divina insuperabili, illa efficit modo irresistibili.

Atqui gratia regenerationis & vivificationis efficitex Dei beneplacito, &c.

Ergo.

Major est verissima, ex 2. Chro. 20.6. Psal. 33.9 & 115.3.

Minor ex Ephes. 1.11. 2. Pet. 1.3.4. Ephes. 1.19.

3. Gratia vivificationis posse resistere, & Deum in ca agere, omnipotenter, sunt contradictoria, & se mutuo evertentia.

Atqui in gratia vivificationis, Deus agit omnipotenter. Eph. 1.18.19.20.

Ergo gratiæ vivificationis homo non potest refistere.

4. Virtuti dextere ac robusti Dei brachij, essicacitatisque roboris virium ipsius, nemo potest resistere.

Àtqui gratia vivificationis & regenerationis est talis Dei virtus. Esa. 52.10.Psal. 118.10. Luc. 1.51. Esai 53. 1. Eph. 1.19. Col. 2.12. 1. Thes. 1.15.

Ergo ei gratiæ nemo potest resistere.

Sententiam Remonstrantiú hisce thesibus expressam, ut verbo Dei dissenianeam & heterodoxam rejicimus: & in Ecclessa Dei Reformata Belgica non esse docendam iudicamus: ideoque liberanHenc orthodoxam hisce antithesibus expressam sententiam, ut verbo Dei consentaneam, porro in Ecclesia Reformata Belgica constanter retinendam & docendam esse, judicamus.

dam esse Ecclesiam ab ijs, qui huius έτεροδοξίως introductione & prosessione, hactenus cam turbarunt, & etiamnum turbant, censemus.

# DECLARATIO SENTENTIA

Et judicij

# Deputatorum Synodi Civitatis Groningæ.

E T

Omlandiorum de doctrina in Remonstrantium Articulis tertio & quarto, comprehensa.

# Confitemur convenienter cum Sacris Scripturis;

N homine lapío & nondum regenito, Inullam prorfus vel minimam, in rebus spiritualibus, aut ad saluté pertinentibus, necin intellectu, necin voluntate, vim relictamesse, qua,ut oportet, vel Deum, aut ca quæ Dei funt, ciufque ad falutem, voluntarem & spiritualia beneficia, intelligere aut percipere : vel ullu vere bonum opus eligere aut efficere : vel ex libertate voluntatis proprie, ipfiDeo five ad fe vocanti respondere, sive pulsanti ostium, aperire, five falutem proponenti annuere Deigue voluntati affentiri, vel denique in fe operanti cooperari ullo modo possit: fed, cumin se totus sit caro; ipsissima in intellectu excitas & tenebræ, atque in voluntate omnibusque animæ facultatibus corruptio ac depravatio, itaad fui converfionem aut regenerationé se mere passive habere, ut quicquid in ipfo regenerationis principioaut percipere autincipere videtur, id totum esse à sola essicacia gratiæ Dei, pro fua bona voluntate eum regenerantis.

Contraiudicamus Remonstrantes, contra verbum Dei aperte docere, cum statuunt: Deum in hominibus, scintillas, reli quias, autdona five lumen naturæ, quæ illis est prima gratia, hoc fine reliquisse, ut pro mensura istorum donorum Deumglorificarent, ut illis disponi possent ad desiderandam & expetendam gratiam quæ in Euangelio offertur; & ut ijdem qui lumine naturali aut prima gratia recte utuntur, fuper naturali gratiæ illuminarentur, aut ulteriori gratia donarentur, donec tandem ad Christum ipsiusque cognitionem ducerentur. Arminius contra Perkinsum.p. 218.1.30. Iohan. Arnoldi contr. Tilen.p. 107. l.3. & p. 118. l. 18. 19. & p. 119. l.21. 22. & 154. 1.22. & 156.1.15. & 394.1.28. & 407. l. 19. & 413. l.11. 12. Et in secunda gratia, quæillisest, per prædicationem Euangelij, moralis fuafio: Deum illam (fcili. moralem gratiam) adhibere, ad confenfum voluntatis eliciendum. Nicol.contr. Amefium p. 243.1.11.dicunt enim in spirituali morte propriedona spiritualia, ab hominis voluntate non fuisse separata quia illa nunquam ei fuerunt insita; atque ita libertatem, ut partem naturæ creatæ, in illo reliquam esse factam, esseque

voluntatem ex se liberam ad volendum vel bonum vel malum: Coll. Hag. Brand. p. 248 1.23. 27.16. Item Deum hominem peccatorem natura non privasse cuius pars est voluntas, cuius proprium est libertas, ad rem propositam vel recipiendam vel rejicidam, Coll. Hag. Brand. p.301.l. 13. ac proinde sidem seu τὸ credere & conversionem à voluntatis libertate dependere. Negant id quidem Arnol. con. Til. p. 446.l. 5. à fine, & de esse u gratiæ ibidem.p.447.l.2.3. & Nicol. con. Ames. p. 206.l. 10. nihilominus ex ipsorum & aliorum verbis satis demonstrari potest: dicunt enim Grevinc. con. Ames. p. 206.l. 11.12. eo quo diximus sensu, arbitrium determinare gratiam, nihil aliud

est quam arbitrium libere præstaresconcursum suum gratiæ cooperantievel arbitrium ita cooperari, ut possit non cooperari, adeoque non cooperando impedire cooperarionem gratia: ut Arnold.cont. Til.p. 447.1.6. hominem non inttrui viribus novis.nife falva manente libertare voluntatis, ideoque ufum gratia voluntati fubijci, ut homo cadem uti pollit, vel non uti pro naturali fua libertate: item. p.448.1.8.& p.74. in fine, etiam Arm cont.perkinf. p. 245. l. 26. manet femper in poteflare liberi arbitrij, graviam datam reijeere & fiibsequentem repudiare, quia gratia non est omnipotens Dei actio. cui refisti à libero hominis arbitrio non possit. & Arnold illam Armini; sententiant explicans. con. Til.p. 127.1.20. dicet (feilicet Arminius ) graciam cui totam efficacitatem lubens tribuit, non tam potenter hominem movere, quin semper sit in potestate hominis, in tantum relistere gratia, ut cestare possit abactione cum gratia ramen sut agat, intendit. Siceriam p. 337: in fine, & 381. 12. Item Remonstrantes Coll. Haga Brand.p.301.1.19. hominem (libertate manente) posse regenerationem suam impedire, etiam cum Dei Spiritus cum vult regenerare, quoniam potest fermonem pradicationis & reconcilia ionis, qui effemen regenerationis. 1. Petr. 1.27, contempere, & aures suasad illum obturare: sic etiam. p.329.1. 21. & 227.1.15. & 229.1.6.13. Nic. Grey, con. Amef. p.? 198. 1.12. &c. Er tandem 1.19: into ut confidentius agam, dico effectu gratia ordinaria lege pendere ab actu aliquo arbitrij, ut pravia conditione sine qua non. Item. p. 204. I. 1. 2. &c. Totius fimul complexi caufam communem dari non posse aliam, præter libertatem voluntatis, &c. Et p. 206.l.3. atbitrium ex se solo, prævia quadam motione determinat gratiam, &c.

Atque hic ordo, hic finis, novæhuius & heterodoxæ Remonstrantium Theologiæ, quem enim alium, in omnibus articulis, sibi finem præstituunt, quam ut illud ab hærericis alijs constatum, nunc erigant & stabiliant, liberum humanæ voluntatis, in rebus spiritualibus autad salutem pertinentibus, arbitrium: hue faciunt dogmata, 1.electionis ex previsa side. 2. mortis Christi communicandæ, ex conditione novi sæderis, id est side sæ relipiscentiæ. 3. de principio concipiendæ side i ex bono usu primægratiæ, id est luminis naturæ, aut ex hominis recta dispositione, seu ex probitate, vel ut probus sit. Episc, in privat. Thes. Disp. 15. Thes. 7.8. p. 45. 4. Operationis spiritus sanctiex actu liberi arbitrij. 5. perseverantiæ, sub eadem conditione pergentis, & perpetuæ side ex cooperatione voluntatis, quam causam vocant concomitantem. Coll. Hag.

Brand.p. 403.1.14.p. 406. in fine, & pag. 407.1.21.28.

# Rationes ex Scriptura Sacra testimonijs.

Pugnat illud cerebri humani figmentum & dogma cum manifestissimis S. Scriptu-

1. Quæ tradiunt, omnes & singulos homines peccato originali insectos & corruptos esse, non tantú quoad reatum, qui in omnes homines migravit, sed & culpam seu totius naturæ depravationem, per generationem, quæad omnes pervasit; qua mens, voluntas, omnes quatates hominis ita sunt depravatæ, ut mens execeuta Deum recte cognoscere, voluntas à Deo aversa, Dei voluntati obtemperare non possit, de hoc peccato loquutus Deus, Gen. 5.3. Adam genuit Filium ad imaginem & similitudinem suam. Vnde Paulus. 1. Cor. 15. 49. sseut gestavimus imaginem terreni, Item. Gen. 6.5. & 8, v. 21. Iob. 14. 4. Psal. 51. 7. Ioan. 3. 6. Rom. 5. 12. 14. & 7. 17. Ephes. 2.3. (hoc peccatum Paulus appellat inhabitans. Rom. 7. 17. & legem peccati, v. 23.

2, Quæ in specie docent, hominis intellectum obeweatum, & voluntatem cum omnibus affectibus pravam & Deo adversam & aversam esse factam. de intellectu. Rom. 8.7. intelligentia carnis est inimicitia adversus Deum. 1. Cot. 1. vers. 19.20. & 2. v. 14. Animalis homo non est capax corum qua sunt Spiritus Dei, sunt enim ei stultitia, nec

potest ea cognoscere aut intelligere, que spiritualiter d'udicantur.

Ephes. 4.18. Cogitationem habentes obscuratam à vita Dei , propter ignorantiam que

est in ipsis ex obduratione cordis eorum.

De voluntate, Iet. 17.9.10. Pravim esse cor hominis & inscrutabile, quis cognoscet illud; ego Dominus scrutans cor, & probans renes.

Rom. 7.

Rom.7.v.5. Quum essemus in carne, affectiones peccatorum, per legem vigebant in mem-

bris nostris ad fructum ferendum morti.

Ephel. 2.v. 3. Nos omnes conversati sumus olimin cupiditatibus carnis nostre, facientes que carni ac cogitationibus libebant, & cap. 4.v. 22. deponere &c. V cterem hominem qui deceptricibus cupiditatibus corrumpitur.

De omnibus affectibus; Matth.7.17.18. Matth.15.19. ex corde egrediuntur cogitationes

mala, cades, adulteria, scortationes, &c.

Ephel.2.v.3. Facientes &c. Et cap.4.v.17. sicut relique gentes versantur in vanitate mentis sue.

- 3. Quum itaque expresse declarant hominem non renatum, suis se viribus ad Deum non posse convertere, aut abjicere ignorantiam Dei & pravas inclinationes: Et veram cognitionem recipere, & novos seu spirituales motus inchoare: hæcenim omnia Deus hominibus adimit, & sibi soli tribuit: Hominibus adimit. Ier.13.23. si mutare potest & athiops pellem suam &c. Matth.12.39. quomodo potestis bona loqui, cum sitts mali: Ioan.3.3. nisi quis renatus fuerit &c: Item Rom. 8.7.1. 1. Cor. 2.14. Sibi soli tribuit. Deut. 29.4. Non dedit vobis Deus cor intellugens &c. Et cap. 30.6. Circumcidat Dominus Deus tuus, cor tuum &c: Ezech. 11. v. 19.20. & 36.26. dabo vobis cor novum &c. Matth. 11.27. & 16.17. caro & sanguis &c: Sed pater meus qui est in cælis. Ioh.3. v. 27. homo non potest recipere quicquam nisi sucritei datumè cælo. Ioh.6.44. 48. & dein v. 65. propterea divi vobis, neminem pesse venire ad me, nisi sucrit ei datum à patre meo. sic. Ioh. 15.5. & 16. 1. Cor. 2. v. 10. Deus autem nobis revelavit per spiritum sum.
- 4. Qua testantur, hominem non renatú Deo non posse cooperari. Ioh. t. v. 12. Dedit Dens hanc Exeriar sive dignitatem, ut Fisij Dei sierent, qui credunt in nomen eius, qui non ex sanguine neque ex sibidine carnis, neque ex sibidine aut voluntate viri, sed ex Deo geniti sunt: excludit itaque omnia, qua abhomine proferri possent, quasi vel tantillum ex se conferrent ad sui regenerationem; & soli Dei gratia ascribit: ut enim homo ad sui formationem in utero matris nihil è suo confert, sed subjectum est mere passivum, sic etiam ad sui regenerationem nihil è suo omnino affert, nec cogitationis, nec desideri, juec voluntatis, aut assensus, sed subjectum est mere passivum in manu Dei regenerantis. Gal. 3-17. caro pugnat, adversus spiritum. Rom. 8-7. intelligentia carnis est inimicitia adversus Deum. Quod itaque pugnat & inimicitia est adversus Deum seu spiritum regenerationis, certe nihil confert regeneranti, nec cooperatur gratia. Esa. 45.9 & 64.8. comparantur suto in manu siguli; quod Paulus Rom. 9.20. etiam ad nostri recreationem accommodat: Vas autem quando singitur à sigulo, nihil confertad sui sigmentum; nec homo ad sui recreationem.

Idem confirmatur istis testimonijs, in quibus homines non regeniti dicuntur habere cor lapideum. Ezech. 11.19. & 36. 26. mortui in peccatis, Ephes. 2. Lapis, nullam ad molliticm in se aptitudinem habet, & mortuus nihil ad vitæ humanæ actiones, nec ad sui suscitationem quicquam potest: ita nec homo irregenitus &c: etiam nova creatura, Gal. 6.15. 2. Cor. 5.17. & Ephes. 2. v. 10. itaque nihilo hic homo ex se ad sui re-

creationem potest plus, quam ad sui creationem, quoad substantiam.

Ergo cum certo certius constet, non modo homine tam esse corruptum, omnesque vires annihilatas, verum etiam, initium, progressum, finem conversionis, adeoque totam conversione & salutem à sola Dei gratia esse, merito reijcimus quicquid Remonstrantes ex suo sensu dicunt de lumine natura deque præveniente, excitante, & cooperante gratia.

II.

Itaque confitemur, fidem salvissam & quoad initium, & quoad progressum, non esse ex hominibus aut ex ulla hominis dispositione, sed merum esse Dei donum, quo electi solummodo ex gratia donantur.

Contra reijcimus Remonstrantium opinionem, qui quidem ore aut verbis fatentur, hominem sidem salutarem, non ex seipso habere nec, vi liberi arbitrij, sed à Christo pei Spiritus sancti renovationem accipere, proptereaque in quarto articulo gratiam appellant, re tamen i psa negant; quod quam sit verum liquido patet, pri-

mo ex ipforum Remonstrantiŭ scriptis. Plurimis enim locis per gratiam intelligunt,
dona

dona illa, quæ homini à Deo in media corruptione sunt relicta, adeo ut jam illis, gratia esse videatur ipsa natura, aut lumen naturale in hominibus à Deo relictum. Sic enim Arminius advers. Perk. p. 118. 1.30. Sponder Deus, se gratia supernaturali illuminaturum, qui lumine naturali recte utitur, aut saltem utetur, quantum poterit, minus male. Et Ioh. Arnold. Arminij mentem explicans cont. Tile.p. 154. 1. 22. dicit. Notat autem insuper, nullum esse, qui omnis omnino gratiæ sit expers, sed omnes homines habere aliquas Divinæ gratiæ reliquias & scintillas luminis, cognitionisque Divinæ, hoc sine à Deo ipsis relictas, ut pro mensura, suorum donorum Deum glorisicarent. Item p. 156. 1. 15. Mavult D. Arminius statuere, Deum ulteriore gratia donare, prima recteutentem. & pag. cadem. 29. & p. 157. 1. 1. 4. & p. 158. 1. 4. lam vero hoc peccato gratia suutente, quodque per candem potest, facienti, Deum plura & majora dona largiturum sentit Arminius. Item p. 394. 1. 28.

Remonstrantes Coll. Hag. Brand. p. 329.1.14. aut, Belg.p.275. Negamus fidem esse donum Dei respectu esseccis (Belgicum habet, een datelijcke, actualis) infufionis. Eadem pag. Brand. 1.21. Qualiacunque dona fint, feu corporalia feu spiritualia, modo talia fine, quibus nos Deus non vult nisi voluntate interveniente, donare, qualia funt fides & conversio : catamen fiunt talia, que possunt à nobis reijei &c. Et pag. Brand. 333.1.11. Reipfa ergo negant fidem vere aut proprie Dei speciale donum esse: Nameam ob causam ipsis est donum quia Deus graciæ reliquias & scintillas luminis naturalis, hominibus reliquas fecit, funtque illis prima gratia: Arnol.con. Til.pag. 156. l. 15. Imo fidem & conversionem inter illa donanumerant, quæ codem loco habent, quo corporalia, que Deus non dat nisi voluntate interveniente. Coll. Hag. p.329.1.21. Secundo, fidem vere Dei donum non esse, etiam patet ex ipsorum doctrina. 1. De electione seil. ex side pravisa. Si enim electio ex side pravisa, annon videntur intelligere non fidem, quam Deus nolens dat, (alioquin Deus eligeret propteraliquid, quod ipfe est daturus ) sed quam nos prima gratia, aut lumine naturæ bene utentes, Deo habituri sumus. 2. de side ipsa. cum enim sides, ut satentur, actus sit voluntatis, voluntas autem non regeneretur nec renovetur, sed ex se libera manscrit: Coll. Hag. Brand. p. 298. 1.16. Quid? annon inde sequitur sidem proprie non esse donum Dei gratuitum, sed à voluntate procedere, quæ semper libera mansit, & in qua talis infusio fieri non poterat?

# Rationes.

Theseos nostræ veritatem & Antitheseos falsitatem probamus.

Vocabulum gratia in materia electionis, justificationis & falutis, nusquam in Dei verbo fumitur prodonis gratuitis à Deo in homine relictis, aut quibus homines donantur: In causis enim salutis opponuntur gratia Dei & opera, sive sint legis five Euangelij, aut quadam hominum dignitates, uti legere eft, Rom. 11. v. 5.6. confevatio aut reliquia secundum electionem gratuitam facte sunt. Quod si per gratiam, jam non ex operibus: alioquin gratia jam non est gratia &c. 2. Timoth. I.v. 9 Qui servavit nos & vocavit vocatione sancta, non ex operibus nostris, sed ex proposito & gratia que data est nobis in Christo Iesu ante tempore secularia. Tit. 3.4.5. Postquam bonitas & erga homines amor apparuit servatoris nostri Dei, non ex operibus tustis &c: sed ex misericordia servavit nos, sed tantum pro illo favore Dei immerito, quo proprie electis favet, atque ex fua benevolentia, charitate & misericordia falvos facir. Genes, 6.8. Exod. 33.11.17. Act. 7.v.46. Rom.3.v.24. & 11.v.5.6. Ephef. I.v. 6.7. & 2 v.8. atque hanc gratiam Deus in verbo fuo afferit unicam esse causam electionis, Ephes. 1.4.6.9. Rom. 11.5 & 9. V. 11. vocationis, Ephela.v.g. 2, Timoth.s.g. Iustificationis, Rom. 3.23. & 4.v.6. San-&ificationis, Tit.3.v.5.7. 1. Petr.1.v.3. Glorificationis. Rom. 6.23. Tit.3.5.6.7. Concludimus ergo gratiam de qua loquimur, nullum habere ortum nisi à bonitate & voluntate Dei, eoque nullo modo à nobis esse, nec ab illis pendere quæ sunt in nobis relicta, aut quibus à Deo donamur.

2. Spiritus Sanctus apertislime negat, fidem esse ex hominibus aut ullis qualitatibus in homine relictis. Alioquin ex carne (quod Spiritus Sanctus reijeit) Filij Dei

aut fideles nascerentur: dicit enim Ioan. 1.13. Filij Dei fiunt, qui non ex sarquinibus neque ex libidinecarnis, neque ex voluntate viri, sed ex Deo geniti sunt. Non tantum ergo sanguinis propagatio à nativitate Filiorum Dei excluditur, sed etiam vis hominis summa, ac ipsius liberi arbitrij pars præcipua, nempe voluntas carnis & viri, id est hominis spiritu Dei destituti, aut cuius cunque dignitatis hominis consideratio. Item Rom. 9. v. 6. 7. 8. 1. Petr. 1. 23. Sicetiam Christus D. N. Matth 16. v. 17. Caro & sanguis hae non retexit volis. Matth. 11. v. 23. Hae sunt abscondita à sapientibus & intelligentibus, Iohan. 6. v. 44. Nemo potest venire ad me. Ioh. 10. 26. Vos non creditis, non entm estis ex ovibus meis. Rom. 8. 5. Qui secundum carnem sunt, que carnis sunt sapiunt, & v. 8. qui in carne sunt, Deo placere non possunt, nec croso sidem habent, Rom. 9. 16. Non est currentis, nec volentis, sed miserentis Dei. 1. Cor. 1. 21. In Dei sapientia, mundus non cognovit Deum ex sapientia. est enim sapientia latens in mysterio & occulta, Item. 1. Cor. 2. v. 6. 8. & v. 14. Animalis homo non est capax eorum, qua sunt spiritus Dei. 2. Cor. 3. 5. Non sumus idonei ex nobis ipsis ad cogitandum quiequam, & c. 2. Thes. 3. v. 2. non omnium est sides.

Manisestissimis verbis, sidem, donum Dei gratuitum esse Spiritus sanctus docet: Non tantum cum in genere dicit, Ioan. 6. v. 44. Nemo potest venire ad me nist Pater qui misit me, traxerit eum. 1. Cor.4.7. quid habes quod non acceperis? 2. Cor.3.5. quod idonei sumus, ex Deo est. Iac.1.v.17. Omne munus bonum, & omne donum perfectum superne est, descendens à Patre luminum, ergo & fides. Verum inprimis cum in specie pronunciat. Matth. 16.17. Pater meus, qui in calis, revelavit tibi. Ioh. 6.45. quisquis audivit à Patre & didicit, veniet ad me. Rom. 12.3. Prout cuique Deus partitus est mensuram fidei. 1. Cor. 12.9. alij datur fides per eundem spiritum. & v. 30. dicit Paulus neminem posse dicere Icsum Dominum nisi per Spiritum sanctum, quod perinde valet, acsi diceret, neminem in Christum posse credere nisi per Spiritum sanctum; confessio enim oris, est effectus spiritus fidei, sic enim Paulus. 2. Cor. 4.13. Quia habemus eundem Spiritum fidei, &c: Nos quoque credimus, quamobrem eitam loquimur: Gal.5.22. Fructus Spiritus est, &c. Fides. Ephel. 2.8. Gratia estis servati per sidem idque non ex vobis, Dei donum est. Philip. 1.29. Vobis datum est in Christi nezotio, non solumineum credere, sed etiam pro eoasssizie. 2.Petr.1.1. Qi aque pretiosam fidem nobiscum sortiti sunt, per justitiam Dei nostri & Servatoris Iesu Christi: Et tandem Hebr. 12.2. dicit, Christum ducem aut authorem & perfectorem seu consummatorem sidei.

3.

Medium quo Deus electionis Decretum exequitur, & in electis fidem efficit, esse esse aut salutarem vocationem, qua per prædicationem Euangelij & internam Spiritus Sancti operationem, sine qua non sufficeret prædicatio, electi vocantur, ut vera fide & fiducia prædicatum verbum accipiant, & Christo adhæreant.

Contra à veritate discedere Remonstrantes iudicamus, dum sentiunt.

1. Deum omnes homines aliqua vocatione, (late sumpta pro quacumque ad pænitentiam vocatione, Arnol.con. Til. p.90. l.9.) vocare, idest, per communem illam vocationem, qua se Deus non sine testimonio relinqueus, hominibus aliqua veritate de potentia & bonitate sua pate secit, & legem mentibus insculptam confervaverit: qua testificatione, etiamilla

veritate, quam in injustitia detinent, hoc est, cuius in se essectum impediunt, & illa, legis in mentes inscriptione, secundum quam cogitationes habent ipso accusantes, adduci possumitut palpando Denm inversiant. Arm.con. Perkins. p. 259. 1.4.5.6.7. & 1.33. 34.55. & Arnold. cont. Tilen. p. 99. 1. 27. & p. 417. 1. 22. & p. 415. 1.4. idem patet ex verbis Arminij. & Arnoldi, supra ad primam Thesin allegatis. 2. Media ad sidem & resipiscentiam necessaria, omnibus sufficienter & efficaciter administrare, Arn.cont. Til. p. 369. 1.6. & p. 154. 1.15. & p. 362. 1.25. & p. 399. 1.2. à fine. mediaque illa esse diversa scilicet sive mediateper legem, sive immediate per Euangelium, Arn.con. Til. p. 98. 1.17.18. Per legem ) que ideo prædicatur, utanimos peccatorum disponat ad desiderandam & expetendam gratiam, que in Euangelio offertur, & c. Arn.cont. Til. p. 107. 1.3.4. & p. 413. 1.8. verum (inquit) antequam Paterad Christum trahat per Euangelium, trahit nos primo ad nostri ipsorum cognitione per legem, ut scilicet idoneos nos reddat, quos deinde per Euangelium ad Christum trahat: illi enim idonei sunt & dispositi, qui

siti, qui ex lege peccata, & de isidem dolere didicerunt. & pag. 10-. lin. 2, 3.

Quid autem per legem intelligunt Remonstrantes: Arnoldus dicit contra Tilen. pag. 107. lin.12. Hanc legem omnes habent insculptam cordibus; & pag. 304. lin.28; aliquas homini scintillas luminis & cognitionem aliquam legis cordi insculptam reliquam fecit, (scilicet Deus) qua excitata, sux miseria, imbecillitatis & impotentiae convinci posser: convictus & ob peccata dolere & ex dolore gratiam remissionis peccatorum, & spiritus novi, implorare disceret: & pag. 46.7. lin. 19. alibi illam legem appellat aliquod lumen reliquum à Deo in natura relictum, quod natura tamen sit superioris, pag. 116. lin.10. quale autem illud sit lumen ibidem exponit, lin.12. & c. Has scintillas aut reliquias luminis, faretur esse aut natura superioris, pag. 116. lin.11. & pag. 418. lin. 9. & pag. 421. lin. 4. aut gratiam spiritualem dicit en im pag. 418. l. 27. est alia etiam gratia spiritualis nondum regenerans, sed ad regenerationem disponés, scilicet qua homo ad sui & peccatorum suorum agnitionem, deque issem dolorem ducitur, & ad desiderandum liberatorem.

Aut etiam omnibus communem gratiam pag. 424. lin. 15. vel communiorem & præcedaneam gratiæ regenerationis. pag. 421. lin. 1, 2. aut etiam primam gratiam pag. 156. lin. 15. & pag. 430. lin. 2. atque ait pag. 107. lin. 15. 16. hinc omnes aliqua ratione vocari dico.

Hanc quidam gratiam primă pro falutarinon videntur aognofecres (quamvis dicat Arm. pag. 9. lin.1.2.3. cos qui externo verbi præconio ad gratiam non vocantur non tamen plane à gratiæ aditu excludi) attamen fatentur ilui falutari esse præcedaneam, Armin. contra Perkins, pag. 260. lin. 3. 4. 5. 6. 7. & Arnold. contra Til. pag. 113.

lin. 3. 4. & pag. 399. lin. 2. à fine.

Et quamvis ex se suo ingenio, naturalibusque viribus, id est, per primam gratiam vere bonum homines invenire vel excogitare non possint, dicit enim Arneld, pag. 419. lin. 1. hominem prima gratia ad monstratum liberatorem quærendum excitari:) multis tamen in locis expresse profitentur, peccatorum animos, prima, per legem scilicet menti insculptam, gratia, disponi ad desiderandam & expetendam gratiam, quæ in Euangelio offertur, Arnol. cont. Til. pag. 107. lin. 3. & pag. 413. l. 1.12.

Item, Deum bona hominibus reliquisse, utsissits donis uterentur, hoc est, ad ipsum, obsequis præstatione pro mensura suæ cognitionis, glorisicandum, ampliorem Dei benignitatem experirentur, & ampliore gratia, clariore scilicet revelatione donarentur, donec tandem ad Christum ipsusque cognitionem ducerentur: Arnold. contra Tilen. pag. 118. lin. 17. 18. & pag. 507. lin. 19. vel ad eorum omnium mysteriotum cognitionem, quæ ad salutem cognitu sunt necessaria. pag. 119. lin. 21. 22. id est Deum secunda gratia (ut loquuntur,) cos donare, qui prima recte utuntur.

Secundam gratiam, quæ est per Euangelium aut Euangelij prædicationem,statuunt isti universalem suisse in Adamo, item temporibus Noachi, Abrahami, &c. Atnold.contr. Tilen. pag. 101. & 102. &c. Itaque & illud medium quod est imme-

diate per Euangelium omnibus hominibus esse commune.

2. Sufficientem & efficacem, utilingenere de omnibus mediis eloquuntur, Atm. Decl. sent. pag. 201. in Tertio Decreto, & in Artic. perpen. pag. 21. Arnol. con. Til. p. 369. lin. 6. dicit etiam Arnold. Prædicationem Euangelij, Spiritus sancti operationem habere coniunctam, contra Til. pag. 433. lin. 19. & ex sententia Armini pag. 125. lin. 8. & pag. 432. lin. 4. à fine: sententia Armini jest, internum spiritus auxilium communitet & ordinarie ijs contingere, qui per verbum Euangelij vocantur, & omnubus quidem illis hoc contingere, qui primo vocantur, donce se sua rebellione & contumacia, isto auxilio non reddunt indignos, aut non merentur, in spiritus in illis operati desinat: Remon, in Thes. exh. Thes. 6. & Coll. Hag. Brand. p. 308. lin. 4. a fine.

Quid? cum sentiunt quod Spiritus sanctus, quicquam ex se aur immediate in homine ad conversionem esticiat aut operetur? credimus (inquiunt) Remonstrantes, Coll. Hag. Brand. pag. 308. lin. 6. Dei Spiritum nullum in nobis robut ad conversionem ordinarie esticere, nisi per verbum. Nam quod ipie Spiritus esticaciter operetur? absit: Vult enim Arminius, ut Arnoldus refert, quicquid de sussicientia dicitur, assistentia Spiritus ascribi, qua ille verbi prædicationi per quam esticax est assisti, quaque ita in hominum animis operatur, ut menti senium

Sff verbi

verbi imprimat, eodem cor afficiar, & affensum porro eliciat, & contra Tilen. pag. 437. lin. 14. qua autem ratione Spiritus assistentiæ mentisensum imprimat, cor afficiat & affensum alliciat, satis superque declarant, cum gratiæ efficaciam nequaquam admittunt, sed in morali suasione totum illud collocant: neque (inquit Nicolaus contra Ames. pag. 243, lin. 5. à fine : ) ad conversionem peccatoris concurrere motionem Dei præviam, qua voluntas sic præ determinatur ad consensum, ut non possit dissentire: & pag. 206. lin. 3. fatetur arbitrium ex se folo prævia quadam motione determinare gratiam: fed ut arbitrium posita jam gratia præveniente libere te determinat ad cooperandum, ita nec gratia cooperetur, nist arbitrio cooperante. Et de suasione dicunt Remonstrantes; Coll. Hag. Brand. pag. 314. lin. 23. fidem in nobis operari, per modum objecti. Facultas enim (ut dicit Nicolaus) eligendi vel repudiandi obiectum ab intellectu monstratum, voluntati naturalis est, contra Ames. pag. 299. lin. 25. Quidautem illud obiectum aliud quam gratia aut fuafio moralis? Hanc fe intelligere fatetur Nicolaus pag. 317. lin. 1. & pag. 302. lin. 9. & pag. 318. lin. 10, & pag. 342. lin. 11. dicit Deum moralem Gratiam adhibere ad confensum voluntatis eliciendum. & pag. 297. lin. 3. à fine. Quid obstat quo minus vel sola gratia moralis istos dugares spirituales reddae: in Coll. Hag. Brand. pag. 311. lin. 4. & alijs nonnullis verbis Nicolaus contra Amef. pag. 320. lin. 20. an non ut nobilior ita & Deo hominique convenientior sit ista conversionis efficacia, qua suaviter alliciendo in consensum, pellicitur is, qui diflentire poterat? idem volunt cum pertractionem Patris, illicinium Patris: Collat. Hag. Brand. pag. 322. lin. 22. 29. aut suavem sed vehementem moralem motionem, puta invitationem intelligunt: Arnold. contra Tilen. pag. 412.

Imo illos omnes ita fentire clariffime ex eo liquet, quod dicant homines fic gratizio obniti posse, ut illam impedire & evertere possint. Remon. Coll. Hag. Brand. pag. 274. lin. 3. item illam non ita instruere hominem novis viribus, quia semper maneat in hominis potestate, ijs uti vel non uti. Arnold. contra Tilen. pag. 337. lin. 3. à fine. ex Arminij sententia: & pag. 381. lin. 3. ita hæc Deum facere, ut semper maneat homini libertas, ijs dem medijs non utendi, & gratize excitanti proprio arbitrio reluctandi: & lin. 6. à fine: & pag. 385. lin. 22. Adeo ut possint resistère cum Spiritus Sanctus in homine operatur cum voluntate & proposito ipsum convertendi, Collat. Hag. Brand. pag. 227. lin. 25. Belg. 191. in fine cius paginze: Brand. 229. lin. 13. Belg. pag. 193. lin. 9. Atnold. contra Tilen.pag. 75. lin. 1. & pag. 147. lin. 20. & pag. 381. lin. 2. Nicol. pag. 198. lin. 10. Summatim ex Remonstrantium sententia ad fidem concipiendam aut habendam duo requiri. 1. recta dispositio eius qui crediturus est. 2. argumenta veladscita vel insita, quibus moveatur ut credat. Episcop. Thes. privat. Dis. 15. Thes. 7. pag. 45.

### Rationes:

Theseos nostræ veritatem S. Scriptura docet, contrariam & Heterodoxam Remonstrantium, clarissimis verbis, rejicit.

Ī.

Cum homo irregenitus, id est in lapsu consideratus, nihil in se habeat; quo se ad bonum supernaturale posset disponere; Spiritus Sanctus aperte negat hominem ullum ex lumine & donis naturæ in illo relictis, ad Deum vere cognoscendum, posse moveri: dicit quidem David Psalm. 19. vets. 1. 2. ex rebus creatis Dei gloriam & omnipotentiam cognosci, Cali (inquit) enarrant gloriam Dei; & opera manuum eius annunciat sirmamentum: attamen illud ad salutis gratiam consequendam nihil esticere testatur, cum vets. 8. dicit, Lex Domini (de Euangelio loquitut Rom. 10. vets. 18.) immaculata, convertens animas, testimonium Domini sidele, sapientiam prastans parvulis; sussiie Domini reesta latissicantis corda, esc.

·Paulus afferit, Ethnicos ductum naturalis luminis fequentes, etiam cum fe profiterentur sapientes, stultos esse factos, Rom. 1.23. Rom. 8. vers. 6.7. Desmua, idest intelligentiam carnis mortem esse & inimicitiam adversus Deum, nec legi Dei subjici posse. Quomodo se ergo disponet homo ad secundam gratiam? 1. Cor. 1. vers. 19. 20. sapientiam sapientum scilicet mundi, ut intelligentiam intelligentium, e medio Deum sustulisse & infatuasse: & verl. 21. Postquam in Dei sapientia, id est, ex rebus creatis, mundus, id est, homines non regeniti non cognovit Deum ex sapientia, id est, ex feipso aut lumine naturx ; placuit Deo per stultam prædicationem servare credentes. cap. 2. vets. 6. 7. 8. dicit sapientiam veram in mysterio latuisse aut occultam suisse, quam nemo principum huius faculi cognovit; imo pradicamus (inquit) qua oculus non vidit, nec auris audivit, nec in mentem hominis venerunt, que paravit Deus ijs qui diligunt ipsum. Quod non tantum verum est respectu temedij inventionis sed etiam quoad remedij aut mysterij patefactionem, per Euangelij prædicationem: nam dicit cap. 1. verf. 18. sermo ille de cruce, ijs qui pereunt stultitia est, & cap. 2. vers. 14. animalis homo, id est, homo à Spiritu Sancto non illuminatus, non alia quam fola naturali anima luce praditus, & qui propterea ex sermonibus, quos docet humana sapientia judicat, non est capax corum que sint spiritus Dei, sunt enim ei stultitia, id est cum in suis naturalibus non sit præditus ca facultate, qua res spirituales dignoscuntur, ipsam sapientiam spiritualem pro stultitia habet, camque ut stultam imo infanam derider & rejicit : deinde addir, nec potest ca cognoscere, quia spiritualiter dijudicantur. Docet ergo Apostolus homini non regenerato impossibile esse, doctrinam Euangelij aut salutis per Iesum Christum intelligere & percipere. Dominus noster Iesus Christus, prædicavit Euangelium maximaque edidit miracula ad confirmandam Euangelij doctrinam, homines tamen animales monstratum remedium non sunt amplexi, sed rejecerunt, in Iesum Christumnon credentes, uti dicitur. Iohan, 12. 37. quæ autem fuit ratio? num quia arbitrio suo, aut gratiæ vel utendi vel non utendi libertate, illis reliqua facta, ab usi fuerint? aliam Spiritus fanctus judicat; dicit enim Iohan. 12. verf. 38. ut fermo Efaiæ Prophetæ impleretur, quem dixit: Domine quis credidit sermoni nostro? & brachium Domini, id est Euangelium eui retectum est? Non intelligunt itaque Euangelij doctrinam, quorum Dominus cor non aperit: addit propterea Spiritus Sanctus, verf. 39. 40. propterea non poterant credere, quia iterum dixit Iefaias! Excecavit oculis eorum, & obduravit corda eorum ne videant oculis & intelligant corde & convertantur: fic etiam Iohan. 10. 26. Sed vos non creditis, non crim estis ex poibus meis: homines ergo credere non possunt, nisi cos Deus in oves commuraverit: & Matth. 13. 11. Vobis datum est nosse arcana regni colorum, illis autem non est datum: & vers. 13. 14. Propterca per p.srabolas loguor eis, quia videntes non vident, & audientes non audiunt nec intelligunt, itaque completur in ipsis Prophetia Esaia, &c. candem Christus causam incredulitatis exprimit, Matth. 11. 25. Confiteor tibi Pater Domine Cali & Terra, quod absconderis hae à sapientibus & intelligentibus, scrlicet huius mundi, & ea detexeris parvulis: etiam Pater quia ita placuit tibi: & tandem, Iohan. 3.19. hac est condemnatio, quod lux venit in mundum, sed dilexerunt homines potius tenebras quam lucem. Homines itaque quibus non est datum à Deo, aut quibus non est, speciali gratia Spiritus Sancti revelatum, nec remedium invenire, nec patefactum agnoscere, admittere aut apprehendere poslunt.

ÎĪ.

Cum Deus electionis sua Decretum per certa media exequatur, ut illis, quos elegit, ad sinem perduceret: est istorum primum, ipsa vocatio per Euangelij prædicationem; qua Christus electos ex communi caterorum turba evocat, eosque à mundo secernit aut separat, & ad sinem electionis incipit perducere: est enimin manu ipsius ventilabrum & perpurgabit aream suam: coget que triticum in horreum suum, paleam autem exuret igni inextinguibili. Luc. 3. 17. Item positus est Christus in casum & resurrectionem multorum in Israel, & in signum cui contradicatur: ut detegantur ex multis cordibus cogitationes, Luc. 2. vers. 34. 35. sic etiam Christus, alias oves habeo, qua non sunt ex hac caula, illus oportet me quoque adducere nam

vocem meam audient, sietque unum ovile, & unus erit Pastor, Ioh. 10. 16. & Petrus, vocavit nos è tenebris in admirabilem suam lucem, t. Petr. 2.9. Hanc etiam ob causam Paulum Dominus admonuit, ut Corinthi absque timore verbum Dei prædicaret: dieit enim Act. 18. 10. populus est mihi multus in hacurbe. Sono quidem promiscuo, aures omnium prædicationem audientium ferit, sed esse etu nonnisi eos vocat, quos Deus ad vitam æternam elegit. Illis enim ex Dei ordinatione, propria est vocatio. Quos enim præsci-

vit, &c. illos co vocavit. Rom. 8. verf. 29. 30.

Hæcht externe & interne: externe per prædicationem Euangelij, quæ omnibus illis est communis quibus verbum annunciatur, de qua Christus, Matth. 28. vers. 19. Marc. 16. 15. Qua vocati, qui noluerunt venire, & etiam quodammodo veniunt, sed absque veste nuptiali, Matth. 22. 12. Unde tandem addit Christus, multi vocati, pauci electi. vers. 14. quæ quidem in nuptijs estectum salutarem non haber, non quidem obestectum gratiæ, sed propter humanæ naturæ pravitatem & perversitatem, quam Deus aufert & sanat in aliquibus, scilicet suis, in reliquis non item, quos justo iudicio in cordis sui duritie persistere permittit; non tamen omni fructu caret, uti nec pluvia, quæ non tantum in terram fertilem cadit, sed etiam in petras, autalia loca petrosa. Illa enim cum evocantur electi & à malis descernuntur; impiorum cæcitas & depravatio manifestatur, omnis ignorantiæ excusatio præripitur, Iohan. 15. 22. atque in Dei judicio, proprio conscientiæ testimonio, de cæcitate & depravatione propria convicti, redduntur æramλόςηθοι.

Hec Gratia communis refistibilis est omnino, hoc est, huic revera resistunt homines duri cervice & incircumcisi corde & auribus, Act. 7.51. Matth. 23.37. Actor. 13. 46. neque non possunt non resistere, carnalis enim homo non percipit, &c. imo ne potest quidem. Voluntas etiam non vult, & ne quidem potest ea velle, qua sunt spiritualia, 1. Cor. 2.14. non cnim Deus eis dat mentem ad cognoscendum, oculos ad videndum, aures ad audiendum. Deut. 29. 4. Ioan. 12. 38. Interne per efficacem Spiritus sancti operationem, qua in nobis facit, quæ vocando jubet fieri; diciturque efficax propter Spiritus Sancti operationem: regenerat enim & illuminat mentes, renovat voluntatem, efficitque ut verbum prædicatum, cordibus electorum vere ad salutem insideat. Actor. 13. vers. 18. & 16. 14. Rom. 1. vers. 16. Hac in Dei verbo appellatur tractio Patris. Iohann. 6. vers. 44. Baptismus Spiritus & ignis. Luc. 3. vers. 19. Apertio cordis, Actor. 16. vers. 14. Sancta vocatio. 2. Timoth. 1. vers. 9. de hac vocatione intelligenda verba Domini nostri Iesu Christi, Iohan. 6. vers. 45. Omnis qui audivit & didicit à Patre, venit adme, & Apostoli Pauli 1. Corinth. 1. cum enim dixisset vers. 18. Prædicatio crucisijs quidem qui pereunt stultitia est, nobis autem qui servamur potentia Dei est; addit postea vers. 23, 24. Nos pradicamus Christum crucifixum, Iudais quidem offendiculum, Gracis vero stultitiam, ipsis autem vocatis, tum Iudais tum Gracis, Christum Dei potentiam & Dei sapientiam.

Prædicatio itaque Euangelij est ordinarium medium, quo Spiritus Sanctus fidem fideique effecta in nobis operatur & producit, Rom. 1. 16. & 10. vers. 14. & vers. 17. Fides est ex auditu, auditus per verbum Dei. 1. Cor. 1. vers. 21. Placuit Deo per sultam predicationem salvare credentes. Marc. 16. vers. 15. Item 1. Petr. 1. vers. 22.

25. & Iacobi 1. vers. 2.

Non quod ex sesse sufficiens & esticax sit instrumentum ad hominis conversionem, absque Spiritus Sancti operatione; quod enim sufficiens est & esticax, tantum est (testantibus Dei Sancti servis sidelibus) à Spiritus Sancti operatione. Profitetur enim Iohannes Baptista Luc. 3. vers. 16. Ego quidem vos baptizo aqua, sed veniet qui validior me est: ipse vos baptizabit Spiritu Sancto, & igni: & Apostolus Paulus. 1. Cor. 3. vers. 5. 6. Quis est Paulus, quis Apollos, niss ministri per quos credidistis, & ut cuique Dominus dedit. Ego plantavi, Apollos rigavit, sed Deus dedit incrementum. Itaque neque is qui plantat est aliquid neque qui rigat; sed Deus, qui dat incrementum. 1. Coritnh. 5. vers. 10. Amplius quam illi omnes laboravi, non ego tamen sed Gratia Dei qua mecum est. Ijdem omnia criam illa, qua in ministerio obeundo secerunt, ad Dei Christique mediatoris honorem referebant, neque unquam passi sunt ut quicquam Dei honori aut gloria homines detraherent. uti videre est in Petro & Iohanne Act. 3. 12. 13. 16. in Paulo & Barnaba, Actor. 14. vers. 14. 15. imo & Deus verbum externe prædicatum atque auditum & Spiritus sancti operationem, plurimis in locis

eum in finem coniungit, ut significet prædicationem Euangelij salutarem non esse nisi ex gratia Spiritus Sancti illuminantis, docentis & persuadentis; Sie enim Deus, Efai. 59. vers. 21. Spiritus meus qui est in te & verba que posui in ore tuo; non recedent de ore tuo, &c. dicit Dominus à modo usque sempiternum. Item Iohan. 15. vers. 26. Galat. 3. vers. 5. Ephes. 1: vers. 13. Hinc dicitur Marci 16. vers. 20. illi egresii prædicarunt ubique, Domino una operante; quod quam verum multis exemplis comprobatur, ut in genere; Actor. 8. verf. t6: 17: & cap. 10. verf. 44. & 11. verf. 15: ita & in specie: Actor: 16. vers. 14. Nos (Lydia) audivir cuius Dominus adaperuit cor utattenderet ea quædicebantur à Paulo; Dicuntur ergo fideles opus effe, non ministrorum Christi, sed ipsius Dei & Christi, 1. Cor. vers. 9. Dei sumus administri, Dei arvum, Dei adificium estis.

·Docet præterea sacra Scriptura hominis conversionem sieti non suasione vel allicio morali, que posita est nimirum in suadendo, hortando, alliciendo, sed operatione Dei aut Spiritus sancti longe excellentiore; nec omnino inferiore quani fuit creatio primi hominis; qua homo ex natura ad gratiam, è tenebris ad lucem, ex morte ad vitam; potenter trahitur; ita ut denuo creetur, regeneretur; renascatur, illuminetur; cor ei aperiatur, lapideum auferatur & carneum detur, à morte peccati suscitetur, vivificetur, ut in præcedentibus demonstravimus. hac gratia, moralis fuafio plane futura est frustranea. Non enim magis potest suadenti obtemperare, quam cacus fuadenti obtemperare potest ut videat, Ethyops ut mutet pellem, & mortuus ut refurgat. Merito ergo negamus & rejicimus has Remonstrantium opiniones.

Primo, gratiam primam esse lumen naturæ, omnibusque hominibus communem: Secundo. In hominis irregeniti potestate esse primam gratiam vel accipere vel rejicere, bene vel male uri, illumque hominem propter bonum usum primæ gratiæse. cunda donari:

Tertio; Fidem non essenovi fæderis promissum, nec donum morte Christi partum; Quarto; Fidem non esse speciale Spiritus sancti donum, quo Electi tantum donantur per efficacem eiusdem Spiritus Christi infusionem.

Quinto; Fidem esse actum ex argumentis moventibus acquisitum: Sexta; Hominem cooperari primæ gratiæ, &c:

IV.

Tandem quamvis homo irregenitus Spiritui sancto aut sapientiæ Dei de hominis falute ex gratia, quæipfi stultitia, non possit non resistere, ut est dictum, Et in regenito, quatenus non est in totum regenitus, quædam sit resistibilitas, (caro enim concupifcit adversus spiritum. Gal. 5.verf.17. lex quæ est in membris rebellat legimentis, Rom. 7: verf. 23. illifque adhuc insunt carnis cupiditates que militat adversus animam, 1. Pet. vers. 11.) confitemur tamen talem tamque efficacem esse Spiritus S. operationem, quamentem illuminat, voluntatem mutat, affectus corrigit, & mutato pravo habitu, novum, viresque novas confert ut homo Spiritui conversionem intendenti nec velit; ideoque nec possit resistere.

IV:

Contra judicamus Remonstrante eontra Scripturam facram docere, gravissimeque errare; cum dicunt gratian nő tam potenter hominem movere, quin semper sit in potestate hominis, in tantum relistere gratia ut cessare possit ab actione, cum tamen, ut agat, intendit.

Iohan Arnold contra Tit.pag.127.lin. 20. Remonst. Collat. Hag. Brand. pag. 227. lin. 25. & 229. lin. 13. Belgic.pa.191; in fine & pag. 193. lin. 9. Remonft. Geldri in Artic. diffens. Art. 2. pag. 61. In Thesibus exhibitis de 3. & 4. Artic. Thefib. 5. Grevinch. contra Amef. pag. 271. lin. 3. à fine, & alijs in locis; quæ ad Thesin præcedentem funt adnotata.

### Rationes.

Docet enim verbum Dei, Spiritum S.omnem repugnantiam impedire & tollere. Illuminat enim mentem, & voluntatem eum omnibus affectibus corrigit & flectit.

Ab intellectu, mentis illuminatione efficaci, tollit ignorantiam, efficit que ut per prædicationem Euangelij intelligamus & apprehendamus nos ex gratia tantum per incritum Iefu Christi salvari.

De Ethnicis & Iudæis irregenitis, cum Paulus dixisset, sapientiam illis suisse occultam, aut principes faculi huius non cognovisse, addit verkso. nobis autem revelavit per S. Spiritum: quidni? Spiritus enim omnia serutatur, etiam profunditates Dei: nemo ctiam novit que sunt Dei nisi Spiritus Dei, & vers. 12. Nos non Spiritum mundi accepimus: idest, sapientiam huius mundi, vel sermones quos docet humana sapientia, ut vers. 13. loquitur: sed Spiritum qui ex Deo est, ut sciamus qua Deus est nobus quatisscatus. 1. Cor. 2. verf. 10. & 12. & tandem, Spiritualis aut homo regenitus aut illuminatus, dijudicat omnia & habet mentem Christi. vers. 15. 16. item Ephes. 1. vers. 17. 18. 19. voluntatem mutat, facitque ut præcedenti inclinationi malæ, fuccedat alia eaque bona inclinatio, quæ illuminato intellectui respondere possit. Aperte hoc indicat Deus cum Ezec. 11. vctf. 19. & 36. vetf. 26. dicit auferam cor lapideum de carne vestra & dabo vobis cor carneum, quid aliud est cor lapideum, quam cor aut voluntas, quæ voluntati Dei adversatur, aut cum illa pugnat? cum ergo Deus cor novum & carneum promittit, an non docet, se voluntatem captivam ducere, imo slectere ad obediendum Christo, ut ait Paulus 2. Cor. 10. vers. 5. ? idem innuitur, Deut. 30. vers. 6. circumsidet (inquit Dominus) Deus cor tuum: Cor incircumcifum est cor inobediens & induratum; Deuteronom. 10. 16. Per circumcifum ergo intelligitur cor obediens & in voluntate Dei acquieleens; unde addit, Deuteronom. 30. vers. 6. Vt diligas Dominum Deum tuum. Hoc David à Deo ardenter petit. Pfalm. 119. vers. 36. Inclina inquit cor meum in testimonia tua; Sic & Salomon pro se & populo suo. 1. Regum 8. vert. 58. Inclinet corda nostra ad se ut ambulemus in universis vijs ejus. Et Apostolus Paulus qui dum uno loco dicit: Deum in nobis operari & velle & perficere. Philip. 2. 13. alio in loco orat pro pijs, aut illis comprecatur. 2. Thessal. 3. vets. 5. Vt Deus istorum corda dirigat ad charitatem Dei & Christi expectationem.

Ista autem cum operatur & efficit Spiritus Sanctus; quid? an non inde certissime constat, hominem isti gratix efficaciter operanti resistere non posse? non quod conversionem violenter esticiat & cogendo; absit: Violenta enim actio ea demum dicitur, qua quis ad agendum cogitur. At Deus cum hominem convertit, converfionem eius non necessitat cogendo, sed slectendo eius voluntatem & ex nolente volentem reddendo: nam Deus non-mentem seu animam aliquam novam & cor, in substantia novum, hominibus indit cum regenerat, sed immutat solum, corrigit & illustrat: quare juxta propriam inclinationem,jam fibi à Deo datam, paret & obsequitut sciens, ac volens Deo, resistereque illi non potest, quia id velle non potest: Cum corpori hominis jam creato Deus insufflaret & inspiraret spiraculum vitæ seu Spiritum viventem; Lazaro mortuo vitam restitueret; cæco visum daret, ossaque arida vivisicaret, Ezech. 37. omnipotenti sua operatione certe homo aut Lazarus, aut cœcus, aut ossa non potuerunt non velle vivere, videre & resurgere, cum in ipfis jam effet aut vifus aut vita ipfis quam gratiffima; neque vitæ aut visui resistere potuerunt, quia non voluerunt, nec velle poterant. Nec equidem homo in peccato mortuus, plane cœcus, tenebrx, & in morte jacens: quum non minori potentia, à Spiritu Dei recreatur, dicitur enim Esai. 40. vers. 10. Ecce Dominus Deus in fortitudine venit & brachium eius dominabitur; excitatut, Ephel. 2. vers. 3. illuminatur, Ephes. 1. vers. 18. Deus enim qui dixit ut è tenebris lux splendesceret, splenduit in cordibus nostris ad prebendum lumen cognitionis in facie Iesu Christi. 2. Cor. 4. vers. 6. Et è sepulchro ducitur & vivificatur, dabo (dicit Deus Ezech. 37.) Spiritum meum in vobs & vivetis: non potest non velle vivere, & videre, nec illis retisftere: in se enim habet ex Dei operatione, ipsam vitam spiritualem & visum & ad ea inclinationem & infusam qualitatem ipsi inditam.

Quamvis enim åπλῶς & in se consideratus habeat aptitudinem ad repugnandum huic gratiæ, tamen si gratiæ divinæ essicacitas spectetur, ei resistere non potest, quin gratia malitiam superante, conversio & vita, quam Deus intendit, inevitabiliter sequatur, agens enim infrimius, potentiori resistere non potest, (quis enim inquit Paulus Roman. 9.19. Voluntati illius resistet?) Quare S. Scriptura gratiam hane ita describit, ut non tantum Omnipotentiæ Dei mentionem faciat: dicit enim Ephes.

1.19. Vt sciatis: qua sit excellens illa magnitudo, potentia ipsius in nobis qui credimus, pro efficacitate fortis roboris ipsius. 1. Thest. 1. vers. 11. compleat omnem sua bonitatis gratuitam benevolentiam & opus sidei potenter, Item 1. Epist. Pett. 1. vers. 5. Virtute Dei custodimur per sidem ad salutem. At cum de ministerio Euangelij, respectu operationis Spiritus Sancti esticacis, loquitur, dicit Paulus 2. Corinth. 10. vers. 4. Arma militia nostranon carnalia sunt, sed divinitus valida, &c. Ephel. 3. vers. 7. Quod datum est mihi secundum efficacitatem potentia ipsius, & Colost. 1. vers. 29. Decertans secundum essicacitatem ipsius, agentem in me potenter: Verum etiam, ut semper actualem conversionem & sidem cum ea conjungat. Ezech. 36. vers. 26. 27. usque 45. 17. Ier. 32. vers. 39. 40. Ioan. 6. vers. 37. 45. 54. 57. Roman. 8. 10. 29. 30. &c. Si enim ille aperit, qui clavem habet Davidis, nemo potest claudere, Apocal. 3. vers. 7. Liquet hoc in exemplo Pauli, que in ipso rebellionis cursu convertitur. Actor. 9.

Absurdum igitur est, tribuere huic operationi resistibilitatem, cuius proprium opus est resistentiam removere; neque enim resistere potest, cui posse « velle resistere sublatum est: imo & absurdum, violentiam illic & coactionem comminisci, ubi ad libertatem voluntati restituendam, naturam eius Deus conservans, adventitiam pravitatem tollit & persectionem quandamin ipsamindit, qua secundum na-

turam fuam liberius agat.

Est itaque hæc gratia irresistibilis, quæ, ur concludamus, ita dicitur, quatenus certam & inseparabilem esticaciam hæc vox designat, non quatenus denotat vim ali-

quam cum libertate pugnantem.

Merito igitur rejicimus illam Remonstrantium resistibilitatem, etiam cum Deus vult, aut intendit conversionem, utpote blasphemam & in Dei potentiam quam maxime iniuriosam.

### EXAMEN

E T

Iudicium

# DRENTANORVM,

D E

# Tertio & Quarto Remonstrantium

Thesibus duodecim breviter comprehensum.

### I. THESIS.

HOMO lapsus, quicquid præstat, id vel per lumen naturæ, vel per divinam gratiam denuo instillatam, præstat. Per naturam, quantumlibet corruptam, potest Verbum Dei audire, utcunque intelligere, credere quod verum sit, & inde aliquatenus affici. Qua de re agit Paulus ad Romanos. 1. & 2. cap. Id quod etiam vel hinc apparet, quod ipsi Diaboli gravius homine lapsi, & gratia divina in totum destituti, hæc eadem tamen posiunt. Lucæ 4. vers. 13. Actor. 16. vers. 17. 18. Iacob. 2. vers. 19. Concludimus itaque in sano sensu, quod Remonstrantes dicunt, in Thesi dictata secunda, homines ex viribus liberi arbitrij posse Euangelium revelatum attente audire & legere.

II.

Quidquid autem id fit, quod homoper liberum arbitrium præstat; perparum id est, peccatis inquinatum semper est; neque ram ad salutem, quam ad excusationem coram Deo tollendam, facit: propterea dicuntur hi tales esse nullis viribus, Romanor. 5. vers. 6. In malo jacere, 1. Iohann. 5. vers. 19. Carnales esse, Iohan. 3. vers. 6. inepti esse ad cogitandum quicquam boni, 2. Corinth. 3. verf. 5. mortui, & filij iræ esse, Ephes. cap. 2. ita ut lumen naturæ in meras tenebras abierit; & carnalibus hominibus Scriptura facra obscura sit, 2. Epist. Petr. 3. vers 16. Denique nihil est in eis, quod Dominum non offendat. Hebr. cap. 11. Roman. cap. 14. Exempla corum hoc testantur, qui inter Ethnicos facile præstantissimi fuere: qualis Democritus, Epicurus, Protagoras & alij; Socrates ipse idololatra fuit, & Abraham nondum vocatus. Neque enim habitat in carne nostra bonum. Roman. 7. in iniquitate concepti sumus. Psalm. 51. Immundi ex immundis sumus. Iob. 14. vers. 4. Etiam infantes, cum primum veniunt ad scintillas aliquas rationis, perversitatem statim produnt: Unde Augustinus. Imbecillitas membrorum infantilium innocens est non animus. Quid multis? ante gratiam sic servimus peccato, ut justitiæ liberi simus. Romanor. 6. vers. 20. Caro non subjicitur legi Del: nec potest quidem. Roman. 8. vers. 8. Filij Diaboli vocantur hi tales, 1. Iohann. 3. vers. 16. 2. Timoth. 2. vers. 26. Iohan. 12. vers. 31. Ephes. 2. vers. 3. Romanor. 6. vers. 12. 14. 2. Petr. 2. vers. 19. Concludamus ergo cum Augustino. Nemo se palpet : de suo Satanas est; de Deo beazus est. Est itaque abominabilis Remonstrantium error; dicentium, quod homo per lumen naturæ multum possit, imo quod per eius rectum usum majora assequatur. Thesi dictata prima. Unde luce meridiana clarius patet quod initium, originemque primam Decreti electionis, ponant, in homine corruptissi-Nam juxta ipsos Decretum Electionis est à fide, fides est è verbo audito, Decretum dandi verbum est à recto luminis naturæ usu. Deus hoc lolium è sua Ecclesia averrunces.

### 111.

Hæc de homine extra Dei gratiam posito. Restat ut nunc deinceps de hac ipsa Dei gratia paucis agamus, per quam homo novis viribus instruitur. Est autem ea vel

communis, vel propria Electorum.

Communis, consistens videlicet in donis, quæ tam improbis nonnullis, quam Electis conceduntur, & interdum per vocationem externam adhibitam, interdum sine ea divinitus instillantur. Falsum enim est, quod thesi dictata', dicunt, omnes aliqua vocatione vocari ad salutem, omnibusque media ad salutem dari, Actorum cap. 16. vers. 14. Romanor. cap. 9. vers. 18. Psalm. 147. vers. ultimo.

### IV.

Per hanc igitur communem gratiam homines carnales necdum regeniti (loquimur præcipue de vocatis) sive sint reprobi, sive electi, participes dicuntut sieri Spiritus Sancti, mente illuminari, & corde affici: unde fructus varios percipium, lucem & intelligentiam in mente, cognitionem Dei, cognitionem viæ justitiæ. 2. Petr. cap. 2. vers. 20. 21. cognitionem salutis. Fidei etiam participes siunt per operationem Spiritus Sancti, & credunt hactenus, ut assentiantur Verbo Dei, quod verum sit; percipiunt etiam hinc gustum savoris Dei & vitæ æternæ, levem tamen & tenuem, ita ut aliquam lætitiam sentiant. Breviter inquinamenta mundi essugiunt, hoc est, externas mundi turpidines ad tempus relinquunt, & externos mores emendant.

Hæcdona sunt communia electis & reprobis; Nam de reprobis testantur locasequentia & similia. 2. Pet. 2. 20, Luc. 8. 13. Hebr. 6. 4. 5. 6. Ubi Paulus loquitur

de ijs,

de iis, qui gratia excidere possunt; id quod Electinequeunt: neque enim vel syllaba unica ibidem justificationis meminit; quippe quæ Electorum est propria. Roman. 8. vers. 30. Disserunt autem hæc dona plurimum abillis, quæ regenerationem comitantur: neque enim reprobi habent adjunctam immutationem voluntatis, ad diligendum Deum pro tanto beneficio. Lucæ 8. i3. Imo sidem salvisicam nunquam habuerunt: nec de misericordia Dei erga se, aut de remissione peccatorum, sirmissime & indubitate persuasi sunt. Interim quidquid donorum regenerationem antecedentium habent, à Dei operatione ea sunt omnia, non à motali suasione tantum: quia ne regenerati quidem, sine Christo quidquam possunti Iohan. 15. Et petunt; Domine auge nobis sidem, Cor mundum trea in me.

### V.

Finis horum generalium donorum non est, ut corum recto usu majora & plura mercamur aut assequamur, & tandem Reprobi siant Electi: sed ut societas humana & politia conserventur, Electisque, variis modis inserviatur, utq; ad vocationem internam præparentur.

### Ϋ́İ.

Hæc de communi Gratia. Sequitur de ea, quæ est Electorum 'propria; nimirum de Gratia regenetationis; cujus Electi fiunt participes, per modum operandi vel ordinarium vel extraordinarium: idque intellectu, affectibus, voluntate, omnibusque viribus.

### VII.

Intellectus igitur, non solo Verbo, sed divina quadam & interna operatione illuminante, opus habet, si debeat capere sensum eorum, quæseitu, creditu, saetu, speratu necessaria sunt. Lucæ 24. vers. 45. Christus discipulis & Verbum annunciabat, &, ut annunciatum explicatumque intelligerent, mentem aperiebat. Sic David passim petit. Psal. 119. Oculos sibi aperiri: & Paulus petit, vt Colosfenses omni cognitione impleantur. Colossens. 1. vers. 9. Errant itaque Remonstrantes, dum these dictata secunda, soli Verbo hanc regenerationem tribuunt.

#### VIII.

Ad regenerationem cordis quod attinet: statuimus, quod affectus, à libera voluntate distingui non possint: quia enim Deus circumcidit cor, ut homo diligat Deum & proximum; hoc sieri nequit, sine voluntate diligendi, sine voluntatis libero actu. Pugnatenim cum recta ratione, vivisicari quosidam in intellectu & affectibus tantum, voluntate sine vita manente. Neque Scriptura Sacra novit, aut testatur, affectus regeneratione sanari, reformati, autaccendi, ante vel sine voluntatis restauratione; nedum vt solo verbo siat hæc regeneratio, ut Remonstrantes existimant thesi dictara tertia.

### IX.

Porro voluntas se ipsam non vivisicat, neque innatam habet facultatem bene volendi, vel nolendi, nedum ut eam in actum producere queat, vel sponte sua, vel adminiculo mentis & affectuum regeneratorum, seu quod juxta ipsos fere idem est, per moralem suasionem. Nam præter mentis illuminationem & affectuum excitationem, & externam voluntatis invitationem, amplius aliquid agit Spiritus Sanctus intrinsecus, modo supernaturali, ad conversionem producendam, idque antecedenter, non concomitanter duntaxat, ut ne res incerta,

incerta, vel in humanæ voluntatis indifferenti potestate, relinquatur. Deus enim dat velle & persicere. Philipp. 2. Sine tali operatione voluntas mere carnalis erit. Iohan. cap.3. vers. 6. imo mortua, Ephes. cap. 2. Iohan. 5. vers. 25. Rom. cap. 5. vers. 6. Genes. cap. 8. vers. 21. Dei imaginem amisimus, Diaboli imago successit. Iohan. vers. 8. Nova itaque omnino creatione opusest. Psal. 51. vers. 12. Romanor. cap. 8. vers. 11. 2. Corinth. 3. vers. 6. Galat. cap. 3. vers. 21. Philipp. cap. 1. vers. 6. 1. Corinth. cap. 3. vers. 6. Errant igitur turpiter Remonstrantes in thesi dictata quarta, hæc Dei benesicia impudenter & imprudenter negantes.

X.

Porro cum hostiliter huic doctrinæ resistant dogmate suo de resistibilitates duo ea de re dicimus. 1. Fatemur nos posse resistere, & quam sæpissime Spiritui fancto refistere, cum is operari vult. Dicitur enim Deus operari velle duobus modis: improprie, vel proprie: Improprie, cum id intelligimus de voluntate figni: nam hac improprie dicitur Dei voluntas: Et hoc respectu possimus dici, Deo resistere operari volenti; si nimirum verbum cius potius opprimere quam audire velimus : si contra, voluptatibus indulgendo, eam gratiam lætitiamque, quam antea ex auditu perceperamus, iterum obscuramus, sepelimus, sidemque nostram tantum non extinguimus: nam hi tales dicuntur spiritum sanctum contri stare. Ephel. 4. vers. 3. & extinguere. 1. Thessal. 5. vers. 19. Propterea quod lucem eius, in mente per verbum accensam, multi negligant, & paulatim perire sinant. Resistere itaque recte dicuntur, hitales, quia voluntatem signi sibi manifestatam sideliter exequi tenebantur. Sed quando Deus vult operarisecundum voluntatem beneplaciti, quæ proprie Dei vera voluntas dicitur, huic nemo unquam resister, quo minus ca voluntas siat. Esa. cap. 46. vers. 10. Errant itaque Remonstrantes in thesi dictata quinta , dum statuunt , quod Deo , vere operari volenti & intendenti, resistere possimus, &c. Contra Sacram Scripturam: in qua, etsi vocabulum irresistibilitatis, non occurrit, tamen de re ipsa, multis in locis fatis manifeste Spiritus Sanctus testatur: ut Philipp.1. vers. 29. Et 2. vers. 3. Deutron. 29. vers. 4. & 30. vers. 6. Ierem. cap. 24. vers. 7. & cap.31. vers. 18. Sed solide satis in Collatione Hagiensi hoc confirmatur & evincitur. Imo ipsi Remonstrantes totam regenerationem fieri irrefistibiliter dicunt, dum dicunt, omnes eius partes esse irresistibiles, quales regeneratio mentis & affectuum: plures enim regenerationis partes non agnofcunt.

### XI.

Per eandem gratiam homini fides datur, ita ut ea donum Dei sit. Iohan. 6.44. Iohann. 10.26. Ioh. 12.39. 1. Cor. 1. 30.31. Errant itaque Remonstrantes, dum in corollario primo hoc negant: datur enim à Deo non tantum potentia credendi, sed & fides ipsa, & habitus fidei, ante operafidei, ita ut ea nontantum sit actus, ex argumentis acquisitus, qualis dormienti (ut corollario secundo statuunt) non adsit. Neque enim à dormientibus separatur fides, non tantum quatenus habitus est, sed etiam quatenus bonos fructus producit; qualis est tranquilliras conscientiæ, quam tranquillus somnus & insomnia plerumque comirantur. Proverb. cap. 3. vers. 24. 25. 26. Contrarium apparet in insidelibus.

### XII.

Præter ordinariam regenerationem, de qua hactenus egimus, est & alia extraordinaria; de qua nonnihil agitur in Corollario tertio. Remonstrantes hanc regenerationis rationem vix audent concedere, ne videlicet ad hunc scopulum totam suam navem erroribus onustam penitus frangant. Videntenim ipsi, si possit
probari extraordinaria hæc conversio & regeneratio, inde sequi id, quod ipsorum
opinioni quam maxime adversatur: nimirum, quod quædam saltem electio sit
absoluta;

absoluta: quod quorundam saltem regeneratio sit irresistibilis; quod denique pro absoluto suo jure Deus æquales interdum tractat inæqualiter: Quippe qui ludam, cum sequeretur & profiteretur Christum, tamen non elegerit, neque quotidianis dehortationibus, cum interna renovatione conjunctis, converterit. Paulum vero, qui Christi verbum & Apostolos non tantum non sequebatur, sed etiam pro virili fua persequebatur, elegir & convertit, imo modo extra ordinario convertit: In momento scilicet conversus fuit; in momento mens est illustrata luce Euangelij; quod exosum incognitumque ipsi antea erat, id à Deo neque ab ullo homine didicit Galat. cap. 1. vers.12. Si quis objiciat edoctum eum ab Anania fuisse, Actor. cap.3. vers. 17, nihil obstat, quo minus & per se illum oraculis Deus docuerit & ornandi ministerij causa hominis opera in eo docendo usus fuerir. Quare non tam Ananiæ institutione, quam Christi revelatione Euangelium didicit Paulus. In voluntate & affectibus regenerandis eadem fuit ratio; statim obedivit, dicens, quid vis ut faciam? Cur ipfi tanta gratia facta est? Num quod fidelis fuerat? nihil minus: fed fidelis ut esser. Quod si Remonstrantes hisce rationibus cedere & à fuo refissibilitatis dogmate perhoc exemplum recedere noluerint, arctius alijs exemplis conftringi poflunt: cum primis exemplo Christi hominis: fuit enim is nobis quo ad ortum equalis. Hebræor. cap. 2 verf. 17. Fuit massæ corruptæ Adamicæ particula, quippe icmen mulieris, Genes 3. semen Abrahæ, Genes. cap. 22. vers. 18. Nihilin ipso Deus potuit prævidere, nisi quod per meram fuam gratiam in vas illud effundere pro bene placito fuo voluit: non minus tamen Decreto æterno istam partem à reliqua perdita massa discrevit, inde à prima conceptione sanctificavit, Lucx 1. vers. 35. Voluntatemque, que tantum ad bonum erat libera, largitus est; ita ut per omnem vitam ne minima peccati labe impuratus unquam fuerit. Iohann. 8. Quid hic jam Remonstrantes dicant? Christum truncum esse trahi, cogi, rapi ad bonum? moveri, sicut puellæ, pupassuas movere solent? apage. Audiant Augustinum, qui hoc exemplo fundamenta dogmatum Remonstrantium penitus evertit & Christi exemplum ad nosomnes applicat, Tom. 7: lib. 1. de Prædestinatione cap. 15. inquiens, Gratia illa tua, (puta Christus) talis actantus est. Cur diversa est gratia, ubi natura communis est? &c, Neque enim Christo retributa est illa generatio, sed tributa, vt alienus ab omni obligatione peccati de Spiritu & Virgine nasceretur, & c. Ex hoc fuudamento porro vult probare idem Augustinus, plane eandem & nostræ electionis, & quicquid inde fructus, in nos manat, esserationem: inquiens ibidem loci: Ea gratia sit ab initio sidei sua homo quicunque Christianus: qua gratia homo ille, ab initio suo factus est Christus: deipso Spiritu & hicrenatus, de quo est ille natus: codem Spiritu sit in nol is remissio peccatorum, quo Spiritu factum est, ut ille nullum haberet peccatum. Hac se esse facturum Deus profecto, prascivit. Ipsa igitur est Pradestinatio sanctorum qua in Sancto Sanctorum maxime claruit,&c. Humana merita hic conticescant, qua periere per Adam. Quisquis in capite nostro pracedentia merita singularis illius generationis inveneritapse in nobismembrisejus precedentia merita multiplicata regenerationis inquirat. Hac Augustinus de Remonstrantibus nostris.

Cum itaque resissibilitatis dogma, doctrinæ & Patrum & Dei ipsius resistat, æquum est, ut cidem tanquam novo, vano & Pellagiano commento Ecclesia Belgica vicissim resistat, ab eoque in totum desistat.

 $\in$   $\mathbb{R}$  ,  $\mathbb{V}$  ,  $\mathbb{D}_{i}$   $\mathbb{T}$ 

# I V D I C I V M Deputatorum Synodi Gallo-Belgicæ,

D E

# Tertio & Quarto Articulo Remonstrantium.

Olemus ex animo, in tanta Euangelij luce, & post tam multas, circa hanc materiam, cum Pontificiis aliisque sceliciter exantlatas concertationes, tandem ex medio nostri surrexisse, qui rancidas Scholasticorum distinctiones & tricas, novis augmentis interpolatas, non veriti sunt invehere in Ecclesias Belgicas: cum ipsis satis notum esse potuerit, quam parum istiusmodi disceptationes ad ædificationem faciant, quantumque ad animorum exacerbationem & Ecclesiarum dissipationes valeant.

Cæterum cum nostri officij sit veritatem tueri, & falsa redarguere; illis quidem Novatoribus mentem optamus meliorem; de sententia vero ipsorum, ex mente Sacrarum Literarum & doctrina Resormatarum Ecclesiarum sic judicamus: Hæc videlicet, quæ ex ipsorum libris & scriptis selecta exhibemus, nec Scriptura contineri & maximam partem cum cadem pugnare, ac quam-proxime ad Pelagianas hæreses accedere.

# Qualia sunt quæ sequuntur.

I.

HOminem corruptum recte posse uti lumine natura, ad Deum glorificandum & colendum, etiam sinc alia supernaturali gratia: Et quantulum homo corruptus faciat, jam gratia, quam habet, recte uti.

#### TT

Homini, hoc patto lumine natura rette utenti, quodque per eandem potest, facienti, Deum plura ac majora dona largiri, etiam ipfam Euangelij annuntiationem.

### III.

Dociles & dignos esse, sive idoneos, quos ulteriore gratia Deus donet, in quibus reëta rationis semina & opus legis scriptum adhuc superest.

### IV.

Cur quibusdam gentibus & personis, nullo vita sua tempore, Euangelica dottrina copiam faciat, esse talis placiti divini, quo improbos legis natura violatores, non nisi ob insignem culpam & novamac actualem inobedientiam, Deo notam, Euangelis sui annuntiatione privare vult: nullos autem absoluto Dei Decreto, citra ullam causameritoria considerationem, medis gratia prorsus destitui.

#### V.

Omnem hominem, qui modo usu rationis & judicio polleat, in omnistatu, sua vi naturali, absque supernaturali lumine potentia super infuso, posse apprehendere & percipere sensum iltorum omnium, qua adsalutem consequendam scitu, creditu, speratu & factu necessaria, in Scriptura clare satis proponuntur, non tantum qua necessaria sunt, sed etiam sub ipsa necessitatis ratione.

6.

Voluntas ex actione sun tantum potest vocari bona vel mala, prout ipsi monstrat intellectus, & affectus impellunt.

7.

Dona spiritualia non sunt separata ab humana voluntate, in morte spirituali: Cum in ea nunquam fuerint, sed .ibertas tantum bene aut male agendi; qua vires suas instatu peccati exerere non potest, propter tenebras intellectus & depravationem assectuum.

8

Sola negatio illuminationis sufficit, ut homo non possit bonum salutare velle.

9.

Agnitio peccatorum, dolor, desiderium & cura obtiende salutu, ante omnem sidem, conversionem & spiritum renovationis, non solum non sunt peccata & noxia, sed citam utilia & a**ctus** congruentes, Deoque grati, ad ulteriorem homini gratiam communicandam.

10.

Per Legis prædicationem, focia operatione Spiritus fantii Lege utentis, homo peccatoradducitur ad peccatorum fuorum agnitionem, & ferium dolorem, ut desperans de sui justificatione & renovatione, propter carnis impotentiam, avide desideret & exspettet & anhelet liberationem. Que dispositio præcedit vivisicationem & sidemin Christum.

TT.

Propositum & tentamen vita in melius commutanda, ciusque conceptus & elaboratio pracedit fidem & obedientiam proprie dictam.

12.

Quando veritas clare & perspicue à Spiritu sancto presentaturmenti, & discussis dubitationum causis, mentem Spiritus sanctus illuminare vult, sieri non potest, ut intellectus non assentiatur, aut judiciam suspendat, sed ab obiecto proposito, & à Spiritu sancto insinuato determinatur ad assentendum.

13.

Intellecta boni falutaris cognitione donato, voluntas habens refiduam mali cognitionem, accedente etiam naturalis potentia collatione, libertasem accipit volendi bonum & malum ex se volendi.

14

Item, Peracta, quantum fatis est, mentis & affectuum repurgatione, etiam voluntas excitatur, uti innatam facultatem volendi vel nolendi circa boni electionem exerceat.

١٢.

Pesset hoc disputari; Annon nobilissima sit actio ea circa hominem, que sit per inductionem or monelas: Et, an expediens sit aliqua alia circa hominem uti: Et, annon satis vehemens forei operatio, si talis esset, quali satan utitur.

16.

Ad conversionem requiritur aliquid ipsa natura potentius, quo seipsum vincat, &c. An autem vis illa sit promissio vita aterna, possunt illi judicare, qui gustarunt bonum Dei verbum. Ttt 17. In 17.

In flatu regenerationis peragenda, infusio habituum in voluntatem atque intellectum & affectus, in ordinaria conversione, repugnat administrationi mediorum, quibus Deus novam vitam vult in homine operavi: Certe in voluntate locum habere non potest, ut qua sua natura libera est ad volendum bonum vel malum.

18.

In hoc statu, habitibus virtutum acquistis, informatur voluntas, issque perficitur, & ad operationes suas expeditior redditur.

19.

Post illuminationem mentis, & voluntati concessam supernaturalem potentiam, credimus Deum assectus nostros & partem sensitivam corrigere & bonis desideriis, quorum objecta monstrat intellectus, actus vero imperat voluntas, assece.

20.

Deus omnibus hominibus media ad fidem & resipiscentiam necessaria sufficienter & efficaciter administrat : Itemque, ex parte sua paratus est omnibus Christum revelare.

21.

Spiritus functus tantum gratix omnibus & fingulis, quibus verbum fidei pradicatur, conferè aut conferre paratus est, quantum ad promovendam fuis gradibus hominum conversionem sufficit: Et hac iis ctiam obtingit qui actu ipso non convertuntur.

22.

Externa & interna vocatio non nisi gradibus differunt, nec disparata sunt ex Dei intentione.

23.

Neminem externe vocat Deus, qui non interne per Verbi auditum converti possit.

24.

Efficaciam gratia non ponimus in irrefiftibilitate gratia & omnipotente agendi vi, voluntatifque ad bonum determinatione ineviabili; fed in tali gratia operatione, qua effectum fuum fortitur: Quod fit, quando homo non opponit contumaciam & rebellionem fuam, quam opponere potuisses.

2٢.

Tractio fit audiendo & discendo; & est anica invitatio: Nec quidquam obstat, quo minus sola moralis gratia homines animales reddat spirituales.

26.

Homo potest libera sua voluntate ita sese gerere & tales actus producere, ut iis positis Dei gratia ipsum actu non convertat, etiam tum, quando conversum ipsum serio vult, & convertere aggressus suit.

27.

Quinimo positis omnibus gratia operationibus, quibus Deus ad conversionem utitur, manet tamen isla conversio ita in hominis potestate, ut seipsum possit convertere, adeoque Deo atque spiritui regenerationem intendenti, & operari volenti, aetu ipso sape resistat.

28

Denique auxilium efficax non antecedit voluntatem ordine caufalitatis, fed quando voluntas fe movet ad conversionem, tum efficaciter Deus eam juvat: Vnde etiam gratia efficacia non male dicitur pendere ab arbitrio hominis, ab eoque determinari &c. His &

# His & similibus falsitatibus hac paucula opponimus.

ı.

In statu peccati homo animalis excus est, nec percipit ea qua sunt Spiritus Dest neque id tantum, quia non potest excogitare ca ante revelationem; sed etiam quia, postquam ei revelata sunt, non potest ea salutariter intelligere, aut assensum præbere, sine interna Spiritus S. illuminatione & peculiari gratia. 1. Corinth. 2.14. Rom. 3. 11. Et 1.21. Gen. 6.5. Ier. 17.9. Rom. 3.12. Matth. 16.17. Act. 16.14.

2.

In eodem statu tota hominis natura sic est depravata, ut no possible carnis nihil sit, nisi inimicitia adversus Deum, & mera rebellio adversus Legem Dei, cui non subjicitur, adeoque ne potest quidem: neque id tantum ratione affectuum, sed ipsa quoque voluntas captiva est, & constricta peccati vinculis, summaque inordinatione & contumacia saborat: totus denique homo servus est peccati, & mortuus in peccatis. Vnde sequirur hominem in sui conversione aut suscitatione vel viviscatione, non posse ex se vel viribus veteris hominis se ad gratiam præparare, vel disponere, aut verum bonum monstratum desiderare, aut expetere, aut vocanti Deo respondere, aut salutem offerenti ex vi liberi arbitrii sui assentii, aut denique operanti Deo cooperari vel ullum vere bonum opus sacere, non magis quam arbor mala bonos fructus serre porest. Rom. 8.7. Et 7.5. Phil. 2.13. 2. Cor. 3.5. Iohan. 8.34,36. Rom. 6.20. Eph. 2.1. Colos 2.13. Iohan. 3.6. Eph. 4.18.19. Ezech. 36.26. lerem. 13.23. Matth. 7.17.18.

3.

Gratia Dei praveniens, non est tantum externa prædicatio Verbi, aut interna moralis suasio, vel motio spiritus vivissici secundum essicacissimas rationes, quæ Verbo Dei continentur; sed est donum supernaturale divinitus insusum, quod voluntatem hominis præveniens essicaciter immurat, novas vires & facultates bonosq; motus in ea operatur. Phil. i. 29. Rom. 5.5. Ier. 31. 18. Deut. 30.6. Ezech. 36. 26. Iohan. 6. 44. 45.

4.

Hæc gratia Dei cor lapideum auferens, & dans cor carneum, non est indisferens motio, pendens, quoad eventum, à libertate voluntatis humanæ; sed est esficax tractio, qua voluntas esficaciter mota, non cogitur agere, sed libertime bonum monstratum & impressum vult atque eligit: quaque infallibiliter & certissime liberantur, quicunqs à Spiritu S. interna & esficaci operatione trahuntur. Ezech. 36. 26. Ioh. 6. 44. 45. Ioh. 15. 5. Ps 51. 12. Ier. 32. 40. Phil. 2.13. Psal. 110. 3. A&. 16. 14.

9.

Non omnes illa ineffabili & potente vocatione interna Spiritus S. vocantur, quicunque externe per Verbi prædicationem vocantur. Nec externa vocatio, sive per librum naturæ, sive per verbum, sufficiens gratia ad conversionem recte dicitur, nisi quoad externa conversionis media, quatenus præter illa, nulla alia ordinarie à Deo ad conversionem adhibentur. Es. 6. 10. Deut. 2.30. Matth. 11.25. Deuter. 29. 4. Matth. 13.11. Psal. 147.20.

6

In statu gratiæ, postquam nos convertit Deus, ipsi jam conversi bonos actus edimus: sed non nisi cooperante ad singulas actiones, & dirigente atque roborante gratia & auxilio Spiritus sancti: à quo, sicuti est principium, ita & progressus ac perfectio boni operis existit. Ier. 31. 19. Pfal. 119. 111, 112. Pfal. 119. 32, 34, 35, 36. 1. Reg. 8. 58. Pfal. 86. 11. 1. Thess. 22. 2. Thess. 22. & 2. 17. & 3. 5. Phil. 2. 13.

Ttt 2

# Iudicium Professorum Belgicorum

# DE QVINTO ARTICVLO,

QVIEST

# DE PERSEVERANTIA

### VERE FIDELIVM.

Thesis Remonstrantium prima Heterodoxa.

Perseverantia vere fidelium in fide non est effectum electionis, qua Deus singulares personas nulla obedientia conditione circumscriptas ad salutem elegisse dicitur.

Thesium exhibitarum prima de quinto Articulo.

Antithesis prima Orthodoxa.

Perseverantia vere fidelium in fide, est effectum electionis, qua Deus singulares personas, nulla motus antecedentis ipsorum obedientia consideratione, ad salutem media salutis elegisse dicitur.

# Antitheseos Probatio.

1. Id ipsum ex Apostoii gradatione, Rom. 8.29. evidentissime demonstratur, qua ostendir eodem ordine prædestinationem antecedere glorificationem (quæ perseverantiam usq: ad finem, qua sidelis salvus erit, præsupponit atque in se complectitur) quo ordine prædestinatio vocationem ad sidem, & justificationem ex

fide antegreditur, nimirum, ordine causæ & naturæ.

2. In codem capite, versu 32. & sequentibus idem docet Apostolus, cum ait, Quis intentabit crimina adversus electos Dei? Deus est qui justificat. Quis est qui condemnet? Christus est qui mortuus est, imo vero qui resurrexit, qui etiam est ad dexteram Dei, qui etiam interpellat pro nobis. Quis nos separabit à charitate Christi? &c. Quibus verbis ostendit sideles salutare illud perseverantiæ bonum non ex se habere, nec ex ulla sidei obedientia à Deo prævisa, sed ex gratuita Dei electione atq; in Christo dilectione, cum asserties eos, nempe, electos, nec ullis criminationibus posse condemnari, nec ullis angustiis aut oppressionibus à charitate Dei separari, sed in omnibus plus quam victores esse per eum qui ipsos in Christo dilexit.

3. Idem Apostolus 2. ad Tim. 2.19. ut scandalo à quibusdam Apostolis dato occurrat, affirmat solidum Dei stare sundamentum, quo vere sidelium perseverantia è contrario stabilitur: hocque duplici ostendit sigillo consignari, nimirum, respectu Dei, gratiosa ipsius cognitione qua illos tanquam suos novit ab æterno: respectu vere sidelium, scria ad Deum conversione, qua nomen ipsius invocantes abscedunt

ab omni injustitia, qua à charitate Dei possent separari.

4. Quibus hæc etiam loca adjungi possunt:

Ioh. 6.37. Quidquid dat mihi Pater, ad me venit, & eum qui venit ad me, non eijciam foras.

Rom. 11.7. Electi assequuti sunt, reliqui occalluerunt.

Et, 2. Thess. 2. 13. ubi Apostolus monet Deo gratias hoc nomine esse agendas, quod Thessalonicenses ab initio elegerit in sanctificatione Spiritus, & side veritatis, ut, nimitum, per hæc duo electionis media, sub quibus cætera omnia comprehenduntur, ac proinde ipsa quoque in side perseverantia, eos faciat salutis participes, ad quam eos elegit.

# 2. Thesis Remonstrantium Heterodoxa.

Perseverantia non est donum Dei proprie dictum a) sidelibus, scilicet, insusum & morte Dei partum, sed praceptum, & conduio moralis novi sæderis, quam Deus inter multas possibiles prascripst, o ante peremptoriam electionem ad peccatorum remissionem in homine requirit: quamque homo habitu sidei o obedientia per crebros credendi o obediendi actus acquistio, facile prastare potest: accedente autem interno Spiritus sancti solatio, etiam prastare vult, ac plerumque prastat.

a) Coll. Hag. Relg. 348. Brand. 407. l. m. 4. Bert. p. 6.1.8. Bertius de apostasia santitorum, pag. 1. Grevinch. contra Amesium, p. 137. Remonstr. citati in declaratio-

ne s. articuli. pag. 7. 8.

# 2. Antithesis Orthodoxa.

Perseverantia non est tantum præceptum, aut nuda conditio ex multis conditionibus à Deo præseripta & ante electionem peremptoriam (ut verbis Remonstrantium utamut) possulata, quam habitu sidei & obedientia per crebos credendi & obediendi actus acquisito, ficile potest præstare, sed est donum Dei proprie dictum & supernaturale per Spiritum sanctum ac verbi ministerium in nobis essum, ac gratiose continuatum: quo homo sidelis Spiritu sancto exornatus, & obedientiam perseverantia semper præstare potest, & re ipsa præstat.

# Antitheseos probatio.

Perseverantiam esse donum supernaturale divinitus infusum, liquet:

1. Ex his Des promissionsbus.

Deut. 30. 6. Circumcidet Iehova Deus cor tuum, & cor seministui, ad diligendum Iehovam Deum suum ex toto corde tuo, & ex tota anima tua, ut vivas.

Ezech. 36. 26. 27. Daba vobis cor novum, &c. Et Spiritum meum ponam in medio vestri, que faciam ut statutis meis ambuletis, & jura mea observetis, facientes ea.

Ierem.32.40. Indam reverentiam mei cordi ipforum, ut non recedant à me.

2. Ex perseverantiæ causa & scaturigine, ex qua illa emanat, teste Apostolo. Phil. 2.13. Deus espeit in vobis, ut & vestis, & perseciatis pro gratuita sua benevolentia.

3. Ex infusione sensus interni charitatis divinæ per quem spes certa perseverantiæ, ac proinde ipsa quoque perseverantia in sidelibus alitur & conservatur: ut Apostolus attestatur his verbis, Rom.5.5. Spes, nempe, gratiæ ac gloriæ Dei, in qua gloriamur etiam in media tribulationibus, non pudifacti, eo quod charitas Dei essus est in cordibus nostris per Spiritum sanctum, qui datus est nobis.

4. Ex Petri precatione, 1. Petr. 5.10. Deus gratix qui vos vocavit ad aternam suam gloriam in Iesu Christo, roboret, sundet, stabiliat, ac persiciat vos. Atqui ex postrema orationis dominicæ petitione, Ne nos inducas intentatione, sed libera nos à malo. Nullum autem donum supernaturale Spiritus S. assatu inspiratum, est nuda conditio, aut

virtus moralis crebris tantum actionibus acquisita.

2. Hanc perseverantiam donum quoquesse morte Christi partum, colligi potest.

1. Ex fine ολογομίας seu dispensationis divinæ qua Christus nobis sactus est sanctificatio & redemptio, 1. Cor. 1.30. per spiritum, scilicet, sanctificationis ac roboris quo nos sanctificat in veritate & servat ab omni malo usq; ad die redemptionis.

2. Ex Christi precatione, Ioh. 17.19.20. Nisi enim Christus hoc donum perseverantiæ merito suæ mortis à Patre suo impetrasset, nunquam illud abipso estlagitasset, dicens, Nonrogo, ut tollas eos è mundo, sed ut serves eos à malo. Nectantum pro istus rogo, sed etiam pro is qui per sermonem eorum in me sunt credituri.

t 3 Thefis

# Thesis Tertia Remonstrantium Heterodoxa.

Stante auxilij divini a) promptitudine & gratie sufficientie prefentia positi que illis omnibus que ad perseverandum necessaria & sufficientia sunt, que que Deus ad fidem conservandam vult adhibere, imo ctiam, p si o in ipsa voluntate sidei babicu, m..net tamen in libera b) hominis porestate, vel perseverare, vel non perseverare.

a) in Declar, 5. art. pag. 11. b) adversus VV alach.p. 74. Collat. Hag. Belg. pag. 370. Beit. 90.

# Tertia Antithesis Orthodoxa.

Stante auxilij Dei promptitudine & gratik sufficientis prasentia, positiss; illis omnibus, qua ad per severandum necessaria & sufficientia sunt, qua q. Deus ad sidem conservandam vult adhibere: positioque in ipsavoluntate habitu sidei divinitus insuso, hominis voluntas sic ad per severandum anslectitur & determinatur, ut ad utrumque oppositum non sit aquali momento slexibilis, nempe, & ad per severandum, & ad non per severandum, sed ad unum oppositorum ductu Spiritus successario, nempe ad per severandum, libere summa que cum voluptate seratur.

# Probatio Antitheseos.

Quamvis enim fideles ob peccati sui in carne reliquias ad declinatiohem'à lege Dei propendeant, hi tamen continua Spiritus S. gratia sic reguntur, excitantur ac sustentur ac sustentur au pravam carnis libidinem fræno pietatis coerceant, arque in sancto proposito in vis Ichovæ ambulandi perseverent. Hi enim sunt primos seu genuini Dei sederati, qui juxta Dei promissionem, Jer. 32. 40. in Dei reverentia, quam Spiritus S. ipsorum cordibus indidit, constanter permanent. Hi sunt ex Deo nati, qui, ut pronuntiat Apostolus Iohannes, t. Ioh. 3.9.0b semen Dei, quod in ipsis manet, non posunt peccare, nempe, peccato ad mortem.

# Thesis quarta Remonstrantium Heterodoxa.

Quoticfinque vere fideles opera a) carnis enormia committunt, toties veram fidem totaliter amittunt. Non folum autom poffunt in atrocia & confidentiam directe vaf. antia fielera atque adeo in ipfum peccatum ad meriem, & in Spiritum S. incidere, fed ctiam in ti perfeverare acmori: ac confequenter c] à fide justificante gratia & falute votaiter & finanter excidere: multisque id vere fidelibus ac regent is evenit, & estamnum non aco evenit.

a) Collat. Hag. Belg. 304. Bertius 18. & 19.

- b) Fxhib. Thef. 4.de 5. art. Armin.de Art. perpendendis pag. 31. Fpife. diff. publ.de peccate activati. Coroll. 1. & 2.
- c) Coll. H.ig. Belg. 304.305. Bert 18.19. d) Ibidem & decl. artic. 5. The f. 3. & 4.

# Quarta Antithesis Orthodoxa.

Quamwis fideles ex infirmitate humana socordia ac neglestu exercitiorum pietatis in gravissima aliquando peccata prolabantur, nontamen ea commutentes, atquein iis efficij sui immemores obtorpestentes, sidem suam totaliter amittunt. Neque ii possunt ob Dei conservantis gratiam, in peccata unidere, ipsorum conscientiam directe aique omnino vastantia, quale est peccatum ad mortem & in Spi. itum sanctum, nedum in iis perseverare ac mori, unde sequitur, nec eos posse à side justificante, gratia & salute totaliter & sinaliter excidere. Neque hot vere sideibus evenise demonstravi potest.

# Antitheseos probatio.

In vere enim credentibus radix fidei ac femen regenerationis manere dicitur, in Ioco jam citato, nimirum 1. Ioh. 3.9. Manere auté & excuti, vel excidere funt prorfus contraria. Hinc de iis afferit Apostolus, Heb. 10.30. quod tales non sint qui se subducant

fubducant ad exitium, sed qui credant ad animæsalutem. Et, 1. Pet. 2.6. Quod in Christum credentes, nequaquam pudesient. Quod ipsis accidetet si prolabi possenti in peccatum ad mortem cum sinali impænitentia conjunctum, vel, in peccatum in Spiritum Sanctum, quod neque in hoc seculo remittitur, neque in altero remittetur. Item, quod per sidem virtutis Dei præsidio custodiantur, ne seisicet, à side desiciant, vel ca excidant, 1. Pet. 1.5. E contrario lohannes loquens de sui seculi Apostatis negat eos suisse vera electorum side præditos, cum inquit, E nobis egressi sunt, sed non erant ex nobis. Nam, si fuissent ex nobis, permanssent utique nobiscum, sed egressi sunt ex nobis, ut patessent non omnes esse ex nobis, 1. Ioh. 2.19.

# Thesis Quinta Remonstrantium.

Nullus vere fidelis ac regenitus a in hac vita de perseverantia ac proinde de sua salute certus esse potest absque speciali revelatione.

a Coll. Hag. Belg. p. 413. Bert. 150. l. 2. & seq.

# Antithesis Orthodoxa.

Quamvis homo vere fidelis ac regenitus multis de caufis in hac vita varÿs dubitationibus atque animt perturbationibus fit obnoxtus, de fua tamen perfeverantia ac fa.ute ex Verbo Des revelato certus esfe potest.

# Antitheseos Probatio.

Hominem verè fidelem ac regenitum in hac vita certum esse posse de sua perseverantia, ac proinde de sua falute, evinci potest:

1. Ex his Dei promissionibus & assertionibus,

Ioh. 1. 5. & Hebr. 13. 5. Nequaquam te deseram, nec unquam te derelinguam.

Pial. 37. 23. A Ichova groffes viri flatuuntur, cuim via delectatur: cum cadit non deijoitur, quia Ichova manum ciris fuftentat.

Et verl. 28. Non derelinquit Iekova quos benevolentia prosequitur, ideoque in eternum

conservabuntur.

Esaix 54.10. Quamvis hi montes recederent & hi colles dimeverentur, attamen benignitus mea à te non recedet; & sædus pacis meæ non dimovebitur, ait, miserator tuus Iehova.

Oscæ 2.19. Desfonsabo te mihi in aternum, iustiin, side iudicio, benignitate & mise-

ricordia.

Matth. 16. 18. Ecclesiam meam supra hanc petram, fide, scilicet ædificatam, porta

inferorum non superabunt.

Ioh. 4.14. 29 biberit ex aqua illa quam ego dabo ei, non sitiet in eternum, sed aqua illa quam dabo ei, siet in eo sons aque saltentis in vitam eternam. Cui consimilis est. Ioh. 6.35. & aliæ quas brevitatis gratia omittimus.

2. A tutissima, tum Christi, tum Patris ipsius omnipotentis custodia & confirmatione locis sequentibus descripta,

Ioh. 10. 28. Nemo rapiet oves meas ex manu mea, Pater meus qui eas dedit mihi, maior omnil us est. Neque quisquam eas potest rapere è manu Patris mei.

1. Petri 1.5. Virtutis Dei presidto custodimini per sidem paratam patesieri tempore ultimo.

- 2. Cor. 1. 21. Qui nos confirmat vobifcum in Christum, & unxit nos, Deus est.
- 3. A fidelium πληροφοεία quæ nobis in facris literis ob oculos ponitur, ut:

Pfalm. 23. 4. Etiamsi ambularem per vallem læthalis mortis, nontimerem, quia tu meeum es, &c.

Iob. 13. 15. Etiamsi me occideret, in ipso tamen sperarem.

Quibus subjungendus est locus illustrissimus, Rom. 8.31. Si Deus est pro nobis, quis contra nos? & quis nos separabit à charitate Christi? &c.

Et Phil. 1. 6. Persuasum habeo hoc ipsum fore, ut qui capit in vobis bonum opus, persiciat

usque ad diem Iesu Christi.

4. A certissima sidelium adversus quossibet hostes victoria.

Rom. 8.37. In his omnibus plus quain victores sumus, per eum qui nos dilexit.

- 1. Ioh. 5. 4. Quidquid natum oft ex Deo, vincit mundum, & hac est victoria qua vicit mundum, nempe, fides vestra.
  - 5. Ex primario justificationis fructu & effectu.
- Rom. 5.1. & sequentibus, Iustificati side pacem habemus apud Deum per Iesum Chrislum; per quem etiam side adducti sumus ad gratiam hanc in qua stamus & gloriamur in spe gloria Dei.
  - 6. A glorioso spei qua fides fideique perseveratio foverur, complemento.

Rom. 5.5. Spes non pudcfacit.

- 7. Ab assidua & esticaci Iesu Christi non tantum pro Petro & ipsius coapostolis, sed etiam pro omnibus vere sidelibus intercessione. Christus enim qui novit se à Patre suo semper exaudiri, Ioh. 13. 41. Non minus pro omnibus credentibus, qua pro Petro & alijs Apostolis oravit, Ioh. 17. Luc. 22. ne sides ipsorum desiceret: atque orando, sicut à Patre suo quondam impetravit, sie etiamnum impetrat, ut quemadmodum olim Petro & ipsius coapostolis, sie alijs quoque sidelibus largiatur liberrimam, fortissimam, invictissimam & perseverantissimam in side voluntatem.
- 8. Ex aureo Apostoli sorite, Roman. 8. 30. ex quo sequitur eadem consequentiz necessitate credentes side justificatos glorisicari, qua electi vocantur & justificantur.
- 9. Ex interna Spiritus Sancti testis omni exceptione majoris in nostris cordibus testisficatione atque obsignatione.

1. Ioh. 4.13. Per hoc cognoscimus nos in Deo habitare & ipsum in nobis, quod de Spiritus suo dedit nobis.

Ephel. 1.13. Posteaquam credidifis, chlignati eflis Spiritu promiffionis fantto, qui eft in cordibus nostris arrhabo nareditatis nostra, dum vindicemur in libertatem. Idem dicitur

2. Cor. 1, 22, & Eph. 4. 30. &c.

Si qui vero in Sacra Scriptura à fide dicuntur defecisse, autilli suerunt hypocritæ qui mera veræ sidei simulatione se & alios ad tempus sessellerunt: aut temporarij, qui veritatis Evangelicæ tanquam rei suavis ac jucundæ cognitione lætati, sees segar seu ad momentum in ejus luce exaltarunt, sicut illi de quibus Christus, Iohan. 5. 35. & Marth. 13. ubi hos veræ sidei radicem in se habuisse insietur.

# Thesis Remonstrantium Heterodoxa.

Tantum abest ut doctrina de certitudine perseverantia ac sulutis ad solidam sidelium consolationem & conscientiarum pacem in hac vita sit necessaria, ut è contrario natura atque indole sua vera pietati ac toti Religioni sit perniciosa, serviatque ingeneranda ac sovenda carnali securitati.

De Art. 5. Thef. exhibit. Thef. 8. Armin. in Art. perpend. p. 31. 32. Coll. Hag.

Boet. p. 64. 865. Belg. 340. & 346.

# Antithesis Orthodoxa.

Tantum abest ut doctrina de certitudiue perseverantie ac salutis natura atque indole sua pietati & toti religioni sit perniciosa, serviatque ingeneranda ac sovenda carnali securitati: ut ea è contrario ad solidam sidelium consolationem & conscientiarum pacem in hac vita sit necessaria.

Probatio

### Probatio Antitheseos 6.

Hæc etiam doctrina non minus utilis est, quam necessaria.

- 1. Ad exhortationem, ut stadium fidei nobis in hoc vitæ curriculo propositum constanter decurramus, donec τὸ βεφβείον comprehendamus, 1. Cor. 9. 24. Hebr. 12. 1.
- 2. Ad consolationem & pacem conscientiarum, cum ex ea intelligimus Deum opus bonum quod in nobis inchoavit, etiam ad diem usque lesu Christi perfedurum, Phil. 1. 6. nec permissurum ut supra vires nostras tentemur, sed effecturum ut una cum tentatione etiam exitum sufferre possimus, 1. Cor. 10. 13.
- 3. Ad institutionem, quod, nimirum, electionem nostram & vocationem perfeverantia in bonis operibus sirmam efficiamus, in sensu, nimirum nostro arque in conscientia, ad anima nostra tranquillitatem. 2. Pet. 1, 10.

# Septima Thesis Remonstrantium Heterodoxa.

Fides πεοπικύρων, id est, temperariorum, est fides vera, totalis, & sustificans, nec differe specie à vera fide ad finem durante.

In Declaratione 5. Art. p. 4. &c.

# Antithesis Orthodoxa.

Fides &concúpou, id est, temporariorum, non est sides vera sic proprie dicta, nec totalis, nec iustificans, sed talis est sola sides electorum, quam specie ab illa differre, ob causas sequentes asceveramus.

# Antitheseos Probatio.

1. Causa est, quia sidei Electorum semen cadit in terram bonam, sidei vero temporariorum semen cadit in terram petrosam, Matth. 13.

2. Illa est in Christo vere ac solide radicata, hæc non item. Ibidem.

3. Fides electorum prædita est παρρησία & πληςοφορία ( quæ interdum πεποίθησις etiam apellatur) id est, certa plenaque cordis fiducia generales Dei promissiones sibi intus singulariter applicante: qua caret fides temporariorum.

4. Fides electorum ac vere credentium vitali Spiritus adoptionis succo vegetata, in medijs durat persecutionibus ac fructus profert multos Deo acceptos: Fides autem temporariorum Spiritu tantum revelationis ac commonesactionis

illustrata ac leviter mota, æstu oppressionum exarescit ac sterilis excidit.

5. Fide electorum præditi sunt mundi corde, temporaria vero side præditi, sunt corde immundi. Illi enim side purisicati dicuntur, Actor. 15.9. Hi mente quidem illuminati ac gustu aliquo boni Dei verbi recreari dicuntur, Heb. 6.4. sed cordis sui respectu, cum canibus & porcis immundis ad vomitum suum & volutabrum cœni revertentibus comparantur, 2. Petri 2. 22.

6. Illi vera fide ac justificante à Deo exornati, ab initio electi esse dicuntur in Spiritus sanctificatione ac fide veritatis, 2. Thes. 2. 13. itemque glorificati, Rom. 8.30. Temporaria vero ac deficiente fide præditi, iam olim dicuntur descripti ad damnationem, Iudæ v. 4. seque à Deo subducere ad exitium, Hebr. 10.38.

Atque hoc nostrum est judicium de Remonstrantium ac Contraremonstrantium sententijs adversarijs super hoc quinto Articulo & quatuor præcedentibus, quatum illam heterodoxam ac Verbo Dei repugnantem, ideoque reijciendam, hanc orthodoxam Verbo Dei consentaneam ac proinde in nostris Ecclesijs reformatis constanter esse retinendam censemus. In quem finem Dominos nostros Illustrissimos ac Clementissimos, necnon Generoso ac Nobilissimos ipsorum Deputatos rogamus, ut hanc doctrinam, qua side, pietate, cura ac fortitudine

cape-

coperunt, eadem ipfam ab hostium veritatis machinis & cuniculis fartam, tectam pergant conservare. Te vero, Patrem misericordiarum Deum Ter-Opt. Maximum, supplices comprecamer, ut quemadmodum hactenus fanctis Dominorum nostrorum conacilus, fub quorum patrocinio hane tuam doctrinam publice in his oris professi sumus abunde benedicissi; sic ifdem veritatis tua propugnatoribus Spiritu tuo semper adsis, ad Nominis tui gloriam, animurum nostrarum tranquillitatem & regnitui in his provincijs incrementum. Amen.

> Johannes Polyander. Franciscus Gomarus. Antonius Thyfins. Antonius VV alcus.

Hoc meorum collegarum judicium legi, & approbo.

Lubbertus.

# Suffragium

#### LVBBERTI SIBRANDI

# De Quinto Articulo.

Quod ipsum cateri professores Belga approbarunt.

PErfeverantia qua usque ad finem perfeveratur in Christo, differt à perseverationne. Hæc enim est actio, illa est habitus, vel instar habitus.

Perfeverantia est gratuitum Dei donum. Tota enim Ecclesia in omnibus membris suis eam quotidie à Deo perir, idque ex Christi institutione. Quoties enim petit. Matth. 6.9. Sanctificetur nomen tuum, veniat regnum tuum, fiat voluntas tua, ut in cœlo, ita & in terra. Et Matth. 6. 13. Ne nos inducas in tentacionem, sed libera nos à malo; toties postular à Deo perseverantiam, ut recle ex Cypriano docer Augustinus, de bono perseverantiæ, lib. 2. Apostolus etiam orar, 1. Thes. 5. 23. ut int. ger Thessalonicentium spiritus & animus & corpus inculpati serventur in adventum Domini nostri Iesu Christi. Sed sancti irriderent Deum, si perseverantiam ab eo peterent, & scirent eam à Deo non dari; aut si illa, Deo non dante, esset in hominis potestate.

Vt autem à Deo poscirur, ita etiam à Deo datur, Ierem. 32.40. Timo em meum dabo in corde eorum, ut nonrecedant à me. Iohan.6.40. Hec est volunt as eius qui misit me, ut omnis qui credit in Filium habeat vitam aternam; Ego vero sustitabo illum in ultimo illo die. Iohan. 10. 28. Ego vitam aternam do eis, nec peribunt in aternum, nec rapiet eas

quisquam è manu mea.

Hoc donum non est partim à Deo, partim ab homine; sed à solo Deo proficiscitur. 1. Petri 1.5. Virtute Dei euf odimur per fidem ad salutem. Philip.2.13. Deus esscit in vobis, ut velitis, & ut efficiatie pro gratuita sua benevolentia. August. de bono perseverantiæ cap. 7. Non nisi ad gratiam suam pertinere voluit Deus, ut homo ad eum accedat; neque nist ad gratiam su m pertinere voluit, ut homo non recedut ab eo.

Deus solis clectis dar perseverantiam. Roman. 8. 29. Quos pracognorit, eos etiam pradestinavit, conformes fieri imagini Filifui; quos vero pradestinavit, eos etiam vocavit; quos vocavit, es etiam iuflificavit; quos instificavit, cos etiam glorificavit. Ergo à primo ad ultimum, quos prædestinavit ad conformitatem Filij sui, cos etiam

Quos Deus efficaci sua gratia conservat, ut non prolabantur, illi non patiuntur vim, neque violenter raptantur, sed sponte & libera voluntate Deo adhærent, & in fide | erleverant. Ac licet non possint esticacem Dei gratiam prorsus impe-

dire aut evertere, tamen quamdiu hac carne circundati funt, non folum retinent aliquam facultatem resistendi, sive resistibilitatem; sed etiam ex infirmitate non-

nunquam peccant, hoc est, actu & re ipsa Deo resistunt.

Etsi regeniti aliquando ex infirmitato labuntur, & fides illorum deliquium patitur; tamen nec totaliter, nec finaliter gratia Dei excidunt, Pfal. 37. 24. Quum ceciderit justus, non prosternetur, quia Ichovach sustemat manum cius. 2. Cor. 4.9. Deijcimur, at non perimus. Prov. 24.16. Septies in die cadit justes, & resurgit; impy autem corruunt in malum.

Non finaliter. Ioh. 10. 28. Ego dabo eis vitam aternam, neque peribunt in aternum, neque rapiet eas quisquam è manu mea. 1, Petri 1.5. Virtute Dei eustodimur per fidem ad faintem. Verum qui vitam æternam accipiunt, & ad falutem perveniunt, illi non

excidunt finaliter.

Non totaliter. 1. Ioh. 2.19. E nobis egressi sunt, sed non erant ex nobis, nam si faissent ex nobis, manssent utique nobiscum. Deinde in gravissimo Petri lapsu fides non suic totaliter abrupta, Luc. 22. 32. Egorogavi prote, ne tua fides deficiat. Defecifict autem, si totaliter suisset abrupta. Verum enimvero ut Christus pro Petro oravit, ita oravit pro omnibus clectis. Ioh. 17.20. Non autem pro ijs tantum rogo; sed pro ijs

etiam qui per sermonem corum credituri sunt in me.

Hæc est vera causa, quare vere credentes & electi in illud peccatum quod est in Spiritum Sanctum & ad mortem, non incidunt. 1. Ioh. 3.9. Quisquis ex Deo natus est, non peccat, quoniam semen ipsius in eo manet, nec potest peccare eo quod ex Deo natus est. Ioh. 5.16. Si quis viderit peccare fratrem suum peccato, quod non est ad mortem; petet & dabit ei vitam: peccantibus du o non ad mortem; est peccatum ad mortem, non pro illo dico, ut roges. Omnis inequal as peccatum est, sed est peccatum quod non est ad mortem. Scimus quod quisquis natus est ex Deo non peccat.

Homo regenitus ratione sux infirmitatis potest totaliter & finaliter excidere,

& revera excideret, nili potentiore & altiore virtute confervaretur.

Hæc doctrina affert consolationem, & excitat in nobis studium pietatis: bono enim animo sunt, qui sciunt se à Deo ad salutem custodiri, & ad gratitudinem exstimulantur, qui hoc Dei beneficium serio meditantur.

# Reijcimus illorum opinionem qui dicunt:

 Perseverantiam non esse Dei donum. Thefi exhib. I. de Quinto Artic.

2. Perseverantiam esse conditionem ante electionem in objecto eligibili prærequisitam.

Declar. exh. Artic. Quinto fol. 7.8.

- 3. In hominis potestate esse hanc efficacem Dei gratiam impedite & evertere. Declar. exhib. pag. 11.
- 4. Voluntatem hominis esse solam & Physicam causam perseverationis. Epist. PTalachr. 74.4.
- 5. Vere fideles per quælibet opera carnis totaliter excidere. *Coll. Bert.* 18. 6. Eosdem posse incidere in peccatum, quod est in Spiritum Sanctum.

7. Eosdem posse totaliter & finaliter excidere.

Coll. Bert. 18. & Thef. exh. 3. 4. de Art. 5. 8. Doctrinam de perseverantia esse noxiam. Coll. Bert. 57. & pag. 12.

Lubbertus.

Hoc judicium nostri Collegæ legimus, & approbamus:

Iohannes Polyander. Franciscus Gomarus. Antonius Thysius. Antonius VValeus.

# *Fudicium*

#### GELDRICÆ SYNODI

# De Quinto Articulo,

qui est

# PERSEVERANTIA DE SANCTORVM.

Credimus vere fideles à gratia Dei, fide, & salute aterna nunquam totaliter aut finaliter excidere, vel etiam pose excidere: idque non tam ratione virtutis alicuius ipsis infusa & inharentis, quam quia Deus propter promissionem suam,& Christi perpetuam intercessionem, per Spiritum Sanctum ita eos conservat & munit contra omnem vim & fraudes hostium suorum, ut in peccatum nullum incidant aut possint incidere, quod vitam ipsis auferat, vel spiritualem, vel aternam, ad quam utramque gratiose prædestinati sunt.

# Explicatio & Confirmatio.

1. Mon dicimus quossibet sideles perseverare, sed tantú eos qui vere tales sunt. Esse enim, &, Esse vere, plurimum a disferunt. Sunt autem vere sideles,  $c_{I Tim.1.5}$ . non qui simpliter creduntijs quævera sunt, (ita enim  $b \ \& \$ Diabolus vere fidelis esset:) sed qui side c non sicta, & plena animi siducia Christo Iesu, soli servatori, advocato, & Regi suo adhærent, in ipso radicati sunt, coaluerunt cum eo, & servant fermonem ejus. Nam per hoc scimus nos in Christo esse. Ac fatentur ipsi Remonstrantes d, veram & salutarem fidem, qualis nimirum ea est quam fingunt Deo eli-Artic. primi, genti obijci, esse non notitiam solum atq; assensum, sed & siduciam: & quidem siduciam ejulmodi, que necessario secum involvit & importat vitæ sanctimoniam & inregritatem, quam de se sua fœcunditate gignit & emanare facit. Et alibi: e Fides, Brand. pag. inquiunt, at fque operil us est mortua, ac prosente nec posest ea hominis animo ingenerare siduciam se esse Filium Dei, sibique peccata esse remissa. Bertius etiam disertis verbis. f Fidelis, ait, est proprie is, qui usy, ad finem stat promissis. Et, Qui credunt sunt discipuli, & tamen si siap.45.1.18. perstent, dicuntur vere futuri discipuli Christi.

2. Per gratiam Dei, intelligimus benevolum illum Patris affectum quo nos gratis effecit fibi gratos in illo dilecto. Charitatem Dei, vocat passim Scriptura. Quum autem dicimus, Fideles non excidere à gratia Dei, nó hoc volumus, (quod nonnulli calumniantur) Fideles nihil unquam admittere quod non sit Deo gratum; (scimus enim quod peccent in multis; & quod nulla peccata Deografa fint:) neque, hoc Fideles pari modo semper persentisces e hanc Dei charitatem; (precatur enim pro-

Pfal. 51.10.14. phota, Facitout audiam gaudium & latitiã. Redde mihi gaudium falutis tua & sfiritu ingenuitatis sussenses me:) fed hoc tantum volumus, nunquam ficti, aut posse fieri ut filijs suis tantopere indignetur Deus, ut Patrem se ipsorum in Christo esse, ac talem reipfa demonstrare se penitus obliviscatur.

> 3. Fides aut habitum notat, aut actum. Negamus habitum, semen, radicem, spiritum fidei posse deperdi, & unctionem quam accepimus à Deo, posse non manere in nobis. Concedimus autem, Actum, fiduciam, confolatione, posse intercidere, & intercidere etiam non raro, non tantum fecundum plus & minus, fed & totaliter, non finaliter tamen. Ac cum fidelis à fide, non à fidei usu & actu nomen habeat, fideles, & quidem vere fideles appellamus quotquot spiritum illum fidei velsemel acceperunt. 4. Perseve-

a tob.8.31. Rom. 2.28.29. Iohan.1.47. Coloff. 1.6.

b I.cob. 2.19. Hebr.10.22. Coloff. 2.7. Rom. 6.5. 1. Ioan. 2.5. d Declarat. pag. 8. e Collit.

362.1.8. f De Aposta-& 22.

Ephse. 1. 6. 6 2.4. Roin. 8.39. 2.The/f. 2.16.

4. Perseverantiæ sidelium in gratia & side causas & sundamenta ponimus, 1. Electionis æternæ decretum immutabile. Fieri enim nulla ratione potest, ut fide non donetur, (loquimur de adultis) vel donata excidat, cui salutem, quænon nist -per fidé obtinetur, conferre æterno & prorsus immutabili decrero Deus constituir. Quin etiam, ficuti ex fide fideique fructibus cognoscere quilibet certo potest se electum effe ad falurem, itaviciffim, cum electum fe effe certo quifquam cognofcit, potest & de perseverantia sua in side certissimus esse. Nam quisquis perseveraverit, hic falvuserit. Sed de eo plura diximus ad Articulum primum.

II. Promissionem Dei, quam videre est lerem 32.38.39.40. & cap.31.33.34. & alibi. Est vero impossibile ur non faciar Deus quod facturum se promisir: absolute quidem, quod se absolure facturum promisir; conditionate, quod sub conditione. Hic autem nulla vel exprimitur, vel intelligi etiam & excogitari porest conditio, sub qua illud velit facere quod se facturum dieit: nam media per quæ facit quæ vult facere, Coll. Brand, conditio non funt; & non habentur ea corumque rectus ufus nifi dono etiam Dei. Remonstrantes cum simpliciter negant, Certum esse quidquid verbo suo promissi penult.

Deus, Atheifmi fundamentum ponunt.

III. Intercessionem Christi. Nam certum est sedere Christum ad dexteram Patris fui, & interpellare pro nobis. Quid autem orar pro fidelibus & fanctificatis? An, ut Roman. 8.34 in gratia maneant quamdiu in fide manent? Id frustra esset, secundum Remonstrantes. Nam, Sanctos & fideles, quatales, in gratia & benevolentia Dei perfiftere semper, ne- Coll. Brand. cessarium omnis religionis, maxime Christiana fundamentum est, quod nititur promissioni- p. 402.l.9. bus Dei & Iesu Christi, neque unquam à nobis in dubiti vocatum est, inquiunt Remonstrantes. An ergo orat, ut fideles possint perseverare? Atqui virtute gratia, & Sp. Santli, effi- Coll. Brands cacifg charitatis & desidery quod in regeneratione acceperunt sideles , satis sam sirmi sunt ad P.+48.1.14. concileandum peceatum & juli dominandum, inquiunt Remonstrantes. Fideles ergo qua &p.451.1.2. tales, possum perseverare. Quid orat igitur Christus pro sidelibus? quid, nisi ut in side Luc.22.32. & sanctitate confirmentur quotidie, & perficiantur ad fine usque: nisi ut serventur ab Joa. 11.41.42. improbo?nifine deficiat fides corum? Manifesta hac sunt, neg, negari possunt, Quan-Coll. Brand, do vero Christus pro sidelil us orat, & quidem nominatim cum orat ut à peccato conserven- p. 437.l.2. tur, auditur semper, inquiunt Remonstrantes. Et, Petrus temeritate sua meritus erat à Ibid.p.4356, diabolotriturari & ventilari, imo & ventilatus fuisset, nisi Christus intercessione sua eius 1.22. tentationem minuisset, & eius memoriam refricuisset aspectu suo, vt conversus constrmaret fratres suos. Quid igitur ? An irapro perro intercessit Christus ut non velit 1bid.p.437. aut possit pro alijs idem facere? Masitisane sumus ut trituremur; meritus erat 1.24. & Perrus, inquiunt. fuerit ille Christo dilectus, dilecti sunt omnes etiam sideles , inquiunt : & æque dilecti atque Petrus , quod falutemattinet : debuerit ille confirmare fratres suos; debent, possunt, se volunt, idem hoc se cere omnes fideles, ut notum est: fuerit ille Apostolus; sed & Iudas Apostolus fuit, pro quo si intercessisser Christus cum meritus erat tritutari à diabolo propter avaritiam fuam, an non-fuiffet minuta eius tentatio, & ipfe in fide confervatus? An potius veram fidé non habuit Iudas Id nos ex Scriptura afferimus: ac proinde, cum Apostolus esse potuerit Iudas, eriam sidem non habens, ratio, cur Petrus in side quam Joan. 6.842 habebat confirmaretur, esse non potuit illa, quod suerit Apostolus. Promiscue er- Contra Wago pro omnibus fidelibus intercedit Christus cum salvandi intentione, ut loquun- lach. 51.l.2. tur,& semper exauditur: Vnde non potest non esse certissimum, eos in side perseveraturos & falutem confecuturos. Imo si fieri non potest ut non exaudiatur Christus, neque sieri posse statuimus ut non perseverent & salventur.

Sed multo adhuc clarius confirmant hoc Remonstrantes, cum sic scribunt, p.431.l. per-Pseudoprophet e seducent multos per efficaciá suam in signis & prodigijs, que tanta erit, ut non tantu infirmos & mediocres in fide, sed & si sieri posset praclarissimos & excellentissimos in de seducerent, nisi dies in eorum gratiam abbreviarentur: quare & Marcus addit, Electos quos elegit; quod tantunde valet, ac Quos Peculiariter Eo Tempore Vult Custodire, & contra sedu-Etionis vim conservare & eligere: quod scimus Scriptura crebro Deo tribuere, ut evidenter ex multis videre est. Apoc. 3.10. Quoniam observasti sermonem tolerantia mea, ego quoque te servabo ex tempore tentationis. Hactenus illi. Feri ergo non potest, iuxta Remonstrantes, utseducantur & à tentatione superentur illi quos peculiariter custodire vultChristus.Atqui omnes vere fideles,omnes qui observarunt sermone tolerantiæ,

Coll. Brand.

vult Christus peculiariter custodire, dicimus nos; neque contrarium evincent unquam Remonstrantes. Nunquam igitur seducentur, & per consequens, nunquam à gratia & fide excident vere fideles.

IV. Špiritum fanctum; quo ccu arrhabone hæreditatis fuæ obsignati siret fide-Ephel 1. 14. les omnes in diem redemtionis, five dum in libertatem vindicentur: oui carus llis est, non ut if si illum custodiant, sed ut if se cos custodiat, & in aternum cum

Iohann. 14. ipsis maneat.

Atque ita nobis Deus Pater, Filius, & Spiritus Sanctus, caufa funt non prima, fuprema, & primaria tantum, sed unica etiam nostræ perseverantiæ, omnisque quem de falute & perseverantia certitudinem concipimus, ex eo depender, que d L eus possit & velit, adecque ne possit quidem nolle in side & pietate conservare quosiuxta a ternum gratiofa electionis decretum fide vera & viva semel efficaciter donavit; quibus conservationem porro perpetuam in eadem fide promisit; pro quibus ut perseverent, assiduo precatur & deprecatur lesus Christus; denique quos Spiritus San-Etus in æternum custodit. Voluntatem & potentiam regenitorum quod attinet, fatemur quidem, (quod nec ipfi Remonstrantes diffitentur) Difficulter sieri pesse ut re-

Collat. br. 24.8630.

P. 447. l. 23. natiad peccata revertantur, propter efficaciam vita Dei, qua resistit peccato, & illud compe-&p.455.1.7. scit; naturanque & proprietatemeorum qui ex Deonati sunt, eam esse, ut eos siestat & incli&p. 406.1. net ad bonum, é avertat àmalo; é quando azitur de actionihus (quemadmodum fane perseveratio, actio est:) voluntatem dici posse causam concomitantem, unde actio prodit, ac proinde & opus inde nascens: Negamus tamen ipsam perseverantiam à voluntate & potentia regenitorum ulla ratione dependere: id est, perseverare regenitos in fide & fanclitate ideo, quod iam acceperunt posse & velle perseverare. Voluntas enimbominismutabilis est in singulas horas, neq; agit, imonec potest agerequicquam quod Deo acceptum est, nisi acta à Dco. Potentia etiem Diabolitanta, & tem variæ artes funt, ut regenitus, quisquis tandem sit, nisi speciali Sp. Sancti virtute indesinenter su-

Ibidem p. 408.1.21. Ioh. 15.4.5.

viribus possit, iuxta illud Christi: Sicut palmes non potest ferre fructum à semetipso, nis manserit in vite, ita nec vos, nisi in me manseritis. nam seorsum à me nihil potesiis facere. Et alibi, Simon Simon, ecce satanas appetut vos quos ventilaret sicut triticum, sed ego rogavi pro te ne deficiat fides tua, quasi dicat, nisi orasiem pro te, defecisset sides tua. Fieri non potest, in quiunt Remerstrantes, ut vel ad momentum persistere voluntas possit, nisi mo-

stentetur, tentationem ullam superare, & fidom gratiamque Dei retinere nullis suis

Luc. 22.31. Collat. Br.

p.407.80 408. neatur, moveatur, flectatur, excitetur, insligetar (& sane mille modis insligatur) agitetur à gratia Dei, à qua, cum actione sua, ipsa dependet. & sine qua neque vellet reque pesset velle perseverare: inde enim est quod perseverat, quim perseverat, non quod velit temere perseverare, sed quia gratia ceu causa pracedente & corcomitante, ex qua pendet, movetur.

Hinc etiam est quod dicimus, Hominem respectu diverso perseverare posses & non posse perseverare: posse, si Deus eum conservet, excitet, moveat, slectat, & perpetuo affistat ei gratia Spiritus sui: Non posse, si secus. Remonstrantes sie ef-Collat. Br. p. 405.l.17. ferunt; Fideles in fide perfeverabunt, fi orent, vigilent, &c. nen perfeverabunt, si non orent, vigilent, &c. Quum ergo alibi dicunt, *Quoscunque licet respectus* producamus, fieri tamen non posse, ut hono simul gratia excidere possit, & non possit,

Ibid. p. 413. 1.6.

5. Hæc de perseverantiæ nostræ causa & fundamentis. Cæterum varijs me-

dijs utitur Deus ut perseverare nos faciat: qualia sunt.

veritati & fibi ipfis aperte contradicunt.

I. Verbum Dei. Nam omnes istæ adhortationes, præmonitiones, pręcepta, promissiones, comminationes, obsecrationes, &c. quæ quotidie, cum prædicatur aut legitur verbum, nobis proponuntur, horfum faciunt, ut de officio nostro erudiamur, in eo contineamur, & volentes ac potentes ad illud singularibus actibus præstandum reddamur.

1. Corinth. 11.32. Ebræ 12. 11 .

II. Castigationes paternę: tum nobis inslictę; (nam, Dum iudicamur à domino, erudimur, ne cum mundo condemnemur. Et, Castigatio fructum tranquilli m iustitia reddit ijs qui per eam fuerint exercitati. Huc pertinet illud, Datus est mihi surculus infixus carni, nempe Angelus Satan ut me colaphis cadat, ne supra modum efferar: tum alijs) nam quod dicitur de panis populo Ifraelitico olim immissis, Hac omnia typice euenerunt eis, scripta vero sunt ad nostri admonitionem: idem de ijs quæ etiam num hodie populo Dei immittuntur, intelligimus. Hue referri potest illud Apostoli,

1. Corinth.

10.11.

Ecce istud ipsum, quod secundum Deum tristitia affecti fuistis, quantum in vobis effecit su- 2. Connth. dium? &c, Loquitur enim de fructu quem consecurisunt ex eo quod incastuosum 7.11. z. Corinth. quendam Satanæ tradiderat.

III. Preces, tum Paftorum, tum Ecclefix totius. Sic precatur Paulus, 1. Thefl. 5-5-

3. 12. & 2. Theff. 1. 11. & tota Ecclefia, Ne Nos inducas in tentationem.

Huc pertinent quoque Sacramenta; Dei longanimitas; omniaque tum animi tum corporis bona quæ fidelibus largitur quotidie Deus quamplurima & f q a bis funt fimilia, que omnia nunc non referimus: fufficient hec probando, Locictum Dei de danda electis fidelibus perseverantia, etsi antecedenter sive à priori absolutumest, consequenter tamen & à posteriori nobis absolutum non esse : ac proinde per calumniam nobis affingi quod doceamus vel credamus, hominem clectum & fidelem, quidquid tandem agat, imo velit nolit, non posse non inevitabiliter servari.

§. 6. His medijs confirmati, & virtute insuper ac potentia Dei custoditi contra omnem vim omnesque fraudes hostium suorum sideles id consequentur, non ut Iacob. 4.2, nunquam labantur, (nam in multis fane omnes labimur) fed ut nunquam prolabantur, id est ut nunquam sub dominium Satanæ & peccati, à quo liberati semel sunt redigantur, utque gratia Dei, vita Spirituali quam vivunt, & æterna quam habent, nunquam totaliter aut finaliter priventur: sollicite eos curante, & pro ijs excubante fidissimo Pastore animarum ipsorum Christo, qui ægrotos confirmat, fra. Ezech. 34.16. ctos obligat, depulsos reducit, pereuntes requirit, & ut maxime in peccatum unum, & item alterum incidere eospermittit nonnunquam, ex quo etiam non continuo cos erigit, nunquam tamen non tandem ad eos gratiose convertat oculos fuos, quo peccata agnoscant, amare defleant, & se ad ea postmodum fugienda magis magisque componant. Ipsi Remonstrantes fatentur peccato veniali, id magis magisque componant. Ipii Kemonitrantes ratentur peccato venian, ia p.364.l. 3.de est, non regnante non excuti Spiritum sanctum. Et Bertius particulari Aposta-Apostasia.p. fia, qualis fuit defectio Davidis, Petri, aliorum, non plane excuti Sp. Sanctum 13.1.3.&c. in regenitis. Non dicimus autem peccata quæ fideles admittunt, mortem Spiri- Matth. 26. tualem & xternam non mereri simpliciter & natura sua, sed non auferri vitam 70. & segg. illam à fidelibus per & propter peccata, quæ admittunt; quia nimirum Christus Luc. 22. 61. cos conservat dum cadunt, ne occidant; & dum sub onere pressi iacent, ne ab co opprimantur.

Hæc nostra est de hoc articulo sententia, cuius veritas manifeste patet ex locis

S. Scripturæ sequentibus.

Pfalm. 1. 1. 2. 3. & 23. 1. 2. 3. & 37. 23. 24. 2. Samuel. 7. 14. Ierem. 32. 39. 40. Hof. 2. 18. 19. Matth. 7. 24. & 24. 24. Iohan. 4. 13. 14. & 6. 35. 37. 39. 54. &c. & 10. 28. 29. & 14.16.& 15.2.& 17.15.20.Rom.5.1.2.3.4.5.9.& 6.14.& 8.30.35. &c. 1. Cor.1.8.9. Eph. 1. 13. 14. & 4. 30. Phil. 1. 6. & 2. 12. 13. 1. Thefl. 5. 23. 2. Thimot. 2. 19. Ebræ. 7, 24. 25. 1. Petr. 1, 3, 4, 5. Ioann. 3, 9. (quem locum Arminius fatetur argumentum Cont. Petk. suppeditare omnium quæ horsum adferri poslunt, sirmissimum.) 1. Ioan. 5.18.

Damnamus ergo & rejicimus sequentes errores.

I. Christus non orat properseverantia fidelium. Collat. Brand. p. 437. l. 17. &c.

2. Conservatio fidelium in fide, non pendet tantum ex certa & fideli Iesu Christi conservatione. *Ibidem* p. 439. l. 14.

3. Vere fideles abunde facultatum habere quibus contra Satanam, peccatum, mundum, & propriam suam carnem pugnent, & victoriam obtineant modo velint pugnare. Collat. Brand. p. 352. l. 14. & p. 407. l, 15. & 21.

4. Vere fideles posse committere peccatum ad mortem, & illud quod in Sp.

sanctum dicitur. Episcopius. Corol. 1. ad Theses de peccatis actualibus.

5. Vere fideles posse totaliter & finaliter amittere fidem, excidere salute, & æternum perire: multosque vere sideles consque actu ipso pervenisse. Collat. brand. p. 360. l. 8. & 358. l. 21.

6. Perseverantiam non esse effectum electionis peremptoriæ, neque donum novi fæderis gratuiti, sed conditionem prærequisitam in eligendis. Thes, 1.

exhibita de 5. artic.

7. Neminem sanctorum in hac vita de perseverantia sua & salute certum esse posse absque speciali revelatione. Collat. brand. p. 504. l. 2. [desumtum hoc est ex Conc. Trid, Seff. 6. Can, 16.]

Vuu

\$. Certi-

- 8. Certitudinem de perseverantia, ad solidam sidelium consolationem & conscientiarum pacem in hac vita non esse necessaria imo laudabile esse dubitare num fimus ijdem femper futuri qui nunc. Collat. Brand. p. 410. l. 10. Thef. 8. exhib. de 5. articul. Arminius artic. perpend. p. 31.32.
- 9. Vere fideles custodiri quidem contra vim hostium suorum, sed non contra fraudes & dolos, propriamque suam proterviam. Collat. brand. p. 424. l. 1. & 6. [cum tamen in fraudibus & seductionibus vim esseagnoscat Scriptura, 2. Thes. 2. 9.11. & ipfimet Remonstrantes, Collat. Brand. p. 431. l. 4. à fine.
  - 10. Non esse absurdum, iterato renasci. Collat. brand. p. 457. l. 9.
- 11. Fidem non posse consistere cum operibus carnis. Qualia sunt, adulterium, scortatio &c. Collat. Brand. p.362. l. 8.

[cui difertis verbis contradicit Bertius, p. 15. l. 7.]

- 12. Temporarios esse vere fideles; posseque dici, Electos ipsos esse & iustificatos. Declar. artic. 5.p. 4.5. & Declarat. art. 1.p.5.
- 13. Deum non simpliciter efficere per homines ut perseverent ipsi: secus non esset unde gloriarentur perseverantes. Bertius de Apostas. p. 63.1. 16. Collat. Brand. p. 358. l. antepen.
- 14. Non perstare hominem quia Deus perstat, sed perstare Deum quia perstat homo: neque deseri hominem à Deo in actualiquo singulari, nisi homo ipse prior Deum deseruerit. Bert. de Apost. p. 63. l. 1. Collat. Br. p. 406. l. 11.
- 15. Certitudinem perseverantiæ, noxiam esse pietati & toti Religioni. Collat. Brand. p. 354.l. 3. & p. 410.l. 16. Thef. 8. exhibit. de s. Artic. Armin. artic. perp. p. 31. 6 32.

Hæc&similia, uti falsa, erronea, Deo iniuria, & solidam piorum ac vere fidelium confolationem fubvertentia , ex reformatis Ecclefijs eliminanda cenfemus. Quod idem omnino de reliquis quatuor Remonstrantium Articulisiudicamus, ut suo supra loco exposuimus. Ac persuasissimi sumus, nisi universi illi & singuli Articuli, una cum doctoribus suis, ex Ecclesijs Belgicis in perpetuum exulare iubeantur, fieri non posse ut aut Christiana pax ulla reddatur nobis, aut reddita, diu conservetur. Paulum fermenti totam massam fermentat. Atque utinam etiam abscindantur, qui nos inquietant & inquietarunt hactenus! imprimis vero diffidiorum & scandalorum contra doctrinam quam ex verbo Dei didicimus & docuimus, autores; quo declinare ab eis possint homines alias quidemmi-Rom. 16, 17. nime mali; sed per blandiloquentiam & assentationem ramen Doctorum ciusmodi misere seducti, & ab unitate Ecclesiæ volentes nolentes avulsi.

> Faxit autem Dominus noster Iesus Christus, ut ij qui contrario animo affecti sunt, qui errarunt huculque, & crrare alios fecerunt, tandem aliquando relipifcentes veritatemagnoscant, ut idem loquamur omnes, neque sint inter nos dissidia, sed simus coagmentati eadem mente & sententia. Tu vero Iehova, misereberis Sionis, quia tempus est faciendi gratiam ei , quia advenit statum tempus ; quo delectentur servi tui lapidibus eius , & pulveri eius gratiam faciant : ut revereantur gentes nomen Iehova, & omnes reges terra honorem tuum, cum adificans Sionem Iehova, apparuerit in honore suo, respexerit ad orationem humilium, & non spreverit orationem eorum. Amen.

Gal. 5. 9.

Pfalm. 102.

14. &c.

Iudicium

### SENTENTIA.

E T

# Iudicium

# Deputatorum Synodi Zuydt-Hollandiæ,

Q V I EST

De Perseverantia sanctorum, de Quinto Remonstrantium Articulo.

I.

Vemadmodum Deus certas quassam singulares personas ab æterno sibi elegit, ijs Filium suum dedit, & Filius issam morte sua reconciliationem cum Deo, & peccatorum remissionem impetravit, & per verbum, & per Spiritum suum potenter è morte in vitam spiritualem restituit, & side in Christum, per quamjustissicentur & Spiritu suo, per quem sanctissicentur, donat : ita Deus eosdem per eandem suam gratiam in vita Spirituali in sinem usque conservat, & Salvator nosser Deus & homo ita cosdem pascit, gubernat accustodit, ut non patiatur quemquam eorum è manibus suis eripi, rursusque mori, aut totaliter & sinaliter per insidelitatem aut impenitentiam à side desicere : quam gratiosam Dei custodiam, cum omnibus benedictionibus Spiritualibus eo pertinentibus, vocamus donum perseverantiæ.

Docent hoc nos quamplurima Sacræ Scripturæ loca; inprimis, Iohan. 6. verf. 37. & 39. & cap. 17. verf. 12. & 24. 1. Petr. 1. 5. Rom. 8. 29. & feqq. Rom. 11. 29. Ioan. 13.

verf.i. i.Cor.i.verf.8.Iudæ.i.

### Reijeimus Itaque.

ı.

Perseverantiam male donum dici,quasi & ipsa infunderetur. Remonstr. in Coll. Hag. Brand.407.

2.

Perseverantiam nihil aliud esse quam candem continuatam & perpetuam sidem, ibid. p.403.

Deum illa Spiritus Sancti virtute, qua primum fideles conversisunt, sine ulla sua cooperatione, cosdem custodire, & conservare in fide, absurdissimum esse, ibidempag. 405.

Custodiam Dei esse conditionalem, nam si nos Deum abnegemus, Deum nos non custoditurum, sed longe à se repulsurum. Bertius.

### Ιİ.

Vere fideles itaque, id est per vivam & justificantem fidem Christo insitos, semper in Christo manere & in dilectione ipsius perseverare; perseverationem autem hanc nequaquam pendere à libera hominis voluntate, sed à gratiosa Dei custodia; ac proinde licet fideles hi, sape ex infirmitate etiam in gravia peccata prolabantur, tamennon totaliter ex gratia & fide excidere, neque in peccato permanere aut finaliter desiceres quia habitus fidei, ut semen Deiincorruptibile, in ipsis perpetuo maner, Deus ipsos conservat, rursus erigit, & quos secundum propositum suum vocavit, justificavit, sanctificavit, etiam glorificat.

Vuu 3 Docent

Docent hæc nos Sacræ Scripturæloca, Philip.2.13. 1.Ioan.3.9. Ioan.5.18. Rom. 6.2. & feq. Rom.8.29. & feqq. & alia quam plurima.

# Itaque Reijcimus.

ı.

Volun'atem proximam & folam effe perseverationis causam physicam. [Rem. Resp. advers. VValach.75.

2.

Custodiam sidelium in side, non solum pendere à certa & sideli conservatione Iesu Christis, sed ad eam etiam requiri debitam obedientiam ipsorum sidelium, ne officio suo ipsi desint. Rem. in Coll. Brand. 438.

۲.

Vere fideles possunt à vera fide excidere & in eiusmodi prolabi peccara, quæ cum vera & justificante fide consistere non possunt: nec potest hoc tantum fieri, sed & non raro fit. In thesib. exhib. thesi3.

4.

Vere fideles possunt sua culpain slagitia atrociaincidere, in eisdem perseverare & mori, ac proinde sinaliter excidere & perire. ibid. Thes. 4.

### III.

Porro huius gratiose custodiæ divinæ in gratia & side, vere sideles & iustificatos, habere in hac vita sensum & certitudinem; qui sensus licet interdum veluti obstupescat, tamen semen & radix illius nunquam penitus ab ipsis austertur, Deo non permittente, ut supra vires tententur, sed una cum tentatione præstante exitum, & opus quod in ipsis inchoavit, persiciente in sinem usque.

Docent nos hæc Sacræ Scripturæ loca. 1. Cor. 10 13. 2. Thess. 3. Phil. 1.6 2. Timoth. 1.12. 2. Cor. 1.21. Ephes. 1.13. 14. Ephes. 4.30. 2. Cor. 4.13. Hebr. 6.17.

& fegg.

# Itaque Reijcimus.

1. Nullum vere sidelem ac regenitum, in lac vita de Perseverantia ac salute posse esse certum, absque speciali revelatione. Rem. Coll. Brand. 504.

2. Laudabile & utile esse, de sua perseveratione dubitare. ibid.410.

#### IV.

Hæc doctrina uti verissima & divino Verbo conformisest, ita vtilissima est ad humilitatem & veram pietatem in fidelibus promovendam, & excludendam omnem gloriationem, & maxime necessaria ad lapsos erigendos & confolandos, & in viam reducendos, & à desperationis præcipitio liberandos, modo cum prudentia secundum verbi divini normam & exemplum applicetur.

Huc faciunt loca Sacræ Scripturæ Luc.22. vers. 29. & seqq. 1. Iohan. 3. vers. 2.3. Philip. 2. vers. 12. 13. Rom. 6. vers. 11.12. Rom. 8. vers. 35. & seqq. aliaque complura.

# Jtaque Reijcimus.

T.

Dostrinam de perseverantiæ certitudine, ex se & natura sua, idoneam esse ad securitatem generandam, & in medio peccatorum & transgressionum, homini servire instar pulvinaris, cui molliter incubet, sibi blandiatur & seipsum consoletur. Rem. in Coll. Brand. 403.

II.

Non paucos esse, è quorum animis Satan, sola huius doctrinæ persuasione, sidem ominé, spem, religionem ac timorem Dei radicitus evul sit, his ad desperationem redactis, illis in desperata salute, bis misere securis. Nic. Grevinch, in Epistola præsixa dissertata contra Amesium

III.

Nisidefendatur Sanctorum Apostasia, tolli omnem gloriationem hominis. Bert.

# COROLLARIVM.

Icet autem statuamus, Deum solos electos suos ea side donare quæ non desiciet, tamen agnoscimus eundem beneficentissimum Dominum, multa beneficia conferre etiam reprobis, qualia sunt illuminatio ad cognitionem quandam spiritualem, & assensus ad sidem quandam historicam & superficiariam, & gaudium quoddam ex gustu illorum donorum: quæ quia non sunt durabilia in ipsis, nec ad ipsam regenerationem pertingunt, sed tempore tentationis ab ipsismet sussociatur, Sacra Scriptura eos qui ea habuerunt, temporarios vocat: Non enim radices egeratin animis eorum vera sides, quæ justissicat, sed talis sides leviter animos eorum affecerat, qualis est eorum, qui à Domino sensim ad plenam & persectam sidem præparantur; Quare & specie disserre arbitramur à viva & justissicante side regeneratorum, quamin antecedentibus, non posse desicere ostendimus. Ad quæ etiam faciunt loca Sacræ Scripturæ: Math. 13. vers. 19.20. 21.22. ad Hebr. 6. vers. 4.5.6. 1. Ioan. 2. vers. 19.20. & alia.

# Itaque Reijcimus.

Fidem temporariorum esse fidem veram, totalem & iustificantem, nec differre specie, à vera side ad sinem usque durante.

# CONCLVSIO.

A Tque ita absolvimus iudicia nostra de quinque notis Remonstrantium Articulis; in quibus consulto usi sumus brevitate, neque necessarium arbitrati sumus, longius examen argumentorum, quæ pro contraria sententia producuntur, subnestre, V v v 4 licet

licet illud pene paratum haberemus; tum quod tempori consuleremus, tum quod in Collatione Hagiensi & pluribus alijs scriptis, id abunde à nostris prastitum esset maxime vero quod mallemus, & Reverendos D. exteros Theologos de ijs audire. & ijs quibus provincia scripti elenchtici conficiendi est demandata, operam hanc intactam relinquere: Satis itaque nobis visum indicare tantum Sacræ Scripturæ testimonia, qua nos hactenus in sententia confirmarunt, & adhuc confirmant: parati tamen prolixe rationem reddere iudiciorum nostrorum, si necessitas aut utilitas id requirar: Nequaquam enim dubitamus, quin ex positionibus nostris, quibus explicavimus eam doctrinam, quam hacienus in Ecclesijs nostris provirili nostro docuimus & utab alijs quoque doceretur, contendimus, luce meridiana clarius sit-suturum,nosin veritate in facris literis tradita, & ab Ecclesia Dei, inde ab Apostolorum temporibus, sedulo & intemerate conservata, per Dei gratiam constanter permanere, & cum omnibus vere Reformatis Ecclesijs vnanimiter conspirare: Remonstrantes vero in quinque suis Articulis, ( quos sane plus in recession habere, quam primo intuito videatursex scriptis corum declarationibus & defensionibus, manifeste apparuit ) nihil aliud propositum habuisse, quam novam & peregrinam doutzinam receptæ veritati fensim superinducere & Semipelagianismum nonnihil recoctum ( si non peiora, quod horrescimus dicere) pro vero Christianismo supponere: Quare non putamus cuiquam post hac miru videri posse, quod animi nostri, caterorumque Provincialium, tantopere hisce Remonstrantium molitionibus fuerint commoti, & tam acriter se proveritate, adversus serpentem falsitatem opposucrint: præsertim cum contemto Ecclesia indicio, à Magistratu impunitas & licentia quidvis docendi, sub specioso prætextu tolerantiæ in quinque hisce Articulis, hand disficulter esset impetrata: illudentibus Remonstrantibus nonnullorum Procerum credulitati, aliorum facilitate abutentibus,& quod rei caputest, ijs qui novi aliquid in Republica moliebantur. operam suam accommodantibus, & horum vicissim operamavide accipientibus: Quæ cum summo Dei beneficio in apertum sint producta, ad vos conversi Illustres, Nobilissimi, Amplisimique Prapotentu Dominorum Ordinum Generalium Delegati, per pretiosum D. N. Iesu Christi nomen obtestamur, tum nostro, tum Deputantium nostrorum nomine, ut apud Dominos vestros, & nostros fortiter insistaris veritatem, in qua cum cateris Ecclesijs vere Reformatis plenarie consentimus, in Ecclesijs hisce Belgicis deinceps fartam tectam conservari : & semipelagianum fermentum amoveri, & fiquidem dicendum est, Socinianum lolium ex agro Dominico evelli & procul amandari: Eosque qui Zizania hæc, tam confidenter bono semini admiscuerunt, tanquam inidoneos agricolas, imo noxios mercenarios, cenfuris Ecclesiasticis constringi, & pro peccati cuiusque mensura, levius aut gravius in eos animadverti; Ita enim siet ut pacem, horum tribunicijs concionibus & venenatis scriptis, ex hisce provincijspene exulantem, feliciter reducatis, reducem stabiliatis & conservetis, & benedictiones omnimodas à supremo veritatis sux vindice & pacis largitore, in vos ipsos & cives vestros derivetis: quæuti sponte sacere seliciter institistis, ita Deum opt. Max. venerantes rogamus, ut bene inchoata, divina sua gratia porro promoveat & perficiat, ad nominis sui gloriam & omnium nostrum salutem. Amen.

Iudicium

### IVDICIVM

# Fratrum Noort-Hollandorum,

De Quinto Remonstrantium Articulo.

Inquo agitur de perseverantia vere fidelium in fide, & de certitudine salutis.

# Articulus Quintus.

VI Iesu Christo per veram sidem sunt insitiae proinde Spiritus eius vivisicanamunis participes, cos abunde habere facultatum, quibus contra Satanam, peccatum, mundum, & propriam suam carnem pugnent, & victoriam obtineant; veruntamen semper per auxilium gratiæ cius dem Spiritus. Iesum Christum vero illis suo Spiritus in omnibus tentationibus adesse, manum porrigere, & modo sint ad pugnam parati, & cius auxilium petant, neque sibi desint, cos confirmare, atque idadeo quidem, ut nulla Sathanæ fraude aut vi seduci, vel è manibus Christi eripi possint, secundum illud Christi Iohan. 10. Nemo illos ex manu mea eripiet. Sedan illi negligentia sua principium substantiæ sua in Christo non possint deserre, præsenti mundo iterum applicari, à Sancta do rina ipsis semel tradita desicere, bonæ conscientiæ naustragium sacere, gra iam negligere, esse prius ex Sacra Scriptura exactius disquirendum, quam illud piena, certaque animi nostri persuasione possemus docere.

In hoc Articulo Remonstrantes videri volunt, quam proxime accedere ad sententiam orthodoxam Ecclesiarum Resormatarum, de perseverantia vere sidelium in side; tantum de eo dubitare, annon illi ipsi sua negligentia desicere, & à gratia excidere possint, quod penitius ex Sacra Scriptura expendendum censent, antequam de eo certi aliquid assere audeant. Si quis tamen ad cerum in hoc Articulo verba & phrases ditigenter attendar, nec non adea, quæ pro eius explicatione & desensione, tam in Coll. Hag. quam alijs editis passim exhibitisque eorum scriptis adserunt, facile intelliget cos sis 210 marão ab earum sententia dissentire, dum perseverantiam vere sidelium quam à conditione præcedanea, præstanda ab hominibus, & sic, ab humano arbitio sus sinstentio sus sins dubio relinquant, imo omnium plane perseverantiam & salutis centiudinem tollunt.

Statuunt enim passim, vere sideles, in slagi ia & arrocia scelera, quæ conscientiam directe vassant, & cum vera ac instiscante de consistere nequeunt, non incidere tantum, sed & in ijsdem perseverate, & mori posse. Ideoque à side vera, gratia Dei, & salute æterna totaliter & sinaliter excidere posse: idque multis vere sidelibus & regenitis antehac evenisse, ac etiamnum non raro evenire.

Atqui Northollandi contra statuunt ex Dei verbo, vere sideles, etsi eximbecillitate carnis nonnumquam labantur & in peccata conscientiam graviter lædentia incidant, non tamen posse ad mortem peccare, aut ita se totos dedere peccatis & sceleribus, quibus conscientia vastatur, ut in ijsdem naliter perseverent & moriantur, ac proinde à vera side, gratia Dei, & salute, excidere totaliter sinaliterque non posse; ut qui virtute Dei ad salutem custodiuntur. Per cuius gratiam vel gravissi-

me lapsi rursus eriguntur & certo ad resipiscen iam adducuntur. Adeout ex vere sidelibus ne quidem unus perierit, aut peritutus sit unquam.

Quæ

Qua singula aitifitus Remonstrantium sententia oppesita, parrim Sacra Scriptura testimonijs, partim manisestis rationibus probari positint. Nam primo vere sideles, etsi sape se graviter, peccant, non tamen se totos peccatis dedere, in Spiritum Sanctum, autad mortem peccare, testatur Scriptura. 1. Ioan. 2.9. Quasquis natus est ex Deo peccatum non facti, quoniam semen ipsius in eo manet, nec potest peccare, eo quod ex Deo natus est. 1. Ioan. 5 18. Scimus quod quisquis natus est ex Deo, non peccat, sed qui genitus est ex Deo conservat semetipsum, é malus ille non tangit eum, Rom. 6.2. Qui mortui sums peccato, quomodo adhuc vivemus in eo? & vers. 5. Si cum eo plantati coaluimus, conformatione mortis eius, nimirum etiam conformatione resurrestionis coalescemus. vers. 6. Illud scientes, veter em nostrum hominem cum eo crucifixum esse, ut enervetur corpus peccati, ne possibac nos serviamus peccato. vers. 8. Quod si mortui sumus cum Christo, credimus fore victiam vivamus cum eo. vers. 14. peccatum vobis non dominabitur, non enim estis sub lege,

sed sub gratis.

Secundo. Eosdem proinde à fide iustificante, gratia Dei, & salute aterna, nec totaliter nec finaliter excidere posse docent interalia sequentia loca S. Scripturæ, Matth. 16.18. Super hanc petram adificabo Ecclesiam meam & porta inferorum non superabunt eam. Quod enim hic de tota Ecclesia dicitur, de singulis eius membris verum sit, necesse est. Matth. 24.24. Itavt (si sieri possit) seducant etiam electos. Ioh. 4.14. Quisquis ex aqua biberit,quam ego ei dabo,non sitiet in aternum. Sed aqua illa,quam ego dabo ei, siet in eo fons ag le salientis in vitam eternam. Iohan. 6. 37. Eum qui ad me venit, non ejiciam foras. Ich. 10.28. Ego vitam aternam do ovibus meis, nec peribunt in aternum. Rom. 8.35. Q is nos separabit à charitate Christi? Num afflictio? Num angustia? &c. vers.37. Imoin his omnibus, plusquam victores sun us, per cum qui dilevit nos, vers. 38. Neque mors, neque vita, neque angeli, neque principatus, neque potestates, neque presentia, neque futura. veri. 39. Neque sublimitas, neque profunditas, neque ulla res alia condita, potest nos separare à charitate Dei, que est in Domino nostro Iesu Christo. Hinc dicuntur sideles este instar arboris plantatæ ad rivos aquarum, quæ fructum suum edit tempore suo, & cuius solum non decidit. Pfal. 1.8. Et Pfal. 125.1. Assimilantur monti Sionis, qui non dimovetur, sed in faculum permanet. Sic, Matth. 7.25. comparantur viro prudenti, qui ædificavit domum suam super petram, quæ nec nimborum, nec fluminum, nec ventorum impulfu cadit.

Tertio, testatur cos, non tantum semel in gratiam recipi, & side donari, sed in ea etiam ad salutem custodiri. 1. Petr. 1. 5. Qui virtutis Dei prasidio custodimini per sidem, ad salutem. Psal. 29.1. Ichova Pastor meus, non egebo. vers. 6. certe bonum & benignitas prosequentur me omnibus dichus vita mea, & quietus ero in domo Iehova, quandiu longa erunt tempora, 1. Cor. 1.8. Qui Deus etiam confirmabit vos usque ad sinem inculpatos, in diem Domini nostri Iesu Christi. 1. Cor. 10.17. Fidelis est Deus, qui non sinet vos tentari, supra id quod potestis, sed prastabit una cum tentatione evasionem, vt possitis sufficere, Phil. 1. 6. persuasum habens hoc ipsum fore, vt qui capit in vobis opus bonum, persiciat usque in diem Iesu Christi. Et posteriore ad Thess. 3.3. Fidelis est Dominus qui stabiliet vos & tuebitur à malo.

Quarto, eadem testatur etiam per carnis imbecillitatem lapsos rursus erigi, nec omni f de excidere, quantum vis gravissime labantur. Psal. 37.24. Cum ceciderit istus, non collidetur, quia Iehova supponit manum, Et Luc. 20. v. 31. 32. Dicit Christus Petro. Simon, Simon, ecce Satanas appetit vos, quos ventilaret sicut triticum, sed ego deprecatus sum prote, ne deficiat fides tua. tu igitur conversus, confirma fratres tuos.

# Rationes autem, quibus hac eadem confirmantur, ha funt.

T.

Quia Deus prosuo beneplacito, cum Ecclesiis sædus iniens, æternam gratiam & in ea perseverantiam suis promisit, Genes. 17.7. Abrahamo omnium tam expræputio, quam

quam ex circumcissione credentium Patri, dixit, slabilio sædus meum inter me, & te, ac semen tuum post te, per atates suas, vt sædus sit perpetuum, me tibi esse Deum, & semini tuo post te. Psal. 89.31. Si dereliquerint Filis eius segem meam, & c. vers. 34. Sed benignitatem meam non irritam saciamab eo, neque mentiar contra sidem meam. I a. 54.8. Benignitate sempiterna misercor tui, are vinden tuus Iehova. vers. 10. Quamvis hi montes recederent, & hi colles dimoverentur, attamen benignitas mea à te non recedet, & sædus pacis mea non dimovebitur, ait miserator tuus Iehova. let. 32.39. Indam illis cor unum, & viam unam, ad reverendam me omnibus diebus ad bonum is sorum & Filiorum ipsorum post ipso. vers. 40. & pangam ipsis sædus perpetuum sore vt non avertam me à prosequendis issis, benefaciando ospsis & reverentiam mei indam animo ipserum vt non recedant à me.

Ab hae gratia in fudere vere fidelibus promissa seri non potest, ut unquam penitus excidant. Deus enim est verax, imo ipsa ve itas ideoque promissa præstat, & neque vult, neque potest quemquam fallere, tum quia t delis est, tum etiam quia omnipotens, qui scipsum abnegare non potest, & ensus omnipotentia à nemine infirmari potest. Num.23.37. Deus fortu non est homo qui ment: atur, aut Fi. ius hominis quem pæniteat, an ip/e dixerit & non faciet? an loquutus fuerit & non praflabit illud? (ni consimilis est locus, 1. Sam. 15.29. Quin etiam qui est aternitas Israelis, non committet mendacium,neque pænttebiteum: Et ad Tit.1.2 ad spem vita aterna, quam promisit Deusille mentiri nescius &c. 1. Sam. 12.24. Non deseret Ichova populam suum, &c. Es. 46.3.4. auscultate mihi domus Iacobi, qui bajulamini inde ab utero, qui gestamini inde à vulva, usque ad fenium, ego idem; & víque ad canitiem ego portaturus sum, ego feci, & ego gestabo, ego inquam portaturus sum, & erepturus. 1. Cor.1. C. Qui Deus etiam confirmabit vos ad finem a sque inculpatos, in diem Domininostri Iesu Christi. vers. 9. Fidelis Deus, per quem vocati estis in communionem Filis ipfius. 1. Theff. 5.23. Deus pacis sanctificet vos totos, & integervester Spiritus & anima & corpus inculpate, in adventum Domini nostri Icsu Christi serventur. vers. 24. Fidelis est qui vocavit nos, qui etiamid efficiet. Esa. 41.10. Ne timeto quia tecum sum, ne stupeto, quia ego sum Deus tuus, fortifico te, etiam auxilior tibi, etiam sustento te, dextra iusta mea.Iohan 10.28. Nemo rapiet oves meas manu mea. vers.29. Pater meus, qui eas dedit mihi major omnibus est, neque quisquam eas potest rapere è manu Patris mei, & c. Rom. 8.31. Si Deus pro nobis, quis contra nos. 1. Petr. 1.5. Qui virtute Dei custodimur per sidem ad Quibus in locis, Deus mentiri nescius, & ille omnipotens pollicetur fædere firmissimo, se non salutaria tantuni singula abunde suis largiturum, verum etiam perpetua illa præstiterum constanti so dere, & perrenni Spiritus Sancti influxu & auxilio, quo fiet, ut neque à Deo deserantur fideles, neque ipsum deserere unquam velint. Est igitur certa vere f delium perseverantia in fide nixa certis Dei promissionibus, & fallere nescijs. Servat enim Deus quicquid promittit, idqueiure natura sua, seu veritatis, constantis & potentia, qua utraque ipsi naturalis est: Nec ullum exemplum adferri potest, ubi qui equam promissife dicatur, quod non impleverit.

# Ÿ II.

Rario est: Quia Filius Dei Christus Iesus aternam redemptionem & reconciliationem cum Deo Patre suis sidelibus, morte sua & sacrificis merito acquissivit. Heb. 9.12. Per proprium sanguinem ingressus est semel in sacrarium aternam redemptionem nactus. 10. vers. 14. Vnica oblatione consecravit in perpetuum eos qui sanctissicantur, idque secundum prophetiam Dan. 9.24. Combebitur defectio illa, obsignabuntur peccata, expiabitar iniquitas, & adaucetur institu perpetua. Icr. 31.34. condonabo iniquitatem corum, & peccati eorum non recordabor amplius.

Si æterna est redemptio, justitia perpetua, quam acquisivit & adduxit Christus: Si peccatorum promittiur æterna oblivio; sequatur necesse est eos qui horum benesiciorum semel sactisunt participes, excidere penitus à side & gratia Dei, & perire non posse. Atqui horum omnes & singulos sideles participes esse, extra dubium est: sideles igitur à gratia & salute totaliter & sinaliter excidere non possunt: Et proinde salsum,

corum multos excidisse, & etiamnum non raro excidere.

### III.

Ratio est: Quia idem Christus ex mandato & voluntate Patris, reconciliationem semel gratiose acquisitam, potenter conservat ijs quos-redemit: Et quos semel dilexit, cos ad finem usque perpetuo diligir. Ioan. 13.1. Ioan. 6.30. Hac est voluntas eius, qui misit me Patris, vt qui quid misit dederit non perdam ex eo, sed suscitem illud in vltimo die. Ioan. 17.12. Quos dedistimishi, ego custodivi, est nemo ex ijs perijt. Si conservantur & custodiuntur à Christo vere sideles, idque ex Dei Patris voluntate, & quide ita ut nemo ex ijs percat, utique perseverant in side.

### IV.

Ratio, Sumiturab intercessione Christi. Pro quibus Christus seipsum ut sacerdos obtulit, pro ijs etiam apud Patrem intercedit, ut beneficijs omnibus sacrificio mortis suw partis fruantur: Ioan.17.24. Pater quos dedisti mihi, velim vi vbi sumego, & illi sint mecum, vt conspiciant gloriamillam, quam dedisti mihi. Item.vers.20.21. Pro ijs rogo, vt omnes unum sint, tu Pater in me, & ego inte. Rom. 8.34. Quis est qui condemnet? Christus est is qui mortuus est &c. Qui etiam postulat pronobis. Hac autem intercessio Christi sacetdotis, semper accepta est Deo Patri. Impetrat igitur. Ioan.11.41.42. Pater gratias ago tibi, quod me audieris: ego vero sciebam me semper à te audiri. 1 Ioan.2.1.2. Filiou mei, hac scribo vobis, vt ne pecceis. Quod si peccaverimus, Advocatum havemus apud Patrem Iessum Christum, justum ilum, qui est propititatio pro peccatis nostris.

### V.

Ratio: quia veram sidem prossus extingui & è cordibus electorum deleri non posse, probant elogia illa , quibus Scriptura S. cam passim solet insignire. Nam vocant illam nostram victoriam, qua mundum, & mundi principem diabolum, vincimus. 1.Ioan. 5.4. & 1.Petr. 5.9. Iacob. 4.7. Eph. 6.15. assumite scutum sidei quo possiris omnia iacula mali illius ignita extinguere, Si vincit sides, non vincitur. Si extinguit ignita tela diaboli, non igitur ipsa extinguitur. dicitur etenim semel dari electis, quo perpetua eius & continua duratio notatur: quia nunquam interrumpi, multo minus penitus abrumpi potest. Iud. vers. 3. Vt decertetis pro side, qua semel data est sanctis.

### VI.

Ratio: Quia Spiritus Sanctus qui datur vere fidelibus, ip fis est Arrhabo hæreditatis cœlestis, quo obsignantur in diem redemptionis, & qui dicitur ab ipsis nunquam recessurus, sed in æternum cum illis mansurus, Esa. 59.21. Hoc sædus est meum cum illis, ait Iehova; Spiritus meus, qui est in te, & verba mea, qua posui in ore tuo, non recedent ex ore tuo, aut ex ore seminis tui, ait Iehova, ex hoc tempore usque in seculum. Ioan. 14.16. ego rogabo Patrem & alium consolatorem dabit vobis, vt maneat vobis cum in æternum, nempe Spiritum illum veritatis, &c. 2. Cov. 1.21. Qui nos confirmat vobis cum in Christum, & qui unxit nos, Deus est, qui etiam obsignavit nos, dedit que arrhabonem Spiritus in cordibus nostris. Eph. 1.13. In quo etiam, posteaquam credidistis, obsignati estis Spiritu isto promissonis sancto. vers. 14. Qui est arrhabo hæreditatis nostra, &c. Eph. 4.30. Ne tristitia afficite Spiritum illum S. per quem obsignati estis in diem illum redemptionis.

### VII.

Ratio: Quia fideles per fidem arcana Spiritus Sancti operatione Christo inseruntur, & ut membra cum suo capite ita arctissime & inseparabiliter uniuntur, ut ab eo nullo unquam tempore & modo separari possint. Iohan. 6.56.57. . Qui edit meam

Qui edit meam carnem, & bibit meum fanguinem, in me manet, & ego in eo; ficut mifit me vivens ille Pater, & ego vivo per Patrem, itactiam qui ederit me, vivet quoque per me, Ergo non penitus excidet, nec peribit, & c. Eph. 3.17. Vi inhabitet Christus per fidem in cordibus vestris, ut in charitate radicati & fundati valeatis affequi, & c. Eph. 5.23. Christus eft caput Ecclefia, & is est, qui falutem dat corpori. verl. 25. Christus dilexit Ecclefiam, & femetifum expositit pro ea. v. 16. Vt eam fanctificaret. verl. 27. Vt sisteret eam sibi gloriosam: verl. 29.30. Dominus fovet Ecclefiam, quoniam membra sumus corporis eius, & ex carne eius, & ex ossibus cius.

#### VIII

Ratio: quia per fidem credimus & obtinemus vitam æternam. Ioan. 3, 36. Qui credit in filium habet vitam æternam. Ioan. 5, 28. Qui fermonem meum audit, & credit ei, qui misst me, habet vitam æternam & in condemnationem non venit sed transsivit à morte in vitam. Ioh. 6, 35. Qui veniet ad me, nequaquam esuret, & qui credit in me, non sitiet unquam.

### IX

Quia vere fideles regeniti funt in spem vita aterna, ex semine immortali & incorruptibili.1. Pet. 1.3. 4. & 13. Regenuit nos in spem vivam, per resurrestianem. I. Christi ex mortuis, in hereditatem qua perire non potest. Renati non ex semine mortali sed ex immortali per sermonem Dei vivi, & manentis in aternum. Quod semen in fidelibus manet, esti interdum ad certum tempus suos fructus externe non proferat. 1. Ich. 3.9. Quisquis natus est ex Deo, peccatum non facit; quoniam semen ipsius in comanet. Si, quia semen in ipsis manet, peccatum non faciunt vere fideless sequitur, illos principium illud, quo sustentut in Christo, deserve nec posse, nec velle. Quiequid enim natum est ex Deo vincit mundum. 1. Ioan. 5.4.

### X.

Ratio: quia sanctorum preces quotidie ex fide orantium, non possint esse irritæ: secundum illud Christi. Ioh.16. 23. Amen, Amen dico vobis, quacumque petieritis à Patre meo, innomine meo, dabit vobis. vers. 24. Petite & accipietis, vr gaudium vestrum sit plenum. Matt. 7.7. Petite & dabitur vobis. Petunt autem in precibus ut custodiantur in fide, & ut perseverare usque ad sinem sibi detur. Ergo, &c.

#### XI.

Ratio: quia perseverantia est donum Dei, quod non omnibus hominibus, sed solis electis datur; non ex meritis, aut ullis liberi arbitri, viribus, sed ex Dei voluntate fimpliciter pendens, funt enim perfeverantia & prædeftinatio-invicem fubordinata: Sicutigitur electio certo & infallibiliter, falutem infert: fic falus perseverantiam finalem præfupponit, fine qua nemo potest servari: Matt. 10. 22. Qui sustinuerit ad sinem usque is servabitur. Apocal. 3. 11. Tene quod habes, ut nemo accipiat coronam tuam: si quis vicerit, dabo ei, &c. Confert itaque Deus certo suis electis & fidelibus, donum perfeverantiæ, fortificat eos, & dextra fua fustentat; ut quod in ijs cæpit ad gloriam suam & ipsotum salutem perficiat. Testatut id Esaias 41.8. Tu Israel, serve mi, tu Iacob, quem elegi, semen Abrahami, amicimei, vers.9. Tu quem prehendi ab extremitatibus terra,& à felectis eius evocavite, dicens tibi, fervus meus es, elegite,neque sperno te.vcrl.10. Ne timeto, quia tecum sum; neque stupeto, quia ego sum Deus tuus: fortisico te,etiam sustentote dexteraiusta mea. Idem liquet ex aurea illa salutis catena, quam describit Apostolus, Roman. 8. 29. Nam quos prascivit, eos, &c. Rom. 11. 1. Num igitur abiccit Deus populum suum? vers. 2. Absit; non abiecit Deus populum suum quem præcognovit. vers.5. Ita igitur & hoc tempore refervatio fecundum electionem gratuitam facta est. Ephef. i. Postquam dixisset Apostolus, Deum suis benedixisse omni spirituali benedictione &c. ijs benedictionibus etiam accenfet, perfeverantiam in fide; & certitudinem falutis. vers. 13.14. Olsignati (inquit) estis Spirituillo promissionis S. qui est arrhabo hareditatis nostra. Sic ad Phil. 1.6. Persuasum habens hoc ipsum, fore, vt qui capit in vobis opus bonum, perficiat usque addiem Iesu Christi. & verl. 29. Vobis datum est in negotio Christi non solum in cum credere, sed etiampro eo pati. & 2.13. Deus est, qui efficit in vobis, & vt velitis & ut efficiatis, pro benevolentia.

Quæ omnia, & Scripturæ testimonia, & rationes, evidenter docent, perseverantiam esse Dei donum vere sidelibus in gratuito sædere promissum, esse esse esse esse una anne proprium electionis æternæ ad salutem, causam eius non esse liberam hominis voluntatem, sed solam Dei gratiam & virtutem, Christi Servatoris sidam custodiam, & Spiritus S. æternam in electis manentis essicaciam: ita ut essi vere sideles, respectu sui, & in sese considerati, sidem amittere, & à falute penitus desicere possent, tamen, quantum ad consilium, promissiones, ad virtutem Dei, Christique intercessionem & custodiam, non possint non perseverare. Quia consilium, & veluntas Dei Christique intercessio, &c. irrita sieri non possunt, & cius dona & vocatio sunt ἀμεταμέτολης.

Quare artistus, itspédeta & falsa sint necesse est, estata illa Remonstrantium, perseverantiam donum Dei, saltem novi sæderis, non esse nec esse dum electionis ad salutem, esse conditionem, novi seu gratuiti sæderis, à Deo in eligendo prætequisitam, ideoque libere ab homine præstandam: voluntatem hominis esse proximam causam physicam perseverationis, quæ etiam stante auxilij divini promptitudine, & gratiæ sufficientis præsentia, omnibusque illis positis, quæ ad perseverandum necessaria, sufficientia sunt, motui tamen & operationi Spiritus S. vel assentiri vel resi-

stere, adeoque vel perseverare vel non perseverare potest.

# Omnia breviter hoc Syllogismo concludimus,

Quibus Deus promisit se daturum perseverantiam, & quos virtute sua custoditad salutem: quibus Christus æternam redemptionem acquisivit, & pro quibus perpetuo intercedit: qui etiam freti Dei promissionibus donum perseverantiæ precibus suis obtinent, &c. ij non possunt nonperseverare in vera side. Vere sidelibus eam Deus certo promissi, cos virtute sua custodit, ijs Christus æternam redemptionem

acquisivit, pro ils perpetuo intercedit,&c: utante probatum est. Ergo.

Quod autem alicubi in Scriptura aliqui dicuntur defecisse, & fidei naufragium fecisse, &c. id non de vera & iustificante fide, sed de doctrina aut externa professione fidei, aut etiam de fide Hypocritica & temporaria, quæ in corde radices non egit, intelligendum esse, constans est Ecclesiarum reformatarum sententia, & non de iis, qui per veram fidem Christo insiti, vera erant Ecclesia membra. Sic 1. Ioh. 2.29. E nobis egressi sunt, sed non erant ex nobis, si suissentententia, en non de iis, qui per redicuntur apud Ezech. 3. & 18. Qui apparenter iusti erant coram hominibus, quales erat de quibus Christus, Mat. 9.13. Non veni vocare iustos, nam de vere susto coram Deo dicitur. Psal. 92.13. Iustus palma germinabit, ut Cedrus in Libano crescet. v. 14. Plantati in domo Ichova, in atrijs Dei nostri germina profundent. v. 15. Adhuc abundabunt in canitie, pingues & virentes erunt. Psal. 125.1. Qui considunt Iehove similes sunt monti Tzionis, qui non dimoretur, in sœculum permanet. Psal. 37.24. Iustus, cum ceciderit, non de ijcitur, quia Iehovah supponit manum.

# De certitudine salutis.

De certitudine falutis docent Remonftrantes: I. Nullum vere fidelem & regenitum in hac vita certum esse posse de sua salute, absque speciali revelatione.

Scriptura contra docet: omnes & fingulos vere fideles de fuafalute certos effe posse & debere, etiam absque specialirevelatione.

Aperte enim testatur; omnes & singulos vere sideles, scire quod in Christo sint. 1. Ioan. 2.5. Scimus nos in ipso esse. Quod habeant, & possideant Christum, servatore sui corporis, cujus ipsi viva mebra sunt. Eph. 5.23. Christus est caput ecclesic, & is qui salutem dat corpori. v. 30. Membra sunus corporis eius, excarne eius, & ex ossibus eius. Testatur cos intueri in sidei duce & perfectorem Iesum. Heb. 12.2. Habere eos Christum pastorem, & curatorem animaru suarum. 1. Pet. 1. 15. Testatur ite scire sideles, se esse silios Dei, & haredes gloria cælestis. Rom. 8. 15. Non accepistis spiritum servitutis rursus ad metum; sed accepistis spiritum adoptionis, per quem clamamus, abba, id est, Pater. v. 16. Qui ipse spiritus testatur una cum Spiritu nostro nos esse silios Dei. vers. 17. Quod si silij; etiam haredes; haredes quidem Dei, coharedes autem Christi. Iohan. 3. 2. Charissimi, nunc silij Dei sumus, sed nondum pates actum est, quod erimus: sci-

mus autem fore, vt cum ipse patefactus suerit, similes ei simus; quoniam videbimus eum steuttest. I estatur etiam habere cos Spiritum arrhabonem hareditatis ecelestis, & sigillum promissionis, quo obsignati sunt in diem redemptionis. 2. Cor. 1. 22. Ephes. 1.3.14. & 4.30. Habere spem certam ac infallibilem salutus. Rom. 8. 24. spe servati sumus Roman. 5.22. Gloriamur seb spe glorie Dei. vers. 5. Porrospes non pudefacit, quod charitus Dei est saluti sincordibus nostris per Spiritum S. qui datus est nobis.

Habent præterea fideles innumeras & eximias promissiones, Dei mentiri nescii, de vita æterna, quæ in Christo ratæsunt. Tit.1.2. Adspem vitæ æternæ, quam promisit Deusille mentiri nescius. 2. Corinth. 1.20. Quotquot sunt promissiones Dei, in ipsosint

etiam, & in ipso sunt Amen, ad Dei gloriam.

Sciunt denique & credunt se translatos esse ex morte ad vitam. 1. Iohan. 3. vers. 14: Et vitam eternam habere. 2. Corint. 5. 1. Scimus nos edificium ex Deo habere, domicilium von manufactum, eternum in cælis. 2. Timoth. 1. vers. 12. Novi cui crediderim, & mihi persuasum est eum posse depositum meum in illum diem servare.

Hac si sciant, sissentiant, si credant, & indubitatesperentomnes & singuli sideles, si scire, sentire, credere, sperare tencantur; consequitur cos nec posse de sua

perseverantia & salute incertos esse.

Nec obstat, quod eos aliquando etiam in gravissimas tentationes incidere , & cum dubitationibus confligere contingat; in hoc enim certamine concutitur quidem corum fides, sed non excutitur. Matt. 7. 25. Decidit autem nimbus, & venerunt flumina, & flaverunt venti, & inciderunt domuiilli & non cecidit : fundata enim suerat super petram. Tentatur, non autem superatur, imo tandem superat & vincit. 1. Cor. 10.13. Tentatio vos non capit nist humana: sidelis autem est I eus, qui non sinet vos tentari, supraid quod potestis, sed prastabit una cum tentatione etiam evasionem, vt possitis sufferre. Roman. 8. 37. Imo in his omnibus plus quam victores sumus, per eum qui dilexit nos. 1. Ioan. 4. 14. Vos ex Deo estis, & vicifiseos, quoniam potentior est, qui in vobis est, quam qui in mundo eft. 1. Ioan. 5.4. Quicquid natum eft ex Deo vicit mundum: & hac eft victoria, que vicit mundum, nempe fides nostra. Hincexurgunt piorum illa, fiducia, gloriatio, triumphus, & quasi tripudia. Iob. 19. 15. 16. Equidem ego novi r demptorem meum vivere, & posteriorem super pulverem resurrecturum, & carne mea me visurum ese Deum. Davidis. Psal. 23.1. Iehova pastor meus non egebo. vets.3. Animam meam quietam efficit. vers. 4. etiamsi ambulavero per vallem lethalis umbra, non timeko, quia tu mecum es. Pauli Roman. 8. 38. Persuasum est mihineque mortem neque vitam, &c. posse nos separare à Charitate Dei, que est in Iesu Christo Dominonostro. 2. Timoth. 1. 12. Novi cui crediderim, &c: Qua plerophoria & quod gaudium in iis esse non potest, qui de gratia Dei erga se, & salute sua dubij hærent.

H.

Docent ijdem Remonstrantesseertitudinem hanenon requiri, aut necessariam esse ad solidam vere sidelium in haevita consolationem: quin potius ex se, natura atque indole sua pietati vere & religionis studio officere.

Centra vero nos ex feriptura statuimus: Certitudinem hanc ad solidam sidelium consolationem apprime necessariam esse, & maxime ad acuendum pietatis religionisque studium, accommodam & utilem. Constatid ex supra citatis Scripturæ te-

ftimonis, & exe o quod legitur. 2. Timoth. 1. vers. 19. Soliaum fundamentum Dei stat, habens sigillum hoc, novit Dominus qui sunt sui: &, discedat ab iniustitia omnis qui nominat nomen Christi, & Eph. 4. 20. Vos autem non ita didicistis Christum. v. 21. Si modo eum andissis, & per eum edotti suistis, sicut est veritas in Iesu, nempe deponere, quod ad pristinam conversationem attinet, veterem illum hominem, & e. Et jam ante probatum est, eam esse vera sidei naturam, ut pet charitatem sitessicax. Gal. 5. 6. 1. loan. 3.5. Qui hane spem habent, purissicant seipsos, sicut & ille purus est, scilicet qui illis hane spem fecit. unde & Aposteli exhac salutis certitudine varias deducunt exhortationes ad pietatem, & sanctitatem vira. Sic Paul. Rom. 6. 1. Postquam docuisset præcedenti capite, sideles cum Deo per Christum reconciliates, gloriari sub spe gloria Dei, & hane spem cos minime sallere, aut pudesacere, concludit, Quid sgitur dicemus? permanebimus in pecato, vi gratia austior siat? absit: qui mortus sumus pecato, quomodo adhue vivemus ineo? & exinde. vers. 11. 12. 17. Subjicit exhortationem ad vitæ sanctitatem., Ita etiam vos colligite, vosipsos tum mortuos esse peccato, tum vero vivere Xxx 2

Deoper Iesum Christum Dominum nostrum, ne regnet igitur peccatum in mortali corpore vestro, ut obediatis peccato in cupiditatibus corporis, neque sistitum mentra vestra arma iniustitia peccato, sed sistitute vos Deo, vi exmortuis vivos, & mentra vestra arma instituta Deo. & postea. cap. 2. vers. 1. 2... Absoluta doctrina de justificatione per sidem., sanctificatione, prædestinatione item, & quæ ex iis ssuir, certitudine salutis, hancinde deducit exhortationem: precorigitur vos fratres per miserationes Dei, vi sistaus corpora vestra, hostiam vivam, sanctam, placentem Deo. & c. Idem passimalibi videre est: ut, Ephes. 4. & 5. & 1. Petr. 1. 13. & sequent. Unde falsium este constat, doctrinam de certitudine salutis, veræ pietati obstare, seu noxiam este, & homines securos & prosanos reddere. Cum sieri non possit, quin ij, qui Christo vera side institut, fructus prose,

rant justitiæ & gratitudinis. Eandem hanc doctrinam folidam confolationem piotum confcientiis, in omnibus adversitatibus & tentationibus adserre, eadem Scriptura testatur. Psal. 119.92. Inquit David, nisi lex tua esset omnis oblectatio mea, iamdia per issem in afflictione mea: & vers. 103. Quam suaves sunt palato meo sermones tui! suaviores melle ori meo. & v. 111. Possideo testimonia tua in saculum, quia gaudium animi mei sunt. & vers. 162. Gaudeo de sermone tuo, ut aui invenit prædam amplam. & 174. Lex tua est omnis oblectatiomea. Hinc Christus spe mercedis vitæ cælestis, suos consolatur. Matth. 5.11. Beati estis cum probra iccerint in vos, & persecuti fuerint vos, &c. Gaudete & exultate quoniam merces vestra multa est in calis. Item, Luc. 10. 20. Gaudete quod nomina vestra scripta funt in calis, Roman, 5.2.3. Accessum habemus fide in gratiam istam, in qua stamus, & gloriamur sub spe gloria Dei , nec hoc solum, sed & gloriamur in afflictionibus. 1. Pet. 1.5.6. Custodimini per fidem in salutem, in quo etiam ex ultatis modicum nunc (si opus est) tristati in varijs afflictionibus, verl. 8.9. Credentes exultatis latitia inenarrabili & glorificata, reportantes finem sidei vestra, salutem animarum. Hinc dicitur Dynastes ille, Candaces, reginæ Ærhiopum jam Baptizatus, & de remissione peccatorum suorum, & vita æterna per Christum obtinenda certus, perrexisse in via sua gaudens. Certum igitur & folidum confcientiarum folatium ex certitudine falutis & gratiæ Dei, haurire folent vere fideles.

#### III.

Asserunt Remonstrantes: dubitationem de salute laudabilem esse atque uti-

Quod falsum est, & mere pontificium.

Scriptura enim contra testatur: dubitationem contrariam esse fidei, & summe noxiam seu pernitiosam homini. Iac. cap.i. vers. 6. Postulet cum side nibil ambigens. Roman. 14. vers. 13. Qui dubitat, si cderit, jam condemnatus est, quoniam non

Train I warnes

edit ex fide. Vnde constat sidem cum dubitatione seu hæsitatione stare non posse, quapropter vitam æternam credere, seu de ea certum esse, & de ea dubitare, sese mutuo destruunt. Vere sidelis credit se vitam eternam habere, hāc incredulus dubitat an sit habiturus. Iubemur credere. Mar. 1.15. Convertimini & credite Euangelio, & 9. v. 19. Coarguit Christus incredulitatem dicens, O natio incredula quonsque, & e. & Luc. 24. 18. O amentes & tardo corde ad credendum omnibus, que loquuti sunt Prophez tas Apostolus certe Iacobus dubitationem. c. 1. v. 6. 7. Non laudet tanguam utilem, sed contra dannat, ut exitialem & noxiam. Qui ambigit similis est succepturs maris, que ventis agitatur & iactatur: non enim, existimet homo ille se quicquam accepturs ma Domino. vers. 8. Vir animo duplici & inquietus, in omnibus viis suis. Contra commendatur summa sides Abrahæab eo, quod omnem dubitationem excludens certa animi ænpo@ee, a recumberet & acquiesceret in Dei promissionibus, Roman. 4. 20. Contra promissionem Dei non hasitavit tanguam dessitutus side, sed corroboratus est in side & dedit gloriam Deo, vers. 21. Et sirmiter credidit, quod quicquid promissi ei Deus potens esset perficere. vers. 12. Propter hoc imputatum est illi ad justitiam.

Ex omnibus, que hactenus allegata sunt, constare arbitramur, quid de exteris Remonstrantium Articulis sentiendum sit & statuendum, videlic. Eos omnes continere non pauca nova, exercos exercis falsa, cum S.S. Dei Verbo, receptoque jum olim communi sensu, passim in Christiani orbis resormatis Ecclesis, & huc usque in

ijš con-

ijs constantissime tradita doctrina ex diametro pugnantia, & ex Pelagianorum, Socinianorum, Pontificiorum, Anabaptistarum, aliorumque Hæreticorum fætidis lacunis hausta dogmata, quæ cum maxima sui parte Christianæ religionis fundamenta fumme ledant, gratie fimul & gloriæ Dei maxime fint inimica, utpote conversionem & falutem hominis, à naturalis luminis bono usu, liberique arbitrij viribus suspendentia, studio sinceræpietatis & solidæ afflictarum conscientiarum consolationi haud parum adverfa, judicamus ea in nostris Ecclesiis, nulla ratione toleranda, sed ex iis omnistudio eliminanda. Contra vero Doctrinam hisce dogmatibus oppositam, ut orthodoxam, S. Scripturæ confentaneam, & modis omnibus fakutarem, uti hactenus, ita deinceps, constanter retinendam docendamq; ad solius Dei, & Chrifti Servatoris nostri gloriam, puri cultus divini, & veritatis in hisce Belgij Provinciis conservationem, propagationemque, piorum denique omnium salutem, & Patrix nostræ bonum, pacemque exopratissimam. Deum autem Opt. Max. ardentissime, & quantis poslumus votis invocamus, ut Illustrislimos Ordines Generales Patriænoftræ Proceres, Dominos nostros Clementissimos, eorumque ad hanc Synodium Illustriss. Delegatos, reliquosque singularum Provinciarum Ordines, & urbium Magiftrarus, ardenti gloria,& pio domus fuę zelo accendat, quo bene cœptam & maximis fumptibusinchoatam, Ecclefiarum & Reipublicæ restaurationem, magno animo & fœliciter persequantur, perficiantque. Ut ita apud pios omnes, tam externos quam domesticos, cum immortali sua laude prædicentur, Patres Patriæ,& Ecclesiæ Christi nutricij.Id fummis votis optamus, & ita faxit Deus ille Opt. Max. & Pater miferationum per Iesum Christum unicum Servatorem nostrum. Votum hoc nostrum cum Pfalmifra claudimus, Quis dabit ex Sione falutem Ifraeli, in reducendo Iehovah captivitatem populi sui, exultabit Iacob, letabitur Ifrael. Pfal. 14.7.

### EXAMEN

Indicium

## Zeelandorum,

De Quinto Articulo Remonstrantium.

Sententia Orthodoxa.

I.

Ui vera fide Christo insiti sunt, & Spiritu vivissicante præditi, etiamsi ipsi propriis suis viribus, ne momento quidem accordinate præditi, etiamsi ipsi propriis fuis viribus, ne momento quidem contra tentationes Diaboli, mundi & carnis subsistere queant, imo etiam in dubitationes, perplexitates, sensus gratiæ divinæ veluti deliquium, aliaque gravia peccata incidere possint, atque interdum incidant, tamen fidem justificantem, & gratiam regenerationis, nectotaliter, ac prointe nec finaliter, possunt amittere, idque proprer Decretum Electionis immutabile, & Gratiæ fædus ærernum, quod Deus secundum illud Decretum, cum illis in Christo pepigit, ideoque de fua perfeverantia & falute certi effe poffunt.

II.

Hæc Perseverantia fidelium, non excludit commonesactiones, promissiones, comminationes, per verbum, vigilias, preces, & serium sanctitatis studium, sed contra, hac omnia tanquam media ad eam promovendam, divinitus ordinata, necessario includit. adeo ut vera fide præditi, per hæc & fimilia, cum timore & tremore falutem suam operentur: & si interdum labantur, non tamen in lapsu permanent, sed per Christi gratiam & Spiritum Sanctum, ad Deum revertuntur,

 $X \times X \times 3$ 

& alacrius

& alacrius ad novam obedientiam excitantur: atque ita virtute Dei, ad falutem quæipfis in cælis est reposita, ad sinem usque conservantur.

### Primum Articulum nostrum sic probamus:

Qui vera side Christo insitisunt: ] Attendatur hicinprimis ad subjectum, de quo perseverantia prædicatur: Non agi scilicet de iis, qui habent sidem historicam, auttemporariam, velexternam aliquam pietatis larvam, vel etiam communia quædam Spiritus Sancti dona, quales in facris Literis nonnunquam per homonymiam justi, & credentes appellantur: verum de iis qui vera & justificante side sunt præditi, quæ per charitatem est essicas: quod unum sufficit ad diluendas varias adversariorum exceptiones & calumnias.

Vere fideles proprijs suis viribus ne momento quidem subsistere queunt contra &c.]
Probatur, Matth. 26. vers. 41. Spiritus promptus, sed caro infirma. Ioan. 15. vers. 5.

Absque me nihil potestis facere. 1. Corinth. 10. vers. 12. Qui sibi videtur stare, videat ne cadat. & vers. 13. Vna cum tentatione, evasionem prestabit, vt possitis sufferre. Ande patet fideles per se & propriis suis viribus, in tentatione subsistere non posse.

Imo etiam, in dubitationes & perplexitates incidere.] Probatur exemplo Mossis, Exod. 4. vers. 10. & 11. Numer. 20. vers. 10. & 24. & exemplo Iobi passim: Item Iona in ventre cati; Iona cap. 2. vers. 4. Hiskia, Icsa. cap. 38. Zacharia. Luca 1. vers. 20.

In sensus gratia divina veluti deliquium; Probatur exemplo Davidis, Psal. 22. vers. 2. Deus mi, Deus mi, quare me dereliquisti: Psalm. 31.23. Ego dixeram in fessinatione mea, excisus sum à conspectu oculorum tuorum. Psalm. 77. vers. 8. 9. An in sacula repellet Dominus? An perget bene velle amplius?

Aliaque in gravia peccata incidere possint atque interdum incidant.] Probatur exemplo Davidis, adulterium & homicidum committentis: & Petri, Dominum & Servatorem suum abnegantis.

Tamen fidem justificantem & gratiam regenerationis nec totaliter nec finaliter possurt amittere.] Probatur Psalm.37. vers. 24. Cumcadit, non degicitur, quia Ichova sustentat manum eius. Icrem.32. vers. 40. Reverentiam meam indamanimo ipsum, vt non recedant à me. Matth. 7. vers. 24. Qui adificavit domum suam super petram, descendit autem pluvia & slaverunt venti & inciderunt domui illi, & non cecidit. fundata enim suerat super petram. Psalm. 1. vers. 3. Erit sicut arbor plantata ad rivos aquarum, qua fructum suum edit tempore suo, soliumque eius non decidit. Psalm. 92. vers. 13. Iussus ut palma germinabit, vt Cedrus in Libano crescet: Plantati in domo Ichova, in atrijs Domini nostri, germina prosundent, adhuc abundabunt in canicie, pingues & virentes erunt. Roman. 8. vers. 35. Quis nos separabit à charitate Christi, & c. & vers. 38. Neque mors neque vita, & c. Neque ulla res creata nos potest separare à Charitate Dei, qua est in Christo Iesu Domino nostro. 1. Corint. 1. vers. 8. Qui Deus etiam confirmabit vos usque in sinem inculpatos in diem Domini nostri Iesu Christi. Phil. 1. vers. 6. Persuasum habens hoc ipsum, fore ut, qui capit in vobis opus bonum, persiciat usque ad diem Iesu Christi. Confer. 1. Cor. 10. vers. 13. 1. Thessal. 5.23.24. Hac vere sidelium perseverentia probatur, etiam sequentibus rationibus.

I.

Quia Decretum Electionis est infallibile & immutabile.] Matth. cap. 24. vers. 24. Ita vt seducant, si sieri posset, etiam electos. Romanor. cap. 8. vers. 30. Quos pradestinavit, eos etiam vocavit, quos vocavit, cos justificavit, & quos justificavit eos etiam glorisicavit. Rom. 9. vers. 11. Vt propositum Dei, quodest secundum electionem, non

ex operibus sedex vocante sirmum maneat. Rom.11. vers.2. Non abject Deus populum suum quem pracognavit: & vers. 29. Dona & vocatio Dei sunt ἀμεταμέλη ω, & 2. Tim.2. vers. 19. Solidum sundamentum Dei slat, habens sigillum hoc, Novit Dominus qui sunt suit.

#### H.

Quia fœdus gratiæ quod cum fidelibus pepigit Deus, est æternum & inviolabile.] Iesai. 54. vers. 10. Quamvis hi montes recederent & hi colles dimoverentur, attamen benignitas mea à tenon recedet & fædus pacis mea, non dimovebitur, ait, miserator tuus Iehova Ier. 32. vers. 32. Et pangam ipsis fædus perpetuum, fore ut non avertam me à prosequendis ipsis benefaciendo ipsis, & reverentiam mei indam animo ipsorum, ut non recedant à me. Hosea. 2. vers. 19. 20. & desponsabote mihi in sæculum, desponsabo, inquam, te mihi in justitia, judicio, benignitate ac misericordia; Confer, Psalm. 89. vers. 34. Iesai. 59. vers. 21.

#### HI.

Quia Christus indesinenter intercedit pro sidelibus suis. JLuc. 22. vers. 32. Egorogavi pro tene desiciat sides tua; Iohan. 17. vers. 20. Non pro eis autem rozo tantum, sed & pro ijs qui per sermonem eorum credituri sunt inme. Heb. 7. vers. 25. Vnde & servare prossiss potest eos, qui per ipsum accedunt ad Deum, semper vivens, ut, interpellet pro eis: Christus autem semper exauditur à Patre. Iohan. 11. vers. 42.

#### IV.

Quia Christus sua potentia oves suas conservat ab exitio.] Ioh. 6. vers. 39. Hec est voluntas Patris mei quimisit me, ut quicquid mihi dederit, non perdam ex co, sed suscite illud, ultimo illo dic, & cap. 10. vers. 27.28.29. Oves mea vocem meam audiunt: Et ego vitam aternam do eis, nec peribunt in aternum, nec rapiete as quisquam è manu mea, Pater meus qui cas dedit mihi, maior omnibus est, neque quisquam potest e as rapere è manu, Patris mei: Iohan. 1. 7vers. 12. Quos dedisti mihi, ego custodivi & nemo ex eis perit, nisi silie per ditionis. Iudæ. 1. Vocatis à Deo Patre, santissicatis & selle Christo servatis.

#### V.

Quia Spirirus S. qui renatis datus est, manet apud cos in æternum: Ioh. 4. vers. 14. Quisquis autem biberit ex aqua illa quam ego illi dabo, non sitiet in æternum, sed aqua illa quam ego illi dabo, siet in cos aqua salientis in vitam æternam. Ioan. 14. vers. 16. Rogabo Patrem & alium consolatorem dabit vobis ut maneat vobiscum in eternum. Eph. 1. vers. 15. In quo possquam credidistis, obsignati est is, spiritu illo promissionis sancto, qui est arrhabo hæreditatis vestræ, dum ad libertatem vindicemur ad laudem gloria ipsius; Confer. 2. Cor. 1. vers. 21. Eph. 4. vers. 30. Rom. 8. vers. 15. Gal. 4. vers. 7. Hic autem spiritus sua potentia, ita nos instruit, & consirmat, ut possimus contra Sathanam, mundum & carnem, subsistere, & tandem victoriam reportemus. 1. Ioan. 5. v. 4. Quoniam quicquid natum est ex Deo vincit mundum. 1. Iohan. 3. v. 9. Quisquis natus est ex Deo peccatum non facit, quoniam semenipsius in eo manet, nec potest peccare, co quod ex Deo natus est: & cap. 4. vers. 4. Vos ex Deo estis silioli & vicis so, quoniam potentior est qui est in vobis, quam qui est in mundo.

#### VΙ.

Quia vera fides, spes & charitas nunquam deficiunt.] Luc. 8. vers. 15. Quod autem in bonam terram cecidit, ij sunt qui in corde honesto ac bono auditum sermonem retinent, & frutumadserunt per patientiam: Hcb. 11. vers. 1. Est autem sides substitutia rerum sperandarum & demonstratio eorum qua non videntur. 1. Ioh. 5. vers. 5. Hac est victoria qua vincit mundum, nempe sides nostra. Rom. 5. 5. Spes non pudesacit. Hcb. 6. 18, Vt spem propesitam obtineamus, quam velut anima anchoram habemus tutam ac sirmam & ingredientem usque in ea qua sunt intra velum. Rom. 8. 24. Nam spe salvati sumus. 1. Cot. 13. 8. Charitas nnnquam excidit. 1. Iohan. 4. 17. Per hoc expleta est, in nobis charitas, ut siduciam habeamus in die ju-Xxx4 dieu.

dicij, & vets. 18. metus non est in charitate, expleta charitas foras eigeit metum, quoniam metus cruciatum habet. Qui autem metuit, non est perfectus in charitate.

#### VII.

Quia vera Ecclesia, quæ est corpus Christi, & singula cius membra perire non possunt. Matth. 16. 18. Super hanc Petram ædiscabo Ecclesiam meam, & portæ inferorum non
superabunt eam. Hebr. 12. vers. 23. Conventum & Ecclesiam primogenitorum, qui sunt conscripti in cæsis. Imo hæc Ecclesia & verorum eius membrorum stabilitas, adeo constans est & certa, ut Apost. Ioannes diserte pronuntiet, cos qui desiciunt, nunquam de
Ecclesia suisse, 1. Ioan. 2. 19. Ex nobis egressi sunt, sed non erant ex nobis. Nams stuissent ex
nobis, permansissent utique nobiscum. Sed hoc factum est, ut patesieret non omnes esse ex nobis.
Ideoque de sua perseverantia & salute certi esse possunt. Probat. Rom. 8. vers. 16.
Qui ipse spiritus testatur una cum Spiritu nostro, Ros esse fisios Dei. & 17. quod si sili,
etiam heredes, heredes quidem Dei, coheredes autem Christi. & 38. Nam mihi persuasim
est neque mortem, neque vitam, & c. posse nos separare à charitate Dei, que est in Christi

etiam haredes, heredes quidem Dei, coharedes autem Christi. & 38. Nam mihi persuasum est neque mortem, neque vitam, &c. posse nos separare à charitate Dei, qua est in Christo Donino nostro. 2. Cor. 1. vers. 21. Qui etiam obsignavit nos deditque arrhabonem Spiritus in cordibus nostris. Ephes. 4. vers. 30. Ne tristitia afficite spiritum illum sanctum Dei, per quem obsignati est is in diem redemptionis. 2. Timoth. 1. vers. 12. Novi enim cui crediderim, & mihi persuasum est, eum posse depositum meum in illum diem servare. 2. Cor. 5. vers. 1. Scimus enim nos, si terrestris huius domus nostra tabernaculum dissolutum fuerit, adificium ex Deo habituros, domicilium videlicet non manu sactum, aternum in calis. Liquet etiam hac certitudo, ex natura vera fidei, qua est subsistentia rerum sperandarum, & demonstratio corum qua non videntur. Fatemur interea, omnes fideles non pari gradu hanc certitudinem persentiscere, imo in tentationis conflictu, vix scintillam eius sentire, uti in ipso Articulo nostro expressimus.

### Secundum Articulum nostrum ita probamus:

Perseverantia fidelium hac omnia tanguam media divinitus ad eam ordinata non excludit sed includit. 1 Liquet hoc primo ex perpetua methodo, qua Christus & Apostoli in docendo usi sunt. Quippe qui ex decreto electionis & dono perseverantiæ, quod ex eo redundat, folidas admonitiones ad preces, ad vigilias & omnem fanctitatem in genere, deducunt: Mat. 24.26. Monet Christus Apostolos & reliquos Electos ne credant pseudoprophetis, sed sibi ab ijs caveant; quos ramen dixerat impossibile esle, ut ab ijs seducantur. vers. 24. Sie etiam Apostolus Paulus in omnibus suis Epistolis, ex misericordia Dei erga fideles immutabili, & perseverantiæ dono, quod per Dei fidelitatem illis promittit, deducit adhortationes efficaciffimas, ut patet ex Collatione cap. 8. 9. 10. 11. ad Rom. cum cap. 12. & 13. & c. Idem 1. Cor. 1. 8. Corinthijs promiserar, Deum per gratiam suam illos confirmaturum usque ad finem iuculpatos, in diem Domini nostri Iesu Christi. Et tamen mox subjungit, ut sibi à dissidijs schismatis & similibus carnis operibus caveant, & è contra veræ sanctitati studeant. Sie Phil. 1.6. postquam candem promissionem Philippensibus secisser, in hæe verba: persuasum habens hoc ipsum, fore ut qui capit in vobis opus bonum, perficiat usque ad diem Iesu Christi; non ceffat tamen eofdem adhortari, ad bonorum operum studium; & nominatim cap. 2.v. 12.13. postquam monuisser eos serio, ut salutem suam in timore ac tremore operarentur, fubjungit mox hanc promissionem, tanquam fundamentum, Nam Dews is est qui essicit in vobis & velle & perficere pro bona sua voluntate. Similiter, 1. Thess. 5. post factas varias & ferias ad fanctitatem adhortationes , tandem fubnectit verf. 24. hanc confo . lationem, fidelis est qui vocavit vos, qui etiam id efficiet. Sic quoque. 2. Timoth. 2. verf. 19. postquam probasset perseverantiæ sidelium certitudinem, ut quæ Dei sigillo esset obsignata, addit præclaram hane admonitionem, Discedat ab injustitia omnis qui nominat nomen Christi. Isidem vestigijs etiam insistunt reliqui Apostoli, inprimis Petrus & Iohannes. Prior enim de Decreto Electionis, & perfeverantiæ dono, quod probaverat cap. 1. Epiftolæ prioris verf. 1. 2. 3.4. 5. tanquam è fuaviflimo fonte deducit varias admonitiones, ad patientia, sanctitatem, & fraternam charitate;

neque

neque tantum isto capite, sed per totam passim epistolam; posterior ex charitate Dei Patris & Filij, erga fideles infallibili, & ipsorum spe indubitata, qua expectant æternam gloriam, producit varias adhortationes ad puritatem & fanctitatem, præfertim. 1. Iohan. 3 3. Quisquis habet hanc spem in eo sitam, purificat se, sicut & ille purus est.

II. Deinde idem evincunt exempla sanctorum, qui licet certi essent de sua perseverantia & falute, nihilominus tamen fedulo, fanctis precibus & bonis operibus invigilarunt, ut Patet inter reliquos exemplo Davidis, qui licet Psal. 23. & alibi sibi persuasum dicat de bonitate & benignitate Dei pastoris sui erga se, quodque permansurus esset, in domo lehove in seculum; nihilominus tamen sanctis precibus; alijsque spietatis exercitijs jugiter fuit intentus, ut videre est, ex Psalm. 119. & alibi. Paulus etiam qui ad Romanos testatur sibi persuasum esse, quod per nullam rem creatam possit separari à charitate Dei, tamen contudit corpus suum, & in servitutem redegit, ne quo modo ipse reprobus ficret. & Phil. 3 se contendisse dicit, ad palmam supernæ vocationis Dei: & 2. Cor.5. confidimus autem & probamus potius migrare è corpore & ad dominum ire habitatum, quapropter etiam ambimus & incolentes & migrantes ei placere: Imo Christus qui de sua glorificatione erat certissimus, mhilominus à Deo Patre suo ardentissimis precibus illam efflagitavit: Iohan. 17.

de Denique luce meridiana clarius ex scriptura patet, media cum Decreto Dei non pugnare, sed eidem subordinari: Sic Gideon, post acceptam promissionem de victoria contra Medianitas; Iudic. 6. nihilominus medijs bellicis ad eam confequendam. est usus: Ezechias Rex post promissam vitæ prolongationem, sanitatem naturali remedio procuravit: Daniel cum ex Ieremia didiciffet, finem captivitatis Babylonicæ advenisse, oravit Deum, ut populum suum reduceret, & Actor. 27. Paulus qui ab Angelo Domini erat edoctus, se cum socijs de naufragio certo evasurum, monuit il-

los falvos evadere non posse, si nautæ navem deseruissent.

Adeo ut cum timore & tremore salutem suam operentur: Nam etsi propter peremptoriam electionem ad salutem, de sua perseverantia vere sideles certi esse possunt, & debent. Tamen cum Deus illam-nisi per-ordinaria media exequi statucrit, necesse est ipsos, exhortationibus, comminationibus, & promissionibus, tanquam medijs ordinarijs ad perfeverantiam excitari; idque

Propter propriam ipfife; adharentem infirmitatem, & hostium spiritualium astium & potentiam jugiter iptos oppugnantium, & hue spectat sermo Christi ad Aposto. los, quos propter infirmitatem carnis hortatur ad vigilandum & orandum, ne intrent in tentationem: Matth: 26. vers. 41. Confer etiam Marc. 13. vers. 33. & 37. huius etiam respectu hortatur Paulus fideles ad induendum totam armaturam Dei,ut possint subfiftere in tempore adverso & omnibus confectis stare; Eph. 6. vers. 12. 12. Confer. 1: Pet: 5. y. 8. & 1. Cor. 16. 13. vigilate, state, viriliter agite, estote fortes. Sic etiam Petrus fide? les alloquitur: Nos igitur. dilecti qui hac prascitis, cavete ne illorum nefariorum errore abducti, excidatis à propria stabilitate, sed crescite in gratia & agnitione Domini nostri Iesu Christi. Huius etiam infirmitatis propriæ ratione monentur Philippenses, ut cum timore & tremore falutem fuam operentur. Phil. 2. verf. 12. & gentes monet, gentium Apostolus, Rom. 11. 20. 21. Ne animo efferantur, sed timeant, videntes ne Deus qui naturalibus ramis non pepercit, illis etiam non parcat.

min a metho Dediction on home to a second records Propter carnalem securitatem quæ ex ista infirmitate interdum infidelibus oritur; Cantic. 5. vers. 2. Pfal. 30. 7. & comminationibus gravishmis illa aut excurienda est; aut antevertenda; & huc spectant sequentia Scripturæ testimonia; Heb.3. vers. 12:13: Lidete fratres ne quando sit in ullo vestrum cor malum & infidele; deficiendo à Deo vivo, sed exhortamini alij alios quotidie quoad appellatur dies hodiernus, ne quis ex vobis induretur fraude peccati, & cap. 6.11.12. Cupimus autem, ut unufquisque vestrum idem ostendat studium ad plenam sidei persuasionem ad sinem usg., ut ne sitis segnes sed imitatores evrum; qui per fidem ac patientiam obtinent promissam hæreditatem. & vets. 4. Nam fierinon potest, ut qui semels fuerunt illustrati, gustaverunt que donum caleste & participes facti fuerunt Spiritus S. gustaverunt g. bonum Dei verbum, ac virtutes futuri saculi si prolabantur ut denuo renoventur, per resipiscentiam, ut qui rursum crucifigant sibimetipsis filium Dei, & ad ignominiam exponant. Confet. cap. 10. vers. 26. 27. Galat. 3. vets. 3. & 5. vets. 7.

#### III.

Propter remissionem in pietaris cursu, promissionibus interdum sideles ad officium gnaviter & strenue saciendum sunt excitandi; Matth. 24. 13. Qui sustinuerit ad sinem usque, salvus erit. 1. Cor. 9. 24. Sic curriteut comprehendatis, certantes, ut incorruptam coronam accipiatis. Heb. 12. 12. Quapropter manus remissas & genua soluta surrigite. Apo. 2. vers. 4. 5. Et passim in istis Epistolis ad Ecclesias Asiaticas.

Etsi interdum labantur, non tamen in lapsu permanent.] Probatur ex exemplo Davidis, Petri & Thoma; & Psalm. 37. vers. 24. Cum cadit, non deijcitur, quia Iehova sussentat manumeius: huc pertinet insignis illa promissio, Zachar. 12. vers. 9.& 10. qua Deus promittit domui Davidis & habitatoribus Ierusalem, spiritum gratia & deprecationum, quo respiciant ad eum, quem transsixerunt, &c. Conser. Psal. 89. vers. 31. 32. 33. 34. Item, 1. Cor. 10. vers. 13.

Revertuntur alacrius ad novam obedientiam.] Probatur. Psal. 51. vers. 15. Docebo defectorem vias tuas, ut peccatores ad te convertantur. Psalm. 119. vers. 67. Priusquam humiliarer, ego deliqui, nunc autem sermones tuos observo.

At que ita ad salutem conservantur.] Prob. 1. Petr. 1. vers. 5. Qui virtute Des enstodimur per sidem, ad salutem qua parata est patesieri tempore ultimo.

#### Sententia Heterodoxa.

Iudicamus ergo gravissime errare Remonstrantes, cum dicunt Thesibus exhibit.3. vere sideles posse à vera side excidere & in eiusmodi prolabi peccata, quæ cum vera & justificante side consistere non possunt, neque posse hoc tantum sieri, sed & non raro accidere; videatur etiam hic respons advers. Walach. pag. 75.

Item, negantes perseverantiam fidelium, fluere ex Decreto Dei absoluto & peremptorio, quo decrevit salvare singulares personas; Thes. exhibitis 1. & advers.

Walach.pag. 75.

Tertio, cum dicunt voluntatem nostram proximam & solam esse perseverantiæ causam Physicam; advers. Walach, pag. 75. & Collat. Belg. Hag. pag. 370. Ubi partiuntur perseverantiam inter Deum & homines, dicentes conservationem credentium in fide, non pendere tantum, ex certa & sida Christi custodia, sed requiri quoque ad eam debitam credentium obedientiam, ne qua parte sibi in noxa sint: quod ipsim de ca obedientia intelligere se negant, quæ sit vi irresistibili. Collat. Hag. Bert. part. 2. pag. 90.

Rejicimus quoque ut absurdum & Atheologum, quod Remonstrantes dicunt,

Collat. Brand. pag. 457. mirum non esse pios secundo renasci.

Similiter rejicimus Remonstrantes, cum negant perseverantiam esse donum

Dei, fidelibus infusum; Collat Belg. pag. 343.

Item cum dicunt, vere fidelem non posse este certum, se in fide perseveraturum, quin imo de hoc dubitare & laudabile militi Christiano & ad excitandum veternum & porporemanima, in religionis negotio, per quan utile arbitrantur. Resp. ad Walach. pag: 76. & Thesibus exhibitis 8. Ubi dicunt, hanc certitudinem non esse necessariam.

Manifesta quoque est calumnia, cum dicunt Remonstrantes, doctrinam nostram de perseverantia, ex se veræ pietati & bonis operibus obesse; Collat. Brand. pag.353. 354-355. & seqq. passim; peccandi commeatum sidelibus sacere, sollicitudinem & tremorem salutarem elidere, adeoque ad subdendos carni pulvillos comparatam

effe;

esse; præcipue, cum fideles nullis peccatis aut flagitijs, falutis fuæ jacturam pati posse, aut passuros unquam, docetur; nec mori posse, in peccatum aliquod horrendum prolapsos, sed necessario ante vitæ finem conversim iri; adversus VValach.

pag. 76.

Et hactenus quidem Iudicium & sententiam nostram de Quinque Controversis Articulis diximus; judicamusque doctrinam Orthodoxam quam non ex lacunis inanis Philosophiæ, non ex corrupto rationis judicio, neque ex humanæ sapientiæ verbis, fed ex puro Dei verbo, ut limpidissimo Israelis fonte, hausimus; in Ecclesia esse retinendam & publice, ad ædisscationem, docendam, quemadmodum ea haetenus in omnibus reformatis Ecclesijs obtinuit; Heterodoxx vero (quam Antithefibus expressimus ) ut putrido cerebri & corruptæ rationis humanæ figmento, locum nullum in Ecclesijs esse debere, sed omnino rejiciendam esse; utpote verbo Dei contrariam; gloria & gratia Dei, inimicam; fidei, pietati, & vere confolationi fidelium noxiam; Deumque rogamus ut quemadmodum eius beneficio, in Ećclesijs nostris Zelandicis, summo cum omnium consensu hac doctrina hacterus viguit. Ita nos porto in illa veritate, pace & concordia conservet: reliquisque sederati Belgij Ecclesijs, hanc pacem & concordiam (ubi turbata est) cum veritate restituat, ut tandem credentium omnium sit cor unum, & anima una: & singuli ambulantes, ita ut dignum est vocatione nostra, cum omni modostia & mansuetudine, cum animi lenitate, tolerantes alij alios per charitatem, studeamus servare unitatem spiritus, per vinculum pacis: sicut unum est corpus & unus spiritus, unus Dominus, una Fides, unum Baptisma, & vocati sumus in unam spem vocationis nostræ. Amen.

## VLTRAIECTINORVM FRATRVM

## Quinto Remonstrantium

Articulo,

## IVDICIVM.

Theses Heterodoxæ de Quinto Remonstrantium Articulo, quo de Perseverantia vere fidelium agitur: ex eorum edius libris & scriptis excerpta: quibus Orthodoxa cum Sacra Scriptura consentientes Antitheses opponuntur.

Theses Heterodoxa.

Antitheses Orthodoxa.

PErfeverantia vere fidelium in fide, non est estedum electionis absolute à Deo factæ, sive Decreti talis, quo Deus certas perfonas fine ulla conditione obedientiæ circumscriptas, ad falutem elegit: a (neque enim est ullum eiusmodi Decretum aut Electio absoluta) sed fluit ex Decreto, quo statuit Deus credentibus jam, & medijs talibus quæ ad perseverandum sunt instituta, rite utentibus abunde

Memadmodum vera in Christum fides, ita & perseverantia electorum in fide, est effectum electionis absolute à Deo sacta, sive talis Decreti, quo Deus certos homines non confideratos ut jam obedientiæ conditione circumscriptos, sed ut lapsos corruptosque in Adamo, ac proinde inobedientes ad fautem elegit.a Quofcumq; enim Deus ex adultis, ratione utentibus, ad falutem

ercrnam

abunde corundem mediorum copiam facere, gratiam Spiritus fançli nunquam denegare, aut cos deferere prinforum ab ipus deferatur. b Interdum etiam ex co Decreto fluit perfeverantiæ donum, quo Deus deferentes fe prævenire promultitudine mifericordiarum fuarum, in viam revocare, & convertere propofuit. c

a Contra Walach, pag. 74. lin. 10.

& fogg.

b Contra Walach.p.74.l.13.&feqq. c Contra Wal.ibidem.l.16.&feqq.

aternam elegir, eos etiam'ad veram fidem in Christum & perseverantiam in ea, tanquam media Decreto illi subordinata, elegir. b

a Rom. 8. 29.30. Quos pracognovit eos pradestinavit, quos pradestinavit, cos vocavit, quos vocavit, justificavit, quos iustifica-

vit, glorificavit.

Si quos prædestinavit Deus, eos & glorificavit, nemo autem adultus glorificatur, nisi perseverans in side, sequitur perseveranciam essectum esse electionis, sive prædestinationis ad salutem absolutæ.

Matth. 24.24. Collato cum vers. 13. Si

fieri posset etiam electi seducerentur: qui perseveraverit ad sinem, salvus erit.

Rom. 11.7. Electio assecuta est. Electionis igiturabsolutæ estectum est perseverantia.

1. Pet. 1.2.3. 4.5. Electio secundum pranotionem Dei Patris, in sanctificatione spiritus, ad ohedientiam & assersionem sanguinis Christi. Benedictus sit Deus Pater Domini nostri Iesu Christi, qui nos secundum magnam suam misericordiam regenuit in spem vivam, ad incorruptibilem & incontaminatam hareditatem, qua in calis custo ditur pro vobis, qui virtute Dei custo dimini per sidem ad salutem, qua parata est novissimo die patesieri.

Si electi fumus, ur virtute Dei custodiremur per sidem ad salutem, electionis

igitur abfolutæ effectum eft perfeverantia.

b Rom. 8. 29.30. Locis ante citatis. Si glorificationem adultorum antecedat necessario perseverantia, perseverantia igitur est medium prædestinationis adsalutem, Decreto subordinatum.

Iohan, 15. 16. Ad hoc elegi vos ut fructum ferretis & fructus vester maneat: Ergo

fructum permanentem ferre, est medium electionis Decreto substitutum.

2. Thess. 2.13. Deus vos ab initio elegit adsalutem in sanctiscatione spiritus & fide veritatis. Si ad salutem elegit in sanctiscatione & side, id est per sidem & sanctiscationem tanquam per medium, aut viam ducentem ad salutem: ergo & ad perseverantiam elegit in side & sanctiscatione: sine perseverantia enim non est salus. Perseverantia igitur est medium, electionis Decreto subordinatum.

### Thesis Heterodoxa II.

Antithesis Orthodoxa II.

Sicut fides, ita & perfeverantia est conditio novi fœderis, à Deo, liberrimo arbitrio, homini præscripta: Proinde nec est, nec esse potest, donum Dei proprie dictum.

Collat.Belg.pag.343. Bertij, pag. 61.

Etsi perseverantia sicut & sides, à Deo in novo sœdere sit præscripta: id tamen non prohibet perseverantiam, esse donum Dei proprie sic dictum.

Argumentum Remonstrantium ab eo desumtum, quod perseverantia sit conditio in novo sædere præseripta, nonsequi-

tur. Ratio, circumcilio cordis, conversio, respissentia, fides sunt à Deo in novo sœdere prescriptæ conditiones, Deut. 10.16. Ier. 41. Ioel. 2.3. Marc. 1.15. Act. 2.38. non ramen desinunt esse Dei dona proprie dicta. Circumcissonem enim promitit Deus, Deut. 30. 6. se procuraturum aut donaturum. Et Apost. Coloss. 2. 11. docer Dei opus esse. Conversionem à Deo postulat Ieremias cap. 31. 18. Et David Psal. 51. 12. Est ergo conversio donum Dei proprie dictum. Idem de resipiscentia & side docet Scriptura. 2. Timoth. 2. 25. Philip. 1. 29.

Ita eriam perseverantia & conditio est in novo sædere præseripta, & donum Dei proprie dictum, in eo sædere promissum: Ier. 32.40. Feriam cum eis pactum æternum, & timorem meum dabo in cor corum, ut non recedant à me. Luc. 22.32. Christus se perseverantiam Petro à Patre precibus impetrasse testatur. Est ergo donum Dei pro-

prie sic dictum.

Addantur loca, Rom. 11.29. Eph. 6.23 2. Thess. 2.3. Heb. 13. 20.21. Philip. 2.13.

### Thesis Heterodoxa III.

Antithesis Orthodoxa 111.

Vere fideles opera carnis perpetrantes, non modo à vera fide totaliter & finaliter excidere possumt: a) sed & non raro excidunt. b) imo vero, etsi se ab iis operibus ad Deum convertant, sidem tamen pro eo tempore, quo opera illa committunt, totaliter amittüt. c) Fides vera igitur sempet non est perseverans.

a) Thesib. de 5. Artic. exhib. Thes. 6.

b) Thefib. iildem. Thefi 3. & 4.

c) Collat Belg pag 304. post mediu. Bert pag 18. in fine, & 19. ab initio. Vere fideles, etfi Sathanæ, mundi aut carnis tentationibus nonnunquam obrutt, ita prosternantur, ut atrocibus subinde lapsibus, quibus damnationem æternam merentur, conscientiam graviter lædant, Spiritum S. contristent, & proinde actum sidei impediant, gratiæ Dei siduciæque sensum amittant: a) tamen sidei radicem aut semen nunquam nec totaliter nec sinaliter amittunt. b) Miscricordia enim Dei ac virtute, & Christi intercessione conservantur in side, eriguntur, a peccatis ad Deum residera

piscunt, ad Deum convertuntur & gratia Dei sensum recuperant. c) Fides igitur vera perpetuam & sinalem perseverantiam semper comitem habet, d) unde efficitur temporariam sidem, non esse unam candemque essentia, cum vera seu justificante side. e)

a) Testantut de istis lapsibus sanctorum exempla: Noachi, Lothi, Davidis, Pe-

tri,&€.

b) Vere fideles, habitum, radicem aut semen fidei sux, nec totaliter amittete

nec finaliter, hoc fyllogismo probamus.

Quibus Deus daturus est ut à se non recedant, adversus quos portæinserorum non prævalebunt, qui in æternum non esurient nec sitient, quos nemo rapiet de manu Christi nec de manu Patris Christi, apud quos Spiritus S. in æternum manebit, qui sunt spiritu promissionis sancto obsignati in diem perfectæ redemptionis, quos Deus ita corroborabit ut sint inculpati in die Domini Iesu Christi, in quibus Deus bonum opus quod incepit perficiet, qui virtute Dei custodiuntur per sidem ad salutem, qui denique ad mottem peccare non possunt, propterea quod semen Dei in illis manet; illi nec totaliter nec sinaliter sidei radicem aut semen perdituri sunt, aut hoc respectu perdere possunt. Atqui Deus vere sidelibus promittit fore, ut ab ipso non recedant, portæ inferorum adversus eos non prævalebunt, in æternum non esurient nec sitient &c. Ergo, nec totaliter nec sinaliter sidei radicem sive semen sunt perdituri, nec eo respectu perdere possunt.

Major sua luce manifesta est.

Minor sequentibus sacræ Scripturæ locis probatur:

Ierem. 32.40. Dabo timorem meum in corda corum, ut à me non recedant. Matth. 16.18. Iohan. 4.14. Et 6.35.39. & vers. 28.29.30. & 14. vers. 16. Ephes. 1.13.14. & 4. vers. 30. Phil 1. vers. 6. 1. Petr. 1.4.5.1. Ioh. 3. vers. 9. Stat ergo concluso. Totaliter non descere vere sideles demonstraturis S. Scripturælocis, quibus Spiritus S. aut unctio, aut semen Dei in ipsis manere dicitur, ut Iohan. 14.16.17. 1, Iohan. 2. 24. 1. Iohan. 3. 9. aut quibus sideles dicuntur in Christo manere, & Christus in ipsis. Iohan. 6. 56. & 14. 23. 1. Iohan. 3.23.24.

Finalter non deficere vere fideles, demonstratur iis locis, quibus Christus dicitut fideles non perditurus sed excitaturus ac daturus vitam æternam: Ioan. 6.40. & vers. 57.58. Ioh. 3.16.17. Item iis locis quibus dicuntur obsignati Spiritu S. usque ad diem redemtionis, spiritu, inquamillo, qui est arrhabo aut pignus hæreditatis illius cæsestis; ut Eph. 1.13.14. & 4.30. item iis, quibus Deus dicitur bonum opus, quod cepit perfecturus esse: Philip. 1.6. Philip. 2. vers. 13. item iis quibus Christus nos dicitur servare, interpellatione sua, ne desciamus. Luc. 22. 32. Iohan. 17. 20. Rom. 8.34. Quibus denig; dicimur virtute Dei custodiri ad salurem per sidem.

c) Quod misericordia Dei vere fideles servantur, ne in peccatis pereant, inter infinita Scriptura testimonia, hac etiam probant. Thren. Ierem. 3.22. Misericordia Ichova sunt, quod non consumti sumus, quia non desecerunt misericordia cius. Psal. 89.31. & sequentib. Si deresiquerint filii cius legem meam, tune visitabo virga pravaricationem eorum, & plazis iniquitatem eorum, misericordiam autem meam non auseram ab iis. Psal. 118.14. 29. Psal. 23.6, &c. Yyy d) Fidei

d) Fideiveræ, perseverantiam comitem semper esse, locis iis demonstratur, quibus ante probatum est, vere sideles nec totaliter nec sinaliter desicere. His addinus hæc, Iohan. 6. 47. & simil. quibus vere credentes vitam æternam jam habere prædicantur. Sienim sides vel in medio cursu vel in sine desicit, jam salsum erit, credentes vere in Christum, habere vitam æternam. Adde Iohan. 15. 16. Flegi vos, constitui vos ut sinestam feratis, & fructus vestermaneat. Rom. 8. 29. 30. Quos pracognoris & pradestinatit, hos & gloriscavir. Si individuus est inter prædestinationem justisficationem, & gloriscavironem, nexus, sequitur sidem à perseverantia & perseverantiam à side separati aut divelli non posse.

e) Iustificantem five veram fidem, qua Christum eiusdemg; iustitiam apprehendimus, non esse candem cum temporaria, manifeste Christus parabola ista seminis, diversam in terram interserendum lapsi, ostendir: Docet enim differre tribus modis; 1. subjecti qualitate; 11. principio: 111. effectu. Subjecti qualitate: Temporaria enim locum habet in corde non bono: vera autem fides, sive justificans, tantum in corde bono obtinet locum: Matth. 13. verf. 8. & 23. item Luc. 8. 15. quo loco Christus, bonam terram, aliis tribus speciebus terræ, viæscilicet, lapidosæ, & spinofæ terræ opponens, has non bonas effe, fed ineptas & malas oftendit. Bonitas autem illa, quam postremæ speciei terræ tribuit, à sola regenerationis est gratia essicaciaque, non aurem à natura. Principio differre, docet Christus, cum air, remporariam fidem non habere radicem; Matt. 13.6. & 21. imo nec consequi posse. Sicut enim semen delapsum in eiusmodi fundum, qui terræ perparum, lapidum autem haber plurimum, radicem accipere non potest. Marth. 13.5. Ita in fide temporaria res fe liabet. nametsi semen verbi cum gaudio susceptum, mature exsurgat, & amplam quandam fructificationis fpem promitrere videatur: Matt. 13.5, & 20. tamen lapidofitas illa, quæ longe maximam fundi five cordis partem occupat, in caufa eft, cur folidas semen illud verbi radices agere non possit. Hinc fit ut temporaria fides inardescente persequutionis sole, & afflictionum æstu fervente, exarescat: offensionibus superara deficiat: Matth. 13, 6. & 21. Vera autem & viva fides radices cofequitur & aget in Christo: Eph.3.17.10h.15.4.5. Christo superstructa, Mart. 16.18. manet in Christo: Ioh. 6.56. nunquam à Christo separatur: Rom. 8.35. vereq; fideles unum efficit cum Christo: Ioh. 17.26. Non deficit igitur vera fides in Christum; quia Christus, qui fons vitæ est, & spiritus Christi, qui spiritus vitæ est, nunquam deficit neque exarefcit. Denique veram fidem à remporaria differre effectu, ibidem paret. Temporaria quidem mox exfurges, fructum promittit: Matt.14.5. & 20. præstare autem sive reddere non potest. Causa duplex est: altera interna, desectus fcilicer radicis: alrera externa, eaque varia: afflictionu fervor, offensiones gignens, immoderatus mundi amor & rerum temporalium, ut funt opes, honores & curx, desideriumg; voluptatum. His enimitanquam noxiis spinis vepribusque, sides illa remporaria suffocatur; Matr. 13.7. & 22. Vera autem sides, virtute potentiaque Dei, in omnibus petlequutionum fluctibus infracta perfiftens, calcans mundum, omniaque que in mundo funt pro stercoribus ducens; Philip.3.7.8. suo tandem tempore, convenientem, secundum vocationem, trigenum, sexagenum, imo centuplum, pro mensurg donationis Christi fert fructum: Matt. 13. 8. & 23. Hinc igitur manifestum evadit, & grande admodum inter remporariam & veram fidem esse discrimen; huius enim subicctum est cor à spiritu Christi vere regenitum: illius subicctum est cor veræ regenerationis expers: hæc radicem haber, & in Christo sundata est: illa radice caret: hæc denique fructum fert amplissimum; illa fructum nec fert, nec ferre potest. Quoscunque igitur à fide deficere videmus, eos non à vera, (eam enim nunquam habuerunt, cum electorum sit propria) sed à temporaria side, deficere, statuendum est.

Thesis Heterodoxa IV.

Antithesis Orthodoxa IV.

Vere fideles, etsi de fidei sux integritate & benevolentia erga se Dei, pro te mpore

Vere fideles, qui Christosunt itradicati, non modo de fide sua in præsens certi tempore præsenti certi esse possunt ac debent: a) tamen se in side & pietate in hac vitæ militia, perseveraturos, certi esse non possunt; b) talis etiam certitudo nec utilis, nec necessaria: c) imo vero noxia & perniciosa est. Hæc enim certitudo natura atque indole sua, securitatem carnis generat, & nervos sincidit pietatis: d) adeo ut dubitate, an in side perseveraturi simus, perquam utile sit. e)

a) Thesibus exhibitis de 5. articulo thesi 7.

Contra Walach.pag.75.ante med.

- b) Thesibus exhibitis thesi. 8. & contra Walach. pag. 75. ibidem.
  - c) Thesibus exhibitis, thesi.8.
- d) Collat. Hag. 340. Bertii, pag. 57. circa medium.

Contra Walach.pag.75.postmed.

certi esse possunt, debent, & sunt, a) etsi ea certitudo pro graduu varietate, nunc augescat, gratia Dei vires suas explicante; nunc vero (fide per carnis infidias, fathanæ, mundique tentationes multi- 🔹 plices, languescente, atque anhelante,) minuatur ac decrescat; sed etiam se ad finem usque, in fide & pietate perseveraturos este persuali sunt; b) estque illa cerritudo non modo nativa sua indole minime perniciosa, sed salutaris: c) nec carnis securitatem generat; sed reprimit d) pietatis fervorem non exstinguit, fed accendit: e) denique folidæ est in adversis omnibus consolationis fundamentum. f)

a) Gal. 2.20. Vivo autem non amplius ego, fed vivit in me Chrif us, & quod iam vivo in carne, vivo per fidem filu De. 1. Joh. 2. 20. Vos unctionem illam habetis à fancto illo, & nostis omnia. 1. Joh. n. 3. 24. per hoc novinus

teum Christum habitare in nobis, nempe exspiritu quem nobis dedit. 1.10h.4.13. per hoccognostimus nos in isfo habitare, & isfumin nobis, quod de suo spiritu de dit nebi .

Qui habent unctionem illam à Spiritu S. & norunt Christium in se. & se in Christo habitate; ac se vitait, quam in carne vivunt, vivere per sidem fili Dei, illi de side sua in præsens non modo certi esse possunt, ac debent: sed etiam sons certi.

Atqui vere fideles habét unctionem illam, norunt habitare in le Conflant les Ergo vere fideles, de fide sua, non modo certi esse possunt & debent, sed stiam funt certi.

Consequentia maloris patet; quia unctio illa sive spiritus, est spiritus sidei sidei causa esticiens, & cognitio illa de inhabitatione Christi in nobis, est extruique nos Christo tanquam capiti conglutinat. Minoris veritas ex allegatis locis: Statigitur conclusio.

b) Fidele's certos esse, se ad finem usque perseveraturos in side, hoc argumento probamus:

Qui sciunt, Deum, bonum opus quod cepit, esse consummaturum, ac Dei dona & vocationem esse αμεταμέλητα, seque virtute Dei custodiendos per sidem ad salutem, Spiritum S. sibi in infirmitatibus succursurum, habere se Christum perpetuum apud Patrem interpellatorem, illi certi sunt se in side ad sinem usque esse perseveraturos.

Atqui vere fideles sciunt Deum, bonum quodin iis cœpit, opus persecturum, sciunt dona Dei esse αμεταμέλητα, se virtute Dei ad salutem per fidem esse custodiendos, spiritum illis in infirmitatibus succursurum, habere se Christum apud Patrem interpellatorem:

Ergo vere fideles certi sunt, se in fide perseveraturos. Maior certa est; causam enim continet certitudinis illius, nempe fidelitatem, immutabilitatem, virtutem Dei, auxilium Spiritus sancti, interpellationem Christi pro fidelibus.

Minor his Scripturæ facræ testimoniis consirmatur. Philip. 1.6: Rom. 11.29.
1. Petr. 1.5. Rom. 8.26. & 34. 1. Iohan. 2. 2. Rom. 8.38. Qui in omnibus victores evadunt, per Christum, qui dilexit ipsos, & certi sunt fore, ut nulla creatura eos separet à charitate illa Dei, qua dilecti sunt in Christo, illi certi sunt se in side ad sinem perseveraturos esse. Atqui vere sideles in omnibus evadunt victores, & sunt certi, fore, ut nec præsentia, nec sulla creatura, eos separet à charitate illa Dei: Ergo.

Consequentia maioris patet, quia hæc est nostra victoria, sides, & si contingeret cos separari à charitate Dei, id sieret per desectionem à side: non sunt autem desecturi à side, ut ante probatum est: Minor est Apostoli ad Rom. 8.37.38. & sequ.

Yyy 2 c.d.e.) Cer-

256 A TA SENODI

c.d.e.) Certitudinem hane, nor el en cerniciosam, sed salutarem, eaque securitatem carnis reprimi pietatemque elecundi, paret: nihil non salutare docet Spiritus S. nihil perniciosum docere pocest. Docet autem Spiritus S. cam certitudinem, non juber de perseverantia sua tanquam incertos sluctuare sideles, sed esse persuasos, nec obstat quod timorem imperat sidelibus Spiritus S. Ille enim timor, non servilis, sed silialis est, qui cum certitudine sidei optime conspirat: Apostolus enim codem capite Rom. 8.17. ait, Non accepissis, spiritum servitutis rursum ad metum, sed spiritum adoptionis per quem clamamus Abba, idest, Pater. Et idem ille spiritus ressaur

Facere certitudinem hane ad earnis securitatem reprimendam & accendendam pietatem, liquet ex codem capite, quo utrumque facit Apostolus Paulus: Hortatur enim sideles, ut non ambulent secundum carnem, vers. 12.13.14. Nempe igitur fratres debitores sumus non carni, ut secundum carnem vivamus, sed spiritui &c. Et certitudinem non minus inculcar perseverantix in side, vers. 35. & seqq. Idem Apostolus docet sideles obsignatos spiritu promissionis sancto, ac certos de hæreditate exestiobtinenda este; Eph. 1.13.14. & 4.30. monetque simul, ut Spiritum S. non contristent, & ut sint imitatores Dei, ambulentq; cum charitate: Eph. 4.30. & 5.1.2. Apostolus Iohannes Christianos ad sanctitatis studium accensurus, doctrinam de certa sidelium gloriscatione, exhortationi illi præmittir. I. Iohan. 3.2.3. Diletti nunc silii Dei sumus, seimus autem fore, ut cum manifestus sattus suerit, similes ei simus, & quisquis hane spem habet purum se conservat. & vers. 9. quisquis natus est è Deo, non dat operam peccato, quoniam semen ipsius in eo manet. Ergo qui de side sua & perseverantia certi sunt, non dant operam peccato, sed pietati.

f) Certitudinem hanc fundamentű esse solidæ consolationis sirmissimum, patet. Hanc enim certitudinem, opponit Apostolus Paulus tanquam seutum, omnibus assilictionibus, & præsentibus, & suturis, inde à vers. 18. cap. 8. ad Rom. usque ad sinem illius. Hac certitudine se crexit Iob in præsentibus ærumnis longe acerbissimis, cap. 19. adversus suturas hæc arma explicavit David, Psal. 23. Etianss ambulavero per vallem umbr.e mortis, non timebo tamen malum; bonum, & Dei misercordia prose-

quentur me omnitus diebus vita & habitabo in domo Iehova in faculum.

Concludimus igitur eos qui perseverantiæ certitudinem vere fidelibus noxiam esse contendunt, non solum veræ consolationi sidelium nervos incidere: sed etiam in Spiritum S. esse contumeliosos: ac si ineptis aut incommodis argumentis, aut ciusmodi quæ pietatem convellunt, eandem sovere atque accendere moliatur.

### Thesis Heterodoxa V.

Si vere fidelis certus est, se fidem nunquam amissurum: sed in ea perseveraturum esse, cam certitudinem non nisi ex speciali revelatione habere potest.

Collat. Belg. pag. 423. ab initio. Bertij pag. 150. post medium.

### Antithesis Orthodoxa V.

Quod vere fidelis fidem nunquam sit amissurus, sed in ea usq; ad finem perseveraturus, de eo certus est, non ex revelatione quadam speciali, aut extraordinaria: sed ex Dei promissionibus, a) earundem sirmitate b) sidei natura, e) testimonio Spiritus S. d) & immutabilitate electionis, e)

a) Certitudinem fidei & falutis, ab Apostolo ad Rom. 8. doceti, negari no potest. non deducit auté illam Apostolus ex speciali aliqua revelatione, sed ex sundamentis eius modi, que omnibus sidelibus sunt communia; ex institue in Christum, v. 1. ex sublato per Christum reatu, ver. 3. 4. ex Spiritus S. inhabitatione; v. 9. 10. 11. Spiritus S. testificatione, v. 16. firmitate spei; v. 23. subsidio Spiritus S. v. 26. certitudine & immutabilitate decreti Dei de Predestinatione. v. 29. 30. Dei cura & amore summo, v. 31. 32. justificatione, v. 33. merito & satisfactione Christi; v. 34. eius demque intercessione in cælis; ibidem. Vnde sequitur certitudinem illam, aliunde, quam ex speciali revelatione, haberi.

Promissiones de perseyerantia, extant Psalm.125.1. Esa.54.10. Ierem.32. Ioh. 6.56.

Ioh.17.24. 2. Timoth. 4.7. 8.

b) Firmitas promissionum istarum docetur; Esai.54.10.2. Cor.20. Matth.5.18. Ierem.31. Hebr. 6.13.

e) Fidei natura certitudinem istam importat, pugnat enim fides cum dubitationeiRom.4.20. Iacob.1.6. Rom.8.30. Heb.11.1. d) Spiri-

### NATIONALIS DORDRECHTANÆ.

d) Spiritum, eam certitudinem, fidelibus testari & obsignare docet Spiritus S. Rom. 8 16. 2. Cor. 1.21.22. 2. Cor. 5. 5. Ephel. 1.13.14. & 4.30. 1. Iohan. 2.20. & 4.13.

e) Electionis decretum esse immutabile; Rom. 8.30. & 9.11. Psal. 138.8.2. Tim. 2. 17. & aliis locis testatur Scriptura sacra.

### Thesis Heterodoxa VI.

Antithesis Orthodoxa V 1.

Perseverantia in side, etsi à sola Dei gratia hactenus pendet, quatenus illa sola hominem paratum reddit, & viribus instruit ad perseverandum: tamen hominis voluntas est proxima, & sola causa physica perseverarionis. Voluntas enim perseveratin side, non Deus.

Collat.Belg.pag.344. Berrij. 61. Contra Walach.pag.74.post med. Perseverantia in side, non hactenus rantum, à sola Dei gratia, tanquam causa pendet; quatenus sola hominem paratum reddit & viribus instruit ad perseverandum, sed etiam, quod actu hominem perseverare faciat; a) Etsi enim voluntas hominis in side perseveret, non Deus: tamen nec perseveraret voluntas, nec vellet nec posset perseverare, nissi Deus sua gratia saceret, ut & posset & vellet perseverare, & actu perseveraret. b)

a. b.) Ierem.32. 40. & 31. 33. 34. Ioh. 15.5. Philip. 1.6. & 2. 13.

Ex quibus locis efficitur, Deum non tantum vere fideles viribus ad perseverandum instrucre, pararosque eos reddere, media item ad perseverandum neces saria subministrare: sed etiam efficere ut actu perseverent. quid enim est non recedere à Ichova, nisi perseverare? Efficere ut velimus non modo bonum, sed & persiciamus, pro voluntare bona Dei, Deo tribuir Apostolus. Causa igitur cur perseveret voluntas nostra, sola est Dei gratia, principium, progressum & complementum regeneracionis operantis. Ei soli gioria in xternum. Amen.

Concludimus igitur, doctrinam de perseverantia, Thesibus hisce comprehenfam, falsam este, sacro Dei verbo aur Scripturæ contrariam, gratiæ, & gloriæ Dei inimicam, ad veram, & solidam sidelium consolationem tollendam, naram, factam esse: eam vero doctrinam quæ Antithesibus oppositis continetur, factæ Scripturæ maxime confenraneam, ad grariam, & gloriam Dei recte commendandam utilistimam, necessariamque, denique ad solidam fidelium in adversis consolationem statuminandam, accommodatissimam esse. Proinde illam è finibus Ecclesiarum Reformatarum exterminandam : istam vero porro constanter retinendam, atque docendam esse judicamus. Cum ergo ex facro sancto Dei verbo persuasi simus doctrinam Remonstrantium, de Dei, electorum ad salutem, & reproborum ad mortem, Prædestinatione: de salutis per Christi morrem universali pro omnibus & singulis impetratione: de viribus intellectus, cordis & voluntatis in homine in lapfu Adæleu cotruptionis statu confiderato: de illius gratiæ, qua conversionem & fidem in homine operatur Deus, resistibilitate: Denique de vere fidelium à fide, totali & finali apostasia, &c. qua permulti, proh dolor, miserrime seducti, atque inescati suerunt, talem esse, qualem eam, in nostris de singulis articulis judiciis exhibitis, declaravimus; Illustrissimos & prapotentes Dominos Ordines Generales, earumque dominationum Illustres, nobilissimos, amplissimosque Dominos Delegaros, per sacrosanctum Domini nostri Iesu Christi nomen oramus, atque obtestamur, ut infœlix illud lolium heterodoxæ doctrinæ, sathanæ astu in agro Domini enatum, ac jam in lucem protractum, extra Ecclesia Belgica fines exterminare velint, jubeant. Fieri enim non potest, ut quamdiu isti doctrinæ locus est, Ecclesiæ tam misere laceratæ distractæque coalescere, atque in unum corpus redire queant. Ecclesia est columna & stabilimentum veritatis, 1. Timorli 3. 15. Veritatem igitur & solam quidem, Deus in ecclesia sua vult sonare. Ea autem cum ante exortam hanc tempestatem, unanimi consensu in his ecclesiis tradita suerit, etiam atque etiam eatum Dominationes in Domino obsecramus, ut illam adver-

Yyy = 3

lus

sus maiedicas audacissimorum hominum linguas, calamosque constanter sortiterque adserere dignentur: lta suturum est ut Deus veritatis, solium ipsarum dominationum, veritatis sulcro statuminatum, remque publicam Belgicam adversus hostium omnium fraudes, potentiamque, atque surorem, sarram tectamque conserver: Deus Pacis conterat sathanam sub pedes nostros cito, per Dominum nostrum Iesum Christum: cui cum Patre, & Spiritu sancto sit laus honor, & gloria in secula. Amen.

# De Quinto Remonstr. Articulo

# DEPVTATORVM ECCLESIARVM FRISICARVM IVDICIV M.

Vintus & ultimus Collat. Hagiensis Atticulus, agit de sanctorum sive vere sidelium in side perseverantia, & consequenter de salutis corum certitudine. De qua ita Remonstrantes suam proponunt sententiam, ut non tantum in dubium eam vocent, verum reipsa perseverantiam ipsam, omnemque eius certitudinem evertant. Nos hancillorum sententiam, prout eam in Collarione Hagiensi, thesibus exhibitis, earumq; declaratione, ac aliis suis scriptis explicarunt, paucis perpendemus, & in bona conscientia ad trutinam verbi divini in S. literis revelati examinabimus.

# Articulus Collat. Hagiensis Remonstr. pag. 352. Brandiana positus sic habet.

Qui Iesu Christo per veram sidem sunt insti, ac proinde Spiritus eius vivisicantis participes, cos abunde habere facultatum, quibus contra satanam, peccatum, mundum & propriam suam carnem pugnent, & victoriam obuneant; veruntamen semper per auxilium gratiæ eiusdem spiritus: Iesum Christum vero illis suo spiritu in omnibus tentationibus adesse, manum portigere, & modo sint ad pugnam parati, & eius auxilium petant, neque sibi desint, eos consirmare, atque id adeo quidem, ut nulla satanæ fraude aut vi seduci, vel è manibus Christi eripi possint, secondum illud Christi. Ioh. 10. Nemo illos ex manumea eripict. Sed an illi negligentia sua principium substantiæ sua in Christo, non possint deseree, præsenti mundo iterum implicari, à sancta doctrina ipsis semel tradita desicere, bonæ conscientiæ naustragium sacere, gratiam negligere, esser prius ex S. Scriptura exactius disquirendum, quam illud plena certaque animi nostri persuasione possemus docere.

#### Iudicium.

Articulus hic in membra duo secari porest: quorum prius excelletiam conditioà nis vere sidelium verbis satis magnisice deprædicat: alterum fragilitatem & incertitudinem eiusdem conditionis subjungit. Prius membrum, si per se consideretur & sane intelligatur, omnia quæ ad veram perseverantiam necessaria sunt, sussicionter ponit. Alterum auté sic eandem evertit, ut nulla hic cohærentia vel connexio; sed pura, puta contradictio appareat. Quomodo enim cohærere possunt, Christo esse instrum, eiusqui vivisici spiritus participem, eiusque patrocinio & custodiæ subjectum esse, & tamen à satana superari carnisque & mundi violentia è manibus Christi eripi ac perire posse: Licet enim hypothetice posterius hoc membrum adjiciatur: catamen, quæ absolute in membro priori sidelibus tribuuntur, talia sunt, ut eiusmodi hypothesin nulla ratione admittant. Cæterum quo plenius de eorum sententia constare possit, eam ex aliis huius Collationis locis, scriptis editis & exhibitis, in certas theses contrahemus, ordineque examinabimus.

Thesis

### Thesis Prima Remonstrantium.

Perseverantia vere sidelium in side, non est esfectum Electionis, ac donum, quod ex ea ad obtinendam salutem, solis electis à Deo communicatur: sed Novi & gratiosi Fæderis conditio, homini à Deo præscripta, cujus præstatio à libera hominis voluntate, tanquam proxima & sola physica causa, dependet.

### Judicium.

Quam dissona hæc divinis sint eloquijs, satis superque in Primo de Electione Articulo, à nobis est demonstratum, sic ut operose ijs resutandis inhærere non sic necessum.

I.

Quod fides ipsa, ejus incrementum, & continuatio gratuitum Dei sit donum, ex sequentibus Scripturæ testimonijs manifestum est.

1. De fide ipsa Ephes. 2. 8. Gratia enim estis servati ver fidem, & hoc non est ex vobis: Dei donum est: Phil. 1. 29. Quia gratis datum est vobis in Christi negotio, non solum in eum credere, sed etiam pro eo pati.

2. De augmento fidei. Luc. 17.5. Tunc dixerunt Apostoli Domino, adde nobis fidem: Marc. 9. 24. Credo Domine, succurre incredult ati mez: Matth. 25. 29. Omni enim, qui habet, dabitur, & is exubcrabit.

3. De continuatione fidei, ejusque ad finem perseverantia, Ierem. 32. 39. 40. Indam ijs cor unum ad reverendum me: & reverentiam mei indam animis ipsorum, ut non recedant à me: Ioh. 14. 16. Ego rogato Patrem, & alium advocatum dalit vobis, ut maneat vobiscum in eternum: 1. Cot. 1. 8. 20 etiam constimabit vos usque ad finem inculpatos, in diem Domini nostri Iesu Christi: 2. Thess. 3. 3. Non omnium est sides: sidelis autem est Deus, qui slabitet vos & custodiet ab illo improbo: Phil. 1. 6. Persiasum habens hoc ipsum fore, ut qui incepit in vobis opus bonum, persiat usque ad diem Iesu Christi. Hebr. 12. 2. Intuentes in sidei ducem ac consummatorem Iesum.

#### II.

Hanc fidem ejusque perseverantiam, ex æterna ad salutem electione, profluete, sive ejus consequens & estectum esse, apparet. Ioh. 6.37. Quidquid dat mihi Pater, ad me veniet, & qui venit ad me, eum nequaquameiecerim soras: Iohan 10.27.28. Oves mea vocem meam audiunt: Et nemo eas raptet è manu mea: Rom. 8.30. Quos prædessinavit, eos etiam vocavit, iustisscavit, glorissiavit. Actor. 13.48. Et crediderunt, quotquot erant ordinati ad vitam aternam.

#### III.

Eandem morte Christius per proprium sanguinem ingressus est semelin sacrarium, aternam redentionem nassus: Hebr. 10. 14. Vaua enim oblatione consecravit in perpetuum eos, qui sansti mantur: Luc. 22. 32. Sed ego rogavi pro tene desiniat sides tua; quod non tantum de Petri persona, sed & omnibus vere sidelibus intelligendum esse patet. Ioh. 17. 20. Non tantum autem pro issis rogo, sed & pro ijs, qui per sermonem eorum credituri sunt in me. Item vers. 15. Non rogo, ut toll. 15. eos è mundo, sed ut serves cos à malo isso.

Falsum igitur, quod fides ejusque perseverantia, à voluntate nostra tanquam sola & physica ejus causa dependeat, cum utrumque opus sit Dei. Iohan. 6. 29. 2. Thess. 3. 3. Qui per Spiritum suum non tantum credendi potentiam, verum ipsam etiam sidem ejusque perseverantiam in nobis operatur. Ierem. 32. 39. 40. Philip. 1, 29. Item. 2. 13. Voluntas quidem hominis regenerati, perseverantiam

Yyy 4 caufa

causa dici potest, quatenus per Spiritum Christi renovata, in side perseverare, & Deo suo libere adhærere vult: imo & proxima ejus causa, quatenus ipsa perseveratio, immediate ab illa procedir. Verum quod voluntas nostra & possii & velit perseverare, imo reipsa in side salvisica perseveret, id omne non à seipsa, sed ex mera Dei gratia habet, qui id per Spiritum suum in solis electis esticacitet operatur: Actor. 13. 48. Phil. 2. 13. Sie ut quidem eam Deus in conditionem populo suo præscripserit, & ab omnibus salvandis requirat, sed ita tamen, ut simul eandem per Spiritum suum, tanquam fructum Electionis, per quem illam exequitur, esticaciter in ijs secundum eminentiam suæ potentiæ producat. Hisce igitur primæ Theseos erroribus rejectis, hanc illis Antithesin ex Sacræ Scripturæ dictis allegatis subijcimus.

Perseverantia vere fidelium în fide effectum est electionis, & donum quod ex ea ad obtinendam salutem solis electis à Deo confertur.

### Thesis Secunda Remonstrantium.

Qui contra clarum atque apertum; tum naturalis rationis, tum supernaturalis rationis dictamen non peccat, & infirmitates suas, quibus omnes & singuli pro ratione temperamenti, ætatis, locorum, aliarumque circumstantiarum, plus minusve obnoxij sumus, emendare non negligit, qui, inquam in his duobus vel mediocrem saltem diligentiam adhibet ille judicio Divino in side perseverare dicitur.

### Judicium.

Hanc Remonstrantium affertionem, ut impiam & mere Socinianam repudiamus. Fidei enim naturam pervertit, & peccatum originale omnibus inhabitans in temperamenti, ætatis, locorum, circumstantiarum que aliarum quisquilias convertir. Abstinentia à peccatis & vitæ emendatio, quæ duo hic ponuntur, non perseverantiæ in vera fide, sed resipiscentiæ veræ essentiam constituunt. Atque hac duo multis modis inter sese differunt: cum illa, Christum apprehendat, firmiterque ei adhæreat: hæc, citca præceptorum divinorum observationem occupetur: illa, bonorum operum causa sit instrumentalis: hæc, fructus sit ex illa resultans. Act. 15. 9. Fide purgatis cordibus eorum. Deinde perseverantia in vera fide rale proprie est donum, quo vivifica Christi gratia, id est, habitus fidei, seu vis illa & virtus, per Spiritum S. in corda electorum infusa, per eundem Spiritum Sanctum ad finem usq; fine interruptione; in illis continuatur. Atque ex hac omnes actus fidei, prout in renatis caro vel spiritus prædominatur, firmiores vel imbecilliores, vivaciores vel remissiores producuntur. Pravitas vero inhærens, & originalis illa omnis mali scaturigo, sive corpus peccati & caro, est illud, cum quo fideles per omnem vitam, in omni temperamento, loco, atate, &c. per gratiam spiritus & arma spiritualia conflictantur, ac tandem dono perseverantiæ susfulti victores evadunt, & in cœlis ab omni macula & labe immunes, ut Sponsa viro adornata, voram Christo sistuntur & corona victorix donantur. Huic igitur illorum thesa hanc orthodoxam opponimus.

Qui salvisicam Christi gratiam & virtutem à Spititu Sancto cordi suo insusam, qua Christum apprehendit, ejusque λύτρω adversus legis maledictionem & Dei judicium innititur, Christoque ut capiti suo inseritur & adhæret, ad finem usque constanter conservat, catnisque dubitationibus, dissidentiæ & ἀπεία sic per ejusdem Spiritus gratiam resistit ut sidem retineat, is judicio Divino in side perseverare dicitur.

### Thesis Tertia Remonstrantium.

Quotiescunque vere fideles opera carnis committunt, toties veram fidem totaliter amittunt.

### Fudicium.

Fides vera & justificans bifariam (uti supra ostensum est.) capitur: aliquando, pro ipio habitu fidei, à Spiritu Sancto cordi infuio: aliquando pro actibus, qui ex hoc habitu gignuntur sive producuntur, quibus actualiter, ut ita loquamur, in Christum credimus. Si hoc modo, id est de actu intelligatur, facile concedimus, utpore qui subinde ad tempus per Satanæ fraudes, mundi illecebras & malignam carnis potentiam reprimi, interrumpi, ac quasi susfocari potest. Verum de fidei habitu pernegamus, qui non est actus transiens, sed immanens & à Spiritu Sancto infulus, quo corda nostra purificantur, nos tanguam membra Christo capiti unimur, ac Spiritu ejus vivificamur. Sic ut per lapfus & peccata vere fidelium fides quidem concutiatur, sed non excutiatur: Spiritus Sanctus contristetur, sed non eijciatur: regenerationis progressus ad tempus impediatur, sed non annihiletur. Cum semen ipsius in eis maneat. 1. Iohan. 3. 9. Quod ex ardentissimis Davidis precibus post commissum peccatum Psalm. 51. & Christi ad Petrum promissione Luc. 22.31. manifestum est. Thesis igitur Orthodoxa hac esto.

Vere fideles lapfibus & peccatis fuis Deum quidem gravissime offendunt, Spiritum Sanctum tristitia afficiunt, multaque ixpe ex bonis donis Dei perdunt, ipsum tamen sidei habitum, seu vivisicum illud Spiritus Sancti semen, quod semel illorum cordibus infusum est, nunquam etiam per gravissima sua peccata totalitet amittunt.

### Thesis quarta Remonstrantium.

Vere fideles, non folum possunt in atrocia & conscientiam directe vastantia scelera, adeoque in ipsum ad mortem & in Spiritum Sanctum peccatum, incidere, fed etiam non raro incidunt.

### Judicium.

Vere fideles dum in hac sua peregrinatione versantur, ex parte tantum jugum peccati excullerunt, sic ut carnem spiritui adhuc annexam habeant, quæ duo instar bellatorum domivõus perpetuis sese constictibus impetunt; atque hinc subin- Gal. 5. 17. de contingir, ut dum in hac lucta caro siue externus homo adversus spiritum, sive hominem internum prævalet; fideles quidem (quæ est ipsorum imbecillitas) gravia accipiant vulnera, & in peccata etiam atrocia incidant, ut in Davide, & Petro manifestum est; nunquam tamen toto animo & plena voluntate ijs consentiant. Quandoquidem (uti Paulus diferte ait Rom. 7.) quod agunt malum, neutiquam probant. Nec enim quod volunt hoc faciunt; sed quod oderunt hoc agunt, sic ut non ipsi hoc perpetrent, sed inhabitans in ipsis peccatum. accedit etiam quod teste eodem Apostolo, Rom 6. 14. peccatum nobis, id est, vere sidelibus, non sit dominaturum; quod in ejuimodi peccatis, quæ directe & omnino confcientiam vastant, fieri necesse est. Multo minus horrendum illud in Spiritum Sanctum peccatum, locum in illis habere potest: quum hoc, finalis impœnitentia atque ita certum exitium comitetur: illi autem ex æterno Dei proposito vocati, certo tandem æternæ viræ hæreditatem fint confequuturi. Hanc igitur Orthodoxam Antithetin opponimus.

Vere fideles ex pertinacia peccati inhabitantis in transversum abripi possunt, abripiunturque aliquando in peccata etiam valde gravia, ita tamen

tamen ut nunquam plena voluntatate in peccati regimen confentiant, aut in horrendum illud in Spiritum Sanctum peccatum incidere possint.

### Thesis Quinta Remonstrantium.

Vere fideles non tantum finaliter à fide justificante, gratia Dei, & æterna falute excidere possunt, verum etiam non raro excidunt, æternumque pereunt.

## fudicium.

Hoc membrum præcipue in quinto hoc Articulo est attendendum; cum omnis certitudo de credentium salute, non tantum eo in dubium vocetur, sed penitus enervetur & evertatur. Cujus dogmatis salsitas ut rectius intelligatur observandum hic est, dupliciter sideles considerari posse: 1. In se ipsis, sive respectu sui tantum: 2. Respectu Dci, ejus propositi promissionis & custodiæ. Si in se ipsis sideles considerentur, sibi susque viribus relicti, non tantum sidem amittere atque ita salute excidere possum, verum etiam tot tantisque hostium copijs obsessi, sidem suam & salutem conservare non valebunt; quod quotidie (remissius in ijs agente spiritu Sancto) cum magno suo dolore sideles experiuntur. Si vero respectu Dci, sidelisque ejus custodiæ eos consideres, idem evenire est impossibile. Atque hoc posteriore sensu, id est, non absolute, sed limitate, ab Orthodoxis asseritur; vere credentes sidem justisscantem sinaliter amittere, atque ita à gratia Dei & atterna salute excidere non posse, veritas hujus assertionis manisestissime patet.

1. Ex constantissimis & paternis Dei promissionibus quibus hoc perseverantiæ donum vere fidelibus est pollicitus. Ict. 32.33.40. Et pangam ipsis sædus perpetuum, &c. & reverentiam mei indam animo ipsorum ut non recedant à me. Ics. 59.21. Hoc erit sædus meum cum ipsis ait Ichovah: stritus meus qui est inte & verbamea qua posui in ore tuo non recedent ab ore tuo: Item Matth. 16.18. Ioh. 14.16. 1. Cot. 1.8. 2. Thess. 33. Phil. 1.6. &c.

2. Ex potétia & virtute Dei insuperabili, qua suis hasce promissiones consitmavit. Ies. 41.10. 13.14. Ne timeto qui atecum sum: ne stupeto qui a ego sum Deus tuus: fortissico te, eti um auxiliortibi, etium sullento te dextera mea justa. Cum ego sehovah Deus tuus prehendum dexteram tuam; edicens tibi, ne timeto ego duxiliortibi, & c. Rom. 8.31.38. loh. 10. 29.

1.Pet.1.5.

3. Ex Servatoris nostri Iesu Christi persectissima reconciliatione, potenti confervatione & esticaci intercessione. De reconciliatione: Hebr. 9. 12. Christus per proprium singuinem ingressus est semel in sacrarium, aternam redemptionem nactus: Heb. 10. 14. Vnica enim oblatione consecravit in perpetuum cos qui santissicantur. Rom. 8.33. 34. De conservatione: loh. 6. 39. Hacest autem roluntus esus qui misit me id est Patris, ut quicquid misit dederit non perdam ex eo, sed sustitum illud in ultimoillo die. Ioh. 10. 29. Erego vitam aternam docis, nec peribunt in eternum neg, rapiet eas quisquam è manu mea. loh. 17. 12. De intercessione: loh. 11. 42. 17. 11. 15. 24.

4. Ex infallibili restimonio Spiritus Sancti, qui tanquam pignus & sigillum cœ-lestis hærediratis, credentibus confertur, Ies. 59.12. Ioh.19.16. Rom. 8.15.16.17.

2. Cor. 1. 21. 22. Ephel. 1. 13. 14. Ephel. 4.30.

5. Exnatura veræ fidei, quæ primo folis datur electis. Tit. 1.1. secundo perpetua est. Matth. 13, 6, 21. qua proprietate etiam à temporaria distinguitur. 1. loh. 2.19. Ioh. 8.31. Hinc fideles comparantur arbori fructiferæ ad rivos aquarum plantatæ, cujus folia non decidunt. Psalm. 1.3. Domui super petramædisicatæ; Matth. 7. 24. 25. Monti Sionis. Psalm. 12. 1.5. cui portæ inferorum non prævalebunæ. Matth. 16. 18.

6. Ex firma electionis & salutis connexione: Sie ut omnes qui sunt electi certo sint salvandi. Matth. 24. 24. Rom. 8.29.30. Roman. 11.12.7.29. nemo autem servatur, nisi per sidem, quod ex toto Evangelio patet & expresse. 1. Petri 1.5. declaratur.

### Ex quibus omnibus sic concludimus.

Quibus Deus perseverantiam in side ad salutem promisit & potenter conservat: Christus eam promeruit & sua intercessione ratam facit: Spirirus S. in ejus arrhabonem ac sigillum datus est: quibus talis sides datur quæ perpetua & solis electis propria est ac cui certo salus anneclitut: illi cam finaliter amittere, atque ita salute excidere non possunt. At hæc omna promissa & præstita sunt, præstanturque & conseruntur a Deo & Servatore nostro vere sidelibus, ut ex superioribus testimonijs patet. Ergo, &c.

Hinc Augustinus de perseverantia Sarctorum cap. 7. in side qua per disectionem operatur (electi) usque in sinom perseverant. Horum si quisquam perit, fallitur Deus. Sed quia non fallitur Deus, nemo eorum perit: item. Horum si quisquam perit vitio humano vinistur

Deus, Quia autem nulla re vincitur Deus, nemo eorum perit,

### Hac itaque Thesis Orthodoxa esto,

Vere fideles, non possunt finaliter side justificante & salvisica Dei gratia, at-

que ita æterna salute excidere & perire.

Hinc etiam apparet, falsum esse, quod nemo in hac vita, de perseverantia ac salute possit esse certus, absque speciali revelatione. Cum quisque sidelis ex sua side, qua Christum ejusque beneficia apprehendit, quam in corde suo sentit, & qua vivit, etiam omnium promissionum & bonorum sidelibus à Deo sactorum & per Christum impetratorum, sibi communionem applicare possit & debeat: ut in exemplis Abrahami, Iobi, Davidis, Pauli, aliorumque apparet. Quod omnibus sidelibus secum commune esse ardentissimo isto epiphonemate Apostolus. Rom. 8.38.39. ostendit.

Falsum etiam quod hæc, de perseverantia vere sidelium in side, doctrina, noxia sit pietati, ac securitatem carnalem animis sidelium ingeneret: cum è contra, indissolubili nexu, ipsa sides pietasque inter sese cohæreant, nec sides vera à bonis operibus, aut justificatio à sanctificatione separari possint. Imo hæc veræ pietatis, dilectionis, silialis siduciæ & timoris i pissima sit radix unde essicacissimas Apostolia ad pietatem adhortationes simunt. Rom. 12. 1. 2. 3. &c. item Eph. 4. 1. 22. 23. 24. 1. Ioh. 3.3. & quisque habet hane spen in se purisicat seipsum.

### Thesis Sexta Remonstrantium.

Fides கூஞ்சாவடி temporariorum, est fides vera, totalis, justificans, & Deo quamdiu durat grata: nec differt specie à vera fide ad finem durante.

### Judicium.

Fidem mégalupo, veram quidem aliquo modo dici posse in suo genere concedimus, sic tamen ut semper sit maneatque sidei salvisica seu justificanti contra distincta. Quod clarissime Christus ipse Marth. 13. ostendit cum eam à fide salvisica, 1. terra. 2. radice. 3. structibus distinguat. Habet quidem illa dona quadam cum side salvisica ex parte communia, ut sunt illuminatio & agnitio veritatis in mente: compulsio & convictio de veritate in corde: imo sensus subinde aliquis & gustus bonorum Dei donorum; sic tamen ut nec omnia, nec eâdem ratione hac ipsa cum vera & salvissica side participet. Nunquam enima dipsam vita spiritualis communionem, qua à Christo capite per Spiritum siobersias, in sola illi vere unita membra dessuit, pertingunt. Nunquam cordis illorum penetralia purificantur, & sensus quem habent misericordia Dei, tantum est consusus, gustusque bonorum ejus externus, coque temporarius: sic ut nunquam, ipso Christo teste ad maturitatem fructus hac sides perveniat, albescat quidem, ut ait Bernardus, verum non ad messem, sed ad ignem.

### COROLLARIVM.

In doctrina hac de perseverantia populo Christiano proponenda, consolationibusque ex ca manantibus administrandis, judicamus omnibus pijs ministris & Ecclesiarum doctoribus, ad hac duo diligentissime attendendum, caque populo inculcanda esse.

I. Hanc doctrinam non pertinere ad hypocritas vel carnaliter securos, mundo & carni servientes. sed ad veros & genuinos Dei filios, qui mundum abnegant, carnem cum concupiscentijs crucifigunt, salutemque suam in timore & tremore operantur, quique si in peccata ex infirmitate probabantur aut in tentationes incidant, semen Spiritus Sancti in se esse indicio genuino, suo tempore produnt.

2. Non negari, vere fideles non patr aliquam aut ullam omnino fidei & gratiæ interruptionem, aut obscurationem, qualem sanc nonnunquam patiuntur & sentiunt, sed ralem tantum qua prorsus, totaliter & finaliter omnem veram fidem a-

mittunt & omni gratia Dei & servatoris sui Iesu Christi excidunt.

Arque hoc nostrum est de Remonstrantium circa quinque articulos sententia, judiciam: in quo nullo nos prajudicio, nullo partium studio, sed sincera conscientia coram Deo versatos esse profitemur, idque secundum mensuram gratix & doni Christi. Summa sententia ipsorum, nostro iudicio, huc redit, ut misericordiam Patris, mortis filij Dei fructum & efficaciam, & Spiritus Sancti operationes, humanæ potestati seu libero hominis arbitrio subjiciant, seu totum redemptionis opus, quoad fructum falurarem seu effectum, ab homine suspendant. Que sententia quantopere veritati sit adversa, quantamq; universa religionis depravationem inferat, in fingulis Articulis à nobis fuit demonstratum. Concludimus ergo, ab hisce pestiferis fidei orthodoxæ corruptelis Ecclesias Belgicas quam primum esse liberandas, & pristinam concordiam, in doctrina veritatis, ijs esse restituendam: idque ad gloriam Dei, Religionis veræ conservationem ac propagationem, Ecclesiarum Belgicarum pacem ac tranquillitatem, eatumque în unione cum omnibus alijs Reformatis Ecclesijs conservationem. Quam gratiam afflictæ suæ Ecclesiæ Belgica Deus Opt. Max. fancto hujus Synodi ministerio ac judicio, Illustriumque Ordinum Generalium auctoritate, pro sua immensa misericordia largiatur. Amen. Amen.

### Fudicium

### DEPVTATORVM TRANSISVLANIÆ.

## De Quinto Articulo,

QVI EST

## DE PERSEVERANTIA

SANCTORVM.

Thefes Heterodoxæ.

Antitheses Orthodoxæ.

I.

Perseverantia vere sidelium in side, non est essectum electionis singularium personarum ad salutem, nec donum novi sæderis morte Christi cuiquam partum, imo ne donum quidem Dei Perseverantia vere sidelium in side, est este est est est donum novi sederis à Deo electis gratiose promissum, morte Christi illis partum, ac per Spiritus

pro

proprie; sed est conditio novi sæderis, Christi essicacem virtutem concessional à Deo liberrime inter multas illas possibiles præseripta, ac ante peremptoriam

electionem, ac peccatorum, remissionem,

in homine prærequisita: proxima vero & sola causa physica perseverationis est voluntas hominis, que secundum suam nativam indolem libere agens, hanc conditionem libere præstare, vel non præstare perseverare, vel non perseverare potest.

### Thestos huius Remonstrantium falsitatem & Antitheseos Orthodoxa veritatem sequentibus probamus.

1. Perseverantiam vere fidelium esse essection electionis singularium persona-

1. Quodest effectum gratios æternæ Dei dile Sionis, illudest effectum electionis: At perseverantia vere sidelium est effectum gratios & æternæ Dei dilectionis.

Ergoeit effectum ele\_ionis.

Majoris consequentia hine evidens sit. Quia omnis electio, ad vitam aternam sacta, secundum consilium voluntatis Dei, sluit exaterna & gratiosa Dei dilectione. Deut. 7.6.8. Selegit vos Iehova, co quod diligit vos. Rom. 9.11. Vi prastitutum Dei, quod est secundum ipsius electionem, id est, non ex operibus, sed ex vocante sirmum maneret. vers. 13. Sicut scriptum est, sacobum dilexi, Favum autem odio habui: Imo si electio non esset gratuita & aterna dilectionis essectum, tum gratia non esset gratia; contra, Rom. 11.6.2. Tim. 1.9. Servavit nos, & vocavit vocatione sancta, non ex operibus nostris, sed ex suo preposito,

& gratia,qua data quidem en nobis ante tempora saculorum.

Minoris veritas, perseverantiam, scil. esse essectum gratiosa Dei diles ionis, hinc patet. loan. 13.1. Sciens lesus venisse horam illam, digrediendi ev hoi mundo ad Patrem, quum dilexisseis libis, qui erant in mundo, usque ad sinem dilexis eos. 1. Petr. 1. v. 3.4.5. Benedictus Deus, & Pater Domini nostri Iesu Christi, qui ex multa sua misericordia regenuit nos in spem vivam, per resurrectionem Iesu Christi, qui ex mortuis, idest, adhereditatem, qua nec corumpi potest, nec contaminari, nec marcescere, vobis in calo paratam. Qui virtuis Dei prassidio custodimini per sidem adsalutem. Matth. 24.24. Vi seducant (sisteri posset) etiam electos. Huic charitate, & dilectione Dei perpetuo innixus Paulus, ait Rom. 8. vers. 38.39. Persussum mini est, neque mortem, neque vitam, neque Angelos, neque principatus, neque petestates, neque prasentia, neque futura, reque sublimitatem, neque profunditatem, neque vitam rem aliam conditam posse nos separare a charitate Dei, qua est in Christo Iesu Domino nostro.

II. Quod est pars glorificationis, illud est essectum Electionis. Quia glorificatio inchoata in hac vita, & consummanda in altera, shuit ex Electione: Rom. 8. vers. 29.30.

At perseverantia in side est pars glorisicationis, 2. Cor. 3.18. Nos autem omnes retecta sacie gloriam Domini, quasi in speculo intuentes, in eandem imaginem transformamur, ex gloria in gloriam, sicut à Domini Spiritu. 2. Thes. 2. vers. 13.14. Nos autem delemus gratias agere semper de vobis, quod elegerit vos Deus ab initio ad salutem per sanctificationem spiritus, & sidem habitam veritati. Quo vos vocavit per Euangelium nostrum, ad acquirendam gloriam Domini nostri Iesu Christi. Ergo perseverantia in side est estectum electionis.

2. Perseverantiam vere sidelium esse, donum novi sæderis à Deo gratiose elessis promissum, morteque Christi, illis partum, ac per Spiritus Christi esse cam virtutem

collatum; hinc liquet.

1. Quod fluit ex gratioso Dei sedere cum electis inito, quodque à solo Deo propter Christum, per Christum, & in Christo, nobis gratiose consertur, illud & donum novi se deris morte Christi partum; & proprie quidem Dei donum. At perse erantia sidelium in side sluitex gratioso Dei se dere, iuxta promissum. Ierem. 32. vers. 39.40. Indam illis cor vnum, & viam vnam, ad reverendum me omnibus diebus, ad bonum i serum, & solitorum ipsorum post ipsos, & pangam ipsis sedus perpetuum, fore vt non avertam

me à prosequendis ipsis, benefaciendo ipsis, & reverentiam mei indam animo ipsorum, ut non

recedant ame.

Perseverantia consertur, à solo Deo, enius virtutis prasidio custodimur per sidem ad salutem. 1. Pet. 1.5. Qui persicit usque ad diem Iesu Christio pus bonum, quod in nobis incepit. Phil. 1.6. Idque propter Christum, per Christum, & in Christo, in quo omnis plentudo ex beneplacito Patris inhabitat. Col. 1.19. Ex cuius plenitudine omnes accepimus gratiam pro gratia. Iohan. 1.16. In quo benedixit nobis omni benedictione Spiruuali. Ephes. 1.3. Qui factus est nobis sapientua à Deo, iustitiaque & santtificatio & redemptio. 1. Corinth. 1.30. Summatim, omnis donatio bona, & omne integrum donum est superne descendens à Patre luminum. Iacob. 1.17. Donum Dei est vita aterna in Christo Iesu Domino nostro. Rom. 6.23. Ergo perseverantia fidelium in fide, est donum novi suderis morte Christi partum, & proprie quidem Dei donum.

#### TI.

Ita argumentamur ex Hypothesi Remonstrantium: Si perseverantia in side est novi seederis conditio, à Deo liberrime inter multas alias præscripta, tum hæ conditio non impletur nostris viribus ( nisi idolum liberi arbitrij eligere in locum veri Dei velimus, à quo solo nostrasalus. Apoc.12.10. Et qui nostra salus est. Psalm.68. 20. ) Sed præstatur hæ conditio solins Dei gratia, ex seedere gratuito, in nos emanans. Hine informula sæderis dicit Deus: Eago reverentiam mei indam animo informm, un non recedant à me. Ierem.32.40. Vnde liquet omnes fæderis conditiones non ab homine, sed à Deo per Spiritus Christi virtutem impleri. Confer. Ioan.15.6. Seerssim à me nihil potessis facere. Sie sides est non tantum conditio, sed & promissum novi so deris; confertur tamen à solo Deo Eph.2.8. Sieut & resipiscentia Iere. 31.18. Converteme ut convertar, quia tu es Iehova Deus meus.

At juxta confessionem Remonstrantium, perseverantia in Ede est conditio novi fæderis. Ergo impletur in nebis solius Dei gratia, adeoque donum Deiest. Ac per consequens, hoc membrum Theseos Remonstrantium contradicit membro priori, in

quo negant perseverantiam esse donum Dei.

Cæterum quod asserunt Remonstrantes, esse hanc conditionem perseverantiæ in side, ante peremptoriam electionem ac peccatorum remissionem, in homine prærequisitam; illius salsinas abunde constare potest ex resultatione sentenciæ Heterodoxæ circa primum de pradessinatione articulum. Imo hinc & aliud blasphemum absurdum sequeretur, neminem in hac vita de peccatorum suorum remissione cerium esse posse, ac ne credete quidem illam debere: alioquin salsum credetet: quandoquidem nondum perseveraveritad sinem usque: contra quam docemur in Symbolo Apostolico, & in Euang. Matth. 9.2. Conside Filizems salur tibi peccatatua. Gal. 2.20. Filius Dei dilexit me, & tradidit semet ipsum pro me.

#### III.

Proximam & folam causam physicam perseverationis non esse voluntatem hominis, sic probamus: Si voluntas humana, secundum nativam suam indolem, perseveraret, tum seorsim à Christo ageret, & seorsim à Christo totum hôc opus, quod salu-

tis pramio coronatur, efficeret.

At falsum posterius. Iohan.15.5. Seorsum à menihil potessis facere Philip.2.13. Deus is est, qui efficit in vobis, & ipsum velle & ipsum agere pro gratuita sua henevolentia. Quin imo hocsimul ac semel omnem Dei gratiam everteret : contra. 1. Cor. 4.7. Quis te ab alijs discernit? Quid autem habes quod non receperis? Quid si etiam accepisti, quid gloriaris, quasinon acceperis? Ergo & prius falsum.

2. Quod fecundum suam nativam indolem onini tempore tantummodo malum est, quodque legi Dei subjici non potest, illud non potest esse causa proxima & unica

perseverationis in fide.

At voluntas hominis secundum nativam suam indolem tantummodo mala est omni tempore. Genes. 6.5. & cap. 8.21. legique Dei subject non potest Rom. 8.7. Cons. Ierem. 13.23. An mutare potest AEthiops cutem suam, aut pardus liventes maculas si. as? Fitam vos possetis benefacere, edocti male facere. Ergo voluntas hominis non potest esse causa proxima & unica perseverationis in side.

Thesis

Thesis Hetcrodoxa Remonstrantium

Thesis Orthodoxa.

H

Vere fideles non folum possunt in atrocia & conscientiam directe vastantia scelera, adcoque in peccatum ad mortem & in Spiritum sanctum incidere; sed etiam in ijs perseverare, & mori, ac consequenter à fide justificante, gratia, & salute totaliter ac finaliter excidere, multisque id vere fidelibus ac regenitis evenit, & etiamnum non raro eyenit.

ΤT

Vere fideles, ex ignorantia, negligentia, & carnis infirmitate atrociter peccare possum, ac conscientiam suam lædere, in peccatum vero ad mortem & in Spiritum sanctum nec incidunt nec incidere possum. Quoticscumque vero peccarunt, manu Dei sustentantur, ac eriguntur, ac per Spiritum Christi inhabitantem ad resipiscentiam ducuntur; adeoque nunquam à fide iustificante, gratia, & falure totaliter & finaliter excidere possum, nec excidunt.

# Thesin hanc Heterodoxam rejicimus: Antithesin Orthodoxam retinendam judicamus.

In homine regenito duo sunt quasi principia, sibi invicem contraria, contrariosque actus producentia, videlicet, caro & spiritus. Nam caro concupiscit adversus spiritum, spiritus autem adversus carnem: hac autem inter se opposita sunt, Gal. 5. 17. Proinde potest seri, ac sæpissime sit, ut regeniti, non quæcunque voluerint, cadem saciant. Gal. 5.17. ut captivi reddantur legi peccati, quæ est in membris ipsorum, & volentes facere bonum, faciant malum. Rom. 7. 21. 23. idque vel ex negligentia: Sicut Apostoli, quibus Christus dicit, Luc. 22, 46. quid dormitis surgite? & orate ne introcatis in tentationem: Vel ex ignorantia, de qua David Psal. 19. 13. Errores quis intelligat? me ab occultis absolve. Huc refer. Rom: 14. 1, 2, 3, 4. Vel ex carnis infirmitate: Gal. 6. 1. Jacob. 3.2. 2. Cor. 12. 9. Rom. 7. 13. &c. Vel in metu periculorum, Gal. 2.12. Matth. 26. 69. 75. Licet autem vere fideles hoc pacto graviter peccare possint & fæpius peccent, tamen non peccant, nec peccare possunt ad mortem & in Spiritum Sanctum 1. Ioh. 3. 9. Quisquis natus est ex Deo, peccato non dat operam, quoniam emen ipsius in eo manet, nec potest peccare, eo quod ex Deo natus est. 1. Ioh. 5. 18. Scimus quod quisquis natus est ex Deo, non peccat, sed quod qui genitus est ex Deo, conservat seipsum, & improbus ille non attingit eum.

Quotiescunque vero vere sideles vel ex ignorantia aut negligentia, vel ex infirmitate aut metu in gravia peccata prolapsi sunt, manu Dei eriguntur. Psalm. 37. 24. Quum cadit, non dejicitur, quia Iehova sussentat manum eius. Esai. 42. 3. Arundinem quassam non franget, & Ellychnium ipsum fumigans non extinguet. His ita præmissis pergimus ad primariæ Antisheseus partis probationem. sci. vere sideles nunquam à vera side justificante, gratia, & salute totaliter & sinaliter excidere posse, nec ulli sidelium hoc unquam evenisse. Illud vero hac demonstratione firmum sacimus.

Quibus Deus, decreto electionis immutabili, ab æterno perseverantiam in fide destinavit; quos perpetua & constanti charitate prosequitur; quibus perseverantiam in Euargelio, & fox dere gratuito cum illis inito, promisit; quibus Christus eandem precibus suis expetivit & impetravit; qui vinculo indissolubili per veram sidem Christo, ut capiti membra, uniti sunt, ac spiritum regenerationis ab ipso acceperunt; qui precibus pijs perseverantiam à Deo petunt; quorum denique spes non fallit, nec constandit; illi ad sinem usque in side perseverant, ac proinde nunquam à side justificante, gratia, & salute totaliter & sinaliter excidere possunt, aut excidunt.

Majoris consequentiam per singula membra probamus.

T

Decretum enim electionis est immutabile. 2. Tim. 2. 19. Solidum fundamentum Dei stat, habens sigillum hoc: Novit Dominus eos, qui sunt sui Esai. 46. 10. Consilium meum stabit & omnem delectationem meam facturus sum, Psalm. 33. 11. Consilium Ichova in saculum consistit.

Zzz 2 II. In

#### H.

In dilectione quoque & amore, ficut & in essentia, Deus est immutabilis. Ioan. 13.1. Dilexit suos ad sinem usque. Et certe, si illos aniavit gratis, cum essent inimici, quanto magis jam, cum sint reconciliati per Christum, Rom. 5.10.

#### III.

Verax quoque & constans est in promissis, cum sit veritas ipsa. 1. Reg. 8. 24. Vt elocutus sueras ore tuo, ita manu tua implevisti. 1. Sam. 15. 24. Quin etiam, qui est æternitas Israelis, non commistit mendaciter, neque pænitebit eum: Non enim homo est, ut pæniteat eum. 2. Cor. 1. 20. Quotquot enim sunt promissiones Dei, in ipso sunt etiam on in ipso sunt Amen.

ĮΥ

Fæderis sui nunquam erit immemor, cum semper sibi constet, & constabit, iuxta illud Ptal. 89.35. Non prophanabo sædus meum, & pronunciatum labiorum meorum non mutabo.

V.

Adhæc, quicquid Christus pro electis in se credentibus & credituris Patrem rogavit, illud etiam eis impetravit. Heb. 5.7. Exauditus est in precibus; Ioh. 11. 41. 42. Pater gratias ago tibi, quod me audieris; Ego vero sciebamme semper à te audiri.

#### VI.

Cæterum unio fidelium cum Christo nunquam dissolvitur: Omnes enim & singuli fideles sunt Christi membra, & ad πλήςωμα Christi pertinent. Eph. 3. 19. 1: Cor. 12. 13. Christus autem nunquam uolet suis carere membris & mutilum habere corpus Eph. 4. 16.

VII.

Spiritus etiam regenerans, ut & cætera Dei dona, funt fine pænitudine. Rom. 11. 29. ita ut ficri non possit, quin Spiritus suam gratiam in ipsis ad extremum usque vitæ prosequatur, ut ad vitæ novitatem infallibilis perseverantia accedat. Ioh. 4. 14. Phil. 1. 6. & cap. 2. 13. Adde quod perpetuo ab hoc Spiritu agantur. Rom. 8. 14. in ipsis maneat. 1. Ioh. 2. 27. & cap. 3. 9. 1. Pet. 1. 23. Ioh. 14. 17. & in diem usque redemtionis obsignentur. 2. Cor. 1. 22.

V 111.

Item, quicquid petunt vere fideles ex Dei voluntate, illud impetrant Matth. 21. 21. Quecunque precando petieritis, si credideritis, accipietis. Mar. 11. 24.

#### 1 X.

Spes denique facultas est, à S. Sancto assara, qua certo & æquo animo expectant fideles, utialus inchoata per Christum, & per sidem percepta, in illis aliquando per ficiatur ex Dei misericordia: Ideo regeniti dicuntur in spem vivam. 1. Pet. 1.3. spe servatissur Rom. 8, 24.

### Probata majoris consequentia ad minorem pergimus,

At Deus electis omnibus & fingulis, decreto electionis immutabili, ab æterno perseverantiam in side destinavit; cosque perpetua & constanti charitate prosequitur; in Euangelio, & sædere gratuito cum illis inito, perseverantiam promisit; candem Christus precibus suis expetivit & impetravit; suntque vere sideles vinculo indissolubili per veram sidem Christo, ut capiti membra, uniti, ac Spiritum regenerationis ab ipso acceperunt; unde & precibus suis perseverantiam à Deo petunt, neespes illos unquam sallet aut consundet.

### Huius minoris singula membra probamus.

Ι.

Ex æterno & immutabili electionis decreto, perseverantiam vere fidelium in fide fluere colligit Christus. Matth. 24. 24. Seducent (fi fieri possit) etiam electos. Ioh. 10, 26. Vos now creditis; non enim estis ex ovibas illis meis. Oves autem sunt istæ, ad quas quas dicit, Mat. 25.34. Adeste benedicti Patris mci, possidete regnum paratum vobis à iacto mundi fundamento. Quam collectionem & Paulus instituitin catena illa aurea, Rom. 8.30. Instituctio autem præsupponat sidem, necesse est, ut qui instissati sunt, glorisicentur. Rom. 11.2. Non abjicit Deus populum illum suum, quem præcognovit; & vers. 5. Igitur & hoc tempore reservatio secundum electionem gratuitam sacta est. Et certe, quos Deus ad sinem, scil. vitam æternam, elegit, illos etiam ad media, sine quibus hune non possunt consequi, elegit. Medium vero est perseverantia in side. Matth. 10.22. Qui sustinaerit ad sinem usque, is servabitur.

II.

Deus ctiam credentes perpetua charitate prosequitur. Îer. 3 1.3. Disectione perpetua diligote. Cui dilectioni innixus Paulus, ait. Rom. 8.3 8.39. Mihi persuasum est, neque mortem, neque vitam, &c. posse nos separare à charitate Dei, que est in Christo Iesu Domino nostro.

ΙÍ

Vere fedelibus perseverantiam promisit in Euangelio Ioa. 6.37. Quicquid dat mihi Pater, ad me veniet, & eum qui venit ad me, nequaquam eieccrim foras. Iohan. 10.28. Ego vitam aternam do ovibus, nec peribunt in aternum, neque rapiete as quisquam è manu mea, Esai. 46.3.4. Auscultate mihi domus Iacobi, totumque residuum domus Israelis, qui baiulammi ab utero, qui gestamini inde à vulva, & usque ad senium; Ego idem & usque ad canitiem ego portaturus sum, cgo seci & ego gestabo, ego, inquam, portaturus sum & erepturus, Pial. 89.24. Ego benignitatem meam non trritam faciam ab eo, neque mentiar contrassidem meam. Sic. 2. Sam. 7.14.15. Cui promissioni innitens Paulus, in persona omnium, ait, 2. Tim. 1.12. Novi cui crediderim, & mihi persus fum est, eum posse depositum meum inillum diem custodire. 2. Cor. 4.9. Deiscimur, at non perimus. Sic Pet. 1. Epist. c. 1.3.4.5,

Foodus etiam complectitur perseverantiam, utiliquet exict. 32.40. Et pangamipsis fædus perpetuum fore ut non avertamme à prosequendis ipsis, benefaciendo ipsis, or reverentiam meam indam animo ipsorum, ut non recedant à me. Hos. 2.19.20. Desponsabo te mihi in seculum, desponsabo te, inquam, mibi, iustitia, iudicioque & benignitate ac misericordia, & desponsabo te mihi side, ut agnoscas sehovam. Esa. 59.21. Hoc erit sædus meum cumissis, ait sehova, Spiritus meus, qui est in te, & verba mea, qua posui in ore tuo, non recedent ex ore tuo, aut ex ore seminis tui, aut ex ore seminis seminis tui, ait sehova, ex hoc tempore usque in seculum. Esai. 54.10. Quamvis hi montes recederent, & hi colles dimoverentur, attamen beningitus mea ate non recedet, & sædus pacis mea non dimovebitur, miserator tuus sehova.

**V**.

Christus oravit pro electis, ne corum sides desiceret, ut Petro postea est testissicatus. Luc. 22.32. i go deprecatus sam pro te, ne desiciats sides tua. Ioh. 17.20.21. Non tantum pro istar gossed & po i is, qui per sermonem corum credituri sunt in me, ut omnes unum sint, sicut tu Pater in me & ego in te, ut & ipsi in nobis unum sint. vers. 24. Pater, quos dedisti mihis velim vi uhi ego sun, & illi sint mecum. v. 15. Rogo, vi eos ab impio illo conserves. Conser. I. Ican. 2.2. Rom. 8.34.

VI.

Fideles sunt vinculo indissolubili per veram sidem Christo, ut capiti membra, uniti. Eph. 3.17. Ioan. 6.56. Eph. 5.30.

VII.

Fideles acceperunt Spiritum regenerationis. Eph. 1,13. Gal. 4.6. Ioan. 14.16.

#### VIII.

Petunt vere fideles, ne Deus eos inducat in tentationem, sed liberet à malo. Math. 6.13. ne ultra vires cos tentet. 1. Cor. 10. Vt corda ipsorum inculpata stabiliat in san-Zzz 3 Aimonia.

Stimonio. 1. Thest. 3.13. ne abjiciat eos à facie sua, & Spiritum S. ne recipiat ab illis. Psal. 51.13. sed ut possint crescere in templum sanctum Domino, & corroborari in interiore homine per Spiritum sanctum.

#### IX.

Spes denique illos non fallit nec confundit. Rom.5.5. spes non pudefacit: hanc velut animæ anchoram habent tutam ac firmam. Heb. 6, 19. Ex his omnibus & sin-

gulis Minoris veritas abunde liquet.

Ergo electi ad finem usque in fide perseverant; ac proinde à side justificante, gratia, & salute, totaliter ac finaliter excidere nec possum, nec excident, sed sunt instantante ad rivos aquarum, cuius folium non decidit. Psal. 1.3. instantantis Sionis, qui non dimouetur, sed in seculum permanet. Psal. 1.25.1. instantos adificata super petram, qua nec nimborum, nec suminum, nec ventorum impulsu corruit. Matth. 7.24. instant palma perpetuo florentis. Psal. 92.

Thesis Heterodoxa Remonstrantium
III.

Antithesis Orthodoxa.

III.

Nullus vere fidelis ac regenitus, in hac vita, de perseverantia ac salute potest esse certus, absque speciali revelatione. Omnis vere fidelis ac regenitus, in hac vita, de perfeverantia ac falute fua, fine taliextraordinaria revelatione, certus effe potest ac debet.

### Falsitas Thesews & veritas Antithesews patet ex sequentibus.

Quod fideles sciunt, & per causas cognoscunt, de eo non incerti, imo non certi non esse possunt, testante Paulo. 2. Tim. 1.12. Novi, cui crediderim, & mihi perfuafum est, eum posse depositum meum in illum diem custodire. Atqui, sideles sciunt, se ex Deo esse. 1. Ioh. 5. 19. sciunt, se in Deo habitare, & Deum in ipsis, quod de Spiritu suo dedit ipsis. 1. Ioh. 4.13. cognoscunt Deum, imo potius cogniti sunt à Deo. Gal. 4. 9. sciunt se Christum servatorem suum novisse. 1. Ioh. 2.3. sciunt filium Dei venisse, & dedisse ipsis mentem, ut cognoscant verum illum Deum 1. Ioh. 5.20. sciunt se translatos esse ex morte ad vitam. 1. Ioh. 2.14. sciunt ex Spiritus testimonio, fe esse filios Dei Rom. 8.16. sciunt hunc Spiritum in aternum secum permansurum. Ioh. 14. folunt se Spiritu sancto obsignatos esse. 2. Cor. 1. 20 Eph. 1,13,14. certi sunt de falutifera Dei gratia, mifericordia, veracitate & constantia in promissis. 1. Cor. 10. 13. sciunt per sacramenta, communionem cum Christo ciusque beneficijs perpetuam, sibi obsignari. Rom. 6.3. Gal. 3 27. 1. Cor. 10. 16. persuasum ipsis est, nihil cos posse separare à charitate Dei, que est in Christo Iesu Domino nostro, Rom. 8. 38.39. norunt redemptorem suum vivere, seque carne sua visuros esse Deum. Iob. 19. 25. 26. cognoscunt se ex veritate esse, & coram ipso secura reddituros corda fua. 1. Ioh. 3. 19. sciunt Patrem audire se, quicquid petierint, seque habituros petitiones, quasab eo petunt. 1. Ioh. 5. 14. 15. sciunt, quod quisquis natus est ex Deo, non reccat; sed quod qui genitus est ex Deo, conservat scipsum, & improbus ille non attingit eum. 1. Ioh. 5.18. sciunt fore, ut quum ipse suerit manifestus, similes ei fint. 1. loh. 3. 2. sciunt quod Dominus ipsos eripiet ab omni opere malo, & servabicin regnum suum, quod est in cælis. 2. Tim. 4. 18. sciunt se vitam æternam habituros 1. Ioh. 5:11. 13. Summatim persuasum habent, fore, ut qui incepit in ipsis, cpus bonum, perficiat usque ad diem Iesu Christi. Phil. 1.6.

Ergo fideles desalute & perseverantia sua certi esse possunt. Sin minus, ut volunt Remenstrantes, uno ictu convelleretur piorum sides & spes, Deique in promissis

constantia, præcipuumque veræ religionis nostræ fundamentum.

### COROLLARIVM.

Thesis Heterodoxa Remonstrantium.

Antithesis Orthodoxa.

Fides temporariorum est sides vera, totalis, justificans, & Deo, quamdiu durat, grata: nec disfert revera à vera side justificante.

Fides temporariorum non est sides vera, nec totalis, nec justificans, nec unquam plenarie Deo grata, disfertque revera à vera justificante side.

### Iudicium.

Quale discrimen est inter hypocritam, & verum Christianum, tale quoque est inter fidem temporariam, & salvisicam. Discrimen vero est,

T.

In subjecto cui; Fidei salvisicæ subjectum sunt soli electi. Tit. 1, 1. Act. 13. 48. in quibus Spiritus adoptionis eandem accendit. Vnde Spiritus sidei dicitur. 2. Cor. 4; vers. 13. Fidei temporariæ subjectum sunt reprobi, in quibus Spiritus sanctus inferiori quadam ratione cam operatur. Confer. Matth. 7. vers. 22. 23. Discrimen hoc Christus optime omnium indicat, Luc. 8. 17. in parabola seminantis, docens electos esse terram bonam, vers. 15. præparatam sc. abæterno: Quo sensu Paulus ait Eph. 24. 10. Ipsius sums opus, conditi in Christo Iesu ad opera bona, quæ præparavit Deus; ut in ijs ambulemus. Temporarij contra sunt terra lapidosa. ibid. v. 13. in quorum cordibus semen radices non agit, ideoque vitali destituti humore tempore tentationis abserdunt.

11.

Discrimen est in applicatione. Vere sideles Christum inducrunt Gal. 3.27. sides ipsorum est τος στος Hebr. 11. 1. Nam facit revera actu subsistere gratiam Dei, remissionemque peccatorum pro nobis. Est κρεγχω seu demonstratio corda electorum convincens, nec ullam dubitationem ferens. Vnde & πεπόθησης vocatur. Eph. 3.12. πληροφορέα certo persuasa intelligentia Coloss. 2. Quare Christus slicitur hábitare in cordibus ipsorum per sidem Eph. 3,17. & dicunt cum Paulo ad Gal. 2, 20. Vivo, non amplius ego, sed vivit in me Christus, & vitam, quam nunc vivo in carne; vivo per sidem illam silij Dei, qui dilexit me & tradidit semetipsum pro me. Contra de temporatijs dicitur, quod tantum gustaverint donum illud cœleste, & bonum Dei verbum. Heb. 6. 4.5. ore quidem gustarunt, sed in cor non descendit, esque non saturati sunt.

III.

Discrimen in adjuncto. Vera sides nunquam desicit, ut supra thesi 2. probatum. Causaest, quod semen illud incorruptibile, de quo 1. Pet. 1. altas radices egent in sidelium cordibus. Eph. 3. 18. sides vero tumporaria desicit, quia radices non habet. Luc. 8. 13. adeoque hac donati sunt, instar herbæ tectorum; satis virium non habent; quibus in adversis subsissere, & tentationes carni duras superare possint. Desiciunt ergostum quia ad honores non promoventur, ut sibi imaginati erant: tales, Demas, 2. Tim. 4. 10. Scriba ille. Matth. 8. 19. 20. tales illi, de quibus Ioh. 8. 30. & seq. & Simon Magus, Act. 8. tum quia persecutionem ingruentem perserte detrectant, sicut prædictum à Simeone Luc. 2. 34. 35.

Discrimen in fructibus. Vera sides est per charitatem esticax. Gal. 5. fructus cuius sanctimonia. Rom. 6. 22. per illam placemus Deo. Heb. 11. 6. sinis eius vita æterna. Rom. 6. 22. loh. 3. 16. salus animarum. 2. Pet. 1. 9. vere sideles fructum adserunt per tolerantiam. Luc. 8. 15. periti enim injurijs & assilictionibus, Deo se submittunt cum Davide. Psal. 119, 71. animas in patientia possident. Luc. 21. Eventum ipsi soli committentes. 2. Pet. 2, 9, quin imo gloriantur in tribulationibus

z 4 Rom, s

Rom. 5. Contra temporarij, ingruentibus afflictionibus, sunt instar pluviæ, quam dispellit ventus. Pfal. 1.4. ideoque vel murmurant contra Deum & desperant, ut Saul: vel fibi ipsis manus violentas inferunt, ut Iudas. Ad tempus quidem exultant & gaudent. quod iamen oris, non cordisest gaudium. Math. 13. Ioan. 3.35. Sed tandem regrediuntur a fancto pracepto fibi tradito, & accidit illis, quod vero proverbiodici solet, canis reversus est ad suum ipsius vomitum, & sus lota ad volutabrum cœni. 2. Petr. 2.21.22. adeoque Deo placuerunt nunquam, nec placent. Matth. 7.22.23. Efai. 29. 13.14. Tit.1.16. Hactenus igitur vidimus Remonstrantes, pede eo, quo ceperunt, & progressi sunt, etiam cursum suum sistere, nimirum in vestigijs Pelagianis & Socinianis. Vr enim electionem nostri ad vitam æternam, in Articulo primo; salutiferam meritorum Chrisli efficaciam in secundo, & veram ac efficacem gratia, con ersionis, & regenerationis operationem, in Terrio & Quarto Articulo, ab humanis operibus & liberi arbitrij viribus fuspenderunt ; Ita & gratiæ illius continuationem , & consummationem ab eiusdem liberi arbitrij viribus in Quinto hoc Articulo su pendant: Adeoque, quemadmodum in prioribus Articulis iniurij fuerunt in falutis nostræ fontem, Patris scil. misericordiam & beneplacitum; in ejustem salutis medium. Filij sci. Dei obedientiam ac persectissimum λυτρώ ; ac in fluenta Spiritus San i, eius scil. sanctificationem: lta etiam in hoc postremo Articulo in perennitatem huius salutiferæ gratiæ æque funt iniurij, camque tollunt. Quare, ut in cæteris Articulis faetum, ita & in hocQuinto, sententiam Remonstrantium supradictis the sibus expressam, ut verbo Dei dissentaneam, & Heterodoxam rejicimus, & in Ecclesia Dei reformata Belgica non esse docendam judicamus. Ideoque liberandam esse ab ijs Ecclesiam, qui huius ετεροδοζίας introductione & prosessione hactenus eam turbarunt, & etiamnum turbant, censemus. Contra sententiam Orthodoxam Antithesibus expressam, ut verbo Dei consentaneam porro in Ecclesia Reformata constanter retinenda & docendam Quod ut fiat ad nominis divini gloriam, Ecclesiæ imprimis Belgicæ ædificationem, veritatis ac pacis in ea restitutionem & conservationem, verorum fidelium consolationem & institutionem, totiusque abunde à Deo benedicti Belgij sub Selectiffimis, & fideliffimis Illust. ac Præposent. D. D. Ordinum Generalium aufpicijs, bonum & emolumentum summum: utque co, eorundem, ac Illustrium, Nobilissimorū, Amplissimorumque, Delegatorum, & totius venerandæ huius Synodi corda ac studia, inclinentur, diriganturque: faxit hoc veritatis, pacis, omnisque boni autor, Deus Opt. Max. Cui, Patri, Filio & Spiritui Sancto, sit in Ecclesia, æterna laus & gloria. Amen. Amen.

# EXAMEN

## Iudicium Drentanorum super quinto Articulo Remonstrantium.

### PERSEVERANTIA.

Ad Thesim I. responsiones.

Vod dieunt Remonstrantes, perseverantiam non esse effectum electionissfalsum est: Quia, 1. glorisicatio est essectum electionis. Rom. 8 29. 2. Quia sides est effe um electionis. Act. 13. credebant, &c. Tit. 1.1. Atqui fidem comitatur perseverantia. lohan, 5.24. Qui credit, &c. transivit à morte in vitam. Bona Dei sunt αμεζεμέληζα Rom.11.

II.

Quod dicunt perseverantiam non esse donum novi fæderis; respondemus, perseverantiam non incommode posse donum dici, quia & res ipsa data, & rei datæusus & fructus, dona recte appellantur. Filius nobis datus est Esai. 9. propter Filium dantur nobis fides, obedientia, & vires in istis perseverandi & proficiendi. Quod

#### III.

Quod dicunt perseverantiam non esse donum morte Christi partum, id pugnat cum sexcentis seriptura distis. Rom. 8. vers. 32. Qui proprio Filto non pepercit, sed pro nobis emnibus tradidit eum, qui non etiam omnia nobis cum eo dabit? Onunia dantur propter Christum. Ergo & perseverantia. Rom. 8. vers. 39. Persuasum mihi est, &c. nullam em creatam posse nos separare à charitate Dei, qua est in Christo Iesu. A Christo hic esse dicitur, quod Dominus charos nos habet, quodque ab istius Charitatis sensu non separamur.

IV.

Quod dicunt; perseverantiam potius esse conditionem sæderis, quam donum : Id specia: ad do: rinam suam de electione sulciendam, quemadmodum & illud, quod postea in eadem hac Thesi dicunt, Deum requirere perseverantiam ante peremptoriam ele sionem. At cum falsum sit quo sulciunt, falsum etiam erit id, quod sulciunt. Nam donum Dei esse perseverantiam, jam ante probatum est. Si donum est, quomodo Deus in electione ad id respicere potuit? Illi tamen objiciunt in Thesi, quod perseverantia sit conditio, & ideireo donum esse nequeat: Quasi vero conditio salutis esse non possit id, quod donum Dei est. Amica, inquam, hac sunt consentanea: quod vel ex ipsis Remonstrantibus extorquere poterimus. Quod enim ad sidem attinet, hanc vel millies dicunt esse conditionem ad salutem: Eandem etiam in Thesibus de Articulo Tertio & Quarto. Donum Dei gratuitum esse fatentur. Invocatio & glorisicatio sunt conditio exauditionis. Psal. 50. Luc. 11. Interim non minus, sunt donum Dei gratuitum, invocatio & gratiarum actio. Psal. 51. Petit David, ut sibi os aperiatur. Rom. 8. Gal. 4. Spiritui sancto hoc tribuitur. Medicus ægroto miliri dat vires militandi, cum conditione, ut prose militet:

### Anthithesis Orthodoxa, in antecedentibus satis probata.

Per severantia vere fidelium in fide, est essectum electionis ad salutem, & donum morte Christi, omnibus, & solis consederatis electis Dei partum. Ea recte potest appellari & donum Dei & conditio, qua Deus nobis, in termultas alias, divina gratia possibiles, præscripsit, requirit, & in electis suis operatur, accedente semper interno Spiritus sancti auxilio & solatio; quæ efficiunt, ut electi, in side & obedientia se gnavites exercendo, hanc ipsam perseverantiam præstare velint, & infallibiliter præstent.

### Examen Thefeos fecundæ.

Hac Thesis resistibilem perseverantia producende modum exponit, consistentem videlicet in Dei voluntate conditionata, inessicati, & mutabili; deinde etiam in nossira voluntatis innata ad utrumque libertate. De quibus rebus cum in tertio & quatto Articulo pro nostro modulo dictum sit, verbulum hie addere, opera pretium non putamus. Opponimus tantum hane Orthodoxam sequentem Anthithesin.

Stante auxilij divini promptitudine, & gratia sufficientis presentia, positisque illis omnibus, qua ad perseverandum necessaria ac sufficientia sunt, qua que Deus ad sident conservandam adhibere vult; infallibile signum est, quod Deus perseverantiam producere velit, & revera producat. Nihil ille molitur, nihil incipit, quod non persiciat. Prov. 19.21. Esai. 46.10. Ipse enim per suam potentem operationem, sidei habitum in voluntate ponit, ita, ut hoc respectu non mancat in hominis potesta e excidere, & non perseverare. Phil. 1.6. Nec minus tamen propterea ab homine libere hac conditio præstatur; quia nativa & prava voluntatis indole emendata, eique libertate ad bonum, per Hyperphysicam Dei operationem, restituta, ipsa voluntas causa socia, minus tamen principalis est perseverationis.

### Examen Theseos Tertiæ.

T.

Quid valeamus & post & ante regenerationem, in examine Tertij & Quarti Articuli declaratum & probatum est, adeo ut hic non opus sit, ad ea quæ in initio & sine huius Theseos proponuntur, è Socino decerpta, & cum Papatu congruentia, respondere.

#### II.

Quod agnoscunt temperamentum hominis, infirmitates varias varijsque modis inferre; id verissimum est. Galenus enim dicit, quod mores temperamentum sequantur. Porro illudipfum temperamentum, est maximam partem à semine, sanguine & lacte. Vnde homo concipitur, coalescit, & nutritur. Hinc ot, ut impia matris prægnantis, vel imaginatio vel actio, in causa sir interdum, quamobrem hicad surra, illead homicidia, au. libidinem, impendio sit proclivior. Hinc, inquam, gravidarum vitia, in fobolis animum non minus pravitatis imprimunt, quam alias maculæ naturales, & variæ monstrositates, eorundem tenellis corpusculis, per has vel illas imaginationes imprimuntur: quemadmodum & morbi vary parentum, in sobolem transfunduntur, curatu difficiliores, quam ulli alij morbi. Quin imo Plutarchus & alij iestantur, quod alumni, è nutricibus, que duntaxat ubera prabent, non modo purum la cpro alimento corporis, yerum etiam impuritatem animi, pro alimento vitiorum hauriant, ita ut earundem mores & indolem, accedentibus annis, istiusmodi alumni, quandoque satis manifeste referant. Ex quibus omnibus efficitur id, quod Remonstran ium nonnulli valde invite fateri volunt,nimirū, revera este peccatum originale,neque id ipsum rationem poenæ gravissimæ tantum habere, verum etiam esse omnimodam totius humanæ naturæ depravationem, & pollutionem, inde à prima conceptione homini misero insitam. Psal.51. Vnde merito filij iræ, & mortui in peccato dici & possimus, & debeamus, Eph. 2. Sacrilegium itaque turpissimum est, perseverantiam, fidem & quicquid in nobis boni est, non Deo, sed sibi suisque viribus velle tribuere.

### Antithesis Orthodoxa.

Nemo hominum est, qui contra naturalis rationis, & supernaturalis revelationis dictamen, subinde non peccets usque adeo multis infirmitatibus obnoxis sumus. Qua infirmitates varijs modis, pro ratione temperamenti, atatis, locorum, aliarumque circumstantiarum, non tantum in non renatis sese exerunt. In quibus infirmitatibus emendandis, ut & summam diligentiam, homo adhibeat, & hac ratione per Dei gratiam in de perseveret; iudicio tamen divino absolvi non poterit. Neque hac sidei duratio, ullo modo facit ut sides illa vita aterna pramio, gratiose à Deo digna censeatur. Etsi enimista vita merces est, indigni tamen sunt, neque veltantillum meriti sunt, quibus ista merces, gratis, propter solius Christi merita, detur. Sed hac omnia in antecedentibus Articulis probata sucre.

### Examen Theseos quartà.

T.

Quod dicunt, vere fideles totaliter fidem veram semper amittere, quoties opus aliquod carnis committunt; falfum est; sive de sidei actu, sive de habitu intelligatur. A d actum Edei quodattinet, ille Expernanct, etiam dum homo peccat : quia nequidem iple actus est purus à peccato, neque in hac vita est indebito gradu. Vbi antem est defectus, ibi est peccarum, Mar. 9. Quid verat, quo minus Sancti, dum ipfa actualia peccata, & quidem crassiora, committunt, simul actum fidei sentiant? quia ex infirmitate tantum, fine desperatione peccant. Quid absurdiest, si dicamus Petrum, interipfos abnegationis actus, fidei quoque aliquem actum percepiffe, aliquamque adhue & fidei & amoris Christi scintillam deprehendisse & in misericordia ipsius sperasse? Alia ctiam ratione, actus fidei, in ipfis fidelium peccatis deprehendi posse, recte dicetur. Quaternus nimirum & tunc fides suos fructus exerit. quales sunt, lucta, dolor, metus, tremor, nausca, propositum desistendi, ad Christum revertendi. Vbi huiusmodi boni fructus funt, ibi & bona arbor adhuc est reliqua, puta , fides falutifica. Denique si fidem considerent ut habitum, salsum itidem erit, quod dicunt, sidem totaliter amitti per opus carnis: quia Petri fides non desijt. Luc. 22. Cessante actu, & incidente actu contrario, non statim amittitur habitus. Homo sobrius, semel atque iterum fe ingurgitans, habitum sobrictatis non amittit. Cambyses, actu uno iustitia non amimissi habitum iniustitia. Quid si dicamus, Cambysen in actu institia, sensisse amorem injustitiæ?

#### II.

Quod dicunt, regeneratos, vereque credentes, posse in atrocia scelera, imo in peccata ad mortem incidere, in issque perseverare; Libenter hoc satemur, & plena mamu largimur, respectu ad ipsos, ipsorumque vires habito. At respectu Dei, ipsos sustentantis & conservantis, etiam posse excidere, id vero pernegamus. I. Ioha. 3. 9. Non possunt peccare, quia ex Deo natissum. Oramus pro sidelibus. Ioh. 17. At pro peccantibus ad mortem prohibemur orare. 1. Ioh. 5. 16. Mat. 12. 31. 32.

#### III.

Quod dicunt, vere fideles à fide instificante, gratia, & salute totaliter excidere, multisque hoc evenire; id evertunt vel mille Scripturæ testimonia. Promisit enim Deus, ctiamfi tententur, in tentatione fuccumbant, & fuccumbentes gravius castigentur, fuam tamen ab ipfis gratiam auferendam non esse; ita ut eventus semper debeat esse bonus & falutaris. 1. Cor. 10. 13. 2. Sam. 7. 13. Pfal. 89. 34. 1. Ioha. 2. 19. Vnum testimonium adhuc addemus. Dicitur enim Rom. 8. 28. Quod ijs, qui diligunt Deum, omnia simul adiumento sint ad bonum. Si omnia mala, quibus castigantur; ergo & peccata ipfa; qua peccata, quemadmodum in impijs, interdum habent rationem pecnæ. Sicetiam ipfissima peccata, etiam in fidelibus habent rationem paterne castigationis. Vt pater manum subtrahens, non vult filium ita labi, ut non resurgat, sed ut postea patris manum firmius apprehendat, sibique magis serio à lapsu caveat. Sic revera Deus in Sanciis suis; peccatum mortificat per peccatum. Experiuntur enim fe per peccatum commissium, multo magishumiliari cum Petro, & maiore nausea affici, & in pænitentiæ studium eo diligentius incumbere. Quod fatebuntur omnes qui in schola Spiritus Sancti exercitati fuere. Cum igitur omnia, etiam ipsa peccata, adiumento ad bonum fint fidelibus, quidexcogitabimus, per quod è gratia, in totum excidere possint?

### Antithesis in antecedentibus satis probata.

Vere fideles, etiamsi opera carnis committant, veram tamen fidem nunquam in totum amittunt. Possumt quidem in atrocia & conscientiam directe vastantia scelera, (1. Sam.11.) incidere; non tamen in peccata ad mortem, hocest, quæ committuntur in Spiritum sanctum, per Deigratiam incidunt; nedum ut in eis perseverent & moriantur, & consequenter à fide iustificante, gratia, & salute, totaliter, & finaliter excidant.

### Examen Theseos Quintæ.

Ī.

Quoddicunt, nullum fidelem acregenitum, in hacvita, de perseverantia ac salute, posse esse certum; Id verum erit, si electio sit conditionalis, & regenerationis initium, atque progressus resistibilis. Nam talibus fundamentis, hanc opinionem de incertudine salutis superstruunt, ut videre est in colloquio Hagiensi Eelgico. Pap. 423. Ipsi scilicet fatentur, si nos electionem absolutam, & regenerationem, cui non resistatur, probare possimus, perseverantiam, quoque talem esse, qualem docemus. At perseverantiam, ejusque certitudinem, probat vel unicus iste locus, Rom. 8. 29. &c. Et multa alia ejusdem capitis. Rom. 8. 1. duplex testis perseverantia siosstra ponitur. 1. Quod salvisicati si de sumus praditi, 2. quod non secundum carnem incedimus. 1. Ioh. 3. 19. Per hoc cognoscunt nos esse exveritate, & coram ex secura reddimus corda nostra. Rom. 8. 15. Tres probationes sunt, quod de salute possimus esse certi, 1. quia non habent Spiritum timoris sideles. 2. quia acceperunt Spiritum adoptionis. 3. quia clamant cum plena siducia Abba pater, ita ut semper audiantur, & impetrent, quod petunt. Iac. 1. 6. Luc. 11.

Rom. 8. 16. iterum duo testes perseverantiæ proponuntur. 1. Spiritus Dei. 2. Spiritus noster. In ore autem duorum aut trium testium stabit omne testimonium.

Alia infinita omitrimus.

11.

E responsione hac prima præmissa, sponte jam sequitur falsum esse, quod existimant, paucis quibus dam sidelibus, speciali aliqua revelatione, certitudinem salutis, & perseverantiæ, confirmari. Nam Paulus passim hac dere agens, loquitur in plurali, non in singulari numero. Rom. 8. 1. 28. 30. 38. Rom. 5. 1. 2.

#### III.

Quod dicunt certitudinem perseverantiæ ac salutis, ad solidam sidelium consolationem, & conscientiarum pacem in hac vita, non esse necessariam, salsum est. Quia in Symbolo Apostolico nobis præscribitur, ut indubitanter credamus remissionem peccatorum, & vitamæternam. Ergo necessarium est, &c.

#### TV.

Quod dicuut, doctrinam nostram de perseverantiæ certitudine, ex se, natura atque indole sua, vere pietati esse perniciosam; id negamus. Cum Paulus Rom. 5.2. dicit; Gloriamur sub spe gloriæ Dei. primum dicit sideles certam spem gloriæ æternæ concipere. Deinde dicit, quod ipsa spes non modo non securitatem carnalem, sed gloriationem spiritualem gignat; Quod nimirum gestu, & verbis exaltent, Deumque propter tantum bonum celebrent: celebrare autem Deum, est bonum opus ex bono assectu amoris & lætitiæ. Qui assectus, ut in homine sunt sortissimi, ita bona opera producunt plurima, vers. 11. Amplius aliquidaddit, dicens, gloriamur in Deo; quod est considere & lætarisquod summum bonum propitium habeamus. Unde sane non possunt, non viva gratitudinis opera proficisci.

Quod

V

Quod denique dicere non crubescunt, dubitationem esse laudabilem, ac cumprimis utilem, id non modo falsum, sed Socianum & Papisticum est. Socinianum, quia nititur falso hoc fundamento & plane ridiculo, ac si Deo non sit naturalis iustitia retribuens, puniens peccata aut in nobis aut in Christo: eaque semel punita nobis non amplius imputari; contra Scripturam, Romanor. Scimus, judicium Dei este secundum veritatem. Secundo diximus, Papisticum hocquoque esse, inducens emograp Pontificiorum, tradentium non nisi fallacem coniecturam de gratia Dei, fidem coniecturalem, imo vagam potius opinionem & ludibrium, quam fidem. Quo absurdo dogmate fidelibus gaudium eripiunt, anxietatem perpetuam conscientijs inducunt, desperationemque afferunt quæ miserum peccatorem absorbet. Pestilens ergo potius dogma est, & conscientiarum tortura, imo Antichristianum, expugnans scilicet sidem solidam in lesum Christium, quæ est non tantum notitia, & assensus, sed & πληροφορία, & certa persuasio cordis & mentis de voluntate Dei, &c. Rom. 14.5. Rom. 4.21. Fundata est nestra perseverantia, non in nostris viribus, lubricis & fragibilibus, sed in amore & robore Pastoris nostri, Iohan. 10. Psalm. 37. 23. Psalmo 125. 1. Breviter, qui dubitat an sit è salvandis, ille non credit remissionem peccatorum, neque vitam a ternam, adeoque nec fide salvifica præditus est. Ubiautem non est fides, ibi bona opera non sunt. Ubi fluctuat & nutat fides, ibi & charitas refrigescit; tantum abest, ut huiusmodi dubitatio, falutaris & utilis effe queat.

### Antithesis in antecedentibus satis probata.

Omnes vere fideles ac regeniti, in hac vita, de perseverantia & salute, possunt esse certi. Quæ mms 19,000, essi gradibus quidem variat, & est in alijs & alijs sirmior & languidior; tanta tamen omnibus datur, quantum ad salutem sinaliter sufficit. Tantum abest, ut hæc doctrina de perseverantiæ certitudine, ex se, natura atque indole sua; veræ pietati, & toti religioni sit pernitiosa, serviatque ingenerandæ ac mollis pulvinaris instar, carnali securitati sovendæ: & è contrario, dubitatio laudabilis, ac cumprimis utilis dicenda sit.

### Examen primi Corollarij.

T.

Fides (para), non potest esse sides instissions: quia omnes qui instissionantut; suerunt antea electi, & postea glorificabuntur. Rom. 8.29. Ubi Apostolus loquitur de side temporaria, Heb. 6. 4.5.6. nullam mentionem instissionis facit.

II.

Fides salvisica vincit mundum, 1. Iohan. 5. radicata est in Christo, Iohan. 15. sructum sert, Matth. 13. At temporaria sides non vincit mundum, radices non habet, spinas sert, non fructus. Matth. 13. 6. Ergo sides salvisica est tantum Electorum Dei. Tit. 1. specieque dissert à temporaria.

### Examen Corollarÿ secundi.

I.

Quod dicunt, se in medio relinquere, an Deus quossam absoluto jure, indefectibilis perseverantiæ dono remuneretur: saltem fatentur, se non invenire in Sacris Litteris rationes id ipsum negantes & evertentes. Cur ergo sustinent Remonstrantes negare, quod Deus absoluto iure agat, & æquales inæqualiter tractet?

#### III.

Quod dicunt, Si Deusita agat, uti dictum est, extra ordinem id esse, hoc nunquam poterunt probare è verbo Dei. Quod verbum cum clarius sit, quam ut intotum contra venire audeant, saltem arrodunt, detorquent & restringunt, cum dicunt, extraordinarium hoc Dei donum esse. Esse enim ordinarium jam antea probatum est.

### Examen Corollary ultimi.

Quod dicunt, si quis doctrinæ de perseverantiæ certitudine adhærens pius sit, id non ex doctrina ista sed aliunde ipsum habere; nihil est: Contrarium enim antea probatum jam est: quod nimirum certa perseverantiæ siducia bonos gratitudinis fructus producat. Dubitatio vero eadem opera & sructus maximopere impediat.

Concludimus igitur, These hasce, cum corollarijs, continere quidem veram Remonstrantium sententiam: esse autem non veras sed falsissimas, verbo Dei plane contrarias, adeoque inutiles & indignas, quæ in Reformatis Ecclesijs doceri debeant: quippe quæ sunt sons & scaturigo, quemadmodum & reliqui Hagienses Articuli, unde innumeri, inonstrosi, & sædi errores, imo nova Theologia (Deus meliora) profluat.

### SENTENTIA

Еτ

### Iudicium,

## DEPVTATORVM SYNODI GRONINGÆ ET OMLANDIARUM,

## De Remonstrantium Quinto Articulo.

QVI EST,

# DE ELECTOR VM PERS

P Erseverantia, idest, progressus & continuatio in Fide & Regeneratione, uti est Electionis gratuitæ estectum; sic etiam tum novi Fæderis promissum, tum vere & proprie Dei donum, quo ex mera gratia proprer Iesum Christum, per Spiritus Sancti operationem, ij donantur, qui ab æterno secundum gratuitum & immurabile Dei Decretum Electi sunt & esticaciter Vocati, adeo ut gratiam Dei, sidem qua semel sunt donati, & Spiritum Sanctum totaliter ac finaliter amittere, penitus excidere & perire non possint.

Duo imprimis hac Thesi exprimimus: 1. Unde sit Perseverantia. 2. Quod sit

certa & non interitura.

I.

Unde sit; dicimus convenienter cum Scripturis Sacris, esse. 1. Esse cum Electionis, Elegit enim nos Deus, non tantum ut suo tempore vocaret, iustificaret, sanctificaret, sed etiam glorificaret. Rom. 8. 29. 30. 2. Promissum Novi sæderis. De novo sædere, id est gratuito, loquitur Deus, Ier. 31. vers. 31. & 32. vers. 40. ijsdem enim in locis novum dicitur & sempiternum: idem testatur Apostolus. Hebr. 8. vers. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

& cap.

& cap. 9. vers. 15. & cap. 10. vers. 16. istius autem sæderis promissum est Perseverantia: Ero eis (dicit Deus Ierem. 31. verl. 13. 34.) in Deum, & ipfi erunt mibi in populum, propitiabor iniquitati eorum & peccati eorum non memorabor amplius: & cap.32. verl.39. 40. Indam iis cor unicum & viam unam ad reverendum me omnibus diebus ad bonnus if firum & filiorum ipforum post ipfos & pangam ipfis fædus perpetuem, fore ut non avertam me à prosequendis ipsis, benefaciendo usis, & reverentiam mei indam animo ipsorum ut uon recedant à me. Quibus verbis, non modo justificatio aut remissio peccatorum, & regeneratio, verum etiam perseverantia evidenter promittitur: atque iss dem explicantur verba primæ promissionis Adamo & omnibus Flectis sactæ: cum enim Deus victoriam seminis mulieris, id est Christi promittens, Gen. 3.15. dicat, ipsum conteret caput turm, non tantum, quamvis imprimis Christi victoriam describit, qua abo-Ievit Satanam qui mortis imperium habet, Fleb. 2. 14: fed etiam Electorum victoriam perletum Christum: dicit enim Paulus Rom. 8.37. In his omnibus plusquam victores sumus per eum qui dilexit nos: Et lohan. 1. Epist. 2. vers. 13. 14. Seribo vobis Adolescentes, quia fortes estis & verbum Dei habitat in vebis, &, nune malum vicifis: Et cap. 5. verf. 4.5. Hec est victoria que vincit mundum, fides nofre. Quis est qui vincit mundum nisi qui credit Iesum esse filium Dei. Eandem sæderis promissionem alijs in locis ad Electorum confolationem à Deo repetitam les imus, ut Pfal. 80. verf. 19. in etermem servabo illi mifericordiam meam & testamentum fidels 11/1: & veri. 33. 34.35. I isital) in virga iniquitates corum, & c. miscricordia autemmea non dispergum ab con eque decipiam in veritate mea; neque prophanabo Testamentum meum & que precedunt de labys meis non faciam irrita.

Efai.51. verf. 6. Salus mea in sempiternum erit & instituta meanon desictet: & cap.54. vers. 10. Montes recedent & colles dimovebuntur, attamen benignitas mea à te nou recedet & fædus pacis meæ non demovehitur, ait miserator tuus Ichova. Et vers. 14. In justitia fundaberis, procul eris à vi & calumnia, non timebis & à pavore quia non appropinquabit tibi. Esai. 56. vers. 5. Nomen sempiternum dabo eis, quod non peribit. Hos. 2. vers. 18. Desponsabo, te mihi in sæculum & desponsabo mihi in iustitia & iudicio & in misericordia & in miserationibus. Exdem promissiones passim in Euangelijs & Apostolorum scriptis proponuntur & inculcantur, Matth. 7. vers. 25 & 16. vers. 18. Ioh. 4. vers. 14. & 5. 25. & 6. 35. 37. Iohan. 8. vers. 35. Filius manet in domo, in eternum. Item Iohan. 10. verf. 28. Rom. 8. verf. 39. Phil. 1. verf. 6. 2. Thef. 3. verf. 3. 1. Pet. 1. verf 3. 4.5. Proprie donum Dei præstantis sideliter quod promisit: in genere dicitur, Iohan.3.27. Homo non potest recipere quicquam nist fucrit ei datum è calo. Iohan. 15. verl. 5. Absque menihil potestis facere. 1. Cor. 4. verl. 7. Quid habes quod non acceperis: lacob. 1. vers. 17. Omne donum perfectum, &c. In specie: lerem. 32. 40. Dabo timorem meum in corda eorum, ut non recedant àme: Ezcch. 36. 26. Dabo vobis cor novum: & spiritum meum ponam in medio vestri & faciam ut in praceptis meis ambuletis. Rom. 6. 13. Donum Dei vita aterna. Phil. 2.13. Deus est qui efficit in vobis & ut velitis & ut efficiatis. 1. Thes. 5.24. Fidelis est qui vocavit vos, qui etiam id efficiet.

Unde Deo persevarantiam donanti, illus passim, non tantum tribuitur ut 1. Corvets. Qui scilicet Christus etiam consirmabit vos asque ad sinem: Phil. 1.6. Persuasum habeo hoc ipsum, fore ut qui capit in vobis opus bonum, persiciat usque ad diem Iesu Christi. Item 1. Thessal. 3. vers. 3. 1. Pet. 1. vers. 10. Deus omnis gratia, &c. absolutos vos reddat, stabiliat, roboret, fundet: Verum etiam ut perseverarent, pro Electis Deum rogarunt, ut Christus pro Petro Luc. 22. vers. 32. pro Discipulis; Ioh. 17. 15. pro omnibus sidelibus; Ioh. 17. 20. 21. 24: sic & Apostolus Paulus, Eph. 3, 13. 16. Quapropter peto, &c. Vt det vobis pro divite sua gloria ut fortiter corroboremini per Spiritum suum in interiore homine, &c. Philip. 1. vers. 9. 10. Hoc precor ut charitas vestra adhuc magis ac magis redundet in cognitione & omni sensu, &c. ut sitis sinceri & inossenso cursu pergatis ad diem usque Christi: 2. Thessal. 1. 11. Precamur semper pro vobis, ut vos dignetur ista vocatione Deus noster, & compleat omnem sua bonitatis gratuitam benevolentiam & opus

fidei potenter.

2. Thest. 2.16.17. Ipse Dominus noster Iesus Christus & Deus ac Paternoster qui dilexit nos, &c. consoletur vestra corda & stabiliat vos in omni sermone & opere bono: Item Heb. 13. vers. 21. Quod sit certa & nunquam interitura. Dicimus enim in Thesi, Adeo ut gratiam Dei, fidem qua semel,&c: quod quam sit verum, certis ex Sacra Scriptura deductis rationibus probamus.

1. Ex ipia doctrina Electionis: est enim æterna & immutabilis, uti in primo Ar-

ticulo Thef. 5. oftendimus.

Si itaque Electio non tantum est ab æterno, Ephes. 1. 4. 2. Tim. 1.9. sed & in æternum duratura, Hos. 2.18. ser. 32.36.40. lohan. 10.18. Si quos diligit, perpetuo & ad finem diligit, Ier. 31.3. loh. 13.1. Si non derelinquet sed in æternum conservabit, Psal. 37. 28. Esai. 45.17. Dona Dei & vocatio sint ἀμεθμεληθ, Rom. 11.29. tum non postunt

Electi prorsus deficere. At prius constat ex locis citatis: Ergo.

2. à Causis salutis nostræ: salus est ex mera gratia, per unicum Christi meritum, & per esticacem Spiritus Sancti operationem, absque ullo dignitatis hominum respectu, non tantum quoad salutis initium & acquisitionem, verum & quoad eiusdem progressum, continuationem & conservationem: quæ enim esse certitudo & consolatio, siquidem initium ex gratia, at conservatio & perseverantia esse ex hominibus gratia Dei bene utentibus? Contra verbum Dei, docet, totam salutem, Dei opus esse, qui illud continuo promovet, sustentat & persicit.

Ex Dei gratia est initium; ex illa enim Electi, Ephes. i. 4. 6. 9. vocati, 2. Tim. 1. 9. iustificati, Roman. 3. 24. Regenerati, Tit. 3. 5. 1. Petr. 3. Ex eadem est progressus, Psal. 138. 8. Ezech. 36. 17. item conservatio & consummatio aut persectio, Ier. 32.

39. 40. Efai. 46. 3. 4. 1. Cor. 1. 8. Phil. 1. 6.

In Iesu Christo in quo unica est salutis nostræ causa meritoria, eius dem salutis, meritis eius partæ, certitudo consistit: perfecte enim nos salvat & pro nobis sideliter intercedit.

Perfecte nos falvat; nam non tantum pretium sufficiens pro culpa & pæna peccatorum nostrorum Patri persolvit, justitiam & vitam amissam promeritus est, pro nobis plenissime tum legis impletione tum pænarum persolutione satisfecit, atque ita ab omnibus salutis nostræ hostibus liberavit: Luc. 1. 71. 72. Coloss. 2. 13. 14. 15. Rom. 8. 1. 33. 34. Tit. 1. 14. 1. Iohan. 1. 7. Sed etiam ex consilio Patris acquisitam liberationem conservat & ad sinem perducit: Esai. 45. 17. Israel salvatus est in Domino salute aterna, &c. Iohan. 6. 39 40. Hacest voluntas eius qui misit me Patris, ut quicquid mibi dederit non perdam, sed suscitum illud in ultimo die, &c. Et cap. 10. vers. 28. Ego vitam aternam do ijs: nec peribunt in aternum, neque rapiet eas qui quam è manumea: Unde Paulus Heb. 7. 25. Servare prorsus aut perfecte potest eos qui per ipsum accedunt ad Deum.

Fideliter pro nobis intercedit: in terris pro suis oravit ut servarentur. Luc. 22. vers. 31. 32. non quidem pro solo Petro, verum etiam (nam periculum quod Petro imminebat & Satanas intendebat, alijs omnibus erat commune. Dicit enim Christus, Luc. 22. vers. 31. Ecce Satanas appetijt vuãs, vos, ut cribaret sicut triticum) pro omnibus Apostolis, Iohan. 17. vers. 11. 15. imo & pro omnibus sidelibus, vers. 20. 24.

Nunc autem in cælis pro omnibus Electis: apparet enim in cælis in conspectu Dei pro nobis, Heb. 9. vers. 24. & in perpetuum sedet ad dextram Dei, Hebr. 10. vers. 12. Beneficium aut vitammeritis suis partam, nobis externe & interne virtute sua divina applicat, ad orandum idoneos reddir, & eorundem beneficiorum participes facit, Rom. 8. 34. Rom. 5. 9. 10. Gal. 4. 6. Rom. 8: 26. 27. Hebr. 7. 24. 25. 1. Iohan. 2. 1. 2.

Et quoad efficacem Spiritus fancti operationem, sine qua nemo dicere potest le-

fum esse Christum, 1. Cor. 12.3.

Sic enim Spiritus non modo in nobis efficit & promovet Electionem, 2. Thef. 2.13. 1. Pet. 1.2. illuminationem, Eph. 1.17.18. 1. Cor. 2.10.13. Fidem, Gal. 5.22 1. Cot. 12.9. Ablurionem, Efai. 4.4. 1. Cor. 6.11. Dilectionis Dei erga nos certitudinem, Rom. 5.5. Adoptionem in filios Dei, Rom. 8.15. Communionem cum Deo & Iefu Christo, seu immansionem & inhabitationem Christi in nobis, 1. Iohan. 3.24. Ephes. 3. vers. 16.17. Lætitiam

Lætiriam veram & pacem, Roman. 14.17. & 15.13. Libertatem & aditum ad Patrem cum fiducia, Ephef. 2.12. Rom. 8.15.16.17. & in omnibus veram confolationem, Ioh. 15.16. & 16.26. denique respectu Sanctificationis, Regenerantionem, Ioh. 3.5.8. 1. Cor. 6.11. Mortificationem actionum corporis & vivificationem, Rom. 8.13. & 2.10.11. facitque ut in præceptis Dei ambulemus, Ezech. 36.16. illaque omnia operatur abundanter & efficaciter per virtutem suam, Rom. 15.13.

Verum etiam cadem in nobis, quantum ratione huius vitæ utile & necessarium est, conservar, sustentat, consirmat, & tandem, qui Spiritus est gloriæ, ad ipsam glorisicationem nos perducit. Germinabunt, dicet Deus, inter herbas quasi salices iuxta

pratersluentes aquas. Esai. 44. 4.

Flumina aqua viva fluent ex ventre eius : Iohan. 7. 38. fortiter corroborantur in interiore homine. Ephcl. 3. 16. In Christum confirmantur & junguntur à Deo qui nos obfignavit in dicm redemptionis, & dedit Arrhabonem Spiritus in cordibus nostris, &c. 2. Cor

1. 22. Ephef. 1. 13. 14. & 4. verf. 30.

Cum itaque liquido ex Dei verbo conftet, omnem nostram salutem quoad initium, progressum & consummationem tantum esse ex Dei gratia, Christi redemptione & Spiritus Sancti consirmatione, sequitut manifeste ciussem certitudinem, conservationem & in ca perseverantiam in Deo, in Icsu Christo & Spiritu S. consistere, nec Electos à gtatia excidere aut perire posse.

3. Ex ijs probamns, quæ in Trino Deo nos eligente, ex gratia per meritum mediatoris & efficacem Spiritus sancti operationem, salvos saciente, sunt consideranda, quibus sides nostra invititur; credunt enim Electi & certi suit illa se omnia consequuturos, quoniam ex Verbo Dei certo seiunt, Deum illa præstare velle &

Deum præstire posse.

Deum velle, liquido pater, non tantum ex æterna & immutabili eius dilectione & Decreto, de quo in præcedentibus est dictum; verum etiam ex manifest illimis promissionibus à Deo in tempore factis, quæ in Iesu Christo sunt etiam atque in

ipso amen. 2. Cor. 1. 20.

Plurimæ certe passim apud Prophetas & Apostolos occurrunt, quarum non-nullas jam supra adnotavimus. De istis autem & si quæ sunt aliæ, ita Deus loquitur. Psalm. 89. vers. 35. Non prophanabo Testamentum meum & quæ procedunt de labijs meis non faciam irrita: 1. Sain. 15. vers. 29. Triumphator Istabel non mentitur & penitudine non slectitur, neque enim homo est ut agat penitentiam. Rom. 9. vers. 6. Fieri non potest ut exciderit sermo Dei. 1. Thessal. 5. vers. 24. Fidelis est qui vocavit nos, qui etiam id essiciet. Tit. 1. 2. As spem vita aterna, quam promisit Deus ille mentiri nescius, &c. Et ad Hebr. 10. 25. Teneamus confessionem spei non vacillantem; sidelis enim est qui promisit.

Deum etiam illa præstare posse quæ promisit, quis dubitabit? est enim omnipotens; sacere porest quicquid vult, Psal. 115. 3. & 137.6.. Rom. 4-20. & exequutioni mandare quicquid decrevit, & promisit, Esai. 14. 27. Dominus exercituum decrevit, & quis poterit infirmare? est enim maior omnibus, Iohan. 10. vers. 29. & potentior est (dicit Iohannes) qui est in volis, quam qui est in mundo. 1. Iohan. 4.

verl. 4.

Annon ergo fiet quicquid vult? Consilium meum (inquit Deus) stabit & voluntas mea siet: Esai. 46.10. Imo præ multitudine fortitudinis & roboris virtutisque eius, neque unum reliquum suit. Unde David Psalm. 89.9.14. Domine Deus virtutum, quis similis tibi, potens es Domine & veritas tua in circuitu tuo, tuum brachium cum po-

tentia, &c.

Hanc omnipotentiam, Deus populo ad certitudinem & confolationem, multis in locis proponit; Efai. 41.10.13.14.1% cap.49.16. Sic & Dominus noster Iesus Christus, Mar. 13. 22. Matth. 16. 18. Iohann. 10. 28. 29. unde & Paulus ad Rom. 8. 39. neque ulla alia creatura nos potest separare à charitate Dei, &c. & 1, Timoth. 1. 12. Novi cui crediderim & mihi persuasum est eum pose depositum meum in illum diem servare; & Petrus in prima Epist. cap. 1. vers. 5.

Certum itaque est, ea quæ divinæ voluntati & Omnipotentiæ nituntur, summam quoque in Electis gignere certitudinem fidei, illosque nec totaliter nec finaliter, etiamsi a multis & varijs hostibus, periculis & tentationibus infestantur

& oppugnantur, à gratia posse excidere aut perire: in omnibus, inquit Paulus, premmur, at non coarétamur; hasitamus, at non prossus haremus; persequutionem patimur, sed in ea non deserimur; desicimur, at non perimus. 2. Covinth. 4. 8. 9. Cum enim cadunt, dicit David Psalm. 37. 27. non desiciuntur, quia Iehova sustentat manum suam.

Hine & electi, in Sacra Scriptura comparantur Arboribus plantatis juxta ripas aquarum, quæ in tempore ficcitatis non exficcantur, fed folia emittunt & fru-Aus fuos dant in tempore fuo; Pfalm, 1.3. Ierem, 17.8. Ezech, 47.12. Domui ædificatæ fuper Petram, quæ nullis ventis aut procellis fubvertitur, Matth, 7.

24. 25.

Ex his ergo omnibus satis superque probatur, vere sideles aut Electos gratiam Dei, veram Fidem & Spiritum sanctum nunquam totaliter, neque sinaliter amittere posse, sequiturque necessario Perseverantiam vere sidelium certam esse & nunquam interituram.

Quod autem Remonstrantes identidem regerunt, omne illud quod de promissionibus & Dei potentia profertur, ințelligendum esse sub conditione fidei & respiscentia, &c. pugnat inanifeste cum ipsa gratuitæ redemptionis aut falutis doctrina: conditiones enim proprie sumptæ, etsi în sædere naturæ, aut operum, non tamen locum habent în sædere gratuito, în quo omnia, înitium, progressus & finis, sunt ex mera Dei gratia, aut în laudem gloriosæ gratiæ. Verum quidem est Deum fidem & fidei essecta requirere, sed ut media, quibus Electi, ex eius voluntate adsalutem perducuntur, non itaque proprie ut conditiones; nam quas appellant conditiones, sunt dona quæ à Deo, ut Sacra Scriptura docet, ex gratia dantur Electis.

Merito ergo damnamus & rejicimus opiniones Remonstrantium, utpote manifeste cum Dei verbo pugnantes cum negant Perseverantiam esse essectum Decreti absoluti; Remonst. citati in Thesib. exhibitis de Quinto Artic. Thesi. 1. esse donum Dei propric acceptum, sed tantum tale cum qua voluntas, ut causa partialis cooperatur & in side & in pietate perseverat: Collat. Hagiens. Brand. pag. 407. lin. 4. & pag. 412. & pag. 439. lin. 14. Armin. Artic. perpend. pag. 31. 32. item advers. Walach. pag. 74. lin. 24.

Atque cum dicunt, Electos totaliter & finaliter posse à gratia excidere: Collat, Hag, Brand. pag. 359. lin. 12. & 362. lin. 7. pag. 402. lin. 19. & pag. 506. lin. 14. 15. & alijs in locis: Armin. in Artic. perpen. pag. 31. Thessal. 1. 2. 3. Remonst. Geld. in Artic. dissent: Art. 1. 2. pag. 62. Rem. citati de Quinto Artic. Thessal. 4. Bertius passim:

Episcop, disput, public, de peccat, actual. Corol. 2.

#### II.

Verum quidem est Electos graviter peccare, sæpissime labi, & peccatis suis mereri, ur, quoad se, penitus à Spiritu Sancto descrantur & in æternum rejiciantur & pereant; attamen certum est, ipsos ita à Deo custodiri ut penitus dona Spiritus Sancti non amittant, sed tandem gratia ipsius excitati in rectam viam redeant & destinatam ipsis salutem certo consequantur.

Nullum certe est peccatum contra & primam & secundam legis divinæ tabulam, excepto unico in Spiritum sanctum peccato, in quod non possint Electi incidere, & sepissime quidam in hoc, quidam in istud, incidunt & labuntur: magnum tamen est discrimen inter regeneratos & non regeneratos; quamvis enim eadem committant peccata, ratio tamen aut modus & exitus plane est diversus.

Peccatum in Spiritum Sanctum merito excipimus: exfemine enim incorruptibili funt regeniti, 1. Pet. 1.23. Semen ergo, teste Iohanne, in ipsis manet, unde de quolibet regenito concludit: non potest peccare (scilicet ad mortem, ut se ipse interpretatur 1. Epist. cap. 5. 15.) eo quod ex Deo natus est. 1. Iohan. 3. 9. Et apertissimis verbis, cap. 5. 18. Scimius quod quisquis natus est ex Deo, non peccat, sed qui genitus est ex Deo, conservat se ipsim, & Malius seu Satanas non tangit eum.

Obambulat quidem tanquam leo rugiens, quærens quem devoret. 1. Petr. 5.8.& appetijt ut ventilaret illossicut triticum; Luc. 22.31. Non tamen lethaliter vulnerantur: Spiritus Sancti sunt Templum & in eis habitar. 1. Cor.3.16.& 6.19. Roman.8.9. Christus inhabitat per sidem in cordibus ipsorum; Ephes, 3. 17. ducuntur à Spiritu S. & habent Spiritum adoptionis, per quem clamant Abba, id est, Pater. Roman. 8.14. 15. & in cordibus oblignantur per arrhabonem Spiritus, 1. Cor. 1.22,&c.

Omnibus interim peccandi modis aliis labuntur pij quidam, ut dictum est, hoc quidam alio modo: Quamdiu enim Electi in hoc mundo peregrinantur, non perfecte regenerantur, neque ad perfectionem regenerationis pervenire possunt, priiusquam ex hoc mundo discedant, quamdiu enim hic funt, circumferunt corpus mortis & carnem repugnantem Spiritui; Rom. 7.14.24. Gal. 5.17. Vnde Paulus exclamat, Miser ego homo quis me liberabit de corpore mortis huius? Rom.7. 14. 24. Perfecta enim regeneratio futura: glorificationis pars cst; Ephel. 5.17. Apocal. 14.5. Non ergo in hac, fed in calestivita perficietur: 1. Corint.13. 10. Ephes. 4.13. Phil. 3.14. 2. Timoth. 4.8. Manent itaque Electi quamdiu hic funt peccatores, 1. Reg. 8. 46. Proverb. 20.9. Eccl. 7.31. 1. Iohan. 1. 8. Idem liquet ex confranti Sanctorum confessione lob.9.2. Psal.130. 3. & 143. 2. Efa.64.6. Dan.9. Rom. 7. 1. Ioan. 1.8. imo & ex Sanctorum omnium exemplis, quos Spiritus Sanctus, etiam posteaquam preclaros titulos esient consequuti, graviter peccasse testatur.

Magnum tamen esse discrimen, inter Sanctos & improbos peccantes, diximus &

Impijenim cum peccant & frena concupilcētiæ laxant;peccata ipfis dominantur, Eph. 4.19. Rom. 6. peccant enim cum voluptate, absque ullo certamine aut lucta interna, anima enim cum corpore confentit, unde etiam dicuntur secundum concupilcentias vivere, 1. Pet. 1.14. & 4.2.3.4. In iislaborant nec defatigantut. Efai, 57.10. Prov. 4. 16. In iis perseverant absque resipiscentia, etiamsi graviter assligantur Esa. 1. 5. & 9.12. Ier. 2.30. & 5.2. atque in ijs tandem moriuntur & pereunt, ut mundus antiquus, Genes. 7.17.21. Sodomitæ, Gen. 19.24. Pharao & Ægyptij Exod. 9. & cap. 10. & 11. & cap. 14.27.28. Core, Dathan & Abiron; Num. 16.31.32. Saul: 1. Sam. 31.4. Achab. 1. Reg. 22.34. Iudas, Mat. 27.5. Actor. 1.18. Vnde Pfal. 34.22. dicitur, mors impiorum pessima.

Pijautem cum peccant, fit non tantum, idque fæpe, ex ignorantia. Pfal. 19. verf. 13. 1. Tim. 1.13. sed etiam, idque imprimis, ex infirmitate aut intérna, aut externa.

Interna, propter carnem & concupifcentiam adherentem ex peccato originali, quæ fæpe follicitat ad peccandum, Caro enim concupifeit adverfus Spiritum, Galat.5.17. Lex que est in membris rebellat legimentis, Rom. 7.23. Cupiditates que illis insunt, militant adversus animam, 1. Petr. 2. 11. Quo sit ut non quæcunque volunt ea faciant, Gal. 1.17. Et bonum quod volunt non faciant, sed malum quod nolunt, id agant, Rom.7.19. Ut David & alij.

Externa, cum peccatum quidem intus & in corde detestantur, attamen aut à carne & objectis victi, aut propter hostium minas & similia impediméta, committunt. Sic David adulterium commisit, & Petrus jurando & execrando, Christum abnega-· vit: sic Nicodemus metuit de die venire ad Christum, Ioan.3.

Non tamen manent in peccatis, fed aut externe per caftigationes Dei & admonitiones, antinterne per Spiritus S. gratiam excitati & moti relipifcunt & refurgunt. Pfal.119.71. & 67. Bonum mihi quia humiliasti me ut discamiustisicationes tuas spriusquam humiliares, ego deliqui: propterea eloquium tuum custodivi. I, Cor. 11.32. Quum punimur à Domino erudimur, ne cum mundo condemnemur.

David admonitus à Nathane & Gado, & à Deo humiliatus, confitetur peccata & pænitentiamagit; 2. Sam. 12. 7. 8. 13. & 15. 25. 30. 2. Sam. 24. 10. 14. Píal. 32. 12. 13. 14. & 51.3.4.5. fic Ezechias. Efa. 38.2.3. Manafles 2. Paral. 33.12.13.14. Petrus, Luc. 22. 61.62. Vere itaque dicit Salomon. Proverb. 24. vers. 16. septies in die cadetius us & refurget.

Cum ergo pij peccant & labuntur, non quidem faciunt quod Dei filios decet, manent nihilominus filii Dei, semen enim Dei, ut dictum est, manet in ipsis & ad vi-

Exanimo itaque rejicimus has Remonstrantium Heterodoxas opiniones, 1. E-

lectos posse incidere in peccatum, quod est in Spiritum S. Episc. disput. Public. de

peccat. actual. Corol.1.

11. Vcre fideles per quævis opera carnis fidem amittere, aliqui ad tempus, aliqui in æternum, Collat. Hag. Brand. pag. 362. lin. 7. & 363. lin. 5. & 358, & 359. lin. 12. & pag. 456. lin. 18. & 404. lin. 11. 2. & 441. lin. 15. & 439. lin. 18. & pag. 506. Remonstrant. Delphens. ad artic. quint. Thes. 1. Si conferantur cum verbis, Collat. Brand. pag. 404. & 410. lin. 9. advers. V Valach. pag. 75. lin. 20. 23. Remonstrant. Citati circa 5. Artic. Thes. 3. 4.6.

III. Electos bis regenerari, &c. Collat. Hag. Brand. pag. 457. lin. 22.27. & Belgic.

384. lin. 18.

Í V. Distinctionem hanc temere esse fictam, quod scilicet fideles quidem excidere possiunt sui respectu, minime vero respectu æterni Decreti Dei, Collat. Hag. Brand. pag. 509. lin. 8. à fine: & Belg. pag. 427. lin. 9. à fine.

#### III.

Etiamsi gravissimos conscientiæ pavores ac morsus, interdum patiantur, & cum dubitationibus multis conslictentur Electi, attamen de Perseverantia in side certi esse possunt, & certi sunt in hac vita.

Certitudo hae iissem rationibus & Scripturarum testimoniis certo evincitur, quibus in primo Articulo ad sextam Thesin, & in prima huius judicij Thesi, electio-

nis & Perseverantiæ certitudinem probavimus.

Rejicimus ergo Remonstrantes, statuentes; Perseverantiam conditionatam & incertam; Collat. Hag. Brand. pag. 403. lin. 8. & 412. 413. & 410. lin. 10. & 415. & alijs in locis supra adnotatis. Remonstrant. Geld. in Artic. dissen. de quint. Artic. Thesi 8.

#### IV.

Hæc de Perseverantia doctrina, non est veræ pietati, & relligioni noxia, nec servir carnalisecuritati; sed ad pietatem & verum Dei timorem. Electum magis, magisque excitat & calcar ipsi addit.

Veritatem satis liquere arbitramur ex Electionis nostræ & causa & fine subal-

Caufa unica est Dei dilectio, gratia aut misericordia. Rom.9. 13. Eph.1, 4. 5. & cap. 2. vers. 4.

Consideratio autem amoris & misericordiæ Dei Electos non segnes reddit, sed magis magisque adhumilitatem, & propriæ indignitatis & indigentiæ cognitionem excitat (sciunt enim se ex filiis iræ sactos esse Filios Dei. Ephes. cap. 2. vers. 3. & 1. vers. 5. Epistol. 1. Pet. 2.9.10.) & ad Dei amorem, autredamandum Deum calcar est essicacissimum, Psal. 116. 1. 1. Iohan. 4.9. Quod tamen sieri non potest nist & illa amemus quæ ipsi placent, & illa vitemus quæ ille odit, nec cum eius amore consistere possunt: cum autem dilectio mundi & carnis nostræ intelligentia, cum Dei amore pugnent; Iac. 4. 4. 1. Iohan. 2.16.17. Rom. 8.7. Annon Electi Deo amorem retribuere, gratitudinem præstare, à malo declinare & bonum sacere, operam dabunt? Psal. 18.2. & 116.12. 1. Pet. 3.11. Charitas enim illa Christi (ut & Dei) illos constringit. 2. Cor. 5.14.

Finis subalternus minime est, ut secure carni & mundo inserviant, sed ut mediis, per quæ ad sinem ex Dei decreto perducuntur, bene & sideliter utantur; Qui enim Electi & ex Deo sunt geniti, audiunt Verbum Dei, Ioh. 8.47. Perdurant in doctrina Apostolorum & communicatione & fractione panis, & precibus; Actor. 2.42. Pie & sancte vivunt: Electi enim sunt & redempti, non rantum ad vitam æternam, sed etiam ut sint Sancti & inculpati coram eo per Charitatem. Ephes. 1.4. Conditi in Christo Iesuad opera bona qua praparavit Deus ut in ijs versarentur: Ephes. 2. vers. 10.

 $V_{\tau}$ 

Vt servirent Deo cum sanctitate & justitia in ipsius conspectu cunctos dies vitæ; Luc. 1. 74.75. Tit. 2.14. & cap. 3. 8. Voluntas enim Dei est Electorum Sanctificatio, 1. Thess. 4.3.

Hanc ob causam ab codem Spiritu per quem regenerantur, & adoptionem in silios accipiunt, Dei timore donantur, ut timeant Deum universis diebus, & ab eo non recedant, Ierem. 32. vers. 19.40. in præceptis eius ambulent, judicia eius custodiant, & operentur: Ezech. 36. vers. 27. Ab codem etiam Spiritu, qui est spiritus precum, Zachar. 12. vers. 10. consequuntur, ut habeant aditum ad patrem; Ephes. 2. vers. 18 & ut clament Abba, id est, Pater: & inenarrabilibus suspiriis Deum Patrem invocent; Rom. 8. vers. 15.26.

Injurijergo & contumeliofi in Deum, qui varijs abfurditatibus ex cerebro suo excogitatis, hanc doctrinam gravant, & illa seiungunt, quæ Deus Decreto suo coniunxit: minime enim hæc doctrina admonitiones, correptiones, minas, preces, &c. tollit autinefficaces reddit. Suntenimex Dei voluntate necessariæ; nam sunt partes doctrinæ Christianæ, in qua pars una, alterius usum non tollit, necilla quæ ad perficiendam salutem sunt instituta, inter se pugnant, etiamsi omnia cundem usum non habeant. Doctrina de Sanctorum Electione, & salutis certitudine suum habet usum, habent & admonitiones, correptiones, minæ, precationes, &c: suum usum peculiarem.

Doctrina Electionis & certitudinis docet, unde sit omnis nostra idoneitas, studium, pænitentia, sides, certitudo, &c. nempe à sola gratia Dei nos eligentis &

omnia dantis.

Admonitiones autem, correptiones, minæ, preces & c. fiunt & funt necessariæ, ut sciamus tum quibus mediis nos Deus ad salutem perducat, tum quid nostri sit ossicij, aut sacere debeamus. Cum ergo quæque pars suum habeat proprium

usum, unaquæque est necessaria, nec una impedit alteram.

Ex certitudine itaque Electionis & falutis Spiritus Sanctus Electos ad pie & fancte vivendum multis in locis exhortatur:Vti ex certitudine milerationum Dei; Rom. cap. 12. 1.2. Electionis, Eph. 1.4. Vocationis, Eph. 4.1. 1. Thef. 4.7. 1. Petr. 1. 15. Iuftificationis, Roman. 6. verf. 1. Tit. 3. verf. 6. 7. 8. Obfignationis per Spiritum Sanctum, Ephef. 4.30. Sanctificationis: 2. Corinth. 7. verf. 1. Glorificationis, 2. Pet.

3.11.12. 1.Ioan.3. 3.

Neque propter illam Electionis autfalutis certitudinem admonitiones omittit, neque correptiones, & adprecandum exhortationes. Dicit autem D. N. Iefus Christus, Nemo venit ad me nisi Pater traxerit eum, Iohan.cap.6. vers. 44. Nihilominus omnes laborantes ad se invitat, Matth. cap.11. vers. 28. Dat Deus uthomines resipiscentes agnoscant veritatem, 2. Timoth.2.vers. 25. Esai.cap.52. vers. 8. Icrem. 31. vers 18.19. Quamplurimis tamen in locis ad pænitentiam illos exhottatur, Esai.1. vers. 16.17. dicitque cap. 45. 22. Convertimini ad me, item Ierem. 3. 7. 12.22. Marc. 115. Actor. 2.38. Paulus docet salutem esse ex gratia, Rom. 3. 24. Non tamen omissit propterea ad pie vivendum admonitiones, præcepta, & exhortationes, Rom. 12. vers. 1. 2.3. 1. Corinth. 5. & 10. 2. Corinth. 7. vers. 1. Ephel. 2. & passim. Paulus dicit Roman. 9. vers. 16. non esse volentis nec currentis, sed misterntis Dei, tamen hortatur ut currant, Epist. 1. Corinth. 9. vers. 24. nec voluit conformari huic sæculo.

Christus Pharistis reprobis diferte dicit, illos non credere quod non sint ex ovibus suis, Ioann. 10.26. neque audire Verbum Dei, quia ex Deo non sunt; Ioann. cap. 8. vers. 47. cosdem nihilominus arguit & acriter reprehendit, Matth. cap. 23. vers. 13.

Petrus ait Iudæos, qui se audiebant, definito confilio & providentia Dei Christum interemisse, Actor. 2. 23. Interim eos de tanto scelere acriter reprehendit &

ad refipilcentiam hortatur, yerf. 38.

Christus dicit Matth. 6. vers. 8. Pater seit quibus opus habeatis antequam oratis, addit tamem vers. 9. Vos igitur ita precamini, &c. Paulus ait Roman. 8. vers. 26. Nescimus quid petamus sed Spiritus pro nobis interpellat, &c. Et Iacob. cap. 1. vers. 17. Omne bonum Endonum perfectum est à Patre luminum; tamen monent & iubent

ut Deum pij orent, & sapientiam à Deo petant. Thessal.cap.5.vers. 17. Iacob. 1. vers. 5.

Licet ergo rota salus & quicquid ad salutem pertinet, ciusdem 'certitudo & in eadem perseverantia, à Dei gratia & aterna electione & conservatione pendeat, non sequitur tamen admonitiones, minas, preces, &c. Inanes reddi, & ab iis abstinendum esse mediorum etiam usus non adversatur Dei Decreto, qui enim decrevit nos servare, media etiam ordinavit, quibus Electos ad Christum trahit & in vitam aternam ducit.

Iudicamus ergo meram esse Remonstrantium Calumniam, cum dieunt & inaniter in vulgus spargunt, doctrinam hanc de perseverantia & certitudine salutis, veræ pietati & bonis operibus noxiam esse, item præmonitiones irritas & inesse readdi. Cellat. Hag. Brand. pag. 354. lin. 4.5. & 355. & 359. lin. 2. à fine. pag. 404. lin. 14. & 409. lin.8. item facere ad gignendam incuriam, utsit in the cas peccatis homini pulvillus, cui possit commode indormiendo, sibi blandiri & se consolari: Collat. Hag. Brand. pag. 403. lin. 3. & 405. lin. 22. & pag. 507. lin. 3. à fine, adversus VValach. pag. 75. lin. 20.

#### Ad Corollarium Primum.

Fides justificans, quoad essentialia, differt à fide temporaria.

Fides enim justificans, proprie instrumentum est, quo Christum omniaque eius beneficia apprehendimus & nobis applicamus; ur in vocatione, Heb.cap. 4. vers. 2. In justificatione, Actor. 13. vers. 38. 39. Roman. 3. 14. & 10.4. Actor. cap. 10. vers. 43. In justificationis essectis; side enim accipimus adoptionem in Dei filios; Ioann. 1. vers. 12. Conscientiarum pace fruimur, Roman. 5. 1. Aditum ad Deum habemus cum siducia, Ephel. 3. vers. 12. In promissionibus Dei acquiescimus Luc. 1. vers. 45. Mundum superamus & victoriam obtinemus, 1. Ioan. 5. vers. 4. Hac ad salutem custodimur. 1. Petr. 1. vers. 5. & salutem consequimur, Ephel. 2. 8. Ioann. 3. vers. 14. 16. & 6.

Itaque ut externe homo visu & gustu discernit visus obiecta & cibum; & pedibus ad optatum locum progreditur, ita Electi, side cernunt. 1. Corinth. 13. 12. non tantum gustant, quam benignus sit Dominus, Psalm.34. vers.9. 1. Petr. cap.2. vers.3. Scd Christi carnemedunt & eius sanguinem bibunt; Ioann.cap.6. vers.54. Ad Christum veniunt, Iohan. cap.6. vers.35. & per sidem incedunt, 2. Corinth.5. vers.75.

Hac non tantum agnoscimus & intelligimus, unde dicitur agnitio voluntatis Dei & sapientia, Colloss. 1. 9. 10. Verum etiam promissionibus gratiæ assentimur & cum fudicia nobis applicamus, certo statuentes, non tantum alios, sed nos quoque habere Deum propitium, propter Christum, huic itaque in Christo & per Christum in Deo acquiescimus & lætamur, Roman. 4.18.19. & 8.38. Galat. 2.20. 1. Tim. 1.16. Ioan. 8. verf. 36. Actor. 8.39. in fide hac ωληροφοράωid est vera, certa & plena animi de falute nostra persuasio, Coloss. vers. 2. Hebr. 10. vers. 22. Roman. 4.21. Hebr. 6. vers.11. & 11. vers.1. Imperfecta quidem est in hac vita; manet enim inmente semper ignorantia aliqua & in corde concupiscentia; ex parte enim cognoscimus, 1. Corinth. 13. verf. 12. & caro concupifcit adverfus Spiritum, Galat. 5.17. Atque fæpissime admodum infirma & exigua, Esai. 42. vers. 3. Matth. 17.20. Roman. cap. 14. vers.2. Nihilominus vera est & certa, apprehendit enim quamvis infirmius, Iefum Christum unicum ipsius fidei objectum; neque unquam totaliter aut penitus extinguitur aut amittitur; Dona enim Dei sunt αμεταμέλη (a, Roman.cap.11.vers.29. Spiritu Dei obsignantur Electi; Ephes. 1. vers. 13. Epist. 2. Corinth. 1. vers. 22. Fieri non potest ut seducantur & percant, Matth. cap. 24. vers. 34. non possunt peccare ad mortem, 1. Iohan.3. verf.9. Malus non tangit illos; 1. Iohan. cap.5. verf. 18. Semen & radix fidei nunquaminteritura, inipfis manet. 1. Iohan.cap.3. verf. 9.

& v1r-

& virtute Dei custodiuntur per sidem ad salutem, 1. Petr. cap. 1. vers. 5. ut supra diximus.

Ab hac fide justificante, omnino, quoad essentialia, disfert sides Tem-

poraria.

Hac quidem fide, temporarij, verum credunt Euangelium Christi, illud accipiunt & cum quadam suavitate & gaudio supe eriam degustant: esto; in illa quadam mentis cognitio & voluntatis sive cordis apprehensio, dicit enim Christus, Matth. cap. 13. vers. 20. Sermonem audiunt & eum statim cum gaudio accipiunt: Item Hebr. 6. 4.5. Gustant bonum Dei verbum ac virtutes suturi seculi: & Ioan. 5.55. Iohannes erat liceria ardens & lucens, vos autem voluistis ad tempus exultare in cius luce: atque ita ad tempus, codem modo quo veri sideles, assecti cite videntur.

Attamen fides illa, 1. non est ex Spiritu Adoptionis sancto, nam de temporariam fidem habentibus, dicit Christus, quod non sint ex Deo; Icann. 8. veri., 7. imo quod sint tetra petrosa, Matth. 13. veri. 20. 2. Non est sincera; caude eran illæ quibus innititur, solidænon sunt: non sint enim propter Christum in verbo Euangelij oblatum, non sunt propter Deum & cius gloriam, non propter cælestia illa Christi beneficia, iustitiam ipsius & vitam æternam, quæ vera sides, cantum querit & in sis acquiescit, etiam ante experientiam; Ioann, 20.29. Hebr. 11. vers. 11. eti. un ubi nil nisi ærumnæ & mors oculis observantur, Iob. 13.15. & 19.25. Psalan 23.4. Proverb, 14.32. Roman 8.35.36.37.38.39.

Fides autem temporaria est propter alias causas: aut propter novitatem Euangelij, Iohann.5. vers. 38:82 mirabilia & suavia quæ cum Euangelio, ex Dei cispensatione, nonnunquam sunt conjuncta; Ioan.6.14. Actor. cap. 8. vers. 13. aut propter licentiam peccandi, quam audita Euangelii doctrina de gratuita justitua & saluce iu. Christo & libertare Christiana, statim sibi arripiunt, & Dei nostri gratiam ad lasciviam transferunt, Iudæ. cap. 4. de quibus etiam Paulus, Romanor, cap. 6.

verf. 1.

Aut tandem & imptimis propter corporalia beneficia, divitias, honotes, cibum, & alias huius vitæ commoditates; ut videre est in Scriba illo, qui Christo dicebat, Magister sequarte quocumque abieris, quid autem quæsierit ille patet ex Christi responsione, dicit enim Vulpes lustra habent & volucres eali nidos; filius autem hominis non habet, ubi caput reclinet. Item in Iudæis de quibus Christus, Ioann. 6. vers. 26. Quæritis me quia commedistis panes illos & saturati estis: & Matth. 13. vers. 21. 07ta

oppressione velpersequutione propter sermonem, statim offenduntur.

3. Non est solida neque firma: quod enim non est sincerum, solidum esse non potest, & quod non est solidum, non potest esse simum, durabile aut perpetuum: cause enim quibus innititur, ut divitix, honores, cibus, &c. non sunt solida ae diuturna, sed interituta; quibus cessantibus cessat etiam fides illa, vere ergo à Christo dicuntur, Temporarii, Matth. 13. 21. Cum enim radices non habent, of enduntur, in Christi sermone non manent, & recedunt. Matth. 13. 21. Luc. 8. vers. 13. Unde etiam dicitur, Ioan. 6. vers. 66. ex co multi discipulorum cius pedem retulerunt, nec amplius cum co versabantur?

Liquido ergo patet, temporarios nunquam habuisse veram in mente salutis cognitionem, nec in voluntate aut corde proprium assensium, & apprehensionem, atque itanec verum gaudium aut delectationem; levirer tantum afficiuntur & oblectantur, credunt, sed non constanter, tanguntur, sed non vivaciter, afficiuntur gaudio, sed non ad medullas usque anima pertingit nec penetrat: non est ergo

vera fides, sed plane diversa seu alia à fide iustificante.

Grauiter itaque errant Remonstrantes, dum statuunt sidem justiscantem non aliam esse à temporaria: imo sidem in veram & temporalem distinguere, tantum corum esse qui Electionem & Reprobationem statuunt absolutam: Bert. Hymen. desert: latine, pag. 42. & lin.3. à sine: & pag. 43. & 44. Grevinch. advers. Ames. pag. 141. lin.12.

Atque hoc nostrum judicium, uti nunc de hoc Quinto sic & de præcedentibus, 1. 2. 3. & 4. Remonstrantium Articulis: quod Verbo Dei consentaneum esse,

nobis, secundum tenorem præstiti juramenti, dietat conscientia.

Quare

Quare Remonstrantium doctrinam, qua cum in his Quinque Articulis tum in aliis doctrinæ capitibus longissime ab Orthodoxa veritate abeunt, ac sub objectamento Quinque Articulorum venenum Pelagianum, imo Pelagiano nocentius, Socinianum, Ecclesiis propinare conantur, talesque errores defendunt, qui ipsam sundamentalem sidei doctrinam non modo notabiliter inquinant, sed penitus evertunt; nullo modo in Ecclesiis jam Belgicis tolerandam, sed repullulantes hosce Pelagii errores mature reseandos, Ecclesias à veneno Sociniano repurgandas, ac omnes huius doctrinæ authores, & qui candem Remonstrantium doctrinam amplectuntur, defendunt ac docent, ministerio submovendos esse judicamus. Æquum enim est, ut ij in Resormatis Ecclesiis doccre desinant, qui carundem doctrinam improbant, calumniantur, damnantque, ac publica protestatione testatum faciunt, judicium omnium Resormatarum Ecclesiarum, nullum apudse & Ecclesias suas habiturum esse pondus.

Nec bona confeientia cum illis pax coli aut Syncretifmus iniri fancirive poteft, qui contra fundamentalem fidei doctrinam infurgunt ac errores ample-

&untur

Tandem putamus Remonstrantibus omnibus & singulis graviter quantum sieri potest injungendum esse, ne quid scribant, ne quid viva voce spargant & hominibus siuggerant, quod ad alenda dissidia & sovendam angologías quoquo modo pertineat. Faxit Deus, ut qui nolunt pacem, reædisicari ac restaure ri seliciter, cum cordolio suo, piorum autem gaudio, eam videant: concedatque idem Deus & miserationum Pater Clementissimus, ut tandem nos omnesque pij, consequamur selicem omnium harum turbarum ac molestiarum exitum & optatum sinem: ad Ecclesiarum Resormatarum ædisicationem, Reipublicæ huius Belgij prosperitatem, maxime ad nominis sui gloriam & animarum salutem, per Dominum Nostrum Iesum Christum. A MEN.

DE

## Quinto Articulo Remonstrantium,

QVI EST

DE

# PERSEVERANTIA SANCTORVM, ET SALVTIS CERTITUDINE,

Iudicium

### DEPVTATORVM SYNODI GALLO-BELGICÆ.

 $R_{
m placita:}^{
m E\,M\,O\,N\,S\,TR\,A\,N\,T\,I\,V\,M}$  circa istum Articulum, hæc præcipua videntur esse placita:

Perseverantia nihil est aliud quam eadem pergens & perpetua sides. Vel est perpetuitas in credendo & obediendo. Collat. Hag. Belgic. pag. 341. Et in Declaratione exhibita.

În judicio Dei perseverare dicitur, qui se non facit reum eorum criminum, quæ sunt contra naturalis rationis aut supernaturalis revelationis distamen, & qui porro mediocrem diligentiam adhibet ad infirmitates suas corrigendas. In declar.

Perseverantia non est donum Dei , quasi & ipsa infunderetur. Coll. Hagiens.

Nec est effectum Electionis ad salutem. these exh.1.

Non agnoscimus ullum vel intrinsecum vel externum principium, aut efficacizatem, aut vim conservatricem, qua voluntatis potentia impediatur, quo minus contrario habitu informari possir. In Declar.

Deus vere fideles viribus supernaturalibus instruit & sufficientibus ad perseve-

randum, si velint. These exhib. 2. & passim.

Non tantum potentia deficiendi semper manet in vere credente, sed etiam positis omnibus illis quæ ad perseverandum in side necessaria sunt & sussicientia, & stante divini auxilii promtitudine & gratiæ sussicientis præsentia, imo posito in ipsa voluntate habitu sidei, sieri tamen potest, ut homo nolit perseverare. In Declar.

Si tamen ad pugnam ipsi parati sint, sibique ipsis non desint, Deus quoque paratus est eos confirmare, adeoque sulcit & confirmat. Coll. p. 256.

Non veremur regeneratam voluntatem causam perseverantiæ vocare. Coll.

pag. 343..

Vere fideles possunt à vera side excidere & totaliter & finaliter : possunt in atrocibus fiagitis perseverare & mori, ac proinde finaliter excidere & perire. These exh. 3. 4.

Deus vere credentes tandem sibi suisque desideriis relinquit, in potestatem mali vel m manus saranæ tradit, & justo judicio obdurat. In Declar.

Fides per crebros actus gignitur & corrumpitur. In declar.

Sicur habitus alii potentiam ad agendum facilitant, & indifferentem relinquint ad actus oppositos, naturaliterque inclinatam ad contrarium habitum suscipiendum: Ita habitus credendi paulatim excutitur per contrariosacus, ut etiam exercitatissimus, credere & obedire paulatim desinat, & ex sideli atque probo instidelis & improbus siat.

Qui vero habitum credendi longa consuetudine sibi comparavit, non tantum potest, sed etiam libenter vult perseverare, nec nisi cum difficultate potest

deficere. In declar.

Fides resource de qua Matth. 13. 21. est vera & totalis sides, Deoque grata, nec specie a side, que ad sinem durat, diversa: eoque dissert, quod cum promissa premii adeptione non sir conjuncta. In declar.

Mirum non e<sup>1</sup>, si quis secundo renascatur. Censemus enim sola mutatione qualitatum sine nova ulla insussone hie sieri regenerationem. Et hanc sepius sieri

non establurdum. Collat. p.384.

Qui à fide deficit, non protinus delabitur in veterem peccatistatum, nec opus habet totali ac universali regeneratione aut rebaptizatione, sed tantum colloca-

tur extra statum gratiæ. In declar.

Fidei certitudo est infra scientiæ certitudinem & oritur ex rerum ipsarum tam blara propositione & solida confirmatione, ut omnibus bene expensis nulla justa aut solida ratio in contrarium opponi possit, cur quis de iis certus esse non possit nec debeat. In declar.

Hac certitudine vere fidelis de sua salute certus esse potest. Et primum quidem pro tempore præsenti de salute sua & Dei benevolentia certus esse potest & debet: pro suturo autem tempore, se servatis mediis posse perseverare in side: Et vero permansurum nisi sibi obicem ponat vel directa vel interpretativa voluntate, &c. In declar.

Hoc enim solum voluit Deus homini relinquere, ut negligentiam & contumaciam posset divinæ volunrati opponere, & Deo aliquid exigente posset hoc

velle, yel contrarium velle. Ibid.

Absolute autem & simpliciter nemo certus esse potest de eo quod in sidei aut pietatis actionibns sit perseveraturus: quia tale nihil promissum est, nec ut promit-

teretur utile aut necessarium fuit. In Declar.

Quin imo doctrina Contra Remonstrantium de totali & finali perseverantia & salutis certitudine tam aperte salsa est tamque inimica & noxia religioni, omnique pietati & bonis moribus, ut in Ecclesia Christi minime serenda, sed omnibus viribus eradicanda & evellenda sit. In Declar.

Arque hæc quidem & similia multa in libris & scriptis Remonstrantium reperiuntur, quæ nec scripturæ consentance dicuntur & ex ipsis Philosophiæ lacunis hausta, vires liberi arbitrij extollunt, perseverantiam ab hominis voluntate suspendunt, gratiam Dei obscurant, conscientias incertas & sluctuantes reddunt, arez lu & dubitationem stabiliunt, Ecclesiam denique vera sua consolatione privant.

Quibus hanc Ecclesiarum Reform. Orthodoxam sententiam paucis nos op-

ponimus

#### Thefes. 1.

Perseverantia, qua vere credentes ad sinem usque perseverant, est merum & gratuitum Dei donum, qui eos quos vocavitin communionem Filij sui ad gloriæ participationem in Christo, sanctificat, stabilit, roborat, adeoque Spiritu S. in diem redemptionis obsignat, denique quod cæpitopus bonum, in electis suis perficit ad diem usque Christi. Phil. 2. 13. 1, Cor. 1. 8. 9. 1. Thess. 3. 13. & 5. 23. 24. 2. Thess. 16. 17. 1. Pet. 5. 10. Ephess. 13. 14. Phil. 1. 6.

\*

Hoc donum perseverantiz fluit ex gratioso Electionis decreto, quo placuit Deoper gratiam electos suos misericordirer & infallibiliter adducere ad gloriam. Ephel. 1.4.17.12.13. 2. Thess. 2. 13. 14. Rom. 8. 30. 33. 34. Ioh. 15. 16. Matth. 24. 24. Proinde non pender à dubia conditione aut ab incertitudine & indisferentia voluntatis humanz: non etiam à erebris sidei artibus, quos varie interrumpi, turbari & minui posse vel sola experientia satis comprobat.

30

Etsi vere credentes & Christo penitus per sidem insiti non sint immunes, dum vivunt, à lapsibus etiam gravioribus, quibus nonnunquam vel exignoranția, vel exnimia insirinitate & vehementiore tentationis impetu, secundum carnem abripiuntur: quibus etiam Deum graviter ostendunt, Spiritum S. contristant, sensum laticiae & bona conscientia interturbant, multisque Dei donis sese merito privant, adeoque iram Dei super se accersunt, eamque cum pavoribus conscientia aliquando horribiliter persentiscunt: nunquam tamen ita deseruntur à Deo; ut in peccatis malitiose perseverent, aut à side omnique Dei gratia totaliter & sinaliter excidant, sed benignitate Dei denuo resurgunt & virtute Dei custodiuntur per sidem ad salutem suo tempore prastandam post sinitum certamen & adeptam victoriam. 2. Sam. 7.14. Psal. 125.3. Psal. 6.1. 1. Cot. 10.13. Matth. 9. 14. 1. Ioh. 3.9. & 5.17.18. Rom. 8.30. & 11.29. Ioh. 10. 27. 28. 29. & Marth. 24. 24. Luc. 23.31.32. Psal. 103.3. 9.10.13. 1. Pet. 15. Ioh. 17. 15. Adde exempla omnium sidelium quorum lapsus recitantur in sacris literis.

4.

Fides Electorum Dei nunquam est zegonaug. Nam illa radicata est & fructus adfert per tolerantiam, quod võ zegonaug non competit. Luc. 8.13.14.15.

۲.

Vera & justificans sides non tantum omnem dubitationem excludit, quoad præterita aut præsentia Dei bona, sed etiam quoad sutura, præsertim salutis & vitææternæ. Credo vitamæternam &c. In symbolo. Rom.8. 38. 39. 1. Iohan.3. 2. Marc.11.24. Iac.1.6. Heb.11.1. Psal. 138. 8.

6.

Eth bonorum futurorum promissiones certissimæ sint, non sine mediis sidei, respisicentiæ, invocationis, studii & conatus pij, timoris Dei, bonæ conscientiæ caventis lapsus, obtinendæ: sitmitatem tamen & certitudinem eorum non virtuti aut infirmitati sidelium inter tam multa certamina & pericula concredidit Deus, sed in potenti manu sua tanquam depositum aliquod infallibiliter per eadem media sus largiendum gratiose reservavit. Es. 46.3.4. 1. Pet. 1.5. Ioh. 10.28.29. Matth. 16.18. 2. Tim. 1.12. & 4.18. 1. Thess. 3.4. 2. Corinth. 1.21.

7.

Certitudo fidei non tantum est de possibilitate perseverandi, sed de ipsa indubia & infallibili perseverantia. 2.Tim.1.12. & 4.18. Rom. 8.38. & 4. 20.21. Rom. 5. 1,2. &c. Psal.23. Iohan. 5. 24. Apocal. 20. 6. Hebr. 11. 1. Cor. 1. 8.9. 1. Iohan. 5. 10,11,13.

ġ.

Certitudo fidei de salute & vita æterna omni demonstratione & scientia superior pro fundamento habet,

1. Promissiones divinas factas credentibus, qua credentes sunt. Ierem. 32. 40.

Ioh.3.16. Ioh.5.24. Rom.9.33. & 10.11.

- 2. Efficacissimam Christi mortem & intercessionem. Iohan. 17. 11. 15. 17. 20. Luc. 22. 32. Rom. 8.34.
- 3. Fæderis divini æternitatem & stabilitatem. Ierem. 31: 35. 36. Esai. 54.10. Osew 2.19.
- 4. Spiritus Sancti testimonium & oblignationem. Rom. 8.16.17. 2. Corinth.1. 21. 22. Eph.t. 13.14.

5. Potentissimam Dei custodiam. 1. Pet. 1.5. Ioh. 17. 11.15. Ioh. 10.29.

- 6. Einsdem fidelitatem & justitiam. 1. Corinth.1.9. & 10.13. 1. Thess. 5.24. Hebr. 6.10.
  - 7. Mifericordiam Dei & amorem durantem in æternum. Pfal. 138. 8. Ioh. 13. 1.
- 8. Fflicacem Dei vocationem & æternam electionem. Eph.1.4.5.6.1.Cor.1.9. Roman, 8.30.

Arque hanc vocationem & electionem non parum confirmant ipsa fidei & refipiscentiæ opera, bonæque conscientiæ testimonium. 2. Petr. 1.10. 1. Ioh. 3. 14. &c.

g.

Hæc doctrina de totali & finali perseverantia filiotum Dei vete credentium, deque certitudine salutis ac vitæ æternæ, tam non est noxia pietati vel bonis moribus, aut securitatis magistra, ut contra potius sideles per omnem vitam cautiores reddat, & vehementer acuat ad timotem Dei, ardentem invocationem, veramque pietatem. Philip.2.13.14. 1. Thess. 5. 22. 23. &c. 2. Petr.1.10.11. Hebr. 6. 10.11. In tentationibus vero & angoribus conscientiæ lapsos erigit, nutantes stabilit, adversus desperationem munit, & in siducia ac certaspe divinæ gratiæ constituat. 1. Iohan. 2. 2. 1. Sam. 12. 20. 22. 2. Reg. 13. 23. Ierem. 14. 7, 9. Esa. 48. 9, 11. Ioel. 2, 13. Psal. 103. 9, 10. & Psal. 25. 11. Rom. 7. 24, 25.

Bbbb 2

Duplicem

Duplicem usum huius doctrinæ nemo pius confundit aut intervertit, sed pro conditione sui status recte sibi distinguendum, & suo tempore applicandum novito

Hactenus sententiam Remonstrantium de quinque articulis excussimus. In quibus nihil præsertim deprehendimus, nisi sallaces verborum cothurnos, meras humani cerebri confictas imaginationes, multorum noxiorum errorum latibula, ad liberi arbitrij patrocinium excogitata, quæ non solum in Scriptura non continentur, sed & maximam partem cum Scriptura diserte pugnant, & à doctrina Ecclesiarum Resormatarum quam longissime recedunt. Quæ omnia quo synodico judicio notari debeant, in posterum serio dispiciendum erit.

Oramus autem Deum & Patrem Domini nostri Iesu Christi, Deum veritatis & pacis, ut velit huic venerandæ Synodo divinam suam largiri gratiam, qua in timote Domini concorditer ca statuantur, quæ ad divini nominis gloriam, vetitatis desensionem & conservationem, pacem & tranquillitatem Eccle-

fiarum Belgicarum quam maxime necessaria sunt: iisque omnibus clementer benedicat.

A MEN.

#### FINIS

#### Reliqua Iudicij Zuyt-Holland. de Tertio & Quarto Articulis pag. 169. omissa.

#### Reijcimus ergo.

z. Post lapsum infusionem nullam sanctitatis fieri in affectus.

2. Dolorem secundum Deum, metum salutarem, non tam pænæ quam offensionis divinæ, verum justitiæ desiderium, & plures eiusmodi bonos affectuum motus, non esse essecta regenerationis.

#### VII.

De gratia Eundem Dei Spiritum opus hoc regenerationis in omnibus animæ facultatibus subsequente jain productum, conservare, gubernare, excitare, ad actiones exercendas pramovecirea homi- re & applicare per gratiam seu auxilium subsequens: vt ab ipso sit omne initium, pronem regeni- gressus, complementum efficaciter & infallibiliter. Iraque.

1. Novas facultates feu dispositiones non superaddere aut infundere, sed mentem, voluntatem, & affectus jam facultatibus instructos promovere, applicare, & determinare ad actum; ut ex non agentibus siant agentes, & actu utantur potentia & facul-

tate sua per regenerationem accepta.

2. Applicationem & determinationem non tantum esse ad exercitium actus, sed etiam ad singularitatem, id est, determinare Spir. S. non tantum simplicitet ut agamus, sed etiam ut hoc loco, hoc tempore, tali modo agamus quod ipsi placet. Ut ita in solidum laus omnis boni, sive potentie, sive actus & usus, sive horum omnium modi, illi tribuatur; qui operatur in nobis & velle & perficere, & coronat in nobis sua opera.

Considerentur loca, Iohan.15. 5. Cantic.1.4. Ierem.31.18. 2. Cor. 3.5. Philip.1. 6.

Philip.2.13. Ephef.2.10. & 3.20. Pfal.68.26. Pfal.119.35.36.37. & 40.

Huc respexit Augustinus Epist. 107. Ad sidem rectam & Catholicam pertinere sci-

mus, gratiam Dei ad singulos actus dari.

De Natura & gratia cap. 26. Sicut oculus corporis etiam plenissime sanus nisi candore lucis adjutus non potest cernere: sic homo etiam persectissime justificatus, nisi aterna luce iustitud divinitus adjuvetur, recte non potest vivere.

#### Errata sic corrigenda.

IN Patte prima, in Prefist, ad Eccl. pag. 8.1.2c. leg. ut aut utramque, pag. 21.1 12. leg. roganique ut Legatus à fer. † † † † 2. 1.36, millis qui fusifiam deput, pag. verfa 1.21. leg. ad Iud. Synodi Nation, appel, p. 11. 1.8. leg. Ipfam quoque Confelhotem & Care. &c. p. 43.1.22. leg. manu. Liccat, p. 45.1.15. aque plene, p. 65.1.7 leg. omnes Profestores, Paf. p. 8. 1.7. finnel pro femel, p. 105.1.3 leg. quo dead, hora illis, p. 115.1.4. a fin. dele prott. &c lin. leg proponenti protti pilis, p. 146.0. l. ult. Ma. or, Aleander, p. 160.1. ult. vetiram fidem, p. 162.1.16. Friderici Tettip, p. 166.1.20. pr dehigifie, defrifife, p. 102.1.4.1 c. Celtitudinio, p. 197. 1.4. a fine fidit welfel, p. 204.1.23. &c in ca fide, fideique: p. 213. 1. ult. leg negent omnipotentiam, p. 284. 1.18. præfentilimum, slid. 1. 28. corum leg etrorum, p. 331. 1. 23. morum leg. morum p. 332. 1. 10. leg. & Reip, p. 341.1.18. leg. nulla. p. 145.1.4, leg. leg. In Secunda parte: p. 1.1 ult. Epheli. 4.9. p. 15.1 antep Scriptura. p. 30. celum ne funt transfofite, fententia vera inseptit. Electionis &c. p. 1.1. sonila celum, transforte, p. 16.1.23. transforte fine conungenda & cerricenda filii pro-

Reip non effe vid. ibid. 1. 23. tez. Nos enim ij. p. 158. 1.27. tam lege tum.

In Secunda parte: p. 1. ibit. Ephel. 1.4. p. 15. 1 ant p. Scriptura. p. 39. colum na funt transfosita, fementia vera inseppt. Elections & C. p. 14. Smilla column. transfosita. p. 15. 1. 1. 23. ita funt comungenda & corrigenda filli promislomis. (id eft. ex gettia & c. Rom. 4.12.) reputantur in progeniem. p. 54. 1. 27. de Prædelinatione Theolog. Brement le tenentua p. 63. 1. 43. ita g. ag. 111. p. 71. 1. 9. leg. futuris & incerto electis. Ibid. 5. conditione in certa. p. 72. 1. 7. leg. Gretinch. p. 83. 1. 43. ita g. ag. 111. p. 71. 19. leg. futuris & incerto electis. Ibid. 5. conditione in certa. p. 72. 1. 7. leg. Gretinch. p. 83. 1. 13. cur leg. cui. p. 187. 1. 21. leg. flue readdi non poterti. In Tortia parte: p. 22. 1. 38. leg. ex. prafeiro. p. 38. 19. leg. Rem. election fallam. p. 41. 1. 6. pratecire, & in peccaso & mileita relinquere, quos. that 1. 5. âm. Eccl. & Dei verbo. p. 42. 1. 9. pôt exam. de hanc. p. 143. 1. 3. fm. Eccl. & Dei verbo. p. 42. 1. 9. pôt exam. de hanc. p. 143. 1. 3. fm. Eccl. & Dei verbo. p. 42. 1. 9. pôt exam. de hanc. p. 143. 1. 3. fm. Eccl. & Dei verbo. p. 42. 1. 9. pôt exam. de hanc. p. 143. 1. 1. processeruit, per legem damnabuntur. & qui fine lege peccaverunt. p. 60. 1. 6. dr. indefin. definitam. p. 6-1. 6. leg. pradudio fanct. ibid. 1. 5. Reptob. proprie nihil. p. 70. 1. 13. leg. enamans po inmanens. p. -4. 1. 36. Plal. leg. Phil. p. -6. 1. 36. milerans. p. 77. 1. 15. leg. consams po inmanens. p. -4. 1. 36. Plal. leg. Phil. p. -6. 1. 36. milerans. p. 77. 1. 15. leg. enamans po inmanens. p. -4. 1. 36. Plal. leg. Phil. p. -6. 1. 36. milerans. p. 77. 1. 15. leg. popin. p. 42. 1. dit. falvos leg lectures. p. 9. 4. 1. 4. dek & perfe erantix in e. 2. p. 85. col. 1. 1. 15. ad falteem leg. in hac vita. p. 94. 1. - âpin. la preto de la dide de credition de proprie nihil. p. 70. 1. 13. leg. enamans po inmanens. p. -4. 1. 36. Attento fei electi. p. 1. 61. 14. negarut refle. p. 124. 1. 31. xagu late parant. p. 126

Reliqua errata topographica, si qua prater hac obrepserunt, benignus o sedulus Lector facile emendabit.

# LVGDVNI BATAVORVM, Typis Isaacı Elsevir I,

Academia Typographi,

Societatis DORDRECHTANÆ sumptibus.

clo locxx.

hot of you given itself. \* alicy examined worthy of allendion. aprilia of Emples 2 half to 6-12 vory timen, of Emples 2 half to 6-12 vory timen, of Emples Commenter 191-189 of 1.

ex free with 16th - Emples and 2018 modern on 20239

harries. 22 + of Emples on 20239 ione of B. H. of Germino on perfers. 22 = of Emden on 2 39 This pro own or sing mond opin of h D.D. 1.5. Playspart & 33 1/220 news dentiments of the & antino grant 1.2 237 - 297. every good idesh Duines opinion of the 1th from the face 3. Polatine Die 30 15 gimen de of Enden der de las of Enden 118 forte. Jung! of the whole Byres replaced in the of Ant of the armine 241- 275 pp. 43 4;





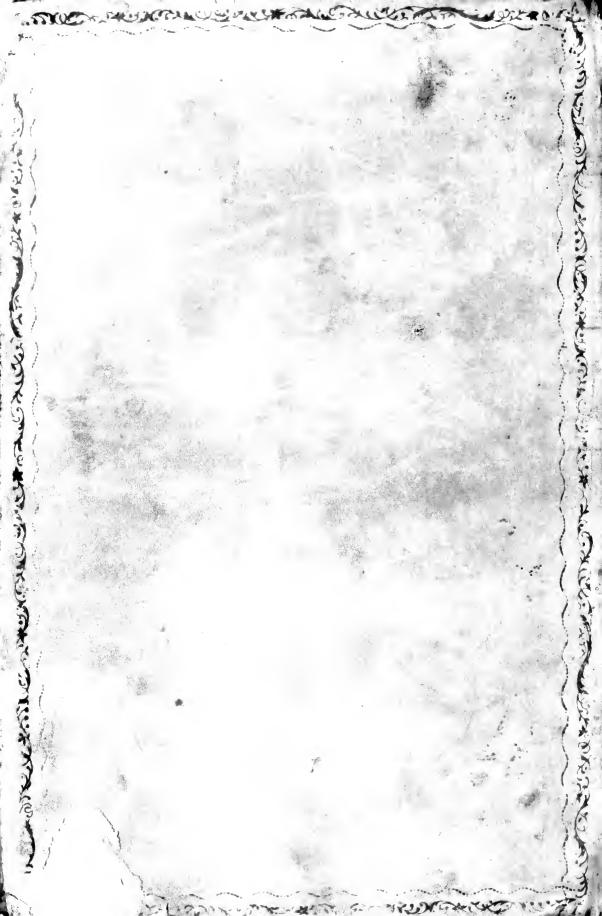